

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





2989 d. 14

.

# P. VERGILI MARONI OPERA

OPTIMORUM LIBRORUM FIDEM EDIDIT PERPETUA ET AL T SUA ADNOTATIONE ILLUSTRAVIT DISSERTATIONEM VERGILI VITA ET CARMINIBUS ATQUE INDICEM BERUI LOCUPLETISSI

ADIRCIT

## ALBERTUS FORBIGER.

PARS II.

AENEIDOS LIBER I-VI.



EDITIO QUARTA
RETRACTATA ET VALDE AUCTA.

LIPSIAE
SUMPTUM FECIT ET VENUMDAT I. C. HINRICHS.
MDCCCLXXIII.



2989 d. 14

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

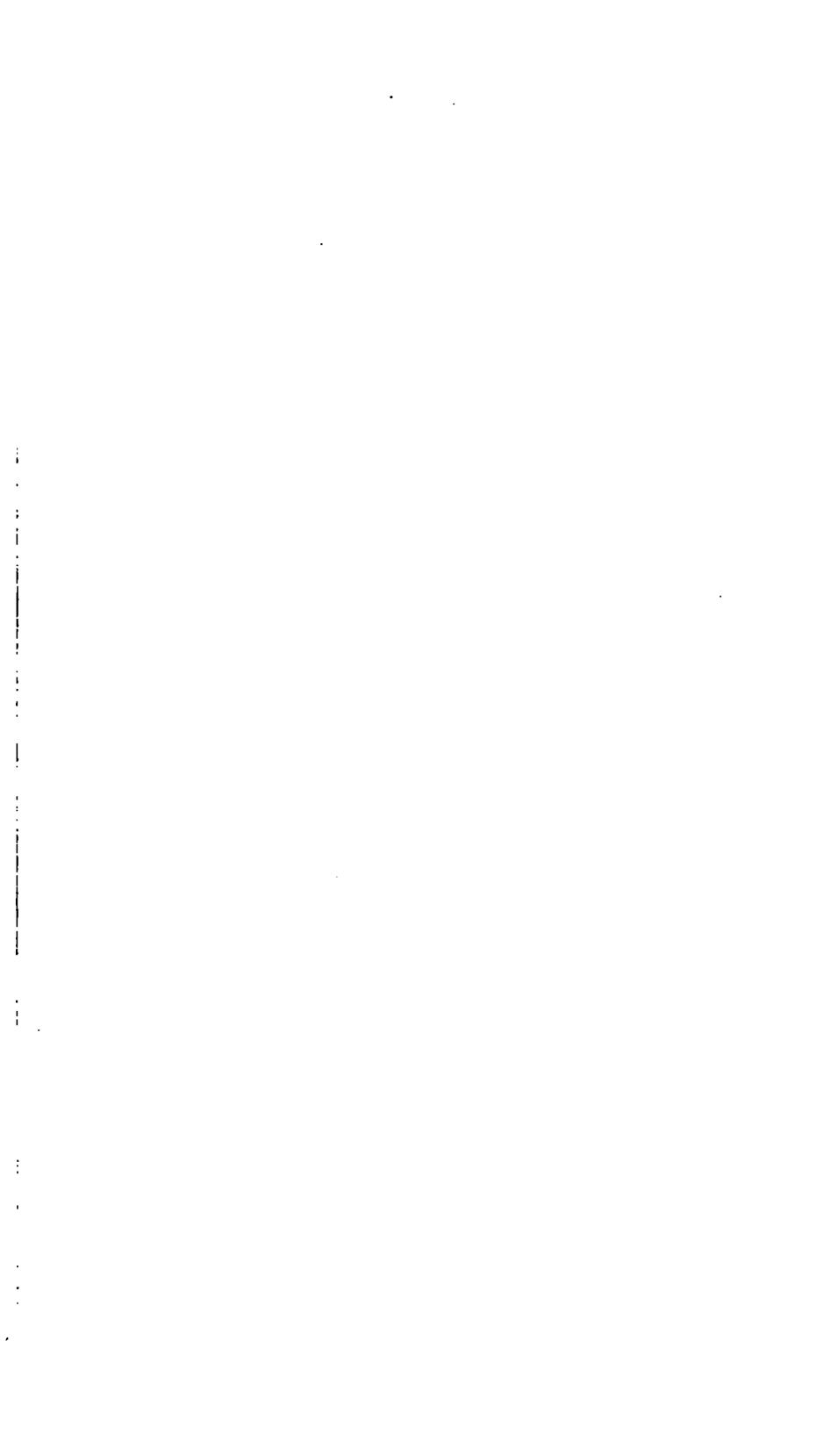





## P. VERGILI MARONIS

## OPERA

ET SUA ADNOTATIONE ILLUSTRAVIT DISSERTATIONEM DE VERGILI VITA ET CARMINIBUS ATQUE INDICEM RERUM LOCUPLETISSIMUM

ABLECT

## ALBERTUS FORBIGER.

PARS II.

AENEIDOS LIBER I-VI.



EDITIO QUARTA
RETRACTATA ET VALDE AUCTA.

LIPSIAE

SUMPTUM FECIT ET VENUMDAT I. C. HINRICHS.

MDCCCLXXIII.

Multa quoque et bello passus, dum conderet urbem Inferretque deos Latio, genus unde Latinum

oppidum primum a Lavino, Latini fratre, Lavinum, postea Laurentum, postremo a Lavinia Lavinium appellatum esse, id falsum est; nam Laurentum et Lavinium diversa fuisse oppida et Antoninorum demum aetate in unum, Laurolavinium, coniuncta esse constat. (Cf. mea in Pauly Realencycl. IV. p. 829. cum nota adiecta). Lavinium autem ab Aenea demum conditum esse, communis fere antiquitatis erat opinio. Quare minus recte Prop. III, 32, (II, 34,) 64. aperte hunc locum respiciens Qui nunc Aeneae Troiani suscitat arma Iactaque Lavinis moenia litoribus, Iuven. XII, 71. novercali Lavino, et Tibull. II, 5, 49. murusque Lavini, quamquam in his locis etiam Lavinîs. Lavinjo et Lavinî legi potest, ut ap. Verg. Aen. I, 258. 270. VI, 84. (Cf. Lachm. ad Lucr. V, 85. p. 279. et Iahn. ad Iuven. 1. 1.) Vergilius ipse etiam Aen. IV, 236. Lavinia arva scripsit. Quo fit, ut in sola synizesi Lavinjaque causam quaeram, cur omnes fere Codd., (inter 33 ab Henr. collatos 32, dum unus modo Goth. cum Med. Lavinia exhibet) Quinct. XI, 3, 60. Gell. X, 16. Macrob. V. 2. Prisc. VIII, 54. Servius alique Grammatici hic Lavinaque exhibeant. De hoc autem synizesis genere paullo duriore, Vergilio tamen satis usitato, idem Wagn. conferri iubet Aen. VII. 237. precantia, VI, 33. omnia, V. 269. taeniis [quibus locis temere adiungit VII, 769. et XII, 401.]. Iahn. ad Aen. VI, 33. et ad Geo. IV, 243. Santen. ad Terent. Maur. p. 429 sq. Bentl. aliosque ad Hor. Od. I, 8, 1. Cf. etiam adnot. mea ad Ecl. VI, 41. et Geo. I, 397. Weichert. de versu hyperm. p. 23. Lachm. ad Lucr. p. 279 sq. Ramsh. §. 209. III, 1. 6. alii. Ceterum Lavinia litora sunt ea, in quibus postea demum ab ipso Aenea Lavinii oppidum erat condendum; nam poëtae haud raro per anachronismum epitheta petunt a rebus postea factis, et sic Vergilius ipse Aen. III. 552. 688. 700. IV. 275. VI. 2. 17. VII, 186. VIII, 347. 360., quos locos, coll. Iacobi Quaest. epicis p. 186 sqq., collegit Siebelis 1. 1. p. 5., recte contra Peerlk. disputans, qui pro Laviniaque temere scribi voluit Laurentia, Copula male omissa. (Cf. etiam Iahn. in censura editionis Peerlk. Annal. suorum Vol. XLIII. inserta p. 17.) De ipso autem oppido eiusque situ in colli di Pratica vid. librum meum Handb. d. alt. Geogr. III. p. 715. — 3. 4. "venit, iactatus et passus; interponitur ex more ille: postquam magnos labores maritimis erroribus et tentata frustra variis in locis nova sede toleraverat. Hollà δή εν πόντω πάθεν άλγεα δν κατά θυμόν, Odyss. I, 4." Heyn. — Noli enim interpretari: qui iactatus est. Immo Participiis et Adicctivis ad antecedens aliquod Substantivum relatis nonnumquam Pronomen ille, ut Graec. öys, quo fortior et vividior reddatur oratio et lector ad rem tractatam magis attendere iubeatur, pleonastice adiungi constat. E Vergilio huc pertinent loci Aen. V, 457. IX, 477 sqq. 796. X, 385. XII, 5., quos Wagn. Qu. Virg. XXI, 8. profert. Alibi etiam Pron. ille, Participio vel Adiectivo non adiecto, simpliciter Subiecti notionem antea memoratam repetit, velut Geo. II, 435. III, 215. 362. Aen. VI, 593. et XI, 494. Ovid. Am. III, 9, 20. Scilicet omne sacrum mors importuna profanat, omnibus obscuras iniicit illa manus. ibid. III, 3, 23 sqq. Aut sinc re nomen Deus est - - Aut, si quis Deus est, teneras amat ille puellas cett. Cf. omnino Ruhnk. ad Ter. Adelph. III, 2, 8. Bentl. ad Hor. Sat. II, 6, 83. idem et Iani ad Hor. Od. I, 9, 15. Heind. ad Hor. Sat. l. l. et I, 6, 58. Obbar. ad Hor. Ep. I, 2. p. 97. Iahn. ad Virg. Geo. I, 203. Haas. ad Reisigii Vorlesungen p. 377. alii. Cognatus est pleonasticus ille usus eiusdem Pronominis ante quidem, cuius multa exempla collegit Beier, ad Cic. Off. II, 6, 21. Verbum iactandi, ut Gr. σαλεύεσθαι et διπτάζεσθαι, saepe usurpatur de iis, qui fluctibus maris et ventis vexantur. Cf. Ovid. Tr. I, 11, 39. ibid. III, 2, 15. Hor. Epist. I, 11, 15. id. Od. I, 32, 7. IV. 4, 54. Prop. III, 3, (II, 12.) 7. Cic. de inv. II, 31. 95. Tusc. V, 2, 5. Vellei. I, 2. et qui hunc versum imitatus est, Silius VIII, 474. Tum pius Acneas, terris iactatus et unelis. Hic tamen, cum terris adiiciatur, latiore sensu capiendum de cuiuscunque generis vexationibus, ut infra v. 332. 629. et

### Albanique patres atque altae moenia Romae. Musa, mihi causas memora, quo numine laeso

VI. 693. Peerlk. temere coni. multa iactatus et versum 4. tamquam spurium vult deletum, ut multa - - multa, "gravi et exquisita repetitione" sibi respondeant; sed vide quae Iahn. l. l. p. 21. recte contra eum disvutat. -- alto. Vid. adnott. ad Aen. II, 203. et cf. similem locum Aen. V. 627. et de omisso Praepos. in vid. adnott. ad Geo. III, 237. Aen. I, 552. 667. III. 220. etc. — 4. Vi superum, cum neminem deorum praeter unam Iunonem Aeneae infensum fuisse constet, Fr. Gall. (in Ephem. lit. I. n. a. 1828. Intell. Bl. 15. p. 119.), cui nova quaedam argumenta adiiciens adsentitur Gossrau, satis mire ita interpretatur, ut non significet .deorum numine et voluntate," sed plane contrarium ,.contra voluntatem devrum, magno cum dolore deorum," quemadmodum Graece dicatur pla νόμων, βία τῶν πολιτῶν; qua explicatione (quam etiam Freudenberg. Vind. Verg. Spec. (Bonn. 1845.) p. 6. impugnat) iure reiecta, Wagn. haec verha ad unam Iunonem referenda esse statuit, cum Graeci et Latini Plurali utantur numero, ubi unum aliquem, sed suo nomine non definitum, indicent. ut Aen. III, 488. VI, 322. VII, 96-98. 359. XI, 784.; hinc, ut intelligatur, quis sit ille obscure significatus deus, per epexegesin adiicere poëtam haec: saevaeque - - iram. Sed cum mira profecto esset erexegesis ri numinis alicuius (Iunonis), ob iram Iunonis, neque vi et ob iram ita sibi respondeant, ut illud per hoc explicari possit, mihi quoque, pariter ut Grasero l. l., vi superum latiore sensu accipiendum videtur, ut VII. 432. caelestum vis magna et Val. Fl. I, 671. seu volvitur axis vi superum. Ut enim concedam, praeter Iunonem neminem ex deorum coetu Aeneae succensuisse, notum est tamen, ipsam Iunonem aliorum numinum, ex quibus Acolum et Iuturnam nomino, usam esse ministerio, quo Acneam perderet, neque ceteros deos conatibus eius semper restitisse; quare heros ille aptissime vi superum, ipsorum deorum interventu, non hominum tantum machinationibus, iactatus dici poterat. Haec enim verba rationem, una iactatus sit, sequentia ob iram Iunonis causam calamitatum, quas perpessus sit, indicant. Consentiunt mecum Siebelis l. l. p. 6. et Freuden-1-rg. 1. 1. p. 6. atque etiam Wagn, ipse mutata sententia in min. edit. rommemorat ,.aliorum, quos illa nacta est administros, deorum operam, " 11. Aen. VI, 63 sq. et Ovid. Met. XIV, 581. - - memorem I unonis ob Gracci, v. c. Aeschyl. Agam. 161. (155.) μνάμων μῆνις, Liv. IX, 29. extr. Traditur - - censorem etiam Appium memori Deum ira post aliquot The Author Luminibus captum. Ovid. Met. XII. 583. exercet memores fras. 81. XIII. 72. Pone, Anchisiade, memores irasque metusque. Cf. Gronov. Liv. XXXIII. 12, 5. Ceterum de hac hypallage Adiectivi. quae, certae legi adstricta, nisi ipsum Adiectivum ad utrumque Substantivum transferri zer sensum licet, nullo modo admitti potest, cf. Wakef. ad Tac. Agr. c. 4. 135 Markl. ad Stat. Silv. IV, 1, 45. et III, 4, 84. Doering, ad Catull. LXIV. 310. Beneck. ad Iustin. XLIV. 4, 3. et ad Cic. pro leg. Man. 9, 22. Hertzberg, ad Propert. III, 21, 28, p. 28, et IV, 8, 23, p. 479. Unger de Valgio Rufo p. 54, 237, alii, et de codem Graecorum usu Hermann, ad Sight. Phil. 1106. Lobeck. ad Soph. Aiac. 7. Matth. ad Eur. Phoen. 30. Bernhardy Synt. p. 426 sq. Ita igitur memor Innonis ira i. q. ira, quae ia. tis semper prodit, Iuronem esse memorem iniuriae. Ad ipsam rem a item cf. Aen. V. 781. sqq. Peerlkamp, sine iusta causa omnem v. 4. zi urium censet, quem recte contra eum defendunt Rau in Sched. de verss. -irariis in libro I. Aeneidos Virg. (Lugd. Bat. 1846.) p. 13 sqq., Iahn. Annal. XIII. p. 21 sq. Siebelis l. l. p. 6. et Freudenberg. l. l. p. 5 sqq. 5-7. "Mülta quoque et bello passus. Probe observandum est i serimen inter locos, ubi Particulae et seu ctiam - - quoque ad diversa valula referendae sunt, et inter eos, ubi cum vi quadam coniunctae ad man eandemque notionem pleonatice referentur fauch sogar vel auch doza noch). Hac ratione usurpatum legitur ctiam quoque v. c. apud Plaut. Merc. II, 2, 56. Pers. IV, 6, 7. Pseud. I, 1, 120. Ter. Hec. IV, 1,

Quidve dolens regina deum tot volvere casus Insignem pietate virum, tot adire labores

10

28. V, 1, 36. Lucr. III, 292. V, 154. 518. 603. VI, 503. Cic. de Or. I, 35. alibi, ut item quoque apud Lucr. V, 750. et VI, 757. Alia vero ratio est v. c. illius loci Pliniani H. N. VII, 16, 21. Sunt vero et fortuita eorum (leonum) quoque clementiae exempla et similium. Quod discrimen Wagn., praeter mea ad Lucretii ll. cc. Handium ad Stat. Silv. p. 12. et Vechner. Hellenolex. p. 155. Heus. laudans, neglexit; cui tamen in explicando hoc ipso loco (ut quoque et sit eti de xal, auch noch, dazu auch) nunc adsentior; cum sane post illa terra iactatus et alto prior Heynii ratio (multa quoque passus, etiam bello) vix ferenda videatur, quam tamen, ut antea ego ipse, sic etiam Thiel., Haeckerm. Explic. Verg. p. 2. et Nauck. 1. 1. p. 2. amplexi sunt. Iahn. denique verborum ordinem hunc esse censet: et passus multa quoque bello; quae ratio mihi paullo contortior videtur. — dum conderet, donec condere poterat urbem a fato sibi promissam (vid. infra v. 258.) Cf. adnott. ad Geo. IV. 457. et Aen. X, 800. Heyn. et Haeckerm. l. l. simpliciter pro ,,donec condidit" positum censent. — urbem, Lavinium (cf. infra v. 258. et XII, 194.). — Inferretque deos Latio, inferret in Latium Penates Troia advectos, quod, cum de pio Aenea agatur, eo minus poterat reticeri, cum non nisi religione publica ordinata nova civitas rite constituta censeri possit. Vid. Aen. XII, 836. Hor. Od. IV, 4, 53 sqq. Tibull. II, 5, 41. Prop. V. (IV), 1, 39. Rutil. Itin. I, 571 sq. et similes loci. Cf. autem cum h. l. Acn. I. 378. II, 717. III, 11 sq. VIII, 11. XII, 192. — Latio, in Latium. Vid. adnott. ad Ecl. II, 30. VIII, 101. Geo. II, 306. et Aen. VIII, 11. — 6. 7. genus unde Latinum. Cf. Aen. XII, 723 sqq. Sall. Cat. 6. et Cato Orig. ap. Serv. ad h. l. — "Unde, qua ex re, quo factum est, ut Aborigines cum Troianis aequati communi Latinorum nomine sint comprehensi (cf. Aen. XII, 823 sq. [837. et Plut. Qu. Rom. p. 155. Reisk. Τοώων ἀγλαὰ τέχνα μεμιγμένα παίσι Λατίνων, ab Henr. laud.]), ut ab Ascanio Alba sit condita, et ex eius posteris urbis Romae conditores ortum habuerint." Sic Heyn., neque aliter Wagn.; Süpfl. autem et Henry (Tw. years I, p. 4.), qui putat, verba multum ille - - - Latio quasi per parenthesin interiecta esse (comparans Aen. III, 571. IV, 483. VI, 83. 739.), unde explicant: a quo (Aenea), ut Aen. V, 568. VI, 763. VIII, 71., et Conington inter utramque interpretationem fluctuat. "Albam bene ab Albanis patribus designat, a senatu, nobiliore populi parte; cf. IV, 682. VII, 727." Haec Heyn., cui adsentitur Wagn. in edit. min. haec adnotans: "patres, perite et secundum historiam; ut Romae initio, sic sine dubio Albae nulla fuit plebs; tenebant Albam patriciae gentes, patres, cum suis clientelis;" mihi autem Albani patres non Senatum, sed omnino maiores, antiquos illos Albanos significare videntur, a quibus Romani originem duxerunt, ut etiam VII, 727. Aurunci patres. (Consentit mecum Haeckerm. l. l., dum Conington cum Wagn. facit.) De ipsa Alba vid. infra ad III, 389. — alta e Romae. Vid. quae ad Geo. I, 485. disputavimus. — 8. Musam Homeri atque omnino epicorum poëtarum more in principio carminis invocari, non est quod exponam. Sufficiat commemorasse, Vergilium etiam medio carmine, ubi res gravissimas et memoratu dignissimas expositurus est, Musas invocare. Cf. Ecl. III, 60. et Aen. VII, 37. — causas. Conington adnotat, Vergilium haud raro uti Plurali huius vocis, ubi Singul. sufficiat, coll. v. 414. II, 105. III, 32. VI, 710. Sed hic vere de pluribus (duabus certe) causis sermo est. -- quo numine laeso. Plures huius loci paullo difficilioris propositae sunt explicationes. Heyn., Wagn. (in ed. Heyn.) Iahn. (in edit. I.), Seidenstücker (in Neues Magazin für Schullehrer T. II. Fasc. I. p. 204 sqq.) Langius (in Vindiciis tragoed. Rom. p. 56.), Mueller in Progr. Blankenb. II. 1838. Nauck. l. l. p. 2, Steinmetz. in Progr. Merseb. 1846. p. 16. et Haeckerm. in Muetzellii Zeitschr. etc. VII. (1853.) p. 735 sqq. accuratissime de h. l. disserens, ut iam olim Io. Fr. Gronov. (Obss. I, 9.), quo seiungunt a numine, ut sit Ablativus causalis pro qua re positus, nec minus ad impulerit, quam ad

### Inpulerit. Tantaene animis coelestibus irae? Urbs antiqua fuit, Tyrii tenuere coloni,

laeso, pertinens; qua opinione ductus Iahn. locum sic interpretatur: Causas memora, qua re (quo) Iunonis numen laesum sit, vel quid inde numine muo laeso) dolens eadem impulerit; Mueller. autem l. l. (et cum en Haeckerm.) sic: "Musa, mihi memora, quibus causis seu numine si. e. maiestate sua divina, ut Haeckerm. explicat] laeso, seu dolore aliquo commeta, Iuno impulerit." At si hoc voluisset poëta, non tam ambigue scripsisset, cum quivis haec legens conjungere debeat quo numine laeso; sed omnem ambiguitatem vitans qui potius vel qua posuisset. Accedit quod, si quo explicamus quam ob rem, Ablativi illi absoluti numine laeso admodum languent. Itaque quo numine laeso coniungenda esse, nemo non videt. Noli vero cum Schirachio p. 510., Iahnio in Nov. Annal. suis XLIII, 1. p. 25., Dietschio Theol. Verg. p. 8 sq. (Ameisio et Ladewigio: vid. infra) de alio quocunque numine praeter Iunonem cogitare, ut sensus hic sit: quo deo offenso, aut quo scelere in Iunonem commisso factum sit, ut dea impelleret etc. Sed cum poëta ipse statim subiiciat nomen deae laesae, quomodo Musam rogare potest, ut sibi aperiat, quo numine, i. e. quo deo laeso, Aeneas tot adire labores sit coactus, nisi cum Dietschio derum reginam alius cuiusdam dei laesi causam suscepisse dixeris, quod mihi quidem absonum videtur. (Adsentitur mihi Haeckerm. l. l. p. 739., simul comprobans priorem meam de voc. numine sententiam, de qua tamen nunc discessi.) Burm., Heumann. (Poecil. Vol. II. p. 378.) et Gossrau numen recte ad Iunonem ipsam relatum explicant: qua parte potentiae vel divinitatis eius laesae; cum Iuno pluribus rebus praesideat, idque accedit ad veriorem Wunderlichii rationem, qui numen de consilio, voluntate deae intelligit, et verba ita solvit: quod numen Iunonis laesum sit, quidve doluerit dea, ut etc., hac addita explicatione: ,,numen est lacsum, h. e. consilium deae, id quod concupivit, ad irritum cecidit. Cupiebat autem Carthagini imperium orbis terrarum parare, quae optata per Aeneae posteros irrita fore sciebat: dolens magis ad Paridem et Ganymedem spectat." Quam locum capiendi rationem iam Servio commemoratam tamquam simplicissimam nunc iuxta cum I. F. Wagnero (in Diss. de locis unibusdam apud Vergilium ratione etymologica expediendis. Luneb. 1823. 4. Abrah. Vossio in Progr. Crucenac. a. 1832. p. 1., Grasero in Full m. lit. Hal. 1835, p. 257 sqq. Paldamo (in: Zeitschr. für Alterthumswiss. 1839. Nr. 104.). Süpflio, Iahnio (in altera edit.) et Wagnero (in min. relit.) consentientibus Steinmetzio I. I. p. 16., Freudenbergio I. I. p. 11., Siebelisio I. I. p. 7., Kappesio I. I. p. 319. Bryceo et Coningtone reliquis omnibus praefero, cum numina divom etiam Aen. II, 123, pro voluntate deorum oraculo significata legamus, cum quo loco cf. etiam Aen. I, 132. II, 777. III, 359. V, 56. VI. 368. X. 31. et quae Kappes. l. l. p. 8 sq. disputavit, in his locis omnibus women recte per Wink, Wille, Befehl explicans, a quo non multum dissentit Ameis, de omni hoc loco in Muetzellii Zeitschr. etc. VII. (1853.) p. 931 sqq. decte disputans, qui Aen. II, 396. (ubi vid. adnott.) 777. III. 363. IV, 94. V. 765. VII, 584. X. 31. XI, 332. 901. numen interpretatur Götterbeschluss. Vid etiam Varro L. L. VII. p. 363. Lachm. ad Lucr. II, 632. p. 111. et Dietsch. Theol. Verg. p. 4. Quid quod numen codem sensu de senatu Remano dicitur? Cf. Cic. Phil. III, 13, 32, ad Quir. p. red. 8, 18, et Liv. VII. 30, 20. a Siebelisio laud.; quamquam Dietsch. 1. 1., qui p. 3-11. (ut ante eum iam Iahn. in edit. II. p. 434-37.) accuratam instituit de hoc vocabulo disputationem, potius de augusta senatus potestate et auctoritate cogitat, cum vim et naturam huius vocis paullo arctioribus limitibus circumscribens eam duo tantum significare posse contendat, aut eum. qui summa potestate imperet, aut summan imperandi vim et potestatem.) Quae Innonem laeserint voluntati eius repugnantia, exponuntur v. 17-24., grae doleat v. 25 — 25. Superest, ut conjecturas quasdam supervacaneas commemorem. Papius enim in Diss. de C. Terentio Varrone p. 67. cum Catroeo et Scioppio legi vult quo nomine laesa, Peerlkamp, autem quo crimine lacea, quam conjecturam, ab Iahnio in Annal. suis XLIII. p. 24 eq. Siebelisio p. 7. et Freudenbergio p. 8 sq. recte impugnatam, ante eum

Karthago, Italiam contra Tiberinaque longe Ostia, dives opum studiisque asperrima belli;

iam Heynius in Exc. ad h. l. dubitanter occupaverat. Ameis. denique l. 1. p. 932. proposuit coniecturam quo numine laesa, quam, si omnino mutatione opus esset, et ipse cum Ladew. recepissem, non tamen cum eo explicuissem: "durch welche Gottheit verletzt," sed potius cum Ameisio: "durch welchen Götterbeschluss verletzt." Putat autem Vir doct. numen Aeneae (divinum decretum de Aeneae sorte), quo Iuno laesa fuerit, opponi Iunonis numini v. 48. Vid. tamen quae Wagn. Lect. Verg. p. 400. contra hanc coniecturam disputat, (quam Ladew. Scioppio falso adscribit: cf. Heynii Exc. ad h. l. p. 263.) Henricum de h. l. prorsus tacere miror.) Ceterum laedere numen legitur etiam Aen. II, 183. Hor. Epod. XV, 3. Ovid. Met. I, 608. Tibull. I, 3, 79. I, 9, 6. III, 6, 26. Lucan. VII, 848. Auson. Epitaph. her. XXVII, 2. alibi, ut violare Aen. IV, 27. et Tibull. I, 2. 79. Cf. etiam quae Kappes. l. l. p. 10 sq. de voce laedere disserit. Quam arcte autem inter se copulata sint verba quo numine laeso et quidve dolens, quae separari et in duas sententias discerni iam grammatica ratio vetare videtur, Freudenb. nobiscum consentiens p. 9. imprimis Particulae ve usu Vergiliano demonstrat, de quo cf. etiam Wagn. Qu. Virg. XXXVI., imprimis §. 3. et 5. et Ameis. l. l. p. 931. recte disputans contra Haeckermannum l. l. p. 737 sq. ve per vel potius explicantem. (Ladew. prius Quidque ediderat, in recentiss. tamen edit. iure ad lect. Quidve rediit.) — impulerit tot casus volvere, h. e. coëgerit, ut subiret, adiret tot casus. Volvere, quod proprium est de temporum decursu vocabulum (vid. Geo. II, 295. Acn. I, 273. VI, 748. IX, 6. etc.), hic transfertur ad mala perpetua, quae quasi circulo quodam et orbe continuo se invicem sequuntur, ut continuae cuiusdam rerum vicissitudinis significationem habeat. Volvere igitur casus (scil. tristes, duros: cf. infra v. 204. 221. II, 10. III, 709. V, 869. etc.) non est Enallage pro: volvi casibus, ut Servius explicat, sed codem modo constructum, quo Aen. X, 61. revolvere casus, III, 376. volvere vices, VII, 254. volvere sub pectore sortem et XII, 831. volvere sub pectore fluctus. Ceterum impellere cum Infinitivo est poëtica constructio (cf. Aen. II, 55. et 520. Ovid. Am. II, 12, 21. Val. Fl. I, 673. Stat. Theb. X, 737.); qua tamen etiam posteriores scriptores prosaici utuntur, velut Iustin. III, 1, 3. Tac. Ann. XIV, 60. Cf. etiam adnott. ad Ecl. IV, 54. et V, 2. omninoque Gossr. ad Aen. II, 33. — 10. Insignem pietate, ut VI, 403., ideoque tanto odio minime dignum. Cf. etiam infra v. 151. vir pietate gravis. Aeneae autem pietas non solum deos, sed etiam homines spectat. Cf. quae Henry (Twelve years I, p. 5. et Philol. XI. p. 488.) de latiore huius vocis notione disserit, coll. Aen. II, 536. IX, 493. Ovid. A. A. II, 319. Eleg. ad Liv. Aug. 3. etc. — 11. Tantaene - - irae? Cf. Aen. XII, 830. Verba Maronis repetit Auson. Epit. her. XXVII, 9. Proh facinus! tantaene animis caelestibus irae? ubi v. 2. antecedunt verba lacsi numina Latoidum. Ceterum pro signo exclamationis, quod omnes priores editores adpingunt, cum Iahnio interrogationis signum posui, in quo nos omnes recentiores editores secuti sunt. — 12. Incipit narratio, qua causae irae Iunonis continentur. Debebat autem (Gossravio iudice) lectorem Romanum iam ab initio non mediocriter detinere, quod Aeneae errores cum bellis Punicis et Carthaginis interitu coniunguntur. — Urbs antiqua fuit. Haec a Vergilio suam aetatem respiciente dici, non est cur memorem. Nam quo tempore Aeneas illuc venit, non erat antiqua urbs. Sed cum Aeneae adventum nondum commemorasset, licuit sane poëtae hoc epitheton addere, ex quo urbibus et terris singularis laus accedere solet. Cf. infra II, 363. IV, 670. VII, 306. XI, 540. infra v. 531. III, 164. Iuven. XIV, 270, Creta antiqua etc. — Perfectum fuit et ipsum Vergilii aetatem spectat. qua vetus Carthago deleta, ab Augusto autem haud dubie nondum restituta erat (cf. liber meus geogr. II. p. 850 sq. not. 9.), quod poëta cum laude imperatoris significare vix neglexisset. Cf. igitur Aen. II, 325. fuit Ilium et III, 11. campus, ubi Troia fuit. — Tyrii tenuere coloni; Tyro enim per Didonem colonia in Africam deducta et Carthago conditá est nono circiter ante Chr. n. seculo medio. Causam, cur patriam reli-

Quam Iuno fertur terris magis omnibus unam Posthabita coluisse Samo: hic illis arma,

querit Dido, infra v. 338 sqq. poëta narrat. Videtur hunc locum respexisse Avien. descr. 613. Tartessumque dehinc Tyrii dixere coloni. Ceterum qual attinet ad asyndeton, cf. locum similiter conformatum infra v. 530. Est locus, Hesperiam Graii cognomine dicunt. — 13. Karthago. Sic cum recentissimis editoribus (inter quos tamen Ribbeck., hic et infra v. 366. IV. 265. 347. Karthago, alibi autem Carthago scribens, Cod. Med. auctoritem anxie sequi, quam sibi constare maluit) in Verg. verbis nomen nunc scripsimus. Cf. Drak. ad Silium I, 3. Schneider. Gr. Lat. I, 1. p. 289 sq. Wagn. Orth. Verg. p. 444. et Ribbeck. Proleg. p. 429. Ceterum de significatione nominis vid. infra v. 298. adnott. — Italiam contra, ex adverso, e regione Italiae. de qua Praepositionis significatione cf. quos laudat Hand. Turs. II. p. 109., Drak. ad Liv. XXXVII, 15, 7. Burm. ad Vellei. II, 76, 3. Oudend. ad Front. I, 4, 7. et Davis. ad Bell. Hisp. 27. Praepositionum Casui suo postpositarum multa exempla collegerunt Ruhnk. ad Vellei. II, 91, 2. Markl. ad Stat. Silv. III, 3, 22. Wunderl. ad Tibull. I, 3, 67. Thiel. ad Aen. IV, 257. Bach. ad Ovid. I, 35. Matth. ad Cic. p. Mur. 4, 9. Hand. Turs. II. p. 68. 125. 440. Ruddim. II. p. 335 sqq. Ramsh. §. 151. 3. et 4. alii. E Vergilii carminibus inter alia exempla huc pertinent Geo. I, 161. II. 383. Aen. I, 32. 348. III. 75. V, 370. VI, 329. Alia res est, ubi Praepositionem inter Subst. et Adiect. interiectam videmus, ut vel hoc vel illud praecedat. quemadmodum Ecl. VI, 19. IX, 36. Aen. I, 667. II, 718. IV. 410. XI, 720. XII, 949. — Tiberinaque. De explicativo Copulae usu vid. infra ad v. 27. — "Longe, procul sita, magno interiecto maris intervallo. ex adverso Italiae, et quidem Romae, quam per Tiberim de-Fiznari puto." Heyn. Participio enim verbi esse cum Latini non utantur, aliter fieri non potest, quam ut Adverbia ipsa haud raro pro Participiis v-l Adiectivis posita videantur (cf. Heind. ad Hor. Sat. II, 2, 106. Matth. 2d Cic. Rosc. Am. 5. 11. Kritz. ad Sall. Cat. 58, 9. et Iug. 7, 6. Hand. Turs. II. p. 747. alii). Quare si v. c. Ciceroni pr. Flacc. 29. extr. scribere Errit Longe omnino a Tiberi ad Caicum pro longa est via a T. ad C., azidni etiam poëtae Urbs fuit contra Tiberina longe litora pro longe reresta, distantia? Iahn, tamen et Thiel, coniungunt longe contra (ucithin regenüber), quod probare non possum. Wund. apte confert Graecorum usum, v. c. Soph. Ai. 204. του Τελαμώνος τηλόθεν οίκου. — 14. dires opum, rt rtiam II. 22. Vid. adnott. ad Ecl. II, 20. et Aen. V. 73. — "studiis aenerrima belli graviter pro dedita, vacans studiis. Vulgo bellum dici solet asperum [cf. Aen. IX, 667, XI, 635, XII, 124, Hor. Ep. II, 1, 7, Sall. Iug. 29, 1, 48, 1, etc.], tum studium belli, denique urbs aspera belli muliis. Virtus bellica a poëtis per iram exprimitur eiusque attributa. Examperatur autem is, qui offenditur et ad iram provocatur. Itaque meper. τραχύς, modo iratus, ferus, ferox, saevus; modo fortis, bellicosus; inodo acer, ardens, concitatus, flagrans, ut h. l." Heyn. Cf. Aen. IX, 176. ocerrineus armis. Aen. IX. 664. XI, 635. XII, 124. etc. Non prorsus codem ≈nsu apud Iustin. II. 3, 7. gcus bellis aspera commemoratur. --- V. 13 et 14. a Peerlk. spurios habitos bene defendunt Iahn. Annal. 1. 1. p. 17. Rau. in Schediasm. p. 15 sqq., qui docet, auctorem immerito a Viro doct. reprehendi, quod de Carthagine dixerit, qualis bellorum Punicorum, non Didonis tempore fuerit, cum Carthago, Tyri thesauris florens, ex Vergilii mente iam Acneae tempore urbs fuerit splendida et magnifica (I, 358 sqq. 46 sqq. IV. 75. 655.), cincta autem undique bellicosissimis nationibus (IV, 39 say.), quae Didonem continuo bellum meditari cogerent (cf. I, 563 sqq.); et Siebelis I. I. p. S., qui vere memorat, omissis his verss, ne terram quidem aut regionem nos scire, ubi illa urbs fuerit sita, cum colonias Tyriorum multas variisque terris dispersas fuisse constet. -- 15. Conington comparat Hom. Od. VIII, 284. η οί γαιάων πολύ φιλτάτη έστιν άπασέων. .. Quam Iuno fertur unam omnium maxime amasse, etiam Samo praetulisse, in qua antiquissima et celeberrima Iunonis religio erat. De templo Iuno-214 Samiae v. Herodot. III, 60." Heyn. Wagn. conferri iubet Panofkae Res Simiorum p. 57 sqq., cui adde. quos laudavi in libro meo geogr. II.

Hic currus fuit; hoc regnum dea gentibus esse, Si qua fata sinant, iam tum tenditque fovetque.

p. 202. imprimis Pausan. VII, 4, 4. et Varro ap. Lactant. Inst. I, 17, 8. Cf. etiam Lactant. ad Stat. Theb. I, 261. p. 27. A. Schol. Lucani VIII, 458. p. 637. et quos praeterea laudat Unger de Valgio Rufo p. 391. Homerus tamen Il. IV, 52. Samum inter urbes Iunoni maxime caras non commemorat. Vid. infra ad v. 24. — magis omnibus unam, i. q. unam omnium maxime; unus enim saepe Superlativis adiungitur, ut II, 426. (ubi vid. adnott.), raro Comparativis, ut ab Hor. Epod. XII, 4. Namque sagacius unus odoror. — 16. colere terras, urbes dicuntur dii, quae praeter ceteras curae cordique ipsis sunt, et in quibus templa magnifica habent. Cf. Ecl. II, 60 sq. et III, 59 sq. ibique adnott. — De hiatu Samo; hic cf. adnott. ad Ecl. II, 24. et 53. Peerlkamp. et ob Aen. VII, 286. et ob Silii I, 26. Statiique Theb. II, 252. locos, quos ex nostro fluxisse putat, (quibusque haud dubie addidisset infra v. 24., nisi etiam hunc spurium haberet) , mallet, Virgilius hic scripsisset posthabitis coluisse Argis. Non tamen opinor, Peerlkampium, quanta sit Viri doct. audacia, nobis velle persuadere, vere a Vergilio ita scriptum esse. Vid. etiam, quae Iahn. Annal. 1. 1. p. 25 sq. et Siebelis p. 8. contra eum disputant. — 16. "Hic illius arma, hic currus fuit: ducta, puto, rei imago ab antiquis heroibus, qui curribus vecti ad pugnam egrediebantur, reduces autem eos in loco tecto collocabant ac reponebant, v. II. VIII. 441. V, 194.; traducta illa, ut alia, ad deos, quibus currus sui essent, qui in iis locis, quae potissimum frequentarent dii et colerent. reponerentur. Pro talibus locis habentur poëtis eae urbes eaque loca, quae celebriore aliqua religione inclaruere. Egregius hanc in rem locus II. XIII, 21 sqq. de Aegis Neptuno sacris. Iunonis autem currus e nobili Homeri loco II. V, 720 sqq. (et Odyss. V, 381.) notus est. Burm. laudat Val. Fl. V, 184." Heyn. Adde Stat. Theb. XII, 298. Heyn. praeterea de Iunone  $i\pi\pi l q$  (i. e. curru vecta) Olympiae culta Pausaniam V, 15. p. 414., et quod ad eius arma, hastam potissimum, attinet, de Hoa ônloomía Elide culta Lycophronem Cass. 610. 848. conferri iubet. (Infra II, 614. etiam Iuno ferro accincta apparet.) Expressit hunc locum Ovid. Fast. VI, 45. Poeniteat, quod non fovi Carthaginis arces, Cum mea sint illo currus et arma loco. Ceterum de Adverbio hic pro illic posito (ut ap. Nep. Att. 2, 3. hic ita vixit) praeter Serv. ad h. l. vid. Hand. Turs. III. p. 77., de correpta autem forma illius adnott. ad Ecl. I, 7., et de Verbo proximi Nominis Numerum sequente arma, currus fuit) ad Ecl. I, 58. — 17. 18. Cupit, ut Carthago regnum gentium, caput imperii terrarum sit (quemodmodum Val. Fl. I, 569. canit: Experiar, quaenam populis longissima cunctis Regna velim). Quod attinet ad constructionem cf. Aen. VIII, 65. celsis caput urbibus et X, 203. caput populis ibique adnott. — 18. Si qua ratione fata sinant, ut apud Hor. Od. III, 14, 19. si qua potuit vagantem Fallere testa, ubi noli coniungere qua testa, Ovid. Trist. I, 5, 41. Deminui si qua numinis ira potest etc. Vid. adnott. ad Ecl. IX, 14. Cf. etiam Aen. VI, 882. IV, 651. et XI, 701. Repetit haec verba auctor carm. in Anth. Lat. I, 172, 60. Dietsch. 1. 1. ad haec verba adnotat: "Iuno audivit quidem de fatis, sed aut num vera sint, quae audiverit, dubitat, aut ut ex fatis aliquid in suum usum vortere possit, futurum sperat." Cf. infra v. 37 sq. — Iuno iam tum (cf. VII, 643. VIII, 349 sq. X, 533.), scil. priusquam progeniem Troiano a sanguine duci audierat (Heyn. omnino explicat: ante Romam conditam), tendit, contendit, operam dat, fovetque animo et cogitatione. Recte Wagn. in min. edit. hoc verbo "studium a blando quodam et quasi materno amore profectum" significari censet. Praesentia autem offendere non posse, cum tendit et fovet studium futuri e ventus significent, et Infinitivo esse indicetur, "Iunonem non illud solum cupivisse, ut Carthago aliquando regnum gentium fieret, sed ut gentibus [semper] esset," verissime docet Dietsch. Theol. Verg. p. 18. Tres Codd. apud Burm. favetque, quod restitui iubet Becker. Eleg. Rom. p. 104. Sed cum praecedat tendit, Wagn. verissime censet requiri fortius verbum, fovere, non ignavius, favere. Ceterum cf. Plaut. Bacch. V, 1, 1. Quam magis in pectore meo foveo, quas meus filius Progeniem sed enim Troiano a sanguine duci Audierat, Tyrias olim quae verteret arces; Hinc populum late regem belloque superbum

20

turbas turbet, Ovid. Met. VII, 633. animo mea vota fovebam et similes locos. — Ceterum Peerlk., temere haerens cum in Infin. Praes. esse a verbo tendit pendente et in fine hexametri posito, tum in dictione fovet hoc regnum esse (qua sane Vergilius vix usus fuisset verbo tendit non adiuncto), Vergilium in verbis Hic currus fuit desiisse censet, ut cetera omnia hoc regnum - - fovetque ab antiquis Grammaticis adiecta sint; simulque provocat ad Servium (Praef. ad Aen. p. 2. Burm.), qui scribat: Augustus Tuccam et Varum hac lege iussit Aeneidem emendare, ut superflua demerent, nihil adderent. Unde et semiplenos eius invenimus versiculos, ut: hic currus fuit, ipse tamen addens: "Dicent fortasse, qui contra me disputare cupiant, in Servio legendum esse: hic cursus fuit, ac respici Aen. I, 534., ubi revera est hemistichium hic cursus fuit." Et ita profecto est. Neglexit enim Vir doct.. verba hoc regnum - - fovetque a Servio ad hunc ipsum locum sine ulla dubitatione tamquam Vergiliana explicari. Rau Schediasm. p. 18 sqq. Siebelis p. 9. imprimisque Iahn. Annal. l. l. p. 28 sq. et Dietsch. l. I. etiam hunc locum iure contra Peerlk. defendunt. — 19. sed enim, àllà vio. Cf. Aen. II, 164. V, 395. VI, 28. (ibique adnott.) et vid. Burm. ad Ovid. Am. III, 2, 73. Goerenz. ad Cic. Acad. II. p. 98. Matth. ad Cic. pr. Arch. §. 5. Bach. ad Ovid. Met. I, 530. Gossr. ad Aen. V, 395. et Hand. Turs. I. p. 444 sqq., de Graeco autem αλλά γάρ Herm. ad Viger. p. 811. Schaef. Melet. crit. p. 76. Elmsl. ad Eur. Heracl. 481. Stallb. ad Plat. Apol. p. 19. alii. Sententiam aliquam hic reticeri locumque ita supplendum esse: sed timebat, ut hoc efficere posset, audierat enim etc., ideoque arcebat Aeneam Latio, non est quod adiiciam. Pedestri oratione Vergilius scripsisset: sed, cum audiisset - -, id metuens et his accensa arcebat etiam etc. — 19—22. "Enimvero e Troiana stirpe ortam habituram esse aceperat gentem (progeniem dixit), quae Carthaginem aliquando esset eversura. Populum enim, ab ea gente oriturum, ad exscindendam Carthaginem in Africam copias suas esse traiecturum." Heyn. Gossr. per progeniem intelligit Scipionem Aemilianum, qui Carthaginem diruit, cum gentem Aemiliam ab Aemilio, Ascanii filio, oriundam tradant, Romani autem postea demum significentur verbis hinc populum etc., quod nimis quaesitum est; quamquam etiam Ladew. (cui Conington adsentitur) Iahnium Annal. l. l. p. 31 sq. secutus per progeniem gentes modo Romanas a Trianis maioribus originem repetentes indicari censet, quae a reliquo populo seiungantur, ut Aen. VI, 756 sq. proles Dardania a nepotibus Itala de gente. — a sanguine. Cf. Aen. IV, 191. 230. V, 45. etc. Praepositionem, quam pauci quidam Codd. omittunt, agnoscunt Quinctil. Inst. IX. 3. Donat. ad Ter. I, 2, 3. Priscian. XVI, 2, 15. p. 1033. P. aliique Grammatici. — duci, non i. q. ductum iri, nam gens iam exoriebatur. - 20. Tyrias arces, Carthaginem a Tyriis conditam. -- verteret zerstören sollte, sc. fato sic volente) pro everteret. Cf. Acn. II, 652. V, \$10. X. SS. Hor. Od. III, 25, 16. Ovid. Met. XII, 138. Tac. Ann. II, 42. III. 36. V, 4. etc. Burm. ad Nuc. 191. Boettich. Lex. Tacit. p. 487. et de striusque verbi permutatione in Codd. Burm. ad Ovid. Met. XIII, 169. et Brakenb. ad Sil. XV, 411. 21. Hinc, Troiano a sanguine. cf. v. 238. Heyn., qui Hinc ad progeniem referendum esse putat, pro eo coni. hunc populum. ne repreĥensioni inanis repetitionis locus sit; cui Wagn. opponit, sacpissime apud poëtas ante dicta ita repeti, ut nova accedat notio, quae potissimum urgenda, ut h. l. late regem belloque superbum. Siebelis p. 9. hinc rectius refert ad sanguinem Troianum et ordinem verborum hunc esse docet: Sed enim audierat Troiano a sanguine duci progeniem, quae olim Tyrias arces verteret, hinc (ex hoc sanguine duci) terbulum late regem belloque superbum, venturum excidio Libyae, h. e. qui in excidium Libyae venturus sit. Eadem et Henrici sententia in Tw. years I. p. 7. et Philol. XI, p. 489. proposita, qui simul docet, huic loco minime inesse tautologiam, cum verba Tyrias quae verteret arces conVenturum excidio Libyae: sic volvere Parcas. Id metuens veterisque memor Saturnia belli,

silium modo fati indicent, quo populus a Troianis ortus in Italiam si missus, verba autem venturum excidio Lihyae hunc populum a fato sib demandata vere exsecuturum prodant.) Cadit igitur Probi (vid. Ribbeck Proleg. p. 142.) et Servii de h. l. dubitatio. Omnino cf. quae Iahn. Annal 1. 1. docte de h. 1. disputat. Wund. docet, similiter (de hominibus) usur pari unde, coll. Hor. Od. II, 12, 7. invenis, unde periculum - - contremui domus; cui loco adde eund. Od. I, 12, 17. I, 28, 28. Sat. I, 6, 12. II, 6 21. Cic. de Or. I, 15. Sall. Iug. 14, 22. Censorin. c. 22. etc. cum ipsius Verg. Aen. I, 6. genus unde Latinum et VIII, 71. genus omnilus unde est Ante omnia autem comparandi erant loci Aen. I, 235. Hinc fore ductore revocato a sanguine Teucri, Hor. Od. III, 17, 2. hinc Lamius ferun Denominatos, Sil. III, 106. hine patriam clarumque genus referebat Imil co et similes loci. Cf. Gronov. ad Plaut. Truc. I, 1, 42. Drak. ad Sil. I 283. Bentl. et Orell. ad Hor. Od. I, 12, 17. Kritz. ad Sall. I. l. Hand Turs. III. p. 86. 362. alii cum adnott. ad Geo. I, 505. et III, 490. - po pulum late regem pro late regnantem. Cf. Burm. ad Petron. c. 82 extr. et ad Lucan. VII, 419. Comparant εξουχοείων Homericum et εξου μέδων. Substantiva autem, imprimis verbalia in tor et trix, aliis Substantivis Adiectivorum loco per appositionem addi, res est notissima (Vid. adnott. ad Geo. II, 145.) Hie autem locus propterea memorabilis quod tali Substantivo Adverbium adiicitur, quo accuratius describatur Non prorsus similis est Horatii ille locus, quem comparant, Od. III, 17, 6 sqq. Late tyrannus, cum ibi praecedat Infin. tenuisse, ad quem Adverbium referri possit. Magis huc pertinet Plin. Ep. III, 5. Drusus, Germaniae latissime victor. — bello superbum, utpote victorem, xudiówrza. Superlas enim vocabulum sollemne de victoribus et triumphantibus. Cf. infra II, 556. III, 3. Eleg. ad Messal. 6. Cons. ad Liv. 333 sqq. Hor. Od. I, 35 3. id. Od. IV, 14, 69. Tibull. II, 5, 46. et Cic. pr. Marcell. 3, 9. — 22 venturum excidio, ad excidium, ut alibi auxilio, subsidio venire. Ct adnott. ad Ecl. II, 30. VIII, 101. Geo. II, 306. X, 214. Henry (Tw. years I, p. 7.) comparat Cic. ad Att. VIII, 7. subsidio venturus. Verbe Venturum excidio repetuntur in Anth. Lat. I, 170, 91. - Libyac, magnificentius quam Carthaginis (in Libya s. Africa conditae), ut Aen. II, 556 III. 1. XI, 268. Asia pro Troia, quamquam etiam solum varietation studium poëtam movere poterat, ut post Karthaginem et Tyrias arce commemoratas hie Libyam poneret, quae Henrici est sententia (Two. years 1. p. S.) Libyae autem secundus, non tertius ('asus est. — sie volvere Parcas, i. c. machinari, moliri, ut infra III, 375 sq. sic futu deum res Sortitur volvitque vices. Sed etiam hic cogitandum videtur de certo es praefinito fatorum ordine et cursu, quae undarum instar a flumine provo lutarum se invicem sequuntur. Cf. supra ad v. 9. et infra v. 262. Henry Il. Il., qui recte reprehendit Vossii conversionem so roll' es die Spinde der Parcen, de quarum fusis hie nullo modo cogitandum sit, confert Claud R. Pros. III, 410. Sic numina fatis volvimur. Ceterum Peerlkamp., nescie utrum contra ipsum Vergilium, an contra librarios disputans, verba sic transponenda censet: Progenica sed enim Troiano a sanguine duc Audierat Libyae excidio: sic volvere Parcus. Hine populum late regen belloque superbum Venturum, Tyrios olim qui verteret arces; Rau autem qui in Sched. laud. p. 20 sq. recte contra cum disputat, ipse praeter necessitatem hanc suadet loci mutationem: Progeniem - - duci Audierat Tyrias olim qui verteret arccs, Hine populum - - Venturum; excidio Li byae sic volvere Parcas. Utrique confecturae adversatur locus Sidoni Apoll. Carm. V, 103. p. 44. Let nunc eximius, quem praescia saecule clamant Venturum excidio Libyac, ab Ungero de Valg. Rufo p. 391. allatus - 23. Id metuens rei descriptionem absolvit, ut infra v. 61. Sed pates omnipotens speluncis abdidit atris Hoc metuens. Respexit autem hund locum Ovid. Met. IV, 642. sqq. Memor ille vetustae Sortis erat - - - Id metuens etc. - veteris belli. Quaerunt interpretes, utrum ex poëtae, ar ex Iunonis persona *cetus* dicatur. Connexus docet, hoc alterum esse Prima quod ad Troiam pro caris gesserat Argis — Nec dum etiam causae irarum saevique dolores Exciderant animo; manet alta mente repostum

25

statuendum (cf. etiam infra v. 47 sq.); et constat, vocc. vetus et antiquus saepe de re praeterita modo, sive nuper, sive olim acciderit, dici. De voc. vetus cf. Aen. VI, 449. VIII, 332. Tibull. IV, 1, 63. Ovid. Met. I, 236. Nep. Eum. 11, 2. Suet. Vesp. 8., de voc. antiquus Ovid. Met. I, 116. II. 523. XV, 686. Trist. I, 5, 32. IV, 10, 94. Lucan. VI, 721. Val. Fl. II, 394. omninoque Burm. ad Val. Fl. VIII, 9. et Ovid. Trist. III, 21, I.) Cur autem saepius ita usurpetur Adiect. antiquus, quam vetus, ex natura utriusque vocabuli facile concluditur; antiqua enim sunt omnia, quae ante, retera autem, quae diu fuerunt. Cf. Fronto de differ. vocab. p. 2192. Loederl. Syn. IV. p. 83 sq. et Lindem. ad Plaut. Mil. III, 1, 156. Eodem sensu vetus bellum legitur ap. Cic. pr. leg. Man. 11, 31. Henry l. l. qui retus bellum etiam hic per long exercised, long accustomed, inveterate explicat, conferri iubet Tac. Ann. I, 20. vetus operis et laboris et ibid. VI. 44. vetus regnandi. — Saturnia. Cf. III, 380. IV. 92. V, 560. VII, 425. 560. etc. Servius haec adnotat: "Vergilius ubicunque Iovi vel Iunoni Saturni nomen adiungit, causas iis crudelitatis adnectit." -- 24. Prima, Heyn. et Wund. (ut antea etiam Wagn.) pro prius, olim positum habent (vid. supra ad v. 1.); cum tamen sic post illa veteris memor belli tautologia quaedam loco inferatur, nunc cum Thielio, Süpflio, Gossr., Ladew., Siebelisio p. 10. et Wagn. (in edit. min.) explico: princeps ante omnes (sie vor Allen, als Hauptperson, εν προμάχοις). Cf. etiam adnott. ad II, 613. et XII, 33. Ameisio in Muetzellii Zeitschr. etc. VII. p. 934. prima simpliciter est zuerst, ut bellum Troianum opponatur praesenti Aeneae insectationi, quae tamquam illius belli continuatio spectetur; et Iahn. Annal. l. 1. p. 31. ad verba veteris belli relatum reddit per von vorn herein, im ersten Beginn. Peerlk., cui plane otiosum videtur illud prima, totos versus 23. et 24., qui omnino ordinem verborum valde turbent, pro insititiis habet: ut iam alii ante eum temere de iis dubitaverant (cf. Weichert. de verss. iniuria susp. p. 83.) et Heyn. putaverat, Vergilium, si Aeneidem retractare ei licuisset, eos deleturum fuisse. Iahn. Annal. l. l. p. 28 sqq. Siebelis p. 10. et Rau Sched. p. 22. etiam hos versus recte tuentur. --pro caris Argis. Cf. Hom. II. IV, 51. ήτοι έμοι τρείς μέν μολύ φίλταται είσι πόληες, Άργος τε Σπάρτη τε και ευρυάγυια Μυκήνη. Argi autem pro Argivis. Cf. adnott. ad Ecl. I, 62. et IV, 58. -- 25. Causae primariae, unde Romanus poëta iram et odium Iunonis in Aeneam repetit, nimio Carthaginis amori, cui ab Aeneae nepotibus interitum paratum iri praevidet. Vergilius alias causas tamquam secundarias adiungit; et bene animadvertendum, quomodo hic poëta noster, carmen epicum conditurus, quod Augusto et Romanis suis placeret, illam causam ceteris omnibus anteponat. Paridis autem iudicium (quae Homero II. XXIV, 28 sq. una est odii illius causa) raptumque Ganymedis ita tantum adiiciat, ut his rebus accedentibus odium magis etiam adauctum esse dicat. Ceterum non tam cum Heynio et Ribbeckio vss. 25-28, in parenthesi positos habeo. quam potius cum Wunderl. et ceteris recentioribus editoribus anacoluthon statuo. Vergilius enim, ardore poëtico abreptus et oblitus coeptae vrationis, alia infert, quam quae proprie scribenda erant, et v. 25. grammaticam sententiae rationem interrumpit, ad quam demum v. 29. revertitur, verbis His accensa super causas ante commemoratas in unum complectens et coeptam orationem continuans. Simplex sententiarum iungendarum ratio haec erat: Id metuens memorque veteris belli, et magis etiam accensa belli causis, Paridis iudicio et Ganymedis raptu, iactatos --arcebat longe Latio. Similem structurae mutationem invenimus V, 705. et IX. 359. — 26. Exciderant animo. Cf. Liv. XXXIV, 37. pacis mentio exciderat ex omnium animis, idemque XXIX, 19 extr. excidere de memoria. Simplex verbum excidere sic legitur Stat. Theb. I, 645. Nec dum etiem responsa Deûm monitusque Exciderant. Ovid. Met. VIII, 448. excidit omnis luctus. Trist. IV, 5, 10. nomen tuum mihi excidit; Cic. ad Iudicium Paridis spretaeque iniuria formae Et genus invisum et rapti Ganymedis honores. His accensa super iactatos aequore toto

Div. V, 13. Liv. XXVII, 3. Quinct. XI, 2, 29. etc. — manet alta mente (tief in der Seele) repostum (quam formam syncopatam Vergilius Servic teste "de Ennio transtulit:" vid. Geo. III, 527. Aen. I, 253. III, 364. VI 59, 655. IX, 716. XI, 149. cum adnott. ad Geo. III, 166. Aen. VIII, 274 et al.) Cf. Hom. II. XIX, 125. τὸν δ' ἄχος ὀξὺ κατὰ φυένα τύψε βαθεῖαν Cic. ad Fam. X, 34. quae perpetuo animo meo fixa manebunt et adnott. ad Geo. III, 527. extr. Repetuntur autem haec verba in Anth. Lat. I, 172 145. et I, 178, 39. - 27. De Paridis iudicio, qui Venerem Iunoni et Minervae pulchritudine praestare censuerat, cf. Hom. Il. XXIV, 25 sqq Eurip. Troad. 925 sq. Hygin. f. 92. Lucian. D. D. 16. et quod attinet ad artis monumenta, in quibus expressum est, Inghirami Gal. Om. I. tab. 9 Gerhard. Vascngem. tab. 2. Welcker Le jugement de Paris. Paris. 1846. 8. (Extrait des Annales de l'Inst. arch. T. XVII. p. 132-215.) alii. ,, spretae iniuria formae adiectum ad declarandam iudicii indolem. spreta forma est Iunonis pulchritudo, pulchritudini Veneris posthabita; et quia id cum Iunonis iniuria factum, dixit plenius: iniuria spretae formae. Formam adumbravit Statius Theb. I, 246., ubi Iupiter: neque enim arcano de pectore fallax Tantalus et saevae periit iniuria mensae. Cf. Ovid. Fast. V1, 43. Causa duplex irue: rupto Gunymede dolebam; Forma quoque Idaeo iudice vicla meu est. Heyn. Verba spretaeque infuria formae repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 403. Adde Firmicum de err. prof. relig. p. 4. Bursian. quod irata mulier pro iniuria spretae fecerat formae, a Wold. Ribbeckio comparatus. Quod attinet ad Part. que vi explicativa praeditam, cf. similes loci Geo. II, 242. III, 198. 158. IV, 481. Aen. I, 258. II, 722. III, 366. IV, 355. cum adnott. ad Ecl. III, 34. et alibi. — 28. "Genus invisum, propter Dardanum, Iovis et Electrae pellicis, filiae Atlantis, filium, a quo Troiani ducunt originem. [Cf. VIII, 134 sq.] et Ovid. 1. 1. v. 42. iras In genus Electrae Dardaniamque domum. Verbs Et genus invisum hinc repetuntur in Anth. Lat. I. 178, 54. — rapti (cf. V, 255.) Gany medis honores, ministerium poculorum, ad quod receptus est, remota Hebe." Heyn. Honores enim (ut Graec. remat: cf. Valcken. ad Eur. Hippol. v. 107.) etiam alibi significant singula munera et ministeria diis in Olympo mandata. Alii minus recte rapti honores iungunt. Wagnerum, qui rapti cum contemptu dici putat, quemadmodum apud nostrates entführt, quod corrumpendi notionem involvat, ut infra IV, 198. Hic Hammone satus, rapta Guramuntide Nympha, Henry (Tw. years I, p. 9. et Philol. XI. p. 489.) refutare studet coll. locis Aen. V, 254. et Ovid. ex P. I, 9, 1., quibus in exemplo mihi donato adiecit Val. Fl. II, 414.; sed vide quae Kappes. l. l. p. 13 sq. contra eum disputat. De raptu autem Ganymedis, quem plurimi Trois et Calirrhoes filium fuisse narrant, vid. Hom. Il. XX, 232 sqq. Apollod. II, 5, 9. et III, 12, 2. Ovid. Met. X, 143 sqq. Verg. ipse infra V, 254 sqq. alii. Mirum est, Ravium, qui alibi iure adversatur Peerlkampii omnia addubitandi prurigini, hunc versum, vel illi non suspectum, ipsum damnare in Sched. p. 23., cum oneret et extra modum protrahat sententiam interpositam, cum prius hemistichium nihil novi inferat, alterum autem indignum sit carminis epici gravitate, quod Ganymedis raptum inter causas irac Iunonis enumeret, cumque praeterea intempestiva Copulae repetitione molestus sit; quae causae quam leves sint, quisque videt. -- 29. His est Ablat. causae cum voc. accensa arcte cohaerens et pertinet ad utramque irae et doloris causam, quam ad v. 25. exposuimus. Hübler. in Spec. adnot. ad Aen. L. I. Fribergae 1793. p. 3., Graser. in Censura edit. Wagn. supra laud. (contra quem hic disputat in Epist. ad Groeb. data p. 25) et Nauck. l. l. p. 4. coniungunt: super his accensa, ut super sit Praepositio, de cuius significatione huc pertinente dictum est ad Geo. IV, 559. Wagn. vero cum Heynio interpretatur per insuper, conferens Aen. VII, 462. ibique adnott., eandemque rationem etiam Iahn., Süpfl. et Coningt. sequuntur, scil. ut ad metum (v. 23.) etiam dolor et ira accedant; quod tamen nimis quaesitum videtur. Quare nunc cum

# Troas, reliquias Danaum atque inmitis Achilli, Arcebat longe Latio, multosque per annos

Ameisio in Muetzellii Zeitschr. etc. VII. (1853.) p. 933. et Ladew. super Praepositione habeo cum aequore toto coniungenda, ut hacc verba respondeant seqq. maria omnia circum; quamquam non reticendum est, alibi poëtam nostrum ubique aut simplici Ablativo uti aequore toto (Aen. 1. 125. V, 456. XI, 599. XII, 501. coll. Geo. III, 359. 470. Aen. I, 511. VIII, 146. X. 665.), aut Praepos. in adjungere (X, 569. et XII, 614.), quod nostrae -zi-licationi fortasse opponi potest. Quod autem ad locum attinet, quem Praepositio occupat, Ameis. conferri iubet Aen. I, 700. II, 278. VI, 17. VII. 355, quibus adde IV, 233. -- iactatos. Vid. supra ad v. 3. -uequore toto. Vid. infra v. 128. --- V. 30. iteratur III, 87. -- reliquias Danaum, (quae verba ex h. l. repetiit auctor Anth. Lat. I, 164.), Troianos, qui a Danais et ab Achille vivi relicti erant, qui Achivorum manus effugerant: reliquiae enim etiam eius dicuntur, cuius pars relicta est (ut Aen. IV, 342.) et eius, qui aliquid reliquit (ut Cic. Sen. 6, 19. ut avi reliquias [i. e. Carthaginem ab avo relictam] persequare); de quo Genitivi usu vid. infra ad v. 462. Conington confert Aesch. Again. 517. στριτάν δέχεσθαι τὸν λελειμμένον δορός. Grammatici fere omnes (Serv., Ibonat. Art. III, 1, 2. et ad Ter. Phorm. prol. 22. Charis. p. 237. Diomed. p. 447. Beda p. 2344. Mar. Victor. p. 2451. alii) hic scribunt relliquias (de qua literae liquidae geminatione cf. Schneider Gr. Lat. I, 2. p. 584 sq. Ritter. Elem. Gramm. Lat. p. 27. et 134 sqq. Lachm. ad Lucr. III, 1014. p. 203 24., Corssen. de pronunt. I. p. 83. alii); optimi tamen Vergilii Codd. haic scribendi rationi minus favent. (f. Wagn. Orth. Verg. p. 463. et Ribbeck. Proleg. p. 429 sq. Graecos autem Vergilius plerumque Danaorum vel Greeorum, interdum etiam Achaeorum vel Argivorum nomine dicere solet. — Immanu atque Achillis. Copula interdum eam habet vim, ut per epexegesin sia qua vid. adnott. ad Geo. I, 498.) praegressae multitudinis notioni subiungat singula, quae prae ceteris excellere significentur. Cf. Geo. IV, 14. Aen. IV, 45. VII, 535. VIII. 330. IX. 454. S11. et Wagn. Qu. Virg. XXXIII, 6.; neque aliena sant, quae Hand, Turs. I. p. 467. disputat. "Nomina Danaum et Achillis Graccos apte complecti apparebit comparanti Hom. Od. II, 344. immitis ngenium fortis herois designat, nec magis in contemptum dicitur, quam merus Hector v. 99. Adde de Aiace ωμόθυμος apud Soph. Ai. \$55." Wand. - De forma Genitivi Achilli, quam praestantissimi libri (Med., Gud., duo Bern. alii, Prisc. p. 706, et 1101, P. Claud, Sacerd. II, 46. Probus Inst. II, 1, 51, et Servius) tuentur, cf. Wagn. ad h. l. Schneid. Gr. Lat. II., 1. p. 163 sq. et quos laudant lahn, ad Ovid. Met. XIII, 304. Klotz, ad Cic. Tusc. III, 10, 21, Madvig, ad Cic. de Finn. V, 18, 49, Soubodii Bibl. crit. 1824. Voll. VIII. p. 877, et Obbar, ad Hor. Ep. I, 6, 163. Vol. I. p. 284. Et Wagn, quidem, a Schneidero aliisque dissentiens, descript. Nomina Graeca in sus desinentia apud Dores terminata esse in 15,  $Ti\delta\eta_{S}$ ,  $Ogq \, iis - Ogq \, \eta_{S}$  (vid. Prisc. VI, 18, 92.); hinc Tideis -Astitisse Genit. in ov formatum sive primae, sive Aeoliensis tertiae Deelinationis (Greg. Cor. p. 617. ed. Schaef.) et inde ortam Latinam Genitivi terminationem i, quae res confirmetur co, quod Plutarchus illam ipsam i mam servarit Marcell. 20. Οὐλίξου, τουτέστιν Όσυσσέως. Sic igitur propriam eiusmodi nominum, qualia sint Achilles, Ulixes, terminationem Genitivi esse i. Accusativi en (cf. etiam Obbar, ad Hor. Ep. I, 2, 18, Vol. I. p. 112. et adnott. ad Aen. II, 476.); contra quae per eus scribantur, Luque altera ratione in es terminentur (ut Nereus, Tercus, Oileus, Ilioneus, Idomencus etc.), Genitivum mittere in ei, Accusativum in ea (cf. Ecl. VI. 35. 42. 78. Aen. VIII. 382. X, 764. XI, 675.); Vergilium autem absimuisse a formis Achillei -- Achillea, Ulixei - Ulixea (a Nomin. Arbilleus, Ulixeus factis), quibus Horatius et alii saepe utantur. (Cf. etiam ad Ecl. VIII, 70, et infra adv. 41. adnott.) -- Arcchat Latio, sexto Casu, at Agn. VI. 316, arcebat harena et XI, 826. Troianos arceat urbe. Cf. etiam Geo. III. 131. Aen. I, 300. VII, 779. VIII, 73. Cum Dativo constructum est i. q. defendere, ut Geo. III. 155. arcchis hunc pecori. 31. Pergi piterat: multosque per annos egit (luno) etc. Eiusmodi autem inversionis Errabant acti fatis maria omnia circum. Tantae molis erat Romanam condere gentem. Vix e conspectu Siculae telluris in altum

exempla apud poëtas haud rara. Cf. v. c. Tibull. I, 3, 70. I, 8, 54. Ovid. Met. X, 455. Silius II, 543 sqq. etc. Copula que etiam hic vim illam explicativam habere videtur, de qua ad Ecl. III, 34. diximus. — multos per annos, i. e. per septem, ut Heyn. docuit in Exc. II. ad l. III. Vid. infra v. 755. Praepos. autem per notionem diuturnitatis et continuationis inesse (volle 7 Jahre hindurch), non est quod memorem. — 32. acti fatis. "Quaerunt interpretes multi, quomodo fatis agi potuerint Troiani, cum antea ipse poëta nominasset iram Iunonis? Sed res facilis explicatu: namque fata sunt etiam quaecunque mala a deo aut dea quadam immissa. Sic efiam de voluntate lovis Aen. IV, 110. Sed fatis incerta feror, i. e. incerta sum propterea quod, quae voluntas sit Iovis, nescio." Ita Schirach. p. 410 sq. Similis huic rationi fatis pro voluntate Iunonis capienti est corum, qui de ipsius Iunonis odio fatali cogitant, ut Gossrau. Sed praestare videtur simplicior ratio, ut de ipsis Troianorum fatis cogitemus, quae cos nusquam consistere patiebantur, antequam sedem destinatam invenissent. Troiani enim a fato destinati erant, ut imperii Romani conditores fierent; luno reluctatur et per plures annos hoc impedit; nihilominus fata impleri debent, ideoque quodammodo etiam suis fatis propelluntur Troiani. (f. infra v. 382. data fata secutus, X, 67. Italiam fatis petiit auctoribus et IV, 14. hen quibus ille iactatus fatis cum locis Aen. 1, 2. 205. aliis. (Video hanc explicationem etiam Wagnero in edit. min., Ladewigio et Dietschio Theol. Verg. p. 17 sq. probari: Haeckerm. autem p. 2 sq. (et in Zeitschr. f. d. Gymn. W. XIX. p. 45.), quem iure refutat Dietsch. 1 1.. fatis pro malis, casibus, laboribus positum censet, ut III, 182., coll. 1, 240 628. et VI, 532.) Hinc etiam apparet, acti hic non esse i. q. circumacti, sed potius protinus acti, ut sensus sit: fatis Italiam versus agebantur, nihilominus tamen, a Iunono prohibiti, multos per annos circum omnia maria errabant: quod Henry quoque (Class. Mus. XIX et Tw. years I. p. 10.) bene perspexit, qui etiam conferri iubet infra v. 133. huc acti. - maria circum Eadem Praepos, postponitur etiam Geo. II, 382. Aen. III, 75. VI. 329. Lucr I, 935. Cic. N. D. II. 41, 105. Stat. Theb. III, 395. alibi et a Vergilie quidem maxime in fine versuum. Cf. supra ad v. 13. Plus autem dicerc circum (rings under), quam circa (simpliciter unher), vere observat Nauck. p. 4. — 33. molis, moliminis, laboris, difficultatis. Hac significatione voc. molis imprimis apud Tacitum legi, multis exemplis prolatis (Ann. 1, 45. II, 78. XIII, 35. Hist. III, 84. cett.) docet Boettich. in Lex Tacit. p. 300. Velleius aliquoties (II, 95, 1, 97, 4, 115, 1, alibi) de belle mole loquitur. Conington comparat Liv. XXV, 11. Plaustris transvehan naves hand magna mole. Imitatur hunc locum Sulpitius Sever. Hist. 11 p. 316. magnue molis erat urbem restituere, cuius etiam Calpurn. I, 84 memor fuit Romanae pondera molis commemorans. - Romanam condere gentem, sedes in Italia figere et stirpem ibi condere, unde Romani orituri essent. Cf. Iustin. II, 6. Deucalion, a quo genus humanum conditum est et XVIII, 3. Tyriorum gens condita a Phoenicibus fuit. Contrarium est evertere (Aen. III, 1.) et exscindere (Aen. IV, 424.) gentem quod Nauck. l. l. adnotat. — 34. sqq. Troianis ex Sicilia in Italian proficiscentibus Iuno parat exitium. "Hic, ut in Odyssea, in medias res abripitur lector. Quomodo enim e Sicilia solverit Aeneas, qui tum classe in Italiam tendebat, infra videbimus sub finem libri III. Sed tempestate mox orta a cursu avertitur et ad litus Africae, tantum non naufragio facto, deiicitur. Rerum autem ordinem ipsamque dictionem ad Homer exemplum instituit Od. V., ubi Ulysses e Calypsus insula Ithacam petens, cum iam Phaeaciam in conspectu habet, tempestate a Neptuno excitata naufragus enatat. Quod ibi Neptunus facit, tributum h. 1. Acolo, quodque Leucothea, hie Neptuno. Cf. Macrob. Sat. V, 2. In Homero tamen maior rerum varietas narrationisque suavitas." Heyn. — e conspectu abeunt, qui ex eo loco, ubi antea fuerant, conspici amplius non possunt Cf. XI, 903. Vic e conspectu exierat etc. Conington praefert alteram, quae

Vela dabant lacti et spumas salis acre ruebant, Cum Iuno acternum servans sub pectore volnus Hacc secum: "Mene incepto desistere victam

rogitari potest, explicationem: qui eum locum, ubi antea fuerunt, conspicere amplius non possunt, (non out of sight from Sicily, sed out of sight of Sicily.) — Siculae telluris. Sic tellus de insulis etiam infra II. 73. ap. Ovid. Met. III, 597. Hor. Od. I, 7, 29. Tibull. IV, I, 78. et alibi. — 35. rela dabant, scil. ventis, quod alibi additur, v. c. Ovid. Met. I. 132. Cf. praeter alios Mitsch. ad Hor. Od. IV, 15, 4. et adnott. ad Aen. III, 656. Contrarium est ventis velu negare apud Ovid. Met. XI, 4.7. — la eti, alacres, utpote Italiae, laborum fini, tandem adpropinquantes. Habuit poëta ante oculos Odyss. V, 269. γηθόσυνος δ' ούρφ πέτασ' ίστία δίος 'Οδυσσεύς. Paullo aliter Hackerm. l. l.: , Laetabantur potius nautarum more Troes de expedito navium cursu; vide 1, 416. 696. III, 347. IV. 190. 295. VII, 430. IX, 89." In quibusdam libris post laeti distinguitur: sed cum lueti et ad praegressa et ad sequentia spectet, praestat nulla hic interpunctione uti; vid. ad IX, 243. Haeckerm. I. l. huic rationi verborum collocationem obstare temere iudicans coniungit verba laeti et - wrabant, ut etiam Nauck. I. l. lacti et pro et lacti positum esse censet; et Haeckerm. quidem confert locos Aen. I, 262. III, 430. 668. IV, 124. VIII, 517. XI, 367., ubi eadem ratione Adiectivum cum emphasi quadam Particulae et praeponatur, Nauck. autem minus apte Aen. III, 276. IV, 166. V. 349. VI. 629., quos locos plane alius generis esse, quisque videt. punas salis acre ruebant. Cf. locus parallelus X, 214. campos salis cere secabant, Val. Fl. I, 687. volat immissis cava pinus habenis, Infinditque salum et spumas vomit aere tridenti. Sāl pro mari positum redit etiam infra v. 177. III, 385. V, 845. 866. VI. 697. alibi. Posteriores postar etiam de singulari aliquo mari usurpant. Cf. Avien. descr. terr. 112. Hyrcanum sal. — aere, aeratis navibus, imprimis aereis rostris, mare ita suscitabant, ut spumas ageret. Praeter locos modo comm. ef. ctiam Acn. V, 198. X, 414. et illos locos, ubi pinus, abies etc. pro nave p nuntur. (Vid. adnott. ad Ecl. IV, 38.) De aeratis navibus cf. Aen. V. 198. VIII. 675. X, 223. etc. (Ceterum similiter de aratione loquitur poëta moster (igo. 1, 50. ferro cum scindimus acquor.) — ruebant Heyn. interpretatur per secabant, Wagn, per sulcabant. Rectius tamen Schirach, p. 572. et Doederl. Synon. II. p. 123. (quibuscum etiam consentiunt Thiel. et Haeckerm, p. 3.) accipiunt pro eruebant; quemadmodum infra v. 85. totam (mare venti) a sedilms imis rount. Lucr. VI, 727. mare ruit arenam. Silius IX, 493. caelumque ruentes Eurique et Boreae. Unde tamen non Sequitur, cum Lerschio Ant. Virg. p. 125. hic et l. X. l. l. de remis aere figuratis cogitandum esse. Nescio, quid sibi velit Ladew., qui explicationem \*\* \*\* rain reliciens locum Germanice sic reddit: ,.und streckten mit chernem Schnedal die schäumende Salzfluth." -- 36. "Aeternum vulnus, qui v. 25. sueci dolores, dolor de iniuria, et cum dolore ira; ita Gr. Elzos. Adumbrata autem Iunonis indignatio ex Odyss. V. 281 sqq., ubi similis ocatio Neptuni. - - Similem prorsus locum videbis inf. lib. VII. 256-320." H. 41. Ita etiam XII, 160. de tristi volucre mentis sermo est et Ovid. Met. IX. 540. canit: quamvis animo grave rolmus habebam. — sub pectore. 11. Acn. XII. 531. Irarum tantos volvis sub pectore fluctus. Eadem rati me sub pro nostro in legitur infra v. 100. 453. alibi. Conington comparat Aesch. Eum. 156. ετυψεν — υπό φρένας υπό λοβόν. -- 37. Hare necum, .. sine conscio" Serv. Cf. autem Geo. 1, 389. IV. 465. Aen. II. 93. multosque similes locos, et de omisso verbo dicendi adnott, ad Aen. 1. 335. Cum hac Iunonis iratae oratione Gossrav. conferri iubet similes A.n. VII. 286. Ovid. Met. II, 518 sqq. III, 262 sqq. IV, 420 sqq., sicut Neptuni irati ap. Hom. Od. V, 281. — Mene incepto desistere etc. Male Heyn, (in minore edit.) signum exclamationis pro interrogationis signo post regem posuit. Apertum est enim, Iunonem indignabundam se ij sam interrogare, cur Aeneae perdendi consilio desistens, vel nihil certe faciens, quo invetur, illum in Italiam tendere tranquille patiatur. Similem, sed querentis, interrogationem per Infinitivum expressam infra legimus,

Nec posse Italia Teucrorum avertere regem? Quippe vetor fatis. Pallasne exurere classem Argivom atque ipsos potuit submergere ponto Unius ob noxam et furias Aiacis Oilei?

40

v. 97. et V, 616. Cf. de hac interrogandi ratione Ruhnk. ad Ter. Andr. I, 5, 10. Heindorf. ad Hor. Sat. I. 9, 73. Ramsh. §. 168. 6. Krüger Untersuch. a. d. Gebiete der Lat. Sprachlehre. Fasc. 1. p. 17 sqq. et Stullbaum. ad Ruddim. II. p. 226. — victum se fateri putat, si desistat adversari Troianis. Cf. eiusdem Iunonis verba Aen. VII, 310. Vincor ab Acnea. — 38. Teucrorum regem, i. e. ducem, principem. Sic ctiam infra v. 543. 553. 575. et alibi; quare etiam Ascanius infra v. 677. regius puer dicitur. — Italia avertere. Cf. Geo. II. 172. — 39. Iahn. male interrogandi signum posuit post fatis, cum "luno indignabunda haec interroget, quod sequentia doceant." Immo ironica est obiectio, quam ipsa sibi facit deorum regina, et ad quam ipsa statim respondet nova interrogatione. Quamquam enim ne dii quidem fata possunt infringere (cf. Acn. VII, 293. IX, 94.), possunt tamen morari (Acn. VII, 31.) atque ad tempus certe mutare (Aen. VI, 449.), et imprimis Iupiter eorum ordinandorum et moderandorum habet potestatem (sortitur fata Aen. III, 376.); cf. quos ad Geo. I, 416. laudavinius. Quare Iuno, frustra nitens, ut fata superet, id certe efficit, ut Troianos per aliquot annos a terra fatis destinata arceat. Ita multo fortius et vividius procedere orationem, quisque videt. Quippe autem haud raro ironiae inservit, ut Aen. IV. 218. Cic. Mil. 12, 33. Plaut. Epid. V, 1, 12. Sil. Ital. V, 117. et alibi. Cf. Wunderl, ad Aen. l. l. Heindorf. ad Hor. Sat. I, 2, 4. Passov. ad Pers. Sat. I, 88. Ruperti ad Silii l. l. Kühner. ad Cic. Tusc. I, 21, 48. alii. vetor, prohibeor, mihi interdicitur; ut ap. Cic. Lael. 22. extr. Acta aginus: quod vetamur veteri proverbio. Nep. Hamile. 3, 2. Ut a praefecto morum Hasdrubal cum co retaretur esse, alibi. — 39. sqq. "Potuit tamen Pallas, (et quanto magis ego, v. 46.) contra fata h. e. quamquam faustus reditus fato crat destinatus) Achivorum classem coelesti igni comburere et fluctibus opprimere [ad Caphareum, Euboeae promontorium] unius Aiacis ulciscendi causa, [quem dea fulmine percussum scopulis allisit.] Vid. ad v. 41. Ab Euripide haec sumta esse. Macrob. Sat. V, 22. docet. Locus est in Troad. v. 77-86.; videntur etiam versus 23 sq. Virgilio ante oculos fuisse. Fabulae fundus est in Homero Od. III, 135 sq. et multo magis IV, 499 sq.; sed ibi Neptuno tribuitur, quod h. l. Minerva facit: Illum exspirantem - - Turbine corripuit." Haec Heyn., qui praeterea confert Quint. Cal. XIV, 420 sqq. Lycophr. Cassandr. 392. 93. et Hygin. f. 116. Vid. etiam Hor. Epod. X, 11 sqq. Prop. IV, 6, (III, 7,) 39. alii. Ipse Vergilius meminit huius facti etiam Aen. II, 403. et VI. 841. Ceterum hac quaestione multo vividiorem fieri Iunonis iratae orationem, quam si poëta scripsisset: At Pallas tamen potuit etc., non est quod demonstrem. - Pallasne pro: nonne Pallas. Interdum enim ne, quae natura sua negativa est Particula, etiam in eiusmodi interrogationibus ponitur, quae affirmativam exspectant responsionem, imprimis si verbo primario enunciati adfigitur. Cf. Heusing. ad Cic. Off. 111, 17, 68. Gernh. ad Cic. Off. I, 17. Matth. ad Cic. Rosc. Am. 12, 33. Beier. Exc. XI. ad Cic. Off. I, 11. p. 336. Kühner. ad Cic. Tusc. II. 11, 26. Ochsner. Ecl. Cic. p. 102. Orell. ad Cic. Mil. 14. p. 86. alii. — 40. Argivom pro Argivam cum recentissimis editoribus scripsimus. Cf. Corssen. de pronunt. I. p. 243 sqq. et Ribbeck. Proleg. p. 438. Peerlkampii coni. classem Argivam recte rejicit Iahn. Annal. 1. 1. p. 32. — ipsos, Argivos, Graecos, ἐπιβάτας, qui opponuntur classi. Ita etiam apud Homerum αὐτοί; ν. c. Π. ΧΙΝ, 47. πρὶν πυρὶ νῆας ένιπρησαι, πτείναι δὲ αὐτούς. Cf. etiam Il. XI, 525. XXI, 521. et similes loci, ex Vergilii autem carminibus Geo. III, 387. II, 297. Aen. III, 619. etc. — 41. ,, Unius ob noxam, [ut infra v. 251. unius ob iram] cum antea Achivis esset studiosissima: ob Aiacis Oilei f. insanam libidinem, qui stuprum Cassandrae intulerat in Minervae templo, in conspectu ipsius deac. (Cf. infra II, 403.) Ipsa Iovis rapidum iaculata e nubibus ignem Disiecitque rates evertitque acquora ventis, Illum exspirantem transfixo pectore flammas Turbine corripuit scopuloque infixit acuto;

45

Facinus hoc honeste, graviter tamen, declaratur per noxam et per furias." Heyn. Nora enim cum scelus significat, cui poena debetur, tum poenam, quae scelus sequitur: est enim omnino detrimentum et quod aliis afferimus scelere, et quod ipsi capimus poena sceleris (cf. Doederl. Syn. II. p. 153.); et furiue haud raro pro furore, quo scelera committuntur, ad quae Furiae quasi instigare videntur. Cf. Aen. III, 331. VIII, 205. Ovid. Met. VI, 595. Wagn. confert Hom. Il. XX, 87. Μοίρα καὶ ήεροφοίτις Έρινὺς φρεσιν ξμβαλον άγριον άτην. Unius ut supra v. 16. illius. Oilei dubium est utrum sit Subst., scil. filii, (ut Hygin. fab. 97. et 114. Lucil. ap. Non. n. 657. aliique scribunt Aiax Oilei (filius) et Ovid. Met. XII, 622. Oileos Airer : Alas 'Oïlews. Apollod. III, 10, 9.), an Adjectivum, cum etiam Aiax (i. e. Oilides) notus sit ex Cic. Tusc. III, 29, 71. Or. II, 66, 265. tabi tamen Oileos etiam Gen. graecus esse potest, ut ap. Ovid. l. l.) Sen. Med. 661. Sidon. Apoll. V, 197. Hygin. fab. 51. Dict. Cret. I, 17. Darete Phryg. 13. 14. aliis. Cf. Burm. ad Gratii Cyn. 103. et interpp. ad Ovid. Met. XII. 622. Priorem rationem cum Servio sequentur Gossr., Ladew. et Conington. Ceterum Med. Oili, quod non probandum videtur, cum Nomin. abivis scribatur Oileus, nusquam Oiles (vid. supra ad v. 30.); receptum tamen est a Ribbeckio, qui provocat ad Cod. Salisb. Macrobii IV, 5, 5. Cold. Diomedis p. 423., Schol. Hor. Od. II, 4, 5. et Asperum ap. Serv. ad Aen. VIII, 383. Eadem Episynaloephe infra v. 120. Rionei. Vid. adnott. ad Ecl. VI. 42. 87. et al. Ad ipsam rem cf. Quint. Smyrn. XIV, 445 sqq. moderantis. ut etiam infra IV, 120. Cf. etiam Val. Fl. I, 372. et tortum won ab love (sed a Minerva) fulmen. Conington conferri iubet Aesch. Erm. 527. et Eurip. Tro. 80. De diis autem fulmen iaculantibus Heyn. in Exc. ad h. l. scripto agere memorat Cuperum Harpoer, p. 100. Burm. in Ive Fulguratore c. 15. et Winckelm. Monum. ant. ined. T. II. c. 2., inibus adde Wagn, ad Val. Fl. I, 116, et IV, 670. -- Ipsa. Oppos. Ast ego v. 46. Vid. adnott. ad Ecl. I. 38. — rapidum fulmen dicitur ob rogentem celeritatem (reissende Schnelligkeit), ut Geo. I, 92. II, 321. Sol : adnott, ad Ecl. II, 10.). De celerrimo hominum incessu hoc Adject. nira I. 644. usurpatum videbimus. — iaculari verbum sollemne de ralmine, quippe quod rei vehementiae iam sono optime respondeat. Cf. Act. H. 276. Hor. Od. I, 2, 2. Ovid. Am. III, 3, 33. etc. Val. Fl. IV, — 42-45. "Facta per tempestatem navium dispersione ad Caphazenin. Eulocae (cf. inf. XI, 260.) promontorium. Aiax ad Gyras petras, The Myconum insulam, actus naufragium fecit. Ipsum vero Pallas fulmine i-reussum procellae vi scopulo etiam illisit. Commentarii loco esse potest Semerae imitatio in Agamemnone 528 sqq. Adde Quintum Cal. l. c. XIV. 547 sqq." Heyn. Paullo aliter Aiacis interitum narrat Hom. Od. IV, 499 -511. Rau in Sched. laud. p. 24. hos quatuor versus 42-45. tumore tractico insignes ab hoc loco alienos et ab alia manu adiectos habet. — 43. dissocit rates, i. e. dispersit. Vid. infra v. 125. et 170. (f. etiam v. 70. - 44. exspirantem flammas, fulmine ictum et animam efflantem. Pluralis multos et crebros ignes indicat, ut Geo. I, 473. Acn. I, 727. II, 475. III, 574. IV, 567. cett. Cf. Wagn. Qu. Virg. p. 410. ct quae ad Ecl. X. 76. et alibi adnotavimus. Ceterum compara Stat. Theb. XI, 2. exspiraritque receptum fulmen Capaneus, Claud. Rapt. Pros. I. 154. spirat Torrhaustum flagranti pectore sulphur, et Attii locum (Clytemn, fr. 5.) a Servio hie allatum: In pectore fulmen inchoatum flammam ostentabat Incis quibus locis satis refutatur lectio transfixo tempore a Probocommemorata (cf. Serv. ad h. l. et Ribbeck. Proleg. p. 141.), cuius Todd, nec vola nec vestigium reperitur), praeterea autem similem 1 min Lucretii VI, 391. (icti flammas ut fulguris halent Pectore periso). - 45. Turbine corripuit. Cf. Lucr. VI, 395. Turbine

Ast ego, quae divom incedo regina, Iovisque Et soror et coniunx, una cum gente tot annos Bella gero. Et quisquam numen Iunonis adorat

caelesti subito correptus et igni. — in fixit. Pauci quidam Codd. Pierii et ed. Iunt. inflixit, ut X, 303. Namque inflictu vadis dorso dum pendet iniquo, atque etiam apud Serv. legimus: "Cornutus ait, inflixit verius, quod sit vehementius" (cf. Ribbeck. Proleg. p. 127.); sed acuto scopulo verbum infigendi accommodatius videtur, quam infligendi, atque Ladewigio etiam propterea aptius videtur, quod contineat notionem in codem loco permanendi, qua excludatur honesti funeris cogitatio. Accedit denique, quod etiam Sidon. Apoll. V, 197. hunc locum imitatus scripsit: fixusque Cepharei Cantibus inter aquas flammum ructabat Oileus et quod in Wernsd. Poet. L. min. V, 1367, 14. legimus Infigur scopulo. Cf. etiam Ovid. in Ibin 337 sqq. Ennius p. 274. Hessel. s. p. 144. Vahlen. Sen. Agam. 571. Gronov. Obss. VI, 8. et Heins. ad h. 1. et Ovid. Fast. III, 599. Henry in Novis Ann. phil. et paed. LXVIII. p. 602. infigere explicat per transfodere, et turbine scopuloque in unam conjungit notionem ...cin wirbeluder Fele", quam tamen sententiam nunc ipse retractat. Cf. etiam, quae Kappes 1. 1. p. 44 sqq. verissime contra eum disputavit, infigere non solum significare in aliquid, sed etiam ad aliquid figere comprobans loco Silii XII, 738. Natis infigunt oscula matres. (Cf. infra v. 687. et Lucr. IV, 1175.) — 46. 47. Cf. Hom. Il. XVIII, 364 sqq. Aen. VII, 304. 307 -310. Ast. De hac antiquiore Particulae forma, quae redit infra v. 116. II, 467. III, 330. 410. et alibi, quamque orationis gravitati optime convenire facile perspicis, cf. Hand. Turs. I. p. 417. -quae incedo magna cum vi pro simplici: quae sum. Incessus enim dearum, imprimis Iunonis, satis notus. Cf. infra v. 405. V. 649. Prop. II, 2, 6. incedit vel love digna soror, h. e. tamquam Iuno, etc. Cf. Markl. Epist. p. 81. Ruhnk. ad Ter. Andr. I, 1, 100. Lenz. ad Stat. Silv. I, 2, 98. et Thiel. ad h. l. Similiter infra v. 497. de Didone: Regina - - incessit. De incedendi verbo, quod numquam simpliciter est i. q. ire, sed respondet nostro cinherschreiten, Kappes l. l. p. 17 sq. conferri iubet Sen. Qu. N. VII, 31. Sall. Iug. 31. Liv. I, 26. II, 6. Hor. Epod. XV, 17. Plaut. Bacch. IV. 9, 146. etc. Cf. etiam Aen. V, 68. -- dirom regina, tamquam Iovis uxor. Ita etiam apud Graecos, v. c. Pind. Nem. I, 39. (59) Βεών βασιλέα vocatur, quia Iupiter est Ζεύς βασιλεύς. -- Invissoror et coniuna ex Homerico κασιγνήτην άλοχόν τε, Π. XVI, 432. (coll. cum II. IV, 59 sq.). Cf. practer alios Hor. Od. III, 3, 64. Conjuge me Iovis et sorore. Ovid. Met. III, 263. Si maxima Iuno rite rocor - - - si sum regina Iovisque Et soror et coniunx. Senec. Agam. 340. Ades, o magni soror et coniunx, Consors sceptri, Regia Iuno. Epit. Iliad. 99. mihi, quae coniunx dicor tua quaeque sorvris Dulce fero nomen. -- coniunx. Ita fere ubique (Aen. VI, 473. 523. 764. et Geo. IV, 465.) Medic. consentiente Vatic., quos iam Heyn. recte secutus est. Cf. Velius Longus p. 2236. Schneider. Gr. Lat. I, 2. p. 463 sq. Wagn. Orth. Verg. p. 422., qui laudat Voll. Hercull. P. II. Col. IV. lin. 4., et Ribbeck. Proleg. p. 434. — tot annos, per tot annos. Vere enim Serv. ad h. l. "Tot annos continuationem significat; tot annie intervallum." Cf. Ramsh. §. 135. 3. Zumpt. §. 395. Billroth. §. 168. not. etc. Reiicieuda igitur paucorum librorum lectio tot annis. -- Peerlkamp, praeter necessitatem coniecit victa cum gente. Vide etiam quae Iahn. Annal. l. l. p. 34 sq. Siebelis p. 11. et Nauck. p. 5. (simul memorans, lunonem ira abreptam hic non videre, totam gentem, etsi unam modo, plus esse, quam singulos aliquot homines a Minerva deletos, quae fortasse reticuisset, si reputasset, Iunonem consulto rem in maius extollentem non de una Aiacis nave, sed de tota Argivom classe loqui) de hac coniectura iudicant. Hacckerm. p. 4. minus probabiliter cogitat de una Priami gente, ut repeti dicas e v. 28. genus invisum et haec prodeat sententia: "Pallas tot adversarios vicit, ego cum una sola familia bella tantum gero." - 48. "Praeclare ad invidiam bella gero. pro: eam perdere cupio." Heyn. Cum seqq. verbis ef. Hom. Od. XIII, 128. - Et quisquam. Vid. adnott. ad Geo. II. 433. - quisquam autem positum, quia Iuno negativam exspectat responsionem. Vid. adnott. ad Praeterca, aut supplex aris inponet honorem?"

Talia flammato secum dea corde volutans

Nimborum in patriam, loca feta furentibus Austris,

**50** 

Aen. XII. 761. -- numen (vid. adnott. ad v. 8.) Iunonis cum singulari vi et gravitate pro me. Haud raro enim ad vim orationis augendam pro -implici Pronomine personali nomen ipsum ponitur. Cf. Acn. II, 79. 549. 174. III, 611. IV. 31. etc. — adorat - - imponet optimorum est librorum (Med., Rom., aliorum) lectio (quibuscum etiam conspirare Anecd. Paris. ther ed. Eckstein. Halis 1852. p. 20., Dietsch. testatur Theol. Verg. p. 4. nota 23.7: alii (inter quos Palat.) cum Quinct. Inst. IX, 2, 10. pracbent adoret - - imponat, quod Burm. defendit. Sed recte Heins., Heyn. et recentiores omnes alteram lectionem praeferunt. Indicativus mirantis est v-l indignantis, et significat h. l., Iunonem miraturam esse, si quis amplius se adoret; Coniunctivus autem esset dubitantis et indicaret, Iunonem vix credere, se posthac a quoquam cultum et adoratum iri; quod Linguidius esset. Cf. loci simillimi Eleg. in obit. Drusi v. 7. Et quisquam leges andet tibi dicere flendi et quisquam lacrymas temperet ore tour! Ovid. Am. III. 8, 1. Et quisquam ingenuas etiamnum suspicit artes? ubi vid. Heins. Causa corruptelae in promptu est; haeserunt enim librarii in diversis temporibus adorat - - imponet, fortasse etiam in Part. maeterea cum Praesente coniuncta. Diversa autem tempora posuit Verrilius. quod praeterea adorat idem est cum adorabit; quae Wagneri explicatio mihi verior videtur Iahnii ratione, qui haec adnotat: "Futurum imponet cum Praesenti adorat propterea iunctum est, quod posteriora ex pri-ribus sequentur, ideoque tempore succedent." Gossr. explicat: "iam nunc ab hominibus negligor, neque in posterum mihi sacra ferent." Nihilominus Bryce inponat et Conington inponit ediderunt; ceteri recentiores editores nobiscum consentiunt.) Imponere autem de sacrificiis legitur Main Geo. III, 490. Aen. IV, 453. VI, 246. 253. - - Practerea hic'i. q. susting. Cf. Geo. IV, 502. neque illum - - practerea vidit. Quod autem Estinct ad Praesens adjectum, Wagn. in min. edit. comparat Prop. II, 7, 2. quandam flemus (pro flevimus), luven. IV, 97. olim est, Ter. Eun. II, 5. 46. cros est. Plant. Trin. III, 3, 87. ion conduco. (Alia res est. ubi guardam et olim pro interdum ponuntur: vid. adnott. ad Aen. II. 367. et honos poëtis sollemne de sacrificiis, libationibus etc., quae in Forum honorem fiunt. Vid. adnott. ad Geo. III, 486. -- 50. "Nota parrandi artificium: non ante verbis consilium luno exponit, sed statim, 113d ea peregerit, subiicitur. Habuit autem poëta ante oculos Il. XIV. 230 sqq., ubi Iuno Somnum adit." Heyu. — flammato corde, scil. ira. 12 Acn. IX. 766. ignescunt irac. Claud. de IV. Cons. Hon. 241. Iram - sub pectore cordis Protegit imbutam flammis. Imitatus est h. l. Statius Theb. I. 249 sq. Flammato versans inopinum corde dolorem Talia Inno refert. — secum corde volutans. Cf. infra IV, 533. et VI, 185. — 51. 52. Cf. Hom. Od. X, 1 sq. Nimborum in patriam. Conington conferri inhet infra v. 540. et Ovid. Am. III, 6, 40. Nilus, Qui patrium tautae Loue celot aquae. — Nimbus, de quo vocabulo cf. Doederl. Synon. II. p. ss., secundum Isidor. Orig. XIII, 10, 3, p. 1146, 17, ..est densitas nubis Intempesta et obscura" cf. Aen. II, 615. III, 198. VIII, 392. 608. XII, 116.: hie vero pro vento, procella, positum videtur, quae nubes cogit et un pellit, et ita causa fit praecipitum pluviarum. (Cf. Hor. Od. I. 17, 4.) - fetus cadem metaphora pro plenus positum legitur ctiam inf. II, 238. ap. Sil. XVII, 452. colla serpentis feta reneno, alibi. Cf. etiam quae de v. c. gravidus ad Geo. III. 317. et Acn. IV., 329. adnotavimus et Freinsh. ed Flor. III. 5, 18. Ceterum de voc. fetus eiusque orthographia vid. adnott. al Ecl. I. 49. - loca feta. Pluralem eadem ratione Singulari per 2: positionem adjectum vide Aen. V., 359. clipeum, Didymaonis artes. IV, 263. ensis - - quae munera Dido Fecerat. Ovid. Trist. II. 295. templum, tua manera, Martis. Sil. Ital. VI, 648. taurum, dona Iovis. Cf. Thiel. ad Aen. V. 359., qui de codem Graccorum usu conferri iubet Herm. ad Viger. p. 895. Porson. ad Eurip. Or. 1051. et Matth. Gr. Gramm. S. 392. Verba jurentibus Austris redeunt II, 304. Cf. etiam Geo. III, 150. Aen. X, Aeoliam venit. Hic vasto rex Aeolus antro Luctantis ventos tempestatesque sonoras Inperio premit ac vinclis et carcere frenat. Illi indignantes magno cum murmure montis Circum claustra fremunt; celsa sedet Aeolus arce

55

578. 604. etc. Servius comparat Ennii fragm. (inc. 116. p. 84. Vahlen.) furentibus ventis. — 52. "Acoliam venit, h. e. in unam ex Aeoliis seu Vulcaniis vel Liparaeis, fortasse in ipsam Liparam. Cf. Aen. VIII, 416. 417. Tum adi Odyss. X, 1 sq." Heyn. Homerus insulae Acoliac situm non accuratius indicat; Romani vero septem vel novem insulas illas, quae prope septemtrionale Siciliae litus iacent, illis nominibus appellarunt, quippe quae omnes sint Vulcaniae, ignes autem e terra erumpentes et tempestates res arcte coniunctae esse solcant. Cf. Strab. VI. p. 424. Diod. Sic. V. 7. Plin. H. N. III, 9, 14. Heynii Exc. I. ad h. l. et liber meus geogr. III. p. 816. — 52—56. Aeolus ventos inclusos tenet vasto antro. Cf. Ovid. Met. I, 262. IV, 663. XI, 431. Lucr. VI, 106 sqq. Val. Flacc. Arg. I, 579 sqq. et multi alii poëtarum loci. Heyn. coll. Aen. X. 54. et Senec. Qu. N. VI, 18. adnotat, "naturale esse vaporem et spiritum per loca concava (subterranea) concitari, sicque ficri ventum." Cf. quae de hac re exposui in libro meo geogr. I. p. 604 sq. — 53. Omnia verba sunt delecta et cum singulari vi et gravitate posita; imprimis autem hic versus pingentes habet numeros, quo quasi ventos luctantes ipsi videmur audire, id quod iam Schirach. p. 479 sq. adnotavit. — luctantes, prorumpere semper conantes et laborantes, sed coërcitos ideoque non inter se discordes et confligentes (ut Acn. II, 416. X, 356 sqq. al.), sed potius Acolo reluctantes, ut etiam Hacckerm. p. 4. recte interpretatur, comparans Ovid. Met. XV. sqq. Cf. infra II, 416 sqq. Ovid. Met. I, 57 sqq. et IV, 433 sqq. sonoras, strepentes. Exprimit hoc epitheton Homeri θύελλα ηχήεσσα. Ita etiam XII, 139. flumina sonora commemorantur, ut apud Homerum Π. Ι. 157. θάλασσα ηχήεσσα. Cf. etiam Val. Fl. 1, 667., qui huius loci non immemor scripsit: Di, quilnus undarum tempestatisque sonorae Imperium. Ceterum hunc totum versum repetit Vergilii imitator in Anth. Lat. I, 178, 218. - 54. Inperio premit. Cf. infra v. 285. Servitio premit ac - - dominabitur. X, 54. dicione - - Karthago premat Ausoniam. Pers. V, 39. premitur ratione animus vincique laborat etc. Vid. etiam infra v. 63., ubi sibi opponuntur premere et laxas dare habenas. frenat, tenet, cohibet. — vincula per carcerem declarantur et pro custodia sunt posita. Noli enim de compedibus cogitare. Vincla et carcer eadem ratione conjunguntur a Val. Fl. I, 602. Ceterum cf. Ovid. Met. XIV, 224. Acolon Hippotaden cohibentem carcere ventos. -- magno cum murmure (cf. infra v. 124. et 245. ibique adnott.), ita ut murmuret. Cf. etiam Iucr. I, 276. ita perfurit ucri Cum fremitu sacvitque minaci murmure pontus et adnott. ad Geo. II, 424.; montis autem cum murmure iungendum esse, intelligitur ex v. 245. et ex Lucani imitatione X, 321. ac multo murmure montis invictis canescit fluctibus amnis. Sic etiam Hand. Turs. II. p. 154. h. l. rectissime interpretatur: "ita ut magno murmure resonaret mons." Schirach. vero v. 501. defendit vulgarem explicandi rationem: venti cum magno murmure fremunt circum claustra montis. Praeivit autem nostro Lucret. VI, 196. Speluncas - - venti cum tempestate coorta Implerunt, magno indignantur murmure clausi; Vergilium vero imitati sunt Stat. Theb. I, 346. et Val. Fl. I, 574 sqq. imprimis 591 sqq. — 56. Fremunt venti circum claustra, septa, cancellos, quibus includuntur, erupturi. Cf. Stat. Theb. I. 346. ium claustra rigentis Aeoliae perculsa sonant. Claud. R. Pros. I. 73. si forte ahenos Aeolus obiecit postes - - ct fractue redeunt in claustra procellae. Vid. etiam similis locus Acn. XI, 297 sq. Ladewigio facete adnotanti: "Die Windhöhle war ein Zellengefängniss mit Einzelhaft" claustra sunt portae singularum cellarum. Henry (Tw. years I. p. 28.) ventos hic cum equis circensibus carceribus clausis et erumpere aventibus comparari censet, coll. Sidon. Apoll. ad Consent. Illi (equi) ad claustra fremunt et Val. Fl. I. 611...

Sceptra tenens mollitque animos et temperat iras; Ni faciat, maria ac terras caelumque profundum Quippe ferant rapidi secum verrantque per auras. Sed pater omnipotens speluncis abdidit atris Hoc metuens molemque et montis insuper altos

60

ubi venti Thraces equi vocantur. Sed vide quae Conington contra eum disputat. Vergilium cogitasse quidem de equis curulibus ratus, non tamen de eadem metaphora per totum locum strenue servanda. — 56. 57. "Celsa in arce, extra antrum, alto in montis [illud continentis?] cacumine [de nua signif. voc. arcis cf. adnott. ad Geo. I. 240] infra v. 140. aula dicta s. regia. Sic apud Homerum Od. X. pr. habet regiam Aeolus, ut etiam apud Quintum 1. c. 475." Heyn. Henry (Class. Mus. XIX.) celsam arcem intelligit de alto solio in ipso antro; et sane negari nequit, si haec vocis significatio probari posset exemplis similibus, totum locum, imprimis v. sq., faciliorem fore ad explicandum et infra v. 140 sq. melius responsurum. Nunc tamen (cf. Tw. years I. p. 18.) vir doct. mutata sententia rectius cogitat de Acoli arce (Burg, Schloss, ut Aen. III, 134. IV, 260. Ecl. II. 61. Ovid. Met. XI, 59. al.) ventorum carceri vicina, cum etiam et Quinto Cal. XIV, 473 sqq. et Ovid. Her. Xl, 65. illam ab hoc diversam \*se apparent; quod iure probat Conington, non inepte comparans arcem tyranni ap. Iuven. X, 307. et Statii Theb. VIII, 21. (Pluto) seclens media regni infelicis in arce. — 57. Sceptra tenens. Vid. adnott. ad Geo. II. 536. Henry I. l. haec non proprie intelligenda censet, sedet per: habitat ... has his residence", ut Aen. IX, 4.) et sceptra tenens per regia potestate praeditus (,,invested with regal power") explicans, coll. Stat. Theb. 1. 140. Ovid. ex P. III, 2, 59. cum Aen. I, 82. 257. IV, 597. VII, 252. 1. 143. II. 505. etc.; in quo ei non adsentior, cum Acolus placide et \*-anquille sedens sceptrumque tenens, quo infra v. 81. utitur, bene opponafar ventis frementibus. — mollit animos, naturam ferocem et cupiditatem ' arneiter erumpendi reprimit et coercet. Wund. adnotat, rebus inanimatis ram Acn. VII, 383. animos tribui, sed alio sensu. Sunt etiam, qui times pro ventis positos existiment, contra quos bene disputat Schirach. ; 331 sq. Cf. animosos Euros Geo. II, 441. Ceterum verba mollitque a man of temperat irax iterantur in Anth. Lat. VI, 84, 21. Esciat - - quippe ferant pro vulgari: quod ni faciat Acolus, ferant rique. Etiam pedestri oratione mutato ordine dici poterat: quippe, ni ferial, ferant. Exspectaveris fortasse ni fuceret - - ferrent; quo tamen Imperfecto non opus est, cum de re sermo sit, quae ficri possit et Acoli arbitrio pendeat. Vid. II, 599. VI, 292. XI, 912. etc. — maria ···. Eadem ratione totus mundus tribus illis primariis partibus signifiwatur Ecl. IV, 51. Lucr. V, 95. Ovid. Trist. II, 53. et alibi. --- profunrine caelum, altum, vid. ad Ecl. IV, 51. Habuit poëta ante oculos Lucret. I. 279. 280. Venti - - corpora caeca, Quae mare, quae terras, a ese denique unbila caeli Verrunt ac subito vexantia turbine raptant, vid. adnot. mea. — rerrant. secum abripiant et quasi vacuis locis relictis trahant. Cf. Schirach. p. 628. Sie Lucr. V, 267. verrentes aequora conti. Ovid. Met. VI, 706. (Boreas) Verrit humum. Lucan. V, 572. Cori cerrent mare. Ad ipsam rem ef. Ovid. Met. XI, 432 sqq. - 60. abdidit, secretos clausit, scil. cos. de cuius Pronominis omissione vid. infra 21 v. 413.: \*pcluncis autem est Ablativus, ut VII, 387. Geo. III, 96. et \* = 1. 47. Cum Dativo construitur II, 553., quia ibi est i. q. infigere. Ceterum Henry Two. years I. p. 21. -- 61. Hoc metucus, non ut supra v. 23. Li metuens. Discrimen utriusque loci Wagn. Qu. Virg. XVII, p. 455. experit ita. ut id metuens sit ob talem metum (rei incerto tempore futurae) vor metuens autem ob hune metum (rei praesentis vel modo instantis). -wolem et montes altos, ku dià duoir, molem altorum montium. Cf. with Gen. II. 192. et alibi adnott. Moles autem montium hand rare dicitur, r . S-nec. Thyest. 1054. — insuper Heyn. explicat per praeterea (ut Ann. II. 593. Liv. XXI, 1. stipendio insuper imposito et alibi hand raro): zertius Wund.: ,,insuper (υπερθεν) imposuit idem quod super imposuit,

Inposuit regemque dedit, qui foedere certo Et premere et laxas scirct dare iussus habenas. Ad quem tum Iuno supplex his vocibus usa est:

"Acole — namque tibi divom pater atque hominum rex 68

ut III, 579. dixisse poëtam manifestum est. Insuper pro praeterea, ha sententiarum iunctura. languere mihi videtur, et positura verborun offendit." ('f. etiam Ovid. Met. I. 67. Haec super imposuit liquidum -Arthera. Liv. XXI, 45. castellum insuper imponunt. Cat. R. R. 18, 5 insuper arbores stipitesque imponito etc. Drakenb. ad Liv. 1. supra 1. e Hand. Turs. III. p. 384. -- 62. ,, foedere certo, certa lege, ratione; nor temere et pro corum impetu." Heyn. Foedera imprimis certas et immu tabiles naturae leges significant, quare apud Ovid. Met. X. 353. de natura foedere et ap. Colum. X. 219. de caeli foederibus sermo est. Cf. etian Acu. IV, 520. Ovid. Met. II. 757. V. 532. ibique Bach.) X, 353. Lucr I, 587. V, 58. 922. Prop. IV, 20, 11. (III, 20, 21.) Tibull. IV, 13, 2. cett imprimisque Geo. I. 60. et quae ibi adnotata sunt. Certum autem focdu legitur etiam ap. Hor. Od. III. 24, 23. Pers. V. 45. Prop. l. modo 1 Sil. It. XIV, 346. XV, 75. in Anth. Lat. I, 172, 9. al. Nauck. p. 5. minu recte intelligit "foedus pactum Iovem inter et Aeolum." ut non sermo si de lege, qua Acolus ventos adstricte teneret, sed qua ipse adstrictu teneretur. Vide etiam quae Haeckerm. p. 5. contra hanc explicationen disputavit. — premere. habenas inhibere. retrahere, adducere (cf. infra XI, 600. et Ovid. A. A. III, 467.), cui opponitur la xas dare, laxare (i. q immittere VI, 1.), ideoque modo coërcere (v. 54. frenare), modo liberioren impetum concedere; Lineas dare autem pro: dare, ut laxae sint, eaden prolepsi dictum, qua infra v. 69. submersus obrue puppes et v. 311. classen clausam occulit. Vid. adnott. ad Geo. II, 353. (Aen. II, 736. III, 141. 237 V. 500. etc.) Non igitur hic est mera illa circumlocutio, quam alibi de prehendimus, ubi damli verbuni Adiectivis vel Participiis additur, qua d re ad Aen. III, 70. diximus. Ceterum cf. simillimus locus Manil. III, 372 It dabit in promum laxas effusus habenas, et Aen. XI, 623. datis referen tur habenis. — iussus, a Iove, qui eum regem quidem ventorum fecerat sed suo imperio subjectum. Cf. v. 77. Wakef. ad Lucr. V. 922. temer coni. instus; Peerlk. antem practer necessitatem, rursus (i. e. contra vicissim). Siebelis p. 11. huic coniecturae recte opponit Servii scholion ,. Iussus ob hoc posuit, quia suo nihil facit imperio. Nam tolle hoc e maior est omnibus dis. si ad cius voluntatem possunt elementa confundi. Vide etiam quae praeter Iahn. Annal. l. l. p. 26. Haeckerm. p. 5. de ho loco disputavit, Participium iussus magis ad verba laxas dare, quam ad premere hubenas pertinere censens et comparans praeterea imitationen huius loci ap. Val. Flace. I, 592. regemque dedit, quem iussa rereri Saeve cohors. — 64. Ad quem etc., i. c. quem allocuta est; vid. adnott. ad X 742. Serv. et Charisius p. 239. ad per apul explicant, quod probare vide tur Hand. Turs. I. p. 93. -- suppler. Vide, quantum Inno de superbi sua remittat, ut, quod petit, assequatur. — his vocibus usa. Cf. Lucr. V 1045. vocibus usi Inter se fucront. Ceterum totus hic versus iteratur in Anta. Lat. I, 147, 6. — 65—96. Cf. Hom. Od. X, 21. κείνον γάρ ταμίη ανέμων ποίησε Κρονίων, 'Πμέν παυέμεναι ήδ' δρνύμεν. ., Acole: namqu — poëtica ratio, qua (Homeri exemplo pao, v. c. II. XXIV, 334., ubi ci Ern.) prosaicam formam in causa [allocutionis] reddenda relinquit, e simul orationi vehementiam affectus conciliat; Acole: quandoquidem tid Impiter, πατηρ ανδρών τε θεών τε, dedit hoc, ut possis tempestates excitare et sedare." Heyn. Adde Pind. Olymp. IV, 3. Agath. in Anthol Iacobs. IV. p. 15. Ηλλά θεά, δύνασαι γάρ, ή ήβητηρά με τευξον etc Ovid. Fast. IV, 577. Purrhasides stellae — nanque omnia nosse potesti - Persephonen miserae natum monstrate parenti. Orell. ad Hor. Epod XVII, 45. (Et tu, potes nam, solve me dementia) et interpp. ad Val. Flace I. 13. (Namque potest) Omnino haec ratio sententiam inchoatam stating post primam vocem, imprimis post Vocativum, parenthesi adiecta interrum pendi poëtis satis usitata. Cf. Aen. I. 198, 642, 731, VII, 122, 195. XI Et mulcere dedit fluctus et tollere vento — Gens inimica mihi Tyrrhenum navigat acquor Ilium in Italiam portans victosque Penatis: Incute vim ventis submersasque obrue puppis,

<sup>12.</sup> Ovid. Her. V. 113. Met. I, 2., quos locos Iahn. hic comparat. Contin-nt autem haec verba causam, cur Iuno Acolum potissimum, non alium, precibus adeat. — Verba dirom pater atque hominum rex redeunt X, 743. Cf. Ennii Annal. VI, 2. (v. 179. p. 29. Vahl.) divom pater atque hominum rex et Homeri (Π. I. 544 etc.) πατής ανδρών τε θεών τε. — 66. dedit mulcere Graeca constructio pro dedit potestatem mulcendi, de qua infra ad v. 319. accuratius dicetur. Mulcere i. q. placare, mftigare, reprimere, ct infra v. 197. pectora mulcet. — "tollere eos vento, h. e. concitare, ut alte insurgant. [Vid. infra v. 134.] Sumptum ab Ennio Annal. XVII, [5. v. 425. p. 64. Vahl.] Auster et Aquilo Endo mari magno fluctus extollere certant. 'I etiam Odyss. X. 21. 22." Heyn. Cum Cod. Pal. alique praebeant ventor, Perlk. coniicit rentis, (unde illam lectionem ortam esse censet); quod, statim sequentibus verbis Incute vim ventis, minus gratum esse patet. Cf. etiam, grae Iahn. Annal. 1. 1. p. 33. contra cum disputat. Ceterum his verbis Ino tantum blanditur Acolo, qui vere non habet potestatem maris turbandi et concitandi (cf. infra v. 138 sqq.), quod vere memorat Nauck. p. 6. Quod autem attinet ad Pal., Hamb. II., Donati et Acronis lectionem ventos, Wagn. verissime censet, ei adversari et collocationem verborum (cum poëta, si ventos scripsisset, haud dubie cetera ita composuisset: Et fluctus mulcere dedit et tollere ventos, nihil reveritus syllabam brevem in dedit), et usum dicendi (cum vix Latinum sit tollere rentos hoc quidem sensu; coll. Wolfii Analect. lit. Fasc. I. p. 189. En usitatius vero fluctus tollere de vento. Cf. infra v. 103. Hor. Od. I. 3. 14. (Tollere sen ponere rult freta, sc. Africus). Val. Fl. I, 601. II, 508. alieque locos a Burm. prolatos. — 67 sqq. Cf. simillimus locus Hor. od IV. 4. 53 sqq. Gens inimica mihi, non 1. q. invisa, sed me infestans. impetu lacessens. – nanigat acquor. Verba intransitiva apud Romanos ran minus quam apud Graecos interdum cum Accusativo Obiecti construi, 7. 7 omnes constat. Cf. infra v. 524. III. 191. V, 235. 627. Ovid. Met. XV. 49. acquor Navigat Ionium. Cie. Fin. II, 34, 112. cum Xerzes mare · Indarisset, terram navigasset. Suct. Claud. 1. Oceanum septemtrionalem primus Romanorum ducum navigarit. Sall. Cat. 11, 7. Quae homines arant. -a-igant et similes locos. Quo pertinet etiam notissimum illud ire viam, Geo. IV. 208. Aen. IV. 468. VI. 122. etc. Cf. Heins, ad Ovid. Her. VII. 40. p. 90. et Fast. I. 122. p. 15. Lambin. ad Hor. Od. I, 28, 36. et 34, 4. Cort. ad Cic. Ep. ad Div. XIII, 68. Ulit. ad Gratii Cyn. 64. p. 65. Wernsd. Poet. L. min. I. p. 237. Munck. ad Hyg. fab. 35. p. 99 sq. . bbar. ad Hor. Ep. I, 1. Vol. I. p. 64. Kritz. ad Sall. Cat. 20, 11. Thiel. ad Acn. II. 542. et III. 191. Doering, ad Hor. Od. III, 16, 26. Unger de Valgio Rufo p. 245. Ruddim. II. p. 221. 285. et quae ad Aen. III. 191. vinetavimus. — 68. Ilium in Italiam portans cett., in Italia novas --des quaerens, ibique novum regnum conditurus, quod continuatum re-11.1 novus cultus deorum in Italiam invehendus intelligitur; victi autem reantur, quod Troiam tueri non potuerant. Heyn, conferri iubet infra VIII. 12. et Ovid. Fast. IV, 251. Cum Troiam Acneas Italos portaret in agras. Vide etiam eiusd. Epist. VII. 51. Ilion in Tyriam transfer felicius urbem. infra Aen. VIII. 36. et Silium III, 565. Quo Troiac extremos . ..... - - Assaracique Larem et Vestac sacra feramus? inprimis autem H.r. Od. IV, 4, 53. Gens, quae cremato fortis ab Ilio Iactata Tuscis acquerilus, socra - - Pertulit Ausonias ad urbes. De Penatibus alio ranslatis ef. Ovid. Metam. III. 539. Hac Tyron, hac profugos posuistis ede Penates et quae supra ad v. 6. adnotata sunt, de ipsis autem Fenatibus praeter alios imprimis Müller, de Etruscis, T. H. p. 87. Ceterum infra II. 293. — Incute, iniice, immitte, cim, violentiam, furorem, rentie (tertio Casu), i. e. concita ventos vehementiores. Sic etiam Henry Ter. years I. p. 22 sq., quil comparat Ovid. Trist. I. 2, 41. (hieme incutiente minus et in exemplo/mihi donato addit Lucr. VI, 819. Avern

Aut age diversos et dissice corpora ponto. Sunt mihi bis septem praestanti corpore Nymphae, Quarum quae forma pulcherrima Deïopea, Conubio iungam stabili propriamque dicabo,

loca alitibus sulmittere debent Mortiferam rim. Sunt vero etiam qu ventis sextum Casum esse opinantes male explicent: incute Troianis vir per ventos. Servius utramque explicationem afferens Ennii (fr. inc. 117. j 84. Valilen.) laudat verba: dictis Romanis incutit iram, quo loco nostra horum verborum explicationem refelli non posse, vere iudicat Kappes 1. --- submersus obrue, i. c. submerge et obrue, gravius quam submerg Vid. supra ad v. 63. - 70. agc diversos, i. c. dissipa, disperge, pe Synesin, nam antea de navibus sermo erat; unde etiam vulgaris lecti orta diversas, quam praeter plures Codd. deterioris notae, Donatum a Ter. Andr. II, 1, 28. et Schol. Lucani IV, 457, etiam Wakef. ad Lucr. V 413. agnoscit. — diversos significat: in diversas partes, alium aliorsum, u Geo. IV, 432. Lucr. IV, 1200. Tibull. III, 4, 59. etc. — dissice cui Ribb. edidimus ex Med., Rom., Gud., duorum Bern., Minoraug. et Codo Isidori Orig. XVIII, 2, 7. auctoritate: Schol. Lucani IV, 458. Serv., Dona et ceteri recentiores editores scribunt disice. Cf. adnott. ad Ecl. VI, 19 "Distice corpora, h. c. eos, sed praeclare corpora. quippe naufragio fact mari mersos. Atque sic factum vides inf. v. 118. 128. 129. Heyn. Corpor enim non solum poëtis Graecis (v. c. Soph. Aj. 858. Eur. Suppl. 223 Troad. 206. etc.) et Latinis (cf. infra II, 18. 365. Ovid. Met. III, 59 Tibull. I, 9, 74. IV. 4, 10. Sil. VI, 572. Val. Flacc. II, 653.), sed etian pedestribus scriptoribus (vid. Kreyssigii Glossar, Liv. p. 148. et Boettiches Lex. Tacit. p. 133.) haud raro pro ipsis hominibus (personis) ponuntus imprimis si illi iain mortui cogitantur. (Cf. infra VI, 303. 306.) Vic etiam adnott. ad Geo. III, 69. et Thiel. ad Aen. II, 364. — 71. Locu expressus ex II. XIV, 267 sqq. (ubi Iuno Gratiarum unam promitt Somno; hic enim locus Heynio comparandus erat pro XIV, 235., ubi Iun Somno 300000 a Vulcano fabricandum pollicetur) et praeter ullam neces sitatem adiectus, quod poëta ipse videtur sensisse, cum Acolus, ad Iunoni verba respondens, hoc cius promissum plane non curet, sed alias potiu commemoret causas, quibus, ut Iunoni morem gerat, impellatur. Praetere observandum, Iunoni, quam alibi Charites vel Horae comitantur, h. Nympharum chorum adesse. Ceterum cf. similis locus Claud. Cons. Prol et Olyhr. 142. Sunt mihi pubentes alto de semine fratres etc. — bi septem. Solent enim poëtae numeros maiores ita circumscribere pe Adverbia multiplicativa. Cf. Ecl. I, 43. Aen. I, 381. 393. II, 126. V, 563 Hor. Epist. I, 20, 26, II, 1, 23, II, 1, 24, Ovid. Fast. III, 163, id. Me II. 497. multique alii loci, et vid. Ramsh. §. 156. not. 4. - praestant corpore, ut Geo. IV, 538. (de alia sane formositate). — 72. qua pulcherrima (est), pro: pulcherrimam, circumlocutione Graecis potiss mum poëtis frequentata. Cf. Soph. Oed. R. 345. et Matth. Gr. Gr. §. 44 Sic Acn. I. 157. Quie proxima litora cursu Contembunt peters. XII, 38 riam, quae proxima, poscit. — forma. Heins. maluit formam, sir iusta causa. — Deïopea cum Iahn. et Wagn. edidi, optimorum Code (Med., Rom., aliorum) Servii et Donati (ad Ter. Phorm. Prol. 3.) auctoritates secutus. Vulgo Deiopeiam, minus exquisite, quod ex recentioribus editor bus unus Bryce servavit. Deiopea epitheto Asia notata iam adfuit Ge IV. 343. -- Conubio iungam. De forma conubium (prima syllaba per a longa), quam cum Haupt., Ladew. et Ribb. optimorum librorum auctoritates secutus recepi, vid. Drak. ad Liv. IX, 43, 23. Wagn. Orth. Verg. p. 45 Lachm. ad Lucr. II, 1061. p. 136. Corssen. de pron. I. p. 95. Vahlen. Ephem. gymn. Austr. 1860. p. 18. Fleckeisen, tit. Lat. p. 14. et (qui he laudat) Ribbeck. Proleg. p. 393. Ceterum Conubjo tribus syllabis pronuntiandum (ut etiam III, 136. IV, 126. 168. VII, 96. 253. 333. XII, 821 cf. ad Geo. I. 397. et alibi adnott.), cum nusquam inveniatur certuralterius syllabae correptae exemplum. Vide Herm. Elem. doctr. metr. 163. et Wagneri longam adnot. ad h. l. "Verba stabili propriamqu

Omnis ut tecum meritis pro talibus annos Exigat et pulchra faciat te prole parentem." Aeolus haec contra: "Tuus, o regina, quid optes, Explorare labor; mihi iussa capessere fas est.

dicabo, h. e. dabo simpliciter, ad ornatum et declarationem verborum refer connubio iungam. Idem versus IV, 126. legitur. Aemulatus poëta est illud 1ωσω οπυιέμεναι καὶ σὴν κεκλῆσθαι ἄκοιτιν [Hom. II. XIV, 255.]." Heyn. Maronem autem imitatus est Val. Fl. III, 535. Quem tibi romingio tot dedignata dicavi, totumque hunc versum repetunt poëtae Anth. Lat. I. 147, 31 et VI, 84,45. Sententia haec est: Legitimo matrimonio (connuhio, non tantum coningio) Nympham tecum jungam, ita ut numquam tibi rursus eripiatur; non ad tempus tantum tibi dabo (quemadmodum, ut hoc utar exemplo. Venus Paridi Helenam dedit in coniugium), sed tamquam perpetuam vitae sociam. Proprium enim saepe id est, quod perpetuo nostrum manet. Cf. ainott. ad Ecl. VII, 31., ubi adde Plaut. Most. I, 3, 68. Illum amatorem tili proprium futurum in vita et Salmas. Exercc. Plinn. p. 176. Quare etiam additur dicaho, de quo Donat. ad Ter. Phorm. I, 2, 11.: .. Plus est dico quam do; dicatur perpetuo, datur ad tempus." Ladew. tamen potius de praecipua possessione, "vom ausschliesslichen Besitze," vult cogitari.) Ceterum totus v. 73. repetitur in Anth. Lat. VI. 54. 45. Hoc autem promittit Iuno Promuba, cui vincla ingalia curae (Acn. IV, 59. 166.). -- 74. omnes ut tecum etc. Homer. (Π. XIV. 269. et Od. V, 210.) ης αλέν ξέλδεαι ηματα πάντα -exigat annos. Cf. VII. 776. Ter. Heaut. II, 3, 39. Ovid. Met. XII, 208 Cic. Tusc. I, 39. Plin. H. N. VII, 43. Plin. Ep. III, 1. Henry Two. years I p. 23. confert Ovid. Trist. II, 161. Livia sic tecum sociales compleut annos. — 75. Verba et pulchra - - parentem simplicissime sic capio: et per pulchros liberos, quos tibi pariat, te faciat patrem. Thiel., comparans Hor. Od. III, 5, 5, et Prop. IV, (V,) 11, 96., pulchra prole (quod Serv. pro pulchrae prolis positum censet) pro Ablativo absoluto habet et explicat: ..quae te faciat parentem, ut pulchra proles sit." et Wagn. zi edit. min. comparans Aen. V. 77. mero carchesia Baccho et ipse pulchra prole cum Servio pro pulchrae prolis positum censet. Ceterum item Thiel. docet, quanti fecerint veteres matrimonium liberis auctum et main infelix contra habuerint connubium iis destitutum. δόμον ήμιτελή haciam dial. Mort. 14.), domini imperfectam (Val. Fl. VI, 689.), coll. Schol. ad Soph. Oed. Tyr. 921. Téleiov er yang (tò exer texva) ostev κ... εκ του εναντίου "Ομηφός φησι (Il. II, 701.) και δόμος ήμιτελής. Cf. Whar, ad Hor. Ep. I, 2, 44. Heinsterh, ad Lucian, T. I. p. 410. Markl. ad Eur. Suppl. 1143. et Rupert. ad Tac. Ann. I, 3, 2. Rau in Schediasm. Lil. p. 25. hos duo versus, qui languidum contineant et supervacaneum 21 litamentum, non a Vergilio scriptos censet. Repetuntur autem in Ausonii versui nupt. 75 sq. itemque in Anth. Lat. I, 172, 41 sq. ita mutati, ut versui 75. hic substituatur: Exigat et possit parvos educere natos, et ibid. I, 178, 241. Teruns I decus i nostrum, faciat te prole parentem Egregia - - coniunx. 76. Animadvertendum, quod Aeolus nihil plane respondet ad Iunonis promissa, sed simpliciter tantum imperata se obedienter facturum significat a que ita omnem facti culpam a se removet. — Contra noli pro Praepos. re-trosita habere, ac si pro ad hacc (respondet) positum esset; sed ratione ealem dictum est, qua supra v. 37. Hace secum. — quid optes, quid id Fit. quod optas. Nauck. p. 6. apte confert Cic. Phil. V, 12, 33. Quid concupicas, ta videris etc. et Iunonis blanditias Aeoli potentiam amplificantes the ab eo simili adulatione referri docet. - 77. "Explorare, recte secuene id fiat, quod velis fieri. Tu ipsa videris, an recte haec a me pertules. Praemunit transitum ad Neptuni indignationem de Acoli aulacia v. 130 sqq. Simplicius Homerus II. XIV, 196. Aŭda, ö,te q goveeis Trison δε με θυμός ἄνωγεν." Heyn. — labor, cura, negotium. Cf. Aen. IV. 115. Mecum crit iste labor. Verba tuus o regina, quid optes, Explorare labor repetuntur in Anth. Lat. I, 170, 92 sq., ut seqq. mihi inssa capessere fas A ibid. v. 94. et ap. Auson. l. l. v. 11. — inssa capessere, accipere et exsequi. Sic apud Plautum Trin. II, 2, 19. capessere imperia. -- fas est, officium

Tu mihi quodcumque hoc regni, tu sceptra Iovemque Concilias, tu das epulis accumbere divom Nimborumque facis tempestatumque potentem." Haec ubi dicta, cavum conversa cuspide montem

meum est. Causam statim ipse adjungit. Ceterum cf. v. c. Sen. Hippo 618. Te imperia regere, me decet insaa ersequi et Silius VIII. 40. Haud inquit, tua lus nobis praecepta morari. --- 78. "Verba hanc sentential fundunt: tuae erga me gratiae debeo hoc ventorum regnum, quod mihi love impetrasti, quin et ipsum inter deorum ordines locum; is enim de signatur antiqua poësti per istud: cpulis accumbere divom: ut d Somno Homer. 1. 1. v. 241. ειλαπινάζων." Heyn. Duplici enim ration secundum Servium divinos honores merentur, Dearum coniugio et convivi Deorum. Cf. etiam Ecl. IV, 63. Heyn. praeterea adnotat, antiquiore poëtas, qui aërem per Iunonem declaraverint, videri cius beneficio Aeolui deum factum narrasse, cum aer concitatus ventos creet. — Tu mihi etc Quod attinet ad Pronomen personale cum singulari vi ter repetitum, ci Geo. IV, 465 sqq. Hor. Od. IV, 14, 41 sqq. multosque alios locos. quodeumque hoe regni. Cf. Aen. IX, 287., ubi Wagn. haec adnotat "Ita loquuntur interdum, qui per simulationem modestiae aut alia d causa rem verbis extenuant, quae magna sibi videntur aut videri debent; consentit igitur cum Henrico in Philol. XI. p. 492. Scilicet qui sic utitu voc. quodeumque, significat, se ipsum non andere de gravitate et preti alicuius rei iudicare, sed potius hoc iudicium auditoris vel lectoris arbitri permittit. Acolum autem neque decebat regnum suum, quod lunoni intercessioni debebat, coram ca elevare, neque nimium de co gloriari, n lovis, patroni sui, coniugem offenderet; quod etiam Henry in schedi mecum communicatis aduotavit. Ceterum cf. etiam Stat. Silv. V, 3, 13 Tu decus hoc quodeumque lyrae - - dedisti. Lucr. II. 15. hoc aevi quod cumque est. Phaedr. V. 6, 3. Eia, in commune quodeumque est lucri. etc -- sceptra (vid. infra v. 253.) Invemque Concilius, i. e. effecist ut lupiter sceptra s. potentiam meam mihi tribueret, ipsumque mil reddis propitium. Haud raro enim Verba assumunt duo Obiecta di versa ratione explicanda. Cf. infra v. 426. II, 258. IV, 695. VI, 70. etc Nauck. l. l. adnotat. Iovem pro: gratiam Iovis, ut v. 720. Sychaeum pro memoriam Sychaei (ubi vid. adnott.) et II, 312. Ucalegon pro: domu Ucalegontis positum esse. — concilias, - - das. Heyn. Praesentia pr Practeritis posita capit, sed vere iudicat Wund., esse ca significantion Tribuitur enim Iunoni, quod etiam tum fiebat. Tu sceptra lovemqu concilias significat: tu mihi et dedisti et servas sceptrum (regnum) meun dum efficis, ut semper Iovis fruar favore et benevolentia. Vid. infra a v. 517. adnotata et cf. Val. Fl. IV, 25. et iam mihi limina caeli concilia Ceterum tu das accumbere codem modo dictum, quo supra v. 66. ded mulcere et infra v. 319. dederat diffundere, ubi vid. adnott. Rau in Sched p. 26. totum v. 80., qui nihil novi contineat, abesse malit. — 81-82 "Haec eadem ap. Quintum l. l. v. 479 sqq. Acolus χερσίν ύπ' ακαμάτοισι όρος μέγα τύψε τριαίνη — βία δ' ξόδηξε κολάνην. (Non male epitheto adiecit Maro carum montem, propter antrum.) Egregie autem dei potenti declaratur, uno ictu latere montis perrupto ac patefacto." Heyn. — Ma crob. VI, 2, 31. totum, qui sequitur, locum a Naevio sumptum esse tradit Cf. etiam Hom. Od. V, 291 sqq. Acolus, quem Iuno in arce sive regi sua sedentem allocuta est (vid. supra ad v. 56.), accedit ad monter ventorum carcerem continentem et ictu hastae s. sceptri (v. 57.) parter eius in latus versus protrudit, ut foramine seu hiatu facto et claustris (1 56.) apertis omnes venti simul prorumpere possint. Recte etiam Ladew. "Er schiebt den Berg mit der umgekehrten Lanze etwas auf die ein Scite, d. h. richtet ihn auf der einen Seite etwas in die Höhe." (C. etiam eius Appendix et Haeckerm, p. 5. in explicando loco nobiscur consentiens.) -- carum montem. Vid. adnott. ad Geo. II, 53. et IV 44. Haupt. et Ribbeck. scribunt carom. Vid. adnott. ad Ecl. II, 22. conversa cuspide (hastae), ut infra v. 478. versa hasta. Hasta priu erecta nunc deorsum et retro quidem, quod rei naturae maxime accommo Inpulit in latus: ac venti, velut agmine facto, Qua data porta, ruunt et terras turbine perflant. Incubuere mari totumque a sedibus imis

datum, flectitur, ut in obliquum conversa inferiore sua parte montem tangat. Hasta autem, quae non solum diis (cf. Geo. II, 536. ibique adnott., Ovid Met. II. 707. al.), sed antiquiore certe aetate etiam regibus (vid. Hom. II. I. 234. II. 46. 186. VII, 412. etc. Aen. VII, 173. 247. VIII, 306. XII. 2005 sqq. coll. Iustino XLIII, 3, 3.) pro sceptro erat, ferream cu--pidem non habebat, ut perinde esset, utrum summa, an ima eius parte aliquid feriretur. -- 82. inpulit in latus. Impellere de maiori vi, 44x v. c. ianua aliqua convellitur, legitur etiam Val. Fl. 1, 609. (ubi Hippotacles portam carceris ventorum extrinsecus impulit) Ovid. Am. 1, 6, 11. et Petron. c. 16. Servius comparat Ennii locum (Ann. fr. inc. 77. p. 79. Vahl. nam me gravis impetus Orci Pertulit in latus. (Henry sententiam de hoc loco in Tw. years I. p. 24 sq. prolatam nunc retractat.) — in latus Heyn. pro in latere positum censet, coll. infra v. 114. Unam - - in puppim ferit et Stat. Theb. I, 119. dubiamque jugo fragor inpulit Octon In Litus; aliter locum capiendum esse, vel hic ipse Statii Iocus Heynium docere p-terat. Cum enim hic non scriptum sit conversam cuspidem inpulit in latus, sed conversa cuspide cavum montem inpulit in latus, sententia ea esse debet, quam supra exposuimus. — ac venti etc. Cum hoc loco egregio cf. similes Hom. Od. V. 291 sqq. Verg. Geo. 1. 316 sqq. Aen. III, 24 sqq. Ovid. Met. XI, 480 sqq. Trist. I, 2, 14 sqq. I, 4, 5 sqq. Silii XVII. 237 sqq. Lucani V, 560 sqq. et Val. Fl. I, 610 sqq., qui omnes ier- plus minusve a Vergilio pendent. - - ac, i. e. ac statim. Nam Wagnero auctore Qu. Virg. XXXV. 6., "imprimis frequens est copulae usus, cam properatur ad sequentia aut celeriter aliquid fieri indicatur." Cf. A-n 11. 692. V. 502 sqq. 857. VIII, 520. XI, 296. etc. -- velut agmine facto. Agmen interdum dicitur de rebus magna copia et cum furore godam proruentibus. Sie Geo. I, 322. agmen aquarum pro densissimo 'i lere commemoratur, atque etiam in Lucilii Aetna 57, de *centorum agmino* seguir est. Cf. etiam infra v. 434. et Geo. IV, 167., ubi agmine facto de Licht dicitur magis ex propria vocis significatione, qua legitur Aen. VIII. 155. Inven. III. 162. al. — V. 83 sqq. Cf. Hom. Od. V, 291 sqq. Singulari artificio verba coniuncta vides, quae fere omnia literam caninam continent, mirum quantum facit ad rem horrendam vivide enarrandam. Cf. infra 5. 57. 90. 296. 422. 572. II, 5, 313. 655. IV, 178. XI, 607. Verba Qua dieta porta, ruant iterantur in Anth. Lat. I. 170, 118. ut seqq. Incubuere ibid. I. 175, 217. Ceterum cf. etiam Val. Fl. I. 596. rex tunc miitus et claustra refringit Ipse volens placatque data fera murmura parta. — 84. Incumbere imprimis de rebus gravibus et molestis dicitur. Luxe prementes, vexantes per longius tempus alicui rei insident. Cf. Geo. II. 310. 377. Iuven. VI. 292. saevior armis Luxuria incubuit, victumque Line itur orbem. Hor. Od. I, 3, 30. febrium terris incubuit cohors. Lucr. VI. 142. (mortifer aestus) Incubuit tandem populo Pandionis. Ceterum Heary Tic. years 1. p. 30. et Philol. XI. p. 493.) nos attentos facit, -42anta vi in toto hoc loco Verba Nominativis suis praemissa in principio Traum ponantur (Incubuere, Insequitur, Eripiunt, Intonuere) et comparat Frilem Tocum infra v. 104. 105. (franguntur, insequitur.) — a sed ibus runt, h. e. eruunt a fundo, quod infra II, 419. imo Nereus ciet requera fundo. Vid. quae supra ad v. 35. adnotavimus. Wagn. conferri Livet Gronov. Diatr. in Stat. S. p. 15., apud quem Theb. I, 228. invenimus verha excitam a sedibus imis Eumenidum bellasse aciem. — Peerlk., ne x rount statim redeat, primum neutra, post activa significatione usurjatum quod sane Vergilius vitare poterat), proponit cient, quam coniecturam Siebelis p. 11. recte et gravitate et sono Codd. lectione multo zieri rem iudicat. (Vid. etiam, quae Iahn. in Annal. suis XLIII. p. 23. watra Peerlk, eiusmodi repetitiones temere vituperantem disputat.) Codd. Letionem tuetur etiam Silius IX, 492, hunc locum sic imitatus: caclumque raentes Eurique et Boreae parent Corique Notique Iunonis precibus. Una Eurusque Notusque ruunt creberque procellis Africus et vastos volvunt ad litora fluctus. Insequitur clamorque virum stridorque rudentum. Eripiunt subito nubes caelumque diemque Teucrorum ex oculis; ponto nox incubat atra. Intonuere poli et crebris micat ignibus aether Praesentemque viris intentant omnia mortem. Extemplo Aeneae solvuntur frigore membra; Ingemit et duplicis tendens ad sidera palmas

85

90

— 85. Cf. Hom. Od. V. 295. creber procellis, procellosus. Similiter VII, 483. cornibus ingens. IX, 163. purpurei cristis, X, 722. purpureum pinnis, IX. 359. aurea bullis cingula et multa similia. Creber autem, ut hic de vento, sic alibi, vel ap. Cic. de Or. II, 13, 56. Thucydides creber est rerum frequentia et ad Att. I. 19, 1. in scribendo multo essem crebrior, quam tu, de hominibus dici constat, ut omittam locos, ubi pro Adverbio ponitur (Aen. V. 460. Lucr. II, 559. Plaut. Poen. II, 35. etc.). Peerlk. mavult aterque procellis, quo poëta, Siebelisio iudice p. 14., subitae, quae sequitur, noctis ac tenebrarum descriptionem temere praeoccupasset. - 87. Cf. Ovid. Met. XI, 495. Quippe sonant clamore viri, strictore rudentes, qui hunc locum videtur ante oculos habuisse. Servius ex Pacuvio in Teucro haec affert: armamentûm stridor et rudentum sibilus. (Vid. Fragm. p. 100. Ribbeck.) Ceterum cf. quae modo adnotavimus ad v. 53. — 88. 89. Cf. Odyss. V, 293. σύν δε νεφεισσι κάλυψε Γαΐαν δμού χαὶ πόντον, ὀρώρει δ' οὐρανόθεν νύξ. ibid. IX, 66-69. et infra III. 198.. ubi nimbi idem quod h. l. nubes. -- Eripiunt --- ex oculis. Cf. Aen. VIII, 254. prospectum eripieus oculis. Lucr. I, 219. Ex oculis res quaeque repente erepta periret. Albinov. fr. de nav. Germ. 14. (ap. Wernsd. Poët. L. min. IV. p. 233.) Ut nihil erepto valuit dignoscere mundo. -- subito. Wakef. ad Lucr. I. 1109. coni. subitac, practer ullam necessitatem. Ceterum totus v. 88. repetitur in Anth. Lat. Burm. 1, 178, 338. - - 89. incubat, ut modo v. 54. incumbere. "Est vero imago horrida sistens densam et quasi impressam, arcte inhaerentem mari caliginem." Schirach. p. 451. Cf. Avieni Or. mar. 236. pigra incubat Caligo terrus. - 90. poli, caelum. Cf. infra v. 605. II, 251. III, 589. IV, 7. V. 721. cett. et quae de axi ad Geo. II, 271. adnotavimus. — micat ignibus aether. Cf. Silius I, 135. ruptoque polo micat igneus aether et Anth. Lat. I, 178, 339. micat ignibus aether. Micare, quod de omni celeri motu dicitur, quo quid subito apparet et evanescit (cf. II. 734. VII, 743. VIII, 392.), haud raro de fulmine, velut ap. Ovid. Trist. I, 2, 45. celeri micuerunt nubila flamma. Met. XI, 512. micantia fulmina. Cf. etiam Aen. XII. 402. oculis micat acribus ignis, et Doederl. Synon. II. p. 79 sq. — 91. intentant omnia mortem. Catull. LXIV, (LXII,) 187. ostentant omnia letum. — 92. Locus expressus ex Honi. Od. V, 297. και τότ' 'Οδυσσημος λύτο γυύνατα και φίλον ήτος, unde patet Aeneae esse Genitivum. "Repentinus timor presso cursu sanguinis frigus atque horrorem incutit facitque, ut torpeant membra, palleat os. Cf. XII, 905." Wagn. Horror autem Aeneae repetendus est ab exspectatione ingloriae et inutilis mortis. Conington conferri iubet Hom. II. XXI, 272 sqq. et Aesch. Choeph. 345 sqq. 363 sqq.; Henry autem (Tw. years I, p. 32.) Hom. Od. V. 311. Sen. Agam. 518. et Herc. Oet. 1165., simul adnotans, Aeneae horrorem eo magis excusandum esse, cum ille non suam modo, sed etiam omnium amicorum et sociorum mortem imminere et sic ultimam Troiae spem ad irritum casuram videat. (Cf. etiam Philol. XI. p. 493.) Priscis autem heroibus et metuere et flere haud indecorum erat. solvuntur frigore membra. Sic de moriente Aen. XII, 951. ast illi solvuntur frigore membra. Cf. etiam III, 175. XII, 909. et adnott. ad Geo. IV, 199. Haupt. et Ribbeck. scribunt solvontur. Vid. adnott. ad Geo. III, 523. et IV, 302. — 93. Cf. Hom. Od. V. 298. 'Οχθήσας δ' ἄρα είπε πρός δυ μεγαλήτορα θυμόν, ubi sequitur similis oratio Ulyssis, ut hic Aeneae. --- duplices manus hic et alibi, v. c. IX,

Talia voce refert: "O terque quaterque beati, Quis ante ora patrum Troiae sub moenibus altis Contigit oppetere! o Danaum fortissime gentis, Tydide! mene Iliacis occumbere campis Non potuisse tuaque animam hanc effundere dextra? Saevus ubi Aeacidae telo iacet Hector, ubi ingens

16.. non solum ambas esse, ut vulgo explicant, sed duplicatas, complicatas, et ad caelum versus sublatas, Schirach. p. 393. contendit, cum sic tantum habeamus imaginem, quae poëtam deceat; quod mihi quidem subtilius quam verius videtur; et duplex pro ambo etiam VII, 140. X, 667. Lucr. VI, 1145. et alibi legitur. Ceterum ad ipsam rem cf. infra v. 457. III. 176. Ovid. Met. II, 477. 487. VII, 188. IX, 279. 293. XI, 541. etc. cum adnott. Mitscherl. ad Hor. Od. III, 2, 31. et Becker. Eleg. Rom. p. 149., quos Thiel. laudat. — 94. Verba Talia voce refert iterantur infra v. 212. atque in Anth. Lat. I, 172, 93. et III, 81. 98. Cf. etiam Aen. VII. 436. et XI, 123 sq. — O terque etc., Cf. Hom. Od. ibid. v. 308 sq. Townuaxapes Aavaol cett. et Il. XXI, 279 sqq. Nostrum imitatur Seneca Agam. 515 sqq." Heyn. Vid. etiam similem focum Ovid. Met. XI, 539 sq. et cf. Tibull. III, 3, 26. O mihi felicem terque quaterque diem. Pro terque quaterque (Geo. II, 399. Aen. XII, 155.) dicebant etiam ter et quater (Hor. Od. I, 31, 13.) et ter quaterque (Hor. Sat. II, 7, 76., ubi vid. Heind.) eodemque sensu bis terque (Hor. Epod. V, 33., ubi vid. Bentl.) et ter et emplius (Hor. Od. I, 13, 17.) — 95. Quis. Vid. Iahn. ad Ovid. Trist. V, 5. 44. et Thiel. ad h. l. — 96. ante ora parentum, ut Geo. IV, 477. Cf. Aen. X, 443. cuperem ipse parens speciator adesset. — Verba Troiae sub moenibus altis repetuntur X, 469. — oppetere (mortem) non prorsus idem est, quod obire mortem; significat enun mortem oblatam fortiter excipere, dem Tode begegnen (cf. Cic. Tusc. I, 45, 109. Off. I, 31, 113. pr. Sext. 20. 45. Catull. LXIV, 102. etc.), illud autem omnino vita decedere, nulla mentis, quam moriens prodat, ratione habita. Cf. Doederl. Syn. III. p. 151. (Conington tamen ex Phaedr. III, 16, 2 et Sen. Troad. 3. 6. 9. probare studet, oppetere et obire esse mera synonyma.) Simplex oppetere, emisso voc. mortis, apud poëtas tantum et posteriores scriptores pedestres legitur. velut ap. Val. Fl. I, 554. Tac. Ann. II, 24. Plin. H. N. X, 3, 4. alibi. — 96—98. "Diomedem, Tydei f., potissimum inter Achivos memorat. quoniam cum eo congressus Aeneas a Venere morti ereptus fuerat. Vid IL V. 239 sqq. 311 sqq. — Fortissimum eum appellat ex II. VI, 15.. ubi Helenus de codem: Όν δη έγω κάρτιστον Άχαιων φημί γενέσθαι." Heyn. — 97. mene - - non potuisse. Vid supra ad v. 37. — occum-Lere. Vide infra ad II, 62. — 98. hanc Peerlk. cum contemptu additum memorat, pro: quam nihili facio. — animam effundere Schirach. p. dictum putat, quod simul cum sanguine effuso anima effugiat; sed ritam effundere. Cic. Phil. XII, 12. extremum spiritum effundere etc. Hie igitur omnino pro perire; quare etiam simplex Ablat. instrum. ndiicitur tua dextra, ὑπὸ τῆς σῆς δεξιᾶς. Ceterum cf. Sen. Agam. 506 sqq., qui hunc locum imitatur. — 99. Cf. Hom. Odyss. III, 108 sqq. — Acacides Achilles vocatur ab avo Acaco, Iovis et Aeginae filio, Pelei. Telamonis et Phoci patre. Vid. etiam Aen. VI, 58. — saevus Hector simpl. pro fortis, ut acer, asper (v. 14.) Fortitudo enim bellica sine aliqua saevitia (ira. furore, vehementia) cogitari vix potest; saevus autem latiore reneu omnino dicitur de omnibus rebus, quae cum furore aliquo et rehementia exercentur vel coniunctae sunt. Ceterum cf. infra v. 138. Aen. XII. 107. Hor. Od. II, 12, 5. Ovid. Met. XIII, 177. etc. Haupt. et Ribb. scribunt Sacros: vid. ad Ecl. III, 42. VII, 29. al. — telo, hasta. Vid. Hom. II XXII, 319. — Cum Homerus II. XXIV, 786. narret, Hectoris corpus sub Jois Troiae moenibus sepultum esse, Wunderl. verbum iacet de sepultura ecipiendum Maronemque de Sarpedonis sepultura aliter tradidisse putat, atque Homerum, qui Il. XVI, 667. refert, Sarpedonis corpus in Lyciam Matum fuisse; (eandemque sententiam repetit Gossr.) Quod cur statuamus,

Sarpedon, ubi tot Simois correpta sub undis Scuta virum galeasque et fortia corpora volvit." Talia iactanti stridens Aquilone procella

cum Wagn. nullam video causam. Iacere, ut Graecorum zeio3ai, verbu proprium de mortuis et interfectis, neque hic aliter intelligendum esse iam additum voc. telo videtur indicare, ut telo iacet sit i. q. telo stratu est, (quod etiam Nauck. p. 7. animadvertit.) Cf. Hom. Il. XVIII, 26 xeirai Márçoxlos. ibid. X, 386. Od. III, 109. Soph. Phil. 359. Oed. Co 366. etc. Aen. II, 557. V, 871. VI, 149. IX, 486. X, 557. XI, 109. Ovid. Met. I, 720. X, 386. id. Her. XIV, 2. Val. Fl. II, 219. etc. Sic ctiam Ovid. Her. III, 106. iacere pro patria (i. e. cec disse). (f. Drak. ad Silium II, 594. Bach. ad Ovid. Met. I, 720. Staver. ad Nep. Thras. 2. Praesens autem iacet (ut iam Wagn. docet aptum in re praeterita quidem, sed cuius recens viget in animo memoris ut infra II, 275. (ubi vid. lahn.) ibid. 557. 663. III, 3. VII, 363. XI, 173 Imprimis conferatur Sen. Agam. 512. invidit Pyrrhus patri - - Quisqu ad Trojam jacet, Felix rocatur. Aliorum poëtarum exempla sunt Ho Sat. I, 6, 13., ubi vid. Bentl. et Orell., ibid. I, 2, 56. II, 3, 61., Pers. IV 2. Tibull. II, 4, 55. Ovid. Met. VII, 290. etc. Cf. etiam lahn. ad Aen. I 275. Madvig. Observv. de locis quibusdam Gramm. Lat. (Havn. 1837.) 15. et Freudenberg. Vind. Verg. p. 17. — 100. Sarpedon, Iovis Laodamiae fil., rex Lyciae et socius Troianorum, a Patroclo interfectus Cf. Hom. II. 876. VI. 198. XVI, 419 sqq. 667. sqq. et alibi. (Ceteru) vide, quae de collocatione nominum in hoc loco Henry Two. years I, p. 33 paullo subtilius disputat.) - - 101. "Contendit cum Homero Il. XII, 22 so και Σιμόεις όθι (in cuius litore) πολλά βοάγρια και τρυφάλειαι Κάππεσο έν πονίησι, παι ήμιθέων γένος ανδρών. Sic in mari inf. v. 118. Adde XI, 25 Quos Simois premat ille viros. Proelia autem ad Simoentem facta respicit. Heyn. De ipso Simoente, qui nune vocatur Dumbrek s. Dümrek Tsche vid. librum meum geogr. II. p. 118. et quae exposui in Pauly Realoncyc VI. p. 2159 sq. nota. Ceterum hunc locum videtur respexisse Silius II 474. correptu sub armis Corpora multa rirum spumanti vertice torques sq. — V. 101. infra VIII, 539. repetitur, ubi lectio sub undas, thic sub undis, recepta ex auctoritate codicis Medicei. Weichert. verss. iniur. suspp. p. 68. etiam hic scripturam Codd. quorundam su undus praefert; sed Iahn., cui Wagn. et omnes recentiores editore adsentiuntur, ibi quidem, cum Futurum volves adiiciatur, bene se haber sub undus, hic vero Accusativum tempori Perfecto volvit non sat congruere memorat. Quod mihi, etsi rolvit, post incet positum, no Perfectum, sed Praesens esse statuo, nihilominus verum videtur. Quai non dubito, lectionem sub unclus a librariis ex illo loco huc translatai esse. Quomodo etiam scuta et galeac in flumine nare potuerint, infra a v. 119. videbimus. Quominus enim propter verba sub unclis de his armi submersis et in alveo fluminis provolutis cogitemus, impediunt iam corpor virum adiecta, cum corpora mortua sub undis non maneant. — corpor mortuorum. Cf. supra v. 70. Ceterum de Caesura versus cf. Santen. a Terent. Maur. p. 270. — Rau in Sched. p. 26 sq. vv. 99—101. tamquai prorsus redundantes non ab ipso Vergilio adscriptos censet. -- 102. Hey conferri iubet Hom. Od. V, 313. iactanti, vociferanti concitate, commo tiori animo loquenti, sine notione iactantiae. Cf. Ecl. II, 5. Aen. II, 769 alique loci. Thiel. tamen, qui multa disputat de hoc vocabulo, comparan Acn. II, 588. IX, 621. X, 95. 322., indignationis et irac notionem iness putat. Hübler. in Spicil. adnott. p. 4., cui hic usus Dativi iactanti durio videtur, iactanti Ablativum absol. esse statuit; sed vere docet Iahn nusquam Vergilium in hac structura usum esse simplici Participio, omiss Ablativo Subiccti. Deinde etiam offenderet Ablativus Participii, no Adicetivi vices sustinentis in i formatus. Cf. Ramsh. Gr. Lat. §. 28. 51. not. et Iahn. ad Geo. I, 13. -- stridens Aquilone procella, e. ab aquilone incitata, immissa. Cf. Hom. Od. XII, 407. Zeque μεγάλη στι λαίλαπι θέων (a Coningt. comparatus.) ,, Magna igitur ven vis a septemtrione veniens ferit velum et lacerat adversa, a pron Velum adversa ferit fluctusque ad sidera tollit.
Franguntur remi; tum prora avertit et undis
Dat latus; insequitur cumulo paeruptus aquae mons.
Hi summo in fluctu pendent, his unda dehiscens
Terram inter fluctus aperit, furit aestus harenis.

105

irruens. excitatque fluctum ingentem, quo utrinque circa navis latera se provolvente remi franguntur, seu, quod proprie dicitur, detergentur. Detersis autem remis iam obliquo cursu fertur navis, prora avertit se, incerta in hanc vel illam partem fertur, et navis undis, fluctibus dat latus. Illustrantur haec ex Valerii Fl. imitatione I, 618. 619. [Excussi manibus remi; conversaque frontem Puppis in obliquum resonos latere accipit ictus.] Cf. Quint. Cal. XIV, 592. Fundus est in Odyss. IX, 70 sqq." Heyn. -- 103. fluctus ad sidera tollit. Cf. Ovid. Trist. 1, 2, 19. Quanti montes volvuntur aquarum! Iamiam tacturos sidera summa putes. Peerlkamp., cum v. 106. verbum fluctus redeat et Med. a m. pr. exhibeat fuctumque, temere coni. pontumque ad s. t. Quoties enim ap. Vergilium esedem voces post breve intervallum iterentur, infra ad v. 429. videbimus. Cf. etiam Siebelis p. 11 sq. — 104. Franguntur remi, qui non moti e navi prominent; nam mos velis et remis simul utendi adversatur non solum Homeri, sed etiam ipsius Vergilii verbis Aen. III, 207.; quod etiam Conington adnotat. — In seqq. Iahn. retinuit Cod. Med. et Gud. lectionem prorum avertit, scil. procella, quam etiam Ladew. et Wagn. in recentissima edit. receperunt. Sed cum verba et undis dat latus minus commode ad procellam referantur, equidem plurimorum Codd. (inter quos etiam Palat. et, si Ambrogio fidem habemus, Rom., quem tamen Pierius alteram scripturam exhibere refert) auctoritatem secutus recepi difficiliorem lectionem prora, quae Servio quoque commemoratur et Valerii Flacci imitatione (vid. supra) defenditur, quamque post me etiam Gossr., Süpfl., Bryce. Ribb. et Coningt. retinuerunt. Cf. etiam Senecae locus statim laud. De omisso autem Pronomine reflexivo vid. quae infra ad v. 234. adnotavimus. — 105. undis Dat latus: simul audi Genit. navis; prora latus navis fluctibus opponit. Cf. Sen. Hippol. 1073. Qualis turbido rector mari Ratem retentat, ne det obliquum latus. Similiter Aen. X, 425. telo dat pertus. — insequitur cumulo etc. Asyndeton bene exprimit celerem rerum cursum eventorumque consequentiam. Vid. infra v. 115. Heyn. coniungens verba mons aquice praeruptus cumulo interpretatur: "praeruptus propter altitudinem cumulatae aquae; " rectius autem cum Wunderl. iunge insequitur cumulo, h. c. mole sua, s. aqua cumulata (in speciem cumuli sublata) necdum dilapsa et late diffusa, ut II, 498. amnis fertur in arva fureus cumulo. Eadem est Henrici (Tw. years I. p. 36. et Philol. XI. p. 493.) sententia, qui conferri iubet Aen. II, 529. VIII, 146. Ovid. Met. XI, 465. et XIII, 568. Videtur autem poëta intelligere decumanum fluctum, qui aliis minoribus ipse maior et periculosior succedit. Cf. Ovid. Met. XI, 530 (ubi vid. Iahn. et Bach.) Trist. 1, 2, 47. Lucan. V, 672. Silius XIV, 122. (ubi vid. Drak.) Val. Fl. II, 54. etc. Graeci, qui tertium quemque fluctum ceteris majorem et graviorem putabant, την τριχυμίαν vocabant. Vid. Aesch. Prom. 1015. (ubi cf. Blomfield. Gloss.) Eurip. Troad. 83. (ram Seidleri adnot.) Hippol. 1213. Plat. de Rep. V, 17. (ibique Astii adnot.) Aristaen et. I. ep. 17. etc. — praeruptus aquae mons. Conington comparat Apoll. Rhod. II, 580. κύμα - - ἀποτμηγέ σχοπιή ἴσον. Ceterum cf. adnott. ad Geo. I, 181. — V. 106. Heyn. de una cademque navi intelligit, ut sensus sit: "Hi, alii ex iis, qui in navi sunt, v. c. in dextris transtris, pendent nummo in fluctu, alii, qui in sinistris sunt, merguntur mari," melius autem Wund. et Wagn. de diversis navibus cogitant, cum v. 108. sequantur verba: Tris Notus abreptus etc. Itaque hi i. q. horum naves. - pendent. Cf. X, 303. Ceterum Conington confert similem locum Aen. III, 564. — furit aestus harenis (vid. adnott. ad Ecl. VI, 8.) Henry Tv. years I. p. 38. et Philog. XI. p. 494.), cui etiam Conington adsentitur, harenis recte habet Ablativum instrum., quem dicunt, non loci, explicans with the sands, not on the sands, colf. Aen. III, 557. aestu miscentur harenue, Aen. II, 499. furentem caede Neoptolemum et Val. Fl. I, 144.

CONTRACTOR OF TAXABLE CONTRACTOR OF THE CONTRACT

Tris Notus abreptas in saxa latentia torquet — Saxa vocant Itali, mediis quae in fluctibus, Aras,

ense furens. Recte autem Wund. cogitat de arena in fundo maris coll Ovid. Met. Xl. 499. Pontus - - ex imo rerrit arcnas. Vid. etiam Geo. III 241. Aen. III, 557. et IV, 297. et quae Kappes. l. l. p. 20. disputavit Alibi arenam de litore maris usurpari constat. Cf. Aen. I, 540. V, 34 VI, 316. XI. 626. etc. Non autem opus est, ut cum Henrico, qui conferr iubet Sall. Iug. 80., Vergilium de Syrtibus cogitasse statuamus, quamquan etiam Conington, praeterea comparans Soph. Ant. 590. χυλλυδει βυσσόθει κελαινάν θίνα και δυσάμενον, Maronem fortasse Apollonium Rhod. imi tatum esse putat, qui IV, 1265. de Syrtibus canat: ήλιθα δ' υδωρ Εαινό μενον πολιήσιν Επιτροχάει ψαμάθοισιν. Furere autem verbum sollemn de mari. Cf. Aen. VII, 464. Hor. Ep. I, 11, 10. Lucan. V, 599. Sen Agam. 64. etc. (Henry praeterea confert Cul. 270. Phlegethonta furenten ardentibus undis et Val. Fl. II, 615. Qua brevibus furit aestus aquis) aestus autem haud raro de vehementiore motu fluctuum dicitur. Vid. VIII 674. (coll. cum VII, 462,) Cic. Or. III. 39, 157. Undique omnes vent erumpunt, succi exsistant turbines; ferrit aestu pelagus. Imprimis auten maris accedentis et recedentis agitationem illudque tempus, quo mare cum impetu litora versus tendit (die Fluth), hoc vocabulo significari, non es quod memorem. Conferri potest cum h. l. Tibull. IV, 1, 75 sq. Vel s sublimis fluctu consurgeret imo, Vel si interrupto nuclaret gurgite pontun ibique Huschkius. — 108. Notus non magis quam Eurus v. 110. com memoratus proprie intelligendus: nam Notus s. Auster a Sicilia navigante non potuit occidentem versus ad Aras illas s. Aegimuri insulas deferre sed ut saepe species pro genere, ita Notus pro vento omnino positus. Ce terum Eurus et Notus haud raro a veteribus coniunguntur, ubi de magna tempestate mare internum vexante agitur. Cf. e. g. Hor. Epod. X, 3 Stat. Theb. VI, 307. et Thiel. ad h. l. - 108. saxa latentia, scil. s mare magna tempestate commovetur et altos crigit fluctus. Cf. V, 12 sqq. Sic Aen. III, 706. saxa caeca et ap. Stat. Theb. I, 373. saxa submerse vadis. Ceterum respexit hunc locum Silius XVII, 275 sqq. At gemina Notus in scopulos atque horrida saxa Dura sorte rapit etc. — Versu 109. Heynio et Peerlkampio ut iciunus manu aliena illatus videtur Sed recte defendant hoc versuum genus, etymologias nominum propriorun continens et propterea ab Heynio aliisque saepe in vodelas suspicionen vocatum, Valcken, ad Eurip. Phoen. v. 639. p. 299. Abresch. et Acschyl T. I. p. 370. Iacobs. ad Anthol. Gr. Vol. III. P. II. p. 231. Gurlitt. ii Animadvv. ad vett. auctt. 1800. p. 10. Weichert. de verss. iniuria suspp p. 64 sq. Iahn. ad h. l. alii. Recte igitur Wagn. sustulit asteriscos al Heynio huic versui appositos, qui laudatur a Quinctiliano Inst. VIII, 2 (,,mixturam verborum" in co vituperante), Charisio Inst. Gramm. IV. p 246. P. aliisque veteribus Grammaticis, atque etiam ad ipsam sententian requiritur, cum simplici notioni saxa latentia profecto non adiecisse poëta accuratiorem illam descriptionem Dorsum immane mari summo quae tum tantum bene se habet, si antea certa quaedam saxa nomine adiecto significata sunt. Quare ctiam Iahn. Annal. 1. 1. p. 35. Siebelis p 12. et Rau in Sched. p. 27. hune versum contra Peerlk. defendunt. Orde autem, quo verba posita sunt, suadet locum cum Haeckermanno Expl. p. 6 Ladew. et Wagn. in min. edit. sic interpretari: Saxa (enim, Klippen, nor insulus) Itali vocant Aras, quae mediis in fluctibus (sitae sunt, quare es ipse modo eas sic appellavi); non autem sic: (Haec) saxa, quae in mediis fluctibus, Itali vocant Aras. Arac sunt Acgimuri insulae, ex adverse Carthaginis sitae et 30 mill. pass. ab ea urbe remotae. Vid. Plin. V, 7, 7. Contra Carthaginis sinum dune Aegimuri arae, scopuli verius quan insulae, inter Sicilium maxime et Sardinium. Cf. etiam Strab. II. p. 123 VI. 277. et Liv. XXX, 24. (Haeckerm. l. l. conferri iubet Arntzen. ad Aur Vict. orig. Rom. VII, 5.) Nunc Al Djamur s. Zimbra et Zowamoore vocantur. Vid. liber meus geogr. II. p. 853. Quod autem attinet ad locum quem Pron. relativum obtinet, cf. infra v. 287. et II, 663. et cum epanaphora Ecl. I, 27. et 29. Aen. II, 405 sq. III, 209 sq. et similes locus Dorsum inmane mari summo — tris Eurus ab alto 110 In brevia et syrtis urguet, miserabile visu, Inliditque vadis atque aggere cingit harenae. Unam, quae Lycios fidumque vehebat Oronten, Ipsius ante oculos ingens a vertice pontus In puppim ferit: excutitur pronusque magister Volvitur in caput; ast illam ter fluctus ibidem

115

Ceterum fluctuat lectio huius versus; Medic. enim aliique mediisque in fl., alii mediinque fl., alii mediis in fl. praebent. Lectio a nobis et recentioribus editt. omnibus recepta nititur Codd. Rom., Palat. et Grammaticorum supra laud, auctoritate ipsaque sententia defenditur. Bene etiam in fluctibus, cum certus quidam indicetur in medio mari locus. Vid. Wagn. Qu. Virg. XIV, 5, a, 1. — 110. Dorsum alibi taenius appellant; pulvinum vocat Serv. ad Aen. X, 303., nos ein Riff. Praeter hunc alterum Aeneidos locum cf. Plin. Epist. VI, 31. sub f. Eminet et apparet saxeum dorsum, impactosque fluctus in immensum elidit et tollit. Saepius de montibus in terra sitis usurpatur. Cf. Liv. I, 3, 3. Caes. B. G. VII, 44. Suet. Caes. 44. etc. — ..marisummo, sub maris superficie latentes scopuli; ολόθι δ' άλμη Απλοος είλειται γαίης ύπερ δσσον έχουσα, Apollon. IV, 1270. 1271.: e quo loco, ubi in Syrtes incidisse Argonautae dicuntur, plura transtulit Vergilius." Sic Heyn., in cuius explicatione non nimis urgenda est Pracpos. sub, pro qua rectius posuisset in. Poëta enim nihil aliud vult dicere, quam dersum aequare superficiem maris, ita ut fluctibus superne alluatur nec conspici possit, cum mare ventis moveatur. (Vid. etiam Haeckerm. l. l. et in Zeitschr. etc. XIX. p. 46., qui verba Dorsum imm. m. summo et ipsa parenthesi includi recte iubet.) — 111. brevia et syrtes Servius (quocum facit Ladew.. supra v. 61. molem et montes comparans) per Hendiadyn pro brevia syrtium dictum putat; immo poëta syrtes interpretatur per brevia, τὰ βραχέα, vadosa loca (vid. infra V. 221. X, 289 Senec. Ep. 22. Pomp. Mel. I, 7.), quibus alibi opponuntur profunda (v. c. apud Tac. Ann. I, 70.). De vi explicandi emplici Copulae propria disputavimus ad Ecl. III, 34. Ceterum hic non de Syrtibus, quae proprie dicuntur, maiore et minore in Libyae litore vid. Aen. IV, 41.), sed de aliis vadosis locis cogitandum. — miscrabile :: ien. Cf. IX. 465. et Anth. Lat. I. 172. 102., ubi I, 178, 429. similiter iniserabile dictu. — 112. aggere cingit harenae, quam mare ex imo 'ando excitaverat (v. 107.) — 113. Hic versus Ovidio obversabatur, cum Met. XIV, 241. scriberet: Una tamen, quae nos ipsumque vehebat Ulyxem. - Orontes, nomen a Vergilio fictum, quod apud Homerum non invenitur. Iterum de hoc homine sermo est infra VI, 334. Med. utroque loco Orontem -thibet: sed cum Genitivum faciat Oronti (v. 220.), secundum ca, quae Wagn. supra ad v. 30. et in Qu. Virg. III, 1. disputavit, Accusativus in en exire debet. — 113-115. "Unam ingens pontus ferit in puppim, τοτα in puppim delato, κατά πρύμναν, a vertice, h. e. desuper (vid. 31 Geo. II, 310.), alte insurgens fluctus desuper in caput irruit. Odyss. V. 315. Ελασεν μέγα χυμα κατ' ἄκρης, Δεινόν Επεσσύμενον. [Adde Od. X, 367.] Propi ita depressa, inclinatur gubernator et in mare prolabitur; quamquam et fiese fluctus adiuvare satis casum hominis potuit." Heyn. Ingens actim pontus magna cum vi dictum pro unda, quae totius ponti instar in navem incumbit. Conington comparat Val. Fl. IV, 666. magno puppim procul aequore vestit. — Cum v. 115—119. cf. Hom. Od. V., 314 sqq. Excutitur, scil. illico; quod per Asyndeton indicatur. Cf. supra v. 105. Comma vulgo post executitor positum inre sustulit Wagn., cum Subbetum interpositum ad utrumque Verbum pertineat, etsi alteri demum adiiciatur. Vid. Wunderl. Obss. ad Tibull. I, 6, 81. Ceterum cf. Aen. VI. 353. excusso magistro. Magister autem i. e. gubernator. Cf. V. 176. 567. VI, 353. (coll. cum v. 337.) Val. Fl. I, 18. Plenius Liv. XXIX, 25, 7. et XLV, 42. 3. magister navis appellatur. Cf. ctiam Cort. ad Lucan. II, 696. Nomen autem huius gubernatoris diseimus ex Aen. VI, 334., ubi Leucaspis vocatur. Wagn. in min. edit. minus recte ipsum Oronten intelligit, qui loco modo laud. dux classis Torquet agens circum et rapidus vorat aequore vertex. Adparent rari nantes in gurgite vasto, Arma virum tabulaeque et Troïa gaza per undas.

appellatur. Quod ictu excussus pronus volvitur in caput, translatum est ex verbis Odyss. XII, 413.: ὁ δ ἄς' (χυβερνήτης) ἀρνευτήρι ξοικώς Κάππεσ' ἀπ' Ικριόφιν. Cf. autem Ovid. Met. II, 320. (Phaëthon) volvitur in praeceps, et ibid. VI. 237. Ille, ut erat pronus, - - Volvitur. - Ast illam. Cum ex viginti Aeneae navibus (v. 381.) septem modo servatae esse perhibeantur (v. 170.), nihilominus vero v. 102 sqq. duodecim modo. non tredecim navium ruinae describantur, Ribbeck. Proleg. p. 68. difficultatem removere studet coniectura ast aliam, ut navis, qua Lycii et Orontes vehebantur, interitum cum magistri casu v. 115. absolutum esse sumamus. Ast cum Pron. alius etiam Aen. II, 467. IV, 488. VI, 316. VII, 395. IX, 727. coniungi memorat. — ter non stricte est interpretandum, cum alibi etiam pro aliquoties, saepe usurpetur. Cf. III, 421. VI, 609. X, 873. et quae supra ad v. 94. adnotavimus. — rapidus vorat aequore vertex cum singulari verborum delectu dictum, quae ipso sono rem narratam optime exprimant. Intelligenda videtur profunda vorago maris inter fluctus aperta, quae navem vorat, absorbet, xaranivei. De voc. vertex vid. adnott. ad Geo. I, 481. Ribbeck. et Ladew. hic cum Rom. Gud., Bern. U. III. et Charisio p. 68. scribunt rortex. — 118. Adparent, ex alto emersi. — rari non solum ornans est epitheton, quod Heynio videtur, sed longe vividiorem reddit imaginem, si raros (ξνθα και ξνθα) nantes et longo intervallo disiunctos vasto mari oppositos cogitamus. Eodemque spectat huius versus sedatus per numeros spondaicos incessus post concitatissimos, qui praecedunt, versus. Henry (Two. years I. p. 41.) praeterea non inepte censet, singulos hos nantes, quos non, ut ceteros, vertex statim absorbuit, etiam bene opponi armis, tabulis et Troiae gazae per undas, i. e. ubique in superficie maris iis repleti, apparentibus. Thiel. nantes perperam capit de navigantibus, Gossr. autem ineptius de navibus. - gurges proprie de vertice s. de mari vel flumine profundo et in orbem acto dicitur (cf. infra VI, 296. Ovid. Met. XV, 714.), deinde autem pro mari omnino ponitur (Aen. III, 197. 421. 564. V, 33. VI, 310. IX, 816. XI, 624. Geo. IV, 387. Hor. Od. II, 1, 33. Ovid. Met. IX, 226. Cic. Div. I, 8, 14. cett.). Heyn. comparat Homeri μέγα λαῖτμα θαλάσσης. — 119. "Conspiciuntur passim nantes (cf. Od. XII, 417. 418.) et arma, h. e. clypei, quos, cratibus textos corio indutis, quis dubitet aqua ferri potuisse? [Praetera etiam de galeis corio consertis cogitari licet.] Laudant Liv. I, 37 multique mortales - - in flumine ipso periere, quorum fluitantia arma ad urbem cognita in Tiberi. Adde sup. I, 100 sqq. et Aen. VIII, 539. Cf. Dorvill. ad Charit. p. 627., qui et Manil. V, 51. laudat. Erant autem militum arma in puppibus religata, vid. [infra v. 183. VIII, 92. et] X, 80. Navium armamenta alii malunt intelligere; sed arma virum dicit [haud dubie ea ipsa de causa, ne de navium armis, ut V, 15. VI, 353. et alibi, cogitemus]." Heyn. — tabulaeque. Cf. Ovid. Met. XI, 428. Et laceras nuper tabulas in litore vidi. id. Trist. I, 6, 8. Naufragii tabulas - - mei. Respicit Maro Hom. Od. XII, 67. πίνακάς τε νεών και σώματα φωτών χύμαθ' άλὸς φορέουσι. Henry l. l. p. 42 non de ipsius navis tabulis (the planks of the vessel) cogitandum esse docet, quippe quae integra, non fracta pessum iverit, sed potius de transtrorum, gubernatoris tugurii (steersman's baraque) et aplustris fragmentis (coll. Lucr. II, 556. Sil. It. X, 324. Cic. Arat. ap. Prisc. [VII, 15, 74. p. 342. Krehl.] Rutil. Itin. I, 513.), et in schedis mecum communicatis confert etiam Curt. IX, 36. strati erant campi sarcinis, armis, avulsarum tabularum remorumque fragmentis. — Trora gaza, ut infra II, 763. Sic Med. et alii boni Codd.; ceteri Troica. Quamquam autem Troicus ex meliorum librorum auctoritate legitur apud Hor. Od. III, 3, 32. Ovid. Her. I, 28. VII, 184. XVII, 109. 160. Met. XV, 730. ex Pont. II, 10, 14. Stat. Silv. I, 1, 35. Iuven. VIII, 221. alibi, Vergilius tamen ubique (infra v. 249. II, 56. 161. 290. 393. 461. III, 306. 596. V, 417. cett.) altera forma usus videtur. (Vid.

Iam validam Ilionei navem, iam fortis Achatae, 120 Et qua vectus Abas, et qua grandaevus Aletes, Vicit hiemps; laxis laterum compagibus omnes Accipiunt inimicum imbrem rimisque fatiscunt. Interea magno misceri murmure pontum Emissamque hiemem sensit Neptunus et imis Stagna refusa vadis graviter commotus, et alto

125

Heins. ad Ovid. Her. I, 28. et Bach. ad Ovid. Met. XII, 604.) Plerique inter utramque formam hoc tantum discriminis statuunt, ut alterani (Troïss) magis ad poëticam orationem pertinere dicant (vid. Cort. ad Lucan. I, 106. Bentl. ad Hor. Od. II, 13, 8. Thiel. ad Aen. VIII, 526. Wagn. ad Aen. II. 27. et Weichert. in Poett. Latt. rell. p. 322.); Iahn autem aliud proponit discrimen paullo subtilius, quod, cum multis veterum locis adversetur, non opus est ut repetam. — 120. Nomina, certe Ilionei et Abantis, sunt ex Homero petita, non autem ipsi homines. Nam et nioneus (n. XIV, 489 sqq.) et Abas (ll. V, 148 sqq.) ab Homero commemorati in bello Troiano perierant. — Ilionei. Sic omnes Codd. hic, VII, 249. et IX, 501. (nullus Ilioni), ut etiam Accus. I, 611. formatur Rionea, quia vir Nominativo ubique (I, 521. 559. VII, 212. IX, 569.) Rioneus, nusquam Iliones vocatur. Cf. adnott. ad Aen. I, 30. et supra ad v. 41. — Charis. I. p. 107. P. agnoscit formam Achati, de qua cf. Heins. ad h. l. quamque recepit Ribbeck. (cf. eius Proleg. p. 200. et infra ad v. 220.) Sed contra omnium Codd. auctoritatem nihil mutandum videtur. — Vocem grandaevus, quae apud nullum scriptorem Vergilio antiquiorem inveniatur, fortasse ab hoc ipso fictam censet Schirach. p. 427.; quod, cum Substantivo grandaevitatis secundum Nonium II, 365. iam Attius Alcum. fr. 6. Bacch. fr. 7.) et Pacuvius (Hermi. fr. 1.) usi fuerint, minus probabile videtur. Posteriores scriptores etiam Adiectivum aliquoties usurpant. Cf. Ovid. Met. VII, 160. Val. Fl. VII, 348. Plin. H. N. II, 7, 5. Tac. Hist. III, 33. — 122. Vicit hiemps; tempestas, χειμών, (vid. infra 125. 196. etc.) labefactavit, solvit navium latera, ut aqua subiret. — imbrem aquam maris post Ennium (qui secundum Serv. ad h. l. haec scripsit: ratibus fremebat imber Neptuni.) p. 73. Vahl. et Lucr. I, 716. (ubi vid. adnot. mea) 754. VI, 148. 1175. dixit; post Vergilium autem saepe alii poëtae, ut Ovid. Am. II, 15, 23. Val. Fl. IV, 665. Stat. Theb. III, 251. etc. Cf. adnott. ad Geo. IV, 115. — inimicum, exitiosum. — rimisque fatiscunt, solvuntur, ut rimas agant. Vid. adnott. ad Geo. I, 180. De ipsa re cf. etiam Ovid. Met. XI. 515. Rima patet praebetque viam letalibus undis. — 124—126. "Tempestas tandem deferbuit Neptuni interventu. Apud Hom. Od. V, 334. Ulyssem prospicit Leucothea et offert χρήδεμνον suum, at servat eum Minerva v. 352 sqq.; nam a Neptuno tempestas fuerat immissa." Heyn. Neptuni autem tamquam ducis ventorum (cf. Stat. Theb. III, 433.) est ventos Acoli temeritate commotos in ordinem cogere. — Totus v. 124. redit infra IV, 160. uno tantum voc. mutato. — magno murmure. Vid. adnott. ad Geo. I, 359. - pontum. Heins. malebat pontus, ut misceri esset Infin. histor., quod Heynio non insuave videtur, sed recte relicitur a Wagn. Qu. Virg. XXX. p. 521., cum non tum demum pontus misceri coeptus sit. Heyn. putat, duplicem hic esse structuram: Neptunus scusit - - misceri, Emissamque hiemem - - et stagna refusa; rectius autem ad emissam et refusa intelligas esse, ut tres habeas Infinitivos. Misceri tempore Praesente dicendum erat, quia etiamtum miscebatur pontus, hiemem vero emissam stagnaque refusa esse. dogiotizos exprimendum. Ceterum cf. infra v. 134. Aen. IX, 714. (wid. Met. XI, 491. Bella gerunt venti fretaque indigmantia miscent et similes loci. -- Markland. ad Stat. Silv. V, 2, 113. temere coni. hiemem ut sensit. Cf. adnott. ad Ecl. II, 66. — 126. "stagna pro mari novasse videtur poëta ex Muvy apud Homerum." Heyn. Legitur eadem signif. infra X. 765. Ovid. Fast. IV, 278. Lucan. VIII, 853. Sil. VII, 282. alibi; plerumque tamen, ut h. l., de profundo mari usurpatur, quod semper stagnat. Hie enim ex imis vadis, ex imo fundo (vel ut v. 84. a sedibus imis) refueum, sursum erutum est (ut Aen. VII, 225., cum quo loco etiam Geo

Prospiciens summa placidum caput extulit unda. Disiectam Aeneae toto videt aequore classem, Fluctibus oppressos Troas caelique ruina; Nec latuere doli fratrem Iunonis et irae.

130

II, 163. et Aen. VI, 107. conferri possunt.) Cf. Cerda ad h. l. et Hübler in Spec. Adnott. ad Aen. L. I. p. 5. (quem Iahn. laudat.) Videtur hund locum respexisse Stat. Theb. I, 359. Stagnoque refusa est Funditus et veter spumavit Lerna veneno. Henry Tw. years p. 44. confert Lucan. II, 612 lassasque refunderet undas. — 126—129. "Graviter commotus. Turhatus, συγχυθείς, rei novitate, sensit Neptunus tempestatem in mari [se invito et nesciente] motam; tum capite ille e mari sublato prospicit." Heyn - Totus fere versus 127. iam legitur Geo. IV, 351. - alto Prospiciens in longinqum (weithin auf dem Meere hinausschauend: cf. infra v. 155. et 181. XII, 136. Thiel. ad h. l. et Burm. ad Ovid. Her. V, 61.). Quare etian Silius VII, 257. hunc locum respiciens cecinit: ut cum turbatis placidum caput extulit undis Neptunus totumque videt. Heyn., cui Wagn. et Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 46. adsentiuntur, minus recte: ,,intellige ex fundo maris, in quo regia dei est;" quod si voluisset au ctor, potius suspiciens, vel certe ex alto prospiciens scripsisset (ut Aeu IV, 409. prospiceres arce ex summa et VII, 288. ex acthere - - prospexit) neque adiecisset verba seqq. summum - - extulit uncla. Nihilominus etian Hackerm. Expl. p. 7. Praepos. ex supplendam esse arbitratur, cun prospicere numquam cum Dativo, sed semper cum Accusativo loci, que prospiciatur saccuratius: rei, quae spectetur "les Gegenstandes der Be trachtung: Ladew.] construi soleat, quod sanc verrissimum: cf. Aen I, 154. VI, 357. VII, 288. Sed quid alto cum Ladew. pro Dativo habere nos cogit? Immo hic locus non aliter intelligendus est, atque infra v. 181. Prospectum late pelago petit et ap. Silium XVII, 236. Talibus ardentem furii Neptunum ut alto Prospezit, ubi non magis opus est intellecta Praep. ex Ablativus autem pelago est i. q. per pelagus, ut hic et ap. Silium alto i q. per altum. (Vid. supra et cf. quae Henry Tw. years I. p. 45., nobiscum consentiens, verissime de h. l. disputat.) Ceterum Haeckerm. l. l. cum toto hoc loco conferri iubet Geo. IV, 252. Val. Fl. I, 642. Sil. Ital. VII, 254. Tibull IV, 1, 123. et Ovid. Met. V, 487. — placidum caput. Temere se torquent interpretes, non intelligentes, quomodo graviter commoti caput (os placidum esse possit. Graviter commotus et iratus est Neptunus in ventor et Aeolum, sed placidus pro dei maiestate. Et miram quandam suavitatem cum maiestate coniunctam loco inesse sentimus, si cogitamus Neptunum quamvis iratus sit, tamen placido et tranquillo vultu ex undis furentibus et aestuantibus prospicientem. Henry (Class. Mus. XIX.) placidum capu Neptuno tribui putat, quia placaturus sit mare (v. 142.), cumque ante omnis se ipsum placare oporteat, qui fluctus placare velit, coll. Acn. I, 255. vultu quo caelum tempestatesque screnat, in Tw. years autem p. 46 sq., contre me disputans (qui in prima edit. scripseram: "graviter commotus est ir ventos et Aeolum, sed placidus Troianis)" Neptunum placidum caput ostendere censet, ut eo ad ordinem restituendum conferret neque irato capite perturbationem augeret; quod mihi paullo subtilius videtur. (In exemple tamen libri mihi donato vir doct. haec omnia expunxit, ut, quid nunc de h l. statuat, nesciam.) Kappesio denique l. l. p. 22. placidum caput est come (gefällig) erga cos, qui se invito in regno suo cum laboribus conflictantur. Ceterum imitatur hunc locum Silius VII. 254. Ut cum turbatis placitum caput extulit undis Neptunus. - 129. disiectam - - oppressos. Vid. sup. v. 69. 70. - caeli ruina, imbribus cum vento vehementissimo ac procella coniunctis. Cf. adnott. ad Geo. I, 324. Sic etiam ap. Sil. I, 251. caeli ruina, et ap. Val. Fl. VIII, 334. poli ruina, cum quibus locis cf. Liv. XI., 58., ubi Bastarnae caelum in se rucre aiebant. Henry (Tro. years p. 48.) comparat Ovid. Met. XI, 518. Inque fretum credus totum descendere caelum et Hor. Od. I, 16, 11. tremendo Iuppiter ipse ruens tumultu. — 130. "Statim Neptuno in animum venit. Iunonis machinatione, ut satiaret odia sua in Teucros, hanc tempestatem esse conflatam. Ita dolos et iras accipe. Eurum ad se Zephyrumque vocat, dehinc talia fatur:
"Tantane vos generis tenuit fiducia vestri?
Iam caelum terramque meo sine numine, Venti,
Miscere et tantas audetis tollere moles?
Quos ego —! Sed motos praestat conponere fluctus.

135

Habuisse fertur poëta ante oculos Homer. II. I, 536. 537. Sed verba ex Apollon. IV, 753. Οὐδ ἄλυχον Κρονίδαο Λιὸς λάθον. Simile argumentum vide tractatum ab Ovid. Met. I, 601 sqq." Heyn. — 131-141. Duos modo ventos pro toto ventorum agmine poni, în promptu est. Vide supra v. 85. - dehine pro deinde, ut Geo. III, 167. infra v. 256. Sall. Cat. 3, 2. Sen. N. Qu. III, 29, 6. Suct. Aug. 49. alibi. Cf. Kritz. ad Sall. l. l. et Hand. Turs. II. p. 231. Ceterum dehine una syllaba pronuntiandum, quemadmodum etiam infra v. 256. VI, 678. et IX, 480. Litera enim h in eiusmodi synaeresi prorsus negligitur, quare, ut deinele (Ecl. III, 58. V, 15. Geo. I, 106. etc.), deinceps, deorsum et similia duabus syllabis, ita etiam vehementer (Lucr. II. 1024.), rehementi (ibid. III, 153.), prohibeat (ibid. I, 976.) et quae sunt riusdem generis, tribus syllabis proferenda sunt. Cf. Ramsh. §. 212. II, 1. b. et adnott. ad Ecl. VII, 7. — 132. "generis vestri: non tam originis, quam omnino gentis: tantumne vos confidentiae in vobis, in vestris viribus. habetis?" Heyn. Alii enim adnotant, ventos esse Astraei, unius ex Titanibus, et Aurorae filios (cf. Hesiod. Th. 278.), pertinere igitur ad Titanum stirpem et familiam, unde corum insolentia facile explicari possit; quod tamen hic altius repetitum videtur, quamquam etiam Wagn. adnotat, incsse hic quandam contemptus significationem, aut quia Venti ex humillimo sint genere devrum, aut quod nati sint ex Astraeo, qui contra deos arma sumpserit. — fiducia pro confidentia; illud enim saepius in bonam, hoc saerius in malam partem dicitur. Imitatur h. l. Val. Fl. III, 669. nec parva riki fictucia gentis, ubi vid. Burm. Ceterum cf. Claud. B. Get. 380. tanture ros Getici fiducia belli Erigit? Ovid. Epist. XVII, 123. Non est tanta richi fictucia corporis et siniles locos. — 133. Tantas aquarum moles erieant venti, ut intervallum inter caelum terramque sublaturi videantur. En iam processistis audaciae, ut etc. Pedestris orationis scriptor Exisset: Tantane vos tenet fiducia, ut iam audeatis etc. — "Scite hic eaclem terramque, etsi alibi, ubi haec iunguntur, caelum terrasque laritur; nam ubi non est, cur de magno aliquo tractu, aut de variis terris zites. Singularis praeferri solet." Haec Wagn. Qu. Virg. IX. p. 412. er autem cum h. s. Iuven. II, 25. caelum terris miscere et mare caelo. Similiter, sed metaphorice pro: omnia conturbare, etiam Liv. IV, 3, 6. william ac terras miscere. Cf. etiam Aen. V, 790. maria omnia caelo Mismit. Non autem opus est, ut cum Ladew, terram de solo maris fundo retelligamus, quemadmodum v. 107., cum hic potius proverbialem locutiomen habeamus. -- meo sinc numine, sine voluntate, iussu meo. ideoque zerlecta mea imperii maiestate. Vid. supra ad v. 8. Servius comparat Ennii verba (fr. inc. 128. p. 86. Vahl.) vestro sine momine, venti. -- 134. in atas moles, scil. aquarum, tantos (tam altos) fluctus. Sic rectissime Wind.. comparans molem maris ap. Silum XIV, 123. et tollere freta ap. Hr. Od I. 3, 16.; neque aliter Schirach. p. 492. h. l. interpretatus est. H-vn. minus probabiliter moles explicat per rerum perturbationes, tempe-ratem: quo sensu Vergilius vix dixisset tollere moles. Immo cf. Aen. V, ా Libycis tu testis in undis Quam molem subito excierit. — 135. Quas - 70 – scil. gravissime ulciscar, gravissima poena afficiam. Notissima apostresis. Eo autem, quod Neptunus haec verba quasi secum loquitur neque verbis Vos ego increpans appellat, summam eorum despicientiam non male observat Nauck. p. 9. "Similis comminatio, naturae consistens, est apud Ter. Eun. V. 6, 19. Ego te furcifer, si vivo; intellige irecor. Propius ad nostrum accedit Val. Fl. I, 202. Illum ego - - tu www non indignantibus undis Hoc caput accipias." Wund. Adde Ter. Niz. I. 1, 137. Quem quidem ego, si sensero —! Sed quid opus est verbis! inil. Her. XII, 207. Quos equidem actutum - -! Sed quid praedicere poc-Attinet? et Stat. Theb. IV, 518. Iamque ego vos —! Alia aposiopesis

Post mihi non simili poena commissa luetis.

Maturate fugam regique haec dicite vestro:

Non illi imperium pelagi saevumque tridentem,

Sed mihi sorte datum. Tenet ille immania saxa,

Vestras, Eure, domos; illa se iactet in aula

Aeolus et clausa ventorum carcere regnet."

Sic ait et dicto citius tumida aequora placat

140

exempla inveniuntur Aen. II, 100. et V, 195. Cf. Quinct. Inst. IX, 2. Gronov. Obss. IV, 20. interpp. ad ll. ll. idemque ad Liv. XXII, 39, 16. et Cic. Mil. 13, 33. Ceterum Schrader. (Obss. 1, 5. et Praef. Emendatt. p. LII.) collata Statiana illa huius loci imitatione temere coniecit Vos ego! conponere fluctus, at XII, 109. conponere bellum. Cf. etiam infra v. 249. ibique adnott. — 136. Post, scil. si in posterum tale quid iterum ausi eritis (ein andres Mal), non simili, immo graviore, poena commissa luctis h. e., non sola verborum obiurgatione defungemini. — miki huetis. Vid. adnott. ad Ecl. VIII, 6. (et 30.) — 137. "Maturate fugam, praecipitate, accelerate receptum in antra vestra; h. c. ocius discedite. Inepta est apud Servium, Macrob. Sat. VI, 8. et Gellium X, 11. in h. l. interpretando subtilitas." Heyn. Quod hic maturare fugam, idem infra v. 357. celerare fugam. Cf. etiam Geo. I, 261. — 138. imperium - - tridentem: ut v. 78. quodeunque hoc regni, sceptra. — saevus tridens, insigne imperii maritimi, quia poëtis dicitur saevum imperium. Vid. supra ad v. 99. Wagn. praeterea conferri iubet Heind. ad Hor. Sat. I, 8, 33. Schirach. autem p. 574. saevum minus probabiliter explicat per: coërcentem impetum ventorum, ut hoc epitheton iram Neptuni respiciat. Coningt. conferri iubet saevam falcem Priapi ap. Tibull. I, 1, 22. — 139. sorte, sortitione inter fratres instituta. Cf. Hom. Il. XV, 187 sqq. Hesiod. Theog. 885. Aesch. Prom. 229. alii. — Tenet. Conington comparat Hor. Od. III, 4, 62., qui Lyciae tenet Dumeta natulemque silvam Delius et Putareus Apollo. — immania saxa Heyn. explicat per vastum antrum v. 52. Sed rectius Henry Tw. years I. p. 49. et Philol. XI. p. 495. latiore sensu dicta capit de omni saxosa Acolia, ventorum patria. — 140. Vestras, Eure, domos, ut iam apud Homerum Odyss. XII, 81. 82. ήπερ αν ύμεις - - τούνετε, φαίδιμ' 'Οδυσσεί. ibid. III, 43 sq. είχεο νύν, ω ξείνε - - ήντήσατε etc. Cf. etiam Aen. IX, 525. XI, 686 sq. Hor. A. P. 292. Vos, o Pompilius sanguis, carmen reprehendite. Sil. XVI, 213. Hasdrubal, huc aures, huc quaeso advertite sensus. Cic. N. D. I, 19, 51. Et quierere a nobis, Balbe, soletis. id. pro Deiot. 10. extr. Vos vestra fortuna, Castor, non potestis esse contenti? id. de Or. I, 35, 160. Quid est, Cotta, inquit, quod tacetis? etc., quos omnes locos ita esse intelligendos, ut ex pluribus eiusdem generis unus modo instar omnium appelletur (Vestras, Eure ceterique venti, domos etc.), non est quod memorem. Cf. de Graecis Matth. Gramm. II. §. 431. et Bernhardy p. 419., de Romanis autem Ruddim. II. p. 387 sq. Ceterum cum h. 1. cf. Geo. I, 371. Eurique Zephyrique domus. — Cum verbis seqq. illa se iactet in aula etc. Heyn. comparat Hom. II. I, 179. Olxad' lwv, ovr νηυσί τε σης και σοις ετάροισι, Μυρμιδόνεσσιν άνασσε. Cf. etiam Geo. IV, 90. vacua regnet in aula. Ceterum haec cum ironia quadam dici (ibi pro rege se gerat et faciat, quod libet), quisque videt. — aula, regia, arx. Cf. supra v. 56. Sic etiam VIII, 242. Caci spelunca vocatur regia. Serv. haec adnotat: "Aula autem vocabulo irridetur Aeolus, sequitur enim carcer; et nihil tam contrarium, si simpliciter intelligamus." Sed ventorum carcerem ab Aeoli regia diversum esse, supra ad v. 56. vidimus. Henry l. L. etiam aulam de tota Acolia intelligit. — clauso carcere regnet, i. e. regnet quidem, sed ita ut carcerem clausum teneat nec nisi foedere certo (supra v. 62.) aperiat. Wagn. et Ladew. comparant Aen. VII, 249. Talibus Ilionei dictis, bei diesen Worten, ut hic clauso carcere, bei verschlossenem Kerker. Magna apparet in singulis verbis amaritudo. Ceterum cf. Val. Fl. I, 416. clausis quem detinet Acolus antris. Henry (qui Tw. years I. p. 50 sqq. et Philol. XI. p. 495. bene de h. l. disserit) comparat infra v. 374. clauso Olympo. — 142. "Sedata tempestas. Aliter simile argumentum tractatum

Collectasque fugat nubes solemque reducit.
Cymothoe simul et Triton adnixus acuto
Detrudunt navis scopulo; levat ipse tridenti
Et vastas aperit syrtis et temperat aequor
Atque rotis summas levibus perlabitur undas.
Ac veluti magno in populo cum saepe coorta est

145

vides ab Ovidio Met. I, 330 sqq. -- dicto citius, antequam orationem rniisset, qua se motos componere velle fluctus dixerat. Quale illud vulgo notum: dictum factum, αμ' έπος αμ' έργον, et Π. ΧΙΧ, 242. Αὐτίκ' ἔπειθ' αμα μῦθος ἔην, τετέλεστο δὲ ἔργον." Heyn. Repetit hunc versum Sedul. carm. Pasch. III, 63. et formula dicendi dicto citius legitur etiam ap. Hor. Sat. II, 2, 80. (ubi vid. Heindorf.) Liv. XXIII, 47, 6. Petron. c. 131. in Anth. Lat. Burm. IV, 252, 2. et saepius. Cf. etiam Valcken. ad Eur. Hippol 1186. et Ruhnk. ad Ter. Andr. II, 3, 7. — V. 148. respondet supra v. 55. — 144—147. "Habuit fortasse ante oculos Apollon. IV, 930 sqq., ubi Thetis cum Nereidibus navem Argo inter erraticas rupes salvam deducunt, et 1609 sqq." Heyn. Cf. etiam Val. Fl. I, 657. 658. Iam plucidis ratis exstat aquis, quam gurgite ab imo Et Tethys et magnis Nereus socer erigit ulais. — Cymothoe, una ex Nerei et Doridis filiabus, cuius nomen Serv. ατό τοῦ θέων τὸ χῦμα deducit. Cf. Hesiod. Theg. 245. Apollod. I, 2, 7. Claud. X, 137. Nihil autem in eo quaerendum, quod haec potissimum Nereis commemoratur. Erat omnino dea aliqua marina nominanda, eodemque iure etiam quaevis alia poterat memorari. — simul et. Cf. V, 298. VIII, 182. XII., 326. Sic simul-que VII, 240. IX, 358. XI, 294. 834. simul - simul I, 513. una-et XI, 863. etc. — Triton, Neptuni et Amphitrites filius, notissimus deus marinus, a quo singulare genus horum deorum Tritones appellatum. Cf. Hesiod. Th. 930. Apollod. I, 4, 5. Apollon. 1597 sqq. Solet plerumque Neptuno ad manus esse eiusque mandata exsequi. Cf. infra X, 209. Ovid. Met. I, 330 sqq. alii. — adnixus, scil. navibus, ad utrumque deum. Cymothoen et Tritonem, referendum esse patet. Quare Wagn. retissime sustulit Commata, quae erant post Cymothoe et adnixus, ut simul -tiam ad praegressum nomen referatur. Sic infra V, 298. VII, 340. VIII, 152. IX, 358. XI, 834. XII, 294 sq. Liv. VI, 40. Ex quo adsciti sumus simul in civitatem et patres etc. — Detrudunt naves (scil. illas tres, ras Notus in saxa latentia torserat v. 108.) scopulo (i. e. ipsis illis saxis fatentibus). Porro ipse Neptunus levat naves, scil. scopulo; quare minus recte post scopulo plene interpungitur. Simile officium Aeneae praestat Tymosfoce Aen. X, 246. -- 146. "Aperit syrtes, via ex arenosis vadis facta, ut naves exire possent, ut saepe poëtae de aditu facto." Heyn. Cf. praeter alios Val. Fl. I, 7, Henry (Class. Mus. XIX. Tw. years I. p. 53. et Philol. XI, p. 496.) hunc potius sensum inesse putat: mari aequato loca antea per tempestatem vadosa fluctibus rursus tegit, ut apertum per ea iter pateat, s. navigabiles facit syrtes, coll. Plin. H. N. II, 46, 45. [sic enim pro I. II. 46. legendum est] aperto mari navigare, Aen. I, 393. aperto caelo. Aen. X, 13. Alpes inmittet apertas et descriptione Syrtium ap. Sall. Ing. 50. Sed vide, quae Conington contra eum disputat. — temperat aequor, fluctus placat. Cf. Rutil. Itin. I, 155. Temperet aequoream dux Cytherea riam. Ceterum Ravio in Sched. p. 28. vss. 144-146. levibus de causis suspecti sunt. — 147. "Talis Neptunus quadrigis vectus in variis gemmis conspicitur. Dactyl. Lippert. Mill. I, 1. n. 121. Saxius ad Vergil. Istic. V. p. 37. Cf. Aen. V, 817 sqq. [Caeruleo per summa levis volat aequora curru et Hom. II. XIII, 29. a Coningt. comparatus.] Pulchre autem singula celeritatem exprimunt, etiam verba labi per undas. VIII, 91. Labitur unctu cadis abies." Heyn. Labi enim plerumque de celeritate quadam motus dicitur. velut Hor. Od. II, 14, 2. fugaces labuntur anni. Ovid. A. A. III. 65. cito pede labitur actas. Hor. Ep. I, 2, 43. (annis) Labitur et latetur in omne volubilis aevum etc. — levibus rotis, celeri curru. Vid. Linott. ad Geo. III, 170. et cf. infra v. 156. — 148-153. "In prosa: saepe in magno populo, cum coorta est seditio, silent. Comparatio editionis cum mari satis frequens est et ab Homero Il. II, 144-146.

中国的 一种人名英格兰

のかから 大きの からし とうない からのできる できる 一切による

Seditio saevitque animis ignobile volgus, Iamque faces et saxa volant, furor arma ministrat:

ducta; at h. l. tumultus maris cum seditiono fit comparatio." Heyn. C etiam Cic. pro Mil. 2. ceteras tempestates et procellas in illis dumtaxa fluctibus concionum et similes locos. Comma vulgo post Ac positum cu Wunderl. sustulimus; cohacrent enim Ac veluti, quemadmodum II. 62 IV, 402. (ubi vid. adnott.) 441. VI, 707. XI, 908. et saepius. Nemp Particula Ac comparationibus cum aliqua vi praemissa, ut lectorem atter tum reddat ad ea, quae sequuntur, semper ad praegressa spectat, que gravi aliqua comparatione illustranda sunt, non ad ipsam, quae subiicitu comparationem; quare nec opus est, ut ubique apodosis a Partt. sic, i incipiens sequatur, qualis hic v. 154. subiicitur. Cf. adnott. ad II, 626. veluti autem, cui respondet sic v. 154., cum Part. cum coniungendum (1 IX, 792. ceu cum), respondet Homerico ώς ὅτε et est i. q. ut fieri sole cum etc. In collocatione verborum seqq. fluctuat librorum scriptura, ali magno in populo, aliis in magno populo exhibentibus; sed illum verboru positum, utpote ad sonum suaviorem, ne duae vicinae arses syllabo habeant pariter cadentes, iure praetulit Wagn. Qu. Virg. XIV, 2. col infra II, 365. 718. III, 211. V, 270. 449. VI, 451. VII, 4. 54. 379. 601. X 456. — Magnum autem populum esse frequentem, magno numer constantem, quisque videt. Cf. e. g. Hor. Sat. I, 6, 79. In magno populo etc. Incr. III, 1040. (reges) magnis qui gentilus imperitarus (H. etiam illi loci, ubi de magnis legionibus (Hor. Sat. I, 6, 4. Sall. Ca 53, 3.), magnis copiis (Cic. ad Div. XII, 5. Sall. Iug. 13, 2.), adeoque ul de magna pecunia (Ter. Ad. III, 3, 87. Cic. Rosc. Am. 7, 20. Nep. Cir. I. etc.) sermo est, et Santen. ad Balbum p. 1829. Huschk. ad Tibull. I, 2. Orell. et Kritz. ad Hor. et Sall. II. II.; de pecunia autem Bremi s Nep. Phoc. 1, 3. Beneck. ad Iustin. VIII, 3, 8. et mea in Aufg. z. Bil. d. lat. Stils XVII, 70. p. 53. ed. VI. Ceterum Wagn. bene adnotat, no otiosum esse epitheton magno, sed ideo adiectum, ut unius huius vi auctoritas ac virtus magis exsplendescat. Videtur autem poëtae Romanu populus ob oculos versari: unde magis etiani hoc epitheton illustratur. cum saepe. Ut apud Graecos πολλάκις haud raro post εί, εάν, μή, τν Γνα μή ponitur (cf. Abresch. Diluc. Thucyd. p. 174. Heindorf. ad Pla Phaed. §. 11. et Stallb. ad Plat. Diall. sell. I, 2. p. 33.), ita apu Latinos interdum cum suepe et uhi saepe coniunguntur, si agitur de r quae, ut nunc fieri cogitatur, ita saepius fieri solet (velut cum - i quod sacpe fit — seditio coorta est), ut igitur cum sacpe, ubi sacpe ide fere sit, quod cum forte. Cf. v. c. Geo. II, 279. Aen. VIII, 353. X, 72 Lucr. IV, 1199. In triviis cum suepe canes, discedere aventes et Similiter Acn. X, 723. ceu sucpe. Cf. Thiel. ad h. l. et Voigt in Zeitsch. f. Alt. - Wiss. XII. (1854.) p. 74. Omnino tota loci conformatio recedit pedestri oratione, quae sic se haberet: veluti si forte, cum magno in po seditio coorta est, virum - - conspexere, silent etc. -- Pro coorta es Haupt. more suo coortast, Ribbeck. autem cum Med. a m. sec., (Gud qui choorta prachet) et Isidori (Orig. I, 36, 35.) Gud. 4. cohorta est. C cius Proleg. p. 423. et Wagn. Orth. Verg. p. 440. — 149. saevii animis Heynio est i. q. saevire ira; rectius autem cum Wunderl. eade ratione dictum accipies, qua alibi stupere animo, pendere animo e similia. Cf. adnott. ad Geo. IV, 491. et Aen. IX, 123. Ceterum anim Plurali numero dicitur, quia populus et vulgus sunt collectiva; qua etiam v. 152. Conspecerc, silent. — ignobile volgus, i. e. nequar rudis et dissolutus. Sic apud Livium X, 20, 8. ignobile agmen usurpatu videmus. De forma volgus cf. Wagn. Orth. Verg. p. 445 sq. Ribbec Proleg. p. 439. et adnott. ad Ecl. I, 63. -- 150. Iumque faces (torre titiones) volant, ad incendia excitanda. Cf. Aen. XII, 656. lamque fac ad tecta volant. Cic. har. resp. 18, 39. ardentes faces in tecta iactar Cic. Cat. I, 13, 32. Desinant malleolos et faces ad inflammandam urbe comparare. id. ad Att. IV, 3, 3. ut alios cum accensis facilus adduxerit. Ta Hist. IV, 60. faces iniicere cartris. id. Ann. XIV, 45. conglobata multitudin saxa et faces minitante. Stat. Theb. VI, 536. rotantur saxa, faces cett. (C Tum, pietate gravem ac meritis si forte virum quem Conspexere, silent arrectisque auribus adstant; Ille regit dictis animos et pectora mulcet: Sic cunctus pelagi cecidit fragor, aequora postquam Prospiciens genitor caeloque invectus aperto Flectit equos curruque volans dat lora secundo.

155

etiam adnott. ad X, 131. Cortius ad Lucan. VII, 512. et Unger de Valg. Euf. p. 124., qui adnotat hunc locum usurpari a Gunthero Ligur. X, 154. p. 191. Tela, fuces et saxa volant. Supervacanea igitur Freinshemii coni. langue sudes etc. Ceterum cf. Ovid. Met. XII, 244. pocula missa volant. Val. Fl. I, 142. Crateres mensaeque volant et similes loci. — ministrat, porrigit, praebet. Vid. infra v. 213. Geo. II, 431. Cic. Pic. 11, 26. ardentes faces furiis Clodianis ministrare. Tac. Hist. IV, 12. viros et armu ministrare etc. Omnino cf. similis locus Aen. VII, 506 sqq. - 151. "Gravem, venerabilem [cf. Cic. de or. II, 37, 154. Brut. 17, 65. pr. Mur. 17, 36. etc.], pietate ac meritis, religione erga deos et sanctitate, beneficiisque in patriam ac cives collatis. Utrumque hominibus auctoritatem conciliat." Heyn. Magis tamen hoc alterum respicitur. Quare Henry in Philol. XI. p. 197. pietatem interpretatur Herzensyüte et pietate ac meritis pro piis meritis positum censet. — arrectis auribus. Cf. infra II, 303. Anth. Lat. I. 170. 114. arrectis auribus adstant Orantes veniam. Plant. Rud. V, 2, 6. sno mihi hic sermone arrexit aures. Ter. Andr. V, 4, 30. arrige aures, ibique Westerh. Arrigere enim est advertere, attendere auscultare; quare etiam arrectis animis Sall. Iug. 68, 4. 86, 1. cf. Aen. XII, 251.) et similia haud raro leguntur. Cf. Dietsch. ad Sall. Iug. 24, 1. adstare autem non i. q. simplex stare, sed certo quodam loco vel consilio stare, nostrum dastelien. Vid. Aen. II, 303. 328. III, 123. VII, 72. 181. IX, 677. XII, 93. Ennius ap. Cic. Tusc. I, 35, 85. Plaut. Asin. III, 3, 120. Cist. II, 3, 53. cett. et et Wunderl et Dissen ad Tibull I, 10, 8. et Lachmann ad Prop. IV, 11. 1. 395. — 153. Ille ex omnibus Codd. et vett. editt., quibuscum conspirat Quinctil. Inst. XII, 1., restituit Wagn.; quod vulgo legitur iste, vitium est recentiorum editt. inde a Burmanno. Et ille quidem Pronomen prorsus suo Les est initio enuntiati, ubi oratio ita mutatur, ut, quod antea Obiectum fuerat, statim Subjectum fiat sententiae et magna cum vi commemoretur. 11. Kritz. ad Sall. Cat. 45, 2. et Grysar. Theor. d. lat. Stils p. 85. regit animos vehementer commotos. Cf. v. 149. — pectora mulcet, ut inira v. 197. Hor. Ep. II, 1, 211. Val. Fl. I, 299. et alibi. Ceterum quam vera sint, quae hic poëta dixerit, vix opus est ut exemplis comprobetur. Cf. tamen Lucan. I, 297. Cic. pr. Sext. 29, 62. Tibull. IV, 1, 45. Claudian. XVII. 245. et similes loci. — 154. pelagi cecidit fragor. Cadere i. q. minui, leniri, desinere. Cf. e. g. Ecl. IX, 58. ventosi ceciderunt murmuris aurus. Liv. XXVI. 39, 8. centi vis cecidit. id. XXXVI, 43, 11. aquilones cecidere mult.que similes loci. De fragore cf. adnott. ad Geo. I, 357. et Aen. VII, 677. acquora. Heumann. Poecil. T. II. l. III. p. 369. coni. aequore, cum supra v. 126. legamus alto prospiciens. Sed cf. Geo. I, 393. et alii loci. — 155. genitor, Le. deus, Neptunus. Cf. infra V, 817. Iungit equos auro genitor, Ovid. Met. XI. 202. genitor profundi, Stat. Achill. I, 61. o magni genitor rectorque profundi, omnino autem adnott. ad Geo. I, 163. et II, 4. — postquam -- flectit. Vid. adnott. ad Ecl. I, 30. et infra ad Aen. III, 1. -.. Caelo aperto, sereno, quod antea nubibus erat obductum" cf. v. 143. Videtur hunc locum respicere Stat. Theb. III, 316. aperto Flagrantes inmisit equos. — invectus [,,von feierlicher Auffahrt: cf. Aen. VIII, 714. et XII, 77. Gosse.] per mare. Equos Neptuni vid. Hom. II. XIII, 23. 24. [cf. etiam Aen. V, 817.] Posteriores poëtae tribuunt Neptuno Eppocampos. vid. Stat. Theb. II, 45—47.; ut Proteo Geo. IV, 389. Hom. — V. 156. repetit poëta sententiam v. 147. et ad narrationem emparatione illa interruptam revertitur. Cf. Henry in Philol. XI. p. 495 \*4. comparans similes locos Aen. I, 62. 63. coll. cum v. 54., IV, 573 sq. coll cum v. 567—69., ibid. v. 528. coll. cum v. 522., VII, 192 sq. coll. cum v. 169., VIII, 729 sqq. coll. cum v. 619 sqq. et 625., XII, 860. coll.

Defessi Aeneadae, quae proxima litora, cursu Contendunt petere et Libyae vertuntur ad oras. Est in secessu longo locus: insula portum

cum v. 855., quibus in schedis mecum communicatis addit Aen. V, 575. coll. cum v. 555. et X, 270. cum v. 262. Currus secundus est qui facile et celeriter sequitur equos, vel potius (ut Henry Tw. years I. p. 58. explicat coll. Pind. Pyth. II, 21. ἄρματα πεισιχάλινα) qui facile obsequitur voluntati aurigae ideoque hic Neptuni, i. e. celer, velox, fere i. q. supra v. 147. leves rotae; quamquam, si Henrici explicationem amplectimur, non sola inest velocitatis notio, ut cum Heynio etiam Wagnero videtur, qui adnotat, a vento secundo, quo celeriter navigemus, huic Adiectivo omnino adhaerere potuisse celeritatis notionem. Conington apte confert Aen. VI, 146. namque ipse volens facilisque sequetur. Currus autem secundus, cui oppositus est currus, qui non audit habenas Geo. I, 514., non magis potest offendere, quam vela secunda ap. Ovid. A. A. II, 64. et Fast. III, 790. et similia. Quae prius contra Iahnium disputavi unius Cod. Rom. lectionem fluctuque temere praeferentem, nunc omitto, cum ille in edit. altera sententiam suam iure mutaverit.) Henry in Philol. XI. p. 497. currum interpretatur "der Wagen u. die Pferde (das Gespann)" coll. Geo. I. 514. III, 91. Aen. VII, 163. Sil. Ital. IV, 480. etc. Ceterum Heyn., Wagn., Thiel., Coningt., Nauck. p. 10., alii curru pro tertio Casu habent (de qua forma vid. adnott. ad Ecl. V, 29.) et cum verbis dat lora coniungunt; Iahn. vero, cui ego adsentior, propter collocationem verborum iungit curru secundo volans, ad verba dat lora ex antecedentibus intelligens Dativum equis, quibus profecto aptius dantur lora, quam currui, quamquam me non fugit, etiam Aen. VI, 1. legi classique immittit habenas. Eadem ratione etiam Gossr., Ladew., Haeckerm. Expl. p. 8. et Kappes l. l. p. 23. locum intelligunt. Curru volare legitur etiam Aen. V, 819. XII, 478. et Silii II, 263. et lora dare eadem ratione dictum, qua I, 35. II, 136. et alibi vela dare (scil. navi.) Cf. etiam Geo. II, 41. pelagoque volans da vela patenti. Addo, hunc locum ornatissimum ante oculos fuisse Silio VII, 254—259. et Statio Theb. V, 504—709. — 157. Deferuntur Troiani ad litus Libyae haud longe a Carthagine. — Defessi, tempestate prorsus fessi; nam Part. de Adiectivis et Verbis praefixa auget notionem verborum simplicium. Vid. Ruhnk. ad Ter. Eun. II, 3, 31. Bremi ad Nep. Milt. 22. Bach. ad Ovid. Met. XI, 331. Obbar. ad Hor. Ep. I, 1, 44. Vol. I. p. 63. alii. — Aeneadae, Troiani, Aeneae socii et comites, ut saepe apud Vergilium. Cf. I, 569. III, 18. V, 108. VII, 284. 334. 616. VIII, 180. 341. 648. IX, 235. 468. 735. 180. X, 120. 235. 468. etc. Sic omnes Romanos Acneadas vocari, vel ex Lucretiani carminis principio satis notum: Aeneadum genetrix, hominum divumque voluptas, Alma Venus. Cf. Aen. VIII, 648. Ovid. Met. XV, 682. 695. Fast. IV, 161. Trist. II, 261. — quae proxima litora. Vid. supra ad v. 72. — 158. Verba Contendunt petere repetuntur in Anth. Lat. I, 170, 21. — 159—169. Iahn. de hac portus descriptione ad similitudinem verborum Hom. Od. XIII, 96 sqq. (et Od. V, 411 sqq.) facta (cf. Macrob. Sat. V, 3.), quam imitatur Claudianus carm. LXXXVI., conferri iubet Schreiberi Ithaca p. 37. et 51. Haeckerm. autem p. 8. comparat similes portus descriptiones ap. Hom. Od. IX, 116. Caes. B. G. III, 112. Liv. XXVI, 43. Lucan. II, 613 sqq. Silium XV, 220 sqq. et Solin. c. 9. Cf. etiam Henry Two. years I. p. 61 sq. Iam Servius adnotat, lectores hie habere fictum poëtica licentia locum, quem nusquam in Africa esse constet; nihilominus Shaw (Travels p. 200.) inter promontoria Mercurii (Cap Bon) et Apollinis (Cap Zibel) ea fere regione, ubi Aquilaria urbs Caesari B. Civ. II, 21, 23. commemorata quaerenda sit, locum, qualem hic poëta describit, sibi visus est invenisse. — 159. in secessu longo, ut Aen. III, 229. Henry Tw. years I. p. 60. et Philol. XI. p. 498. comparat Ovid. Trist. I, 1, 41. et Plin. Epist. II, 13. et III, 15., in quibus locis omnibus secessus sit locus ab hominum commercio remotus. Quod imitationi horum versuum apud Claud. 1. 1. incriptus est titulus Est in conspectu longe locus, Peerlk. Claudianum haec vere

Efficit obiectu laterum, quibus omnis ab alto Frangitur inque sinus scindit sese unda reductos.

apud Vergilium legisse arbitratur cupiens, ut Codd. huic lectioni faveant. Sed vide quae Siebelis p. 12. verissime contra eum disputat et cf. infra III. 229 sq. ,, Tractum litoris remotum et infrequentem designat poëta, cui ex adverso insula est praetexta, quippe quae continenti est obiecta. Haec [quod enim attinet ad asyndeton cf. loci prorsus simillimi supra v. 12., infra v. 530. etc.] efficit portum obiectu laterum suorum, tatam reddit navium stationem in illo loco, quoniam insula ei obiecta est, et ventorum vim excipit." Sic Hoynius verissime. Insula, ante introitum parvi sinus e transverso sita, (laterum obiectu) efficit portum, i. e facit, ut sinus portus instar sit navibus. Hinc apparet, Wagn. temere haerere in verbis insula efficit portum, ut adeo insulam pro peninsula positam accipiat. Vergilius de vera insula cogitavit, neque aliter veteres ipsi eum intellexerunt. Cf. Solin. Polyh. c. 9. Eubosa insula laterum obiectu efficit Aulidis portum. Adde Caes. B. C. III, 112. Haec insula obiecta Alexandriae portum efficit, Sidon. Apoll. V, 395. portumque reducto Efficient flexu fluvii, et, qui multum facit ad hunc houm illustrandum, Lucan. II, 610 sqq. Nec tamen hoc arctis immissum faucibus acquor (in sinum scil. terrae lingula effectum) Portus erat, si non violentos insula Coros Exciperet saxis lassasque refunderet unclas. Similem portus faciem apud Carthaginem novam describit etiam Livius **IXVI.** 42, 8., ubi parva insula obiecta ab alto portum ab omnibus ventis tutum facit. De ipsa dicendi ratione cf. Tac. Hist. III, 9. cum terga iexercitus) flumine, latera obiectu paludis tegerentur, Plin. H. N. II, 10, 7. Iuna terrae obiectu occultatur; et omnino de usu eiusmodi Substantivorum verbalium in us desinentium pro Particip. Perf. Pass. positorum Gerenz in Iahnii Annall. T. I. P. II. p. 295. Kritz. ad Sall. Cat. 42, 3. Hasse ad Reisig. p. 702. et Gossr. ad Aen. I, 677. -- 160. quibus, ad quae latera. — omnis ab alto unda, scil. veniens, allabens. Doctiss. Weickert. Adnott. in Aen. libros II. priores (Luccav. 1834.) p. 5. de hac ellipsi Participii conferri iubet locos a Wexio prolatos ad Liv. II, 18. (in rmendatt. Livv. promulside, Ascaniae ed. 1832.): Phaedr. IV, 24, 24. Pomp. Mel. III. 6, 1. III, 9, 3. Cic. Phil. II, 28, 69. Ovid. Met. I, 20, Sall. Cat. 3. et infra v. 198. 380. 550. V, 45., qui tamen non omnes eodem iure huc referentur. Cf. potius quae ad Ecl. I, 8. Geo. II, 243. et III, 33. alnotavimus. — 161. Verba in sinus scindit sese unda reductos eum Henrico (Class. Mus. XIX.) sic possunt explicari: fluctus se scindunt ad insulae obiectae litora et fracti eamque utraque parte circumfluentes restrictos sinus efficient, ut reductus sit i. q. profundus (quemadmodum A-n. VI, 743. reducta vallis et similia), sinus autem commemorentur, quod fluctus in cornuum formam promoti semper sinum quendam efficiunt ent Aen. XI, 626. pontus extremam sinu perfundit arenam); sed mihi praestare videtur altera explicatio: fluctus litoribus insulae allisi sinuoso flexu et magis magisque dilatatis orbibus recedunt; qua ratione undas allisas longo tractu retrorsum agi sensimque dissolvi constat; hanc enim quam maxime invat locus Geo. IV, 420., ubi prorsus eadem verba leguntur, at vero de specu sermo est, in quem fluctus influunt, non de insula, quam possunt circumtuere. Cf. etiam Geo. III, 237. Fluctus - - longius ex altoque sinum trahit et quae Kappes 1. I. p. 24 sqq. mecum consentiens contra novam Henrici explicationem in Philol. XI. p. 499. [et Tw. years I. p. 62 sqq.] prolatam disputat, quam tamen Henr. ipse nunc retractat, ut ex libri exemplo mihi donato video, quare a me omittitur; quamquam in summa re cum ea consentiunt Nauck. p. 10., qui sinus reductos de singulis partibus longi secessus post insulam intelligit, coll. Aen. VI, 703. in calle reducta, et Haeckerm. Expl. p. 8. et Zeitschr. etc. XIX. p. 46. locum sic interpretatus: .. Franguuntur maris fluctus ad obiectae insulae litora fractiane scindunt sese et influent utrobique in sinus reductos [inter singula insulae promontoria?]", qui quo iure contendat, loco Geo. laud. suam potius, quam nostram, explicationem iuvari, alii iudicent. Heyn. haec addit: "Insula non est ap. Homer. in loco, quem hic expressit, Od. XIII, 97 sq. Δύο δὲ προβλητες Hinc atque hinc vastae rupes geminique minantur In caelum scopuli, quorum sub vertice late Aequora tuta silent; tum silvis scaena coruscis

εν αὐτῷ Απται ἀποβρώγες, λιμένος ποτιπεπτηυῖαι. Αι τ' ἀνέμων σχεπόωσι δυςαήων μέγα χυμα "Εχτοθεν: sed est alius locus, quem Maro ante oculos habuit, in descriptione terrae Cyclopum Odyss. IX, 116. Ex eodem loco cervi inf. v. 184. poëtae in mentem venere. — 162. 163. Nunc de secessu, seu continentis ipsius litore agit. Hinc atque hinc. Ab utroque litoris huius introrsum reducti cornu seu latere duo scopuli eminent silvis obsiti." Heyn. Hinc atque hinc redit infra v. 500. IV, 447. VII, 387. IX, 380. 550. et saepius; quod poëticum dicendi genus etiam scriptores prosaici a Livii tempore imitati sunt. Cf. Wagn. Qu. Virg. XXXV, 24. et Hand. Tursell. III. p. 87. coll. cum adnott. ad Geo. IV, 86. — Nauck. l. l. ad vastae rupes intelligit sunt, quemadmodum etiam v. 164. est ad scaena desuper, ut gemini scopuli in caelum minantes (δύω σχόπελοι Hom. Od. XII, 73.) a reliquo litore saxoso (προβλήτες απταλ αποφρώγες Hom. Od. XIII, 97.) et atrum nemus a silvis coruscis magis distinguantur. - gemini minantur In caelum scopuli, tam alti sunt, ut videantur in caelum tendere. Cf. Hom. Od. XII, 73. Oi de dum σχόπελοι ό μεν οὐρανον εὐρύν εχάνει όξειη χορυφη. Minari autem dici res excelsas et eminentes, satis notum. Cf. Silius IV, 2. saxa minantia caelo. Stat. Theb. VI, 774. minantes scopuli. Claud. I, 228. minantes turrigerae ripae. Sic etiam Aen. IV, 88. minae murorum ingentes. Id quidem Henrico (Tw. years I. p. 67.) concedo, in caelum minari non eo sensu pro caelo minari esse positum, quo ap. Prop. III, 9, [IV, 8,] 47. caeloque minantem Coeum, non tamen ei adsentior in explicandis locis Aen. II, 628. et VIII, 668., ubi vid. adnott. — gemini, duo, ut infra II, 203. 415. 500. III, 535. IV, 894. VI, 894. IX, 265. Ter. Andr. IV, 1, 51. Ovid. Epist. XII, 104. Lucan. III, 456. Claud. III. Cons. Hon. 153. gemini fratres (qui non eodem partu sunt editi); quamquam non facile dicitur, nisi de duabus rebus aliqua certe ratione inter se coniunctis. — 164. quorum sub vertice - - tuta silent, a ventorum vi defensa, ut naves in iis tutae sint. Cf. Val. Fl. III, 732. Flamina conticuere; iacet sine fluctibus aequor. Simillimus etiam est Ovidii locus Met. IV, 525. Imminet aequoribus scopulus. Pars ima cavatur Fluctibus, et tectus defendit ab imbribus undus, cui adde Claud. B. Gild. 523. Efficitur portus - tutaque ventis Omnibus ingenti mansuescunt stagna recessu (ab Henr. laud.) "Superior litoris ora silvis obsita est. Hoc nemus in litore Vergilius ex una olea ap. Homer. Od. XIII, 102. propagavit, tamquam ex surculo." Heyn. — Scaenam (vid. adnott. ad Geo. II, 381. et III, 24.), Graec. σχηνήν, quae, ἀπὸ τῆς σχιᾶς dicta, proprie umbraculum, cameram ex arborum ramis ac frondibus sive natura sive hominum manibus contextam significat (cf. Serv. ad h. l., et Placidi Gloss. p. 501. a Wagn. laud.: "Item scena dicitur arborum in se incumbentium quasi concamerata densatio") atque inde demum ad theatrum relata est, quia antiquissimis temporibus ludi sub eiusmodi simplicibus umbraculis edebantur (cf. Ovid. A. A. I, 106. Illic, quas tulerant nemorosa Pulatia, frondes Simpliciter positae scena sine arte fuit), hic de nemore esse intelligendam, et epexegesis statim adiecta et infra v. 310 sq., ubi idem locus iterum describitur, docent. Henry (Tw. years I. p. 69 sqq.) longa de h. l. disputatione non sine veritatis specie docere studet, Vergilium cogitasse de postico scense in theatro picta silva ornato. Isidorus, hunc ipsum fortasse locum respiciens, scenam interpretatur arborum densitatem; vid. Gronov. ad Stat. S. p. 258. Praeterea cf. Kappesii l. l. p. 27 sqq. de hoc loco disputatio. Ceterum silva et nemus (i. e. pars silvae amoenior cum pascuis, νομή: cf. Doederlein. Syn. II. p. 92., qui tamen neglexit Servii verba infra v. 310. adscripta: Lucus arborum multitudo cum religione, nemus composita multitudo arborum, silva diffusa et inculta) haud raro sic coniunguntur. Vid. Ovid. Met. 1, 568. id. A. A. III, 689. Hor. Od. I, 21, 5 sqq. Cic. Div. I, 50. Vitruv. II, 1. etc. — silvis coruscis, tremula luce per intervalla micantibus, dum aura moventur. Vid.

Desuper horrentique atrum nemus imminet umbra; Fronte sub adversa scopulis pendentibus antrum, Intus aquae dulces vivoque sedilia saxo, Nympharum domus. Hic fessas non vincula navis Ulla tenent, unco non alligat ancora morsu.

mfra XII, 701 sq. coll. cum Aen. II, 470. XII, 88. Ovid. Met. IV, 493. Wakef. ad Lucr. V, 597. et adnot. mea ad Geo. IV, 73. Ceterum idem locus infra iterum describitur v. 310. 311. — 165. Desuper imminet. Cf. infra v. 419. II, 46. VI, 677. etc. — atrum nemus foliorum densitate, per quam solis lux penetrare nequit, obscurum. — horrenti umbra, hac ipsa de causa horrorem movente; ut etiam infra v. 311. et Geo. IV, 468. caligantem nigra formidine lucum. Cf. etiam Procem. Aen. v. 4. ibique adnott. Aliter Wagn. in edit. min., qui coll. Aen. III, 23. densis hastilibus horrida myrtus, de umbra arborum ramorum densitate horrentium sive horridarum cogitat, eademque est Nauckii p. 10. sententia, qui praeterea silvas coruscas de arboribus frondentibus, emore frondeo v. 191.), nemus autem atrum de pineto intelligit. — 166 -168. Hoc antrum et ipsum ex Homeri l.l. v. 103-112. petitum, quocum etiam cf. Od. XII, 317 sqq. — frons adversa de interiore sinus recessu est accipiendum, qui adversus est sinum intrantibus ideoque etiam insulae obiectae. Frons hic est praerupta et ardua pars petrae (Felswand), quam etiam nostri poëtae appellant des Berges Felsenstirn, quamquam Henrico Tw. years I. p. 73.) libenter largior, frontem de locorum situ usurpatum per se hoc non significare, sed omnino esse partem anticam, materiae ratione non habita. — scopulis pendentibus antrum. Cf. Geo. IV, 415. specus ingens Exesi latere in montis. — scopulos pendentes, i. e. cavatos et superimpendentes, ex hoc versu sumpsit Stat. Silv. II, 2, 16. Plucido - - recessu Hinc atque hinc curvas perrumpunt aequora rupes - -Litus et in terras, scopulis pendentibus, ecit. Omnis locus ad Vergilii exemplum formatus. Vergilio autem praeiverunt Lucr. VI, 195. speluncasque relut saxis pendentibus structas et vetus poëta (Ennius?) apud Cic. Tusc. I, 16, 37. Per speluncas saxis structus asperis, pendentibus. Cf. etiam penetula rupes ap. Claud. in Ruf. II, 507. et loci ab Henr. Tw. years I. p. 74.) laudati: Ovid. Met. XIII, 810. Am. III, 1, 3. Heroid. XV, 141. et Eleg. ad Liv. 252. — 167. aquae dulces. Cf Geo. II, 243. sedilia, Homeri Od. XII, 318. θόωχοι Νυμφέων. rico saro, Ablat. materiae, ut infra v. 655. II, 765. III, 286. V, 609. 63. VII, 634. X, 784. Geo. I, 262. etc. Cf. Burm. ad Silium XIV, 543. interpp. ad Petron. c. 105. Ilgen. ad Cop. v. 30. alii. Vivum interdum pronitur ei, quod arte est factum, ut idem sit, quod nativum, non tactitium. Cf. infra III, 688. vico saxo. Ovid. Her. VI, 88. viva saxa. Met. III, 159. et Fast. II, 315. pumice vivo. Geo. II, 469. vivi lacus. Am. III. 6. 59. virum ferrum. Plin. H. N. XXXV, 15, 50. vivum sulphur etc. Verba vivo sedilia saxo repetit Ovid. Met. V, 317, imprimis autem cf. Mar Vict. in Wernsd. Poet. L. min. III, 104, 6. in antro Herbida cespitibus sunt structa sedilia vivis. — 168. Nympharum domus. Omnia zim eiusmodi antra ad mare sita, imprimis abdita et solitaria, in quibus Livari possent nemini observatae, Nympharum domicilia habebantur. Praeter Homeri 1, 1, cf. Quint. Smyrn. VI, 470 sqq. ab Heynio commemoratus. 168. 169. Hie non opus est vinculis aut ancoris. Hic, in secessu, in nu pone insulam. Hom. Od. XIII, 100 sq. Έντοσθεν δέ τ' ανευ δεσμοίο μένουσιν Νίες ευσσελμοι, δτ' αν δυμου μέτρον εκωνιαι. Cf. etiam Od. IX. 136. Έν δε λιμήν εὔορμος, ἵν' οὐ χοεὼ πείσματός ἐστιν, οὕτ' εὐνὰς βαλίειν. οὕτε πουμνήσι' ἀνάψαι etc. — fessae naves redeunt V, 29. Sic and Ovid. Met. VI, 519. et Tibull. II, 5, 46. fessae puppes, apud Ovid. Met. XI, 393. et A. A. III, 748. fessae carinae, apud Prop. IV. (III.) 21, 14. fessa vela commemorantur. Cf. etiam adnott. ad Geo. III. 529. rincula sunt funes, rude ntes; quibus in litore alligantur naves. unco non alligat ancora morsu pro: morsu uncae ancorae, i. e. ancora, quae fundum quasi morsu appetit. Vid. supra ad v. 4. Cf. etiam VERGIL. PARS II. ED. IV.

Huc septem Aeneas collectis navibus omni Ex numero subit; ac magno telluris amore Egressi optata potiuntur Troes harena Et sale tabentis artus in litore ponunt. Ac primum silici scintillam excudit Achates Succepitque ignem foliis atque arida circum Nutrimenta dedit rapuitque in fomite flammam. 170

175

infra XII, 274. Sil. VII, 624. qua fibula moreu Loricae crebo lavata resolverat ictu, Calpurn. Ecl. VII, 8. actunco filmla morsu et Ovid. Met. VIII, 318. Rasilis huic summam mordebat filula vestem. Similiter apud Hor. Od. IV, 6, 9. securis mordax, i. e. incidens, commemoratur. Scaliger pro unco coni. ullo, quod, nisi mera coniectura esset, Iahnio Annal. I. I. p. 34. non displiceret. Ceterum Vergilius hic et infra VI, 3. ancoras ferreas ex suo tempore infert; cum antiqui Homeri temporibus lapidibus perforatis (edrais: Hom. II. I, 436. XIV, 137. XV, 498.) pro ancoris uterentur. Ribbeck. cum Med., Gud., Bern. III. et Servio scripsit anchora. Cf. eius Proleg. p. 423. et Wagn. Orth. Verg. p. 416. - 170-173. Huc, hunc in portum. Vid. v. 159. "Septem navibus, una qua Aeneas vehebatur, tribus e scopulis a Tritone, tribusque aliis e syrtibus seu vadis arenosis a Neptuno expeditis. Ceteras praeter unam servatas mox videbimus; fuit enim tota classis XX navium." Heyn. Vid. infra v. 381. Bis denis Phrygium conscendi navibus acquor. — 171. 172. Cf. Odyss. V, 462. ὁ δ' ἐχ ποταμοῖο λιασθείς Σχοίνφι ὑπεκλίνθη, κύπε δὲ ζείδωρον ἄρουραν. — harena, litore, ut Aen. V, 34. VI, 316. Potiri harena eodem sensu legitur ap. Ovid. Met. XII, 38. XIII, 729. et alibi, ut potiri litore v. c. ibid. XI. 55.; optata autem post tanta maris pericula quaevis est terra. — telluris amor, πόθος, soli attingendi cupiditas. Sic etiam apud Graecos ξοως haud raro usurpatur. Vid. Brunck. ad Soph. Oed. R. 651. et Thiel. ad h. l. Cf. Ecl. IX, 56. Aen. II, 10. Vl, 193. ibique adnott. --- "tabentes artus sale, unda marina respersos, madidos, simpliciter. Poëtae enim tabem proprie ponunt de humore corrupto, mox de quocunque, imprimis sordido. Hom. Ûd. V, 455. Βάλασσα θε κήκιε πολλή Αν στόμα τε δινάς τε. Cf. Geo. I, 135. et Aen. VI, 6 sqq. Imitatur hunc locum Val. Fl. II, 448." Heyn. -174. Cf. Geo. 1, 135. Ut silicis venis abstrusum excuderet ignem et Aen. VI, 6. quaerit pars semina flammae Abstrusa in renis silicis. — Pro silici, quae est Med., Rom., Gud. aliorumque bonorum librorum lectio, etiam ab Eutychio II, 4. et Arusiano p. 228. Lind. exhibita (cf. Ribbeck. Proleg. p. 208.), alii (duo Bern. et aliquot Servii et Prisc. p. 889. P. Codd.) praebent silicis, quod temere praefert Nauck. p. 11. contendens, pro Dativo potius Ablativum ponendum fuisse, ut Aen. IV, 579. vagina eripit ensem. -- excudit. Pauci quidam libri excussit, quod temere tuetur Wakef. ad Lucr. VI, 159. et 688. Formam Perfecti cudi probant Priscian. X, 4. 23. p. 889. P. Phocas p. 1715. aliique Grammatici. Cf. etiam Vossius Anal. III, 26. et qui hos laudat Ruddim. I. p. 231. not. 57. --175. Succepit ignem foliis. Cf. Ambros. Hexaem. II, 3. Ex lignis inter se collisis ignis ercussus eccipiatur foliis. Succepit autem cum recentissimis editoribus (praeter Ladew.) scripsimus Med., Rom. et Servii ad h. l., supra ad v. 144. et ad Aen. VI, 249. auctorite. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 473. et Ribbeck. Proleg. p. 447. — arida Nutrimenta dedit flammae. arida ligna et folia, aridas stipulas, quibus flamma nutritur. Cf. Ovid. Met. VIII, 643. ignes foliis nutrit. Fortasse huius loci memor fuit Grat. Cyn. 10. scribens altaque circum Firmamenta dedit. — 176. "Rapuit que in fomite flammam, raptim excepit lignis aridis pro fomite subjectis: alibi fomes rapit flammam, quam raptim concipit." Heyn. Wagn. suspicatur, significari eam ignis excitandi rationem, qua hodie pastores utantur, qui exceptam fungo scintillam in aridum stipulae manipulum condant eumque fomitem celeriter vibrent, donec per auram suscitata flamma stipulas corripiat; ut igitur Rapuit flammam in fomite sit i. q. celeri motu effecit, ut fomes, h. e. manipulus ille, ardere inciperet. Simplicius locum sic capias: flammam (quae iam inerat) in fomite (s. aridis nutriTum Cererem corruptam undis Cerealiaque arma Expediunt fessi rerum frugesque receptas Et torrere parant flammis et frangere saxo.

Aeneas scopulum interea conscendit et omnem Prospectum late pelago petit, Anthea si quem

180

mentis), raptim suscitavit, nec rursus exstingui passus est; quam si sequimur intepretationem, nec abundare Praepositionem (quod visum est Wunderlichio, Iacobo ad Lucil. Aetn. v. 20. et Thielio, qui comparant Graec. Ev Dativo instrumenti, quem vocant, pleonastice adiectum in formula εν όμμασι όρᾶν et similibus, coll. Soph. Phil. 102. Antig. 951. Viger. p. 610. et Bernhardy Synt. p. 213.), nec in fomite pro in fomitem positum esse, quod Ruddim. II. p. 327. censet, facile apparet. Explicat quodammodo hunc locum Lucani versus VIII, 776. Excitat invalidas admoto jomite flammas. Conington (qui nobiscum videtur consentire) confert Plin. IVI. 11. [immo 40, 77.] teritur lignum ligno ignemque concipit attritu, excipiente materia aridi fomitis fungi vel foliorum facillimo conceptu et Val. Fl. II, 449. citum strictis alius de cautibus ignem Ostenclit foliis et ulture pascit amico, quibus adde Lucan. III, 683. ac faciles prasbere elimenta carinae Nunc pice, nunc liquida rapuere incendia cera. Ex asse sutem respondent huic loco versus Ovid. Met. VIII, 641 sqq. (ignes Suscitat hesternos foliisque et cortice sicco Nutrit) ab Henr. comparati recte de h. L. disputante in Two. years I. p. 75 sq. Ceterum etiam hic pro sammam pauci Codd. praebent sammas, quod probat Wakef. l. l. -177. Ceres pro frumento. Cf. adnott. ad Ecl. V, 69. Hunc versum sic imitatur poëta Anth. Lat. I, 171, 3. Tum Cererem corruptam undis emittit ab alto. — "Cereal ia arma, instrumenta ad pinsendum frumentum -t coquendum panem, puta esse illa ipsa saxa (v. 179.), porro mactram zu alveum, quo farina subigeretur. De fermento enim nondum cogitabant: sed farinam illam subactam, seu pultem, continuo quadrarum forma sub cinere coquebant. Aliter evrea dairos Odyss. VII, 232." Heyn. Cf. adnott. 21 Geo. I, 160. - 178. Expedient. Cf. infra v. 702. VI, 219. etc. jesti exhausti viribus rerum, quas perpessi erant, calamitatum et ascum quos subierant. Cf. infra v. 204. De graeca autem constructione france rerune cf. Burm. ad Ovid. Met. III, 292. et VIII, 384. id. ad Val. F. VI. 266. Oudend. ad Lucan. II. 213. Bentl. ad Hor. Od. II, 16, 26. -: quos laudat Kritz. ad Sall. Cat. 7, 6. Vid. etiam quae ad Geo. IV, 10 et 491. adnotavimus. Sic ap. Stat. Theb. III, 395. fessus bellique VII. 559. trepidae rerum et ap. Hor. Od. II, 6, 7. lassus maris et riarum legimus. Fessas res autem invenimus Aen. III, 145. et XI, 335. — 178. 179. Animadverte simplicem priscorum hominum rationem panis ... nficiendi. — fruges, h. e. grana frumenti, receptus, servatas, (ut unae iam maris esse videbantur. Cf. infra v. 583. et VI, 111.) ingrent, ut facilius comminui possint, et frangunt saxo, aut zzana saxis contundunt, ut multi populi rudiores etiamnum faciunt, att mola trusatili utuntur, quod propter Geo. 1, 267., ubi eadem verba legimus. probabilius. Cf. etiani Val. Fl. II, 448. pars frungit adorea sa.co Furra. Nescio, cur Henry hanc explicationem in Tw. years I. p. 77. robatam nunc retractet.) - Peerlk., cum duo Codd. (Zulich. et Hamb I.), praebeant Estorrere "hoc praeserret, nisi sit nimium." Sed recte Siebelis ; 13.: .,At non solum nimium, sed contra usum loquendi, cum nemo E manorum fruges extorrere dixerit. Meminisse debebat Geo. I. 267." -180-184. Cf. Hom. Od. X, 146 sq. Aeneas interea (dum ceteri his rilibus et a regia dignitate alienis negotiis occupati sunt, ut infra VI. 9.) ecopulum conscendit, haud dubie unum ex geminis illis scopulis, qui stpra v. 162. commemorati sunt. Non autem solus eum conscendit, sed Achate comite, ut ex v. 174. et 188. apparet. — "Omnem prospectum tate pelago petit, in prosa: prospectum capit, prospectat, quantum best, per onne pelagus. Cf. Od. X, 146 et 95 sq. Heyn. Cf. Catull LXIV, 211 At pater, ut summa prospectum ex arce petebai et (quem praeterea Iactatum vento videat Phrygiasque biremis Aut Capyn aut celsis in puppibus arma Caici. Navem in conspectu nullam, tris litore cervos

confert Coningt.) Pacuv. Chrys. fr. 9. (Ribbeck.) incipio saxum temptans scandere Verticem summusque in omnis partis prospectum aucupo. — Pelago i. q. per pelagus, ut supra v. 126. alto prospiciens. Pelagus autem, poëtis satis frequentatum, semper altum mare indicat. — si videat non pro ut videat positum, quae Heynii est sententia. Nam an visurus esset Anthea, incertum erat. Verba autem explorandi, tentandi, ut apud Graecos Part. el, ita apud Romanos sequitur Part. el (nostrum ob). Cf. Virg. Ecl. VI, 57. Geo. III, 331. 332. Aen. I, 578. IV, 110. VI, 78. X, 438. Heusing. ad Vechner. Hellenolex. p. 424. Ruhnk. ad Ovid. Her. V, 93. Obbar. ad Hor. Ep. I, 6, 41. Vol. I. p. 279. Schmid. ad Hor. Ep. I, 7, 39. Ellendt. ad Cic. Brut. c. 49. 184. Gossr. ad Aen. I, 578. multique alii. — Si quem Anthea, ut apud Prop. V, (IV,) 11, 19. Aut si quis posita iudex sedet Aeacus urna, i. e. si quis iudex sedet, qualem memorant Aeacum. Verba ut recte intelligas, proprie ita collocanda esse cogita: 😅 quem (sociorum amissorum) videat, (ut) Anthea, aut Capyn, aut Caicum; ut Nomina propria Pronomini appositionis loco sint addita, ducum autem nomina pro navibus eorum posita. Paullo aliter Iahn., qui, coll. Ovid. Met. XV, 497. aliquem Hippolytum, Val. Fl. V, 473. aliquam Thessaliam, Virg. Aen. IV, 328. si quis parvulus Aeneas et II, 81. aliquod nomen Palamedis (qui tamen loci non omnes sunt eiusdem generis), interpretatur: "si ullum Anthea (aliquem talem, qui pro Antheo habetur) an nullum videat: ob er etwas vom Antheus sähe oder nicht." Atque etiam Ladew. explicat: "ob er nicht ein Schiff erblicken könnte, das ungefähr so aussähe, wie das des Antheus," navem ex armis ducis in puppi suspensis agnosci potuisse memorans. (Cf. etiam Weickert. in Progr. supra laud. p. 5. Bach Geist der röm. Eleg. p. 233. et Becker. Eleg. Rom. p. 313.). Gossravio, nostram interpretationem ob addita verba Phrygiasque biremes, quae tum ordinem turbent, reiicienti, quis nihil aliud est, quam nostrum ein nominibus propriis haud raro adiectum (v. c. da behauptet ein Voss etc.), neque aliter Nauck. p. 11., qui comparat nostrum: "Da war kein Antheus zu sehen." Ceterum reiicienda est altera illa, quamquam Charisio p. 194. et Servio ad Aen. X, 792. testibus antiqua lectio si qua (i. e. si quo loco), quam tamen praetulit Günther. in Animadvv. in aliquos Aen. locos (Gotting. 1817.) p. 3. Antheus etiam infra v. 510. et XII, 443. commemoratur. — 182. diremes poëta omnino pro navibus posuit; nam infra V, 119. eaedem naves triremes vocantur. Ceterum hunc esse anachronismum, cum Homeri aetas biremes et triremes nondum novisset, vere memorat Conington. — 183. Capyn. Vid. adnott. ad II, 35. — "In v. 183. aut Caicum debebat dicere vel Caici navem. Nunc ponit arma Caici in puppibus celsis; quod de aplustribus fortasse intelligendum. Verum arma în puppibus poético ornatu omnino dictum puto pro armis navis Caici; ut arma navis, seu armamenta, pro ipsa navi dicta sint ornate. Hoc verius. Nam arma in puppibus religata [cf. VIII, 92. et X, 80.] cum Servio intelligere vix possis, quippe quae haud facile e longinquo conspicua." Heyn. Equidem cum Wund., Wagn., Thielio et Coningtone adsentior Servio. Nam qui armamenta navis e longinquo videt, is et arma religata videre potest; in quam rem Wund. praeter Aen. VIII, 92. apte confert Val. Fl. I, 404. at prora splendet tua cuspis ab ulta, Aeacide; tantum hace uliis excelsior hastis. Ceterum cf. supra ad v. 119. adnotata. — 184. in conspectu. Cf. Aen. X. 260. — "Cervos ex Homeri capreis fecit: vid. sup. ad v. 159. Nullos tamen cervos in Africa inveniri, Herodotus, Aristoteles et Plinius post illos VIII, 33, 51. affirmaverunt. Firmat tamen se ipsum Vergilius Aen. IV, 154. et Lucan. IX, 921., ut Oppianum et Philostratum taceam. Fortasse tamen cervi nomen latius ab lis usurpatum dicas. Sunt enim, quod historiae naturalis auctores docent, varia cervorum et capreolorum genera Per Africam sparsa. Quicquid est, cervos proprie dictos nunc per oras

Prospicit errantis; hos tota armenta sequuntur 185 A tergo et longum per vallis pascitur agmen. Constitit hic arcumque manu celerisque sagittas Corripuit, fidus quae tela gerebat Achates, Ductoresque ipsos primum capita alta ferentis Cornibus arboreis sternit, tum volgus et omnem Miscet agens telis nemora inter frondea turbam; Nec prius absistit, quam septem ingentia victor Corpora fundat humi et numerum cum navibus aequet.

190

Africae versus septemtrionem sitas errare, affirmat, ut alios taceam, Show Travels pag. 243. Cf. inf. V, 37." Heyn. Quod etiamsi non esset, nemo, qui est subacti iudicii, haereret in cervis et silvis (v. 191. 552. IV. 399. Libyae commemoratis, poëtam, non historiae naturalis scriptorem se legere recordans. Quare non opus est, ut Antilopen Damam a Vergilio significari cum Thielio statuamus. — 185. errantes, pascentes, ut Ecl. II. 21. — tota armenta, ganze Rudel. Armenta enim, quod proprie de boum gregibus dicitur, interdum etiam ad aliorum animalium turbas transfertur. Cf. Aen. III, 540.. ubi equi, et Geo. IV, 395., ubi phocae et aliae bestiae marinae (Neptuni) armenta vocantur, ut ap. Plin. H. N. VII, 2. 2. extr. de cynocephalorum armentis sermo est. Cf. etiam adnott. ad Gev. III, 256. - sequuntur. Haupt. et Ribbeck. secuntur. Vid. Wagn. Orth. Verg. p. 450. et Ribbeck. Proleg. p. 392 — 186. Longum Nauck. p. 12. non cum agmen, sed cum Verbo pascitur vult coniungi, ut significet langhin, et v. sequ. hic explicat per tum, de quo usu diximus infra ad v. 828. — 187. Cf. Hom. Od. IX, 156. hic, in valle. — 188. arcum, -- sagittas -- quae tela -adem fere ratione dictum, qua infra VII, 477. locum, quo litore, ap. Cic. Phil. I. 1. 1. In aedem Telluris convocati sumus, in quo templo - - ieci fundamenta pacis et similia. Peerlk., qui tela ad arcum referri posse temere negans quaerit: "An Aeneas gestabat arcum, Achates autem sagittas?" verba fidus quae tela gestabat Achates non esse Vergilii stspicatur, atque etiam Ribbeck, uncis ea inclusit. (Cf. eius Proleg. p. 67.) Si recte iam Sibelis p. 13. arcum cum sagittis apte tela dici posse ontendit coll. Ovid. Met. V, 366. cape tela, Copido, Inque del pectus where molire sagittus, et cum Pyrrhi (Aen. II. 477.), Hectoris (VI, 166.), Anchisae (IX. 647.) Evandri (XI, 30.) et Remi (IX, 330.) armigeri commemorentur, non probabile esse Aeneam solum eo caruisse. Henry autem in Philol. XI. p. 502. conferri iubet locum Sidon. Apoll. I, 2., ubi Thalestris arcum lateri innectere citram gravitatem regiam indicat, quem tamen, si cominus avem ferumque renanti monstres - - manui post tergum reflexae puer inscrit. (Ceterum cf. etiam lahn. Annal. l. l. p. 37.) — 189---193. Cornibus arboreis, i. e. ingentibus, scil. tot ramis, quod arbor habet, instructis. Similiter Aen. XII, 888. hasta telum arboreum dicitur. Ceterum : Ecl. VII. 30. ramosa cornua cervi, ibique adnott. --- Capita alta cornibus, pro vulgari: capita altis cornibus instructa. — forentes -legantius, quam simplex habentes, cum sint altis cornibus ornata et cervi psi hoe ornatu superbiant. 190. rolgus bene de grege cervorum dictoribus opposito. Cf. Geo. III, 469. - 191. ,. Miscet agens turbam, ernate pro agit. zlovei, ut promiscua fuga se ipsi invicem trudant. cum antea longo aymine incederent." Heyn. - agens telis. Cf. Acn. IV, 71. Gev. III. 412. Silius X. 219. Viriathus agens telis - - - obtruncat hostem -tc. - nemora frondea pro frondosis, ut infra v. 430, florca prata pro foridis. — nemora inter, Praepos. postposita, legimus etiam Aen. IV. 70. - 193. septem, propter septem naves servatas. Cf. v. 170. - 192. ingentia corpora gravius quid et grandius sonat, quam si magnos cervos scriptum caset. Omnino Romani haud raro utuntur voc. corporis in circumlocutionibus ipsius personae, de qua sermo est, si ipso adspectu admirationem sai iniicit. Vid. simillimum locum Geo. III. 369., porro Geo. III. 51. IV. 475. Aen. II, 15, VI, 22. Ovid. Met. III, 58. VII. 650. IX, 272. XI. 690. Sil XIV. 105. Val. Fl. II, 653. Liv. XXIX, 21. 6. Plin. Pan. 33, 1. Tac.

Hinc portum petit et socios partitur in omnis. Vina bonus quae deinde cadis onerarat Acestes Litore Trinacrio dederatque abeuntibus heros,

195

Ann. IV, 72. multosque alios locos, coll. cum iis, quae supra ad v. 70. adnotavimus. Vid. etiam Burm. ad Aen. VII, 650. Thiel. ad Aen. II, 18. Gronov. ad Stat. Theb. II, 83. Bach. ad Ovid. Met. VIII, 152. alios. victor ornatus poetici causa adiicitur. - fundat - - aequet. Pauci quidam Codd. fundit - - aequat, quod quodammodo defendi potest, si sumimus, poëtam rem, quae facta est, simpliciter narrare; Confunctivus vero, in quo optimi Codd. consentiunt, melius consilium Aeneae indicat, qui non prius absistere voluit, quam septem cervis interfectis. (Cf. Iahn. ad Aen. V, 347. et Hand. Tursell. IV. p. 569.) Ceterum de Particc. antequam et priusquam cum Indic. et Coniunct. constructis vid. adnott. ad Geo. IV, 306. - humi. Med., fragm. Vat., Rom., Gud. aliique Codd. et Nonius p. 312. praebent humo, cuius aberrationis causam Wagn. in elisione sibi videtur invenire, ut etiam Geo. IV, 215. Aen. III, 670. V, 202. 522. VII, 570. VIII, 512. X, 179. Humi autem, quod praeter Codd. Pal., quatuor Pariss. et Bern. III. a m. sec. etiam Servius agnoscit, hoc loco unice verum: cum etiam Vergilius discrimen illud, ut humi sit in terra, i. e. in terrae superficie (Ecl. III, 92.), vel in, ad terram (Aen. V, 78. 481. VI, 423. IX, 754. et X, 697. XI, 640. 665.), humo autem a terra vel e terra (Geo. II, 460. III, 9. Aen. III, 3. X, 558.), diligenter servare soleat. (Nam Geo. IV, 115. humo est Dativus, a figat pendens, ut ap. Hor. Sat. II. 2, 79. humo affigere.) Cf. etiam Ruddim. II. p. 272. et Ramsh. S. 147. B. C. Kritz. ad Sall. Cat. 55, 3. et adnott. ad Aen. X, 558. Recte igitur omnes recentiores editores humi servarunt. — numerum cum navibus aequet. Sic aequare aliquid cum aliqua re etiam ap. Cic. Verr. act. II. I. I, 8, 21. de Leg. III, 10, 24. al. Cf. autem supra v. 170. — 194. Hinc non de loco, sed de tempore intelligendum. Vid. adnott. ad Aen. II. 148. Ceterum antequam Aeneas portum petit et cervos inter socios partitur, videtur hos ipsos advocasse, ut cervos auferrent; vix enim ipse et Achates septem ingentes cervos poterant auferre. Non autem opus erat, ut poëta haec omnia fuse enarraret. — portum, i. e. stationem navium supra v. 159 sqq. descriptam. — partitur in omnes pro inter omnes. Cf. infra V, 61. Plaut. Aul. I, 2, 30. dividere argenti dixit nummos in viros. Tac. Ann. II, 67. Thracia in Rhoemetalcon filium - - inque liberos Cotyis dividitur etc. — 195—197. "Deinde vina, quae etc. In Drepani portum, qui Siciliae est, classis Troiana delata fuerat Aen. III, 707.; non longe aberat Aegesta vel Segesta, quam Graeci etiam Egestam scribunt, condita ab Aegesto Troë, quem Vergilius Acestem appellat, cf. V. 31. 61. Benigne fuerant ab ipso excepti, ut etiam inf. I, 558. 570.; hinc bonus [benigmus, liberalis: cf. adnott. ad Ecl. V, 61.]. Idem iterum hospitio Aeneam excipit Aen. V. 36 sqq. Quod vina commendat ut Acestae munus ξενήϊον, id ut poëta et Homeri imitatione facit Od. 1X, 197 sqq." Heyn. Ceterum verba ita coniungenda esse patet: (Primum cervos în socios partitur,) deinde etiam vina dividit, quae etc.; vocem deinde autem alibi quoque (III, 609., ubi vid. adnott., V. 14. 400. VII, 135.) non suo loco inferri, iam Wagn. adnotat, qui comparat etiam Geo. IV, 284., ubi simili ratione Particulae iam saepe alieno loco positae leguntur. Cf. etiam eiusd. Qu. Virg. XXV, 7. et Nauck. ad Phaedr. I, 8, 3. Pauci quidam Codd. ex corr. praebent Deinde bonus quae rina cadis, quod Schirach. p. 349., Bothius et Peerlk. non debebant praeserre. Cf. etiam Siebelis p. 13. — Vina onerare cadis, quasi pro onere infundere cadis, pro vulgari: cados onerare vino. Cf. III, 465. (stipatque carinis Ingens argentum) et VIII, 180. (onerantque canistris dona), de qua hypallage cf. Ramsh. §. 206. 3. p. 1001. — 196. Litore Trinacrio. Trinacria vocatur Sicilia ob triangularem formam et τρία, quae habet, ἄκρα s. promontoria: quare Θρινακίη νήσος iam Homero Od. XI, 107. XII, 127. et alibi commemorata vulgo eadem insula habetur. (Vid. tamen librum meum geogr. III. p. 778. nota 48.) Cf. etiam Aen. III, 384. 440. 582. V, 393. 450. 555. etc. Romanis eadem de causa etiam Triquetra vocabatur. Cf. Plin. H. N. III, 8, 14. — Voc.

Dividit et dictis maerentia pectora mulcet:
"O socii — neque enim ignari sumus ante malorum —
() passi graviora, dabit deus his quoque finem.
Vos et Scyllaeam rabiem penitusque sonantis
Accestis scopulos, vos et Cyclopia saxa

200

keros non cum dividit coniungendum, Commate post absuntibus posito, ut Aeneas intelligatur, (quae est Henrici sententia), sed nomini Acestes per appositionem additum. Similis locus infra VIII, 464. legitur. Cf. etiam XII, 902. et infra ad v. 412. adnott. Consentiunt mecum Kappes l. l. p. 29. et Conington. — 198. 199. Totum, qui sequitur, locum Servius ex Naevii libro de bello Punico translatum perhibet. Similem habemus Ulyssis orationem ap. Hom. Od. XII, 208 sqq. et Teucri ap. Hor. Od. I, 7. 21 sqq., In prosa: O socii! satis meministis, vos graviora his, quae modo experti sumus, passos esse. Itaque spem retinete, habitura esse finem etiam haec mala praeteritis leviora." Heyn. — ante mula, rà πρὶν κακά: ut apud Quinct. Declam. I, 14. ille elegit, qui recipit ante meliorem. Plura huius usus exempla, ex quo Adverbia ita cum Substantivis et Adiectivis copulantur, ut per figuram by èvos, quam Grammatici vocant, nova exsistat vocabulorum compositio, proferunt Becker. Eleg. Rom. p. 204. Ruddim II. p. 304. et 396. Zumpt. §. 262. Ramsh. §. 208, 6, b. (locos diversissimes miscens) Hand. Tursell. I. p. 389. alii. Vid. etiam Broukh. ad Prop. I, 1, 2. Vechner. Hellenol. p. 230. imprimisque Kritz ad Sall. Iug. 76, 5., accuratius, quam Ramsh. et alii, inter diversos locos vulgo huc tractos distinguens, coll. iis, quae supra ad v. 13. disputavimus. Ceterum Süpflius et Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 46. hunc locum aliter capiunt et aute a voc. malorum seiungentes satis artificiose explicant per Graecum πω et πάρος cum Praesente coniunctum, nostrum sonst (sind rir ja auch sonst nicht unkundig der Leiden), qui usus Adverbii certe exemplis comprobandus erat: Gossr. autem, qui illum Graecismum Romanis plane abiudicat, verba sic iungi iubet: antea iznari sumus malorum, nescio quomodo antea cum Praesente coniunctum explicans, quod tamen Nauck. p. 12. ita studet defendere, ut dicat, ignori summe idem fere esse. quod: non sumus experti. - 199.,,O passi graviora. Hor. Od. I. 7, 30. O fortes peioraque passi Mecum saepe viri. Leus autem expressus ex Hom. Od. XII, 205. ω φίλοι, οὐ γάο πώ τι κακών ἀδαήμονές είμεν Macrobius Sat. V, 11. Maronem in his locupletiorem Homero existimat." Heyn. Cf. etiam Senec. Octav. 652. Graviora Dabit hic nostris finem curis vel morte dies. -200. Quae hic Aeneas commemorat, accuratius narrantur infra III, 555-675. "Scyllaeam rabiem periphrasi personae pro Scylla rabie furentel, seu quoniam Scylla canibus cincta, vid. ad Ecl. VI, 75., de quibus rabies proprie dicitur; seu simpliciter, quatenus furor, saevitia, rabies mari, tempestati, procellis ribuitur." Heyn. Equidem priorem rationem praeserendam dixerim. Cf. Geo. III. 496. Hor. Ep. I. 10, 16. II. 2. 75. Prop. IV, 15, (III, 16.) 17. De ipsa Scylla locus primarius est apud Hom. Od. XII, 73 sqq. Cf. quae de permutatione eius cum altera Scylla, Nisi filia, ad Ecl. l. l. adnotavimus. -- ,. souantes scopuli, fluctibus allisis, et quidem ponitus, in interioribus adeo rupis recessibus et antris, sunt ii ipsi, quibus Scylla insidebat. Vid. inf. III, 555. 558. 566. Ter scopuli clamorem inter cava -ara dedere." Heyn. Cf. etiam Aen. II, 487. penitus carac plangoribus nedes Femineis ululant. Süpflius, comparans Aen. VI, 59., penitus recte explicat per nostrum weithin; Ladew, autem conferri iubet Hom. Od. XII, 238. 241. et docet, quam perversum esset coniungere verba penitus accestis. (Vid. rtiam Haeckerm, l. l.) Sonantes autem scopuli sunt πέτραι πλαγκταί in Homerica huius regionis descriptione Od. XII, 59. Cf. Aen. III, 432. Scyllam et caeruleis canibus resonantia saxa. - 201. "accessistis ad eos, hactenus, quod iam fretum Siculum ingressi non longe ab iis aberant, cum, dati ab Heleno oraculi memores, statim ad laevam convertunt cursum." Heyn. Accestis per synespen, quemadmodum infra IV, 606. exstinacm, IV, 682. Exstincti, V, 786. tra-7. VI. 57. directi, XI, 118. vivet XI, 467. iusso etc. Lucretiana huius syncopes Experti: revocate animos maestumque timorem Mittite; forsan et haec olim meminisse iuvabit, Per varios casus, per tot discrimina rerum Tendimus in Latium, sedes ubi fata quietas

205

exempla plura congessi ad eius I, 71.; alia vide ab Orellio ad Hor. Sat. I, 9, 73. Ruddim. I. p. 283. not. 86. p. 326 sq. not. 10. 11. Ramsh. §. 62. p. 141 sq. et Corssenio de pronunt. II. p. 26. sqq. prolata. De constructione verbi accedendi cum simplici Accus. vid. infra ad v. 307. Wakef. ad Lucr. V, 1198. temere coni. Vos ad Scyll. rabiem, quamquam huic coniecturae opitulatur Rottend. pr. vos ante geminatum et cum singulari vi repetitum hoc sensu: Vos enim lidem estis, qui et - - et - -. Thiel. apte comparat Ciris v. 132. Malus ille puer, quem nec sua flectere mater Tratum potuit, quem nec pater atque avus. Cf. etiam Aen. I, 664 sq. VI, 261. etc. — ,, Cyclopia saxa, litus Cyclopum saxosum in Sicilia, cuius rupes et antra illi incolebant in Aetnae vicinia. Vid. inf. III, 569. 644. 675. Accesserant scilicet et ad hoc litus, et in portu escenderant, sed ab Achaemenide moniti fugiunt." Heyn. Cyclopia autem pro omnium fere Codd. et Servii lectione Cyclopea (Κυκλώπεια) restituit Heinsius, qui multus est hac de re et comparat inter alia de forma Cyclopius (Κυκλώπιος, qua etiam Graeci utebantur, ubi brevi syllaba opus erat, velut Eurip. Or. 954.) Sil. XIV, 514. 530. Claud. Rapt. Pros. I, 98. Cf. idem de formis Canopeus et Canopius (Prop. IV, 10, (III, 11,) 45. Hor. Epod. IX, 16.), ut Burm. de formis Caucascus et Caucasius (Ecl. V, 42.), Elyseus et Elysius (Geo. 1, 38.), Romuleus et Romulius (Serv. ad Geo. III, 503.), Pelopeus et Pelopius (Gronov. ad Sen. Thyest. 641.) Praeterea cf. adnott. ad Aen. III, 110. Ribbeck. tamen Cyclopea edidit, recte autem Cyclopum saxa hic commemorata in Proleg. p. 68. defendit contra Frid. Conrads. p. XVIII sq. — experti, scil. estis. Vid. infra ad v. 237. — 203. Revocate animos. Vid. infra v. 214. revocant vires. — maestus timor, qui maestos et sollicitos reddit. Cf. adnott. ad Ecl. X, 6. Geo. I, 75. etc. — 208. "Forsan et haec etc. Pertinet huc Euripideum, quod Macrob. Sat. VII, 2. laudat. Ως ἡδύ τοι σωθέντα μεμνησθαι πόνων, Latine conversum a Cic. de Fin. II, 32, [105.]; et ante Euripidem Homeri locus Od. XV, 398-400. Ingeniosa imitatione haec secutus est Stat. Theb. I, 472. Forsan et has venturus amor praemiserit iras. Ut meminisse iuvet." Heyn. Particulam forsan pedestris orationis scriptoribus admodum raro, Ciceroni nusquam usurpari, satis constat. Cf. Charis. p. 165. P. Friedem. ad Ruhnk. Orat. p. 250. et Hand. Turs. II. p. 719. olim, de futuro tempore, ut infra v. 288. IX, 98. X, 12. Ecl. X, 34. Hor. Od. II, 10, 17. 517. etc. Cf. Hand. Turs. IV. p. 369 sq. Ceterum eadem fere sententia (praeteritorum malorum memoriam esse iucundam) praeter locos iam laudatos legitur apud Cic. ad Fam. V, 12. Senec. Herc. fur. 655. Val. Fl. I, 249. Stat. Theb. I, 472. Anth. Lat. I, 178, 70. Cf. etiam Hom. Od. XII, 212. και που τωνδε μνήσεσθαι ότω (a Coningt. allatus, qui adnotat, his verbis opposita legi Aen. XI, 280. nec veterum memini lactorve laborum) et Manut. ad Cic. Epp. ad Fam. V, 12. — 204. rerum discrimina, discrimina, in quae res nostrae adductae sunt. Cic. Or. I, 1, 3. dixit rerum omnium certamen atque discrimen. Cf. etiam supra v. 178. Verba per tot discrimina rerum iterantur in Anth. Lat. I, 178, 37. et 155., ubi praecedunt verba Per tot casus, ut ibid. v. 184. et III, 81. 10. Per varios casus legimus.) — 205. Tendimus in Latium. ,, Quaeras, unde iam tum Aeneas nomen novae sedis sibi promissae, Latium, noverit? cum aliis in locis tam incerta omnia ei essent. Scilicet in locis inferis certiora edoctus fuerat VI, 891. 2. Cf. Excurs. XV. ad 1. II." Heyn. Iam antea Latii nomen ex Anchisae de caelo delapsi ore audiverat (V, 731.); sed haec omnia ad inferiora tempora referenda, quare Conrads p. VII. non temere in hoc loco, ut aliis, offendit. Cf. ad II, 771. III, 185. al. adnott. — sedes ubi fata quietas Ostendunt, h. e. fati decreta oraculis et auguriis nobis significata promittunt. Ostendere enim (aus der Ferne sehen lassen) interdum i. q. promittere. Cf. Cic. de Sen. 18. ver - - ostenclit fructus futuros. id. ad Div. V, 12, 2. quod mihi sacpe ostendis, te esse facturum Sall. Ing. 23. defensoribus

Ostendunt; illic fas regna resurgere Troiae. Durate et vosmet rebus servate secundis."

Talia voce refert curisque ingentibus aeger Spem vultu simulat, premit altum corde dolorem. Illi se praedae accingunt dapibusque futuris: Tergora diripiunt costis et viscera nudant,

210

moenium praemia modo, modo formidinem ostentare. Vid. Gossrau ad h. 1. Nauck p. 12. locum minus recte sic distinguit - - in Latium; secles whi fata quietas Ostendunt, illic etc. — fas (est) resurgere, fatis volentibus resurgent. Ut autem oppida et regna, quae florent, stare, quae diruta sunt, iacere dicuntur, ita restaurata resurgunt. Cf. Ovid. Fast. I, 523. Victa tamen vinces eversaque Troia resurges. Prop. V, (IV,) 1, 47. Arma resurgentis portans victricia Troiae. (Hor. Od. III, 3, 65. ter si resurgat murus aeneus) etc. — 206. Ostendunt idem fere, quod promittunt. Gossrau comparat Cic. ad Div. V, 12. quod mihi saepe ostenclis, te esse facturum. Adde: ibid. IX, 8. in. Etsi munus flagitare, quamvis quis ostenderit, ne populus quidem solet, nisi concitatus. — 207. "Durare pro durare se, animum suum, poëtae primum, deinde alii scriptores, ut Tacitus. Thire, wilou. II. II, 299." Heyn. Cf. Val. Fl. I, 237. Ingentes durate animae. Claud. B. Get. 269. Durate parumper, inquit. Ovid. Am. III. 11. 27. His, et quae taceo, duravi saepe ferendis. Ter. Ad. IV, 2, 15. Stat. Silv. I, 2, 91. II, 1, 141. Liv. X, 46. in. XXIII, 18, 10. Wernsd. Poet. Lat. min. III, 233, 63. etc. Multa alia exempla congessit Heins. ad Sil. II, 463. Omnino cf. infra ad v. 234. adnotata. - vosmet rebus verrate secundis. Cf. Aen. V, 625. cui te exitio Fortuna reservat? Rau in Sched. p. 29 vss. 204-207. utpote Vergilio indignos vult deletos. 208. Talia pro: haec, ut infra v. 370. 406. 410. 559. II, 323. 336. 55. 650. 679. III, 344. 358. 485. et alibi saepissime; neque aliter interrepresentation pedestres scriptores. Cf. Bremi ad Nep. Them. II, 8. - voce refert; godem pleonasmo infra v. 614. ore locuta est. Cf. etiam adnott. ad Aen. IV. 359. — curis ingentibus acger, quia praesentibus rebus consternatus exitum non videt. Aeger, (non autem aegrotus.) ut alibi saurine, rulneratus et similia, a corpore saepe ad animum transfertur, ut at i. q. tristis, moestus, curis vexatus et agitatus. Vid. Ecl. I, 13. Geo. 1. 237. IV, 464. Aen. I, 351. II, 268. Cic. pr. Cael. 8, 18. Sall. Iug. 71, 2. Plaut. Epid. I, 2, 26. Liv. I, 58, 9. II, 36, 4. XXX, 11, 3. etc. If etiam Doederl. Synonyn. IV. p. 172. — 209. Spem vultu si-ulat. (f. Stat. Silv. V, 1, 159. comites tamen undique ficto Siem simulant rultu et Calpurn. XI, 17. Quid vultu mentem premis re spem fronte serenans etc., aperte hunc locum et Aen. IV, 477. Consilium voltu tegit ac spem fronte serenat) spectantes. Plures locos similes congessit Peerlkamp, ad h. l. — Premit (occultat) altum dolorem. Heyn. interpretatur: premit alto (i. e. intimo) corde dolorem, atque etiam Nauck p. 13. verba altum dolorem vetat coniungere, et premit explicat per ,, dissimulat longe." Rectius vero Wund .: ,, Epitheton ultum non repetendum ab actu premendi, sed per se altus dolor est is. qui penitus insedit, ingens, gravis. Tac. Ann. XVI, 29. altus pavor. Difficilius est altum dolorem abscondere, quam dolorem occultare alto animo. Cf. Val. Fl. I, 733. talesque prementem corde metus;" cui loco adde infra IV, 332. curam sub corde premebat. Ceterum cf. etiam Catull. LXVIII. 117. altus amor et Peerlk. ad h. l. - 210. sqq. Cf. Hom. II. !. 459 sqq. se procdae accingunt, i. e. accingunt se, ut ex praeda vervis caesis' dapes futuras, coenam parent. Cf. Aen. II, 235. Accinquat mnes operi. Val. II. IV, 592. animos accinge futuris etc. -- dapibusque futuris. Respexit hunc locum (et simul infra v. 712.) Claud. in Entrop. II. 945. dapibus quae iam devota futuris; fortasse etiam Val. Fl. V. 592. animos accinge futuris. Ceterum cf. infra v. 429. 504. 712. et IV. 297. 211. Tergora, corium, pellem. Cf. infra v. 368. — diripic at (sie reissen los), quod omnes Codd. praeter unum Rottend. sec. rem Nonio p. 414. exhibent, ob hunc ipsum Codd, consensum (suadente Pars in frusta secant veribusque trementia figunt; Litore aëna locant alii flammasque ministrant. Tum victu revocant vires fusique per herbam Inplentur veteris Bacchi pinguisque ferinae.

215

etiam Bachio ad Tib. I, 2, 84.) cum Iahnio restitui, in cuius edit. invito auctore legitur deripiunt (cf. eius adnott. p. 405. et 441.), neque aliter Süpfl. et Ribbeck. Cf. adnott. ad Geo. II, 8. Wagn., (qui etiam in Philol. Suppl. I. p. 342. de h. l. disseruit) et ceteri recentiores editores praeter modo nominatos, quod costis adiectum sit, praetulerunt unius Cod. lectionem deripiunt (sie reissen hinweg, herab). Cf. etiam Wakef. ad Lucr. IV, 36. et Thiel. ad h. l. — viscera, quidquid sub corio est, ipsae carnes. Cf. Geo. III, 559. Aen. VI, 253. VIII, 180. Ovid. Mct. XV, 88. Cic. Tusc. II, 8, 20. cum inhaesisset tunica visceribus (Herculis). ibid. c. 14. extr. Spartae vero pueri ad aram sic verberibus accipiuntur, ut multus e visceribus sanguis exeat, et alibi. Cf. Isidor. Orig. XI, 1. Serv. ad Aen. VI, 253. et Olivet. ad Ecl. Cic. p. 27. — 212. Cf. Hom. II. I, 465. Pars respondet antecedenti illi. Cf. adnott. ad Ecl. I, 65. Wagn. Qu. Virg. VII, 4. p. 403 sq. Bach. ad Ovid. Met. I, 244. alii. — pars - - secant, scil. viscera. Pluralis Verbi Singulari nominum collectivorum a Vergilio rarius, quam ab aliis scriptoribus, adiungitur. Cf. infra II, 32. III, 676. V, 120. VI, 660. Ceterum poëta hic ante oculos habuit Hom. II. I, 459 sqq. -veribus (Ablat.) figunt, i. e. transfodiunt. Cf. Aen. X, 382. hunc -intorto figit telo. Ecl. II, 29. Aen. V, 516. 544. XII, 537. Hirt. B. Alex.
30. telis, Ovid. Met. V, 55. iaculo, eiusd. Her. XV (XVI), 278. sugitta aliquem figere. Etiam Henry Two. years I. p. 78. recte explicat (,,not on spits, but with spits.") Thiel. edidit verubus. Sed vide adnott. ad Geo. II, 396. — trementia, adhuc palpitantia. Cupiditatem autem edendi et festinationem significari hoc epitheto, verissime docet Wund. Alia est ratio loci Aen. III, 627. Cum - - tepidi tremerent sub dentilus artus. Ceterum verba veribusque trementia figunt repetuntur in Anth. Lat. I, 171, 9. — 213. "Ahena locant: quorsum? certe non ad elixandas carnes, quibus heroica tempora plane non utebantur, ut notum est. Et torreri carnes in antec. versu significatur. Igitur his ahenis aquam calefaciunt, cf. Aen. VI, 218. 219., ut se lavent ante epulas, ex more." Heyn. Sic etiam Wagn. in min. edit., Bryce. Conington (qui putat, Vergilium hic memorem fuisse Apollonii Rhod. III, 271 sqq.), Nauck l. l. p. 13. et Schrader in Muetzellii Zeitschr. etc. VII. (1853.) p. 725. locum intelligunt. Fortasse tamen etiam hic, ut alibi, suorum temporum mores poeta ad heroicam actatem transtulit; non inepte enim Ladew. in Append. memorat, tot homines (etiamsi de septem modo navium ducibus cogitemus) sub diu calida lavantes ridiculam praebere imaginem, de solis autem manibus lavandis cum Nauckio cogitare, esse absonum. Ceterum aëna scribendum ex Cod. Med. auctoritate, non ahena. Cf. Schneid. Gr. Lat. I, 1. p. 130. et 190. Wagn. Orth. Verg. p. 439 sq. et Ribbeck. Proleg. p. 202. et 423. — Flammas ministrant, pro: subliciunt aënis ignem. Cf. supra ad v. 150. — 214. fusique (prostrati, hingestreckt) per herbam legimus iam Geo. II, 527. et redit Aen. V, 102. et IX, 164. Cf. etiam Ovid. Met. I, 438. fusus in herba. Claud. Epith. Pall. et Cel. 1. per gramina fuderat artus. Sic Aen. II, 252. fusi per moenia Teucri et V, 837. fusi per dura sedilia nautae. Stat. Silv. II, 1, 170. fusus humi etc. (Recte etiam Henry 1. 1.: "not scattered, but laid at ease.") - 215. Satiant se et carne ferina et vino. — impleri cum Genitivo Graecorum more construitur etiam infra II, 586. Staf. Theb. III, 472. id. Achill. II, 247. Cic. ad Fam. IX, 18. id. Sen. 14, 46. Liv. I. 46, 8. id. VII, 7, 5. cett. Cf. Heins. ad h. l. Drakenb. ad Liv. XXIX, 14, 2. Ruddim. II. p. 188 sq. Zumpt. §. 463. et Ramsh. §. 112, 2. — Bacchi, vini. Vid. adnott. ad Ecl. V, 69. — ferinae, scil. carnis, ut plene dicunt Sall. Iug. 18. in. Plin. H. N. VI, 28, 32. alii. Substantivum omittitur etiam a Val. Fl. III. 569. captaque dapes auxisse ferina, ubi ferina pro praeda ferina. Conington confert agninam, bubulam, vitulinam ap. Plaut. Aul. II, 8, 4. Postquam exempta fames epulis mensaeque remotae Amissos longo socios sermone requirunt Spemque metumque inter dubii, seu vivere credant Sive extrema pati nec iam exaudire vocatos.

- 216. Hoc est Homericum (Od. IV, 68. XII, 308. etc.) Αὐτὰο ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἔντο. Cf. infra VIII, 184., ubi verba Postquam exempla fames iterantur. — "mensas remotas noto veterum more, quo mensa cum epulis convivae apporebatur et auferebatur. At h. l. fusi per herbam epulantur. Itaque improprie dictum." Heyn. Cf. Ovid. Met. XIII. 676. mensa somnum petiere remota etc. Contrarium est mensa posita, v. c. ap. Ovid. Met. XII, 211. Nauck p. 13. apte comparat nostrum die Tafel aufheben. Peerlk. tamen praefert unius Cod. lectionem mensaeque relictae, haec adiiciens: "Mensae erant tori in herba, per quam fusi edebant. Liba, credo, substrata carni habebant. Coena finita socios requirebant. Non opus erat propterea mensas removere, sed relinquere." Quare Wagn. in edit. min. per mensas dapum reliquias intelligit, atque etiam Siebelis p. 13 sq. multa de h. l. disputans recte videtur cogitare de ipsis epulis vel ferculis finita coena remotis, ut infra v. 723., ubi mensas irsas non remotas esse ex eo eluceat, quod post epulas compotatio incipiat et Dido v. 736. libationem in mensam fecisse memoretur. Cf. etiam quae Iahn. Annal. l. l. p. 27. contra Peerlk. disserit. Rau in Sched. p. 30. totum versum tollendum censet. — 217. "Longo sermone, non tam qualis post coenam esse solet, quam potius multis cum querelis. Vulgari oratione: multa de sociis amissis inter se conqueruntur. Amissa wciorum parte dolentes Multaque conquesti, Ovid. Met. XIV, 242." Heyn. Peerlkamp., coll. Silio X, 402. Interdum moesto socios clamore requirunt, praeter necessitatem coni. longo clamore, sed Siebelis p. 13. adeo ridiculum censet, eos in terra clamore requiri, quos ipsi in aequore iactari sciant. Cf. etiam Iahn. l. l. — ,, requirent socios, declarant desiderium amissorum sociorum, conqueruntur cos sibi creptos. Μνησάμενοι δή έτειτα φίλους ξαλαιον εταίρους, Od. XII, 309." Heyn. Cf. Cic. Manil, 2, . et 22, 65. de Fin. V, 20. Parad. I, 1, 7. Val. Fl. II, 145., imprimis antem Silii locus modo laud. codemque sensu etiam simplex quaerere infra V. 514., ubi vid. adnott. Cf. etiam Burm. ad Ovid. Met. II, 239.. Cum sero amissos aut tacitis animi sensibus aut luctu et querimoniis, non antem longo sermone desideremus, nescio an rectius Siebelis I. l. explicet: quaerunt, sciscitantur de amissis sociis, (sie forschen in langem Gespräch wich den rerlornen Gefährten), vel (ut accuratius dici poterat) varias proponunt coniecturas, quid de iis factum sit et ubi esse possint, quo \*amen non excluditur dolor caris sociis fortasse orbatorum. Cf. etiam quae Henry Tor. years I. p. 80. bene (et rectius, puto, quam in Philol. XI. p. 503.) de h. l. disputat. -- 218. Spemque metumque inter legimus riam in Anth. Lat. III, 81, 67. et V, 135, 1. De Praepos. postposita vid. supra ad v. 13. 32. et al. adnott. Conington conferri iubet Aesch. Agam. 1967 sqq., quem Vergilius fortasse imitatus sit. — dubii, seu - - sive pro utrum - - an, ut apud Graecos είτε — είτε pro πότερον — η. (f. Viger. p. 515. Matth. §. 637. 5. p. 1253. Kühner. §. 838. d.) Sic -tiam infra v. 738. erravitne via, seu lassa resedit, incertum. Cf. etiam Wagn. Qu. Virg. XXXVI, 6. Verba dubii, seu vivere credunt iterantur in Anth. Lat. 1, 170, 21. — 219. Sive extrema pati etc., i. e. sive iam esse mortuos. ,, Ectrema pati proprie dicuntur, qui crudeli supplicio affecti animam efflant, h. é. simpliciter, qui moriuntur morte violenta, fluctibus submersi." Heyn. Cf. v. c. Tac. Hist. IV, 59. famem, ierrum et extrema pati. Sie etiam Aen. VI, 457. forro extrema sequi. Vid. omnino adnott. ad Aen. III, 315. — Verba nec iam exaudire raratos latius modo persequentur sensum verborum antecedentium et pro ingrato illo mortuos esse substituunt sententiam a more mortuos veandi et conclamandi petitam, de quo Wunderl. interpretes ad Ter. Eun. II. 3. 56., Wagn. autem Gronovii Diatr. p. 317. conferri iubet. Commemoratur hic mos Aen. III, 68. VI, 231. et 506. Cf. etiam quae Henry 1. Praecipue pius Aeneas nunc acris Oronti, Nunc Amyci casum gemit et crudelia secum Fata Lyci fortemque Gyan fortemque Cloanthum. Et iam finis erat, cum Iuppiter aethere summo

Et iam finis erat, cum Iuppiter aethere summo Despiciens mare velivolum terrasque iacentis Litoraque et latos populos, sic vertice caeli

**22**5

**22**0

1. et Conington disputant. — 220. Verba Praecipue pius Aeneas iterantur VI, 176. Wagn. post Acneas Commate distinxit, cum sensus sit: Praecipue hoc faciebat Aeneas, qui nunc cett.; quod mihi paullo subtilius videtur. (In recentiss. tamen edit. Wagn. Comma recte delevit.) — Oronti. Plures Codd. Orontis; sed meliores (Med., fragm. Vat., Gud. et Rom. a. m. sec., sicut Serv., Charis. p. 107. et Prisc. p. 706.) alteri scripturae favent. Cf. supra ad v. 30. (et 120.) De Oronte iam v. 113. sermo fuit. Amycus iterum commemoratur V, 373. et XII, 509., Lycus IX, 556., Gyas infra v. 612. V, 118. 152. 184. 223. XII, 460., Cloanthus infra v. 510. 612. IV, 288. V, v. 122. 245. -fata Lyci, i. e. mortem fatis adductam, quae nemo potest effugere, ut IV, 20. fata Sychaei et XII, 507. fata celerrima. Cf. etiam Aen. IV, 678. X, 438. 472. 740. Cum verbis fortemque Gyan fortemque Cloanthum, quae redeunt infra v. 612., cf. e. g. Hor. Ep. 1, 1, 20. nox longa diesque longa et vid. adnott. ad Ecl. IV, 6.; secum gemere autem, ut alibi secum reputare, cogitare, perpendere et similia. Cf. supra v. 50. Non tamen opus est, ut cum Nauckio p. 13. post casum Commate distinguamus, gemit bis positum cogitemus copulamque et per etiam explicemus. Rau in Sched. p. 32. Vergilium in verbis Fata Lyci substitisse, cetera autem v. 222. verba ab aliena manu e v. 612. addita esse suspicatur. — In conscribendis verss. 223—227. Maro plures Homeri locos ante oculos habuit; imprimis II. XIII. pr. et VIII, 71. 52., ut in toto hoc loco in praestantissimis habendo memor fuit Odyss. V, 5 sqq. Macrob. autem Sat. VI, 2. etiam hunc locum a Naevio (qui ipse plurima ex Homero transtulerat) ex libro I. belli Punici sumptum esse memorat. Vid. supra ad v. 198. — Iupiter in arce caeli constitutus despicit in terras. Cf. infra X, 3. Ovid. Met. I, 163. Val. Fl. I, 498. et similes locos. — 223. Et iam finis crat (scil. huius sermonis), quo requirebant et gemebant amissos socios, cum, pro vulgari: postquam hic sermo finitus erat, Iupiter prospexit etc. Pomp. Sab. male finem diei interpretatur. Wagnero videtur poëta hac transitionis formula exprimere voluisse Homericum illud: ως οι μέν τοιαύτα πρός άλλήλους άγόρευον. Imitatus est eum Val. Fl. I, 350. Et iam finis erat cett. Cf. etiam Stat. Theb. VI, 234. Finis erat. Ceterum de hac ratione duo membra per et iam, iamque — cum coniungendi cf. adnott. ad Aen. III, 135. — Iuppiter. Ita antiquissimi quique Cod. constanter exhibent. Cf. Cellarii orthogr. h. v. ed. Harl. Schneider. Gr. Lat. I, 2. p. 426. Haas. ad Reisigii Vorles. p. 284. not. 314. et Wagn. Orth. Verg. p. 444. — aethere summo (ut v. 225. vertice caeli) Despiciens. Cf. Hom. II. V, 754. et VIII, 51. Haupt. et Ribbeck. Lachmanno suasore ad Lucr. IV, 418. p. 236. ediderunt Dispiciunt; sed vide adnott. ad Geo. II, 187. et infra v. 396. --- mare velivolum, in quo vela volant, secundum Macrob. Sat. V, 6. p. 529. Ian. ex Livii Andron. Helena sumptum, ubi hic versus legebatur: Tu qui permensus ponti maria alta, velivola. Cf. etiam Ovid. ex P. IV, 16, 21. Velivolique maris vates. Lucretius V, 1441. ipsas naves relivolas dixit: Tum mare relivolis florebat propter odores (sic enim pro vulg. relivolum ex optimis Codd. edendum: cf. adnot. mea ad h. l.; pro propter odores autem Lachm. ex coni. edidit puppibus), qua in re secutus est Ennium in Andron. fr. 8. p. 103. Vahl. Vid. Columna ad Annal. XIV. p. 105. Hessel, et Planck. ad Ennii Med. p. 118. - terras iacentes, sate porrectas sub ipso ex alto despiciente. Cf. III, 689. ct Ovid. Met. II, 179. Ut vero summo despexit ab aethere terras - - iacentes. Man. I, 247. terrae pelagique iacentis, ibid. v. 535. terrasque iacentes. Wernsd. Poët. L. min. VI, 569, 1. inter luciferum caelum terrasque iacentes et Tac. Hist. I, 86. iacentia et plana urbis loca. — latos populos, i. e. late habitantes, Vergil. ab Ennio p. 11. ed. Hessel. (s. Ann. I. fr. 4. p. 3. Vahl.) videtur

Constitit et Libyae defixit lumina regnis. Atque illum talis iactantem pectore curas Tristior et lacrimis oculos suffusa nitentis Adloquitur Venus: "O qui res hominumque deumque

sumpeisse. Verba autem sic posita, latós populós, intendunt vim Adiectivi. Vid. adnott. ad Geo. III, 219. — sic Burm. (quem sequitur Peerlk.) male interpretatur "sic temere, sine certo consilio eas imprimis terras inspiciendi" coll. Hor. Od. II, 9, 14. et Donat. ad Ter. Andr. I, 2, 4., cui explicationi adversantur verba sequ. talis iactantem pectore curas; neque melius Heyn.: "sic, ut erat, despiciens mare et terras constitit;" rectius Wund. (cum quo consentit Wagn.) perspexit, sic post Participium (despiciens) interpositum esse more Graecorum, ut sententiam per Participium expressam quasi denuo repetat Particula; quemadmodum e. g. apud Plat. Phaed. c. 5. p. 9. (Σωχυάτης) καθεζόμενος ούτως ήδη τα λοιπά dielepero. Cf. infra VII, 668. VIII, 488. Flor. I, 7, 7. Heindorf. ad Plat. 1. 1. Bremi ad Lysiae Accus. Agor. §. 39. Lachmann. ad Propert. I, 23, 6. et Wagn. Qu. Virg. XXV. extr. Ladew. adnotat, eadem ratione usurpari Part. deinde (Aen. II, 391. VIII, 481.) et tum (Aen. V, 382. XII, 6.) rertice caeli (ἐν ἀχροτάτη χορυμῆ 'Ολύμποιο ap. Hom.), ubi arx s. palatium Iovis erat. Vid. Ovid. Met. I, 163. Quare pater ut summa vidit Saturnius arce coll. cum v. 673. patria Iove natus ab arce Desilit in terras et II, 306. summam petit arduus arcem. Cf. etiam infra v. 250. Rau in Sched. p. 32 sq. hunc versum non minus quam v. 227. abesse malit. — defixit lumina (vid. adnott. ad Geo. III, 433.) regnis Libyae, scil. cogitans de parando Troianis apud Poenos hospitio (cf. infra v. 297.). Alii scriptores Praepositionem in addere solent. Cf. Ovid. Am. II, 8, 15. Curt. VII, 8. id. IX, 3. cett. Vergilius vero etiam VI, 469. Illa solo fixos oculos aversa tenebat. Nauck p. 13., perperam comparans Geo. II, 290., regnis Dativum habet. — Atque fere i. q. et statim. Cf. Aen. VI, 185. et Hand. Tursell. I. p. 480. Non tamen huc pertinere Geo. 1, 203., ab Handio collatum, suo loco vidimus. Verba tales curas iactantem Heyn. ad Part. sic refert et ita interpretatur: "cum hunc in modum oculis animoque in Aeneae fatis esset defixus." Immo ad Libyae defixit lumina regnis, non ad Partic. sic, haec verba referenda atque ita capienda esse. zi ipse adspectus litoris Africi et memoria eorum, quae in mari Libyco Aeneae acciderant, has curas provocare cogitetur, ex iis, quae modo disputata sunt, apparet. Tales adiicitur, quia verbis constitit et defirit lumina iam satis indicata est Iovis meditabundi conditio. Peerlk, sine iusta causa coni. tales iactans in pectore curas, ut Venus ipsa illas curas pectore moveat. Sed vid. Iahn. Annal. l. l. p. 38. et Siebelis p. 15. Ceterum hic versus iteratur in Anth. Lat. I, 172, 103., ut seqq. verba Tristion et Lacrimis ibid. v. 101. — 228. Tristior, scil. quam esse solebat. ungewöhnlich traurig vel weniger heiter als gewöhnlich aut recte Henry in Tw. years I. p. 83. et Philol. XI. p. 503.); de quo usu Comparativi cf. Beier. ad Cic. Off. I, 21, 17. Herzog. ad Caes. B. G. I, 15 Ramsh. Gr. Lat. §. 154. 4. — lacrimis oculos suffusa, mit Thränen in den Augen. Vid. ad Ecl. I, 54. "Suffundi lacrimis oculos et suffundi rubore ora (Ovid. Met. I, 484.) legitimae sunt poëtarum constructiones. Utramque, omissis Accusativis oculos et ora, idque proprie usurpavit Plinius Paneg. cf. 2. f. Ad quas ille voces lacrimis etiam ac multo pudore ruffunditur." Wund. Cf. adnott. ad Geo. I, 430. — Verissime autem Servius: "Dicendo nitentes expressit nimiam etiam in lacrimis pulchritulinem; in quam rem cf. Ovid. Met. VII, 730. A. A. I, 533. Ter. Phorm. 1. 2, 58. et similes locos. Ceterum hae Veneris lacrimae Iovem eo magis tangere debebant, cum alias lacrimure non sit deorum, ut Ovid. Fast. IV, 519. refert. — 229. Sequentem locum, quem totum a Naevio belli Pun. l. I.) sumptum esse refert Macrob. VI, 2, 31., ante oculos habuit Silius III, 577 sqq. — qui res hominumque deumque etc. Cf. Hom. Od. XX, 112. ός τε θεοίσι και ανθρώποισιν ανάσσεις. Heins., Burm. et Bentl. ad Hor. Od. I, 12, 14. malunt deorumque ut Aen. II, 745., ward Wakef. in contextum adeo recepit, neque improbare videtur Ribbeck.,

Aeternis regis imperiis et fulmine terres, Quid meus Aeneas in te committere tantum, Quid Troes potuere, quibus tot funera passis Cunctus ob Italiam terrarum clauditur orbis? Certe hinc Romanos olim volventibus annis,

quod in fine versuum Vergilius alias semper utatur forma deorum (1, 25 XI, 725.) atque etiam infra v. 332. legamus hominumque locorumque; se non omnia ad eandem normam sunt redigenda, neque versus hypermete poëtae invitis Codd. obtrudendus, quem propterea a Weicherto de vers hyperm. p. 18 sq., Iahnio et recentissimis editoribus iure repudiatu censeo. - 230. Aeternis regis imperiis. Solus enim Iupiter fatu scit et exsequitur (cf. III, 251..., quare est summus deus et rex deoru hominumque. "Et fulmine terres possit otiosum videri post illa: qu res - - imperiis, sed fulmen insigne summi imperii; gravius autem fulmin terres, quam fulmen geris, iacis." Heyn. Quare fere semper, ubi Iupite invocatur, fulminis mentio iniicitur. ut IV. 208. XII, 200. et alibi. Ceterus terres absolute positum. Servius minus recte regis ad deos, terres s homines refert. — 231. Versum ex Hom. II. IV, 31. adumbratum, ipsas autem orationis formam ex Odyss. I. 44 sqq. expressam esse, iam Hey adnotavit. Quid - - tantum Iahn. ad Ecl. I, 19. sic interpretatur: ,,qu tandem nomine significem illud tantum, quod in te commiserint." Ceterus in promptu est, Venerem non re vera cogitare de peccato ab Aene commisso, sed tantum ita quaerere, ut Iovi consilii mutationem exprobre cumque ad opem Troianis ferendam instiget. (Vid. etiam infra ad v. 237 - 232. Quibus - - clauditur orbis non est simplex narrantis add tamentum, quod admodum langueret, sed concludentis cogitatio, pro: 1 iis claudatur; in qua Indicativus non potest offendere, cum res in fac posita, s. quae vere locum habet, cogitetur: (ut iis, quod fieri scio, claude tur orbis). Cf. exempla a Ramsh. G. Lat. §. 183. not. 2. congesta, Dra ad Liv. XXXIX, 12, 7. et Ellendt ad Cic. Brut. 36, 138. Nauck tamen 14. de huius rationis veritate dubitans, coll. Aen. II, 71. post orbis punc distinguit et quibus explicat per ,,namque his." -- tot funera, h. e. te clades et calamitates, passis. Cf. Hor. Od. I, 8, 14. Sub lacrimos Troiae Funera et Stat. Theb. III. 163. miserandaque funera passi. ob Italiam, propter Italiae aditum; ne ad Italiam accedent (cf. v. 31. et 252.) et gentis Romanae, ('arthaginem eversurae, auctores fiant, in to terrarum orbe nullus considendi locus iis relinquitur. Sic iam Heyn. ha verba rectissime interpretatur; minus recte Schirach. p. 512. (coll. Ac XII, 865., cuius loci prorsus alia est ratio) ob per circum explicat, ut s breviloquentia: Clauditur totus orbis errantibus circum Italiam, nec pervenire possunt; quam tamen explicationem etiam Hand. Tursell. IV. 357. et Nauck. p. 14. (propter Italiam alias terras Trojanis non clausa immo oblatas esse contendens coll. Aen. IV, 90 sqq.) probant. — 23 Hinc, ab his Troianis (vid. adnott. ad Geo. I. 505. et Aen. I, 21.) for orituros esse. a sanguine Teucri revocato, a stirpe Teucri per nova progeniem quasi instaurata (cf. sup. I. 19 sqq.), Romanos -- ductore bello potentes, qui totum orbem terrarum imperio regerent. - Volvent hus annis, (quod etiam ap. Val. Fl. I. 506, et in Anth. Lat. I. 172, 5 legitur) sc. se; quoniam annus in orbem redit: περιπλομένων ένιαυτώ Cf. Geo. II, 295. ibique adnott., ibid. v. 402. Aen. I, 269. etc. cum adno ad Geo. I, 163. et Heind. ad Hor. Sat. I, 1, 36. De verbis autem trans tivis, quae omisso Pronomine reflexivo neutrorum s. mediorum natura induunt, praeter eos, quos a me ad Lucr. 1, 398, et a Kritzio ad Sa Cat. 6, 7. laudatos vides, cf. Drakenb. ad Sil. IX, 645. Bentl. ad Hor. O VI. 19, 5. Ruhnk. ad Vellei. II, 82. idemque ad Rutil. Lup. p. 73. Ovid. Her. 7, 49. 19, 77. Ruperti ad Liv. II, 3. 2. p. 153. Tzschuck. Pomp. Mel. III. p. 45. Boetticher. Lex. Tacit. p. 313. s. v. nutare. This ad Aen. 1, 104. Haas, ad Reisigii Vorles, p. 290, alios. Ex Vergilio h pertinent inter alia accingere (Aen. II. 235), addere (Geo. I. 513 uyylomerare (Aen. II, 341.), avertere (Aen. I, 104. 402.), durare (Ecl. V

Hinc fore ductores revocato a sanguine Teucri, Qui mare, qui terras omni dicione tenerent, Pollicitus, quae te, genitor, sententia vertit?

35.). ingeminare (Geo. I, 333. Aen. III, 199. IV, 531. V, 227.), insinuare Aen. II, 229.), iungere (Aen. X, 240.), ponere (Aen. VII, 27. X, 103.), praecipiture (Aen. II, S. IV, 251.), proripere (Aen. V, 741.), sternere (Aen. VIII, 19.:, sistere (Geo. I, 479. Aen. III, 7.), turbare (Aen. VI, 807.), urgere Geo. III, 200.), vertere (Geo. II, 33, 333, 365. et saepius), et Participia comans (Aen. XII, 86.), pascens (Ecl. IV, 45.), quassans (Geo. I. 74.), rotans (Aen. X. 362.), stellans (Aen. VII, 210.), volvens (etiam Geo. I, 163. Aen. I, 234. Cul. 193. et alibi: cf. etiam infra v. 269. volvendis mensibus), volutans (Aen. III, 607.) cett. (Praeterea vid. indicem aliorum Verborum absoluta vi sine Accus. Obiecti a Vergilio positorum, quem Ribbeck. Proleg. p. 65 sq. exhibet, ita tamen, ut non ubique consentire possim.) Nescio igitur, quo iure Nauck p. 14. contendere possit, hoc loco de omisso se cogitare non minus absurdum esse, quam si nos dicere vellemus sich rollende Jahre, sich rollende Wagen; nobis enim verbum rollen et transitive et intransitive usurpatur, nam dicimus etiam die Thränen rollen. der Donner rollt etc.; quis autem talem intransitivum verbi volvendi usum aliis exemplis probaverit? — 235. Hinc fore ductores. Vid. supra v. 21. ibique adnott. -- revocato a sanguine Teucri, e propagato genere Teucri, qui primus erat rex Troianorum. Cf. III, 107 sq. et IV, 274. Quod ad revocandi verbum attinet, cf. Geo. IV, 282. Nec genus unde novae stirpis revocetur habebit. Plures Codd. Praepositionem omittunt; sed optimus Cod. Med. una cum Rom. eam agnoscit, et Wagnero iudice multo fortior est hacc oratio: Hinc - - a revoc. s. T., quam si adsciveris Ablat. absol. vid. ad Ecl. I, 53.) Praepositionem hand dubic absorbuit -lisio, quod etiam alibi factum videmus, velut Geo. IV, 423. Aen. I, 19. II. 290. IV. 230. ubi cadem fere verba legimus) 656. V, 45. VI, 600. XI, 449. 577. Alia est Krehlii sententia ad Prisc. VIII, 13, 68. prolata, cui .ne ferenda quidem videtur esse Praepositio et poëtici sermonis indolem estinguere;" quam propterea quatuor illis Grammatici locis, ubi hic versas affertur\*(praeter l. l. XVIII, 13, 108, 24, 201, 25, 253.), unius vel Alterius Cod. auctoritate motus paullo cupidius delevit. Ceterum videtur mane locum respicere Silius VIII, 414. Therapnaeo a sanguine Clausi. --36. Omni dicione Serv. interpretatur: omni potestate, i. e. pace, legibus. vello: rectius vero, coll. Aen. X, 53. magna dicione - - Carthago premat Ausonium, cum Heynio et Iahnio explicueris: summo imperio omnes partes pariter complectente. Sic Aen. VII, 457. omni cura. Ladew. comparat Cic. de Fin. III, 11. omni impunitate proposita et Val. Fl. III, 711. hoc omni vanaine firmo. Wagnero Vergilius videtur exprimere voluisse Homericum 11 αιάσσειν. Non igitur crat, cur Wakef. (coll. Acn. V, 627. VIII, 26. et 1X. 224. ex uno fragm. Vat. reciperet terras omnis; multo minus vero probari potest Peerlkampii coniectura terras domini die, ten. quam Iahn. Annal. 1. 1. p. 26. impugnat et Siebelis p. 15. iure infelicem dicit. Ceterum was eum Wagn. dicione scripsimus. Sie enim Medic., Vat. et Rom. constanter, quotiescunque haec vox apud Vergilium invenitur; item condicio XII. 550.: eaque scribendi ratio aurea aetate communi usu videtur recepta taisse cf. Cellarii Orthogr. p. 213. ed. Harles. Lindemann. Gramm. Lat. Vol. L. p. 14. not. 8. Schneideri Gr. Lat. I. 1. p. 249 sq. et Wagn. enth. Verg. p. 422. et 432.), quamquam vulgarem scribendi rationem rudite defendit Harlesius in Zeitschr. f. d. Alterthumswiss. 1840. Fasc. V. ch. 65. p. 529 sqq. — 237. Pollicitus Wunderl. (cni adsentiuntur Lalew.. Bryce et Nauck.) accipit pro: pollicitus es, comparans plures less. ubi altera persona Verbi substantivi omittitur (Ecl. V, 4. VIII. 48. 50. Ovid. Her. X, 115. Horat. Ep. I, 3, 35. Od. II, 3, 24., quibus adde -apra v. 202. Aen. V, 687. X, 527.); neque aliter Schneid. Gr. Lat. I. 1. 5. 163. Sed omnes illi loci nihil commune habent cum nostro, ubi omissi illa in fine totius sententiae nimis dura esset. Quare cum Heynio, lahnio et Wagn. (adsentientibus Hauptio et Coningtone) Punctum vulgo

Hoc equidem occasum Troiae tristisque ruinas Solabar fatis contraria fata rependens: Nunc eadem fortuna viros tot casibus actos Insequitur. Quem das finem, rex magne, laborum? Antenor potuit mediis elapsus Achivis

240

post Pollicitus positum in Comma mutavi, ut anacoluthon hic habeamus magnae animi commotioni prodendae aptissimum: Certe - - pollicitus, quae te, genitor, sententia vertit? pro: quae sententia te pollicitum - vertit? Cf. etiam Bergk. in Iahn. Ann. phil. 1861. p. 637 sq. et quae Kappes 1. 1. p. 30. contra Henricum Punctum defendentem disputavit, recte docens, has omnes interrogationes non exspectare lovis responsionem, sed esse potius admirantis et dolentis Veneris exclamationes. Ceterum fuerunt etiam, qui de Apocope (pollicitu's) a Vergilio plane aliena cogitarent, quam tamen Ribbeck. (qui cf. in Proleg. p. 153 sq.) in contextum invehere non dubitavit, Colo post *Pollicitu's* posito, iure a Coningtone reprehensus. Rau denique in Sched. p. 34. vss. 235 et 236: omnino abesse, *pollicitus* autem in pollicitum mutari malit. — quae te sententia vertit, quod novum consilium vertit, mutavit animum tuum et effecit, ut aliter res evenire iubeas Troianis, quam antea tibi placuit; nam te i. q. animum tuum, secundum Cic. Tusc. I, 22, 52. Cum nosce te dicit, hoc dicit, nosce animum tuum. Ceterum cf. infra v. 260. et Aen. IV, 595. Quae mentem insania mutat? Conington praeter necessitatem quae pro cur vel quomodo positum censet, quemadmodum supra v. 8. quo numine laeso pro: quam ob laesionem numinis. — genitor secundum Schol. Maii fortius vocabulum quam pater, ,,quia pater fit et adoptione, genitor non nisi qui genuit." — 238. Hoc, scil. promissis istis. — "occasum [cf. II, 432.] Troiae solabar. Proprie solamur animum, tum dolorem, tum mala et malorum causas: h. e. solando minuimus, tollimus. Cf. Geo. I, 293. et IV, 464." Heyn. Sic infra XII, 110. metum, Moret. 29. laborem, Ovid. Fast. II, 821. lacrimas, Claud. de nupt. Hon. et Mar. 46. vulnera, et si de prosaicis scriptoribus quaerimus, Cic. in Vatin. c. 11. miseriam, pr. Mil. 35. brevitatem vitae, Tac. Ann. II, 36. repulsam, ibid. XVI, 13. cladem, Plin. Ep. VIII, 11. desiderium solari legimus. Cf. Olivet. ad Ecl. Cic. p. 400. Thiel. et Peerlkamp. ad h. l. Burm. ad Claud. IV. Cons. Hon. 234. idemque ad Val. Fl. II, 151. — 239. "rependens, compensans, fata contraria, Troianorum calamitates [vid. ad Aen. IX, 136.], fatis sc. aliis, iisque melioribus, novo Italiae regno, h. e. sperans, fortunam Troianorum futuram esse tanto lactiorem. Plane aliter contraria fata dicuntur Aen. VII, 293. [ubi, ut IX, 136., de diversorum hominum contrariis fatis sermo est]" Heyn. Biedermann. in Diss.: Quomodo solemur fatis contraria fata? (Friberg. 1780.) Noehden. Anmerk. I. p. 27., Voss. in Progr. Crucenac. a. 1832. p. 3. Haeckerm. Expl. p. 9. et in Zeitschr. XIX. p. 46. et Thiel. fatis pro Dativo habent, et Haeckerm. quidem praeter locum illum Aen. VII, 293. fatis contraria ostris Fata Phrygum conferri iubet Aen. IV, 628. litora litoribus contraria, Ovid. Met. XIV, 301. verba contraria verbis et Tibull. III, 4, 83. votis contraria vota. Sed quid tum significat rependens? cum rependere semper sit i. q. par pari reddere, compensare aliquid aliqua re, et cum Ablativo construi soleat. Cf. e. g. Gellius I, 3. (a Coningt. laud.) Rependere et compensare leve damnum debilitatac honestatis maiore alia honestate et multos similes locos. — Cum v. 240. sententia cf. Aen. VI, 62., quod autem ad verba attinet, infra v. 599. omnibus exhaustos iam casibus et III, 708. pelagi tot tempestatibus actus (quos locos Coningt. comparat.) — 241. Quem finem. Vid. adnott. ad Aen. III, 145. — das pro facis. constituis. Cf. infra IV. 225. Liv. XXVI, 41, 9. ea fato quodam data nobis sors erat etc. — 242—249. "Antenor, et ipse Trois profugus [mediis elapsus Achivis. ut II, 318. telis Panthus elapsus Achivom] nactus est novas sedes, condito Patavio; cur Acneas non simili fortuna potitur?" Heyn. Fuit autem Antenor Aesyetae et Cleomestrae filius, senex Troianus et Priamo familiarissimus, sed Graecis clam favens (Hom. II. III, 203. 262. Dictys I, 6. 11. V, 8. Lycophr. 340. ibique Tzetz. Suid. v. Illyricos penetrare sinus atque intima tutus Regna Liburnorum et fontem superare Timavi, Unde per ora novem vasto cum murmure montis It mare proruptum et pelago premit arva sonanti.

245

zaliádiov alii), de cuius in Italiam adventu Aelius Largus, Ovidii aequalis, singulare epos conscripsit. Vid. Ovid. ex P. IV, 16, 17. Cf. de eo Heynii Exc. VII. ad h. l. Stoll. in Pauly Realencycl. I. p. 1082 sqq. ed. 2. et Stiehle in Philol. XV. p. 593 sqq. De Henetorum s. Venetorum colonia ab eo in Italiam superiorem ducta cf. Strab. V. p. 212. et XII. p. 608. Cas. Plin. H. N. VI, 2, 2. III, 19, 23. Solin. 44. et Livius I, 1. casibus deinde variis Antenora (et ipsum Trois profugum) - - venisse in intimum maris Adriatici sinum, quem Vergilius Illyricos sinus appellat, ut Cic. Manil. 12, 35. mare Illyricum, quia magnae maris Adriatici parti Illyricum adiacet. — intima (vel ut Ribbeck. cum schedis Vat. scripsit intuma: vid. adnott. ad Geo. IV, 66.; i. e. ad intimum maris Adriatici sinum sita) regna Liburnorum, Illyrici populi, in ora maritima habitantis, de quo vid. librum meum geogr. III. p. 837. — tutus, incolumis, opponitur verbis tot casibus actos. — "Fontem Timavi, h. e. Timavum, superat, [praeternavigat: cf. Ecl. VIII, 6. Aen. III, 698. Ovid. Trist. I, 11, 5. Tac. Ann. XV, 46. Nep. Them. 3. Liv. XXXI, 23. etc.], quatenus classe litora legens (neque enim aliter, nisi cursu propius ad Illyricum litus servato, mare Adriaticum tuto navigari potest; cf. Liv. X, 2.) praetervectus erat sinum Tergestinum, in quem Timavus immittitur; de quo eiusque oribus novem [i. e. fontibus ex montium cavernis prorumpentibus, non ostiis, ut Nauck. p. 14. interpretatur] vid. not. ad Ecl. VIII, 6. Ex iis prorumpit aqua magno cum fragore, vasto cum murmure montis [vid. supra ad v. 55.]; statimque in unum flumen collecta maris speciem refert late agros inundantis: It mare proruptum, et p. p." Heyn. Cf. Schilleri nostri: Und der wilde Strom wird zum Meere. Ceterum verba vasto cum murmure repetuntur a Silio I, 469. et cum murmure montis in Anth. Lat. I, 172, 28. - proruptum, quod cum vi erupit. Cum enim prorumpere etiam transitivo sensu usurpetur (cf. adnott. ad Aen. III, 572. et VII, 459.), pitest Part. Perf. Pass. eodem fere sensu dici, quo alibi Part. Praes. Activi pracrumpens. (Quare non opus est, ut cum Heusing. ad Vechner. Hellen. p. 511., Vossio ad Ecl. T. II. p. 395., Thielio, Kappesio I. p. 34., Siebelisio p. 15. aliisque proruptum pro Supino habeamus, ita usurpatum at apud Hor. Od. 1, 2, 15. Tiberis it deiectum monumenta regis, hoc sensu: Timavus it, ut prorumpat (active) mare, Timavus ante se rumpit mare vel ut cum Kappesio et Siebelisio explicemus: it (in) mare (de qua Praepositionis omissione diximus supra ad v. 2.), quamquam Aen. VII, 32. legimus Tiberinus - - In mare prorumpit.) Sic enim apud Sil. III, 51. Proruptum exundat pelagus. Cf. etiam Aen. VII, 459. toto proruptus corpore sudor. Val. Fl. IV, 507. proruptus Vesevus. ib. VI, 632. proruptus imber. Stat. Theb. II, 626. Proruptus sanguis. Cic. pr. Rosc. Am. 24, b. prorupta audacia. Heins. ad Claud. in Stilich. II, 462. Burm. ad Val. Fl. IV, 507. Ruperti ad Sil. Ital. III, 51. et quae nos ad Geo. IV, 369. adnotavimus. Hanc explicationem, etiam Wagnero, Gossravio, aliis probatam, Haeckerm. p. 9 sq. imprimis contra Ladew. defendit, qui tamen postea mutata sententia et ipse nobiscum consensit. — pelago, aquarum abundantia pelago simili. Cf. supra adnott. ad v. 181. — premit arva, dum inundans vastat arva. Cf. Cort. ad Lucan. IV, 107. (qua zona nivalis perpetuaeque premunt hiemes) et quae supra ad v. 84. de incumbendi voc. adnotavimus. (Quae Henry Tw. years I. p. 83-95. fusius de h. l. disputavit, unde pauca quaedam repetiit in Philol. XI. p. 504 sq., ea omnia vir doct. nunc recte retractat, quare a me omittuntur). Ceterum Schirach. p. 541. non iniuria reprehendit poëtam, qui Venerem hoc loco, non se ipsum loqui debere oblitus sit. Negari enim nequit, hanc poëticam regionis descriptionem a Veneris persona, imprimis si tempus et causam spectamus, qua illa Iovem adloquitur, prorsus esse alienam: quod etiam Crainus, Heyn. (in Exc. ad h. l.), Wagn. et Gossr. senserunt. Non mirum Hic tamen ille urbem Patavi sedesque locavit Teucrorum et genti nomen dedit armaque fixit Troïa; nunc placida conpostus pace quiescit:

est igitur, Peerlkampium et Ravium (in Sched. p. 35.) hos versus omnino Vergilio abiudicare et pro glossemate geographico habere, quod iure reprehendit Siebelis l. l. Adduntur enim hi versus, ut difficultates, quas Antenor feliciter superaverit, magis premantur. — 247. Hic, in his locis litoris Adriatici, et quidem in intimo sinus recessu inter Euganeos, qui tum haec loca tenebant, Patavium ille condidit. Hic enim Adverbium est, non Pronomen cum ille coniunctum, ut III, 558. V, 675. et alibi. — tamen aut fere i. q. saltem (cf. adnott. ad Ecl. X, 31.), ut Antenori, qui saltem certam sedem in Italia invenerit, in seqq. opponatur Aeneas, cui, quamquam ad multo maiora natus sit, hactenus ne pedem quidem in Italia ponere contigerit (cf. adnott. ad v. 249); aut simplicius: quamquam ei cum tot difficultatibus conflictandum fuerat. — ille cum vi dictum, cui v. 250. opponitur nos. Quod illi licuit, quidni etiam nobis? — urbem Patavi. Cf. Ruddim. II. p. 37 sq. et Ramsh. §. 96, 4, g. De ipsa urbe, quam nunc Padova, Padua dici inter omnes constat, cf. liber meus geogr. III. p. 580. — 248. Teucrorum pendet a voc. sedes. Nauck. p. 15. coniungit verba Teucrorum et genti, Copulam ita postpositam censens, ut v. 262. et alibi. -- genti nomen dedit, scil. Venetorum (cf. Liv. I, 1, 3. gens universa Veneti appellati), quod vulgo veteres ab Henetis Paphlagoniae, quos Antenori viae socios fuisse aiunt, ductum esse volunt. (Cf. liber meus geogr. III. p. 578). Sunt etiam, qui cum Servio perperam de poëtico Antenoridarum nomine cogitant, quod legitur v. c. ap. Messal. Corv. de progn. Aug. 10. ab Heynio laud. Henry denique (Tw. years I. p. 96. et Philol. XI. p. 505.) coll. Livio I, 1. parum probabiliter de nomine Troiae cogitat locumque adeo sic vult distinctum: genti nomen dedit, armaque fixit, Troïa, non reputans, poëtam hic de gente loqui, urbem autem ab Antenore conditam discrte Patavium appellare. — "armaque fixit Troïa, pace scil. et tranquillo otio parto; quod suavi rerum imagine reddidit, petita illa ab iis, qui militia missi arma suspendebant et figebant." Heyn. Cf. Eurip. Hec. 898. (a Wagn. laud.) Aen. IV, 495. arma fixa thalumo, Aen. XII, 768. figere dona, Hor. Ep. I, 1, 4 sq. ibique Schmid. et Obbar., cum adnott. ad (Ecl. VII, 24. et) Aen. V, 484. De forma Troïus vid. supra ad v. 119. — Nunc placida conpostus pace quiescit. "Pro simplici quiescit dixit compositus quiescit. Sane componi absolute mortui dicuntur, et iidem quiescere. At Veneris consilio, quo hoc exemplum affert, non conveniret, Antenoris mortem placidam laudare. Sed dicendum, poëtam h. 1. compositum novo exemplo usurpasse, ut sensum intenderet, tranquilla vita frui Antenorem, ut se componere dicuntur ii, qui se quieti dant ac somno. Nec pax mortuis tribuitur." Heyn. Adsentiuntur huic explicationi, iam Burmanno probatae (qui conferri iubet adnott. ad Val. Fl. V, 296. ad Rutil. 1, 161. et infra ad Aen. III, 387.), Schirach. p. 362., Hübler l. c. p. 6. Bach. ad Ovid. Met. VII, 444, Peerlk., Henry (Tw. years I. p. 96. et Philol. XI. p. 505.), Kappes I. p. 35. Nauck. p. 15., Haeckerm. in Zeitschr. XIX. p. 46., Gossrau, et Ladew. Conington, quibus nunc me ipsum adiungo, commotus potissimum fragm. Varronis Atacini ap. Senecam Controv. III, 16. Desierant latrare canes urbesque silebant, omnia noctis erant placida composta quiete et Lucr. VI, 73. verbis placida cum pace quietus coll. cum simili loco Aen. VIII, 321 sqq. Is genus indocile - - Composuit legesque dedit. - - Sic placida populos in pace regebat, praeterea Ennio Ann. XVIII, 7. p. 66. Vahl. Sicut forequus -- nunc senio confectus quiescit (a Coningt.) et Curtio IV, 20. Multi ego casibus defuncta - - nunc tamen longa pace cuncta refovente, sub tutela Romanorum mansuetudinis acquiescit (ab Henr. laud.) et destitutus a spe locum inveniendi, ubi pax pro morte posita appareat. Prius cum Iahnio, Wagn. et Handio et Stat. Silv. I. p. 50., (adsentiente Bryceo) haec verba de morte Antenoris intellexi, cum pacis et tranquillitatis notio iam insit verbis antecedentibus armaque ficit, verbis autem nunc - - quiescit in sequentibus per oppositionem respondeant haec: caeli quibus admuis

Nos, tua progenies, caeli quibus adnuis arcem, Navibus — infandum! — amissis unius ob iram Prodimur atque Italis longe disiungimur oris. Hic pietatis honos? sic nos in sceptra reponis?" Olli subridens hominum sator atque deorum

wrces, vox compositus plerumque de mortuis dicatur et hoc tantum defuisse videatur absolutissimae felicitatis imagini, ut Antenor felicem rerum suarum cursum usque ad mortem servarit, ante quam veteres neminem beatum fuisse praedicarunt, ita ut placida demum et beata morte felicitas humana omnibus suis numeris et partibus expleri censeretur. Compositus igitur, ut alibi etiam de dormientibus dicitur (Varro ap. Senec. Ep. 56. Ovid. Aen. I, 4, 53. Val. Fl. VII, 246. al.), sic hic de secure et tranquille vivente. Cf. Geo. IV, 338. Vix defessa senem passus conponere membra. Tac. Ann. III, 44. Prop. I, 11, 13. II, 2, 2. Silius XVII, 359. alissque locos ab Henr. allatos docte de h. l. disputante. Sic autem a Venere, quae filio suo non placidam mortem, sed felicem vitam optat, aptissime sibi opponuntur sententiae: Antenor nunc placida pace in quietis edibus fruitur, Aeneas vero etiamnum Italiae oris longe disiungitur et cum periculis conflictatur. De forma conpostus vid. supra ad v. 26. Linotata. — 250. "Magno cum artificio se ipsam facit unam ex Troianis, qui iniuriam tulerint: Nos, tua progenies." Heyn. Weickert. (Adnott. in Acn. L. I. II. p. 7.) rectius censet, Vergilium hic sequi vulgarem illum fori Romani morem, ex quo causae patronus mala illa, quae cliens suus passus est, ad se quoque pertinere fingit. (Cf. Weisk. ad Cic. pr. Rosc. Am. §. 7.) Nos enim i. q. ego et Aeneas meus. Eadem ratione Sol Aestae filii causam agit apud Val. Fl. I, 513., quem locum Wund. una cum Soph. Aj. 269. hic comparat. — caeli quibus adnuis arcem, icibus (cui) promittis post mortem inter deos relatum iri. — adnuere, επτανεύειν (ut ap. Hom. Il. II, 112. ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν), nutu promittere. Cf. infra IX, 106. X, 115. XII, 187. Hor. Od. IV, 6. 22. Val. Fl. 1. 40. Catull. LXIV, 204. Tibull. IV, 1, 133. etc. Praesens autem rem midius indicat, quam Perf. adnuisti. Cf. supra v. 99 sq. iacet, volvit anque adnott. — 251. infandum! hic et Geo. I, 479. interiectionis modo est-re-situm, ut alibi indignum (Hor. Ep. I, 6, 22. Ovid. Met. V, 36. id. Ma. I. 6, 1.), miserum (Aen. VI, 21.), malum (Cic. Verr. II, 1, 20. Phil. X. 9, 18. Ter. Phorm. V, 7, 55. et saepius), nefas (Aen. VIII, 688. X, 173. Hor. Od. III, 24, 30.) et similia. Cf. Bentl. ad Hor. Sat. II, 5, 79. ert. ad Lucan. I, 626. Bach. ad Ovid. Met. V, 37. Obbar. ad Hor. Ep. 1. 6, 22. Vol. I. p. 313. et Ruddim. I. p. 320. - 252. ,,Callide et invidiese illa: unius ob iram, sc. Iunonis, [cf. v. 4.], et navibus amissis, pro cavium parte, et prodimur, per fraudes perdimur, per insidias Iunonis calamitatibus vexamur." Heyn. — Italis longe disiungimus oris, uari medio aliisque terris interiacentibus. Burm. confert Val. Fl. II, 562. quimeis longis disiungimur oris. — 253. Hic pietatis (qua Acneas isignis fuit, honos? Hic est hic ipse, non alius, ideoque fere i. q. talis, at nos: ist das der Lohn? Cf. adnott. ad Ecl. VII, 33. et Wagn. Qu. Virg. XX. p. 475. — honos i. q. praemium; ut Aen. V, 249. 308. Ovid. M.t. II, 255. hunc fertilitatis honorem refers? Ter. Eun. V, 6, 22. Hic pro illo tibi munere honos est habitus? ubi vid. Ruhnk. Verba ipsa Hic pictoris honos? leguntur etiam Eleg. ad Liv. v. 133. et in Anth. Lat. IV, 5. 1. De forma honos cf. adnott. ad Ecl. III, 56. Geo. III, 118. cett. — Sic nos in sceptra, in promissum Italiae regnum (vid. adnott. ad Aen. III. 296.), cum Troiano exciderimus, reponis, restituis? Cf. Val. Fl. V, Donec Aceten) Graius nepos in regna reponut. id. VI, 742. solio Perlkamp. confert Val. Fl. IV, 7., ubi eadem amara ironia: Sic Iuno dwen fovet? Adde Epit. Had. 102. Haec ita dona refers nobis? sic v 75. VII, 422. IX, 9. 267. X, 852. Ceterum verba sic nos in sceptra reponis repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 34. — 254—296. Voltu, quo caelum tempestatesque serenat, Oscula libavit natae, dehinc talia fatur: "Parce metu, Cytherea; manent inmota tuorum 255

"Sequitur nobilissimus locus, in quo sub vaticinii specie arte non improbabili explicantur origines Romae, incrementa splendorque imperii Augusti. - 254-256. Aliter haec Vergilius adornavit, quam Homerus sua, cum Thetidi annuentem facit Iovem II. I, 517 sqq., in quibus Iovis maiestas augustior. At hic placidi, μειλιχίου, Iovis suavis imago." Heyn. Praeter locum laud. Vergilius etiam Hom. Il. XVI, 53 sqq. ante oculos habuit. Singulari autem arte hic Iovem inducit de omni Romanorum historia breviter exponentem et futuram populi magnitudinem praedicentem, quo simul occasionem sibi parat Augusto ingeniosa ratione adulandi. — 254. Cf. Ennius Ann. I, 31. p. 9. Vahl.: Olli respondet rex Albai longai. Antiquiorem Pronominis formam Codd. etiam IV, 105. V, 10. 197. 284. 358. VI, 321. VII, 458. 505. VIII, 94. 594. IX, 740. X, 745. XI, 120. XII, 18. 309 et alibi praebent, semel etiam Plur. ollis Aen. VIII, 658. Cf. Varro L. L. VI. p. 89. Bip. Quint. VIII, 3, 25. Prisc. I, 6, 33. p. 553. P. Isidor. Orig. I, 34. Columna ad Ennium p. 50. (p. 17. Hessel.) Planck. ad eiusd. Med. p. 78, et quae nos disputavimus in Praef. ad Lucr. p. XVIII. sq. Wagn. memorat, Vergilium hac antiquiore forma in narratione modo gravi et sedata, numquam in orationibus uti. Cf. etiam Niebuhr. Lect. Vol. II. p. 155. a. 1844. a Coningt. laud. — "subridens, µειδιόων. Compara similia XII, 829. In v. 255. Ennium [Ann. fr. inc. 3. p. 67. Vahl.] ante oculos fuisse notat Servius: Iuppiter hic risit, tempestatesque serenae Riserunt omnes risu Iovis omnipotentis. Sed Ennius, utut oratio horrida est, multo vividius rem expressit. Heyn. — Verba hominum sator atque deorum redeunt Aen. XI, 725. - 255. Vultu, quo - - serenat. Sic solent poëtae oculorum vultusque singularem quendam habitum circumscribere. Cf. e. g. Prop. V. (IV.) 6, 33. quali adspexit (Apollo) Pelopeium Agamemnona vultu. Ovid. Met. II, 748. Adspicit hunc oculis isdem, quibus abdita nuper Viderat Aglauros flavae secreta Minervae. Deos autem vultu suo vel laeto vel irato in regno suo et pacem restituere et turbas movere, res est satis nota. Cf. supra v. 127. Peerlk. comparat suavem imitationem Ovidii Fast. IV, 6. (Venus) risit et aether Protinus ex illa parte serenus erat. Wund. adnotat, ad caelum et tempestatem diversam verbi serenandi requiri significationem, comparans infra v. 355. Ovid. Met. II, 312. Tib. III, 3, 21. et similia zeugmatis exempla. Ceterum ut Heynius inscriptionem ap. Gudium p. V. n. 3. IOVI OPT. MAX. SERENATORI. sic Henry (Class. Mus. XIX.) apte comparat imaginem Iovis sereni in lucerna fictili Musei Passer. Tom. I. tab. 33. repraesentatam cum inscriptione IOVI SERENO SACR. cui in Tw. years I. p. 98. et Philol. XI. p. 505. addit inscriptionem IOVI SERENO in Boissardi Topogr. Romae. V. tab. 24. et verba Martialis IX, 25, 3. haec sunt Iovis ora sereni. — Oscula libavit natae. Oscula in hac dicendi formula prima significatione accipiendum videtur, qua idem valet, quod labella (parvum os, στομάτιον); ut oscula libare prorsus eadem ratione dictum sit, qua fluvium, amnem, dapes libare (cf. Ecl. V, 26. IV, 54. Aen. I, 737. V, 92.). Illa autem significatione legitur osculum e. g. apud Hor. Od. I, 13, 15. Ovid. Met. I, 499. Martial. XI, 92, 7. Petron. 126. alibi, fortasse etiam Aen. XII, 434. et ap. Phaedr. IV, 23, 7., quamquam delibare oscula, quod ibi et ap. Suet. Aug. 94. (a Coningt. laud.), legitur, non prorsus idem est quod libare oscula. Cf. etiam adnott. ad Geo. II, 523. Schirach. p. 476. et Wakef. ad Lucr. VI, 621. Wagn. conferri iubet Ilgen. ad Cop. p. 57. Imitatur hunc locum Silius I, 104. Olli permulcens genitor caput oscula libat. — "Natae, cum energia adiectum, licet olli antecesserit, ut revocetur in animum persona, de qua agitur. Ita semper fere Homerus, τῷ δ' - "Επτορι et al." Heyn. - Parce metu, φείδεο τοῦ φοβείσθαι, spare die Furcht, i. e. noli metuere. Nam parcere alicui rei interdum idem est quod abstinere aliqua re, desinere, cessare aliquid facere. Vid. infra II, 534. Non tamen abstinuit, nec voci iraeque pepercit, qui locus

Fata tibi; cernes urbem et promissa Lavini Moenia sublimemque feres ad sidera caeli Magnanimum Aenean; neque me sententia vertit. Hic tibi — fabor enim, quando haec te cura remordet,

**260** 

decet, quomodo hace significatio e primaria prodierit. Sic IX, 656. bello, Geo. II, 339. flatibus, Liv. VI, 8, 4. lamentis, Cic. Plane. 35, 86. auxilio, Plant. Pseud. I, 1, 3. labori parcere etc. Cf. etiam Ecl. III, 94. et Geo. II. 339. Ceterum de contracta Dativi forma (metu) vid. adnott. ad Ecl. V, 29. — Cytherea, Cythera et Cythereis Venus dicitur, quia ex spuma maris exorta in Cytheram insulam (nunc Cerigo dictam) primum egressa est (Hesiod. Theog. 188 sqq.) ibique antiquissima templa habuit. Herod. I, 105. Paus. III, 23, 1. Hor. Od. I, 4, 5. Ovid. Met. IV, 288. etc. et Insohitz. ad Lucian. Char. c. 5. Vergilius hac una nominis forma (Cytheres) utitur. Vid. infra v. 657. IV, 128. V, 800. VIII, 523. 615. Respexit hunc locum Silius III, 571. pelle metus - - Cytherea. — manent inmota tuorum Fata tibi; quia Venus v. 237. quaesiverat: quae te sententia vertit? Manere verbum proprium de immutabili fato, quod extra dece positum ne lovi quidem, qui solus fata novit, ad irritum reddere licet. Cf. adnott. ad Aen. I, 39. Sic etiam VII, 314. Val. Fl. IV, 709. id fati certa nam lege manebat. II, 572. Priami sed quis iam vertere regni Fata queat? Manet immotis nox Dorica lustris etc. — 258. Lavief a nominativo Lavinium (vid. ad v. 270.); nam Vergilius quoque, ut cames fere aureae actatis poëtae, Genitivum Substantivorum in ium et ius desinentium non in # sed in i terminavit. Vid. adnott. ad Aen. IX, 151. — 258. urbem et promissa moenia, h. e. promissam Lavinii urbem. Cf. Wagn. Qu. Virg. XXXIII. p. 545. cum iis, quae ad Ecl. II, 8. et alibi adnotavimus. — 259. "sublimemque feres cett. Propter v. 250. caeli quibus admuis arcem. Bene addidit feres, ut gratius esset, quod per ipsam fieret, ut docet Servius. Recipietur utique olim Aeneas inter deos, Aen. XII. 794. Indigetem Aenean scis ipsa et scire fateris Deberi caelo fatisque ad sidera tolli. Utrumque ex Ennio I. Annal. [fr. 47. p. 12. Vahl.] Unus erit, quem tu tolles ad caerula caeli Templa." Heyn. Aeneam autem, qui, in bello cum Etruscis gesto subito ex hominum conspectu ereptus, Numici fluminis gurgite haustus putabatur, Iovis Indigetis (1105 x30vlov) pomine vere inter deos relatum esse, narrant Liv. I, 2. et Aur. Vict. de Or. G. R. 14. Cf. etiam Ovid. Met. XIV, 600. Tibull. II, 5, 43 sq. et Dion. Hal. I, 64. Ribbeck. et hic recepit Adverb. sublimen. Vid. adnott. ad Geo. L 242., ubi adde Ritschl. Opusc. II, 462 sqq. -- adsidera caeli. Cf. adnott. ad Ecl. V, 51. — "magnanimus, quod semel notamus, male de generosa animi indole accipiunt; est fortis, animosus, ex μεγάθυμος, μεγαλήτως, quae omnia ad bellicam virtutem referenda." Heyn. Redit hoc Aeneae epitheton V, 17. et IX. 204. Alibi aliis heroibus, XII, 144. et 878., etiam Iovi tribuitur. — Iam diserte ad illam Veneris quaestionem (v. 237.) Iupiter respondet: neque me sententia vertit, i. e. etiamnum cum fatis consentio, quaeque antea pollicitus sum, praestabo. Ne forte, coll. X. 608. nec te sententia fallit et similibus locis, nec pro neque scriptum malis, vid. Wagn. Qu. Virg. XXXII, 3. et 7., ubi nec fortius et gravius, neque mollius et lenius esse, ideoque hoc nostro loco, quo nihil mollius ac lenius cogitari possit, magis convenire docetur. Iterantur haec verba in Anth. Lat. I, 147, 35. et I, 170, 50. — 261. Hic (Aeneas) opponitur Ascanio, qui v. 267. commemoratur. Cf. adnott. ad Ecl. III, 5. et Wagn. Qu. Virg. XX, 7. — tibi, ut supra v. 259., est Dativus ethicus, quem vocant (cf. adnott. ad Ecl. VIII, 6.), cum bellium geret coniungendus, quod perspexerunt Wakef. et Wagn., quibus in II. edit. etiam Iahn. adsensus est, postquam prius cum Servio coniunxit tibi fabor enim (tibi, non aliis, tibi soli). Sed primum haec oppositio (tibi - non aliis) multo languidior est h. l. altera (fabor - non celabo), ad quam Dativ. obiecti facillime intelligi potest ex verbis adiectis, quando (quidem) haec te cura remordet; deinde vero iam Wagn. verissime adnotavit, duo vocabula ita posita, ut utrumque spectet ad aliquid oppositum, in ipsis tamen nulla sit inter se oppositio, non solere ita iungi et

Longine et rubrene faturum arcana morebo — Pollum ingene geret halia populusque ferucis Contandet moresque viris et moesia punet,

incta poni ut de l'déc et tobé ineta ponita nunt... de adenius vis per alterum deprimates; denique ed lucus similiums IV. 24. Anna. Falor enim etc. Quare non erat, our Thick. Henry in Philid. III. p. 546., Hacebern. Expl. y, 10 eq. et in Zeitschr. XIX. p. 47. et Kappes I. I. p. 37. ad Servic explicalévarens revertementur et Thiel quidem post labra, soura de Part, emin tertio empetiationis loss posita dispetaret. Henry autem premeres voc. tibi et te, quae uité invious respondenst. Ceteri recentieres editores médicum faciunt. - 202. Anandaquidem hace ours te mardet, crucist, rem tibi exponam et lata altina repetam." Heyn. — remordet pro iterum iterumque mordet, non commit mordere, ususpatum videtus, ut Aen. VII. 402... aq., Lucr. III., 837 sun. Advenit id, quod cam mimam de releu saepe futuris Macerat - - -Prieseritiupue mule adminis peccata remordent. Bid. IV. 1131. Aut quom evueine ipre animae se surte remordet. Inven. II. 35. vitia - - - castigata remurdent, Liv. VIII, 4, 3. Libertatis desiderium remordet animos. Ceterum condensadae sunt, mordaces sollicitudines apud Hor. Od. I, 18, 4. et educes curae ap. cund. Od. II, 11, 17. Respexerunt autem hunc locum (Jand, B. Gild. 202. non impar naturae cura remordet et auctor epigt. in Anth. Int. III, 54, 1. Vince mero exerus et quidquid forte remordet, Comprime. - 262. Longius et volvens. Plures Codd. Longius evolvens; sed Copula aegre desideratur. Ipsa autem locutio, nisi malis cum plurimis editoribus, etiam Nauckio I. I., Aldenhov, Ueber d. Virgil, Fatalismus p. 26, not, 57, et Pietuchio Theol. Verg. p. 19., de metaphora cogitare a libro sumpta, qui longius volvitur, evolvitur, ut plura legi possint ("quasi Inviter librum fatalem manu teneat ac non tantum primas paginas introspiciat, sed medias quoque et extremas"), quod tamen love minus dignum videtur (nam locus, ad quem Ladew. provocat, Ovid. Met. XV, 500 - 514., a nostro multum discrepat, quamquam etiam Wagn. censet, "()vidium hace verba arripuisse ac rhetorice, sed parum feliciter, exornavisue", its est explicands, ut Iupiter narrando id efficere cogitetur, ut fata ipsa quasi ante Veneris oculos volvantur, ideoque, si summam rei muctamus, longius volvere idem fere sit, quod altius repetentem narrare, quesnode fata volvantur. Cf. etiam III, 102. ibique adnott. Thiel. minus probabiliter confungit verba longius movebo et Kappes 1. 1. fabor longius. arcana movere, quasi occlusa aperire et in lucem protrahere. Cf. Hehirach, p. 498. Heyn. movelo simpliciter per proferam, narrabo, explicat, coll. Bentl. ad Hor. Od. III, 7, 20. (ubi legimus historias movet.). Cf. etiam adnott, ad Aen. VII, 45. 641. et X, 163., ubi cantus movere, et ()vid. Mct. XIV, 20., ubi carmen movere legitur. Pauci quidam Codd. et miltt, vett. municho vel docebo, temere. — 263. Bellum ingens, ut Geo. 11. 279. Italia, pro in Italia, more Graecorum. Cf. ad Geo. I, 134. Aen. 1, 2, et al. adnott. — populos feroces, Rutulos et Etruscos. contundet, superabit, vincet, ferociam eorum frangens. Cf. Liv. XXVII, 12. adhortatus milites (Hannibal), ut memores Trasimeni Cannarumque contunderent ferociam houtin. clusd. XI., 52, 6., ubi de contusa Antiochi regis classe sormo est. Similiter Hor. Od. III, 6, 10. impetus, ibid. IV, 3, 8. regum minas, Prop. I, 1. 10. sacvitiam, et Cic. Rep. I, 1, 1. bellum contundere dixerunt, et Cic. Phil. XIII, 13. coniungit contundere et frangere. Ferocia autem militum in laude est. Cf. Sall. Cat. 11. Iug. 102. Liv. III, 27. Tac. Hist. II, 76. a (lossravio laud. 264 266., moresque viris et moenia ponet, urbem condet Lavinium et novum imperium fundabit legibus (mores ponet) per illud triennium, quo regnum tenebit." Heyn. Mores pro legibus etiam VI, 853. et VIII, 316. legitur; ponere autem tam moenibus quam moribus, i. e. legibus, convenire, Burm. docere studet locis Lucani II. 12. sire nil position est) et Aen. X, 623., qui tamen non prorsus eiusdem sunt generis. Aptius conferri poterant Hor. Sat. I, 3, 105. Silius XIII, 533. Cie. Verr. II, 5, 11., ubi leges ponere, et Prop. V, (IV,), 9, 64., ubi iura ponere legimus, et Graecorum romodeteir. Wagn. tamen zeugma statuendum et dabit ad mores supplendum esse censet, quod iure vituperant

**26**5

Tertia dum Latio regnantem viderit aestas Ternaque transierint Rutulis hiberna subactis. At puer Ascanius, cui nunc cognomen Iulo Additur, — Ilus erat, dum res stetit Ilia regno —

Nauck. p. 15. et Ladew. Imponere mores etiam infra VI, 853. legitur VIII. 42. XI, 708. Tibull. II, 5, 56. kic magnae iam locus urbis erit, qui locus omnino cum nostro conferendus, etc. Cf. Schwab. ad Phaedr. V, 2, Moenia, urbes ponere pro condere, satis tritum. Cf. Cerda ad Aen. VIII, 52. Heins. et Burm. ad Ovid. Met. III, 13. et Ruhnk. ad Vellei. I, 2. --**265 sqq. Aeneas per triennium regnabit, per triginta annos Ascanius, per** trecentos Albani reges; Romae autem imperium erit infinitum. — Tertia dum cett., h. e. donec. Animadvertas autem Partic. dum cum Futuro exacto conjunctam et cf. Hand. Tursell. II. p. 304. — aestas. Vid. adnott. ad Geo. III, 190. — terna hiberna, scil. castra, h. e. tres hiemes; terna pro tribus. Cf. adnott. ad Ecl. VIII, 73. - Rutulis subactis, Turno victo ac caeso. Noli vero Rutulis subactis pro Ablativis absol. habere; est potius tertius Casus cum transierint coniungendus et Graecorum more usurpatus pro: ex quo Rutuli subacti erunt. Cf. Iuven. XIV. 10. Cum septimus annus Transierit puero (a Coningt. comparatus) Demosth. in Mid. c. 24. μαρτυρουμεν ήδη τη κρίσει έκείνη διαγεγονότα έτη όκτώ et Thucyd. I, 3. med., quos locos Wunderl. laudat, et Buttmann. ad eand. in Mid. orat. p. 169. Vid. etiam supra ad v. 102. Ceterum Rau in Sched. p. 35 sq. vv. 265. et 266. levibus de causis suspectos habet. — 267. At puer Ascanius. Vid. supra ad v. 261. De Part. at transitioni inserviente, "ubi ad aliam vel rem, vel personam, vel tempus (alii oppositum) oratio confertur," cf. Wagn. Qu. Virg. XXXVII, 2, a., qui Aen. I, 305. 689 sqq. IV, 156. 296. 393. 642. V, 178. 188. 210. 258. VI, 9, 232. VII, 500. 511. 774. 789. multosque alios locos congessit. — cui (vel quoi, ut Ribbeck. scribit: vid. eius Proleg. p. 413. et adnott. ad Geo. I, 344.) cognomen Iulo. Peerlk. acute adnotat: "Iupiter sic loquitur, quasi Troiani suo monitu ac voluntate, ipsi nescientes et imprudentes, hoc fecissent, ut Iuli cognomine vocare inciperent Ilum." Burm. commemorat lectionem Iulus; sed Iulo praeter ind. nobis cognitos defendit etiam Rufin. de Schem. Lex. p. 33. ap. Burm. Cf. Gronov. ad Liv. I, 1. extr. Beneck. ad Iustin. XIII, 7, 1. Ruddim. II. p. 125 sq. Ramsh. §. 116. not. alii. Iam Servius docet: "Dicimus et nomen mihi est Cicero et Ciceronis et Ciceroni. Melius tamen Dativo." Ceterum Iulus hic ex Graecorum ratione est nomen trisyllabum, apud Hor. Od. IV, 2, 2. et alibi Latina pronuntiatione bisyllahum. — 268. Heyn. hunc versum subditicium esse singulari Excursu (VIII. ad h. l.) ostendere studuit, secutus in hac re Virum doct. Britann. in Miscell. Obss. Vol. I. p. 5. et 82., atque etiam Gossr. minus aptum et talem censet, quem Vergilius haud dubie emendaturus fuisset. Tuentur autem eum Codd. omnes, Servius et Auctor libelli de progenie Aug. ab Heynio ipso laud. equi v. 267. et 268. recitat); tuetur etiam Homeri auctoritas, Il. VI, 402 39. τὸν δ' Εχτωρ χαλέεσχε Σχαμάνδριον, αὐτὰρ οἱ ἄλλοι Άστυάναχτ' οιος γάρ ερύετο Ίλιον Έχτωρ, quem vix dubitare possumus quin peta ante oculos habuerit; tuetur denique ipsius loci ratio, cum iam illud nunc tale additamentum exspectari iubeat et causa aliqua, unde ipsum Iuli cognomen Ascanio venerit, vix reticeri potuerit; quibus causis permoti cum Iahnio (supra ad v. 109.), qui etiam cf. in Annal. suis XLIII. p. 38. et Wagn. asteriscos ab Heynio adpictos sustulimus, in quo omnes recentiores editores nos secuti sunt. Similem autem nominis alicuius explicationem et etymologiam apud Vergilium haud raro deprehendimus. Vid. Aen. I, 288. III, 334. VII. 411. VIII. 271. 331. 338. 343. etc. Ceterum Ascanium antea Iulum appellatum fuisse, non nisi Romanorum scriptorum est commentum, in imperatorum gratiam effictum. Ascanii quidem nomen in fuga demum ipsi inditum, prins vero Euryleonem vocatum fuisse, refert Dionys. I, 65. Cf. Heynii Exc. XVII. ad l. II. et Ovid. Met. XIV, 609., qui haud dubie Vergilii locum ante oculos habuit. -- dum stetit. Vid. infra ad III, 16. adnott. Res stetit Ilia regno poëtice dictum pro: res stetit (i. e. incolumis mansit) Ilio regno (dum regnum Ilium incolume fuit), siTriginta magnos volvendis mensibus orbis Imperio explebit regnumque ab sede Lavini Transferet et longam multa vi muniet Albam. Hic iam ter centum totos regnabitur annos

270

mul cum regio imperio cecidit etiam (eversa est) res Ilia. Verbum enim standi h. l., ut saepe, i. q. incolumem esse. Cf. Geo. IV, 208. Aen. II, 56. et imprimis II, 88. Dum stabat regno incolumis. Wagn. prius 1lio regno minus recte pro Dativo habuit, coll. parallelo Livii loco I, 3. res Latina et regnum avitum paternumque puero (Ascanio) stetit, quod iure vituperat Siebelis p. 16., in explicando loco nobiscum consentiens; quare Wagn. in recentiss. edit. sententiam suam recte mutavit. Peerlk. autem, cui res stetit Ilia regno non Latinum videtur, proponit coniecturam dum res stetit Ilia, regni Triginta menses etc. Sed vide Iahn. Annal. 1. 1. p. 39. — 269—271. "Trigesimo regni anno Ascanius Albam Longam condidisse sedemque regni a Lavinio in novam urbem transtulisse traditur. [Cf. Cato ap. Serv. ad h. l. Varro R. R. II, 18. et Dion. Hal. III, 34.] Quem si verbis sensum inesse voluit, antique locutus est poëta pro: Ascanius XXX annos imperio explebit, cum regnum transferet. Si tamen ad communem grammaticam rationem verba accipis, nihil definit poëta, sed Ascanium XXX annos esse regnaturum, et in hoc regni tempore urbem novam conditurum ait. Sed prius cum poëtae rationibus convenit; cf. inf. VIII, 42. 47. 48. — orbes, annos, magnos, longos, ut alibi, epitheto ex natura anni deprompto, quatenus plurium mensium spatia comprehendit. [Cf. Aen. III, 284. etc.] Argutatur Macrob. in Somn. Scip. II, 11. et Serv. cum aliis interpretibus in h. v." Heyn. Triginta magnos orbes ex hoc loco repetit poëta Anth. Lat. III, 81. 57. volvendis mensibus. Participium Futuri Passivi ut Participium Praesentis Passivi usurpatum legimus etiam IX, 7. volvenda dies, i. e. se volvens; quocum cf. supra v. 234. ibique adnott., Ennii Annal. fr. inc. 60. p. 76. Vahl. clamor ad caelum Volvendus per aethera mugit et Wagn. Qu. Virg. XXIX, 4., (qui huc etiam refert Aen. I, 494., ubi vid. adnott.) Schmidt. über den Infin. p. 62. Goerenz. ad Cic. Acad. II, 43, 133. et Ritschl. Parerg. I. p. 27. — magnos orbis. Cf. Aen. V, 46. annuos orbes. — 270. ab sede. Sic Heins. ex Med., Rom. aliisque libris melioribus. Cf. Cort. ad Lucan. I, 482. Hand. Turs. I. p. 5 sq. et adnott. ad Geo. I, 171. De genitivo *Lavini* a voc. *sedis* pendente Weickert. l. l. conferri inbet III, 295. VII, 697. 714. VIII, 231. X, 68 sq. Suet. Octav. c. 94. Ramsh. p. 167. (§. 106. b. p. 313 sq. ed. 2.) Beier. ad Cic. Off. II, 5, 16. p. 35. Matth. ad Cic. Cat. II, 24. alios. Vide etiam supra ad v. 247. Lavini autem non a Nomin. Lavinum descendit, sed contractum est ex Lavinii. (Vid. adnott. ad Ecl. I, 32. et Aen I, 2. IX, 151.) Veram enim huius nominis formam Lavinium fuisse, satis probatur per nomen gentile Laviniensis et Lavinius; a Lavino si duceretur, Wagnero auctore, vel Lavinias, vel Lavinensis, vel etiam Lavininus formandum esset. Vid. etiam adnott. ad v. 9. et 258. Erat autem Lavinium oppidum Latii maritimum, ab Aenea conditum et in coniugis honorem ita appellatum, unde Ascanius coloniam Albam Longam deduxit, quae regum sedes mansit usque ad Romuli tempora. Cf. de eo liber meus geogr. III. p. 715. — 271. Transferet, quo? ex verbis statim sequentibus apparet. — muniet, exstruct et moenibus cinget (cf. supra v. 7.), multa vi, magnis opibus, magno hominum rerumque apparatu. Praeivit Lucr. I, 729. multa munita virûm vi. — 271. longam Albam hic, ubi de urbe demum condenda sermo est. Longa vero Alba infra VI, 766., ubi urbs iam condita et nomine notata cogitatur, cum recentissimis editoribus nunc scripsimus. Nauck. p. 16. idem discrimen intercedere docet, quod inter der grosse Alexander et Alexander der Grosse. Aliter censet Süpflius, etiam hic Longa Alba scribens. De ipsa urbe vid. librum meum modo comm. III. p. 717. — 272. Per CCC annos reges e Troiana stirpe Albae Longae esse regnaturos ait. - iam de eo, quod nondum est, sed aut statim (ut hoc loco) aut suo tempore certe fiet, ideoque confidenter exspectari potest (ut nos: es wird

Gente sub Hectorea, donec regina sacerdos Marte gravis geminam partu dabit Ilia prolem. Inde lupae fulvo nutricis tegmine laetus Romulus excipiet gentem et Mavortia condet

275

schon werden, er wird schon kommen etc.). Cf. Aen. IV, 566. VI, 676. 6. Wagn. Qu. Virg. XXIV, 5. et Hand. Turs. III. p. 125. (Aliter tamen Conington, qui, si cum recte intelligo, iam per: ab co inde tempore explicandum censet.) — ter centum. Vid. adnott. ad v. 71. Cf. Iustin. XLIII, 1, extr. Alba trecentis annis caput regni fuit. — "regnabitur gente sub Hectorea, regnum tenebitur a regibus Troianae stirpis. Cf. XII, 826. Sit Latium; sint Albani per saecula reges etc. — Gens Hectorea est Troiana simpl., ut V, 190. Hectorei socii. Ex Troiana saltem stirpe, si non omnes ex Aeneae prosapia, oriundi fuerunt reges, qui Albae Longae imperarunt." Heyn. De ipsa re cf. etiam infra VIII, 42 sqq. et Iustin. XLIII, 1. extr. — 274. Rhea Silvia etiam Horatio Od. III, 9, 8. IV, 8, 22. Ovidio Fast. II, 598. aliisque Ilia vocatur ab Ilio, quasi Troiana stirpe oriunda, quare cadem Horatio Od. III, 3, 32. Troica sacerdos. regina, h. e. regio sanguine orta, ut βασίλισσα; vid. adnott. ad IX, 223. sacerdos, virgo Vestalis. Coningtoni dubium videtur, utrum regina, an sacerdos Adiectivi loco positum sit; equidem vero, si omnino talis quaestio movenda, non dubito, sacerdotem esse caput sententiae. (Cf. etiam VII. 660. et Hor. l.l.) Dictum autem est eadem ratione qua Sall. Iug. 12. ubi vid. Fabri et Dietsch.) mulier ancilla et similia. Cf. etiam supra v. 21., infra v. 382. et adnott. ad Ecl. VIII, 13. Geo. II, 145. Aen. III, 324. etc. Marte gravie, e Marte gravida, gemellos uno partu edet. Rheam Silviam, Numitoris, regis Albani, filiam fuisse, quam Amulius avunculus Vestalem esse voluerit, ne umquam stirps Numitoris propagaretur, satis constat. Ex quorundam narratione Rhea Silvia post Romuli Remique partum in Tiberim praecipitata uxor dei fluminis facta est (cf. Hor. Od. I, 2, 17. et Conon. Narr. 48.); alii vero eam in carcerem coniectam et a filiis liberatam +sse narrant. (Dion. Hal. I, 10.) Ceterum gravis pro gravidus legitur ctiam ap. Ovid. Fast. II, 615. iacet illa (Rhea Sylvia) gravis (e Marte), III. 22. Met. IX, 638. Plin. H. N. IX, 6, 5, et alibi; quare etiam tropice A-n. VI. 516. de equo Troiano: armatum peditem gravis attulit alvo, Liv. XXVIII, 15. nuhes graves imbre etc. — Prolem dare legitur etiam ap. Nemes. Cyn. 118. et in Anth. Lat. VI, 84, 67., ubi hic locus sic variatur: His demum exactis geminam dabit Ilia prolem. Verbum proprium legimus Aen. VII, 660., quem Rhea sacerdos Furtivo partu sub lumihis eclidit oras. Ceterum vid. adnott. ad Geo. IV, 204. et de nomine Riae sic postposito infra ad v. 412. — 275—277. Romulus Romam andet. Ut lupam nutricem commemorare possit, Romulum antiquorum heroum more lupinam pellem gessisse narrat. Cf. de hoc more Aen. 37. VII, 688. VIII, 553. IX, 304. XI, 679. Silius II, 156. etc. — laetue tegmine (i. e. pelle) lupae Heynio et Thielio nihil aliud est, quam rnatus, succinctus (ut infra v. 323. succinctam - - teymine lyncis). Nescio tamen, an rectius explices: in gratam laetamque lupae nutricis memoriam pelle lupina indui solitus; quamquam me non fugit, alibi eiusmuli epitheta, velut lactus, gauclens, tutus etc., nihil fere aliud significare. quam habens, gestans, utens. Cf. e. g. infra v. 696. II, 417. etc. Simillimus est Ovidii locus Met. I, 475. silvarum latebris captivarumque ferarum Exercis laetus. Propert. V, (IV.) 10, 20. Romulo galeam modo lupinam tribuit; Vergilium autem de pelle lupina, corporis tegmine, cogitare vix dubium videri potest, imprimis si infra v. 323. II, 722. V, 37. VII, 666. VIII. 460. XI. 576 sq. et Geo. IV, 342. comparamus. (Cf. etiam Henry Tw. years I. p. 98., qui recte censet, Vergilium, si de galea modo cozitasset, potius ut Aen. VII, 888. scripturum fuisse.) — Romulus escipiet gentem. Heynius (cui Conington adsentitur), de gente regia regitans antea commemorata, minus recte explicat: ,, succedet in regno Albano Romulus." Non enim Albae regnavit Romulus, sed Romae, quam condidit; quare rectius Ladew. et Wagn. cum Iahnio Annal. l. l. p. 39: ...Numitor et Amulius cum filios non reliquissent, propagavit post eos

Moenia Romanosque suo de nomine dicet. His ego nec metas rerum nec tempora pono: Imperium sine fine dedi. Quin aspera Iuno, Quae mare nunc terrasque metu caelumque fatigat, Consilia in melius referet mecumque fovebit

280

gentem Romulus." Sed alia etiam defendi potest explicatio, ut gentem pro populo positam habeamus et excipere cum Thielio ad asylum referamus, quod Romulus Romae aperuerit; quare etiam adiungantur verba et Mavortia condet moenia. Similiter etiam Siebelis p. 17.: "recipiet gentem (Albanam) apud se, h. e. in civitate sua. - - Quod autem partem tantum Albanorum civium excepit, nihil obstat; nam excipiet gentem non necessario cogit, ut totam gentem exceptum iri arbitremur." Peerlk. temere coni. Romulus excipiens, (quod pro veniens, nascens positum accipit) gentem et M. condet moenia. Sed vide quae Iahn. Annal. I. l. contra eum disputat. - ,, Moenia Mavortia, Roma a Martis filio condita; ut saepe al. Sunt haec omnia vaticiniorum et oraculorum more per ambages ac pleniore ore exposita, quam in oratione Iovis ad filiam exspectari poterat." Heyn. — 278. 279. Sensus est: Romanorum imperium nec locorum nec temporum finibus circumscribo. Metae enim ad ambitum, tempora ad diuturnitatem imperii referenda. Rerum metas, h. e. terminos imperii. Cf. X, 472. III, 429. etc. imprimisque Sil. VII, 478. Hic regna, et nullae regnis per secula metae, praeterea autem Anth. Lat. I, 147. 10. nec metas rerum, nec tempora pono et Rutil. Itin. I, 137. nullis obnoxia tempora metis; quod autem attinet ad vocem res pro imperio magnaque potentia positam, Acn. I, 268. IV, 49. VI, 857. VII, 600. X, 88. etc. — pono - - dedi; rectissime, asyndeton enim sic est explicandum: Non pono imperio Romano terminos neque loci neque temporis; nam iis dedi, constitui, imperium sine fine mansurum, infinitum. Aeternam urbem Tibulli II, 5, 23. (ubi vid. interpp.) et aliorum significat. Nauck. p. 16. comparat Hor. Od. III, 3, 45. nomen in ultimas Extendat oras (Roma). Respicit hunc locum Sulpit. Sat. v. 33. Aut frustra uxori mendaxque Diespiter olim Imperium sine fine dedi, dixisse probatur. Ceterum noli putare, Iovem hic se fato superiorem significare, immo etiam haec secundum fata dat ac ponit. Cf. etiam Dietsch. Theol. Verg. p. 20. et supra ad v. 257. adnott. — 280 sqq., "Ipsa Iuno aliquando studio Romanorum tenebitur. Fuit enim cum Iove et Minerva rerum Romanarum tutela. — Iuno fatigat metu, h. e. terroribus, mare, terras, caelum. Verearis fortasse, ne turgere videatur oratio; sed subest sententia: Iunonem omnia nunc miscere, ut Troianos perdat. Inf. IX, 400. Proinde omnia magno Ne cessa turbare metu; ut VII, 301. Absumptae in Teucros vires caelique marisque." Heyn. Rectius tamen metu passivo sensu dictum putes: aus Furcht. Cf. supra v. 23. Id metuens - - Saturnia etc. — fatigare absolute positum est vexare, requiescere non sinere, ut VI, 533. quae te fortuna fatigat et VII, 582. Martem fatigare. Cf. etiam VIII, 94. remigio noctemque diemque fatigare, Lucr. III, 838. curisque fatigat. id. V, 1422. belloque fatigant. Ep. ad Caes. de ord. rep. II, 10, 5. multipliciter animus curis atque laboribus fatigatur. Tibull. IV, 1, 184. quamvis Fortuna - - me adversa fatiget. Ovid. Met. 1, 573. locum sonitu fatigare et multa similia. Cf. Thiel. ad h. l. imprimisque Unger de Valgio Rufo p. 231 sq. et adnott. ad VIII, 94. — aspera luno, ut apud Prop. V, (IV.) 9, 71. et al. Cf. adnott. ad v. 14. huius libri. — 281. Consilia in melius referet, animo mutato in rectam viam, a qua declinavit, revertetur et in meliorem partem consulct. Heyn. comparat infra XI, 425. Multa dies - -Retulit (mutavit) in melius, et Wund. Tac. Ann. I, 33. f. animum in bonum vertere. Henry autem Tw. years I. p. 99. et Philol. XI. p. 506. nos iubet ipsam Iunonem de hac mentis mutatione dicentem audire ap. Ovid. Fast. VI, 41 sqq. — Praepositionem in Adiectivis adiectam efficere notionem Adverbii modum exprimentis, satis notum. Sic in melius legitur etiam apud Celsum II, 2. (ubi opponitur in peius); contra in peius etiam Quinct. Inst. I, 3, 1.; in deterius Tac. Ann. XIV, 43.; in maius Sall. Iug.

Romanos, rerum dominos, gentemque togatam. Sic placitum. Veniet lustris labentibus aetas, Cum domus Assaraci Phthiam clarasque Mycenas Servitio premet ac victis dominabitur Argis. Nascetur pulchra Troianus origine Caesar,

285

73. 5. Tac. Hist. III, 7. Cf. Cort. ad Plin. Epist. III, 11, 1. Kritz. ad Sall. 1. 1. Walch. ad Tac. Agr. p. 305. et quos laudat Hand. in Tursell. III. p. 330 sqq. — 282. Macrobio teste Sat. VI, 5. Vergilius hunc versum, quem secundum Suct. Octav. 40. Augustas in populi concione recitavit, a Laberio sumpsit. — Romanos, rerum dominos, h. e. orbis terrarum imperatores. Cf. Hor. Od. IV, 14, 49. Ovid. Fast. I, 515 sqq. II, 136 sqq. Cic. pr. Planc. 4, 11. etc. Sic rerum domini et rerum domina etiam ap. Prisc. Perieg. 81. et Auson. ord. nob. urb. in Wernsd. Poët. L. min. V, 1323, 9. etc. Verba autem gentemque togatam spectant ad togae, h. e. pacis, artes ac virtutes, ut totius versus sententia sit: Romanos et belli et pacis artibus claros; nam sine bellica virtute numquam rerum domini fleri potuissent. Henry I. I. paullo subtilius explicat: Romanos, qui toga, pacis veste, inducti orbi terrarum imperant, coll. Cic. Cat. II, 13. III, 6. 10. etc. Ne autem in toga commemorata offendamus, Heyn. cogitandum esse memorat, maiorem dignitatem in toga olim fuisse, quam nunc in ullo vestimenti genere." Heyn. Nemini enim praeter civem Romanum toga uti licuit. Quid quod adeo exsulibus eius usus erat interdictus? Cf. Plin. Ep. IV. 11. Carent togae iure, quibus aqua et igni interdictum est. Quare ap. Hor. Od. III, 5, 10. legimus Anciliorum et nominis et togae oblitus, quem locum Florus IV, 11. sie imitatur: Antonius patriae, togae, fascium edlitus, a Cicerone autem pr. Rab. Posth. 10, 27.. Sallustio Iug. 21, 2. aliisque Romani κατ' εξοχήν togati appellantur. Cf. omnino Heind. ad Hor. Sat. I, 3, 31. et Obbar. ad eiusd. Ep. I, 1, 96. — 283. Sic placidum: sic a fato est constitutum; quod alibi sic visum, οῦτως δέδοχται. Cf. Heind. ad Hor. Sat. II, 6, 22. Plures Codd. addunt est; sed in talibus, rimm, placitum, licitum, datum etc., Verbi substantivi omissionem, vel praegressa Coniunctione, sollemnem esse docet Wagn. Qu. Virg. XV, 9. cell. Aen. II, 488. 624. IX, 135. III, 2. X, 106. — 283—285. Splendide Romanorum bella cum Graecis gesta et Achaiam in provinciae Rom. formam redactam indicat. — lustris doctius quam annis, quia, cum lustrem plurium annorum spatium complectatur, sic temporis olim, post plura saecula, futuri notio melius exprimitur. — domus Assaraci, Remani a Troianis oriundi. Assaracus enim, Trois filius, est proavus Acrese. Vid. Hom. II. XX, 230-241. Apollod. III, 12, 2. Conon c. 12. et Ennius Annal. I. fr. 29. p. 9. Vahl. Assaraco natus Capys optimus Philarg., Aen. VI, 778. cum Servii scholio, Silius XI, 297 sqq. etc. .. Graecia praeclare per Phthiam, utpote Achillis patriam, et Mycenas, Agamemnonis sedem, declarata. nec non per Argos, quos tum Diomedes tenebat (II. II, 559 sqq.): erat tamen haec urbs tantae tum dignitatis, ut apud Homerum tota Graecia per Argos, et totus exercitus Argivorum nomine insigniretur. Inf. VI, 839. Ernet ille Argos, Agamemnoniasque Mucenas. Gravissima vocabula etiam ista: Servitio premet - - dominahitur." Heyn. Cf. de his locis libri mei geogr. Vol. III. et de Phthia quidem, Thessaliae regione, p. 889., de Mycenis (quarum memorabiles reliquiae apud vicum Kharvati reperiuntur) p. 998. et de Argis (quae etiamnum Argo vocatur) p. 999. Ceterum de totius loci forma et compositione (Venit - - Cum - - premet - - dominabitur) cf. adnott. ad Geo. I, 493. — servitio premet fortius, quam supra v. 54. imperio premere: quare etiam dominabitur adiectum. Argis sextus, non tertius est Casus, neque verba victis Argis pro Ablat. absol. habenda. — 286 sqq. "Ad Augustum referas haud dubie verius, quam ad Iulium Caesarem cum Servio, Cerda et aliis ap. Burm. [etiam Iahnio Annal. l. l. p. 39.] Nam nec terrarum imperium v. 287. facile Caesari tribuitur, neque is spoliis Grientis onustus, neque ab eo pax restituta v. 290. Contra de Augusto

Imperium Oceano, famam qui terminet astris, Iulius, a magno demissum nomen Iulo. Hunc tu olim caelo spoliis Orientis onustum Accipies secura; vocabitur hic quoque votis. Aspera tum positis mitescent saecula bellis

**290** 

illa ubique obvia. Vid. impr. Aen. VI, 793 sq. Is vocatus *Iulius Caesar*, iure adoptionis; nomen Iulii autem cum esset demissum [vid. infra] a magno Iulo, h. e. nomen, quod ad eum, adoptione in gentem Iuliam assumptum, venit, Troianus inde appellatur." Heyn. Peerlkamp. praeter necessitatem pro Iulius a coni. Iulia stirps, Augustum a Romanis Iulium Caesarem appellatum esse negans. Sed verissime Siebelis p. 17. opponit, multum differre, utrum Iulius Caesar scribatur, an Caesar praecedat, Iulius sequatur post longius intervallum, idque potius pro appositione habendum esse: der Iulier (i. e. Iulia gente ortus), plenum tamen nomen Augusto ex adoptionis iure fuisse C. Iulio Caesari Octaviano. Praetera cf. quae Iahn. Annal. l. l. (cui tamen in interpretando ipso loco non adsentior) et Freudenberg. l. l. p. 12. contra Peerlk. disputant. pulchra origine, i. e. clara, egregia, nihil amplius. Sunt enim, qui de Venere huius gentis matre, temere cogitent. — 287. Imperium oceano - - terminet, totum orbem terrarum imperio suo subiiciet. Cf. infra VI, 795 sqq., ubi idem multo magnificentius profertur. Similes sententiae non solum apud poëtas, verum etiam apud pedestres scriptores Romanorum haud rarae. Cf. v. c. Cic. Cat. III, 11, 26. IV, 10, 21. pr. Arch. 10, 23. etc. — famam qui terminet astris, qui ut terminet - -, est in fatis. Cf. infra v. 379. fama super aethera notus. Ecl. V, 43. usque ad sidera notus. Hor. Od. I, 1. extr. Prop. I, 9, 17. etc. — 288. Iulius -- nomen. Eandem appositionem habemus infra III, 19. — demissum, deductum; nomen, quod ab Iulo, qui gentis Iuliae auctor habebatur, ad eum devenit. Cf. Geo. III, 35. demissaeque ab Iove gentis nomina. Hor. Sat. II, 5, 63. ab alto demissum genus Aeneae. Tac. Ann. XII, 58. Nero Romanum Troia demissum et Iuliae stirpis auctorem Aeneam - - exsecutus. Noli autem varia pronuntiandi ratione in eodem versu obvia offendi: Iulius - - Iülo; nam vel optimi Romanorum poëtae in nominibus ab litera I incipientibus eam haud raro tamquam consonantem proferre solent. (Cf. Weichert. de Lucii Varii et Casii Parm. vita et carmm. Grimae 1836. p. 344.) Quod etiam in mediis vocabulis per synizesin fieri, supra ad v. 2. vidimus. Sic apud Catull. LXIV, 37. uno eodemque versu legimus Pharsaljam coeunt, Pharsalia tecta frequentant. (Cf. Corn. Mülleri Spicileg. animadvv. in Catulli Carm. in nupt. Pel. et Thet. Hamb. 1836. p. 12 sq.) — 289. spoliis Orientis onustum, quemadmodum Claud. IV. Cons. Hon. 653. Arcadius captae spoliis Babylonis onustus. Temporum autem ratio iubet de ea expeditione cogitari, quae a. u. 724. ab Aegypto per Syriam et Asiam minorem facta est, cuiusque mentio etiam Aen. VIII, 685. iniicitur. De bello Parthico a. 734. suscepto (ad quod Heyn. et alii haec verba referunt) prioribus Aeneidos libris nondum sermo esse potest. Vid. Comment. de vita carminibusque Virg. p. XXV. cum not. 54. Nec minus, quae Burm. ad h. l. disputat, ut conferas suadeo. — (in) caelo Accipies. Sic infra v. 685. gremio, VI, 393. lacu, VIII, 178. toro accipere, ap. Liv. IX, 7, 9. milites urbe tectisque accipere etc. De ipsa re autem cf. Geo. I, 24-42. III, 16-39. Aen. VI, 792-798. VIII, 678-688. adnott. ad Ecl. I, 6. et lahn. ad Ovid. Trist. I, 1, 20. — secura, nemine intercedente, Iunone placata. Cf. supra v. 279 sqq. — vocabitur votis, honores divinos accipiet. Cf. Ecl. V, 80. Geo. I, 42. et Aen. V, 234. De Augusto autem in deorum numerum referendo et iam tunc Laris instar a Romanis coli coepto vid. quae ad Ecl. I, 7. Geo. I, 24. et alibi adnotavimus coll. cum iis, quae Hertzberg, de Diis Rom. patriis etc. p. 47 sq. et Freudenberg. Vind. Verg. p. 12 sqq. disputarunt. — hic quoque, ut Aeneas ipse. Cf. supra v. 259 sq. — 291. "Ad Ianum clausum a. U. C. 725., et pacem per terrarum orbem restitutam recte refertur. [Cf. Suet. Octav. c. 22. Hor. Od. V. 15, 8 sq. etc.] Nec tamen hinc probare aliquis suscipiat, hoc ipso anno Cana Fides et Vesta, Remo cum fratre Quirinus Iura dabunt; dirae ferro et compagibus artis

primum Acneidis librum esse scriptum. [Cf. Diss. de vita et carmm. Virg. L 1.] — sascula aspera mitescent, tempus illud erit pacatum, finitis bellis. Tribuitur tempori, quod hominum est." Heyn. Cf. adnott. ad Geo. I, 468. et II, 295. — positis bellis. Cum arma ponere, deponere saepissime dicatur, veteres haec verba interdum etiam ad bellum transferunt. Sic infra VIII, 639. et Claud. Laud. Ser. 204. posito certamine. Ovid. Met. VIII, 47. poterat deponere bellum. ibid. XIV, 571. deponendique pudore Bella gerunt (ubi ad deponendi rectius fortasse bella, quam arma suppleas) etc. — 292—296. "Fidem ait, religiones patrias et concordiam, exstinctis bellis et discordiis, remp. esse temperaturas. — Fides cana, prisca, antiqua, qualis maiorum fuit."

Heyn. Eadem de causa Aen. V, 744. Vesta (ad quam etiam hic epitheton est extendendum) nominatur cana et Veritas a Varrone apud Nonium IV, 25. Cf. etiam Hor. Carm. saec. 57. Iam Fides et Pax et Honor Pudorque priscus et Martial. I, 16, 2. si quid longa fides canaque iura valent. Eodem redit Henrici (Tw. years I. p. 102. et Philol. XI. p. 506.) explicatio "hoary, die vor Alter grauende." Minus recte Schirach. p. 352. (Acronem secutus) hoc epitheton intelligere videtur, cui cana idem est quod alba: "nam Fides, inquit, albo velata panno incedit. Hor. Od. I, 35, 22. et albo Fides velata panno." Fides autem Romae colebatur in templis a Numa Pompilio (Dion. Hal. II. extr.) et ab Attilio Calatino (Cic. N. D. II, 23.) exstructis. — Vesta, 'Esta, Saturni et Rheae filia, custos domorum et civitatum, (concordiae, pacis, securitatis publicae: cf. Geo. I, 498.), patria erat Romanorum dea, cuius cultum antiquissimum Numa Lavinio Romam transtulit. (Dion. Hal. II, 5. Liv. I, 20. Ovid. Fast. VI, 269. alii.) -- ,,Cum his Romulus et Remus cf. Geo. II, 533. Remus et frater iura dabunt, imperio Romano praeerunt, rem Romanam tuebuntur; redibit res ad pristinam illam temporum sanctitatem et integritatem, quae erat ante parricidium Remi a Romulo commissum." Heyn. Igitur fratrum concors commemoratio, quorum nominibus non opus est ut certos Vergilianae aetatis homines significari putemus, atique pacis et tranquillitatis symbolum esse potest et cadit Peerlkampii sensum ridicule detorquens explicatio: ,,tempore Romuli et Remi redibunt; caedes igitur fraterna et perpetua bella redibunt. Cf. Heynii excurs. ad h. l. Wagn. Vergilium alios auctores secutum esse putat, qui Remum non a Romulo, sed ab alio homine (Celere? quem Serv. ad Aen. XI, 603. et Ovid. Fast. IV, 837. nominant) occisum retulerint. — Iura dabunt, i. e. leges ferent, quibus iura continentur, (quare etiam Hor. Sat. I, 1, 9. coniungit iuris legumque peritus) omninoque prima iuris fundamenta condent, non solum ius dicent. Cf. infra v. 507. III, 137. V, 758. VII, 246. VIII, 322. 670. Geo. IV, 561. Ovid. Met. I, 576. Prop. V, (IV), 11, 18. Liv. I, 8, XXX, 32. Hor. Od. III, 3, 44. Lersch. Ant. Verg. §. 2. et Henry Two. years I. p. 102. et Philol. XI. p. 506. p. 6. sqq. Ceterum Bach. ad Ovid. Met. I, 217. hunc locum temere adjungit iis, in quibus duo Nomina per Praepos. cum coniuncta sequatur Pluralis Verbi numerus (qua de re conferendi viri docti, quos Kritz. ad Sall. Cat. 43. 1. laudavit); neglexit enim vir doct., verbum dabunt etiam ad Ficlem et Vestam esse referendum. Neque id omnino verum est, quod Bach. ibid. docet, in eiusmodi locis, qualis hic est, vel Hor. Sat. I, 10, 85. Te, Messala, tuo cum fratre et similibus, cum prorsus idem esse, quod et; immo ei nomini, cui alterum per cum adiungitur, plerumque priores partes deferuntur. (Cf. omnino Heindorf. ad Hor. l. l. Ruhnk. ad Ter. Eun. II, 2. 10. Obbar. ad Hor. Ep. I, 6, 18. Vol. I. p. 311. et Handii Turs. II. p. 138., Probe autem animadvertendum, hic quidem, ubi salva Romuli gloria fieri posset, Remi quoque mentionem fecisse poëtam, supra vero v. 276., ubi nisi Romuli scelere commemorato fieri non potuisset, prorsus eum siluisse. Ceterum vix tanti est, ut Peerlkampii temerariam afferam coniecturam Numa cum vate Quiriti I. d., quam multis verbis probare Claudentur Belli portae; Furor impius intus Saeva sedens super arma et centum vinctus aënis Post tergum nodis fremet horridus ore cruento." Haec ait et Maia genitum demittit ab alto,

**295** 

studet, quamque etiam Siebelis p. 18. iure portentosam dicit. -- 293. Cum verbis dirac portae longius disiunctis cf. v. 74, 99, 190, 195, 454. III, 162. 175. etc. a Kappesio I. p. 39. congesti. — ferro et compagibus, Ev dià dvoiv. Cf. Aen. II, 627. ferro crebrisque bipennibus et vid. adnott. ad Ecl. II, 8. VIII, 95. Geo. I, 335. Ceterum Henry (Class. Mus. XIX. Tw. years I. p. 103. et Philol. XI. p. 507.), qui de Adiect. dirus cum Ablat. rei constructo conferri iubet Plin. H. N. V, 4, [4.] Silium IV, 282. et Catal. XIV, 2., coniungit verba dirae ferro et compagibus artis, ut portae (totae ferreae) ea ipsa de causa dirae dicantur, quod magna ferri massa et singulis quidem partibus s. segmentis ("several pieces adapted to each other"?) compactae sint, non claudentur ferro et compagibus, quod Conington probare videtur. Sed vide, quae Kappes 1. 1. contra eum disputat. Accedit, quod Vergilius ipse Aen. VII, 622. ut Ennius (Ann. VIII, 2. p. 40. Vahl.) ap. Hor. Sat. I, 4, 61. ferratos modo belli postes (non ferreos, ut Lucan. I, 60.) commemorat et quod ibid. v. 609 sq. legimus Centum aerei claudunt vectes aeternaque ferri Robora. Sententia igitur haec est: Portae tam firmiter clausae non facile poterunt aperiri. — artis. non arctis scribendum esse, iam satis constat. Vid. Broukh. ad Tibull. I, 5, 53. Drakenb. ad Sil. VII, 280. Nolten. Lex. antib. p. 25. Kritz. ad Sall. Iug. 52, 6. Obbar. ad Hor. Ep. 1, 5, 29. Vol. I. p. 247. Iani ad Hor. Od. I, 38, 7. Grotefendi Gr. Lat. II. p. 199. (§. 183.) Schneideri Gr. Lat. I, 2. p. 449. — "Bellum, o Πόλεμος, h. l. dei personam sustinet: ut [infra VI, 279. Hor. Sat. I, 4, 61. et] ap. Plin. XXXV, 36, 16. — Belli portae; respicit Iani templum (cf. Aen. VII, 697 sqq. et Liv. I, 19.), quod, pace restituta, clausum quasi pro carcere et custodia Belli, quod Furor declarat, esse videtur." Heyn. Belli fores et portam etiam Val. Fl. III, 60. et 353. et Sanguinei magna ostia Belli idem V, 308. commemorat. — Furor. "Vergilius, ut rem variaret, Furorem cum Bello Iani templo inclusit. Furor enim inter Martis comites apud Stat. Theb. III, 424. Apud eundem VII, 52. in regia Martis habitat Furor." Wund. De Furore autem pro numine a veteribus habito cf. etiam Petron. c. 124. Heumann. Poecil. T. II. l. IV. c. 3. et Heynii Excurs. supra laud. Fortasse huc etiam trahendi infra v. 348., supra v. 350. et similes loci. — Impius autem dicitur ob bella civilia, quae proprie impia. Cf. Mars impius Geo. I, 511. Verba Furor impius intus iterantur ab Orosio VII, 5. (ubi male legitur impius impius.) — 295. Saeva arma, ut VIII, 482. IX, 648. XI, 545. — aënis nodis, catenis, ut ap. Lucr. VI, 356. nodi et vincla coniunguntur. Putant autem, Vergilium hic spectasse Apellis picturam ab Augusto in foro dicatam, in qua Bellum, forma humana indutum, restrictis post tergum manibus Alexandri triumphantis currui iunctum conspiciebatur. Cf. Plin. H. N. XXXV, 36, 16. Ceterum imitantur h. l. Manil. I, 921. iam bella quiescant, atque adamanteis Discordia vincta catenis Aeternos habeat frenos in carcere clausa, Ovid. Fast. I, 702. religata catenis Impridem nostro sub pede Bella iacent, et Calpurn. I, 46. dabit impia vinctas Post tergum Bellona manus. — 296. vinctus post tergum. Cf. Aen. II, 57. et Calpurn. 1. 1. Ribbeck. scribit pos tergum. Vid. adnott. ad Ecl. I, 29. — Sequentia verba fremet horr. ore cruento tam arcte cohaerent, ut supervacaneum sit quaerere, utrum ore cruento cum horridus, an cum fremet coniungendum sit, quamquain, si XII, 8. fremit ore cruento comparamus, hoc alterum praestat. Ceterum hic locus sic iteratur a Cassiodoro Var. V, 21. p. 80.: de quo verius diceret vates Mantuanus: Claudentur litis portae; furor impius intus Inclusus fremit horridus ore cruento. Rau in Sched. p. 37. praeter necessitatem coniecit irritus coll. infra V. 442. — 297-304., Observa, quam succincta in sqq. narratio sit. Bene autem deorum ministerium interponitur in hospitio Troianis parando, ne res miraculo careat." Heyn. - Haec ait post talia fatur v. 256. iteratum. Cf. adnott. ad Geo. IV, 499. — Maia genitum, Mercurium, quem illa Atlantis filia ex Iove

Ut terrae utque novae pateant Karthaginis arces Hospitio Teucris, ne fati nescia Dido Finibus arceret. Volat ille per aëra magnum Remigio alarum ac Libyae citus adstitit oris. Et iam iussa facit, ponuntque ferocia Poeni Corda volente deo; in primis regina quietum

300

peperit in Cyllene, Arcadiae monte. (Hesiod. Theog. 938. Paus. VIII, 17.) Cf. infra VIII, 138. — demittit ab alto, ut in Anth. Lat. I, 171, 3. emittit ab alto. — demittit, ut pateant - - ne arceret: consecutio temporum variata; nam Praesens historicum et Praesentis et Imperfecti Conjunctivus excipere solet, etiam apud historicos. Cf. Matth. ad Cic. Rosc. Am. 9, 25. Kritz. ad Sall. Cat. 33, 1. et 41, 5. Beneck. ad Iustin. II. 11. Kühner. ad Cic. Tusc. V, 33, 96. Daehn. ad Nep. Milt. 4, 4. Vir doct. in Seebodii Bibl. crit. a. 1821. I. p. 176. Ruddim. II. p. 381. ibique Stallb., alii. Rectius, quam Iahn. ad Aen. VI, 754., de hoc loco indicat Thiel., qui apte conferens locum simillimum Plaut. Mil. Glor. II, 1, 52. Dedi (tabellas) mercatori, qui ad illum deferat meum herum - ut is veniret, verbis ut - - pateant proximum missionis consilium et finem inesse censet, ceteris autem ne - - arceret secundariam modo sententiam, livis scilicet cogitationem aliquam cum illo consilio tamquam internam causam conjunctam. Scilicet sententia haec est: Iupiter Mercurium demittit, ut K. arces pateant; nam erat metuendum, ne Dido - - arceret. — Cum verbo peteant cf. supra v. 233., ubi contra cunctus clauditur orbis. — novae Karthaginis (vid. supra ad v. 13.). Servius adnotat, Livio teste ipsum Kartheginis nomen Poenorum lingua significare Novam Civitatem. Haud dubie enim vocabatur Karthadhadtha, quare etiam Solinus 30. et Isidor. Orig. XV, 1, 30. scribunt Carthada. (Cf. Bochart. Phaleg p. 468. Sic sane nomen Karthaginis Novae in Hispania ridiculum fere continet pleonasmum.) — 299. ne Dido finibus arceret, quae Pygmalionis metu, quem infesta classe venturum timetet, omnem oram custodiri iusserat (cf. infra v. 564.), quare Troiani facile pro postibus haberi et litore arceri poterant. Finibus autem (Ablat.) arcere, ut supra v. 31. Arcebat Latio, ubi vid. adnott. — fati nescia. Heynius cogitat de fato, quo Troianis Italia sit petenda; sed cum neque Mercurius ie hac fati voluntate Didonem edoceat, et illa ipsa infra v. 569 sqq. Troianis sedes eligendi optionem faciat, Dietsch. Theol. Verg. p. 20. rectius statuit, Didonem nihil aliud monendam fuisse, nisi Aeneae conservationem in fatis esse. Ravio in Sched. p. 37. verba ne fati nescia Dido Finibus arceret e glossa nata videntur. Nauck. vero p. 17. locum sic distinguit: - - Teucris; ne fati nescia Dido Finibus arceret, volat ille etc.; sed recte Ladew. in Append. p. 239. opponit, sic Mercurio non solum fati notitiam, quain non habeat, sed etiam liberum consilium huius itineris saciendi adscribi, quod tamen Iove modo iubente susceperit. --- 301. remigio alarum. Alae avium cum navium remis comparari solent. Vid. ad iren. IV, 59. et Aen. VI, 19. (ubi remigium alarum redit, quod etiam legimus in Anth. Lat. III, 235, 7.) - 302. Et iam iussa facit, ponuntque pro vulg.: Vix iussa facit, cum - - ponunt. De hac vi Copulae que vid. adnott. ad Aen. II, 692. — iussa facit, ut infra IV, 295. iussa facessere. Supra v. 81. eodem sensu iussa capessere scriptum vidimus. pununt ferocia corda, feroces animos; mites et placidos animos accipiunt. Cf. Aen. XI, 366. Pone animos. Prorsus eadem ratione Liv. VIII. 1, 8. animos feroces ponere, similiterque Hor. A. P. 160. iram, Cic. 21 Fam. VIII, 6. inimicitias, Liv. 1, 19, 4. curas ponere cett. — 303. rolente deo. Coningtoni, qui comparat Aesch. Theb. 427. Osov Islovios, -incertum videtur, utrum haec verba ad solum Mercurium sint referenda quae simplicissima est ratio), an omnino de deorum voluntate accipienda;" qued equidem dubitaverim). Verba imprimis regina - - mentemque benignam, quamquam sane post antecedentia paullo languidiora videntur, non tamen propterea statim eiicienda esse, recte docet Siebelis p. 18. contra Peerlk. disputans, et provocans ad Silianam huius loci imitationem XIII, 160. Motus erat placidunque animum mentemque quietam Troius in miseram Accipit in Teucros animum mentemque benignam.

At pius Aeneas per noctem plurima volvens,

Ut primum lux alma data est, exire locosque

Explorare novos, quas vento accesserit oras,

Qui teneant — nam inculta videt — hominesne feraene,

Quaerere constituit sociisque exacta referre.

Classem in convexo nemorum sub rupe cavata

310

rector susceperat Annam. Didonem autem hic taceri non potuisse, in promptu est. Cf. etiam Iahn. Annal. l. l. p. 41. — ,, quietum - - animum, εχηλον, pro placidum, propitium, εὐμενη." Heyn. Conington memorat, animum mentemque (ut ap. Hom. κατά φρένα καί κατά θυμόν) eadem ratione coniungi Aen. VI, 11. et ap. Lucr. III, 142. 403., qui etiam VI, 1183. scribat animi mens et III, 94. animum - - mentem quam saepe vocamus. Peerlk. utrumque versum inde a verbis in primis regina tamquam Vergilio indignum censet delendum. — 305. "Narratio redit ad v. 222. Paratur nunc Aeneae, terram incognitam explorantis, ad Carthaginem accessus, cui Venus mater intervenit. Cf. cum hoc loco Hom. Od. X, 144 sqq. Per noctem plurima volvens, οὐχ Ατρείδην - - Ύπνος ἔχε γλυκερός, πολλά φρεσίν δρμαίνοντα, Il. X, 4." Heyn. Repetuntur hacc verba in Anth. Lat. I, 170, 77. Cf. ibid. v. 72. dum plurima volvit. Lucr. VI, 33. volvere curarum fluctus. Sall. Ing. 113. haec secum ipse diu volvens, supra v. 50. et similes locos. Wund. (qui comparat cadentem apud Val. Fl. I, 355., h. e. qui ceciderat) volvens pro Participio Praesentis. historici habet (qui volverat); rectius autem Wagn., qui Qu. Virg. XXIX, 1. Participium Praesentis pro Participio Perfecti apud Vergilium inveniri negat, volvens de re durante accipit: dum volvebat. Cf. etiam adnott. ad Aen. 1, 492. et II, 15. Ceterum de illo usu Participii Praes. ab aliis scriptoribus non alieno cf. Periz. ad Sanct. Min. I, 15, 2. Voss. Arist. II, 233. Wolf. ad Suet. Caes. c. 20. Heind. ad Hor. Sat. I, 5, 95. Walch. ad Tac. Agr. 28. et in Emendd. Liv. p. 82. — 306. lux alma, grata, iucunda. Cf. adnott. ad Ecl. VIII, 17. — 307. "Explorat loca nova, et quidem, ad quas oras accesserit, venti vi, tempestate appulsus. Cf. supra v. 333. VII, 131." Heyn. Adde VII, 150. — quas accesserit oras, ut supra v. 201. accestis scopulos. Cf. adnott. ad Aen. I, 2. — vento, scil. actus, ut infra v. 333. — 308. "Qui teneant, sc. illa loca; ne ad oras pertinere putes, vetant interiecta haec: inculta videt." Wagn. — De brevi syllaba videt arsis vi producta cf. ad Ecl. IV, 51. VI, 44. 53. et alibi adnott. — hominesne, feraene. Duplex ne pro utrum - - an positum (ut nos: ob Menschen, ob wilde Thiere) apud poëtas saepius invenitur (cf. II, 738. V, 95. 702. XI, 126. XII, 321. Ovid. Met. III, 256. XIII, 912. XV, 503. Tibull. IV, 5, 20., ubi vid. Bach., etc.), rarissime apud pedestris orationis scriptores, velut ap. Cic. pr. Rosc. Am. 13. et Caes. B. G. VII, 14. (Cf. Ramsh. §. 174. III, 3. not. 1. et Hand. Tursell. IV. p. 86 sq.) — 309. exacta, explorata et investigatione comperta. Cf. Silius I, 684. mittitque viros qui exacta reportent (imitatus Aen. IX, 193. mittitque viros qui certa reportent) Ovid. A. A. II, 130. Calypso Exigit Odrysii fata cruenta ducis. Tac. Ann. II, 85. exactum est à Titidio Labeone, cur etc. Suet. Caes. 47. margaritarum pondus sua manu exigere. Henry (Tw. years I. p. 106.) simpliciter per "facta, transacta" explicat. — "Color ductus ex Odyss. VI, 119 sqq., ubi Ulysses in Phaeacum insula experrectus, et multo magis ex Odyss. X, 144 sqq., ubi Ulysses ad Aeaeam insulam appulsus est. — 310. Classem occultat sub convexa rupe nemoribus consita. Vid. v. 162-165." Heyn. — in convexo nemorum, sub rupe cavata, quae supra nemoribus fornicatim curvatis tecta est. Intelligendus est autem locus supra v. 164 sqq. descriptus. Ceterum cf. infra v. 608., XI, 515. et Iustin. II, 10. extr. convexa vallium; de ipso autem dicendi genere (convexum nemorum pro convexa nemora) cf. adnott. ad Geo. L. 393. Sic Aen. IV, 451. caeli convexa. Quae Henry in Tw. years I. p. 106 sqq. et Philol. XI. p. 508. de hoc loco disputavit, ut probaret, convexa esse lunatos fere litoris sinus, ea nunc ipse iure retractat. — clausam

Arboribus clausam circum atque horrentibus umbris Occulit: ipse uno graditur comitatus Achate Bina manu lato crispans hastilia ferro. Cui mater media sese tulit obvia silva Virginis os habitumque gerens et virginis arma,

315

occulit, ut supra v. 69. submersas obrue puppes. Vid. adnott. ad v. 63. — V. 311. iteratur infra III, 229. De horrentibus umbris vid. supra ad v. 165. et ad X, 237. — comitatus Achate. Sic comitatus passive etiam ap. Cic. Cat. II, 2. pr. dom. 28, 76. Phil. XII, 10, 25. Ovid. Am. I, 6, 33. Tibull. III, 2, 13. Calpurn. III, 27. IV, 87. Anth. Lat. II, 192, 5. etc. et comitor Ovid. Trist. III, 7, 47., quod eo minus mirandum, quo saepius etiam forma activa comito apud eundem Ovidium (ex P. I, 9, 47. II, 3, 43. Met. VIII, 692. XIV, 259.) invenitur. Omnino cf. adnott. ad Ecl. IX, 53. — V. 313. iterum legitur XII, 165. Expressit poëta Hom. II. XII, 298. δύο δούρε τινάσσων. crispans nove dictum pro leniter vibrans, dum hastilia in manu celeriter euntis nutant tremuntque, ut etiam Wagn. et Ladew. recte explicant. Cf. Silius VIII, 374. non illis solitum crispure hastilia campo. Similiter dicitur coruscare Aen. VIII, 661. Cf. etiam Ecl. X, 25. quassans. Henry (in Class. Mus. XIX, et Tw. years I. p. 108 sqq.), qui negat verbo *crispandi* inesse vibrandi notionem omnemque huius actionis commemorationem ab hoc loco alienam putat, comparans Francogallorum doigts crespés et Britannorum grasp, locum ita explicat, ac si scriptum esset: crispat manum in hastilia, i. e. plena manu circumplectitur hastilia, quae demissa ad latus gestat; quam tamen explicationem nimis quaesitam vir doct. recte nunc ipse reprobat. — bina pro duo. Cf. adnott. ad Ecl. VIII, 73. — lato ferro. Vid. Aen. IV, 131. lato venabula ferro. "Binas hastas gerere, mos fere heroum et apud poëtas (cf. XII, 165.) et apud artifices. Achates Aeneae comes datus, ut ap. Homerum θεράποντες heroum et έταῖροι, Idomenei Meriones, Diomedis Sthenelus, Achillis Patroclus, sicque alii. — 314. Antequam silvam egreditur, sese tulit obvia, cf. inf. v. 503. et Ecl. VI, 57. [adde Aen. X, 552. et de formula se ferre pro ire Aen. I, 503. II, 456. 672. III, 599. V, 290. VII, 492. VIII, 199. IX, 597. XI, 762.], occurrit ei [media silva vid. Geo. III, 237.] Venus, puellae venatricis habitu et armis. Habuit, quem imitaretur, Hom. Odyss. VII, 19 sqq. et XIII, 221 sqq., ubi Minerva altero loco puellae, aqualem gestanti, in altero pastori assimilata, Ulyssi obvia et viae dux fit. Sed non infeliciter rem variavit Virgilius." Heyn. — 315. gerens. Cf. XII, 472. Cunctu gerens, vocemque et corpus et arma Metisci et vid. adnott. ad Geo. II, 122. — et virginis arma, Spartanae. Primum Heyn. in repetitione voc. virginis haesit eamque parum suavem esse dixit, secutus communem illum multorum errorem, qui repetitionem eiusdem vocabuli post breve intervallum a veterum scriptorum elegantia abhorrere censent, sed longa disputatione huic loco adiecta refutantur ab Ishnio. Cf. adnott. ad Ecl. VI, 16. Et hic quidem verissime Wagn. docet voc. virginis necessario iterandum fuisse, quod aliter haec omnia, etiam os (quod absurdum esset) ad Spartanae similitudinem composita fuisse poëta diceret. Virginis autem arma sunt virginalia, quae virgini conveniunt, i. e. levia et habilia, quare etiam v. 318. habilis arcus commemoratur. Wagn. confert Callim. h. in Dian. v. 8 sq. Δὸς δ' τοὺς καὶ τόξα ἔα πάτερ ου σε φαρέτρην, ουδ αλιέω μέγα τόξον. Četerum idem Wagn., cum ex vulg. ratione poëta, postquam Spartanae virginis arma Venerem gestare dixit, quasi se revocans male haec subiiciat: vel qualis equos etc., rectissime mutavit distinctionem loci, post arma et Spartanae (ubi vulgo Semicolon ponitur) Commata ponens. Sic habemus hanc sententiam satis aptanı: Virginis os habitumque gerens et virginis arma, vel Spartanae, vel Thressae; neque opus est Waardenburgii (in Opusc. orat. p. 196.) coni. Virginis os habitumque gerens Dea, virginis arma Sp., multo minus autem Peerlkampii audaci commento: Numinis os habitumque gerens, sed virginis arma, quod recte impugnant Siebelis p. 18 sq. et Iahn. Annal. I. 1. p. 23. In voce enim virginis repetita minime haerendum est

Spartanae, vel qualis equos Threissa fatigat Harpalyce volucremque fuga praevertitur Hebrum.

et Venerem Deae os habitumque prorsus deposuisse, apparet ex v. 405.; nam abiens demum dea agnoscitur. Denique virgini Spartanae Markland. ad Stat. Silv. V, 2, 118. p. 270. male substitui voluit Sarranam (i. e. Tyriam: vid. adnott. ad Geo. II, 506.); habemus enim h. l. communem aliquam comparationem, et poëta in universum describit speciem habitumque virginis venetricis, qualem lector sibi repraesentet, non qualem Aeneas sibi videatur conspicere. — qualis equos fatigat, scil. cursu suo, quem equi celeritate aequare vix possunt. Cf. Aen. V, 253. Veloces iaculo cervos cursuque fatigat. Sic locum cum Servio (qui memorat, ne equites quidem insequentes Harpalycem assequi potuisse), Henrico in Philol. XI. p. 508., Ladew. et Coningtone nunc explico. (Prius cum Heynio falso cogitavi de Harpalyce ipsa equo insidente.) Fatigat autem et praevertitur non satis recte Wund. docet pro fatigavit et praeversa est positum esse. Solent enim poëtae in comparationibus, ubi rerum omnibus notarum fit mentio, quae, quamvis longe ante actae sint, tamquam praesentes cogitantur, tempore Praesenti uti. Sensus est igitur: qualis Harp in fabulis et artium monumentis fatigat, sive qualem Harpalycen equos fatigare meminimus. Eadem ratio est loci Tibulli II, 4, 55. Quidquid habet Circe, quidquid Medea veneni, i. e. quidquid veneni Circen, Medeam habuisse scimus vel habere cogitamus. Cf. Iahn. ad Aen. II, 275. p. 457. ed. II. idemque ad Ovid. Trist. IV, 1, 19. Bach. ad Prop. III, 22, 13. et Geist der Röm. Eleg. p. 175. cum adnott. ad Ecl. VI, 30. et VIII, 45. — 317. "Harpalyces in vetustis fabulis notum nomen. Alia est ab Iphiclo spreta, a qua cantilena Harpalyce dicta, ut ex Aristoxeni ὑπομνήμασι narrat Athenaeus XIV, 3. p. 619. F. Alia Clymeni filia, de qua ex Euphorione Parthenius Erotic. c. 13. Hic tertia, paullo illa notior ceteris, Harpalyci, Amymnaeorum (ita legendum; sic Amymnos Epiri memorat Steph. Byz.) Thraciae regis, filia, quae in silvis educta venatibus et cursibus sese duraverat. De ea vid. h. I. Serv. et Hygin. f. 193." Heyn. — fuga praevertitur Hebrum. Cf. Silius III, 307. cui cesserit incitus amnis: Tanta fuga est. Fuga enim de omni celeri motu dicitur, de celeri incessu (Geo. III, 142. Aen. IV, 430.), navigatione (VII, 23.), volatu (Geo. III, 201. Aen. IX, 15.), eademque ratione verbum fugiendi de navigatione infra III, 268., refugiendi de volatu III, 258. etc. Fortasse huius loci memor Gratius Cyn. 378. scripsit latumque fuga superabitis amnem. — praevertitur. Cf. Aen. VII, 807. cursuque pedum praevertere ventos et XII, 346. vel equo praevertere ventos. - Hebrum. Heynius, Heumannum (Poecil. T. II. p. 379.), Gesnerum et Bentleium (ad Hor. Od. I, 25, 20.), Burmannum (ad Anthol. Lat. T. II. p. 290.), Brunckium, alios secutus, pro omnium Codd. lectione recepit Rutgersii (Lectt. Venuss. c. 6.) coniecturam Eurum (quam etiam Schirach. p. 540., Peerlkamp., Bryce et Ribbeck. Codd. lectioni praetulerunt (cf. Ribbeck. Proleg. p. 364., ubi Bentleius 1. 1. testis citatur), cum Hebro, qui alibi Ienis et placidus fluere dicatur, volucer cursus non conveniat, comparatio autem celeritatis cum ventis satis nota et accommodata sit (coll. Aen. VII, 807. VIII, 223. et Geo. III, 193.); sed quam in ipsa Vergilii editione deseruit lectionem, eandem iure tuetur Heynius in Obss. ad Tibull. I, 7, 14. Ad librorum enim omnium, Nonii p. 307. 362., Prisciani VIII, 35. p. 803. et Acronis ad Hor. Sat. I, 3, 38. auctoritatem accedit manifesta huius loci imitatio Siliana II, 73 sqq. Quales Threiciae Rhodopen Pangaeaque lustrant Saxosis nemora alta iugis cursuque fatigant Hebrum innupta manus; et profecto Thressae Nymphae velocitas aptissime comparatur cum Thracii fluminis celeritate. (Cf. Abr. Voss. in Annott. ad duos priores Aen. libros. Crucenaci 1832. p. 3.) Illud autem, quod Hebrum lene et placido flumine provolvi tradunt, Codicum lectioni non obstare, Heyn. ipse concedit, cum poëtarum in his non semper summa sit subtilitas, coll. Burmanno ad Val. Fl. V, 180., cui Iahn. addit eiusd. observat. ad Anthol. Lat. T. II. p. 290. et Hand. ad Stat. I. p. 372. (Cf. etiam quae Wagn. infra ad III, 76. adnotavit.) Accedit, quod etiam Stat. Theb. IX, 438. et Claud. in Rufin.

Namque humeris de more habilem suspenderat arcum Venatrix, dederatque comam diffundere ventis, Nuda genu nodoque sinus collecta fluentis.

320

I. 332. Hebro celerem et concitatum cursum diserte tribuunt. Quae cum its sint, Codd. lectionem revocare cum Wakef. (qui etiam ad Lucr. I, 1003. conf.), Both., Iahn. et Wagn. non dubitavimus, nosque secuti sunt Gussr. (qui erroris periculum cum Klopstockio nostro Wingolf. I. Die Wasser Hebrus wälzten mit Adlereil des Celten Lager subire, quam cum aliis poetae vim inferre malit), Haupt., Ladew., Henry in Tw. years I. p. 112. (qui confert Silium III, 306. Autololes, levibus gens ignea plantis, Cui sonipes cursu, cui cesserit incitus amnis) et Conington. (Sic etiam apud Hor. Od. I, 25, 20. recentissimi editores iure defenderunt lectionem Helro contra Bentleii aliorumque scripturam Euro.) De ipso Hebro cf. adnott. ad Ecl. X, 65. -- 318. Namque humeris etc. Veste succincta erat, ut genua nuda apparerent, et comam solutam arcumque cum sagittis habebat puellae Spartanae vel Thressae more. Male autem interpp. quidam haec ad Spartanarum puellarum exercitationem palaestricam referunt, in qua nudae conspiciebantur; neque erat, cur Heyn. cogitaret de Spartaparum "brevibus tunicis, iique ad femur usque dissutis, ut nudum femur in incessu appareret; 'immo Wagn. verissime docet comparationem cum puella Lacaena institutam ad arma tantum spectare, reliquum autem babitum, qui hoc loco describatur, omnibus venatricibus cum ipsa Diana rsse communem, coll. Christodor. in Anthol. Iacobs. T. III. p. 172. v. 308 sqq. ην δ επλ γούνων παρθένιον λεγνωτόν αναζωσθείσα χιτώνα, χαλ ιωχός αποήδεμνον ανιεμένη πλύπον αυραις. Cf. etiam Interpp. ad Callim. h. in Dian. 11. et ad Oppiani Cyneg. I, 97. — de more -- venatrix, pro vulgari: more venatricis. Vid. etiam III, 65. 369. IV, 57. VI, 39. X, 32. etc. — habilem arcum, ἀραρότα, qui facile haberi, tractari potest: Aen. IX, 305. 365. XII, 432. Liv. XXII, 46. habilis brevitate gladius etc. cf. Heyn. et Dissen. ad Tibull. I, 9, 7. et Burm. ad Ovid. Met. II, the hoc igitur loco, cum de virgine sermo sit, fere i. q. levis (ut Val. il III. 523. levis omnibus arcus). — humeris suspenderat. Cf. Hom. 1. 1. 45. τόξ' ωμοισιν έχων, a Coningt. comparatus. Imitatus est hunc Nemes. Cyneg. 88. pictamque pharetram Suspende ex humeris. ---319. deder at ventis comam diffundere. "Ita Daphne venatrix comis slutis apud Ovid. Met. I, 529." Wund. Amplificavit hunc locum Claudiarus de R. P. II, 30 sqq. Ceterum dederat diffundere, δωχεν ανέμοις φερεσ δ ce, pro: dedit diffundendam. Cf. supra v. 66. 79. infra V, 248. 262. 362. Sil. IV, 347. dederatque lacum transmittere nando. Stat. Theb. I, 177. Exsulibus servire dabor? ibid. IV, 178. Huic parere dati Stat. Silv. V, 3, 213. primusque dedisti Non vulgare loqui. Hor. Od. I, 26. 2. Tradam - - Portare ventis etc. Huc pertinent etiam notissima illa valeo dicere, scribere, polliceri et similia. Cf. de hoc dicendi usu Quinctil IX. 3. Sanctii Min. III, 6. Drakenb. ad Liv. I, 54, 9. Gronov. ad eiusd. XXXVII, 33, 5. Westerh. et Ruhnk. ad Ter. Andr. III, 2, 4. Bach. ad Ovid. Met. V, 619. Dissen. ad Tibull. III, 4, 48. Thiel. ad Aen. IX, 362. Raddim. II. p. 230. ibique Stallb. Ramsh. §. 168. 4. not. 2. alii, et quod 21 Graecos attinet, Casaub. ad Athen. I, 7. p. 24., Herm. ad Viger. p. 215. alii. — 320. Nuda genu, tunica igitur ita succincta erat, ut tantum summum genu attingeret, non ad pedes deflueret. Infra enim v. 404., zbi Venus deae speciem rursus induit, pedes vestis defluxit ad imos. Sic Ovid. Met. X, 536. Nucla genu, vestem ritu succincta Dianae, et auctor carminis in Anth. Lat. I, 147, 21. hunc locum sic imitatus: Venus - -Nuda genu, nudos cervix cui lactea crines Corripit (colligit?) in nodum. uned ad constructionem attinet, cf. Aen. VIII, 425. nuclus membra, XI, 199. mudus tempora. Ovid. Met. VII, 183. nuda pedem etc. et adnott. ad Ecl. I, 54. — sinus fluentes, vestem βαθύχολπον. Fluendi verbum (ut nostrum wallen) haud raro de amplis laxisque vestibus usurpatur. Cf. Ovid. A. A. III, 301. Haec tunicis fluentibus auras excipit. Prop. IV, 16, III, 17,) 32. Et feries nudos veste fluente pedes. Tibull. I, 6, 14. Et suit effuso cui toga laxa sinu. Sic Catull. LXIV, 68. de fluitante amictu,

Ac prior "Heus, inquit, iuvenes, monstrate, mearum Vidistis si quam hic errantem forte sororum, Succinctam pharetra et maculosae tegmine lyncis, Aut spumantis apri cursum clamore prementem."

Sic Venus; et Veneris contra sic filius orsus; "Nulla tuarum audita mihi neque visa sororum,

325

Tac. Germ. 17. de fluitante veste, Lucan. II, 362. de fluxo amictu loquitur. Vid. etiam Aen. V, 179. — Sinum tunicae collegerat nodo, quae verba Heyn. rectissime non de fibula (ut IV, 139. VI, 301. et Claudian. de R. P. II, 40. Collectae tereti nodantur iaspide vestes), quam in humeris, non in pectore gestabant, sed de cingulo capit. Comprobant enim hanc interpretationem loci Stat. Theb. IV, 265. micat igneus ostro, Undantemque sinum no dis irrugat Iberis. Non igitur nodo pro in nodum positum, ut Aen. XI, 776., quae Nauckii p. 18. est sententia; ibi enim adduntur verba fulvo auro. Henry, qui in Tw. years I. p. 113. neque de fibula, neque de cingulo, sed de veste ipsa in nodum collecta cogitandum censuit, hanc explicationem, quam loco Aen. VI, 301. et imagine Dianae in Mus. Pio Clem. III. tab. 38. probare studuit, nunc ipse retractat. Ceterum collecta sinus pro collectos habens sinus, s. sinus nodo sibi collegerat. Cf. de hac constructione adnott. ad Ecl. I, 54., ubi praeter hunc locum addi possunt Aen. II, 210. 219. 221. 273. III, 428. et X, 157. Scalig. ad Manil. II, 693. Burm. ad Ovid. Met. IV, 369. et Thiel. ad h. l. — 321. iuvenes. Sic eos appellat, quia nomina eorum se nescire fingit. Ceterum cf. adnott. ad Ecl. I, 8. et 42. — 322. errantem, ferae alicuius vestigia persequentem. — 323. Succinctam pharetra, ut alibi gladio, ferro, cultro succinctus dicitur (Auct. ad Herenn. IV, 52. in Liv. VII, 5, 3. XL, 7, 7. etc.). Succingere enim est interdum i. q. cinctu adiungere aliquid. (Sic VI, 555. palla, XII, 401. amictu succingi); pharetra autem ab humeris pendet cingulo vincta. Cf. Aem. Magn. Arb. 75. in Wernsd. Poët. L. min. III. p. 223. succincta togam ritu pharetratae Dianae. Geo. IV, 342. legimus incinctae pellibus. Codd. quidam minoris pretii, Rom. a m. sec. et Nonii p. 350, 8. Cod. w. exhibent pharetram, quam lectionem etiam Prisc. p. 1081. tamquam deteriorem commemorat. — tegmen lyncis. Vid. ad v. 275. Maculosae autem lyncum, pantherarum et similium ferarum pelles venatoribus imprimis acceptae. Cf. Aen. XI, 577. Madvig. in Tidskrift for Philol. og Paedag. 1859. p. 36. (vid. Philol. XV. p. 553.) post pharetra distinguens verba potius sic vult coniuncta: et maculosae (vel melius maculoso: quod vere legi in uno Cod. Vindob. testatur Ribbeck. Proleg. p. 353.) tegmine lyncis - - cursum; cui tamen Ekius ibid. p. 197. recte opponit, bestiarum pellem poëtis Latinis non dici tegmen, nisi ad • tegendum corpus humanum adhibitum; quare Ribbeck. Proleg. p. 328., ex parte Madvigio adsentiens, recipiendam censet Cod. Gud. a m. pr. lectionem et maculosae tegmina lyncis Aut sp. a. c. c. prementem, quod propter pellem, unde fiat tegmen, lynx a venatrice agitetur; sed dubito, num bene coniungi potuerint tegmina lyncis aut cursum apri prementem, quae plane diversae sunt notiones. Vid. etiam, quae Ladew. in Append. p. 239 sq. contra utrumque disputat et Haeckerm. in Zeitschr. XIX. p. 47. — 324. prementem. Premere (i. e. urgere, acriter insequi) haud raro de feris, quas venatores persequuntur. Vid. Geo. III, 413. (ubi, hic ut clamore premere) et Ann. IX, 790. (Cf. etiam infra v. 467. II, 530. VIII, 249. IX, 330.) Ceterum hic pro aprum premere poetice cursum apri premere. Verba Aut spumantis apri cursum repetuntur in Anth. Lat. 1, 172, 9. — 325. et Veneris contra etc. De respondente Copula etiam X, 628. et XII, 623. usurpatur, ut de alloquente Geo. IV, 380. Cf. Wagn. Qu. Virg. XXXV, 11., qui laudat Creuzer. ad Cic. Rep. I, 36. De repetito autem Veneris nomine cf. infra ad v. 554. adnotata. — 326. audita neque visa. Cf. infra IV, 83. Cic. Lael. 12, 41. num quid simile populus Rom. audierat aut viderat? id. pr. Cael. 12. in. Equidem multos et vidi in hac civitate et audivi. Ter. Phorm. II, 3, 85. Egon' aut te visum aut auditum velim etc. De omisso autem Verbo subst. est vid. infra ad v.

O — quam te memorem, virgo? namque haud tibi voltus Mortalis, nec vox hominem sonat; o dea certe; An Phoebi soror? an Nympharum sanguinis una? Sis felix nostrumque leves quaecumque laborem

330

494. — 327. "Lineas horum versuum videas in Odyss. VI, 149 sqq., ubi Ulysses in terra ignota Nausicaam simili modo alloquitur; et Nausicaa respondet fere v. 192 sqq. ut Venus v. 338.; add. Od. IV, 376 sqq., ubi Menelaus cum Idothea sermonem habet. Cf. Hymn. in Vener. 92 sqq. et 107 sqq. [et Apoll. Rhod. IV, 1411 sqq. a Coningt. laud.] Imitatus est usque ad fastidium copiosus Stat. Theb. IV, 176 sqq. Cf. mox ad v. 334." Heyn. Habemus autem hic Aposiopesin quandam. Post o enim proprie debebat sequi Vocativus, quem, verum deae nomen ignorans, Aeneas omittit. Quam te memorem? i. e. quo nomine te appellem? Wund. comparat similem locum Demosth. p. Cor. p. 232. Ελτ' ω - τί αν είπων et τις δοθώς προσείποι; cui Conington addit Aristoph. Nub. 1378. ω τί σ' eine; Burm., quem Nauck sequitur, cum Vergilius, si illud voluisset, haud dubie scripsisset Sed quam te memorem, virgo? haec minus probabiliter sic distinxerat: O (quam te memorem?) virgo. Namque etc., Thiel. autem O — quam te memorem? — virgo; ut etiam vox virgo cum dubitatione aliqua proferatur. — 328-332. Divina Veneris natura, quamvis humana specie recondita esset, tamen elucet nec prorsus celari potest. Sic etiam V, 646. Iris sub Beroes specie Troianarum mulierum coetum ingressa Pyrgonem fallere non potest, quod apte commemorat Siebelis p. 19. Cf. etiam similis locus Stat. Theb. IV, 746. nam te vultusque pudorque Mortali de stirpe negant. — vox son at hominem, h. e. sono prodit hominem. Verbis sonitus, ubi Accusativum regunt, inest notio sono aliquo indicandi, significandi. Cf. infra VI, 50. Geo. III, 338. Anth. Lat. III, 162, 3. Quem nisi vox hominem labris emissa sonaret. Ovid. A. A. III, 286. femineum quid sonare. ibid. 288. raucum sonare. Pers. III, 21. Sonat vitium percussa fidelia. Cic. Brut. 73, 259. Cotta sonabat contrarium Catulo. id. Off. III, 21. haec duo verba inter se discrepare, re unum sonare videntur. - O dea certe. Cf. Hom. Od. XVI, 183. η μάλα τις θεός έσσι. Cf. ilem ille Aem. Magn. 79 sq. ibid. p. 224. Te quicumque deus silvosa per antra vagantem Conspiceret, veram crederet esse deam et similis locus Ovid. Met. XIV, 841. O dea, namque mihi nec quae sis dicere promptum, Et liquet esse deam. — 329. an Phoebisoror? an N. s. una? Duplex an non pro estrum - - an positum, sed duas hic esse et diversas interrogationes, iam Heyn. vere adnotavit. Similis est locus Cic. Brut. 23, 89. paucis antequam mortrais est, an diebus, an mensibus. Vid. autem de h. l. et de similibus, ubi affirmatio formam interrogationis induit, Hand. Turs. I. p. 315. — sanguinis, e genere Nympharum una. Vid. supra v. 19. IV, 230. VI, 778. 836. etc. Peerlk. praeter necessitatem coni. Nympharum agminis una, coll. Stat. Achill. II, 225. Unam virgineo natarum ex agmine poscunt et Claud. rapt. Pros. III, 58. natarum agminis una, quos putat huius loci esse imitatores. Si autem adnotat: "Diana pudica, omnem vir rum contactum exosa, neque Nymphas habebat matres, neque natas ex incesto Nympharum," haud dubie rem nimis intendit; quid enim impedit, quominus Dianam Naidis alicuius vel Hamadryadis, quae non ad ipsius comites pertineret, filiam sibi adiunxisse cogitemus? Recte igitur Iahn. Annal. 1. 1. p. 41. et Siebelis p. 19. Codd. lectionem contra Peerlk. defendunt. — 330. "Sis felix, χαίψε θεά, Υληθι, sis propitia. Ecl. V, Sis bonus o felixque tuis. Petitum ab auspiciis et ominibus." Heyn. Quam Heynii explicationem ob illum ipsum Bucol. locum etiam Wagn. probat. Minus recte Wund.: "A Graeco zaige in hymnis usitatissimo. Callim. in Iov. 94. in Dian. 259., hanc formulam repetes; Latinis proprium salve." Felix autem activa significatione (pro: felicem reddens) praeter Ecl. 1. 1. etiam Geo. I, 345. legi videtur, ubi vid. adnott. quaecum que, qualiscumque dea es, respectu verborum antecedentium an - - an. Coningtonem quaecumque pro Vocativo habere miror. — leves lahorem nostrum et - - doceas. Pelle sollicitudinem nostram docendo, sub quo caelo etc. — 331. tandem bene exprimit Aeneae post longos

Et, quo sub caelo tandem, quibus orbis in oris Iactemur, doceas; ignari hominumque locorumque Erramus vento huc vastis et fluctibus acti. Multa tibi ante aras nostra cadet hostia dextra."

Tum Venus: "Haud equidem tali me dignor honore; 335 Virginibus Tyriis mos est gestare pharetram Purpureoque alte suras vincire cothurno.

errores in regionem sibi prorsus incognitam delati admirationem et dubitationem (wo in aller Welt wir uns jetzt befinden). Prorsus eadem ratione infra v. 369. Sed vos qui tandem? Cf. praeter multos alios locos Cic. Mil. 3, 7, in qua tandem urbe hoc - - disputant? Ter. Adelph. IV, 5, 51. In qua tandem civitate te arbitrare vivere? et Drakenb. ad Liv. III, 9, 9. Burm. infra ad v. 369. Beneck. ad Cic. Cat. I, 1, 1. alii. — 332. De versu hypermetro (quo Nauck p. 18. infinitam dubitationem et ignorantiam prodi putat, coll. Aen. II, 745.) vid. ad Geo. I, 295. II, 69. 344. alibi adnott. — 333. Heins. e pluribus Codd. edidit et vastis, quem plurimi editores secuti sunt. Sed meliores libri (quibus etiam Medic. adnumerandus, in quo legitur et vastis fluctibus, sed altero et inter vastis et fluctibus superscripto) vastis et, quod nos cum Wagn. revocavimus, qui docet, ea Adiectiva bisyllaba, quae per se maiorem quandam vim habeant, a Vergilio ita in medio versu collocari, ut altera syllaba sub ictum cadat; quo fiat, ut ad ipsius Adiectivi significationem accedat rhythmi gravitas; et quod ad hoc ipsum Adiect. vastus attinet, Geo. IV, 362. 422. 430. Aen. I, 52. 86. 146. 162. 245. II, 780. III, 13, 191. 414. 431. 605. 617. 647. 656. V, 198. 368. 432. 821. multosque alios locos comparat. (Ceteri recentiores editores praeter Süpfl., Bryceum et Coningt. nos secuti sunt.) — 334. "Odyss. XVI, 183 sqq. Telemachus Ulyssem, a Minerva augustiore forma ac corporis specie dei instar ornatum, alloquitur simili fere oratione. Neque dissimile Alcinoi dictum Ulyssisque responsum Od. VII, 199 sqq. 208 sqq." Heyn. -- multa hostia. Vid. adnott. ad Ecl. I, 33. et de ipsa re etiam Ecl. I, 7. — cadere verbum proprium de victimis, quae mactantur. Cf. Hor. Od. III, 18, 5. Ovid. Fast. IV, 652. Tibull. I, 1, 23. etc. De totius versus ratione cf. adnott. ad Geo. III, 562. -- 335. Tum Venus. De omissione verborum dicendi, respondendi, secum cogitandi et similium maxime in oratione affectus plena cf. Cort. ad Lucan. II, 522. Bach. ad Ovid. Met. VI, 3. Ruddim. II. p. 358. Ramsh. §. 208, 2, c. alii. Ex Vergilio huc pertinent Aen. I, 37. 76. 370. 559. 11, 42. 657. 675. III, 84. 265. IV, 416. 702. V, 870. VI, 347. 509. 544. 560. 695. 713. 860. (868? ubi vid. adnott.) VII, 552. VIII, 313. 469. IX, 390. multique alii loci, quos diligenter collegit Wilms. Progr. p. 17 sq. — haud equidem tam saepe a Romanis coniungi, nemo mirabitur, qui cogitaverit, haud habere vim cum gravi asseveratione negandi. Cf. Geo. I, 415. Aen. V, 399. Plaut. Mil. III, 1, 35. Merc. III, 1. 16. Ter. Hec. II, 1, 35. Cic. Legg. III, 11, 26. etc., quos locos Hand. Tursell. III. p. 31. congessit. — ,, Tali honore, ex v. anteced. intellige divino; vult enim mortalis virgo videri, non dea. [Cf. supra v. 49.] — 336. Poenorum mores et historia respiciuntur etiam infra v. 621. 742. IV, 494 sqq. et alibi. Cf. Movers Die Phoenizier I. p. 582. 611. 612 sqq. 675. alibi. Duncker Gesch. d. Alterth. I. p. 157. 167. 169. 170. 401. et Schrader in Muetzellii Zeitschr. etc. VII. p. 724. — 337. Ad venantium habitum pertinebat cothurnus, ne a sentibus et silicibus laederentur crura. Versus ex Livio Andronico adumbratus: Sed iam purpureo suras include cothurno. Cf. sup. Ecl. VII, 32." Heyn. Wagn. conferri iubet Peerlkamp. in Biblioth. crit. Vol. II. p. 35. et Weichert. Poëtar. Lat. Carm. Reliq. p. 68 sqq., qui versus istos non Livii, sed Laevii esse doceat. De cothurno autem venatorum, qui differt a cothurno tragico (Ecl. VIII, 10.) eiusque forma cf. Böttiger Kl. Schriften I. p. 213.) Quia surae eo vinciuntur, Catullo Epithal. 132. dicitur tegmina surae. Recte alte, quia cothurnus excurrebat per tibiam. Cf. Heins. ad Ovid. Am. III, 1, 14. et adnott. ad Ecl. VII, 32., ubi (quemadmodum etiam ap. Nemes. Cyn. 90.) puniceus cothurnus, ut hic purpureus. Ribbeck. cum Palat. scripsit coturno. Vid. ad Ecl. VII,

Punica regna vides, Tyrios et Agenoris urbem; Sed fines Libyci, genus intractabile bello. Imperium Dido Tyria regit urbe profecta,

340

32. — 338. "Mira brevitas pro: vides Punica regna, ubi Tyrii sunt et urbs Agenoris. Nam urbem ipsam Aeneas, cui media silva occurrerat mater v. 314., videre non potuit. Et infr. v. 365. cernes dicitur." Wund. -- Agenorie urbem; a progenie Agenoris conditam. Agenor quidem ex Acgypto oriendus primus Sidonis, non Tyri postea demum a Sidoniis conditae (Iustin. XVIII, 3. cf. etiam Iesaias 23, 12.), rex suisse perhibetur (Apollod. II, I, 4. III, 1, 1.); sed Sidon et Tyrus a poëtis haud raro confunduntur, quare etiam infra v. 446. 613. IX, 264. XI, 74. Sidonia Dido. et Carthago urbs Sidonia I, 678. IV, 345. etc. Nauck p. 19. ('arthaginem eodem iure Agenorie urbem appellari docet, quo Roma ap. Ovid. Am. I, 8, 42. Aeneae urbs dicatur, et Siebelis p. 20. etiam ap. Silium I, 15. XVII, 58. 198. 392. et 404. Agenoreus pro Carthaginiensis legi commemorat. Iteratur autem hic versus in Anth. Lat. VI, 84, 8 sic mutatus: Punica regna videns, Teucros et Agenoris urbem. Peerlk. tamen, temere haerens in Agenoris urbe, hunc versum duabus adeo coniecturis vexavit, aut Tyrioque ab Agenore stirpem, aut Tyriaque ab origine stirpem legendum esse censens. Cui Siebelis 1. 1. vere opponit, non poëtam ad lectorem, sed Venerem ad Aeneam loqui, qui quamquam audiverit Punica se regna videre, non tamen scire possit, Tyriorum s. stirpis Agenoreae esse urbem camque in Libycis finibus sitam; idemque censet Iahn. Annal. 1. 1. p. 41 sq. - 339. "Sed fines Libyci sunt, h. e. terra est Libyae pars; (fines saepe pro ipsa regione;) simulque fines pro incolis, Libybus, dixit, qui erant populus indomitus, asper et ferox. Nam ad Libyes, non ad Phoenices, hoc spectat: genus intractabile bello, indomiti, invicti." Heyn. Wagn. quidem, ab Heynii ratione discedens, post Libyci gravius distinxit, ut alterum hemistichium ad Tyrios referatur, quorum (Carthaginiensium scil.) fortitudinem Romani satis fuerint experti, cum contra nulla causa appareat, cur Libyes hoc epitheto rnentur; sed recte videtur Iahn., iam ipsorum verborum ordinem premens, cum Heynio facere, cum poëta hoc epitheton adiecisse videatur, ut appareret, cur Tyrii terram non expugnaverint, sed mercati sint. (cf. v. 367.) In min. tamen edit. Wagn. mutata sententia haec adnotat: "Haec Tyrii tenent, mansueti homines, sed finitimi iis sunt feroces Afri." Quod autem attinet ad appositionem per synesin factam, fines (sunt) Libyci, genus pro: fines habitant Libyes, genus etc., cf. locus simillimus Acn. IV, 40. Hinc Gaetulae urbes, genus insuperabile bello. Similes loci sunt infra v. 533. Geo. II, 97. Aen. III, 15. IV, 40. 201. V, 734. VII, 670. Ovid. Fast. III. 102. Graecia, facunchem, sed male forte genus. Liv. IV, 3. Sutrium, rocios populi Romani, obsidebat. Alia exempla suppeditant Cort. ad Sall. Cat. 5, 8. et Heusing. ad Cic. Off. I, 34. 22. (Contrarium habemus infra v. 533., ubi vid. adnott.) Non igitur opus est coniectura Viri docti Brit. in Class. Journ. 1814. Nr. XVIII. p. 590. prolata Adjines Libyci, cuius Wagn. mentionem fecit, neque Peerlkampii commento Vicini Libyes. Ceterum cf. Grat. Cyneg. 159. genus intractabilis irae, Senec. Hippol. 229. et 271. animus intractabilis, Senec. Epist. 25. aetas dura et intractabilis, Gell. XVIII, 7. homo intractabilior etc. - 340. De ratione, qua Vergilius Carthaginiensium fabulis ad Didonem s. Elissam, deam suam tatelarem, pertinentibus usus fuerit in carmine suo componendo cf. imprimis Movers Die Phönizier I. p. 609 sqq., qui de Didone dea etiam Iustin. XVIII, 6, 8. Quamdiu Carthago invicta fuerit, pro Dea culta est conferri iubet. Fabula de Didone s. Elissa (Aen. IV, 335. 610. V. 3.). Pygmalionis, regis Tyrii, sorore et avunculi sui Acerbae (quem Vergilius Sichaeum vocat) coniuge, quae marito a Pygmalione occiso Tyro fugerit et Carthaginem condiderit, est notissima. Cf. Pauly Realencycl. II. p. 1011 sqq. - Bothius in Virg. Vergil. p. 12. dubitans de formula dicendi regere imperium, scribi voluit gerit, quam conircturam repetit Gent. in Annot. crit. in Virg. Aen. (Lugd. Bat. 1864.) p. 1.; sed vid. Ovid. Ep. ex P. III, 3, 61. Sen. Troad. 248. adeoque Livium XXX, 30. 26., omnes dictione regere imperium usi. Et iura regere dixerunt Stat. Germanum fugiens. Longa est iniuria, longae Ambages; sed summa sequar fastigia rerum. Huic coniunx Sychaeus erat, ditissimus agri Phoenicum et magno miserae dilectus amore,

Theb. XI, 165. et Manil. IV, 59. Vid. Markland. ad Stat. S. I, 2, 267. Saepius sane dicitur imperio regere populos, terras, ut Aen. VI, 851. Lucr. V, 1127. et alibi; sed cum hic imperium de terra, cui imperat, dictum sit, recte etiam dici poterat imperium regit. Wagn. haud raro sic Nomina cum Verbis cognatae significationis coniungi comprobat locis Geo. III, 192. sinuare volumina et Cic. Part. or. 32. et 40. partitiones distribuere, dividere. Cf. etiam adnott. ad Aen. XII, 680. — 341—314. Germanum fugiens; Dido enim manet domo profuga, etiamnum quasi Pygmalionem fratrem fugit. Iterantur autem haec verba in Anth. I, 178, 458. "Longe suavissima metaphora: non totam rem per ambages, quasi longum aedificium permeabo, sed leviter tangam, summam rerum enarrabo, extremitates quasi exponam, initium et finem." Haec Schirach. p. 409. — Longa est iniuria (scil. fratris) pro: longum est, narrare iniuriam; longae ambages, i. e. longis ambagibus opus esset, si rem enarrare vellem. Cf. autem Lucr. VI, 1080. Nec tibi tam longis opus est ambagibus usquam. — sequar (scil. narrando), exponam. Geo. II, 434. quid maiora sequar? Cf. etiam Aen. II, 434., ubi prosequi eodem sensu legitur. fastigia rerum, rerum capita, res maxime illustres. Videtur hunc locum imitatus esse Stat. Theb. II, 267. Longa est series, sed nota malorum prosequar, quem Peerlkamp. confert. Praeterea hunc locum respexit Prisc. laud. Anast. 148. laudum relego fastigia summa. Narrationem subjectam pluribus verbis persequitur Iustinus XVIII, 4, 3 sqq. Cf. Heynii Excurs. XI. - 343. Sychaeus Heins. ex Med., Pal. aliisque antiquioribus Codd. restituit: vulgo Sichaeus. Brunck. edidit Sycchaeus. Ceterum secundum Iustinum I. l. Didonis avunculus et coniux, qui erat Herculis sacerdos, vere vocabatur Acerbas, quare Servius ad h. l. eum Sicharbam nominatum fuisse refert. (Cf. etiam Movers l. l. p. 614.) Ceterum animadverte poëtarum Romanorum in pronuntiatione nominum propriorum, imprimis externorum, inconstantiam; hic enim Sychaei prima syllaba producitur; paullo post vero v. 348. (ut alibi semper: cf. IV, 20. 502. 552. 632. VI, 474. Ovid. Heroid. VII, 79. et 99. Silius I, 90. III, 245. IV, 825.) corripitur. Simile variatae pronuntiationis exemplum deprehenditur in Sīcania I, 557, et Sīcani V, 293. in Āpulus et Apulia ap. Hor. Od. III, 4, 9. 10. etc. Cf. omnino adnott. ad Aen. III, 35. et Drak. ad Silium IV, 778. Non igitur erat, ut Peerlkamp. propterea nimis audacter coniiceret coniux aequaevus. — Pro ditissimus agri (quod etiam legitur ap. Silium V, 260., ut ap. Servium Pompeium p. 141. L. et Cassiod. de orth. p. 564. ed. Ven. 1729.) in pluribus editt. ex Huetii (in Huetianis p. 62.) coniectura legitur ditissimus auri, quod etiam Heyn. (et cum eo Peerlkamp.) praeferendum censet, non tam, quod Pygmalion v. 349. 358. 363. tamquam avarus describatur (quae res sane nihil probat), quam ,, quod in tali gente, qualis Phoenicum, mercatu et navigatione inclyta, ex auri potius copia quam ex latifundiis declarari debuisse videantur divitiae;" quae etiam Ribbeckium videntur movisse, ut auri adeo in contextum reciperet, a recentioribus editoribus iure destitutus (cf. eius Proleg. p. 364.); nam hic quoque Vergilius Romanorum suorum ingenium rationemque sequitur. (Vid. etiam Iahn. Annal. l. l. p. 26.) Recte Codd. lectionem defendit Wagn. Qu. Virg. XXXIX., qui poëtae menti latifundia illa et immensas agrorum possessiones divitum Romanorum obversatas esse suspicatur, comparans Tibull. I, 1, 2. III, 3, 12. et Cic. Rep. I, 17. Cf. etiam infra X, 563. et VII, 537. Vergilium autem saepe Romanorum potius, quam hominum, de quibus narrat, mores et instituta respicere, alibi iam vidimus. De constructione vid. ad Geo. II, 136. — 344. miserae dilectus amore. Misera appellatur futuri temporis ratione habita, quo orbata erat marito tam caro. Est igitur υστέρον πρότερον; nam infra demum narratur, cur misera fuerit. Burm. minus recte hoc epitheton refert ad infelicem Didonis, quo Aeneam deperibat, amorem, coll. locis Ovid. Epist. VII, 7. et Am. II, 18, 31.

345

Cui pater intactam dederat primisque iugarat Ominibus. Sed regna Tyri germanus habebat Pygmalion, scelere ante alios inmanior omnis. Quos inter medius venit furor. Ille Sychaeum Impius ante aras atque auri caecus amore Clam ferro incautum superat, securus amorum

350

Nauck p. 19. comparat Hom. Π. XIX, 287. Πάτροχλέ μοι δειλή πλείστον zεγαρισμένε θυμφ. — magno dilectus amore. Cf. Anth. Lat. I, 172, 11. ante alios dilectus amore. — pater, Belus. Vid. infra v. 621. intactam, virginem, Homericum χουριδίην άλοχον (vid. Buttmann. Lexil. I. 12.). Cf. Hor. Od. I, 7, 5. intacta Pallas. Iuven. VI, 162. intactior omni - - Sabina, i. e. castior. — "primisque iugarat Ominibus h. e. nuptiis, [primis hymenaeis, Stat. Theb. II, 202. et primo hymenaeo, Silius III, 64.], pro quibus auspicia nuptialia dici solent; unde sumpsit omina. Propert. III, 19, (IV, 20), 14. Contineant nobis omina prima fidem pro amore." Heyn. Nuptiis enim antecedebant sacrificia cum auspiciis coniuncta. Cf. infra IV, 59. Val. Max. II, 1. Tac. Ann. XI, 27. Iuven. X, 336. Catull. LXI, 19. etc. Praeterea Wund. docet, omina hic esse fausta auspicia, cum Catullo teste LXI, 19. bona tantum nubat alite virgo. primis, ut intactam. Nondum ob alium maritum antea capta erant omina. - iugare autem, i. e. in matrimonium dare, patri proprie convenit. Vid. Doering. ad Catull. LXIV, 21. Sic Stat. Theb. II, 202. primis Hymesacis - - - iugari (ubi Lactantius nostrum locum comparat). — 346. germanus, scil. eius, Didus, nam ad Huic v. 343. haec sunt referenda. ante alios inmanior omnis. Ante et praeter alios, omnes, cunctos, ceteros a poetis et posterioribus prosae orationis scriptoribus interdum Comparativis et Superlativis per abundantiam quandam adiungitur. Sic apud Suet. Galb. 9. legimus Galba multo praeter ceteras altiorem crucem statui iussit, apud ipsum autem Virg. Aen. IV, 141. et VII, 55. ante alios pulcherrimus omnes, ut ap. Tibull. III, 4, 93. longe ante alias omnes mitissima mater, Nep. Att. 3, 3. quod - - unus ei ante alios fuerit carissimus, et Liv. I, 15, 8. longe ante alios acceptissimus militum animis. Cf. Hand. Turs. I. p. 386 sq. Ruddim. II. p. 82, 101, 305, Ramsh. §. 305. extr. Dissen ad Tibull. 1. 1. alii. — Quos inter, int. Sychaeum et Pygmalionem. De Praepos. postposita vid. adnott. ad Geo. I. 161. et Aen. I, 132. — fur or autem significantius quam ira, inimicitia. Conington conferri iubet Hor. Epod. VII, 13. et Lucan. I, 8. Burmann., Heumannum ecutus (Poecil. T. II. p. 380.), furorem hic litera maiuscula scripsit, nescio an recte: qua de re vid. adnott. ad v. 294. Ceterum furor medius renit eodem modo dictum, quo II, 508. (ubi vid. adnott.) medius in penetralibus hostis et similia. (Cf. etiam Geo. IV, 436. Aen. I, 76. VII, 169.) Hoc autem magis poëticum, quam aliquot Codd. (inter quos ctiam Med.) lectio medios, quamquam etiam Serv. haec adnotat: "Ordo est: inter quos medios." Lectionem vero medius (quam Iahn. quoque in Annal. suis XLIII. p. 34. defendit) etiam Lactant. ad Stat. Theb. I, 84. agnoscit et Sneca Ep. 14. agnoscere videtur sic scribens: Qui furentium principum armis medius intervenit. — 349. ante aras, scil. domesticas (cf. enim infra IV, 21. miscri post fata Sychaei Coniugis et sparsos fraterna caede Penatis), quo detestabilius fit scelus. - auri caecus amore. De eius divitiis et habendi cupiditate cf. Movers 1. 1. p. 613- — 350. Clam ferro incautum (vid. Aen. III, 332. et Drak. ad Silium II, 99.) superat, opprimit. necat; omnia magna cum vi et affectu dicta. — "Securus amorum germanae, nil curans amorem, quo illa maritum amplectebatur, ne ca quidem cogitatione a scelere revocatus, quod sorori, quae valde coniugem amabat. summos luctus crearet. VII, 303. Optato conduntur Thybridis alreo. Securi pelagi atque mei." Heyn. De verbo securus cum Genit. constructo cf. Aen. X, 326., Anth. Lat. 1, 146, 5. et 168, 10. (in quibus locis redeunt verba securus amorum), Aen. VII, 304. Lucan. V. 526. Ovid. Tr. I. 1, 49. Pers. VI, 12. Claud. de nupt. Hon. 229. Tac. Hist. III, 41. et vid. supra ad v. 343. Tuentur autem receptam lectionem plurimi Codd.

Germanae; factumque diu celavit et aegram Multa malus simulans vana spe lusit amantem. Ipsa sed in somnis inhumati venit imago Coniugis; ora modis attollens pallida miris Crudelis aras traiectaque pectora ferro Nudavit caecumque domus scelus omne retexit. Tum celerare fugam patriaque excedere suadet

355

et Schol. Hor. Crucq. ad Or. III, 8. Med. AMOREM, superscripta tamen litera V, Rottend. II. et Bern. III. a m. pr. amore. De Plurali autem hic posito vid. infra ad v. 463. — aegram, scil. animo; aeger enim de animi, aegrotus de corporis valetudine dici solet. Vid. supra ad v. 208. — 352. malus ad fraudem ac dolum spectat. Wunderl. Obss. ad Tibull. I, 5, 20. malus Commatis includendum et pro exclamatione accipiendum esse censet; cf. tamen adnott. ad Aen. VIII, 559. et Iahn. ad Geo. I, 320. p. 394. editt. II. — vana spe maritum desideratum, quem fortasse aliquo profectum simulabat, rediturum esse. — lusit, decepit. Cf. infra v. 408. VII, 440. XI, 427. Ter. IV, 5, 63. Cic. ad Q. Fr. II. 12. etc. Verba vana spe lusit amantem repetuntur in Anth. Lat. I, 146, 14. 170, 91. et 178, 19. — 353. Ipsa sed. De postposita Partic. sed cf. adnott. ad Ecl. IV, 63. — in somnis (quod redit infra II, 270. 353. et alibi) idem est quod per somnum V, 636. Temere ambigit Serv., utrum a somno an a somnio deducendum sit. Burm. conferri iubet Comment. ad Val. Max. I, 7. ext. 10. et Barth. Advers. VIII, 20. — imago, simulacrum, εἴδωλον. Cf. Aen. IV, 654. VI, 293. — "coniugis inhumati, auget rei atrocitatem [quod ne sepeliverit quidem Pygmalion Sychaeum a se interfectum] et somnii narrati probabilitatem epitheton hoc, si memineris, insepultos, nisi humentur, quieti reddi non posse." Heyn. In verbis or a modis pallida miris ante oculos habuît Lucret. I, 124. simulacra modis pallentia miris, h. e. miro modo pallida. Cf. etiam Geo. I, 477. et Aen. X, 822., ubi verba modis pallentia miris redcunt. Wagn., Haupt., Coningt. et Nauck p. 19. versum sic distinguunt: Coniugis, ora modis att. pallida miris; Crudelis etc., ut attollens pertineat ad voc. imago; et Nauck quidem post Peerlk. comparat Apul. Met. VIII, 8. umbra illa misere trucidati Tlepolemi, pallore deformem attollens faciem, quietem interpellat uxoris. Wagn. autem malit ita scriptum esse a Vergilio: inhumati venit imago Coniugis, ora modis attollens pallida miris, Orudelisque aras, quod probat Peerlk.; cum tamen haec Copula desit, neque causa appareat, cur veniat ora iam attollens, quae potius attollit demum, dum - - nudat, ratio, quam nos cum reliquis editoribus amplexi sumus, videtur praeferenda. Vide etiam Iahn. l. l. p. 34. — 355. Crudeles aras, h. e. locum, ubi scelus crudele in se commissum, quod per traiectaque pectora ferro significatur. Sic autem poëtas haud raro praedicata, quae ipsis hominibus aliquid agentibus conveniunt, ad res transferre, quae cum illorum actione aliqua ratione coniunctae sunt, satis notum. Cf. III, 44. crudeles terrae et litus avarum, III, 616. limen crudele, VI, 563. limen sceleratum, VI, 639. nemora fortunata etc. Conington quaestionem movet, utrum caedes in Pygmalionis, an in Sychaei domo patrata fuerit, utrum igitur arae (et Penates in iis) participes quasi, an spectatores modo et testes caedis cogitandae sint, atque coll. infra IV, 21. et Ovid. Her. VII, 113. ad hanc alteram opinionem amplectendam proclivis est. Mihi vero cum natura rei ipsius, tum epitheton crudeles priorem rationem probabiliorem reddere videntur. — Traiicere i. q. transfodere. Cf. Aen. II, 273. IX, 633. X, 339. 400. Caes. B. G. VII, 25. etc. — 356. Nudavit, cum clam facta esset caedes, manifestam fecit. Ceterum nudavit, cui communis inest notio monstrandi, duplici significatione accipiendum, propria ad pectora, impropria (pro monstravit) ad aras relatum. Cf. Hand. ad Stat. Silv. I, 2, 6. et quae de zeugmate ad Geo. I, 93. adnotavimus. — Hinc caecum scelus. occultum (vid. infra II, 453. III, 706. V, 163. et adnott. ad Geo. I, 89. 464. III, 210.), domus, ab affini commissum. Cf. Ovid. Her. VII, 113. --537. Codd. scriptura fluctuat inter patria et patriam, ut fere semper in talibus locis. (Med. patriae.) Sed recte iam Burm. vel ob antecedens fugam praetulit lectionem patriaque, comparans infra III, 60. scelerata

Auxiliumque viae veteris tellure recludit
Thesauros, ignotum argenti pondus et auri.
His commota fugam Dido sociosque parabat.
Conveniunt, quibus aut odium crudele tyranni
Aut metus acer erat; navis, quae forte paratae,
Corripiunt onerantque auro. Portantur avari
Pygmalionis opes pelago; dux femina facti.
Devenere locos, ubi nunc ingentia cernis

360

365

excedere terra. Accedit, quod etiam Cento Vergil. in Anth. Lat. 1, 178, 166 exhibet patriaque excedere suasit. Cum h. l. conferri potest Ovid. Epist. VII, 113 sqq., ubi Dido haec ipsa Aeneae scribit. — 358. "auxilium riae. ut sint auxilium viae. De hoc appositionis usu, insigni brevitate, vid Wolf. ad Tacit. Ann. I, 3. [et Iacob. Disquiss. Virgill. Part. I. p. 13. similemque locum Aen. I, 636.] — Cum indicat, ubi reconditi sint thesauri, ipse [quasi] recludit tellure, h. e. effodit e tellure. Ablativi verbis e Praepositione re compositis similiter adjecti Aen. IV, 545. Geo. II, 313." Wund. Adde Geo. I, 275. II, 520. (ubi vid. adnott.) IV, 88. Aen. I, 679. II. 115. IV, 244. 546. V, 99. 178. 409. IX, 32. X, 330. 473. — veteris ex Med. ahisque Codd. pro veteres, quod Pal., Rom. et Gud. exhibent, cum recentissimis editoribus nunc recepimus; nemo enim veteris pro Genitivo babebit cum viae coniungendo. — 359. The sauros. Ribbeck. thensauros. Vid. ad Geo. IV, 229. Ceterum de ipsa re cf. Iustini XVIII, 4, 6 sqq. narratio. ignotum argenti pondus etc. Iustin. aurum metu regis terrae crediderat; quam rem etsi homines ignorabant, fama tamen loquebatur. — 360. fugam socios que parabat. Cum fugam parare Conington comparat cursum parare IV. 299., cum socios parare autem comites parare II, 181. Cf. etiam Cic. Lael. 15. 54. amicos parare. Imperfecto autem hic utitur poëta, quia sermo est de re non uno tempore peracta. — 361. ,, Odium crudele, μῖσος ἀπηνές, proprie quale est immanis animi, magnum [Rectius Wagn.: ,,quale proficiscitur ab ira recenti et quasi cruda, ergo asperrimum."] Sic crudelis, atrox. saevus et similia poëtis pro ingens. — metus autem acer, δριμύς, vehemens, proprie de animo exasperato." Heyn. Iteratur hic totus locus Conveniunt - - acer erat in Anth. Lat. I, 170, 105., odium crudele tyranni autem ibid. 168, 8. et 170, 31. — 364. "In verbis Pygmalionis opes vis et acumen inest, scilicet quas ille animo et spe iam praeceperat, ut et in altero dux femina facti, ad hoc faciendum duce Didone." Heyn. Aliter, sed minus recte, nisi fallor, Gossr.: "Pygmalionis opes, non quas ille iam suas putabat, quod nimis argutum est (?); sed quae ex iure hereditatis ipsi cedere debehant;" cui tamen explicationi etiam Siebelis p. 20. et Kappes 1. 1. p. 39. adsentiuntur, idemque Conington statuere videtur haec adnotans: ,,the treasures were his from the time when he slew their owner." Ceterum opes cum Henrico (Class. Mus. XX. Tw. years I. p. 115 sq. et Phil. XI. p. 509.) non de solis thesauris, iam v. 359. commemoratis, intelligo, sed omnino de opibus, quibus regni magnitudo et armitas nititur, navibus, viris, armis etc. Cf. infra v. 571. et Suet. Caes. 79. Quin etiam valida fama percrebruit, migraturum Alexandriam vel Rium. translatis simul opibus imperii. Conington quidem huic explicationi siversatur, sed etiam Siebelis I. 1. nihil impedire censet, quominus de propriis quoque Pygmalionis opibus plus vel minus abreptum esse putemus. Perlk. male coni. spes. quamquam non immemor est locorum Ovid. Her. VII. 150. Accipe et advectas Pygmalionis opes et Alcimi Aviti V. portentur avari sic Pharaonis opes. Vide etiam quae Iahn. l. l. p. 42. et Siebelis 1. 1. contra eum disputant. Verba dux femina facti iterantur in Anth. Lat. I, 147, 39. et 178, 437. — 365. Devenere locos. Sic IV, 165. decenire speluncam, Val. Fl. I, 84. devenire silvas, Ovid. Met. III, #2. rerba aures non pervenientia nostras cett. Cf. supra ad v. 2. et 307. — cernis, i. e. cernere potes, cernere licet; quo sensu Praesens rissime a poëtis, interdum etiam a prosae orationis scriptoribus usurstar. ut a Cic. Acad. II, 33, 106. Unde memoria, si nihil percipimus? (quem

Moenia surgentemque novae Karthaginis arcem, Mercatique solum, facti de nomine Byrsam, Taurino quantum possent circumdare tergo.

locum Wagn. affert.) Haec autem est multorum Codd., inter quos Medic., lectio; alii (Pal., Rom., Gud. et duo Bern.) cernes, quod Burm., Heyn., Bryce et Ribbeck. praeferunt, cum superato demum coll. v. 419. Aeneas Carthaginem conspiciat. Sed primum Futurum propterea ferri non potest, quod Venus v. 370. dicit: Quo tenetis iter? ideoque non potest iam nunc sumere, eos Carthaginem ituros esse; deinde etiam quam maxime offendunt verba nunc cernes, et verissime Wagn. docet, nunc non aliter a Vergilio cum Futuris iungi, nisi ita, ut Praesentis et Futuri notio iungatur, ut Ecl. V, 49., ideoque si de consilio praesenti tempore capto eoque statim exsequendo agatur, ut Geo. II, 2. Aen. X, 582. coll. Ecl. VI, 6. Geo. II, 226. Aen. IV, 654.; quemadmodum etiam, ubi Perfectis nunc adiiciatur, utriusque temporis, praeteriti et praesentis, ratio habeatur, ut Ecl. VIII, 35. IX, 53. Aen. IV, 345. 356. VIII, 99. etc.; quae omnia in h. l. non cadere, quisque facile intelligit. Cernis igitur impersonaliter capiendum (man sieht) fere i. q. sunt, inveniuntur. — 366. surgentem, condi coeptam et in altum crescentem; unde etiam ad moenia supplendum videtur surgentia, quamquam etiam urbis moenia iam absoluta possunt cogitari, cum adiiciatur ingentia. Cf. autem adnott. ad Ecl. VI, 39. Geo. III, 29. et IV, 12. - 367. Devenere - - mercatique sunt solum. (Cf. adnott. ad Ecl. I. 53. et ad Procem. Aen. v. 1. p. 3. et Weickert. l. l. p. 7. cum iis, quae supra ad v. 237. adnotavimus.) Iahn. tamen, Venerem consulto sententiam non absolvere existimans, quod satis indicet Partic. sed v. 369., mercati pro Participio habet et condidere arcem vel tale quid supplet. At Partic. sed nihil aliud indicat, nisi nolle Venerem narrationem inceptam latius persequi (cf. Acn. I, 135. II, 100. et Wagn. ad Acn. VI, 511.); dixerat enim v. 342., se summa tantum fastigia rerum velle attingere; unde non sequitur, sententiam ipsam non esse absolutam. — facti de nomine, ut v. 523. ducis de nomine. Iterantur haec verba in Ciri 487. — Byrsum. "Arx Carthaginis, media urbe sita, a Phoenicibus appellata esse videtur בַּבְרָה (Bosra), munimentum; cui respondet vox Hebraica בָּבֶרָה, locus praecisus, munitus. - - - Huic opinioni et derivationi nominis favet natura arcis, a Strabone XVII. p. 1176. ita descripta: Κατά μέσην δὲ τὴν πόλιν ή ακρόπολις, ην εκάλουν Βύρσαν, όφρυς εκανώς δρθία. Graeci duram vocabuli pronuntiationem mollientes Bosra in Βύρσα mutasse (vid. Casaubonum ad Strabonis locum et Simonis Onomasticum p. 192.) indeque alii, argumento ex significatione Graecae vocis [apud Graecos enim Búgga est detracta pellis] petito (Tacit. Hist. V, 2.), fabulam de tergore taurino composuisse videntur." Wund. Sollicitat hunc totum versum 367. Beckius de sensu crit. II. p. 62., quippe similem ei, qui supra erat 109.; Peerlkampio autem et Ravio in Sched. p. 38. praeterea etiam v. 368. spurius videtur; atque etiam Ribbeck. utrumque versum tamquam spurium uncis inclusit. (Cf. eius Proleg. p. 67.); sed verissime censet Wagn., non esse verisimile, Vergilium rem a multis celebratam silentio praeteriisse. Poterat vero etiam hos versus defendere Silii auctoritate, qui haud dubie Vergilium ante oculos habuit I, 24. sic scribens: Tum pretio mercata locos nova moenia ponit, Cingere qua secto permissum litora tauro. Praeterea idem vir doct. censet, ordinem sententiarum non satis esse commodum. ac totum locum multo fore expeditiorem, si transpositis versibus hoc ordine procedat oratio: Mercatique - - Taurino - - Devenere - - Moenia cett.: quare adeo suspicatur, fortasse transpositos esse versus a Tucca et Vario ob ingratam vocis facti iterationem: cui tamen recte adversatur Weickert. 1. 1., qui quaerit: num devenerint postquam sint mercati? et docet, inter devenere et mercati sunt similem intercedere rationem, atque inter verba explebit - - regnumque transferet v. 270 sq. Pedestris sane orationis scriptor sic dixisset: Devenere locos, ubi nunc ingentia cernis moenia surgentemque Karthaginis arcem, mercatique sunt solum quantum taurino possent circumdare tergo, facti de nomine Byrsam. — 368. Taurino - -

Sed vos qui tandem, quibus aut venistis ab oris? Quove tenetis iter?" Quaerenti talibus ille Suspirans imoque trahens a pectore vocem:

370

"O dea, si prima repetens ab origine pergam Et vacet annalis nostrorum audire laborum, Ante diem clauso conponet Vesper Olympo.

tergo. Tergum vox exquisitior pro pelle, corio. Cf. supra v. 211. V, 351. Ovid. Met. XII, 96. XIV, 225. A. A. II, 655., fortasse etiam Aen. VI, 243. etc.; quare etiam interdum pro rebus ponitur, quae ex corio sunt factae, velut pro scutis (Aen. IV, 412. X, 718. coll. cum Ovid. Met. XII, 96.), caestibus (Aen. V, 403.), tympanis (Stat. Achill. VIII, 221. Theb. VIII, 221.) etc. — 369. ,In qui tandem interrogationis vim auget Particula, et desiderium intentius sciscitantis inde elucescit." Heyn. Cf. supra ad v. 331. adnott. Pro aut venistis Rom., Minoraug. alique, etiam Codd. quidam Quinctil. IX, 2, 7., advenistis, quae lectio fortasse prodiit ex Med. scriptura AUDUENISTIS (litera T superscripta.) — 370. Verba Quove tenetis iter repetuntur Aen. IX, 375. Quove post aut, ut VI, 614. 842. X, 92. et alibi. Cf. Wagn. Qu. Virg. XXXVI, 3., qui inter Particulas ve, vel, sive, aut, maxime in comparativis, interrogativis et negativis enuntiationibus certum a poëtis discrimen non observari docet, nisi quod vel a commotiore oratione excludatur. Thiel. docet, contineri his verbis notissimam illam quaerendi formulam eorum, qui ex improviso sibi occurrant, unde et quo? ποι καὶ πόθεν; de qua conferri iubet Heind. ad Plat. Lys. 1. eundemque ad Hor. Sat. II, 4, 62. et Ruhnk. ad Xen. Mem. II. 8, 1. Ceterum cf. similis locus Aen. VIII, 113 sq. et (quem Ladew. comparat) Liv. I, 1, 7. Percunctatum deinde, qui mortales essent, unde aut quo casu profecti domo etc. — 370. talibus (his), scil. verbis respondet. Cf. infra v. 559. Talibus Ilioneus. — trahit a pectore vocem. Cf. III, 246. IV, 553. V, 482. 780. VI, 55. VII, 292. XI, 377. 840. - 371.Suspirans cett. Βαρυστενάχων Hom. II. I, 364. et saepe alibi. Cf. Ovid. Met. X, 402. suspiria duxit ab imo Pectore et XI, 709. attonito gemitus a corde trahuntur, Hor. Epod. XI, 10. latere petitus imo spiritus, Apoll. Rhod. II, 207. εξ υπάτοιο στήθεος αμπνεύσος et similes locos. — 372— 374. "Si ego fata nostra ordine exponere velim et tu ea audire velis, dies nos deficiat. Homerus minus sobrie Od. III, 113 sqq. et XIV, 196. annos pro die ponit." Heyn. Adde eiusd. Od. XI, 330. — pergam absolute pro pergam narrare (scil. fata mea). Cf. Cic. Verr. II, 3, 20. Pergam atque insequar longius. id. Brut. 74. in. Sed perge de Caesare et redde quae restant. id. de Legg. II, 22, 69. Sed perge cetera al. Goerenz. ad Cic. de Legg. I, 13, 37. et Boetticher. Lex. Tacit. p. 19. Wagn. pergere hic significare putat narrationem ordine et ad finem pertextam. — "repetens a prima origine, ἀπ' ἀρχῆς, Soph. Ai. 1097. Simillimus locus est Geo. IV, 285. 6." Wund. — repetens hoc connexu verborum fere i. q. exordiens. Cf. Cic. pr. Arch. I. inde usque repetens. id. de Or. I, 20, 91. cum repeteret a Corace. Tusc. I, 48, 116. repetunt ab Exechtheo etc. — 5(5. "In annalium nomine argutatur Macrob. Sat. III, 2., et post eum alii. Gravius est vocabulum quam historia, narratio, eoque magis epicum. — 374. Olympus, h. e. caelum [vid. adnott. ad Ecl. V, 56.], clauditur modo nubibus obductis, modo tenebris noctis praetentis, ut h. l. Nec huc trahenda porta caeli Geo. III, 261. [Quidni? Occidentalis caeli porta clauditur Phoebo invecto.] Vesper conponet diem, non quasi mortuum et sepultum; sed quia quieti se reddere [et componere se ad somnum: cf. Geo. IV, 189. 438.] videtur sol occidens; tamquam thalamo clauso aliquis se somno tradit." Haec Heyn., qui simul memorat, non simile esse illud condere diem Ecl. IX, 52., ubi vid. adnott. Schirach. p. 362. cum Scaligero aliisque alteram explicationem de sepultura quadam diei sequitur. Cf. omnino supra ad v. 249. adnotata et Plin. Ep. II, 17. in. composito die. — Ceterum neutiquam probare possum, quod Wagn. (quem sequentur Gossr., Süptl. et Conington), spreta omnium fere Codicum lectione componet, quam etiam Nonius p. 255, 2. Lactant. ad Stat.

375

Theb. I, 231. et Schol. Crucq. Horatii Epist. II, 3, 8. auctoritate sua tuentur, in contextum invexit scripturam conponat, a Rom. tantum, Pal. a m. pr. et Corrado auctore ab aliis quibusdam (Pierii) Codd. exhibitam, quae sane Heumanno (Poecil. III. p. 380.) vulgari elegantior (!) videtur. Apertum est enim, errare virum doctiss., cum dicat, ut conponet recte se haberet, antea scribendum fuisse si vacat, non si vacet, quod a poëta scriptum sit, quia tum nec virgini audire nec ipsi Aeneae narrare vacaverit; conditioni autem, cui locum non esse ipsi significemus, certum quendam eventum adiungi non licere; nec quae Qu. Virg. VI, 3. de eadem re disputat, omnia vera dixerim. Primum enim si pergam et si vacet non id significant, quod Wagn. arbitratur; hoc enim si poeta vellet dicere, neque Aeneae pergendi nec puellae (Veneri) audiendi tempus suppetere, non pergam et vacet, sed pergerem et vacaret scribere debebat. Immo ne scire quidem ille potuit, utrum deae vacaret, an non vacaret se audire, quamquam ea sororem aliquam hic errantem sibi quaeri v. 321 sqq. significaverat; quare rectissime per Coniunctivum Praesentis loquitur, quo res prorsus in incerto posita relinquitur: si pergam (quod, si me tantum measque rationes, non tempus specto, quominus faciam nihil impedit), & si tibi vacet (quod utrum sit an non sit, scire nequeo). Eiusmodi autem sententias conditionales haud raro sequi apodosin per Indicativum prolatam, ubi eventus certissimus cogitetur, quaecunque sit conditionis ratio, satis notum est; (cf. adnott. ad Aen. II, 54 sq. et al.) itaque h. l. Coniunctivum excipere poterat Indicativus Futuri, cum haec sit sententia: sive vacet tibi audire, sive non vacet, si pergam in narrando, profecto nox ingruet, priusquam ad finem pervenero. Simillimus est Ciceronis ille locus Tusc. V, 35, 102. Dies deficiet, si velim paupertatis causam defendere, ubi Wagn. vehementer errat, si Orellium scripturam deficiat defendisse existimat; immo et Orellius (in utraque editione, qui etiam cf. in Addendis Vol. II. P. 2. p. 639.) et Klotzius lectionem deficiet ex optimis Codd. rectissime servarunt. Etsi igitur Wagnero largior, illos locos a doctiss. Obbario in Iahnii Annall. Vol. XIII. p. 421. laudatos, quos ipse profert (Hor. Epist. I, 16, 54. Sit spes fallendi, miscebis sacra profanis, Sat. I, 9, 54. Velis tantummodo - - Expugnabis, et Prop. IV, (V,) 5, 9. Illa velit, poterit), ab hac re esse alienos, ceteros tamen ab eodem Obbario ibidem commemoratos, quos Wagn. tacet, Cic. pr. Quinct. 21, 68. Quod si velim confiteri, illud, opinor, concedent, et Tusc. 1, 13, 29. Si - - eruere coner, ipsi illi - - profecti in caelum reperientur, ubi ne varietas quidem scripturae deprehenditur, vere huc quadrare iudico; neque tales locos, quales sunt Hor. Od. III, 3, 7. si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinae et Iuven. XII, 115. si concedas mactare, vovebit, nihil probare dixerim. Alia res est Virg. Ecl. II, 57. VII, 68. X, 33., ubi et Codicum auctoritas et sensus Coniunctivum Praesentis pro Indicativo Futuri retinere nobis suadent. (Vid. adnott. ad hos locos.) Ceterum cf. de hoc usu Indicativi Futuri Heindorf. ad Hor. Sat. I, 4, 140. Kritz. ad Sall. Iug. 42, 5. Klotz. ad Cic. Tusc. V, 36, 102. et Obbar. ad Hor. Ep. I, 2, 34. Vol. I. p. 162. Non supervacaneum autem mihi videbatur haec aliorum causa etiam in hac edit. repetere, quamquam Wagnerum, nunc veriora edoctum, in min. edit. lectionem conponet tacite restituisse vidi. Ceterum cf. similes loci Mar. Vict. in Wernsd. Poët. L. min. III, 108, 50. ante diem, Salmon, tenebris nox humida condet, Quam possim mores huius percurrere turbae et Saleii Bassi ibid. IV, 271, 197. sed prius emenso Titan versetur Olympo, Quam mea tot laudes decurrere carmina possint. — clauso Olympo. Vid. supra ad v. 373. — V. 375 sqq. ad Veneris quaestiones ita respondetur, ut primum verba quibus venistis ab oris? tum demum 278. illa qui tandem (estis?), denique v. 280. ultima illa, Quo tenetis iter? respiciantur. — Troia antiqua: vid. ad v. 12. coll. adnot. ad Ecl. I, 63. et IV, 58. — si per aures iit, si pervenit ad aures vestras. Sic Lucr. I, 418. Argumentorum sit copia missa per aures (a Coningt. comparatus). Similiter Sil. Ital. III, 135. ire per ora Forte sua Libycis tempestas adpulit oris. Sum pius Aeneas, raptos qui ex hoste Penatis Classe veho mecum, fama super aethera notus. Italiam quaero patriam et genus ab Iove summo,

380

nomen et Tibull. IV, 1, 175. per claros ierint tua facta triumphos. Vid. Hand. Tursell. IV. p. 433. et Iacob. ad Lucil. Aetn. 68. Ceterum cf. Hom. Od. XV, 403. εξ που ἀχούεις. — 376. diversa per aequora Heyn. explicat: ,,alia via, quam qua iter parabamus; ex illis: Οἴχαδε ἰέμενοι, ἄλλην ὁδὸν, alla zélevθa Hlθομεν [Od. IX, 261 sq.]. Rectius autem intellige maria longe distantia, procul disiuncta, ut Aen. III, 4. diversa exilia, ubi vid. adnott. Cf. etiam infra v. 756. — ,, tempestas adpulit, δεύφο πέλασε χύμα. Forte sua, (ut dicitur sponte sua), casu, qualem tempestas afferre solet. Habuit in his, quam sequeretur, poëta orationem Ulyssis ad Polyphemum Odyss. IX, 259 sqq." Heyn. Adiiciuntur autem haec verba, ne Tyrii Aeneam malo consilio et hostili animo venisse putent. Cf. etiam infra v. 527 sqq. Supervacanea igitur audax Gentii Annot. crit. p. 3. coniectura Orta furens. Peerlk. mera coniectandi prurigine abreptus, suspicatur Vergilium scripsisse per aequora ventis Iactatos Libycis etc.; nam quae addit ad excusandam coniecturam: "in tempestate semper est casus," ea ipsa comprobant Codd. lectionem. Subst. autem forte post Adverb. forte modo praegressum neutiquam potest offendere. Vid. infra ad v. 429. adnott. Ceterum cf. etiam Iahn. Annal. l. l. p. 43. — 378. Sum pius Aeneas. Apertum est, poëtam imitari voluisse gravissimum illud Ετμ' 'Οδυσσεύς - zal μευ zlέος οὐρανὸν εχει Hom. Od. IX, 19., quod tamen ei minus feliciter cessisse, verissime docet Naegelsbach. in Act. liter. Monac. 1. 1. Nr. 110. Pius fuit in patrem (III, 481.), in patriam, in deos; et hanc in deos pietatem (de qua iam Hom. II. XX, 298 sq. agit) imprimis hic spectari, docent verba adiecta raptos qui ex hoste Penates Classe veho mecum. Cf. etiam II, 691. et Heynii Excurs. XII. ad h. l. — raptos Penatis, (s. Penates, ut Bryce, Haupt. et Ribbeck. scribunt), festinanter et cum periculo ex urbe iam ab hostibus occupata et incensa ablatos. Vid. supra ad v. 6. et 68. imprimisque infra ad II, 293. et 717. De raptis ab Aenea Laribus etiam Tibull. II, 5, 20. loquitur. — ex hoste, ut ambiguitas evitetur, quae inesset verbis ab hoste. — 379. super aethera notus. Praeter Homeri locum supra laud., quem Verg. imitatus est, cf. etiam supra v. 287. famam qui terminet astris. Nugantur autem, qui multis verbis poëtam ob hanc Aeneae sui ipsius laudem student defendere; nam haec verba magis bellum Troianum et Aeneae fata, quam herois virtutem respicere patet. Rau in Sched. p. 38. eo adeo procedit, ut vv. 378. et 379. spurios censeat. — 380. "Fabulam poëta sequitur, qua Dardanus a Corytho Tyrrheno genus ducere [vel ex urbe Tyrrhena eiusdem nominis, quae postea Cortona vocabatur, oriundus ferebatur, cum Corythus Samothracicus in eum esset translatus similitudine nominis. Vid. Aen. VII, 205 sqq., 240. VIII, 134 sqq. adde III, 167 sq. VII, 122. [205 sq. 240 sq.] II, 620. Hactenus Italia est Aeneae patria, et hactenus genus quaerit, petit terram, in qua progenitor ortus erat; pro hoc dicit, petere se stirpem et originem generis a Iove ducti, quatenus Dardanus, lovis filius ex Electra et generis auctor, ex Italia oriundus est. Cf. III, 94 sqq." Heyn. Similis locus legitur Aen. III, 129. Cretam proavosque petamus. — et genus ab Iove summo. Nauck p. 21. explicat "principia generis nostri ab Iove oriundi" et cum patria conferri iubet proprias sedes Aen. III, 167. Burmann., paucorum Codd. minoris pretii auctoritate motus, Copulam sustulit, quem Heyn., Thiel. (qui genus habet pro Accus. remotioris Obiecti) et Peerlkamp. (certe in adnot. subiecta) temere secuti sunt. Immo rectissime Wagn. (quem etiam Gossr. ceterique recentiores editores sequuntur) Copulam, quam Wunderl. iam restituendam censuerat, ad Cod. Med. auctoritatem provocans, ex bonis Codd. revocavit, cum iis, quae v. 375— 379. de sua persona exponat Aeneas et quae v. 380. sqq. de frustrato bactenus consilio Italiam petendi dicat, minus commode interponatur v.

Bis denis Phrygium conscendi navibus aequor Matre dea monstrante viam data fata secutus; Vix septem convolsae undis Euroque supersunt. Ipse ignotus, egens Libyae deserta peragro,

380. sui generis commemoratio. Addo aliam causam. Ad Didonis quaestionem vos qui tandem? Aeneas iam responderat v. 378 sq.; nunc respondet ad alteram Quo tenetis iter? Quare etiamsi Copula ex Codd. auctoritate esset omittenda, tamen locus non aliter posset explicari nisi per appositionis illud genus (Italiam patriam, genus ab Iove summo), de quo supra ad v. 339. diximus. Iahn. patriam interpretatur: ut sit patria (vel: quam patriam fatum mihi destinavit), et genus Nominativum habens servata tamen Copula et Semicolo post mecum posito locum sic interpretatur: "idem, qui fama super aethera notus et lovis summi genus sum, quaero Italiam patriam; eamque rationem probavit Censor eius in Diar. lit. Ienens. a. 1827. Supplem. n. 94. p. 366.; temere, ut mihi videtur. Primum enim si genus Nominativus esset per appositionem ad Aeneam referendus (quae etiam Burmanni et Peerlkampii est sententia), admodum ambigue scripsisset Vergilius, Copulam adiiciens, Italiam quaero patriam ET genus; deinde vero non tamquam fama super aethera notus, vel quia tam clarus et celebratus est, Italiam quaerit patriam, sed deorum oracula secutus. Quae Peerlkamp., comparans Iustin. XVII, 3. Quae et ipsa genus Acacidarum erat, opponit: "Aeneas in Italia quaerere poterat patriam, genus ab Iove non poterat quaerere. Hoc secum ferebat. Erat ipse hoc genus," ea satis refutantur Heynii adnot. supra posita. Siebelis p. 21. versus sic vult transpositos: 377. 380 (omissa Copula et). 378. 379., qua traiectione non opus est, si Aeneam commotiore dicere animo ideoqué logicum sententiarum ordinem minus curare cogitamus. Ladew. verba et genus ab Iove summo si vere Vergilii sint, ab eo interim modo adiecta censet versus explendi causa, ut postea latius exponerentur. Ceterum cf. Avien. descr. 115. Ausonis haec regio est, pubi genus ab Iove summo. — 381. Bis denis. Cf. supra ad v. 71. adnott. — Phrygium aequor, litori Troadis seu Phrygiae minoris praetentum, aliis hoc nomine non dictum. — conscendi aequor navibus, pro vulgari: conscendi naves et navigavi aequor. Qui enim in altum evehitur, is et aequor conscendere dici potest. Iteratur hic versus in Anth. Lat. II, 103, 1. Bis denis Italum conscendit navibus aequor. — 382. Matre dea monstrante viam, ex Aen. II, 589 sqq. Ceterum cf. supra v. 273. data fata "monstrata tum per auspicia tum per oracula III, 95 sqq. 163 sqq. 375 sqq." Heyn. Adde Aen. I, 205. IV, 614. V, 703. VI, 45. 72. 376. VII, 239. 255. 584. IX, 137. Cic. Div. I, 44, 100. Liv. V, 15, 4. XXIX, 10, 8. etc. Et hic quidem ea deorum monita respici, quae Aeneae data fuerint, priusquam ab Antandro solverit, docent Aldenhoven I. l. p. 14. et Dietsch. l. l. p. 20., cui data fata sunt, "quae ex fatis Dii vel qui eorum regnator est Iuppiter constituerunt, decreverunt, posuerunt." Dare autem fata eodem sensu legitur e. g. ap. Val. Fl. I, 534. ubi Iupiter dicit: cum fata darem (quem locum et ipsum a me allatum esse, Dietsch. non debebat reticere, in alio eiusdem poëtae loco addendo me lapsum notans.) Praeter omnem igitur necessitatem Peerlk. coni. mea fata. — 283. Vix septem convolsae etc. Wagn. recte interpretatur: ,,ex harum, undis Euroque convulsarum, numero vix septem supersunt." Cf. v. c. Lucan. III, 528. Crebraque sublimes convellunt verbera (remorum) puppes. Wund. convolsae explicat per quassatae. Servius perperam dubitat, utrum undis Euroque cum convolsae, an cum supersunt conjungendum sit. — 384. ignotus active h. l. dictum putat Cort. ad Lucan. V, 500., non recte; sensus est: Quamquam fama super aethera notus sum, tamen nunc ignotus (ungekannt) deserta Libyae peragro. Peerlk. etiam hunc versum coniectura vexavit, exsul pro Libyae elegantius fore iudicans et comparans Ovidii Ibin 113. Exsul, inops erres atque Sen. Med. 20. per urbes erret ignotas egens Exsul. Sed quisque videt, Libyam Europae et Asiae oppositam necessario addendam fuisse,

Europa atque Asia pulsus." Nec plura querentem Passa Venus medio sic interfata dolore est:

385

"Quisquis es, haud, credo, invisus caelestibus auras Vitalis carpis, Tyriam qui adveneris urbem. Perge modo atque hinc te reginae ad limina perfer. Namque tibi reduces socios classemque relatam Nuntio et in tutum versis Aquilonibus actam, Ni frustra augurium vani docuere parentes. Aspice bis senos laetantis agmine cycnos,

390

quod etiam Iahn. Annal. l. l. p. 34. censet. — 385. "Eum interpellavit, vel non passa querentem, pro non passa eum queri plura, graeca ratione; vel, inter fata querentem, non passa, sc. queri plura: oid ela zlaiser, Iliad. VII, 427." Heyn. Priorem rationem ut simpliciorem cum Thielio, Gossravio, Nauckio p. 21., Ladew. et Wagn. (in edit. min.; in maiore enim alteram secutus erat) amplector. Eadem ratione pati infra VII. 421. et sinere X, 426. cum Participio loco Infinitivi iungitur. Ceterum cf. Val. Fl. VI, 469. Nec passa precari ulterius et Silius XIII, 661. Nec passi plura in medio sermone loquentis Sic adeo incipiunt. — Interfandi vocab. apud Livium III, 47, 4. VII, 36. 9. XXXVI, 27, 3. 28, 4. Plin. Ep. I, 23. et alibi legitur. — 387. 388. ,,0 carum te superis, cum Carthaginem delatus sis [diis imprimis caram]! Expressit autem illud, quod aliquoties apud Homerum, ου γάρ ότω σε θεών άξκητι γενέσθαι τε τραqemer re, ut Odyss. III, 27. vitales auras ex antiquo sermone habet; vid. v. c. Lucret. III, 406. et al. [III, 576. V, 855. VI, 1226.]" Heyn. -carpis. Sic carpere haud raro apud poëtas pro capere, quae ultro se offerant, iisque uti; metaphora, ut videtur, ducta a floribus et fructibus, qui ad viam crescentes ab omnibus possunt carpi. Cf. Geo. III, 435. Aen. IV. 522. 555. Hor. Od. I, 11, 8. Pers. V, 151. Martial. VII, 46, 11. Ovid. Fast. III, 622. etc. Vid. Gossr. ad h. l. Alio sensu aëra carpere legitur Geo. IV, 311. — invisus caelestibus, gravissima vel miseri vel scelerati et abiecti significatio. Cf. Valcken. ad Eur. Hippol. 408. Heind. ad Hor. Sat. I, 3, 123. (ubi Dis inimice senex legitur) et Thiel ad h. l. — 389. se perferre ad aliquem locum alibi non videtur inveniri. Senecae enim locus, a Burm. laud., Epist. 58. Plato ipse ad senectutem se diligentia pertulit alius est generis. Cf. autem infra III, 345. cum sese a moenilus heros - - adfert, atque Burm. ad h. l. et ad Val. Fl. IV, 199. Ravio in Sched. p. 39. hic versus spurius videtur, cum absurdum sit ad naufragum in terra ei incognita dicere: "quaere limen reginae," quasi qui viam nosset, praeterea autem offendant verba Perge modo in hac brevi ρησι bis posita (cf. v. 401.); quae altera causa certe paullo gravior est, quam prior. — 390. Naves per tempestatem amissas cum sociis mox te reperturum nuntio; tibi autem cum nuntio coniungendum. — classem relatam, reductam, reducem. Plures Codd. receptum; sed relatum melius quadrat ad reduces et versis aquilonibus. Alibi sane referri potius dicitur de navibus, quac vel invito gubernatore adversis ventis in portum reiiciuntur (Senec. Epist. 85, 29. et Ovid. Am. II, 9, 31 sqq. et Burm. ad h. l.), vel ex portu in altum redeunt (Hor. Od. I, 14. in.) — 391. in tutum, in portum, ad litus. — versis aquilonibus, h. e. ventis mutatis, ita ut secundi fierent. — actam. Agi ventis naves vulgo dicuntur. Cf. Hor. Od. III, 7, 5. Ovid. Met. IV, 420. etc. — vani parentes. , Vanus non modo qui pollicetur, quae praestare nequit, sed et qui profitetur vel falsam vel inanem doctrinam." Heyn. Ideoque qui ipsi decepti alios quoque decipiunt. Sic vani haruspices apud Cic. Div. I, 19. in., vanus auctor ap. Liv. XXIX, 32, 10. etc. - 393-399. "Duodecim naves cum Antheo, Sergesto, Cloanthoque servatas mox v. 584. videbimus. Has totidem olores significant, quos ab aquila qui etiam XII, 247. fulvus Iovis ales, stque V, 255. et IX, 564. lovis armiger, ut ap. Ovid. Met. IV, 362. eadem de causa regia ales vocatur] modo agitatos [sedibus suis exterritos] et dispersos (hoc significat turbabat), hoste abacto, ludibundos plaudentesque in terram devolare ostendit Venus. - - - Dissident autem olores Aetheria quos lapsa plaga Iovis ales aperto Turbabat caelo; nunc terras ordine longo Aut capere aut captas iam despectare videntur:

395

et aquilae auctore Plinio X, 74, 95. Athen. IX. p. 393. D. μάχεται δε (δ χύχνος) καὶ τῷ ἀετῷ αὐτὸς μάχης μη προαρξάμενος. Hinc ap. Homerum in cycnorum anserumve gentem irruens aquila inducitur egregio v. c. loco II. XV, 690 sqq." Heyn. Cf. etiam Aristot. H. An. V, 34. et XVII, 24. cum Aen. IX, 563. et XII, 447 sqq. Antiqui interpretes mirantur, quo iure Vergilius augurio cycnorum utatur, cum cycni inter aves augurales non inveniantur. Sed cum cycnus avis sit Veneri sacra, licuit utique poëtae hic ex iis augurium repetere, quemadmodum etiam Aen. VI, 194. e columbis, quae et ipsae inter aves augurales non inveniuntur, augurium postulari facit. Accedit, quod, Servio teste, Aemilius Macer in 'Oqvidoyoviq certis verbis dicit: Cycnus in auguriis nautis gratissimus augur: hunc optant semper, quia numquam mergitur undis. Cf. Iahn. ad h. I., qui docet, inter augurium et auspicium hoc interesse, quod augurium et petatur et certis avibus ostendatur, auspicium qualibet avi demonstretur et non petatur. — 393. bis senos, non i. e. bis sex Aen. XII, 899., sed positum est, quia de duabus senorum partibus sermo est, quamquam alibi etiam distributivos numeros pro cardinalibus usurpari vidimus ad Ecl. VIII, 73. — laetantes, quod liberati a periculo et rursus in unum agmen congregati sunt. agmine, non amplius turbati, sed rursus collecti. Peerlkampio totus hic versus sono et cursu tam illepidus videtur, ut eum a Vergilio sic scribi potuisse non credat. Quare hanc suadet verborum transpositionem et mutationem: Agmina bis senos laetantia conspice cycnos. Sed recte Siebelis p. 22.: "Non animadvertit bis senos propterea primum obiecti locum tenere, quod ille numerus hic propter duodecim amissas naves alicuius momenti est," vereque Iahn. Annal. I. l. p. 34. Imperativum Aspice optime versum incipere docet. — 394. apertum caelum aliis (ut Thielio) est serenum, aliis (ut Heynio) liberum et volantibus pervium. Equidem cum Weickerto I. I. p. 7. interpretor: nullum usquam praesidium praebens, ubique patens aquilae impetui. Cf. Caes. B. C. III, 84. ut equites mille apertioribus etiam locis septem milium Pompeianorum impetum sustinere auderent. Apertum igitur caelum opponitur quodammodo terris captis et comparatur cum alto mari (pelago aperto, Aen. V, 212.), ubi Aeneae naves omnibus ventis fuerant expositae et ab iis turbatae, ut cycni ab aquila. Cf. Ovid. Met. VI, 693., ubi Boreas Idem ego, inquit, cum fratres caelo sum nactus aperto — Nam mihi campus is est — tanto molimine luctor. Aliter supra v. 155. caelum apertum erat i. q. serenum. — 395. Turbabat, non turbaverat, quia tempus modo praeteritum opponitur praesenti. Cf. Aen. I, 239 sq. II, 22 sq. 472 sq. 726 sq. III, 183 sq. 490 sq., quos locos lahn. comparat. -- or dine longo, longo agmine. -- V. 396., cuius sensum editores omnes inde a Burmanno non perspexerunt, quomodo intelligendus sit, primus recte indicavit Weickert. 1. I. Cycni, postquam aquila discessit, laeti de periculo superato rursus in agmen coierunt et ordine longo volantes locum quaerunt, ubi considant; atque pars eorum (posteriores puta longi ordinis) adhuc incerti, quo loco sidere velint, e longinquo oculis capiunt terras, i. e. eligunt considendi locum, alii (priores agminis) iam locum elegerunt et in eum (terras iam captas, sc. a se oculis, non, ut Burm. Thiel. et Gossr. explicant, ab aliis, qui in terram iam descenderant) despectant, sive loco, in quem delabantur, iam electo, in eo est, ut considant. Unde apparet, non opus esse Aug. Weicherti coniectura in Epist. crit. p. 47. prolata: aut terram nunc despectare. Ceterum de socutione locum capere (i. e. eligere) vid. Geo. II, 230. Ante locum capies oculis Caes. B. G. IV, 26, 5. V, 23, 4. et Burm. ad Ovid. A. A. I, 234. Consentiunt nobiscum ceteri recentiores editores (etiam Wagn. in min. edit., qui prius locum aliter explicuerat), Siebelis p. 22., Kappes I. p. 40 sqq. et Nauck. p. 21. neque dissentire videtur Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 47. Henry autem (Class. Mus. XX., Tw. years I. p. 118 sq. et Philol. XI. p. 510 sq.) hanc proponit explicationem: cycni iidem (non diversae corum partes) videntur, conspiUt reduces illi ludunt stridentibus alis Et coetu cinxere polum cantusque dedere, Haud aliter puppesque tuae pubesque tuorum

ciuntur, aut (et) capere terras, insidere terram, aut (et), postquam rursus evolarunt, terras antes captas quasi cum contemptu despectare; quam imprimis propter Partt. aut - - aut a poëta usurpatas et ob comparationem v. 400. institutam probare non possum. Rau in Sched. p. 39. toto versu tamquam spurio eiecto v. 395. terris (i. e. a terris) pro terras scribendum esse censet. — despectare terras etiam ap. Ovid. Met. IV, 623. legitur. De verbo autem videntur passive capiendo pro conspiciuntur vid. infra ad v. 494. adnotata. Cum Pal. captus (u tamen in o mutato) iam respectare et Gud. captos iam - - espectare exhibeant, Ribbeck. (quem iure nemo recentiorum editorum secutus est et Conington acriter obiurgat) paullo cupidius e coni. edidit aut capsos iam respectare, haud dubie Velleium I, 16. respiciens. (Cf. eius Proleg. p. 321., ubi Salmas. ad Vell. l. l. et ad Vopisci Proc. 13. laudatur.) Nam quis tandem hic cogitabit de capsis (Thierkäfige, Menageriekasten), quos cycni tamquam perfugium respiciant? Recte etiam Ladew. in Append. p. 240. Ribbeckio opponit, tali perfugio omnino iam non opus esse cycnis, aquila eos persequi desistente. — 397. reduces ex dispersa fuga etiam super mare extensa, salvi et incolumes super terra denuo congregati, ubi facile se recondere possint. Conferas autem cum hoc loco supra v. 390. reduces socios. - ludunt, utpote lactantes (v. 393.), quod salvi sunt reversi. — stridentibus alis (<del>έγαλλόμενοι πτερύγεσσιν</del>) exquisitius quam clangentibus. Vid. supra v. 102. — 898. Et coetu cinxere polum. De his verbis Weickert. 1. 1. sic exponit: ,,Neque offendor versu 398.; nam hacc est sententia: qui modo cinxere polum cantusque dedere, nunc reduces (i. e. iamiam in terras delapsuri) ludunt stridentibus alis. Quod autem hic versus adnectitur Part. et, de eo tenendum, quod dixi ad v. 365. de liberiore, qua utuntur postae, enuntiatorum nectendorum rationes." Scilicet his verbis, quibus non quae ante dissipationem fecerint cycni indicatur, ut Ladew. et Wagn. censent, sed quae periculo liberati faciant, antecedentia illa reduces ludunt stridentibus alis amplificantur modo et alio laetitiae indicio augentur; in Perfectis autem cinxere et dedere non haerendum, tempus enim respicitur modo praeteritum, quo aquila ab insectatione desistente cycni antea dispersi rursus congregati sunt, antequam reduces terram longo ordine capiunt. Consentit mecum in hac loci explicatione Sintenis 1. 1. Cf. etiam Kappesii de h. l. disputatio p. 45 sq. — polum, caelum: vid. supra ad v. 90. Cf. etiam Aen. V, 13. cinxerunt aethera nimbi. Peerlk. temere coni. lacum, cum cycni non in terra versantes, sed tantum sub caelo volantes augurium dare possint. Cf. etiam Iahn. Annal. 1. 1. p. 43. - cantusque dedere, scil. laetos; quo alluditur ad nautas, qui et ipsi in reditu et portum propinquum petentes laetos cantus edere solent. Dare autem cantus, ut vocem, gemitum dare et similia. Cf. Aen. I, 405. VII, 560. IX, 704. etc. De cantu autem cycnorum vid. ad Aen. IX, 458. Ceterum Ladew. versus male sic transponendos esse censuit: 393. 297. 295. 394—96. 399. etc.; vide enim quae contra eum disputat Wagn. Lect. Verg. p. 401 sq. — 399. Haud aliter. Cf. Hand. Turs. III. p. 21 sq. - puppesque pubesque. Conjugton comparat Hom. II. I, 179. Olzad λών σὺν νηυσί τε καί σοῖς ετάροισιν. Peerlk. putat pro puppesque tuae poëtam elegantius scripturum fuisse puppesque ducum! Sed vid. lahn. 1. 1. — pubes tuorum, i. q. turba (comitum) tuorum. Cf. Geo. I, 343. II, 167. Aen. II, 477. 798. V, 74. 119. Hor. Epod. XVI, 7. Germania pubes. id. Od. III, 5, 21. captiva pubes etc. Non autem licuisse Vergilio, ut puppes tuae, sic etiam pubes tua scribere, quod Peerlk. requirit, recte docet lahn. 1. 1., cum pubes tua non comites, sed liberos Aeneae significaret. Charisius duobus locis Inst. I. p. 53. et 113. vituperans Gold. scripturam legit puberesque, quod eo magis mirandum, cum sequatur tenet et subit. Quinctil. vero Inst. IX, 3. et Rufinianus p. 32. cum Codd. conspirant. Cf. Burmann. ad h. l. De alliteratione puppesque

400

405

Aut portum tenet aut pleno subit ostia velo. Perge modo et, qua te ducit via, dirige gressum."

Dixit et avertens rosea cervice refulsit Ambrosiaeque comae divinum vertice odorem Spiravere; pedes vestis defluxit ad imos, Et vera incessu patuit dea. Ille ubi matrem Adgnovit, tali fugientem est voce secutus:

"Quid natum totiens, crudelis tu quoque, falsis

pubesque vid. adnott. ad Ecl. VIII, 79. — 400. Aut portum (iam) tenet, ut cygni illi, qui terram iam captam despectant, aut - subit ostia, ut illi, qui demum capiunt terram. — ostia h. l. ut V, 281. aditus portus. Plenius Cicero Verr. IV, 53, 118. (urbs) in utriusque portus ostium aditumque proiecta est. — 401. qua te ducit via. Cf. Ecl. IX, 1. ibique adnott. — 402. "Observa modum praesentiae divinae testificandae ex more veterum. Digrediens dea numen specie divina manifestum facit; ad hanc refer pulcherrimam cervicem, comam odoratam, pallam ad talos demissam cum levi incessu." Heyn. In discessu autem solent dii numen suum antea celatum indicare. Cf. infra IV, 277. V, 658. IX, 659. avertens, scil. se. Vid. supra ad v. 104. et 234. — "Sin in rosea cervice non tam Horatii Carm. I, 13, 2. auctoritatem, quam rationem desideras, aut puta roseum esse omnino suave vel pulchrum, aut colorem floridum exprimi in tenera cute etiam candidissima perlucentem." Heyn. Cum rosea cervice Wund. confert Aen. II, 593. roseum os Veneris, (ubi tamen vid. adnott.) et ap. Homerum quoque hymn. in Vener. 182. Selono Veneris admirari Anchisen memorat. Conington de pulchra cervice Veneris conferri iubet Hom. II. III, 396. et de roseo colore Anacr. 53. 'Ροδοδάπτυλος μεν Ήως, 'Ροδοπήχεες δε Νύμφαι, 'Ροδόχρους δ' Αφροδίτη. Adde Aen. XII, 606., ubi roseae genae, et Ovid. Met. VII, 705., ubi Aurora rosco spectabilis ore. Cf. etiam Mitscherl. ad Hor. Od. I, 13, 2. — refulsit. Cf. infra v. 588. II, 590 Hor. Od. I, 12, 28. et Pers. Prol. 12. (a Coningt. allati). Ceterum verba rosea cervice refulsit iterantur in Anth. Lat. I, 147, 22. — "Ambrosias comas, ambrosia deorum hoc unquentum est — delibutas, ab Homero habet, Il. I, 529." Heyn. Vid. etiam ad Geo. IV, 415. Thiel. non inepte confert Ovid. Fast. V, 375. tenues secessit (dea) in auras. Mansit odor; posses scire fuisse deam et Eurip. Hippol. 1391., ubi θείον όδμης πνεύμα deam prodit. vertice, quod Wund. ad comae trahendum et i. q. in vertice esse censet, rectius cum verbo spiravere coniungas, et pro a vertice positum accipias, ut Geo. loco modo laud. v. 417. dulcis - - spiravit crinibus aura et Aen. X, 544. veniens Marsorum montibus Umbro. Sic etiam Wagn., Ladew. et Haeckerm. 1.1. Respexit hunc locum Silius VII, 469. spirantem sacro traxerunt vertice odorem. — 403. pedes vestis defluxit ad imos. "Palla Veneris vel ex illo nota Iliad. V, 315. πέπλοιο φαεινού πτύγμα et 338. Αμβροσίου διὰ πέπλου, ὄν οἱ Χάριτες κάμον αὐταί. Itaque habitum deae declarat." Heyn. Omnino enim palla s. vestis usque ad pedes defluens plurimarum dearum (excepta tamen Diana: cf. supra ad v. 320. adnott.) erat vestimentum. Cf. Spanhem. ad Callim. in Apoll. 32. Interpp. ad Propert. IV, 16 (III, 17,) 32. Gierig. ad Ovid. Met. XI, 165. Bach. ad Tibull. III, 4, 35. Dissen. ad eiusd. I, 7, 46. alii cum adnott. ad Aen. V, 619. Defluit autem nunc vestis, quae antea fuerat succincta. Cf. supra v. 320. ibique adnott. — 405. "incessum, cogita levem illum et volatui similem, columbarum instar." Heyn. Iahn. hac de re conferri iubet Vossii Epist. mythol. 22. T. I. p. 138. et Antisymbol. T. II. p. 66., cui adde Lessing. in fragmm. ad Laocoontis Vol. II. relictis p. 34. Vid. etiam supra v. 46. infra V, 647. Ovid. Met. III, 609. similesque locos. Verba Et vera incessu patuit dea repetuntur in eodem illo Anthol. loco v. 23. — De histu (dea. Ille) in sensus pausa et ante graviorem distinctionem admisso cf. adnott. ad Ecl. II, 53. - 407. totiens. Ideoque iam antea aliquoties sub falsa imagine Venus se obtulerat filio. Vergilius unum modo similem Veneris Ludis imaginibus? Cur dextrae iungere dextram Non datur ac veras audire et reddere voces?" Talibus incusat gressumque ad moenia tendit. At Venus obscuro gradientis aëre saepsit Et multo nebulae circum dea fudit amictu, Cernere ne quis eos neu quis contingere posset Molirive moram aut veniendi poscere causas. Ipsa Paphum sublimis abit sedesque revisit

410

415

cum Aenea congressum infra narrat II, 589., ubi tamen vera dea apparet. Ceterum cf. adnott. ad Ecl. III, 72. — quoque cum crudelis, non cum luciis coniungendum esse, in promptu est; quare verba crudelis tu quoque Commatis inclusimus. — 408. 409. Cf. verba Ulyssis ad matrem inter umbras versantem Odyss. XI, 209 sq. — veras - - voces, scil. matris, non alienae virginis; cur mihi non licet tecum colloqui, ut filius cum matre. Cf. Bentl. ad Hor. A. P. 318. Ceterum eadem fere verba iterantur infra VI. 689. Conington comparat Catull. LXII, (LXIV,) 166. Nec missas audire queunt nec reddere voces. — 410. Talibus incusat. Cf. Epit. Niad. 103. Talibus incusat dictis irata trementem. — gressum tendit. Sic iter tendere infra v. 656. VI, 240. VII, 7. Ovid. Met. II, 547., cursum tendere Lucr. V, 630. Sil. IX, 216. Liv. XXIII, 34, 5. Val. Fl. I, 483. et saepius. — 411. At Venus pro: Venus autem. Vid. adnott. ad Geo. II, 216. — 412. "Densa nube circumfudit eos. Ab Homero eum hoc petiisse notum est. Imprimis compara Odyss. VII, 14. 39-43., quem locum iam monstravit Macrob. V, 4., de Ulysse, quando Alcinoi regiam intrat, ad cuius exemplum totus Aeneae ad Carthaginem et Didonem aditus est adumbratus. Adde [Hom. II. V, 344.] Apollon. III, 210-214. et alios. Totum locum expressit Val. Flacc. V, 400 sqq." Heyn. Quanta autem arte hic Homeri exemplum secutus sit poëta, quisque facile intelligit. Sic cnim potest Aeneas otiose laetari laudibus suis ab Ilioneo praedicatis (v. 522 sq.) et suavissima voluptate perfusus testis fieri amoris et venerationis suorum. Et quam efficax deinde subitus Aeneae progressus ex nube post verba illa Didonis: atque utinam rex ipse - - adforet Aeneas (v. 575.)! -412. multo (i. e. denso, ut Homerus πολλήν ήξρα dixit) nebulae amictu. (Υ. Hom. Π. XV, 308. είμενος ωμοϊίν νεφελην et Hor. Od. I, 2, 31. Nube candentes humeros amictus Augur Apollo. — dea nomini Veneris in altero demum enuntiato per appositionem magna cum vi additum, ut infra v. 692. Cf. etiam similem certe locum XII, 632 sqq., praeterea autem supra v. 195 sq., infra 496. 717 sqq. II, 403. III, 162. 628. IV, 91. VII, 19. XII, 901 sq. et Henrici adnott. ad v. 718. in Tw. years I. p. 165. et Philol. XI. p. 530. Rau in Sched. p. 40. hunc versum, qui sensu non differat a priore, in suspicionem vocat et ex inani variandi studio ortum suspicatur. — 413. 414. eos, paullo negligentius, cum poëtae Casus ubliquos Pronominis is, ea, id tanquam Eyxlitixov usurpati studiose evitare soleant. Cf. Iahn. ad Ovid. Trist. I, 1, 13. idemque et Schiller (p. 103.) ad Hor. Od. III, 11, 18. Bach. ad Ovid. Met. IV, 745. et imprimis Orell. in singulari excursu ad Hor. l. l. scripto, Vol. I. p. 407 sq. Loci huc pertinentes praeterea sunt Ovid. Met. VIII, 16. Trist. III, 4, 27. Tibull. I, 6, 25. etc. — contingere, vim, iniuriam iis inferre. — moliri moram, fortius quam facere. Moliri enim non facile dicitur, nisi de rebus difficilibus magnumque laborem et apparatum requirentibus. Cf. infra v. 424. II, 109. III, 6. VI, 477. etc. — Ceterum non haerendum in Particulis ve et aut (de quibus vid. supra ad v. 370.) post ne et neu positis, quibus non opponitur, sed subiungitur aliquid antecedentibus; quare etiam II, 187. ne - - aut - - neu et IV, 338. et XII, 135. neque - - neque - - aut dici poterat. - Poscere pro quaerere legitur etiam Aen. III, 59. quae sit sententia, posco. — 415. "Versus ex Homero, sed ornatius exvressi. Od. VIII, 362 sqq. Compara Hymn. in Vener. 58. 59 sqq. et Od. VII. 80. 81 sqq. de Minerva. At ex Vergilio Statius Theb. V, 61. Illa Paphon reterem centumque altaria linquens." Heyn. Etiam h. l. Codd. Laeta suas, ubi templum illi, centumque Sabaco Ture calent arae sertisque recentibus halant.

Corripuere viam interea, qua semita monstrat. Iamque ascendebant collem, qui plurimus urbi Imminet adversasque aspectat desuper arces.

420

quidam Paphon praebent, quod, Wagn. teste, ex suis quoque Codd. affert Cort. ad Lucan. V, 496. Cf. adnott. ad Ecl. VI, 13. De Papho Veneri sacra cf. adnott. ad Geo. II, 64. et Aen. X, 51. coll. cum iis, quae supra ad v. 16. adscripsimus. — sublimis abit. Cf. v. 259. X, 144. Geo. I, 404. Ovid. Met. IV, 720. VII, 531. Liv. I, 16. 34. etc. — 416. "Quod turis et sertorum odores exhalantium tantum fit mentio, non victimarum caesarum, satis docte interpretes referent ad morem sacrorum Veneris. quod arae nullus sanguis offundebatur, maxime Paphiae Veneri. Vid. Tac. Hist. II, 3. sanguinem arae Vencris affundere vetitum." Heyn. Cf. tamen loci Hor. Od. I, 19, 16. et IV, 11, 8. a Coningtone allati. — laeta Heyn. et Wagn. interpretantur: quoniam gaudet Papho. Equidem cum Wunderl. Venerem lactari puto, quod de incolumitate filii bene sperat. Spes enim de filii salute concepta Veneri gravior profecto erat laetandi causa, quam veneratio, qua Cypri incolae eam prosequebantur. Mecum consentire videtur Conington, laetam Venerem opponi tristiori v. 228. ratus. Sequentia, ad quae Wagn. provocat, causam modo continent, cur Paphum abierit. contum arae. Vid. adnott. ad Geo. III, 18. (et Aen. IV, 200.) — Sabaeo ture. Cf. Geo. I, 57. et II, 117. — 417. sertis halant, ut apud Tibull. III, 4, 23. Spirabat Syrio myrtea rore coma. Vid. adnott. ad Geo. IV, 109. — 418. Socios visendi cupidi properant ad urbem. "Corripere viam doctius quam iter celerare; sic corripere gressum; doctius etiam V, 144. corripuere campum currus. Et sic rapere. Vid. ad Val. Fl. I, 4." Heyn. Adde Geo. III, 104. Aen. V, 144. 316. VI, 634. Ovid. Met. II, 158. Corripuere viam, et Plin. Epist. IV, 1. tanto magis viam ipsam corripiemus. Similiter Hor. Od. I, 3, 32. gradum corripere. Nescio an Gossrau hunc verbi usum recte sic explicet: "ita ut ambo viae termini brevi intervallo temporis interposito ab eo, qui it, attingantur atque in unum quasi corripiantur." — qua semita monstrat. Cf. supra v. 401. qua te ducit via, dirige gressum. — 419. Iamque. Vid. Hand. Turs. III. p. 143 sq., qui docet, poëtas narrationibus suis hac Particula addere perspicuitatem et lumen, quo oculi quasi in res praesentes vertantur. Cf. infra II, 615. et XI, 182. — Imperf. adscendebant post Perf. corripuere viam non potest offendere. Vid. supra ad v. 395. Sensus est: Celeriter viam ad collem ducentem confecerunt, tum collem lente adscendebant, et iam summum collis fastigium assecuti mirantur etc. — collem, quales prope Carthaginem plures fuisse Polyb. I, 46. et 43. refert. — "qui plurimus urbi imminet ad magnitudinem refero montis sub ipsis urbis moenibus accubantis. Pro magno monte poëta diceret multum montem, ut Geo. III, 52. plurima cervix, longa et crassa." Heyn. Cf. adnott. ad Geo. l. l. Ecl. I, 34. XII, 60. Aen. VI, 659. Peerlk. comparat Stat. Theb. I, 114. qua plurimus arce Cithaeron Occurrit caelo. Respexit hunc locum auctor carm. in Anth. Lat. III, 81, 51. In summo collem, qui plurimus -hunc iuxta sequitur. — urbi imminet, ut supra v. 165. — 420. aspectat. Wund. comparat Tac. Agr. c. 24. Britannia Hiberniam adepicit. Adde Colum. VIII, 8, 2. tabulatum, quod adepicit meridiem, i. e. meridiem versus spectat, situm est. Wagn. conferri iubet Waardenburg. Opusc. p. 169. Peerlkamp. pro arces coni. aedes, quod statim narretur v. 424., Poenos moliri demum arcem; quae res, quamquam habet aliquid offensionis, non tamen hanc conjecturam excusat. Recte enim Siebelis p. 25.: ,,Arx ita iam stare potuit, ut admirabilem adspectum praeberet, neque tamen perfecta esse; id quod confirmant I, 366. surgentemque novae Carthaginis arcem et IV, 260. Aeneam fundantem arces et tecta novantem conspicit." Ladewigio arces hic sunt colles muniti, ut Geo. II, 535., ad quem locum etiam Wagn. in min. edit. nos delegat. — 421. "Sic Ulysses Phaeacum urbem: Θαύμαζεν δ' 'Οδυσεύς λιμένας και νηας έτσας etc. Odyss. VII,

Miratur molem Aeneas, magalia quondam, Miratur portas strepitumque et strata viarum. Instant ardentes Tyrii; pars ducere muros Molirique arcem et manibus subvolvere saxa, Pars optare locum tecto et concludere sulco;

425

43 sqq. [Conington Vergilium hic Apollonii Rhod. III, 215 sqq. memorem fuisse putat.] Magnum aedificii opus bene cum casis et tuguriis componitur. Magalia sunt agrestia aedificia stativa; id nomen suburbia Carthaginis retinuerunt. Cf. IV, 259. 60." Heyn. Cf. liber meus geogr. II. p. \$50. — molem scil. aedificiorum (den Riesenbau.) Cf. Hor. Od. III, 29, 10. desere - - molem propinquam nubibus arduis, i. e. Romam. Non igitur opus est, ut cum Peerlk. scribamus moles, aut cum Siebelisio p. 23. molem ad solum arcem referamus. Magalia (quorum nomen haud dubie a semitico פנאר derivandum, cui cognatum videtur graecum μέγαζοι) Isidor. Orig. XV, 12. ita describit: Magalia aedificia Numidarum agrestium oblonga, incurvis lateribus tecta, quasi navium carinae sunt, sive rotunda in modum furnorum, et magalia dicta, quasi magaria, quia magar Punici novam villam dicunt. Cf. etiam Plaut. Poen. prol. 86. Serv. ad h. l. et quae ad Geo. III, 340. adnotavimus, ubi alteram nominis formam mapalia invenimus, qua etiam Silius XIV, 7. XV, 419. locum nostrum respiciens utitur. Magalia autem hoc quoque loco antea stetisse, Aeneas ex circumiectis magalibus (vid. IV, 259.) facile potest concludere, quod vere memorat Ladew., quare non opus est haec verba cum Servio ad poētam referre. Peerlkamp., et in voc. molis et in magalibus haerens, totum versum ut spurium damnat, cui recte adversantur Rau in Sched. pag. 41 sq. et Siebelis p. 23. — 422. strepitus frequentiam hominum significat. Conington confert Hor. Od. III, 29, 12. Omitte mirari beatae Fumum et opes strepitumque Romae. — strata viarum, pro: stratas vias, ex Lucretio I, 316. et IV, 416. sumptum. Diximus de hoc poëtico dicendi genere supra ad v. 310. ad Geo. I, 393. II, 284. et alibi. Cf. etiam Thiel. ad h. l. Ladew. comparat Liv. XXX, 10, 14. constrata pontium. 423-425. Instant operi Tyrii; ut plene dixit Silius II, 407 sqq., hanc locum imitatus: Condebat primae Dido Carthaginis arces Instabatque operi subducta classe inventus cett. et sic Virg. ipse infra v. 504. Dido) instans operi regnisque futuris. Absolute tamen, ut h. l., instare etiam infra II, 491. et in Anth. Lat. I, 171, 9. Instant ardentes legitur. ... Cum Dativus operi desit, vide an malis iungere instant - - ducere - optare. Sic Aen. II, 627. instant eruere [cui loco addi poterat X, 181. Lucr. IV, 998. corripere instant etc.; verbum instant ardorem et festinationem notat. Neque obstat, quod pars - - pars interpositum. Vid. Ecl. I. 65. 66. Tum distinctio mutanda est." Haec Wund., (cui adsentiuntur Gossrau, simul coll. loco Aen. XI, 887. docens, sequens, pars - - pars huic rationi non obstare, et Conington) nescio an recte; vulgarem tamen distinguendi rationem deserere non ausus sum. — ducere muros legitur etiam Hor. Od. IV, 6, 23. Sall. Hist. II. (Murum ab angulo dextri lateris ad paludem haud procul remotam duxit, a Servio laud.) et alibi. Sic etiam Graeci ελαύνειν τείχος. Ceterum Henry (Class. Mus. XX.) muros recte, puto de ipsius arcis, non urbis, moenibus intelligit; censet enim, arcem ante omnia exstruendam et muniendam, dum demum (v. sequ.) urbem aedificandam fuisse, et de duabus operarum partibus sermonem esse, quarum altera in arce, altera in urbe condenda occupata sit; cum non iidem simul et arcem in medio constitutam et urbis muros exstruere possint, quibus muris omnino non statim opus sit, arce iam condita. Consentit nobiscum Ladew. — 424. moliri arcem, magno labore aedificare. Cf. infra III, 6. 132. Geo. I, 271. et 329. Hor. A. P. 399. oppida moliri et supra ad v. 414. — subvolvere saxa, in sublime efferre ad arcem in editiore loco exstructam muniendam. — 425. Pars optare locum tecto, ut concludi potest ex eo, quod locum sulco concludunt. optare, i. q. eligere, destinare, Graec. önieir, nostrum sich ausvehen, ausersehen. Optare locum hoc sensu legitur etiam infra III. [Iura magistratusque legunt sanctumque senatum;] Hic portus alii effodiunt; hic alta theatri

109. 132. V, 247. et ap. Petron. c. 122. Cf. etiam Aen. VIII, 503. Liv. VI, 25, 5. Ut ex collegis optaret, quem vellet etc. Drakenb. ad Sil. XIII, 689. Cort. ad Sall. Iug. 79, 8. Ernest. Clav. Cic. s. v. Rupert. ad Liv. III, 64, 5. et Heusing. aliique ad Cic. pro Rosc. Am. II, 3. Quare procul dubio reiicienda est altera lectio (a Rom. a m. pr. et 16 Codd. Henrici exhibita) Pars aptare locum t., quam tamen Kappes l. l. p. 46 sq. defendit et per praeparare aedificio condendo explicat, alteram lectionem fortasse ex Aen. III, 109. ortam iudicans. Meliorem scripturam (quam Henry in 24 Codd. invenit) etiam Donati (ad Andr. IV, 5, 2.) auctoritas tuetur. — concludere sulco, fossa ducta, qua fundamenta aedium ponantur, aut linea descripta, intra quam domus aedificetur, ut Kappes p. 48. explicat. Certe non de fossa circum aedes ducta cogitandum, quare etiam Servius adnotat: "Civitas enim, non domus, circumdatur sulco;" quamquam Lersch. Ant. Verg. §. 19. p. 30. morem urbem condendam aratro designandi (Aen. V, 755.) a Vergilio hic etiam ad singulas aedes privatas transferri suspicatur. Henry autem (qui tamen nunc retractat omnia, quae de h. l. scripsit in Tw. years I. p. 124 sq.) putat tecto ad omnes urbis domus et concludere sulco ad totam urbem referendum esse, ut locum tecto sit i. q. locum ad aedificandum idoneum. — 426. "In hac urbis condendae descriptione poëta plura a Romanorum moribus institutisque ad Poenos transtulit, ideoque novae urbi iura, magistratum et senatum, qui Romae ab initio urbis fuerant, adeoque theatrum tribuit. Vid. Ant. Maioragius de Senatu c. 9. et Lersch. de morum in Virg. Aen. habitu p. 39 sq." Iahn. Heyn. tamen cumque eo Hand. ad Gronov. Diatr. in Stat. c. 2. p. 13., Peerlkamp., Gossr. et Rau in Sched. p. 42. hunc totum versum neque grammatico aliquo vinculo cum ceteris connexum, neque sententiae convenientem, cum reliqua omnia ad aedificia nova spectent, quae excitentur, adeoque versui 507. repugnantem spurium habuere et a librariis ex ipso illo v. 507. et Aen. V, 758. confectum; quare eum cum omnibus recentioribus praeter Henricum in Tw. years I. p. 125. et Coningtonem, consentiente ipso Wagnero, qui prius illis adversatus fuerat, in Philol. Suppl. I. p. 376., uncis inclusimus, tamen, ac si Vergilianus esset, interpretati sumus. Vid. etiam quae Siebelis p. 24. disputavit. Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 47. versum abesse quidem posse, sed propterea non statim spurium iudicandum esse censet. — Iura magistratusque legunt, quae Burm. de magistratibus iuridicis intelligit, Voss. autem cum Servio sic explicat: "eligunt loca, ubi iura dicautur, aut magistratus creentur," equidem potius cum Wagn. et Iahnio per zeugma interpretanda censeo: iura constituunt magistratusque legunt, qui ius dicant, leges administrent. Cf. adnott. ad Geo. I, 93. Alia zeugmatis exempla vide Aen. II, 259. IV, 100. 131 sq. VII, 188. 444. 754. X, 72. XII, 930 sq. Ceterum de concione s. comitiis videtur cogitandum, in quibus Aeneas haec omnia institui cernit; quamquam in carmine non omnia ad amussim exigenda, in quo licuit ea omnia comme-morari, quae, ubi nova urbs conditur, fieri solent, etsi non omnia uno eodemque tempore fiebant et ab Aenea vere conspici poterant. -- sanctum senatum ab Ennio petitum videri potest (vid. v. 74. ed. Hessel.; s. p. 38. Vahl.); quamquam sanctus omnino proprium est Senatus epitheton. Cf. Cic. Cat. I, 4, 9., ubi Senatus vocatur orbis terrarum sanctissimum gravissimumque consilium. Hor. Od. IV, 5, 3. patrum sanctum concilium. Sacrum dixit Iuven. XI, 29. — 427. portus effodiunt, proprie, nam duos habebat Carthago portus inter se cohaerentes, quorum maior, bellicis navibus destinatus, proprio nomine Cothon dicebatur. Cf. Serv. ad h. l. Strabo XVII. p. 832. Hirtii B. Afr. 62, 5. ibique Cellar. et Davis., Bochart. Chan. I, 24., Estrup Lineae topogr. Carthaginis (Havn. 1821.) p. 35. et liber meus geogr. II. p. 850. — 427-429. Hic alta theatri etc. Ribbeck. ex solo Nonio p. 340, 20. recepit hinc. — "An theatri structuram Phoenicibus recte, atque adeo in ipso rerum initio, dederit, viderit poëta: Graecarum profecto civitatum coloniis hoc accommodatius. Sed

Fundamenta locant alii immanisque columnas Rupibus excidunt, scaenis decora alta futuris. Qualis apes aestate nova per florea rura Exercet sub sole labor, cum gentis adultos

430

res praeclare ob oculos posita." Heyn. Urbem autem theatro carentem Romanus homo non poterat cogitare; quare hoc ex amore, quo Romani ludis scenicis studebant, non ex ipsius rei probabilitate iudicandum. Cf. etiam Aen. V, 288. et 664. atque Lersch. Ant. Verg. p. 32 sq. — Heyn. in maiore edit. recepit lectionem Codd. Rom., Pal. a m. pr., fragm. Vat. et Bern. II. III. theatris, quae, si grammaticam spectas, fortasse defendi potest Geo. IV, 161.; sed theatri praeter Servium et Nonium 340, 20. Mediceus, Gud. am. sec. aliique meliores Codd. exhibent, quos cum Wagn. secuti sumus (adsentientibus omnibus recentioribus editoribus praeter Ribbeckium); imprimis cum sequens scaenis Singularis in Pluralem mutandi ansam praebere facile potuerit, praeterea autem non verisimile sit, in nova urbe condenda plura simul inchoata esse theatra. (Iahn. in contextu quidem retinuit theatri, ad X, 476. vero cum Heinsio et Heynio alteram lectionem praetulit.) — "alta, quod tertio versu post iterum legitur, coniectura non tollendum esse, patebit ex Geo. II, 125. Cf. Aen. I, 504. 505. 579. 582." Wund. Adde Aen. I, 103. 106. 107. 109. I, 336. 338. 340. I. 375. 377. II, 203. 211. III, 195. 200. 202. 209. III, 195. 198. 201. 204. III. 262. 264. 268. V, 487. 489. 504. 505. V, 819. 821. etc., Weichert. de verss. iniur. suspp. p. 97. repetitam vocem alta diversa, quam habeat, notione excusari censet; nam prius alta dicitur de fundamentis theatri, ad quae superne despiciunt, alterum de columnis, ad quas ex inferiore loco aliquando suspicient. Cf. Iacobs. in Disquis. Virg. I. p. 6. et adnott. ad Acn. I. 315. Siebelisio autem l. l. vox non sine vi iterata ad magnificentiam theatri augendam facere videtur. Nihilominus Peerlkamp. pro alta coni. lata. — fundamenta lo cant pro magis usitato iaciunt. (Vid. ad V. 631.) Ribbeck. ex uno fragm. Vat. recepit petunt, ceterorum librorum lectionem ex IV, 266. huc translatam ratus. Sed recte adversatur Conington, neque alius quisquam recentiorum editorum secutus est. — 429. excidunt. Cf. infra VI, 42. Suet. Calig. 37. excisae rupes durissimi silicis. id. Claud. 20. partim effosso monte, partim exciso cett. et Markl. ad Stat. Silv. III, 1. 110. — decora alta. Vid. infra II, 448. Rutil. Itin. I, 93. densis cierora alta tropacis. Silius III, 144. decora alta relinquam? Stat. Theb. V. 122. decora alta patrum. Ceterum Conington commemorat M. Aemilii Sauri theatrum trecentis sexaginta columnis ornatum (Plin. XXXVI, 15, 21.) -- 430-436. "Expressa ex Georg. IV, 162-169., ubi vide. Cf. Aen. VI. 707. — 709. Praeiverat Homerus II. II, 87 sqq." Heyn. Ut hic ab apibus, admodum industrio et laborioso animalium genere, ita infra IV, 102 a formicis comparationem sumit poëta. -- aestate nova, initio sestatis (ubi sol terras caelumque aestiva luce reclusit, ut Geo. IV, 51. legimus). Cf. novos soles Geo. II, 332. et similes locos. — qualis, tali labore, qualis etc. — florea rura legimus etiam in Anth. Lat. 1, 155. 4. et in Wernsd. Poët. L. min. VI, 406, 15. -- 431. ,, sub sole, per ii-m. interdiu, ut sub clie, sub nocte accipitur poëtis; supra quoque Ecl. II. 13. sole sub ardenti nihil aliud est, quam in sole." Heyn. Ita etiam Schirach. p. 590. haec verba interpretatur. Cum tamen, si nihil aliud significarent, quam interdiu, satis languerent, siquidem per se patet, noctu apes cessare, equidem potius cum Thielio explico: cum sol plendet: constat enim, sole splendente apes imprimis laboriosas esse. Neque aliter in loco ab Heynio allato sole sub ardenti explicandum: quo tempere sol ardet; sub solc autem significantius quam: in sole. Cf. Ecl. II. 13. Ovid. Met. I, 602. sub nitido die. Hor. Od. I, 1, 25. sub Iove rigido etc. - Exercet labor. Kritz. Sall. Cat. 11. in. (Sed primo ragis ambitio, quam avaritia animos hominum exercebat), "res, inquit, exercent homines, cum cos ita occupatos habent, ut in iis toti sint et pasi defixi teneantur, eoque aut exagitentur, aut fatigentur; quod comprobat coll. Geo. II, 415. Hor. Epist. I, 11, 28. strenua nos exercet Educunt fetus aut cum liquentia mella
Stipant et dulci distendunt nectare cellas,
Aut onera accipiunt venientum, aut agmine facto
Ignavum fucos pecus a praesepibus arcent:
Fervet opus redolentque thymo fragrantia mella.
"O fortunati, quorum iam moenia surgunt!"
Aeneas ait et fastigia suspicit urbis.
Infert se saeptus nebula — mirabile dictu —
Per medios miscetque viris neque cernitur ulli.
Lucus in urbe fuit media laetissimus umbrae,

440

435

inertia. Liv. XXXIX, 40, 9. simultates et exercuerunt Catonem et ipse exercuit eas, et Ruhnk. ad Ter. Heaut. I, 1, 21. — 432. Qui hic sequitur locus paucis modo vocibus mutatis iteratur ex Geo. IV, 163—169., ubi vid. adnott. (Ceterum cf. adnott. ad Ecl. V, 37.) — liquentia hic producta, sed correpta prima syllaba infra V, 238., ubi vid. Heyn. Qua in re nemo haereret, etiamsi Participium non eodem iure a liqui atque a liquere deduci posset, cum Lucretius vel uno eodemque versu (IV, 1255.) scribat: Crassaque conveniunt l'aquidis et līquida crassis. Ceterum liquentia mella etiam ap. Calpurn. Ecl. II, 66. et liquata mella ap. Ovid. Fast. IV, 152. legimus. Cf. etiam Aen. IX, 679. liquentia flumina (cum Geo. II, 187. et Aen. III, 28.) — 433. distendunt ad ingentem mellis copiam referendum. Sic Tibull. II, 5, 84. Distendet spicis horrea plena Ceres. Cf. etiam adnott. ad Ecl. VII, 3. et Geo. I, 49. — 434. agmine facto. Vid. supra v. 82. — 436. Fervet opus, fervide agitur. Sic Tibull. 1, 10, 53. bella calent. Contrarium est frigere. Cf. Ruhnk. ad Ter. Eun. III, 3, 11. et Iacobs Blumenl. II. p. 429. Vir doct. in Miscell. Obss. T. II. p. 29. pro mella coni. tecta, ne idem vocabulum post breve intervallum repetatur. Sed vide, quae supra ad v. 315. et alibi adnotata sunt. Rau in Sched. p. 43 sq. hunc totum locum v. 426-436. in suspicionem adducere conatur! - 437. "Egregia ad affectum haec exclamatio. Quid enim, his rebus conspectis, Aeneae, per maria et terras erranti, ut novam sedem quaereret, nova urbe condita optabilius videri potuit?" Heyn. Cf. similis locus Aen. III, 493 sqq. — 438. fastigia suspicit urbis. Ideoque iam ex colle (v. 419.) descenderat Aeneas, et in eo erat, ut urbem ipsam intraret. Ceterum cf. VI, 579. 668. Cic. N. D. II, 2. cum caelum suspeximus. id. de har. resp. 9. cum suspexerit in caelum etc. -- 439. 440. ,,Observa, quomodo in singulis vulgarem formam evitaverit; etiam ipso graecismo: μίσγεται ἄνδρεσσιν, immiscet se turbae, nec cernitur ab ullo, οὐδενὶ ὁρᾶται. Cf. tamen Hom. Odyss. VII, 37—42." Heyn. Ceterum ad miscet ex antecedentibus Infert se Pronomen reflexivum supplendo repetas; quare hic locus non iis adnumerandus, de quibus supra ad v. 234. disputavimus. — 439. saeptus nebula. Cf. Anth. Lat. II. 192., 7. nebula saeptus pervenit ad urbem. Contra Stat. Silv. I, 1, 32. puro celsum caput aëre saeptus. — mirabile dictu. Cf. Geo. II, 30. III, 275. IV, 544. Aen. II, 174. 680. III, 26. IV, 182. VII, 64. VIII, 252. — V. 440. laudatur Apuleio de deo Socr. p. 145., sed falso Iuturnae adscribitur. — 441. Templum in luco conditum ex veterum more, et hic quidem in media urbe, Praepositione adiecta, cum proprie de spatio medio sermo sit. Vid. infra II, 328. 512. 665. III, 624. V, 110. 160. etc. coll. adnot. ad Geo. III, 217. Ceterum de hoc more Carthag. lucos media in urbe serendi cf. Movers Phöniz. I. p. 582. — Lectionem umbrae, quam Probi apud (Serv. et Pomp. Sab.), sched. Vat. a m. pr. et trium Codd. Burmanni (Montalb., Bigot. et Mentel. III. a m. sec.) auctoritas tuetur, tamquam exquisitiorem restituit Heinsius, quem nos cum recentioribus editoribus omnibus praeter Iahnium, qui plurimorum librorum scripturam umbra defendit, et Markland. Epist. crit. p. 121. secuti sumus, cum apertum sit, meliorem illam lectionem, qua omnis ambiguitas evitatur, iuxta illud media multo facilius in alteram mutari potuisse, quam contra, quare etiam Haeckerm. Expl. p. 11. lectionem umbrae defendit, coll. Stat. Theb. VI, 91. Silva largae opulentior umbrae. Quod autem Wagn. proponit discrimen

Quo primum iactati undis et turbine Poeni Effodere loco signum, quod regia Iuno Monstrarat, caput acris equi; sic nam fore bello Egregiam et facilem victu per saecula gentem.

445

constructionis, qui contendit, Adi. laetus et Part. laetans, ubi proprie usurpentur, adiunctum habere Ablativum, sed ubi copiam quandam et affluentiam significent, requiri Genitivum, ut Aen. XI, 73., ubi laeta laborum sit laboriosa, πολυεργός, πολύτεχνος, ξργάτις, kunstreich, (sed rectius explicatur: laeta hoc ipso labore, quod suis manibus vestem amato texere poterat), id certe a poëtis non strenue servari, primum docet ipsius Vergilii auctoritas, qui in gemino illo loco Geo. II, 112. scripsit litora myrtetis lactissima, (ubi tamen Haeckerm. myrtetis pro Dativo habere vidimus), contra vero Aen. XI, 280. nec veterum memini laetorque malorum ubi non erat, cur Wagn. Genitivum a solo verbo memini pendere censeret), deinde etiam posteriorum poëtarum usus, qui Adiectivo laetus etiam proprie posito saepe Genitivum iungunt, ut Sil. VII, 338. XIV, 279. Stat. Theb. V, 118. Val. Fl. III, 650. VI, 266. Claud. IV. Cons. Hon. 393. Sall. Hist. II. 91. Quare puto, poëtas Romanos utraque constructione promiscue fuisse usos, et hic quidem Genitivum a Vergilio esse positum, quod Ablativus ambiguitatem aliquam efficere poterat, in parallelo autem Georg. loco Ablativum, quod forma myrtetorum carmini minus conveniens videbatur. Ceterum de graeca illa constructione cf. adnott. ad Geo. IV, 310. et Similes loci Aeneidos, ubi Codd. scriptura fluctuat inter Ablativum et Genitivum, ita tamen ut illum plures et meliores libri tueantur, sunt VII, 81. VIII, 223. IX, 246. X, 453. XI, 338. XII, 766., ad quos vid. adnott. — 442 sqq. Eadem res narratur a Silio II, 411 sqq. et Iustino XVIII, 5. Wagn. non repugnaverit, si quis primum cum Substantivo cignum iungere velit, coll. Qu. Virg. XXVIII, 3, s., ubi comparatur imprimis III, 537. primum omen, i. e. quod modo in litus egresso obtigit. Sed simplicior est ratio, ut explicemus: primorum aedificiorum fundamenta fodientes. vel "dum aedificandi causa primum fodere incipiunt," ut etiam Ladew. et Wagn. ipse in min. edit. locum explicant. — 443-445. , Sigrum, omen intelligam. Sic: caput equi - - atque omen clamore salutant, Silius II, 411. Poëtam agnosce in hoc, quod non simpliciter inventum, sed ab Iunone monstratum, objectum fodientibus, narrat." Heyn. caput acris equi. Cf. Aen. IV, 156. VIII, 3. et Ovid. Met. VII, 542. Silio II, 411., de eadem re agenti, vocatur bellator equus. Significatur eo futura Carthaginis fortuna bellica. (Cf. Iustini 1. 1. equi caput repertum, bellicosum potentemque populum futurum significans.) De capite equi in numis huius urbis apparente et de cultu Ποσειδώνος ίππίου ibi florente Kappes l. l. p. 48. conferri iubet Apollod. III, 1, 1. II, 5, 11. Diod. Sic. XIII, 86. et Movers. Phon. I. p. 664., Henry autem Tw. years I. p. 126. etiam lucernam antiquam (in Passerii Lucern. fict. T. II. tab. 27.) commemorat, caput equi iaculo transfossum ostentantem, quod symbolum Carthaginis captae habeatur. — Sic (hoc signo) nam (de Part. nam postposita cf. Aen. III, 379. X. 585. Hor. Sat. II, 3, 20. et 41. id. Epist. II, 1, 186. Plaut. Mil. IV, 9, 2 Bentl. ad Hor. Sat. II, 6, 78. et Hand. Turs. IV. p. 3. omnino autem vid. adnott. ad Ecl. IV, 63.) portendebatur, fore Poenos gentem bellicosam ef. inf. III, 539.) et facilem victu, quod Heyn., memor fortasse loci Geo. II. 460., (quem etiam Ladew. comparat, facilem victu pro facili victu, leichten Erwerbs," positum censens, ut melius respondeat verbis egregium bello) interpretatur: ,, quae habitura esset victum facilem et expeditum, affluentem ex agrorum ubertate et cultu," rectius autem Wagn. qui rictu pro Supino habet, ut III, 620. visu facilis) latiore sensu de mnis generis felicitate ideoque de Carthaginiensium opibus et omnium rerum affluentia omnino dictum Vergilioque illud Homericum Θεοί δεία Liovres obversatum fuisse putat. Comparat autem Vir doct. formulas dicendi facillime agere et facilius vivere apud Ter. Adelph. III, 4, 56. et Plant. Curc. V, 2, 6. atque Theocr. XI, 7. Οὕτω γοῦν ξάϊστα διᾶγ' Kizlew. Phaedr. III, 7, 13. Taubm. ad Plaut. Epid. II, 2, 29. Westerh. ad Terent. 1. 1. Graev. ad Cic. Ep. ad Fam. III, 12. et ad Iustin. II, 1.

Hic templum Iunoni ingens Sidonia Dido Condebat, donis opulentum et numine divae, Aerea cui gradibus surgebant limina nixaeque Aere trabes, foribus cardo stridebat aënis.

cum adnot. sua ad Geo. II, 460. Contrarium est asper victu Aen. VIII, 318. Alio sensu ap. Senecam Ep. 90. legimus sapiens victu facilis. Peerlkamp., cui Wagneri explicatio non satisfacit, imprimis cum victus tantum de re tenui dici soleat (cui Siebelis p. 24. recte opponit basilicum victum ap. Plaut. Pers. I, 1, 32., luxuriosum victum ap. Quinct. V, 10, 27. et eximia veste et victu convivia ap. Lucr. IV, 1127.), Vergilium haud facilem vinci scripsisse putat. Eademque ratione Iahn. Annal. XLIII, 1. p. 44. (comparans Aen. III, 621.) et Haeckerm. Expl. p. 12. et in Zeitschr. XIX. p. 47. etiam Codd. lectionem explicant, victu pro Supino verbi vincendi habentes, ut gens facilius victu sit, quae facile vincat (siegreich.) Sed recte Henry in Tw. years I. p. 127. et Philol. XI. p. 512. cumque en Conington memorat, verba bello egregiam et facilem victu respondere v. 14. dives opum studiisque asperrima belli. (Henricum tamen, quae nobiscum consentiens Il. Il. disputavit, nunc retractare video.) — 446. Iunoni. Ex loco templi media in urbe conditi concludendum est, ipsum deae tutelari urbis sacratum fuisse (cf. Vitruv. I, 7. et Lucian. de dea Syria §. 28.), quam re vera eandem cum Didone ipsa habendam esse, Silium I, 81. secutus suspicatur Movers Phoeniz. I. p. 611. — Sidonia Dido, immo Tyria; sed vid. adnott. ad v. 338. - 447. Condebat, pro quo condiderat exspectaveris, quod Peerlk. scribi mavult, Wagn. positum censet, aut quia aliqua pars operis restiterit, aut potius quia rem imprimis memorabilem expositurus sit poëta. Prior tamen causa praestat, quod coll. v. 455. etiam Ladew., Siebelis p. 25. et Haeckerm. 11. 11. censent; neque erat, cur Wagn. in min. edit. templum iam exaedificatum fuisse contendens mutata sententia Imperfectum paullo artificiosius explicaret, haec adnotans: "Condiderat significaret conditum esse hoc templum ante effossum caput equi [quod sane verissimum]; condebat significat propter effossum Didonem cepisse consilium eius condendi: ergo ista res effecit, ut ibi conderet templum;". quamquam etiam Iahn. in Annal. suis XLIII. p. 20. similem protulit sententiam. — Templum donis opulentum et numine divae. Dona non tam de donariis, quam de vasis, utensilibus totoque apparatu sacro intelligit Wund.; numen autem divae cum Servio accipit de simulacro deae ex auro aliave pretiosa materia facto, quam explicationem etiam Schirach. p. 510. et Haeckerm. p. 13. amplectuntur. Alii (ut Burm., qui coll. Ovid. Am. III, 1, 2. 13, 8. et Fast. III, 296. docet, saepe numen inesse loco dici, qui venerabilis et religione horrendus sit, et Iahn. ad Aen. I, 8. p. 436. edit. II.) numen ad deae praesentiam et maiestatem referunt, qua adeuntibus horrorem iniecerit et petentibus auxilium tulerit. Ita vero opulentum paullo durius dictum esset; quare cum Wagn. rectius locum sic capimus, ut templum, quod per numinis summam potentiam et auctoritatem (vid. supra ad v. 8.) donis ditatum sit, propterea ipsum divae numine opulentum dicatur; eademque est Dictschii Theol. Verg. p. 8. sententia locum sic explicantis: "Condebat templum, quod opulentum futurum erat, cum hominum pietas maximas eo opes collatura easque sua potentia diva Iuno, regina caeli, tuitura et conservatura esset." Ceterum cf. adnott. ad Aen. II, 178. -- 448. 449. ,Ad heroicorum temporum magnificentiam pertinet, quod omnia ex aere fecit. Unam laudabo Alcinoi regiam Odyss. VII, 86 sqq. Homerus eandem elegantiam ad deorum sedem, Olympum, transtulit." Heyn. Cf. etiam Iliad. I, 426. Od. IV, 71. XIII, 4. — Aerea cui gradibus sur gebant limina, cuius templi limen erat ex aere. Surgere autem non modo totum aedificium dicitur (ut supra v. 366. arx), sed etiam singulae cius partes, imprimis editae et altae, ut h. l. fores, ad quas per gradus adscendebatur (vid. adnott. ad Geo. IV, 541.). nixaeque aere (i. e. aeneis columnis: cf. adnott. ad Aen. I, 35. VI, 165. Ecl. X, 59. etc.) trabes. Hanc lectionem, iam a Servio in multis libris inventam, quibuscum etiam plures Burmanni Codd. conspirare videntur, et a Probo p. 9,

450

Hoc primum in luco nova res oblata timorem Leniit, hic primum Aeneas sperare salutem Ausus et adflictis melius confidere rebus. Namque sub ingenti lustrat dum singula templo

29. K. exhibitam (cf. Ribbeck., qui eam invenit in Bern. II. a m. pr.) Peerlkampium et Henricum (Class. Mus. XX, qui etiam conf. in Tw. yeurs I. p. 128 sqq. et Philol. XI. p. 513.) secutus nunc recepi pro vulgari recaeque aere trabes. Rectissime enim Henr. observat, mirum fore, si columnarum, maximi templorum ornamenti, in tam magnifico templo describendo nulla omnino mentio fieret, et si Vergilius nihil nisi aencas trabes commemorare voluisset, nullam apparere causam, cur orationem variaverit aerea limina - - nexae aere trabes), imprimis autem ad comprobandam hanc lectionem facere apertam huius loci imitationem apud Stat. Theb. VII. 43. Ferrea compago laterum, ferro arcta teruntur Limina, ferratis incumbunt tecta columnis. Vulgatam Heyn. et Wagn. sic interpretantur: trabes nexae, i. e. postes nexi, iuncti liminibus aereis, surgebant, erant ex, aere. Sed durum est iungere surgebant aere, et ea est collocatio verborum, ut necessario iungi debeant trabes nexae aere, quae Wunderlichio (qui comparat Graec. χουσόθετος pro χούσεος usurpatum et Soph. Electr. 837. χουσοδέτοις ξοχεσι χουφθέντα γυναιχών) simpliciter aereas significare videntur, ut nectere aliquid aliqua materia nihil aliud sit, quam fabricare aliquid de materia; eamque explicationem, si omnino haec lectio probanda videretur, et ipse praeserrem alteri ab Heynio propositae, ut nexae aere trabes sint postes aereis cardinibus iuncti, quemadmodum apud Claud. R. Pros. I, 237. ferrati postes; immensaque nectit claustra chalybs, i. e. ex chalybe facti erant cardines immensarum valvarum; neque adsentirer Sapflio de postibus lapideis aere iunctis cogitanti et trabes Hymettius Horatii Od. II, 18, 3. comparanti, cum iuxta fores aereas et limina aerea hand dubie etiam postes aerei intelligendi essent. Immo, si nixae legimus, aptissime omnia sunt aerea, gradus, columnae, trabes, ianuae; nam aerea non solum ad limina, sed etiam ad trabes pertinere censeo. (Consentiunt nobiscum Haupt., Ladew. et Wagn. ipse in recentissima editione (qui tamen putat, trabes e ligno factas atque aere modo obductas fuisse, ut Romae olim in Pantheo, quae ctiam Coningtonis est sententia, nexas aere trales i. q. aeratas esse censentis), dum Bryce, Ribbeck. et Coningt. itemque Haeckerm. in Zeitschr. XIX. p. 48. plurimorum sane et optimorum Codd. lectimem nexae servant, quam mutata sententia nunc etiam Henry videtur praeferre, cum ex 52 Codd. ab eo collatis 49 cam exhibeant; sed quid hac in re codd. auctoritati tribuendum sit, iam ex eo apparet, quod virorum doctorum, qui fragin. Vat. inspexerunt. alius nixae, alius nexae în eo legisse sibi videtur, quare non mirum, candem varietatem lectionis inveniri IV, 217. V, 279. Geo. N. 257. Quod autem toties materiam repetit poëta, facit Homeri exemplo. Similiter apud Ovid. Met. II, 107. legimus Aureus axis erat, temo aureus, aureae summae Curvatura rotae, ubi Bach. praeter h. l. comparat Aen. IV. 138. Callim. in Apoll. 33 sqq. in Dian. 110. in Del. 260. Adde eiusd. Ovid. Met. IV, 637 sq. - 450 sqq. Totum, qui sequitur, locum usque ad v. 493. Rau in Sched. p. 44 sqq. suspectum habet, et multa in eo vituperat, imprimis v. 450. 453. 458. 459. 462. 469. 477. 483. 488., quae (maximam partem satis levia) hic repetere longum est. — 450. Hoc in luco, in quo templum erat conditum. (Vid. v. 441.) — nova res, non exspectata, mira. Constat autem Adi. novus hoc sensu et in bonam et in malam partem dici. Cf. Ruhnk. ad Ter. Phorm. V, 7, 79. Matth. ad Cic. pr. Rosc. Am. 1. Bach. ad Tibull. II, 6, 37. et Geist der Röm. Eleg. p. 102. — timorem, quomodo Dido cum cum sociis exceptura esset. — 452. Adflictis melius confidere rebus, h. e. in afflictis rebus, et conidere absolute positum pro confidenter sperare. Sic certe sequente Infinitivo cum Accus. constructo (Cic. ad Att. I, 10. VI, 7. 9. Verr. V, 69. in Liv. IV, 32, 6. cett.) vel Particula ut (Cic. ad Qu. fr. I, 2. Plin. Epist. II, 5, 7. cett.) hoc verbum etiam a pedestris orationis scriptoribus saepe usurpari constat. — 453. sub templo, in inferioribus templi partibus. Sic IX, 244. Vidimus obscuris primum sub vallibus umbram. Martial. XI, 85, 9.

Reginam opperiens, dum, quae fortuna sit urbi, Artificumque manus inter se operumque laborem Miratur, videt Iliacas ex ordine pugnas Bellaque iam fama totum volgata per orbem, Atridas Priamumque et saevum ambobus Achillen.

455

Hic miserum Scythica sub rupe Promethea radat cett. - 454. Reginam opperiens. Quaeri potest, unde sciat Aeneas, reginam illuc esse venturam? Scilicet ab operis in condenda urbe occupatis hoc audivisse putandus est. -- Verba quae fortuna sit urbi ad opulentiam urbis spectant, quae iam supra v. 447. indicata est et ex templi magnificentia apparet. Altera enim Wagneri explicatio, ut haec ad fortunam resque urbis in artis operibus expressas referamus, minus placet. Haeckerm. p. 14. fortunam explicat per incrementa (das Gedeihen, Aufblühen.) — 455. "Artificum manus, h. e. opera, et operum laborem, opera affabre elaborata, inter se, dum varii generis et artificii opera comparat." Heyn. Verba igitur inter se ad miratur refert: dum inter se miratur (mirabundus comparat) artificum manus etc. eademque ratione Wagn.: ,,dum modo has (picturas), modo illa (opera statuariorum et caelatorum) contemplatur." Sed mirari vix significare potest mirabundum comparare; quare nunc iudico, Servium Vossium et Haeckerm. p. 14. et Zeitschr. XIX. p. 48. rectius conjungere manus inter se, scil. certantes vel "manus artificum inter se operantium," ut Siebelis p. 25. explicat. Kappes autem I. l. p. 49. verba inter se non solum ad artificum manus, sed etiam ad operum laborem pertinere censet plura exempla Pron. reflexivi ad Casum obliquum relati colligens, imprimis simillimum locum Aen. II, 454. Eademque est Schraderi in Muetzellii Zeitschr. VII. p. 723. sententia: "Die Worte inter se beziehen sich auf den ganzen Vers u. bezeichnen das Zusammengehören u. Ineinandergreifen der verschiedenen Arbeiten." Certe non est causa, cur verba inter se cum Ladew. et Ribbeck. corrupta habeamus et huius coniecturam intrans amplectamur, quam defendere studet Cod. Bern. III. lectione a m. pr. intra se (cf. eius Proleg. p. 346.), sed quae adversatur versibus antecedentibus, unde Aeneam iam prius in templum intrasse patet. Peerlkamp. vero (coll. Aen. VII, 452. X, 457. et Silio VIII, 196. dumque inter se mirantur) coni. mirantur (scil. Aeneas et Achates) inter se, non perspiciens, quam male hic se habeat Pluralis inter lustrat et videt. (Cf. etiam, quae Kappes 1. 1. p. 49 sqq. contra Peerlk. disputat.)

Manus autem Wund. rectius certe, quam Heyn., refert ad artem (Kunstweise) cuique artifici propriam (nostrum Styl), coll. Petr. Satyr. 83. Zeuxidos manus vidi, nondum vetustatis iniuria victas et Stat. Sylv. I, 3, 47. veterum (artificum) manus, quibus adde eiusd. Theb. VIII, 305. Prometheasque manus et Mart. IV, 39. comparasti - - solus veteres Myronis artes, Solus Praxitelis manus Scopaeque, Solus Phidiaci toreuma caeli. Rectissima autem omnium videtur Ladewigii et Haeckermanni l. l. explicatio: manus artificum in fingendo vel pingendo occupatas, nam templum nondum erat conditum, sed demum condebatur (v. 447.). Ab arte autem s. singulis ornamentis, quae perita artificum manus (Aen. XI, 439. XII, 210.) aedificio addiderat, distingue operum laborem (cf. Geo. II, 155. et Aen. I, 507.) i. e. magnos labores, qui in ipsa operum exstructione subeundi erant, in saxis subvolvendis (v. 424.), fundamentis locandis, columnis excidendis (v. 428.) etc. Cf. adnott. ad Geo. l. l. Eadem fere repetit Haeckerm. l. l., qui adeo, si quis operum pro pleniore forma operarum positum haberi velit, non prorsus adversetur, [qua tamen Vergilius non nisi in nominibus propriis utitur: vid. infra ad v. 565.] totumque locum vernacule sic reddit: "Während Aeneas staunend das (bunte) Unter-Einander der schaffenden Künstler u. arbeitenden Werkmeister betrachtet. — 456. videt - - pugnas etc. "Ea, quorum argumenta hic exponuntur, aut depicta putanda sunt in pariete, Graecorum more, aut sculpta anaglypho opere in pariete et in ipsis foribus; ut inf. VI. 20 sqq." Heyn. Vide infra ad v. 466. Hae autem imagines templo Iunonis prorsus erant convenientes, cum bellum Troianum a Iunone esset excitatum. Cf. supra v. 24. — 458. Pro Atridas, quod Schaefer. ad

Constitit et lacrimans "Quis iam locus, inquit, Achate, Quae regio in terris nostri non plena laboris? En Priamus! Sunt hic etiam sua praemia laudi; Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt.

460

Lamb. Bos. p. 291. recte defendit, Seneca Ep. 104. hunc versum afferens exhibet Atridem; sed Singularis iis debetur, qui voc. ambobus non convenire tribus putabant, quod quomodo explicandum sit, statim videbimus. "Saevum ambobus Achillem; saevus fuit in Priamum, Hectore caeso; in Agamemnonem saeviit ira et pervicaci odio propter ereptam Briseidem; itaque saevum omnino accipiam pro infestum, iratum; nam sacrus poëtis de iracundo." Heyn. Ambobus Wund. et Thiel. positum cemeent, quia in voce Atridas de Agamemnone praecipue cogitetur. Quod negat Wagn., qui saevum non solum iratum, sed etiam nocentem signisicare, et ita Atridae utriusque causae saevum fuisse Achillem docet. Et recte quidem. Nam voci ambo, ut Graeco ἄμφω et ἀμφότεροι (de quo vid. Schaefer. loco modo laud.), interdum inest notio duarum partium, quae sibi opponuntur, vel certe distinguuntur, ita quidem ut numerus singulorum, qui alterutram partem efficiant, plane non spectetur. Unde tamen minime sequitur, veram esse Brunckii sententiam, qui, coll. loco VII, 470., parum probabiliter ambobus pro Troianis et Achivis positum esse censet. Ut autem hic Adiect. saevus cum Dativo construitur, sic Verbum saevire ap. Tibull. I, 2, 88. — Ceterum pro vulgari forma Achillem ex Cledonio Gramm. p. 1884. P. et cod. Dorvill., quocum conspirant Codd. quidam Nonii p. 388, 12., revocavi scripturam Achillen, Wagnerum secutus, qui Qu. Virg. III, 1. docet, Nominum Graecorum masc. gen. in as et es desinentium Accusativum a Vergilio terminari in an et en. et ex optimorum librorum fide ubique recte edi Acesten, Aenean (vid. ad Aen. V, 850.), Anchisen, Antoren, Niphaten, Oronten (vid. Heins. ad Aen. I. 113.) cett.; quare etiam de forma Achillen non dubitandum, quam Heins. et Burm. etiam in antiquis Ovidii Codd. Am. II, 18, 1. III, 6. 1. et alibi invenerunt. (Vid. etiam adnott. ad Ecl. I, 65. supra ad v. 30. et infra ad v. 581.) Non reticendum quidem, ceteros Codd. omnes cum Prisc. XVIII. p. 202. Nonio p. 388. et Arus. Messio p. 214. hic formam Achillem tueri, quam Süpfl., Bryce, Ribbeck. et Ladew. receperunt; sed Codd. in hac re non magnam esse auctoritatem, vere contendit Wagn., cum haec forma nominis apud Vergilium non nisi in fine versuum legatur Acn. I. 458. IX, 792. XI, 438., et ultima eius litera etiam in antiquissimis libris, ut in ipso Med., per lineam transversam exprimatur, quae interdum ctiam literam n designet, ut in Med. Ecl. IX, 10. Aen. V, 298. VI, 445. IX. 184. X, 128. Denique non negligendum, Frontonem in Exemplis elocutt. p. 495. ed. Maii legisse saevum ambobus Ulyssem, et Peerlkampium hunc totum versum propter leves illas difficultates spurium censere, quem Siebelis p. 25. recte contra eum defendit. — 460. nostri laboris, h. e. famae de nostris calamitatibus, plena, ut nos: die Stadt war voll ron diesem Ereigniss. Cf. adnott. ad II, 11. et IV, 189. — 461. En Priamus! Sic en cum Nomin. etiam Aen. IV, 597. (ubi vid. Thiel.) V, 639. 672. alibi construitur, cum Accus. autem Ecl. V, 65.; dubia est constructio Aen. VIII, 612. Vid. Hand. Turs. II. p. 367 sqq., qui docet, rariora quidem esse Accusativi adiuncti exempla, sed non falsa. - ,,laudi pro virtute et rebus gestis, quae laudem merentur, ut saepe; scil. ex Homerico zléos. Virtuti etiam hic honos suus habetur." Heyn. Cf. infra V, 355. VIII, 273. IX, 252. X, 825. Burm. ad Val. Fl. VI, 546. et Grysar Theor. d. lat. Stal's p. 302. Praemia laudis etiam apud Cic. pr. Mil. 30, \$1. legimus. Sic praecepta laudis ap. Cic. de Legg. I, 24, 62. et similia. - 462. "Sunt etiam hic lacrimae, h. e. miseratio, rerum; deflentur res, h. e. casus humani, sunt hic, qui lacrimas impertiant casibus et calamitatibus aliorum. Imitatus haec Val. Fl. I, 723 sq., sed alium in sensum: Sunt hic etiam tua vulnera, praedo; sunt lacrimae carusque parens, pro: est hic, quo lacrimae tibi exprimi possint, parente necato." Heyn. Cf. etiam Wernsd. Poet. L. min. VI. p. 484. Sunt mihi, sunt lacrimae. Lacrimae igitur rerum sunt lacrimae propter res. Wagn. apte comparat

Solve metus; feret haec aliquam tibi fama salutem." Sic ait atque animum pictura pascit inani Multa gemens largoque humectat flumine voltum. Namque videbat, uti bellantes Pergama circum Hac fugerent Graii, premeret Troiana iuventus,

465

infra II, 784. lacrimas dilectae pelle Creusae (i. e. ob Creusam amissam effusas) X, 863. Lausi dolores, i. e. ex Lausi caede, et II, 413. ereptae virginis ira, i. e. ob ereptam virginem, Eurip. Hec. 743. ed. Matth. όρὰς νεχρὸν τόνδ', οὐ καταστάζω δάκρυ; eiusd. Suppl. 1148. γόων άλις, τύχας (ubi vid. Markland.). Cf. etiam Perizon. ad Sanctii Min. II, 3, 1. et II, 13, 2. Ruddim. II. p. 42. not. 6. Drakenb. ad Liv. IV, 45, 8. Ruhnk. ad Ter. Andr. I, 5, 26. Cort. ad Sall. Cat. 38, 4. Kritz. ad eiusd. 52, 6. multique alii. Male igitur Burm. sic distinguit: Sunt lacrimae: rerum et mentem m. t., ut mortalia rerum sint res mortales; contra quem bene disputat Schirach. p. 472. — mentem mortalia tangunt, casus humanarum rerum misericordia afficiunt incolarum huius terrae animos; populus, ad cuius terras appulimus, habet humanitatis sensum. "Illud vero praeclarum, quod humanitatis cultum ex conspectis artis operibus colligit, ex eorumque argumentis. Imitationem loci habes ap. Val. Fl. I, 723. 724." Heyn. Tangere (nostrum rühren), ut ap. Cic. Att. II, 19. Minae Clodii modice me tangunt et alibi saepissime. Peerlk. temere haerens in lacrimis rerum, nec minus temere putans pro mentem potius mentes scribendum fuisse (cf. II, 35. 54. VIII, 440. IX, 292. etc.), etiam hunc versum coniectura vexavit, Vergilium sunt lacrimae, reor, atque homines m. t. scripsisse suspicatus. Sed vide Siebelisium l. l. et Iahnium l. l. p. 44 sq. — 463— 465. Solve metus (scil. corde, animo, quod additur infra v. 562.) hic et V, 420. pro vulgari: solve animum metu. Sic pone metus ap. Ovid. Am. III, 6, 61. 62. Solvere metus dixerunt etiam Hor. Epod. 9, 37. Lucan. V, 782. et Plin. H. N. XI, 37., ut solvere iras Ovid. Met. IX, 274. De Plurali nominum abstractorum vid. adnott. ad Ecl. VII, 4. et Aen. IV, 28. Vocabulorum autem affectum aliquem significantium Pluralis usurpatur ad altiorem affectus gradum exprimendum. Sic amores Ecl. IX, 56. X, 6. Aen. I, 350. IV, 28. V, 334., irae Aen. I, 11. II, 381. VII, 15. etc. Cf. Unger de Valgio Rufo p. 226 sq. -, Haec fama, quod Troianorum calamitates in his ipsis terris innotuerunt, hoc nobis horum hominum animos praebebit propitios. Sed cum maiore benevolentiae significatione ad Achatem amicum retulit: tibi." Heyn. — tibi enim est Dativus ethicus, quem vocant, ut sensus sit: crede mihi, persuadeas tibi, hanc famam nobis allaturam esse salutem. Vid. adnott. ad Ecl. VIII, 6. -- feret pro adferet. Cf. Burm., qui comparat Ovid. Am. III, 5, 32. Claud. IV. Cons. Hon. 117. et VI. Cons. 283. ibique Heinsii adnott. — 464. pascit animum, ut alibi (v. c. Lucr. II, 419. Cic. Phil. XI, 3.) oculi pascuntur. (Cf. etiam Plaut. Poen. IV, 5, 2., ubi adeo oculis epulas dare legitur.) Utrumque coniungit Cic. Verr. V, 26, 65. pascere oculos animumque exsaturare. — in ani, quia imagines modo rerum, non res ipsas repraesentat. Cf. e. g. Ovid. Fast. V, 463. inanis imago, Trist. III, 11, 25. inanis umbra cett. Iterantur autem verba atque animum pictura pascit inani in Anth. Lat. Burm. I, 146, 6. "Ceterum in sqq. observa intelligentiam poëtae in descriptione rerum, et h. l. quidem seu pictarum seu sculptarum, v. 475. tempestive transeuntis ad cam orationis formam, qua res quasi ante oculos geri videntur, non pictae adspici." Heyn. — 465. Multa gemens, πολλά στεναζων. Vid. ad Geo. III, 226. — "largoque humectat flumine vultum ad nostri sermonis rationes non est exigendum; et humectat est exquisite pro irrigat, neque humectat iciunum putandum post largo flumine." Heyn. Cf. Aesch. Prom. 399. dazpvolσταπτον - - ρέος παρειάν - - έτεγξε et Hom. II. IX, 14. δαπρυχέων ώστε πρήνη μελάνυδρος. Humectare, vox antiquior, quam poëtae magis pedestri voc. irrigandi praeferre solent. Cf. infra XI, 90. Lucr. I, 919. Et lacrumis salsis humectant ora genasque. Ovid. Met. IX, 656. et humectat lacrimarum gramina rivo. Stat. Theb. IV, 591. largis humectant imbribus ora. Quare humectans simpliciter pro lacrimans ap. Plin. H. N. X, 3, 3, et XI,

Hac Phryges, instaret curru cristatus Achilles. Nec procul hinc Rhesi niveis tentoria velis Adgnoscit lacrimans, primo quae prodita somno

470

37, 54. Cf. etiam adnott. ad Geo. IV, 126. — 466—468. Videt in parietibus porticus sibi contrariis et in plures ariolas dispertitis octo imagines, quarum binae sibi respondent, victoriae Hectoris victoria Achillis, morti Rhesi mors Troili, Troadibus Palladi supplicantibus Priamus Achilli supplicans et Memnonis pugnae Amazonum proelium. Cum autem Iliacis temporibus pingendi ars nondum inventa fuerit, Heynius in Exc. XV. ad hunc locum de anaglypho opere ex aere facto cogitat (coll. praeter multos alios Vergilio ipso Geo. III, 26. et Aen. VI, 20 sq.) cique rationi non obstare vocem picturas v. 464. arbitratur, quae poëtica elegantia de ,,quovis opere, quod figuras rerum ac signa repraesentet" dici possit. Cum tamen aliud exemplum vocabuli hac latiore significatione usurpati nusquam inveniri videatur, pictura autem multo breviore tempore confici possit, quam sculptura, potius Vergilium de templo brevi ante condito loquentem etiam hic suae actatis mores ad antiquissima illa tempora transtulisse putaverim. Vide statim v. 469., ubi nivea vela nostrae opinioni favere videntur. "Respicit potissimum pugnam, Patroclo occiso, factam, cum versus castra fugerent Achivi, insequentibus Troianis et instante Hectore, Il. XVII.; quo facto die sequenti Achilles, novis a Thetide acceptis armis, prodit et Troianos fugat, Hectoremque occidit II. XIX-XXII. Cum Rhesus mox sequatur, noluisse poëta temporum ordinem servare dicendus est. Cum v. 467. bene comparant IL XIV, 14. Τούς μεν δρινομένους, τούς δε πλονέοντας όπισθεν, et Il XV, 7." Hace Hoyn., qui huic loco plures adiecit excursus. — Videbat, uti - - fugerent Graii eodem modo dictum, quo Ecl. VI, 31. canebat, uti - - fuissent, ibid. v. 64. canit, ut - - duxerit etc. — Hac - hac pro hac - - illac. Cf. Prop. I, 3, 13. et quamvis duplici correptum ardore inberent Hac Amor, hac Liber, durus uterque deus et Hand. Turs. III. p. 3. Vid. etiam, quae de hic - - hic ad Ecl. IV, 56. adnotavimus. premere hostem, verbum proprium de hac re. (Cf. Liv. I, 57, 3. Caes. B. G. VII, 3. IV, 32. B. C. III, 46. cett.) Sic Acn. VIII, 249. Desuper Alcides telis premit. Cf. etiam supra v. 324. — 468. instaret curru. Vid. Ovid. Met. XII, 73. Iam curru instabat Achilles. — "In cristatus v 465. Servius vim quaerit, cum secundum Hom. II. XIV, 380. in Achillis cristis terribile quiddam fuerit; Wagn. autem memorat, aptiorem a Servio afferri potuisse locum II. VI, 469 sq. λόφον Ιππιοχαίτην δεινόν απ' ακροτάτης zόουθος νεύοντα νοήσας." Cf. etiam infra XII, 89. - 469-473. De Rheso. Thraciae rege et Hecubae fratre, eiusque sociis a Diomede occisis deque equis eius ab Ulysse abductis vid. Hom. II. X, 433 sqq. 470 sqq. et Heynii Exc. XVI. ad h. l. — "niveis tentoria velis dixit, deserto priscae aetatis more. Erant enim Achivorum et Troianorum tuguria, κλισίαι, stipitibus, vimine et aggere terrae munita. [Cf. Hom. II. XXIV, 448 sqq.]" Simile anachronismi genus iam supra v. 168. in ancorarum usu deprehendimus. Vela de tentoriorum tegumentis legitur etiam apud Cic. Verr. V, 12, 30. tabernacula carbaseis intenta velis. — 470. primo somno Wagn. coll. Eurip. Rhes. 600. paullo artificiosius explicat: "prima nocte, quam Rhesus ad Troiam transegit," adsentiente tamen Kappesio l. l. p. 52., qui conferri iubet Hom. Il. X, 251 sqq. 471. et 578. Equidem cum Wunderl. Obss. in Tibull. I, 10, 8., Thielio et Peerlk. interpretor: alto somno: primus enim somnus altissimus. Sic Phaedr. III, 10, 30. uxorem dormientem cubiculo, Sopita primo quae nil somno senserat, Propert. I, 3, 3. Qualis et accubuit primo Cepheia somno, neque aliter primus sopor ap. Silium IX, 90. et prima quies infra v. 723. II, 268. VIII, 407. et Ovid. Met. VIII, 33. Prima quies aderat, qua curis fessa diurnis Pectora somnus habet. (Consentit mecum Henry in Tw. years p. 132. et Philol. XI. p. 513., qui primos omno pro Ablativo instrum. habet cum prodita coniungendo. Commode autem somno tributum, prodere, quod per somnum factum. Sequitur Maronem Ovidius Heroid. I, 40. Rhesus somno proditus. Heins. praeterea confert Heroid. X, 5. Me somnusque meus male prodidit

Tydides multa vastabat caede cruentus,
Ardentisque avertit equos in castra, priusquam
Pabula gustassent Troiae Xanthumque bibissent.
Parte alia fugiens amissis Troilus armis,
Infelix puer atque impar congressus Achilli,
Fertur equis curruque haeret resupinus inani,
Lora tenens tamen; huic cervixque comaeque trahuntur
Per terram et versa pulvis inscribitur hasta.

475

et tu. - 471. Tydides. Proprie Ulysses erat adiungendus, quem tamen poëtae licuit omittere. — vastabat, h. e. hominibus orbabat. Cf. Geo. IV, 16. Hirt. B. G. VIII, 24. fines vastare civibus. Cic. Sext. 24, 53. forum vastatum ac relictum. id. Agr. II, 16. Liv. III, 32, 2. et al. Ceterum vastabat Imperf., quia res per aliquod tempus durans cogitatur, iuxta Perf. avertit ἀοριστικῶς positum. Cf. exempla similia a Matth. ad Cic. pr. Rosc. Am. 44, 127. et Kritzio ad Sall. Cat. 10, 1. prolata. — caede cum cruentus coniungendum, quod sine eiusmodi additamento languet, non cum vastabat. Cf. Lucan. IV, 2. Caesar Martem saevus agit non multa caede nocentem, ubi Peerlk. pro nocentem legi vult cruentum. - 472. ardentis equos. Cod. Moret. II. albentes, atque etiam Heyn. coll. Aen. XII, 84. coniicit candentis, cum hic color Rhesi equis constanter tribuatur (Hom. II. X, 437. Eurip. Rhes. 404. Epit. Iliad. 735.); sed haud dubie ceterorum Codd. omnium lectio ardentis retinenda et per animosos, alacres, fortes explicanda, ut infra VII, 781. Verissime enim docet Wagn.: "equos Rhesi fatales consentaneum est fuisse acerrimos et fortissimos; quod etiam in pictura expressum apparere poterat." Servius autem ad Aen. I, 752. adnotat, hos Rhesi equos originem duxisse a Thracii Diomedis equis illis humana carne vescentibus (de quibus praeter alios cf. Unger de Valgio Rufo p. 375.) — avertit, abigit; avertere enim de praeda abigenda haud raro dicitur. Cf. infra X, 78. Caes. B. C. III, 59. Liv. I, 7, 5. XXXVII, 8. extr. Catull. 64, 5. Stat. Theb. IV, 648. cett. Burm. ad h. l. Drakenb. ad Sil. III, 321. Oudend. ad Lucan. III, 150. Heindorf. ad Hor. Sat. II, 4, 37. Ruperti ad Liv. T. I. p. 28. alii. Ceterum cf. infra v. 528. raptas ad litora vertere praedas. — 472. 473. "Fatale hoc fuisse [Troiam a Graecis expugnari non posse], si Rhesi equi gustassent herbam et aquam Scamandri, Homerus non habet; neque is, quem Euripidem non esse nuper post alios evicerunt Valckenaerius et Beckius, auctor Rhesi. Nam v. 600-604. vix eo referre possis. At memorat eam fabulam Eustath. et Schol. ad X, 435., qui Pindarum auctorem laudat (Fragm. p. 151.), nec non Serv." Haec Heyn., cuius cf. Exc. XVI. ad h. l. De Xantho s. Scamandro vid. librum meum geogr. II. p. 118 sq. et quae scripsi in Pauly Realencycl. VI. p. 2159 sq. nota. — Post hunc versum Ribbeck. transposuit v. 479—482. (cf. eius Emend. Verg. p. 11.); sed vide quae Ladew. in Append. p. 240 sq. verissime contra eum disputat. — 474. "Troilus, Priami filius congressus e curra cum Achille iam ante Iliadis tempora, vulnere adverso accepto, exciderat curru, pedibus inter lora impeditis, ut supina cervice traheretur." Heyn. Cf. Hom. II. XXIV, 257. Quint. Smyrn. IV, 155 sqq. Apollod. III, 12, 5. Lycophr. 307. ibique Tzetz. Senec. Agam. 747 sq. Hor. Od. II, 9, 15. Mythogr. Vatic. I, 210. alii et Heynii Exc. XVII. ad h. l. Henry Two. years I. p. 133. commemorat, in Millingen Peintures des Vases Gr. tab. 17. apparere vas Troili monumentum sepulcrale ostendens, unum, quod supersit, artis opus ad Troilum pertinens. — puer. Sic Horatio I. I. impubis Troilos. — armis amissis de solo clypeo intelligendum; nam hastam certe manu adhuc tenebat, quamquam ita inversam, ut per terram tracta sulcos faceret (s. pulverem inscriberet). Cf. v. 478. — 476. Fertur equis. Cf. Geo. I, 513. — inani curru, rectore privato. Verba curruque haeret resupinus inani iterantur in Anth. Lat. Burm. I, 170, 136. — 477. Lora tenens tamen. Heyn. iure miratur, Quinctilianum VII, 9, 7. dubium facere, sitne tamen cum tenens, an cum sequentibus coniungendum. -478. pulvis inscribitur hasta. Recte enim et inscribere alicui rei

Interea ad templum non aequae Palladis ibant Crinibus Iliades passis peplumque ferebant Suppliciter tristes et tunsae pectora palmis; Diva solo fixos oculos aversa tenebat.

480

aliquid et aliquid aliqua re dicitur. Cf. Ecl. III, 106., Plauti locus deperditus ap. Serv.: corpus virgis ulmeis inscribere, Silius XIII, 328. Pan imo - - vix ulla inscribens terrae vestigia cornu et adnott. ad Aen. VI, 229. Ceterum animadverte syllabam brevem post antecedentem longam arsis vi productam et cf. adnott. ad Ecl. VI, 53. — V. ,,479—482. ex Il. VI, 289-312., ubi, Heleno docente, Hector ad urbem regressus Hecubam ad Minervae templum in acropolin Troianarum matronarum pompam ducere, donariique loco deae peplum egregie elaboratum consecrare iubet, ut Diomedis impetum illa reprimat. [Adde Iliad. VI, 87 sqq.] — Interea non ad tempus potest referri, sed inter cetera tabularum argumenta, in alia area, ecce, occurrit hoc, quod - -." Heyn. Süpflius tamen, hic aliam rem imagine repraesentari censens, quam ab Homero l. l. enarratam, interea propria significatione positum putat; nescio quomodo, cum aptum non videam inter hanc et priorem imaginem connexum. Ribbeckium hos versus alio Deco posuisse, iam supra indicavimus. — non aequae, iniquae, infensae Troianis. — 480. Iliades mulieres Troianae etiam II, 580. et III, 65. vocantur. — crinibus passis, solutis et per collum sine lege sparsis; quod praecipuum erat luctus indicium. Vid. infra II, 403. III, 65. Hor. Serm. I, 8, 24. Ovid. Fast. III, 219. Caes. B. G. I, 51. extr. VII, 48. Liv. I. 13. in. Cf. etiam Ter. Heaut. II. 3, 49. Phorm. I, 2, 56. et Kirchmann. de Funer. II, 12. p. 200. Multi Codd. sparsis; sed vulgaris lectio, cui etiam Nonius p. 370, 12. patrocinatur, aptior, cum secundum Gellium XV, 15. sparsi crines sint vi et furore soluti et turbati, passi autem consilio soluti et expansi; quare illi conveniunt bacchantibus, vaticinantibus omninoque furibundis, hi contra lugentibus et supplicibus. Cf. Iahn. et Peerlk. ad b. l., Burm. ad Aen. II, 403. et Ovid. A. A. III, 709. Drak. ad Liv. I. 13, 1. et (quos Ribbeck. Proleg. p. 147. laudat) Kretzschmer de Gellii fontibus p. 86 sq. et Hertz. de Gellio et Nonio in Fleckeis. Annal. phil. a. 1862. p. 788. - peplumque ferebant, quo dono deam placarent. "Pe-plum illud aut deae signo iniiciebatur pro amictu, aut tantum ad genua apponebatur, ut ap. Homerum 1. c.; et sic Athenis in Panathenaeis Minervae, vid. Cirin. v. 21 sqq.) Iunoni Olympiae, et sic porro." Heyn. Cf. Heynii Excurs. de Palladio inf. ad II, 293. Raro omnino Latini hoc vocabulo graeco utuntur, quo κατ' εξοχήν fere vestem illam Minervae quinto quoque anno in Panathenaeis oblatam significant. Cf. praeter ll. ll. Plaut. Merc. Prol. 66. et Stat. Theb. X, 56. De Veneris amictu legitur apud Cland. Nupt. Honor. 122. Cf. etiam Manil. V, 387. etc. Erat omnino vestis ampla et longa, usque ad pedes demissa, quae faciem adeo et brachia velabat, et qua potissimum feminae pompam ducentes et festos dies celebrantes utebantur. Cf. Poppo ad Xen. Cyrop. III, 1, 13. - 481. Prius cum Wagn. (qui confert Sil. VI, 572. Solliciti laeti) coniunxi verba suppliciter tristes et explicui: supplicantum modo tristes, ut in summo rerum discrimine; nunc vero, cum sane offendat voc. ferebant tam nude posita et tristes additis verbis tunsae pectora palmis iam satis prematur, cum Heynio, Ladew. et Kappesio I. p. 54. coniungo verba ferebant suppliciter, vel potius cum Henrico (in Tw. years. I. p. 133. et Philol. XI. p. 513.) ibant et ferebant suppliciter, ut hoc Adverbium ad totam sententiam pertineat, etiam ad crines passos et tunsa pectora. — tunsa e pectora, i. e. sibi tandentes pectora. Cf. adnott. ad Geo. I, 206. coll. cum iis, quae de Accus. remotioris Obiecti ad Ecl. I, 54. Geo. III, 383. supra ad v. 228. et alibi adscripsimus. Ceterum de plangoribus feminarum vid. infra ad IV, 165. — V. 482. iteratur VI, 469. "Diva solo fixos oculos aversa tenebat. Homer. l. c. v. 311. "Ως έφατ' εὐχομένη άνένευε δὲ Παλλάς Adjun. Sed in Vergilio suavior rei imago esse videtur aversa facies oculis in terram sixis, quam renuens caput." Heyn. Aversi vocantur dii, qui non curant, non audiunt hominum preces. Cf. Hor. Epod. X, 18. Cic. ad

Ter circum Iliacos raptaverat Hectora muros Exanimumque auro corpus vendebat Achilles. Tum vero ingentem gemitum dat pectore ab imo, Ut spolia, ut currus, utque ipsum corpus amici Tendentemque manus Priamum conspexit inermis. Se quoque principibus permixtum adgnovit Achivis

485

Brut. ep. 16. Tibull. III, 3, 28. ibique Huschk. Mitscherl. ad Hor. Od. III, 23, 19. Iahn. ad Ovid. Trist. I, 3, 45. Bach. Geist d. Röm. Eleg. p. 150. 188. Conington conferri iubet contrariam sententiam ap. Ovid. Trist. I, 3, 45. Ad vatem vultus rettulit illa (Venus) suos. — 48B—487. "Novum argumentum: redditio corporis Hectorei ex Iliad. XXIV, 478 sqq. Bene vel ad artis rationem: raptaverat adhuc spirantem: cf. etiam Aen. II, 272.]; nam hoc antecesserat, et corpus lacerum et foedatum immanem eam contumeliam vel in tali opere arguere poterat. [Conington apte confert similem locum Aen. VIII, 642 sq. ibique Plusquamperf. distulerant ]. Hectoris corpus circa muros Troiae ter raptatum ex Cyclicis petiit Vergilius set post eum Prop. IV, (III), 1, 28.]. In Homero tantum fugatur ter circa muros [I]. XXII, 208.]; caesus autem statim ad naves, e curru ligatus, trahitur [ibid. v. 399. sqq.]." Heyn. Cf. Heynii Exc. XVIII. ad h. l., in quo docetur, Vergilium imprimis Eurip. Androm. 105. 106. ab Ennio Latinam factam (cf. Ennii Andromach. fr. 12. p. 239. Hessel. s. p. 105. Vahl. Vidi - - Curru Hectorem quadriiugo raptarier) ante oculos habuisse; Vergilium autem, non Homerum, ob oculos fuisse auctori Epit. Iliad. 1004. pedibusque exsanguia membra Ter circum muros victor trahit, ubi cf. Wernsdorf. Poëtt. minn. T. IV. p. 742. Cogitandus autem est Achilles in tentorio sedens et ante eum Priamus supplex et divinum illud: Μνησαι πατρός σείο iamiam fari incipiens. — auro corpus (mortui) vendebat Achilles, scil. Priamo patri, qui noctu precibus adierat Achillem, ut filii corpus sepeliendum reciperet. Hom. 1. 1. v. 232. χρυσοῦ δὲ στήσας ἔφερεν δέκα πάντα τάλαντα. Cf. autem adnott. ad Aen. II, 273., unde apparebit, Henricum locum sic intelligere: corpus ipso demum raptando prorsus exanimatum vendebat Achilles. Ceterum cf. Aen. VI, 621. Vendidit hic auro patriam. Conington praetera comparat Stat. Silv. II, 7, 55. Ludes Hectora Thessalosque currus Ex supplex Priami potentis aurum. -- 485. Ut spoliu etc. conspexit, tum vero (vid. ad Ecl. VI, 27.) ingentem gemitum dat p. ab imo; non inanes fundit querelas, unus enim ille gemitus longe significantior. — gemitum dare redit metaph. dictum II, 53. gemitum dedere cavernae. Saepius legitur gemitum edere, velut Ovid. Her. XI, 51. Met. II, 623. cet. Vid. etiam adnott. ad VII, 560. — "Adstant ex alia parte spolia, h. e. arma, quibus caesum Hectorem spoliaverat victor, currus, cui illigatum eum raptaverat, et ipsum corpus amici, sc. Hectoris, ex curru supinum, pulveri incumbens, quod quoque die orto ter circa Patrocli tumulum ductare solebat Achilles. Vid. Il. XXIV, 44 sqq." Heyn. Henry tamen (Class. Mus. XX.) rectius non de Achillis, sed de Hectoris curru cogitat, cum iuxta corpus et spolia Hectoris non sit locus Achillis currui, hic autem non conspiciatur Hector victoris currui alligatus, sed corpus eius iam venditum Priamo, quod Achilles antea raptaverat (v. 483.). De Partic. ut ter repetita Burm. conferri iubet Ecl. VI, 66. Geo. I, 135. Aen. I, 290. 398. 660. Drakenb. ad Sil. XII, 187., sua ad Suet. Tib. 21. Gronov. ad Gell. III, 9. et ad Liv. XXVIII, 9. — 487. "Manus inermes noli inertem putare ornatum. Nam verba eo spectant, quod intraverat hostilia castra, supplex ad genua Achillis procubiturus. [Aliter hunc locum intelligit Henry: vid. infra ad II, 67.] — 488. Cum Achivis permixtum proelio, πυομάχοις μιχθέντα, seu pugnantem Aeneam saepe ap. Homer. invenias, imprimis II. V. et XX.; at h. L. ad posteriora tempora respicitur." Heyn. Puta igitur, ad aliam imaginem transire poëtam, quae concursum pugnantium repraesentabat. Sed ut in prioribus prolixum, ita hic, ubi Aeneas semet ipsum conspicit, breviorem eum esse decebat. Ceterum non temere Servius quaerit, quomodo Aeneas se potuerit in pictura cognoscere? adeoque de nomine adscripto cogitat; recte tamen adjungit, potius ex factis fortibus (quidni etiam ex armis et

Eoasque acies et nigri Memnonis arma. Ducit Amazonidum lunatis agmina peltis Penthesilea furens mediisque in milibus ardet, Aurea subnectens exsertae cingula mammae,

490

vestitu, si de vultus similitudine cogitare nolumus?) facile eum potuisse agnosci. (Cf. etiam de h. l. Ribbeck. Proleg. p. 126.) — adgnovit. Fragm. Vat., Rom., Bern. III. et Ald. III. agnoscit, quod, iam Fabricio probatum, coll. v. 470. recepit Iahn., qui Perfectum huic loco ab iis illatum censet, qui etiam hacc verba ad Part. ut v. 486. referrent. Sed quamquam verum est, poëtam in hac tota descriptione Praesentibus et Imperfectis uti; tamen, cum hic Aeneas appareat tantum, nihil vero egregie ab eo factum exhibeatur in pictura, quod Praesens propius ad oculos admoveret, non inepte Wagn. (qui etiam of. in Philol. Suppl. I. p. 315.) adnotat, a vehementissimo animi affectu, qui regnet in proxime praegressis, ita per Perfectum pulchre ad sedatiorem orationem transiri; quo fiat, ut illa magis exsplendescant. Imprimis autem me movit Codd. auctoritas, ut Perfectum retinerem. Praesens ex ipso illo v. 470. facile poterat repeti. Consentiunt nobiscum omnes recentiores editores, etiam Ladew., qui prius adgnoscit ediderat. — 489. Agnovit Memnonem pugnantem, Tithoni et Aurorae filium vid. infra v. 751., ubi etiam de eius armis diximus, coll. cum Hom. Od. IV, 187. et Hesiod. Theog. 984.), qui Indos et Aethiopes (quo spectant epitheton niger et Evac acies, e regionibus Troadi ab oriente sitis adductae) Troianis auxiliaturos adduxisse et postquam Antilochum, Nestoris filium, interfecerit, fortiter pugnans ab Achille occisus esse a poëtis Homero posterioribus traditur. Praeter locos modo laud. cf. de eo Hom. Odyss. XI, 321. Quint. Smyrn. II, 100 sqq. Dictys IV, 4. VI, 10. Pind. Nem. III. 111. Pans. X, 31. Heyn. ad Apollod. p. 300 sqq. et Excurs. XIX, ad h. l. Müller. ad Tzetz. in Lycophr. v. 18. p. 304. Walz. in Pauly Realencycl. IV. p. 1757 sqq. Movers Phöniz. 1. p. 228 sq. alii. De eius armis a Vulcano fabricatis vid. Aen. VIII, 384. ibique adnott. — Eoae acies. Cf. Geo. II, 115. Eoae domus Arabum. Ovid. Am. II, 6, 1. Eoi Indi cett. Sic terrae orientales Horatio Od. I, 35, 35. Eoae partes, populi orientis Ovidio Am. I, 15, 29. simpliciter et absolute Eoi vocantur. Videtur 21 h. l. alludi in Anth. Lat. Burm. I, 107. Filius Aurorae, Phoebi nascentis alumnus, Producit gentis millia tetra suae. - - - Iam nunc monstratur, maneat qui Pergama cusus, Cum nigrum Priamus suscipit auxilium. — 490—491. "De Amazonibus duce Penthesilea auxilium Ilio ferentibus v. Quint. Smyrn. libro I. Induxerunt autem Amazonas in belli Troiani historiam poëtae, qui post Homerum scripsere, quia celeberrimae erant in antiqua historia Amazonum impressiones in Asiam minorem factae, imprimis in Phrygiam et Lydiam; quarum una in Priami tempora incidit: vid. Il. III. 159. De reliquis loci classici apud Strabonem [XI. p. 504. et XII. 552. (as.] sunt." Heyn. Cf. Heyn. in Excurs. XIX. ad h. l. idemque ad Apolled. II, 5, 9. p. 372 sq. Interpp. ad Ovid. Met. XII, 611. et Iustin. II, 4. peltae lunatue, i. e. in formam lunae iam semiplenae factae, propriae erant Amazonum. Cf. etiam infra XI, 663.; quare exercitus Amazonum Stat. Theb. V, 145. lunctum agmen vocatur. — 491. Penthesilca, Martis et Otrerae filia (Hygin. f. 112.), ab Achille occisa esse fertur. (Vid. Dictys IV. 2, 3. et Tzetz. ad Lycophr. 999. omninoque Teuffel. in Pauly Realencycl. V. p. 1319.) — Heyn. distinctionem in fine versus 491. sustulit, quam Wagn. recte revocavit: nihil enim ad ardorem faciunt, quae v. 492. adiiciuntur, et bellatrix similiter illatum orationi, ut dea infra v. 691 sq. Ceterum ardet. i. e. furit, fortiter pugnat, magna cum vi antecedenti furens additum. Cf. Bentl. ad Hor. Epod. XIX, 30. Ardere de pugnandi cupididate hand raro dicitur, ut supra v. 423. et 472. — "subnectens cingula mammae exquisitius quam subnectens mammam cingulo, balteo subnexam habens. [Vid. adnott. ad v. 305. coll. cum IV, 139.] Dextra scilicet papilla erat nudata, ut venatricibus delectis Dianae Callim. in Dian. 213. ασύλωτοι δε σφιν ώμοι δεξιτεροί, και γυμνός αεί παρεφαίνετο μαζός."
Heyn. Quod attinet ad constructionem cf. Geo. III, 166. circlos Cervici Bellatrix, audetque viris concurrere virgo.

Haec dum Dardanio Aeneae miranda videntur,
Dum stupet obtutuque haeret defixus in uno,
Regina ad templum, forma pulcherrima Dido,
Incessit magna iuvenum stipante caterva.
Qualis in Eurotae ripis aut per iuga Cynthi

495

subnecte. -- Exsertus (vel, ut Haupt. et Ribbeck. scribunt, exertus: vide tamen Wagn. Orth. Verg. p. 436.) pro nudatus legitur etiam XI, 649. et 803. in locis huic simillimis, ut apud Stat. Achill. I, 346. exserta brachia, Sil. VIII, 587. exserto humero etc. Iteratur hic versus in Anth. Lat. Burm. VI, 84, 5. — Versus 493. egregie formatus, ut totus de Amazonibus locus est pulcherrimus. — Bellatrix pertinet ad antecedentia mediis in milibus ardet etc., virgo tantum viris opponitur. — audetque viris concurrere virgo ex Homerico Δμαζόνας αντιανείρας Π. VI, 186. III, 189. natum videri, iam alii notarunt. De verbo concurrendi proprio de pugnantibus, qui manus conserunt, cf. Bremi ad Nep. Iphicr. I, 4. et Interpp. ad Hor. Sat. I, 1, 7. — 494 sqq., Interea, dum mirando haec artis opera contemplatur Aeneas, Dido advenit. Cum hac oeconomia rerum cf. laudatum locum Odyss. VII, 133 sqq." Heyn. — Dardanio Henrico (Tw. years I. p. 135. et Philol. XI. p. 514.) cum singulari vi adiectum videtur, cum Aeneas has imagines in terra peregrina conspiciens Dardaniarum recordationum plenus esse debeat. - videntur Aeneae, h. e. ab Aenea. Videri enim hic passive capiendum, quemadmodum supra v. 326. 396. Ecl. IV, 16. Aen. II, 591. 624. Ter. Andr. III, 5, 10. Cic. Acad. I, 11, 41. IV, 25, 79. Caes. B. G. I, 22. Liv. IV, 40, 2. Ovid. Am. III, 11, 15. ex P. IV, 9, 18. multisque aliis locis. Wagn. Qu. Virg. XXIX, 4. mirandus, ut supra v. 269. volvendus, pro Participio Praes. Passivi positum esse existimans, haec sic interpretatur: ,,dum Aeneas haec videt et miratur." Quidni simplicius: dum Aeneas has res admirabiles, admiratione dignas, videt? Nam non solus Aeneas, sed unus quisque haec debebat admirari. — 495. haeret defixus. Vid. VII, 249 sq. coll. cum VI, 156. VIII, 520. et quae supra ad v. 226. adnotavimus. — Verba obtutuque haeret defixus in uno iterantur in Anth. Lat. Burm. III, 81, 65. Henry II. II. confert Petron. c. 89. Sed video totum te in illa haerere tabula, quae Troiae halosin ostendit. — 496. Regina, caput sententiae, iure incipit versum, quem nomen Didonis, res minoris etiam momenti, quam eius pulchritudo, recte claudit, quod Henry II. II. bene animadvertit. - 497. Incessit, cum dignitate quadam et maiestate, tamquam regina; ut supra v. 46., ubi vid. adnott. — invenum stipante caterva. Cf. infra IV, 136. Ovid. Met. III, 186. comitum turba stipata suarum. Cic. p. Mur. 24, 49. Catilina stipatus choro inventutis. Liv. XLII, 39. stipante turba. Plin. Pan. 23, 3. stipatus satellitum manu. Wernsd. Poët. L. min. VI, 490, 3. Innumera pariter comitum stipante ca*terva* cett. Activam autem constructionem passiva longe fortiorem esse, cum voluntarium iuvenum comitatum significet, in promptu est. Unius Cod. Rom. lectio comitante ex II, 40. 370. V, 76. invecta est. (Cf. Ribbeck. Proleg. p. 281.) Ceterum mira est Burmanni opinio, qui ob comparationem cum Diana, quam Nymphae comitentur, iuvenes de puellis (coll. adnott. ad Phaedr. II, 2.) aut certe de invenibus utriusque sexus, ut apud Suet. Aug. 31., vult accipi. Immo rectissime iam Gellius IX, 9. principes Tyrios intelligit. — 498., "Comparatio splendida Didonis cum Diana, quam tractavit poëta post Homerum Od. VI, 102-110. et Apollon. III, 876 sqq." Heyn. Qualis, quo habitu, qua forma, cum voce Diana, non cum Verbo est iungendum; cf. adnott. ad v. 499. — Eurotas, notissimus Peloponnesi fluvius iam Ecl. VI, 83. commemoratus, qui Spartam permeans in Sinum Laconicum effunditur (nunc Vasili-Potamo et in extremo cursu Iri vocatus). Cf. liber meus geogr. III. p. 873. Lacedaemone autem, ut in Delo insula, praecipue vigebat Dianae cultus, quare adiungitur Cynthus, mons in orientali Deli insulae parte situs (nunc Castro appellatus: vid. librum meum modo comm. III. p. 1025.), ad cuius radices Delos oppidum erat conditum: in quo monte cum Apollo et Diana nati esse perhibeantur, hi dii hand raro

**500** 

Exercet Diana choros, quam mille secutae
Hinc atque hinc glomerantur Oreades; illa pharetram
Fert humero gradiensque deas supereminet omnis;
Latonae tacitum pertemptant gaudia pectus:
Talis erat Dido, talem se laeta ferebat
Per medios, instant operi regnisque futuris.
Tum foribus divae, media testudine templi,

505

Cynthius et Cynthia vocantur. Cf. Ecl. VI, 3. Geo. III, 36. Hor. Od. III, 28, 12. etc. — per iuga Cynthi. Cf. Aen. IV, 147. Ipee iugie Cynthi graditur. — 499. Diana prima syllaba producta invenitur etiam apud Hor. Od. I, 21, 1. Ovid. Met. VIII, 352. et Prop. III, 26, 14. (II, 28, 60.) (Cf. Diemed. II. p. 436. P. et Iahn. ad Hor. Od. III, 4, 4.) Alibi Vergilius syllabam ubique corripit, etiam Nominativo XI, 582. — Exercet cheros, i. e. ducit, instituit. Similiter ludos exercere apud Prop. IV, 13, (III, 14,) 3. et infra Aen. III, 281. palaestras exercere. Vid. etiam Geo. I, 268. 403. Acn. VII, 380. et similes locos et cf. Bach. ad Ovid. Met. VI, 145. — Schirach. p. 402. haec scripsit: ,, Nescio vero, an illa comparatio Dianae chorce agentis cum Didone, quae incessit magna iuvenum stipante caterva, ut opus urgest, satis sit iusta. Quae similitudo Dianae venantis cum Didone aedificante? Et cur cernimus Dianam, ut illa pharetram fert humero? Saltem optem aliis hanc imaginem magis placere, quam mihi." Sed in ciusmodi comparationibus summam tantum rei spectandam, non unum quodque verbum aurificis statera examinandum esse, non est cur memorem. Poëta hoc unum vult indigitare, Didonem pulchritudine et maiestate deae, et viragini quidem deae, similem apparere. -- 500. Hinc atque hinc. Vid. supra ad v. 162. — glomerantur. Cf. infra IV, 155. IX, 539. 689, imprimis autem IX, 440. (Quem circum glomerati hostes hinc comminus atque hinc Proturbant) et de animalibus Aen. VI, 311. Geo. IV, 79. cett. — Oreades, Nymphae montium, venetricum habitu Dianam solent comitari. — pharetram fert humero bene adiicitur, quoniam dea humeris tenus deas omnes, i. e. ceteras Nymphas, supereminet. Cf. autem simillimus locus Ovid. Met. III, 181. tamen altior illis (Nymphis) Ipsa dea Diana) est colloque tenus supereminet omnes; unde tamen non sequitur, etiam in nostro loco cum Pal., Rom. et Goth. II. scribendum esse dea

supereminet. Cod. enim Med., in quo legitur DEAS UPEREMINET receptae favet lectioni. Cf. etiam adnott. ad Geo. II, 219. et quae Kappes. 1. p. 54. disserit. Henry, quamquam in 46 Codd. invenerat lectionem deas, tamen in Tw. years p. 136 sqq. et in Philol. XI. p. 515. alteram a tribus modo suorum Codd. exhibitam (Gothano illi addit August. C. et Bamberg. A. a m. sec.) ad v. 412. et 692. provocans praetulit; (nunc tamen sententiam videtur mutasse, cum in exemplo libri mihi donato omnia, quae de h. L. commentatus est, expunxerit.) Ceteri recentiores editores nobiscum consentiunt. — 502. Latona, Αητώ, Coei Titanis et Phoebes filia (Hesiod. Theog. 404.), quae ex Iove Apollinem et Dianam in Delo monte peperit. Hom. hymn. in Apoll. 45 sqq. Callim. hymn. in Delum, Apollod. I, 4, 1.) Animadvertas autem tacitum matris in liberis intuendis defixae gaudium admodum pulchre commemoratum. Thiel. inter alia comparat Ovid. Am. I, 2. 39., ubi Venus Laeta triumphanti (Cupidini) de summo mater Olympo Plaudit. — tacitum pectus. Burm. confert Ovid. Epist. XIII, 69. tacito in pectors dixi et Stat. Theb. II, 481. tacito sub pectore. — pertemptant, permeant, replent. Vid. adnott. ad Geo. III, 250. (et ad Ecl. I, 49.) — 503. talem se lacta ferebat. Iterantur hacc verba in Auson. cent. nupt. 44. et in Anth. Lat. I, 170, 165. Cf. supra ad v. 314. adnott. — 504. Urbem condendam praeclare opus regnumque futurum appellat, quia totum regnum hac una urbe nitebatur. Instare cum Dativo rei conficiendae constructum legitur etiam ap. Tac. Agr. 18.; cum Accus. autem infra VIII, 433. — 505. 506. Ordo verborum hic est: Saepta armis subnicaque alte solio resedit foribus divae, h. e. in parte templi propinqua Saepta armis solioque alte subnixa resedit. Iura dabat legesque viris, operumque laborem Partibus aequabat iustis aut sorte trahebat: Cum subito Aeneas concursu accedere magno

foribus, media testudine templi, i. e. simpliciter sub testudine s. sub tecto templi testudinato; nam, Praepositione in non addita, Romanis omnia dicuntur media, quae sunt post principia. Vid. adnott. ad Aen. VII, 566. (Quamquam mediam testudinem etiam proprie posse intelligi, infra videbimus.) Peerlkamp, tamen, hoc non concedens et foribus divae cum media testudine templi conciliari posse negans, coniicit: foribus divae media, a testudine templi, hac addita explicatione: "ab ca parte, ubi iacet testudo templi, e regione testudinis s. medii templi," quod quam otiosum sit, quisque videt. Cf. etiam, quae Siebelis p. 26. et Iahn. Annal. l. l. p. 45. contra eum disputant. Et ille quidem verba media test. templi a resedit seiungens locum paullo artificiosius sic explicat: "foribus media parte testudinis immissis sive ad mediam testudinem ducentibus;" hic vero, quem etiam Ladew. et Conington sequentur, foribus divae interpretatur: in προνάφ [gradibus elato "in der durch Stufen erhobenen Vorhalle des Tempels:" Ladew.], et mediam testudinem de media eius tecto intelligit, cui tamen rationi adversari videtur adiecta vox templi, quae de toto templo cogitari iubet. Rectius igitur Haeckermanno Expl. p. 15. (qui etiam cf. in Zeitschr. etc. XIX. p. 48.) fores divae non sunt portae templi in publicum ferentes, ,,sed adyti potius, quo continebatur numen illud (s. simulacrum) divae v. 447.", ut igitur Dido,, ante Iunonis penetralia, medio in templo testudinato resederit" (coll. Varr. L. L. IV, 33. VI, 4. R. R. III, 5. et Lucan. II, 127.) et diva pro statua divae dictum sit, quemadmodum II, 168. et 227.; eamque explicationem, quam etiam Henry Tw. years p. 138 sqq. et Philol. XI. p. 515 sq. proponit et docte defendit, cum Wagnero nunc amplector. Ribbeck. denique dubiam recepit Cod. Pal. lectionem media e testudine. Schrader. aliique temere haeserunt in voc. medius post pauca verba repetito; diversa enim significatione usurpatur. Cf. Weichert. de verss. iniur. suspp. p. 97. et quae supra ad v. 315. adnotata vides. — De testudine, i. e. concameratione, cf. Varr. L. L. IV, 33. p. 45. Bip., qui docet, Cavum aedium si sub divo sit, dici impluvium, si fornice testudinato tectum, testudinem. Vid. id. ibid. Vl, 4. de R. R. III, 5. et Cic. Brut. 22, 87. Ceterum Vergilius hic Romanorum morem spectat, apud quos Senatus saepe in templa cogebatur, et ad fores templorum tribunal ponebatur. Cf. Gellius XIV, 7. - 506. Saepta armis, armatis satellitibus. Sic arma haud raro. Cf. infra X, 150. Liv. IX, 9. XXXI, 12. etc. Etiam nos: von Waffen umringt. — "solio alte subnixa resedit; erant enim throni excelsi, ideoque pedibus subiecta scabella. (Cf. Hom. Odyss. IV, 136.)" Heyn. Rectius vero Henry (Class. Mus. XX. et Tw. years I. p. 141.), cui etiam Conington adsentitur, non putat de scabello esse cogitandum, cuius commemoratio poëta non esset digna (?); sed solio subnixa explicat: ipsum solium premens, in solio recumbens, coll. Aen. III, 402. subnixa Petelia muro. Claud. Epith. Hon. et Mar. 99. Caesariem tunc forte Venus subnixa corusco Fingebat solio, Ciris v. 195. subnixae nubibus altis et ibid. 348. cubito subnixa. Mentel. I. et Moret. II. alto, ut apud Ovid. Epist. IX, 153. Solio sedet Agrius alto. Sed plurimorum Codd. scriptura praestat. Ceterum verba solioque alte subniza resedit repetiit Auson. cent. nupt. 48. et respexit hunc locum Stat. Theb. II, 385. Sublimem solio saeptumque horrentibus armis. — 507. Verba Iura dabat legesque viris, quae iterantur in Anth. Lat. Burm. I, 172, 8., iuris normam et reipublicae disciplinam legibus ordinandam spectant. Vide supra ad v. 293, adnott. — 508. Opus aedificationis partiebatur inter cives suos vel de sententia vel sorte. — operum laborem. Vid. supra v. 455. — sorte trahebat opus, sorte ducta suum cuique laborem aedificandi assignabat, quod nemo mirabitur, cum infra II, 201. adeo ductus Neptuno sacerdos appareat. — 509. Cum subito saepe coniunguntur. Vid. infra v. 535. II, 620. 731. III, 137. 590. XII, 249. — concursu magno, cum multorum Poenorum concursatione,

510

Anthea Sergestumque videt fortemque Cloanthum Teucrorumque alios, ater quos aequore turbo Dispulerat penitusque alias avexerat oras. Obstipuit simul ipse, simul percussus Achates Laetitiaque metuque; avidi coniungere dextras Ardebant, sed res animos incognita turbat. Dissimulant et nube cava speculantur amicti, Quae fortuna viris, classem quo litore linquant,

515

ut etiam v. 519. clamore ad multitudinem comitum referendus est. In eiusmodi autem locis Latinos simplici Ablativo conditionis uti cum Verbo sententiae arcte cohaerente, res satis nota. Vid. Brem. ad Nep. Dion. 8, 2. Matth. ad Cic. Cat. III, 2, 6. et Kritz. ad Sall. Cat. 49, 2. - 510. Anthems v. 181. et Cloanthus v. 222, inter amissos socios commemorati; Sergest: vero nunc primum fit mentio. — avexerat. Lachmann. ad Prop. IV. 6, 63. Peerlk. et Haeckerm. Expl. p. 15. et in Zeitschr. etc. XIX. p. 49. (temere Heinsio credens, hanc esse meliorum Codd. lectionem: vid. Wagn. ad h. l.) advexerat Vergilio restituendum existimant. Sed quamvis huic coniecturae etiam corruptae lectiones adverterat, aduxerat, adduxerat opitulari videantur, omnis tamen loci sensus vulgarem flagitat lectionem. Apertum est enim, hanc esse sententiam: Aeneas et Achates mirantur pariter atque lactantur, cum cos, quos tempestas ab iis seiunxerat et in alias regiones avexerat, rursus hic adesse videant. Cf. etiam, quae Iahn in Novis Annal. phil. XLIII, 1. p. 46. de hoc loce disputavit. De adiecto simplici Accus. or as vid. supra ad v. 2. - 513. Aeneas stupet, quod socios navales ducesque navium, quas ventus dispulerat, praeter exspectationem hic salvos et congregatos reperit. Obstipuit. Sic Codd. Rom., Pal., Gud. et Bern. II. auctoritate nunc scripsimus cum recentissimis editoribus: cf. Wagn. Orth. Verg. p. 461. et Ribbeck. Proleg. p. 451. (Haupt. et Ribbeck. scribunt Opstipuit.) Cf. autem loci simillimi Aen. VIII, 121. Obstipuit tanto percussus nomine Pallas et IX, 197. Obstipuit magno laudium percussus amore. — simul - - simul pro et - et positum non »·lum poetis (vid. Geo. III, 201. Aen. I, 631. II, 220. V, 675. IX, 318. XII. 268. 758.), sed etiam pedestris orationis scriptoribus (vid. Caes. B. G. IV. 13. Liv. II, 65, 4. III, 50, 12. Tac. Ann. XIV, 40. etc.) satis usitatum esce constat. — percussus. Sic fragm. Vat., Rom. et a m. pr. Pal., Grd. et Bern. II.; sed Med. alique boni Codd. perculsus, quod, ut hie omnino minus quadrat, ita cum laetitia minime coniungi potest; quare rrant Wakef. ad Lucr. I, 262. et Conington hanc lectionem praeferentes. Constat enim, percelli nisi de gravioribus rebus, quibus animi vires plane frangantur, non usurpari, percuti vero leviorem spectare affectum, quo tangatur quidem et vulneretur, neque tamen prorsus consternetur et enervetur animus. Cf. de horum verborum ubivis fere confusorum discrimine imprimis Bentl. ad Hor. Epod. XI, 2. Ruhnk. ad Ter. Andr. I, 1, 98. idemque ad Muret. Opp. T. I. p. 7. Wolf. ad Tac. Ann. I, 12. Bremi ad Nep. Dion. 5. 3. Matth. ad Cic. pr. Deiot. 6, 17. Kritz. et Dietsch. ad Sall. Cat. 6, 2. alii. Ceterum percussus ἀπὸ κοινοῦ non minus ad Pron. ipse, quam ad Achatem referendum, ut supra v. 144. Cimothoe simul et Triton adnixus. --514. la etitia, quod vident se servatos, metu, quod sunt in aliorum potestate, quorum mens hostilis videtur. — coniungere ardebant. Cf. infra v. 581. II, 105. IV, 281. Ovid. Met. V, 166. ruere ardet utroque etc. — 515. res incognita, i. e. conditio sua dubia et incerta, cum nesciant, guomodo Dido et Carthaginienses socios suos ideoque etiam se ipsum, si prodeat in conspectum, excepturi sint. Iteratur hic totus versus in Anth. Lat. Burm. I, 172, 7. - 516. "Dissimulant pro vulgari: continent se, quo minus prorumpant, quia rerum eventus et conditionem non satis norant." Heyn. Heyn. igitur intelligi vult ardorem prorumpendi, similiterque Conington animi contentionem (,,their emotions"); sed simplicius simul audi: praesentiam suam. — nube cava. Vid. adnott. ad II, 360. — Peerlkampio magis placeret, si hic versus infra demum post v. 519. positus esset. — 517. linquant, quo litore classem liquerint, ut adhuc ibi sit

Quid veniant; cunctis nam lecti navibus ibant Orantes veniam et templum clamore petebant.

(quo litore etiamnum classem linguant: vid. supra ad v. 79.); altera enim explicatio, quam prius adieci, ut totum locum sic capiamus: speculantur, quam fortunam sibi fuisse, quo litore classem se reliquisse, qua de causa huc venisse viri narraturi sint, fortasse paullo artificiosior. — 518. Quid veniant, ob quid, cur veniant, ut apud Graecos 11 pro dià 11; vid. infra VI, 389. Plaut. Amph. I, 1, 12. Ovid. Met. XI, 622. Caes. B. G. I, 47. Liv. XXXI, 39. in.; quibus omnibus locis veniendi verbo interrogativum quid adiungitur. Cf. omnino Donat. ad Ter. Andr. I, 4, 7. et Adelph. III, 3, 50. Heins. ad Ovid. Met. V, 651. (quos Burm. laudat) Weickert. Annott. in Aen. libr. II. prior. p. 8. Zumpt. §. 358. Ramsh. §. 174. 1. not. 5. alii. — cunctis nam etc. Non possum adsentiri Iahnio, Wagnero aliisque, qui, vulgarem scripturam cunctis (navibus) deserentes, ediderunt cuncti, ita tamen ut Iahn. (in priore edit.), Thiel. et Süpfl. coniungerent cuncti nam lecti navibus ibant, Wagn. autem, bene sentiens, quantopere aures laederentur verbis cuncti nam lecti, maiore distinctione post cuncti posita, qua iniucundus sonus evitaretur, vel certe leniretur, haec cohaerere statueref: Quid veniant cuncti, i. e. quid veniant, et cuncti quidem in unam videlicet legationem coniuncti; cui in altera edit. etiam lahn. adsentitur. Codd. auctoritas, quorum Gud. (a m. pr.), Pal., duo Goth., Mentel. I. (a m. pr.) et II., Moret. I. et II., fragm. Moret., Minogaur., Lips. obl., duo Bern., alii (ex Henrici Codd. omnino 17), ut etiam Servius et Donatus, cunctis, Med. vero, fragm. Vat. (a m. pr.) Rom., quatuor Paris., alii (inter Henrici Codd. 23) cuncti exhibent, nisi vulgatae scripturae magis patrocinari, certe utramque aequabiliter tueri censenda est, praesertim cum vel Particula nam postposita (in qua non haerendum esse, ad Ecl. IV, 61. docuimus), vel voc. lecti vicinitas librarios, ut cunctis in cuncti mutarent, facile movere potuerit. Quis autem non videt, si Wagneri opinio vera esset, Vergilium ita scripsisse, ut verbis nam lecti navibus ibant post illa Quid veniant cuncti contradictio, quam vocant, in adiecto inesse videatur, cum, praegressis verbis classem quo litore linquant, nemo hacc Quid veniant cuncti aliter intelligere possit, quam de toto classiariorum numero? Tum neque illud, quod lecti erant navibus causam continet, cur cuncti veniant, neque hoc cognoscere cupiunt socii, quid cuncti, non singuli veniant, sed omnino cur classe relicta huc accedant, et ita quidem, ut ex una quaque nave lecti appareant viri; nam hoc tantum, quod legati a quavis nave pari haud dubie numero delecti veniunt et certo festoque ordine, bini fortasse, progrediuntur, necopinae et mirae rei speciem praebet, qua Aeneas eiusque comites insolitum quoddam et singulare exspectare inbentur. Unde non aliter, nisi hoc epitheto addito, cunctis navibus lecti, haec iustam priorum continere causam, facile perspicitur. Si autem Iahn. censet, tum potius omnibus navibus scribendum fuisse, veramque interpretationem hanc esse: ,,quid omnes simul (coniuncti) veniant, id quod vix exspectandum fuit, cum ad diversas naves pertinerent eaeque naves antea dispersae essent; "equidem contendo, ea ipsa de causa, quod antea dispersae fuerant naves, hic cunctis non inepte scribi potuisse pro omnibus. Ceterum post me etiam Peerlkampio, Gossravio, Bryceo, Henrico (in Tw. years I. p. 142. et Philol. XI. p. 518.), Siebelisio p. 26., Ribbeckio et Coningtoni lectionem cunctis probatam video, quorum alter hoc novum argumentum adiungit: ,, Custodes, qui a litore arcebant, permiserunt, ut Troiani legatis missis a regina peterent veniam. Neque enim omnes Troiani ultro naves inanes reliquissent, neque tanta erat custodum multitudo, ut eos invitos abstrahere potuissent, neque capere eos, qui appulerant, sed depellere debebant custodes," Henr. autem conferri iubet Aen. XI, 60. et VII, 152. Nihilominus etiam Haeckerm. Expl. p. 15 sq. (et in Zeitschr. etc. XIX. p. 48.), Kappes I. p. 54 sqq., Schrader in Muetzellii Zeitschr. VII. (1853.) p. 726. et Ladew. cum Wagnero praeferunt alteram lectionem. — 519. "Orantes veniam simpl. propitiam et benevolam voluntatem, ut ne escendere ac litus tenere prohiberentur. Scilicet, nt sequens oratio v. 425 sqq. ad intelligendum expedita sit, cogitandum,

**520** 

Postquam introgressi et coram data copia fandi, Maximus Ilioneus placido sic pectore coepit:
"O regina, novam cui condere Iuppiter urbem Iustitiaque dedit gentis frenare superbas, Troes te miseri, ventis maria omnia vecti, Oramus: prohibe infandos a navibus ignis, Parce pio generi et propius res aspice nostras.

525

maves illas ad litus, quod raro adiri solebat, appulsas pro praedatoriis, Apergenuis, fuince habitas. Accurrerant Poeni, prohibentes Troianos escendere, si feciment, igni naves comburere minati erant." Heyn. Eadem signif. venes same etiam IV, 432. et XI, 101. legitur, quem locum comparans Conington Heynio adsentitur. Nihilominus rectius cum Ladew. explicueris: veniam, quod peregrini huc venerint, coll. Aen. III, 144., ubi vid. adnott. Wagn. tamen potius cogitat de venia reginae conveniendae, cum adiiciatur: et templum (quo Dido se contulerat) clamore petebant, quam explicationem iure relicit Conington. De Participio Praes. orantes vid. adnott. ad Aen. II, 114. Verba Orantes venium repetuntur in Anth. Lat. Burm. I, 170, 115. — 519. clamore, non suo, sed multitudinis eos stipantis et ad templum comitantis. Conington tamen illam praefert rationem, ut ipsorum clamer oppunatur placidae orationi Ilionei v. 521. — V. 520. iteratur XI, 248. atque etiam in Anth. Lat. I, 168, 17. legimus postquam data copia fandi. Quod autem Poeni Troianorum sermonem intelligunt sine interprete, cuius commemoratio a poëta epico aliena esset, in carmine neminem offendet; quamquam hoc per se magis mirandum, quam quod apud Homerum Graeci et Troiani sine ulla difficultate inter se colloquuntur. — 521. Masimus, so. natu (ut v. 654.) et propterea etiam auctoritate (ut etiam Acn. III, 107.); utrumque enim arcte cohaeret. Cf. Cic. Verr. IV, 62, 138. Incipit is loqui, qui et auctoritate et aetate et, ut mihi visum est, rerum usu antecedebat. Conington conferri iubet Liv. XX, 17. senatu dato maximus natu ex iis (legatis Locrensium) etc. Idem Ilioneus etiam VII, 712. ceterorum nomine loquitur. Commemoratur praeterea infra v. 559. 611. VII, 212. 249. IX, 501. 569. Vid. supra ad v. 120. — placido pectore, h. e. placido animo, qui se prodit placida et leni oratione. Sic Placido ore legatos alloquitur Latinus VII, 194. Infra autem II, 107. Sinon ficto pectore father, i. e. ad fraudem composito animo. — 522 sqq.,,Oratio egregie ad consilium et ad affectum dicentis audientisque comparata, cum qua non sine fructu compares alteram ad Latinum R. habitam Aen. VII, 213 sqq." Heyn. Gossr. apte haec adnotat: "Inest captatio benevolentiae, quae dicitur. Tu, cui maxime benignum se praestitit Iupiter, non deeris miseris; quae iustitia regis subiectos, non eris iniusta in peregrinos; quae urbe condita hoc loco humanitatis semina iecisti, non ostendes te inhumanam. — novam urbem. Vide supra v. 298. — dedit condere. Vid. supra ad v. 66. et 319. — 528., gentes frenare superbas, feroces, int. Afros, non Poenos. [Cf. etiam Kappes I. p. 56. et Conington, qui confert Numidas infrenos IV, 41. et ibid. v. 320. Ladew. tamen sine iusta causa censet, vocem iustitia iubere haec de Poenis intelligi.] institiam ad totum mitiorem vitae cultum legesque ac iura data (v. 507.) refer, quibus feritatem eorum mitigavit Dido." Heyn. — vecti maria, per maria, ut navigare aequor v. 67., ubi vid. adnott. Plane eadem ratione Val. Fl. V, 670. Ibimus indecores frustraque tot aequora vecti. — 525—526. Infandos ignes Heyn. explicat ,, qui adversus fas iusque gentium inferuntur" (quod essent nefandi ignes); rectius Gossr.: "quos commemorare non licet sine horrore." Vid. infra ad II, 2. — "pium genus, Troiani h. l., qui nullam iniuriam, nullum nefas commiserant praedas agendo. Nam pietas interdum pro iustitia memoratur, quatenus haec metu deorum et religione sancitur." Heyn. Accedit, quod Aeneas ipse proprio quasi epitheto pius vocatur, unde facile in omnem eius gentem potest illud transferri. Cf. v. 378. cum III, 266. et VII, 21., ubi Troes rursus pii vocantur. — "propius aspice res nostras, conditionem et locum, quo sumus, accuratius inspice; sc. deprecatur iudicium

P. VERGILI MANUnos aut ferro Libycos populare Penatis
mus aut raptas ad litora vertere praedas;
mus aut raptas nac tanta superhia victia uius sui raptas su mora vertere pracuss;
es vis animo nec tanta superbis victis.
locus, Hesperiam Graii cognomine dicunt,
locus, antiqua notona armia atona il anno de locus,
es antiqua notona armia atona il anno de locus,
es antiqua notona armia atona il anno de locus,
es antiqua notona armia atona il anno de locus,
es antiqua notona armia atona il anno de locus,
es antiqua notona armia atona il anno de locus,
es antiqua notona armia atona il antiqua de locus de locu rra antiqua, potens armis atque ubere glebae; enotri coluere viri; nunc fama, minores

de se ex primo rerum adspectu fortunacque specie, postalatque soulings.

Adspectu fortunacque specie, postalatque soulings.

Annotation soli, qui sint, exponi, patiatur. Ceterum cum Met. Kis.

Annotation se se se se primate se se se primate se se se postalationides ponuntur.

Tuni, pro sedificus et habitationide Penatesis disque ausus pra l'intra messe ferrum familiare focie patris disque ausus pra l'intra messe ferrum familiare focie patris capere ut such a such finale quod ovid. Met. 1, re quod hic. ut such a such familiare quod hic.

Enterbat quod quod ovid. papulare quod hic. papulare quod hic. papulare qui domus (Penates) incolunt.

Se midma Quid quod ovid. papulare quod hic. papulare quod hic. papulare qui domus (Penates) incolunt.

Se midma Quid quod ovid. papulare quod hic. papulare qui domus (Penates) incolunt.

Se midma Quid quod ovid. papulare quod hic. papulare penates penates

exteroal quad quod quod la net. 1, 114. canere ausus est: creationations.

It is possible production and a gradular production of the continuous possible production and careful and and XIII. 25. 8. Legati renivad speculari diota factaque. Ter. Eun. III. 3, 12. misit orare, at renivad speculari diota factaque. Ter. Eun. vid. Met. III. 208. et cf. infra litora, alibi, cf. Anth. 22. misit orare, at renivad speculari diota litora, alibi, cf. Anth. Anth. Supra ad litora rerte. vis, sudscis, victis repetuat p. 7. Vall. Supra ad litora rerte. vis, sudscis, victis repetuat p. 7. Vall. Supra nec tanta supra victis repetuat p. 12. Hess. s. p. 7. Vall. Supra per lia, insolentia, victis repetuat p. 12. Hess. s. p. 7. Vall. Supra per lia, insolentia, victis repetuat p. 12. Hess. s. p. 7. Vall. Supra per lia, insolentia, victis repetuat p. 12. Hess. s. p. 7. Vall. Supra per lia, insolentia, victis repetuat p. 12. Hess. s. p. 7. Vall. Supra per lia, insolentia, victis repetuat p. 12. Hess. s. p. 7. Vall. Supra per lia, insolentia, victis repetuat p. 12. Hess. s. p. 7. Vall. Supra per lia, insolentia, victis repetuat p. 12. Hess. s. p. 7. Vall. Supra per lia, insolentia, victis repetuat p. 12. Hess. s. p. 7. Vall. Supra per lia, insolentia, victis repetuat p. 12. Hess. s. p. 7. Vall. Supra per lia, victis repetuat p. 12. Hess. s. p. 7. Vall. Supra per lia, victis repetuat p. 12. Hess. s. p. 7. Vall. Supra per lia, victis repetuat p. 12. Hess. s. p. 7. Vall. Supra per lia, victis repetuat p. 12. Hess. s. p. 7. Vall. Supra per lia, victis repetuat p. 12. Hess. s. p. 7. Vall. Supra per lia, victis repetuat p. 12. Hess. s. p. 7. Vall. Supra per lia, victis repetuat p. 12. Hess. s. p. 7. Vall. Supra per lia, victis repetuat p. 12. Hess. s. p. 7. Vall. Supra per lia, victis repetuat p. 12. P. 12. Hess. s. p. 7. Vall. Supra per lia, victis repetuat p. 12. P. 12. Hess. s. p. 7. Vall. Supra per lia, victis repetuat p. 12. P. 12. Hess. s. p. 7. Vall. Supra per lia, victis repetuat p. 12. P. Ahigere. Vid. supra ad litera et cl. mira litera, at inde AXI, 799;

642. Argentum 172. Verba sudacia, at inde XII, 798;

642. Argentum 172. Verba sudacia, at indi, cf. turi 7 Vall.]

643. Argentum 172. Verba sudacia, at is repetante. Por a sudacia sudacia, at is repetante. Por a sudacia sudacia sudacia sudacia. Por a sudacia sudaci

530

Hic cursus fuit: Cum subito adsurgens fluctu nimbosus Orion

535

de Rep. VII, 10. Thue. VI, 2. Dion. Hal. I, 35. 72. Hygin. f. 127. Plut. Rom. 2.), quod rectius ab Oscorum vocabulo vitlu, vitelu, (i. e. bos) derivatur, et terram bubus abundantem significat. Vid. liber meus geogr. III. p. 488. Ceterum cf. Aen. VII, 671. et Avien. descr. 955. plebemque suo de nomine dixit. — gentem posuit pro terra. Sie iam Hom. Od. XVII, 526. Θεσπρωτών έν πίονι δήμφ. Cf. idem II. II, 547. Od. VI, 3. etc. Nep. Dat. 4. qui Cappadociam tenebat, quae gene iacet supra Ciliciam. Flor. II, 7, 1. secutae statim Africam gentes Macedonia, Graecia, Syria. Liv. V, 34. Celtarum, quae pare Galliae tertia est. Similiter Caes. B. Civ. I, 18. Sulmonenses, quod oppidum etc. Contrarium supra vidimus v. 339. - Hic cursus fuit. Hanc lectionem ex omnibus fere Codd. pro vulgari Huc cursus fuit Wagn. restituit, verba sic explicans: "hanc terram navium cursu petebamus," Heyniumque laudans, quod IV, 46. praestantissimorum Codd. auctoritatem secutus ediderit Hunc cursum Iliacas vento tennisse carinas. Alteram vero scripturam in Qu. Virg. XVI, 1. ex Servii adnot. "vel iste cursus, vel pro illuc" ortam suspicatur. Pronomen autem demonstrativum interdum fungitur vice Adverbiorum loci. Cf. infra IV, 46. V, 798. et VI, 18. Iahn., qui in priore edit. hunc Pronominis usum non agnoscens, cum ,,cursus nondum descriptus sit," receptam lectionem reiccerat, in altera et ipse tacite eam restituit, quam ctiam ceteri recentiores editores praeter Peerlk. et Bryceum omnes receperunt. Ceterum cum hic primus nobis offeratur versus mancus et imperfectus, pauca hac de re disputanda videntur. Habemus autem ex optimorum Codd. consensu in Aeneide hos LV versus imperfectos: a) unius vocabuli: I, 560. II, 346. 720. III, 640. b) duorum verborum: II, 66. 233. 767. III, 218. 661. IV, 44. V, 322. 574. 653. VII, 702. VIII, 41. 536. IX, 167. 520. X, 17. 580. 728. XI, 375. 391. c) trium vv.: I, 534. 636. II, 614. 623. 640. IV, 400. 503. VI, 94. VII, 129. 248. 439. VIII, 469. IX, 295. 467. 761. X, 284. 876. XII, 631. d) quatuor vv.: II, 468. III, 470. 527. IV, 361. 516. V, 294. VII, 455. VIII, 760. IX, 721. X, 490. e) quinque vv.: II. 787. III, 316. V, 792. 815.; ex quo indice patet, libris V., IX. et X., cum reliquis comparatis, plurimos, VI., XI. et XII. vero paucissimos eiusmodi versus contineri. Quos si Servius ad Aen. IV, 361. aliique (ut nuper etiam Zille in Progr. Gymn. sui, Lips. 1865.) censent a Vergilio consulto et certo quodam consilio relictos esse, scilicet ut animo lectoris argumenti gravitate commoto ad meditandum mora daretur; huic opinioni ut paucos quosdam becos, velut infra v. 560. II, 233. 346. 720. III, 218. 640. XI, 375. alios opitulari putes, adversantur tamen imprimis illi loci, in quibus ipsa sententia et connexus non est absolutus, ut poëtam aliquid additurum fuisse, quisque facile perspiciat; praesertim cum ipsi illi loci haud raro tam plani sint et simplices, in quibus mens neutiquam commorari et defigi possit. (Cf. Aen. I, 636. 560. II, 66. 767. III, 316. 470. IV, 44. 516. V, 294. VI, 94. VII, 439. 702. VIII, 41. 536. IV, 467. 520. 721. X, 728. 876. XI, 391.) Quid? quod nonnulla hemistichia inveniuntur, quae salvo sensu salvoque connexu prorsus abesse possint, velut IV, 503. V, 653. X, 284. alia? Quare Heynius ad Donat. vit. Virg. §. 59. et in Disquis. I. de carm. epico extr. (T. II. p. 35 sq. ed. Wagn.), huius rei causam ex properantia quadam et festinatione poetae repetendam esse, verissime contendit; cui sententiae accedit celeberr. Weichert. 1. 1. p. 73., doctissime, ut solet, hac de re disserens; qui, ad Donati (vit. Virg. XII, §. 46-49.) et Servii (ad Aen. VI, 164. 862. IV, 324.) auctoritatem provocans, hanc sestinationem ortam esse docet, "partim ex vehementiore enthei pectoris motu, quo percitus poëta animum, obiecta sublimium phantasmatum specie inflammatum, ingrata absolvendi loci alicuius explendique versus mora inhiberi nollet; partim ex laudabili studio totum opus celeri calamo consignandi, antequam singulas partes melius concinnaret, carminis descriptioni animo conceptae adaptaret, lacunas expleret et aspera laevigaret." Sie igitur Vergilius eiusmodi versus explendos alteri totius carminis recensioni reliquit, quam quominus perficeret, praematura impeditus est

In vada caeca tulit penitusque procacibus Austris
Perque undas superante salo perque invia saxa
Dispulit; huc pauci vestris adnavimus oris.
Quod genus hoc hominum? quaeve hunc tam barbara morem

morte. Quod autem ipsi poëtae per fatum non licuerat, id sibi licere existimarunt Grammatici et librarii; quo factum est, ut plurimi illi versus imperfecti ab istis hominibus suo Marte explerentur; quod, ut ei ipsi loco accidit, qui nobis haec disserendi occasionem praebuit, cum in Codd. Dorvill. aic expletus legatur: huc cunctis ire voluntas, ita etiam de II, 614. 640. 767. 757. III, 661. X, 284. 490. 576. XI, 375. 391. aliis valet; idemque Weichertus statuendum esse suspicatur de V, 595. III, 110. et 484., qui pleni apparent in nostris editionibus. De aliorum vero integritate versuum, qui et ipsi quibusdam Viris doctis suspecți sunt, velut III, 340. 380. 661. 691. IV, 237. 244. VI, 824. VII, 444. VIII, 676. IX, 24. 667. X, 460. XI, 171. 309., eidem Viro eruditiss. minime dubitandum videtur; quod adnott. ad hos locos vel probabitur, vel repudiabitur. — 535. Subito fluctu adsurgens Orion. Quod proprie de mari dicitur (fluctu adsurgere: cf. etiam Geo. II, 160. fluctibus adsurgens Benacus), hic poëtice tribuitur Orioni, quo media aestate (Plin. XVIII, 28, 68.) oriente atque ineunte hieme (vid. ad Aen. VII, 719.) occidente procellae mare turbare solent; quare ab eodem (qui propterea Aen. IV, 52. et Prop. III, 8, (II, 16), 51. aquosus vocatur) tempestates excitari dicuntur Hom. II. XVIII, 486. XXII, 29. Hor. Od. I, 28, 21. III, 27, 17. Epod. X, 10. XV, 7. Virg. Aen. IV, 52. VII, 719. alibi; qua de re Wund. conferri iubet Idelerum in: Monati. Corresp. von Zach. Dec. 1813. p. 547. Erat autem Orion ex veterum mythis sive Hyriei, venatoris celeberrimi, sive ipsius Neptuni filius venatorque strenuus et Dianae minister, ingenti corpore praeditus, qui vel a scorpione, vel a Diana ipsa occisus inter stellas relatus est. Vid. Hom. Od. V, 120. 272. XI, 570. Ovid. Fast. V, 499 sqq. Apollod. I, 4, 3. ibique Heyn. p. 21 sqq. alios. Ceterum cf. adnott. ad Aen. III, 517., ubi etiam de duplici mensura Casuum obliquorum huius nominis agitur. — fuit -cum tulit. Eadem consecutio temporum exstat apud Tac. Hist. I, 11. extr., quem Wund. confert. De usu Particulae cum in adjungendis rebus necopinatis cum singulari quadam vi usurpatae cf. adnott. ad III, 301. — 536. vada caeca, latentia. Vid. supra ad v. 356. De ipsa re vid. supra v. 110 sqq. — "procacibus Austris, ventorum procellosorum vi ac tempestate victos, partim per altum partim inter scopulos penitus nos disiecit." Heyn. — Procaces austri, venti vehementes; Horatio Od. I, 26, 2. Epod. XVI, 22. Ovid. Her. XI, 14. aliis protervi. Lucretio VI, 110. petulantes, Gr. acelysic. Vid. Cerda ad h. l. et Wakef. ad Lucr. l. l. — 537. "superante salo, fluctibus, victa a maris ac procellarum vi navigantium arte et labore. Ita sup. v. 122. vicit hiems, et inf. II, 311. Volcano superante." Heyn. Non erat, cur Conington dubitaret, utrum superans hic sit vincens (,,overpowering"), an tantum tumescens et alte adsurgens (,,rising high"). De salo pro mari posito cf. Aen. II, 209. Ovid. Am. II, 11, 24. Prop. I, 6, 2. 1, 15, 12. Catull. LXII, 16. Sen. Herc. Oct. 731. Hippol. 332. multique alii non solum poetarum loci et Bremi ad Nep. Them. 8, 7. — 538. adnavimus, appulimus. Cf. infra IV, 613. VI, 358. Ita etiam solutae orationis scriptores dixisse patet ex Cic. Rep. II, 4, 9. Illa magna commoditas; et, quod ubique gentium est, ut ad eam urbem possit adnare. Plenius, navibus adnare scripsit e. g. Liv. XXVIII, 36, 12. — pauci; quis llioneus de Aeneae ceterorumque, qui cum eo servati erant, navibus nihildum comperit. — 539. Heyn. sic distinxit: Quod g. h. hominum, quaeve etc., haec addens: "Potest interpungi: Quod g. h. hominum? sc. est. Sed hoc non quaeri poterat: verum: qui homines, quae patria, quae tam barbara, est haec terra vestra, ut permittat hunc morem?" Sed recte Wagn. ab illa interpunctione, quam omnes recentiores editores cum eo secuti sunt, fortiorem exire orationem censet, cum hic omnis vis posita sit in Pronomine Quod, i. e. quam ferum et inhumanum. Ceterum Macrobio teste Sat. VI, 1, 32. haec verba sumpta sunt ex Furii l. VI., ubi legantur

540

Permittit patria? hospitio prohibemur harenae; Bella cient primaque vetant consistere terra. Si genus humanum et mortalia temnitis arma, At sperate dece memores fandi atque nefandi. Rex erat Aeneas nobis, quo iustior alter, Nec pietate fuit nec bello maior et armis.

545

Quod genus hoc hominum, Saturno sancte create; quo magis etiam com-probatur nostra huius loci distinctio. — quae hunc tam barbara m. P. patria? quae terra tam barbara est, ut hunc morem permittat? Gober. patriche positum censet pro terra, quae patria esset moris, hoc sensu: Wo ist diese Sitte su Hause? — 540. Hospitio harenas, ornate pro: ab escensu in litus, quod statim post primam terram dixit. Litus autem (Servio iam memorante) iure gentium commune omnibus fuit. CL. Cie. pr. Rose. Am. 26, 72. Nam quid est tam commune, quam spiritus vivis, terra mortuis, mare fluctuantibus, litus eiectis? (Cf. etiam Acn. VII, 229.) De harena (vid. ad Ecl. VI, 8.) pro litore posita vid. supr. ad v. 107. Verba hospitio prohibemer harenae iterantur ab Orosio V, 2. et in Anth. Lat. I, 178, 93. — 541. Bella cient, homines hie habitantes. Cf. V, 585. De prima terra cf. Wagn. Qu. Virg. XXVIII, 2., qui comparat II, 334. 612. V, 338. 341. IX, 696. alioque locos, ubi primus pariter de loco usurpatur. Vid. etiam Geo. II, 44. primi litoris oram, imprimis autem cf. Val. Fl. III, 305., qui procul dubio hune locum ante oculos habuit sic scribens: quae (tellus) nos primis prohibebit harenis. Rau in Sched. p. 50. versum 541. redundare et ab alia manu explicandi causa adiectum putat. — 542. Haec sententia haud raro a veteribus scriptoribus prolata invenitur, ut a Cicerone Finn. I, 16, 51., a Livio III, 17. et alibi. Quod attinet ad Coniunct. si sequente adversativa Particula, si et at eadem ratione sibi respondent infra IV, 612. VI, 405. Geo. IV, 239. et in aliis locis a Gronovio ad Liv. XXIV, 37. et Beiero ad Cic. Off. I, 31, 114. p. 245. congestis, velut Ter. Eun. V, 2, 47. Liv. l. l. etc. Cf. etiam quae supra ad Procem. Aeneidos v. 4. p. 4. disseruimus. De Partt. si - - tamen cf. Ruhnk. ad Vellei. II, 41. Cort. ad Sall. Iug. 85. et Thiel. ad h. l. — mortalia arma (pro: mortalium arma, ut Geo. III, 319. cura mortalis), quibus iniuriae vindicta a vobis exigi potest. — temnere pro usitatiore contemnere legitur etiam infra v. 665. VI, 620. X, 737. Lucr. III, 970. Hor. Sat. I, 1, 16. II, 2, 35. Tac. Hist. III, 47. etc. — 543. At sperate decs. Cf. Hom. Od. II, 66. Θεών δ' υποδείσατε μηνιν. — sperate, i. e. metuite. Vid. adnott. ad Ecl. VIII, 26., ubi addi possunt Doederl. Synon. III, p. 57. Huschk. ad Tibull. I, 9, 23. Stallbaum. ad Plat. Apol. c. 26. p. 76. et infra Aen. IV, 419. — memores fandi atque nefandi. Conington comparat Catull. XXVIII, (XXX,) 11. Si tu oblitus es, at dii meminerunt, meminit Fides. fandum atque nefandum, i. q. fas et nefas; ut apud Catull. LXIV, 406. Omnia fanda, nefanda malo permixta furore. Particulam autem atque etiam contrariis copulandis inservire, Wagn. Qu. Virg. XXXV, 25. his locis coll. docet: Geo. I, 505. (fas atque nefas) IV, 475. Aen. IV, 190. VI, 127. 306. IX, 595. 755. Multa exempla ex aliis scriptoribus sumpta praebet Hand. Turs. I. p. 461 sq. — 544. Habemus h. l. duas virtutes primarias Aeneae, pietatem erga deos (ex qua etiam prodit pietas in homines et institia: cf. Cic. N. D. II, 61, 153. cognitio deorum, ex qua oritur pietas, cui coniuncta est iustitia reliquaeque virtutes et ibid. I, 2, 4. Et hand scio, an pietate adversus deos sublata una excellentissima virtus, institia, tollatur) et virtutem bellicam, h. e. eas, quas tota antiquitas primas case voluit viri hoc nomine vere digni, paucis verbis egregie expressas. Cf. etiam infra VI, 759. VII, 243. IX, 772. XI, 126. — quo iustior alter etc. Cf. infra VI, 164. Grat. Cyneg. 103. haud illo quisquan se instior egit et Anth. Lat. II, 192, 2. Vir magnus bello, nulli pietate secundus. Ceterum haec verba cum toto v. 545. iterantur in Auson. cent. nupt. 5 sq. - "Iustior pietate, ut vulgo iungi video [etiam a Thielio, Haeckerm. Expl. p. 16., Wagnero in min. edit. et Ladew., qui

Quem si fata virum servant, si vescitur aura Aetheria neque adhuc crudelibus occubat umbris,

memorat, veteres pietatem in parte iustitiae posuisse et conferri iubet Cic. Nat. deor. I, 41, 116. Est enim pietas iustitia adversum deos.] durissimum. Praestat interpungere: Quo iustior alter, Nec p., h. e. Quo nec alter iustior, nec maior fuit pietate, bello et armis. Augoregov, βασιλεύς τ' αγαθός, χρατεμός τ' αλχμητής, de Agamemnone II. III, 179." Hoyn. Quam explicationem iure amplectitur Weickert, negationem interdum ad verba antecedentia e sequentibus et apud Graecos et apud Latinos repetendam esse docens, coll. Beckio ad Demosth. de Pace init. Abresch. Dilucid. Thuc. p. 84. Schaefer. ad Lamb. Bos. p. 777. Buttm. et Matth. ad Soph. Phil. 771. Matth. in ampl. Gr. §. 609. p. 1227. et Held. ad Caes. B. C. III, 71., quibus praeter Oudendorp. ad eund. Caes. l. adde Hand. Tursell. IV. p. 140. §. 18. Gossr. confert Caes. B. C. III, 71. Sed in literis, quas scribere est solitus, neque in fascibus insignia laureae praetulit. Idem valet de aliis Particulis ex altero sententiae membro in priori repetendis. Cf. infra XI, 174. (si) VI, 692. VII, 296. et VIII, 143. (per), II, 654. V, 512. VI, 416. (in) etc. (Consentiunt mecum Gossr., Bryce et Conington.) Ceterum cf. etiam Aen. XI, 126. Ut hic pietate maior, sic XI, 292. pietate prior. — bello et armis non differre, sed eandem rem declarare, iam Heyn. adnotat; et Wagn. conferri iubet Weichert. ad Val. Fl. VIII, 470., cui adde Drak. ad Liv. III, 69, 2. Cf. infra Aen. IV, 615. VII, 235. Sen. Agam. 61. Sil. VIII, 217. (ubi vid. Interpp.) XI, 615. Liv. I, 27, 3. III, 69, 2. IV, 1, 5. 9, 11. 37, 5. IX, 10, 5. Tac. Hist. II, 74. etc. Ceterum cf. loci simillimi infra VI, 403. 769. et XI, 126. — Cum v. 546. cf. Hom. Od. XIV, 44. et XX, 207. - V. 546 sq. scribens, quibus opponuntur infra v. 555 sq., poëta ante oculos habuit Homeri: Εἴ που ἔτι ζωίει, και ύρα γάος ήελίοιο. εί δ' ήδη τέθνηκε, και είν Μίδαο δόμοισιν, Od. XX, 207. XIV, 44. et al. — vesci aura, pro vita frui, ex Lucretio V, 383. (quaequomque vides vesci vitalibus auris) sumptum, redit infra III, 595. Quid puer Ascanius? superatne et vescitur aura? Cf. etiam Stat. Theb. I, 237. nec iam amplius aethere nostro Vescitur. Ceterum in hoc utroque loco Wagn. Qu. Virg. IX. p. 409. arbitratur, Singularem aura ob soni elegantiam esse positum, cum hic superior versus et inferior claudatur Ablativo Pluralis, armis - - umbris, illic autem antecedentis versus extremum vocabulum sit *oris*. Alibi enim, ubi de aura, qua circumfundimur, de aëre (Atmosphäre) sermo est, ubique Plurali utitur Vergilius. Cf. praeter Geo. IV, 499. Aen. VII, 287. X. 898. XII, 267. cett. imprimis supra v. 387., ubi auras vitales carpers legimus. Vid. tamen adnott. ad VI, 204. 747. VII, 230. 646. Henry (in Tw. years I. p. 144. et Philol. XI. p. 517.) premens hunc Singularem et versum ex Hom. Εἴ που ἔτι ζώει καὶ ὁρῷ φάος ἡελίοιο translatum censens, coll. Statii loco, quem modo laudavimus, (ubi sane de caeli adspectu sermo est), Aen. VI, 529. (lumina vitac) et Silio XIII, 497. (frui luce) explicat potius: si caeli lumen (auram luminis ap. Lactant. de Phoen. 45.) conspicit. Vide tamen, quae Kappes. I. p. 56 sq. contra eum disputat, utrainque explicationem recte, puto, coniungens et aura aetheria vesci per Licht u. Luft schöpfen explicans. Lachmann. tamen ad Lucr. III, 405. p. 167., ubi pariter aetherias auras removendas putat, potius et hic aura Aëria et VI, 761. auras Aërias scribi vult, ut V, 520., cum aether non nisi de superioribus purisque aëris regionibus dicatur, neque quod Statio licuerit, etiam Lucretio et Vergilio sit condonandum. Sed nonne etiam VI, 436. et XI, 104. Vergilius loquitur de vita hominum in aethere degenda? Cf. etiam quae Conington contra Lachm. disputat. — 547. ncque adhuc, i. e. nondum. Vid. Ecl. IX, 35. Aen. X, 855. XI, 70. — umbris Heyn., Wagn. et Haeckerm. Expl. p. 17. male pro tertio Casu habent, ut occubare umbris sit i. q. occumbere morti II, 62. Immo occubare umbris i. q. in umbris, inter umbras cubare, iacere. (f. Aen. V, 371. et X, 706. Undrue autem pro Orco positae, ut Aen. VI, 734. et ap. Silium 1, 439. X1, 142. XV, 167.; quare etiam epitheton Orci (crudelis, ut apud Hor. Od. II, 3, 24. nil miserans, Epist. II, 2, 179. non exorabilis aure

Non metus; officio nec te certasse priorem Poeniteat. Sunt et Siculis regionibus urbes Armaque Troianoque a sanguine clarus Acestes. Quassatam ventis liceat subducere classem Et silvis aptare trabes et stringere remos,

550

etc.) ad cas transfertur, de cuius causa cf. adnott. ad Geo. II, 492. Noli autem hacrere in hac tautologia, quae videtur. Wund. conferri iubet similem sententiae artificiosam iterationem apud Iuven. VII, 53 sqq. Omnino haud rara est apud poëtas Graecos et Romanos hacc ratio sententine affirmative expositae addendi eandem sententiam negative expresmm. — 548. Prius cum Heinsio (quem Heyn., Wagn., Süpfl., Gossr., Bryce et Haupt. sequentur) ex uno Cod. Hamb. (quocum conspirat unus Goth. Henrici) recepimus ne, Commate post metus distinguentes; nunc vero post ea, quae Henry in Two. years I. p. 145. et Philol. XI. p. 518. et Kappes. L. p. 59 sqq. exposuerunt, cum Iahnio, Thielio, Ladew., Ribb. et Coningt. restituimus omnium ceterorum Codd. (quorum Henry 40 enumerat) lectionem mec, quam etiam Nonius p. 254, 28. Charis. p. 240. et Donat. ad Ter. Phorm. prol. 21. tuentur atque etiam Schirach. p. 356. Voss. in Progr. Crucenac. p. 202. et Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 40. comprobant. Sensus est: Si Aeneas adhuc vivit, nihil timemus (immo certissime sperare possumus, Italiam nos assecuturos esse); nec te tunc poeniteat, primum nobis officium praestitisse, certissime enim remunerationem exspectare potes. — 549. Poeniteat. Rectius fortasse Paeniteat, ut recentissimi editores scribunt. Vid. adnott. ad Ecl. II, 34. et X, 16. — "urbes, cognatas puta Troianis et amicas, id quod proximo versu indicatur; et significat Egestam ab Acesta conditam." Wagn. — 550. Armaque. Recepi nunc cum Ribbeckio, Ladew. et Coningtone hanc omnium fere Codd. lectionem, etiam a Vossio, Progr. laud. p. 5., Haeckerm. Expl. Verg. p. 19. et in Zeitschr. etc. XIX. p. 49. et Henrico in Tw. years I. p. 147. (qui arma in omnibus 49 Codd. a se collatis invenit, sed nihilominus postea in Philol. XI. p. 518. sententiam suam mutavit) defensam, cui Heyn. (quem Wagn., Bryce, Haupt. et nunc etiam Henry sequuntur) substituit Cod. Med. lectionem Arvaque. Quamquam enim verissimum est, quod Heyn. contendit, arma ad timorem Poenis incutiendum commemorata ideoque ad animos exasperandos idonea ab hoc loco prorsus esse aliena, quae cogitatio prius fraudi mihi fuit, nunc tamen intellexi, iam verba illa officio nec te certasse priorem Poeniteat praecavere, ne Ilionei verba pro minis haberi possint, immo significare, arma ad gratiam Didoni referendam adhibenda commemorari; et bene Haeckerm. I. 1., quae hic Ilioneus tacite indicet, ea infra IV, 48. Annam aperte eloqui memorat. Arra autem iuxta urbes multo facilius ex v. 569. huc poterant transferri, imprimis cum etiam ibi Acestes commemoretur, quam in omnibus fere Codd. in arma mutari, quae etiam supra v. 247 sq. cum urbe condita omiunguntur. Cf. etiam XII, 192 sqq. Sententia igitur haec est: (Adeoque si nobis in Italia considere non contigerit), possumus certe in Sicilia sedes figere, ubi Acestes, popularis noster, benigne nos excipiet, ut tibi, a qua nihil aliud petimus, nisi ut classem ventis quassatam hic secure reficere nobis liceat, armis auxiliaribus, si quando opus sit, gratiam referre possimus. — De Aceste vid. supra ad v. 195. — Post hunc versum poëtam de gratia per Acesten referenda plura additurum et iis, quae Ilioneus v. 551. roget, paullo accuratius praefaturum fuisse, Ribbeck. haud temere suspicatur, in cuius editione propterea v. 551. tribus asteriscis a v. 550. seiungitur. - 551. subducere, in litus et trabibus fulcire. Cf. Hom. IL XIV, 75 sq. Hor. Od. I, 4, 2. etc. Sic subducere puppes, naves, classem etiam Aen. III, 135. Caes. B. Civ. III, 23. Liv. XXIII, 28. XXIX, 1. XXXI, 22. al.; contrarium est deducere Aen. III, 71. IV, 398. et alibi. Verba lice at subducere classem iterantur in Anth. Lat. I, 178, 79. — 352. In silvis liceat trabes aptare navibus, ad usum navium accommodare, icf. Aen. V, 753. et Geo. I, 172.): (nam male Heins. e Cod. Montalb. optare, i. e. eligere, praetulit, notatus propterea a Schirach. p. 601.) et Si datur Italiam sociis et rege recepto Tendere, ut Italiam lacti Latiumque petamus; Sin absumpta salus et te, pater optume Teucrum, Pontus habet Libyae nec spes iam restat Iuli, At freta Sicaniae saltem sedesque paratas, Unde huc advecti, regemque petamus Acesten." Talibus Ilioneus; cuncti simul ore fremebant

555

stringere ferro (cf. Geo. II, 368.) remos, sive arbores, quibus pro remis utamur (cf. Aen. IV, 399.), h. e. naves reficere, reparare. Vid. adnott. ad Geo. I, 317.); de omissa autem Praepos. in vid. ad Geo. III, 237. Aen. III, 220. al. — 553. Italiam tendere, rursus omissa Praepos. in. Vid. supra ad v. 2. adnott. — rege, duce. Vid. supra v. 514. — 554. ut Italiam Latiumque petamus. Vid. ad Aen. I, 177. 325. Voc. Italiam (sicut III, 254.) repetiit, ut Pron. cam evitaret. Vid. Ecl. II, 33. 56. 57. 63. III, 101. V, 42. X, 69. Aen. I, 325. III, 524. 607. IV, 312, 13. VI, 360. X, 149. 202. XI, 140. Ovid. Tr. II, 401. Met. V, 157. Hor. Od. II, 18, 37. cett. ct cf. Iahn. ad h. 1. id. ad Ovid. Trist. III. 5, 11. Wagner. ad Eleg. ad Messal. p. 13. Bach. ad Ovid. Met. I, 141. Schneider in Ialın. Annal. LXI. p. 256. alii. Praeterea hic Italiae nomini iterato ex opposito Siciliae nomine singularem vim accedere, bene docet Wagn.; quare etiam in utroque versu eandem sedem tenet; unde patet, Weichertum de verss. iniur. suspp. p. 97. temere haerere in hac voce repetita. Bene autem iuxta se ponuntur tendere Italiam, i. e. cogitare de itinere in Italiam faciendo, parare profectionem in Italiam, et petere Italiam, re vera eo iam proficisci. Ceterum Heyn. male censet, verba Italiam petamus pendere ab omissa notione rogamus, liceat nobis per te, ut etc. Immo rectissime Wund. (cui etiam Wagn., Iahn. et Coningt. adsentiuntur): "lunge: apt. tr. et str., r., ut petamus Italiam, si datur - - aut Siciliam, si salus absumpta. Vide hanc membrorum posituram apud Cic. Catil. I, 7, 18. Quamobrem discede, atque hunc mihi timorem cripe, si est verus, ne opprimar, sin falsus, ut tandem aliquando timere desinam." Rau in Sched. p. 51. totum versum 554. delendum et Italiam cum locutione et stringere remos, ut cum verbo motum significante, iungendum censet; quae mira esset dicendi ratio. — 555. 556. Amisso Aenea nulla iam salus speranda Troianis. Conversionem orationis in Vocativum animi vehementer agitati signum esse, vere observat Gossrau, coll. loco Aen. II, 56. — "Sin absumpta salus, si nulla salus, nulla salutis spes est, sin periimus, siquidem is periit, in quo res nostrae positae sunt, una cum Iulo." Heyn. Repetuntur haec verba in Anth. Lat. 1, 178, 239. Cf. etiam Epit. Iliad. 934. erhausta paene salute. — pater optume Teucrûm. Cf. Aen. V, 358. — 556. habet, mortuum retinet, ita ut te nunquani remittat. Cf. VI, 362. Ovid. Met. I, 361. si te modo pontus haberet. ibid. XI, 701. Et sine me me pontus habet. Hor. Od. I, 25, 9. habent Tartura Panthoiden (ubi vid. Mitscherl.) et Claud. VIII, 93. Hunc Alpes, hunc pontus habet etc. -- nec spes iam restat Iuli, si spes, quae antea fuit, abiicienda est. Cf. Wagn. Qu. Virg. XXIV, 2. et adnott. ad Geo. III, 252. Spes Iuli autem non tantum "ornate pro lulo" positum, quod Heyn. censet; sed sic accipiendum: Iulus, in quo spem nostram ponimus. Si, patre amisso, ne filius quidem superstes est, cui confidere possimus. Cf. spes surgentis Iuli Aen. IV, 274. VI, 364. et X, 524. (Henry in Tw. years I. p. 145. et Philol. XI. p. 519. paullo subtilius explicat: ,,at his present age nobody, and only the promise of a man, er wird nicht als eine Person. sondern nur als eine Hoffnung erreähnt," et in schedis mecum communicatis comparat Serv. ad Aen. VI, 577. "Est autem Ciceronis in dialogo: Fanni, causa difficilis laudare puerum; non enim res laudanda, sed spes est" et Aristot. Eth. Nicom. c. 9. Οὐδὲ παῖς εὐδαίμων ἐστίν. οἴπω γὰρ πρακτικὸς τῶν τοιούτων διὰ ηλικίαν, οἱ δὲ λεγόμενοι διὰ την έλπίδα μακαρίζονται.) — 557. Tum Siciliam liceat repetere. — Sicania, Sicilia. Vid. adnott. ad Ecl. X. 4. ubi etiam de duplici mensura vocis egimus. -- sedes paratas ab Aceste, qui lactus nos recipiet. Sic infra IV, 75. urbs parata. — regemque petamus Acesten, ut nobis rex sit Aeneae loco. - 559. Talibus

Dardanidae. 560

Tum breviter Dido voltum demissa profatur: "Solvite corde metum, Teucri, secludite curas. Res dura et regni novitas me talia cogunt Moliri et late finis custode tueri. Quis genus Aeneadum, quis Troiae nesciat urbem Virtutesque virosque aut tanti incendia belli? Non obtunsa adeo gestamus pectora Poeni, Nec tam aversus equos Tyria Sol iungit ab urbe.

565

Ilioneus, scil. reginam adloquitur. Cf. supra ad v. 335. adnotata. Talibus pro kis, ut supra v. 208., ubi vid. adnott. — "Fremitus h. l. ac marmar adsensum commotis hominum animis indicat. Simplicius Homerieum [Il. I, 22. et al.]: "Ενθ' άλλοι μέν πάντες ξπευφήμησαν 'Αχαιοί." Heyn. Cf. infra VIII, 717. X, 96. V, 555. Ovid. Met. I, 199. Confremuere omnes (dii) cett. — 561. voltum demissa. Cf. Stat. Silv. I, 2, 11. Ipsa manu nuptam genetrix Aeneïa duxit, Lumina demissam et dulci probitate rudentem. Thiel. de hac veterum mulierum coram viris verecundia conferri inbet Musgrav. ad Soph. Oed. Col. 243. Concedo quidem Henrico (in Philol. XI. p. 519.), hie non cogitari posse de pudore et timiditate quadam Didonis, non tamen cum eo cogitaverim de misericordiae significatione, quae non solet demissis oculis prodi, sed potius de gravi et tranquillo, qui decet mulierem et reginam, habitu. Cf. etiam Kappes 1. l. p. 61. et Haeckerm. Expl. p. 18 sq., qui, elementiam et benignitatem significari ratus, coll. Val. Fl. III, 640. demissaque supplex Haeret ad ora ducis, haec verba reddit per "mit herablassender Miene." Fortasse tamen non errat Donatus haec adnotans: "non solum propter femineam verecundiam, sed etiam propter obiecta v. 539-541." - 562. Solvite corde metum. Vid. supra ad v. 463. Codd. quidam corda metu, sed vid. etiam Silium XII, 324. Solvite graviores corde timores et Anth. Lat. Burm. I, 178, 183., ubi in tragoedia er Vergilii versibus consuta verba Solvite corde metum repetuntur. Heyn. etiam h. l. praeferendam censet paucorum quorundam Codd. lectionem metus; sed recte Wagn. Qu. Virg. IX. extr. p. 416. hic, ubi de certo aliquo metu sermo sit, praestantissimorum Codd. lectionem unice veram esse censet. - ,, Secludite curas, exquisitius quam excludite, elicite, deponite sollicitudinem ac metum. [Similiter Cic. p. Cael. 9, 22. excludere cupiditatem.] - 563. Res dura, quod vulgo res durae, dura rerum conditio, quae cogit aliquid vel invitos facere (moliri)." Heyn. Wagn. confert Liv. XXXIV, 5. -rogassent: at legem in se latam per bellum, temporibus duris, in pace et dorente ac beata republica abrogaretis. Didonis res dura, aspera est ob metum Pygmalionis, et recte Peerlk. reiicit Burmanni coni. Res dura. At regni novitas etc. — 564. custo de pro custo dibus, ut saepe miles, eques, pedes, remex etc. Singulari numero pro Plurali ponuntur. Vid. infra II, 20. 495. IX, 380. cett. et Iahn. ad Ovid. Trist. I, 10, 4. Ramsh. §. 203. II. 3, a. p. 958 sq. alii. — 565. Aeneadas pro Troianis iam supra v. 157. legimus, ubi vid. adnott. — Aeneadum autem pro Aeneadarum; de qua Genitivi forma, quae redit VIII, 180. X, 120. et XI, 503. et qua Lucretium carmen suum exordiri constat, cf. Priscian. VII, 3, 9. p. 733. P. Schneider. Gr. Lat. II, 1. p. 23 sq. Lachm. ad Lucr. V, 440. p. 292. Buecheler Grundr. d. Lat. Dekl. p. 9. 69. Neue Formenl. d. Lat. Spr. I. p. 17 sq. Corssen Krit. Nachr. p. 225. et Ueber Ausspr. etc. I. p. 589. ed. 1. Quod ad ipsam rem attinet, cf. infra VII, 195., ubi etiam Latinus rex fata Troianorum satis sibi nota esse dicit. — quis Troiaenesciaturbem? Cf. Stat. Theb. I, 227. quis fusera Cadmi nesciat? — 566., Possis sane per virtutes virorum exponere; sed proprie tamen utrumque vim habet suam, nec amplectar facile ieiunam figuram hendiadyn. Virtutes, res praeclarae, fortiter gestae." Heyn. Wagn. priorem rationem magis poëticam censet, locumque sic interpretatur: viros eximia virtutis laude condecoratos, coll. Catull. LXVIII, 90. Troia virum et virtutum omnium acerba cinis. -- tanti incendia belli. Cf. Cic. pr. Marc. 19, 29. et de Rep. I, 1. in., ubi incendium belli legimus. — 567. 568. adeo et seq. versu tam) obtunsa pectora, h. e. stupida ingenia (cf. II, 200. Seu vos Hesperiam magnam Saturniaque arva Sive Erycis fines regemque optatis Acesten, Auxilio tutos dimittam opibusque iuvabo.

570

improvida pectora; ideoque: non tam barbari sumus, ut Troianorum res praeclare gestas et fata ignoremus neque commiseremur. Cf. Hand. Turs. I. p. 141. Obtundere autem saepe ad sensus et affectus hominum transfertur. Cf. Cic. de Senect. 23, 83. animi acies obtusior. id. Tusc. I, 33, 80. multi - - quae acuant mentem, multa, quae obtundant. eiusd. fragm. ap. Lactant. II, 5, 4. quidam hebetis obtusique cordis. Gellius XIII, 24. med. obtuso ingenio esse. Sic ap. Auct. ad Herenn. III. 9. 17. Sil. II, 297. Stat. Silv. V, 1, 170. alibi obtusae aures etc. et apud Claud. in Eutrop. II, 47. eodem sensu retusum cor. Burm. conferri iubet Donatum ad Ter. Eun. V, 2, 41., qui explicat: ... Non sunt corda nostra ab humanitate aliena; quare etiam Haeckerm. Expl. p. 19. cum Thielio de animi vel cordis duritie cogitari malit, comparans Lactant. et Eutrop. II. II. et locum sic interpretatur: "Non adeo barbari sumus, ut hospitio vos prohibeamus arenae (nam id supra v. 539 sqq. questus erat Ilioneus), nec tam ignari, ut Aeneadum genus Troiaeque urbem nesciamus." (f. Aen. VII. 195. Ceterum obtunsa Med., Rom., Pal. (a.m. sec.), Gud. (a.m. pr.) et duorum Bern. auctoritate cum Haupt., Wagn., Ladew. et Coningt. scripsimus. Vid. ad Geo. 1, 262. (ubi adde Ribbeckii Proleg. p. 148.). Ribbeckium hic *obtusa* servasse miror. — gestamus. Conington comparat Lucr. VI, 1145. caput incensum fervore gerebant. - ,, Nol inngit equos, pro consequente: agit; aversus, in aversa, remota ab aequatore caeli parte." Heyn. Sed dubito, num arersus simpliciter pro remotus poni potuerit, ut nihil aliud significetur, nisi: non regiones tam remotas incolimus, quo nulla harum rerum notitia pervenerit; immo etiam propriam Participii notionem (tergum obvertens) respiciendam esse censeo; nam caelum mite et clemens etiam animos mitiores et clementiores reddere, frigidum contra et asperum feritatem et immanitatem iuvare putabatur. (Vide etiam, quae Henry in Two. years L. p. 149 sq. et in Philol. XI. p. 519. de h. l. disputat.) Vid. Silius XV, 334., aperte Vergilium imitatus, quem tamen non recte videtur intellexisse hacc scribens: Sed quisnam aversos Phochan tum inngere ab urbe Romulea dubitabit equos? Cf. Peerlk. ad h. l.: Haeckerm. p. 19. praeterea conferri iubet Claud. Ep. Pall. et Cel. 62. Stat. Theb. I, 653 sqq. V, 297. et Val. Fl. I, 518 sqq. Ceterum cf. etiam similes loci Aen. VI, 796. et VII, 225 sqq. — 569. Hesperium magnam, simpl. potentem. Vid. adnott. ad Aen. I, 145. Sic Italiam magnam Aen. IV, 345. De paribus syllabis in vicinas arses cadentibus Hesperiam mognam vid. Qu. Virg. XXXIII, S. extr. cum adnott. ad Geo. III, 219. et supra ad v. 225., de epexegesi autem per simplicem copulam additam adnott. ad Geo. I, 495. Ceterum de Saturniis arvis vid. adnott. ad Ecl. IV, 6. et Geo. II, 173. - 570. Eryx aut rex est antiquissimus Siciliae ab Hercule occisus (Apollod. II, 5, 10. Hygin. f. 260.). aut mons huius insulae satis notus cum celeberrimo Veneris templo (cf. Acn. V, 759.), quae inde sacpe Erycina appellatur (Hor. Od. I, 2, 33. Cic. Verr. II, S, 22. Ovid. Her. XV, 57. cett.). Et hic quidem de monte, non de antiquo illo rege cogitandum. De ipso autem monte, qui nunc S. Giuliano vocatur, vid. librum meum geogr. III. p. 781. — optatis, praefertis, eligitis. Vid. supra ad v. 425. Quare non opus est, ut, mutata etiam structura, cum Wagn. intelligamus: si optatis venire in Siciliam et ad Acesten. - 571. "Auxilio tutos, quod in prosa: rebus necessariis instructos, munitos. Pedestris esset oratio, si acciperes: dimittam cum auxilio, praesidio." Ita Heyn. rectissime. Non igitur huc pertinent, quae ad Ecl. X, 24. disputavimus; neque prorsus huc quadrat locus a Wund. collatus, Tac. Ann. I, 39. legatos (quorum vitae timendum erat) praesidio auxiliarium equitum dimittit (Germanicus). Etiam Conington tutus recte Participium habet cum auxilio coniungendum, ut VI, 238. et IX, 143., auquibus subvenimus, recreamus, res necessariae. [Vid. supra ad v. 364.] Et erant Troiani omnium egeni v. 599. Alio sensu hic versus legitur VIII, 271." Wund. — 572. pariter mecum, hic i. q. una mecum et aequo cum

Voltis et his mecum pariter considere regnis: Urbem quam statuo, vestra est; subducite navis; Tros Tyriusque mihi nullo discrimine agetur. Atque utinam rex ipse Noto compulsus eodem Adforet Aeneas! Equidem per litora certos

575

Poenis iure (cf. v. 574.) Hand. ad Stat. Silv. I, 2, 37. pariter per simul explicat. Sic pariter mecum etiam apud Cic. Verr. V, 67. 173. et Curt. III, 12, 16. Wagn. pariter explicat ,,pari cum Poenis iure." Voss. ad Ecl. II, 12. mecum minus recte interpretatur: iuxta me (um mich, bei mir). Ceterum Heyn. cum h. l. comparari iubet Apollon. Arg. I, 827. — 572. Voltis pro: si voltis), - - vestra est; ut etiam nos: Wollt ihr - -, euer ist die Stade etc. Vid. adnott. Geo. II, 519. Recte enim Wagn. sustulit interrogandi signum huic versui vulgo appietum (quod ex recentioribus editoribus unus Conington temere restituit); cum eiusmodi interrogatio, quae usurpetur ab eo, qui alteri gratum et volupe fore existimet (ut Ecl. III, 28. Aen. VI. 818.), minus convenire videatur Didoni, non tam invitanti et hortanti, quam optionem relinguenti. — Pro regnie Ladew. prius ex uno Cod. Rom. receperat terris, sed iure propterea vituperatus ab Haeckerm. Expl. p. 19. postea ad veram lectionem rediit. De peculiari enim et proprio Troianorum regno cogitari non posse, iam docet v. 574., quod et ipsum non fugit Haeckerm. Accedit, quod etiam Aen. IV, 373. legimus eiectum litore, egentem Excepi et regni demens in parte locavi. — 578. Urbem quam statuo, vestra est, per attractionem inversam, quam dicunt, non nisi apud poëtas hic ibi obviam. Cf. Matth. Gramm. Gr. S. 474. Buttm. ad Soph. Phil. 706. Ruhnken. ad Ter. Andr. Prol. 3. Goerenz. ad Cic. Acad. I, 80, 30. Davis. et Kühner. ad Cic. Tusc. I, 24, 56. Ochsner. Ecl. Cicer. p. 42 sq. Krüger. Untersuch. aus d. Geb. d. lat. Sprackl. Fasc. III. §. 87. Ruddim. II. p. 19., Bryceum ad h. l., alios. Exempla inter alia haec habemus: Plaut. Amph. IV, 1, 1. Naucraten quem convenire rolui, in navi non erat. id. Curcul. III, 49. sed istum, quem quaeris, ego sum. Ter. Eun. IV, 3, 11. Eunuchum quem dedisti nobis, quas turbas dedit! (Y. etiam Ter. Andr. Prol. 3. populo ut placerent, quas fecisset fabulas. Cic. Att. VI, 1. Quos cum Matio pueros miseram, epistolam mihi attulerunt. Liv. I, 1, 3. in quem primum egressi sunt locum, Troia vocatur cett. — statuers urbem, pro condere, ut alibi ponere. Vid. ad Aen. II, 294 sq. Ceterum his verbis, quibuscum cf. similis locus Ovid. Fast. III, 572. Haec tellus quantulacunque vestra est, Didonem non cedere possessionis iure, sed tantum liberalius loqui pro: potestis una nobiscum parique cum Poenis iure hac in urbe vivere, in promptu est. -- subducite nares, ne putrescant in salo. Cf. III, 135. Contrarium est declucere III. 71. - 574. mihi agetur, a me regetur, tractabitur. Fortasse auctor de gracco ayeur cogitavit; apud Latinos enim aliud exemplum verbi agendi hac significatione de hominibus usurpati me invenisse non memini, quamquam regnum agere apud Florum I, 6, 2., imperium agere apud Plin. H. N. VII, 28, 29. et similia apud alios legi me non fugit. Cf. Duker. ad Flori l. c. et Arntzen. ad Aur. Vict. Vir. Ill. 47, 1. — 575. Recte Wagn. delevit Commata post ipse et eodem vulgo posita; cum hic nullus sit appositioni locus et compulsus arcte cohaereat cum Adforet, i. e. huc delatus esset. — Noto codem, quo vos, compulsus. Sic enim verba rectius coniunguntur, quam si eodem pro Adverbio loci habemus. Notum autem et Eurum pro vehementioribus ventis a poëtis usurpatos videri, hoc ipso loco coll. docet Wunderl. Obss. in Tibull. I, 5, 35. De Euro vid. ad Geo. II, 339. — utinam ipse - - Adforet Aeneas. Cf. VII, 263 sqq. lpse modo Aeneas - - - Adveniat. — 576. certos non idem est, quod quosdam, sed homines, quibus fides haberi possit (zuverlässige Leute), indicat. Sic homines certi ap. Cic. Verr. IV, is, 39. 46, 103. ad Fam. I, 7. VI, 12. XVI, 11. ad Att. V, 17. 1. pro Deiot. 4, 11. pr. Marc. 6, 16. cett. Nep. Paus. 2, 4. etc. Vossius tamen Progr. p. 5. Haeckerm. Expl. p. 20 et in Zeitschr. etc. XIX. p. 49. atque Henry in Philol. XI. p. 520. (qui conferent Sil. XI, 274. Nec non et certis struitur penus) potius explicant per "eigens dazu Erlesene, Expresse.") --

Dimittam et Libyae lustrare extrema iubebo, Si quibus eiectus silvis aut urbibus errat." His animum arrecti dictis et fortis Achates Et pater Aeneas iamdudum erumpere nubem Ardebant. Prior Aenean compellat Achates:

580

577. Dimittam, in diversas partes emittam. — Wagn. recte Comma pro Semicolo in fine versus posuit, cum hic sit sensus: lustrare extrema inbebo et explorare, an forte erret. In verbo lustrare enim interdum latet notio explorancii; quod etiamsi non esset, saepe ante Part. ei (nostrum ob: vid. supra ad v. 181. adnott.) supplendum est Participium aliquod, ut visurus, exploraturus etc. Cf. supra v. 181. II, 756. VI, 78. X, 458. XII, 727. Neque in Indicativo errat haerendum, cum, nulla dubitationis significatione adjuncta, huic si ubique Indicativus addatur. Cf. praeter Wagn. ad h. l. Schmid. et Obbar. ad Hor. Epist. I, 7, 39. (Inspice, si possum donata reponere laetus.) Ellendt. ad Cic. Brut. 49, 184. (An tu id laboras, si huic modo Bruto probaturus es.) Ruhnken. ad Ter. Eun. III, 4, 7. (Visam, si domi est.) Held. ad Caes. B. C. II, 34. Herzog. ad eiusd. B. G. I, S. Dissen. ad Tibull. III, 1, 19. et de Graeco el Viger. p. 505. ibique Herm. p. 835. Stallb. ad Plat. Apol. c. 12. extr. alii. Gossr. locum potius sic capiendum esse suspicatur: lustrare iubebo, ut reperiatur, si errat. — 578. eiectus verbum proprium de naufragis. Cf. Gronov. ad Senec. Controv. III, 16. et Ruhnk. ad Ter. Andr. I, 3, 18. Vid. etiam infra IV, 373. eiectum litore, egentem Excepi et Cic. pr. Rosc. Am. 26. — Pro urbibus pauci quidam Codd. montibus, quod Burm. et Peerlk. (qui provocat ad Sedulii Carm. pasch. 18. [I, 211.] omnibus hirsutus silvis et montibus errat et Aen. XI, 569. solis exegit montibus accum) praetulerunt, cum rarae admodum in Africa sint urbes (cf. tamen IV, 40. Gaetulae urbes et ibid. v. 173. Extemplo Libyae magnus it fama per urbes) neque proprie in illis errare dici quis possit, omninoque naufragi in locis solis, non in urbibus errent. Sed recte Heyn. alteram lectionem (quam Henry in 37 Codd. invenit, dum in uno modo Goth. montilus scriptum vidit: cf. Philol. XI. p. 520.) ita defendit, ut doceret, urbibus errare positum esse pro errare per urbes et urbes omnino hominum habitationes indicare, silvis oppositas: silvas autem et montes tam saepe coniungi, ut librariorum lapsum facile prodant. Heins. rupibus coniecerat. — 579., Prorumpit tandem omnia videns satis tuta et secunda esse Acneas et in conspectum prodit." Heyn. - animum arrecti dictis. Arrigere animum etiam Sall. Cat. 39, 3. Ing. 68, 4. 84, 4. 86. in. 93, 7. alibi legitur. Cf. etiam Tac. Ann. III, 11. arrecta civitas, Virg. Geo. III, 105. arrectue spes etc. Magis usitatum est animum erigere. Discrimen tamen inter utramque dictionem intercedere, bene docet Kritz. ad Sall. Cat. 1. 1., sec undum quem erigitur is, qui cum antea afflictus et quasi abiectus iacebat, rursus attollitur et vires resumit; contra animus arrigitur (ad aliquam rem regitur), si re aliqua ita commovetur et excitatur, ut cam non negligat, sed ad eam se advertat. (Iniuriam igitur mihi facit Conington adnotans, Heynium et me utrumque verbum videri confundere.) De Singul. animum pro Plurali posito Burm. conferri iubet supra v. 529. [adde Aen. IX, 721.] Ter. Heaut. III, 3, 9. II. 4, 10. Liv. II, 52. Cic. Phil. VII, 2.; et, cum alibi etiam animos de uno homine saepe dicatur (coll. adnot. sua ad Phaedr. II, 2., ad Lucan. VI, 176. VII, 100. IX, 9. et Drakenb. ad Liv. II, 27. et 29.), in hac re solos Codd. spectandos esse docet. — 580. erumpere nubem, ut Digest. XXIX, 5, 3. erumpere vincula. Sic Tac. Ann. I, 61, 5. elabi, Hor. Od. IV, 15, 9. eragari, Liv. I, 29, 6. et Plin. Ep. VI, 20. egredi, Stat. Theb. V. 258. exire cum Accus. construunt. (In Propertii loco a Coningtone laudato IV, 2, (III, 3,) 21. pro Lipsii coni. praescriptos evecta est pagina gyros Henr. Keil., recentissimus editor, restituit vulg. lectionem pracscripto sevecta est pagina gyro.) Imitatus est h. l. Val. Fl. V, 466. Admonet his socios, nebulanque crupit Iason. — 581. compellat adloquitur. Cf. II, 279. 370. III, 474. V, 161. VI, 499. X, 606. XI, 537

"Nate dea, quae nunc animo sententia surgit? Omnia tuta vides, classem sociosque receptos. Unus abest, medio in fluctu quem vidimus ipsi Submersum; dictis respondent cetera matris." Vix ea fatus erat, cum circumfusa repente Scindit se nubes et in aethera purgat apertum. Restitit Aeneas claraque in luce refulsit Os humerosque deo similis; namque ipsa decoram Caesariem nato genetrix lumenque iuventae

585

**590** 

<sup>— 562.</sup> Animo sententia surgit (der Gedanke steigt in der Seele auf), consilium oritur animo, ut saepe est mihi sententia, sic stat sententia et similia. Cf. etiam Aen. IX, 191. quae nunc animo sententia surgat. Comington suspicatur, haec verba ex Apoll. Rhod. I, 463. Algorida, riva τήνδε μετά φρεσί μήτιν έλίσσεις; translata esse. — 583. receptos, servatos. Vid. supra ad v. 178. — 584. Unus, Orontes. v. 113 sqq. — 585. Cf. supra v. 390 sqq. et VI, 334. — 586. Οὐπω πᾶν εἰρητο ἔπος, ότε, Odyss. XVI, 11. Ceterum of. quae supra ad v. 412. adnotavimus. cum circumfusus repente etc. Cf. Hom. Od. VII, 143. xal rote δή δ αὐτοίο πάλιν χύτο θέσφατος ἀήρ. — 587. ,, Purgat se, solvitur, extenuatur nebula (καὶ τότε δή ὁ αὐτοῖς πάλιν χύτο (non λύτο) θέσφατος αίρο, Od. VII, 143.) in aethera apertum, ut aër purus reddatur [cf. adnott. ad Aen. VI, 42. et V, 20., ubi contra in nubem cogitur aër], et clara luz, remota nebula; et refulsit pro vulgari: apparuit, nihil amplius. [Rectius Wagn. de nitore, signo vigoris, accipit, coll. supra v. 402. rosca cervice refulsit.] Nunc puta eum adstitisse multo pulchriorem adspectu, quam unquam antea. Valent autem haec ad primos statim ameris igniculos, conspecto Aenea, in Didone excitandos. Declaratur forma et dignitas viri per partes: species oris et pectoris heroe vel deo digna, decor iuvenilis, gratus oculorum vigor." Heyn. Ceterum Codd. quidam in nēra, quod vulgatae longe praeserendum censet Wakes. ad Lucr. III, 507. recte vituperatus a Coningtone. (Vid. etiam supra ad v. 547.) Cum ceterorum Codd. scriptura conspirant etiam Nonius 236, 9. et Serv. ad Aen. V, 20. — 589. "Locus effictus ad Homericam formam, Odyss. VI, 229—235. et, nisi huc iidem translati, XXIII, 156—162., ubi Ulyssi Minerva simile decus divinum impertit. Verba Os humerosque deo similis ornatius exprimunt formam augustam et divinam, quam Homerus simplicius: 9728 - - Μείζονά τ' εἰσιδέειν καὶ πάσσονα. Cf. Odyss. XVI, 174 sq." Heyn. — Aumeros, scil. latos ac torosos, corporis robur viriumque efficaciam declarare, docet Heyn. coll. Val. Fl. II, 490., ubi Hesione Herculi: mc eripe — namque potes: neque enim tam lata videbam Pectora, Neptunus muros cum iungeret astris, Nec tales humeros pharetramque gerebat Apollo. Videtur autem poëta de Apolline maxime cogitasse, cuius cum universa pulchritudo, tum humeri et caesaries ante omnia celebrantur. (Y. Hor. Od. I. 2, 31. Val. Fl. II. 491. et Tibull. I. 4, 37., a Thielio lzud. Ceterum vid. Hom. Od. VI, 235. coll. cum v. 232. (vid. infra) ως αρα το κατέχευε χάριν κεφαλή τε και ώμοις. Verba Os humerosque deo rimilis iterantur in Auson. cent. nupt. 51. - 590. "ipsa decoram Caesariem nato genetrix - - afflarat, non quasi comas eius breviores in promissiores mutarit; sed, - - - (omnino) effecit dea, ut similis esset Apollini vel Baccho, qui in vulgus notabiles sunt caesarie sua." Heyn. De caesarie vid. adnott. ad Geo. IV, 337. Peerlk., temere haerens in verbis caesariem afflarat, coni. decorem caesarii, Vergilio obtrudens vocem decor nusquam praeterea ab eo usurpatam et insolentem Genitivum caesarii pro caesariei. Vid. etiam Iahn. Annal. l. l. p. 46. — lumen iurentae purpureum pro iuventa pulcherrima. Lumen est nitor, qui iuventae proprie tribuitur et de rebus varii generis dicitur. Sic Val. Fl. III. 100. et Stat. Theb. IX, 802. ferri, Colum. X, 97. calthae, ibid. 258. loti, IX, 4. hyacinthi lumen commemoratur. Lumen igitur iuventae, quod hinc repetiit Auson. cent. nupt. 51. (vel lux iuventae ap. Val. Fl. V, 366.)

Purpureum et lactos oculis afflarat honores: Quale manus addunt ebori decus, aut ubi flavo Argentum Pariusve lapis circumdatur auro. Tum sic reginam adloquitur cunctisque repente Improvisus ait: "Coram, quem quaeritis, adsum Troïus Aeneas, Libycis ereptus ab undis. O sola infandos Troiae miserata labores,

**595** 

fere i. q. flos iuventae ap. Liv. XXVIII, 35. XL, 6. etc.: purpureus autem omnino pro pulcher, nitidus. (cf. adnott. ad Ecl. IX, 40.), quamquam hic etiam proprie de rubore intelligi potest. Imitatus est hunc locum Val. Fl. V, 366. roseae perfusum luce iuventae. Iuventam autem cum caesarie eodem modo iunxit Tibull. I, 4, 37. Solis aeterna est Phoebo Bacchoque iuventas; Nam decet intonsus crinis utrumque deum. Cf. etiam Ovid. Met. XIII, 914. et Claud. XXXI, 41. - 591. "Lactos oculis afflarat honores: fecit, ut inesset oculis desiderabilis aliqua venustas, gratia, χάρις και εμερος; honores dixit pro honore; honos autem pro pulchritudine; res nota. Laetos ad oculorum fulgorem, qualis in lucido iuventae et pulchritudinis flore esse solet, referes; nam laeta poëtis proprie lux, nitor." Heyn. Hand. ad Stat. Silv. I, 2, 113. docet, omnibus iis locis, in quibus honos aut de pulchritudine, aut de gratiosa dignitate dicatur, hoc uno excepto, usurpari Singularem. Cf. tamen etiam Sil. XII, 243 niveosque per artus It Stygius color et formae populatur honores. Vergilium, ut Plurali uteretur, metri ratio videtur movisse, quamquam vel nulla metri ratione habita numeros variare solet. Cf. Wagn. Qu. Virg. IX, 3. p. 408 sqq. Ceterum de honoris voc. pro gratia, pulchritudine usurpato cf. adnott. ad Geo. II, 404. Quanta autem sit vis oculorum in amore conciliando, satis notum. Thiel. omnino conferri iubet Cic. de Or. III, 29. de Legg. I, 9. Quinct. Inst. IX, 14. alios. — ,.afflarat, quod Homerus dixit affuderat, κατέχευε χάριν κεφαλή τε καὶ ώμοις — et κάκ χειγαλής χεύεν πολύ χάλλος Άθήνη. Afflare hoc sensu ductum videtur inde, quod contactus hoc genus est minus sub sensum cadens; unde spirare, spiritus etiam ad res non sensiles traductum; itaque et vates et poëtae afflari dicuntur [cf. Aen. VI, 50.], quippe contacti, percussi. Ita etiam fulmen afflare dicitur [vid. Aen. II, 649.]." Heyn. Cf. Claud. B. Gild. 208. et Heyn. ad Tibull. II, 1, 80. — 592. 593. Comparatio haec est: Venus auget Aeneae pulchritudinem decore singulis eius membris circumfuso, sicut artifex ebori etc. decus addit auro circumiecto. Cf. similis locus Aen. X, 134 sqq. Oratio autem variata est pro: quale decus manus artificum (cf. supra v. 455.) addunt ebori aut argento aut Pario marmori, si ea includunt auro, nam verba fulvo circumdatur auro etiam ad ebur pertinent. — aut ubi, i. e. aut quale est decus, ubi etc. De Particulis aut et ve sibi respondentibus cf. adnott. ad v. 370. Imitatur hunc locum poëta Anth. Lat. I, 170, 66. Ac veluti Pariusve lapis circumdatur auro. De Pario lapide cf. adnott. ad Geo. III, 34. — Argentum - - - circum datur auro. Cf. Hom. Od. VI, 232. ώς δ' δτε τις χουσόν περιχεύεται ἀργύρφ ἀνήρ. — flavo auro, ut Aen. VII, 279. et XI, 776. fulvum aurum. Ceterum ebur, argentum, marmor cett. haud raro pro ipsis operibus, artificiis eburneis, argenteis, marmoreis cett. ponuntur. Cf. Heindorf. ad Hor. Sat. I, 4, 28. (Hunc capit argenti splendor, stupet Albius aere.) Schmid. ad Hor. Epist. I, 16, 17. (1 nunc, argentum et marmor vetus aeraque et artes Suspice) et quae nos ad Geo. II, 193. Ecl. X, 59. et alibi adnotavimus. — 594. sic Burn. cum Servio non ad sequentía Aeneae verba, sed ad habitum eius et formam pulcherrimam, qua Veneris beneficio praeditus erat, vult referri; quod equidem probare non possum; immo sic nihil aliud est, nisi: his verbis. - 595 sq. Praeclara et affectus plena oratio. Cf. Hom. Od. XXI. 207. Ενδων μέν δή οδ' αὐτὸς έγω κακά πολλά μογήσας et XXIV, 321. Κείνος μέν τοι οδ' αὐτὸς ἐγώ, πάτερ, ὃν σὸ μεταλλᾶς et Appulei. Met. V. p. 332. quam lugetis, adsum. — 597. sola: nondum enim quemquam alienae stirpis

Quae nos, reliquias Danaum, terraeque marisque Omnibus exhaustos iam casibus, omnium egenos Urbe, domo socias, grates persolvere dignas Non opis est nostrae, Dido, nec quidquid ubique est Gentis Dardaniae, magnum quae sparsa per orbem. Di tibi, si qua pios respectant numina, si quid

600

invenerat Aeneas, quem misereret Troianorum. — 598. reliquias Danaum, a Danais relictos, stragi Troianorum ab Achivis factae superstites. Vid. supra v. 30. et III, 87. — 599. exhaustos, attritos, vexatos. Cf. Curt. IV, 16. extr. corpora tanto cursu exhausta. Lucan. IV, 638. exhausti sudoribus artus. II, 340. partu exhausta etc. (cf. etiam Geo. IV, 248.) Sic respondet hic locus verbis supra v. 240. lectis. tot casibus actos. Unus Ribbeck. coll. Acn. IV, 14. X, 57. et XI, 256. fragm. Vat. a m. pr. lectionem exhaustis recepit, quam sane etiam Serv. agnoscere videtur, lectioni erhaustos hacc adiiciens: "Sic veteres dicebant cladem hausi, i. e. pertuli." Sed etiam Peerlk. exhaustos hic requiri docet. — Conington memorat, boc unum cese exemplum Genitivi omnium a Vergilio epico metro accommodati. — 600. Wold. Ribbeck. conferri iubet poëtae trag. verba ap. Aelian. V. Hist. III, 129. (fr. adesp. 107. Nauck.) anolis, avoixos etc. socias. Cf. supra v. 573. Sociare autem urbe, domo pro recipere in urbem, in domos positum esse, quisque videt. Ceterum haec duo, urbem et domos a. tecta, haud raro coniungi memorat Burm., coll. Liv. IX, 7, 9. Ovid. Epist. VI, 55. (et Met. XIII, 633.) Conington comparat consortia ucta urbis Geo. IV, 153. — grates persolvere dignas redit II, 537. Fortasse hunc locum respexit Stat. Theb. VII, 379. Nec laudare satis dignasque rependere grates Sufficiam; referent Superi. — 601. No n opis est nostras paullo insolentius dictum pro: non est in potestate notra, non valemus, impares sumus. Simili tamen ratione utitur hoc vicabulo Hor. Ep. I, 9, 9. Dissimulator opis propriae. - quidquid ubique est Gentis Dardaniae, quotquot sunt Dardani. Cf. Hor. Sat. 1. 6, 1. Lydorum quidquid Etruscos incolit fines, ibique Heindorf. Lucan. VII, 363. quidquid hominum sumus. Liv. XXIII, 9, 3. iurantes per quidquid Deorum est. Hor. Epod. V, 1. At o Deorum quidquid in caelo regit. Liv. II, 5. 35. 49. III, 17. 25. Ceterum quidquid ubique etiam Hor. Sat. I, 2. 60. et Lucan. II, 162. conjungunt. — 602. Non reticendum, Peerlk. alterum hemistichium magnum quae sparsa per orbem aliena manu additum censere, cum Aeneas de aliis Troianorum coloniis tum nihil sciverit. immo ipse dixerit, se esse reliquias Danaum, cumque praeterea varient Codd. etiam quae magnum et aspera exhibentes. Sed recte opponit Rau in Sched. p. 52., scire Aeneam Troianos per omnes Graeciae populos in captivitatem esse abductos (Aen. III, 325.), in Creta ipsum reliquisse partem suorum (ib. 190.), et ab Aceste Troiano in Sicilia vix discessisse (I, 549 sq.), si autem Aeneas verbis nos, reliquias Danaum, significare voluisset, iam nusquam Troianos praeter se et suos superesse, ne verbis quidem uti potuisse quidquid ubique est gentis Dardaniae Hemque fere censent Sintenis p. 26. et Iahn. Annal. 1. 1. p. 46. — 603. Cf. Hom. Od. VI, 180. si qua pios respectant numina, i. e. si numina sunt, quae pios respiciunt. Cf. II, 536. si qua est caelo pietas et V. 689. respectare et respicere imprimis dicitur de gratia et favore, quo dii homines prosequuntur. Vid. Serv. ad Aen. I, 230. Taubm. ad Plaut. Capt. IV, 2, 54. (coll. eiusd. Bacch. IV, 3, 24. et Rud. V, 2, 29.) Rentl. ad Hor. Ep. I, 1, 105. Ruhnk. ad Ter. Andr. IV, 1, 18. et Orell. 21 Hor. Od. I, 2, 36. — 603. si quid - - iustitia est: si iustitia in ullo pretio, honore est. Aliquid enim haud raro praegnanti, quem dicunt, sensu dici constat pro magno aliquo et gravi. Cf. Ovid. Fast. VI, 27. Est aliquid, supsisse Iovi, Iovis esse sororem. id. Met. XIII, 241. Est aliquid, de tot Graiorum millilus unum legi. Cic. ad Div. VI, 18, 4. ego moque aliquid sum. id. in Caecil. 15, 49, ut tu tamen aliquid esse videare. Tusc. 1, 10, 20. V, 36, 104. ad Att. III, 15, 5. etc. Nititur autem lectio iustitia ab

Usquam iustitia est et mens sibi conscia recti, Praemia digna ferant. Quae te tam laeta tulerunt Saecula? qui tanti talem genuere parentes? In freta dum fluvii current, dum montibus umbrae

605

Heinsio revocata, quem ceteri editores omnes (nam etiam Iahn. in altera edit. Nominativum tacite restituit) iure secuti sunt, Medic. a m. pr. et Gud. auctoritate (quibus Ribbeck. etiam fragm. Vat., Pal., Rom. et aliquot Codd. Prisc. p. 1029. P. adiungit) et Servii testimonio, qui locum sic explicat: "si valet apud homines iustitia." Vulgo legitur iustitiae, ut sensus sit aut: si qua iustitia usquam in terris reperitur, quae dubitatio eo minus huc quadrat, cum nunc ipsum Dido iustitiam et aequitatem se colere ostendat, aut: si quid iustitiae est apud deos, quae sententia quomodo cum verbis et mens sibi conscia recti coniungi poterat? Quam facilis autem fuerit vere lectionis in alteram mutatio sequente Verbo substantivo, quisque videt. Quare probare non possum, Haeckermannum Expl. p. 20. et in Zeitschr. etc. XIX. p. 49. atque Henricum (de Codd. scriptura cum Ribbeckio non prorsus consentientem et inter 34 Codd. a se collatos 30 lectionem iustitiae continere memorantem) mutata sententia, quam in Tw. years I. p. 152. protulit, in Philol. XI. p. 520. rursus exstitisse vulgaris lectionis patronos. (Cf. etiam, quae Kappes l. l. p. 62 sq. contra Henricum disputat.) Haeckerm. autem propterea verba mens sibi conscia recti artificiose sic explicare coactus est: "Scilicet non recte facti, ut XI, 812. Ovid. Met. VIII, 530. IX, 706. Iuven. XIII, 193. Val. Fl. III, 262., ait noster, sed nude recti: dii autem, si quis omnino, conscii sunt recti, i. e. haben ein Bewusstsein vom Rechten. Enimyero sunt numina, ut ipse ait Vergilius Aen. II, 141. conscia veri." Noli tamen ob locum Aen. IX, 252. cum Peerlk. et Siebelisio p. 26. verba sic distinguere: Di tibi (si qua pios respectant numina, si quid Usquam institia est) et mens sibi consciu recti Praemia digna ferent. Fortasse hunc locum ante oculos habuit Stat. Theb. II, 359. oculos polo demittere si quos Iustitia et rectum terris defendere curat. — 605. "Felix hominum aetas, in qua te, tam generosam feminam, nasci contigit. Cf. Odyss. VI, 154 sqq. De hac laudandi ratione vid. Ovid. Met. IV, 322 sqq. et ibi Burm."

Heyn. — laeta saecula sunt fausta, felicia. Cf. Val. Fl. IV, 31. laets venti. ibid. 540. lacta sors. Plin. H. N. XI, 37, 77. lactum prodigium. Suet. Caes. 77. exta lactiona cett. Cf. etiam infra VI, 649. nati melioribus annis. — Pro tulerunt duo Codd. Burm. tulere, fortasse rectius (vid. adnott. ad Ecl. V, 34. et X, 13.), quamquam Wagn. pleniorem formam incitatius loquenti convenientiorem censet. — Verba qui tanti talem genuere parentes spectant communem veterum opinionem, parentum naturam animumque propagari in liberos, de qua Thiel. conferri iubet Wyttenb. ad Plut. de ser. num. vind. p. 84. Cf. autem Epit. Iliad. 623. qui te genuere parentes? Ladew. apte comparat Schilleri nostri verba in Virg. Aurel.: Welch glücklich Land gebar dich? Sprich, wer sind die gottgeliebten Eltern, die dich zeugten? -- 607-610. Cum hoc toto loco cf. Ecl. I, 59 sqq. V, 76 sqq. Tibull. I, 4, 65 sqq. Hor. Epod. XV, 7 sqq., Ovid. ex P. IV, 5, 41 sq. et Sil. It. VII, 476 sq., ubi simili asseveratione notio voc. semper circumscribitur. Wold. Ribbeck. conferri iubet similem locum in Certam. Hes. et Hom. p. 324, 10. Goettl. — Peerlk. (recte notatus a Siebelisio p. 27. et Iahnio Annal. l. l. p. 47.) et Rau in Sched. p. 52 sq. utrumque versum 607. et 608. ut a colore et gravitate carminis epici prorsus alienum (?) spurium censuerunt, haud dubie nescientes, hos versus non solum ab omnibus Codd., sed etiam ab Isidoro Orig. II, 4, 6. Schol. Hor. Epod. XV, 7. et Probo 5, 8. Keil. exhibitos una cum v. 609. ut Vergilianos repeti in Anth. Lat. I, 180, 2-4. -- "Quod Tibullus I, 4, 65. nude: dum robora tellus - - vehet, hoc ornatius extulit Vergilius: donec umbrae silvarum [?] convexa montium, h. e. latera et ambitus, adeoque montes convexos, obscurabunt, et ornatius lustrabunt [obibunt], umbra pro flexu solis procedente et circumagente se." Heyn. Rectius explicueris: Dum umbrae de montibus cadentes (cf. Ecl. I, 83.) i. e.

Lustrabunt convexa, polus dum sidera pascet, Semper honos nomenque tuum laudesque manebunt,

ipsorum montium, lustrabunt declivia, fastigata montium latera ideoque ipsas valles. Cf. Iustin. II, 10. extr. convexa vallium, Plin. V, 5, 5. convexa vallis atque etiani supra v. 310. convexa nemorum. Eandem fere sententiam iam Henry in Two. years I. p. 152 sqq. et Philol. XI. p. 521 sq. protulit, quem tantum in eo non sequor, quod montibus explicat: inter montes. (Cf. autem docta eius disputatio de voc. convexus (= convectus), qua comprobantur Isidori verba Orig. III, 38. Convexum enim curoum est, quasi conversum seu inclinatum et ad modum circuli flexum.) Hudemann., qui in Muetzellii Zeitschr. a. 1853. VII. p. 654 sq. bene de h. l. disputat, in summa re nobiscum consentiens, umbras intelligit de nubium ad montium cacumina collectarum umbra declivia montium latera s. valles lustrante i. e. obeunte (durchwandern, durchziehen), de qua verbi signif. conferri iubet Ecl. II, 12. Geo. IV, 519. Aen. I, 591. III, 385. IX, 58. Ovid. Ib. 113. Cic. Fin. II, 25, 87. Tusc. IV, 19, 43. Prorsus aliam, sed minus probabilem, loci expediendi rationem ingressus est Markland. ad Stat. Silv. II, 3, 35. p. 102., qui, cum convexa alibi nusquam de vallibus usurpetur, montibus autem pro e montibus mire dictum esset, cum veteribus quibusdam Gramm. ac Schol. Hor. Crucq. Od. I. 28. et Epod. XV. suspicatus est, verba sic esse conjungenda: Lustrabunt, convexa polus dum sidera pascet (i. e. convexi poli sidera); cui coll. Ovid. ex Pont. IV. 9, 129. Tu nostras audis inter convexa locatus Sidera - - preces adsentiuntur Hand. ad Gronov. Diatr. in Stat. T. I. p. 326., Iahn., Haeckerm. Expl. p. 21. et in Zeitschr. etc. XIX. p. 49., Kappes. I. p. 66 sq. et Ribbeck. Sed quid sibi volunt verba umbrae montibus lustralunt? quis unquam usus est simplici verbo lustrandi, Accusativo Obiecti non addito? Haeckermanni enim conversio: "so lange an Bergen Schatten hinziehen" ex libidine est facta. Quare Ribbeck. coactus est suspicari, Vergilium fortasse inter v. 607. et 608. interponere voluisse, quid in montibus umbrae lustrarent; quamquam Proleg. p. 65. etiam verbum absoluta vi pro circumvagari positum defendere studuit, provocans ad Corssenii Symb. crit. p. 410. sqq. Heinsius autem (cum quo faciunt Wakef. ad Lucr. I, 232. et Vossius p. 202.) eo adeo progressus est, ut coniiceret: dum montibus mobrae Lustra dabunt (quam coniecturam, Iahnio minime displicentem, Voss. conversione german. expressit), Burm. denique, fretus duorum Codd. lectione instabunt, constabunt legendum esse suspicatus est. Quid Meyer. in Progr. Utinensi a. 1842. p. 5 sq. (ab Haeckerm. laud.) de hoc loco iudicaverit, dicere non possum. — polus dum sidera pascet non significant: dum caelum sidera habebit, vel: dum sidera in caelo errabunt, ut Heyn. hunc locum capit, coll. Callim. in Del. 176. Τείρεσιν, ηνίκα πλείστα κατ' ήξρα βουκολέονται, a quo non multum differt Haeckerm. p. 22. pascet per sustinebit explicans, nt ap. Plin. XIV, 1, 3. vitis brevitate crassitudinem pascens, coll. Silio VII. 476. Dum sidera caelo Lucebunt et Tibull. I, 4, 66. Dum caelum stellas rehet; [sed apertum est, hic sequi poëtam Epicureorum rationem, ex qua aetheri ipsi insunt particulae igniferae, unde sidera nutriuntur (cf. Lucr. I, 232. unde aether sidera pascit et Schleiermacher. in Wolffii et Buttm. Mus. d. Alterthums-Wiss. I. 3. p. 400 sqq.), non vero (ut Wagn. et Ladew. putant) Heracliti et Stoicorum sententiam de aquarum vaporibus stellas alentibus (de qua cf. Cic. N. D. II. 46. Tusc. I, 19, 43. Lucan. X, 258. Burin. ad Val. Fl. II, 62. Heins. ad Ovid. Trist. I, 11, 16. Drak. ad Sil. VII, 639. alii et liber meus geogr. I. p. 499 sq.). Quare non satis mirari possum, Thielium miseram recepisse Brodaei coniecturam palus dum s. p. Cf. potius Anth. Gr. adesp. 348. Pal. IX, 821.) ξως πόλος ἀστέρας ελκη (a Wold. Ribbeckio laud.). Ceterum Med., Gud. a m. pr. et Isidori Orig. II, 4, 6. minus recte pascit. (Vulgarem lectionem Henry in 40 Codd. invenit, pascit tantum in uno Gud. a m. pr.) De polo pro caelo posito vid. supra ad v. 90. Burm. hic conferri iubet Barth. ad Stat. Theb. IV, 749. Oudend. ad Lucan. IX, 531. alios. — 609. 610. "Quocunque abiero, beneficii accepti memor ero; nam Quae me cumque vocant terrae." Sic fatus amicum
Ilionea petit dextra laevaque Serestum,

Post alios, fortemque Gyan fortemque Cloanthum.

Obstipuit primo adspectu Sidonia Dido, Casu deinde viri tanto, et sic ore locuta est: "Quis te, nate dea, per tanta pericula casus Insequitur? quae vis inmanibus adplicat oris?

615

manent etiam ea, quorum memoria servatur." Heyn. Rectius Wagn.: "Ant inepta usus est poëta hyperbola, aut haec ita accipienda sunt: In iis terris, in quibus consedero, ut perennis sit beneficii tui memoria, efficiam." Plane alia est Henrici sententia, qui (Class. Mus. XX. et in Tw. years I. p. 155.) locum sic capit: Tua laus semper manebit, quamvis ego quid de me fiat nesciam, quo tandem venturus sim ignorem. Putat enim Vir doct., longe maiorem esse Didonis laudem, si Aeneas eam non a sua praedicatione suspensam faciat, sed, sui respectu non habito, omnino perennem fore significet. Ceterum v. 609. legitur etiam Ecl. V, 78. — Quae me cumque vocant terrae, fati ratione habita, cui parendum est (cf. Aen. III, 494. nos alia ex aliis in fata vocamur. Aen. V, 656. fatisque vocantia regna et adnott. ad Geo. IV. 496.); quae verba simul urbane et blande respondent ad Didonis invitationem v. 572., quod bene perspexit Henry l. l. - 610. De vocabulo dicendi (Sic fatus post ait v. 595.) iterato vid. adnott. ad Geo. IV, 499. — 611. Serestum ne quis vitiose scriptum existimet pro Sergestum, quem supra v. 510. poëta commemoravit, meminerit ibid. v. 511. diserte scriptum legi Teucrorumque alios, atque hic etiam Gyan adiungi, cuius supra nondum mentionem factam viderimus. Evincit autem rem locus XII, 561., ubi legimus: Mnesthea Sergestumque vocat fortemque Serestum, qui etiam Brunckium errare docet, Sergestum et Serestum unius eiusdemque nominis varias modo formas habentem. Ceterum Serestus etiam IV, 288., V, 487. et IX, 171. commemoratur. — 612. De iteratione epitheti fortis vid. adnott. ad Ecl. IV, 6. — 613. "Obstipuit, animo perculsa est, quod iam futuri amoris est signum." Serv. — primo adspectu pulchritudinis eius. Primo enim cum adspectu coniungendum, non pro Adverbio habendum esse, quod apud Vergilium rarius omnino inveniatur, censet Wagn. Qu. Verg. XXVIII. extr., huc etiam trahens simillimum locum Aen. IV, 176. Parva metu primo; mox sese adtollit in auras. Sed etiamsi verba sic coniungimus, tamen Adiectivum loco Adverbii positum habeamus necesse est, cum sequantur verba casu deinde viri. (Cf. adnott. ad VII, 528.) Paulo subtilius enim quam verius Siebelis p. 27. haec adnotat: "Poëta tamen non sine ratione primo adspectu scripsit, quoniam non tam in adspectu ipso erat cur obstupesceret, quam in primo tamque subito adspectu; quamquam primo - - deinde magis prosae orationi convenire (quod Iahn. Annall. l. l. p. 34. contendit) non negaverim. Nihilominus etiam Geo. IV, 310. legimus primo - - mox et Aen. V, 654. et 659. primo - - tum. Ceterum Henry apte comparat Propert. IV, (V,) 4, 21. Obstupuit regis facie et regalibus armis Interque oblitas excidit urna manus. — 614. casus est fortuna, τύχη, ut statim v. sq. Respexerunt hunc locum Silius II, 412 sqq. et Val. Fl. VII, 288. — sic ore locuta est. Idem pleonasmus redit VI, 76. et IX, 319. repetiturque in Anth. Lat. VI, 84, 53. Vid. infra ad VI, 76. — Peerlk. etiam hos versus coniecturis vexavit: Obstupuit primum (quod in Med. legatur PRIM superscripta modo litera O) - - - Casu deinde viri: tandem sic ore locuta est (quod Val. Fl. l. l. ita legisse videatur). - 615. Quis te - - casus Insequitur, quo tandem nomine appellem casum illum, qui te insequitur? Casus etiam hic i.q. fortuna Cf. supra v. 240. eadem fortuna viros tot casilus actos Insequitur. — 616. "inmanibus oris Libyae, cuius immanes et feri incolae [quae haud dubie unice vera est explicatio: cf. infra IV, 39 sqq.]; sive etiam horridae et asperae incultaeque terrae; aut ipsa litora periculosa navigantibus. - - adplicat, ita tulit, ut navem applicueris: ut v. 377. adpulit." Heyn. Cf. Aen. XII,

Tune ille Aeneas, quem Dardanio Anchisae Alma Venus Phrygii genuit Simoentis ad undam? Atque equidem Teucrum memini Sidona venire Finibus expulsum patriis, nova regna petentem Auxilio Beli; genitor tum Belus opimam Vastabat Cyprum et victor dicione tenebat. Tempore iam ex illo casus mihi cognitus urbis Troianae nomenque tuum regesque Pelasgi. Ipse hostis Teucros insigni laude ferebat

**620** 

625

303. terrae adplicat ipsum. — 617. 618. "Secundum Hom. II. II, 820. 281. Sic Nympharum partus ad fluminum ripas plerumque collocant poetae." Hoyn. Quod iam Servius adnotat. — Tune ille Aeneus, tam clarus, inclytus. Cf. II, 540. IV, 215. V, 391. cett. et Wagn. Qu. Virg. XXI, 6. Peerlk. conferri iubet Val. Fl. IV, 467. Tune ille Odrysiae Phineus rex inclytus orae? et Heins. ad Ovid. Her. XIV, 95. — que m Dardanio Anchisae etc. Cf. Hom. II. II, 819 sq. De hiatu Dardanio Anchisas vid. adnott. ad Ecl. II, 24. et cf. Aen. III, 74. XI, 31. — 618. Alma Venus, ut ap. Lucr. I, 2. et in Anth. Lat. I, 178, 6. Vid. adnott. ad Ecl. VIII, 17. — Verba Simoentis ad undam redeunt III, 302. De voce unda Singulari numero usurpata, ubi merae inservit circumlocationi (velut Geo. II, 163. III, 349. IV, 355. 508. Aen. X, 833. cett.), vid. Wagn. Qu. Virg. IX. p. 415. de Simoente autem supra adnott. ad v. 100. — 619—626. "Teucer, [Aiacis maioris frater, cum a Troia Salaminem reverteretur] a patre Telamone non admissus (cf. Horat. Od. I. 7, 21.), cum [novas sedes novumque regnum quaerens] Cyprum petiisset, accessisse ad Belum, Sidonis ac Tyri regem, putandus est, ut cum ab eo copiae in Cypro haberentur, earum auxilio adversus incolas insulae uteretur. quos in nova sibi sede, Salamine, paranda alienos et infestos experiebatur." Heyn. Cf. Eurip. Hel. 89 sqq. 144 sqq. Soph. Ai. 1036. Pind. Nem. IV, 76. Vellei. I, 1. Iustin. XLIV, 3. et Heynii Excurs. XXIII. ad h. l. Cum v. 620. cf. Anth. Lat. II, 192, 75. Evandrum Arcadia profugum nova regna petentem. -- 621. Belus. Nomen regium (Bel), tamquam mollius, proprii nominis loco posuit poëta. Vero enim nomine Lisae (s. Didonis) et Pygmalionis pater vocabatur Mutgon vel Matgen vid. loseph. in Apion. 1. p. 927.), vel rectius Mutto (vid. Movers de Phoen. 11. 1. p. 353. et Ieep. ad Iustin. XVIII, 4, 3.) Alii eum Mettinum, Mettem, Methrem appellant. Cf. interpp. ad Iustin. l. l. et Heyn. l. l. — Opimam Cyprum, i. e. opulentam, ut ap. Hor. Od. I, 7, 11. Larissa, I, 31. 4. Sardinia, II, 12, 22. Capua opima commemoratur. Cf. etiam Cic. pr. leg. Man. 6, 14. Agr. II, 19, 51. Liv. XXXI, 41. Auct. B. Hisp. 11. etc. cum Aen. II, 782. De ipsa insula (nunc Kebris appellata) eiusque fertilitate nd. librum meum geogr. III. p. 1044 sq. et Pauly Realencycl. II. p. 523. - 622. dicione. Vid. supra ad v. 236. Pro tenebat unus Menag. I premebat, quod Heynio exquisitius videtur, sed fortasse ex VII, 37. et L. 54. huc translatum. — 623. casus mihi cognitus - - nomenque regesque. Simile protozeugma, ubi Praedicatum, pluribus Subjectis commune, unius tantum et primi quidem numerum genusque sequitur, habemus e. g. V, 343. Mesozeugmatis exemplum praebet II, 460. Turrim, uncle Troia videri, et Danaum solitae naves, et Achaïa castra. Hypozengma denique invenimus e. g. Ecl. I, 58., ubi cf. adnott. — casus, interitus, urbis, ut infra II, 507. Urbis captae casum et ap. Ovid. Met. XIII, 576. casus Troiae etc. — 624. "reges Pelasgi pro Achivorum ducibus; etiam hoc licentius et posteriorum poëtarum Graecorum exemplo [qui Pebegos, antiquissimos Graeciae incolas, interdum omnino pro Graecis veteribus commemorant]; nam Homero Pelasgi diversus ab Achivis sunt populus, in Thessalia Larissam incolens: [cf. Il. II, 840. X, 429.]." Heyn. Vid. infra II, 83. 106. 152. VI, 503. VIII, 600. IX, 154. — 625. 1pse, bon alii solum, sed adeo ipse hostis. Cf. Wagn. Qu. Virg. XVIII, g., vi comparat locos Ecl. V, 62 sqq. Geo. I, 16. Aen. IV, 465. VII, 220.

Seque ortum antiqua Teucrorum ab stirpe volebat. Quare agite, o tectis, iuvenes, succedite nostris. Me quoque per multos similis fortuna labores lactatam hac demum voluit consistere terra. Non ignara mali miseris succurrere disco." Sic memorat; simul Aenean in regia ducit Tecta, simul divom templis indicit honorem. Nec minus interea sociis ad litora mittit

630

VIII, 298. alios. — "Teucros, Troianos, ab antiquiore illo Teucro dictos, a quo Dardanus fuit exceptus, cum e Samothracia in terram Troianam traiecisset: vid. Apollod. III. 12 sqq. Ab his originem ducere videri volebat Teucer Telamonius, propter maternum genus. Erat enim ex Hesione Laomedontis filia natus, quam Telamon a sodali Hercule muneris loco acceperat. Vid. Soph. Ai. 1300." Heyn. Adde Diod. IV, 41. Apollod. III, 12, 7. et cf. Klopferi Lex. myth. I. p. 560 sq. s. v. Hesione. — insigni laude, ut apud Lucr. VI, 95. ut insigni capiam cum laude coronam. ferebat pro efferebat, quod pedestres scriptores cum laude coniungere solent. Sic etiam Liv. VII, 10. miris pro concione cam pugnam laudibus tulit. Cf. etiam Aen. VIII, 288. Verba insigni laude ferebat iterantur in Anth. Lat. I, 146, 3. - 626. seque ortum volebat (scil. esse). prorsus ut nos: er wollte von ihm abstammen, i. e. asseverabat se ortum esse, ortus haberi volebat. Cf. Cic. de Or. II, 60, 246. qui se vult dicacem. de Finn. V, 5, 13. Strato physicum se voluit. de Off. II, 22, 75. Qui vero se populares volunt. de Div. II, 44, 93. Volunt illi, omnes codem tempore ortos cett. et Goerenz. in Iahnii Annall. a. 1826. I, 2. p. 312. De homoeoteleuto ferebat - - volebat vid. adnott. ad Aen. IV, 256. ab stirpe pro vulg. a stirpe Heins. e Medic. (qui a m. pr. exhibet AD, a m. sec. AB) aliisque bonis libris restituit. Cf. adnott. ad Geo. I, 171. Ribbeck. tamen a restituit. -- 627. Quare non nisi cum agite vel age conjunctum ap. Verg. legitur. Cf. Geo. II, 35. Aen. VII, 130. 429. VIII, 273. — a gite - - succedite; quemadmodum Geo. II, 35. Aen. VIII, 273 sq. Cf. Plant. Curc. 1, 88. agite bibite. Stich. I, 3, 65. agite licemini. Stat. Theb. XI, 478. agite ite, obsistite cett. Cf. Hand. Tursell. I. p. 205. et infra adnott. ad III, 169. — tectis succedite nostris, ut Aen. VIII, 123. nostris succede penatilnis hospes. -- 628. per multos - - labores lactatam, ut Aen. VI, 693. iactatum periclis. Practerea cf. Aen. I, 3. 29. 182. IV, 14. et similes locos. -- 629. consistere terra ut Aen. VI, 807. -- 630. "Sensus: ipsa οὐκ ἀπειρόκακος, ipsa tot mala experta, animum habeo pronum ad succurrendum aliis, qui fortuna adversa lactantur." Heyn. Peerlk. non inepte comparat Epist. ad Hebr. 4, 15. - 632. "Simul divum templis indicit honorem. Si de supplicatione diis propter felicem Aeneae hospitis adventum decreta cum Serv. et aliis intelligimus, a more antiqui sacculi recedere dicendus est poëta et deflectere ad suae aetatis vitam. Nam, ut ex toto Homero satis constat, heroicis temporibus hospitis adventu in domo sacrum fit caeditur victima, et ex ca epulo sacro hospes excipitur. [Conington tamen conferri iubet Aesch. Agam. 87 sqq. 594 sqq. 1056 sq.] Veterem illum heroum morem Vergilii exemplo descruit etiam Val. Fl. II, 650 sq. Simul hospita pandi Festa inbet, templisque sacros largitur honores." Heyn. Ceterum cf. Aen. III, 264. (numinibus) meritos indicit honores et Caes. B. G. VII, 90. supplicatio indicitur, de voc. honoris autem adnott. ad Geo. III, 486. et supra v. 49. — templis honores indicere legimus etiam Aen. III, 264. ap. Silium VII, 90. et alibi. Val. Fl. 11, 650. hunc locum sic imitatur: Sic memorat - - simul hospita pandit Tecta iubet templisque sacros largitur honores. Verba templis indicit honores legimus etiam ap. Silium VII, 90. Quod attinet ad duplex simul (de quo vid. supra ad v. 513.), Conington adnotat, hic et II, 220. eo duo Verba cum codem Subjecto, supra vero v. 513. et V, 675. duo Subiecta cum uno Verbo coniungi. Adde Aen. XII, 268. et 758. atque praeteres etiam Geo. III, 201. et Aen. IX, 318., ubi duo Praedicata sic cum uno Verb coniunguntur. — 633. Nec minus interea. Vid. Geo. II, 429. — 634., Hor

Viginti tauros, magnorum horrentia centum Terga suum, pinguis centum cum matribus agnos, Munera laetitiamque dii. At domus interior regali splendida luxu

635

rentia setis seu pilis [cf. adnott. ad Geo. I, 151.] et terga suum pro suibus. In toto loco ante oculos poëta habuit Odyss. VIII, 59 sqq." Heyn. Terga apud poëtas haud raro totum animal significant, haud dubie quod tergum totius corporis pars maxime carnosa ideoque etiam praestantissima est. Cf. Acn. III, 242. VI, 422. VII, 20. (coll. cum Ovid. Met. VIII. 649. et Moret. 57., ubi terga suis pro solo petasone posita videntur.) Supra v. 368. (ubi vid. adnot.) taurinum tergum pro tota pelle tauri usurpatum legimus. Ceterum cf. similem locum Aen. V, 96 sq. — 636. "Munera lactitiamque dii, h. e. diei: ut tauri, sues, ovesque cum agnis sint munera, quibus diem tam faustum hilariter exigant. Sunt τὰ ξεινήϊα, munera hospitalia." Heyn. Retinui quidem hanc lectionem ab Heynio, Brunckio, Iahnio, Wagn. et omnibus recentioribus editoribus (praeter Coningtonem), ut etiam a Kappesio I. p. 68 sq. defensam, qui omnes seguuntur Gellii suctoritatem IX, 14. sic scribentis: In illo versu nikil dubium est, quin (Vergilius) dii scripserit pro diei; Munera laetitiamque dii: quod imperitiores dei legunt, ab insolentia scilicet vocis istius abhorrentes. Sic extem dies dit a veteribus declinatum est, ut fames fami etc. (cf. Kretschmer. de Gellii fontibus p. 95 sq. et Ribbeck. Proleg. p. 173. et 203.); sed de cius veritate mihi nondum esse persuasum fateor. Ut enim non oppugnem illam secundi Casus formam, de qua erunt fortasse qui dubitent, cum Vergilius in altero loco, ubi pristina huius vocabuli flectendi ratione utitur, Geo. I, 208. (ad quem l. vid. adnott., ubi viris doctis de hac forma disserentibus adde Koenium de lingua epica Rom. p. 81 sqq.) potius die scripocrit, quamquam literas e et : antiquioribus temporibus sexcenties confusas esse constat, ita ut etiam in illo ipso Georg. loco Charis. p. 101. dii scriptum fuisse contendat; ut porro non opponam Codd. (etiam Med., Rom. et Gud.) auctoritatem, qui omnes fere dei videntur exhibere (Henry in 46 Codd. dei, in duobus modo, Helmst. et Goth., dii invenit), cum insolentior illa et obsoleta forma pro causa corruptionis haberi possit; ipsa tamen sententia talis est, quae magnopere offendat, Vergiliumque aliud quid scripsisse inbeat suspicari. Quis enim, quem non plane fugit veterum vivendi ratio ipsiusque Maronis de his rebus loquendi mos et consuetudo (cf. Aen. I, 195. 724. III, 630. V, 248. IX, 165. cett.), sibi persuadere potest, poëtam in describendo convivii tam lauti laetique apparatu ciborum modo mentionem fecisse, eosque tam accurate enumerasse, vinum vero, certissimum communis laetitiae incitamentum, prorsus tacuisse? cui etiam probabile videatur, a poëta tam subtili pulchri venustique sensu praedito tauros illos, sues, agnos (unius?) diei lactitiam appellari? quamquam Siebelis. p. 27. adnotat: "Dido illas pecudes non misit, ut simpliciter dono essent, sed tamquam lactificum donum festi illius diei." Quod quam mirum esset, probe sentiens iam Servius, qui utramque lectionem novit, si dii praeserendum sit, paullo subtilius et parum probabiliter distinguendum censet inter pecudes illas ad cultrum destinatas, quae ad multorum dierum usum sufficiant, et alia munera ad hunc potissimum diem hilariter exigendum comparata; Heins. autem, Burm., Bothius p. 12. (collato Iacobs. ad Anthol. Palat. p. 225.) Voss. Progr. p. 202., Müller in Progr. Blankenb. a. 1837., Haeckerm. Expl. p. 23., et in Zeitschr. etc. XIX. p. 49., Henry, (in Class. Muss. XX., Tw. years I. p. 157., Philol. XI. p. 487. et 523.) et Conington lectionem dei amplectuntar, non omnes vero eadem ratione explicant. Plerique (etiam Bryce, qui adhuc fluctuans propensus tamen videtur ad meum explicationem probandam, et Conington) de Bacchi muneribus cogitant, quem deum cum alii poëtae, tum Vergilius ipse infra v. 734. laetitiae datorem nuncupent. Cf. Enr. Cycl. 414. Διονύσου γάνος, Hesiod. Scut. H. 400. οἶα Διόνυσος δωχ' ἐνδράσι χάρμα etc. Wagn. opponit, Bacchum non simpliciter dei nomine posito designari potuisse; immemor haud dubie loci Aen. IX, 336. multoque iacebat Membra deo victus, i. e. Baccho s. vino, quamquam non nego hunc beum, ubi connexus clare docet, quis deus intelligendus sit, non prorsus Instruitur mediisque parant convivia tectis: Arte laboratae vestes ostroque superbo, Ingens argentum mensis caelataque in auro

640

nostro esse similem. Gravior causa mihi videtur defectus Copulae ante munera, quam et ipse aegre desidero. Nihilominus suspicor, poëtam, vere de vino cogitantem, utique scripsisse munera lactitiamque dei, ita quidem, ut, cum deum praedicato aliquo minus vulgari et usitato accuratius indicare vellet, quod non statim sibi succurreret, versum alteri recensioni imperfectum relinquere, quam tritum quiddam et quotidianum ponere maluerit. (Cf. etiam supra ad v. 534. adnott.) Henry autem (qui prius mecum de Baccho cogitaverat, nuper in Philol. l. l. novam iniit rationem, ut tauri illi, sues et agni vocentur munus taen splendidum et laetificum, ac si a deo aliquo missum sit, quam explicationem fulcire studet coll. Acn. VIII, 200., qui tamen locus nihil probat, cum Dido, huius muneris auctor, aequari nequeat Herculi, Iovis filio, post mortem inter deos relato, qui propterea ipse iam vivus pro deo haberi potuerit; similiterque etiam Haeckerm. II. II. explicat: "Adeo nitidum crat id pecus, ut vel deus tals munere lactus foret" wahre Guttesgeschenke, an denen ein Gott seine Freude haben könnte; contra quas interpretationes magis etiam valere videntur, quae supra lectioni man. lactitiamque dii opposuimus. Peerlk. denique, et ipse sentiens, lactitiam dei significare debere vinum, quod ut commemoretur et rerum series et consuetudo postulet, paullo audacius coniecit muneraque laticemque Lyuei. (Vid. quae Siebelis p. 27. contra eum disputat.) — 637. Iam Catullus dixerat LXIV, 46. quacunque opulenta recessit Regia --Tota domus gaudet regali splendida gaza. Burm. cum Serv. splendida explicat: ut splendida sit, splendida instruitur accipiens pro splendide instruitur, coll. supra v. 506. VII, 343. VIII, 30.; quod vix probaveris. Splendere autem et splendidus de convivii apparatu proprie dici, demonstrare studet coll. locis Cic. pr. Quinct. 30. Claud. B. Gild. 151. in Bufin. II, 340. et adnott. ad Phaedr. XIV, 24. Vid. etiam Obbar. ad Hor. Ep. I, 5, 7. Vol. I. p. 254. Rectius tamen cum Henrico in Two. years I. p. 158. coniunxeris verba splendida reguli luxu, quam instruitur reguli luxu. Verba At domus interior redeunt II, 456. atque mediisque parant convivia tectis repetuntur in Anth. Lat. 1, 172, 44. et tectis in mensis mutatis ibid. VI, 54, 17. Conington comparat Cic. Verr.: Act. c. II. 34, [54.] instructa et exornata domus et ibid. IV, 27, [62.] omnibus rebus instructum et paratum convivium. Ceterum cum interior domus et mediis tectis tautologice dicta sint, Peerlkamp, praeserendam censet lectionem At domus interca, quam exhibet Cod. Ambrog. Frontonis Exempl. Eloc. p. 525. ed. Maii. --- 639. vestes, scil. sunt vel instruuntur. In narrandi enim et describendi brevitate saepe Substantiva sola sine Verbis poni, vere memorat Wagn. coll. Geo. II, 473. Aen. III, 216 sqq. 392. IV, 201 sq. V, 822 sqq. VII, 732. VIII, 675 sqq. XI, 633. Hie autem Verbum eo facilius poterat omitti, cum praecedant verba domus instructur. Intellige autem vestes stragulas purpureas magna arte textas. Qua signif. voc. restes etiam Geo. II, 464. Hor. Sat. II, 6, 103. Cic. Phil. II, 27, 66. Ovid. Met. VIII, 657. alibi legitur, neque raro cum Adiect. strugulus coniunctum (Cic. Verr. II, 7, 20. Liv. XXXIX, 6, 7. cett.). Omnino semper fere, ubi de vestibus tamquam de rebus splendidis, magnificis, pretiosis sermo est, hoc sensu capiendum est vocabulum, fortasse etiam Aen. III, 453. — arte laboratae, nove dictum pro magna arte textae pictaeque. (f. tamen Ovid. Met. III, 155. antrum arte laboratum nulla. — ostro. Vid. infra v. 700. V, 111. Hor. Od. III. 29, 15. coenae sine aulaeis et ostro, et adnott. ad Geo. 1 207. — superho, i. e. splendido. Vid. infra v. 697. II, 504. etc. Si ostroque superbo etiam in Anth. Lat. I, 175, 23. De hoc auter Ablativo materiae vide quae intra ad v. 655. adnotavimus. Noli enim cor iungere ostro laboratae. — 640. Ingens argentum, quod redit III, 46t est ingens copia argenti, vasorum argenteorum, ut pecunia magna mag vis pecuniae apud Tac. Hist. I, 66. Nep. Cim. 1. cett. et magnitudo 1 cuniae ap. Cic. Inv. II, 56. Heyn. minus recte de magnis vasis cogit Ceterum cf. supra ad v. 593. adnotata. Verba Ingens argentum mer

Fortia facta patrum, series longissima rerum Per tot ducta viros antiquae ab origine gentis.

Aeneas — neque enim patrius consistere mentem Passus amor — rapidum ad navis praemittit Achaten, Ascanio ferat haec ipsumque ad moenia ducat. Omnis in Ascanio cari stat cura parentis. Munera praeterea Iliacis erepta ruinis

645

iterat Auson. cent. nupt. 60. — caelataque in auro etc. Vasa aurea, in quibus caelata i. e. opere anaglypho seu exstantibus figuris repraesentata sunt praeclara maiorum Didonis facinora. Cf. adnott. ad Ecl. III, 37. Construitur autem caelandi voc. modo cum Praepos. in (e. g. Plin. H. N. XXIII, 12, 55. Satyrum in phiala, Areopagitas in scuphis), modo cum simplici Ablativo (Cic. Div. I, 36, 79. speciem argento, Ovid. Met. V, 188. clypeo fumina cett.) — Fortia facta, ut Aen. X, 369. et ap. Liv. XXVI, 39, 3. multis fortibus factis. Cf. etiam Aen. VII, 232. 474. X, 252. 397. 791. XII, 322., contra vero Aen. II, 548. VIII, 483. XI, 812. etc. - "series rerum ducta, deducta; non autem de opere e metallo confato, ut duci solet dici alibi." Heyn. Verba series longissima rerum repetuntur in Auson. cent. nupt. 17. — antiquae gentis. Heyn. cum Brunck. edidit antiqua (origine), quam lectionem si ab omnibus fere Codd. exhiberi censet, vehementer errat. Immo Med. et alii boni libri (Pal., Gud. et Bern. III. certe a m. sec.) vulgarem lectionem tuentur, quam revocavimus cum Wagn., qui censet, librarios elisione deceptos et memores fortasse similium locorum supra v. 733. Geo. IV, 286. etc. epitheton ad proximum voc. accommodasse. Vid. etiam adnott. ad IX, 179. Etiam Iahn., Gossr., Thiel. et Ladew. Wagnerum secuti sunt, dum Süpffl., Bryce, Ribbeck. et Conington restituerunt lectionem antiqua, quam plurimi sane Codd. praebent Rom., duo Rottend., duo Paris., fragm. Mor., alii, a m. pr. autem Pal., Gud. et duo Bern.) — 643. "Affectus paternus bene a poëta exhibitus; tum generosum Aeneae studium benevolentia reginae provocatum. — amor nun passus est mentem consistere; ergo eum agitavit, permovit, ut nlie nuntiari iuberet fortunae vices secundas, eumque arcesseret." Heyn. --patrius amor. Vid. adnott. ad Aen. VI, 33. Consistere i. q. tranquillum, quietum fieri vel esse (Ruhe finden, haben). Cf. Cic. Phil. II, 28, 68. neque rigilantem, neque in somnis posse mente consistere. pr. dom. 54. extr. is neque mens, neque vor, neque lingua consisteret cett. Transfertur imprimis ad quiescentes vehementiores animi affectus. Vid. Burm. ad Petron. 46. idemque ad Quinct. Decl. 349. et Bach. ad Ovid. Met. VI, 627. (infractaque constitit ira). -- 644. rapidum praemittit Achaten, i. e. rapide praemittit, Praedicato, quod Subiecto convenit, vel per Adverbium exprimendum erat, ad Obiectum relato, ut saepe apud poëtas. Cf. etiam quae supra ad v. 169. adnotavimus et Obbarium in Diariis Schol. Darmstad. 1832. ch. 150. p. 1201 sqq., multa exempla afferentem. Rapidus autem de concitato hominum incessu non raro dicitur. Cf. Aen. VII, 156. XI, wes. XII. 51. cett. et adnott. ad Aen. I, 42. - praemittit Achaten, ut ante epulas a Didone paratas et priusquam alii mittantur a regina legati. qui sociis in navibus relictis laetam nuntium de Carthaginiensium hospitalitate adferant, haec nuntiet Ascanio ipsumque cum muneribus adducat. (Y. etiam Weickert l. l. p. 9. Heyn. praemittere pro simplici mittere positum censet, quod neutiquam probari potest. Eadem ratione Achates infra VI. 34. praemittitur. — ferat, nuntiet haec omnia. Ferre pro referre, nuntiare, redit II, 160. si vera feram. Cf. Ter. Phorm. V, 6, 17. Quod fers, cedo. Tac. Ann. I, 5. fama eadem tulit. VI, 47. commentarii ad senatum missi ferebant XV, 60. haec ferre Granius Silvanus inbetur etc. — 646. stat non pro simplici est positum, quod Heyn. existimat; sed i. q. semper versatur, posita est, ut perpetuitatis, constantiae notio accedat. Vid. adnott. ad Aen. II, 163. — cari parentis, i. e. amantis, paullo fortius dictum, quam Homeri gllov πατρός. — 647 — 656. "Apud Homerum munera fere ξεινήϊα hospitibus advenis dantur ab iis, qui cos excipiunt.

Ferre iubet, pallam signis auroque rigentem Et circumtextum croceo velamen acantho, Ornatus Argivae Helenae, quos illa Mycenis, Pergama cum peteret inconcessosque hymenaeos, Extulerat, matris Ledae mirabile donum;

**65**0

Hoc loco iubet Aeneas apportare Achatem e navibus, quae Didoni donet." Heyn. — Cum v. 647. cf. VII, 243. fortunae - - parva prioris Munera, reliquias Troia ex ardente receptas et III, 476. Pergameis erepte ruinis. ferre iubet, omisso Accus. Obiecti. Vid. adnott. ad Ecl. VI, 85. palla, vestis ampla et superior (deorum imprimis, vatum et mulierum) a collo usque ad pedes defluens, cuius nomen secundum Varronem apud Serv. ad h. l. et Isidor. l. infra laud. a Graeco πάλλειν deducendum, ut a mobilitate inferioris potissimum amplarum vestium partis appellata sit, ex alio autem Varronis loco L. L. IV, 39. ab Latino palam repetendum, quod superius sit vestimentum. Cf. Aen. VI, 555. VIII, 702. XI, 576. Hor. Sat. 1, 2, 98. id. ad Pis. 215. Ovid. Am. III, 13, 26. Tibull. III, 4, 35. Val. Fl. I, 385. Isidor. Orig. XIX, 25, 2. Spanhem. ad Callim. H. in Apoll. 32. Markland. ad Stat. Silv. II, 3, 16. Gierig. ad Ovid. Met. XI, 166. Iacobs. Blumenl. II. p. 112. Dissen. ad Tibull. I, 7, 46. Schirach. p. 569. s. v. rigere. Creuzer. Symb. II. p. 330. Boettigeri Sabina II. p. 140. Lersch. Ant. Verg. §. 79. p. 242. et Thiel. ad h .l. — "palla signis auroque rigens plena ac densa auro, quo pertextae et effictae sunt in tela figurae. Aen. XI, 72. Tunc geminas vestes auroque ostroque rigentes Extulit Aeneas: quas Dido — tenui telas discreverat auro. — Rigentes togas ex nostro duxit Claud. I, 205." Heyn. Videntur igitur signis auroque figura illa évòs dià duoiv dicta, de qua ad Ecl. II, 8. egimus, quamquam hic etiam notiones disiungere possumus. Nos similiter: von Gold u. Stickerei strotzen. Cf. etiam Lucr. V, 1427. veste Purpurea atque auro signisque rigentibus apta, quem Maro ante oculos videtur habuisse, et Ammian. Marc. XVI, 10. rigentia auro vexilla. Burm. praeterea Salmas. ad Vopisci Carinum c. 20. et Rubenium de re vestiar. I, 2. conferri iubet. Verba pallam signis auroque rigentem iterantur in Auson. cent. nupt. 58. - ,, circumtextum velamen acantho, praetextum acanthi foliis vestis oram ambientibus. De acantho vid. ad Ecl. III, 45., ubi in poculis ansae acantho circumlitae, ut apud Ovid. Met. XIV, 701. crateris os. — croceum, quod eius modo species est; nam vulgare genus est flore albo. Calpurn. Ecl. IV, 68. rutilum dixit, ubi Tityrum cantantem rutilo spargebat acantho Nais. Et similiter puto Sictonium Statius dixit in loco ex nostro expresso Silv. III, 1, 37. 38. Hic tibi (Hercules) Sidonio celsum pulvinar acantho (h. e. cui intextus ex purpura acanthus) Texitur, et signis crescit torus asper eburnis." Heyn. De aliis acanthi epithetis cf. Gebauer de poet. 1. p. 202 sq., de eiusmodi autem ornamentis acanthinis Salmas. ad Hellan. p. 45. Sturz. Voss. ad Geo. IV, 123. et Iahn. cum Gierigio ad Ovid. Met. XIII, 701. — "velamen seu omnino peplus, vestis, seu expressum est tò φήδεμνον, quo caput velari et, si complicaretur, frons religari poterat. [Hoc probabilius.] Abstulerat cum Helena Paris multas vestes et ornamenta, κειμήλια, quae ipsa cum Helena repetebant Achivi. Vid. II. III, 70. et al." Heyn. -- Argivam Helenam, 'Λογείην Ελένην (Hom. Π. Π. 177. a Coningt. laud.) latiore sensu pro Spartana. Verba Ornatus Argivas Helenae iterantur in Auson. cent. nupt. 42. — 651. cum peterēt. Vid. adnott. ad Ecl. IV, 51. VI, 44. al. — hymenaei (fortasse etiam Hymenaeus Singul. numero: vid. tamen ad Aen. IV, 127. al.) pro ipsis nuptiis etiam III, 328. IV, 99. Geo. (III, 60.) IV, 516. Stat. Theb. III, 283. et saepe apud poëtas legitur. Verba inconcessosque hymenaeos iterantur in Anth. Lat. I, 170, 7. - 652. Leda, celeberrima Tyndarei, regis Spartani, uxor, Helenae, Castoris, Pollucis et Clytaemnestrae mater (Hygin. f. 14. 77. Apollod. I, 7, 10. alii), quae secundum Hom. II. III, 426. 237. et Od. XI, 298 sqq. solam Helenam ex Iove, Dioscuros autem ex Tyndareo peperit. -- 653. ,, Habes sceptrum, h. e. hastam vel scipionem, insigne puellae regiae, ut omnino

Praeterea sceptrum, Ilione quod gesserat olim, Maxima natarum Priami, colloque monile Bacatum et duplicem gemmis auroque coronam. Haec celerans iter ad navis tendebat Achates.

655

At Cytherea novas artes, nova pectore versat Consilia, ut faciem mutatus et ora Cupido Pro dulci Ascanio veniat donisque furentem Incendat reginam atque ossibus inplicet ignem;

660

hominum genere vel honore insignium. Sic apud Eurip. Troad. 150. Hecuba Σπήπτοφ Πριάμου διερειδομένα choros se celebrasse dicit." Heyn. Cf. etiam Stat. Theb. VI, 81. — Iliones historiam nemo praeter Hyginum f. 109. 240. et 243. refert. Erat autem Priami et Hecubae filia, Polymnestori, Thraciae regi, nupta, ex quo Deipylum suscepit. Parentes autem cum ei Polydorum, fratrem natu minimum (vid. adnott. ad III, 49 sqq.), educandum tradidissent, Ilione miro, quo hunc amplectebatur, amore commota est, ut fratre cum ipso filio permutato Polydorum filium, Deipylum fratrem esse simularet; quae fraus effecit, ut Polymnestor, praemio Graccorum corruptus, ipsum filium pro Polydoro interficeret. Ilione autem, prius marito e medio sublato, ipsa sibi manus intulit. Attius scripsit de ca tragoediam, quare commemoratur Horatio Sat. II, 3, 64. et Ciceroni Acad. II, 27, 88. et Tusc. I, 44, 106. Cf. Heynii Exc. XXIV. ad h. l. maxima, scil. natu. Vid. supra ad v. 521. — 654. collo, tertio Casu, ut collo ornamentum esset. — monile bacatum (cf. adnott. ad Ecl. X, 27., ubi adde Corssen. de pron. I. p. 38. ed. 2.) nove dictum pro monili margaritis ornato. Post Vergilium etiam Silius VIII, 134. dixit. Margaritae ipsae ob formae similitudinem etiam ab Hor. Epod. 5. 14., ab Ovidio Met. X, 116. et in Culice 67. baccae vocantur. Cf. etiam Heindorf. ad Hor. Sat. II, 3, 241. — 655. "Coronam intelligo duplici materia, h. e. diadema aureum gemmis distinctum, quo in monumentis antiquioribus saepe deas ornatas videas. Ovid. Met. XIII, 704. Dant pateram claramque auro gemmisque coronam." Heyn. Gossr. duplicem coronam proprio sensu dictam putat, coll. Val. Fl. VIII, 235. Ipsa num duplicem Cytherea coronam Donat et arsuras - - - gemmas; sed hic ipse locus non aliter intelligendus atque noster, cum poëta sese ipse interpretans subiiciat et arsuras alia cum virgine gemmas, quod iam Heyn. perspexit. — gemmis auroque est Ablativus materiae, ut supra v. 167. abi vid. adnott. Verba duplicem gemmis auroque coronam repetuntur in Anth. Lat. 1, 178, 364.; verba autem colloque monile cum toto v. 655. iterantur in Auson. cent. nupt. 61 sq. — 656. Haec celerans, i. e. vel celeriter allaturus, quemadmodum apud Hor. Od. II, 7, 24. deproperare coronas, ibid. III. 24, 62. properare pecuniam et similia; vel, quod probabilius videtur, haec (mandafa) celeriter exsecuturus, ut imperium alicuius celerare legimus apud Val. Fl. IV, 80. 385. et alibi. Celerare cum Acc. Obiecti etiam infra VIII, 90. X, 249. et alibi legitur. De Participio Praesentis pro Futuri posito vid. ad Aen. II, 111. — iter tendere redit infra VII, 7. Iter contendere dicit Cic. pr. Rosc. Am. 34, 97. -- 657 sqq. "Viderunt iam Germanus et Ursinus, in toto Veneris artificio et machinatione Vergilium ante oculos habuisse Apollonium III, 7 sqq., impr. 25 sq. 112 sq. Venus, Aeneae timens, ne Iunonis fraude Didonis et Poenorum voluntas in Troianos mutetur, reginam eius amore inflammat; eodem metu impulsa mox in nuptias consentit infr. IV, 107 sqq." Heyn. - 657. novas artes, fraudes, ut infra VII, 477. Tibull. I, 4, 76. etc. Verba At Cytherea novas artes repetuntur in Auson. cent. nupt. 83. - 658. faciem, corporis formam (Gestalt), ut Geo. II, 131. Aen. III, 310. V, 722. alibi. De constructione faciem mutatus vid. adnott. ad Ecl. I, 54. - 659. 660. "Donis furentem vix, nisi dure admodum, dicas: quamvis v. 713. Expleri mentem nequit, ardescitque tuendo. Melius ut donis incendat reginam furentem, amore inter haec ipsa actam, aut, ita ut amore furat, insaniat. Sic etiam alibi, ut IV, 22. animumque labantem impulit, ut labaret." Heyn. Quippe domum timet ambiguam Tyriosque bilinguis; Urit atrox Iuno et sub noctem cura recursat. Ergo his aligerum dictis adfatur Amorem: "Nate, meae vires, mea magna potentia solus,

Nec donis furentem, nec donis incendat, ut meretriculam, iungi posse scribit Iacob. ad Lucil. Actn. v. 112., sed Ablativo donis hoc significari: dum dona affert; contra quem recte disputat Wagn., qui iungens verba donis incendat, coll. infra v. 714., docet, mulieres, etiam alienissimas a meretricio more, donorum splendore et praestantia valde commoveri; furentem autem proleptice dictum ad utrumque enuntiatum hoc modo referendum: incendat reginam et implicet ignem, ut furat ("furere eam faciat": Schirach. p. 447.). Cf. infra II, 430. IV, 22. etc. cum adnott. ad Geo. I, 320. et II, 353. Henry in Two. years I. p. 159. et Philol. XI. p. 526. paullo subtilius premit genus donorum et cogitationes, quae iis in Didonis animo excitatae fuerint, cum croceum velamen flammei et duplex corona coronae nuptialis (? de qua conferri iubet Turnebi Adv. XXIX, 4.) memoriam ei afferre potuerint. - Incendat reginam. Vid. infra v. 687. - ,, ossibus implicationem, exquisitiore forma, quam ossa implicet igni, h. e. ipsis ossibus ac medullis, ut de amore loqui mos est, flammas inserat, immittat, insinuet." Heyn. Redit hoc totum hemistichium infra VII, 355. atque repetitur etiam in Anth. Lat. I, 178, 192. De ossibus vid. adnott. ad Aen. II, 120. Ad constructionem cf. Cic. de Div. I, 36, 79. Dii vim suam naturis hominum implicant, h. e. penitus immittunt. — 661. 662. "do mum ambiguam puto pro stirpe, gente Didonis dictam, et ad fraudulentum Pygmalionis ingenium respici. Locus Aen. I, 96. 97. aliter se habet." Heyn. Est igitur domus ambigua i. q. domus ambiguae fidei (cf. Liv. VI, 2, 3. esse ambigua fide in amicitia alicuius), fallax, cui fides haberi non potest. Sic II, 98. spargere voces ambiguas, i. e. suspicionum plenas, ideoque ambiguum s. male fidum aliquem reddentes. — Tyriosque bilingues, h. e. fallaces. Non miranda autem haec fallacia et perfidia populi soli mercaturae studentis. Quare Punica fides, Punica religio in proverbium abiit. Cf. Cort. ad Sall. Iug. 108, 3. Rupert. ad Liv. XXI, 4, 10. XXII, 6, 8. alii. Bilinguis codem sensu legitur ap. Plaut. Pers. II, 4, 28. Tamquam proserpens bestia est bilinguis et scelestus. Phaedr. II, 4, 25. Quantum homo bilinguis saepe concinnet mali. Sil. II, 56. Discinctos inter Libyas populosque bilingues (i. e. Carthaginienses). id. XVI, 157. Dimitte bilingues Ex animo socios (ubi vid. Drak.) cett. Punctum prius in fine huius versus positum nunc in Semicolon mutavimus; cohaerere enim hunc versum cum sequente docent v. 670. et 671., quod vere animadvertit Conington. Venus timet, ne Iuno Tyriorum perfidia utatur ad Aeneam perdendum. — "Urit Iuno atrox, infesta; cogitatio de Iunonis in Aeneam odiis et consiliis eam cruciat." Heyn. Urere pro vexare, angere, pungere satis frequentatum. Cf. Ovid. Met. IV, 278. tantus dolor urit amantes. Sen. Herc. Oet. 620. Urit miserum gloria pectus. Flor. II, 6. Liv. X, 17. in. Vellei. II, 77. Cort. ad Lucan. IV, 578. Ruhnk. ad Ter. Eun. II, 2, 43. et Obbar. ad Hor. l. l. Fasc. V. p. 82. Cf. etiam Ecl. VIII, 82. — "sub noctem: vesperi haec geruntur. Vid. inf. v. 726. Narratum autem de dea secundum morem humanum: nocte quippe ingruente curae ac sollicitudines recrudescunt." Heyn. Cf. Aen. IV, 531. Ovid. Rem. Am. 585. Tristion ideirco nox est, quam tempora Phoebi: Quae relevet luctus, turba sodalis abest. idem Met. VIII, 81. curarum maxima nutrix Nox intervenit. Val. Fl. III, 361. aspera curis nox etc. - cura recursat, ut XII, 802. - 663. aligerum Amorem. Sic apud Silium VII, 458. aligeri substantive sunt Cupidines alati: Dumque hic aligeris instat Cytherea, et apud Stat. Silv. III, 3, 80. Mercurius summi Iovis aliger Arcas nuntius vocatur. — 664—666. "Meae vires, mea potentia, pro: per quem ego valeo et potens sum. Petiere hinc alii, ut Stat. Silv. I, 2, 135. tu, mea summa potestas; adde Ovid. Met. V, 365. [Arma manusque meae, mea, nate, potentia]. Paullo aliter filii patrum σθένος, robur, dicuntur; unde et Tragici, v. c. Eurip. Troad.

665

Nate, patris summi qui tela Typhoïa temnis, Ad te confugio et supplex tua numina posco. Frater ut Aeneas pelago tuus omnia circum Litora iactetur odiis Iunonis acerbae,

570. Astyanax Extogos lvis." Heyn. Cf. etiam Ovid. Am. I, 1, 13. (de Amore): Sunt tibi magna, puer, nimiumque potentia regna. id. Met. V, 369. Tu superas ipsumque Iovem, tu numina ponti Victa domas etc. Theocr. Idyll. XIII. in. et Bionis Idyll. III. in. Difficile iudicatu est, utra distinguendi ratio praestet, ea, quam nos cum Wagn. et recentioribus editoribus omnibus secuti sumus (adsentiente Kappesio I. p. 70.), an altera, ut Comma (vel adeo Semicolon, quod Henry vult) ante solus ponatur et coniungantur verba solus qui temnis, cui patrocinantur Heyn., Wakef., Weickert., Iahn. ad Aen. XII, 858., Haeckerm. Expl. p. 23 sq. et in Zeitechr. etc. XIX. p. 50. atque Henry in Tw. years I. p. 160 sq. et Philol. XI. p. 527. Illam enim suadet repetitus Vocativus nate, qui voc. solus ei praeposito valde languet meliusque prorsus abesset, et comparatio similis loci Aen. VIII, 581. care puer, mea sola et sera voluptas; huic vero favet Cod. Med. auctoritas et collati loci Ovid. Met. V, 365. Arma manusque meae, mea, nate, potentia etc. Stat. Silv. I, 2, 137. Tu mea summa potestas, Nate et Wernsd. Poet. L. min. IV, 92. Lactare Cupido Terribilem divum (Martem) tuo solo numine victum, qui omnes videntur hunc locum respicere. Quam autem Henry praeterea addit causam, Cupidinem neutiquam esse solam Veneris potentiam, quae etiam pulchritudinem suam et caestum habeat, ea non multum valet, cum apertum sit, Venerem hic filio blandiri velle, quo promptius ille mandata sua exsequatur. Quod ad nostram attinet rationem, satis notum est, Nominativum interdum praecedenti Vocativo ita subiici, ut appellationis causam contineat; ut igitur Nate - - solus sit i. q.: Nate, qui solus es etc. Cf. Aen. VI, 324 sq. tu parce, - - Proice tela manu, sanguis meus. Prop. II, 6, 19. Tu criminis auctor, Nutritus duro Romule lacte lupae. Ovid. Her. XIV, 73. Surge, age, Belide, de tot modo fratribus unus. Hor. Od. I, 2, 43. Liv. I, 2, 47. etc. Accedit, quod solus est in iis vocibus, quae carere Vocativo videntur (vid. Bauer. ad Sanct. Min. II, 6. p. 231 sq.); quamquam aliter statuit Priscian. V, 14, 77. (p. 673. Putsch.), qui ex Atticida in Hymenaeo hunc profert versum: Felix lectule talibus sole amoribus. Cf. etiam Ruddim. I. p. 135. et quae de Nominativo pro Vocativo posito ad Aen. XI, 464. disputavimus. — 665. "Amor Iovis fulmina frangens aut calcans elegans poëtarum et artificum veterum lusus, suavi cum varietate expressus passim invenitur in gemmis; v. c. Mus. Flor. T. II. t. 16, 1. [ubi videmus Cupidinem Iovis fulmina ad genu frangentem]. — tela Typhoïa (Τυγώϊα, alibi Τυγώεια), quibus Iupiter usus est in Typhoeum [i. e. fulmina]." Heyn. De Typhone vid. adnott. ad Geo. I, 279. Ceterum optimi Codd. (Med., fragm. Vat., Rom.) Prisc. p. 588. P. et Servius praebent lectionem Typhoëa, quae metro adversatur; quare iam Brunck. Typhoïa, edidit, quae Adiectivi forma invenitur apud Claud. de R. P. III, 183. cervix Typhoïa. Vid. etiam supra ad v. 201. Iam Servius adnotat: "Multi legunt Typhoïa". Nihilominus Ribbeck. et Ladew. ediderunt Typhoea et ille quidem provocat ad Gramm. ineditum in Bibl. Leid., cuius Peerlk. haec affert: "Typhoea corruptum protulit. Doricum est. Illi enim de si diphthongo i abiiciunt et e sola brevis remanet". Sed cur praeter necessitatem hoc circuitu utamur? Rau in Sched. p. 53. hunc versum spurium censet. — 666. Verba Ad te confugio hinc repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 3. et 194. — "tua numina posco, tuam opem et auxilium imploro, quod per potentiam et numen declarat." Heyn. Ceterum cf. Schirach. p. 536., qui admodum acerbum de toto h. l., utpote ridiculo et Venere indigno, fert iudicium. — 667. Frater. Etiam apud Tibull. II, 5, 39. Aeneas volitantis frater Amoris vocatur. Magna autem cum vi voc. frater incipit sententiam. - pelago pro: in pelago, ut supra v. 3. (ubi vid. adnott.) alto pro: in alto. — omnia cirum Litora. Cf. adnott. ad v. 32. — iactetur odiis cett. Quia plurimi et praestantissimi Codd. (Med., Rom., Gud., fragm. Vat. a m. sec. etc.) exhibent iacteturque,

Nota tibi, et nostro doluisti saepe dolore. Hunc Phoenissa tenet Dido blandisque moratur Vocibus, et vereor, quo se Iunonia vertant Hospitia; haud tanto cessabit cardine rerum.

670

Wagn. Qu. Virg. XII, 13. aut traiectionem statuendam esse censet, cum proprie dicendum esset, pelago odiisque iactetur; aut corruptelam in praegresso versu latere et vocem pelago occupare Verbi alicuius locum, quale peragret; aut denique circum pro circet a librariis invectum esse (quod verbum circare tueantur Brouckhus. ad Prop. IV, 9, 35. et Herm. Elem. doctr. metr. p. 619.). Equidem Copulam prorsus negligendam duxi, quam vanam modo de metro sollicitudinem invexisse mihi persuasum sit, et video mecum consentire Ribbeckium Proleg. p. 65. De productione autem syllabae brevis arsis et caesurae vi effecta vid. adnott. ad Ecl. I, 38. et Geo. II, 211. cum addend. coll. Fleckeisenio in Annal. suis LXI. p. 33. — Iunonis acerbae. Hanc difficiliorem lectionem, in quam librarii vix sua sponte deduci poterant, cum Ribbeckio et Coningtone ex fragm. Vat., Pal. et Gud. a m. pr., Minoraug. aliisque Codd. recepimus, cum vulgaris lectio iniquae (quam ceteri recentiores editores servarunt) facile ex VIII, 292. huc transferri potuerit, quamquam non reticendum est, etiam in Anth. Lat. I, 192, 2. legi Aeneas odiis Iunonis pressus iniquae. Etiam Aen. XI, 587. Codd. quidam deterioris notae pro fatis urguetur acerbis exhibent f. u. iniquis, quod ex Aen. II, 257. eo transferri potuit. Cf. autem Cic. Lael. 24. extr. inimicus acerbus. id. Catil. IV, 6. extr. hostes acerbissimi. ad Div. I, 4, 1. Curio acerbus etc. — 669. Nota tibi (sunt) pro: notum tibi est, vel: res tibi notae sunt, Graecorum more. Cf. Herm. ad Viger. adn. 139. p. 739. Matth. Gr. §. 443. Kühner. Gr. §. 423. not. et quos hi laudant. Wund. comparat Plin. Paneg. c. 44. An prona parvaque sunt ad aemulandum, quod nemo incolumitatem turpitudine rependit? Peerlk. autem Claud. II. Rufin. 294. ut cessisse duces - - cognita Rufino. — nostro doluisti do-lore, ut ap. Plant. Pers. V, 1. v. ult. Bene ei, qui hoc gaudio gaudet. Cf. Ruddim. II. p. 158. — 670. "Adumbratum putant ex notis verss. Odyss. I, 55-58., ubi Ulysses similiter a Calypso retinetur." Heyn. -Hunc Wagn. Qu. Virg. XX, 6. a. explicat cum nunc, ut hic de tempore intelligendum sit, quemadmodum infra v. 732. IV, 47. X, 629. alibi. Aliquot Codd. (Pal., fragm. Vat. a m. pr., Bern. III. alii) Nunc, quod Wakef., Ribbeck. et Conington, hunc ex v. 680. huc translatum censentes, praeferunt; sed Medic., Rom., Gud., Bern. II. alii et Anth. Lat. I, 14, 14., ubi verba Hunc Phoenissa tenet iterantur, vulgarem lectionem tuentur. tenet, i. e. amore apud se retinet, explicatur verbis adiectis blandisque moratur vocibus. Cf. Burm. ad Val. Fl. VII, 257. a Peerlk. laud. — 671. 672. "Sollicita est Venus et metuit, ne hospitium hoc Aeneae in Iunonia urbe [Iuno enim Carthaginis praeses: cf. supra v. 15.] ad eius exitium vertat (cf. IV, 96. etc.) Iunonis in Aeneam odiis." Heyn. - quo se Iunonia vertant Hospitia. Conington confert Ennii Alex. fragm. I. [p. 98. Vahl.] Quo sese vertant tantae sortes somnium et Aeneia hospitia Aen. X, 494. Gent. Annot. crit. p. 8. pro Hospitia praeter omnem necessitatem coni. Consilia. — "tanto cardine rerum, in tanto rerum momento, dum res summa agitur, an Troiani ab Italia fatalique regno averti possint, illa, sc. Iuno, non cessabit, sed novas adversus Aeneam machinas parabit, quibus eum perdat." Heyn. Subiectum enim sententiae (Iuno) ex verbis Iunonia hospitia est supplendum. Sic etiam apud pedestris orationis soriptores Substantivum ex antecedente Adiectivo intelligendum est. Cf. Cic. Brut. 29, 112. aptum videbatur ad senatoriam sententiam, cuius (senatus) erat ille princeps, vel maxime. Pacuv. ap. Cic. de Or. II, 46. stomacho accommodatissimum lac caprinum, quoniam (caprae) vescuntur fronde magis quam herba. Liv. II, 53. Veiens bellum exortum, quibus (Veientibus) Sabini arma coniunxerant etc. Cf. Gossr. ad h. l. — Cardo autem haud raro de eo dicitur, in quo maximum momentum est positum. Cf. Stat. Theb. X, 853. Sen. Troad. 52. Quinct. Inst. IV, 12, 3. XII, 8, 3. et Burm. ad

Quocirca capere ante dolis et cingere flamma Reginam meditor, ne quo se numine mutet, Sed magno Aeneae mecum teneatur amore. Qua facere id possis, nostram nunc accipe mentem. Regius accitu cari genitoris ad urbem Sidoniam puer ire parat, mea maxima cura,

675

Val. Fl. V, 19. — 678. Cingere flamma hinc repetitur in Anth. Lat. I. 178, 61. et 358. Sie etiam Aen. X, 119. moenia cingere flammis et alibi flamma involvere, circumdare. Flamma autem haud raro κατ' έξοχήν de amore. Catull. LXIV, 92. cuncto concepit pectore flammam. Hor. Od. I, 27, 10. digne puer meliore flamma. Ovid. Met. VII, 17. excute pectore flammas cett. Ceterum cf. supra v. 660. — ne quo se numine mutet: ne dei cuiusdam (et hic quidem Iunonis) machinatione aliqua animus eius mutetur. Cf. adnott. ad Aen. I, 8. Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 50. de Didonis ipsius numine, i. e. voluntate, cogitat, quo tamen sensu numen hominibus tribui non solet, nisi ubi diis in aequo ponuntur. Vid. infra ad II. 396. — 675. Post Part. sed ex antecedente negativo ne supplendum esse affirmativum ut, vix est quod commemorem, cum hoc genus breviter dicendi et Graecis et Latinis scriptoribus satis sit usitatum. Praeter multos alios cf. Stallb. ad Plat. Apol. p. 36. B. et ad Symp. p. 192. E. Drakenb. ad Liv. XL, 42, 11. Ruhnk. ad Rutil. p. 46 sq. Heindorf. ad Hor. Sat. I. 1, 3. Bremi ad Nep. Thras. 3, 1. et Beneck. ad Iustin. XXX, 1, 8. — "mecum: pariter atque ego; amet Aeneam, quam ego amo, tueor, etsi aliter. et tamquam mater. Cf. Not. ad Ecl. II, 12." Hoyn. Vid. etiam Ecl. II. 31. Geo. I, 41. II, 8. Aen. IV, 115. et similes locos, Drakenb. ad Liv. XXXVIII, 48, 16. et Hand. Turs. II. p. 138. Rectius tamen Siebelis p. 27.: "Mecum non est: sicuti ego, pariter atque ego, sed potius simul mecum Aenese amore teneatur." Serv. mecum male explicat: ,,per meos amores, me adnitente;" quod tamen probare videtur Conington, comparans Aen. IV, 115. Mecum erit iste labor. Peerlk. tamen, cum maternus amor longe alius sit. quam amor, quo Cupido feminas incendere soleat (quod iam Serv. observavit), hanc profert coniecturam: Sed m. Aeneae mentem incendatur amore. Verissime autem Siebilis l. l. opponit, neminem reprehensurum esse matrem, quae pueros hortetur: amate mecum parentem vestrum. Cf. etiam Iahn. Annal. I. l. p. 47. Eiusdem farinae est Gent. l. l. p. 10. coniectura pectus, nec magis probandum Ribbeckii commentum: ,,Fortasse media ut teneatur amore secundum Graecam locutionem μέσον λαμβάνειν et Exer." — 676. "qua, h. e. qua ratione, ut IV, 115. plene dicitur. Cf. Val. Fl. I, 701. Et Ecl. IX, 44. quacunque eadem ellipsi usurpatur."

Heyn. Ut etiam aliqua Ecl. III, 15. Cf. adnott. ad hoc locos coll. cum Aen. I, 682. V, 476. 590. XI, 293. multisque aliis locis. — nunc accipe, audi. Vid. infra ad II, 65. Verba nostram nunc accipe mentem repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 49. 162. et 448. — 677. accitu, ut alibi (imprimis apud Tacitum) missu, monitu et similia Substantiva verbalia hand raro usurpantur, si causa, cur quis aliquid faciat, ex alio pendet homine. Cf. Guntheri Latin. rest. P. II. p. 15 sqq. Goerenz. in Iahnii Annall. phill, et paedd. a. 1826. I. p. 296. Haase ad Reisig. Vorles. p. 702. Boettich. Lex. Tacit. p. LVI. sq. Bach. ad Ovid. Met. XIII, 216. et Ramsh. §. 171. III, 10. Accitu istius etiam apud Cic. Verr. III, 28. in. legitur. — Ascanius dicitur regius puer, quatenus Aeneas ipse saepe rex vocatur. Vid. adnott. ad Aen. I, 38. Cf. etiam Aen. V, 252., ubi Ganymedes regius puer vocatur. - mea maxima cura. Cura, i. e. in quo cura mea posita est (Gegenstand der Sorge, Liebling), imprimis de puellis amatis dicitur. Cf. Ecl. X, 22. Aen. III, 476. Prop. III, 32, (II, 34), 9. tune meam potuisti tangere curam? etc. Idem Ascanius etiam infra X, 132. Veneris iustissima cura vocatur. Wagn. haec verba otiosa censet et adjungit similibus additamentis otiosis, qualia sint supra v. 245 sq. infra III, 52. [ubi tamen vid. adnott.] V, 158. VIII, 95. X, 243. XII, 263. Sed rectissime Servius: Ascanins, cui regnum Italiae Romaque tellus debentur [Aen. IV, 275.],

Dona ferens pelago et flammis restantia Troiae. Hunc ego sopitum somno super alta Cythera Aut super Idalium sacrata sede recondam, Ne qua scire dolos mediusve occurrere possit. Tu faciem illius noctem non amplius unam

680

maxima cura Veneris introducitur, ut X, 132. et X, 50." Accedit, quod tota Veneris oratio accommodata est ad Cupidini persuadendum, quo etiam haec Ascanii notatio conferre poterat. Ceterum iterantur haec verba in Auson. cent. nupt. 8. — 679. pelago et flammis restantia Troiae, i. q. supra v. 647. Iliacis erepta ruinis. Praepos. ex vel de notissimo poëtarum more omissa. Cf. adnott. ad Geo. I, 275. II, 520. al. Conington mihi obloquens pelago et flammis minus probabiliter pro Dativo habet. — 680. Fragm. Moret. Nunc ego, ut supra v. 670. Sed recte Wagn. Qu. Virg. XX, 4. hunc locum iis adnumerat, ubi Pronomen hoc ad accuratius definitum Subjectum referatur, quales sint III, 49, IV, 189. 487. VII, 565. 611. IX, 364. XII, 416. 865. — sopitum somno. Sopor et sopire de alto somno dicitur; quare ap. Lucr. IV, 445. legimus: quom suavi devinxit membra sopore Somnus, et in summa corpus iacet omne quiete (ad quem 1. vid. Wakef.). Thiel. comparat Hor. Od. I, 24, 5. Ergo Quintilium perpetuus sopor urget. Phaedr. III, 10, 31. sopita primo quae nil somno senserat. Nep. Dion. 2. ut somno sopitus. Plin. H. N. XXI, 18, 71. papaveris semine somnum allici; sed modo servandum, ne sopor fiat. Ladew. autem Soph. Oed. Tyr. 65. υπνφ ευδοντα. - 680-688. Cf. infra X, 86. Cythera, τὰ Κύθηρα (vid. supra ad v. 257.) in utroque loco alta dicuntur, utpote insula quae alte prominet e mari. Cf. etiam X, 51., ubi celsa Paphos atque alta Cythera coniunguntur. De Cythera Veneri gratissima vid. supra ad v. 257. — super Cythera, super Idalium Heyn. interpretatur: "in templo super monte Cytherorum vel Cypri." Super autem saepe pro in et ad de locis altioribus dici Wagn. comprobat his locis: Aen. VI, 203. 515. VII, 557. Ovid. Met. XV, 875. super alta perennis Astra ferar. Liv. XXI, 5. castris super ripam positis; (quibus adde Aen. VI, 504. Ovid. Met. XIII, 477. Illa super terram defecto poplite labens. Phaedr. II, 6, 11. ut scopulum super - - duram illidat corticem et locos, ubi super c. Ablat. hoc sensu coniungitur: infra v. 700. Ecl. I, 80. Hor. Od. I, 12, 6. Propert. I, 21, 9. etc.) simulque commemorat contrarium usum Part. sub de humili loco coll. Aen. IX, 244. (ubi vid. adnott.) Geo. II, 157. Bach. ad Tibull. II, 3, 21. et Reisig. ad Oed. Col. v. 666. Vid. etiam supra ad v. 453. — "Idalium, τὸ Ἰδάλιον ὅρος, est mons in Cypro, ut v. 692. in altos Idaliae lucos; etsi et ipsa urbs Idalia, Idalia χώρα, appellata est Idalium, unde Venus Idalia dicta. Urbem saltem altero loco intelligas X, 86., quia cum Papho Idalium commemoratur: et ante v. 51. Sic Fólyot zal Idáliov ap. Theocr. XV, 101. Erat autem templum in monte positum. Cf. Strab. XIV. p. 1001. cum nott. Casaub." Heyn. Cf. etiam Catull. XXXVI, 12. LXIV, 96. Lucan. VIII, 716. Plin. H. N. V, 31, 35. Schol. Theorr. XVI, 100. cett. Hinc Aen. V, 760. Venus Idalia, Prop. V, (IV), 6, 59. astrum Idalium (sidus Veneris), Stat. Achill. I, 32. rolucres Idaliae (columbae Veneri sacrae) et similia. Etiamnum vicus illius regionis ad Olympi radices situs (Dalin) antiqui nominis vestigia servavit. Cf. Engel Kypros I. p. 98. 153. et liber meus geogr. III. p. 1045 sq. — ,, sacrata sede, εν τεμένει, in templo Sic Erechtheus abditus erat in Minervae templo Athenis II. II, 549 e Phaëthon in templo Veneris apud Hesiod. Theog. 990. Similis fabula fu de Cinyra: cf. Pindar. P. II, 27." Heyn. — 682. ne qua, ratione ac vi Vid. supra v. 676. — ,, medius occurrere, in medio negotio: sup. v. 34 Quos inter medius venit furor, h. l. de eo, qui impeditum affert." He Cf. etiam Aen. X, 402. Quam medius Rhoeteus intercipit. Rau in Sch p. 53 sq. etiam hunc versum non ipsius Vergilii esse censet. — 683. "j ciem falle, mentire, simula, falsam exhibe. Facies pro toto corpore habitu. Cf. v. 658." Heyn. Sic apud Soph. Philoct. 129. moog hr dole Ita imprimis Participium falsus pro ficto, simulato haud raro legi cons

Falle dolo et notos pueri puer indue voltus, Ut, cum te gremio accipiet laetissima Dido Regalis inter mensas laticemque Lyaeum, Cum dabit amplexus atque oscula dulcia figet, Occultum inspires ignem fallasque veneno."

685

Verba Falle dolo iterantur in Anth. Lat. I, 170, 88. — non amplius. Vid. anott. ad Ecl. III, 105. Conington comparat Lucr. IV, 414. Digitum non altior unum. Verba noctem non amplius unam repetuntur in Auson. cent. nupt. 95. et in Anth. Lat. I, 178, 98. VI, 84, 44. — 684. notos pueri vultus, ex more poëtarum pro: vultus puero proprios, solitos (cf. XII, 911. non corpore notae Sufficient vires); induere autem vultus metaphorice certe legitur etiam in Eleg. ad Liv. v. 181. Urbs gemit et vultum miserabilis induit unum. Thiel. praeterea comparat Liv. III, 38, 7. adeo novum sibi ingenium induerat, Drakenb. ad Sil. I, 38. et Heins. ad Claud. de Cons. Stil. 121. Ceterum de faciei et vultus discrimine Burm. conferri inbet Donat. ad Ter. Eun. II, 3, 5. Cic. pr. Cluent. 26, 72. Recordamini faciem atque illos eius fictos simulatosque vultus. Quinct. Inst. XI, 3. Nonne in eadem facie tamen quasi vultus mutandus est. — pueri puer. Solent veteres in iterandis iisdem vocabulis vim aliquam quaerere. Cf. infra V, 324. 569. X, 361. 600. 734. VII. 656. pluresque locos similes et vid. Paldamum de repet. vocum p. 6. Wagn. ad Aen. IV, 83. et V, 118. Iahn. ad Aen. I, 552. p. 451. ed. II. et quae ad Aen. III, 159. adnotavimus. — 686. inter mensas, ut alibi inter pocula, inter vina etc. Conington confert Hor. Sat. II, 2, 4. Discite non inter lances mensasque nitentes [sic enim scribere debebat]. Verba Regalis inter mensas leguntur etiam in Anth. Lat. I, 168. 21., ut ibidem III, 93, 7. regales dapibus gravare mensas, haud dubie infra v. 706. ratione habita. — ,, laticem Lyaeum pro vulgari: laticem Lyaei. Sed poëtarum more pro derivato Adiectivo latex Lyaeius, quod vix usus ferret, ponitur." Heyn. Latex de vino legitur etiam infra v. 736. Geo. II, 192. Lucr. V. 14. Ovid. Met. XIII, 653. Val. Fl. I, 666. alibi ; Lyaeum autem Bacchum dici a λύειν (qui curas solvit et dissipat, der Sorgenbrecher, vel, ex aliorum sententia minus probabili, qui corpus solvit et enervat), satis notum. Iam haud raro Lyaeus pro ipso vino ponitur, velut Hor. Od. I. 7, 22. Epod. IX, 38. Ovid. Am. II. 11, 49. Prop. IV, 4, (III, 5), 21. Sil. III, 370. alibi (cf. adnott. ad Ecl. IV. 32. et V, 69.), et latex Lyaeus eadem ratione dictum, qua ursi Numidae apud Iuven. IV, 99., Numidae dentis opus ap. Ovid. ex P. IV, 9, 28.. Romula gens ap. Hor. Od. IV, 5, 1., heroes sensus apud Pers. I, 69. et multa id genus alia. Cf. Ruddim. II. p. 4. et quae ad Ecl. IV, 1., VIII, 13. supra ad v. 21. et alibi adnotavimus. Conington comparat latices Lenacos Geo. III, 510. et cinerem Sychaeum Aen. VI, 552., ad quos locos vide adnott. — dabit amplexus. Vid. VIII, 405. et cf. adnott. ad II, 698. Respondet amplexus petere Aen. VIII, 615. oscula figere ex Lucr. IV, 1175. et foribus miser oscula figit. Cf. Aen. II. 490. oscula figunt et Anth. Lat. I, 173, 105. oscula figit. dulcia haud raro, ut in Wernsd. Poet. min. IV, 497, 75. Totus autem v. 687. repetitur in Anth. Lat. VI, 84.55. - ,, occultum inspires ignem, [quae verba hinc repetuntur in Anth. Lat. VI. 84, 48.] pro accendas, et iungitur etiam nova rei imago: fallasque veneno, h. e. per fraudem [clam] venenum [amoris] ei [non sentienti] instilles. Quod autem hoc ita adstruit poëta, ut Didonem inter convivii hilaritatem, quae animum relaxat, amore inflammet, naturae humanae convenienter comminiscitur." Heyn. Cum verbis inspires fullasque Schrader in Muetzellii Zeitschr. VII. p. 725. et Ladew. apte comparant Graeca λάθε ξμβαλών. Praeter Aen. VII, 650. fallitque furentem Vipeream inspirans animam cf. etiam Hor. Epist. I, 17, 10. qui natus moriensque fefellit. De amoris veneno cf. e. g. Sil. VII, 453. tela blando medicata veneno et Prop. III, 3, (II, 12), 18. Si pudor est, alio traice tela tua (Amorem adloquitur): Intactor isto satius temptare veneno. Ceterum vide etiam similes locos Val. Fl. VII, 259. Occupat amplexu Venus et furialia figit Oscula permietumque odiis inParet Amor dictis carae genetricis et alas
Exuit et gressu gaudens incedit Iuli.
At Venus Ascanio placidam per membra quietem
Inrigat et fotum gremio dea tollit in altos
Idaliae lucos, ubi mollis amaracus illum
Floribus et dulci adspirans complectitur umbra.
Iamque ibat dicto parens et dona Cupido
Regia portabat Tyriis duce laetus Achate.
Cum venit, aulaeis iam se regina superbis

695

690

spirat amorem et Claud. in Eutrop. II, 188. Infunditque animo furiale per oscula virus. — V. 689 et 90. iterantur in Anth. Lat. VI, 84, 52 sq. ultimis modo verbis in sic ore locutus mutatis. — 690. "Suaviter pro: formam Ascanii induit. — gaudens adiectum, ut alibi laetus. Vid. v. 996." Heyn. Mihi potius goudens sic explicandum videtur: sibi ipse placens in persona suscepta et tacito gaudio perfusus, dum meditatur dolum nectendum et amorem sibi per fraudem inflammandum. — incedit. Vid. supra ad v. 46. — 691. "quietem irrigare habet ab antiquioribus poetis, Lucretio [IV, 909. somnus per membra quietem Irriget] et Furio Antiate ap. Macrob. VI, 1. [mitemque rigat per pectora somnum]; qui duxere ex Homerico [Od. II, 395.] επί γλυκὺν υπνον έχευεν, περί σ' ἀμβρόσιος xέχυθ' . υπνος. Nata autem loquendi forma ex notione humoris primum nocti, tum somno adiuncta; unde ύγρὸς ῦπνος [liquidus dictus Val. Flacco IV, 16., hunc locum imitato]. Ex eo artificum ratio ducta, quod Somnus cornu defundit quietem vel somnia." Heyn. Cf. etiam Geo. III, 511. sopor irrigat artus et Interpp. ad Sil. X. 356., ubi oculis quietem irrorare legitur. Conington praeter Val. Fl. l. l. conferri iubet similem certe locum Aen. V, 854. -- 692. fotum gremio, positum gremio, adiuncta tamen blandientis amoris notione verboque ab avibus omninoque animalibus, quae pullos fovent, ad homines et deos translato. Cf. infra v. 718. IV, 686. VIII, 388. Claud. I, 144. Ipsa meo fovi gremio. Cf. etiam Ecl. III, 4. ibique adnott. — De voc. dea post Veneris nomen adiecto vid. adnott. ad v. 412. — "amaracus, sampsuchum vel maiorana, quae inter coronarias est. Vid. Plin. XXI, 11, 35. 39: In Cypro laudatissimum et odoratissimum. ibid. c. 22, 93.; et ut *umbram* h. l. efficiat, luxuriantius ibi nasci debet." Heyn. Cf. etiam Dioscor. III, 47. et Billerb. Flor. class. p. 156. Ex eo fiebat unguentum nobilissimum amaracinum. Cf. Lucr. IV, 1175. - 694. complectitur adspirans, adhalando odores. Etiam Catull. LXI. (LIX), 7. suaveolentis amaraci flores commemorat, ex quo loco nescio an iure Henry in Tw. years I. p. 162. et Philol. XI. p. 527. concludat, amaracum Hymeni fuisse sacrum ideoque hic aptissime commemorari. — Cum ordine verborum ibat - - et dona Cupido - - portabut cf. II, 419. saevitque tridenti - - atque imo Nereus ciet aequora fundo similesque loci. — 696. duce la etus Achate, nil fere aliud est, quam simplex Achate duce, vel Achatem habens ducem. Vid. ad v. 275. — 697 sqq. Cum toto hoc loco cf. Val. Fl. II, 332 sqq. Statius Theb. I, 514 sqq. et Silius XI, 278 sqq., qui omnes Vergilium imitati sunt. "Aulaea sunt vestes stragulae, spondae et toro iniectae. Sic erant vestes arte laboratae et ostro sup. v. 639. Alia sunt aulaea Geo. III, 25." Heyn. Rectius cogitaveris de coenatione in modum tentorii aulaeis intenta. Etiam Ladew. aulaea (partem pro toto positam) interpretatur "einen Baldachin des Speisesalons." Henry II. II. (quem tamen video sententiam suam nunc retractare) cogitavit potius de sole lecto reginae aulaeis obducto et Conington incertus est, quid statuendum sit. Ceterum de aulaeis cf. Orell. ad Hor. Od. III, 29, 15. et de epitheto superbis adnott. ad Aen. II, 504. — se componere de eo dicitar, qui ab omnibus conspectus cum gravitate quadam et servato decoro corporis . habitu considit vel decumbit (nostrum sich zurecht setzen). Cf. Plin. Epist. IV, 11. postquam se composuit. (Ovid. Met. XIV, 753. (de mortuo) lecto compositus). Ad apes translatum etiam Geo. IV, 189. legitur, ubi vid.

Aurea conposuit sponda mediamque locavit; Iam pater Aeneas et iam Troiana iuventus Conveniunt stratoque super discumbitur ostro. Dant famuli manibus lymphas Cereremque canistris Expediunt tonsisque ferunt mantelia villis.

700

adnott. Sic membra componere Geo. IV, 438. Similiter etiam togam componere (zurecht legen) ap. Quinct. II, 3, 156. (ab Henr. laud.) — 698. sponda aurea, lectum auro obductum, "ein goldnes Speisesopha" regibus etiam a Cicerone Tusc. V, 21, 61. Suetonio Caes. 49. aliisque tribuitur. — · Aurea duabus syllabis pronuntiandum, ut etiam infra VII, 190. utque alibi antea, postea, interea et similia (e. g. apud Lucr. II, 693. endem, III, 930. torreat, Plaut. Pseud. II, 2, 71. beatus etc.). Cf. Ecl. III. 96. VII. 7. 54. Geo. I. 397. II. 200. Aen. I. 2. V. 352. VI. 250. VII, 190. 609. et quae his locis adscripsimus. — mediamque locavit scil. se, quod ex antecedentibus repetendum (vid. infra v. 715.). Medius enim locus, tamquam primus et honorificentissimus, reginae debetur (cf. infra VII, 169.); neque Romanos tantum mores a poëta hic spectari (cf. Plut. Cic. c. 2. Cat. min. 57. Sull. 5. Cic. de Rep. I, 12.), sed etiam apud Africae populos eandem consuetudinem obtinuisse, docet Sallust. Ing. 11, 3. ne medius ex tribus, quod apud Numidas honori ducitur. Iugurtha foret. Gossr., cui haec se collocandi ratio contra omne decorum esse videtur, locum potius sic explicat: "medio in conclavi aliquantulum a ceteris remotam." Quae ultima verba certe non ad Aeneam et Ascanium possunt referri (cf. infra v. 718.); quare prius cum Heynio explicui: in media sponda se locat regina, ut Aeneas et Ascanius ad utrumque eius latus accumbant; nunc tamen, cum Aeneas et Ascanius in proxime antecedentibus non diserte commemorentur, immo Aeneas demum post Didonem intret (v. 699.), coll. infra v. 738. potius cum Henrico (Two. years I. p. 163.) et Ladew. locum ita capio, ut ab altero reginae latere Troianos, ab altero Poenos accubuisse censeam. Et Henr. quidem mensam sic collocatam videtur cogitare [], ut Dido [cum Aenea et Ascanio?] in extrema et transversa mensa (head of the table, am obern Ende der Tafel) accumbat. Ceterum respecit hunc locum Val. Fl. II, 346. iam medium Aesonides, iam se regina locavit, quem comparans Peerlk. locum nostrum sic explicat: ...non mediam inter vicinos, sed mediam in lecto suo", quod nemo facile probabit. Ceterum cum Iahn. et Wagn. Punctum vulgo post locavit positum in Semicolon mutavimus, ut sententiae ita cohaereant: Cum venit - -, Iam (etiam) pater Aeneas etc. Adversatur nobis ceterisque recentioribus editoribus Conington, Punctum restituens. — 700. "Postquam Dido consederat, discumbunt locis suis Troiani; instruuntur mensae epulis; tum v. 707. etiam Poeni ad mensas accumbunt. Interea apportantur munera Aeneae v. 709., et Dido a falso Ascanio amore Aeneae accenditur. — strato ostro, super toro purpurea veste stragula tecto. Cf. v. 639." Heyn. Adde infra v. 708. et Stat. Achill. II, 82. picto discumbitur ostro. De Praepos. super vid. ad v. 680. adnott. V. 700. cum sequente hemistichio repetuntur in Auson. cent. nupt. 41 sq. — 701. 702. "Post discubitum - aqua affertur ad manus lavandas; afferuntur ad eas tergendas (non ad mensas integendas, ut quidam commentantur: hoc enim ut ne opus esset, mensas cum ipsis ferculis tolli mos erat) χειρόμακτρα levia ac mollia; simulque instruitur mensa pane e canistris deprompto et apposito. Apud Homerum panis (quippe crustae vel placentae nostrae similior) in canistris apponitur, ut Od. I, 147. et al.; quod pressius sequitur noster Aen. VIII, 150. 181. Heyn. — manibus tertium esse Casum sive a dant peudentem, sive cum lymphas coniungendum, in promptu est. Cf. supra v. 654. Plures Codd. melioris notae (Rom., Gud., al.) inverso verborum ordine Dant manibus famuli lymphas, quos lahn. secutus est. Nos ceteros Codd. et Priscianum de fig. num. c. I. p. 1346. secuti cum reliquis editoribus vulgarem et naturalem verborum ordinem servavimus. — que — que, i. e. alii — alii: vid. Wagn. ad h. l. et Qu. Virg. XXXIV, 1., Ecl. I, 64. Aen. VI, 616. X, 130., XI, 76 sq. 206. 606., ubi vid. adnott. — Verba Cererem, panem (vid. ad Ecl.. Quinquaginta intus famulae, quibus ordine longam Cura penum struere et flammis adolere Penatis;

IV, 32. et V, 69.) canistris expedient, promunt singulis convivis distribuendum. Cf. infra IV, 592. Caes. B. G. VII, 18. Liv. XXIV, 26, 10. Ovid. A. A. I, 422. cett. imprimisque Varr. R. R. II, 10, 6. cibaria expedire pastoribus. Si tamen comparo Hom. Od. I, 110. vitor de duwal παρενήνεον εν κανέοισιν, et Aen. VIII, 181. onerantque canistris Dona laboratae Cereris, proclivior sum ad amplectendam Siebelisii p. 28. et Henrici in Philol. XI. p. 528. explicationem: panem in canistris struxerunt, ut coenaturis paratus esset. — mantelia tonsis villis; vid. adnott. ad Geo. IV, 377., ubi eadem verba leguntur. Utebantur autem iis non solum post manuum lavationem, sed etiam in ipsa coena ad manus tergendas. Cf. Beckeri Gallus II. p. 153. a Siebelisio laud. Ceterum Peerlk., quem offendit panis medius inter lymphas et mantelia commemoratus, cuique ipsa mantelia fastidium pariunt, utrumque versum 701. et 702. spurium censet et ad exemplum loci Geo. IV, 376. huic sane simillimi formatum, Ravius autem in Sched. p. 54 sq. his versibus eiectis non contentus totum locum v. 699 - 706. exsulare iubet. — 703. 704. "In interiore aedium parte erant feminae, quae panem canistris struerent, ut circumferretur et distribueretur convivis [in atrio epulantibus: cf. v. 726.]: quod vs. 701. Cererem canistris expediunt. Apud Gellium IV, 1. struere penum est instruere et adornare edulia ac cibos." Heyn. Neque aliter h. l. capiendum est, ubi neutiquam de solo pane cogitandum. Cf. autem Hom. Od. VII, 103. πεντήκοντα δέ οἱ δμωαὶ κατὰ δῶμα γυναῖκες etc., atque similis locus Silii XI, 276 sqq. - ordine longam - - penum. Hanc difficiliorem lectionem, quam exhibent Cod. Palat. et Charis. I. p. 57. P., fortasse etiam Priscian. V, 34. p. 654. P., vulgari ordine longo cum Wagnero (quem etiam Sfipfl., Kappes. p. 72., Haupt., Ladew., Ribbeck. et Conington sequentur) praeferre non dubitavimus, quamtumvis illam, a ceteris Codd., Nonio p. 247. coll. p. 58., Eugraphio ad Terent. Eun. II, 3, 18., Schol. Pers. ad Sat. III., Servio et Donato exhibitam, defendant Heinsius, Heynius, Gossr., Bryce, Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 50. et Henry (Tr. years I. p. 164. et Philol. XI. p. 529., qui eam in 53 Codd., longam vero in uno modo August. C. invenit). Utramque lectionem iam antiquitus in libris inventam fuisse, testatur Gellius IV, 1. Iam si Vergilius ipse vere scripsisset ordine longo, hanc locutionem ei satis familiarem (cf. v. 395. II, 766. VII, 482. 754. VIII, 722. XI, 144.) nemo facile mutasset; contra vero altera lectio longe difficilior ex his ipsis locis facillime potuit mutari, imprimis si forte imperitior librarius aliquis haesit etiam in feminino vocabuli genere. Accedit, quod etiam Ausonius Idyll. III, 28. sic scribens: Conduntur fructus geminum mihi semper in annum. Cui non longa penus, huic quoque prompta fames, haud dubie hunc locum ante oculos habuit. Longa autem penus (quae secundum Cic. N. D. II, 27, 68. est omne, quo vescuntur homines: cf. etiam Plaut. Pseud. I, 2, 45. Truc. II, 2, 19. Ter. Eun. II, 3, 19. etc.) est i. q. dapes per longam seriem dispositae (non penus in longum tempus sufficiens, ut Conington ad Gellii 1. 1. provocans verba intelligere videtur) et ordine cum strucre coniungendum, i. e. certa quadam ratione, bene et recte; ut vere explicat Wagn., recte et ordine apud Cic. Verr. V, 84. Liv. XXXIII, 12. et alibi coniungi demonstrans. Cf. etiam Ecl. I, 73. Geo. IV, 4. Aen. III, 179. XI, 241. etc. Noli igitur vocem ordine cum Coningtone a Verbo strucre seiungere et ad famulas earumque negotia rite divisa referre. Ceterum Serv. adnotat, struere (quod Wagn. explicat, in singulos missus componere") verbum proprium esse de hac re, quapropter etiam ferculorum compositores structores appellati fuerint, qua de re cf. Silius XI, 279. Tac. Ann. XV, 37. Iuven. II, 136. XI, 136. Martial. X, 48, 15. Petron. 35. Conington tamen latiore sensu pro instruere omnino (to furnish or replenish) accipiendum esse censet. — Cura penum strucre. Hic non Infinitivum pro Gerundio positum, sed penum strucre Nominativum Subjecti esse, quemadmodum ap. Tac. Ann. XIV, 14. Vetus Neroni cura erat curriculo quadrigarum insistere, nec minus studium cithara ludicrum

705

Centum aliae totidemque pares aetate ministri, Qui dapibus mensas onerent et pocula ponant. Nec non et Tyrii per limina laeta frequentes Convenere toris iussi discumbere pictis. Mirantur dona Aeneae, mirantur Iulum Flagrantisque dei voltus simulataque verba

710

in modum canere (Fahren war eine Liebhuberei von ihm, Citherspiel seine Lieblingebeschäftigung), vix est quod commemorem. Cf. quae de hac constructione ad Geo. I, 305. adnotavimus. -- ,,et flammis adolere Penates, h. e. flammas in Penatibus; Penates autem dicti aut pro foco, aut pro penetrali, sive omnino pro domo; VII, 71. castis adolet dum altaria taccis pro taccias in altari, ut alibi adolere focos, aras et alia; et Geo. IV, 379. adolescunt arae ignibus, ardent ignes in aris. Statius totum h. l. expressit Theb. I, 512 sqq., ubi - - adolere focos epulasque recentes Instaurare iubet. — Adolere focos, quamquam sententia ambigua, etiam expressit Silius XI, 278., qui locus ex nostro est adumbratus." Heyn. Alieria et aras adolere praeter l. l. Aen. VII, 71. legitur etiam ap. Lucr. IV, 1233. Tac. Hist. II, 3. et Ann. XIV, 30. De voce adolere explicanda vid adnott. ad Ecl. VIII, 65. et ad Geo. IV, 379. Sic etiam incendere aras et altaria infra III, 279. et VIII, 285., ubi vid. adnott. Ceterum hic non de solis dapibus coquendis (ut Coningtoni videtur coll. Aesch. Agam. 1038. et 1056.), sed etiam de sacris faciendis cogitandum puto; nam ture in aris accenso (vid. Geo. l. c.) coluntur Penates (quos a penu nomen duxisse veteres existimarunt, Cicerone teste de N. D. II, 27, 68.). Schirach. p. 320. de solis sacrificiis h. l. intelligit et sic etiam Wagn.: ,, tus in focis accendunt ad habendum Penatibus honorem." — 705. 706. "Ducentis aliis ministerium dapum et vini apponendi mandatum. — pares aetate, intell. iuvenes, pueros, ex more. Val. Fl. II, 653., loco hinc expresso: centumque pares primaeva ministri Corpora. [Henry II. II. et Wagn. comparant Tac. Ann. XV, 69. Vestinus decora servitia et pari aetate habebat.] Cibus apud Homer. statim ab initio apponitur; vina in poculis circumferuntur a pueris; maiores calices ad libationem faciendam ad finem coenae; ut etiam hic infra v. 723." Heyn. — dap ibus mensas onerent. Vid. supra ad v 656. — onerent - - ponant pro vulg. onerant - - ponunt ex plurimorum et optimorum Codd. auctoritate cum Wagn. restituimus, qui propterea sustulit Punctum vulgo in fine v. 704. positum. In Confunctivo autem, cuius rationem Wagn. e dictione quibus cura est explicandam censet (,.quibus haec cura iniuncta est, ut onerent et ponant"), equidem, vel si non praecederent verba quibus cura penum strucre, minime haererem; quidni enim poëtae constructionem ita variare licuerit, ut antea de re, quae vere est, historice per Indicativum locutus (Dant, - -Expedient - - ) iam sic pergeret: Praeterea centum aliae totidemque ministri adsunt, ut onerent et ponant, consilio Didonis, quae famulas et ministros instituerat, spectato? Iahnium, qui prius et ipse Indicativum in adnot. ad Aen. V, 347. defenderat, in edit. II. sententiam suam retractasse et Coniunctivum recepisse video, eundemque etiam ceteri editores me recentiores praeter Bryceum et Henricum in Philol. XI. p. 529. (qui tamen Indicativum in octo modo Codd. inter 44 a se collatos invenit) onnes exhibent. — 707. per limina la eta Convenere, i. e. in domum. La eta autem sunt limina, quia convivium paratur, in quo omnia sunt laeta et bilaria: quae laetitia propterea ad ipsum coenaculum s. triclinium transfertur. Ceterum cf. supra adnott. ad v. 441. et 591. Alterum huius versus hemistichium iteratur in Auson. cent. nupt. 29., Anth. Lat. I, 175, 417. et cum toto versu sequente ibid. VI, 84, 25 sq. — 708. tori picti, pulvinaria vestibus stragulis, quae acu pictae sunt, tecta. Cf. IV. 206. Verba iussi discumbere Wund. cum verbo mirantur melius coniungi putat; sed rectius iunxeris Convenere iussi, i. e. Convenere et iubentur discumbere. Cf. Wagn. Qu. Virg. XXIX, 5. et adnott. ad Geo. I, 206. — 710. "Flagrantes dei vultus. Arbitror oculos fulgentes

Pallamque et pictum croceo velamen acantho. Praecipue infelix, pesti devota futurae, Expleri mentem nequit ardescitque tuendo Phoenissa et pariter puero donisque movetur. Ille ubi conplexu Aeneae colloque pependit Et magnum falsi inplevit genitoris amorem, Reginam petit. Haec oculis, haec pectore toto Haeret et interdum gremio fovet, inscia Dido,

715

indicari, utpote Amoris; saepe apud Ovidium igne, ignis fulgore micantes, item flagrantes oculi, flagrantia lumina amantum." Heyn. Etiam Cic. pr. Cael. 20, 49. flagrantiam oculorum in iis notat, qui ad amorem pellicere cupiunt. Cf. etiam Catull. LXIV, (LXII,) 91. flagrantia declinavit Liumina. Nihil tamen impedit, quominus simul de genis flagrantibus cogitemus. — 711. "pictum int. h. l. circumtextum, ex v. 649. Totum hunc versum post superiorem abesse aequo animo ferrem." Heyn. Etiam Rau in Sched. p. 56. et Ribbeckius (cf. eius Proleg. p. 67.) hunc versum, quem praetermittit Servius, Peerlk. autem intactum reliquit, spurium censent. Recte tamen eius außeritar defenderunt Iahn. et Wagn., qui haec adnotat: "Potest hic versus e v. 648 sq. conflatus videri; sed solet ita, quae modo in universum commemoravit, deinde per singulas partes persequi Vergilius;" et in min. edit. turbata rerum compositione significari Tyrios modo dona, modo Iulum (i. e. Cupidinem) miratos esse verissime memorat. Adiicere poterat, verba et pictam croceo velamen acantho hinc repeti in Auson. cent. nupt. 60. — 712—714. Hos tres versus Ribbeck. Proleg. p. 68. dittographiam sequentium v. 715-722. habet. — infelix Phoenissa, pesti devota futurae, pro: amori exitiabili destinata. Sic infra IV, 90. peste teneri, amore pestifero, exitioso. Pestis pro pernicie etiam V, 699. X, 55. et saepius legitur. Cum verbis seqq. Expleri mentem - tuendo (intuendo) cf. Val. Fl. VII, 121. Visu fruitur - - Implerique nequit, et Stat. Theb. VIII, 650. illam unam - - Adspicit et vultu non exsatiatur amato. De constructione per Accus. remotioris obiecti vid. adnott. ad Ecl. 1, 54. — Verba pesti devota futurae repetuntur in Anth. Lat. I, 172, 115. et totus, qui sequitur, versus ibid. I, 146, 7. — 714. movetur fortius, quam delectatur, tenetur. Verborum ordinem, quem nos cum Heyn., Wagn. (et recentioribus editoribus omnibus) secuti sumus, Brunck. ex optimis plurimisque Codd. et Charisio Inst. II. p. 191. P. pro vulg. puero pariter restituit. Wagn. comparat Geo. I, 455. Aen. II, 729. IX, 559. — 716. "Ruit primum puer in amplexum patris, inde ad reginam procedit. Desiderium patris ex absentia dixit amorem magnum, quem explevit, satiavit amplexu." Heyn. — complexu - - pependit. Cf. Geo. II, 523. pendent circum oscula nati. — implevit genitoris amorem, satisfecit amori erga patrem, ficto amore erga patrem ita se gessit, ut ad amorem omnibus numeris perfectum nihil deesse videretur. Sic iam Burm. locum interpretatus est, quem nunc cum Iahnio, Peerlk. et Ladew. sequor. Similiter implere pro satisfacere vel explere legitur e. g. ap. Plin. Epist. X, 56. partes officii implere, Ovid. Am. III, 1, 30. leges implere, alibi. Peerlk. de verbo implere, in quo haeret, Cortium ad Plin. Epist. p. 350. et Lucan. VI, 213. Ruhnk. ad Vell. Pat. II, 95. et Walch. ad Tac. Agr. 44. conferri iubens, multa hic turbata esse suspicatur. — falsus genitor, i. e. qui fallebatur, qui putabat, verum esse Ascanium. Cf. Burm. ad Ovid. Heroid. II. 37. Coningtoni vero, qui hanc explicationem reiicit, falsus simpliciter est i. q. non verus, ut infra III, 302. falsus Simois. — 717. Reginam petit: "accurrit ad Didonem et oscula, quae quasi in ore adhuc sunt ei, figit; ita ut Aeneas quasi Didonem osculari videatur." Gossr. — Hasc opponitur antecedenti Acneae. Cf. adnott. ad Ecl. IX, 16. -- 718. oculis haeret in puero. Cf. Val. Fl. VI, 657. Reginu virum, neque enim deus amoves ignem, Persequitur lustrans oculisque ardentibus haeret. - De verbis

Insidat quantus miserae deus. At memor ille Matris Acidaliae paulatim abolere Sychaeum Incipit et vivo temptat praevertere amore Iam pridem resides animos desuetaque corda. Postquam prima quies epulis mensaeque remotae,

720

gremio fovet Heyn. haec adnotat: "Haec noli ex nostro sedendi more aestimare; nam Iulus iam tum pubes fuit, siquidem ante septem annos patris ductu e Troia egressus est. Sed accumbentium situs animo repraesentandus est: ex quo Iulus applicare se gremio reginae [iuxta se accubantis] potuit." Sed gremio fovet proprie dictum esse, probat verbum insidat. Poëta, veram Ascanii minimum quatuordecim annos nati aetatem non curans, hic, ut alibi, veritatem poëticae inventioni postponit. Ceterum gremio fovet eadem ratione dictum, qua VIII, 388. amplexu fovere et similia. Cf. etiam Hom. II. XXI, 506. supra v. 692. et infra IV, 84. — Hace - - - Dido. Vid. adnott. ad Aen. 1, 195. et 412. - 719. Insidat. Hane Med., Pal., Gud. a m. sec. aliorumque Codd., Nonii p. 311, 20. et Servii ad Am. VI, 708. lectionem nunc cum recentissimis editoribus praeter Haupt. omnibus (etiam Wagn. ipso in min. edit., quocum prius eam impugnaveram) praetuli alteri insideat, non retractans quidem, quae prius de discrimine verborum insidere et insidere exposui, at considerans in prioribus scriptum esse interdum gremio fovet, ut etiam de tempore, quo subinde insidat, non solum, quo iam insideat, apte cogitari possit. An ceteros editores eadem causa moverit, nescio. — quantus deus. Vid. supra ad v. 664. — miserae longe significantius, quam simplex sibi. — "Acidalia, Venus ab Acidalio fonte, qui est in Orchomeno Boeotiae civitate, in quo se Gratiae lavant, quas Veneri constat esse sacratas." Serv. Huius fontis praeter Servium nemo mentionem facit; neque hoc Adiectivum praeter h. l., Mart. VI, 13, 5. (ubi nodus Acidalius i. q. zona Veneris) et IX, 14, 3. (ubi arundo Acidalia, ad illum fontem crescens, commemoratur) usquam legi videtur. — abolere Sychaeum, h. e. Sychaei memoriam, desiderium, amorem. Plenius Val. Max. VIII, 14. abolere memoriam hominis, ut ap. Tac. Hist. I, 84. foedissimae noctis abolere memoriam et similia. Silius I, 61. hunc locum imitatus scripsit abolere Aegates. Ceterum eadem brevitate Verg. Aen. I, 78. Iovem pro: Iovis gratiam, Aen. II, 312. Ucalego pro: domus Ucalegontis, III, 275. Apollo pro: aedes Apollinis, Tibull. IV, 9, 1. iter ex animo sublatum puellae pro: metus de itinere suscipiendo sublatus ex animo puellae, et IV, 1. 183. (ex Ungeri coni. de Valg. Rufo p. 30 sq. et 451.) Fortuna, ut Mystes illum, me adversa fatigat, i. e. Mystae amor. -- "praevertere, exquisite pro simplici: occupare amore. Nam quod occupamus, in co simul praevertimus alios, ne occupent." Heyn. Wunderl. Servium secutus sic explicat: "antequam a Iunone capiantur, impellere:" rectius autem Wagn.: ,tentat amore Aeneae Didonem ante incendere, quam prioris mariti memoria refricetur." Sic etiam Siebelis p. 28., coll. Aen. I, 317. et VII, 807. Peerlkampio tamen verbum praevertere obscurum et huic loco minus conveniens videtur, quare hoc toto versu praeter primum vocabulum eiecto et v. 716. in auxilium vocato hanc audacissimam suadet versuum verborumque transpositionem: paulatim abolere Sychaeum Incipit, et falsi implevit genitoris amore lam pridem resides animos desuetaque corda. Sed vide quae Siebelis et Iahn. 11. 11. contra eum disputant. -- ,, a mo re rivo, ut flamma viva; opp. resides animi, animus ad amandum iners et qui desuevit amare." Heyn. Melius perspexit Wagn. vivum amorem hic opponi veteri illi et paene intermortuo Sychaei. Cf. etiam Schirach. p. 332. Propterea addit desuetaque corda, quae desuescere paene inceperant amare. Cf. etiam Aen. VI, 814. ibique adnott. et VII, 693. resides populos desuetaque bello Agmina. Ceterum hunc locum ante oculos habuit Claud. Rapt. Pros. praef. II. sic canens: Desuetae repetit ila canora lyrae Et resides levi modulatur pectine nervos. — 723. "Epulis peractis fit libatio, delectat cantus citharoedi, seruntur sermones; Aeneas exoratur, ut fata sua exponat. Postquam prima quies epulis, h. e. Crateras magnos statuunt et vina coronant. Fit strepitus tectis vocemque per ampla volutant, Atria; dependent lychni laquearibus aureis

725

cum primum epulandi finis est factus. Nam libatio ad finem coenae fiebat: vid. v. 705. VIII, 184. et 273. 279. 280. Cf. sup. ad v. 216." Heyn. Wagn. confert Liv. XXI, 5, 9. Cum prima quies silentiumque ab hostibus fuit. Ceterum cf. adnott. ad Geo. III, 130. — mensas non totas intellige cum ipsis fulcris et pedibus, quibus etiam ad pocula collocanda opus erat, sed tabulas, in quibus cibi appositi fuerant, quas cum novo quoque cibo mutatas esse constat, quare etiam singula fercula mensae vocabantur. Cf. etiam supra ad v. 216. adnotata, ubi mensae (Tische) omnino non aderant. His mensis s. dapibus remotis epulas secuta est compotatio (s. mensae secundae, Geo. II, 101.) cum libatione. — 724. Cf. Hom. II. I, 469 sqq. Crateras magnas statuunt, quia nunc incipit compotatio, in qua utebantur maioribus poculis. Vid. etiam Hom. II. VI, 256. et adnott. ad Ecl. V, 68. Iterantur autem haec verba in Auson. cent. nupt. 23. — Iam vina coronant duplici modo explicari potest. Si ad Homeri locum laud., unde reliqua petita sunt (ubi κρητήρας ξπεστέψαντο ποτοίο), ad Iliad. VIII, 232. (ubi de copia cibi potusque: πίνοντες πρητήρας επιστιψέας οίνοιο) et similes locos respicimus, pocula usque ad marginem implent vino, quod marginem eorum ambit (στέψει); sed si aetatis Vergilianae morem et simillimos poëtae nostri locos, ut Geo. II, 528. (ubi vid. adnott.) et Aen. III, 525. spectamus, praeferenda est altera interpretatio: sertis cingunt pocula; eaque etiam Schirachii (p. 366 sqq.) et omnium recentiorum commentatorum est sententia. Nec minus Buttmann. in Lexilogo II. p. 100. ed. 2. et Nitzsch. ad Hom. Odyss. I, 419. Vergilium, Homeri verba non recte intelligentem, vere crateres corollis ornatos significare voluisse existimant. Cf. etiam Aen. VII, 146., ubi hic versus uno tantum vocabulo mutato iteratur. — 725. "Comparant illud Μνηστῆρες δ' ὁμάδησαν ανα μέγαρα σχιόεντα, Oyss. I, 365. et alibi repetitum." Heyn. — Fit strepitus, nam vina linguas solvunt animosque bibentium exhilarant. Explicantur autem haec verba sequentibus vocemque volutant. Cf. Burm. et alii ad Petron. 39. Pauci Codd. (Pal., Menag. I., Bern. II. a m. pr., dum Gud. a m. pr. Id exhibet) It strepitus, quod Peerlk. et Ribbeck. praeferunt, coll. Aen. IV, 443. 665. V, 451. VIII, 595. 1X, 497. 661. XI, 192., quibus opponi possunt Geo. IV, 188. Aen. II, 209. et VI, 220. Servius utramque lectionem novit. — vocem volutant, ampli coenaculi respectu habito. Prosaice dicendum erat: vox, i. e. clamor, se volutat per atria. Ceterum cf. infra V, 149. vocem volutant litora, X, 98. caeca volutant Murmura, et Ovid. Met. XII, 55. confusaque verba volutant. Sic verba volvere etiam ap. Cic. de Or. III, 47. in. et Brut. 70, 246. Codd. quidam Pluralem voces exhibent, qui Peerlk. videtur praeserendus. — per atria; nam in atrio Romani coenabant antiquissimis temporibus. Cf. Gessneri Thes. v. tablinum. Iteratur hic versus in Anth. Lat. VI, 84, 18. et alterum eius hemistichium cum toto v. 726. in Auson. cent. nupt. 31 sq. Pro ampla Codd. quidam et Schol. Hor. Od. III, 19, 23. exhibent alta, quod ex IV, 665. huc translatum videtur. — 726. "Continuatam in multam noctem coenam indicare vult poëta. Observa et hic summum ornatum verborumque dignitatem in re tenui. Non lucernas vel candelabra posuit, sed lychnos et funalia. Cf. Odyss. VII, 100 sqq. de regia Alcinoi." Heyn. Maro imitatus videtur Lucr. V, 296. pendentes lychni claraeque coruscis Fulguribus - - tedac. Ribbeck. provocans ad Ritschel. in Mus. phil. X. p. 450. ex Pal. a m. sec., Mentel. I., Menag. I. Bern. III. a m. pr. et Auct. de gen. nom. p. 84, 4. H. recepit formam lychini. — laquearibus aureis. Laquear s. luqueare (i. e. res laqueorum similis) significat ornamenta cava et depressa in contignationibus, interstitia trabium anaglyphis et picturis ornata (Tafelwerk mit Zierrathen). Cf. Beckeri Gallus II. p. 218. ed. 2. Laquear Singul. numero usurpatum praeter Culicis v. 62. vix unquam invenitur; luqueuria autem saepius commemorantur, v. c. infra VIII, 25. Sil. VII, 142. Sen. Ep. 14. Plin. H. N. XXXIII, 3, 18. Laquearia, quae mmc et in privatis domibus auro teguntur. Idem significant tecta laqueata

Incensi et noctem flammis funalia vincunt.

Hic regina gravem gemmis auroque poposcit
Inplevitque mero pateram, quam Belus et omnes
A Belo soliti; tum facta silentia tectis:
"Iuppiter — hospitibus nam te dare iura loquuntur —,
Hunc laetum Tyriisque diem Troiaque profectis
Esse velis nostrosque huius meminisse minores.

730

apud Cic. Leg. II, 1, 2. Tusc. I, 35, 85. Verr. I, 51. in. Hor. Od II, 16, 11. alibi, et lucunar (lacunarum simile quid) apud eosdem Tusc. V, 21. 62. et Od. II, 18, 2. itemque ap. Vitruv. VII, 7. Cf. etiam Markl. ad Stat. Silv. IV, 2, 31., qui utramque vocem eiusdem originis esse censet, ut a lacu — lacunar et inde lacunarium, lacuarium, laquearium formatum sit. — De synaeresi aureis vid. supra ad v. 698. — 727. funalia, funiculi cera illiti. Vid. Hor. Od. III, 26, 6. Sil. VI, 667. Cic. de Sen. 13, 44. Cereus fundis ap. Val. Max. III, 6, 4. legitur. — vincunt. Cf. Stat. Theb. I, 520. Ast alii tenebras et opacam vincere noctem Adgressi tendunt auratis vincula lychnis. - 728-730. Cf. Stat Theb. I, 539 sqq., Vergilium imitatus. Hic, i. e. tum, de tempore, ut apud Graecos Evoa pro róts. Cf. Geo. IV, 264. Aen. II, 122. 199. 386. 533. 699. 735. 743. III. 369. 453. IV, 648. et permulti alii loci, quos collegit Wagn. Qu. Virg. XXIII, 2, b. Aliorum, etiam pedestrium, scriptorum locos afferunt Burm. ad Val. Fl. I, 535. Heind. ad Hor. Sat. I, 9, 7. et Hand. Tursell. III. p. 79. — 729. pateram, qua semper libabatur. Cf. Aen. III, 354. XII, 174. etc. — omnes a Belo, sc. orti, originem ducentes, i. e. reges Tyriorum, qui genus suum a Belo ducebant. Vid. supra ad v. 160. Geo. II, 243. (et III. 2.) Conington a Belo minus probabiliter explicat: inde a Beli tempore. Ceterum hunc Belum alium esse atque Didonis patrem supra v. 621. commemoratum, in promptu est. — "soliti, sc. mero implere, h. e. qua nsi fuerant. A Belo autem Tyriorum regum stirpem ducere solebant Graeci. Vid. Apollodor. II, 1. Serv. supra ad v. 642. et Salmasii Exerc. Plin. p. 402. Ex nostro Silius I, 87 sqq. [omnisque nepotum A Belo series. f. Heyn. Conington comparat locum similem Aen. IX, 300. Per caput hoc iuro, per quod pater ante solebat. — facta silentia post strepitum v. 725.), quia nunc fit libatio. Cf. Val. Fl. II, 347 sq. sacris dum vincitur ertis Prima fames, circum patera it Bacchus et omnis Aula silet. Cf. etiam Aen. XI, 241. tum facta silentia linguis etc. — 731—735. Preces inter libandum ad Iovem férior, hospitalem, factae. Cf. Hom. Od. VII, 179 sqq. - Iuppiter - hospitibus nam etc. Vid. supra ad v. 65. et 444. — , hospitibus te dare iura, praeesse, sub tutela eos habere; non aliter usus loquendi fert, quatenus dare iura simpliciter est imperare. Dicerem esse: qui hospitilus illatas iniurias ulcisceris; sed, an dare iura pro ius reddere, ulcisci, dicatur, dubito. [Et recte quidem; valet potius: Invem (Ala Elvion) constituisse iura hospitum, quae etiamnum tueatur. De Praesente autem vid. adnott. ad Ecl. VIII, 45.] Expressa illa Homerica Od. VII. 179 sqq. Adde Od. XIII, 50 sqq. et plures alios locos." Heyn. Ceterum Haupt, et Ribbeck. locuntur. Vid. ad Ecl. V, 4. et 28., ubi adde Corssen. de pron. I. p. 73. ed. 2. — 732. Cum nocte res agatur, argutantur nonnulli in vocabulo diem. Sed verissime docet Wund., loqui Didonem nostro more et intelligendum esse diem, cui noctis illa pars, qua coenatum, adnumeretur: coll. Caes. B. G. IV, 29. Eadem nocte accidit, ut esset luna plena, quae dies maritimos aestus maximos in oceano efficere consuevit. Vid. etiam Innat. ad Ter. Andr. I, 2, 25. Interpp. ad Ovid. Fast. V, 442. et Frontin. I. 5, 19. et Burm. ad h. l. -- Tyrii Troiaque profecti eadem ratione coniunguntur Aen. IV, 111. -- 733. esse velis. Velle verbum sollemne esse de diis, adnotat Thiel., comparans formulam illam cum diis volentibus ('at. R. R. c. 141. et Cic. Off. I, 12, 6.) et Livii plures locos (I, 16, 3. VII, 26, 4. XXIV, 21, 10. XXXIX, 16, 11.), ubi volens et propitius coniunctum de diis usurpatur. — huius cum vi repetitum pro eius, quod languidius esset. Vid. ad v. 742. – minores, nepotes, posteros. Cf. supra ad v. 532. adnott. Conington memorat, quantum discrepet ab hoc Adsit lactitiae Bacchus dator et bona Iuno; Et vos o coetum, Tyrii, celebrate faventes." Dixit et in mensam laticum libavit honorem Primaque libato summo tenus attigit ore; Tum Bitiae dedit increpitans. Ille inpiger hausit

735

loco Didonis imprecatio infra IV, 622 sqq. — 734. Adsit. Servius commemorat alteram lectionem Adsis, quae tamen in Codd. nobis cognitis non invenitur. Adesse verbum proprium de diis, qui invocantur, ut praesentes vel auxilium ferant, vel festum aliquod concelebrent. Cf. Geo. I, 18. Aen. III, 116. IV, 578. VIII, 78. X, 255. 461. Tibull. I, 1, 37. 5, 21. 7, 49. Ovid. Met. III, 613. Catull. LXII, 5. multique alii loci, Gronov. ad Sen. Hippol. 974. Drak. ad Silii XVII, 80. Ruhnk. ad Ovid. Her. IV, 15. — Bacchus lactitiae dator. Heyn. confert Δωρα Διωνύσου πολυγηθέος ap. Hesiod. Op. et D. 614. De Baccho, qui cur invocetur, ex verbis additis lactitiae dator (cf. supra v. 636.) facile intelligitur, Carthagine culto vid. infra ad IV, 58. — bona Iuno, benigna, propitia, fortunans, χρηστή, ἀγαθή. Cf. adnott. ad Ecl. V, 61.; quo loco collato Wagn. iubet coniungi bona adsit, cui tamen contradicit Conington bonam Iunonem explicans ,,the giver of blessings," quod sane Baccho, laetitiae datori, bene respondet. — coetum, convivium (cf. Catull. LXIV, (LXII), 33. 385. 407. a Coningt. laud.) et celebrare pro interesse. Cf. Cic. Att. I, 19, 9. conventus celebrare. id. Verr. I, 26, 66. convivium celebrare sermone et lactitia. Acn. VIII, 173. sacra - - celebrate faventes etc. — 736—740. Finitas epulas sequitur sollemnis libatio. Cf. Aen. VIII, 279., ubi, ut hic, in mensam laeti libant. Laticum, laticis, hono-rem, h. e. vinum in deorum honorem libatione effusum. Latices absolute de vino etiam apud Val. Flacc. I, 666. Hac (patera) pelago libat latices. Cf. infra IV, 207. Vid. etiam Macrob. Sat. III, 2. et 11. Imitatur h. l. Sil. VII, 748. In mensam -- sacrum libavit honorem et XI, 303. Bacchi de more liquorem Irrorat mensis. — Mensam autem secundam intelligendam esse, docet v. 723. cum Geo. II, 101. collatus. — 737. "libato, h. e. postquam libatum erat, vel libato laticum honore, alteri tradit vel tradi iubet poculum, unde primo loco gustaverat regina, ut et ille libatione facta biberet; quod is laetus lubensque facit." Heyn. Wakef. (et lahn. in priore edit.) ex uno Cod. Hamb. edidit libatum, Both. autem recepit Heinsii coniecturam, minus etiam ferendam, libatos. Dido enim non poterat attingere libatum vinum, quod non erat in poculo, sed in mensam effluxerat. Nemo autem unquam libatum vinum dixit pro vino, unde libatum est. Quod attinet ad usum Participii absoluti, vid. infra II, 129. composito, Cic. Off. II, 12., 42. de Finn. II, 27, 83. Caes. B. G. VII, 52. Liv. XXXIV, 31. Iustin. II, 5. aliosque locos et cf. Perizon. ad Sanct. Min. III, 9. Ruddim. II. p. 297. Ramsh. §. 171. III, 3. Beneckium ad Iustin. XXXII, 1, 9. et quos Kritz. laudat ad Sall. Cat. 41, 5. — summo tenus attigit ore, primis labiis degustavit, ut decet feminam, imprimis ex antiquorum sentiendi ratione. Recte enim Servius: "Et verecundiam reginae ostendit et morem Romanum. Nam apud maiores nostros feminae non utebantur vino, nisi sacrorum causa certis diebus." Peerlk., cui hoc nimis tenue et orationi prosae aptius videtur, quique praeterea haeret in otioso illo Primaque, hanc profert coniecturam non minus audacem quam languidam et ieiunam: Vinaque vix labio summa tenus attigit ora, Cum Bitiae etc. (Cf. Ishn. Annal. l. l. p. 48.) Verba summo tenus attigit ore iterantur in Anth. Lat. I, 14. 19. Conington comparat Lucr. I, 940. Labrorum tenus. — 788. "Προϋπινεν illa et dedit, propinavit, iterum repletum praeberi iussit, increpitans, simpl. adhortans, invitans, ut et ipse biberet; nil amplius. Obiurgandi hic nec locus, nec dignus vel reginae vel epici poëtae persona talis sarcasmus. [Cf. etiam Aen. III, 454. Liv. I, 7. Caes. B. G. II, 30. et quod ad simplex verbum increpare attinet, Aen. IX, 127. X, 278. Liv. I, 51. in. II, 10. VI, 37. in. similesque locos, quamquam non ubique satis clarum est, utrum modo clara voce inclamare, an obiurgare verbisque

Spumantem pateram et pleno se proluit auro; Post alii proceres. Cithara crinitus Iopas Personat aurata, docuit quem maximus Atlas.

740

castigare aliquem significet.] Recedit a more nostro res etiam in eo, quod non Aeneae hospiti a regina praebetur poculum; nam in honorem eius adventus diis libatur." Heyn. Non minus recedit poëta ab Homeri usu, apud quem vina inter convivas distribuuntur a praecone ad singulos accedente. (Vid. Odyss. VIII, 70. et al.) - Bitias (ut paullo post Iopas) Punicum est nomen (vid. Drakenb. ad Sil. II. 409. et 733. et Servius ad h. l.), qui Bitiam, classis Punicae praefectum a Livio commemorari refert, cuins nomen idem esse videtur cum Bithyae nomine ap. Appian. Pun. 111. 114. 120. et Zonar. IX. 30. apparentis, quamquam etiam inter Aeneae comites alius erat Bitias, quem Turnus occidit. Vid. infra IX, 672. 700. et XI, 396. — 789. "pleno auro se proluit, poculum vini plenum hausit, quod tantum labris attigerat Dido; proluere se, gulam, dictum puta, ut vino perfundi, madere, tingui, de ebriis; quae omnia notiora sunt. Multa prolutus vappa etiam Hor. Serm. I, 5, 16." Heyn. Cf. Copae v. 29. Aestivo recubans te prolue vitro, Hor. Sat. II, 4, 27. praecordia mulso prolucris melius, et Pers. Prol. 1. fonte labra prolui caballino. De auro autem pro poculo aureo vid. Stat. Theb. IV, 187. racuantque profundo Aurum immane mero et Burm. ad Val. Fl. I, 148. coll. iis, quae ad v. 593. huius libri, ad Ecl. X, 59. Geo. II, 193. al. adnotavimus. - 740. "Ad Homeri imitationem, imprimis Od. VIII, 62 sq. Heroicis temporibus semper doidos conviviis, quae fere cum re divina erant coniuncta, aderat. Cf. Quinctil. I, 10, 10. — crinitus: proprius is citharoedorum habitus, comam alere; fortasse Apollinis exemplo. [In Ennii certe fragm. ap. Cic. Acad. pr. II, 28, 89. (p. 97. Vahl.) et infra Aen. IX, 638. crinitus Apollo commemoratur.] Traduxisse tamen ex suis temporibus ad vetera videtur Vergilius." Heyn. Verba cithara crinitus Iopas repetuntur in Anth. Lat. VI, 84, 22. Servio teste hic Iopas erat ,, unus de procis Didonis, ut Punica testatur historia," qua de re dubitare liceat. (Vid. adnott. ad v. sequ.) -- personat, canit cithara, magna voce usus, ut per magnum spatium audiatur, alia significatione, quam qua legitur hoc voc. Aen. VI, 171. 418. Stat. Silv. II, 7, 88. Cic. Phil. II, 41. et alibi (ubi Accus. Obiecti additur). Cf. potius Cic. pr. Cael. 20. in. non loquuntur solum, verum etiam personant et Tac. Ann. XVI, 4. plebs personabat certis modis plauruque composito, quibus etiam addendus videtur eiusd. Ann. XIV, 15. ii dies et noctes personare, ubi dies et noctes Accusativum temporis habeo. Sic poëtis etiam simplex verbum sonare. Vid. adnott. ad Ecl. V, 64. et Burm. ad Val. Fl. V, 691. idemque ad Phaedr. III, 16. — do cuit quem m. A. Sic plures Codd., in quibus Med., Pal., Rom. et Gud., quos cum lahnio secuti sumus, suadente etiam Wakef. Silv. crit. IV. p. 36. Vulgo docuit quae m. A. Sed nova, quae incipit versu sequ., sententia de argumentis carminum mira ratione adiuncta videri debet, si iam antea argumenti vel uno verbo mentio facta est; et quam facile ex quem maximus fieri potuerit que s. quae maximus in promptu est (quare non mirandum, Henricum in 29 Codd. quae, in septem quem, in ceteris  $\bar{q}$  invenisse.) Quod autem Wagn. vulgatam retinens opponit, illa verba Iopas cithara personat flagitare Accusativum Obiecti ea, quae docuit, hoc iusta causa destitutum videtur. Quidni enim poëtae personandi vocem absolute usurpare licuerit? quam simili certe ratione usurpatam iam supra vidimus ap. Tac. Ann. XVI. 4. et mihi quidem personat sine Accusativo Obiecti longe fortius commovere videtur exspectationem (quemadmodum nos: der Sänger greift in die Saiten). Recte igitur Wagn. in recentiss. edit., ut omnes recentiores editores praeter Peerlk. et Hénricum (Two. years I. p. 167. et Philol. XI. p. 531.), mutata sententia et ipse nobiscum facit coll. Aen. V, 705. Vid. etiam Haeckerm. in Muetzellii Zeitschr. etc. VIII. p. 255 sqq. et XIX. p. 50.) Si enim Servius scribit: ,,quae legendum est, non quem; nec enim istum docere potuit, qui Didonis erat temporibus," quod Henry quam maxime premit, hoc non multum valet in carmine, imprimis si

Hic canit errantem lunam solisque labores; Unde hominum genus et pecudes, unde imber et ignes; Arcturum pluviasque Hyadas geminosque Triones;

Iopam iam senem esse cogitamus, ut eiusmodi citharoedos, quem poëtae ab Atlante, Laomedontis et Herculis aequali, edoctum fingere iure suo licuerit. (Vid. infra.) ,,Quod Atlantem cantus magistrum facit, fabulam alicuius poetae Graeci redolet, uti illud, quod Ecl. VI. Silenus physica docet. Atlanti vulgo tributa siderum notitia ac sphaera inventa. Cf. Intpp. ad Ovid. Met. IV, 631. etc. Obss. ad Apollod. p. 271. Idem inter primos philosophos recensetur a Diogene Laert. in procem. [§. 1.]; quamquam haec omnia ad solum astronomiae studium referri possunt. [Cf. etiam Cic. Tusc. V, 3, 8. Plin. VII, 56, 57. Diod. III, 60. IV, 27. Paus. IX, 20, 3. Schol. Apoll. Rh. IV, 264. Tzetz. ad Lycophr. 873. Heraclit. de incred. 4. Servium ad h. l., alios.] Cum Iopas Tyrius, nunc Poenus, citharoedus inducendus esset a poëta, acute Atlantem e vicinis Mauretaniae montibus auctorem carminum, quae cecinit, ei arcessivit." Heyn. — maximus Atlas. Ribbeck. cum Med., Rom., Mentel. I. et paucis aliis libris ubique scripsit Atlans, fortasse rectius. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 457. Ribbeck. Proleg. p. 434. et Corssen. l. l. p. 255. — 742—748. "Praeclare etiam hoc ad rationes antiquissimorum temporum, quibus omnis philosophia naturae qualicumque contemplatione continebatur, quod carminis argumentum ex cosmogonia et ex physicis petitum est." Heyn. Vid. similem locum Ecl. VI, 31 sqq., praeter quem Conington etiam Apoll. Rh. I, 496 sqq. conferri iubet. Nihilominus Rau in Sched. p. 56 sq. hunc totum locum v. 742-746. ab alia manu adiectum putat. — Hic. Iahn. (coll. locis Aen. V, 708. VI, 684. VII, 48. IX, 449. etc. et Bachio ad Ovid. Met. XI, 160.) Vergilium rectius isque scripturum fuisse, nihil tamen mutandum esse censet, cum poëtae, ubi sententiae ratio id patiatur, Pronomen id evitare (vid. supra ad v. 680.), imprimis autem ubicumque aliqua Pronominis emphasis aut oppositio captari possit, Pron. hic uti consueverint. (Cf. Iahn. ad Ovid. Trist. I, 1, 13. et in Nov. Annal. phil. et paed. Suppl. Vol. IV. p. 635. Wagn. Qu. Virg. XVII. p. 455. alii.) Hoc igitur loco Iopas Pronomine hic apte distinguitur ab Atlante antea commemorato et evitatur illud, ne quis, Pron. is posito, hoc totum enuntiatum ad Atlantem referat. Bothius, coll. v. 321., coni. Ac canit, qua coniectura parum numerosa facile supersedemus. — errantem lunam pro lunae errores seu cursus. Errare autem et vagari (vaga luna Hor. Sat. I, 8, 21., vagus sol Catull. LXIV, 272. Tibull. IV, 1, 7.) verba propria de sideribus, quae quamquam certum cursum habent, tamen non sunt fixa, sed alia atque alia loca adeunt. Cf. Geo. I, 337. Heindorf. et Dissen. ad Hor. et Tib. II. II. Lunae autem errores hic eo aptius commemorantur, quia ab iis etiam pendet lunae varietas, cuius causam Iopas exposuisse censendus est. — solis labores, defectus eorumque causas. Cf. Geo. II, 478., locus nostro simillimus. Sic etiam lunae labores ap. Silium XIV, 348. Henry, cui solis errores prius (Trc. years I. p. 168. et Philol. XI. p. 531.) nihil aliud significare videbantur, nisi diurnos et annuos circuitus (diurnal and annual revolutions), ut Errantem lunam solisque labores sit i. q. labores errantis lunae et solis, nunc sententiam suam ipse retractat. — ignes, cum imber addatur et de rebus caelestibus in seqq. sermo sit, de fulminibus intelligendum. Conington de elementis aquae et ignis sermonem esse censet, comparans Lucr. I. 714. Et qui quattuor ex rebus posse omnia rentur, Ex igni, terra atque anima procrescere et imbri, quod tamen, cum terra et aër non adiiciantur, et Vergilius scribat unde imber et ignes, elementa autem ipsa sint omnium rerum principia, minus est probabile. — 744. De Arcturo vid. adnott. ad Geo. I, 204., de Hyadibus ad Geo. I, 138., ex quo loco in Codd. quibusdam etiam huc invito metro translata est lectio *Pliadasque* s. *Pleiadasque*, *Hyadas*, fortasse quia librarii haeserunt in tautologia pluviae Hyades. (Sed cf. *Plemyrium undosum* Aen. III, 693., stagnantem Helrum ibid. v. 698. et similes locos.) — "gemini Triones sunt Helice et Cynosura, Ursa maior et minor, teriones, h. e. boves, dictae, quia ab antiqui hominibus sub boum iugo iunctorum forma sidera haec comprehensa fuiss videntur. - - - Usus etiam tulit hoc, ut septem in altero horum terionum

Quid tantum oceano properent se tinguere soles
Hiberni, vel quae tardis mora noctibus obstet.
Ingeminant plausu Tyrii, Troesque sequuntur.
Nec non et vario noctem sermone trahebat
Infelix Dido longumque bibebat amorem
Multa super Priamo rogitans, super Hectore multa;
Nunc, quibus Aurorae venisset filius armis,

Ursa maiore, stellae clarissimae (cf. Oic. N. D. II, 41.) septentriones appellarentur. De signis his vid. Eratost. I. 2. 8. 14. Idem versus III, 516." Hoyn. Cf. adnott. ad Geo. III, 381. — 745. 746. Canit, cur dierum spatia decrescant et rursus increscant diversis anni temporibus. Cf. Geo. II, 481. 482., ubi cosdem duo versus legimus ibique adnott. Hic vero non possum reticere, Henricum (Tw. years I. p. 168 sq. et Philol. XI. p. 531.) cum eoque Ladew. et Coningtonem ad Geo. l. l. potius cogitare de noctibus hibernis et ad verba quae mora obstet intelligere,, quominus Oceano se tinguant;" cui tamen explicationi per se minime spernendae et locis ab Henrico collatis, Ovid. ex P. II, 4, 25. Her. XVIII, 113. Senec. Agam. 53. Lucr. V, 698. et Auson. Prec. cons. des. 49., quodammodo adiutae adversari videtur Particula adversativa vel, quae indicat, Vergilium neutiquam quasi curta sententia de hiemali modo rerum conditione loqui vohisse. — 747. Pauci quidam Codd. et Schol. Lucani I, 133. praebent plausum vel plausus ex vulgari dicendi ratione (cf. Geo. I, 411. ingeminare voces. Aen. V, 457. ing. ictus, ibid. 434. ing. vulnera etc.: vid. ad Aen. I, 233.), camque lectionem defendunt Günther. in Animadvv. ad aliquos Aen. locos p. 8 sqq. Henry in Tw. years I. p. 170. et Ribbeck. in Proleg. p. 66. (quamquam in contextu plausu servavit.) Sed iure Heins. et cum eo Voss. p. 203. revocavit optimorum et plurimorum Codd. lectionem plausu, quae defenditur simillimo loco Aen. IX, 811. ingeminant hastis, pro: hastis ingeminant ictus, i. e. alias super alias iaculantur hastas. Cf. etiam Geo. I. 333. Aen. III, 199. IV, 531. et V, 227. ibique adnott. — 748. De usu Particularum nec non cf. Hand. Tursell. III. p. 234. - Noctem sermone trahebat. Cf. Ovid. Met. XII, 159. noctem sermone trahunt. Sic etiam diem trahere ap. Petron. c. 111. et tempus trahere Aen. VI, 537. Vitam trahere (Aen. II, 92. etc.) satis notum. Cf. etiam Geo. III, 379. noctem ludo ducere ibique adnott. et Anth. Lat. III, 81, 87., ubi locus noster absurde sic mutatus iteratur: vario noctem sermone requirunt. 749. Infelix Dido, utpote nescia, quid mali sibi impendeat. Cf. supra v. 712. — longum bihebat amorem, imbibebat quasi longo haustu. Dido permulta rogabat, ut noctem traheret eoque diutius praesentia et colloquio Aeneae frueretur, et sic amorem iam captum magis magisque imbibebat. De verbo bibendi vid. adnott. ad Aen. IV, 359. Verba longumque bibebat amorem iterantur in Anth. Lat. I, 146, 4. et longum amorem fegimus etiam infra III, 487. — 750. Habemus hic pulchrum Epanalepsis exemplum, cum idem vocabulum et incipiat et finiat versum. Cf. Iul. Kufinian. de schem. lex. ed. Kuhnk. et Frotsch. p. 240.; "Epanadiplosis est, cum idem verbum in egdem sententia et primum et extremum. Latine dicitur inclusio", Iani A. P. p. 419. et Ecl. VII. 4. Ambo - - - ambo, Geo. IV, 342. Ambae - - - ambae, V, 567. Alba - - - albam, Aen. IX, 127. Ultro - - - ultro, XI, 358. Ipsum - - - ipso, XII, 29. Victus - - victus. — super Priamo. Cf. adnott. ad Geo. IV, 559. et supra ad v. 29. Sic Aen. X, 839. Multa super Lauso rogitat. — 751. Aurorae filius, Memnon. Vid. supra ad v. 489. "Memnonis arma nec apud Pindarum, nec apud Dictyn et Quintum quidquam habent praecipui. - - Itaque nisi poeta fabulam parum nunc notam secutus est, nec commentitium est, quod in Servianis legitur, a Vulcano facta fuisse ei arma, [quod Arctinus in Aethiopide sua primus finxisse videtur: cf. Welcker Der epische Cyclus p. 211 sqq.]; ad barbaricum exercitus Memnonii apparatum, a Troiano more diversum, referendum est. Cf. Dictyn IV, 4. et 5. Quod nisi probare malis, accipienda verba sunt simpliciter, ut sit variata oratio Nunc, quales Diomedis equi, nunc, quantus Achilles. "Immo age et a prima dic, hospes, origine nobis Insidias, inquit, Danaum casusque tuorum Erroresque tuos; nam te iam septima portat Omnibus errantem terris et fluctibus aestas."

755

pro vulgari: multa rogitans — porro super Memnone et Diomede et Achille. - - Sed ut huic rationi non satis confidam, facit primum, quod etiam supra v. 489. nigri Memnonis arma memorata singulare quid de armis eins indicare videntur, et quod v. 752. subiecti Diomedis equi similiter certa aliqua ratione sunt dicti." Haec Heyn. in Excurs. XXVI. ad h. l. — quibus armis pro: cum vel in quibus armis, ut Aen. IX, 269. quibus ibat in armis. Cf. adnott. ad Ecl. X, 24. Aen. II, 122. III, 64. IV, 517. — Diomedis autem equi (qui rursus commemorantur X, 581.) non diversi videntur ab Rhesi equis iam supra v. 472. commemoratis, quos Diomedes abduxerat, et qui propterea facile ipsius Diomedis dici poterant. (Cf. Hom. II. X, 567.) Quod enim Heyn. in eodem Exc. obiicit, etiam aliis equis, Aeneae abductis, superbiisse Diomeden in ludis funebribus Patrocli (Il. XXIII, 290 sq.), hoc nihil valet, cum Rhesi equi et per se longe celebriores et iam in antecedentibus commemorati sint. Conington nescit, utrum equi Aeneae a Diomede erepti (Hom. II. V, 263 sqq.), an, quibus Diomedes in curriculo equorum vicerit (II. XXIII, 377 sqq.), an denique, quibus curru vectus Diomedes cum Aenea congressus fuerit (II. V, 295.), sint intelligendi. — 752., quantus quam magnus et corporis viribus et animi virtutibus." Heyn. Henry Two. years I. p. 171. et Philol. XI. p. 531. de sola corporis magnitudine cogitat, quae sane imprimis spectanda, quatenus cum ea etiam arcte cohaeret terribilis fortitudinis notio. Cf. Aen. XI, 283. quantus In clipeum adsurgat et ibid. 644. Tantus in arma patet. Val. Fl. V, 209. quantus iacet Inachus antro. Ovid. Met. XIII, 842. Adspice, sim quantus etc. De insigni corporis magnitudine, qua Achilles excelluerit, Henry confert Lycophr. Cass. 860. Quint. Calabr. III, 60. 709. Hor. Od. IV, 6, 9. Prop. II, 7, 51. (II, 9, 13.) alios. — Rau in Sched. p. 57 sq. vv. 751 et 752. ab inepto Grammatico adiectos putat. — 753. "A prima origine, excidium Troise a simulato inde Achivorum reditu equoque fabricato. [Vide infra II, 13 sqq.] Male alii post Servium: a raptu inde Helenae." Heyn. — dic. Secundum Rhemn. Palaemon. Art. gramm. p. 1382. Vergilius dixit dice; eamque Imperativi formam, ubicumque per metrum licet (VI, 318. 343. VII, 546. nec minus duce Geo. IV, 358. et Aen. XI, 464.), reponi iubet Wakef. ad Lucr. II, 484. Cf. adnott. ad Geo. l. l. — 754. casus tuorum in patria ante et inter Troise excidium, erroresque tuos, post Troise eversionem et fugam e patria. Cf. infra II, 10., ubi Aeneas: Si tantus amor, inquit, casus cognoscere nostros. — 755. septima aestas. Vid. adnott. ad Geo. III, 190. Cf. autem Aen. V, 626. Septuma post Troiae excidium iam vertitur aestas etc., quem locum cum nostro vix conciliari posse, cum Aeneas secundum IV, 193. hiemem, quam longa, cum Didone transegisse perhibeatur, iam veteres animadverterunt. (Cf. Serv. ad h. l., Conrads. p. XIII. XV. et Ribbeck. Proleg. p. 78 sq., qui non solum propterea, sed etiam quod haec Didonis computatio per se satis inepta sit, hunc librum a poëta versu imperfecto finitum et verba nam te iam septima -- fluctibus aestas ab antiquo interpolatore addita esse suspicatur). ,,Annorum numerum vel ex ipso Aenea vel ex Teucro scire potuit. Cf. v. 619 sqq. Ceterum cum Aeneae narratione novus rerum ordo exsurgit, qui interquiescendi locum opportunum praebet." Heyn.

## P. VERGILI MARONIS

## AENEIS.

LIBER SECUNDUS.

## ARGUMENTUM.

Acneas Didonis voluntati se satisfacturum et, quamvis luctus verba praepediat, Troise excidium plene enarraturum profitetur (1-12.) Narratio ipea haec est: Graeci decimo iam belli anno Ilium vi expugnari posse diffidentes ad dolum confugiunt fugamque simulantes circa Tenedum insulam latitant, equo ligneo tantae magnitudinis, ut urbis portis recipi non posset, cuius uterum armatis impleverant, in agro Troiano relicto (13-56.), quem Simon, a popularibus suis capitis damnatum ad Troianos se confugere insidiose simulans, donum Graecorum esse fingit Palladi ex voto dedicatum pro reditu, quod si Troiani in urbem suam invehant, eos Graecis exitium esse paraturos. (57-199.) Paullo post Laocoon, Neptuni sacerdos, qui hastam in equi latus contorserat, una cum filiis suis a serpentibus e mari advenientibus necatur (200-227.), cuius supplicio territi Sinonisque dolo decepti Troiani diruta muri parte equum in urbem trahunt et in arce constituunt. (228—249.) Nocte autem insecuta Graeci a Tenedo reversi ab armatis illis, qui equo ligneo nunc a Sinone reserato inclusi fuerant, caesis portarum custodibus in urbem intromittuntur. (250-267.) Aeneas per somnum ab Hectore monitus, ut fuga sibi consulat et deos tutelares patriae incendio eripiat (268-297.), sed turpi fugae honestam mortem praeferens, postquam urbem captam videt, cum paucis comitibus hostem fortiter adgreditur. (298-360.) Et primum quidem Troiani feliciter pugnant, postea autem, Coroebi consilium secuti, ut caesorum hostium arma induant, et a Graecis agniti telis obruuntur. (361-437.) Dum sic Troianorum dolus in ipsorum perniciem vertit, Priami regia a Graecis expugnatur et diruitur Priamusque ipse a Pyrrho, Achillis filio, interficitur. 438-558.) Aeneas horrore percussus et ab omnibus desertus meminit patris senis, coniugis parvique filii (559-566.); Helenam autem conspiciens ira exardescit eiusque caede patriam ulcisci statuit, mitigatus tamen a Venere matre domum patriam repetit familiam suam e periculo erepturus. 1567-633.) Anchisae igitur patri din fugae reluctato, tandem vero deorum ostentis victo sacra patria et Penates committit eoque in humeros suos sublato Ascaniumque filium manu ducens fugam capessit, Creusa uxore ipsum a tergo sequente. (634—729.) In hac autem trepida fuga Creusam amittit, cuius quaerendae causa totam urbem pererranti obvia fit umbra uxoris, quae eum de morte sua certiorem facit et de ipsius sorte consolatur. (730 — 794.) Tum Aeneas ad suos revertitur, quorum magnam multitudinem utriusque sexus confluxisse videt ipsum, quocumque terrarum confugere velit, in exsilium sequi paratam. (795-804.) (Ceterum Macrob. Sat. V. 2. ..omnia, quae hunc librum faciant, paene ad verbum a Pisandro transscripta esse" refert; qua de re cf. Heynii Exc. I. ad hunc librum p. 486 sqq. et Welcker Der epische Cyclus p. 99 sqq.)

Conticuere omnes intentique ora tenebant.
Inde toro pater Aeneas sic orsus ab alto:
"Infandum, regina, iubes renovare dolorem.
Troianas ut opes et lamentabile regnum
E ruerint Danai, quaeque ipse miserrima vidi

5

"Hic et tertius liber episodium de Troise excidio Aeneseque erroribus complectuntur; quod praeclare poëta intexuit, quippe cum Aeneae fatis imprimis coniunctum, et ad excitandam admirationem natura sua et magna rerum inter homines fama eximie aptum. Quod autem Aeneae partes narrantis tradidit, eo illud commodi assecutus est poeta, ut tota narratio maiorem habeat auctoritatem, magisque miserationem faciat, cum ab eo exponantur res, qui earum pars magna fuit ipse. - - - Est hic liber inter perfectissimas operis partes ipsius poëtae iudicio habitus; quippe quem cum quarto et sexto Augusto speciminis loco praelegerit. [Vid. Diss. de vita et carm. Verg. p. XXII, cum nota. 58.]. Quem autem ex antiquioribus poetis ante oculos habuerit Vergilius in excidio Troise exponendo, disputatum est in Excursu ad huius libri princ.; ubi suspicatus sum, eum Iliadem parvam cum Euripidis tragoediis imprimis esse secutum." Heyn. 1. Conticuere - - tenebant. Vid. adnott. ad Aen. III, 588. Intenti ora tenebant, habebant vultus et oculos intentos et conversos in Aeneam. Noli tamen intenti ora tenebant cum Servio dictum putare pro intenta ora tenebant; immo quia ipsi intenti erant in rem, etiam ora in Aeneam conversa tenebant. Similiter Aen. VIII, 520. defixique ora tenebant. Cf. etiam Aen. VII, 250. defixa Latinus -- tenet ora et Anth. Lat. II, 194, 7. Conticuere omnes intentique ore loquentis Ora tenent. Haeckerm. in Muetzellii Z. XI. p. 739. et in Comm. in Aen. II. p. 5. parum probaliter ora tenebant explicat: sie hielten den Mund, coll. Lucano IV, 172. Verba conticuere omnes praeterea repetuntur ibid. II, 193, 13. et totus versus in Auson. Perioch. XIII. Odyss. — 2. "ab alto toro: altus tantum ornat. Et erant tricliniares lecti magnificentiae causa alti; accedebant pulvini." Heyn. Cf. VIII, 541. et XI, 301. — 3. ,,Cf. Odyss. IX, 12 sqq. et VII, 241. 242.; sed in Vergilio omnia ornatiora. Reluctatur Aeneas, narrationemque principio deprecatur; nimium enim sibi animum iri commotum harum calamitatum recordatione; quas ne Achivos quidem, cladis auctores, sine lacrimis narraturos esse; noctem praeterea extremam (cf. Od. XI, 328 sqq.) vix longam narrationem ferre." Heyn. — dolorem infandum, quem ut verbis exprimam vix a me impetrare possum (einen unaussprechlichen) ideoque fere i. q. horribilem, acerbissimum. (Cf. Aen. I, 251. 525. II, 132. IV, 85. VIII, 483. 578. etc. atque Henr. in Tw. years II. p. 3.) — inbes renovare, scil. me, dolorem. De omisso Accus. Obiecti apud verbum iubendi cum Infin. Activi constructum vid. adnott. ad Ecl. VI, 85. Imitatus videtur h. l. Stat. Theb. V, 28 sqq. Immania vulnera, rector, Integrare iubes etc. Similis est etiam locus Ovid. Met. XIV, 465. Admonitu quamquam luctus renovatur amaro. Ceterum cum Ladew., Haupt. et Ribbeck., quibus etiam adsentitur Haeckerm. in Comm. p. 6 sqq. et in Zeitschr. etc. XIX. p. 50., nunc mutavi vulgarem loci distinctionem, ex qua post dolorem Comma et post fui Punctum ponitur, quamque Wagn. et Conington retinuerunt atque ille etiam in Lect. Verg. p. 415. defendit, contendens illa distinctione loco inferri inusitatum genus structurae nimium animi motum indicans et a gravi et sedata simplicitate, quam ingressus orationis eiusmodi narrationi praemittendus requirat, alienum. Sed nonne magis haerendum in verbis renovare dolorem (quae per se nihil significare possunt, nisi recordando renovare animi dolorem s. denuo dolere) pro narrando renovare dolorem positis? Loci enim, in quibus verba dicendi haud raro omittuntur, sunt alius generis. (Cf. etiam de h. l. Wyttenb. in Ecl. hist. p. 384., a quo tamen recte dissentit Unger de Valgio Rufo p. 351.) De constructione fari (narrare, canere etc.), ut cf. Ecl. VI, 31. 65. etc. — 4. regnum lamentabile, quod lamentabile exitium habuit (beklagens-, beweinenswerth, ut Ovid. Mef. VIII, 262. lamentabile tributum). Repetuntur haec verba in Anth. Lat. I, 170, 7. - 5. eruerint, ex fundamentis quasi everterint. Quod attinet ad mutatam

Et quorum pars magna fui — quis talia fando Myrmidonum Dolopumve aut duri miles Ulixi Temperet a lacrimis? Et iam nox humida caelo Praecipitat suadentque cadentia sidera somnos.

constructionem ut eruerint — quaeque vidi, cf. Ecl. III, 41. V, 47. Geo. I. 25. 51. 255. 311. 433. II, 120. 207. 285. III, 24. 180. Aen. I, 124. 742. IV, 293. V, 648. VI, 60. 709. 890. IX, 722. X, 150. 162. 759. XII, 917. et vid. Drak. ad Liv. XLI, 6, 4. Bentl. ad Hor. Od. I, 1, 7. Wunderl. ad Tibull. I, 3, 18. Goerenz. ad Cic. Legg. III, 8, 19. Gernh. ad Cic. Cat. m. 3. 7. Ochsner. ad Cic. Ecl. p. 188. Bach. ad Tibull. II, 1, 17. idemque ad Ovid. Met. III, 581. Becker. Eleg. Rom. p. 199. Kritz. ad Sall. Cat. 5, 9. multique alii. — Verba quaeque ipse miserrima vidi iterantur in Anth. Lat. I, 178, 321. — quorum pars magna fui, quarum calamitatum magna pars me ipsum attigit. Cf. infra VI, 31. X, 426. Ovid. A. A. I. 170. Et pare spectati muneris ipse fuit. id. Met. XIV, 482. vellemque horum pars una fuissem. id. Her. III, 46. et fueram patriae pars ego magna meae. Silius XI, 506. pars ipse haud parva laborum. Sen. Herc. fur. 732. magna pars regni trucis Et ipse dominus. Sen. Cons. ad Marc. 18. Erisque et spectatrix et ipsa magna pars conantium. id. de tranq. an. 14. Canus Caianae caedis magna portio. Thiel. conferri iubet Cuperi Obss. II, 6. Ceterum ex his ipsis verbis satis apparet Aeneae consilium et totius libri argumentum. Non enim vult omnem Troiae expugnationem accurate enarrare, sed tantum quae ad se pertineant commemorare, quippe qui hac tota narratione nihil aliud spectet, quam quomodo Didoni placeat eiusque misericordiam et favorem sibi conciliet. Non abs re erit commemorare, Henricum (Class. Mus. XXI. et Two. years II. p. 4 sqq.) inde repetere causam Vergilii contra magnum Napoleontem desendendi, qui in libro Précis des guerres de César par Napoléon; écrit par M. Marchand à l'île St. Hélène sous la dictée de l'Empereur. Par. 1936. Vergilium vituperat, quod illam expugnationem minus recte et accurate atque ita enarraverit, ut leges strategeticas saepe violaret. — fando, i. e. cum talia fatur. Hunc rariorem usum Gerundii ita pro Participio Praes. Act. positi, ut non sit Ablat. causae, sed tantum actionem aliquam in idem tempus incidentem significet (quemadmodum infra v. 361. 111, 451. et IV, 333. rursus fando, Aen. XI, 160. autem vivendo legimus), apud Livium aliquoties deprehendimus, ut VIII, 17. Novi deinde conrules - - populando usque ad moenia atque urbem pervenerunt. id. XXI. 34. Hannibal nec temere credendo, nec aspernando, - - benigne cum respondisset. XXII, 14. Qui modo Saguntum oppugnari indignando foedera et deos ciebamus. Cf. etiam Heins. ad Ovid. Met. XV. 497. Ruddim. 1. p. 307. II. p. 255. et quae infra ad v. 81. adnotavimus. Silius Vergilium imitatus II, 651 sq. quis tristia fata piorum Imperet crolvens lacrimis. — 7. "Myrmidones et Dolopes ad Achillem et Neoptolemum, eius filium, spectant. Vid. Iliad. II, 684. [et IX, 484.]. Cf. inf. v. 29. — miles Ulixi. Mirum est, quod hoc de Achemenide (vide III. 614.) accepisse Asinium Pollionem memorant Servius et Pomponius." Heyn. Quibus autem populis Ulysses imperaverit, narratur ap. Hom. Il. II. 631 sqq. — durus aut omnino strenuus, fortis, ut Geo. II, 170. Scipiadas duros bello, aut potius severus, saevus (hartherzig), ut infra III, 273. saevus Ulixes. Sic Tibull. III, 4, 76. vincuntur molli pectora dura prece. III, 2, 3. ferreus ille fuit: durus et ille fuit etc. Alio sensu durus legitur infra III, 94. — De forma Ulixi vid. supra ad Aen. I, 30. Ulizem autem, non Ulyssem, si Codd. fidem sequimur, constanter dixisse videntur veteres Romani. Vid. adnott. ad Ecl. VIII, 70. — 8. De constructione verbi temperandi (sibi) cum Praepos. a cf. adnott. ad Geo. I, 360. Quod hic temperare a lacrimis, ap. Silium 1. 1. imperare lacrimis. 8. 9. Cf. Hom. Od. XI, 330 sq. Nox descendit in oceanum et sidera radunt, ideoque iam extremum est noctis tempus. — 9. praecipitat, misso Pronomine reflexivo. Vid. supra ad I, 234. Praecipitare ita usurpatum legitur etiam infra IX, 669. XI, 617. Lucr. II, 248. IV, 630. VI, 292. Cic. N. D. I, 32, 89. de Or. III, 55, 209. Caes. B. C. III, 25. in.

10

Sed si tantus amor casus cognoscere nostros Et breviter Troiae supremum audire laborem, Quamquam animus meminisse horret luctuque refugit, Incipiam. Fracti bello fatisque repulsi

Liv. V, 18, 7. VII, 6, 9. XXV, 11, 6. alibi. Addito Pronomine Cato apud Frontonem p. 69. Dum se intempesta nox praecipitat. Cf. etiam Ovid. Trist. I, 3, 47. nox praecipitata idemque Met. IV, 91. (ubi vid. Bach.) lux Praecipitatur aquis et aquis nox surgit ab fedem, et Interpp. ad Tibull. III, 4, 17. Praeterea vid. infra ad v. 250. — nox humida propter humentes umbras (IV, 351.) et pruinosas tenebras (Ovid. Met. V, 142.). Quare apud Stat. Theb. X, 148. etiam Somno humentes alae tribuuntur. cadentia sidera, occidentia, ut saepe apud poëtas. Cf. infra IV, 81. (ubi hic versus fere totus iteratur) et 480. Hor. Epod. 10, 10. Ovid. Met. IV, 626. etc. et Burm. ad Lucan. I, 15. — suadent somnum, invitant ad somnum. Cf. Ecl. I, 56. ibique adnott. Ovid. Fast. II, 635. Iamque ubi suadebit placidos nox humida somnos, id. Met. XIII, 418. Iamque viam suadet Boreas et Stat. Theb. X, 116. primosque hortantia somnos lumina. — 10. Si tantus amor etc. Cf. Hom. Od. XI, 380. et 6' er' ακουέμεναι γε λιλαίεαι. — amor cognoscere. De voc. amoris pro desiderio posito vid. adnott. ad Ecl. IX, 56. et Aen. I, 171., et de constructione cum Infinitivo Geo. I, 305. et ad Aen. I, 704. Sic ap. Stat. Silv. III, 2, 40. amor pandere et ap. eund. Theb. I, 698. amor mergere. Respexit hunc locum imitator Vergilii in Anth. Lat. I, 178, 413. Sed si tantus amor menti, si tanta cupido est. — supremum laborem, ipsum urbis excidium, interitum. Conington confert Claud. Eutrop. II, 289. Phrygiae casus venisse supremos. Labor enim (a labendi verbo ductum voc.) respondens Graeco πόνος et μόχθος interdum aerumnas significat, quibus vires atteruntur. Cf. Aen. I, 460, 597. IV, 78. VII, 481. IX, 202. - 12. ,, refugit, ad formam Aoristi pro Praesente. Locum expressere alii, v. c. Seneca Agam. 417 sqq. [ubi verbum refugit cum Infinitivo loqui construitur, ut h. l. animus refugit cum Infinitivo meminisse]. E Ciceronis Phil. XIV. [c. 3, 9.] expressum versum volebat Muret. Var. Lect. V, 3. Saltem similia sunt: Refugit animus, P. C., eaque formidat dicere, quae cett." Heyn. In Ciceronis tamen loco refugit procul dubio est Praesens, ut in illo simillimo Tusc. I, 45, 108. ita tetra sunt quaedam, ut ea fugiat et reformidet oratio et ap. Senecam l. l., ubi coniunguntur verba refugit atque inhorrescit. In nostro autem loco et similibus (ut IX, 10 sq. X, 726. 804. XII, 351 sq.) Perfectum non pro Praesente, sed de re hoc ipso temporis momento iam vere praeterita usurpari, in promptu est. Sententia enim haec est: Nunc. memoria rei facta, horret animus, ut etiam antea eam sibi revocare evitavit; nihilominus luctu oppresso incipiam. Non autem huc trahendus est usus Perfecti ἀοριστιχῶς positi de re, quae fieri solet (vid. ad Geo. I, 49.). Ceterum de variatione temporis in eodem versu cf. Interpp. ad Tibull. IV, 2, 7. Catull. LXIV, 148. al. Peerlk. tamen, in hac diversi temporis coniunctione haerens, vitii aliquid subesse censet, et quamquam etiam has duas coniecturas profert: refugitque dolore et luctu refugitque, difficultatem felicioribus fortasse expediendam relinquit. Dubito, num inter hos feliciores numerare velit Gentium in Annot. crit. in Verg. Acn. (Lugd. Bat. 1864.) p. 11. conficientem luctusque resurgit. Ceterum cf. quae Freudenberg. Vind. Verg. p. 15 sqq. Haeckerm. l. l. contra Peerlkampium omninoque de hoc loco disputant. — 13. incipiam Henrico (Class. Mus. XXI. et Tw. years II. p. 11.) non est i. q. initium faciam, sed rem suscipiam, in manum capiam (unternehmen), quod probat Conington, et ille quidem comparat Aen. X, 876. Lucr. I, 50. Tibull. IV, 1, 1. Hor. Sat. I, 1, 94. similesque locos, ut Aen. VI, 493. Ter. Andr. I, 3, 13. V, 1, 17., quibus hic addit Ecl. V, 10. et Geo. I, 5. Discrimen autem tam subtile est, ut multis in locis utraque significatio locum habere possit. — fracti bello, attriti et paene devicti ideoque i. q. infra v. 109. longo fessi bello. Cf. infra v. 170. XII, 1. Hor. Sat. I, 1, 5. Miles -- multo iam fractus

15

Ductores Danaum tot iam labentibus annis Instar montis equum divina Palladis arte Aedificant sectaque intexunt abiete costas. Votum pro reditu simulant; ea fama vagatur.

membra labore etc. Prop. II, 8, 31. Viderat illa fuga fractos in litore Achivos. Cf. Huschk. ad Tibull. III, 2, 6. — "Fatis repulsi: quoniam fatale erat, non nisi post novem annos Troiam capi; vid. Iliad. II, 328. 9. Impedimentis interpositis ab exitu votorum reiici dicimur, ergo et repelle." Heyn. Sed cum illo oraculo bono potius animo essent, quam desperarent hortari debuerint Gracci, Dietsch. Theol. Verg. p. 21. fata rectius intelligit de calamitatibus et cladibus belli, ut verba fatis repulsi alio tantum modo idem exprimant, quod fracti bello. — 14. Ductores poëtae ob pleniorem sonum dicere amant pro ducibus. Cf. infra VI, 334. VIII. 6. 470. 513. Geo. IV, 88. etc. Sic Ductores Danaum etiam ap. Lucr. I. 87. — labentibus annis non pro lapsis dictum, adhuc enim in eodem opere Achivis tempus terebatur. Cf. Wagn. Qu. Virg. XXIX, et adnott. ad Aen. I, 305. et 492. Verba tot iam labentibus annis iterantur in Anth. Lat. I, 170, 141. — 15. "Instar montis, ad montis magnitudinem; breviter magnam imaginem rei animo obiecit statim ab initio. Ita fabulae per se puerili dignitatem adiecit." Heyn. Cf. Instar montium eductae Pyramides, Tac. Ann. II, 61. Omnino autem poëtae solent res celsas adeoque homines magnos) cum montibus comparare. Cf. infra IX, 674. Ter. Phorm. I, 2, 18. Pers. III, 65. Ovid. Trist. I, 2, 19., e Graecis autem Hom. Od. IX, 191. X, 113. Callim. H. in Dian. 52. cett. Burm. ad Anth. II. 262, 3. et Waardenburg. Opusc. p. 170. Quod ad ipsam rem attinet, cf. infra v. 196 sq. — divina Palladis arte (quae verba repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 137.), i. e. Pallas fabros in exstruendo equo consilio suo et praeceptis adiuvit, nam verus equi fabricator etiam secundum Vergilium (infra v. 264.) erat Epeus. Quare Hom. Od. VIII, 493. τὸν Ἐπειὸς ξποίησεν σὺν Αθήνη et Il. XV, 71. εἰσόχ Αχαιοί Τλιον αἰπὺ ελοιεν Αθηνάιης διά βουλάς. Eurip. Troad. 10. Έπειος μηχαναίσι Παλλάδος Ιγχύμον Ιππον τευχέων ξυναρμόσας. Hygin. f. 108. Epeus monitu Mimercae equum fecit. Quid, quod Proclus e Lesche tradit, Epeum fecisse δούρειον Ιππον κατ Αθηνάς προαίρεσιν? Sic etiam Argo navis, quae secundum Ovid. Trist. III, 9, 8. cura pugnacis facta Minervae est ef. etiam Val. Fl. I, 93. Tritonia - - - Moliri hunc (Argum) puppim indet), ap. Catull. Epithal. 8. Phaedr. IV, 6, 7. et Claud. B. Get. 15. ab ipsa Pallade facta esse dicitur. Peerlkamp, praeter necessitatem coni. equan, divinam Palladis artem, Aedificant, coll. Aen. V, 350. — ,, intexunt costas abiete secta, h. e. trabibus abiegnis, tantum ad declarationem ulteriorem vocis aedificant spectat. Intexunt simpl. est texunt, construunt. Texere autem de trabibus iunctis et in fabrica e ligno, imprimis navium, frequens est. Cf. inf. v. 112. [et XI, 326.]" Heyn. Interers pro texere legitur etiam Aen. X, 785. opus (scutum) tribus tauris i. e. coriis taurinis) intexere. — costas. Conington confert Lucr. V, 1297. in equi conscendere costas [cui loco adde Geo. I, 273.] et Pers. VI, 31., ubi de navi dicatur [ut etiam ap. Plin. XIII, 9, 19.] — abiete secta. De voc. a biete tribus syllabis pronuntiando vid. ad Aen. I, 2. — 17. ...Sparserant famam, equum hunc Palladi esse positum, votis pro reditu susceptis. Servius rotum pro Participio habet, id est vovisse pro reditu. Ibidem: Attives in Deiphobo inscriptum dicit: Minervae donum armipotesti Danai abeuntes dicant. Cf. Hygin. f. 108. et ibi Not. Quod hic ex voto equus dicatus dicitur, non repugnat iis, qui ad Palladem placandam exstructum dicunt: Quint. XII, 38, 379. In id etiam consentit Vergil. infra v. 162 sqq." Hoyn. De votis autem et sacris pro felici alicuius reditu factis cf. quos laudat Obbar. ad Hor. Ep. I, 3, 36. Vol. I. p. 221. Ceterum Peerlk., coll. infra v. 31. 44. 189., Attii verbis modo laud., Hygino f. 108. In equo scripserunt: Danai Minervae dono dant, et Senec. Agam! 626. Vidimus simulata dona molis immensae, pro Votum emicit Dones, cum votum !demum post! reditum, si voti compotes

Huc delecta virum sortiti corpora furtim Includunt caeco lateri penitusque cavernas Ingentis uterumque armato milite conplent.

Est in conspectu Tenedos, notissima fama Insula, dives opum, Priami dum regna manebant,

facti essent, solvendum fuerit. Sed vid. Hal. Troiae ap. Petron. 89. Stipant graves equi recessus Danai et in voto latent. Ceterum cf. etiam Hor Od. IV, 6, 31 sqq.— 18—20. "Ductores Danaum sortiti, sortione facta, includunt huc caeco lateri, h. e. in latus sive corpus equi occultum, in quo occulti latere poterant." Heym. — huc caeco lateri. Cf. adnott. ad Ecl. I, Quod attinet ad constructionem, cf. Geo. II, 76. Huc germen includent. - Caecum autem latus i. q. obscurum, tenebricosum, in quo nemo videre potest, ut infra III, 203. caligo caeca. Lucr. II, 55. caecae tenebrae. Cic. Mil. 19, 50. caeca nox. Sil. XI, 456. Chaos, caeca sine sidere moles etc. Cf. etiam quae de cognata signif. ad Aen. I, 356. et 536. adnotavimus. delecta virorum corpora poëtice pto: viros delectos, i. e. praestantissimos (auserlesene, ut ap. Cic. Sext. 49. in. et Vatin. 9. extr. delecti viri et principes civitatis), quod minime adversatur voci sortiti, nam etiam inter delectos institui potest sortitio. De circumlocutione ipsius personae per voc. corpus facta vid. ad Aen. I, 193. Ceterum penitus conplent coniungendum; complere autem (ausfüllen) fortius esse, quam implere (anfüllen), Thiel. docet, simul commemorans, Vergilium cum Lucretio imprimis amare hoc vocabulum. "Fuerunt autem Ulyssis praecipuae ea in re partes. Vid. Odyss. VIII, 494. δν ποτ' ες ἀκρόπολιν δόλον ήγαγε δίος 'Οδυσσεύς, duxit, h. e. fecit, ut duceretur in arcem. Et sic ceteri, ut Quintus XII, 22 sqq., apud quem Calchas vates primus fraudis auctor est, modum et rationem Ulysse subiiciente; et ap. Tryphiod. 44 sqq. Helenus Troia profugus. Denique observasse non poeniteat, quam ornate poëta equum designaverit, eiusque notionem quam mirifice variaverit; ut cavernam, uterum, latebras, curvam compagibus alvum, et sic porro." Heyn. — armato milite conplent. Cf. Hom. Od. VIII, 495. ἀνδρῶν ἐμπλήσας. Henrico (Class. Mus. XXI, Tw. years II. p. 15. et Philol. XI. p. 597.) iidem novem duces infra v. 260 sqq. nominati intelligendi videntur, qui v. 18. delecta virum corpora vocantur, ut haec verba prioribus per epexegesin addantur; praeter illos enim duces alios milites equo inclusos fuisse negat, et sic Vergilium contra Napoleontem defendit (cf. adnott. ad v. 5.), qui poëtam vituperans docet, equum multis militibus armatis impletum non potuisse tam latenter muris admoveri neque tam facile et fraude non detecta in urbem introduci. Sed ut Napoleonti concedam, rem parum credibilem esse, etiamsi ,, seulement cent guerriers" equo inclusos cogitemus, inde tamen non sequitur, solos illos novem duces in machina latuisse, qui rei efficiendae vix suffecissent, atque etiam v. 328 sq. et 400 sq. plures ex equo prorupisse videntur indicare. Quid autem impedit, quominus vel nihil tribuentes licentiae poëticae machinam viginti vel triginta armatos continentem cogitemus? Vergilium certe praeter illos novem duces etiam alios milites equo inclusos cogitasse, ex ipsis eius verbis videtur apparere delecta virum corpora includunt - - penitusque cavernas - - armato milite conplent; novem enim homines ingentis equi alvum penitus complere non poterant. Cf. etiam Eustath. ad Hom. Od. XI, 522. et Quint. Smyrn. XII, 314. 327 sqq. Ceterum de Singulari milite pro militibus vid. ad Aen. I, 564. et infra v. 495. — 21—23. Est in conspectu, scil. Troiani litoris. Cf. multos locos eadem ratione conformatos: Geo. III, 146. Aen. I, 159. II, 713. III, 163. (IV, 481.) V, 124. VII, 563. VIII, 597. (IX, 381.) XI, 316. 522. etc. — Tenedos insula, olim Leucophrys dicta, agro Troiano praetenta, XL stadiis a continente abest. Vid. Hom. II. I, 38, 452. et saepius, Herod. I, 151. VI, 31. Thuc. VII, 37. Strab. XIII. p. 900. Cas. Plin. V, 31, 39. Mela II, 7. alii. Etiamnum Tenedos, apud Turcas autem Bogdscha Adassi vocatur. Vid. librum meum geogr. II. p. 161 sqq. De graeca nominis terminatione cf. adnott. ad Ecl. VI, 13. - ,,dives opum [ut I, 14. cf. adnott. ad Ecl. II, 20. et Acn. V, 73.] propter incolarum divitias; nisi ad templum maxime Apollinis

20

Nunc tantum sinus et statio male fida carinis; Huc se provecti deserto in litore condunt. Nos abiisse rati et vento petiisse Mycenas.

25

Sminthei respicit, quod in insula erat, Iliad. I, 38. Eodem, quod notissimam (fama poëtice ornat) vocat, pertinere puto. [Hoc altius repetitum videtur. Rectius Wagn. Vergilium sua potius tempora respicere censet, ubi res Troicae summorum poëtarum carminibus celebratae iam omnibus fuerint notissimae. Ceterum imitatur haec Senec. Troad. 224. Nota fama Tenedos. Nunc tantum sinus et statio, h. e. ea vastities in insula [a Graecis] facta, ut illa hoc uno nota sit, quod naves tempestate iactatae in litorum recessu, quem sinum appellat, stationem, etsi parum tutam, habent. Eodem mox spectat desertum litus, in quo condunt se Achivi." Heyn. — manebant, stabant, florebant. Cf. infra v. 56. 455. et XI, 615. — male fida Serv. falso interpretatur "in perniciem nostram," quia ibi Gracci latuerant. Immo male haud raro Adiectivis additum vitiosam aliquam virtutis, quae Adiectivo exprimitur, rationem indicat, quae alterutram in partem modum excedit, ut per se et parum et nimium significare possit; plerumque tamen defectum aliquem indicans idem est quod non satis, minus, parum, nostrum nicht recht, ideoque non tam fortiter negat, quam simplex negatio non. Sic male fidus etiam apud Tac. Hist. I, 52. legitur: male fidas provincias; infra v. 735. (ubi vid. Gossr.) numen m. amicum, IV, 8. (Dido) m. sana (quod etiam apud Cic. Att. IX, 15. Hor. Ep. I, 9, 3. Ovid. Met. III, 474. alibi invenitur), Geo. I, 105. m. pinguis, Hor. Od. I, 9. extr. m. pertinax, Sat. II, 5, 45. m. validus, Sat. I, 9, 65. m. salsus, Ovid. Met. VII, 741. m. tectus, id. Her. VII, 27. m. gratus, Fast. VI, 785. m. sobrius, Lucan. I, 87. m. concordes, Suet. Aug. 21. nationes m. quietae cett. (Cf. etiam Geo. I, 360. et 448.) Alterius significationis exempla ad Geo. I, 105. collata vide. Cf. omnino Bentl. ad Hor. Od. III, 14, 11. Heind. ad eiusd. Sat. I, 2, 129. Ruhnk. ad Vellei. II, 47. Bach. ad Tibull. I, 4, 24. idemque ad Ovid. Met. III, 474. 730. IV, 285. alibi, Thiel. ad h. l., imprimisque Hand. Turs. III. p. 584. -- statio vero, i. e. locus, ubi stare possunt naves, sed minus tutae (eine Rhede), a portu probe distinguenda. Quare Silius XIV, 201., hunc locum imitatus: Et iusti quondam portus, nunc litore solo Subsidium infidum fugientibus aequora nautis. Henry comparat Vell. Pat. II, 72. Exitialemque tempestatem fugientibus statio pro portu foret et Conington memorat, stationi male fidae oppositam esse stationem tutissimam Geo. IV, 421. Ceterum verba insula est etc. significant: insula praebet sinum male fidum etc., nam epitheton et ad sinum et ad stationem pertinet. Non raro enim esse id dicitur, quod habet tantum aliquid. Conf. Wunderl. Praef. p. VIII. Ex hac autem interpretatione loci patet etiam, vulgo male Semicolo in extremo v. 22. interpungi, quod cum Wagn. in Comma mutavimus. — 24. Huc - se condunt; nam recte dicitur se condere in locum. Cf. Aen. XI, 187. Lucan II, 609. Brundusii tutas condit se Magnus in arces. Senec. Cons. ad Marc. 22. condere se in tenebras. Conington, cum non in litus, sed in litore adiiciatur, potius coniungi vult verba Huc provecti, cui rationi obstat collocatio verborum Huc se provecti - - condunt; et cum conditi maneant in litore, quidni etiam scribi potuit huc - - in litore se condunt? Cf. etiam supra v. 18. Ceterum hic per prolepsin de re sermonem esse, quam postea demum Aeneas comperire potuerit, in promptu est. Cf. infra v. 31. 59. 237. 248. 396. 455. 686. 741. III, 17. 595. al. et quae Kappes Progr. II. p. 5 sq. disputavit. — 25. abiisse. Eadem forma plenior, cui Grammatici contractam abisse praeferre solent, legitur etiam Aen. III, 606. IX, 140. (periisse), V, 196. (rediisse), V, 595. (subiisse); ut petiisse III, 603. Scilicet poëtae in eiusmodi rebus metri causa liberius versantur. rati, scil. sumus; ellipsis paullo durior, quae tamen redit V, 192. 687. et alibi. — "vento petere Mycenas est omnino navibus advehi Mycenas. Similis compositio est apud Val. Fl. I, 391. remo petere Colchos. Adde Aen. IV, 381." Wund. Imprimis vid. infra v. 180. coll. cum I, 307. III, 563. IV. 46. et 381. Thiel. tamen cum Heynio vento explicat vento secundo

Ergo omnis longo solvit se Teucria luctu: Panduntur portae, iuvat ire et Dorica castra Desertosque videre locos litusque relictum. Hic Dolopum manus, hic saevus tendebat Achilles;

i. e. cum ventus secundus esset. Mycenae autem pro tota Graecia positum, ut saepissime apud poëtas. De omisso Accusativo Subiecti eos, qui ex omni connexu facile intelligi potest, praeter Thiel. ad h. l. et eos, quos laudat Kritz. ad Sall. Cat. 31, 7., cf. Garaton. ad Cic. Verr. I, 8, 22. Huschk. ad Tibull. I, 3, 27. Iahn. ad Ecl. VII, 19. Beneck. ad Iustin. XXXVIII, 1, 7. Frotscher. ad Rut. Lup. p. 112 alios. Historicos saepius quam Ciceronem, Latinos autem omnino rarius quam Graecos hunc Accusativum omittere, satis constat. Nihilominus etiam Cicero pro Deiot. 8. Addit etiam illud, equites non optimos misisse et simile ratione alibi. Vergilius hunc Accusativum Subiecti non solum omittit, si idem est Subiectum, quod inest Verbo Infinitivum regenti (ut Aen. II, 433. III, 200. 603. IV, 493. XI, 503. etc.), sed etiam si diversum (ut Aen. III, 184. VI, 457. VII, 290. IX, 354. etc.). Ribbeck. suspicatur, verba et vento petiisse Mycenas fortusse ex v. 180. huc inlata esse, cum imperfectam reliquisset poeta sententiam, quare etiam tribus asteriscis inter v. 25. et 26. positis lacunam indicat. — 26. "omnis Teucria, sc. gens, ait Serv.; aut Teucria terra, regio. Sunt utique omnes Troiani. Sic Dardania v. 281. pro ipsis Teucris." Heyn. — solvit se luctu, liberat se a luctu. Sic apud Prop. V, (IV), 6, 41. aliquem metu solvere, Hor. Epod. XVII, 45. dementia solvere, Liv. VII, 3, 9. religione solvere et multa similia; imprimis autem cf. Lucret. III, 916. Dissolvant animi magno se angore et metu. Inversa constructione supra I, 562. scriptum vidimus corde metum solvere. — 27. Panduntur portae. Sic etiam ap. Silium XII, 744. et Petron. in Wernsd. Poët. L. min. IV, 756, 15. Conington de portis apertis, pacis signo, conferri iubet Hor. Od. III, 5, 29. et A. P. 199. — iuvat ire, ut ap. Stat. Theb. I, 616. et Nemes. in Wernsd. Poët. L. min. I, 290, 100. huius loci memores. — "Dorica castra. Habet hoc a posterioribus poëtis. Homerus Achaeos, Argivos vel Danaos memorat [et sic Verg. ipse infra II, 462. Achaica castra |. Dorum nullae fuere opes, nisi postquam cum Heraclidis in Peloponnesum descenderant LXXX annis post Troiain captam. - - Homerus etiam hoc addit, castris ab ipsis Achivis fuisse ignem subjectum, Odyss. VIII, 501. Sequitur id Quintus Cal. XII, 337. et 30., Tryphiod. v. 138. 207 sqq. et ceteri." Heyn. Ceterum iam Servius notat to xazeµyatov in his Dorica castra; quare Wagn., non immemor, veteres vel maxime obscoenitatem ex eiusmodi coniunctione nascentem fugisse, coll. Cic. Orat. c. 45. et Quintil. Inst. VIII, 3, 45., hic et infra VI, 88. legi malit Doria castra, et formam Adi. Dorius (ut alibi Achaius, Troius, Macotius) comprobare studet duobus locis Pindari Nem. V, 69. Heyn. Ίσθμον Δωρίαν et Isthm. II, 22. Δωρίων σελίνων; quae certe iis, quae Iahn. ad Aen. I, 119. de diversa significatione Adiectivorum in ius et icus exeuntium (paullo subtilius sane) disputavit, non convenirent. Mihi non laudandus quidem Vergilius, nihil tamen mutandum videtur h. l., cum neque Propertius II, 8, 32. et V, (IV), 6, 34. Dorica castra scribere dubitaverit. Similis est etiam Tibulli locus I, 4, 6. tempora sicca canis (ubi vid. Bach. et Huschk.) et infra v. 462. Achaica castra. Praeteres cf. Geo. II, 13. glauca canentia et Aen. III, 203. caeca caligine, quamquam in his locis, cum syllabae ca ca non lambum efficient, res paullo aliter se habet. Alia exempla eiusdem \*axoqwviag, quae tamen nihil obscoeni continent, ut Aen. V, 71. VII, 135. et VIII, 286. tempora ramis, V, 222. currere remis, VIII, 315. chiro robore, XII, 630. honore recedes etc., collegerunt Obbar. in Secbodii Nova. Bibl T. V. Vol. I. p. 183. Beier. ad Cic. Off. I, 18, 61. Bach. et Huschk. ad Tibull. I, 4, 6. Bentl. ad Hor. Od. II, 20, 10. Ochsner. ad Ovid. Met. IV, 783.(T.II. p. 531. ed. Bach.) Nacke in Mus. Rh. III. p. 380. Wagn. ad Aen. V, 71. et Iahn. ad Aen. VI, 310. — V. 28. infra V, 612. paullo mutatus sic redit: Desertosque videt portus classemque relictam. — 29. De Partt. hic - - hic pro hic -- illic positis vid. adnott. ad Aen. I, 162. et de Dolopibus

**30** 

Classibus hic locus; hic acie certare solebant. Pars stupet innuptae donum exitiale Minervae,

supra ad v. 7. Heyn. minus recte hic tantum repetitum et Dolopes Myrmidonibus Achillis accensos putat. — ten debat, tentorium habebat; militare verbum. Intellige tabernacula, tentoria. Vid. infra VIII, 605. Liv. XXVII, 46, 2. XLIV, 5. extr. Caes. B. G. VI, 37. Suet. Galb. 12, 19. Curt. VII, 2. Lucan. VII, 328. Silius XII, 749. Tac. Hist. I, 31, 55. etc. Imprimis cf. locus simillimus Ovid. Her. I, 35. Illic Acacides, illic tendebat Achilles. Plenius Caes. B. C. III, 82. praetorium tendere. Contrarium est detendere, i. e. tentoria tollere. Vid. Caes. B. C. III, 85. Liv. XLI, 3, 1. Ceterum de ipsa re vid. supra ad I, 469. adnott. — 80. "Classibus, h. e. navibus in terram subductis. Cf. Fabretti ad tab. Iliac. p. 323." Heyn. Plurali antem utitur Verg., quia sermo est de singulorum populorum classibus in unam coniunctis (das Schiffslager der Griechen). Cf. Henry Tw. years II. p. 16. — acie pro vulg. acies (quod exhibent Pal., omnes Gothani, Minorang., duo Bern., Rufinian. de schem. Lex. p. 33. et Isidor. Orig. IX, 3, 59.) ex Med., Rom., Gud. aliisque libris restituit Heinsius, quem Heyn. et recentiores editores omnes iure secuti sunt, quamquam Ribbeck. adnotat: "Habet autem acies, quo placere possit propter praegressum classibus Cf. v. 599.: (et VII, 42.)" Servius utramque lectionem affert. — 31—34. "In verbis stupet -- mirantur male argutantur; poëtae iungunt talia, modo ad varietatem orationis et copiam, modo ad ornatum vel vim addendam, eadem notione aliter atque aliter exposita." Heyn. Vid. infra v. 64. III, 675 sqq. IV, 86 sqq. ibid. 404. Thiel. ad Aen. VII, 573, et Wagn. Qu. Virg. VIII, 4, d. Alia exempla congresserunt Drakenb. ad Liv. I, 3, 2. Duker. ad Flor. IV, 10, 3. Ruddim. II. p. 342. et Kritz. ad Sall. Cat. 23, 6. Stopere transitiva significatione usurpatum (anstaunen) legitur etiam Val. Fl. II, 620. stupuitque fragorem - - Atlas. ibid. V, 96. omnia dum Mopsus stupet. Petron. c. 29. dum omnia stupeo. Iuven. XIII, 16. Stat. Theb. IV, 445. VIII, 150. alibi. Alia exempla Accusativi Obiecti verbis intransitivis adiecti habes Ecl. II, 1. Aen. II, 542. III, 195. IV, 509. VIII, 434. XI, 132. 304. etc. — "innuptae, epitheton manifeste expressum ex Eurip. Troad. 538. χάριν ἄζυγος χώλου (h. e. ἀγάμου, παρθένου); h. l. tantum ornat; ad rem nihil facit." Heyn. Cf. Ovid. Trist. II, 293. Hor. Od. III, 3. 18. Prop. IV, 19, (III, 20), 7. a Thielio laud., ubi Minerva virgo et casta vocatur. Innuptae pro virginibus etiam ap. Verg. ipsum legimus Geo. IV, 476. et Aen. XII, 24. — donum Minervae, quod a Graecis per simulationem oblatum, destinatum erat Minervae. Redeo enim nunc perlectis iis, quae Kappes in Iahnii Annal. LXXII. p. 289. et in Progr. II. p. 3 sqq. doctc disputavit, ad priorem huius loci explicationem plurimis editoribus probatam, quam in edit. 3. a Wagn. in errorem inductus temere deserui (quod etiam Haeckermanno accidit in Comm. p. 10. et Zeitschr. f. d. G. W. XIX. p. 50.). Fingunt enim Graeci, hoc equo Minervae oblato se compensare velle Palladium raptum, quod ipsum ut reddant a se impetrare non possint. Vid. potissimum v. 17. 183 sq. et 189. (ubi, ut hic, Minervae est Gen. obiecti a voce dona pendens ut ap. Cic. Verr. II, 3, 80., quem Gossr. laudat, civium Romanorum dona sunt dona civibus Rom. oblata) coll. cum Laocoontis verbis v. 44. et 49. et Servii adnot. ad h. l., praeterea autem cum Attio v. 127. R. (Minervae donum armipotenti abountes Danai dicant) et Hygino fab. 108. (Danai Minervae dona dant), quos locos Henrico debeo. Nam video, etiam ab hoc viro doctiss. (qui prius in Two. years II. p. 17. et Philol. XI. p. 598. interpretatus erat: donum, cuius causa fuit Minerva, donum, quod Minervae debebant) et a Wagnero ipso, (qui prius explicaverat: donum a Graecis consilio Minervae (v. 15.) Troianis oblatum) mutata sententia nunc probari explicationem supra propositam. (Vid. Henr. in Fleckeis. Annal. phil. a. 1867. p. 717., qui memorat, hunc locum fere totum ex Eurip. Tro. 531 sqq. esse translatum, et Wagn. in recentiss. edit. a. 1861.) — exitiale autem per prolepsin adiicitur ab Aenea narrante pro: quod postea exitiale esse cognovi; neque aliter v. 237. fatalis machina et v. 245. monstrum infelix accipienduin. (Cf. etiam Henry l. l.) -- , exitiale donum legitur etiam apud Et molem mirantur equi; primusque Thymoetes Duci intra muros hortatur et arce locari, Sive dolo seu iam Troiae sic fata ferebant. At Capys et quorum melior sententia menti, Aut pelago Danaum insidias suspectaque dona Praecipitare iubent subiectisque urere flammis,

35

Val. Fl. V, 448. Sapientius autem Vergilius de equo consilia inire Troianos facit, antequam in arcem deductus erat, quam apud Homerum deducto iam in arcem equo, Odyss. VIII, 504 sqq., e quo loco pleraque hic expressa." Heyn. — 32. molem equi (quae verba redeunt infra v. 150.) mirantur, stupore soluto. Thymoeten, quem Diod. Sic. III, 87. Laomedontis filium fuisse perhibet et cuius, Burmanno auctore, etiam Tzetz. ad Lycophr. 224. et Gud. inscr. CCXXXVI, 11. mentionem faciunt, nominat ex auctoritate Euphorionis, ut Serv. adnotat. Fuisse eum inter senes Iliad. III, 146. recensitos et ap. Quintum II. pr. Penthesilea caesa suadere, ut urbem relinquant incolae, Heyn. memorat. — 33. arce locari. Heyn. de templo Minervae cogitat, cui tamen quomodo equus invehi potuerit, non liquet; templi enim parietes vix diruissent Troiani, ut urbis muros diruerunt (vid. infra v. 234.). — 34. dolo; quia uxore filioque per Priamum occisis iustum causam proditionis habere Thymoetes videbatur; vid. Serv. — Sic i. q. ut id ita fieret. Cf. adnott. ad Aen. V, 50. — fata ferebant (brachten es so mit sich), ut alibi res, usus, tempus, occasio, causa, natura fert. Vid. Bentl. ad Ter. Heaut. IV, 1, 54. et Ochsner. ad Ecl. Cic. p. 322. a Thielio laud. Cf. etiam infra v. 94. Sabin. Epist. III, 31. Nec si fata ferant, tulerint si cetera quanvis, Val. Fl. VIII, 174. et tua fata ferebant; et Burm. ad Lucan. I, 393. — 35—39. Capys et quibus melius consilium placebat, equum aut delendum, aut accuratius explorandum esse censuerunt. Capys autem, ab Homero non commemoratus, apud Vergilium aliquoties nominatur: Aen. I, 183. VI, 768. IX, 576. X, 145. Capuam ab eo esse conditam, etiam Liv. IV, 37, 1. et Silius II, 30. et 299. referent. — quorum menti, i. e. quibus. Cf. Markland. ad Stat. Silv. IV, 6, 91., qui comparat Aen. VIII, 205. (Caci mens, i. e. Cacus.) Manil. II, 626. et Val. Fl. VI, 181. (quibus mentibus pro quibus); omninoque mentem haud raro ,, simpliciter pro persona" poni docet coll. Grat. Cyneg. 96. Iuven. VI, 316. Ovid. A. A. III, 25. Ceterum cf. Aen. XI, 314. quae sit dubiae sententia menti, Expediam. — 36 sq. Cf. Hom. Od. VIII, 507 sq. — Danaum insidias. Cf. Hom. Od. VIII, 494. δν ποτ' ές αχρόπολιν δόλον ήγαγε δίος Όσυσσεύς, praeter quem Conington conferri iubet Eurip. Tro. 530., qui equum Troianum dolior arav appellet. — Pelago pro: in pelagus. Vid. adnott. ad Ecl. II, 30. VIII, 10f. Geo. II, 306. Sic ap. Ovid. Met. IV, 91. lux - - Praecipitatur aquis. Stabat autem machina mari vicina iuxta deserta Graecorum castra ideoque facile ex alto litore eo praecipitari poterat. — insidias, i. e. equum, quo parantur insidiae. — 37. inbent. Charis. Inst. IV. p. 241. P. Nonius p. 400, 22. et Schol. Crucq. Hor. Od. I, 16. inbet. Sed cum Grammatici illi versum 25. (qui Pluralem flagitat) non adiiciant, ex corum auctoritae locum non mutandum esse, verissime memorat Wagn. Qu. Virg. VIII, 5. Consentiunt etiam cum Codd. Prisc. XVII, 1, 11. et 23, 172. p. 1040. et 1150. Putsch. et Macrob. Sat. V, 5. — subiectisque. Cum duae proferantur sententiae, equum aut abolendum, aut explorandum esse, et prior sententia in duas partes sit divisia (equum vel in mare praecipitandum, vel flammis comburendum esse), Heyn. invitis omnibus libris invexit lectionem subjectisve. Sed satis constat, simplicem Copulam haud raro habere vim disjunctivam Particulae vel (vid. adnott. ad Geo. I, 442.); quare omnium Codd. lectionem cum Wund., lahn. et Wagn. restituimus, quam etiam recentiores editores omnes receperunt. Cf. locum simillimum Tibull. I, 9, 49. Illa velim rapido Vulcanus carmina flamma Torrest et liquida deleat amnis aqua. Ladew. apte cum h. l. conferri iubet eundem Tibull. II, 8, 80. Prodigia indomitis merge sub acquoribus, Et succensa sacris crepitet bene laurea flammis. - 38. cavas latebras. Cf.

Aut terebrare cavas uteri et temptare latebras. Scinditur incertum studia in contraria volgus.

Primus ibi ante omnis magna comitante caterva 40 Laocoon ardens summa decurrit ab arce Et procul: "O miseri, quae tanta insania, cives? Creditis avectos hostis? aut ulla putatis Dona carere dolis Danaum? sic notus Ulixes? Aut hoc inclusi ligno occultantur Achivi, Aut haec in nostros fabricata est machina muros

45

roilor lóxov ap. Hom. Od. IV, 277. et VIII, 515. (a Coningt. laud.) temptare (vid. ad Ecl. I, 49.), explorare equi cavitatem, adiuncta tamen periculosi conatus notione, quod iam ad Ecl. IV. 32. docuimus. — 39. rolgus incertum, anceps, dubium, quid faciat, (ita ut hoc epitheton scutiquam ad solum ornatum additum sit, quod Heyn. censet), scinditur (cf. Tac. Hist. I, 13. Hi discordes in duas factiones scinduntur, Quinct. procem. Inst. §. 13. scidit deinde se studium, Petron. in Wernsd. Poët. L. min. III. 51, 217. pectora per dubias scinduntur territa causas), in contraria studia, in diversas opiniones, sententias, consilia. Studium enim secundum Donat. ad Ter. Hec. II, 1. est voluntas hominis intentior et impensior; quare ctiam a Cic. pr. Marcell. 10. in. et alibi consilia et studia coniunguntur. Imitatus est h. l. Statius Theb. V, 147. Nec varius fremor, aut studia in contraria rapti Dissensus, ut plebe solet. Totus autem versus iteratur in Anth. Lat. III, 81, 44. — 40., De *Laocoonte* vid. infra v. 201 sqq. primus ante omnes, quia sequitur magna comitante caterva, quam turbam ille decursantem ar dens ira antevertebat." Heyn. Non mirum autem, quod magna hominum turba sacerdotem iam seniorem summo ardore summaque festinatione ab arce decurrentem comitatur. Ceterum primus ante omnes, quo celeritas, qua Laocoon ira stimulatus accurrit, fortius exprimitur, legitur etiam infra V, 540., ut V, 833. princeps ante omnes et Senec. Herc. Oet. 1271. primo et ante omnes mihi fletum abstulisti. (Cf. etiam adnott. ad Geo. II, 475.) Wagn. Qu. Virg. XXVIII, 3, h. hunc locum eum v. 147. huius libri, III, 437. IV, 342. V, 497. 540. 746. X, 428. XII, 461. aliisque refert inter eos, ubi primus de exemplo dicatur, quod quis praceat, ac proinde de co, qui prac ceteris aliquid faciat vel patiatur. ---41. ardens, scil. ira, ut ap. Hor. Sat. I, 4, 48. At pater ardens Sacrit et alibi. -- ab arce, Περγάμφ, unde prospectus erat versus litus. — 42. Et procul. Verba dicendi in concitatiore potissimum oratione saepe omitti, res est notissima. Prorsus eadem ratione Geo. IV, 353. Et procul: "O gemitu etc. Cf. etiam infra ad III, 85. adnott. Ceterum hoc procul aptissime hominis ardorem exprimit. Non exspectat, dum ad cives suos perveniat, sed iam ex longinquo, remotus adhuc, iis acclamat. — O miseri. Miser, ut infelia (XI, 175. ubi vid. Wagn.) ,,dicitar interdum is, qui parum opportuna vel facit vel loquitur." Cf. V, 671. — Verba quae tanta insania, cives? repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 127. — 43. Creditis arectos hostes? i. e. ne credite. Cf. infra v. 596. IV, 565. 592. XI, 389. XII. 39., quos locos congessit Wagn. Qu. Virg. XXXI, 5. Eadem ratione explicandum sequens ulla; nam aut ulla putatis i. q. nulla putetis. 44. sic notus Ulines, in bonam partem? Nonne potius astutia eius et malitia satis nota? Cf. Lucan. V, 567. Sic est tibi cognita, Magne, nostra jules? Ovid. ex P. III, 7, 32. An fortuna mihi sic mea nota fuit? Sil. III, 110. sic foedera nota ibique Interpp. - 46. Heyn. non temere pro Aut haec legi vult Atque haec; Ribbeck. autem, qui v. 45-47. asteriscos praeposuit, suspicatur, "poëtam ipsum dubium, utrum v. 45. an 46 sq. versui 45. opponeret, interim utraque adposuisse, ut tamen in edendo textu aut v. 45. ant 46 sq. omissurus esset", quod probat Ladew., Conington autem reiicit. Et sane v. 45. et 46. minime se invicem excludere arbitror; potest enim equus aut iam continere armatos, aut in eum finem aedificatus esse, ut hostes in eius tergum adscendant et inde urbem speculentur in eamque. si fieri possit, desiliant, potest vero etiam alius quis dolus latere. Versum Inspectura domos venturaque desuper urbi, Aut aliquis latet error. Equo ne credite, Teucri, Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentis." Sic fatus validis ingentem viribus hastam In latus inque feri curvam compagibus alvum

**50** 

certe 45. delere non poterat auctor, nisi etiam v. 50 sqq. mutatis; v. enim 45. remoto, nulla prorsus apparet causa hastam in equi alvum contorquendi; nisi forte dixeris, Laocoonta eo tantum significare velle, machinam esse concidendam et destruendam. — 47. "Adumbratum hoc ex poliorcetica posteriorum temporum, qua turris rotis subiectis muro admoveri solebat. ut demisso in murum ponte escensus oppugnatorum fieret in urbem." Heyn. Cf. etiam Veget. IV, 19., qui Maronem de equo Troiano loqui ut de machina oppugnatoria scribit. Vid. Schirach. p. 386. — desuper ventura. Cf. I, 164. 419. IV, 120. VI, 677. etc. — 48. aliquis, i. e. alius quis, ut etiam Aen. IX, 186.; de quo dicendi genere praeter eos, quos iam Beneck. ad Cic. Cat. 1, 6, 15. et Kühner. ad Tusc. III, 18, 43. laudarunt, vid. Ernesti ad Tac. Ann. I, 4. Heusing. ad Ovid. Her. XII, 80. Ruhnk. ad Vellei. I, 17, 7. Wolf. et Orell. ad Cic. Tusc. III, 14, 29. alii. — error, fraus, dolus, quemadmodum apud Liv. XXII, 1, 3. errore sese ab insidiis municrat. Neque inepte contuleris Aen. VI, 27., ubi Labyrinthus inextricabilis error vocatur. Diomedes p. 429. minus bene distinxit: - - latet error equo. Ne credite, T., quae interpungendi ratio etiam Servio commemoratur. 49. Habeo Danaos suspectos, etiam cum ultro dona offerunt. Versus nobilissimus. — Quidquid id est etc. Cf. Ovid. Her. XVIII, (XIX), 203. Quidquid id est, timeo et Anth. Lat. I, 178, 88. Quidquid id est, timeo vatum praedicta priorum. Sic Quidquid id est legitur etiam Nemes. Cyn. 219. Calpurn. Ecl. IV, 12. Rutil. Itin. I, 311. et Quisquis is es ap. Tibull. II, 3, 33. — et dona ferentes. De Part. et pro adeo, vel posita, quem eius usum male negavit Wolf. ad Tac. Ann. I, 4., praeter Broukhus. ad Prop. II, 19, 32. cf. Gocrenz. ad Cic. Legg. II, 25, 63. et Acad. II, 18, 58. Brem. ad Nep. Thras. 1, 5. Matth. ad Cic. pr. Deiot. 10, 29. et Hand. Tursell. II. p. 520 sq. Lachmann. quidem ad Lucr. VI, 7. p. 348. adnotat: , ut ap. Verg. timeo Danaos, et dona ferentes, i. e. et eos dona ferentes; quam superlativam dicit coniunctionem Diomedes p. 411. - - Hoc ideo dico, ne quis forte pro etiam positum existimet; sed vide, quae Conington recte contra eum disputat. — dona, quale hunc equum. Cf. v. 31. Henry Tw. years II. p. 19. conferri iubet Soph. Phil. 665. Ex 3 quir adword dword χούχ διήσιμα. — 50. validis viribus, magna vi, nil amplius. Cf. Epit. Iliad. 314. Et magnam validis contorsit viribus hastam. — 51. in lâtus inque curvam alvum. Prius cum Thielio interpretatus sum: tanta vi hastam in latus infixit, ut illa in ipsum alvum penetraret; quod probare videtur Conington coll. Aen. X, 482 sqq. Nunc vero perlectis iis, quae Henry in Two. years II. p. 20. contra Thielium disputat, cum eo, Heynio, Wagn. (qui etiam cf. in Qu. Virg. XXXIII, 5.) et Ladew. verba inque f. curvam alvum per simplicem epexegesin voci latus adiectam censeo, cum sequantur verba *utero recusso* et infra v. 231. legamus qui cuspide robur laeserit et tergo (quod respondet lateri in hoc loco) scel. intorserit hastam, unde apparere videtur, hastam non perforasse latus equi, quod in tanta machina tenue esse non poterat, sed in eo inhaccisse. De Praepositione iterata, qua ictus vehementia exprimitur, cf. infra VII, 99. et adnott. ad v. 358. huius libri. Haupt. et Ribbeck. scribunt alvom. Vid. adnott. ad Ecl. II, 22. et al. — alvus curva compagibus est ex compage lignorum curva facta. — Ferus vel ferum pro equo etiam infra V, 818. et de eodem equo Troiano ap. Petron. in Wernsd. Poët. L. min. IV, 755, 12. legitur, ut Adiect. ferinus pro equinus Aen. XI, 571. Cf. interpp. ad Phaedr. I, 12, 9., ad Ovid. Her. X, 114. et Met. VI, 77. (ubi alii pro ferum edunt fretum) et ad Auson. Epist. XXIV, 17. Apud Ovid. Fast. I, 550. etiam de bobus dicitur: traxerat aversos feros. Ceterum et fera (bestia) et ferum (animal) et ferus (Aen. VII, 489. Ovid. Met. VIII, 400. Phaedr. IV, 3, 3. Sil. VI, 268.?)

Contorsit. Stetit illa tremens uteroque recusso Insonuere cavae gemitumque dedere cavernae. Et, si fata deum, si mens non laeva fuisset, Inpulerat ferro Argolicas foedare latebras,

55

dicitur. — 52. utero recusso, i. e. repercusso, i. e. sonum reddente. Recutiendi vocabulum admodum raro in veterum scriptis invenitur. Vergilius autem verbis cum Praepos. *re* compositis libenter et cum amore quodam utitur, et hic quidem cum cumulata litera canina, tum numeris dactylicis trementem equum eo vividius pingere voluisse videtur. Quibus locis praeterea recussus legitur (Val. Fl. V, 167. Appulei. Met. IV. p. 87. et V. p. 114. Bip. Sidon. Apoll. II, 427.), ibi prima signif. valet quatiendo retro pulsus vel depulsus. — 58. cavernae pro caverna, h. e. equo cavo. Wagnero cavae cavernae vix ferendum videtur, nisi iunxeris cavae insumere, i. e. cavum quid sonuere; ut infra V, 866. Tum rauca assiduo longe sale saxa sonabant, Geo. IV, 370. Saxosusque sonans Hypanis, Aen. VII, 141. Hic pater omnipotens ter caelo clarus ab alto Intonssit. Quamquam autem per se non haerendum est in pleonasmo cavae cavernae, cum etiam ap. Lucr. I, 826. sonitus sonans, ibid. III, 826. (ubi vid. adnot. mea) anxius angor, ap. Plaut. Mil. IV, 1, 13. pulchra pulchritudo et similia legamus, et Lucanus III, 418. hunc locum sic imitatus: Saepe caras motu terrae mugire cavernas verba sua vix per cavum quid mugire interpretaturum fuisse puto, tamen nunc cum Gossravio (sensum melius me exprimente: ,,ita, ut cavas eas esse, i. e. equi uterum cavum esse facile posses cognoscere") Henrico in Tw. years II. p. 21. et Ladew. coniungo insonuere carae et explico: ut cavae res sonare solent (nos: hohl tönen, hohl klingen) quarum sonus fuscus in seqq. apte per gemitum significatur. (Cf. adnott. ad Ecl. I, 58.) Ceterum vid. infra IX, 709. Dat tellus gemitum. Cf. etiam III, 555. gemitus pelagi. — 54 sq. Verba sic intelligenda esse patet: si fatu fuissent (i. e. si fatale fuisset, ut insidiae detegerentur: cf. infra v. 433.) et si mens non laeva (non stulta) fuisset. Cf. autem Ecl. I, 16., ubi haec ultima verba iam legimus, ibique adnott. Fata deûm autem hic, infra v. 257. VI, 376. VII, 50. 239. al. commemorantur, quia dii decernunt, quod inde evenire necesse est. Cf. Dietsch. Theol. Verg., qui p. 11 sqq. accuratam instituit de fati notione disputationem et p. 13. nota 83. inter deos et fata eandem rationem intercedere docet, quam in civitate inter magistratus et leges. Heyn., quem sequitur Haeckerm. in Comm. p. 10 sqq. et Zeitschr. etc. XIX. p. 51., minus recte coniungit: si fata deum non fuissent (scil. ut insidiae laterent), vel si fata deum non lacva fuissent quam rationem Nochden I. p. 80. Müller in Progr. Blankenb. a. 1837. p. 19. et Aldenhov. d. Verg. Fatal. p. 21. sequentur); idemque memorat, verba etiam sic coniungi posse: si mens laeva (i. e. stultitia Troianorum) won fuisset, quae tamen ratio alteri videtur postponenda. Ceterum hic totus versus iteratur in Anth. Lat. I, 147, 42. — Et, si m. n. l. fuisset, Impulerat, at fuit, ideoque non potuit impellere; contra si - - fuisset, Impuliaset significaret: si non fuisset, ut esse poterat, fieri poterat, ut impelleret. Itaque impulerat gravius indicat mentis perversitatem corum, qui equum non dirucrunt, quam Coniunct. impulisset. Cf. de hoc discrimine (quod temere negat Conington) Drakenb. ad Liv. XLI, 24, 4. Ruhnk. ad Vell. Pat. II, 52. Goerenz. ad Cic. Legg. I, 21. p. 87. idemque ad Cic. Finn. III, 10. p. 356. Wagn. ad Eleg. ad Messal. p. 44. Boetticher. in Lex. Tacit. v. indicat. p. 255. Kritz. ad Sall. Iug. 85, 48. Stallbaum. ad Ruddim. II. p. 378 sq. Gernhard. Opusc. p. 231 sqq. Iahn. ad Ovid. Trist. II, 97. Zumpt. §. 519. alii, et quae ad Geo. II, 54. Aen. I, 374. et IV. 15 sq. adnotavimus. Ladew. comparat Hor. Od. II, 17, 27. me truncus illapsus cerebro Sustulerat, nisi Faunus ictum Dextra levasset. ('eterum de constructione impulerat - - foedare vid. supra ad Aen. 1, 10. — 55. "Argolicas lutebras, equum, quo latebant Argivi. — foedare, pro lacerare, ut aliis in locis de vulnere, aut mutilato corpore, ut aloxiver, iωβάσθαι, et simpl. vulnerare, inf. III, 241. VII, 575., unde et cum ea vice inngitur II, 286.; h. l. diffringere et dissolvere machinae compagem

Troiaque nunc staret, Priamique arx alta maneres.

Ecce, manus iuvenem interea post terga revinctum
Pastores magno ad regem clamore trahebant
Dardanidae, qui se ignotum venientibus ultro,
Hoc ipsum ut strueret Troiamque aperiret Achivis,

60

[quo etiam externa eius species foedatur]. Ad verbum omnia expressa apud Petron. c. 89. v. 20 sq." Heyn. De foedandi verbo pro vulnerandi et lacerandi posito, quod quovis vulnere corpus quodvis foedatur, cf. III, 241. IV, 673. VII, 575. Ovid. Met. III, 522. XIV, 190. Tibull. IV, 1, 57. Drakenb. ad Liv. VIII, 10, 6. Walch. ad Tac. Agr. c. 35. p. 366. et Boetticheri Lex. Tacit. p. 204. — 56. Recepi nunc cum Wagn. (quem etiam vide in Philol. Suppl. I. p. 315. et in eiusd. XVII. p. 170.), Gossravio, Ribbeckio, Ladewigio (in recentiss. edit.) et Coningtone antiquam Medicei et Mentel. I. lectionem staret - - - maneres, quam etiam Lips. obl. prius videtur exhibuisse; cum sic non modo homoeoteleuton huic loco minime conveniens evitetur, sed etiam enallage personae animi affectus melius exprimatur; nihil enim in urbe Troia vel augustius vel Aeneae carius fuisse indicatur, quam domum Priami. Wagn. comparat etiam locum consimilem VII, 684. quos dives Anagnia pascit, Quos, Amasene pater, ubi idem a Nominativo ad Vocativum transitus antiquam lectionem, sed in paucis admodum libris, obliteraverit, cui loco in Philol. XVII. p. 170. addit Silium VII, 565. Mutassentque solum sceptris Aeneia regna Nullaque nunc stares terrarum vertice, Roma, Haeckerm. autem (qui etiam cf. in Comm. p. 11 sq.) in Zeitschr. etc. XIX. p. 51. Verg. ipsius Aen. II, 428 sq. III, 118 sq. et VII, 684 sq. Praeterea addi poterat locus Geo. II, 170. Thiel., Supfl., Haupt. et Bryce retinuerunt lectionem stares, quam ex Ribbeckii Codd. Gud. et duo Bern. exhibent. — maneres. Cf. supra v. 22. et Ovid. Met. VIII, 114. (patria) superata iacet. Sed finge manere. — 57. "Simonis fraudes etiam Quintus [XII, 261 sqq.], Tryphiodorus [v. 211 sqq.], Dictys, Dares, Tzetzes Posthom. 680 sq. memorant. Datum ei genus maternum commune cum Ulysse, nam filius Aesimi fuit, nepos Autolyci, cuius filia Anticlia, quae Ulyssem edidit: Schol. Lycophr. 344. et Serv. ad h. l. Videntur in eum poëtae, qui Homericas fabulas ornarunt, transtulisse, quae de Ulysse narrantur\_Odyss. IV, 244 sqq., praeivisse autem omnibus Lesches. Perperam enim ex Pisandro duxisse narrationem de Sinone Vergilium tradit Macrob. V, 2. Iliadis parvae particulam constituebat Sinon apud Aristot. Poët. 23. ως ο Λέσχης φησίν addit Tzetz. ad Lycophr. 344. - - Fuit Sinon etiam fabulac Sophocleae argumentum Hesychio laudatae. Ex hac aut alia tragoedia profecisse videtur Vergilius in Sinonis oratione, quae Graecarum tragoediarum eloquentiam et acumen redolet." Haec fere Heyn. in Exc. IV. ad h. l. Etiam apud Romanos hanc Sinonis fabulam in vulgus notam fuisse, apparet ex Plauti Bacch. IV, 7, 13. — manus -- revinctum. Vid. ad Ecl. I, 54. Cf. autem Auson. Cup. cruc. 60. devinctum post terga manus. Epit. Iliad. 540. manibus post terga revinctis et Ovid. Met. III, 575. manibus post terga ligatis. Ceterum Ribbeck. etiam hic pos terga. Vid. ad I, 296. — 58. trahebant Heyn. interpretatur: cum festinatione adducebant, ut VI, 753. Conventus trahit in medios. Rectius autem Thiel. (coll. locis Claud. in Eutrop. II, 102. Lucan. VIII, 415. Ovid. Met. XI, 91. Hor. Epist. II, 1, 191. Iuven. X, 87. 99. aliis, itemque Ruhnk. ad Ter. Heaut. IV, 2, 11. et Kritz. ad Sall. Cat. 47, 4.) trahere verbum proprium esse docet de captivis, qui plerumque inviti sequantur. Cf. infra v. 123. 403., ubi pariter voluntas sequendi deest. Alibi (ut infra v. 321. 457. VI, 753. etc.) etiam ii trahuntur, qui ducentem non tam celeriter sequi possunt. — 59-62. Qui se -- ultro -- obtulerat. Cf. infra VIII. 611. et Anth. Lat. I, 14, 8. Obtulerat qui se ignotum venientibus ultro. Haupt. et Ribbeck. Optulerat cum Med. et Rom. Cf. Ribbeck. Prol. p. 390. et Wagn. Orth. Verg. p. 414. — hoc ipsum ut strueret, sc. ut adduceretur ad regem et coram eo fabulam a se fictam proferre posset, qua Troiam Graecis aperiret. Henry in Tw. years II. p. 21. et Philol. XI. p. 599. verba sic vult construi: strucret hoc psum, scil. ut Troiam aperiret, sed recte Kappes. II. p. 6. docet, strucret et

Obtulerat fidens animi atque in utrumque paratus, Seu versare dolos seu certae occumbere morti. Undique visendi studio Troiana iuventus Circumfusa ruit certantque inludere capto. Accipe nunc Danaum insidias et crimine ab uno

65

aperiret notiones esse coordinatas, quae dicuntur, et verba Troianque aperiret simplicem epexegesin epicam voci strueret adiungi. Struere voc. insidiarumper et doli. Cf. Liv. XXIII, 17, 10. insidias, Senec. Herc. Oct. 1468. dolos, Cic. Cluent. 64. in. calamitatem, Sen. Epist. 10. pericula, Cic. Att. V, 31. sollicitudinem strucre etc. Vid. Burm. ad Val. Fl. III, 586. — Troiam aperiret Achivis. Cf. Silius XIII, 50. nostris aperit mala Pergama fatis et Stat. Theb. XII, 294. faciles aperiret Athenas. — 61. fidens animi pro: animo fidens, animo confidente. Vid. ad Geo. IV, 491. et supra ad Aen. I, 178. Verba fidens animi in utrumque paratus iterantur in Anth. Lat. I, 170, 43. et obtulerat fidens animi ibid. I, 172, 13. Lucan. autem IX, 373. hac constructione, ut videtur, male intellecta conjunxit adeo fidens armorum. Cod. Rom. et Seneca de vita beata 8. hic fidens aximo exhibent, ut praeter alios locos legimus in Epit. Iliad. 714. fdens animoque manuque. — in utrumque paratus. Praeter Sen. 1. modo l. cf. Hand. Tursell. III. p. 310. et Ruddim. II. p. 97. — 62. "versare dolos, ut consilia, curas, h. e. agitare, h. l. cum adiuncta notione efficiendi, ad exitum perducendi." Heyn. Redit haec locutio respondens Graecorum πέρδεα νωμάν infra XI, 704. Cf. etiam Senec. Agam. 631. licuit versare dolos. Sic Val. Fl. II, 568. dolos volutare, idemque V, 292. similiter dolos movere. Cod. Bern. II. et Nonius 418, 27. exhibent versare dolo, atque etiam Serv. hic adnotat: "Versare dolo, dolo evertere et subaudis Troianos: aut Dolos versare, h. e. exercere, sed ad XI, 704. in loco nostro unam agnoscit lectionem versare dolos. Ceterum perinde est, utrum Infinitivos a paratus pendere, an voci utrumque per appositionem adiectos esse statuas. Peerlk. cum versare dolos significare non possit dolos ad exitum perducere, sed tantum moliri dolos, quod ab h. l. alienum sit, hanc profert coniecturam: Seu superare dolo, quam multis verbis comprobare studet. — seu certae occumbere morti, statim simulatque Graecum se significavit. Cf. infra 72. et 102. Occumbere morti ex Ennio [fr. Erechthei 5. p. 111, Vahl.] sumpta locutio, qui Servio auctore scripsit: ut ros vostri liberi Defendant, pro vostra vita morti occumbunt fortiter. Apud eundem Annal. XV. p. 108. Hessel. legimus Occumbunt multi leto (ap. Vahl. p. 59. vero letum). Leto utrum tertius an sextus Casus sit, non minus dubium quam apud Val. Fl. I, 633. segni occumbere leto et Sen. Hipp. 997. flebili leto occubat: vid. etiam Aen. I, 547. ibique adnott.); eandemque constructionem imitati sunt Ovid. Met. XV, 499. Phaedr. IV, 1, 14. (ubi occumbere neci), alii. Vulgo occumbere mortem dici constat (Cic. Tusc. I, 42. extr. Liv. XXVI, 25, 14. XXXI, 18, 6. Suet. Octav. 13. Sil. XIII, 380. etc.), vel etiam morte (Liv. I, 7, 7. Cf. Drakenb. ad Liv. II. II. Ruddim. II. p. 145. et Zumpt. §. 387.). Simplex verbum occumbere eodem sensu legimus supra I, 97. Ovid. A. A. III, 18. Lucan. IX, 567. Cic. ad Att. III, 15. Suct. Octav. 12. extr. Iustin. VII, 51. al. Ceterum verba seu certae occumbere morti repetuntur in Anth. Lat. I, 172, 99. et totus versus ibid. I, 178, 180.; Codd. autem Med., Gud., Bern. II., Pal. a m. sec. et Nonii l. l. male scribunt certe. — 63. 64. "Ornatius, quam Quintus Cal. XII, 361. άλλοθεν άλλος Μέσσον έχυχλώσαντο περισταδόν." Heyn. — Verba Undique visendi studio iterantur in Anth. Lat. I, 170, 104. — circumjusa ruit ornate pro circumfunditur. Solent enim poëtae Verba simplicia ita circumscribere, ut iis Participio positis aliud Verbum similis significationis adjungant, quo notio fortius exprimatur. Sic Aen. I, 26. manet repostum. II, 169. sublapsa referri. V, 864. Classis advecta subibat. VI, 310. lapsa cadunt. Ovid. Met. II, 453. labens ibat rivus etc. — certant inludere capto, h. e. certatim illudunt, contumeliis afficiunt. Peerlk. comparat Hegesipp. de excid. Hieros. III, 18. alii certabant capto inludere. — De Singul. et Plurali coniuncto, ruit -- certant, vid. supra ad v. 31. — 65. Satisfacit nunc Aeneas Didonis voluntati supra 1, 372. prolatae.

Namque ut conspectu in medio turbatus inermis
Constitit atque oculis Phrygia agmina circumspexit:
.Hen. quae nunc tellus. inquit. quae me acquora possunt
Accipere? aut quid iam misero mihi denique restat?
Cui neque apud Danaos usquam locus, et super ipsi
Dardanidae infensi poenas cum sanguine poscunt?"

70

Accipe, and Cf. infra v 30%, I. 676 II. 30%, IV. 611. VI. 633. etc. Contra dare pro dicere. Cl. adnott. ad Ecl. I. 19. - .. Ab uno crimine diace amaea, pro vulgari ex unius scelere, et h. l. quidem fraude, ex ano exemplo, cognosce, quales, quam pertidi omnes Dunai sint. Ita simplaciter accipio." Ita Hopa, rectissime: quare neque Peerlkampii coniectura opos est: Pisce enusia, quae ne aptum quidem sensum praebet, neque Gentii Annot, crit. p. 13. Itiace homines. Imitatur h. I. Silius VI, 39. Nuncer Fulnion certamine als uno, Cl. etiam Cic. in Pison. 35, 85. Cognoscis er particula parra scelerum et analelitatis tuae genus universum, et Ter. Phorm. II. 1. 35. mount cognoria, omnes noris. Apud Suidam legi proverlanm /ξ ένδς τὰ πάνθ όοἄ. Peerlk. docet. — 67. conspectu in medio; medios inter Trojanos, ita ut omnes eum conspicere possent. Repetuntur hace verba in Anth. Lat. I. 178, 415. -- turbatus, non ,,qui videbatur", ut Gossr. explicat, sed vere turbatus, quia homo audax quidem est, sed non tam fortia, ut morte imminente vere turbari et consternari non possit. Non omnia enim in Sinone sunt ficta; timor certe hic est verus. Intra demann v. 76. (ubi vid. adnott.) deponit formidinem. (Sic etiam Henry Clinn, Mun. XXI. et Tir. years II. p. 25. hunc locum capit.) inermis secundam Henricum in Tw. years II. p. 22. et Philol. XI. p. 600. bie et Aen. I. 491. non est i. q. sine armis, sed prorsus desertus et inops (,,helplean and defencelean"), coll. Tac. Ann. VI, 31. Et senectutem Tiberii ut increment despiciens. - 68. Egregie sententia adiuvatur exitu spondaico; ut etiam infra III. 517. circumspicit Oriona. Ipsi videmus quasi hominis metum, qui dubio suspensoque animo, quomodo Graeci se et mendacia sua excepturi sint, caute et anxie circumspicit et in vultu corum, qui circumstant, animi sensa legere studet. Ceterum cf. Ovid. Met. VI, 169. Constitu, atque aculas circumtulit alta superbas. — 69. Quarsum confugiam, omni spe salutis pracelusa? Quinct. Inst. IX, 2. legit: Heu, quae me tellus; quod cum Cunningh. Peerlk. pracfert, cum aptius sit ad misericordiam et cum sequantur verba aut quid iam misero etc. Videtur autem hune locum respicare Val. Fl. III, 304. quinam reditus? quae me hospita tellus Acci-piet? quae non primis prohibebit harenis? Praeterea cf. Ennii Andrea. fr. 9. (Trag. v. 112 sqq. p. 103, Vahlen.) imprimis verba Quo accedent quo applicem? Cui nec arac patrias domi stant etc. et Cic. de Or. III, 56, 214. Qua me miser conferam? quo rertam? in Capitoliumne etc. — 70. Cl. Hom. Od. V, 299. (et 465.) ωμοι έγω δειλός, τι νύ μοι μήπιστα γένητα: iam denique, ut Aen. VI. 61. X, 890. XII, 497. iam tandem. CL adnott. ad Ecl. II. 7. - restat. Cf. infra XII, 793. Quae iam finis erit. conjunct quid denique restat? et Ter. Adelph. III, 3, 3. id misero restat mihi male etc., a Thiel. laud. Verba aut quid -- restat? iterantur in 71. 72. .. Et quem, tamquam hostem, insuper Anth. Lat. I. 178, 434. ipsi Troiani extremis afficient suppliciis." Heyn. Ribbeck ubique scribit aput nt plerumque Med. et Rom. exhibent. (Cf. eius Proleg. p. 398.) Sed vid. Wagn. Orth. Verg. p. 426. et 429. — super pro insuper etiam infra Gea. 111. 263. Acn. 1, 29. IV, 606. V, 482. VII, 462. XI, 685. Hor. Sut. IL, 7. 78 Ovid. Met. XII. 206. Cic. Leg. II. 21, 23. alibi. Cf. Burm. ad Phaedr. III. 11. et IV. 23. Heins, ad Val. Fl. VI. 88. Drak. ad Sil. IX. 275. Grysser Theor d. lat St. p. 462. Bach, ad Ovid. 1. 1. Lachmann, ad Lucr. VI. 114 p. 375. alii. - 72. poenas cum sanguine, h. e. poenam crucutan. supplicium meum, poscunt. Cf. infra v. 366. pocnas dant canquint Teneri, i. e. vita, XI, 592. det sanguine poenas. IX, 422. sanguine poenas. IX, 422. sanguine poenas. IX, 422. sanguine poenas. IX depiles cum sanguine

Quo gemitu conversi animi compressus et omnis Impetus. Hortamur fari, quo sanguine cretus, Quidve ferat; memoret, quae sit fiducia capto. [Ille haec deposita tandem formidine fatur]:

**75** 

grudent. Vid. adnott. ad Aen. IV. 514. Ceterum Peerlk. coni. poscant, ut sensus sit: Quid restat, cum nec mihi locus apud Danaos sit, et Troiani praeterea vitam poscant. Poterat sane ita scribere Vergilius; sed invitis omnibus Codd. nihil mutandum, cum cui etiam pro nam mihi capi possit. - 73. conversi animi, mutati, misericordia capti. Cf. Silii X, 623. His dictis sedere animi minae, et conversa repente Pectora. — 74. quo sanguine (vid. ad Aen. I, 19.) cretus (ab obsoleto creo, unde crescere, formatum, non per syncopen ex creatus factum), pro natus, ut infra III, 608. (qui locus nostro simillimus) IV, 191. VIII, 135. IX, 672. Lucr. II, 906. IV, 1224. V, 6. et 61. Ovid. Met. IV, 607. XIII, 31. Varr. L. L. VI, 2. alibi. — 75. "Interpunctione locus adiuvandus. Male distinguitur: Quidre forat memoret, qua oratione nihil iciunius post hortamur fari." Heyn. Distinctionem Heynio probatam (quam iuvat similis locus III, 608.) fere omnes recentiores editores nobiscum secuti sunt; Conington tamen locum sic distinxit: Hortamur fari; quo sanguine cretus, Quidve ferat, memorct, quae sit f. c. — Quid ferat, ut nos: was er bringe, i. e. quid velit dicere. Cf. infra v. 161. et VIII, 119. — quae sit fiducia capto, qua s. cuius reifiducia ultro se captivum obtulerit; nam fidens animi se ultro obtulerat (cf. v. 59 sqq.), quamquam capto hosti a Troianis omnia erant metuenda. Heyn. minus recte interpretatur: "num habeat, quod ad veniam impetrandam afferre possit." Haeckerm. in Comm. p. 12 sqq. et in Zeitschr. etc. XIX. p. 51. coll. Aen. X, 152. explicat: quae fides capto haberi possit (,, welches Vertrauen dem Gefangenen gebühre"), quem ad quaestiones propositas mendaciis responsurum esse timendum sit. Sed num fiducia pro fide poni possit, dubito. (Quae Henry in Two. years II. p. 23. et Philol. XI. p. 600. contra me disputavit, propterea notatus a Kappesio II. p. 7., vir doct. nunc retractat.) Peerlk. verba memoret, quae nit fiducia capto una cum versu sequente tamquam spuria et ex simili loco infra III, 609 sqq. conficta exsulare jubet, adsentiente Gruppio in Minoe p. 198. (quem Kappes. affert); sed vide quae Freudenberg. Vind. Virg. p. 19. et Kappes. l. l. contra eum disputant. Ribbeck. autem invitis omnibus libris e coniectura supervacanea et parum felici edidit Quive fuat, memores quae sit f. c., quod non facile cuiquam probabitur; et Servius commemorat lectionem memorem, quam qui Codd. contineant nescimus. Idem Ribbeck. nobiscum communicat supplementum huius loci a sodali seminarii Ritschel. propositum et ex parallelo illo libri III. loco petitum: quidre ferat. | Priamus rex ipse hand multa moratus Dat inveni dextram, quae sit fiducia capto, quod Coningtoni ipsius Ribbeckii coniecturam iure reiicienti non displicet. - V. 76. abest a quinque Codd. (inter quos Pal., Gud. et Bern. II.), in aliis (inter quos Med. et Bern. I. III.) ab alia manu in margine est adscriptus et a Scrvio practermittitur, quare, praesertim cum infra III, 612. in loco huic omnino persimili iterum legatur et versui 107. adversetur, ab Heinsio, Brunckio, Ribbeckio (qui eum in marginem inferiorem relegat), Ladewigio, Coningtone, aliis non temere in suspicionem vocatur, defenditur tamen a Wilmsio in Progr. Duisburg. a. 1865. p. 2., neque Freudenberg. l. l. eum videtur damnare. Iahnius (qui etiam vid. ad Geo. II, 129.), Pomponium Sabinum secutus, eum ab Aproniano vel ob repetitionem, vel ob verba fatter et inquit (qua de re vid. infra) sublatum esse statuit; Wagnero vero neutra res ita comparata videtur, ut Apronianum offendere potuerit. quare nondum omnem scrupulum sibi exemptum esse confitetur. Heyn... contra Heinsium potissimum (qui verba deposita formidine Sinoni, homini audaci, non convenire dixerat) disputans, versum sic defendit: "Fingit Sinon et her, quasi deposuerit formidinem; ut v. 67. turbatus constitit, h. e. qui vellet videri turbatus." Sed si versus tamquam Vergilianus agnoscitur, nescio an Henry (Class. Mus. XXI. et Tur. years II. p. 24.) coll. v. 67. (ubi vid. adnott.) rectius de vera formidine cogitet, quam nunc demum Sino deponat, cum

"Cuncta equidem tibi, rex, fuerit quodcumque, fatebor Vera, inquit; neque me Argolica de gente negabo; Hoc primum; nec, si miserum Fortuna Sinonem

post illa Quo gemitu conversi animi etc. (v. 73 sq.) meliorem spem concipere et de fraude feliciter perficienda certius cogitare possit. — 77. Fatebor post hortamur fari per conclusionem aliquam iteratur pro: fari iussus fatebor. Sic V, 385. Ducere dona iube. Cuncti - - iubebant. Cf. etiam Aen. III, 523. V, 71. VI, 901. VII, 602. similesque locos et lahn. ad Aen. I, 552. p. 450 sq. ed. II. - 77. "Haec Sinonis oratio [quacum cf. Achemenidis verba infra III, 613 sqq.] eximia arte est composita. A veris incipit dicere et in falsa desinet, ut bene Serv. Nota enim erant et confessa, quae de Palamede et Ulyssis odiis narrat; verum etiam Calchantis responsum, sed a Tragicis fere ad Polyxenae sacrificium in Achillis tumulo tractum. Praeterea, ut animi audientium tanto magis capiantur, etiam miserationem movet; imprimis v. 137 sqq., quos sine motu animi vix perlegas." Heyn. Ceterum vid. supra ad v. 57. — Cuncta vera fatebor, narrabo vere, fuerit quodeunque, h. e. quidquid inde mihi acciderit, Graec. es έσεταί περ. Bene Serv.: ,,id est, quicunque me sequatur eventus." Wagn. quodeunque refert ad Cuncta, coll. Liv. XXX, 17. Quidquid aliud fecerit, quod cordi foret Masinissae, ea patres comprobare. Xen. Cyr. VIII, 2, 12. παρείχε πάντα δτου έδει et Anab. II, 5, 7. ψ τινι έντυχάνοιεν Ελληνι, ή δούλφ ή έλευθέρφ, πάντας έχτεινον; (cf. etiam Haeckerm. in Comm. p. 13 sqq. et Archiv f. Phil. XVIII, 3. p. 441 sqq., qui locum Germ. sic reddit: "Alles, was es auch (gewesen) sein mag), sed recte Weickert. I. l. p. 9. Servianam explicationem praefert, quod Wagneri interpretationi non convenire videatur Coniunctivus modus. Immo fuerit cum Wund. et Thielio pro Futuro exacto accipiendum, quod etiam sine ulla relatione interdum pro simplici Futuro poni docet Wund. coll. Caes. B. G. IV, 25. Ego certe meum officium praestitero. Scilicet haud raro id, quod futurum est, animo ut iam factum cogitamus. Thiel. confert Liv. XXX, 30, 4. Prop. I, 19, 15. et Cic. Tusc. V, 4, 10., in quibus omnibus locis fuerit pro erit positum legatur. Ex Vergilio huc pertinent Geo. II, 51. Aen. IX, 297. X, 503. XI, 688. et similes loci. Neque aliter h. l. intellexit Phaedr. Prol. 1. III. v. 27 sqq. sic scribens: Sed iam, quodcunque fuerit (ut dixit Sinon, Ad regem cum Dardaniae perductus foret) Librum exarabo tertium Aesopi stilo, i. e. quodcunque mihi accidet, sive inter poëtas habear, sive excludar eorum numero. Itaque haec Vergilii verba nihil aliud sibi volunt, quam Terentiana illa Hec. IV, 4, 47. quidquid futurum fuerit. Consentiunt nobiscum Gossr. et Süpflius, qui etiam hoc urget, sententiam illam non simpliciter adiectam esse vocabulo cuncta, sed inter cuncta - - vera interpositam. Cuncta enim, quodcunque omnino Latinum esse negaverim. (Henry prius Wagnero adsensus in Tw. years II. p. 30., nunc, reiecta sententia sua, quid de hoc loco statuat, nescio.) Ceterum ante Heyn. vulgaris lectio erat fuerint quaecumque, quam exhibent Codd. Minoraug. Bern. III. a m. pr., tres Paris., alii (omnino 30 Codd. Henrici), dum in Pal. et Gud. fuerit quaecumque, in plerisque autem editt. antiquis fuerit quodcunque legitur. - inquit adiectum, quamquam v. 76. praecessit fatur. Vid. adnott. ad Geo. IV. 499. — 78. negabo, fortius quam nego: non is sum, qui umquam neget, ut etiam nos confidentius loquimur: ich werde das nicht leugnen. Ovid. Met. X. 25. nec me tentasse negabo et XIII, 215. nec me suasisse negabo. — 79. Hoc, me esse Graecum, primum, sc. fateor, ut v. 690. Hoc tantum, sc. precor. Recte Peerlk.: "Hoc primum a me dictum esto. Potuissem fingere, me non esse Graecum, neque mea sponte ad hoc bellum profectum. Sed fateor, Graecus sum etc." — nec, si miserum etc. Haec ex Attio in Telepho [fr. 6. s. v. 619.] sumpta Macrobio teste Sat. VI, 1. Nam si a me regnum Fortuna atque opes Eripere quivit, at virtutem non quiit. -Sinonem cum vi quadam pro me. Vid. ad Aen. I, 48. — 80. Finxit, fecit, ut ap. Hor. Od. IV, 3, 12. nobilem fingere, i. e. efficere, reddere. Cf. etiam Aen. VIII, 365. — vanum. Vid. ad Aen. I, 392. — improba,

80

Finxit, vanum etiam mendacemque inproba finget. Fando aliquod si forte tuas pervenit ad auris Belidae nomen Palamedis et incluta fama

ut apud Hor. Ep. I, 1, 68. superba Fortuna, quae illudit rebus humanis. Cf. Obbar. ad Hor. l. l. Rupert. ad. Tac. Ann. III, 18, 6. idemque ad Iuven. III, 40. VI, 698. VII, 197. Eadem vi et gravitate hoc Adiectivum postponitur Aen. XI, 767. et XII, 250. Quod autem attinet ad omnem orationis formam, Peerlk. praeter Macrobii locum iam allatum comparat Plant. Trin. III, 2. 63. Sed ut inops, infamis ne sim, et Calpurn. Ecl. U, 61. Rusticus es, fateor, sed non et barbarus Idas. — 81. "Fando, h. c. narrando, aliorum narratione; alibi fama. Formula exordii etiam apud alios obvia: v. c. Apollon. II, 1041., ubi Brunck. confert Ovid. Met. XV, 497. [fando aliquem Hippolytum vestras, puto, contigit aures, qui locus ex nostro videtur fluxisses." Heyn. Adde eiusd. IX, 8. Nomine si qua suo tandem pervenit ad aures Deianira tuas, ubi Burm. pro tandem coniecit fando, cui tamen iure adversari videntur Iahn. et Bach. Fando erunt qui passive usurpatum esse dicant (ut Ecl. VIII, 71. cantando, Geo. II. 239. arando, 250. habendo, III, 453. tegendo etc.), de quo passivo Gerundii usu praeter eos, quos laudat Kühner. ad Cic. Tusc. I, 23, 53., cf. Ruhnk. ad Vellei. II, 151. Passov. ad Tac. Germ. 44. Walch. Emend. Liv. p. 181. Zumpt. ad Cic. Verr. I, 18, 54. Beneck. ad Iustin. Praef. §. 5. Weber. Uebungssch. d. Lat. St. Vol. I. p. 333. ed. 2. Ruddim. II. p. 255. Gruber. Allgem. Schulzeit. Abth. II. 1833. Nr. 147. et 148. alios. Recentissimis tamen temporibus exstiterunt, qui etiam in eiusmodi locis Gerundio activam significationem vindicarent (Hoffmann. in Iahnii Annall. VII, 3. p. 250. Kritz. in Allgem. Schulzeit. 1830. Nr. 112. et ad Sall. lug. 62, 8. Billroth. Lat. Gramm. §. 261. cum not. 1. Weissenborn. Syntax d. lat. Spr. §. 38. not. 4. Gernhard. de Supino et Gerund. ap. Lat. Opusco. p. 129. Eckstein. ad Voss. de Art. gramm. V, 9. p. 782. Ellendt in Diar. liter. Halens. a. 1832. ch. 136. p. 447 sq. Wagn. in edit. min. Virg. ad Ecl. VIII, 71. alii), vel potius, id quod mihi cum Bachio ad Ovid. Met. XV, 497. verissimum videtur, Gerundium pro Substantivo verbali plane abstracto haberent, in quo, per se spectato, nec agendi nec patiendi notio insit, quod vero, cum, in verbi temporis notionem mutatum, solvi possit per impersonale nostrum man, pro varia ipsorum locorum natura modo per Activum, modo per Passivum aptius convertatur; velut Ecl. VIII, 71. Contando rumpitur anguis, dadurch, dass man singt, quod non minus recte reddideris dadurch, dass Einer singt, quam dudurch, dass gesungen wird, verbo durch's Singen cett. Quare supra v. 6. fando eodem iure usurpari poterat pro: cum talia fatur, beim Sprechen, Erzählen, quo hic sp. Cic. N. D. 1, 29, 82., ne fando quidem auditum est, ap. Ovid. Met. l. supra laud. et ap. Silium X, 484. si Porsena fando auditus tibi) pro: rom Hörensagen. Cf. etiam Hand. Lehrb. d. lat. Stils p. 224. — 82. aliquod nomen Palamedis. Pronomen autem aliquis vel clarissimorum virorum nominibus adiici solet, ubi aliqua dubitatio significatur, num iis etiam, cum quibus loquimur, vir ille satis notus sit, ut in Ovidii loco supra laud. aliquis Hippolytus. Cf. Heins. ad Ovid. Met. XV, 494. et Burm. ad Ovid. Rem. 589. et Met. X, 560. et vid. supra ad Aen. I, 181. Germanice sic convertas: Wenn irgend etwa der Name etc. Wagn. in edit. min. haec adnotat: "Explicatius hoc sic dixeris: Fuit aliquis, Palamedes dictus, et audisti fortasse nomen eius." - 82. Fabula de Palamede, quamquam apud Homerum non invenitur, erat tamen antiquissima et a Posthomericis, qui vocantur, satis celebrata. (Cf. Pausan. X, 31. Schol. Eurip. Or. 432. Schol. Lycophr. 386. Hygin. f. 105. Serv. ad h. l.) Fuit autem Palamedes Nauplii, regis Euboeae filius, qui Ulyssem, ne in billum Troianum proficisci deberet, mala fraude insanum se simulantem doli convicit; unde exitiabile Ulyssis odium exortum, quod Palamedis raedem adduxit. Duplex autem de ratione, qua interfectus fuerit, narratio invenitur. Aut enim Ulyssis et Diomedis fraude sublatus dicitur, qui eum, ut thesauri effodiendi causa in foveam vel puteum descenderet, inductum

Gloria, quem falsa sub proditione Pelasgi Insontem infando indicio, quia bella vetabat, Demisere neci, nunc cassum lumine lugent: Illi me comitem et consanguinitate propinquum

85

lapidibus ibi obruerint (Dictys II, 15 sqq.); ant legitimo iudicio capitis damnatus esse fertur, quod in eius tentorio Priami literae cum magna pecunia, proditionis mercede, inventae sint, quas Ulysses clam ibi abscondendas curavisset, ut eum proditionis accusatum convincere posset. (Ovid. Met. XIII, 56 sqq. Hygin. f. 105.) Hanc alteram fabulam etiam Vergilius sequitur. Cf. Heynii Excurs. IV. ad h. l. imprimisque libellus doctiss.: Palamedes. Scr. Otto Iahn. Hamb. 1836. 5. — Belides vocatur, quoniam avia eius, Amymone, Danai filia, Beli neptis fuit. Patronymicum autem a Beli nomine formatum proprie Belides, non Belides pronuntiandum; sed Priscian. II, 7, 37. p. 584. P. hanc formam diserte refert inter exempla patronymicorum, quae penultimam vocalem contra regulam producunt; eademque huius nominis productio etiam apud Ovid. Heroid. XIV, 73. Stat. Theb. VI, 291. Sil. I, 75. et III, 650. invenitur, ut Lycurgides ap. Ovid. in Ibin. 503. et similia. (Tyrrhīdae infra VII, 484. minus huc pertinent, cum duplex fuerit nominis forma, Tyrrheus et Tyrrhus.) Iahn. conferri iubet Ouwens. Noctt. Hagan. III, 23. — 83. falsa sub proditione, h. e. sub falso crimine proditionis; nam literas eius ad Priamum datas, sed a se fictas, protulerat Ulysses. Conington confert Iuven. X, 69. sub crimine; Henry autem Tw. years II. p. 31 sqq. Servianam illam interpretationem impugnans explicat: dum fingebatur proditio (,, during or at the time of a false or feigned treason." — Pelasgi. Vid. ad Aen. 1, 624. — 84. De cumulatis elisionibus vid. Wagn. adnot. ad Geo. II, 441., qui docet, plures elisiones in eodem versu se excipientes valere ad illustrandam rei vel vehementiam (ut illo loco), vel magnitudinem (ut Aen. VI, 552. XII, 897.), vel difficultatem (ut Aen. III, 505.), vel perpetuitatem (ut Aen. VII, 623.), vel pertinaciam (ut Aen. IV, 84.), vel indignationem (ut hic), aut indicare animum plenum irae (ut Aen. II, 96. et Geo. III, 332. IV, 330.), horroris (ut Aen. II, 12. III, 658. IV, 181. VII, 78. VIII, 81. 647.), perturbationis (ut Aen. IV, 203.). — infando indicio, delatione. Vid. supra ad v. 82. — bella vetabat, dissuadebat bellum ct oppugnationem Troise. Quam causam fingi ab homine fraudulento, quo certius Troianorum animos Palamedi ideoque et sibi conciliet, non est cur doceam. - ,, demittere neci ad similitudinem alterius formae: clemittere Orco, umbris, h. e. ad loca infera, ex Homerico: ψυχάς "Aiδι προΐαψεν." Heyn. Sic morti demittere V, 692. X, 624. dem. leto Val. Fl. VII, 313., dem. Orco infra v. 398. et IX, 527. Hor. Od. I, 28, 11., dem. umbris Sil. I, 439. XI, 151., dem. Erebo id. II, 131., dem. ad manes id. IV, 342. Aen. XII, 884. dem. stygiae nocti Ovid. Met. III, 695. Eadem ratione Aen. XII, 464. sternere morti, VIII, 566. sternere leto, X, 319. deiicere leto etc. — cassum lumine, quod etiam ap. Lucr. V, 718. legitur, antique pro privatum vita. Cassus enim, de cuius origine vid. diversas Doederlini (Synonym. III. p. 102.) et Handii (Turs. II. p. 6 sq.) sententias coll. cum adnot. mea ad Lucr. III, 561., aut significat i. q. vanus, inanis (cf. Acn. XII, 780. cassa vota, Lucr. III, 1062. cassa formido), aut orbatus, privatus aliqua re. (Sic Aen. XI, 104. aethere cassus, et Cic. Arat. 369. luminis cassus.) Lumen ut lux (VI, 721.) haud raro pro vita. Cf. XII, 93. Inde luminis orae VII, 660. — V. 86. et 87. apodosin continent ad v. 81 sqq. si forte etc., et ante eos intelligendum est verbum scitote (me a patre missum esse), quod in eiusmodi locis saepe omitti constat. Cf. v. c. exempla Liviana a Fabrio ad Liv. XXI, 18, 8. congesta. "Sic Achilli Phoenix, Aiaci Telamonio Tencer comes (θεράπων έταῖρος) datus esse legitur; et plures singulis heroibus additi memorantur." Heyn. Comitem et consang. propinquiem, i. e. et quidem, et insuper, cum etiam propinquus essem. Haud raro enim Copula magnam nanciscitur vim et gravitatem, si res natura sua non disiunctas ita coniungit, ac si diversae essent et altera non tam coniuncta cum priori, quam

Pauper in arma pater primis huc misit ab annis. Dum stabat regno incolumis regumque vigebat Conciliis et nos aliquod nomenque decusque Gessimus. Invidia postquam pellacis Ulixi — Haud ignota loquor — superis concessit ab oris,

90

ab ea seiuncta. Vid. Wagn. Qu. Virg. XXXIV, 2., qui praeter hunc locum affert Ecl. VIII, 101. Geo. II, 290. 428. III, 238. Aen. IV, 102. VI, 640. VII, 357. VIII, 444. X, 734. alios, et cf. adnott. ad Ecl. III, 34. Ceterum Sino, Aesini filius, genus ab Autolyco duxit (Hygin. f. 108.), unde propinquitas illa cum Palamede explicanda. — "Versus 87. eximiae artis. Cf. infra III, 614 sq. et copiosiorem locum Ovid. Met. III, 583-596." Heyn. - misit in arma, h. e. ad bellum. Ante oculos habuit hunc locum Lucan. III, 292. Non corniger Hammon Mittere Marmaricas cessavit in arma catervas. — Quod pater pauper est, Heynio ad amplificationem Homericae similem videtur pertinere; Servius autem coll. Ter. Ad. III, 3, 31. paupertatem militandi causam fuisse memorat. Mihi videtur ad miserationem augendam additum, atque etiam Wagn. in min. edit. verissime adnotat, valere haec ad mitigandam Troianorum iram, cum comes modo principis, non ipse unus e principibus, neque proprio illorum odio, sed sola consanguinitate et paupertate coactus ad Troiam venerit, coll. Ter. Heaut. 1. 1, 58. in Asiam hinc abii propter pauperiem atque ibi simul rem et gloriam armis belli repperi. Imprimis etiam cf. Aen. III, 615. — primis ab annis Heyn. recte interpretatur: ab initio belli, neque aliter Kappes. IL. p. 8. Haeckerm. in Comm. p. 14. et Zeitschr. etc. XIX. p. 51. et Ladew. Alii (velut Gossr., Wagn. in min. edit., Henry in Tw. years II. p. 35 sq. et Philol. XI. p. 600. et Conington) explicant: in iuventute prima (quemadmodum VIII, 517.), cui tamen explicationi obstare videntur dulces nati, qui v. 138. memorantur, quamvis Sino v. 57. ex Romanorum dicendi usu incenis appelletur. Immo ex necessitudine, quae inter eum (Sepánovia) et Palameden intercessit, eum non puerum fuisse, cum illi adiungeretur, est perspicuum. Non prorsus cadem est ratio loci illius Aen. VIII, 517., quem cum Val. Fl. I, 22. et Ovid. ex P. II, 5, 43. Henry conferri iubet. Peerlk., cui prior illa interpretatio et ipsa non satisfacit, cum omnes Graeci primo belli anno profecti sint nihilque in eo sit memoratu dignum, praeterea vero ctiam Codd. fluctuent inter ab annis, in annis, ab armis, paullo audacius vni. Pauper in arva pater primis haec misit in armis, coll. Ovid. Met. VIII, 313. A. A. 181. et Sil. Ital. V, 580., ubi pariter primis in armis legatur. Sed vide, quae Freudenberg. p. 21. et Kappes l. l. recte contra enm disputant. — 88. 89. "Dum stabat regno incolumis. Durior vratio pro: dum erat incolumi regno, h. e. potestate sive auctoritate, quam habebat; vel pro: dum regnum eius stabat, erat incolume; ut regnum sit anctoritas, qua quis regnare dicitur, h. e. potens esse, opibus valere. Sensus igitur: quamdiu ille erat incolumi inter Achivorum principes auctoritate; unde ille vigebat, valebat, in regium conciliis." Heyn. Quae, nisi simplicius regno poetice pro in regno positum accipere volumus, verissima videtur locum intelligendi ratio, quocum cf. Aen. I, 268. dum res stetit Ilia regno itemque Aen. IX, 596. ibique adnott. — Stare dicuntur, qui in felici statu suo manent, et statum, quo erat Palamedes, indicat Ablativus regno, h. e. regia auctoritate, dignitate; quo quidem sensu etiam patre adhuc vivente regis filio regnum commode potest tribui. Ladew. comparat Val. Fl. V, 608. illa ducum cras regna videbis dissona. Peerlk. tamen, hanc vim vocabulo regni inesse negans, coni. Dum stabat rerum incolumis. Ceterum Wund. comparat Cic. Off. II, 1. Utinam respublica detisset, quo coeperat statu! — regum (vid. adnott. ad Aen. I, 268.) conciliis vigebat, in regum ducumque exercitus conciliis (i. e. simpliciter: inter reges) auctoritate sua multum valebat; erat enim σοφώτατος erdour et multarum rerum, etiam literarum inventor clarissimus. Codd. quidam (inter quos tamen etiam fragm. Veron. a m. pr.) consiliis. Sed etiam poëtae servant discrimen utriusque vocabuli satis notum. Concilium enim (a conciendo) quivis est coetus convocatus, consilium vero (a conAdflictus vitam in tenebris luctuque trahebam Et casum insontis mecum indignabar amici. Nec tacui demens et me, fors si qua tulisset, Si patrios umquam remeassem victor ad Argos,

95

sulendo) non nisi consultantium s. deliberantium conventus. Cf. de hoc discrimine Gronov. ad Liv. XLIV, 2, 5. Oudend. ad Caes. B. G. V, 48. Bremi et Daehn. ad Nep. Epam. 3, 5. Herzog. ad Caes. B. G. I, 18. Kritz. ad Sall. Cat. 42, 2. et Iug. 29, 5. Beneck. ad Iustin. IX, 5, 2. alii. Wagn. tamen in edit. min. et Coningt. ediderunt consiliis. Quod attinet ad verbum vigere Conington confert Lucr. IV, 1156. summo in honore vigere. Adde Tac. Ann. IV, 20. auctorite et gratia apud aliquem vigere et similes locos. — 89. Schirach. p. 425. nomen decusque per ev dià duoiv pro nominis decore positum censet. Rectius, nisi fallor, nomen ad famam, gloriam, decus ad auctoritatem, dignitatem, honorem retuleris; ita ut sensus sit: dum Palamedes auctoritate florebat, ego quoque propter cognationem aliquo honore et gloria gavisus sum. — gerere interdum i. q. habere. Vid. ad Geo. II, 122. Ceterum verba et nos aliquod n. d. Gessimus iterantur in Anth. Lat. I, 178, 82 sq. - 90-93. Pellax Ulixes est Homeri πολύμητις, ποιχιλομήτης. Nusquam autem praeterea legi videtur hoc Adiect., nisi apud Auson. Epit. XII, 4. (captus pellacis Laertiadae insidiis) et Arnobium p. 58. (pellax homo) et p. 231. Harald. (pellax Imppiter), qui aperte Vergilium ante oculos habuerunt. Bentleius tamen et Huschkius, cum etiam h. l. aliquot Codd. (Pal., Gud. et primus Bern. a m. pr., fortasse etiam fragm. Veron., in quo . . LLACIS, ita tamen ut A potius quam E ante L fuisse videatur praebeant fallacis, Horatio quoque Od. III, 7, 20. et Tibullo III, 6, 47. pro vulg. fallax hanc vocem restitui posse suspicati sunt, quam sane supposito voc. fallax a librariis saepe expulsam esse, minime est improbabile. Cf. etiam adnott. ad Geo. IV, 443. Orell. ad Hor. l. l. suspicatur, Vergilium hoc epitheton (quod praeter Med. et alios bonos libros etiam Charisius p. 52., Velius Longus p. 2227. P. Donat. ad Ter. Phorm. 1, 2, 17. et Servius testantur) ex antiquiore aliquo Tragico sumpsisse. - Ulixi. Vid. ad Ecl. VIII. 70 et Aen. I, 30. — 91. superis concessit ab oris, e vita ad loca infera. Vid. supra v. 85. Superae orae eaedem, quae Geo. II, 47. luminis orae vocantur, ad quem l. vid. adnott., coll. cum iis, quae ibid. v. 171. adscripsimus. De concedendi vocabulo ad Ecl. II, 57. et X, 63. disseruimus. Cf. omnino Aen. X, 820. vita per auras Concessit ad Manes et Tac. Ann. XIV, 51. Burrus vita concessit. — 92. in tenebris, inclusus domi, vitans hominum conventus. Cf. Sall. Iug. 14, 15. clausi in tenebris cum maerore et luctu morte graviorem vitam exigunt. Locutionem in tenebris amat Lucretius: cf. II, 15. 55. III, 77. V, 11. - vitam trahere pro misere vivere, das Leben hinschleppen, legitur etiam infra III, 646., Phaedr. III, 7, 12. Plin. H. N. XXVIII, 2, 3. alibi; quamquam apud Phaedr. IV, 4, 37. etiam vitam lucu trahere invenitur. Cf. etiam senectam trahere ap. Ovid. Met. VII, 2. (et supra ad I, 748. adnott.) Ceterum Petron. c. 45. hunc versum repetiit, Singulari modo in Pluralem mutato afflicti - - trahebant. -- 93. casum insont is amici. Cf. Aen. V, 350., ubi haec verba redeunt. Ribbeck. scribit cassum. Vid. ad Geo. I, 340. - mecum indignabar. Cf. adnott. ad Aen. I, 37. - 94. Nec tacui demens et me etc. i. e. Attamen non tacui, quin etiam me etc. De Part. neque pro nec tamen posita cf. Bremi ad Nep. Eum. 4, 2. et Ages. I, 4 Herzog. ad Caes. B. G. IV, 26. Kühner. ad Cic. Tusc. I, 2, 4. Kritz. ad. Sall. Iug. 10, 6. alii. Copula autem praegressa negatione vim habet particulae sed. Cf. Aen. VII, 70. X, 343. II, 94. et Wagn. Qu. Virg. XXXV, 2. — tulisset. Conjunctivus Plusquamperfecti pro Conj. Futuri exacti, ut saepissime, cum in verbis me promisi ultorem (fore) lateat notio Futuri. Cf. infra v. 189. III, 652. VI, 880. IX, 41. etc. De ipso verbo ferendi vid. supra ad v. 34. - 95. ad Argos. Quod Peerlk. affert, ut paucorum quorundam Codd. lectionem ad agros (quae etiam Heynio aptior videdur, cum de homine privato agatur) praeferendam esse ostendat, SiPromisi ultorem et verbis odia aspera movi. Hinc mihi prima mali labes, hinc semper Ulixes Criminibus terrere novis, hinc spargere voces In volgum ambiguas et quaerere conscius arma.

nonem, Palamedis, qui in Eubocae insula habitarit, consanguineum et comitem, Argos patriam suam appellare non potuisse, id nihil valet, cum etiam alibi Argos pro Graecia omnino ponatur. Cf. supra v. 55. 78. infra v. 119. I, 285. II, 178. 326. etc. — remeare autem proprie de victoribus dicitur. Vid. Cort. ad Lucan. VII, 256. et Burm. ad Val. Fl. IV, 589. — 96. Promisi ultorem, h. e. minatus sum ultionem. Quod attinet ad verbum promittere cum simplici Accus. Obiecti constructum (pro: promittere se fore aliquem) cf. infra IV, 227. Senec. Controv. IV, 29. promittere se oratorem, Quinct. Decl. I, 6. promittere se parricidam etc. Imitatus est h. L. Claud. de laud. Stil. I, 241. Cum se promitteret alter Exsulis ultorem. De elisionibus cumulatis vid. supra ad v. 84. Ceterum in promptu est, in proca oratione verba ita collocanda fuisse: Promisi, si unquam in patriam remeassem et fors si qua tulisset, me ultorem fore. — verbis odia aspera movi, odium Ulyssis concitavi. Cf. Wunderl. in Praef. p. XV., qui comparat Ovid. Am. III, 11, 43. Facta movent odium. — 97. Hinc, ex hac re. Vid. Hand. Turs. III. p. 89. et cf. adnott. ad Geo. I, 5. III, 308. et Aen. I, 21. — "prima mali labes elegantius quam origo vel caussa [labentis in me mali]: κακοῦ δ' ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή, Π. XI, 604. Explicat Iustin. XVII, 1. Haec prima mali labes, hoc initium impendentis ruinae fuit." Heyn. Prima labes igitur i. q. initium labis; labes autem interdum pro malo, calamitate, pernicie omnino dicitur; e. g. Cic. pr. Flacco 10. extr. Innocentiae labes et ruina. Val. Fl. V, 237. regnorum labes etc. - 98. 99. volgus (cf. adnott. ad Aen. I, 149.) mascul. genere usurpatum admodum raro apud scriptores Augusto priores vel aequales legitur. Cf. Varro ap. Nonium. 3. n. 261. Caes. B. G. VI, 14. Sall. Iug. 69, 2. 73, 5. Liv. VI, 34. Nep. Alcib. 8. Apud Vergilium alias ubique est neutrius generis (Geo. III, 469. Aen. I, 149. 190. II, 39. 798. XII, 131.) Cf. etiam Charis. I. p. 21. Keil. — "et quaerere conscius arma. Varie haec exponi possunt, nec dixerim, quid verius sit. Arma esse possunt consilia, quae agitabat Ulysses ad depellendum imminens sibi a Sinone periculum; sic conscius sc. periculi imminentis. Possunt etiam arma (ut machinue, μηχαναί et τεύχεα) esse fraudes et insidiae, quas in Sinonem parabat; aut conscius communicato scilicet cum aliis consilio, cuius illi conscii fierent [quae etiam Wagneri est sententia. Hoc verum videtur, cum statim Calchantem consiliorum socium assumpsisse dicatur." Heyn. Sic etiam Müller in Progr. Blankenb. 1837. p. 19., hunc sensum esse statuens: ,,er suchte im geheimen Bunde (mit Kalchas) gewaltsamen Angriff," quam argutiorem interpretationem recte reiicit Censor in Nov. Annal. phil. XXIV, 1. p. 117. Equidem locum paullo obscuriorem sic explico: conscius sibi iniuriae Palamedi illatae quaesivit socios, quorum armis (opera) se tueretur et me, quem illius ultorem fore sciret, persequeretur. Conscius in malam partem dictum echuldbewusst) haud raro absolute usurpatur. Cf. Plaut. Most. III, 16. Nil est miserius, quam animus hominis conscius. Sall. Cat. 14, 3. quos conscius animus exagitabat. Catull. LXV, 24. huic manat tristi conscius vre pudor. Sen. Herc. far. 629. Pudorque serus conscios vultus tegit. eiusd. Hippol. 495. Val. Fl. III, 211. ibid. v. 584. etc. Cf. Arntzen. ad Cat. Dist. I, 17. Brem. ad Nep. Dion. 911. Cort. ad Sall. Cat. 25, 4. lacobs, in Allgem. Lit. Zeitg. 1807. n. 26. Arma vero iam Donatus recte interpretatur, consiliorum tela, quibus me confoderet." Consentiunt mecum Ladew. et Wagn. in min. edit.; Henry vero Tw. years II. p. 35. et Philol. XI. p. 600. conscius coll. Aen. II, 267. V, 455. similibusque beis simpliciter explicat: conscius consilii sui, quod ceteris occultat, et arma proprie dicta putat, ut Aen. XI, 229. alia arma Latinis Quaerenda. Haeckermanno denique (Comm. p. 15 sqq. et in Zeitschr. etc. XIX. p. 52., qui quaerere conscius pro oxymoro habet, conscius est i. q. simplex rcine, arma autem de thesauris reconditis, quibus Ulysses pro armis utatur,

Nec requievit enim, donec Calchante ministro — Sed quid ego haec autem nequiquam ingrata revolvo? Quidve moror, si omnis uno ordine habetis Achivos

100

capienda videntur; quod nemo facile probabit. Ceterum Peerlk. (cui etiam hic adsentitur Gruppe I. supra I.) hace verba et quaerere conscius arma habet pro spurio versus imperfecti supplemento, quae sane facillima est ratio difficultatem aliquam expediendi. Cf. etiam quae Kappes. II. p. 7. mihi adsentiens contra eum disputat. — 100. en im Heyn. explicat per  $\delta \dot{\eta}$ , sanc. Rectius autem Weickert. p. 9 sq. eo causalem nexum indicari statuit, cum haec sit sententia: ,,quaesivisse Ulixem, quibus artibus et machinationibus me everteret, ex eo intellectum est, quod non requievit, donec est etc.;" quamquam Viro doct. affirmativam huius Particulae vim omnino neganti non adsentior. (Cf. adnott. ad Geo. 1, 79.) De Particulis neque enim vid. adnott. ad Geo. II, 104. Kappes. II. p. 10. recte convertit: ,, Und so ruhte er denn nicht. " - Calchante ministro, iuvante. Cf. Sall. Iug. 33. quibus iuvantibus quibusque ministris ea egerit. — 101. ,, Reticere Sinonem summa cum arte tum, cum maximam exspectationem excitasset, facile sentis." Heyn. De hac aposiopesi s. reticentia vid. ad Aen. I, 135.; de Calchante autem, Thestoris filio, vate celeberrimo in bello Troiano, qui Graecis, ut equum celeberrimum exstruerent suasisse, postea autem vel ipse sibi manus intulisse, vel moerore et stomacho confectus obiisse fertur, quod Mopsum in arte vaticinandi se superiorem invenisset, cf. Hom. II. I, 69. 185. et II, 299. Hygin. f. 97. Strabo XIV. p. 643. Tzetz. ad Lycophr. 427. et 980. Cic. Div. II, 30. Ovid. Met. XII, 11. alii. — 101. Sed quid ego haec - - revolvo! Peerlk. comparat Liv. XXXVIII, 48. Sed quid ego haec ita argumentor? Cf. etiam Ennii Annal. V, 15. (v. 210. p. 33. Vahl.) Sed quid ego hic animo lamentor? ibid. IX, 10. (v. 318. p. 48. Vahl.) Sed quid ego hacc memoro? Catull. Epithal. 164. Sed quid ego ignaris nequidquam conqueror auris? Ovid. Her. XV, 207. et Silium VI, 110., ubi Sed quid ego haec? coll. Heinsio ad Ovid. 1. 1. et Oudend. ad Appul. Met. II. p. 106. Cf. adnott. ad Geo. II, 434. Ceterum hic totus versus iteratur in Anth. Lat. I, 178, 157. et ex parte ibid. v. 222. (Sed quid ego - - revolvo.) — Sed autem, quod est mirantis et improbantis id, quod ipse faciat, praeter h. l. nusquam apud Vergilium invenitur; haud raro autem apud Comicos, e. g. Plaut. Rud. II, 6, 15. Truc. II, 3, 14. et Ter. Phorm. IV, 2, 11., in quibus locis omnibus sed ad superiora spectat sermonemque abrumpit, et autem (ut alibi in interrogatione) fere i. q. tandem; vid. Hand. Tursell. I. p. 575. et 583. Cf. v. c. Plaut. Asin. III, 3, 126. quem te autem deum nominem? Ter. Eun. V, 7, 5. quid hoc autem 'st mali? etc. Etiam nobis dicere licet: Doch was erwähne ich aber noch - -? Peerlk., qui fatetur, se nullum usquam exemplum conjunctarum Particc. sed autem invenisse (!), conj. Sed quid ego haec aut cur nequidquam i. r.? — quid haec revolvo, quare tam diu in his narrandis moror. De discrimine inter formulas quid commemoro, quid loquor, quid enumero et similes per Indicativum (de rebus, quae m commemoratae sunt, sed ita ut facile reticeri potuerint), et quid commemorem cett. per Coniunctivum (de rebus, quae nondum sunt commemoratae, quasque ut verbo indicem sufficit) cf. imprimis Beneck. ad Cic. Cat. IV, 8, 16. — ingrata, aut: quae mihi apud vos nihil gratiae referent, quae vestra non intersunt, aut "quocum non libenter memini," ut Servius explicat. — 102. Quidve moror, scil. vos narrando, quae vestra non interest scire; quamquam homo versutus hoc quam maxime Troisnorum debere interesse bene novit. Cf. Tibull. IV, 1, 146. Quaque Hebrus Tanaisque Getas rigat atque Mosynos. Quid moror? Oceanu ponto qua continet orbem etc. Stipslius docet, in eiusmodi locis, ubi het vel simili aliqua formula oratio subito abrumpatur, vulgo Accus. Objecti vos solere omitti; velut Cic. Verr. IV, 46, 104. nc multis morer. id. Rosc. Am. 7, 20. et Verr. I, 13, 34. ne diutius teneam. Verr. IV, 49, 109. men obtundam diutius (sc. aures vestras). Ceterum Wagnerum secuti distinctionem huius loci mutavimus. Vulgo enim post moror signum interrogandi,

Idque audire sat est? Iamdudum sumite poenas; Hoc Ithacus velit et magno mercentur Atridae. Tum vero ardemus scitari et quaerere causas, Ignari scelerum tantorum artisque Pelasgae. Prosequitur pavitans et ficto pectore fatur:

105

post sat est Semicolon, et post poenas Punctum ponitur, ut verba Si - habetis et - - sat est arte cohaereant cum iamahadum etc., quam rationem probent Voss. in Progr. Crucenac. a. 1838. p. 1. et Haeckerm. in Comm. p. 17. et Zeitschr. etc. XIX. p. 52. Sed omnes recentiores editores nobiscum faciunt. — si omnis uno ordine h. A. Si omnes Graecos eodem loco habetis, si discrimen non facitis inter ceteros Graecos, quibus iure infesti estis, et me, qui vobis sum amicus rebusque vestris consulo. — idque audire sat est. Heyn., Süpfl., Gossrav. et Ladew. id explicant: esse me unum ex Achivis. Paullo aliter Iahn.: "Idque non ad verba si omnes uno ordine habetis Achivos, sed ad superiora referendum est. Quid plura narro vobis, qui omnes Achivos uno ordine habetis, et quibus iam satis est audire ea, quae adhuc narravi." Wagn. autem in min. edit. coll. Hor. Epist. I, 7, 37. rexque paterque andisti, verbum audire per appellari interpretatur, ut sensus sit: si satis est, (me) Achivum appellari. Peerlk. praeter necessitatem coni.: Quidve moror? Si - - Achivos, Hoc me audire sat est. -- ,, iamdudum ita positum, ut possit per quam primum [vel statim] exponi, ut saepe. Vulgo dicimus: iamdudum sumere debebatis poenam." Heyn. Ita etiam Serv. et Donat. ad Ter. Andr. I, 4, 1. et recte Doederlein. Synon. IV. p. 267. (quocum faciunt Wagn., Ladew. et Ameis. in Iahnii Annal. LXII. p. 35.) ellipsin statuit plense orationis: iamdudum sumendas sumite poenas. Aliter tamen Hand. Tursell. III. p. 160. censet, cuius sententiae prius perperam adsensi sumus. Vid. potius, quae ad Geo. I, 213. adnotavimus. – "Versus 104. illustratur ex Îliad. I, 255. Η κεν γηθήσαι Πρίαμος, Ποιάμοιό τε παϊδες, Αλλοι τε Τρώες μέγα κεν κεχαροίατο θυμφ Εί -." Heyn. Cf. etiam Ovid. Fast. II, 693. Occidite inermem. Hoc cupiant fratres Tarquiniusque pater et ibid. IX, 7. Hoc velit Eurystheus, velit huc germana Tonantis. — Ithacus pro Ithacensis, 'Ιθαχήσιος (i. e. Ulysses); nam forma Ithacesius nusquam videtur inveniri. Ithacus Ulyxes rtiam infra v. 122. III, 629. et apud Iuven. XIV, 286. dicitur. Praeterea forma Adiectivi Ithacus invenitur Ovid. Met. XIII, 512. Am. II, 12, 29. ex Pont. II, 7, 60. Prop. IV, 11, (III, 12,) 29. cett. Ita iam apud Graecos. Cf. Eurip. Cycl. 103. Ceterum cf. adnott. Aen. I, 119. et 519. — magno mercentur, magno emant; multum pecuniae impendant, si hoc efficere possint, ut vos me interficiatis (nostrum: viel darum geben). Thiel. docet. etiam Graecos ita loqui (πριαίμην αν, et ούκ αν πριαίμην) coll. Xen. Mem. II, 5, 3. Soph. Ai. 477. Antig. 1171. Vid. ad Aen. IX, 206. Ceterum her quidam hoc magno mercentur, quod praeserendum censet Peerlk., coll. Ovid. Her. l. supra l. — 105. Tum vero. Rectissime Weickert. p. 10., comparans Graec. τότε δή et Hoogev. ad Viger. p. 498. b.: ,,nostro keo Particularum haec est vis: iam antea cupiebamus audire Sinonis parrationem, tum vero maxime, cum medium abrupisset sermonem." Est nostrum da erst recht, da nun vollends. Cf. infra v. 228. III, 47. IV, 396. 449. 571. et Henry in Two. years II. p. 36. et Philol. XI. p. 600. ardemus. Vid. adnott. ad Aen. I, 515. — scitari causas, ut ap. Ovid. Met. II, 51. causam viae scitari. Cf. etiam infra v. 114. Plaut. Capt. II, 2, 13. Hor. Epist. I, 7, 60. Ovid. Met. X, 564. etc. — Ribbeck. pro causas e coni. edidit casus, cum Pal. a m. pr. exhibeat CAvSVS. — 166. artis Pelasgae. Vid. adnott. ad Aen. I, 624. — 107. Prosequitur absolute pro: pergit narrando, ut ap. Silium XV, 104. Saepius dicitur prosequi aliquid, i. e. pergere in aliqua re accuratius enarranda. Vid. Cic. pro Rosc. Am. 30. Auct. ad Herenn. I, 9. in. Flor. III, 12. extr. Geo. III, 340. legimus verbis prosequi. Cf. etiam adnott. ad Aen. I, 342. Ameis. prosequitur refert ad artes Pelasgas, ut sensus sit: personam suam tuetur (...er bleibt seiner Rolle treu'), quod mihi quaesitum videtur. -- paritune. Cf. VI, 498. et XI, 813. Hic autem de simulato pavore

"Saepe fugam Danai Troia cupiere relicta Moliri et longo fessi discedere bello; Fecissentque utinam! saepe illos aspera ponti Interclusit hiemps et terruit Auster euntis. Praecipue, cum iam hic trabibus contextus acernis Staret equus, toto sonuerunt aethere nimbi. Suspensi Eurypylum scitantem oracula Phoebi

110

cogitandum esse, iam produnt verba adiecta ficto pectore. Troianorum enim curiosae quaestiones iam omnem Sinonis auxietatem sustulerant. — Ficto pectore, subdolo, ad fraudem composito animo, h. e. subdole et fraudulenter. Contrarium est apertum pectus ap. Cic. Lael. 26, 97. ubi vid. Seyffert. Ceterum cf. Aen. I, 521. placido sic pectore coepit, IX, 740. sedato pectore Turnus, X, 556. et XI, 685. inimico pectore fatur, XII 555. saevo sic pectore fatur et similes locos. — 109. "Moliri fugam grave vocabulum pro parare. Vid. sup. 1, 414.; et fessi longo bello eleganter adiectum vocabulo discedere." Heyn. Discedere autem prima et propria signif. accipiendum: abire in varios locos, regiones; sc. in suam quisque patriam tendebat. De ipsius rei veritate vid. Hom. II. II, 110 sqq. coll. cum Ovid. Met. XIII, 216 sqq. — 110. Fecissent utinam! tum ego non essem infelix. - 111. illos - - Interclusit hiemps. Ut, de rebus dictum, intercludere idem fere est quod impedire (v. c. Caes. B. G. VII, 2. et Cic. Att. VII, 20. intercludere alicui fugami, ita etiam ad homines translatum, intercludere aliquem ab aliqua re, vel cum simplici Ablat.); quare etiam interdum absolute dicitur, ut hic, ubi supplendum est: quominus irent. Cf. e. g. Cic. Att. VIII, 8. Intercludor dolore, quominus ad te plura scribam. — Pro ponti exspectaveris ponto, ut infra IV, 52. legimus Dum pelago desuevit hiemps; sed vide locos a Coningtone collectos: Stat. Silv. III, 5, 75. hiemps montis, Claud. Bell. Get. 151. h. rerum, Ovid. Her. V, 34. h. amoris, coll. cum Hor. Sat. II, 2, 17. hiemat mare. — 111—113. "Terruit euntes, ire volentes, ut Graeci poëtae verbis utuntur, deterruit, quo minus navigarent." Heyn. Hic sane, cum non de ipsa profectione, sed de consilio proficiscendi sermo sit (nam nimis subtile esset sumere, aliquot naves vere iam cursum ingressas, sed statim Austro ad reditum coactas esse), euntes necessario pro ituros vel iter parantes accipiendum; quamquam raro omnino apud Vergilium Participium Praesentis pro Partic. Futuri positum videmus (de qua re praeter alios cf. Bach. ad Tibull. I, 3, 29.: vid. etiam infra ad v. 114. adnott.), neque alius, nisi huius ipsius verbi. Cf. loci Aen. IX. 243. XII, 73. VI, 392. a Wagn. Qu. Virg. XXIX, 2. a. collati, qui simul docet, Particip. ituros bis omnino apud Virg. legi, VI, 650. et 758. — Trabes acernae, supra v. 16. ex abiete. - contextus (vid. sup. v. 16. staret, esset; et sonuerunt nimbi, orti sunt turbines. Wakef. ad Lucr. V, 744. temere coni. tonuerunt. — 114—119. "Suspensi, solliciti. dubii. quid faceremus. Quare interdum usurpatur de iis, qui oracula adeunt. Cf. III, 372. et IV, 9. — Eurypyli plures; vid. Burm. ad Ovid. Met. XII, 357.; celeberrimus Telephi filius, qui Troianis auxilio venit, et poëtis cyclicis atque etiam tragicis argumentum nobile olim suppeditaverat; de quo late Quint. ('al. VI, 119 sqq. At h. l. intelligendus is, qui fere apud Homerum invenitur. Eusemonis filius, ex Ormenio Thessaliae copias ducens. Vid. Il. Il, 734 sqq. [ibique Ameis.]" Heyn. scitantem, quae omnium fere et optimorum Codd. est lectio, cum lahn. et Wagn. pro vulg. Supino recepimus, quod Peerlk., contra Wagn. disputans, retinendum censet. (Etiam Süptl., Gossr. et reliqui recentiores editores scitantem praetulerunt). Participium autem Praesentis non pro Partic. Futuri positum esse, sed, cum ita solvi possit: mittimus Eurypylum, isque scitatur oracula Phoebi, propriam Praesentis potestatem tueri, idem Wagn. docet Qu. Virg. XXIX. 2, 2., comparans Xen. Cyr. V, 4, 24. κήρυκα ξπεμψε πρός αὐτὸν, λέγυντα, δει κ. τ. λ. Soph. Ai. 768. (781.) ο δέ - - πέμπει με σοί ψεφοντα ταςδ' επιστολάς Τεύκρος ψυλάπσευν. ib. 513. (526.) πέμψον τιν' ημίν άγγελον, κακήν φάτιν Τεύκρφ η έροντα. Catull. XI, 9 sqq. Sire trans altus gradietur Alpes, Caesaris visens

Mittimus, isque adytis haec tristia dicta reportat:
,, ,, Sanguine placastis ventos et virgine caesa,
Cum primum Iliacas, Danai, venistis ad oras;
Sanguine quaerendi reditus animaque litandum
Argolica." Volgi quae vox ut venit ad auris,
Obstipuere animi gelidusque per ima cucurrit
120
Ossa tremor, cui fata parent, quem poscat Apollo.

monumenta magni etc. Liv. XXI, 6, 2. legati a Saguntinis Romam missi auxilium ad bellum iam haud dubie imminens orantes. Phaedr. I, 2, 22, Aliem rogantes regem misere ad Iovem, ibique Burm., qui tamen loci non omnes eiusdem generis esse mihi videntur. — Scitari autem et sciscitari verba propria de consulentibus oracula. Cf. de illo Ovid. Met. X. 564., de hoc Liv. V, 15, 3. et Cic. Div. I, 34. 76. — 115. adytis reportat. Vid. adnott. ad Geo. II, 520. et Aen. I, 358. De adyto vid. ad III, 92. — 116. placastis ventos. Burm. de h. l. conferri iubet Parrhasium ad Claud. R. Pros. III, 282. — "virgine: expetita victima Iphigenia, substituta tamen mox cerva. Sed, cum haec fabula; post **Homerum demum adscita, varie olim tractata fuerit, videntur etiam fuisse,** qui Agamemnonis filiam vere immolatam traderent. Quod et Lucr. I, 85. sequitur: Aulide quo pacto Triviai virginis aram Iphianassai turparunt sanguine foede etc. — cum venistis, venire volebatis." Heyn. Rectius Wend .: , Mera est temporis notatio, ex qua, utrum ante profectionem, an in itinere, an post adventum in agrum Troianum sacrum illud factum sit, non patet. Neque in re nota opus erat notatione accuratiore." — 118. Verba Sanguine quaerendi reditus iterantur in Grat. Cyneg. 411. et Anth. Lat. 1, 178, 398. — litare (de quo verbo vid. adnott. ad IV, 50.) hic respondet placandi vocabulo v. 116. — anima Argolica, vita unius e numero Graecorum. Thiel., qui de ipsa re conferri iubet Lobeckii Aglaophamum I. p. 119., non dissimilem comparat Senecae locum Troad. 358., quo Calchas, Polyxenae caedem postulans, ad quaestionem quid iubeat Deos effare respondet: Dant fata Danais, quo solent pretio, viam. Mactanda virgo est. Ceterum animadverte, quam bene et graviter sibi respondeant v. 116. et 118. Sanguine - - et virgine caesa, — Sanguine - unimaque Argolica. — 119. volgi vox venit ad auris. Repetuntur basec in Anth. Lat. I, 178, 148. verbis et renit in pervenit mutatis. Cf. etiam Silius XII, 338. vulgique Deus (i. e. vox Dei, oraculum) pervenit ad cures et Dict. Cret. de bello Troi. p. 21. Quae vox ut ad exercitum venit. - 120. Obstipuere. Vid. adnott. ad Geo. IV, 351. — Vulgo animis; sed animi Medic. et plurimi alii Codd. praebent, quos cum Wakef., Iahn. et Wagn. secuti sumus, cum etiam Heinsius nullam alterius lectionis mentionem faciat, quae quomodo in editiones vulgares irrepserit, nescimus, imprimisque cum etiam V, 404. et IX, 123. ex optimorum Codd. auctoritate legendum sit Obstipuere animi. Intellige igitur nobis, Graecis. Conington vere adnotat, quominus animi, ut Geo. IV, 491. et Aen. X, 686., positum censeamus, impedire locos II, 73. III, 260. IX, 498. et similes. (Etiam recentiores editores omnes praeter Bryceum animi ediderunt.) — gelidus tremor, ut ap. Ovid. Met. II, 200. gelida formido, ibid. III, 100. gelidus terror, Heroid. XI, 82. gelidus metus, ibid. XVI, 67. gelidus horror, Lucan. I, 246. gelidus pavor etc. Vid. etiam infra III, 29., ubi frigidus horror legitur. — per imacucurrit Ossa. Quia enim medulla ossibus inclusa sedes caloris habebatar (cf. Geo. III, 272. Aen. III, 308. et IX, 475. cum Hom. Il. XX, 406., unde sdeo ossa sudare dicuntur Aen. VII, 458.), ossa haud raro variis affectibus tacta perhibentur, ut Aen. III, 57. et VII, 172. 458. pavore, Geo. III, 457. et Aen. V, 172. dolore, Geo. III, 258. 457. Aen. I, 660. VII, 355. VIII, 390. amore, Aen. IV, 101. furore etc. — 121. Cui fata parent, h. e. dubitantium et metuentium, cui fata hoc parent, ut mactetur victima: quisque enim vereri poterat, ne sibi ipsi mors pararetur. Ceterum cf. supra ad v. 3. adnott. Sic etiam Haeckerm. in Comm. p. 18 sqq. et Zeitschr. etc. XIX. p. 53. locum recte interpretatur. Contra Müller. in

## P. VERGILI MARO...

Ithacila vatem magno Calchanta mmultu

rahit in medius; quae sint es namins divom, Carent Company coll loco Orid Met. 717 213. Parent Pendentem, ad qual et valuato Commate post verbum Earsque norse serboram non ridetar iuvare, cum les ipas construit quem process apollo serboram non ridetar iuvare, cum les ipas construit quem process apollo serboram non ridetar iuvare, cum les ipas construit quem tamen Lit Zeit. 1840. a. 156. protest labatus l'encusi in Allgem. Lit Zeit. 1840. a. 156. tionem, quan tamen collecatio verboram non videtar invare, cum Censore et ipas en libraria protest laharen en libraria portest parare diserti. Lamen et foto pro Nominativo Subjecti habeanua intelligens, quan et foto pro Nominativo Subjecti habeanua protest parare diserti, tamen et foto pro roz, credi vix potest Sed quamvis Orid. Met. XIV, 213. fata parare pro Nominativo Subjecti habennus, rostem parare dixerit. tamen ut fata pro Nominativo Subjecti habennus, Accuse iam process riderur alter Nominativos Apodio post iteratum et sina Copula, idenque cantem constructione servata, adioctus; Accuse rom et sina Copula, idenque cantem constructione servata. poseers recent arer a minarry a Aposto post iteratum pron. Totalistic posters edioctus; Acous. (cf. Rubuk. 1983) posters edioctus; Acous. (cf. Rubuk. 1984) posters objecti ott. (cf. Rubuk. 1984) posters objecti ott. (cf. Rubuk. 1984) posters, cs. ( iam Process videtur alter A minativas Apollo post iteratum Pron. Accus.

Trum et nine ('opula, nie que calem retimae) facile intelligi potest ex v

contra (biocti vid caedem retimae) fata, sed tantum quemi los ut bacc sit sententia; con fata illud, quad coniecturam, p. 10

pottus prace poscot divit destinaverint, quae si mortem; in Apoll, necessarium esse divide at, ad mortem; in mutandum esset ceteris eam disputat. Apon necessarian esse unit, destinaverne, quam coniectaram, a 10.

In the matter of the control se satis claram sit (anima Argolica litandum case), sensus horum inmina litandum case), sensus horum inmina dicom.

alua esse non Potest, quam intellexit. Peerik, tamen, at odeniane felit, ut iam Servius locum intellexit numina dicom.

Telit, ut iam sult; quam signest numina dicom. telit. ut iam Serrius locum intellexit. Peerik. tamen, ut omnis obsett. Dietsch. denique diröm. Dietsch. denique tollatur, lexi qui negat numen unquam osse deorum voluntatem Verk. P. 5... qui negat numen unquam tollatur, legi vult: que m gignest manime dirom. Dietsch. denique of voluntatem of very. P. 5.. qui negat manime unquam resse deoram voi dir. see devia sint ii dir. see vigilitere postulent. qui quasi dubitans nec credens, Conington sint tam atrocia postulent. qui talia Postulare postulare postulare primi primi primi vocia significationem (south) et quas sint fortasse. Tespici primi vocia significationem (south) et quas sint fortasse. Clives. Rund dii sint. Qui talia postulare possint. Le quae sint fortasse respici primum vocus vignificationem sontentiam ad Luce. sit i. duchi dii innuant. et Lachmanni sontentiam ad Luce. fortager respect primerin vocus significationeni sententiam ad Luci.

NEW TO

125

Flagitat. Et mihi iam multi crudele canebant Artificis scelus et taciti ventura videbant. Bis quinos silet ille dies tectusque recusat Prodere voce sua quemquam aut opponere morti. Vix tandem, magnis Ithaci clamoribus actus, Cenposito rumpit vocem et me destinat arae.

prolatam (ubi numine propteres in momine mutatur), numen numquam pro muts poni, refelli censet Catull. LXII, (LXIV,) 204. Admuit invicto caelestum rector, Quo tunc et tellus atque horrida contremuere Aequora. - 124. Multi canebant, vaticinabantur; quia vates vincta, non soluta oratione utebantur. Cf. infra v. 176. Aen. III, 373. 444. 457. V, 525. VI, 345. VIII, 49, 499. Cic. Div. II, 57, 117. Liv. I, 7, 10. Ovid. Met. II, 641. Tibull. I, 7, 56. Hor. A. P. 403. multique alii loci et Gronov. Obss. III, 24. — 125. videbant, providebant; taciti, apud se, secum. Recte autem Wagn.: "Vaticinabantur me peti Ulixis crudeli scelere tacitique praevidebant immolatum me iri." Quibus tamen sibi contradicens addit: "multi - - et i. e. multi - - alii, ut Ecl. I, 65. pars - - et; quae etiam Ladew. repetit. Cf. Hor. Epist. I, 7, 62. mirari secum tacitus. Iustin. XVI, 4. tacitus colloquitur. id I, 10. tacitus edocet. Martial. VI, 5. tacitum te dicere credo, et VI, 64. tacitus quaeras, ubi idem est, quod secreto, remotis arbitris. Cf. etiam Interpp. ad Ovid. Her. XIII, 69. Totus hic versus iteratur in Anth. Lat. I, 170, 98. et verba Artificis scelus (quae etiam infra XI, 407. redeunt) ibid. III, 81, 9. — 126. Bis quinos. Vid. adnott. ad Aen. I, 71. Videtur hunc locum respexisse Stat. Theb. III, 574. bis seno premit ora die, Virg. bis quinos scripsit, ut Hor. Epist. I, 7, 1. quinque dies tibi pollicitus etc., ubi vid. interpp. — "Tectus, h. e. tecte, ornate additum, est dissimulans, ut saepe etiam apud Ciceronem le. g. pr. Rosc. Am. 40, 116. de Finn. II, 17, 54. de Or. II, 73, 296. Or. 42, 146.]; scilicet tamquam qui rem horrendam et in aliorum exitium vertentem eloqui detrectaret." Heyn. Vid. Matth. ad Cic. Rosc. Am. 40, 116. et pr. Deiot. 6, 16. Henry (Class. Mus. XXI.) tectus interpretatur per: domo se occultans, ut sensus sit: nihil praeterea dixit, sed domo se abdidit, et ita locum a Statio intellectum putat, qui Theb. III, 570. canat: Ille nec adspectum vulgi, nec fida tyranni Colloquia, aut coetus procerum perferre, sed atra Sede tegi et superum clausus negat acta fateri. (In recentioribus tamen scriptis haec recte non repetit.) — 127. aut opponere morti. Ut Particulae coniunctivae saepe disiunctivarum loco ponuntur vid. adnott. ad Geo. I, 442.), ita etiam disiunctivae interdum inveniuntur, udi copulativas exspectamus, cum verba tantum sint diversa, res eaedem vel certe simillimae. Cf. Geo. IV, 198. Aen. II, 127. 187. 779. 786. IV, 529. VI, 803. VII, 805. VIII, 205. Prop. I, 9, 10. Tibull. I, 4, 48. I, 9, 64. (ubi vid. Dissen.) Cic. pr. Quinct. 2. 8. et Wagn. Qu. Virg. XXXVI, 11. Opponere morti. Sic etiam XI, 115. se opponere morti. Ceterum verba quemquam aut opponere morti repetuntur in Anth. Lat. I, 172, 64. — 129. Composito (ut cum Ulysse compositum erat) pro usitatiore ex composito (Liv. V, 14, 2. XXXVI, 25.) vel de composito (Apulei. Apul. I. in.). Sine Praepositione legitur etiam ap. Ter. Phorm. V, 1, 29. (ubi vid. Ruhnk., qui etiam cf. ad Vell. Pat. II, 110, 2. et Suet. Iul. Caes. 20.) ct Nep. Dat. 6, 6. (ubi vid. Brem. et Daehn.). Cf. etiam supra ad Aen. I, 131. adnott. — vocem rumpit, ψήσσει φωνήν, i. q. erumpere facit, edit. CL III, 246. IV, 553. et XI, 377. Drakenb. ad Sil. IV, 528. Heins. ad Claud. R. Pros. II, 249. Burm. ad Val. Fl. I, 508. et Bach. ad Ovid. Met. X, 147.. Vid. etiam infra ad v. 416. et Wilms. Progr. laud. p. 8. destinare Wagn. recte explicat: designare, quem immolari velint dii; enod nos dicimus als Opfer bezeichnen; coll. Liv. IX, 24. ducentos viginti quinque, qui omnium consensu destinabantur et infandae colonorum caedis et defectionis auctores, vinctos Romam declucunt. Imitatur hunc locum Val. Fl. II, 283. crudelis scopulis me destinat urna. — Ceterum Calchantis tergiversationem Heynio videtur poëta adumbrasse ex Iliad. I, Adsensere omnes et, quae sibi quisque timebat, Unius in miseri exitium conversa tulere. Iamque dies infanda aderat; mihi sacra parari Et salsae fruges et circum tempora vittae. Eripui, fateor, leto me et vincula rupi Limosoque lacu per noctem obscurus in ulva Delitui, dum vela, darent si forte, dedissent. 130

135

69 sqq. — 130. timebat pro timuerat. Huius enim loci alia ratio est, atque Aen. I, 447., ubi vid. adnott. Verba quae sibi quisque timebat iterantur in Anth. Lat. I. 178, 425., ut sequentia unius in miseri exitium ibid. v. 220. et I, 170, 99. — 131. Conversa tulere vulgo pro converterunt (scil. adsentiendo) positum esse censent (vid. ad Geo. I, 320. et supra ad v. 64). Equidem propter antecedens adsensere cum Iahnio praefero Ruaei explicationem: omnes passi sunt verti; quod sibi quisque timuerat, id a Calchante in me unum converti omnes libenter ferebant. Sic etiam Thiel., Ladew., Kappes H. p. 11. et Haeckerm. in Comm. p. 20. et Zeitschr. etc. XIX. p. 53. Aliter tamen Henry in Tw. years II. p. 38. et Philol. XI. p. 601. et Wagn. (,,converterunt et [trans] tulerunt in meum exitium"), contra quos disputat Haeckerm. ll. ll. — 132. Verba Iamque dies infanda aderat repetuntur in Anth. Lat. I, 172, 48. Conington, comparans infra III, 356 sqq., memorat, non grammatice quidem, logice tamen cohaerere verba Iam dies aderat et Eripui leto me. — sacra de ipsa immolatione capiendum, ut ap. Ovid. Met. XIII, 454. crudelibus aris Admota est, sensitque sibi fera sacra parari et ap. eund. ex P. II, 75. Dumque parat sacrum, dum velat tempora vittis. (Vid. etiam supra ad v. 121.) — 133. "Salsae fruges, mola salsa, h. e. far tostum contusum sale adsperso. Σπονδάς τ' οὐλοχύτας τε μάλ' ἐσσυμένως ὑπαλύξας, Quintus Cal. XII, 375." Heyn. Salsas tamen fruges vel molam salsam et οιλοχύτας differre, docuit Vossius ad Ecl. p. 429. Romanus igitur mos ad Graecos transfertur, ut etiam alibi apud Vergilium. De Romanorum mola salsa vid. adnott. ad (Ecl. VIII, 82. et) Aen. IV, 517. — vittas et sacerdotes gerebant et hostiae (cf. Geo. III, 486. et infra V, 366.) ideoque etiam humanae victimae. Vid. etiam infra v. 156. Ovid. ex P. III, 2, 74. et Trist. IV, 4, 78. — 134. parari - - Eripui. Ab Infinitivo absoluto, qui vulgo historicus vocatur, saepe ita transiri ad verbum finitum, ut stimuletur exspectatio, (coll. Aen. VI, 197 sqq. VIII, 213 sqq. 492 sqq. et XII, 216 sq.) docet Wagn. Qu. Virg. XXX, 1. — fateor. ,, Vide quam religiosum se simulet Sino, qui quod ad sacra destinatus effugerit, tamquam nefas fatendum putat." Gossr. Ceterum prius hemistichion verbis sic transpositis Eripui leto, fateor, me iteratur in Anth. Lat. I, 178, 156. -, Vincula non sunt vittae, sed, quibus ligatus servabatur, et ad aram adducebatur: etsi iam vittatus. Vid. infra v. 156. Ante aram vero soluta stabat hostia." Heyn. Cf. Iuven. XII, 5. Sed procul extension petulans quatit hostia funem, et Silius XVI, 264. Victimaque admosae stabat subiecta bipenni, Cum subito abruptis fugiens altaria taurus Ecsiliat vinclis cett. Etiam Wagn. adnotat: "Videtur laxus funis ei, cum, ut simulat, ad aram duceretur, iniectus esse, quo, si fugere conaretur, retineri posset." Peerlk. vero, cui etiam Haeckerm. Il. Il. adsentitur, non sine probabilitatis aliqua specie, Sinonem e carcere, in quo ante tempus sacrificii ligatus fuerit, aufugisse, eique interpretationi non obstare putat, quod infra v. 146. Priamus viro manicas atque arta levari vincla iubest; pastores scil. Troianos eum ligavisse; si enim Sino vere iam ad aram adductus fuisset, in tanta hominum multitudine eum nec vincula rumpere nec aufugere potuisse; et sane vincula rumpere pro simplici aufugere legitur etiam infra VIII, 651. Val. Fl. 570. Ovid. Am. III, 11, 3. Cic. Catil. IV, 4, 8. et alibi. — 135. obscurus delitui. Vid. adnott. ad Geo. II, 353. et Aen. VI, 268. — in ulva. Vid. ad Geo. III, 175. Videtur hunc locum spectasse Lucan. II, 70. Exul limosa Marius caput abdidit ulva. — 136. Prius cum Wagnero, quem etiam Süpfl., Gossr., Bryce, Ribbeck. et Conington sequentur, locum sic distinxi: dum vela darent, si

Nec mihi iam patriam antiquam spes ulla videndi Nec dulcis natos exoptatumque parentem; Quos illi fors et poenas ob nostra reposcent

forte dediesent; nunc tamen cum intellexerim, sic oriri miram sententiam germanice sic reddendam: Ich hielt mich verborgen, bis die Griechen absegeln würden, wenn sie etwa (bereits) abgesegelt wären, vel certe (Coni. Plusq. pro Coni. Futuri exacti posito) abgesegelt sein wilrden, (nam quod Wagn. in edit. Heyn. adnotavit, dedissent esse i. q. daturi essent, id nunc ipse videtur retractare, cum in recentiss. edit. explicet per: "si futurum fuisset ut darent"), potius cum Iahnio, Peerlk., Haupt. et Ladew. itemque Haeckerm. in Comm. p. 20 sqq. Archiv. f. Phil. XVIII, 2. p. 313 sqq. et Zeitschr. f. d. G. W. XIX. p. 53. amplector Heynii distinctionem, numerorum elegantiam veritati rei postponens; nam sic demum apta prodit sententia. Ceterum Wagn. recte defendit hoc hemistichium (si forte dedissent) contra Heynium, qui suspicatus est, hunc versum imperfectum et ab aliena manu expletum esse: "nam placatis demum humano sanguine diis vela daturi erant Graeci; dubitari igitur poterat, postquam Sinon fuga se subtraxerat, quid illi facturi essent." Ceterum huius loci memor fuit Val. Fl. VII, 271. spes et via sola salutis, Quam dederit, si forte dabit. 187. "Sequentia egregie ad miserationem ficta. In quibus respexisse videri potest Il. V, 408. 409. — patriam antiquam, pristinam; nihil amplius. Omnibus colonis, exsulibus, transfugis prior patria est antiqua patria." Heyn. De voc. antiquus pro pristinus posito cf. adnott. ad Aen. I, 23. Sed nescio, an Wagn. rectius interpretetur: longa consuetudine caram; quae etiam Coningtonis videtur sententia, cum adscribat ,, an epithet of affection" et hunc locum aliter capiendum esse doceat atque IV, 633. - 138. Ribbeck. pro dulcis natos recepit Cod. Pal. a m. pr. lectionem duplicis, quam etiam Serv. novit haec adnotans: "Quidam sane non dulces, sed duplices legerant, quia dulces leve esset et commune epitheton liberorum." Sed recte Conington hanc numeri commemorationem iciunam censet et vulgarem lectionem locis Geo. II, 523. et Aen. IV, 33. defendi docet. Henry (Class. Mus. XXI. Tw. years II. p. 39. et Philol. XI. p. 601.) natos non de ipsius Sinonis liberis intelligit, cuius uxor non commemoretur, quique adhuc iuvenis sit et a patre primis ab annis in arma missus (v. 87.), sed de fratribus eius, qui solius parentis additi respectu habito nati dicantur; quod nemo facile probabit atque a viro doct. ipso nunc iure retractatur. — 139. fors (pro fors sit) a poëtis saepe in modum Adverbii usurpari, satis constat; qua Particula veteres tum usos esse, cum oratio ad rem adscendat non per se notam, sed quae probabilitatem excedere videatur, ut per eam sententia exprimatur verborum: fieri adeo potest, ut —, recte docet Hand. Tursell. II. p. 710 sq. Cf. Aen. V, 232. VI, 535. XII, 183. Lucr. I, 488. (ubi Codd. lectionem fors ita pro vulg. credere restitui, quod probat Hand. l. l., ipsum tamen locum aliter atque ego explicans, dum Lachm. credere servans lectionem a me receptam contemptim alto silentio transit.) Val. Fl. IV, 620. cett. Cf. etiam adnot. mea ad Lucr. 1. 1. (et Orell. ad Hor. Sat. I, 6, 49., unum illum locum, ubi forma forsit reperitur). Singularis autem est poëtarum formula fors et, pro fortasse etiam, qua secundum Handium progreditur oratio ad rem opinione conceptam, sed gravitate et magnitudine ampliorem, ut respondeat nostro vielleicht selbst, vielleicht sogar (cf. Aen. XI, 49. Hor. Od. I, 28, 81., ubi vid. Lambin., Prop. II, 9, 1. etc.), eandemque (suadente iam Cortio ad Lucan. IV, 387.) etiam hic ex Codd. Medic. Gud. et Rottend. III. cum Wagn. revocavimus, cum vulgaris illa lectio ad poenas, cuius apud Servium nec vola nec vestigium reperitur, quamque etiam Ribbeck. in Codd. non videtur invenisse, utpote facilior ex hac difficiliore (et poenas) orta videatur, imprimis si sumimus, librarios non fugisse similem locum VIII, 495. Regem ad supplicium praesenti Marte reposcunt. Quare probare non possum, Thielium et Süpflium rediisse ad Heyn. lectionem ad poenas. Poenas autem Wagnero minime alterum Obiectum, sed reposcere hic cum simplici Accus. quos constructum videtur, cui alter Accus. poenas per appositionem adiungatur: itaque quos poenas reposcunt i. q. quos punienEffugia et culpam hanc miserorum morte piabunt. Quod te per superos et conscia numina veri, Per, si qua est, quae restet adhuc mortalibus usquam

140

dos reposcunt; coll. simili loco Aen. VI, 20 sq. tum pendere poenas Cecropidae iussi — miserum! — septena quotannis Corpora natorum, qui tamen non prorsus eiusdem est generis. Quare Ladew. potius comparat infra VII, 606. ideoque quos pro a quibus positum habet, quae ratio, etiam Haeckermanno in Comm. p. 21. et Zeitschr. XIX. p. 53. probata, sane Wagneriana est simplicior. Utut autem locum capis, significatio Part. et eadem manet et sententia est: Non solum spes nulla est liberos videndi, sed etiam timendum, ne illi pro me puniantur. Quare non erat, cur Süpflius cum Burm. et Heynio vulgarem lectionem defenderet. Wakef. autem e Cod. Colleg. Ies. ederet forsan poenas. Ceteri recentiores editores omnes nobiscum faciunt. — reposcerē est i. q. dvraiteiv, ut ap. Liv. III, 23. auxilium datum reposcere, quem locum Wagn. comparat. — 140. ob nostra Effugia, ob fugam meam. Serv. haec adnotat: "Dicendo effugia verbo sacrorum et ad causam apto usus est: nam hostia, quae ad aras adducta est immolanda, si casu effugeret, effugia vocari vetere more solet; in cuius locum quae supposita fuerat, succidanea etc." Apud alios enim scriptores effugium aut est ratio et via fugiendi (Lucr. III, 523. Cic. N. D. II, 47, 121. Ovid. A. A. II, 21. cett.), aut locus ipse, qua quis effugere potest (Hirt. B. Alex. 16. Liv. XXIV, 26, 12. Tac. Ann. III, 43. XII, 31. XVI, 15.). Cf. Drakenb. ad Liv. XXIII, 1, 8. et Boetticher. Lex. Tacit. p. 169. Duos modo praeter hunc novi locos, in quibus effugiant nihil fere aliud significare videtur, quam ipsam fugam, Val. Fl. I, 803. mors sera viam tentataque claudat Effugia et Tac. Hist. III, 18. propinqua Oremonensium moenia quanto plus spei ad effugium - - dabant. culpam hanc, i. e. meam (nostra effugia). Vid. adnott. ad IX, 205. piabunt, h. e. expiabunt, pro punient, ulciscentur. Vid. infra v. 184. — V. 141. iteratur in Anth. Lat. I, 172, 122. Quod est relativum infinitum, fere i. q. propter quod, quae cum ita sint, significans, ut apud Graecos 8 pro καθ' δ, δι' δ. Cf. Hermann. ad Viger. p. 706. n. 27. Matth. Gr. Gr. §. 477. e. Kühner. Gr. Gr. 557. not. 4. Ramsh. §. 178. not. 2. d. Bentl. ad Ter. Andr. I, 5, 54. Schmid. et Obbar. ad Hor. Ep. I, 7, 94. et Parei Lex. Plant. s. v. Quod. Sic infra VI, 363. Quod te - - Per genitorem oro, - - Eripe me etc. Hor. Ep. I, 7, 94. Quod te per Genium dextramque deosque Penatis Obsecro et obtestor, vitae me redde priori. Ter. Andr. I, 5, 54. Quod te ego per dextram hanc oro et per Genium tuum -ne abs te hanc segreges. Sil. XIII, 463. Quod te per nostri Martis precor aemula facta, arce etc. Ex quo Pronominis relat. usu ortum videtur illud dicendi genus, quo Particulis si, nisi, ubi, ut, utinam, ne, aliis Pronomen quod praefigitur. Etsi enim postea in eiusmodi compositionibus Pronomen vim suam plane deposuit, ita ut transitioni tantum inserviret, initio tamen de tali relatione ad antecedentia, ex quibus sequentia prodirent, cogitatum fuisse, vix poterit negari. Cf. hac de re Manut. ad Cic. Fam. XIV, 4. in. Bremi ad Nep. Hann. 1, 2. Beier. ad Cic. Off. I. 43, 5. et II, 8, 29. Kritz. ad Sall. Cat. 2, 2. Otto ad Cic. Finn. I, 20, 67. Ruddim. II. p. 355. Kühner §. 145. not. 22. Aliter de h. l. statuit Gossr., qui coll. X, 904. hanc esse structuram putat: quod te oro, hoc est, miserere. — "conscia numina veri, inspectores ac testes, me vera narrare." Heyn. Aliter Thiel., qui coll. Gronov. ad Liv. II, 48. 2. Buhnk. ad Ter. Andr. IV, 1, 5. Heindorf. ad Hor. Sat. II, 3, 208. Schmidio Hor. Ep. I. 7, 98. et Kühnero ad Cic. Tusc. III, 29, 72., verum hic pro iusto, recto positum censet, ut Sinon, obtestans Troianos, ad fustitiam deorum provocet, timendam iis, qui insonti vim afferant. (Quae Henry Tw. years II. p. 41. de hoc loco scripsit, ea vir doct. nunc iure retractat.) — 142. Animadvertas obtestandi formulam per attractionem aliquam prolatam. Pro Accusativo enim, quem exspectas iuxta Praepositionem per. conditionalis sequitur sententia, ut Praepositio, quasi absolute posita, non habere videatur, quo referatur. Sed hanc ipsam enuntiationem conditionalem continere Obiectum ad Praepositionem pertinens, omnemque sentenIntemerata fides, oro, miserere laborum Tantorum, miserere animi non digna ferentis."

His lacrimis vitam damus et miserescimus ultro. Ipse viro primus manicas atque arta levari

145

tiam ita esse solvendam: per intemeratam fidem, si qua est etc., vix est quod doceam. Ita etiam Graecos locutos esse constat. Soph. Phil. 469. πρός νῦν σε πατρός - - - πρός τ' εξ τί σοι κατ' οἰκόν ἐστι προςφιλές. Loco nostro ex asse respondet, qui infra legitur X, 903. Unum hoc, per, si qua est victis venia hostibus, oro. Cf. etiam IV, 314 sqq. VI, 459. X, 597. 903. XII, 56. Ovid. Met. VII, 854. Per, si quid merui de te bene, perque manentem - - amorem, Ne - - patiare et similes locos. Bene de hac re disseruit Krüger. in Untersuch. a. d. Geb. der lat. Sprachl. III. p. 211 sqq., qui etiam illos locos comparat, ubi per a Casu suo per alia vocabula, imprimis Pronomina interiecta, disiungitur, velut Aen. IV, 314. XII, 56. Liv. XXIII, 9, 2. Per, ego te, fili, quaecunque iura liberos iungunt parentibus, precor quaesoque (ubi vid. Rupert.), Sil. I, 658. Tibull. IV, 5, 7. Ovid. Fast. II, 841. Plaut. Men. V, 7, 1. Ter. Andr. V, 1, 15. etc. Cf. Broukh. ad Tibull. IV, 5, 7. Westerh. et Ruhnk. ad Ter. Andr. III, 3, 6. Drak. ad Silium I, 658. V, 82. eundemque ad Liv. XXIX, 18, 9. Oudend. ad Lucan. p. 798. Herzog. ad Sall. Cat. 35, 5. Mützel. ad Curt. IV, 55, 24. Hand. Tursell. IV. p. 440. alios. — Pro restet Med. a m. pr. et Bern. II. exhibent restat, quod unus Conington recepit, ut hic habeamus similem pleonasmum ac VI, 367., quem tamen locum, in quo repetatur, cum nostro non posse comparari quisque videt. Cf. potius infra v. 536. Non magis probanda eiusdem Med. a m. pr. lectio umquam. Cf. supra I, 604. — "fides, quam hic inclamat, est iusti rectique observantia, h. l. iuris divini et humanitatis. Heyn. Cf. infra v. 541. intemeratus i. q. inviolatus, vox poëtica (cf. III, 178. XI, 584. Stat. Theb. II, 724. cett.), qua tamen etiam pedestres scriptores posterioris actatis utuntur (Tac. Ann. I, 42. 49. XII, 34. XVI, 26. cett.). Contra temeratus legitur VI, 841., ubi vid. adnott. — 144. non digna, quibus non est dignus, quae non meretur. Sic Aen. XII, 811. digna indigna pati. Cf. Heindorf. ad Hor. Sat. II, 2, 103. Ceterum hic versus prime voc. excepto iteratur in Anth. Lat. I, 170, 84. et 178, 213. - V. 145. repetitur in Anth. Lat. I, 172, 121. His lacrimis, pro vulgari: ipsi cum lacrimis narranti. Wund. comparat Liv. XXXIV, 3. negastis hoc piis precibus earten. Wagn., Ladew. et Conington itemque Haeckerm. in Comm. p. 22. et Zeitschr. etc. XIX. p. 45. de sexto, non de tertio Casu cogitantes coll. infra v. 195. Talibus insidiis - - credita res explicant: his lacrimis moti vel inducti (in Folge dieser Thränen, to this tearful appeal) et ad miserescimus intelligunt ei; quae ratio mihi paullo artificiosior videtur. ultro prius cum Heynio, Wagn. in Qu. Virg. XXVII. extr. et Doederl. Lat. Syn. u. Etym. III. p. 107. (coll. Lindem. ad Plaut. Capt. III, 4, 18.) explicui: non solum eius precibus et lacrimis impulsi, sed nostro etiam sensu commoti, facili promptoque animo, cui explicationi adsentiuntur Haeckerm. II. II., qui adeo ultro cum sequente versu cohaerere opinatur, ut II, 279. et V, 446., Bryce et Conington; nescio tamen an Schirach. p. 611., Ladew. et nunc Wagn. ipse in min. edit. rectius cum Servio interpretentur per insuper, noch dazu, obendarein noch, de qua vocis significatione diximus ad Geo. IV, 204. et Aen. V, 55. — 146. manicas atque vincla eodem modo coniungit Silius XV, 141. (Etiam Geo. IV, 405. Cod. Mor. I. pro manibus vinclisque perperam exhibet manicis vinclisque.) Intelligenda autem sunt vincula supra v. 57. commemorata, nam vincula, quae Sino a Graecis sibi iniecta finxit, se rupisse mentitus est v. 134. — levari. Proprie levare vincula i. q. laxare, hic tamen pro demere, auferre positum. Prorsus enim dempta esse Sinoni vincula, patet e v. 153.: lerare autem hanc habere vim et potestatem, docet vel unus locus Ovid. Met. VIII, 648. Furca levat ille bicorni Sordida terga suis, nigro pendentia tigno. Cf. etiam Liv. I, 34. extr. superimpositum capiti decus Levare (et infra III, 36.) — Conington temere dubitat, utrum viro tertius an sextus sit Casus, cum Verg. alibi semper levare aliquem aliqua re construcre

Vincla iubet Priamus dictisque ita fatur amicis:
"Quisquis es, amissos hinc iam obliviscere Graios;
Noster eris mihique haec edissere vera roganti:
Quo molem hanc inmanis equi statuere? quis auctor?
Quidve petunt? quae religio? aut quae machina belli?"
Dixerat. Ille, dolis instructus et arte Pelasga,
Sustulit exutas vinclis ad sidera palmas:
"Vos, aeterni ignes, et non violabile vestrum

150

soleat. Sed locos, quos afferre poterat, Ecl. IX, 65. Geo. II, 400. Aen. X, 25., omnes alius esse generis et hic non nisi de Dativo cogitari posse, quisque videt. — 148. Hinc, ex hoc tempore, i. e. posthac, in posterum; qua significatione hoc Adverbium inde ab Augustorum aetate usurpari coeptum. Cf. Aen. I, 194. II, 671. Val. Fl. III, 671. Tibull. II, 4, 35. Tac. Agr. 14. Ann. II, 67. Plin. IV, 23, 37. et Handii Tursell. III. p. 91. — "amissos Graios dixit, ut liberos, amicos, supra I, 217, socios amissos, quibus privati sumus." Heyn. Nisi malis cum Coningtone interpretari: Graios dimitte et obliviscere, coll. Donato ad Ter. Heaut. III, 1, 71.: "Quod nos dicimus dimittere, antiqui etiam dicunt amittere." - 149. Noster er is. Conington (praeter Plaut. Mil. II, 5, 21. et Amph. I, 1, 243., unde appareat nostrum oppositum esse alieno) conferri iubet Cic. Q. fr. I, 1, 3. Ter. Ad. V, 8, 28. et Val. Fl. II, 561. et eris pro esto positum habet coll. Madvig. Gramm. §. 384. Ceterum haec verba arcte cohaerent cum superioribus, cum sensus sit: Obliviscere Graecos, (nam posthac) noster eris. Cf. etiam Henry in Tw. years II. p. 41. et Philol. XI. p. 601. — mihique edissere, i. e. sed his missis edissere. Vid. Wagn. Qu. Virg. XXXV, 2. Cf. autem Homeri (Il. X, 384. et al.) Άλλ' άγε μοι τόδε είπε και άτρεκεως κατάλεξον. Rarius edisserendi verbum legitur ap. Cic. Brut. 17, 65. de Leg. II, 22, 55, et Liv. XXII, 54, 8. XXVII, 7, 4. XXXIV, 52, 3. Hic versus in Anth. Lat. I, 178, 320. sic iteratur: Fare mihi atque haec cclissere vera roganti. — 150. Quo, quorsum, quem in finem. Sic Aen. IV, 98. XII, 879. Hor. Ep. I, 5, 10. (quo mihi fortunam, si non conceditur utir) et alibi saepissime. — molem equi. Vid. supra v. 32. — 151., Quid in equo fabricando spectarunt: num religionis causa, ut deo alicui consecrarent [cf. supra v. 17.], an ut machina bellica esset, fabricati sunt? [Conington explicat: religionisne observandae an machinae fabricandae causa?] Mox v. 152. dolis instructus Homericum κακοῖσι δόλοισι κεκασμένος, περδαλεός ρων Π. IV, 339." Heyn. — arte Pelasga. Vid. supra v. 106. — 154. Haec omnia a Sinone bilingui simulate dici in promptu est. Cum enim sidera, quae testes invocat, nihil tale vidissent, re vera non licuit ei Graecorum sacrata iura resolvere. Vid. infra ad v. 161. "Aeterni ignes vix alii esse possunt, quam sol, luna et sidera, de quibus etiam Serv. ac Donatus acceperunt; nam paullo ante: Sustulit ad sidera palmas. Ilis aeternitatem, numen tribui, et locum in iureiurando dari, notum est, et satis docuit Burmann. ad h. l." Heyn. Cf. infra III, 599. IX, 429. XII, 175. Per ignes etiam Horatio, in notissimo illo loco Od. I, 12, 46. Micat inter omnes Iulium sidus, velut inter ignes Luna minores, et Senecae Herc. Fur. 125. nox victa vagos Contrahit ignes sidera significantur; acterni autem Sol Lunaque dicuntur in Gruteri Inscrr. p. XXXI, 10, 11. et p. XLII. Cf. etiam Lucr. V, 402. Sol - - aeternam suscepit lampada mundi, et de toto loco vid. Miscell. Obss. T. I. p. 228. — "non violabile bene ad periurii ultionem retulit: per quos nemo impune peierat." Heyn. Burm. de Sole periurii vindice conferri iubet, quae in Iove Fulguratore c. 15. disputaverit. Dietsch. Theol. Verg. p. 5. nota 25. de hoc loco sic iudicat: "Summa arte poëta Sinonem ita iurantem fecit, ut Troiani ei crederent et tamen ipse fidem servaret. Etenim cum sidera illud non vidissent, vere iuravit sibi nefas esse Graecorum iura resolvere, nec vero Troiani dubitant, quin illa rescindat." Marklandi coniecturam ad Stat. Silv. I, 1, 36. prolatam Vestae numen, quam Heyn. speciosissimam dixit, iam Vir doct. in Miscell. Obss. T. I. p. 7 sq. et Hand. ad illum

155

Testor numen, ait; vos, arae ensesque nefandi, Quos fugi, vittaeque deum, quas hostia gessi: Fas mihi Graiorum sacrata resolvere iura, Fas odisse viros atque omnia ferre sub auras, Si qua tegunt; teneor patriae nec legibus ullis. Tu modo promissis maneas servataque serves Troia fidem, si vera feram, si magna rependam."

160

Statii locum p. 84. recte refutarunt, cum Vestae commemoratio a Sinonis persona et conditione, qui ad sidera manus tollat, prorsus aliena sit. Cf. etiam Iahn. ad Geo. II, 486. et Wagn. ad h. l. Nihilominus Peerlk., cum res die agatur neque alius ignis in caelo, ad quod manus tollat, praeter solem conspiciatur, recoquit Marklandi coniecturam, alteram etiam adiiciens: et non violabile testor Troiae numen, i. e. Vestam! — 155. en ses, invidiose pro Singulari, ut ap. Stat. Theb. XI, 629. Sic Pluralis haud raro apud poëtas. Cf. Aen. III, 120. 157. 488. IV, 219. VI, 41. VII, 217. VIII, 729. X, 36. 228. 532. et alios locos. Vid. etiam adnott. ad Aen. VII, 98. — nefandi, quod sibi nefarie et mala fraude paratas putat. — 156. vittae deam, quibus utuntur in sacrificiis deorum. Vide supra v. 133. — V. 157 sqq. Sino respondet ad Priami verba v. 148. Fas mihi, scil. est, non sit, quod Serv. intelligit. Non enim precatur, ut sibi liceat iura resolvere etc., sed testatur, sibi fas esse. Cf. simillimum locum Lucani X. 194. Fas mihi magnorum, Caesar, secreta parentum Prodere ad hoc arvi populis ignota profanis et Stat. Silv. I, 2, 82. Fas mihi sanctorum renia dixisse parentum. — Graiorum sacrata resolvere iura. Sic sacrata iura, i. e. leges sacrae, non violandae, etiam apud Ovid. Met. X, 321., sacratae leges ap. Cic. pr. Sext. 7, 16. pr. dom. 17, 43. Off. III, 31, 111. et saepius legitur. — "Resolvit iura, qui in ea peccat; Aen. IV, 27. tua iura resolvo. Ad iura gentis των Ελλήνων communia pertinuisse videtur, consilia et conatus eius barbaris non prodere." Wund. Iura resolvere etiam ap. Silium XVII, 77. et alibi invenitur. - 158. ..Sequi debebat: Fas mihi est ex iusto odio in eos omnia arcana (haec sunt: si qua tegunt) proferre. Ex inversione agnosces poëtam." Heyn. - ferre sub auras, i. e. in vulgus efferre, divulgare. Cf. Ovid. Met. II. 184. efferre sub auras et ibid. III, 296. erierat iam vox properata mb auras. Vid. etiam infra v. 259. Thiel. confert Graec. αγειν ὑπ' αὐγάς, de quo vid. Ruhnk. ad Timaeum p. 265., et Conington comparat Hor. Od. I. 18, 13. sub divum rapiam. — 159. Cum Sino ad Troianos se transiturum semperque inter eos versaturum simulet, nullis porro officiis patriae praestandis se teneri perhibet. teneri - - legibus sollemnis formula dicendi. Vid. XII, 819. Cic. Phil. XI, 5, 11. id. Har. resp. 8. Ovid. Met. X. 203. al. et cf. Schütz. in Clav. Cic. s. v. §. 17. Herzog. ad Caes. B. G. IV. 22. et Bach. ad Ovid. l. l. — nec ullis fortius quam nullis. Cf. Ciris v. 269. Cui Parcae tribuere nec ullo vulnere laedi. Cic. Cat. II, 4, 5. Nemo, non modo Romae, sed nec ullo in angulo totius Italiae oppressus aere alieno. — 160. promissis manere, ut apud Graecos funevery τοῖς εἰρημένοις, τοῖς ωμολογημένοις cett. (de quo cf. Stallb. ad Plat. Crit. c. 10.), pro magis usitato stare promissis. Sic infra VIII, 643. dictis manere. Saepius additur Praepos. in; velut Nep. Ages. 2. in pactione manere. Caes. B. G. I, 36. Cic. Att. VII, 15. etc. Verba Tu modo promissis maneas iterantur in Anth. Lat. I, 147, 38. — "Servata egregie adiectum, ut, quod revelaturus sit, ad Troianorum salutem pertinere videatur." Heyn. Respexit h. l. Senec. Epist. 92. in quolibet rerum habitu servata servat. — 161. si vera feram, pro vulgari: dicam. Vid. adnott. ad Aen. I, 645. -- si magna rependam, reddam quasi pro libertate mihi donata, si emero quasi libertatem meam aperiendis insidiis Graecorum. Cf. Schirach. p. 564. Si autem consulto ambigue dictum: Troiani putant esse affirmantis (pro cum positum); potest vero etiam esse dubitantis (pro siquidem). Omnino iam multi observarunt huius iurisiurandi artificium, in quo omnia verba ita sunt composita, ut Sino nihil omnino mentiatur, Troiani autem omnia male intelligant necesse sit.

Omnis spes Danaum et coepti fiducia belli Palladis auxiliis semper stetit. Impius ex quo Tydides sed enim scelerumque inventor Ulixes Fatale adgressi sacrato avellere templo Palladium caesis summae custodibus arcis Corripuere sacram effigiem manibusque cruentis Virgineas ausi divae contingere vittas: Ex illo fluere ac retro sublapsa referri Spes Danaum, fractae vires, aversa deae mens.

165

170

Subest enim haec sententia: Quam vera illa sunt, quae sunt falsa (me hostiam fuisse, aram effugisse etc.), tam vera sunt, quae vobis nunc dicam. Vid. supra ad v. 154. — 162. "Fabulam instruxit Sinon hunc fere in modum: Equum esse donarium Minervae destinatum ad deam placandam; quod Palladium ex eius templo esset surreptum. Iram enim deae fuisse declaratam prodigiis v. 171—175.; quibus omni Troise capiendae spe sublata, Calchantem monuisse Achivos, ut domum redirent, et, auspiciis novis captis, Palladium Troiam reveherent, aliamque iterum profectionem pararent. [Vid. tamen infra ad v. 178.] Interea dea, donario equi dicato, acquiescere visa est Graecis. — Fiducia idem fere est, quod spes certa; belli, de belli exitu; stetit pro vulgari: posita fuit in." Heyn. Cf. adnott. ad Aen. I, 646. — 163. Conington auxiliis pro: per auxilia positum censet (,,stood by the aid, was kept up by the aid") et comparat infra v. 352. Di, quibus imperium hoc steterat, Liv. VIII, 7. disciplinam militarem, qua stetit ad hanc diem Romana res, et XLV, 19. regnum - - fraterna stare concordia. — 164—170. "Palladio rapto fortuna Achivorum mutata est. Diomedes h. l. impius propter Palladium ablatum." Heyn. Idem etiam eo, quod numina, Martem et Venerem, vulneravit, impium se ostendit. Cf. infra XI, 277. — sed enim. Cf. adnott. ad Aen. I, 19.; et hanc quidem sententiam sic solve: Sed ex quo Diomedes et Ulixes (hi enim tanti sceleris auctores erant) - - adgressi - - Corripuere sacram effigiem, - - cecidit spes Graecorum. -- scelerum inventor. Cf. supra v. 125. artifex. De Ulixe, cuiusvis doli inventore, cf. Obbar. ad Hor. Ep. I, 2, 19. Ceterum cf. Claud. III. Cons. Hon. 102. fcrus inventor scelerum, Petron. 79. iniuriae inventor, Tac. Ann. IV, 11, 71., fucinorum et flagitii repertor, Epit. Iliad. 527. fraudis commenter et Aen. VI, 529. hortator scelcrum. — 165. adgressi avellere, ut VI, 584. adgressi rescindere caelun. --- Fatale Palladium, quia inde pendet imperii fatum; quare Ovid. Fast. VI, 427. Aetheream servate deam, servabitis urbem. Imperium secum transferet illa loci. avellere; Palladium enim catenis vinctum temploque alligatum fuisse, narrant mythographi. Ceterum de Palladii historia cf. Serv. et Heynii Excurs. IV. \*\* ad h. l. — 167. Corriquere, per vim ceperunt. Cf. Corte ad Sall. Cat. 18, 5. — manibus (caede custodum arcis) cruentis, quo scelus eorum multo magis augetur. (Cf. infra ad v. 717. adnott.) — 168. , Gravissime singula; etiam quod vittas virgineas deae memorat; nam est nihil aliud, quam deam virginem (supra v. 31. innuptam) attingere, contrectare, manibus impuris. [Vid. infra v. 718-20.] Vittae h. l. esse videntur in capite Minervae, et dea sine casside. Inf. v. 296. est Vesta vittata," Heyn. Memor huius loci Iuven. VI, 50. oecinit Paucae adeo Cereris vittas attingere dignae. De diversis matronarum et virginum vittis cl. Turnebi Adverss. XXIII, 5. Interpp. ad Ovid. A. A. I, 31. ad Prop. IV, 11, 34. et Gierig. ad Ovid. Met. I, 477. — 169. 170. "Ex illo tempore spes Achivorum Troise expugnandae evanuit, et secunda fortuna est mutata. - fluere, diffluere, dilabi [cf. Lucr. V, 281. Cic. Or. 3, 10. de Finn. II, 32, 106. pro Marc. 8, 23. Manil. II, 807. Sen. Cons. ad Marc. 21. etc.]; retro sublapsa referri pro vulgari: retro ferri, labi; de mole, quae in altum erat evecta." Heyn. Wakef. ad Lucr. I, 1038. translationem ex saxi fragmine, quod vetustas subruit, vel ruina qualibet decidente repetit. Bryce autem ab homine in loco declivi vel in acervo materiae exaggeratae non firmiter insistente, sed sensim delabente, et Conington ab

Nec dubiis ea signa dedit Tritonia monstris. Vix positum castris simulacrum: arsere coruscae Luminibus flammae arrectis salsusque per artus

bomine, qui stans in solido (XI, 427.) undis refluentibus abripitur. Wagn. haec ab aestu maris recedente translata esse censet rectissime. Henry autem (Class. Mus. XXI. Tw. years II. p. 43. et Philol. XI. p. 602.) fluere et retro referri coniunctim per retro fluere explicandum et imaginem pon de mole in altum evecta, sed de flumine sumptam putat, coll. Geo. I, 200. retro sublapsa referri (ubi vid. adnott.) et Lucr. IV, 425. omnia ferri et fluere; (quam tamen sententiam nunc ab eo revocari video.) inest autem non prorsus evanescentis, sed sensim modo cadentis spei actio, quod bene docet Kappes. II. p. 11 sq. Conington haec opposita censet v. 163. spes stetit. — 171—175. "Unde Pallas Tritonia dicta sit, iam veteres ignorarunt. E pluribus, quae memorantur, causis mazime probabilis est, quod a τριτώ, quod Aeolibus caput est, sit appellata Torroyévera, capite lovis nata. Alii modo ab amne, modo a palude seu Libyae, seu Boeotiae, seu Thessaliae, seu Argolidis ductum nomen esse volunt." Heyn. Cf. idem Heyn. ad Hom. II. IV, 515. VIII, 39. et ad Apollod. p. 297. Sed illam etymologiam, quae Heynio maxime probabilis videtur, admodum dubiam, nomenque Toitoysvelas, Tritoniae (Aen. II, 615. V, 704. XI, 483. Ovid. Met. II, 783. V, 250. al.) et Tritonidis (Aen. II, 226. Ovid. Met. II, 794. III, 127. al.) rectius a Tritone, Boeotiae flumine, in Copaidem paludem effluente, repetendum esse, recentiores Viri docti comprobarunt. Cf. Welcker. Prometh. p. 283. not. 494. Voelcker. Myth. d. Iap. Geschl. p. 218 sq. Preller Griech. Myth. I. p. 148. Nitzch. ad Hom. Od. III, 378. Creuzeri Symbolik II. p. 705 sq. Klopferi Lex. mythol. II. p. 264 sqq. et quae ipse in libro meo geogr. I. p. 30. II. p. 827. 835. et in Pauly Realenc. VI, 2. p. 2146. exposui. Probe autem discernendae sunt Graecae et Libycae de Tritonia fabulae. Cf. Krause in Pauly Realencl. V. p. 45 sq. — ea signa dedit: eius rei signa dedit, id significavit (sc. aversam esse mentem suam a rebus Graecorum). Cf. supra v. 75.) III, 504 sq. 660. IV, 237. VI, 153. VII, 595. XII. 468. Wagn. Qu. Virg. XVII, 2, 6. Wopkens. ad Sept. Sev. II. 8. Miscell. Obs. N. T. II. p. 19. et ad Hygin. fab. 106. p. 196. not. 4. Cort. ad Sall. Cat. 52, 8. p. 328. Kritz. ad eiusd. lug. 54, 4. alii. — monstra, ostenta, portenta. Cf. adnott. ad Geo. IV. 554. — 172. Vir positum - - arsere pro: et arsere (cf. Aen. II, 692. ibique adnott. III, 8. V, 857. VI, 498. VIII. 520. XI, 296. cum adnott. ad Geo. II, 80.) vel cum arsere (cf. I, 34 sqq. II, 323. XII, 154.). Sic III, 90. Vix en fatus eram, tremere omnia visa repente. X, 659. Vix proram attigerat: rumpit Saturnia funem. XII. 650. Vix ca fatus erat: medius volat etc. Ovid. Met. II, 47. Vir bene desierat: currus rogat ille paternos (ubi vid. Bech.). - , arsere - - arrectis, oculi Palladii exarsere ira; lumina arrecta exquisitius quam erecta, ut semper poëta. v. c. v. 206. [IV, 280. XII, 618.]; erigere oculos, vultus, ut contra demittere, deiicere. Porro Palladium sudavit, subsiliit clypeo hastaque mota; quibus ornatus Palladii declaratur." Heyn. Sudor autem e simulacris vel deorum vel hominum prorumpens malum omen habebatur. Cf. Cic. de Div. II, 27. in. Heins. ad Sil. I., 98. (vultusque in marmore sudat Elisae) Freinsh, ad Flor. II, 8, 3. et Ruperti ad Liv. I, 31. p. 87 sg. et ad Geo. I, 480. adnott. Ceterum Wakef. ad Lucr. VI, 1185. epitheto salsus, quod temere censet depravatum esse, clarus vel aliud eiusdem potestatis vocabulum substituendum esse suspicatur. Sed salsus aptissimum sudoris, sanguinis (Ennii Cresph. fr. 8. Attii Epin. fr. 12. Inc. fr. 39.), lacrimarum (Attii Med. fr. 15. Phin. fr. 7. Lucr. I. 125. 919., quorum locorum plurimos Coningtoni debeo: cf. Macrob. Sat. VI, 2. et Nonius X, n. 2.) epitheton; et sudoris quidem salsi causam quaerit Aristot. Problem. II. 3. Ceterum Servius: "Hoc [salsus sudor] Ennius de lamis dixit," quod Vahlen p. 178. in: "de acrimis" emendandum suspicatur. Et sane lamae commemoratio, cui mastiches generi secundum Plin. XII, 17, 36. lacrima erumpit incisa parte rumma, ab Ennio aliena censenda. Peerlk. temere coni. salsus humor, cum Servius doceat, "esse indicium commoti numinis, ne forte in simulaSudor iit terque ipsa solo — mirabile dictu — Emicuit parmamque ferens hastamque trementem. Extemplo temptanda fuga canit aequora Calchas, Nec posse Argolicis exscindi Pergama telis, Omina ni repetant Argis numenque reducant, Quod pelago et curvis secum avexere carinis.

175

cro alter quilibet humor intelligeretur." Ribbeck. Proleg. p. 144. adnotat: "salsus sudor non displicuisset fortasse critico, si meminisset Sinonem mendacissimum et impudentissimum hominem talia tam putida fingere." — ipsa, totum Palladium oppositum singulis suis partibus, imprimis luminibus arrectis (cf. adnott. ad Geo. II, 297.), quod tamen negat Conington, ipsa per "of herself" explicans. — emicuit, subsiluit. Cf. V, 319. — 175. parmamque ferens Peerlkampio nimis frigidum videtur; quare coni. parmam quatiens. — trementem, quia emicat, exsilit. -- 176-179. Dubium est, utrum Extemplo cum canit, an cum temptanda aequora coniungendum sit; illud tamen praestare dixerim. - Temptanda fuga aequora pro: in Graeciam revertendum esse. Cf. adnott. ad Ecl. IV, 32. — ,, Omina ni repetant [pro usitatiore auspicia ni repetant: vid. Drakenb. ad Liv. VIII, 30, 2.] Argis ductum videtur ab imperatoribus Romanis, qui ad auspicia repetenda ac renovanda Romam nonnumquam ex castris reverti solebant, si v. c. malum omen inciderat. Itaque similiter statuit, esse Achivis Graeciam repetendam, auspicia ibi instauranda, et cum ipso Palladio avecto, ut restituatur in sedem suam, revertendum." Haec Heyn., quem Süpfl. et Wagn. in min. edit. non debebant sequi, ut infra videbimus. Weickert. autem l. l. p. 10. Thiel. et Conington amplectuntur I. H. Vossii explicationem, ex qua Graeci iubentur auspicia Argis instituta (omnia) eodem loco repetere et voluntatem numinis (numen) denuo explorare, quam secuti e Graecia profecti sint. Sed ut Weickerto concedam. Vossianam rationem poëta longe esse digniorem, et numen reducere id vere significare posse, quod ille suspicatur (cf. adnott. ad Aen. I, 8.), cum me non fugiat, ipsa auspicia interdum deos et divos vocari (cf. Hor. Od. IV, 14, 34. Ovid. Trist. II, 173. ibique Interpp.); nemo tamen non videt, quam mire dictum esset: voluntatem divinam secum sive avehere sive advehere navibus; praesertim cum v. 179. non ipsum vatem divino spiritu afflatum, sed Sinonem loqui audiamus, quod Indicativus avexere luce clarius demonstrat; et magnam esse totius loci ambiguitatem, cum quivis lector ante omnia de Palladio restituendo cogitet. Contra vero etiam Heynii interpretationi non exigua obstat difficultas. Quomodo enim Calchas de Palladio illo, vix castris posito, statim post prodigia ab eo edita tamquam de navibus iam avecto et reducendo potest Ioqui? Quamvis enim dicas, v. 179. non spectari tempus vaticinii editi, sed id ipsum tempus, quo Sinon Troianis hanc fabulam enarret, quamvis adeo totum v. 179. cum Gossravio (qui in verbis numen reducant explicandis Vossium sequitur) et Dietschio (vid. infra) suspectum habeas, restant tamen Calchantis verba numen reducant, quae iam ablatum Palladium videntur ponere. Nemini autem Sinon persuadebit, statim post illa prodigia simulacrum navi impositum et avectum fuisse, Calchanta autem tum demum haec cecinisse. Quare nisi sumas, Vergilium hanc fictam Sinonis narrationem consulto ita composuisse, ut homo iste sibi ipse contradiceret, aut ambigua et obscura proferret, vix alia superest via locum expediendi, quam ut statuas, iuberi Graecos a Calchante palladium suis manibus pollutum et templo avulsum (v. 165.) in sedem suam reducere, tempore, quo hoc faciendum sit, non accuratius constituto, numen autem pro deae simulacro esse positum, quia una cum Palladio etiam ipsa dea discessisse videbatur, cuius numen erat placandum, cuius mens propitia erat revocanda (vid. infra v. 183. et Iahn. ad Aen. I, 8. p. 437. ed. II. coll. adnot. nostra ad Aen. I. 447. et IV, 204.); et versum 179. a Sinone, cuius spreta eventorum veritate (nam Palladium non prius in Graeciam ablatum esse scimus, quam cum Trois eversa totus rediret Graecorum exercitus) intersit modo, ut fallat Troisnos, adiici, ut eorum animos magis exacerbet et ad equum in urbem recipiendum

180

Et nunc quod patrias vento petiere Mycenas, Arma deosque parant comites pelagoque remenso Improvisi aderunt. Ita digerit omina Calchas.

eo certius commoveat. (Vid. etiam docta de h. I. Kappesii II. p. 12 sqq. disputatio.) Haec fere omnia cum iam in prima edit. disputaverim, non video, qui factum sit, ut Süpflius me cum Thielio Vossianae explicationi album calculum adiicere contenderet. Dietsch. Theol. Verg. p. 7. contra me disputans, et numen umquam pro simulacro dei positum esse negans, quamvis vox dii sic usurpetur Aen. II, 320., versum 179. simpliciter ut sparium delendum et reducant absolute positum censet pro in gratiam reducant s. reconcilient, quod dubito num alii probaturi sint, certe non probaverunt Kappes. l. l. et Haeckerm. in Comm. p. 24. Leniore medicina Ladew. in recentiss. edit. usus est, qui Büchnero suasore (Annot. crit. ad Cic. Or. pro Corn. Balbo hab. P. II. Suerini 1866, p. 12 sq.) versum 179. post v. 183. transposuit; sed ne hoc quidem opus esse arbitror. Verissime enim Wagn. et Haeckerm. l. l. (qui etiam cf. in Expl. Verg. p. 13.) contendunt, etsi numen simpliciter pro statua dici non soleat, numen tamen et praesentiam dei ita cum signo eius coniunctam cogitari, ut recte dicatur et avehi numen et reduci; Ladew. autem memorat, ut exercitus auspiciis habitis cum diis proficisci dicatur, ita etiam memen placatum ab eo recluci iure potuisse scribi. Ceterum Peerlk., cui poëta indignus videtur v. 179., satis audacter coni. Quod pelago turpi secum avezere rapina, quod commentum recte reiicit Freudenb. p. 24. — pelago et curvis carinis. Vid. adnott. ad Ecl. III, 34. et Aen. II, 86. — Curvis carinis, vyuai zoowyław, legimus etiam Geo. I, 360. Cf. praeterea Aen. VI, 4. curvae puppes. — Pro avezere, plurimorum (26 Henrici) et optimorum Codd. Iectione, alii (13 Henrici) Codd. deterioris notae exhibent advexere, quod Ladew. prius receperat, postea vero cum ceteris editoribus recte reject. (Cf. etiam Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 54., qui tunc potius advexerant scribendum fuisse memorat, domum autem reditionem Graecorum a Sinone consulto bis commemorari, quo magis prematur.) Non enim probare possum, quod Henry in Philol. XI. p. 602. retractans partem corum, quae in Tw. years II. p. 44 sq. scripsit, nunc defendit lectionem advexere totumque locum Palladii nulla omnino ratione habita sic interpretatur: Nisi Graeci numen, i. e. favorem deorum, quem secum e patria Troiam attulerunt, sed Ulyxis et Diomedis culpa amiserunt, reducant, i. e. ominibus Argis repetitis sibi rursus concilient. (Video tamen haec quoque a viro doctiss. nunc improbari, qui quod hodie de hoc loco statuat, nescio.) — 180. 181. "Et nunc quod in Graeciam redierunt, hoc eo pertinet, eo consilio factum est, ut parent sed poëta exquisite medium orationis membrum neglexit [vel potius, quae Wunderl. est sententia, brevitatem exquisitam secutus est]." Heyn. Ceterum verissime docet Wagn., eam esse horum enuntiatorum naturam, ut parant et aderunt manifesto apodosis ad quod petiere relatae rationem praese ferant. Comma, vulgo post nunc positum, iam in altera edit. Peerlkamp. secuti omisimus. — quod, i. e. quod attinet ad id, quod, etiam pedestribus scriptoribus satis frequentatum. Cf. Heins. ad Ovid. Her. XVII, 51. Ruhnk. ad Ter. Heaut. Prol. 16. Huschk. ad Tibull. I, 5, 47. Goerenz. ad Cic. Finn. I, 21, 71. et de Legg. II, 12. Kühner. ad Cic. Tusc. III, 30, 73. Ochsner. Ecl. Cic. p. 278. alios. — Verba vento petiisse Mycenas iam legimus supra v. 25., ubi vid. adnott. — 181. arma parant, opes et copias bellicas instaurant, deos parant comites, sacris factis placatos. Vid. supr. I, 360. Henry haec verba versus 178. ratione habita, quem quomodo explicet, supra vidimus, idem significare censet, quod: nunc numen reducunt. — 182. Improvisi aderunt. ,,Artificiose: neque enim mentitur et tamen decipit: nam verum metum falso metu abigit, ut dum reversuros timent, non timeant, ne non abierint." Haec Servius. Cf. Gron. ad similem Livii locum I, 52. Ceterum animadverte longam vocalem praecedente syllaba longa, ut saepe, elisam. Cf. Aen. IV, 411. VIII, 361. XI, 862. etc. et quae de elisione diphthongi ac ad Aen. X, 179. adnotaHanc pro Palladio moniti, pro numine laeso Effigiem statuere, nefas quae triste piaret. Hanc tamen inmensam Calchas attollere molem Roboribus textis caeloque educere iussit, Ne recipi portis aut duci in moenia posset, Neu populum antiqua sub religione tueri.

185

vimus. Horatii aliquot locos huc pertinentes collegit Orell. ad Sat. I, 9, 30. — Ita digerit omina; omen v. 172 sqq. commemoratum interpretatur et docet, quo quidque ordine secundum illud faciendum sit; nam distribuendi atque ita ordinandi notio ubique inest digerendi vocabulo. (Cf. infra III, 446.) Simili ratione ap. Ovid. Met. XII, 21. Calchas novem volucres in belli digerit annos. Pro ex ordine narrare legitur digerere v. c. Cic. Or. I, 41, 186. et Liv. II, 21, 4. — Pro omina pauci quidam Codd. deterioris notae exhibent omnia, satis languide. — 183. pro Palladio, loco Palladii in Tenedum insulam avecto. "Interea moniti, Calchantis monita [cf. v. 185.], Palladii vice, quo rapto deae sibi iram conflavere, ad sacrilegium expiandum, hanc effigiem, hoc equi signum, statuerunt." Heyn. Numen tamen laesum non solum est raptum, sed etiam pollutum, impuris manibus contrectatum, contaminatum. Cf. Wunderl. ad Tibull. 1, 3, 79. Quare non erat, cur Dietsch. 1. l. scriberet: "Igitur donec demonstraverint, laedere idem esse ac rapere, ego hoc dici putabo: Hanc effigiem pro Palladio (scil. rapto) proque laesa eo divina. potentia Palladis statuere; quocum tamen etiam Henry Tw. years II. p. 46. consentit, numen per ,,the divine will, sanction, majesty explicans. Ceterum cf. adnott. ad Aen. I, 447. Piare autem pro explare, ut supra v. 140. Ovid. Fast. III, 291. 311. Sil. VI, 821. XVII, 565. al. Peerlk. comparat Ambros. Epist. I, 18, 17. fames, quae triste piaret nefas. ,Quid: Achivos adducere potuerit, ut equum Palladi consecrarent, ignoramus. Sinonis autem dolos hoc fere modo concinnatos esse puta: Achivos ait fraudem hanc machinatos esse, ut Troiani vicissim ad sacrilegium committendum pellicerentur, donario Minervae violato; quo facto iram deae in eos versum iri. Ne tamen equus pro donario ab ipsis in acropoli in Palladis templo collocari posset, eum in tantam magnitudinem exstructum esse, ne in urbem recipi posset. Ea nunc se Troianis prodere velle, ut in rem suam vertant; nam, ducto equo in Palladis templum deam tantum Troisnorum studium esse suscepturam, ut non modo urbem tueatur, verum etiam ut Troiani vicissim Achivos bello sint petituri. Heyn. — 185. Attollere de celsis, magnificis aedificiis legitur praeterea III, 134. Plin. XXXVI, 5. Iuven. XIV, 95. (ubi eadem, qua hic, constructione: dum meliore novas attollit marmore villas: cf. etiam supra adnott. ad Aen. I, 655.) et alibi. — immensam molem. Cf. v. 32. 150. et Sen. Agam. 626. vidimus simulata dona molis immensae. — 186. caelo educere, tantum facere, ut caelum attingere videatur. Redit haec locutio VI, 178. De Dativo caelo pro ad caelum posito vid. adnott. ad Ecl. II, 30. (et Geo. II, 306.) — 187. Respondent sibi Ne et Neu, aut vero distinguit modo Verba recipi et duci tamquam duo membra eiusdem sententiae. Cf. etiam adnott. ad Aen. I, 414. — posset. Sic Pal., Gud. et Bern. II. a m. sec., quos cum recentissimis editoribus praeter Wagn., Süpfl. et Bryceum nunc secutus sum; fragm. Vat., Med., tres Bern. (I. et II. a m. sec.) possit, quod illi editores retinuerunt. (Cf. Wagn. in Philol. Suppl. I, p. 215.) Coniunctivo Praesentis haec verba tamquam Sinonis cogitatio proferuntur; si vero possent legimus ad Calchantis consilium pertinent, quod aptius videtur. Facile autem posset in possit mutari poterat propter simile verbum iussit in fine superioris versus positum. — 188. antiqua sub religione tueri, ne efficies eadem religione culta, qua antea Troise Palladium cultum erat (ideoque antiqua rel.), populum huic religioni quasi subjectum, plane deditum, tueatur; quod certe equus ille, quamdiu nondum in urbem receptus erat, ex veterum opinione non poterat. Cf. etiam quae ad Aen. I, 23. adnotavimus, Serv. ad Aen. IV, 458. et Burm.

Nam si vestra manus violasset dona Minervae,
Tum magnum exitium — quod di prius omen in ipsum 190
Convertant! — Priami imperio Phrygibusque futurum;
Sin manibus vestris vestram ascendisset in urbem,
Ultro Asiam magno Pelopea ad moenia bello
Venturam et nostros ea fata manere nepotes."
Talibus insidiis periurique arte Sinonis 195
Credita res captique dolis lacrimisque coactis,

ad Val. Fl. VIII, 8. — 189. violasset. Vid. supra ad v. 94. adnott. dong Minervae, i. e. Minervae oblata. Cf. Phaedr. IV, 15, 5. et vid. adpott. ad v. 31. (et 36.) Sic etiam Pentadius in Wernsd. Poet. L. min. III. 264, 13. equum Troianum vocat munus Palladium. — 190. exitium -- futurum. Infinitivus cum Accus. pendet a notione dicendi, quae latet in verbo inssit v. 186. posito; de qua re satis nota cf. Perizon. ad Sanct. Min. IV, 5, 7. p. 222. Goerenz. ad Cic. Acad. II, 45, 138. Bremi ad Nep. Ages. 6, 2. Walch. Emendd. Livv. p. 268. Moebius ad Caes. B. G. I, 30. Cert. et Kritz. ad Sall. Cat. 21, 3. Zumpt. §. 620. multique alii. — quod di - - convertant. Mala omina et exsecrationes in hostes convertendo a se avertere posse veteres opinati sunt; quod Thiel. docet coll. Interpp. ad Soph. Phil. 1120. Ruhnk. ad Ter. Eun. IV, 3, 13. Mitscherl. ad Hor. Od. I, 21, 13 sqq. Voss. ad Geo. III, 513. p. 660. Ovid. Am. III, 11, 16. Eleg. ad Liv. Aug. 450. — 192—194. "Sin a vobis in urbem inductus esset equus, Troianos, conversis fatis, Argos esse bello petituros et excisuros." Heyn. — in ipsum, in Calchantem. — ascendisset in urbem. Cf. infra v. 237. scandit fatalis machina muros. — 193. Ultro, sponte sua, non lacessitam, non provocatam. Opponitur enim bellum, quod Troiani posteris corum Graccorum, qui nunc ad Troiam pugnent, ultro illaturi sint, huic bello, quod a Graecis coacti seque modo defendentes gerant. Cf. X. 312. (Prius cum Wagn. Qu. Virg. XXVII, 2., qui tamen postea ipse sententiam mutavit, ultro hic et XI, 286. pro Graec. περαιόθεν positum de hoste ex ulteriore loco veniente intelligendum esse perperam censui.) — Asiam, Asiae gentes, Troiani cum sociis suis. Vid. adnott. ad Ecl. I, 62. (ubi addi possunt Aen. X, 365. et XII, 232.) — Pelopea ad moenia, Argorum et Mycenarum. Pelopea autem pro Pelopeia, ut Prop. IV, 15, (III. 19), 20. Pelopea domus, ibid. V, (IV,) 6, 33. Pelopeus Agamemnon, Stat. Theb. X, 749. Pelopea Phalanx, Lucan. VII, 778. Pelopeus Orestes etc. Cf. de his Adiectivis ab nominibus propriis in eus formatis Cephēus, Theseus, Achilleus, Perseus, et similibus Bentl. ad Hor. Sat. I, 2, 90. Burm. conferri iubet Lutat. ad Stat. Theb. I, 225. — 194. nostros ea fata manere nepotes, ,,i. e. fore, ut nostris nepotibus id accideret, quod vobis fore ut accideret, Calchas dixerat." Haec Wagn. Qu. Virg. XVII, 2, b. Vid. supra ad v. 171. Mancre pro exspectare s. futurum esse legitur etiam VII. 596. X, 438. XII, 61. et alibi. Cf. etiam similis locus III, 505. maneat ea cura nepotes. — 195. Talibus insidiis, cum addatur perieri arte, non tertium, sed sextum Casum s. Ablativum instrumenti, quem vocant, esse patet, ut sensus sit: talibus insidiis adhibitis, vel per insidias effectum est, ut res crederetur. Vid. supra ad v. 145. — lacrimis coactis Heins. ex optimis Codd., Servio, Donato ad Ter. Lan. I, 1, 22. et Nonio p. 253, 22. restituit pro vulg. coacti (quod exhibent Gud. a m. sec. et quidam Nonii Codd.). Coactus enim de omnibus rebus dicitur, quae non sunt naturales, nativae, sed studiose affectatae; quare, tt hoe exemplo utar, ap. Quinct. Inst. IX, 4. extr. legimus: Ut numeri ponte fluxisse, non arcessiti et coacti esse viderentur. Ita lacrimae coactae hic, ap. Ovid. Met. VI, 628. (sicut humor coactus ap. Iuven. XIII, 133.) et in Anth. Lat. I, 178, 333. sunt simulatae, (ut nos hervorgepresste Thranen). Thiel. comparat Ter. Eun. I, 1, 22. falsa lacrimula, Quam eculos terendo misera vix vi expresserat, et Prop. I, 15, 39. Quis te rogebat - - fletum invitis ducere luminibus? Magis etiam huc pertinet Undii locus. Am. I. 8, 83. discunt oculi lucrimare coacti. Conington comQuos neque Tydides nec Larissaeus Achilles, Non anni domuere decem, non mille carinae. Hic aliud maius miseris multoque tremendum Obicitur magis atque inprovida pectora turbat.

200

parat Aesch. Agam. 794. ἀγέλαστα πρόσωπα βιαζόμενοι. -- ,, Achilles Larissaeus simpl. Thessalus; nam Larissa [Pelasgiotidis Thessalicae urbs ad Peneum sita, etiamnum antiquo nomine, apud Turcas autem Yeni scheher appellata: cf. liber meus geogr. III. p. 886.] tum non Achilli parebat, sed Letho, et a Pelasgis habitabatur. Vid. Hom. II. II, 840 sqq. — mille carinae, ut IX, 148. numero paullo liberius expresso, ut solent poëtae. Vid. Popium ad Iliad. II. Barnes. ad Eurip. Androm. 106. Munck. ad Hygin. f. 97. Wernsdorf. ad Poett. Latt. minn. T. IV. p. 645." Heyn. Adde Bach. ad Ovid. Met. XII, 7., ubi pariter mille rates Graecorum in bellum Troianum proficiscentium commemorantur, ut in Wernsd. Poët. L. min. III, 223, 65. legimus Graecia coniurat repetendam (Helenam) mille carinis et in Anth. Lat. I, 99, 3. Troiam peterent cum mille carinis. Conington confert Aesch. Agam. 45. στόλον Άψγείων χιλιοναύταν. Secundum Hom. II. II, 494 sqq. omnino erant 1186. Sed mille saepissime pro numero rotundo ponitur. Cf. etiam Varro R. R. II, 1. Si numerus non est ad amussim, ut non est, cum dicimus mille naves iisse ad Troiam. Ceterum neque - - neque - - non - - non eadem ratione sibi respondent Geo. I, 395. Cf. etiam Ovid. Her. IX. 15. — 199. "Sequitur locus de Laocoonte, in quo animadvertendum, quam accommodate poëta omnia ad terrorem, quem hoc ostentum Troianorum animis non potuit non inii-cere, extulerit. Cf. v. 228 sq. et Excurs. V. ad h. v. Homerici loci II. II. 305 sqq., ubi Nestor ostentum Achivis in Aulide morantibus obiectum memorat, simile est exordium. Vid. Herderi Crit. Wälder. P. I. p. 98 sqq." Haec Heyn., qui in Excursu illo de Laocoonte scripto suspicatur Vergilio in hac fabula Euphorionem ante oculos positum fuisse, quem quanti fecerit poëta noster, iam ad Ecl. X, 50. vidimus. (Cf. etiam Serv. ad h. l.) Et sane Vergilii narratio differt ab iis, quae Sophocles in tragoedia sua (cf. imprimis eius fr. 343. Nauck.) aliique scriptures de Laocoonte tradunt. Enumerationem multorum virorum doct., qui de hac fabula recentioribus temporibus scripserunt, vid. in Pauly Realenc. IV. a 760., ubi Preller doctissime de Laocoonte disputat. Ceterum Henry (Class. Mus. XXI. Tw. years II. p. 47. et Philol. XI p. 603.) verissime observat, hac tota narratione symbolice significari Troiae eversionem; venire enim serpentes a Tenedo, unde etiam classis Graecorum advecta sit, corripere sacerdotem, qui repraesentet religionem et deos Troianorum, quos Graeci expellant, et considere in arce, quam Graeci occupent; praeterea etiam singulis dictionibus, quibus poëta de serpentibus utatur (ad litora tendunt v. 205., agmine certo v. 212. etc.) hanc allegoricam comparationem cum classe et exercitu Graecorum Troiae exitium ferente adiuvari. In Tw. years autem et Philol. 11. 11. addit etiam Petron. c. 89. v. 35. [Wernsd. Poët. L. min. IV, 758.], ubi strepitus serpentum cum remorum sono et tumida eorum pectora cum altis ratibus comparentur. — Hic i. q. tum. Vid. adnott. ad Aen. I, 728. — aliud, alia res, respectu habito Sinonis v. 57 sqq. apparentis; sic autem haec verba construas: aliud maius multoque magis tremendum miseris obiicitur. Cf. similis locus XII, 244 sq. et Val. Fl. II, 209. locum nostrum imitatione sic exprimens Hic aliud Venus et multo magis ipsa tremendum Orsa nefas. — obiicitur, ut de ostentis et rebus miris vel inopinatis, pro evenit. — 200. inprovida pectora Wund. interpretatur per: "Troianos credulos, a Graecorum dolo sibi non caventes." Equidem prius locum cum Heynio, Vossio, Weickerto p. 10. et Wagnero per prolepsin Adiectivi explicavi: turbat pectora ita, ut improvida fiant; ita enim haec res consternavit Troianos, ut omissa omni cautione id facerent, quod Sinon optabat. Nunc vero cum Kappesio II. p. 16. Haeckermanno in Comm. p. 25. et Zeitschr. etc. XIX. p. 51. Ladewigio et Coningtone (qui epitheton ad solam mentis caliginem Troianorum refert) simpliciter interpretor: quae hoc non

Laocoon, ductus Neptuno sorte sacerdos, Sollemnis taurum ingentem mactabat ad aras. Ecce autem gemini a Tenedo tranquilla per alta — Horresco referens — inmensis orbibus angues Incumbunt pelago pariterque ad litora tendunt; Pectora quorum inter fluctus arrecta iubaeque Sanguineae superant undas; pars cetera pontum Pone legit sinuatque inmensa volumine terga.;

205

exspectaverant, coll. Cic. pro Lig. 6, 17. Fatalis quaedam calamitas incidisse vicletur et improvidas hominum mentes occupavisse. Henrico autem Two. years II. p. 48. et Philol. XI. p. 604.) improvida modo adiectum videtur, ut notionem verbi turbare pleniorem efficiat, quod recte improbat Kappes. 1. 1. et Henr. nunc ipse retractat. — pectora, ut supra I, 567. Ceterum verba atque improvida pectora turbat iterantur in Anth. Lat. III, 81, 9. — 201. "Ductus sorte. Vel ex historiis hoc habuit; interempto enim Neptuni sacerdote, ex aliis, ut mos erat, sacerdotibus Laocoon, qui Apollinis Thymbraei erat, sorte obtingente, Neptuni sacra curavit, ut narrat Serv. ex Euphorione; vel unum sacerdotii adipiscendi modum e pluribus posuit, ut poëta. Quod autem in his adiunctis paullo copiosior est, ex eo artem poëtae agnosce; facit enim exapectationem." Heyn. Cum autem sortes ducantur (cf. infra VI, 22. Cic. Div. I, 18, 34. II, 33. in. cett.), etiam qui sorte constitutus est sacerdos, ipse ductus vocatur. Cf. Tac. Ann. I, 54. XIII, 29. Sall. fragm. ap. Serv. ad h. l. Sorte ductus fusti necat) et infra V, 498. Ceterum secundum Hygin. fab. 135. Laocoon non Neptuni, sed Apollinis erat sacerdos. — 202. "Aras sollemnes dixit, ad quas sollemne sacrificium parabatur; ut sollemnis Circus, in quo sollemnes ludi habentur, Ovid. Fast. V, 597., sollemnia theatra Art. I, 133., campus sollemnis Claudian. de VI. Cons. Hon. 5." Heyn. Arae autem pro ara, ut saepe, v. c. III, 65. Cf. Orell. ad Hor. Od. I. 14, 7. et adnott. ad Aen. VIII, 98. "Ceterum, quod in prima statim Troiani exsultatione de sacro Neptuno faciendo cogitasse feruntur, mirum videri potest. Sed Neptunus cum Apolline Troiae tutela est habitus; etsi Homerus solum Apollinem memorat. Illi itaque soluta obsidione sacra parantur χαριστήρια, et quidem in ipso litore, ut etiam ap. Hygin. 135. ut sucrum faceret Neptuno ad litus; et sic apud Homerum Neptuno sacra nunt." Heyn. Cf. etiam infra III, 21. Caelicolum regi mactabam in litore taurum. — Cum v. 203 sqq. cf. Petron. Troiae halos. in Wernsd. Poet. L. min. IV, 758, 29 sqq. Ecce alia monstra. Celsa qua Tenedos mare Dorso repellit - - - angues orbibus geminis ferunt Ad saxa fluctus etc. — gemini, duo, ut saepe apud poëtas. Vid. adnott. ad Aen. I, 162. a Tenedo, in der Richtung von T. her, i. e. ab ea regione, in quam Graeci se fugisse simulabant (cf. supra v. 21 sqq.); nam angues hic sunt signum periculi a Graecis renavigaturis imminentis. Quint. Smyrn. 443. et Lycophr. 347. serpentes a Calydnis, duabus parvis insulis iuxta Tenedum tab Homero II. II, 677. commemoratis: cf. liber meus geogr. II. p. 162. cum nota 22.) venisse tradunt. Ceterum cf. adnott. ad v. 199. — per ulta, scil. maria, quod Substant. non solum a poëtis (vid. supra I, 3. 34. 126. Geo. I, 324. 443. etc.), verum etiam a pedestribus (velut Cic. Finn. IV. 23, 64. ('aes. B. G. IV', 24, 28. cett.) hand raro omitti constat. Quid quod posteriores poëtae etiam Adiectivuin addere non dubitabant? Cf. Avien, descr. terr. 84. borculi ab alto. Raro autem Pluralis huius vocis pro Singulari ponitur. — 204. Verba Horresco referens repetuntur in Anth. Lat. I, 170, 16, et I, 178, 322. — incumbunt pelago, pro innatant, sed cum significatione magnitudinis et ponderis, quo mare quasi premunt. Vid. adnott. ad Aen. I. 84. et similem Ovidii locum Met. IV, 690. veniens immenso belluci ponto Eminet et latum sub pectore possidet aequor. Imitatur autem hunc locum Nemes. de laud. Herc. 30 sqq. in Wernsd. Poët. L. min. I. 255. — pariter, simul, pari conatu, coniunctim, quod, praesertim ni tranquillum mare cogitamus, horrorem rei mirum quantum auget. Fit sonitus spumante salo: iamque arva tenebant Ardentisque oculos suffecti sanguine et igni Sibila lambebant linguis vibrantibus ora.

210

Auctor centonis Verg. in Wernsd. Poët. L. min. VI, 84, 10. hunc locum paulo mutatum sic repetit: Incedunt pariter, pariterque ad limina tendunt. — pectora arrecta, ut infra XI, 496. cervicibus arrectis. Cf. etiam I, 152. II, 173. IV, 280. X, 726. XII. 618. - "iubae sanguineae, coria, rubentes hydrorum — nam hoc genus supplendum — barbae seu comae. Ap. Homer. 11. II, 308. δράκων ξπὶ νῶτα δαφοινός." Heyn. Sanguineus i. q. purpureus, ruber. Vid. adnott. ad Ecl. X, 27. Angues iubati etiam a Plauto Amph. V, 1, 56. (ubi vid. Taubm.) et Livio XLIII, 13. commemorantur; Plin. vero XI, 37, 44. scribit: Draconum cristas qui viderit non reperitur (quod adnotat Conington.). - superant pro vulg. exsuperant cum Wund., Iahnio et Wagnero ex omnibus fere Codd. restituimus (in quo nos secuti sunt posteriores editores). Exsuperant Wagnero ortum videtur,,e praegressa vocali, quae, cum citatius hic currant numeri, facile decipere potuerit librarium dictantis verba calamo excipientem." Fiminendi significatio superandi verbo inest etiam v. 219.; et Accus. Obiecti adiicitur etiam Ovid. Met. 1, 317. superatque cacumine nubes - -Parnassus. In eo autem, quod vox superant paullo post v. 219. redit. non haerendum. Cf. adnott. ad Aen. I, 429. — "legit pontum egregie de vestigiis incessus lenis vel tractus in superficie." Heyn. Legere enim haud raro significat locum aliquem tarde et lente peragrare, permeare (cf. Aen. XII. 481. Aeneas legit orbes (viae). Ovid. Met. V, 578. saltus legere. Sonec. Med. 791. luna caelum legit); imprimis dicuntur naves marc, aequor legere (cf. Aen. III, 127, 706, Ovid. Met. XV, 709, Fast. IV, 289, 566, Prop. IV, (III,) 22, 12. cett.); quare hic de serpentibus per aquam natantibus. — Pone (i. e. tergo: vid. ad Geo. IV, 487.) legit sinuatque, i. e. pone legit sinuans. Cf. quae ad Ecl. VI, 20. VIII, 97. infra ad v. 224. 353. et alibi adnotavimus. Hanc autem lectionem sinuatque pro vulg. sinuantque ex Med., Pal., Gud., duobus Bern. et Lips. alt. cum Wagn. restituinus, qui Qu. Virg. VIII, 2, a. docet. Pluralem ex subjecto Plurali Nominis ortum esse ipsumque orationis nexum requirere Singularem, ad voc. pars referendum; cum haec sibi invicem respondeant: "Pectora. anteriorem partem, angues per mare invecti excelsa tenent, et pars cetera, posterior, in magnos sinus [spiram, orbem] est collecta." Ceterum cf. Ovid. Met. III, 42. (serpens) immensos saltu simutur in arcus, ibid. IX, 64. (anguis) flecos sinuavit corpus in orbes et Lucil. Aetna 47. Squameus intortos simuat vestigia serpens. Peerlk. sine idonea causa locum sic mutandum censet: inbueque Sanguineae superant; undans pars cetera pontum Pone legit, sinuatque in mille volumina terga. - "Fit sonitus, ut ostenderet serpentum magnitudinem, quorum in lapsu fluctus movebatur." Haec Servius. Cf. Ovid. 1. 1. v. 688. unda Insonuit veniensque etc. - arra pro littore. - 210. suffecti oculos sanguine, oculis suffusis sanguine, rubentibus et ardentibus. Cf. infra IV, 643. VII, 399. et Ovid. Met. VIII, 284. De voc. suffectus vid. Val. Fl. II, 105. maculis suffecta genas, coll. cum I, 821. suffecta leto lumina, et de constructione infra ad v. 273. — ora sibila, ut Geo. III, 421. et Aen. V. 277. colla sibila, συρίζοντα. Cf. Lucan. IX, 630. illic e faucilnes angues Stridula vibratis fuderunt sibila linguis. Silius II, 586. Ignea sanguinca radiabant lumina flamma, Oraque ribranti stridebant sibila lingua. Wold. Ribbeck. addit Pelag. de arbitrii libert. p. 580. palam sibilant impiique serpentes vibrantilus infecta linguis ora lambentes. Heyn. conferri iubet Hesiod. Theog. 826. Scut. 235. et de ipso serpente, qui hic commemoratur, Quintum XII, 456. ἐπεσμαράγησε δὲ πόντος Νισσομένων, καὶ κῦμα διΐστατο τοὶ δ' εφεροντο, Αινον λιχμώοντες. — nibrare verbum propr. de volubilitate linguae serpentum. Cf. praeter locos modo laud. Lucr. III. 657. lingua vibrante, minanti Serpentis canda etc. Val. Fl. I, 61. draco multifidas linguas vibrans. Plin. H. N. XI, 37, 65. Tennissima serpentibus (lingua) et trisulca, vibrans, atri coloris etc. et Oudend. ad Lucan. I,

Diffugimus visu exsangues. Illi agmine certo Laocoonta petunt; et primum parva duorum Corpora natorum serpens amplexus uterque Inplicat et miseros morsu depascitur artus; Post ipsum auxilio subeuntem ac tela ferentem Corripiunt spirisque ligant ingentibus; et iam Bis medium amplexi, bis collo squamea circum

215

658. Idem Geo. III, 439. significat micare. "Ceterum similes de ingentium draconum allapsu plures sunt poëtarum loci (cf. Cerda), v. c. de draconibus ab Hercule puero et a Cadmo interremptis cett. Ex Vergilio hausere Manil. V, 580 sqq. Ovid. Met. IV, 688 sq. Val. Fl. II, 497 sqq. Silius II, 584 sqq. imprimis VI, 149 sqq. et de codem monstro, de quo noster agit, Petron. c. 89. v. 29 sqq. Adde Stat. Theb. 506 sqq." Heyn. Cf. etiam Lessingi Laocoon p. 55 sqq. et Schirach. p. 469. — 212. exsangues, pallidi, semianimi. Sic etiam alibi exsanguis de iis, qui metu sunt perculsi. Cf. Ovid. Met. IX, 224. exsanguis metu. Cic. har. resp. 1, 2. Exsanguis atque aestuans se ex curia repente proripit. Auctor carm. in Anth. Lat. I, 14, 11. haec verba sic iterat: Diffugiunt visu exsangues. — agmine certo, i. e. in certum scopum directo; recta via a destinato scopo non aberrantes Laocoonta petunt, ut Aen. XI, 767. certam hastam, Hor. Od. I, 12, 23. certam sugittam, Val. Fl. I, 366. certa iacula legimus. Conington observans, quam apte sibi opponantur verba diffugimus et agmine certo petunt, comparat Lucan. IX, 721. semper recto lapsurus limite Cenchris. Agmen autem de lapsu, tractu serpentum etiam infra V, 90. et Geo. III; 423. legitur. Videtur hunc locum respexisse Val. Fl. V, 354. certo ceu me petat agmine. — miseros artus, i. e. miserorum artus. Vide tamen adnott. ad Aen. I, 4. Vir doct. in Miscell. Obss. T. I. p. 29. temere coniecit teneros artus. — 215. Inplicat, circumdat spiris (vid. infra v. 217.). Cf. Ovid. Met. IV. 362. nitentem contra elabique volentem Inplicat, ut serpens. — "morsu depascitur, ξπινέμεται, proprie de eo, qui devorat sic poëtae, morsu lacerare, consumere); h. l. ornate pro mordet: neque aliter intelligendus Lycophronis παιδοβρώς Πόρκης." Heyn. Neque hic simpliciter est mordet, sed morsu consumit, exhaurit. Cf. Geo. III, 458. Verba morsu depascitur artus repetuntur in Anth. Lat. I, 168, 23. Memores autem huius loci fuerunt Claud. Idyll. III, 11. et vivos impune ferox depuscitur artus et Sympos. in Wernsd. Poët. L. min. VI, 536, 2. Frondicomam subolem morsu deparcor acuto. -- 216. auxilio subeuntem. Sic Petron. in Wernsd. Poët. L. min. IV, 762, 59. de eodem Laocoonte: Accumulat ecce liberûm funus parens, Infirmus auxiliator. Coningtoni incertum est, utrum auxilio Ablat. instrum. aut Dativus sit; mihi de Dativo non videtur dubitandum. Cf. Aen. I, 22. — tela ferentem, cum telo in manu adproperantem. Peerlk. haec adnotat: "Haec et alia in Laocoonte Vaticano non conspiciuntur. Neque Vergilius ex istis imaginibus praeclaros versus fingere potuit. Nam aetatem Plinii non superare videntur (?). Docta et elegans de isto Laocoonte est Disputatio L. I. F. Iansseni. Leidae a. 1840. -- 217. spiris ingentibus. Spira (σπείρα) de variis rebus sinuatis et incurvatis dicitur, de basi columnarum, de genere operis pistorii, de ornamento quodam capillorum etc. De sinuosis serpentum flexibus legitur etiam Geo. II, 154. et Aen. XII, 848. Similiter apud Lactant. Op. D. 11. p. 255. Bip. intestinorum multiplices spirae commemorantur. Henry (Tw. years II. p. 52. et Philol. XI. p. 62.) recte distinguit inter spirals spirale Windungen) serpentum erectorum et Laocoonta circumplicantium atque orhes corum aquae innatantium (supra v. 204.) vel humi cubantium. — "bis circumdati collo squamea terga, cum corpus et collum eius, h. e. omnino superiorem corporis partem, tractibus corporum suorum bis circumdedissent, super eius caput eminent, emicant capitibus suis." Heyn. De constructione circumduti terga vid. ad Ecl. I, 54. et alibi adnott., de tmesi autem ad Ecl. VI, 6. Geo. III, 381.

Terga dati superant capite et cervicibus altis. Ille simul manibus tendit divellere nodos Perfusus sanie vittas atroque veneno, Clamores simul horrendos ad sidera tollit, Qualis mugitus, fugit cum saucius aram Taurus et incertam excussit cervice securim. At gemini lapsu delubra ad summa dracones

**220** 

225

Aen. II, 567. etc. — 219. capite, scil. suo; si enim de Laocoontis capite cogitari voluisset poëta, scribendum erat caput. Cf. Voss. p. 204. Ladew. coll. Aen. I, 579. VII, 392. IX, 721. X, 334. Singularem ita explicat, ut cogitandum sit capita utriusque serpentis eadem altitudine sublata super Laocoontis caput ita sibi vicina esse, ut unum videri possint. — 220. simul -- simul. Vid. ad I, 513. — tendit divellere. De hac constructione cf. Markl. ad Stat. Silv. II, 6, 70. Barth. ad Prop. I, 4, 15. Schmid. ad Hor. Ep. I, 19, 16. Orell. ad eiusd. Ep. I, 10, 20. et vid. Aen. V, 155. X, 354. Hor. Od. III, 4, 51. Ep. I, 7, 31. II, 2, 57. etc. — nodos, quibus ligant sacerdotem, i. q. antea spirae. Cf. Ovid. Met. IV, 491. (Erinys) Nexa - vipereis distendens brachia nodis, et infra VIII, 260. Cacum corripit in nodum amplexans, i. e. brachiis quasi nodum stringens. (Vid. etiam supra I, 296.) — 221. Maxime ad horrorem facit, quod vittas, infulas sacerdotis (cf. X, 537.), commemorat, quae imprimis sacrae et inviolabiles habebantur. Sanies hic salivam veneno tinctam videtur significare, ut ap. Lucan. IX, 770. 783. 794. sanguinem venenatum. — altro veneno. Vid. adnott. ad Geo. II, 130. — 222. De clamoribus Laocoontis, a quo, cum neque heros sit, neque philosophus Stoicus, doloris victi questusque repressi laus aliena, singularem Excursum (VI. ad h. lib.) scripsit Heyn. — 223. Cf. similis comparatio ap. Hom. Il. XX, 403 sqq. Dubium est, utrum Qualis mugitus sit Accus. Plur., ad quem ex superiore versu tollit repetendum, an Nomin. Sing. omisso verbo est. Equidem cum Heynio et Wagnero priorem rationem sequor, quae mihi non solum simplicior, sed etiam aptior videtur, cum clamoribus bene respondeant mugitus Plur. numero; neque aliter veteres ipsi locum videntur intellexisse, cum Lactant. de M. Pers. 33. scribat Quales mugitus fingit (?) saucius taurus et Ovid. Met. V, 597. mugitus victima diros Edidit, uterque haud dubie hunc locum respiciens; Peerlk. tamen, Ladew. et Conington alteram rationem amplectuntur. Ceterum Verg. quam maxime amat in comparationibus usum Pronominis qualis aut Singulari (Ecl. VIII, 85. Aen. I. 430. 498. 592. IV, 70. 213. V, 273. VI, 205. X, 134. 641. XII, 4. 331.) aut Plurali (Aen. III, 679. IX, 679. X, 264. XI, 659.) positi. Cf. etiam infra ad v. 471. adnott.; de collocatione autem verborum Quales mugitus (tollit) cum fugit taurus pro: Quales mugitus tollit taurus, cum fugit etc. vid. adnott. ad Geo. III, 387. - fugit cum saucius aram. Cf. similes loci Livii XXI, 63. (immolanti ei vitulus iam ictus e manibus sacrificantium sese cum proripuisset etc.) et Taciti Hist. III, 56. — cum fugit et excussit Weickert. p. 11. docet idem esse quod: cum fugit excussa securi, coll. Wagn. Qu. Virg. XXXIV, 3. Sic Ecl. VIII. 96. lupum fieri et se condere silvis pro: Iupum factum se condere. Vid. adnott. ad Ecl. VI, 20., supra ad  $\bar{v}$ . 208., infra ad Aen. II, 353. 749. IV, 154. al. -224. "incertam securim, non satis certo et valido ictu depressam. Imitatio Senecae Agam. 777. cervice taurus vulnus incertum ferens, et alia ap. Silium V, 64. 65. [taurus - - pressamque ad colla bipennem Incerta cervice ferens altaria liquit.] Sapienter autem bove non quacunque, sed, ut dignitatem res haberet, bove victima in comparatione usus est; quod in sacro Neptuni Heliconii iam fecerat Homerus loco, quem ante oculos noster habuit, Il. XX, 403, 404." Heyn. Simili ratione, qua hic de securi incerta, apud Martial. II. 66, 2. de incerto acu sermo est; contrarium est infra XI, 767. certam quatit improbus hastam. — ,, securim per i Vergilium scripsisse, Probi Valerii testimonio constat apud Gell. XIII, 20."

Heyn. Cf. Drakenb. ad Liv. IX, 16, 17. et Schneider. Gr. Lat. II, 1. p. 209. -- 225. At pro autem. Cf. adnott. ad Geo. II, 246. -- lapsu

Effugiunt saevaeque petunt Tritonidis arcem Sub pedibusque deae clipeique sub orbe teguntur. Tum vero tremefacta novus per pectora cunctis Insinuat pavor, et scelus expendisse merentem

effugiunt. Lapsu, verbo effugiunt adiectum, genus motus serpentibus proprium (cf. VII, 349.) designat. Wund. adnotat, diversi generis esse locos, ubi hic Ablativus adiuncto Adiectivo loco simplicis Adverbii ponatur, nt ap. Val. Fl. I, 686. Ecce autem molli zephyros descendere lapsu Adspiciunt, h. e. molliter, leniter descendere et ap. eund. I, 91. Accepere deae, celerique per aethera lapsu Diversas petiere vias, h. e. celeriter petiere. Ceterum pro effugiunt Medic. aliique Codd. praebent diffugiunt, quod, quamquam non recepit, praeferre tamen videtur Iahn. ad Geo. II, 8. p. 404. ed. II., et re vera receperant Wagn. in min. edit. et Ladew., ut significet: discedunt, linquunt locum, ubi antea fuerant (cf. adnott. ad Geo. II, 8. et al.). Loci autem a Ladew. collati, Aen. X, 804. et Hor. Od. IV, 7, 1. diffugere nives, huc minus quadrant, in quibus diffugere eadem ratione intelligi possit, qua supra v. 212. Cum tamen perfugium, quod petunt, addatur, et serpentes eodem agmine, quo venerunt, templum Minervae petant, cum porro lectionem effugiunt etiam Macrobii Sat. III, 4, 4. auctoritas tueatur. diffugiunt autem ex v. 212. facile repeti potuerit, cumque etiam Geo. I, 244. legamus flexu sinuoso elabitur anguis, plurimorum Codd. lectio videtur praeserenda, quam etiam Ribbeck. et Conington retinuerunt. Hom. Π. VI, 297. simpliciter: αί δ' ότε νηὸν ξαανον Άθήνης εν πόλει ἄκυμ. "delubra ad summa, Minervae templum in arce summa. [Cf. Hom. II. VI, 297. et vid. adnott. ad Geo. IV, 541.] Minerva h. l. saeva, irata Troianis. At Palladium ex arce abreptum supra vidimus v. 164.; unde ergo h. l. Palladis signum? dicendum scilicet, fuisse aliud ac diversum ab illo arcanae religionis Palladio." Heyn. — 226. Tritonidis. Vid. supra ad v. 171. Macrob. l. l. Tritonidos scribit contra Codd. nobis cognitorum anctoritatem. Cf. adnott. ad Aen. VIII, 345. — "sub pedibus, [ut Ecl. V, 57.] h. e. inter pedes, et post clipeum. Egregie hoc a poëta adumbratum ex eo, quod Palladis signa (ξόανα) interdum draconem pedibus adportectum habent." Heyn. Cf. Val. Fl. II, 257., ubi Hypsipyle patrem abdit sub Bacchi statuam: tacita pavidum tunc sede locavit, Sub pedibus dextraque Dei. De collocatione Part. que vid. adnott. ad Geo. IV, 22. clipei sub orbe. Sic veteres de omnibus rebus rotundis loqui consueverunt. Clipei orbis redit infra X, 546. Cf. etiam Aen. XII, 670. oculorum orbes, Ovid. Her. XVII, 87. orbis mensae, id. in Ibin 176. orbis rotae, Plin. H. N. VIII, 16, 19. rotarum orbes cett. Haud raro etiam Genitivo, qui rem accuratius indicat, non addito simplex orbis ponitur, ut vera significatio ex toto connexu eruenda sit. Sic orbis pro clipeo legitur Aen. X, 783. Val. Fl. VI, 345. Stat. Theb. IV, 130. Sil. IV, 328. Petron. c. 89. extr. alibi. — 229. per pectora - Insinuat pavor, sc. se. Cf. Lucr. V, 74. Et quibus ille modis divom metus insinuarit Pectora. Cic. Or. I, 20, 90. insinuare alicui, id. ad Div. IV, 13. insin. in consuctudine alicuius, Verr. III, 68. in. insin. in familiaritatem, Liv. XL, 37, 4. insinuaverat suspicio animis etc. Vid. adnott. ad Aen. I, 234. - novus pavor non solum est subitus, repentinus, ut ad Geo. IV, 357. explicui, sed vere novus. Scilicet ad priorem terrorem conspectu serpentum provocatum (supra v. 212.) accedit nunc novus pavor iniectus Laocoontis supplicio. Cf. etiam Henry in Tw. years II. p. 53 sq. et Philol. XI. p. 604. bene de h. l. disputans et pavorem per "religious awe and terror" explicans. - 228-232. Scelus expendisse, i. e. poenas sceleris (sacrilegii in equum, Minervae donum, commissi) persolvisse. Cf. infra VII, 307. (ubi, ut hic, legimus scelus merentem) cum eiusd. libri v. 596., ubi nefas eodem sensu usurpatur. Ideoque haec verba prorsus idem significant, quod XI, 258. Supplicia et scelerum poenas expendere. Verbi autem expendendi usus pro solvendo, dando positi ex eo tempore est repetendus, quo pecunia ponderabatur, nondum numerabatur. Cf. infra X, 669. XI, 257. etc. Verba et scelus expendisse merentem iterantur in Anth. Lat. I,

Laocoonta ferunt, sacrum qui cuspide robur Laeserit et tergo sceleratam intorserit hastam. Ducendum ad sedes simulacrum orandaque divae Numina conclamant. Dividimus muros et moenia pandimus urbis. Accingunt omnes operi pedibusque rotarum Subiciunt lapsus et stuppea vincula collo Intendunt. Scandit fatalis machina muros

235

**2**30

170, 134. — 230. sacrum robur, quod infra v. 260. cavum robur. 231. Laeserit; quia sacrum erat robur. Vid. supra ad v. 183. — tergum. Vid. sup. ad v. 51., ubi latus et alvum (ut v. 52. et 258. uterum) dixerat. — 232. Cerda et Conington putant, Vergilium hic memorem fuisse Eur. Tro. 522 sqq. ἀνὰ δ' ἔβόασεν λεώς - - τόδ' ξερὸν ἀνάγετε ξόανον 'Ιλιάδι διογενεί κόρα. — ad sedes, scil. deae, h. e. templum, quod in arce erat. — simulacrum, quia equus ille Palladi dedicatus habebatur. Heyn. comparat Homericum μεγ ἄγαλμα θεῶν θελκτήριον Odyss. VIII, 509. - orandaque divae Numina, numen eius exorandum, placandum. (Cf. III, 543.) — 233. Conclamant, omnes simul, uno ore clamant. — 234—237. Dividimus muros, dirumpimus, ut aditus fiat. Cf. Stat. Silv. I, 1, 11. nunc neque divisis cepissent Pergama muris (ubi tamen alii edunt discissis). Heyn. recte, puto, adnotat, de porta Scaea amplificata posse cogitari, a qua non longe steterit equus (ἐν πύλαις, Eurip. Tro. 525.) eademque est Henrici sententia iu Fleckeis. Nov. Annal. phil. a. 1867. p. 718. -- moenia iuxta muros commemorata sunt aedificia intra muros Wagn. ad Aen. IX, 196. coll. Niebuhr. Röm. Gesch. Vol. II. not. 80. docet, moenia ubi post muros commemorentur, videri ipsam urbem cum aedificiis, ubi ante muros, munimenta significare. ut ap. Liv. X, 10. praesidium armatum se intra moenia ac muros accepturos confirmant. Quomodo per se differant murus et moenia, docent Herzog. ad Sall. Cat. 6, 2. p. 39. Kritz. ad Sall. Ing. 94, 4. Schmid. ad Hor. Ep. II, 3, 3. T. II. p. 306. Grysar. Theor. d. lat. Stils p. 332. Weber. Ucbungssch. Vol. I. p. 153. not. 3. Doederl. Synon. V. p. 350 sqq. alii; moenia autem interdum pro ipsa urbe eiusque aedificiis poni, probant loci, quales sunt infra IV, 74. VI, 549. IX, 196. Flor. I, 4. moenia muro amplexus est. Vitruv. VIII, 4. in. Zama - - cuius mocnia rex Iuba duplici muro sepsit. Sall. Cat. 52, 25. Iustin. II, 12, 14. V, 7, 12. Curt. III. 1. etc. Cf. Gronov. Obss. II, 12. Vales. ad Amm. Marc. XX, 19. Arntzen. ad Plin. Pan. 18. Tross. ad Auson. Mos. 2. p. 130. Kritz. l. l. Beneck. ad Iustin. l. l. p. 57. alii. Bryce, discrimen illud respiciens, locum paullo subtilius sic interpretatur: muris perfractis ac subrutis privamus urbem tutamento suo (,, We make a wide breach in the walls, and thus, in our madness) lay open the defences of our city)," quan explicationem Henry 1. 1. repetit. - accingunt, scil. se, ut infra XI, 707. pugnae accinge, et in fragm. Pomponii ap. Nonium p. 469. dum ego revertor, age, anus, accinge ad molas. Vid. supra v. 229. et adnott. ad Aen. I. 234. Male igitur Wakef. ad Geo. II. 33. coni. Accingunt se operi. Stat. 1. 1. v. 62. huius loci memor scripsit operique intenta iuventus. — "rotarum lapsus egregie pro simplici rotas, quae labentes dicuntur poëtis, quando volvuntur." Heyn. Conington comparat τροχών βάσεις ap. Soph. El. 718. Supponent autem rotas pedibus equi, et eum trahere possint in erbem (cf. Schirach, p. 447.) et lapsus roturum cum remigio alarum 301. VI. 19.) et similibus locutionibus comparandum est. (Aen. I, Cf. etiam Kappes. II. p. 17. contra Ladew. disputans, qui prius lapsus rotarum per "Rollen der Räder" explicuit, in recentiss. tamen editione et ipse recte interpretatur: "die gleitenden Rollen oder Räder." — 237. stuppea vincula. Conington confert Eur. Tro. 537. κλωστοῦ ἀμφιβόλοις λίνωσι. — ,,intendunt exquisitius quam illigant, innectunt. Cf. IV, 506." Heyn. Immo i. q. iniiciunt (anlegen); de nodo constricto non opus est ut cogitemus, cum nihil aliud velint Troiani, quam fune collo iniecto equum trahere. Cf. adnott. ad Geo. IV, 399. Respexit hunc locum Auson. Mos. Feta armis. Pueri circum innuptaeque puellae Sacra canunt funemque manu contingere gaudent. Illa subit mediaeque minans inlabitur urbi. O patria, o divom domus Ilium et incluta bello Moenia Dardanidum! quater ipso in limine portae Substitit atque utero sonitum quater arma dedere;

240

42. Intendunt collo mulorum vincula nautae. — Scandit muros, h. e. transscendit: maior imago, quam si portam intrat, quae, murorum impesiturum et attingentium parte deiecta, erat latior facta: cf. inf. VI, 514.515." Heyn. Scandere muros et moenia etiam ap. Livium V, 21. XXIX, 7. XXX, 30. al. legimus. (Cf. eiusd. III, 68. et IV, 2.). — machina fatalis, quia in fatia erat, ut per eam Troia exscinderetur. Sic VII, 115. fatale crustum et XI, 129. fatales murorum moles. Alio sensu fatalis dicitur IX, 133. — "feta armis, plena viris armatis [vid. adnott.ad Aen. I, 51.]; ut iam εγκύμον ζηπον τευχέων ap. Eurip. Tro. 11., h. e. ενοπλον, ut ibid. v. 524.; supra v. 20. uterum dixerat. Inf. IV, 516. armatum peditem gravis attulit alvo. Locus autem ex Ennianis expressus ap. Macrob. VI, 2. [Alex. fr. 11. p. 101, Vahl.] Nam maximo Saltu superavit gravidus armatis equas - - Qui suo partu ardua perdat Pergama." Heyn. Cf. etiam Lucr. 1, 477. Nec clam durateus Troianis Pergama partu Inflammasset equus nocturno Graingenarum. — 238. circum. Vid. ad Ecl. III, 45. — innuptae. Vid. supra v. 50. Fortasse hunc locum ante oculos habuit Stat. Theb. IV, 16. Iamque suos circum pueri innuplacque patresque Fundantur mixti et Silv. I. 1, 12. Nec grege permixto pueri innuptaeque puellae. Praeterea innuptaeque puellae legimus etiam in Auson. cent. nupt. 64. — 239. sacra canunt, sc. carmina, h. e. hymnos, ut canere querelum Geo. I, 378. Vocem autem carmina haud raro omitti, ad Ecl. VII, 22. docuimus. Ceterum Heyn. adnotat, hic et in toto loco manifesta esse Euripidei chori vestigia Troad. 526 sqq. Verba Sacra canunt hinc repetiit Auson. cent. nupt. 24. — mediae urbi, in die eigentliche Stadt, quae opponitur muris (v. 234.). Heyn. haec adnotat: "Omnia media dicuntur, quae post initia sunt [vid. ad Aen. I, 505.], h. l. urbs media est tota urbs intra muros; etsi vere per mediam urbem ad arcem ductus est equus, ut Palladis in templo collocaretur. Cf. Eurip. 1. c. 540. 541. et Odyss. VIII, 504. — minans simpl. ad altitudinem refer. Nam, quae altitudine sua super cetera eminent, minari iis dicuntur. Cf. Aen. IV. 88. et Serv." Adde Aen. I, 162. II, 628. VIII, 668. et Burm. ad Val. Fl. IV, 178. Melius autem iunguntur verba illabitur urbi mediae (de qua constructione vid. quae ad Ecl. II, 30., infra ad v. 688., alibi adnotavimus) minans, quam minans mediae urhi, quod tenuius. — 241— 243. dirom domus Ilium vocatur, quod magnum habet templorum numerum ideoque pluribus diis incolitur. Cf. adnott. ad Aen. I, 16. Ceterum v. 241. Servio teste (?) totus est Ennianus. (ed. Hessel. p. 140.) Cogitat autem Grammaticus haud dubie de illo Ennii loco, quem infra ad v. 501. attulimus. — ., Vs. 242. ad omina pertinet, quae putide exsequitur Quintus Cal. XII. v. 503 sqq. Expressus e nostro Senecae Agam. v. 628 sqq." Heyn. Peerlk. confert Silium I, 598. O patria, o Fidei domus inclyta et VI, 479. Carthago, fraudum domus. Ceterum quo iure Ilium dirom domus appelletur, apparet infra ex v. 351. - 242. Dardanidum. De hae forma vid. adnott. ad Aen. 1, 565. — quater ipso in limine etc. Cum homini vel ingredienti vel egredienti ominosum putaretur limen tangere (cf. Ovid. Trist. I, 3, 55 sq. Ter limen tetigi; ter sum revocatus; et ipse Indulgens animo pes mihi tardus erat. id. Met. X, 452. Ter pedis offensi signo est revocata. Tibull. I, 3, 19. O quotiens ingressus iter mihi tristia dixi Offensum in porta signa dedisse pedem! Taubmann. ad Plaut. Cas. IV, 4, 1. Broukhus. et Bach. ad Tibull. 1. l. et Interpp. ad Ovid. Am. I. 12. 2.), quam maxime infaustum omen haberi debebat, quod haec machina, quae fieri non poterat ut limen ipsum non tangeret, in limine quater substitit. Ceterum cf. Senec. Agam. 628. tremuitque saepe Limine in ipso sonipes. - quater - - atque - - quater. Vid. adnott. ad Geo. IV, 86. - sonitum - - arma dedere; etiam hoc pertinebat ad

Instamus tamen inmemores caecique furore Et monstrum infelix sacrata sistimus arce. Tunc etiam fatis aperit Cassandra futuris Ora dei iussu non umquam credita Teucris. Nos delubra deum miseri, quibus ultimus es set Ille dies, festa velamus fronde per urbem.

245

deorum benevolorum signa monentia, ut Troiam sibi caverent. — 244. Instamus tamen. Vid. Aen. I, 423. ibique adnott. et infra v. 491. Heyn. comparat Quintum Cal. XII, 427. οἱ δ' αμα πάντες Είλκον ἐπιβρίσαντες etc. — inmemores, scil. mali ominis, quo Dii nos monuerant, a nobis non intellecti. Thiel. confert Catull. XXX, 1. Alfene inmemor (scil. amicitiae, sodalitatis) atque unanimis false sodalibus et alios locos, ubi Adiectiva relativa absolute usurpantur, velut Tibull. I, 7, 38. Prop. I, 9, 7. Hor. Od. III, 24, 54. — caecique furore. Cf. infra v. 357. Hor. Epod. VII, 13. Furorne caecus, an rapit vis acrior? id. Serm. II, 3, 44. quemcunque inscitia veri Caecum agit et multa similia. Verba caesi furore leguntur etiam in Anth. Lat. I, 170, 124. et III, 81, 23. — 245. Cf. supra v. 33. ibique adnott. "monstrum infelix de equo portentosae magnitudinis, qui exitium urbi erat allaturus." Heyn. Cf. etiam Aen. III, 658., ubi Polyphemus monstrum - - ingens appellatur. Infelix, nostrum unselig, i. q. perniciosus, exitiosus: cf. infra III, 246. VI. 521. X, 850. XII, 941. — 246. Cassandra, Priami et Hecubae filia, Heleni soror gemina, omnium Priameidum longe pulcherrima (Hom. Il. XIII, 365.), quam amoris fructum ipsi pollicitam Apollo artem vaticinandi docuit; postea vero cum puella promissis non staret, ut vaticiniis eius nemo fidem haberet, deus effecit. (Apollod. III, 12, 5. Quint. Cal. XII, 156 sqq. 525 sqq. Hygin. fab. 93. Tryphiod. 417 sqq. et loci infra ad v. 249. laudati.) Troia capta in ipso Minervae templo, cuius sacerdos erat, ab Aiace, Oilei filio, stuprata Agamemnoni in praedae divisione obtigit, quocum Mycenas profecta a Clytaemnestra occisa est. (Hom. Od. XI, 422. Dictys V, 13. Hygin. f. 108. Lycophr. 1108.) Commemoratur etiam infra v. 343. 404. III, 183. 187. V, 636, X, 68. — 246. Tunc et iam, sicut antea iam saepius. Cf. Servius et Iahn. ad Ecl. III, 10. p. 371. ed. II. — fatis (Casu tertio), sc. canendis. Cf. adnott. ad Aen. I, 382. Conington etiam hic incertus est, utrum fatis pro Dativo, an pro Ablativo modum et rationem indicante habendum sit, quamquam propter Ovidii locum infra laud. magis proclivis est ad Ablativum agnoscendum. — 247. dei iussu, Apollinis, cuius amores illa illuserat. Cf. Apollod. III, 11, 2. — non umquam (pro numquam, ut Ecl. I, 35. Prop. I, 6, 2. et alibi apud poëtas; pedestres enim scriptores non nisi neque umquam, neque usquam, neque ullus et similia ponunt: cf. Iani A. P. p. 492.) credita, quibus numquam credebatur, del ἀπιστούμενα, (de qua re praeter locos supra laudatos cf. etiam infra III, 187. quem tum rates Cassandra moveret? et Propert. IV, 12, (III, 13,) 61., ubi Cassandra ipsa certa loquor, inquit, sed nulla fides. Cum autem credor interdum pro: mihi creditur, ad Graecorum exemplum dicatur (cf. Matth. Gramm. Gr. §. 490. Ovid. Trist. III, 10, 35. vix equidem credor. Fast. III, 74. ibid. v. 351. Her. XVII, 129. Met. VII, 98.) prius credita pro Nominativo habui cum Cassandra conjungendo; nunc tamen ob locum Ovid. Met. XV, 74. talibus ora Docta quidem solvit (Pythagoras), sed non et credita verbis (quem non accuratius a me inspectum esse doleo) cum Henrico (Two. years II. p. 55. et Philol XI. p. 605.) Ladew., et Coningtone coniungo ora credita. Henry simul docet, voci ora in principio versus positae ex Vergilii dicendi usu maiorem vim tribuendam esse, quam ut aperit ora idem esse possit, quod simplex fatur. — 248. Verba quibus ultimus esset Ille dies explicant antecedens miseri: ut quibus - - esset. Aliter tamen Conington, qui haec verba non cum miseri, sed cum sequentibus festa velamus etc. coniungens interpretatur per: quamquam ultimus erat dies. Ceterum cf. etiam VI, 513., ubi de falsis gaudiis (huius diei et) supremue noctis sermo est. — 248. 249. , Velare proprium hac in re, suspensis super

250

Vertitur interea caelum et ruit oceano nox Involvens umbra magna terramque polumque Myrmidonumque dolos; fusi per moenia Teucri Conticuere; sopor fessos conplectitur artus. Et iam Argiva phalanx instructis navibus ibat A Tenedo tacitae per amica silentia lunae

255

templorum postibus coronis ac sertis, etiam frondibus infulisque. Traduxit verbum aliis locis poëta ad victimas vel sacerdotes, supplices, alia, ubi coronae vel infulae ac vittae usus est." Heyn. Thiel. comparat Prop. V, (IV,) 9, 27. devia puniceae velabant limina vittae et Ovid. Met. VIII, 264. Templa coronantur. Adde Aen. III, 405. 545. V, 72. Plaut. Amph. V, 1, 42. Liv. I, 32, 6. Iuven. VI, 301. Tibull. I, 1, 11. Val. Fl. II, 188. (delubraque festa fronde tegunt) et cf. Serv. ad Aen. VII, 751. Ulitium ad Grat. Cyneg. 442. Lambin. et Wakef. ad Lucr. V, 1197. — 250 sqq. Locus praestantissimus, quo silentium et tranquillitas noctis una cum summa Troisnorum securitate, quam subito sequentur summus tumultus, summum periculum et exitium, egregie depingitur et ex oppositis mira quaedam vis et singularis affectus repetitur. — ,, Vertitur caelum: ex vulgari persussione, caelum singulis noctibus circumagi." Heyn. Cf. Ovid. Met. II, 70. similesque loci et quae in libro meo geogr. I. p. 510 sqq. exposui. Ceterum vertitur interea caelum secundum Macrob. VI, 1. Ennianum est hemistichium. Ann. enim VI. fr. 20. (p. 64. Hessel. s. p. 34. Vahlen.) sic se habet: Vertitur interea caelum cum ingentibus signis. — ruit, pro surgit ex oceano. Nam nox sequitur solem, ideoque ex mari surgit, quando sol occidit, et tingit se oceano, ubi sol oritur. Cf. infra V, 721. nox atra polum bigis subvecta tenebat et Ovid. Met. IV, 92. aquis nox surgit ab iedem cum adnott. ad Aen. I, 745. II, 8. et Geo. II, 842. Macrob. V, 5. censet, Vergilio ante oculos fuisse Hom. Il. VIII, 485. Sequitur autem hanc opinionem Schillerus noster in carmine die Nacht, ubi Sole in mare praecipitato An dem Himmel herauf mit leisen Schritten kommt die duftende Nacht, quod Henry, etiam in recentiorum carminibus multum volutatus, in schedis mecum communicatis memorat. Ruere eodem sensu legitur infra VI, 539. VIII, 369. X, 256. De monosyllaba huius versus clausula vid. adnott. ad Geo. I. 181. — 251. Involvens umbra etc. ad naturam noctis omnino spectat ideoque non repugnat vv. 251. et 240. umbra magna, quia caelum et terra, i. e. mundus ipse magnus est. Vid. ad Geo. II, 338. Ceterum cf. etiam adnott. ad Geo. III, 219. Aen. I, 225. 569. Haeckermanno quidem in Archiv f. Phil. XVIII, 3. p. 436. et Comm. p. 26. magna umbra nil esse videtur, nisi obscura (VI, 452.), atra (Val. Fl. V, 95.), nigra (Lucr. IV, 341.), densa (Hor. Od. I, 7, 21.); tum vero causa non apparet, cur poëta pro tali epitheto hoc inusitatum posuerit. Utut autem hoc est, id certe concedendum erit, umbram noctis commemorari posse, etiamsi luna luceat (vid. infra ad v. 255.). Ceterum animadverte, quam apte clausula illa monosyllaba, hoc homoeoteleuton et spondaicum versus metrum rei depingendae respondeant. - 252. Myrmidonum dolos non tantum i. q. Myrmidones, ut Heyn. arbitratur, sed etiam ad insidias ab iis structas et equum relictum referendum. Ceterum cur Myrmidones appellentur Graeci, supra ad v. 7. vidimus. -- fusi (prostrati) per moenia, per urbem quae propterea infra v. 265. somno vinoque sepulta dicitur. Cf. supra ad v. 234. adnott. Noli enim haec verba ad vigiles in muris dispositos et sopitos referre. Ceterum vid. Geo. II, 527. Aen. I, 214. Stat. Silv. I, 2, 59. Fusa iacet stratis et Burm. ad Val. Fl. I, 252., qui ad h. l. adnotat, xv9eis eadem ratione usurpatum legi in Oppiani Cyneg. IV, 350. — 253. , sopor [h. e. altus somnus] complectitur artus. Non moratur poeta in comissationibus Troianorum, quas attingit tantum v. 265. At vide ineptias Quinti Cal. XIII. pr." Heyn. — 254 -255. Phalanx (quam Heyn. de classe. Wund. autem, cum minus placeat pedestris iunctura: classis, navibus instructis, it a Tenedo, rectius de exercitu intelligit) vox Vergilio usitatissima, vel minimis exercitus partibus significandis ab eo adhibetur. Cf. Aen. VI, 489. XI, 92. XII, 277. 544. 551. 662. — instruLitora nota petens, flammas cum regia puppis Extulerat fatisque deum defensus iniquis

ctis (i. e. instructa acie ordinatis) navibus ibat (quae verba, si phalanx de exercitu accipitur, coniungenda esse patet) eadem ratione dictum, qua ap. Liv. XXV, 27. navibus proficisci, ap. Ovid. Fast. I, 233. rate venire et similia. Cf. autem Aen. X, 213. ter denis navibus ibant. --"tacitae per amica silentia lunae ornate pro noctu. Silentia noctis saepe apud poëtas; eadem tacita, silens, taciturna. Nunc Vergilius silentia ad lunam transtulit; [ut etiam Stat. Theb. II, 58.]; quod magis etiam poëticum, cumque silentia lunae per se dici recte possint pro nocte. sive luna fulgeat sive lateat, poëta tamen v. 340. oblati per lunam satis declarasse videtur, se lunam cum ratione posuisse, adoptata corum opinione, qui Troiam plenilunio excisam tradiderant. Vid. Vet. Schol. Euripideac Hecub. 913. et Petron. 89, 54. 55. [quibus adde Leschen in Iliade parva: Νὺξ μὲν ἔην μέσση, λαμποή δ' ἐπέτελλε σελ'νη]. — amica sil., h. e. grata et faventia insidiis Achivorum." Heyn. Vid. adnott. ad Geo. IV, 115. et cf. imprimis Stat. Theb. I, 370. neque amico sidere monstrat Luna vias, idemque Silv. V, 2, 38. tempus amicum fraudibus. Cum tacita autem luna conferri possunt Aen. III, 515. Hor. Od. II, 8, 10. taciturna noctis signa, Silius XV, 566. tacito sub lumine Phoebe, et tacita nox ap. Ovid. Met. IX, 474. Her. XVIII, 78. Fast. II, 552. Tibull. I, 6, 6. Henry (Tw. years II. p. 58. et Philol. XI. p. 608.) haec verba satis poëtice sic explicat: nemo cos videt praeter Iunam, nihil corum, quae spectat, prodentem et evulgantem, et Conington Vergilium fortasse tranquillum et nubibus vacuum lunae lumen (,,the cloudless tranquillity of the moonlight") exprimere voluisse putat coll. Plin. XVIII, 28, [69.] silente caelo et serenisque noctibus; quod vix probari potest. Ceterum fateor, si v. 340. et fama illa de Troia plenilunio capta non esset, me praelaturum fuisse Politiani Obss. Syll. 11, 100. in Gruteri Thes. Crit. I. p. 117. explicationem, qui silentia lunae de interlunio s. luna minime lucente intelligit, cum alibi (v. c. Plin. XVI, 39, 74. XVIII, 31, 74. Cat. R. R. 29. 40. Colum. VIII, 5, 15.) luna silens hoc significare soleat et interlunium insidias magis adiuvet, quam plenilunium. Sic etiam statuit Haeckerm. in Comm. p. 26 sqq. et Zeitschr. cet. XIX. p. 55., qui, cum Vergilius v. 251. 360. 397. 420. 621. sibi constet in atrae noctis commemoratione, Statius autem Silv. V. 4, 7. Theb. II, 58. et VI, 289. lunam pro nocte ponat, per silentia lunae nihil aliud significare censet, quam per silentia noctis ap. Tib. I, 5, 16. IV, 1, 29. Sil. I, 67. V, 2. VIII, 635. Val. Fl. II, 288. III, 398. et Ovid. Met. VII, 184; infra autem v. 310. lunam ad tempus modo apparuisse, ibid. p. 104. minus probabiliter suspicatur. Cf. ctiam infra ad v. 360. adnott. Non mirum tamen, Viros doctos diversissimas de h. l. sententias protulisse et Peerlk. (coll. Ovid. Met. VII, 184. Fertque ragos mediae per muta silentia noctis Incomitata pedes et Heynii adnot. ad Tibull. IV, 1, 129.) per muta silentia, Dietschium autem Theol. Verg. p. 22. (quamvis dubitanter) tectae p. a. s. lunac coniicere ,, ut luna illo ipso temporis momento nubibus obscurata ad ceteras res divinitus in Graecorum utilitatem provisas accessisse dicatur." Sed Codd. lectionem satis tuetur Paullin. carm. XV, 255. repetens verba tacitae per amica silentia lunae, ut etiam ap. Stat. Theb. II, 58. mediae silentia lunae commemorantur. (Ceterum cf. quos Taubmann. commemorat, quibus Burm. addit Muret. Epist. III, 50. Barth. ad Stat. Theb. II, 58. Torrent. ad Hor. Od. I, 25. alios). Recte vero Wagn. Comma vulgo in. fine versus positum sustulit, cum haec rectius cum subjectis iungantur. Ladew. (contra quem recte disputat Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. 55.) coll. Aen. III, 8-10. post petens Colo distinguit, ut a voce flammas apodosis incipiat et sententia sit: classis ibat, cum Sinon conspectis flammis claustra laxat. Sed vide adnott. ad v. 258. — 256. Fax ex navi praetoria sublata signum erat profectionis, et nunc quidem reditus versus litus Troianum. Henry in Two. years II. p. 59. comparat Stat. Achill. I, 33. facilus de puppe levatis et Liv. XXIX, 25. lumina in navibus singula rostratae, bina onerariae haberent; in practoria nave insigne nocturnum trium luminum fore. — 257. fata deûm iniqua pro diis

Inclusos utero Danaos et pinea furtim Laxat claustra Sinon. Illos patefactus ad auras Reddit equus, laetique cavo se robore promunt Thessandrus Sthenelusque duces et dirus Ulixes,

260

iniquis, infestis, sc. Troianis, Aeneam enim Troianum hic loqui debemus meminisse. Fata autem deorum non solum sunt, quae ipsos tenent (ut VII, 293.), sed etiam, quae ab iis dantur (ut supra v. 54. III, 717. IV, 604. V, 784. VI, 376.) — defensus, ita ut servaretur a Troianis. — 258. Danaos et claustra laxat per zeugma dictum esse pro claustris (foribus in latere) laxatis emittit Danaos, in promptu est. Cf. adnott. ad Geo. 1, 93. Aen. I, 426. et al. Ceterum non erat, cur editores fere omnes haererent in consecutione temporum ibat - - cum extulerat - - et lazat, quae est legitima et naturae prorsus conveniens. Argiva phalanz (classis) ibat (cui Imperfecto notio inest rei durantis), cum (postquam) regia navis flammam (quae signum esset profectionis) extulerat (quae res praeterea tam celeriter fit, ut vix animadversa iam praeterierit), quo signo conspecto Sinon extemplo laxat claustra, quae et ipsa actio est tam cito transiens, ut commode Praesente tempore significari potuerit. (Cf. modo ad v. 256. aduotata.) Plusquamperfectum et Praesens eadem ratione conjunguntur Aen. VIII, 219 sq. et XII, 430 sq. Conjungton mihi adsensus comparat Aen. X, 262., ubi, ut hic Imperf. et Plusquamperf., sic Praesens et Perfectum coniungantur. Quod autem attinet ad illum Plusquamperfecti usum de re tam subito et improviso accidente, ut conspectu citius transeat, cf. v. c. Liv. II, 14, 6. Proelio inito adeo concitato impetu se intulerant Etrusci, ut funderent ipso incursu Aricinos. id. XXXII, 2. Postquam recepere se regii, verterat periculum in Romanos. id. XXVIII, 2, 1. Tria millia ferme aberat, cum haud dum quisquam hostium senserat etc. Copula autem (fatisque), quam Heyn. unius Cod. Zulich. auctoritate deletam malit, omnes autem recentiores editores iure retinuerunt, offendere non potest. Sententia enim hace est: Cum classe adpropinquante navis regia facem extulisset. Sinon ca conspecta statim claustra laxat, ut a verbis fatisque deûm apodosis incipiat. Cf. autem de hoc usu Particularum cum - - et s. que adnott. ad Geo. II, 80. et Aen. II, 692. Admodum similis locus est Aen. III, 8 sqq. His expositis facile apparebit, errare Iahnium, locum sic distinguentem: petens. Flammas cum - - - Sinon; illos etc., ut apodosis incipiat ab his: illos patefactus; contra quem recte disputat Weickert. 1. 1. p. 11 sq., veram huius loci rationem bene perspiciens. Wagn., oblitus haud dubie, se in carmine interpretando versari, horum versuum membra ita disposita malit: Et iam Argiva phalanx, flammas cum regia puppis Ertulerat, tacitae per amica silentia lunae Litora nota petens, instructis navilnes ibat A Tenedo; fatisque cett. Peerlk. denique praeter necessitatem coni. Extulit: at fatis divûm def. in., at pro tum vero, tunc antem positum esse statuens; qua coniectura omnis loci vigor tollitur. — 259. Laxat claustra Sinon. Cf. Anth. Lat. II, 192, 14. laxantem claustra Sinonem et Petron. in Wernsd. Poët. L. min. IV, 763, 57. Danai relazant claustra. Similiter Geo. II, 331. Laxant arra sinus. --Sinon Graeca forma hic et infra v. 329., ut hiatus evitaretur. Cf. Bentl. ad Hor. Od. III, 8, 18. Ochsner. ad Cic. Ecl. p. 435. et 53. alii. -- ad auras reddit. Vid. supra v. 158. sub auras ferre. — 260. "se promunt, prodeunt: εππόθεν εχχύμενοι, κοίλον λόχον εκπρολιπόντες Odyss. VIII, 516." Heyn. Quae sequitur singulorum virorum enumeratio, cam ad Homeri exemplum conformatam esse, non est quod memorem. Similes locos habemus Geo. IV, 334. Aen. VII, 710. et alibi. Ceterum de numero heroum equo inclusorum, ut omnino de toto equo, cf. Heynii Excurs. III. ad h. l. — 261. Thessandrus, qui Homero non commemoratur, idem esse videtur, quem alii (Herod. IV, 147. VI, 52. Paus. IX, 5, 7. Apollod. III. 7. 2. Hyg. f. 71. Schol. Pind. Ol. II, 76.) Thersandrum, Dictys autem II. et ipse Thessandrum vocat, i. e. Polynicis et Argiae filius, quem tamen, a Vergilio dissentientes, Paus. et Dictys II. II. iam ineunte bello Troiano a Telepho occisum perhibent. Sthenelus, Capanei regis et

Demissum lapsi per funem, Acamasque Thoasque Pelidesque Neoptolemus primusque Machaon Et Menelaus et ipse doli fabricator Epeos.

Evadnes fil., Argivorum dux et Diomedis comes (cf. Hom. II. II, 564. IV, 365 sqq. V, 111 sqq. etc.), etiam ap. Hor. Od. I, 15, 24. et IV, 9, 20. commemoratur. Alii duo Stheneli infra X, 388. et XII, 341. prodeunt. Ceterum duces universe dictum, ἡγεμόνες, ἡγήτορες; non: duces huius expeditionis. — 262 ,, Demissum lapsi per funem, h. e. delapsi fune demisso; ex historia hoc acceperat; at egregie ad magnitudinem equi declarandam accommodavit. Itaque emphasin Quinctil. agnovit Inst. VIII, 3, 84., ubi vid. not." Heyn. Thiel. confert Hor. Ep. II, 1, 210. per extentum funem ire, et eiusd. A. P. 461. Si curet quis opem ferre et demittere funem. Quod autem attinet ad collocationem verborum, cf. locus prorsus eadem ratione conformatus infra v. 339 sqq. — De Acamante, altero Thesei fil. Demophoontis fratre, qui et ipse apud Homerum non invenitur, cf. Tzetz. ad Lycophr. 495. Interpp. ad Hygin. f. 108. et ad Sabini Epist. II, 23. — Thoas, Andraemonis et Gorges fil., qui Actolos ad Troiam expugnandam duxisse fertur. (Cf. Hom. II. II, 638. IV, 507. XIII, 215 sq. Hygin. f. 97. Tzetz. ad Lycophr. 1011.) Alius Thoas, Aeneae comes, infra X, 415. commemoratur. — 263. Neoptolemus, celeberrimus Achillis e Deidamiae fil., Pelei nepos, proprie Pyrrhus vocatus, qui Troia capta Priamum eiusque filium Politen interfecit (vid. infra v. 526.), Polyxenam ad Achillis tumulum immolavit (vid. infra III. 321 sqq. ibique adnott.), Andromachen et Helenum captivos in Epirum abduxit, ubi illam matrimonio sibi iunxit, tandem vero, Andromache repudiata et Heleno transmissa, cum Hermionen, Menclai et Helenae filiam Orestae desponsam rapuisset, Delphis ante aram patri constitutam ab Oreste occisus est (vid. infra III, 294 sqq. 325 sqq.). Cf. de eo Hom. Od. XIX, 326. XI, 505. Pind. Nem. IV, 82. VII, 50. Paus. I, 11. II, 23. Dictys VI, 7-9. Eurip. Androm. et Orest. pluribus locis. — ,, primusque Machaon intelligo, qui primus, inter primos, egressus est. Argutantur in hoc iam veteres. Vide Sext. Aurel. Victor O. G. Rom. c. 1." Heyn. Negari tamen nequit, hoc primus septimo ex novem heroibus, qui enumerantur, additum admodum molestum esse (quod etiam Wagn. censuit Qu. Virg. XXVIII, 5.), praesertim cum in sequentibus non Machaon, sed Neoptolemus primas partes agat, ut ne verbis quidem super omnes excellens vel cum Henr. Tw. years II. p. 61. per: qui primas agit partes (,,the person playing the first part" vel, quod exemplo mihi donato adscripsit: ,,the head of the gang, the ringleader)" explicari possit. Conington, cui adsentiri non possum, aut locum corruptum (?), aut sic distinguendum censet: - - Neoptolemus; primusque Machaon - - Epeos Invadunt urbem, ut discernantur ex equo prorumpentes et ad urbem accurrentes; vix enim. sumi posse a Vergilio non recte intellecta esse Homeri verba Il. XI, 506. παῦσεν ἀριστεύοντα Μαχάονα, ποιμένα λαῶν. Non inepte tamen Burm. comparat Val. Fl. IV, 221. Asper Iason Et simul Acacides, simul et Calydonis alumni, Nelidesque Idasque prior. Henry autem, qui primus hic non aliter atque supra v. 32. intelligendum putat, poëtam consulto ordinem turbasse suspicatur, ut oratio magis poetica fieret (?). Ceterum Machaon, Aesculapii ille filius, et bellica virtute et vulnera sanandi arte excellentissimus (Hom. II. II, 732. IV, 194. XI, 514. coll. Tzetz. ad Lycophr. 911. Propert. II, 1, 59. aliis), qui cum Podalirio fratre Messeniae quasdam nationes in bellum Troianum duxerat (cf. Hom. II. II, 729 sqq. IV, 202.) Heynio teste apud Thessalum in ποεσβευτικώ sub f. memoratur, paulo postquam equo exierat, vitam amisisse. Apud poëtas nomen eius haud raro κατ' εξοχήν pro excellenti medico ponitur (Ovid. Rem. Am. 546. Martial. II, 16. Stat. Sil. I, 4, 114. Sidon. Apoll. II, 12. etc. Cf. omnino Kerkhoven de Machaone et Podalirio primis medicis militaribus. Groning. 1837.) — Epeos, Panopei fil., qui Minerva hortante equum condidit. Hom. II. XXIII, 668. Od. VIII, 493. Dictys I, 17. Hygin. f. 180. Paus. II, 19. Ovid. Fast. III, 825. alii, Heynii Excurs. III. ad h. l. et supra ad v. 15.

285

Invadunt urbem somno vinoque sepultam,
Caeduntur vigiles, portisque patentibus omnis
Accipiunt socios atque agmina conscia iungunt.
Tempus erat, quo prima quies mortalibus aegris
Incipit et dono divom gratissima serpit:
In somnis ecce ante oculos maestissimus Hector

270

adnott. De graeca nominis forma, quam optimi Codd. exhibent pro vulg. Epeus, vid. adnott. ad Ecl. VI, 13., quibuscum cf. quae Iahn. ad h. L. disputavit. Conington vulg. scripturam servavit coll. Plaut. ap. Varr. L. L. VII. p. 324. Epeum fumificum et eiusd. Bacch. IV, 9, 13. Epiust Pistoclerus laud. a Lachm. ad Lucr. III, 374. p. 159. — "doli fabricator. Sic dólor pro equo ad insidias facto Homer. Odyss. VIII, 404." Heyn. Non tamen tamquam aedificator equi, qui machinae constructionem optimi nosset, Epeos expeditioni erat adiectus, sed quia etiam miles erat fortissimus. Cf. Süpflius, qui comparat Hom. II. VI. 314 sqq., ubi etiam Paris ipse sibi domum suam exstruxisse narratur. — 265. Cf. Ennius Ann. VIII. fr. 17. p. 43. Vahl. (p. 82. Hessel.) Nunc hosteis vino domiti somnoque sepultei. Idem est infra IX, 189. somno vinoque soluti. Sepultus de ebriis legitur etiam infra III, 630. Petron. in Wernsd. Poët. L. min. IV, 763, 56. sepultos Priamidas nocte et mero. Epit. Iliad. 732. somno vinoque sepultum Obtruncant et Prop. IV, 10, (III, 11,) 56. assiduo lingua sepulta mero (coll. Apulei. Met. VIII. p. 206. Elm. aliquem (vino) sepelire ad mortem); de dormientibus haud raro: velut Aen. VI, 424. custode sepulto etc. Lucr. I, 134. morbo adfectis somnoque sepultis. — 266. Caeduntur vigiles. Vid. infra ad v. 332. adnott. — 267. agmina conscia (quae rem cognitam habebant) iun gunt, h. e. sibi adiungunt, quod, si summam rei spectamus, nihil aliud est, quam se cum agminibus coniungunt. Cf. adnott. ad IV, 142. et XI, 145. — 268 sqq., Locus, cui similes e pluribus poëtis excitari possint, quoties per somnum species obiicitur, adumbratus videtur ex II. XXIII, 62 sqq., ubi Patrocli umbra Achilli apparet. Vergilium plane expressit Statius Theb. V, 265 sqq. et totum locum, qui sequitur, Seneca Troad. 438 sqq." Heyn. Conington memorat, incertum esse, utrum Vergilius tantum de somnio, an de umbra Hectoris re vera apparente cogitari velit. Cf. similis locus Aen. I, 353 sq. — prima quies. Cf. supra I, 470. primus somnus ibique adnott. — mortales aegri, quos Heyn. minus recte per infirmos explicat, hic, non minus quam Geo. 1, 237., sunt potius Homeri δειλοί βροτοί, quibus opponuntur μάκαρες θεοί. (Vid. Ecl. 1, 13. et Aen. I, 208. ibique adnott.) Thiel. apte commemorat Sil. IV, 794. Heu! primae scelerum causae mortalibus aegris Naturam nescire deûm, coll. cum Tibull. I, 7, 61. Bacchus et afflictis requiem mortalibus affert. Aen. XI, 152. Aurora - - miseris mortalibus almam Extulerat lucem; et de ipsa re Soph. Phil. 827. (υπνος) οδύνας άδαής και άλγεων. Eurip. Or. 207. πότνια λήθη κακών τοίσι δυςτυχούσι εύκταία θεός. Tibull. III, 4, 20. (Somnus) menti Deus utilis ae grae, et Ovid. Met. XI, 625 sqq. — Primum autem somnum altissimum esse constat. Cf. Aen. I. 470. ibique adnott. — 269. Wold. Ribbeck. comparat Eurip. Hec. 914. μεσονύχτιος ωλλύμαν Ήμος έχ δείπνων υπνος ήδυς έπ' όσσοις Κίδναται. dono hic Ablativum esse patet. — serpit, quia latenter membris infunditur. Cf. etiam Plin. H. N. VII, 24., ubi somnus serpens commemoratur. Ceterum Punctum, quod vulgo in fine huius versus ponitur, in Colon mutavimus, cum haec arcte cohaereant: Tempus erat — ecce, in somnis adesse visus est Hector. In prosaica oratione membra sententiae per cum coniungenda erant. Cf. loci simillimi III, 90. XII, 113. XI, 550 sqq. 608 sq. (Probat distinctionem a me factam Conington, quam etiam Ladew. sequitur, dum ceteri recentiores editores Punctum servant.) — 270. Poeta imitatus videtur Ennium, cuius Cic. Acad. IV, 16, 51. haec verba affert: risus Homerus adesse poëta (Annal. I. fr. 7. p. 6. Hessel, s. p. 4. Vahl.); quare Merula hoc ipso Maronis loco collato suspicatur, integrum Ennii versum hunc fuisse: In somnis mihi visus H. a. p. (Spangenb. autem p. 2. sic scripsit: Insomnis ibi visus H. a. p., et statim subiungit alterum

Visus adesse mihi largosque effundere fletus, Raptatus bigis, ut quondam, aterque cruento Pulvere perque pedes traiectus lora tumentis. Hei mihi, qualis erat! quantum mutatus ab illo

illum versum, quem infra v. 274. a Vergilio translatum videmus). — ma estissimus Hector. Thiel. recte adnotat, talem Superlativum nominibus propriis additum, ut pulcherrima Dido, maximus Atlas etc., indicare absolutam aliquam et in suo genere perfectam speciem maestitiae, pulchritudinis, magnitudinis. — 271. visus adesse, adstare, sic ut quondam conspiciebatur, cum raptatus erat. Videri verbum proprium de somniis et somni simulacris, ut apud Graecos doxeir (de quo Thiel. conferri iubet Valken. ap. Wyttenb. ad Plut. de S. N. V. p. 54. et Stallbaum. ad Plat. Crit. 2.). Cf. infra III, 150. V, 637. Tibull. III, 4, 24. Ovid. Met. IX, 495. XV, 653. id. A. A. II, 328. Cic. Div. I, 23, 46. 24, 29. 51. Acad. II, 14, 47. extr. cett. -- Raptatus bigis. Cf. Ennii Andromachae fr. 12. (p. 105. Vahl.) Vidi - - Hectorem curro quadriiugo raptarier. Comma post bigis positum, quod iam Gronov. (cui adsentitur Hand. in Diatr. ad Stat. T. I. p. 217.) et Wakef. tolli iusserant, nosque in I. et II. edit. cum Heyn. et Wagn. omiseramus, in edit. III. cum Iahnio restituimus, cum verba ut quouclam non solum ad raptatus bigis, sed etiam ad sequentia aterque etc. pertineant. (Secuti sunt Haupt., Ladew. et Conington. Wagn. in recentiss. edit. et Ribbeck. utruinque Comma et ante et post ut quondam omiserunt.) Sensus enim, quem rectissime perspexit Henry (Class. Mus. XXI. Tw. years II. p. 62 sqq. et Philol. XI. p. 608.), hic est: Hector sommianti mihi visus adesse eadem signa exhibens acceptae iniuriae, quae vigilans eum exhibentem videram ad Troiam statim postquam raptatus erat bigis etc., et constructio loci sic procedit: maestissimus Hector, raptatus bigis aterque cruento pulvere perque pedes traiectus lora tumentes, ut quondam, visus adesse mihi largosque effundere fletus. In somniis autem mortui solent apparere eodem corporis habitu, quo erant, cum moriebantur. (Cf. Ovid. Met. XI, 653.) Eodem enim statu sunt etiam apud inferos (vid. Aen. VI, 494.). Peerlk., qui sine iusta causa hanc suadet versuum transpositionem: 271. 274—278. 272. 273. 279. etc., pro bigis ut quondam scribi voluit quondam bigis. -- ,, ater plus quam respersus, inquinatus. Cf. Hom. II. XXII, 401 sqq." Heyn. Wund. adnotat, foeditatem adspectus magis notari adiecto cruento, quam voc. atcr. Cf. infra XII, 450. ubi atrum agmen, i. e. pulvere sordidum, et adnott. ad Geo. I, 129. — 273. traiectus per pedes lora gracca constructione, pro: traiectis per pedes loris, s. habens lora per pedes traiecta. Particip. Perf. Pass., pro Participio Medii Graec. positum, Accus. Obiecti attrahit. Sic v. c. Tac. Hist. VIII, 74. aram posuit casus suos in marmore expressam et Val. Fl. I, 398. insequaris casusque tuos expressa, Phalere, arma geris, i. c. expressos in se habentem, habentia. Gossr. (qui fusius de hac re disputat) comparat Hor. Sat. I, 6, 74. pueri laevo suspensi loculos tabulamque lacerto. Cf. etiam Naegelsbach., Censor meus Monac., l. l. p. 110. omninoque adnott. ad Ecl. I, 54., ubi praeter hunc locum addi possunt Aen. II, 210. 219. 221. De ipsa re cf. Hom. II. XXII. 396 sq. tumentes; ut oldar in fabula Oedipodis. Ceterum Henry (II. II.), arte medica edoctus, mortuis non tumere pedes loro traiecto, simulque premens locum Soph. Ai. 1040. Έχτως μέν - - ἀπέψυξεν βίον et ipsius Vergilii Aen. I, 483. Hectora - - raptaver at Examinumque - - corpus vendebat Achilles, admodum probabiliter contendit, Vergilium hic et Aen. I. 483. cogitare Hectorem nondum mortuum ab Achille currui alligatum et sic demum raptando (ut ipsius poëtae verbo utar) prorsus enecatum esse. Recte adsentiuntur Ladew. et Wagn. in min. edit. — 274. Locus praestantissimus et pristinae praesentisque fortunae comparatione miserabiliter tangens animos. Versum 274. Ennii (p. 125. Hessel.s. p. 4. Vahl.) esse Servius docet. Vahlen autem verba tantum Ei mihi qualis erat Ennii esse censet caque tamquam Annal. I. fr. 8. statim post fragm. supra ad v. 270. allatum posuit. — Hei mihi! Aliquot Codd. heu, quam lectionem Wagn. pro-

275

Hectore, qui redit exuvias indutus Achilli, Vel Danaum Phrygios iaculatus puppibus ignis, Squalentem barbam et concretos sanguine crinis Volneraque illa gerens, quae circum plurima muros Accepit patrios! Ultro flens ipse videbar

pterea rejicit, quod Romani heu me, non heu mihi, contra hei mihi, non hei mc dixerint (coll. Huschk. ad Tibull. II, 6, 28. et infra XI, 58. XII, 620.). Quam sententiam quamquam falsam esse nuper contendit Handius Tursell. III. p. 68 sq., haud paucis locis Codd. auctoritate hen mihi edendum esse censens (vid. ad Aen. XI, 57.), hic tamen ob meliorum Codd. consensum hei retinendum. Cf. Hand. ibid. p. 44. - quantum mutatus ab illo, i. e. quantum mutatione facta diversus ab illo. (Cf. Hand. Turs. I. p. 42.) Simillimus est locus Ovid. Met. VI, 273. Heu quantium haec Niobe Niobe distabat ab illa, Quae etc. Cf. etiam Val. Fl. IV, 398. Qualis, et a prima quantum mutata inventa! Stat. Theb. VII, 707. Quantum diversus ab illo, Qui tripodas etc. Silius X, 508 sqq. Heu quis erat! quam non similis modo Punica telis Agmina turbanti. Wold. Ribbeck. praeterea confert Ambros. spir. sanct. II. prol. 13. hunc locum sic imitatum: longe mutatus ab illo Samsone, qui rediit allophylorum indutus exuvias. — ,,qui redit, pro qualis redibat, paullo insolentius; et inf. v. 279. accepit pro acceperat, graeca, saltem Homerica structura." Heyn. Bothius in Virg. Virgiliano p. 13. coniicit, aut v. 276. iaculatus in iaculatur mutandum, aut hic qui exuvias rediit indutus Ach. legendum esse; eandemque coniecturam etiam Peerlk. profert, sed illud, Wagnero iudice, non necessarium, quia ad iaculatus non cum Bothio est intelligendum, sed repetendum sit qui redit, hoc autem inelegans ob duram elisionem. Ceterum vid. adnott. ad Aen. I, 99. et Iahn. ad h. l., qui docet, poëtam voc. redit non ex grammatica lege ad erat, sed ex cogitatione ad praesens tempus referre, tamquam Hectorem redeuntem intucatur. Cf. similes locos II, 663. IV, 149. VI, 534. VII, 458. XI, 172. cum adnott. et Wagn. Qu. Virg. VII, 2. Recte igitur etiam Freudenberg. p. 17. Peerlkampii coniecturam reiicit. — "exuvias A., arma Achillea, Patroclo detracta. Il. XVII, 194." Heyn. De forma Genitivi Achilli vid. ad Geo. III. 91. — 276. Danaum puppibus, in naves Achivorum. Respicit pugnam ad naves Graecorum Π. XIII. sqq. et XVI, 122. τοὶ δ' ξμβαλον ακάματον πῦο Νηὶ θοῦ." Heyn. Cf. etiam Hom. Il. XXII, 374. Εκτωρ, η ότε νηας ενέποησεν πυοι κηλέω imprimisque II. XV, 596 sqq. Ovid. Met. XIII, 91. Ecce ferunt Troes ferrumque ignesque Iovemque in Danaas classes. Dativus autem haud raro sic adiungitur verbis motum aliquem indicantibus. Cf. adnott. ad Ecl. II, 30. Sic iam Hom. Il. IV, 523. et XIII, 549. ἄμφω χείρε φίλοις ετάροισι πετάσσας etc. Puppibus iaculari est nostrum den Schiffen zuschleudern et aptissime dicitur de vibratis et rapido impetu coniectis ignibus. Vid. adnott. ad Ecl. II, 30. VIII. 101. Aen. II, 36. 85. al. Ladew. paullo subtilius de propria signif. voc. puppes cogitat, cum naves ad terram applicatae puppes litori advertant. -- 277. Squalentem barbam -- gerens: haec ad verba quantum mutatus erat referenda esse patet. — "concretos sanguine crines, foedum quidem, sed quod horrorem non minus quam miserationem facere quest." Heyn. Cf. Ovid. Met. XII, 270. barba concreta sanguine pendet. XIV, 201. concretam sanguine barbam. Val. Fl. III, 386. pingui concretos sanguine crines. — "vulnera omnino in pugnis cum Achivis factis accepta interpretabar; nunc intelligo, haec non convenire cum ceteris, quae miserationem faciunt, meliusque referri ad τὸ αλχίζεσθαι, vulneribus foedatum cum sit corpus cuesi Hectoris ab accurrentibus Achivis, vid. Iliad. XXII, 369--375.; simulque ad laniationes tracti circa muros corporis; quandoquidem adiectum circum muros patrios." Heyn. — gerens. Vid. ad Geo. II, 122. et Aen. I, 315. - 278. circum plurima muros. Praepositione ad Graecorum exemplum a Casu suo seiuncta. Cf. etiam supra adnott. ad v. 142. – 279. ultro, non cum flens, sed cum compellare coniungendum, hic, ut infra v. 372. IV, 304. VI, 387. 499. X, 606., Compellare virum et maestas expromere voces: "O lux Dardaniae, spes o fidissima Teucrum, Quae tantae tenuere morae? quibus Hector ab oris Exspectate venis? ut te post multa tuorum Funera, post varios hominumque urbisque labores Defessi aspicimus! quae causa indigna serenos Foedavit voltus? aut cur haec volnera cerno?"

285

**280** 

significat: non compellatus ab eo, ideoque prior eum videbar compellare, von freien Stücken. Vid. supra ad v. 145. et Wagn. Qu. Virg. XXVII, 2. — flens ipse, non minus quam ille. Cf. v. 271. et Ovid. ex P. I, 4, 53. et narrare meos flenti flens ipse labores. — 281—286. "Quasi immemor caedis Hectoris eum obiurgat, quod tam diu abfuerit et nunc demum ad auxilium Troianis ferendum adveniat. — Etiam in his Ennium [in Alex. fr. 10. p. 101. Vahl.] ante oculos habuit, cuius versus ap. Macrob. VI, 2. [p. 511. Jan.] O lux Troiae, germane Hector! Quid ita cum tuo [rectius contuo] lacerato Corpore miser? aut, qui te sic Respectantibus tractavere nobis? [Cf. etiam Anth. Lat. I, 147, 7. O lux Dardaniae, Troianae gloria gentis. ] — Lux autem non ad gloriam referendum, sed de salute accipiendum, si quidem ex Homerico  $\varphi \dot{\alpha} o_{\varsigma}$  expressum." Heyn. Et sic sane lucem afferre pro salutem ferre legitur ap. Cic. Man. 12, 33. alibi. Cf. etiam Phil. X, 6, 12. Tamen etiam altera explicatio (quam Gossr. praefert) ferri potest; quamquam hoc sensu saepius lumen usurpatur. Nam etiam ap. Plin. H. N. XVII, 5, 3. (non Epist. XVII, 5., ut Gossr. scribit) Cicero lux doctrinarum altera (post Homerum) vocatur, ut Cic. Cat. IV, 6, 11. Romam lucem orbis terrarum appellat. — Darduniae. Vid. ad III, 156. Pro jidissima Schol. Hor. Crucq. Sat. I, 7. et Od. IV, 5. sanctissima, invitis Codd. et Macrob. Sat. IV, 2. — 282. quibus ab oris. Vid. ad Geo. II, 171. — 283. Exspectate venis pro exspectatus. Eandem attractionem Vocativi habemus infra IX, 485. XII, 947. et apud Prop. III, 7, (II, 15,) 2. Lectule, deliciis facta beate meis. Catull. LXXII, 1. Rufe mihi frustra ac nequidquam credite amice. Tibull. I, 7, 53. sic venius hodierne. Pers. III, 28 sq. Stemmate quod Tusco ramum millesime ducis, Censoremve tuum vel quod trabeate salutas; quo pertinet etiam notissimum illud macte virtute esto. Cf. Periz. ad Sanct. Min. II, 6. Ruddim II. p. 11 sq. Heind. ad Hor. Sat. II, 6, 20. Huschk. et Dissen. ad Tib. l. l. lahn. ad Ovid. Trist. III, 14, 2. Iacobs. Blumenlese II. p. 76. Bach. Geist d. Röm. Eleg. p. 75. Krüger. Untersuch. III. p. 32. p. 76 sqq. alii, et de eodem Vocativi usu apud Graecos praeter eos, qui a Matth. Gr. Gr. §. 312, 1. et a Kühnero Gr. Gr. §. 510, 4. laudantur, Britann. Diar. Class. Vol. XVI. p. 351. Conington confert Aesch. Suppl. 535. γενοῦ πολυμῆστος, ἐψάπτος' Ιοῦς. Ceterum de formula exspectatum venire Peerlk. conferri iubet Plaut. Mostell. II, 2, 11. Gronov. ad eiusd. fab. 1, 3, 31. et Interpp. ad Liv. XXVIII, 27. ut (ώς, quomodo, i. e. qualem) nunc plurimos editores secutus coniungo cum te adspicimus, Particulam cum Gossravio et Kappesio II. p. 17. ad tristem Hectoris habitum referens, non vero cum Ladew. explicans per: quo sensu, qua animi motione, quae interpretatio num Rom. dicendi usui conveniat dubito. Wund. et Wagn. (quibus prius adsensus sum) iungunt ut defessi, i. e. quam defessi, quantis cladibus exhausti. Sed vide, quae Kappes 1. 1. et Conington huic rationi opponunt, cui etiam verborum collocatio non favet. Ceterum Conington suspicatur, Vergilio hic ante oculos fuisse Hom. II. VII, 4 sq. "Ως ἄρα τω (Hector et Paris) Τυώεσσιν εελόσμένοισι φανήτην. - 284. hominumque urbisque labores. Cf. Geo. I, 118. hominumque boumque labores et supra v. 11. Troiae supremum laborem. — defessi, sc. cladibus. Heyn. comparat Horat. Od. II, 4, 11. Tradidit fessis leviora tolli Pergama Graiis. Gossr. (coll. Claud. R. Pros. I, 105. Te recipit post fulmina fessum Iuno) coniungit verba post funera defessi, quasi pro funeribus defessi posita. — causa, res, quae in causa est. Lucr. III, 484. paullo si durior causa insimuavit. V, 347. ibi si tristior incubuisset causa. — indigna, turpis, detestanda, ut XI, 108. Ille nihil, nec me quaerentem vana moratur, Sed graviter gemitus imo de pectore ducens ,Heu fuge, nate dea, teque his, ait, eripe flammis. Hostis habet muros; ruit alta a culmine Troia. Sat patriae Priamoque datum: si Pergama dextra Defendi possent, etiam hac defensa fuissent. Sacra suosque tibi commendat Troia Penatis;

**2**90

fortuna indigna; unde exclamatio illa indignum! Hor. Ep. I, 6, 22. Ceterum cf. cum hoc versu Ennius 1. supra laud. quid te ita contuo lacerato Corpore, Miser, aut qui te sic tractavere nobis respectantibus? — 287. Ille nihil, scil. respondit ad quaestiones meas (cf. supra adnott. ad v. 24.); nec me - - moratur, non curat vanas quaestiones meas (hült sich dabei nicht auf), sed fugam celerrimam mihi suasurus statim rem ipsam paucis verbis aperit. Sic autem morari, imprimis voce nihil adiuncta, saepe pro curare dici constat. Cf. infra V, 400. Plaut. Aul. II, 1, 47. Hor. Ep. I, 15, 16. II, 1, 264. Ovid. Fast. I, 161. Liv. III, 56. IV, 42. etc. Henry (Tw. years II. p. 70. et Philol. XI. p. 609.) explicat: non moratur fugam mean. Sed nonne hoc poneret consilium fugiendi ab Aenea iam significatum? — 288. "Gemit de patriae interitu et quod vir fortis forti fugam suadere cogitur." Gossr. Cf. Ovid. Met. I, 656. alto tuntum suspiria ducis l'ectore et X, 402. suspiria ducit ab imo Pectore. Totus hic versus inde a voce gemitus iteratur in Anth. Lat. I, 172, 92. — 289. Heu juge. Cf. infra III, 44. et Hand. Tursell. III. p. 68., qui docet, cum Imperativo heu coniungi, ubi ad rem agendam aliquem excitemus cum maiore animi commotione. — 290. Hostis habet muros. Vid. Burm. ad Val. Fl. III, 45. — "Ruit alto a culmine Troia (etiam inf. v. 603.) ex Homerico, quod saepius invenitur, κατ' ἄκρης. Dorvill. bene coni. ruit alta a culm. Troia, quod significantius est, et sic Acronem legisse Iani vidit ad Hor. Carm. IV, 6, 3. [ubi legimus Troiae victor altae Phthius Achilles] et Hom. II. XIII, 772. ώλετο πάσα κατ' άκρης "Ilios αίπεινή. Adde Il. XV, 557. 558." Heyn. Quae consideranti, cum Codd. in eiusmodi re non magna sit auctoritas, Cod. autem Coll. Ies. diserte alta exhibeat et infra v. 603. item simpliciter legatur sternitque a culmine Troium, mihi lectio alta (etiam Brunckio, Wakefieldo, Schirachio p. 371. Iahnio et Gossravio magis arridens, praeferenda visa est, quam post me etiam Süpfl., Haupt. et Ladew. receperunt, et Schrader in Muetzellii Zeitschr. VII. p. 727. defendit, dum Wagn., Bryce, Ribbeck. et Coningt. alto servarunt, quod etiam Schenkl. in Zeitschr. f. d. Oest. G. 1852. p. 394. coll. infra v. 410. defendit. Wagn. tamen in Philol. Suppl. I.p. 376. et ipse proclivis est ad alteram lectionem praeserendam, hace adnotans: "Et potuerunt librarii, ut alto scriberent, eo induci, quod meminerant illa ex alto, ah alto vel a summo culmine multis locis scripta, quae de tecti altitudine vel summitate accipienda sunt;" quare in recentiss. edit. et ipse alta restituit, quod improbat Hacckerm, in Zeitschr. etc. XIX. p. 55. Ceterum cf. adnott. ad Geo. I, 485. ..., Ad v. 291. 292. cf. inf. XI, 288. 259. Habet patria et Priamus omnia, quae a te ad ipsum defendendum tieri ac praestari potuerunt." Heyn. Ct. Aen. IX, 135. Sat fatis Venerique dutum. Val. Fl. III, 688. Sat lacrimis comitique datum et Silius II, 561. sat Fidei proavisque datum. Ceterum Naegelsbach., censor meus Monac., I. I. p. 111. hunc locum (rectius fortasse) sic distingui voluit: Sat patriae Priamoque datum: si Pergama dextra Defendi possent, etiam hac defensa fuissent; Sacra suosque tibi commendat Troia Penates. Sensum enim esse: Urbi et regi sat datum, hi enim servari diutius omnino non possunt; sed sacris et Penatibus servandis cura etiamnum adhiberi potest; quam rationem etiam Conington probat. — 292. hac, deixiixos, Hectoris manu, h. e. mea. Cf. VIII, 570. IX, 205. etc. — 293. "Penates sunt publici, dii Troiae patrii, urbis tutela. De forma eorum ac specie vid. III, 148. 173. 174." Heyn. Cf. Heynii Excurs. IX. ad h. l. Müller. de Etruscis T. II. p. 57. Voss. ad Geo. p. 205. Heindorf. ad Hor. Sat. I, 5, 65. Schmid. ad Hor. Ep. I, 7, 93. Iacobs Blumenlese II. p. 63. et Walz. in Pauly Realencycl. V. p. 1314 sq. De etymologia huius vocis (sive a Hos cape fatorum comites, his moenia quaere, Magna pererrato statues quae denique ponto." Sic ait et manibus vittas Vestamque potentem Aeternumque adytis effert penetralibus ignem. Diverso interea miscentur moenia luctu

295

penitus sive a penu deductae) cf. Cic. de N. D. II, 27, 68. Macrob. Sat. III, 4. Ernesti in Clav. Cic. s. v. et Muret. ad Plaut. Asin. I, 1, 28. Facile eos loco moveri et auferri potuisse, apparet infra ex v. 717. — "Sacra et Penates possunt pro eadem re haberi: ut illa, quibus generis notio inest, declarentur per hos. Sic saepe sacra universe de deorum simulacris, etiam de his ipsis Penatibus: v. c. Ovid. Fast. I, 527. Mox tamen v. 296. 297. vittas Vestamque et ignem sacrum memorat, quae omnia cum Penatibus asportavit; haec igitur per sacra declarare potuit." Heyn. Hoc rectius. Cf. etiam Ovid. Met. I, 287. Tectaque cumque suis rapiunt penetralia sacris et Hor. Od. IV, 4, 53. Gens, quae cremato fortis ab Ilio - - sacra Natosque maturosque patres Pertulit Ausonias ad urbes. Infra v. 320. sacra victosque deos eadem ratione iunguntur. Ad sacra igitur simul audi sua ex sequente suos repetendum. Thiel. tamen priorem rationem amplectitur, hunc locum non aliter explicans atque III, 12. Penatibus et magnis dis, III, 442. divinosque lacus et Averna sonantia silvis et similes. — 294. fatorum comites, comites errorum et casuum, qui a fato tibi sunt destinati. Totus hic versus iteratur in Anth. Lat. I, 175, 197. — 295. magna vocat Lavinii ab Aenea condendi moenia (i. e. urbem: vid. ad v. 234.), Romac inde oriundae respectu habito. Cf. III. 159. Tu moenia magnis Magna para. Ceterum Wagn. docet, Magna cum vi relativae enuntiationi adiunctum esse hoc sensu: pererrato quidem ponto demum, sed magna statues; ut III, 546. Praeceptisque Heleni, dederat quae maxima, rite Iunoni - - adolemus honores. Cf. etiam Aen. V, 728. Krüger. Untersuch. III. §. 85. p. 209. Ramsh. §. 169, 3, d. - statuere autem moenia dicitur de primo conditore, ut Aen. I, 573. ut IV, 655. Prop. IV, 10, (III, 11,) 21. Vellei. I, 1. Mela II, 18. - 296., Vittas religiose posuit, cum Vesta vittata aut cum vittis dicenda esset. Sup. v. 168. de Pallade: Virgineas ausi divae contingere vittas. Visus autem est Hector ex ipsa Vestae aede simulacrum deae cum igne sacro efferre. Quo vero loco Penates positi fuerint, poëta non docuit." Heyn. Cf. adnott. ad Ecl. II, 8. Geo. I, 173. 335. cett. Offendere autem potest Vestae simulacrum e templo ablatum, cum Paus. Cor. 35. et Ovid. Fast. VI, 295. asseverent, nusquam in templis fuisse huius deae simulacrum, sed tantum ignem perpetuum, quo ipsa significetur. Sed cum Ovid. 1. 1. ipse dicat Et diu stultus Vestae simulacra putavi et antea III, 45. bona fide Vestae simulacra commemoret, etiam Vergilio hic error facile condonandus, imprimis cum extra templa effigies huius deae varie exprimeretur. Cf. Maffei gemm. T. II. tab. 76. Montfauc. Suppl. T. I. tab. 22. Begeri Thes. T. II. p. 629. 638. Lips. de Vesta c. 3. et Heyn. ad Apollod. p. 7. Ceterum Vesta cum Laribus et Penatibus haud raro coniungitur. Cf. infra V, 744. IX, 258. — 297. De adytis penetralibus, i. e. internis. vid. adnott. ad Geo. I, 379., ubi tecta penetralia. Sic etiam V, 660. foci penetrales, IV, 504. sedes penetralis, Ovid. Met. XIII, 337. signum penetrale Minervae etc. — effert, i. e. per somnum efferre mihi videtur; somnium mihi eum producit efferentem. — 298—301. "Interea urbs miscetur luctu, h. e. in urbe miscetur (cf. II, 486. et IV, 160., et ibi adnott.) luctus, h. e. eiulatus, clamor (mox v. 301. sonitus) diversus, e diversis urbis partibus." Heyn. Potius in diversis urbis partibus, ut cum Henrico (Tw. years II. p. 71. et Philol. XI. p. 609.) etiam Ladew. et Wagn. epitheton recte explicant. Ceterum cf. XII, 621. quisve ruit diversa clamor ab urbe, ubi quae antecedunt v. 620. quid tanto turbantur moenia luctu, prorsus i. q. hic miscentur moenia luctu. Vid. etiam XII, 805. luctu miscere hymenaeos. Conington, cui luctus videtur "peculiarly used of the agony during a battle," confert supra v. 26. 369. et Sall. Iug. 97. luctu atque cacde omnia conplentur. Scilicet, cum prima luctus causa sit caedes vel mors

Et magis atque magis, quamquam secreta parentis
Anchisae domus arboribusque obtecta recessit,
Clarescunt sonitus armorumque ingruit horror.
Excutior somno et summi fastigia tecti
Ascensu supero atque arrectis auribus adsto;
In segetem veluti cum flamma furentibus Austris
Incidit, aut rapidus montano flumine torrens
Sternit agros, sternit sata laeta boumque labores

alicuius, eius in proelio imprimis locum esse per se patet. Ceterum videtur hunc locum respexisse Val. Fl. III, 113. At magis interea diverso turbida motu Urbs agitur. — 299. magis atque magis, ut Geo. III, 185. Aen. XII, 239. Tac. Ann. VI, 21. Suet. Vit. 11. Vesp. 3. Tit. 3. Plin. Ep. VII, 3. X, 28. Sen. de Benef. II, 15, 4. Cf. Hand. Turs. III. p. 565. cum adnott. ad Geo. IV, 86. — 300. "domus secreta recessit, pro: erat secreta, remotior a litore et porta Scaea, eaque parte, qua Achivi urbem ingressi erant. Stat. Theb. V, 242. et si lata recessit Urbe domus." Heyn. Sic et alibi recedere de locis abditis et remotis; velut Catull. LXIV, 42. quacunque opulenta recessit Regia, Ovid. Met. VIII, 589. procul, en! procul una recessi Insula grata mihi etc.; unde repetendus usus Subst. recessus (Aen. VIII, 193. etc.). — 301. Clarescunt sonitus. Cf. infra v. 705. clarior ignis Auditur. Sic vox clarescit in Gabii Bassi fragm. ap. Gellium V, 7. et tibiae ap. Quinct. I, 11 (19), 7. Omnino multa verba ad auditum et visum pariter referri constat. — armorum ingruit horror. Ingruere, quod plerumque de rebus molestis et perniciosis dicitur, quae subito accidunt (cf. VIII, 535. bellum ingruit, XII, 254. imber ferreus ingruit cett.), hic nihil fere aliud est, quam subito adpropinquare, propinquius audiri. Ceterum cf. Doederl. Synon. II. p. 122. et Boetticher. Lex. Tacit. p. 274. — horror. Cf. XII, 405. saevus campis magis et magis horror Crebrescit. — 302. Excutior somno. Cf. Ovid. Met. IX, 695. (ibique Gierig. et Bach.) XI, 678. Her. XIII, 111. Claud. in Ruf. II, 140. Calpurn. Ecl. X, 11. et Cort. ad Lucan. I, 77, 117. fastigia tecti Henry (Tw. years II. p. 72.) recte explicat per tectum fastigatum, comparans Liv. XLIV, 9. scutis super capita densatis - - fastigatum, sicut tecta aedificiorum sunt, testudinem faciebant. — 302 - 308. Ascensu supero, pro adscendo. Sic VI, 676. hoc superate iugum, i. e. adscendite. — 303. Verba arrectis auribus adsto (vid. ad Aen. I, 152.) continent simul stuporis notionem; ita enim sententiae cohaerent: arrectis auribus adsto, veluti - - stupet pastor accipiens sonitum. "Quae sequitur comparatio duplex, adumbrata est ex II. II, 455. 456. XI. 155 sqq. et Il. IV, 452—455. adde V, 87 sq. XI, 492 sqq. Lucr. I, 282—290. Cf. inf. v. 496 sq. Aen. XII, 523 sqq. et X, 405 sqq. [Adde Hor. Od. III, 29, 33 sqq. IV, 2, 5 sqq., imprimis autem Ovid. Met. VIII, 551 sqq.] - - -Fortasse in eo poëta reprehendendus videri potest, quod ex Aeneae narrantis persona talis comparatio non satis commoda intexta sit. Sed illius narrantis recordationem suavitas narrationis iamdudum audientium animis excussit." Wagn, in edit. min. adnotat: "rei magnitudine et atrocitate ita abripi poëtae animum, ut rem non diserte indicet, ad quam spectet comparatio: Tum omnia ardere et vastari mihi visa, veluti cum etc." Rectius autem Ladew. imprimis sequens inscius tertium comparationis continere censet. Uterque stupet, causam rei, quam videt, non perspiciens, quid de re cogitandum sit nesciens. — 304 sqq. Cf. Hom. II. II, 455 sq. IV, 452 sqq. V, 87 sqq. furentibus Austris, i. e. ventis omnino. Vid. tamen adnott. ad Ecl. II, 58. Conington adnotat, pro furentibus exspectari posse ferentibus, ut Geo. II, 311., sed invitis Codd. nihil mutandum esse recte iudicat. — 305. torrens, xeluaçõos, rapidus, quippe auctus montano flumine, aquarum colluvie e montibus delabente. Vergilio ante oculos fuisse videntur Hom. Il. XI, 492 sqq. et Lucr. I, 281 sqq., quod etiam Conington animadvertit. Ceterum cf. Anth. Lat. III, 106, 23. Ut gravis hiberno torrens de monte volutus. — 306. Sternit - - sternit

15+

Praecipitesque trahit silvas; stupet inscius alto Accipiens sonitum saxi de vertice pastor. Tum vero manifesta fides, Danaumque patescunt Insidiae. Iam Deiphobi dedit ampla ruinam Volcano superante domus, iam proximus ardet Ucalegon; Sigea igni freta lata relucent. Exoritur clamorque virum clangorque tubarum.

310

Vid. adnott. ad Ecl. IV, 6. (ubi hic locus addatur.) — Verba sata laeta boumque labores leguntur etiam Geo. I, 325., ubi vid. adnott. Cf. etiam ibid. v. 118. De lactis satis vid. adnott. ad Geo. I, 1. Ceterum praeter Hom. 1. 1. cf. etiam II. V, 92. — 307. inscius, causam tumultus nesciens. Verba stupet inscius redeunt infra VII, 381. et X, 249. - 308. Cf. Iliad. IV, 455. Των δέ τε τηλόσε δουπον έν ουρεσιν έκλυε ποιμήν. Gossrau praeterea confert similes comparationes ap. Hom. II. IV, 452. XI, 155. Lucr. I, 282. Hor. Od. III, 29, 38. IV, 2, 8. Geo. II, 304. Aen. X, 405. XII, 523. — accipiens, audiens. Vid. supra ad v. 65. saxi de vertice, ut I, 225. Îupiter de vertice caeli despicit. Ceterum verba saxi de vertice pastor iterantur in Anth. Lat. I, 178, 136. — 309 — 813. Tum vero manifesta fides, scil. captae urbis, ut alibi rebus fides fieri dicitur eventu; ideoque i. q. res iam manifesto intellecta est. (Etiam Haeckerm. in Zeitschr. XIX. p. 55. recte vertit: "Da nun war die Bache klar.") Sic Lucan. I, 423. Addita fati Peioris manifesta fides. Liv. VI, 13, 7. manifesta fides, publica ope Volscos hostes adiutos. Burm. conferri iubet Gronov. ad Iustin. IX, 3. et sua ad Ovid. Met. XII, 365., Wagn. autem, cui fides est i. q. res fidem faciens, Soph. El. 887. 762 Ιδούσα πίστιν. — 310. Deiphobi domus prima incensa. (Cf. Hom. Od. VIII, 517.) Hic Priami ex Hecuba fil., heros fortissimus (de quo vid. lliad. XII, 94. XIII, 463. 516 sqq. Apollod. III, 11, 5. Hygin. f. 113. alios), Helenam post Paridis mortem duxerat et impediverat, quominus ea Graecis traderetur. Cf. Odyss. VIII, 517 sqq. cum schol. Quint. Cal. XIII, 354 sqq. Tryphiod. 602 sqq. et infra Aen. VI, 495. 525., ubi ipse in inferis narrat, quomodo ea nocte perierit. — dedit ruinam, ut ap. Lucr. II, 1145. (a Coningt. laud.) moenia mundi Expugnata dabunt labem putresque ruinas. Idem est ruinam trahere infra v. 465. 631. VIII, 192. IX, 712. et Claud. R. Pros. III. 379., ducere ruinam ap. Hor. Od. II, 17, 9. et facere ruinam ap. eund. Sat. II, 8, 54. - 311. Volcano, igne (vid. ad Geo. I, 295.) superante, ut supra I, 537. superante salo, ubi vid. adnott. Ribbeck., cum Pal. exhibeat Volcane superante et Bern. I. Vulcano.. supante, edidit ecsuperante. — proximus ardet Ucalegon, qui erat e principibus Troianis et in consilio seniorum. Cf. Iliad. III, 148. "Imitationem manifestam vide apud Iuvenal. III. 198. Iam poscit aquam, iam frivola transfert Ucalegon, qui hoc nomine hominem nobilem notavit. Ibidem v. 201. ultimus ardebit usurpatum, ut h. l. Ucalegon ardet, h. e. aedes hominis." Wund. Cf. Hor. Sat. I, 5, 71. ubi sedulus hospes Paene - - arsit, Tibull. II, 5, 21. ardentesque deos, Ovid. Fast. VI, 437. quo tempore Vesta arsit. Similiter infra III, 275. aperitur Apollo et ibid. v. 552. attollit se diva Lacinia contra (i. e. templum Apollinis, et Iunonis Laciniae) et IV, 671. flammasque furentes Culmina perque hominum perque deorum. Cic. Cat. mai. c. 16. Cuius quidem ego villam contemplans — abest enim non longe a me (i. e. a mea villa) etc. — 312. "Sigea freta relucent, prospicienti ex urbe per tenebras. Cf. Quint. ibid. 464 sqq. — lata cum dilectu h. l. positum; nam late relucet mare circa Sigeum promontorium." Heyn. — Lata pro late. Sic Aen. XII, 785. pater omnipotens ter caelo clarus ab alto intonuit et permulta similia. Sigeum autem promont. (nunc Ienischeer appellatum) in ea parte litoris Troiani situm, ubi Hellespontus exit in mare Aegaeum. (Cf. Strab. XIII. p. 595. Ptol. V, 2. Steph. Byz. p. 597. Mela I, 18, 3. Plin. V. 30, 33. et liber meus geogr. II. p. 114.) Ut hic Sigea freta, ita Aen. VII, 294. campi Sigei, in Culice 306. Sigea litora commemorantur cett. — 313. "tubarum clangor Euripidis et Tragicorum exemplo

Arma amens capio; nec sat rationis in armis,
Sed glomerare manum bello et concurrere in arcem
Cum sociis ardent animi; furor iraque mentem
Praecipitant pulchrumque mori succurrit in armis.

320

Ecce autem telis Panthus elapsus Achivom, Panthus Othryades, arcis Phoebique sacerdos, Sacra manu victosque deos parvumque nepotem Ipse trahit cursuque amens ad limina tendit.

memoratur; etsi Iliacis temporibus nondum fuere tuba et lituus." Heyn. Vide tamen infra ad V, 113. Locum nostro simillimum legimus supra I, 87. 314-317. ,, Nec sat rationis, h. e. parum consilii, in armis [capiendis]; nec mihi satis ipsi constabat, quid et quantum his armis profuturus essem captae et incensae iam urbi. — ardent animi [quae verba repetuntur in Anth. Lat. III, 81, 45.], ardeo, hic unus impetus erat, glomerare manum bello, colligere milites ad pugnam, et cum iis (cum sociis) in arcem ad regem concurrere." Heyn. Glomerare manum redit IX, 792. Sic IV, 155. agmina, IX, 440. hostes, VI, 311. aves, Geo. IV, 79. apes, Tac. Hist. III, 31. legiones glomerare etc. — bello, ad bellum, ad pugnam; nam tertius est Casus. Sic infra III, 540. bello armantur equi. Geo. II, 447. bona bello Cornus. Ovid. Met. VII, 459. bello vires acquirit amicas cett. Cf. etiam VI, 599. Alius generis esse locos, ubi Dativus verbis motum aliquem indicantibus adiectus legitur, (qua de re ad Ecl. II, 30. et alibi diximus), in promptu est. — 317. mentem Praecipitant, nimis maturant consilium semel captum. Sic apud Sil. III, 166. Praecipitat consulta viri et apud Liv. XXXI, 32, 2. praecipitata consilia legimus. Cf. etiam Aen. VIII, 443. et XII, 699. praecipitata cipitare moras, Sil. XIII, 774. praec. tempus et permulta similia. Verba curor iraque mentem Praecipitant repetuntur in Anth. Lat. III, 81, 106 sq. — ,, Illa una cogitatio animum subit, quam pulchrum sit, fortiter pugnando mori. Sic Geo. IV, 218. pulchramque petunt per volnera mortem." Heyn. — Succurrit, παρίσταται, eadem ratione absolute positum videmus Cic. ad Div. XVI, 2, 6. Succurrit grave esse. Liv. II, 38. 5. illud non succurrit, vivere nos etc. Plin. H. N. VII, 48, 49. illud adnotare succurrit. ibid. XVII, 1, 1. et XXXIV, 18, 51. mirari succurrit cett. Sic etiam subire ap. Curt. VIII, 2, 6. subit, anniversarium sacrificium Libero patri non esse redditum. Vid. etiam infra ad v. 560. — 318-321. ,, Panthus, Πάνθοος, Πάνθους, sacerdos Apollinis, cuius templum erat in arce. Videtur Panthi, Othryos f., persona ducta ex Iliad. XV, 522., ubi Apollo Panthi filium, Polydamantem, tuetur." Heyn. Cf. etiam Iliad. III, 145. XIV, 449 sq. XVII, 40. et infra v. 429. De nomine proprio iterato vid. adnott. ad Ecl. VI, 20. Nomina appellativa eodem modo Adiectivo aliove praedicato amplificata geminantur Ecl. VI, 55. Aen. I, 109. II, 405. III, 80. IV, 25. V, 116. (VI, 86. X, 821.) et alibi. Cf. lahn. ad Aen. XII, 858. — 319. arcis Phoebique sacerdos, i. e. Phoebi, cuius templum erat in arce, ubi omnium deorum tutelarium templa esse finguntur. Cf. XI, 477. Similiter infra VII, 419. Iunonis templique sacerdos. — 320. "Sacra deosque, h. e. simulacrum Apollinis; uti v. 293. Sacra suosque - - Penates. Non tamen ignoro, vasa et utensilia sacra ab aliis intelligi [quod rectius esse puto. Conington tamen et hie et v. 293. cogitat de figura éròs dià dvoir]. Deorum autem simulacrum in excidio templi et urbis ex more secum ferre et servare studet sacerdos, ut Aeneas Penates, ne in hostium potestatem veniant." Heyn. - victos deos cum magno affectu dictum, ut Aen. I, 68. victos Penates. — parrum nepotem fingit poëta ad rei miserationem augendam. Quamquam enim credibile est, Panthum, hominem iam seniorem, cuius tres filii pro Troia pugnantes, Euphorbus, Polydamas et Hypenor, ab Homero II. II. nominantur, plures habuisse nepotes, nihil tamen singulare de nepote quodam eius constat. — manu - - Ipse. Vid. adnott. ad Geo. III, 395. - trahit, quia puerulus avi passus non potest aequare. Cf. infra v. 724.

"Quo res summa loco, Panthu? quam prendimus arcem?" Vix ca fatus eram, gemitu cum talia reddit: "Venit summa dies et ineluctabile tempus

Silius IV, 30. dextra laevaque trahuntur Parvi, non aequo comitantes ordine, nati et quae supra ad v. 58. adnotavimus. Ceterum ex hoc verbo voc. ferendi ad sacra deosque supplendum esse, non est cur doceam. cursu tendit, i. e. se confert, adiuncta tamen celeritatis et trepidationis notione. Saepius dicitur cursum, iter, gradum tendere et similia. Vid. ad Aen. I, 410. et V, 834. — ad limina, scil. Aeneae. Huius autem domum a belli tumultu remotam (vid. v. 300.) Panthus petere videtur, quia possessorem non minus pium quam fortem virum esse sciebat, cui sacra parvumque nepotem maxima cum fide concredere posset. Verba cursuque amens ad limina tendit repetuntur in Ausonii cent. nupt. 54. — 322. Quo loco, quo statu. Cf. Aen. IX, 723. quo sit fortuna loco. Hor. Epist. I, 12, 25. quo sit Romana res loco. Stat. Theb. VII, 558. quo tua sit fortuna loco et Drak. ad Liv. II, 47, 5. Verba Quo res summa loco? iterantur in Anth. Lat. I, 178, 317. — res summa, salus reipublicae, ut saepissime. Cf. Plaut. Merc. V, 4, 26. ubi loci res summa est nostra publica? Aen. XI, 302. Nep. Eum. IX, 2. Liv. XXXIII, 7. 8. Henry (Class. Mus. XXIV.) locum potius sic capit: quo loco res summa, scil. agitur? i. e. ubi atrocissimum est certamen? coll. Liv. XXIII, 49. ibi rem summam agi cernentes; sed in Tw. years II. p. 73. et Philol. XI. p. 609. mutata sententia nobiscum facit. Thiel. haec verba de arce interpretatur, quae nunc Troianis res summa, i. e. gravissima, esse debeat; et sequentia quam prendimus arcem per qualem p. a., ,wie treffen wir die Burg?" in eo certe verum perspiciens, quod arcem proprio sensu dictum accipit. Heyn. enim aperte errat, haeć adnotans: "Optimum factu, ut arcem pro perfugio accipias; quo confugimus?" Wagn. ad Aen. I, S. (ubi vid. adnott.), et ipse recte de urbis arce cogitans, quam minus recte explicat per quo modo, consentiens, ut videtur, cum Burm., haec ita interpretante: "qua via, ratione ad arcem pervenire possumus?" Weickert. p. 12. (Servium secutus): "quae iam arx reliqua est, quam [pro amissa] prendere possimus? i. e. arcem non amplius possumus capere. obtinere." Eamque explicationem amplexi sunt Iahn. (retractans eam sententiam, quam ad Ecl. I, 19. proposuerat), Süpfl., Wagn. in min. edit. et Conington. Henry, qui prius (Class. Mus. 1. 1.) explicuerat: quem comprehendamus locum natura munitum, qui nobis sit pro arce, ex quo cum successu pugnare possimus? in Tw. years et Philol. II. II., etiam hic sententia recte mutata, interpretatus est: quo statu arcem inveniemus? potestne arx retineri et diutius defendi? Rectissimam vero omnium rationem iniisse videtur Kappes. II. p. 18 sqq., qui (in summa re cum Thielio et Henrico consentiens) locum sic explicat, ut sit Acneae praesagientis arcem captam esse quaestio: qualem s. quo statu invenio arcem? (,,als welche treffe ich die Burg!") quae non differat ab exclamatione: Ergo amissa est arx (,,also keine Burg treffen wir mehr "). Eadem est Ladewigii de h. l. sententia, et Henry in Philol. XI. p. 610. nobiscum apte comparat Silium I. 598., qui haud dubie hunc locum ante oculos habuit sic scribens: O patria, - - - quo tua nunc sunt Fata loco? sacraene manent in collibus arces? Arcis autem sortem Aeneas facile praesagire potuit ex adspectu Panthoi (v. 320 sq.), et sic utraque eius quaestio arcte cohaeret, nam salus civitatis imprimis pendet ab arcis retentione et defensione. Denique non desunt coniecturae, quibus huic loco succurrendum censerent viri docti. Burm. enim qua prendimus arcem? Schrader. qua tendimus arcem? Peerlk. quin prendimus arcem? legendum esse suaserunt. — De Vocativo Panthu (a Graeco nomine Πάνδους), qui redit infra v. 429. (ut apud Stat. Theb. III, 546. et 573. Melampu) cf. Ruddim. I. p. 45. Zumpt. §. 52. 2. Kühner §. 15. not. 7. p. 27. Schneider. II, 1. p. 81. alii; et de verbo prendendi infra v. 444. Ovid. Am. II, 9, 3. prendere tellurem. Grat. Cyneg. 429. prendere fines, ibique Burm. — 323. gemitu, i. e. cum gemitu, gemens. Cf. I, 519. III, 664. VIII, 216. 391. X, 193. XI, 609. etc. — 324 sqq., Admirabilis oratio, gravitatis et doloris plena, et ea quidem sacerdotis Apol-

**325** 

Dardaniae. Fuimus Troes, fuit Ilium et ingens Gloria Teucrorum; ferus omnia Iuppiter Argos Transtulit; incensa Danai dominantur in urbe. Arduus armatos mediis in moenibus adstans Fundit equus victorque Sinon incendia miscet Insultans. Portis alii bipatentibus adsunt, Milia quot magnis umquam venere Mycenis;

330

linis, et in tali rerum conditione! Euripidis illam Troad. 585. respexisse poëtam volunt: Ποίν ποτ' ημεν. Βέβακεν ολβος. Βέβακε Τροία. summa dies, extrema; μόρσιμον s. αίσιμον ήμας Homeri II. VIII, 72. Sic Val. Fl. I, 542. Accelerat sed summa dies, ubi vid. Burm. Cf. etiam Hom. Il. VI, 448. "Εσσεται ήμαρ, δτ' αν ποτ' όλώλη "Ιλιος ίρή cett." Heyn. — incluctabile tempus, quod nemo eluctari potuit, quamquam per decem annos eluctati sumus, ut hoc malum arceremus; ideoque i. q. inevitabile, fatale. Sic VIII, 334. fatum incluctabile. Vellei. II, 57. incluctabilis vis fati cett. Wagn. confert Eur. Alc. 892. τύχη, τύχη δυσπάλαιστος ήχει. — Dardaniae Dativum quam Genitivum haberi malim. - 325. Fuimus Trocs, eadem cum vi dictum, qua Cicero supplicium Catilinariorum populo nuntiavit uno illo verbo vixerunt (Plut. Cic. 22.). Sic simplex fuisse pro vixisse, periisse (Plaut. Truc. I, 2, 94. Capt. III, 3, 1. Tibull. III, 5, 32. Prudent. (athem. praef. 2. etc.) et cuse pro vivere (Cic. ad Qu. fr. I, 1. ad Brut. 15. ad Div. VI, 3. extr. Stat. Silv. I, 4, 1.) hand rare dici constat. Henry in Tw. years II. p. 74. praeter recentiorum quosdam locos in edit. III. a me prolatos confert Eleg. incerti auctoris [de Maecen. moribundo] in Wernsd. Poët. L. min. [III. p. 179.] (lacrimae tibi procident,) Cum dicar subita voce fuisse tibi et Plaut. Pseud. I, 3, 17. Mortuus est, qui fuit; qui est, vivos est. (Cf. etiam adnott. ad Catal. 14, 7.) - fuit Ilium. Sic Propert. II, 8, 10. Et Thebae steterunt altaque Troia fuit. Cf. etiam Aen. VII, 413. et nunc maynum tenet Ardea nomen, Sed fortuna fuit. — Ilium et ingens Gloria Tenerorum, ut VI, 64. Ilium et ingens gloria Dardaniae. -326. "Ferus Inppiter, ut alibi sacrus, h. e. iratus, crudelis. --omnia Argos transtulit, Argivis victoriam et rerum summam permisit Troia nunc eversa. [Cf. Macrob. Sat. III. 9, 15. Unus Cod. Bigot. pro omnia praebet omina, quam lectionem a Coningtone (coll. v. 178, 182, et 351 sqq.) admodum probabilem censeri miror.] — 328-333. Mediis in mocnibus, in media urbe; nam in arce. Cf. v. 240. 252." Heyn. adstans, stans erectus. Cf. adnott. ad Geo. III, 545. et Aen. I, 152. — 329. Fundit, frequentes ex alvo sua demittit. Cf. adnott. ad Ecl. IV, 20. Petron. c. 89. haec sic imitatur: Danai relaxant claustra et effundunt, viros. -- incendia miscet Heyn. recte explicat per: passim facit. Ita miscere caedes. (Vid. supra ad v. 295. Conington confert Aen. X, 406. dispersa immittit incendia. — victor, qui, quod voluit, consecutus est, voti compos. Cf. Geo. III, 9. et 17. Aen. III, 439. X. 409. XI, 565. Sic etiam victrix Aen. VII, 544. Cf. Burm. ad Petron. 112. -- 330. Insultans, lactitia exsultans nosque irridens. Cf. Bach. ad Tibull. I. 3, 37. et Claud. in Rufin. I, 56. - portis adsunt, et per portas intrant urbem. portae autem bipatentes non sunt simpliciter patentes, apertae, ut Heyn, explicat, sed portae duarum valvarum. Redit hoc Adiectivum, quod Maro ab Ennio sumpsit (p. 65. Hessel, s. Ann. I. fr. 44. p. 12. Vahl.), infra X. 5. bipatentia tecta. Intelligendae autem portae Scaeae. Cf. sup. v. 266. portisque patentibus onnes Accipiunt socios. — "alii - - Millia quot, alii ad portas ruunt tanto numero, ut vix plures prima statim profectione e Graecia exiisse putares." Heyn. Haec autem sententia tam praeclara est, ut non videam, quo iure Heyn, hunc versum cum Bryanto v. 331 spurium habeat, quem iure defendit Wagn., qui etiam bene perspexit, hie non sibi opponi verba alii - - alii, sed priores tantum alios iis, qui ex equo prodierint, opponi; hisque alteros alios non tam oppositos, quam corum numero compreĥensos esse, hunc in modum: "alii adsunt, i. e. vel adveniunt, vel advenere; horum, qui iam advenerunt, quidam vias obObsedere alii telis angusta viarum Oppositi; stat ferri acies mucrone corusco Stricta, parata neci; vix primi proelia temptant Portarum vigiles et caeco Marte resistunt." Talibus Othryadae dictis et numine divom In flammas et in arma feror, quo tristis Erinys,

335

sident," quod non erat cur Conington improbaret. Henry in Tw. years II. p. 75. et Philol. XI. p. 610. praeterea memorat, hunc versum etiam eo defendi, quod totus repetatur in Ausonii Perioch. XX. Iliad., lectionem autem unquam a se inventam esse in 28 Codd., dum 17 nunquam exhibeant. — 332. Obsīdēre vias etiam apud Lucr. IV, 346. legitur, ubi vid. Wakef. --angusta viarum. Cf. adnott. ad Aen. I, 422. -- 333. Oppositi, se opponentes, obsistentes fugientibus. Cf. adnott. ad Geo. I, 206. Medic., Gud. a m. pr. aliique Codd. oppositis, ad telis relatum (ut Ovid. Halieut. 50. Et ruit oppositi nitens in vulnera ferri et Heroid. XIII, 80. Saevaque in oppositos pectora ferre viros), sed Burm. vulgatam recte contra Heins. defendit coll. Aen. X, 428., literam s geminatam suspicatus ex sequente stat; cui adsentiuntur Heyn. et Wagn., qui etiam, ne bis idem dicatur, Nominativum praestare censet. — stat - - stricta pro vulgari stricta est; stat autem significantius quia enses sublati et erecti horrent. Vid. infra ad v. 774. — mucrone corusco. Vid. infra v. 552. — 334. parata neci, i. e. necare, si quis occurrat. Cf. Ovid. Fast. III, 215. Iam steterant acies ferro mortique paratae. — primi - - Portarum vigiles, in primo urbis introitu constituti. Vid. infra v. 613. XII, 577. et adnott. ad Aen. I, 541. Gossr. de tempore intelligit: qui primi irruentibus se obiiciunt et sanc loci et temporis notio hic in unam confunduntur, quae etiam Kappesii II. p. 20 sq. est sententia, qui recte disputat contra Ladew., de prima vigilia cogitantem, nam cum vigiles supra v. 266. commemorati temporis ratione habita, quo Troia capta est, iam secundae vel tertiae vigiliae esse debuerint, hic de prima vigilia sermo esse non potest. Quod intelligens etiam Ladew. in recentiss, edit, sententiam suam mutavit, Henry, qui prius in Tw. years II. p. 76. mihi adsensus erat, in Philol. XI. p. 610. mutata sententia primos vigiles simpliciter per προφύλαχες. vigiles ante portas hostem versus constitutos explicandos censet. — 335. "caeco Marte, nocturno proclio, in quo cerni ac discerni hostis nequit." Heyn. Cf. adnott. ad Aen. II, 19. Cum tamen v. 255. et 340. Troia plenilunio capta esse dicatur, nescio an Gossr. (cui nunc etiam Ladew. video adsentiri) rectius explicat: in blinder Wuth, ut XII, 279. caeci ruunt; quamquam ipse Vergilius etiam infra v. 360. atrae noctis umbram commemorat (ubi tamen vide adnott.). — 336. Numine divom [per vim deorum: vid. ad Aen. I, 8.], tamquam a deo aliquo [et hic quidem ab Erinnye: v. 337.] actus - - in medium incendium et pugnas ruit Acneas." [Sua enim sponte tam temerarium consilium non cepisset.] Heyn. Ladew. recte adiicit, sic loqui Aeneam, cum ipse non intelligat, unde sibi tam temerarium consilium venerit. Conington autem comparans supra v. 195. et III, 172. minus probabiliter Othryadae dicta et numina divom non disiuncta, sed arcte coniuncta esse censet, ut ipsis Panthoi verbis expressa sint numina (i. c. voluntas) divom, quemadmodum IX, 661. coniungantur dicta et numen Phoebi. Peerlk., cui interpretatio illa non satisfacit, verba et numine divom spuria et ad explendum versum imperfectum addita censet. — 337. Cf. infra v. 511. in hostes ferri. XII, 346. in proelia ferri. X, 442. in Pallanta feror etc. - Erinys Heynio est animi impetus, ardor pugnandi. Hunc autem pugnandi ardorem suum tristem vocare non convenit heroi, ut verissime docet Wunderl. Erinys potius est dea ad caedem instigans, quae tristis vocatur, utpote funerum et luctus causa. Etiam Coningtoni, qui confert Lucan. IV, 187. (civilis Erinys), Erinys est the demon of battle. — Erinys autem simplici n scriptum invenitur, quoties hoc nomen in Medic., Rom. et fr. Vatic. legitur. i. e. Aen. II, 337. VII, 447. 570.; quorum Codd. auctoritatem cum Wagn. Quo fremitus vocat et sublatus ad aethera clamor. Addunt se socios Rhipeus et maxumus armis Epytus, oblati per lunam, Hypanisque Dymasque Et lateri adglomerant nostro iuvenisque Coroebus Mygdonides. Illis ad Troiam forte diebus Venerat insano Cassandrae incensus amore

340

secuti sumus, qui de hac nominis scribendi ratione conferri iubet Blomf. ad Aesch. Prom. 525. et in Glossario p. 82 sq. ed. Lips. Iacobs. ad Anth. Pal. T. III. p. 258. imprimisque Hermann. Praef. ad Soph. Antig. ed. III. p. XIX sqq., quibus adde Ellendt. Lex. Sophoel. T. I. p. 679. — 338. fremitus vox propria de pugnantium strepitu. Cf. infra V, 148. Ovid. Met. V, 2. Lucan. VII, 45. — 339—346. De Aeneae pugna Heyn. legi iubet Quintum Smyrn. XII, 300 sqq. — Addunt se socios, ut VI, 778. comitem sese addet. — Rhipeus et qui praeterea hic commemorantur Acnese commilitores, a Vergilio sunt ficti; in Homericis certe carminibus frustra eos quaesiveris. — maxumus armis. Pauci quidam libri maximus annis, male. Cf. Eleg. ad Liv. 14. Maximus ille armis, maximus ille toga, Val. Fl. III, 619. socius qui maximus armis Adforet et supra Aen. I, 545. nec bello maior et armis. De Superlativo (vocum maxime trisyllabarum) in umus exeunte vid. Wagn. Orth. Verg. p. 474. et Ribbeckii Proleg. p. 450. — 340. Epytus (" $H\pi vros$ ) pro vulg. Iphytus ex optimis libris Heins. restituit; et sic Epytides e consensu omnium librorum infra editur V, 547. et 579. Iphytus ex v. 435. huc translatus est; qui error haud dubie etiam effecit, ut in libris quibusdam deterioris notae scriberetur maximus annis (quod iam memoravimus). — 340. oblati per lunam, luna splendente agniti. Cf. supra v. 255. et infra v. 360. cum adnott. Non igitur opus est, ut cum Haeckerm. Comm. p. 26. et in Zeitschr. etc. XIX. p. 104. aut lunam hoc ipso tempore aliquamdiu illuxisse, aut Vergilium non satis memorem fuisse eorum, quae ante scripsisset, statuamus. — 341—346. adglomerant, scil. se (ut XII, 457. ap. Val. Fl. II, 171. III, 87. et alibi), quod ex verbis se addunt repetendum videtur; quamquam hoc ne opus quidem est. Cf. adnott. ad Aen. I, 234. et II, 208. Sensus est: singuli deinceps nobis se adiungunt. Ceterum de glomerandi verbo vid. ad Aen. I, 500. -- Rectior h. l. distinguendi ratio, ex qua quatuor viri Rhipeus, Epytus, Hypanis et Dymas se socios addunt, debetur Wunderl. Vulgo enim sic distinguunt: Addunt se socios Rhipeus et maximus armis Epytus; oblati per lunam Hypanisque Dymasque. Sed nulla apparet causa, cur soli Hypanis et Dymas per lunam oblati fuisse dicantur: et eadem nominum propriorum collocatio iam supra adfuit v. 260 sqq. Peerlk. praeter necessitatem coniecit se lateri aggl. nostro. — "Suaviter rerum miserabilis facies distinguitur episodio brevi de Coroebo, conficto illo ex II. XIII, 363. de Othryoneo. Cf. Excurs. X. ad h. l. Heyn. Erat autem Coroebus Mygdonis, Phrygiae regis, et Anaximenae filius, qui Cassandrae succurrens interfectus est aut a Diomede (Quint. Cal. XIII, 168. Paus. X, 27.), aut a Peneleo (Virg. infra v. 424.). Tota narratio ex Posthomericis, qui vocantur, sumpta. De Coroebo vid. etiam Ovid. in Ibin 577 sq. et Stat. Theb. I, 605. Ceterum et iuvenis Cor. et iuv. Mygdonides conjungere licet; cf. IX, 335. et V, 503. IX, 28. Wagnero tamen verborum positus suadere videtur, ut Mygdonides, tamquam appositum Commate a praegressis seiungatur, ut XII, 517. Arcada. — 342 sqq. Cf. Hom. II. XIII, 364 sqq. Illis ad Troiam etc. Ante Heinsium contra optimorum Codd. auctoritatem edebatur Illis qui ad T. (quod Pron. relat. Macrobii Codd., Sat. V, 5, 7. v. 341-344. afferentis, inserunt). Sed verissime Wagn, memorat, defectum Pronominis non posse offendere, cum quae v. 342-346. legantur, sint παρένθετα, parentheses autem eiusmodi saepe Copula destitutae inveniantur, ut supra I, 268.; coll. Gronov. ad Liv. V. 32. Drakenb. ad eund. XL, 57. et Heins. ad Ovid. Fast. III, 387. - 343. insano amore, nimio, qui omnem aliam cogitationem auferens et pervertens Coroebum ad interitum vocabat. Thiel. de hoc amoris epitheto conferri iubet Taubmann. ad Plaut. Trin. III. 2, 47. Heindorf. ad Hor.

Et gener auxilium Priamo Phrygibusque ferebat, Infelix, qui non sponsae praecepta furentis Audierit.

345

Quos ubi confertos audere in proelia vidi, Incipio super his: "Iuvenes, fortissima frustra Pectora, si vobis audentem extrema cupido

Sat. II, 2, 5. et Interpp. ad Hor. Od. III, 21, 3. (seu rixam et insanos amores) et Ovid. Met. IX, 519. (insanos fateamur amores). Cf. etiam Ecl. X, 44. et infra v. 776. insanum dolorem. — 344. Cf. Hom. II. V, 613. gener, i. e. quem se fore sperabat, gener futurus. Sic etiam Pindaro Ol. VII, 4. dicitur γαμβρός et infra Aen. IV, 35. mariti. Cf. Ruhnk. ad Ter. Andr. IV, 4, 53. Dissen. ad Tibull. III, 2, 14. Obbar. ad Hor. Ep. I, 2, 28. Vol. I. p. 155. et quae iam ad Ecl. VIII, 18. adnotavimus. — Cum verbis Venerat - - Et ferebat (pro: et ferens) Henry in Philol. XI. p. 611. comparat I, 480. ibant - - peplumque ferebant. — 345. Cf. supra ad v. 247. adnott. "praecepta h. l. sunt monita vatis a deo actae, scil. Troianorum cladi ipse tamquam pars accederet, neve suas nuptias speraret." Heyn. furentis, ἐνθουσιαζούσης, a deo actae, vaticinantis. Sic furere, furor et similia haud raro de vatibus et fatidicis. Vid. Aen. VI, 100. 262. Ovid. Her. V, 121. Cic. Div. I, 2, 4. etc. Cf. etiam III, 443. insanam vatem adspicies. — 346. Audierit Heins. ex Medic. et aliis bonis Codd. (quibus etiam Pal. adiungendus videtur, in quo Wagn. quidem audierat, Ribbeck. autem audierit legi memorat) pro vulg. Audierat recte restituit. Qui non audierit est i. q. quippe qui, utpote qui non aud., insofern, da er nicht hörte, et suspensum facit enuntiatum a cogitatione et iudicio narrantis; Indicativus vero, non internum aliquem, sed externum modo connexum verborum indicans, simplicem rei gestae relationem adiungeret: der Unglückliche, der nicht hörte; quod hic minus aptum esse, quisque videt. Cf. infra V, 623. VI, 591. (ubi vid. adnott.) IX, 728., et contra Geo. II, 490 sq. Aen. III, 321 sqq. — 347—354. Audere in proelia (ut ap. Grat. Cyn. 498. audere in artes, ap. Stat. Theb. I, 439. audere in manus et similiter Geo. III, 232. irasci in cornua) absolute dictum pro audacia incendi ad pugnandum, cum audacia procedere in pugnam. De hoc absoluti verbi usu cf. Tac. Hist. II, 25. rursus ausi. ibid. V, 11. rebus secundis longius ausuri. Stat. Theb. I, 439. Neque enim meas audeat istas Civis in usque manus. ibid. VI, 19. ausurae trans alta ignotae biremes cett., Barth. ad Stat. et Burm. ad Grat. II. II. Boettich. Lex. Tacit. p. 72 sq. — Gronov. tamen ad Senecae Herc. fur. 779. p. 59. (cf. Unger de Valgio Rufo p. 384.) et Burm. coniiciunt ardere; quare etiam Handius Tursell. III. p. 268. (comparans Manil. IV, 220. in bellum ardentes et similia) hunc locum bis sic scriptum profert: ardere in proclia vicli. Et sane cum v. 346. antecedat Audierit, v. 349. autem sequatur audentem, Vergilium melius sic scripturum fuisse negari nequit; et cum audere et ardere saepe a librariis confundantur (velut VII, 623. et XI. 895.), ardere in arma autem XII, 71. legatur, coniectura illa per se neutiquam spernenda videtur, quam etiam Peerlk. comprobat, Paldamus autem in Caesaris Zeitschr. f. d. Alt.-Wiss. XII. (1854.) p. 241. impugnat et Hackerm. in Zeitschr. f. d. Gymn.-W. XIX. p. 404. certe supervacaneam censet. Etiam recentiores editores omnes Codd. lectionem recte, puto, servarunt. -- 348. Incipio absolute pro dicere incipio. Cf. Ovid. Met. VIII, 716. IX, 281. Sall. Iug. 109. extr. (Tac. Ann. XII, 10.) Sic etiam ingredi Aen. IV, 107., ubi vid. adnott. — super his Heynio videtur esse i. q. post haec, inde; quae temporis significatio iam inest verbis quos ubi vidi; quare Weickert. 1. 1. p. 12. rectius cum Servio super per insuper, his autem per ad hos explicat, comparans Homerica τοῖσι δ' ἡρχ' ἀγορεύειν, τοῖσι δὲ μύθων ἡρχε. Mihi his potius sextus Casus videtur; cum Quos - - his minus bene sibi respondeant, incipere alicui vix dici posse videatur atque etiam XI. 13. sic incipiens hortatur et ibid. 704. et astu Incipit hac c legamus. Sententia igitur haec est: quamquam videbam satis illos per se audere, ideoque non multo hortatu opus esse, incipio tamen eos his verbis alloqui. Wagn. tamen in

350

Certa sequi, quae sit rebus fortuna, videtis. Excessere omnes adytis arsique relictis Di, quibus imperium hoc steterat; succurritis urbi Incensae: moriamur et in media arma ruamus.

edit. min. his cum Weickerto explicat ad hos, quod reprehendit Wilms. Progr. laud. p. 8. mihi adsentiens, ut etiam Haeckermannum in Zeitschr. etc. XIX. p. 104. mecum consentire video. Ceterum de illa Particulae super vi et potestate supra ad v. 71. dictum. — "Quae sequentur, sie ordinare iuvat: O iuvenes, frustra fortes, si vobis cupido certa est sequi, sequendi, audentem extrema, h. e. aliquem, qui extrema mortis pericula adire decrevit, sequimini me; agedum! moriamur, nam videtis, dece tutelares ac praesides Troiae nos plane deseruisse urbemque, cui sero succurritis, iam captam et incensam esse. Nihil igitur superest, quam honeste mori. Moriamur etc." Haec fere Heyn., quem sequentur Wund. et Iahn., verba quae sit - - Incensae in parenthesi posita exhibentes. Sed tam longa parenthesis in tam concitata oratione mihi non magis placet, quam Wagnero, quem recte puto apodosin a verbis quae sit v. 350. inchoasse, ut haec prodiret sententia: "si decrevistis me sequi, videtis omnia esse perdita: ergo, quod unum victis superest, moriamur." Peerlk. Vergilium sic corrigit: Incipio: quae sit rebus fortuna videtis: Excessere omnes, adytis arisque relictis, Di, quibus imperium hoc steterat, succurritis urbi Incensae sero, o iuvenes, fortissima frustra Pectora! si vobis audentem extrema cupido Certa sequi, moriamur, et in media arma ruamus. Una salus victis nullam sperare salutem. (!) — fortissima frustra pectora, qui frustra fortissimi estis, quorum fortitudo non amplius prodest civitati. Cf. infra V, 389. Ovid. Met. VIII, 140. et Lucan. VII, 736. (peritura frustra agmina). Simillimus est nostro locus V, 729. lectos iuvenes, fortissima corda. — pectora cum caritate quadam pro ipsis hominibus positum. Cf. Ovid. Met. III, 58. IX, 248. X, 71. Trist. IV, 10, 92. — 349. si vobis - - cupido, omisso verbo est, ut VI, 133., ubi vid. adnott. et Wagn. Qu. Virg. XV, 9. — cunido - - sequi. Vid. adnott. ad Aen. I, 703. et supra ad v. 10. Unus Ladew. (qui etiam cf. in Progr. Neostrel. a. 1853. p. 22.) pro audentem ex Med. (cui adde Gud. et Bern. I. utrumque a m. pr., fortasse etiam Pal., in quo auden...) recepit lectionem audendi et Commate post Certa, Semicolo post sequi distinguens hunc Infin. Graeco more pro Imperativo positum censet, candemque rationem etiam Kappes. Progr. II. p. 22 sq. defendere studet; sed vide, quae Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 376 sq. (adsentiente Haeckerm. in Zeitschr. XIX. p. 105.) opponit, hunc usum Infinitivi Romanis prorsus abiudicans (de quo vid. adnott. ad Aen. III, 405.) et cum loco nostro comparans geminum Aen. IX, 194 sqq. Servius haec adnotat: "Multi audendi legunt. multi audenti, sed neutrum procedit. Ergo audentem legendum est," idque praeter multos Codd. (inter quos tres Bern. Ribb. vel a pr., vel a sec. m.) ctiam Isidor. Orig. I, 36, 20. exhibet. -- 349. quae sit rebus fortuna, videtis: omnia perdita, nihil iam sperandum esse videtis; quibus verbis apodosin priorum efficientibus respondent sequentia moriamur etc. ideoque, unum quod victis superest, certe fortiter pugnantes honeste moriamur. — "V. 351. ex veteris religionis persuasione interpretandus, qua urbes captae vel capiendae a diis sibi ipsis captivitatem timentibus deseri credebantur. Vid. Mureti Var. Lect. V, 19., qui tamen argutatur, et Cerda ad h. l. Euripidis locum e Troad. 23. [λείπω τὸ κλειror Thior βώμους δ' ξμούς iam Macrob. V. cap. extr. comparavit. Cf. Tryphiod. v. 496. 497. Hinc evocatio deorum, de qua h. l. Servius." Heyn. Adde Aesch. S. c. Th. 310. [284.] a Coningt. laud., Macrob. III, 9. Interpp. ad Silii II, 365. Mitscherl. et Orell. ad Hor. Od. II, 1, 25. Excedere autem verbum est proprium de hac re. Cf. Silius VIII, 442. et Tac. Hist. V. 13. — De adytis vid. supra v. 297., infra v. 404. 764. III, 92. V. 84. cett. — 352. quibus, per quos, quorum tutels. — steterat. Vid. supra ad v. 163. adnott. — 353. moriamur et in m. a. ruamus, per hysteron proteron satis grave et nervosum, de quo vid. adnott. ad Aen. III, 662. Moriamur et ruamus autem pro ruentes vel ruendo moriaUna 'salus victis nullam sperare salutem."
Sic animis iuvenum furor additus. Inde, lupi ceu
Raptores atra in nebula, quos inproba ventris
Exegit caecos rabies catulique relicti
Faucibus exspectant siccis, per tela, per hostis
Vadimus haud dubiam in mortem mediaeque tenemus
Urbis iter; nox atra cava circumvolat umbra.

355

360

mur. Cf. supra ad v. 208. et 224. adnott. Bryce in his verbis gradationem aliquam invenit, quae sic explicat: moriamur, non tamen ut etiam homo iners et ignavus mortem sibi consciscere potest, immo ruendo in hostes et fortiter pugnando mortem quaeramus. Ceterum cf. supra v. 337. — 354. ,, Una salus: intell. honestam mortem, qua se ab hostium potestate liberent. Eadem sententia legitur apud Stat. Theb. XI, 259. et alibi." Heyn. Cf. Cic. ad Div. V, 13. Senec. N. Q. II. sqq. cett. et Ruhnk. ad Vellei. II, 5, 3. — 355. animis fur or additus, inflammati sunt. Cf. Stat. Theb. V, 33. O miserae, quibus hic furor additus. — "Comparatio tantum ad impetum et rabiem irruentium referenda; nil amplius. Homerus comparatione luporum saepe utitur, v. c. Il. XI, 72. οί δέ, λύχοι ώς, Θῦνον. Lupi raptores ex epitheto σίνται, Iliad. XVI, 353. natum videtur; et XVI, 156. λύχοι ώς 'Ωμοφάγοι item Odyss. VI, 133. de leone: κέλεται δέ ε γαστήο. Μήλων πειοήσοντα - - ελθείν." Heyn. — 356. lupi raptores. Vid. adnott. ad Ecl. VIII, 13. Geo. II, 145. Aen. I, 21. Sic Ovid. Met. X, 540. (ubi vid. Bach.). Raptoresque lupos -- Vitat. Vell. Pat. II, 27, 2. (ubi vid. Ruhnk.) numquam defuturos raptores Italicae libertatis lupos. Phaedr. I, 31, 5. milvius raptor etc. Comparatio hominis cum lupo redit infra IX, 59 sqq. — ,, atra in nebula, [ut in loco modo comm. v. 61. nocte super media] ex observatione sagacitatis in talibus animantibus. Sic Apollon. II, 124. ηματι χειμερίφ lupos praedari facit et Hom. 11. X, 297 sq. Βάν δ' Τμεν, ώστε λέοντε δύω, δια νύχτα μέλαιναν Άμ φόνον, αν νέχυας, διά τ' έντεα και μέλαν αίμα (per tela, per hostes)." Heyn. Ceterum Praepos. in, quae abest a Codd. quibusdam. defenditur etiam auctoritate Lactantii V, 9. — Cum seqq. verbis compara Hom. Od. VI, 133. de leone: χέλεται δέ έ γαστήρ, μήλων πειρήσοντα etc. — improba ventris rabies, magna, insatiabilis voracitas et fames crucians. De epitheto improbus vid. adnott. ad Geo. I, 119.; rabics autem de'lupi edacitate etiam infra IX, 64. et ap. Ovid. Met. 1, 234. Colligit os (Lycaonis in lupum mutati) rabiem et XI, 369. (lupus) saevit pariter rabieque fameque. Conington comparat κοιλογάστουας λύκους Aeschyli S. c. Th. 1035. (980.) — exegit e latebris suis. — caecos. Hoc Adiectivum Latinis haud raro poni de effrenatis (habendi maxime et edendi) cupiditatibus [quae animum occaecant et omnia pericula contemnere cogunt] Thiel memorat, his locis collatis: Cic. pr. Quint. 26. pr. Rosc. Am. 25. pr. Sext. 10. Iuven. XII, 51. Lucan. I, 87. et Bentl. ad Hor. Epod. VII, 13. — 358. per tela, per hostes. Ladew. conferri iubet Hom. Il. X. 298. Liv. VIII, 30, 6. et IX, 39, 8. De Praepositionibus a poetis maxime et oratoribus cum singulari quadam vi magnoque cum vigore simplicis Copulae loco repetitis vid. supra v. 51., infra v. 364. 527. 664. VI, 404. VII, 499. IX, 557. XI, 477. 497. 696. XII, 293. 318. 682. Hor. Ep. I, 1. 46. ibid. I, 2, 12. Tibull. II, 1, 67. etc. Cf. Beier. ad Cic. Off. I, 14, 42. Iacobs. Blumenl. II. p. 94. Zumpt. §. 744. Thiel. ad h. l. et Aen. IX, 556. Vid. etiam adnott. ad Ecl. IV, 6. Longe alia ratio est eorum locorum, ubi, cum de rebus cogitatione seiunctis sermo sit, optimo cuique scriptori, etiam pedestris orationis, Pracpositiones post Copulam sunt repetendae. — 359. ,, Vadimus: impetum et furorem notat verbum in hoc contextu: ut et alibi ἔοχεσθαι, ire. [Burm. confert infra v. 396. 414. Val. Fl. VI. 229. Phaedr. IV, 17.] — 360. Nox circumvolat, quippe alata inf. VIII, 369. Sic Somnus, Somnia. Vid. ad Tibull. II, 1, 89. — cava umbra, quatenus ipsi ea circumdantur." Heyn. Scilicet ut alibi (V, 810. IX, 671. X, 636.) mubes eadem de causa cavae dicuntur, qua Geo. IV, 196. nebulae inanes, Quis cladem illius noctis, quis funera fando Explicet aut possit lacrimis aequare labores?

quia nihil solidi, firmi et compacti continent (quare etiam VI, 293. de imagine cava, i. e. inani, sermo est), utque propterea, quod hac ipsa natura sua omnibus facile cedit et cuique rei se circumfundit, cava nubes interdum idem est, quod ambiens aliquid, circumfusa alicui rei (velut Aen. I, 516. nube cava amicti et Ovid. Met. V, 251. cava circumdata nube (Tritonia) Scriphon Descrit: cf. etiam Aen. V, 810, et X, 636.), sic hic nocti umbra cava, i. e. omnia involvens et tegens, tribuitur. Simillimus huic locus legitur infra VI, 867. nox atra caput tristi circumvolat umbra. Ceterum Ortuinus et cum eo Peerlk. (qui etiam temere haeret in iterato voc. noctis: cf. Iahn. ad Aen. I, 315. p. 446. ed. II.), Gossr. et Gruppe in Minoe p. 198. haec verba Nox atra c. c. umbra spuria censent, versum imperfectum fuisse suspicati. Sed recte Iahn. ea non solum Vergilio digna, sed etiam ob v. 370 sq. necessaria iudicavit; cui Wagn. adsentitur, verbi atra repetitionem post breve intervallum (v. 356.) aliis locis similibus excusans (vid. adnott. ad Ecl. VI, 16. Aen. I, 315. II, 207.), omnem tamen locum aliam difficultatem continere arbitratus, quem Qu. Virg. XL, 2., collatis verbis v. 340. oblati per lunam, inter cos refert, ubi Vergilius dormitasse videatur, quod ut statuamus, minime opus est. Thiclius enim censet, Vergilium cogitasse de tali anni tempore, ubi luna iam media nocte occidit, ita ut accessum Graecorum et primum concursum Troianorum (v. 255. et 340.) lunae splendor adiuvasse, quae autem inde ab hoc versu, quo atrae noctis ingressus diserte indicetur, sequantur res horroris et miseriae plenae, noctis tenebris involvi iure dicantur (cf. v. 397, 420, 569, 621, 725.). Quod quibus fortasse paullo subtilius disputatum videbitur (cum sane, quod Thielius de luna media nocte occidente dicit, cum plenilunio vix conciliari possit, atque tam atra nocte mutatione armorum, quae v. 389 sqq. narratur, non opus fuisse videatur), ii cum Bryceo, Ladew. et Wagn. in min. edit. cogitent de obscuratione lunae nubibus ad tempus effecta, vel potius statuant, noctem etiam luna lucente ob universam naturam suam atram cuecam (v. 397.) et obscuram (v. 420.) dici posse (quae etiam Kappesii II. p. 25 sqq. docte de h. l. disputantis est sententia); etsi non nego spissas umbras noctis v. 621. commemoratas huic opinioni quodammodo adversari. Non tamen inde sequitur, epitheta illa noctis, atra, caeca, obscura, quibus poëta in hac narratione utitur, pro epithetis mere ornantibus habenda esse, quod Süpflius censet, quamquam ipse recte perspexit, iis non tam obscuritatis, quam horroris et metus cum nocte coniuncti notionem inesse. Omnia tamen haec rei expediendae pericula caderent, si nobis, metaphorico vocis usu non clarius indicato, liceret ingeniosam et poëticam Henrici opinionem sequi (in Fleckeis. Annal. phil. a. 1867. p. 719 sqq. prolatam), qui comparans Aen. VI, 866., Hom. Od. XX, 351 sqq. Silium IX, 44. (ubi sane legimus nox Stygia quas iam circumvolat umbra) Hor. Sat. II, 1, 58. Stat. Silv. V, 1, 216. (Aen. VI, 827 sqq. Hor. Od. 1, 4, 16. aliosque locos) et premens verbum circumvolat docere studet, noctem non proprie, sed de nocte sepulcri, quae umbra mortis Aeneam eiusque comites in haud dubiam mortem vadentes circumvolet, esse intelligendam. — 361. "Odyss. III, 113. τίς πεν έπείνα Πάντα γε μυθήσαιτο καταθνητών ανθρώπων; imitatus Silius V, 421 sq. et II, 650 sqq., ubi plura in Sagunto eversa ex altero Aeneidis libro petita sunt. Sic illa mox v. 363., quae inter eximios locos equidem ponere soleo, Urbs antiqua ruit, belle translata sunt ibid. v. 654 sqq. Heyn. — 361 sq. Cf. Hom. Od. III, 113 sq. — fando Explicet, ut infra IV, 333. fando Enumerare. — 362. Respexerunt hunc locum Silius II, 654 sqq. et Orosius II, 18, 139. Quis enim cladem illius temporis, quis fando funera explicet, ut acquare lacrimis possit dolores? — lacrimis acquare labores. Satis notum dictis, dicendo aliquid aequare (Liv. VI, 20. Plin. Ep. VIII, 4. Sall. Cat. 3. etc.). Quare vix opus erat, ut Conington adnotaret. laboribus esse Ablativum, non Dativum, et Servium errare de hypallage loquentem (,,pro: laboribus aequare lacrimas, ut [III, 61.] Dors

Urbs antiqua ruit multos dominata per annos, Plurima perque vias sternuntur inertia passim Corpora perque domos et religiosa deorum Limina. Nec soli poenas dant sanguine Teucri; Quondam etiam victis redit in praecordia virtus Victoresque cadunt Danai. Crudelis ubique Luctus, ubique pavor et plurima mortis imago. Primus se Danaum magna comitante caterva

Androgeos offert nobis socia agmina credens

370

365

classibus austros.)" — 363. Urbs antiqua ruit. Cf. v. 290. Ruere cum singulari vi de urbium interitu. Cf. Hor. Epod. XVI, 1. Silius II, 655. De epith. antiqua vid. adnott. ad Aen. I, 12. Pro labores Codd. quidam dolores, quod etiam Orosius in suo Codice legit. (Vide supra.) — multos dominata per annos. Cf. infra v. 556 sq. — 364. sternuntur corpora. Cf. Epit. Hiad. 356. totis sternuntur corpora campis. "Inertia corpora possunt esse sine vita et motu [ut ap. Claud. R. Pros. I, 20.]; malim tamen accipere pro corporibus inertium hominum dictum, h. e. imbellium, senum, infantum, feminarum: ut pecora inf. IV, 158." Heyn. Sunt igitur corpora inermium, qui se defendere non possunt. Cf. infra IV, 158. et IX, 730. Ceterum vid. adnott. ad Aen. I, 70. et 193. — passim, variis locis dispersi. Cf. Aen. III, 510. passim in litore sicco corpora curamus. Apulei. Met. VIII. p. 210. passim prostrati solo cett. et Hand. Tursell. IV. p. 406. — 365. domos. Voss. praetulit duorum Codd. lectionem domus. Sed vide adnott. ad Geo. IV, 446. — religiosa deorum Limina, i. e. sancta. Sic Cic. de imp. Cn. Pomp. 22, 65. fanum religiosum. pr. Planc. 35, 86. religiosa altaria. pr. Rab. perd. 2, 7. religiosi loci cett. Vid. Festus v. religiosus. p. 231. ed. Lindem. Ceterum Kappes. II. p. 27. recte cum Servio nos attentos facit ad gradationem in h. l. conspicuam: non solum in plateis, sed etiam in domibus adeoque in ipsis deorum templis strata interfectorum corpora conspiciuntur. — 366. poenas dant sanguine, pro caeduntur, moriuntur. Cf. supra v. 72. - 367. "Sententia eadem, aliter tamen expressa, Iliad. XIV, 480. 481." Heyn. Totus hic versus cum initio sequentis iteratur in Anth. Lat. III, 81, 78 sq.; respexit autem hunc locum Tac. Agr. 37. et aliquando etiam victis ira virtusque. -- Quondam, i. e. suo tempore, aliquando, interdum, quo sensu hoc Adverbium imprimis in comparationibus haud raro usurpatur. Cf. Geo. III, 99. IV, 261. Aen. II, 416. VII, 378. 699. XII, 863. Lucr. VI, 108. Hor. Od. II, 10, 18. Sat. I, 2, 55. Ovid. Fast. II, 799. Prop. II, 7, 2, Cic. Div. I, 43. extr. (Sic etiam olim infra V, 125. (ubi vid. adnott.) VIII, 391. Geo. IV, 433. et alibi). Cf. Ruhnken. ad Ter. Eun. II, 2, 15. Heins. ad Ovid. ex P. I, 7, 71. Hand. ad Stat. Silv. II, 67. Schmid. ad Hor. Ep. 1, 18, 78. Bach. ad Ovid. Met. IX, 170. et Orell. ad Hor. Sat. II, 2; 82. — 368. "Crudelis luctus, ut saevus dolor, qui in nos saevit. [Sic orudelis vita VIII, 579. et IX, 497. i. e. cum acerbo dolore coniuncta.] — 369. plurima mortis imago, h. e. ubique caedes facta cernitur; passim caesorum cadavera proiecta. Magis hoc accommodatum antecedentibus, quam varias caedis formas et genera intelligere." Heyn. Cf. Ovid. Met. X, 726. repetitaque mortis imago. Petron. c. 123. (v. 257.) lurida mortis imago. Wagn. comparat Tac. Hist. III, 28. varia pereuntium forma et omni imagine mortium. Praeterea cf. Aen. VI, 405. VIII, 557. IX, 294. XII, 560. De Singulari plurima imago vid. adnott. ad Ecl. VII, 60. Ceterum totus v. 369. cum ultimis superioris verbis affertur ab Orosio II. 5. extr. — 370. magna comitante caterva, ut supra v. 40. — 371. "Androgeus alibi non commemoratur in Troicis. Pomponius Sabinus: miles Menesthei, ducis Athenarum; nescio, unde habeat. Diversus est Minois filius VI, 20." Heyn. Graecam formam Androgeos ex Med., Pal., Gud. a m. pr., Paris. 3., tribus Bern. (a pr. vel sec. m.), Cod. Reg. Prisc. p. 602., Serv. aliisque Grammaticis hic et infra v. 382. cum recentissimis edit. Inscius atque ultro verbis compellat amicis:
"Festinate, viri. Nam quae tam sera moratur
Segnities? Alii rapiunt incensa feruntque
Pergama: vos celsis nunc primum a navibus itis?"
Dixit et extemplo — neque enim responsa dabantur
Fida satis — sensit medios delapsus in hostis.
Obstipuit retroque pedem cum voce repressit.

375

inde a Wagn. recepinus (ut V, 265. Demoleos). Vid. etiam infra ad v. 392. et VI, 20. et cf. adnott. ad Ecl. VI, 13. — socia agmina. Sic infra v. 613. socium agmen. — 373. Nam quae, non i. q. quaenam, quae tandem, ut vulgo interpretantur. Immo sensus hic est: Festinate viri, nam nihil est morandum. Quae igitur segnities vos moratur? Cf. adnott. ad Geo. IV, 445. — sera - - Segnities, ex qua sero veniunt, quae seros, i. e. tardos, facit; langsam, träge. Sic Val. Fl. IV, 705. scrus amnis. -- 874. rapiunt feruntque. Heyn. confert Graec. ayeur xaì φερειν, quod, certe si discrimen illud spectamus, ex quo ἄγειν de hominibus et animalibus, q'equiv de rebus inanimatis dicitur (cf. praeter alios Krüger. Ind. ad Xen. Anab. v. ayer), minus huc quadrat; quamquam negari nequit, etiam Graecos illud discrimen non ubique servasse, sed utrumque verbum saepe ita coniunxisse, ut omnino τοῦ ἀρπάζειν καὶ Lygrevery notionem exprimeret. Ut hic rapere et ferre, ita ap. Sall. Cat. 11, 4. rapere, trahere, agere, Iug. 41, 5. ducere, trahere, rapere, ap. Cic. Rep. III, 33, 45. agere, rapere, dissipare, ap. Liv. XXII, 1. rapere et agere coniunguntur. — Pergama, praedam Pergamorum. — 375. nunc primum, i. e. nunc demum. Cf. adnott. ad III, 205. et VII, 118. et Wagn. Qu. Virg. XXVIII, 5. — itis pro venitis. Simplex verbum eundi haud raro pro compositis omninoque pro verbis quemcumque motum indicantibus ponitur. Sic Ter. Eun. II, 3, 13. Adelph. III, 3, 7. Stat. Theb. XII, 360. (pro venire), ibid. IV, 776. Ovid. Met. II, 331. et supra v. 173. (pro fluere), Am. IV, 130. (pro exirc), Ovid. Am. III, 62. Her. XV, 61. (pro practerire), Lucr. III, 527. Luc. II, 263. (pro obire, perire), Ovid. Met. VI, 146. Quinct. Inst. VII, 1. extr. (pro discurrere, percurrere) cett. Ceterum Conington in fine versus Punctum posuit pro interrogationis signo; sed quaestio fortius exprimit Androgei mirationem et indignationem. — 376. ... Notabilis est verborum structura per copulam apud Virg. Aen. II, 376. dixit, et extemplo - - sensit." Haec Hand. Tursell. II. p. 671., ubi agit de Part. extemplo pro continuo, sine mora usurpata, ut infra IV, 173. V, 426. 746. VI, 210. etc. Vid. etiam infra ad v. 692. — Responsa non fida satis, quae fidem non faciunt, ideoque suspecta. Recte autem Servius cogitare videtur de symbolo, quo utebantur in bello, vel de tessera militari, de qua cf. Ruperti ad Sil. VII, 347. Respexit hunc locum Statius Theb. II, 535-537. - 377. sensit delapsus, ήσθετ' έμπεσών, delapsus in hostes sensit (se delapsum esse), ideoque i. q. intellexit se in hostes incidisse. De hac attractione Graeca, quam pedestris Romanorum oratio nisi in verbis cupiendi et appetendi imitari sibi non indulsit, poëtae vero etiam ad verba sentiendi et declarandi transtulerunt, cf. praeter cos, quos laudat Obbar. ad Hor. Ep. I, 7, 22. Vol. I. p. 341., Markl. ad Stat. Silv. V, 3, 69. Wagn. ad Eleg. ad Messal. p. 43. et Qu. Virg. XXIX, 6. Io. Aug. Wagner, ad Val. Fl. VI, 490. Walch. ad Tac. Agr. 27. p. 319. Bötticher, Lex. Tacit. §. 235. Schmidt. de Infin. p. 86. alii et quae iam ad Geo. II, 510. adnotavimus. Gossrau, qui singularem de h. l. scripsit Excursum, nt omnibus, quotquot huc faciunt, locis congestis (quorum tamen haud pauci prorsus alius sunt generis) demonstraret, hanc graecam constructionem a Vergilio esse alienam (quod tamen minime evicit), sensit prorsus absolute dictum (ut 111, 669. VIII, 393. alibi) et ex totius loci connexu verba errorem suum vult intelligi. Ceterum Prisc. p. 1183. et al. pro delapsus, quod Med. et meliores Codd. tuentur, exhibet illapsus. et plures Codd. male dilapsus. - 378. Obstipuit. Vid. ad Geo. IV, 351.

Inprovisum aspris veluti qui sentibus anguem Pressit humi nitens trepidusque repente refugit Attollentem iras et caerula colla tumentem: Haud secus Androgeos visu tremefactus abibat. Inruimus densis et circumfundimur armis Ignarosque loci passim et formidine captos Sternimus; adspirat primo Fortuna labori. Atque hic successu exsultans animisque Coroebus "O socii, qua prima, inquit, Fortuna salutis

**38**0

385

et Aen. I, 513. - retroque pedem cum voce repressit, ut vocem repressit (cf. Aen. IX, 324.), ita pedem retraxit. De pleonasmo retro reprimere vid. ad Geo. I, 200. Wagn. confert Ennium ap. Macrob. VI, 2. (p. 168. Hessel. s. p. 156. Vahl.) Sol equis iter repressit. — 379—381. Comparatio ab Homero petita, Il. III, 33 sqq. Cf. etiam Ovid. Fast. II, 341. Attonitusque metu rediit, ut saepe viator turbatum viso retulit angue pedem et Iuven. I, 43. l'alleat, ut nudis pressit qui calcibus anguem. aspris pro asperis; de qua syncope cf. adnott. ad Geo. III, 166. Aen. IV, 59. et al. Conington comparat Ennium [Heduph. v. 2. p. 166. Vahl.] Mures sunt Aeni, aspra ostrea plurima Abydi, ubi tamen Vahlen edidit spissa. Sic ap. Pallad. XIV, 67. aspro velumine et ap. Scrib. Larg. Comp. 180. extr. linteo aspro. - Totus v. 379. iteratur in Anth. Lat. I, 178, 369. - 380. humi nitens, incedens per humum. Cf. Cic. N. D. II, 48, 124. crocodili fluviatilesque testudines ortae extra aquam, simul ac niti possunt, aquam persequuntur. — 381. Attollentem iras, h. e. caput iratum, ideoque i. q. caput prae ira erigentem (cf. adnott. ad XII, 4.), et caerula colla tumentem. Cf. Geo. III, 421. tollentemque minas et sibila colla tumentem ibique adnott. — V. 382. contra Schraderum, qui cum otiosum putabat, tamquam imitationem antiquae simplicitatis recte defendit Poorlk. -- visu tremefactus, ut supra v. 212. visu exsangues. - 383. circum fundimur armis. Cf. Aen. III, 634. Geo. IV, 274. Caes. B. C. III, 63. B. G. VI, 36. VII, 28. Liv. XXII, 14. extr. cett. — densis, ut infra v. 343. Cf. etiam VII, 673. XI, 650. XII, 409. IX, 534. XI, 834. XII, 280. 457. 563. De Copula et postposita vid. adnott. ad Ecl. I, 34. — 884. passim Sternimus. Vid. supra v. 364. — 385. adspirat, i. e. adiuvat, favet. Primum de vento secundo (Aen. VII, 8.), tum de divino affatu dicitur, quo quis ad rem aliquam suscipiendam excitatur et mflammatur; deinde omnino pro annuere, favere, invare usurpatur. Cf. Aen. 1X, 525. Vos, o Calliope, precor, aspirate canenti. Ovid. Met. 1, 2. Di coeptis - - Adepirate meis. Tibull. II, 1, 35. Huc ades (Messala), adspiraque mihi. 11, 3, 71. quilnes adspirabat Amor et, qui fortasse hunc locum ante oculos habuit, Ammian. XIX. p. 150. adspiravit aurum quandam salutis Fortuna. Eodem sensu etiam afflandi verbo utuntur. Vid. Hoyn. ad Tib. II, 1, 80. Thiel. comparat Cic. Tusc. V, 9, 27. Fortuna, omnes aditus tuos interclusi, ut ad me adspirare non posses, et de prospero aut adverso fortunae flatu conferri iubet Liv. XLV, 8. Beier. ad Cic. Off. 11, 6, 19. et Ruhnk. ad Rut. Lup. p. 172. ed. Frotscher. primo labori. Cf. Silius IV, 311. primumque taborem - - cassum videt. Conington comparat Aesch. Pers. 97. (89.) quhoquar yaq oatrocoa to πρώτον παράχει βροτόν είς άρχύστατα. — 386. εμοσεκευ exsultans animingue. Wund. animos refert ad fortitudinem sociorum, ut sensus sit: Successu et virtute sociorum effertur Corochus. Sed rectius Wagn., cui animis alterius exsultare vix Latinum videtur, docet, exsultare nou solum de lactitia, sed ctiam de fiducia illa dici, quae cernatur in audacia et fortitudine, ut V. 398. inventas, qua fidens ille exsultat, et X, 513. Nec minus ille Exsultat demens, Lausus. Sensus igitur est: "Coroebus et lactatur successu et maiores capit animos," vel, ut equidem explicuerim: exsultans successu et animo inde sibi addito. Pluralis autem maiorem. quam Singularis, indicat animum (in rielfachem Muthe). Vide XI. 491. Excultatque animie. Cf. etiam Geo. III, 105. In Anth. Lat. I, 172, 16.

Monstrat iter, quaque ostendit se dextra, sequamur! Mutemus clipeos Danaumque insignia nobis Aptemus. Dolus an virtus, quis in hoste requirat? Arma dabunt ipsi." Sic fatus deinde comantem Androgei galeam clipeique insigne decorum Induitur laterique Argivom accommodat ensem.

390

pro exsultans animi ex hoc loco restituendum videtur exsultans animis. — 388. Qua ostendit se dextra; qua Fortuna se faventem ac propitiam ostendit. Cf. Aen. IV, 579. VIII, 302. Sic Iupiter dexter apud Pers. V, 114., dexter deus apud Silium V, 227., sidus dextrum Stat. Silv. III, 4, 63., omen dextrum Val. Fl. I, 245., pes et hora dextra Sil. VII, 172. cett. Cf. Heindorf. ad Hor. Sat. II, 3, 38. — sequamur. Cf. locus simillimus XII, 625. sequamur - - qua prima viam victoria pandit. Ceterum animadverte, quam efficaciter haec verba Coroebi fiduciae pleni pugnent cum Aenese verbis v. 354. Una salus victis nullam sperare salutem. — 389. "Insignia nimis fortasse argute de clipeorum insignibus ac sculpturis vel de galeis et crista accipiunt. Enimvero poëtarum ratione vel ipsi clipei sunt insignia, quatenus Danai his ipsis insigniuntur, ut mox clipei insigne; vel, ut malim, omnino arma, quibus dignosci poterant." Heyn. Kecte; tamen imprimis clipei et galeae sunt intelligendi, utpote insignibus ornati. Cf. infra v. 392. Tac. Hist. I, 38. extr. Liv. XXVII, 33, 3. notum insigne galeae. Sil. X, 564. Clipeus terror Nomachem atque insigne superbum, ubi insigne de galea cum crista intelligitur, coll. v. 399. Galeis carpsere superbum cristarum decus; et Interpp. ad Caes. B. G. I, 22. Id se a Gallicis armis atque insignibus cognovisse. Ceterum Vergilium contra Homeri auctoritatem diversa sumere Graecorum et Troianorum arma, etiam infra ex v. 393. et III, 306. apparet. — 390. Dolus, an virtus, sit, adhibeatur. — quis - - requirat, i. q. quis est, qui requirat. — in hoste, in causa hostis, si cum hoste agatur. Verba dolus an virtus - - requirat? repetuntur in Anth. Lat. I, 170, 88. dolusque et virtus etiam ap. Lucr. V, 856. sic sibi opponuntur. — 391. Arma dabunt ipsi. Henry (Class. Mus. XXIV. Two. years II. p. 77. et Philol. XI. p. 611.) hoc ipsi rectissime non solum de caesis hostibus intelligit, quorum armis uti velint, ne tautologia insit post verba mutemus clipeos etc., sed ad hostes omnino refert, ut sensus sit: co, quod caesorum hostium arma induimus, Graecos cogamus, ut nolentes volentes ipsi nobis arma suppeditent. — Deinde, ut  $\epsilon lia$  (vid. Herm. ad Viger. p. 772.) haud raro Participiis addi et modo subiici, modo praeponi solet. Cf. imprimis Wagn. Qu. Virg. XXV, 7., qui comparat cum h. l. infra V, 14, 400. VII, 135. VIII, 481. et de Part. tum (Aen. V, 382. et XII, 5.) et sic (Aen. I, 225.) prorsus eadem ratione usurpatis agit, laudato Beiero ad Cic. Off 11, 5, 16. Adde Tursell. de partt. c. 233, 3. p. 1302. Kritz. ad Sall. Cat. 51, 40. et Bach. ad Ovid. Met. XI, 263. — comantem galeam, cristatam, lππουριν; comans enim i. q. comatus. Cf. Geo. III, 312. (IV, 122.) Aen. III, 468. XII, 86. (413.) etc. — 392. Androgei hic servavimus (ut etiam reliqui recentiores editores), cum praeter Codd. etiam Charis. p. 71. P. et Serv. hanc Latinam formam agnoscant et Probus Inst. II, 1, 39. diserte scribat "Vergilius: Androgeos Androgei;" infra tamen VI, 20. ob communem fere Codicum et Grammaticorum consensum formam Androgeo recepimus. Vid. supra ad v. 371. - "clipeum induitur, eveduanto, loro super humeros iniecto et inserta manu [sinistra clipei] ansae, ὀχάνφ. Cf. infra v. 671. 672." Heyn. Vid. etiam Hom. Il. XIV, 377. — clipe i insigne decorum aut pro clipeo simpliciter positum (cf. v. 389.), aut fortasse rectius cum Süpflio, Gossravio et Ladew. de clipeo insigni aliquo ornato cogitandum. Vid. VII, 657. Sic ornatum describitur scutum Achillis ap. Homerum (Il. XIX, 478 sqq.), Herculis ap. Hesiodum, Aeneae ap. Vergilium VIII, 625 sqq. Cf. etiam Prudent. c. Symm. I, 488. clipeorum insignia. - lateri accommodat ensem, sic ap. Silium V, 146. Hinc ensem lateri dextracque accommodat hastam et ap. Ovid. Met. VIII, 209. humeris accomnodat alas. — 394. ipse Dynas; cui igitur a poëta maior Hoc Rhipeus, hoc ipse Dymas omnisque iuventus Laeta facit; spoliis se quisque recentibus armat. Vadimus inmixti Danais haud numine nostro Multaque per caecam congressi proelia noctem Conserimus, multos Danaum demittimus Orco. Diffugiunt alii ad navis et litora cursu Fida petunt; pars ingentem formidine turpi Scandunt rursus equum et nota conduntur in alvo.

**395** 

400

quam ceteris, dignitas tribui videtur. Vid. adnott. ad Ecl. VIII, 96. et X, 63. Ceterum cf. similis Ovidii locus Met. III, 617. Hoc Libys, hoc flavus, prorae tutela, Melanthus, Hoc probat Alcimedon etc. — 395. Spoliis recentibus Heyn. pro novis, aliis, quam quae habuerunt, armis positum putat; sunt potius arma modo parta intelligenda. — 396., Haud numine nostro, h. e. averso, nobis non propitio. At si - - Audiat aversa non meus œure deus Tibull. III, 3, 28., ubi vid. not. Mox v. 402. invitis divis, ἀέκητι θεων." Heyn. Adde Ovid. Her. II, 126. protinus illa (vela) meos auguror esse deos. ibid. XII, 84. meos deos. Met. IV, 373. Vota suos habuere deos. Cf. etiam Geo. IV, 22. 190. Aen. V, 832. XII, 187. XIII, 195. Hor. Epod. IX, 30. Ventis iturus non suis. Ter. Ad. V, 6, 10. paullatim plebem facio meam. Cic. pr. Mil. 1, 3. reliqua multitudo civium nostra est. id. pr. Quinct. 7, 29. utebatur populo suo etc. Cf. ad locos supra laud., imprimis Geo. IV, 190., adnott. Part. autem haud Substantivis praefigitur, ubi attributivi nominis notio tollenda et contraria est cogitanda, ut docet Hand. Tursell. III. p. 25. Paullo aliter locum explicat Ameis. in Muetzellii Zeitschr. etc. VII. (1853.) p. 932., qui numen hic et in omnibus illis locis, quos iam supra ad I, 8. attulimus (II, 777. III, 363. etc.), capit de consilio et decreto deorum (Götterbeschluss) ad Aeneam eiusque socios pertinente, cuius loco haud raro etiam fata vel fata deûm ponantur, ut I, 32. 39. 205. 258. 262. 382. II, 67. 294. III, 7. 17. 395. IV, 110. 225. 340. 440. etc. Dietsch. tamen Theol. Verg. p. 10. hanc explicationem impugnans aut verba haud numine nostro ab insulso librario assuta, aut coniectura audaci indumine falso scribendum esse censet. Sed vide, quae Ladew. in Append. p. 242. et contra eum et contra Haeckerni. disputavit, qui in Comm. p. 28. et in Zeitschr. etc. XIX. p. (50. et) 105. haec verba coll. Aen. I, 674. ad Troianos a conjunctione cum Danais abhorrentes refert. Numen enim hoc sensu de hominibus dici non potest, nisi ubi cum diis eodem loco et numero habentur. Superest, ut referam in Gud. et Bern. I. Ribb. a pr. m. male scriptum esse nomine. Henry in Philol. XI. p. 612. memorat, inter 36 Codd. a se collatos non nisi illos duos (Gud. 70. et Bern. 172.) hanc praebere lectionem ab alia manu in numine mutatam. — 397. nox caeca, qua nihil cerni potest, ut iam supra v. 305. — proelia Conserimus. Cf. Liv. XXI, 50, 1. XXVII, 48, 3. XXXV, 4, 2. etc., ubi pugnam, proelia, certamen conserere. Saepius sane manum vel manus conserers (μιγνύναι τὰς χείρας) legitur. — 398. demittimus Orco, Homeri (II. I, 3. etc.) Αϊδί προϊάπτειν. Cf. supra ad v. 85. disputata. lahn. tamen, quamquam in contextum recepit demittimus, in adnott. ad Geo. II, 8. p. 404. ed. II. defendit alteram Med. aliorumque Codd. lectionem dimittimus, quam paullo artificiosius explicat per: removemus e vivis. Verbo simplici usus Verg. infra IX, 785. scripsit miserit Orco. — Orco, pro: in Orcum. Vid. ad Ecl. II, 30. VIII, 101. Geo. II, 306. — 400. litora fida, tuta, quibus confidi potest, quae tutum praebent perfugium. Sic infra VI, 524. ensis fidus. Cic. Att. IX. 10. fuga fidissima. Ovid. Met. VII, 192. nox arcanis fidissima etc. Contra vid. supra v. 23. statio male fida. — 401. "Scandunt rursus equum. Fortasse dictum nolis a poëta; nimis enim portentosum hoc et abhorrens a fama virtutis Achivorum; sed formidine turpi adiecit." Heyn. Peerlk. propterea putat, Vergilium scripsisse scandant - - condantur, i. e. si possent et auderent, rursus equum scanderent et in eius alvo conderentur, de hoc usu Praes. Coni. comparans Aen. I, 58. II, 103. V, 325. VI, 294. XI, 912. Sed non opus est hac coniectura, sí cogitamus, Aeneam Heu nihil invitis fas quemquam fidere divis! Ecce trahebatur passis Priameïa virgo Crinibus a templo Cassandra adytisque Minervae Ad caelum tendens ardentia lumina frustra, Lumina, nam teneras arcebant vincula palmas.

405

haec omnia narrare. — conduntur. Cf. IX, 152. nec equi caeca condemur in alvo et Burm. ad Ovid. Met. XIV, 176. Ceterum vid. supra v. 19. 20. — 403. "Diis aversis, nulla in re, ne secundo quidem rerum successu, confidere licet." Heyn. Immo invitis divis Dativus est, non Ablativus, quod etiam Conington comparans similem locum V, 800. longa adnotatione docet, et respondent haec verba versui 385. Fortuna primum nobis favere visa est, sed mox intelleximus ei diisque omnino fidem haberi non posse; quibuscum cf. quae ad v. 388. adnotavimus. Cum huius versus sententia cf. infra V, 56. Ovid. Met. VIII, 619. Trist. IV, 8, 47. Catull. LXVIII, 77. et (quem Peerlk. laudat) Alcimum Avitum l. V. Quam nihil invitis prosit contendere divis. Ceterum Heyn, alique hunc versum tamquam epiphonema ad superiora retraxerunt; rectius autem Wagn. et sequentes editores eum sequentibus adiunxerunt, verba enim Ecce trahebatur etc. causam continere huius exclamationis, in promptu est. — 403—406. "Vim Cassandrae ab Aiace Oilei f. coram Pallade illatam esse, vulgo memorant. Sed etiam alii poëtae veteres abstractam tantum ab Aiace e Minervae sacro Cassandram narrasse videntur, quos sequitur Dictys V, 12. [Cf. etiam Paus. V, 19.] - - - Putanda est Cassandra confugisse ad templum Minervae. supplex deae facta, ixereúovoa, unde nunc ea abstrahitur et captiva abducitur. Etiam argumentum frequens priscae artis apud Pausan. X, 26. Plinium et in gemmis." Heyn. Cf. eiusd. Excurs. X. ad h. l., ubi docemur, ex verbo trahere et Graec. ελκειν (ap. Eurip. Tro. 69 sq. Lycophr. 358. al.) de vi Cassandrae illata coniecturam facere nobis non licere, et quae supra ad v. 246. adnotavimus. — trahebatur crinibus. Conington conferri iubet Aesch. Suppl. 428 sqq. 909. et Eurip. Iph. Aul. 1366. Troad. 881. etc. — passis crinibus, tamquam vates, quae solutis et in faciem immissis capillis vaticinabantur, eosque divino afflatu concitatae concutiebant. Cf. Ovid. Fast. I, 503. (Carmenta) immissis puppim stetit ante capillis. Tibull. II, 5, 66. Haec cecinit vates - - iactavit fusas et caput ante comas (ubi vid. Heyn. et Bach.) et Thiel. ad h. l. — 405 sq. Hunc locum ante oculos habuit Ovid. Met. XIII, 410. 411. tractata comis antistita Phoebi Non profecturas tendebat ad aethera palmas. — tendere de manibus et brachiis satis usitatum; non item de oculis. Apud Ovid. enim Met. I, 730., ubi aliquot Codd. et editt. vett. praebent Quos potuit solos tendens ad sidera vultus. nunc editur tollens. Sed cum sensus sit: manus ad caelum tendere impedita certe, quod potuit, oculos tendebat, nullo modo in hac dicendi formula haerendum. Cf. etiam adnott. ad v. 306. — lumina - - Lumina. De hac anaphora vid. supra ad v. 318. adnott. Praeter locos infra ad v. 406. laud. cf. Catull. LXII, (LXIV), 260. cavis celebrabant orgia cistis. Orgia, quae etc. (a Coningt. allatus.) —, ardentia, ira, pudore erepto. [Haec contradicunt iis, quae Heyn. ad v. 403. adnotavit. De sola ira et desperatione cogitandum videtur; arcebant, antique, continebant, coërcebant. eleyor." Heyn. Vel potius: impediebant eam, ne manus tenderet. Vid. etiam Henr. in Tw. years II. p. 80. — Versum 406., quem Bryant. spurium atque etiam Heyn, pro epica gravitate paullo leviorem nimisque ingeniosum censet, rectissime defendunt Wagn. et Peerlk., et ille quidem comparat Val. Fl. VII, 269 sq. illi has ego voces, Qua datur, hasce manus, ut possum, a litore tendo. Ovid. Met. XIV, 734. ad postes - - oculos et pallida brachia tendens, atque ipsius Verg. Aen. V, 508. pariterque oculos telumque tetendit et XII, 930. oculos dextramque precantem Protendens; Peerlk. autem, comparans etiam similes locos Eurip. Androm. 550 sqq. Ovid. Met. I, 635. 730. IV, 680. et Claud. R. Pros. III, 108., docet, hunc versum et a Statio et a Sedulio esse lectum, quorum ille Theb. VII, 311. canat: servantur pectora ferro, Pectora: nam

Non tulit hanc speciem furiata mente Coroebus Et sese medium iniecit periturus in agmen. Consequimur cuncti et densis incurrimus armis. Hic primum ex alto delubri culmine telis Nostrorum obruimur oriturque miserrima caedes Armorum facie et Graiarum errore iubarum. Tum Danai gemitu atque ereptae virginis ira Undique collecti invadunt, acerrimus Aiax

410

tergo nullus metus, [ubi tamen nunc aliter editur], hic autem Carm. Pasch. [V, 218 sq.] Saucia deiectus flectebat lumina, tantum Lumina, nam geminas arcebant rincula palmas. Accedit, quod auctor Ciris (v. 402. 403.) eum una cum antecedente in carmen suum transtulit. — 407. Respexit hunc versum Stat. Theb. I, 605. Hand tulit armorum praestans animique Coroebus. — hanc speciem, hoc spectaculum (Erscheimung) sponsae manibus colligatis ignominiose per urbem tractae. Vid. Cic. Phil. Xl, 3. Ponite itaque ante oculos, P. C., miseram quidem illam ac flebilem speciem multosque locos similes. Cf. supra v. 269. imago. — furiata mente, furore concitata, in furorem adacta, umrouery (cf. supra v. 341 sqq.). Sic Ovid. Fast. II, 761. furiatos concipere ignes, i. e. insanum amorem, Sil. VII, 617. furiata supentus cett. Ipsum verbum furiandi legitur ap. Hor. Od. I, 25, 14. Stat. Theb. XI, 488. Sil. XIV, 297. alibi. -- Corvebus. Vid. supra v. 343. — 408. periturus Heins. ex optimis Codd. restituit pro moriturus, quod inter alios Codd. praebent Bern. I. et II. Cf. infra v. 675. et XI, 856. — 409. Densis armis, prius cum Wagn. (quem etiam Conington sequitur) pro Ablativo habui, ut sensus sit: densis armis instructi incurrimus in hostes, coll. Aen. III, 222. Irruimus ferro: nunc tamen, perlectis iis, quae Kappes. II. p. 27. disputavit, non tam v. 347., quam v. 383. et 511. conferendos esse ratus, potius Dativum esse statuo, ut locus hanc sententiam continent: facimus idem, quod Coroebus fecerat, i. e. ruimus in densa hostium Coroebum cingentium arma. et haec verba respondeant superioribus sese medium iniccit in agmen. Ladew. et Haeckerm. in Zeitschr. XIX. p. 105. eandem repetunt sententiam. - 410. Hic primum. Cf. supra I. 451. Respondent tum v. 413. atque ctiam v. 420. — "Delubrum int. Minervae, ex quo Cassandra erat abducta. CL v. 425. Erat autem illud in acropoli: ad hanc igitur iam pervenerat Aeneas mediam per urbem: v. 359." Heyn. — 411. miserrima caedes, esque miserior, quis cives a civibus occiduntur. Ceterum verba oriturque mis. caedes repetuntur XI. 885. - 412. Armorum facie. specie, forma: nam etiam de rebus inanimatis facies haud rare dicitur: cf. Geo. II. 131. IV, 361. Acn. V. 768. Sall. Cat. 31. Ing. 46. 78. Mela II. 1. 5. Tac. Hist. V. 23. Plin. Ep. II. 17. etc.; facie autem et errore Ablativos esse causae (medes fucie - - errore - effecta, excitata, s. propter faciem, errorem), non est quod commenorem. — errore inbarum, i. e. errore ex iubis orto, ut infra v. 436, codocre Uliri, i. e. velnere ab Ulire accepto. Exempla huius usus Genitivi vid. a Matth. ad Cic. pr. leg. Man. 15, 43, Heiero ad Cic. Off. III. S. 36. Beneckio ad Cic. Cat. I. 2. 4. aliisque collata. Ceterum vid. supra ad v. 389. — 413. gemitu atque ereptae pirginis ira, dolore et ira propter Cassandram sibi a Coroebo ceterisque ereptam. Vid. adnott. ad Aen. I. 402 et IV. 175. Sic ap Liv. XXXVII. 51.6. fra erriptus provincius, ibid. 1. 5. 3. ira proedas aminas, ap Siliam V. 344. Anstrond redinaris ira tecritatus etc. Ceterum genuitus iracque etism infra VII. 15. coniunguntur: quam lato autem sensu Romani. imprimis poètae. voce gemeitus utantur, apparebit collatis locis Aen. I. 485. II. 53. III. 555. IV. 667. VII., 13. VIII. 420. XII. 929. - 414. Heyn continuest verta incodunt unelique, sed iam verborum collocatio et coll. Loras VII. 582. Consigner collecti constant politics undique cam collecti continuendam conc docent, qual ctiam Configura perspectit. - 414. accerimus Aias (Mileus, quia Cassandrae amore ardebat. Vid. admitt. ad Aen. L 41. -416 gemini Arriviae, simplicites pro dvodous, et etiam inius v. 3000. OL

415

Et gemini Atridae Dolopumque exercitus omnis; Adversi rupto ceu quondam turbine venti Confligunt, Zephyrusque Notusque et laetus Eois Eurus equis; stridunt silvae saevitque tridenti Spumeus atque imo Nereus ciet aequora fundo. Illi etiam, si quos obscura nocte per umbram

420

adnott. ad Aen. I, 161. — Dolopum. Vid. supra v. 7., ex quo loco in multos Codd. et editt. vett. hic illata lectio Dolopumve. Cf. etiam infra v. 785. — 416-419. "Ad Homeri ductum II. IX, 4—7., et Ennii ex Annal. XVII. [fr. 5. p. 64. Vahl.] ap. Macrob. VI, 2. [p. 514. Jan.], sed multo ornatius et variate; porro Homerica cum arte effectum rei attexuit: stridunt silvae etc." Heyn. De ventis inter se confligentibus of. Aen. X. 356 sqq. (I, 85.) Geo. I, 318. Hor. Od. I, 9, 11. 3, 12. Ovid. Met. I, 57 sqq. IV, 620. XI, 490. Tibull. I, 4, 124. IV, 1, 194. Sen. Med. 938. et quos laudat Mitscherl. ad Hor. Od. I, 3, 12. Vid. etiam adnott. ad Geo. I, 318. -- Ceterum praeter Homeri et Ennii locos iam laudd. cf. etiam Il. XVI, 765 sqq. et (quem Henry comparat in Tw. years II. p. 81.) Aesch. Prom. 1080 sqq. — rupto turbine, qui de caelo prorupit in terram. Nam rumpere etiam significat hervorbrechen lassen (cf. adnott. ad Aen. II, 129.), quare se rumpere s. rumpi interdum i. q. prorumpere. Cf. Aen. XI, 548. tantus se nubibus imber Ruperat, Geo. III, 428. amnes rumpuntur fontibus, et adnott. ad Geo. I, 446. Prorsus, ut hic Vergilius, Petron. c. 123. (v. 197.) canit: - - nec rupto turbine venti Deerant. -- quon dam. Vid. supra ad v. 367. — "Eurus laetus Eois equis, Homerico usu, Ennois, pro curru, ad ornatum spectat. Bigis vecti venti apud poëtas et sculptores. [Cf. Merrick. ad Tryphiod. 172., ab Iahnio laud.] Nec Zequeov ίππεύσαντα Eurip. Phoen. 218. aliter accipere debebant, quam de Zephyro invecto curru. Commune enim hoc omnibus diis, quoniam prisco tempore - - bigis vecti reges vel quadrigis, numquam equis insidentes, conspiciebantur. Itaque nemo vidit equitantem Iovem, et sic porro." Heyn. Sed cum Venti haud raro etiam equitare dicantur (cf. praeter Eurip. l. I. Hor. Od. IV, 4, 44. vel Eurus per Siculas equitavit undas, (ubi Orell. hoc affert fragm. Eure - - Qui per caelum candidus equitas), Val. Fl. I, 610. portam Impulit Hippotades: fundant se carcere laeti Thraces equi, Zephyrusque et - - Notus etc.), equidem cum Doering. ad Catull. LXVI, 54. Weichert. in Comment. I. de Medea oestro percita p. 13. Iahnio et Thielio equos hic proprie dictos censeo. Eoi autem vocantur, quia Eurus ab oriente flat. Cf. adnott. ad Aen. I, 489. Geo. I, 371. et II, 339. — "lactus autem, ut superbus, gestiens, ayallóuevos, pro vulgari vectus, cf. I. [275.] 696. 276. et saepe. Ceterum Vergilium plures expresserunt. Cf. Columna ad Ennium pag. 114.; adde inf. X, 356 sqq. IV, 440 sqq." Heyn. Vid. adnott. ad Il. ab Heynio laudd. — stridunt. Aliquot Codd. (inter quos Medic. a m. pr.) strident, male. Cf. adnott. ad Geo. IV, 262. — Nerec h. l. tridens tribuitur, quod notandum. Unde tamen non sequitur, Nereum hic pro ipso Neptuno esse positum, quod Cerda, Schirach. p. 598., Forcell. et Dorn Seiffen. in Lex. nom. propr. p. 267. (qui uterque male eum Tethyos filium fuisse tradit), alii arbitrantur, cui opinioni etiam adversatur Silii locus infra laud. Erat autem Nereus, antiquissimus deus marinus et fatidicus, secundum Hes. Theog. 233 sqq. et Pind. Pyth. III, 163. Oceani et Terrae fil. natu maximus, qui cum Doride uxore quinquaginta filias (Nereides) progenuit. — "Spumeus, h. l. spuma maris adspersus, spumosus. [Vid. infra v. 496. et XI, 626.] saevit tridenti, eleganter, ut alibi flagris, rerbere, infert tridentem mari ad impellendum illud et fluctus excitandos." Heyn. Quare supra I, 142. tridens ipse saevus dicitur. Ceterum Henry (Tw. years II. p. 82. et Philol. XI. p. 612.) memorat, non construendum esse spumeus Nereus saevit, sed Nereus saevit spumeus, quare Comina post spumeus vult restitutum, quo non opus est, cum iam verborum collocatio doceat, quomodo locus intelligendus sit. — 420. Illi etiam, qui supra v. 370. 383 sqq. 396 sqq. commemorati sunt.

Fudimus insidiis totaque agitavimus urbe, Apparent; primi clipeos mentitaque tela Adgnoscunt atque ora sono discordia signant.

Ribbeck, quidem Proleg. p. 310. dubitat, num hi, an Aiax et Atridae cum reliquo exercitu (v. 414 sqq.) intelligendi sint; sed recte Ladew in Append. p. 242. docet, iam verba totaque agitavimus urbe de illis modo cogitare nos iubere, quamquam totum locum minus clarum talem esse iudicat, quem **Vergilius hau**d dubie correxisset, si carmen retractare ei licuisset. — s: quos, i. e. quoscunque, ut Graece el ric pro ouric. Cf. supra ad v. 142. - obscura nocte. Vid. supra ad v. 360. - 421. insidiis, dolo, fallacia v. 387 sqq. narrata. — 422. apparent, Graecorum principibus se adiungere cupientes. Hi per totam urbem agitati, qui primi adgnoscunt mentita tela, opponuntur v. 413 sqq. commemoratis. Quomodo Ribbeck., sine iusta causa haerens in voce primi (vid. Proleg. 1. 1.), cum in Cod. Pal. legatur .RI. MI, e coni. edere potuerit *Priami* hac explicatione adjecta: "adgnoscunt mentita arma, clipeos et tela, non Graecorum, sed Priami Troianorum esse," non perspicio, cum, ne urgeam, Troiana arma minus apte Priami arma dici, non de Troianis, sed de Graecis armis a Troianis indutis sermo sit. — mentita tela Servius explicat: ,,quae nos Graecos esse mentiebantur; "Participium igitur Perfecti, cum auctor Imperfecto mentiebantur utatur, pro Partic. Praesentis positum censet, qua de re vid. adnott. ad Geo. I, 206. Rectius tamen, nisi fallor, mentitus passive ceperis pro simulatus, falsus positum, ut ap. Ovid. Met. V, 327. Et se mentitis Superos celasse figuris, ubi vid. Bach., ibid. X, 439. nutrix Nomine mentito veros exponit amores, Val. Fl. VII, 155. Non iam mentitae vultum vocemque resumit Chalciopes cett. Cf. Ruddim. I. p. 299. Erhard. ad Petron. c. 100. Drakenb. ad Sil. II, 637. et nostra ad Ecl. IX, 35. Disputavit tamen contra me Kappes. II. p. 28., mentita cum Servio explicans: quae Danaos mendacio fefellerunt. — 423. Adgnoscunt, tamquam sua sibique satis nota; de qua verbi significatione et discrimine a latiore voc. cognoscendi, quod interdum pro agnoscere ponitur, cf. Ruhnk. ad Vellei. II, 95, 3. Gernh. ad Cic. Lael. I, 5. et 27., 100. Brem. ad Nep. Ages. I, 4. Daehn. ad eiusd. Dat. 33. Bach. Geist d. Röm. Eleg. p. 296. Kritz. ad Sall. Cat. 47, 3. alii. — "signant h. l. agnoscunt. Sic notare etiam vulgari sermone, et σημειούσθαι, τεχμαίρεσθαι. Porro ora sono discordia signant, pro: observant discordiam et discrepantiam sermonis comitum meorum; quippe qui Troiani essent." Heyn. At signare non est i. q. agnoscere vel observare; quare Iahn. explicat: discrepantiam sermonis pro signo habent. Thiel. autem coll. Doering. Ecl. vett. poëtt. [p. 59] et Bach. Geist d. Röm. Eleg. ad Ovid. ex P. III, 2, 24. rectius fortasse signare idem valere putat quod declarare, indicare, ideoque h. l. "an dem Tone [dem Accent, dem Dialect] weisen sie nach die nicht mit der ihrigen stimmende Rede," eandemque interpretationem Gossr., Ladew. (qui comparat Ovid. Her. XVI, 208. Et qui Myrtoas crimine signet aquas) et Wagn. in min. edit. repetunt, et hic quidem affert Quinct. XI, 3, 31. verba nam sonis homines, ut aera tinnitu, dignoscimus; Haeckerm. autem in Comm. p. 29. et Zeitschr. etc. XIX. p. 105. ora parum probabiliter pro Nomin. Subjecti habet locumque sic vertit: "und auch die Verschiedenheit der Aussprache macht kenntlich;" utque etiam Henry II. II. explicat: ex linguae genere cum armis non congruente concludunt, haec esse falsa et mentita. Wakef. minus apte locum sic distinxit: ora, sono discordia, signant, ut sensus sit: observant, ora (i. e. speciem, externum habitum -- ob Graecorum arma scil. v. 395.) linguae minus esse congrua, sermone Troianos, Graecos habitu esse. Ceterum Wund. adnotat, posteriores demum Homero poëtas discrimen statuisse inter Graecorum et Troianorum linguam, et errare, qui Homerum barbarorum linguam verbis II. II, 867. Kaçõr βαρβαρου ώνων distinxisse sibi persuaserint; nam adjectum βαρβαροψώνων illud non magis probare, quam locum Od. VIII, 294. Σίντιας ἀγριοφώνους. At vero etiam Vergilius sumere videtur, varia tantum dialecto differre Graecorum et Troianorum linguam. Alteri enim alteros facillime intelligunt, quod

425

Ilicet obruimur numero; primusque Coroebus Penelei dextra divae armipotentis ad aram Procumbit; cadit et Rhipeus, iustissimus unus Qui fuit in Teucris et servantissimus aequi; Dis aliter visum; pereunt Hypanisque Dymasque Confixi a sociis; nec te tua plurima, Panthu,

Sinonis, Achaemenidis aliorumque exempla testantur. Quare etiam hic tantum de diverso sono loquitur et Henry (Tw. years II. p. 83. et Philol. XI. p. 612 sq.) non temere distinguit inter os, linguam ipsam, et somes oris, huius linguae sonitum, comparans sonitum vocis Aen. XII, 837. et vocem consonam linguae ap. Silium XVII, 444. — 424. Ilicet, quod vel ex ire licet ortum, vel, quod magis probabile, ex i licet contractum est (cf. Schneider. Gramm. I, 2. p. 483.), obliterata prima significatione, a poëtis aureae aetatis usurpatur in re illico (sofort) vel agenda et acceleranda, vel iam acta et accelerata, ut idem sit, quod ipsum illico, cum qua Particula propterea saepissime a librariis commutatur, quod etiam h. l. factum esse videmus. Cf. infra v. 758. VII, 583. VIII, 223. X1, 468. Tibull. II, 6, 15. Stat. Theb. I, 92. cett. et Hand. Tursell. III. p. 200 sq. numero, multitudine. Cf. Ecl. VII, 52. Sic etiam Nep. Milt. 5, 4. simplici voce numero utitur pro numero superante (ap. Tac. Agr. 25. extr.) - 425-430. "Divae ad aram, non tam in ipso templo Minervae sup. v. 403., quam potius ante templum in προνάφ vel in περιβόλφ, ut et expressum vides in tab. Iliaca n. 104. [quam tamen explicationem Haeckerm. in Comm. p. 30. et Zeitschr. etc. XIX. p. 105. propter v. 404. adytisque Minervae non temere rejicit, et Coroebum in ipsum templum penetrasse, ut sponsae succurreret, tabulam vero illam non curandam censet. Propter versum autem 407. addere debebat, Coroebum per apertam templi ianuam videre potuisse, quae intus fierent.] - Pencleus hic alius est, quam Homericus Boeotorum dux [Il. II, 494. XIV, 487 sqq. XVI, 335. al.]; nam is [ex scriptorum Homero posteriorum narratione] ab Eurypylo fuit occisus, Telephi filio: Pausan. IX, 5. fin. [Dictys IV, 17.]" Heyn. Rectius Conington aliam modo de eodem Peneleo narrationem a Vergilio spectari censet. armipotens alibi est vel Martis (Aen. IX, 717. Lucr. I, 34.) vel heroum (Aen. VI, 500, 840.) epitheton (quare etiam apud Stat. Silv. III, 2, 20. Ausonia armipotens commemoratur); sed etiam Aen. XI, 483. legimus Armipotens praeses belli, Tritonia virgo. — 426. iustissimus unus scil. omnium, quod modo additur, modo omittitur, ubi unus Superlativo, cuius vim augeat, adiicitur. Omittitur etiam VII, 536. nec minus a Lucilio ap. Non. IV, 64. Plauto Asin. III, 1, 18. Hor. Epod. 12, 4. Cic. Or. III, 34. extr. pr. Planc. 41. 97. pr. Rab. Posth. 9, 23. ad Div. I, 9, 37. Lael. 1, 1. Nep. Cim. 3. cett., additur Cic. Brut. 6, 25. ad Att. VIII, 4. ad Div. IV, 13. Nep. Dion. 2, 1. Eum. 2, 1. Att. 3, 3. cett. Vid. Ruhnk. ad Ter. Andr. I, 1, 91. Bentl. et Orell. ad Hor. A. P. 32. Beier. ad Cic. pr. Scauro p. 169. Ochsner. ad Ecl. Cic. p. 34. Bremi et Daehn. ad Nep. Milt. 1, 1. Herzog. ad Caes. B. G. V, 45. alii. Cf. etiam supra ad I, 15. infra ad III, 321. et XI, 821. adnott. — 427. "et servantissimus aequi [ut ap. Ovid. Met. I, 322. non illo - - quisquam - - amantior aequi: cf. etiam Grat. Cyneg. 104.], qui ob eam virtutem cadere non debuit communi hominum iudicio; sed diis aliter visum, de causis et rationibus, quae nos homines latent. Laudant Homericum Od. I. 234. Nov 8 έτερως εβάλοντο θεοί κακά μητιόωντες." Heyn. - visum est, ut Graec. δίδοχται, verbum proprium non minus de deorum consiliis, quam de hominum decretis. Cf. Aen. III, 2. Ovid. Met. I, 366. sic visum Superis. ibid. VII, 699. non ita Dîs visum est. id. Fast. IV, 9, 39. Non ita Coelitilus risum. Stat. Theb. V, 57. Dis visum turbare domos etc. Verba Dis aliter visum repetit Seneca Ep. 98. Ceterum plures Codd. cum Donato ad Ter. Andr. I, 2, 18. exhibent visum est. Sed vide adnott. ad Aen. I, 283. — 429. plurima pietas. Vid. ad Aen. IV, 3. — Panthu. Vid. ad v. 318. — 430. labentem texit, i. e. tegendo impedivit, quominus labereris,

430

Labentem pietas nec Apollinis infula texit. Iliaci cineres et flamma extrema meorum, Testor, in occasu vestro nec tela nec ullas Vitavisse vices Danaum et, si fata fuissent

caderes. Cf. adnott. ad Aen. I, 659. — Apollinis infula, vittae sacerdotis. Cf. supra v. 121. Eadem signif. infula legitur infra X, 538. Cic. Verr. IV, 50, 110. alibi; de victimarum vittis v. c. Geo. III, 487. et Varr. L. L. VI, 8. Ceterum Vergilius hic memor fuit Hom. Il. I, 28. μή νύ τοι οθ χραίσμη σχηπτρον και στέμμα θεοίο. — 431-434. ,,Quanto cum affectu, egregia orationis inflexione, se incolumem abiisse narrat! Testatur incendium Troise et rogum suorum; cf. Senec. Trosd. 28 sqq." Heyn. Similis est, quem supra legimus, locus v. 154 sqq. Thiel. de hac rerum inanimarum testatione conferri iubet Cic. pr. Sext. 20, 45. Hor. Od. IV, 4, 38. Prop. II, 7, 91. et exempla a Burm. ad Anthol. Lat. II, 39, 3. congesta. — 431. flamma extrema meorum. Prius explicui flamma rogi, in quo corpora propinquorum caesorum comburebantur; nunc tamen cum Ladew. sequor Kappesium II. p. 29. mihi opponentem, rogum exstruere rem longioris temporis esse, quam quod Troianis fugientibus concessum fuerit, ut potius cogitandum sit incendium urbis, quod quasi rogi vice fungatur. -- 431. Iliaci cineres. Conington comparat Catull. LXVIII, 90. Troia virum et virtutum omnium acerba cinis. — 432. Testor - vitavisse, omisso Accus. Pron. personalis, ut supra v. 25., ubi vid. adnott. — "in occasu vestro, sup. I, 238. occasum Troiae tristisque ruinas. — vices, fortunae casus, et quidem h. l. pugnae. Recte hactenus Servius per pugnas interpretatur." Heyn. Nimirum quia per vicissitudinem pugnatur. Poterant conferri Stat. Theb. X, 749. belli tentare vices, Silius III, 13. belli vices novisse, Claud. IV. Cons. Hon. 282., Senec. Octav. 480. Martis vices etc. et Markl. ad eiusd. Silv. V, 2, 152. Simili ratione Henry (Class. Mus. XXIV.) locum sic explicat: Testor, me nihil vitasse, quod mihi vicissim facerent vel redderent, i. e. me provocasse certamen non timentem, ne me interficerent: coll. Tac. Hist. IV, 3. iniuriae vicem exsolvere, Ovid. Met. XIV, 35. Spernentem sperne, sequenti redde vices, Plin. Pan. 85. Prop. I, 13, 10. et Schol. Hor. Od. IV, 14, 13.; sed in Tw. years II. p. 84. et Philol. XI. p. 613. mutata sententia de variis discursionibus (,, military manoeuvres, Wendungen, Schwenkungen) Danaum cogitat. Rectius autem Thiel., cum per nec - nec duae rationes sibi oppositae indicentur, per tela modum eminus, per vices modum cominus pugnandi (eine Gegenseitigkeit des Gefechtes) significari censet similiterque etiam Wagn. Philol. Suppl. I. p. 415 sq. de verbo gladiatorio einen Gang machen cogitans locum sic interpretatur: "er habe keinen Gany mit den Danaern vermieden." Ladewigio autem vices simpliciter sunt vicissitudines belli. Burm. ad Prop. I, 13, 10. vices minus recte de poenis accipit. Et Peerlk. quidem (quem étiam Ladew., Haupt. et Ribbeck. sequuntur) locum sic vult distinctum: vitavisse vices; Danaum et, si fata fuissent, Ut caderem meruisse manu, ut sensus sit: Si fato constitutum fuisset, ut caderem, meruisse ut manu Danaum caderem; et sic sane manu cadere legitur ap. Silium II, 705. (ubi vid. Drak., qui etiam hic sic distinguendum esse censet: Ut caderem, meruisse, manu) et Senec. Agam. 515. Sed quamvis non haerendum esset in copula postposita (vid. adnott. ad Ecl. I, 34.), cum tamen sic verba Danadm manu nimis longe et incommode disiungerentur et manu melius coniungitur cum meruisse, quam cum cadere, retinui vulgarem distinctionem nec tela nec ullas Vitavisse vices Danaum, qui Genitivus, cum non solum ad vices, sed etiam ad tela pertineat (quae si ab eo avelluntur, tam nude posita offendunt), facile excusatur. Dietsch. Theol. Verg. p. 22. locum sic interpretatur: ,,si Danais hoc fata dedissent, ut caderem, illud me manu (i. e. per ea, quae manu illis inflixi) meruisse," cum fatis non minus quae accidant, quam quae quis perficiat, tribui appareat ex Aen. IX, 137., simulque Haeckermannum impugnat in Muetzellii Zeitschr. etc. VI. p. 258 sqq. vulgarem distinctionem defendentem coll. locis I, 30. reliquias Danaum et II, 436.

435

Ut caderem, meruisse manu. Divellimur inde; Iphitus et Pelias mecum; quorum Iphitus aevo Iam gravior, Pelias et volnere tardus Ulixi; Protinus ad sedes Priami clamore vocati. Hic vero ingentem pugnam, ceu cetera nusquam

volnus Ulixis. (Non tamen reticendum, hunc virum doct. postea in iisdem Ephem. XIX. p. 106. sententiam suam mutavisse et vituperasse Wagnerum etiam in recentiss. edit. vices Danaum coniungentem). Dietschii igitur reprehensio etiam in Wagn., qui eius rationem "admodum perplexam" esse iudicat, memet ipsum et Kappesium II. p. 30 sq. cadit, qui a me in eo tantum recedit, quod manu hic et infra v. 645. ad hostes refert (,,durch Feindeshand") et verba ut caderem non minus ad meruisse manu, quam ad si fata fuissent pertinere censet. Henry in Philol. XI. p. 613. mecum consentit. - si fata fuissent. Vid. supra v. 54. Duo Codd. tulissent, quam lectionem Burm. veram habere non debebat. -- "meruisse manu [multum commota], strage quam inter hostes edebat. Bene Serv. id est fortiter dimicasse; hi enim merentur occidi. Centies autem manus pro pugna." Heyn. Caedes multorum hostium antea patrata tamquam pretium est vitae pro patria proiectae. Manu pro virtute legimus etiam Aen. XI, 16. — 435. Iphitus et Pelias ap. Homerum non commemorantur. Sunt qui Iphitum eundem habeant cum eo, qui v. 340. ex optimorum Codd. auctoritate Epytus vocatur, idque nomen Dietschio I. 1. teste etiam hic Iphiti nomini substituendum censet Eckstein. Anecd. Paris. p. 10. Quod attinet ad iterationem nominum propriorum loco Pron. ille - hic, quae in oppositionibus et distinctionibus satis usitata est, cf. v. c. Aen. X, 697. Quinct. Inst. IX, 3, 35. et Iahn. ad Aen. I, 552. p. 451. ed. II. — ,,mecum, sc. divelluntur a ceteris. Dum alii discurrunt, hi tres ad arcem pergunt." Heyn. — aevo gravior. Cf. Liv. II, 19, 6. aetate gravior, Aen. IX, 246. et Hor. Sat. I, 1, 4. gravis annis, et adnott. ad Ecl. I, 49. De aero pro aetate vel annis posito vid. adnott. ad III, 491. In Anth. Lat. I, 172, 4. et 178, 252. conjunguntur verba Iam gravior Pelias. — 436. voluere,, non quod accepisset Ulyres, sed quod declisset." Sic Gellius IX, 12. hunc locum afferens. Vid. ad Aen. I, 30, 462. supra ad v. 413. et infra ad v. 526. Burm. hic comparat Sil. XIV, 434. Volvitur in fluctus Lychaei vulnere Cydnus, ibique Drakenb. De forma Genitivi Ulixi vid. ad Aen. I, 30. et II, 7. — Ceterum Peerlk., cum Copula et in multis Codd. desideretur, legendum putat a vulnere. Ribbeck. sine iusta causa verba quorum Iphitus - - - Ulixi παρενθέσεως signis inclusit (quod iam Heumann. Poecil. T. II. 1. III. p. 382. suaserat). Si parenthesi opus esset, eam potius a verbis Iphitus et Pelias inciperem, cum sane cohaereant verba divellimur vocati. — 437. clamore vocati. Vid. Geo. III, 43. et Aen. IV, 303. — 438—558. Sequitur narratio de pugna in acropoli ad Priami aedes facta, de harum aedium expugnatione, et de caede Priami. -Hic vero ingentem pugnam etc. Cf. Hom. Od. VIII, 519. — ceu, i. q. tamquam si, als ware, in comparatione conditionali, ubi confertur aliquid cum eo, quod non est quidem, sed, si conditio daretur, locum habere posset. Cf. Hand. Turs. II. p. 47 sq. Stat. Theb. III, 122. Val. Fl. III, 280. V, 544. Silius XVII, 480. etc. Thiel., huic explicationi obstare putans, quod Vergilius cetera, non alia scripserit, parum probabiliter nusquam forent per Graecismum sic explicat: nullo loco numeranda, pro nihilo habenda essent. Sed primum hic Graecismus, quem loci a Thielio collati (Cic. Cat. mai. 22. in. et Plaut. Cist. IV, 2, 18.) neutiquam comprobant, certis exemplis non nititur; deinde etiam sequentia, nulli tota morerentur in urbe, minus ei respondent. Illud cetera autem, quod Thielio negotium facessit, quid impedit, quominus pro Adverbio habeas, quemadmodum IX, 656., ubi vid. adnott.; ut sensus sit: als ware übrigens (sonst) nirgends Krieg? quamquam ne hoc quidem opus videtur; possunt enim cetera bella, i. e. omnia alia certamina, quae per urbem committuntur, coniunctim cogitata huic uni pugnae commode opponi: als wenn sämmtliche Bella forent, nulli tota morerentur in urbe, Sic Martem indomitum Danaosque ad tecta ruentis Cernimus obsessumque acta testudine limen. Haerent parietibus scalae postesque sub ipsos Nituntur gradibus clipeosque ad tela sinistris Protecti obiciunt, prensant fastigia dextris. Dardanidae contra turris ac tecta domorum

445

440

übrige Kämpfe nirgends vorhanden sive gar nicht da wären. De bello autem a poëtis et posterioribus solutae orationis scriptoribus interdum pro proelio (ut apud Graecos πολέμφ pro μάχη) posito idem Thiel. conferri iubet infra IX, 182. XII, 633. Walch. ad Tac. Agr. p. 295. et Cort. ad Plin. Ep. IX, 4. (Cf. etiam Aen. I, 48.) — 441. "Vides duplicem pugnae Troianorum faciem in iis, quae sequuntur, exhibitam, cum alii ad culmen aedium et turrim defendendam, pars ad fores tutandas vires et consilia convertissent. Altera pugna v. 458-468., altera v. 479-495. descripta." Wund. Alii enim Graecorum scalis admotis clipeis protecti in fastigium domus Priami evadere tentant, alii per ianuam concisam irrumpunt. "In culmine aedium Priami puta fuisse turrim eductam, quam v. 460. nominat; ea oppugnatur, et desuper a Troianis propugnatur. Acta testudine scutorum haud dubie, συνασπισμφ. Nimis enim alienae forent ab illa aetate machinae bellicae. Praeiverant antiquiores poëtae Graeci, ut colligas ex Quinto Cal. XI, 358 sqq., ubi simili modo oppugnantur moenia Troiae (cf. mox v. 443. 444.)" Heyn. Testudinem agere eodem sensu usurpatum redit IX, 505. Cf. ibid. v. 517., imprimis autem Liv. XXXIV, 39. XLIV, 9. Drakenb. ad Sil. I, 365. Herzog. ad Caes. B. G. II, 6. Kritz. ad Sall. Iug. 94, 3. alii. — limen, quod infra v. 450. fores. — 442. haerent, admotae sunt, idque poëtice pro admoventur. Signum autem est celeritatis, si res, quae commode fiunt, ita enarrantur, ac si iam factae essent. Sic Aen. III, 63. stant arae pro eriguntur; III, 225. adsunt Harpyiae pro advolant, et similia. Cf. adnott. ad Ecl. II, 45. VII, 9. etc. — De voc. parietibus quatuor syllabis pronuntiando vid. adnott. ad Aen. I, 2. — 443. Nituntur gradibus. Gradus post scalas commemorati sunt singuli earum asserculi (Sprossen), ut etiam Kappes II. p. 31., Ladew. et Conington vocem interpretantur. Errare enim puto Wagnerum in min. edit., qui verba postesque etc. a prioribus seiungens cogitat de foribus, ad quas aditus fuerit per gradus, et sententiam ex prosaicae orationis consuetudine formatam hanc esse putat: alii sub ipsos postes nituntur, gradibus, ali i clipeis protecti scalis prensant fastigia; quae explicatio cum voci nituntur, tum verbis prensant fastigia et seqq. videtur adversari. Immo infra demum v. 449. de iis sermo est, qui imas obsedere fores, ut per eas irrupturos arceant. Accedit, quod etiam infra v. 479 sqq. de gradibus s. scalis domus in publicum ferentibus ne verbum quidem legimus. Verba postes sub ipsos adiiciuntur, quia Graeci ab ima parte ianuae eniti incipiunt. Sic si locum intellexisset Wagn., non fuisset, ut adiiceret: "Ceterum si quid habet confusi ea ratio, convenit hoc fervori exponentis ea, quae simul facta sunt." - ad tela, adversus, contra tela, ut Geo. II, 352. munimen ad imbres. Cf. Dissen. ad Tibull. I, 9, 46. Hand. tamen Tursell. I. p. 84 sq., qui hanc significationem Particulae omnino negat, ad hic explicat: regione jactorum telorum, minus apte conferens infra XII, 372. obiecit sesc ad currum. Med., Pal., Gud., Bern. I. a m. pr., alii scribunt ac tela, quod ex scriptura at tela ortum videtur; fragm. Vat. s m. pr. ad tecta ex v. 445. huc translatum. — 444. clipcos - - Protecti obiciunt, i. e. obiiciunt, ut iis protecti sint (cf. Kappes II. p. 31.), de quo proleptico Participii usu diximus ad Geo. 1, 320. - prensant fastigia d., corripiunt ca, ut in culmen evadant. "Fastigium proprie erat superior pars in fronte templi seu aedium. Cogitandum de veterum domorum forma, quae plura tabulata non habebant [? vid. infra ad v. 464. et ipsius Heynii verba infra scriptal; fastigium in fronte aedium satis humile. — 445. Culmina domorum tecta, docte pro ipso tecto iisque

Culmina convellunt; his se, quando ultima cernunt, Extrema iam in morte parant defendere telis, Auratasque trabes, veterum decora alta parentum, Devolvunt; alii strictis mucronibus imas Obsedere fores; has servant agmine denso. Instaurati animi regis succurrere tectis Auxilioque levare viros vimque addere victis. Limen erat caecaeque fores et pervius usus

450

rebus, quibus superior domus pars tegitur, h. e. tegulis. Agitur autem de una Priami domo, cui magnificentiorem speciem adiecit, quam quae apud Homerum est." Heyn. Vide etiam tecta penetralia Geo. I, 379. et cf. adnott. ad Aen. IV, 260. Ribbeck. recepit Pal. et Gud. a m. pr. lectionem tota, cum etiam Bern. I. tuta exhibeat; sed recte ceteri recentiores editores vulgarem lectionem retinuerunt, quam praeter plurimos Codd. etiam Prisciani p. 744., Cledonii p. 1903. P. et Servii auctoritas tuetur. Tecta literis minutis scriptum facile in tuta transire idque in tota mutari potuit, quod sane iam Serv. in quibusdam Codd. invenit, sed satis languidum dixerim. Wakef. ad Lucr. II, 191. corrigit Culmine, quod sit nouuνόθεν. — 446. his - - telis, hoc telorum genere, i. e. his rebus pro telis utentes. — quando, ut Aen. I, 261. IV, 291. 315. VI, 50. multisque aliis in locis. — ultima, quod alibi extrema, τὰ ἔσχατα, ultima fata, finem et interitum omnium, ruinam communem. — 447. Extrema in morte (quod redit XI, 846.), ipsa morte iam instante, quae omnia finit, praeter quam nihil sperari potest: im letzten Todeskampfe. Thiel. collato Horatiano illo (Ep. I, 16, 79.) mors ultima linea rerum est, inter alia laudat Catull. LXXVI, 18. Extrema iam ipsa in morte tulistis opem, Hor. Ep. II, 1, 12. supremo fine, II, 2, 173. morte suprema (ibique Schmid.), et Prop. I, 19, 2. extremo rogo. Ribbeck. etiam hic verbis hic se -- telis παρενθέσεως signa adiicit. — 448. Auratas trabes. Cf. Tibull. III, 3, 16. Aurataeque trabes marmoreumque solum. Claud. Ep. ad Seren. 42, Aurataeque ferant culmina celsa trabes. — veterum decora alta parentum cum singulari vi adiectum; paucis enim verbis omnium rerum, vel splendidissimarum et diu maximi factarum, fragilitas legentibus in memoriam revocatur. Eo tristius autem intereuntis splendoris spectaculum, quod ipsi domini eum diruunt, ut per tempus modo vitam servent. Cf. qui locum nostrum imitatus est, Stat. Theb. V, 422. Quinquaginta illi trabibus de more devinctis, Magnorum decora alta patrum, Tac. Hist. III, 71. statuas, decora maiorum, et supra adnott. ad Aen. I, 429. Ribbeck. pro alta ex Pal. fragm. Vat. (in quo ALTA superscriptum) et Bern. I. a m. pr. recepit illa, quod ab initio fortasse etiam in Gud. scriptum erat, in quo antiqua lectio erasa est; sed alta, quod significantius est, praeter ceteros Codd. etiam Prisc. p. 772. P. exhibet. — 449. 450. alii - - Obsedere fores. ,, Troianis defendendae erant fores, ne effringerentur, hostesque in aedes irrumperent, quod fit v. 479—495." Wund. — has servant, i. e. eas ita obsessas. Vid. Wag. Qu. Virg. XX, 2. extr. — 451. ,Hoc ipso rerum adspectu renovatum in Aenea consilium, quod iam pridem ceperat (v. 315. concurrere in arcem), ut regiae Priamoque succurreret." Heyn. — Instaurati animi (antea adversa fortuna fracti) mihi et sociis. Instaurare animum pro reficere, recreare, vix alibi invenies. De constructione huius formulae cum Infinitivo vid. ad I, 527. Ecl. IV, 54. Geo. I, 280. et alibi adnott. — 452. auxilio levare. Vid. adnott. ad IV, 538. — vim addere, vires reficere, ut apud Ciceronem aliosque haud raro animum, animos addere. — 453-458., Cum aditus ad regiam obsideretur ab hostibus, postica porta eam intrat Aeneas, et a tergo pervenit ad portam regiae, qua parte pugnatur. Illa porta postica cum ornatu, quem tam vulgaris res vix videtur capere posse, designatur per quatuor determinationes. — caecae fores, h. e. ignotae aliis nec cognitu faciles et obviae. Heyn. Vid. adnott. ad Aen. I, 356. — usus tectorum, i. e. aditus tectorum, Priami erat perviue, h. e. ita pateTectorum inter se Priami, postesque relicti A tergo, infelix qua se, dum regna manebant, Saepius Andromache ferre incomitata solebat Ad soceros et avo puerum Astvanacta trabebat. Evado ad summi fastigia culminia, unde Tela manu miseri iactabant inrita Tencri.

455

lest, ut familia regia per plures domus sive palatii partes dispersa ex una in alteram facile transire posset vitato autico limine. Henry in Philol. II. p. 614. his verbis issusam numquam clausam significar: censet. inter se. ut 1. 455. — postes relicti a tergo. h. e. purta, quae a tergo a postica accium parte crat, opposita illi, quae crat in carum fronte, tum fore neglects, que nemo fere utchatur. Rocte tamen Henry Class. Mus. XXIV. Ter. years II p. 55. et Philal. XI p. 614 docet. verba a tergo non solum ad postes relictos, sed ad totam cumtistionem pertinere, ut constructiv luci sie procedat: A tergo limen erat caecanque fores etc. omnia enim hace verba limen. force, postes ad unam candemque notionem pertinent. Servius comparat Hor. Ep 1, 5, 31. Atria servantem postico falle clientem, ad quem locum vid. Obbar. Vol. I. p. 266. - 455. infeliz, non que tempere se ferre sulebat ad seceros, sed pestea. Hectore occios. — dum regna manebant. Vid. supra ad v. 22. — 456. Sacpius - - colebat. Eundem pleonasmum, nobis quoque usitatum, invenimus Ecl. L 20., ubi vid. admott. — incomitata; matronae enim Troianae non minus quam Graecae sine ancillarum comitatu foras prodire non solebant. CY. Hom. Il. III. 143. Eurip. Phoen. v. 86-93. Plant. Amph. III. 2, 45. et Gronov. ad einad. Cas. II, 2, 1. Andromache vero hoe solito comitata hie non egebat, quia per posticam illam ianuam ex Hectoris domo latenter ad soceros accedere poterat. - 457. Ad soceros, i. e. ad succrum et sucrum, ad Priamum et Hocubam: ut infra v. 579. potres pro parentiless. Vid. Gronov. ad Liv. 1. 39. Burm. ad Val. Fl. VI, 274. et quos Obbar, laudat ad Hor. Ep. I, 2, 44. Vol. I. p. 172 sq. Sic ap. Liv. XXVI. 50. apud vocercu tucus. — "trakebat accommodatum brevibus pueri gressibus, pro ducebat. Sie sup. v. 320. parrumque nepotem Ipse trahit." Hoyn, CL adnott. ad v. 55. huius libri et Val. Fl. II. 551. parrumque trakens cum consuge natum. "Haec Homericae narrationi Iliad. VI, 359. 467. non accuratius respondent, quam alia multa a Vergilio exposita. Nam apud Homerum nutrix infantem gestat." Wund. Bene autem Goest.: "Dolore afficimur et misericordia vel legentes, si hunc belli terrorem cum secura illa felicitate comparamus, qua regia domus ante fruebatur." Ceterum Astyanax Troia capta a Graecis de muro praecipitatus periit. Cf. Eur. Troad. 716. Quint. Sm. XIII. 251 sqq. Ovid. Met. XIII, 415 agg. Welcker Ep. Cycl. II. p. 185 agg. et Teuffel in Pauly Realencycl. I. p. 1940. ed. 2. — 458. "erado, sc. hac porta ingressus regiam in culmen et ad turrim pervenie." Heyn. Hoc autem poterat Aeneas, quia Graeci domum Priami tantum ab antica parte oppugnabant. De verbo evadere vide Nonium h. v., Barth, ad Stat. Theb. III, 468. et Cortium ad Sall. Jug. 53, 3., quos Burm. laudat. Cf. etiam infra VI, 128. et Silius XII. 56. a Ladew. laud.): tacito si ad culmina nisu evant serpens. -- fastigia summi culminis, i. e. summum culmen. Simili abundantia dicendi Aen. XI. 726. scriptum videmus eummo sedet altus Olympo. Lucan. V. 16. Lentulus excelsa sublimis sede. Ovid. Met. II, 1. Regia Bolis erat sublimibus alta columnis. Trist. III. 1, 59. gradibus sublimin celsis Ducor ad - - templa Dei. Vid. Bach. ad Metam. 1. c., qui laudat Schraderum ad Musaeum p. 250. Ladew. comparat Liv. XL. 2, 2. tempestas fustigia aliquot templorum a culminibus abrupta foede dissipavit. — 459. inrita, non quod deerrahant a scope, sed quod Troisnorum interitum avertere non poterant. — 460. Haec turris, unde omnis regio circumiacens oculis perlustrari poterat, iam ab Homero II. XIII, 13 sq. XXI, 526 sqq. alibi commemoratur. Cf. etiam Sen. Troad. 1072 sqq. (1078 sqq.) Charisius I. p. 25. P. h. l. legit turrem; quod etiam apparet in Iragm. Vat.; sed formam turrim tuentur praeter ceteros Codd. omnes Turrim in praecipiti stantem summisque sub astra **460** Eductam tectis, unde omnis Troia videri Et Danaum solitae naves et Achaica castra, Adgressi ferro circum, qua summa labantis Iuncturas tabulata dabant, convellimus altis Sedibus inpulimusque; ea lapsa repente ruinam

465

etiam Prisciani p. 761. P. et Valerii Probi apud Gellium XIII, 19. auctoritas et Verg. haud dubie im et in elisione contrahi maluit, quam em et in. (Vid. etiam Geppert in Zeitschr. f. d. G. W. XIX. p. 806.) Cf. XII, 673. 674. Drakenb. ad Liv. XXIII, 37, 5. et Schneider. Gr. Lat. II, 1. p. 209., qui utramque formam probam, turrim tamen usitatiorem esse docet. — 460—467. In praecipiti stantem prius interpretatus sum: in alto positam, coll. Iuven. I, 147. omne in praecipiti vitium stetit, i. e. summum gradum assecutum est; nunc cum Henrico (Two. years II. p. 86. et Philol. XI. p. 614.), Gossr. et Coningt. explico: in extremo margine tecti stantem, ut facile impelli posset in hostium capita; nam altitudinis notio iam inest verbis summis sub astra eductam tectis. Turris erat in summis tectis domus regiae educta, exstructa. Cf. Bach. ad Ovid. Met. V, 291. Ablativus pendet a Praep. ex in verbo eductam. — "Hanc e vicinis locis, ut equidem arbitror, ferreis uncis et contis quassatam et labefactatam tandem in obsidentes deiiciunt." Heyn. — 461. Cf. Hom. II. XIII, 13. 14. et XXI, 526 sqq. — omnis Troia videri Et D. solitae naves et Ach. castra. De hoc mesozeugmate (pro Troia, naves, castra -- solita) cf. adnott. ad Aen. I, 623. De verbo videndi passive usurpato vid. ad Aen. I, 494. — Achaica castra nunc cum Ribb., Ladew. et Coningt. e Codd. Med., Pal., Gud. et tribus Bern. (quorum III. certe ab alt. m. exhibet) restitui. Burm. propter cacophoniam ex aliquot Codd. (inter quos fragm. Vat.) receperat Achaia, quod ceteri editores servarunt. Sed vid. supra ad v. 27. adnott. et cf. etiam V, 623. — 463. qua summa tabulata dabant iuncturas labantes. Heyn., qui sermonem esse putat de turri plurium tabulatorum s. contignationum, sic pergit: "Summum tabulatum facile admittebat uncos et contos in iuncturis suis (h. e. qua parte trabes insertae et fultae erant pariete), quae facilius cedehant et insertum uncum recipiebant, quam solidus paries; itaque labantes, cedentes, laxantes se: et dabant iuncturas lab., offerebant, praebebant scilicet aggredientibus turrim ferro." Rectius Henry (Tw. years II. p. 87. et Philol. XI. p. 614 sq., quocum consentiunt Ladew., Wagn. in min. edit. et Coningt.) de ipsarum aedium, ipsius palatii tabulatis cogitat. Troianos enim in tecto aedium stantes neque potuisse facile summa turris tabulata attingere, et turrim subversuros (non destructuros) non debuisse a summa parte incipere, sed potius in ima parte, qua cum palatio cohacrebat, iuncturas laxando eam impellere et protrudere. Iuncturae igitur sunt compages, quae turrim cum summo tabulato aedium s. solario, cui illa imposita erat, connectebant, et la bantes dicuntur, quia facile collabefieri poterant. Cf. etiam XII, 672. Quod Caesar B. G. VI, 29 de turri quattuor talulatorum loquitur, nihil ad hunc locum attinet. - altis sedibus, ab altis sedibus, i. e. summis tectis (v. 460.). - 465. Perfectum inpulimus referendum est ad Piaesens trahit v. 466. ut sensus sit: impulimus et ita ruinam trahit, i. e. ubi impulimus cadit. Cf. adnott. ad Geo. III, 228. Impelli autem de iis usurpari, quae labefactando loco suo moveamus, coll. Aen. IV, 22. Solus kic inflexit sensus, animumque labantem impulit docet Wund. Adde locum Lucani VI, 35 sq. Exstruitur, quod non aries impellere saevus, Quod non ulla queat riolenti machina belli. -- Ita convulsa superior turris pars in oppugnantium capita decidit. Nam Pronomen ea, turris, h. e. ea pars turris, de superiore parte turris intelligendum. Ribbeck. coll. Aen. XII, 356. ex Gud., Bern. I. et Pal. a m. pr. recepit lectionem elapsa. — ruin am trahit. Vid. supra ad v. 310. Apte tamen ruinam trahere dici de magno fragmine avulso, cuius lapsus in longum quasi trahatur, bene perspexit Cum sonitu trahit et Danaum super agmina late Incidit. Ast alii subcunt, nec saxa nec ullum Telorum interea cessat genus.

Vestibulum ante ipsum primoque in limine Pyrrhus 470 Exsultat telis et luce coruscus aëna:
Qualis ubi in lucem coluber mala gramina pastus,

Nobden. — 457. "Subeunt tamen alii in caesorum locum, v. 467., et interea ex posterioribus ordinibus tela ingeruntur. Narratio in solo Neoptolemo subsistit." Heyn. — 469. sqq. Expugnatur domus regia per Neoptolemum, Achillis L, qui ipsam ianuam erat aggressus. — ante vestibulum ipsum, gleich vor dem vestibulum (vid. adnott. ad Geo. IV, 75., quod, cum Pyrrhus iam invasisset, ei a tergo erat, ut ipsarum aedium innuam discutiendi periculum facere posset. De vestibulo autem vid. adnott. ad Aen. VI, 273., locum nostro simillimum, quem auctor carm. in Anth. Let. I, 170, 25. sie imitatur: Vestibulum ante ipmun saevique in limine regis. Ceterum de Pyrrko s. Neuptolemo vid. supra ad v. 263. — 470. Exsult at (Ribb. Exultat), pugnat corpore vehementer moto et agitato celeri gressu modo adsiliens, modo resiliens. Goser. minus recte: "exsultat ira, quod tam diu resistant Troiani." — "telis et luce coruseus aena. h. e. armis, thorace, clipeo et galea ex aere splendentibus; ut saepe ap. Homerum λαμπόμενος simili in re: Iliad. XIII, 340. ὄσσε θ' αμερδεν Δύγη χαλχείη χορύθων από λαμπομενάων. Sic αιόλος, et a parte zoque alolos." Heyn. Minus recte igitur Conington de figura évos dia duoir loquitur, cum praeter tela etiam arma in censum veniant. Ceterum cf. supra v. 333., infra v. 552. etc. Peerlk. temere coni. galeaque cor. aëna. De voc. coruscus et coruscare vid. ad Aen. I, 164. et Geo. IV, 73. Imitatur hunc locum Val. Fl. I, 486. horrentem telis et parmae luce coruscum. (Luce coruscare de pennis legitar ap. Grat. Cyn. 78.) — aëna. Apud Gellium II, 3, 5. legimus: " $a\ddot{e}na$  superscripto h in libro mirandae vetustatis, qui ipsius Vergilii fuisse credebatur;" quare etiam Ribbeck., qui in Georg. ahenus ediderat, in Aen. ubique recte aënus scripsit. Cf. adnott. ad Geo. I, 296. (ubi addi potest alter locus Proleg. Ribb. p. 423.) - 471-475. "Respexit locum notum Nicandri Ther. 31-34.; simul tamen sua effinxit ad Homeri ductum, sed ornatius et cum variatione, II. XXII, 93—95. - - At apud Vergilium Pyrrhus non sustinet hostem, sed aggreditur." Heyn. Cf. etiam Geo. 111, 425 sqq. 437 sqq. Silius VI, 146 sqq. XII, 6. XVII, 448. et Stat. Theb. IV, 95 sq. — 471. Cum conjunctione verborum Qualis ubi, quam amant poëtae (vid infra IV, 143. VI, 270. VIII, 589. IX, 560. XI, 492. XII, 451. Tibull. II, 4, 17. cett.), cf. alters ei respondens qualis cum Geo. III, 196. Aen. III, 679., VIII, 622.; eaque non Commate interposito seiungenda esse docent Mitscherl. Obss. in Catull. et Prop. p. 119., Weichert. ad Val. Fl. VIII, 463. et Wagn. ad Geo. I, 303. Ceterum cf. supra ad v. 223. adnott. — De colubro vid. ad Geo. III, 418. — Verba in lucem aut corrupta aut leiuna esse censent Heya. et cum eo alii, qui h. l. multis coniecturis inanibus vexarunt, cum Burm. e lustro, Heyn. (coll. Geo. III, 431. et Sil. VI, 155.) ingluviem vel exsiluit vel exsultat, Schrader. in lucis vel in silvis, Peerlk. etiam in luco legendum esse censerent; Valcken. autem ad Theorr. p. 252. hunc versum inter eos habet, quos Vergilius retractaturus fuisset. Sed recte tuentur Codd. lectionem Iahn. et Wagn., qui, Brunckio auctore, Commatis distinguens post tegebat et terga, in lucem iungit cum verbo convolvit, cum ...in eo ipeo versetur omnis hacc comparatio, ut armis coruscans Pyrrhus conferatur cum fulgido anguis, nova cute induta, in lucem prodeuntis splendore;" quare facile ferri possit quaedam verborum redundantia, plane illa Vergiliana, in verbis: in lucem convolvit et arduus ad solem. Equidem vero ne redundantiam quidem in hoc loco invenio; nam in lucem et act solem aperte diverso sensu capienda sunt, cum illud, quod opponitur verbis sub terris, nihil alind sit, quam: in auras, an das Tageslicht, an die frische Luft herauf; -(ut enim apud Ter. Hec. V, 4, 12. legimus mortuum ab orco in lucem reduces facere, ita etiam hic coluber, qui per hiemem quasi morte sopitus sub

Frigida sub terra tumidum quem bruma tegebat, Nunc positis novus exuviis nitidusque iuventa Lubrica convolvit sublato pectore terga Arduus ad solem et linguis micat ore trisulcis. Una ingens Periphas et equorum agitator Achillis, Armiger Automedon, una omnis Scyria pubes

475

terra latuerat, nunc in lucem, in vitam, redit); -- hoc autem, cui opposita est frigida bruma, aperte respiciat calorem aestivum, quo anguis apricans fruitur. (Repetunt hanc explicationem meam Wagn. in min. edit. et Ladew.) Henry vero (Tw. years II. p. 89. et Philol. XI. p. 615.) verba in lucem nec cum exsultat, nec cum convolvit vult coniungi, sed sententiam v. 472. abrumpi, v. 473. autem novam incipi putat, ut ad verba illa Verbum omissum intelligendum sit; quod probare non possum. Terga autem in lucem convolvit breviter dictum pro: in lucem progressus convolvit; quemadmodum Geo. IV, 82. per medias acies (incedentes) - - ingentes animos - - versant, Aen. X, 637. in faciem Aeneae (conformatam) -- ornat telis, XI, 781. per agmen (currens) -- spoliorum ardebat amore, similiterque Geo. II, 243. Huc dulces undae (infundantur et) calcentur etc. Repetitionem vero voc. lucis diversa, quam in utroque versu habeat, notione bene defendit Iahn. ad Aen. I, 315., ubi vid. adnott. — mala gramina pastus. Vid. ad Geo. II, 375. mala, i. e. venenata, noxia, ut apud Tibull. I, 2, 51. malas herbas. Ceterum iterantur haec verba in Anth. Lat. I, 178, 289., ut sequentia tumidum quem bruma tegebat ibid. v. 291. — 472. "tum idum, quia mala gramina pastus, succis venenatis repletus, ex vulgari hominum opinione. [Vid. Ovid. Met. I, 460. et X, 313.] Apud Homer. [Il. XXII, 94.] vidimus βεβρωχώς κακά φάρμακα, apud Nicandr. l. c. έπει τ' έκορεσσατο φορβής. De explicatione singulorum vid. Not. ad Geo. III, 426. 437. 439., ubi iidem versus leguntur. Expressere hunc locum certatim alii, ut Statius Theb. IV, 95 sqq. Silius XVII, 447-451. XII, 9-10. VI, 155." Heyn. — bruma. Vid. adnott. ad Geo. I, 211., ubi adde Heindorf. ad Hor. Sat. II, 6, 25. et Schmid. ad eiusd. Ep. I, 7, 10., hic a Thielio laudatos. — V. 473. iteratur ex Geo. III, 437., ubi vid. adnott. Ceterum Henry observat, serpentes exuviis modo positis maxime esse venenatas noxiasque et conferri iubet Stat. Theb. IV, 95 sqq., idemque in Philol. XI. p. 615. memorat, Nunc magna cum emphasi versum incipere, quia Pyrrhus nunc primum in bello apparens comparetur cum serpente, qui nunc primum post somnum hibernum apricans appareat. — 474. Lubrica convolvit terga. Cf. Hom. l. l. v. 95. έλισσόμενος περί χει j et Anth. Lat. I, 171, 4. septena volumina traxit Lubrica convolvens. sublato pectore, crecto capite et superiore corporis parte. Cf. Geo. III, 426. — 475. Arduus ad solem. Cf. Ovid. Met. III, 43. (anguis) media plus parte leves erectus in auras. Ceterum etiam hunc versum iam legimus Geo. III, 439., ubi vid. adnott. — 476-478., Occurrit Periphas apud Homerum [Il. V, 843.], sed non hic; Automedontis Îππηλάτου, aurigae Achillis, saepius fit mentio." Heyn. "armiger Pyrrhi, nam Achillis auriga fuit." Serv. Erat autem Dioris filius et post Achillis mortem Pyrrhi, Achillis filii, armiger. Cf. Hom. II. XVI. 148. XVII. 429. 456. XIX, 392. Ovid. A. A. I, 5. II, 738. Trist. V, 6, 10. alii. — Achillis. Vergilius ex optimorum Codd. auctoritate utraque forma Genitivi Achillis et Achilli (cf. adnott. ad Ecl. VIII, 70.) usus est ita, ut solo aurium iudicio in praeferenda vel hac vel illa duceretur. Docet igitur Wagn., eum Achilli scripsisse adiuncto Adiectivo tertiae Declinationis (Aen. I, 30. [ubi vid. adnott.] III, 87., VI, 840.), vel ad evitandum sigmatismum (Geo. III, 91. II, 275. X, 581.); recte contra nostro loco in libris, ut videtur, omnibus scriptum esse agitator Achillis, item XII, 351. in Med. aliisque equis adspirat Achillis. — 477. "Scyro, insula de Cycladibus una [quae etiamnum Skyro vocatur: cf. liber meus geogr. III. p. 1138.], copias adduxerat Pyrrhus ab avo Lycomede acceptas, cuius filia, Deidamia, Pyrrhi mater ex Achille. Cf. II. XIX, 326 sqq. Odyss. XI, 505 sqq. Sed

Succedunt tecto et flammas ad culmina iactant. Ipse inter primos correpta dura bipenni Limina perrumpit postisque a cardine vellit Aeratos; iamque excisa trabe firma cavavit Robora et ingentem lato dedit ore fenestram.

480

fabulam de Achille apud Lycomedem latente Homerus non habet." Heyn. - succedunt tecto Heyn. explicat per: fores adoriuntur. Conington autem tectum propria signif. (das Dack) positum censet, ut sensus sit: dum Pyrrhus ipse fores aggreditur, comites eius scalis enituntur ad tectum; quod tamen Vergilium aliter expressurum fuisse puto. Immo cum de omni Scyria pube sermo sit, succedere tecto videtur esse i, q. accedere ad domum, ut I, 627. significat ingredi domum. — flammas ad c. iactant, ut deturbent eos, qui stant in culmine. — 479—482. Ipse, Pyrrhus; cf. v. 469. 470. et 491. Vid. adnott. ad Geo. IV, 464. — bipenni. Isidor. Orig. XIX, 19.: Bipennis dicitur, quod ex utraque parte habeat acutam aciem, quasi duas pennas. Pennum autem antiqui acutum dicebant; et Quinctil. Inst. I, 4, 12. A pinna (quod est acutum) securis utrinque habens aciem Bipennis. Redit hoc vocabulum infra v. 627. V, 307. XI, 135. alibi. Vid. etiam ad Geo. IV, 331. -- ,, dura limina, ipsas fores e dura materia, ilice, factas." Heyn. Immo proprie superum inferumque ianuae limen (cf. Plaut. Merc. V, 1, 1. ibique interpr.) imprimis autem inferum, ut ianuam fundamento et fulcro suo privet. — "Fores etiam per postes, et quidem aere obductos, a eratos, declaravit." Heyn. Cf. infra v. 493. VII, 622. et VIII, 227. Vid. etiam Henry in Tw. years II. p. 92. et Philol. XI. p. 616. Lucr. III, 370. Sen. Hipp. 863. et Lucan. V, 531. Hertzberg. vero in Hall. Jahrb. 1839. Nr. 289. p. 2309. (laud. a Ladew. in Append. p. 242.) postes capit de trabibus, quae valvis pro axi erant let e quibus cardines prominebant]." vellit, movet, labefactat, a cardine, ut e cardinibus qui apud Romanos erant lignei, cuneati et in utrumque limen immissi emovest, annititur; adhuc enim de constu agitur; cf. v. 492. 493. Quintus Cal. XI, 388. similibus fere verbis." Heyn. Cf. adnott. ad Aen. X, 801. Sed rectius fortasse Henry in Tw. years II. p. 91. et Philol. XI. p. 615. et Kappes. II. p. 32 sqq., quem in hoc loco explicando imprimis sequendum esse puto, de re iam perfecta cogitant: perrupto limine ianuam vere iam ab inferioribus cardinibus avulsit. Conington Praesentia prorumpit, vellit de actione continuata (,,a process still going on"), Perfecta autem cavavit, dedit de singulari et consummato facto (,, a single completed act") capienda esse censet. Ceterum de toto hoc loco praeter doctam Kappesii explicationem cf. etiam Ladewigii eum sequentis adnot., et de ianuis Romanorum omnino Beckeri Gallus II. p. 219 sqq. ed. II. De Praesentis historici et Perfecti coniunctione praeter multos alios ex recentioribus cf. Held. ad Caes. B. C. I, 41. Wolf. ad Tac. Ann. II, 7. in. Kritz. ad Sall. Cat. 20, 1. Beneck. ad Iustin. V, 7, 3. Bach. ad Ovid. Met. II, 311. Obbar. in Seebod. Bibl. crit. 1828. ch. 15. p. 119. Iahn. ad Aen. X, 465. alii. Pertinent huc Geo. 1, 35. III, 228. Aen. III, 3. VI, 498. X, 444. 725. 803. XII, 298. 352 sqq. etc.",,Tandem perruptae et perforatae fores, laxata asserum vel tignorum coagmentatorum compage [quae ultima verba hic potius delenda: vid. infra]: iamque cavavit robora firma, fores roboreas [ut VII, 610.]" Heyn. Schrader. in Muetzellii Zeitschr. II. p. 772. et VII. p. 725. minus recte de roboreis modo formis (Rahmen) ianuae cogitat]. excisa trabe, non assere, ut Heynio videtur, sed exciso ipso illo limine inferiore, ut hic non Ablativum instrumenti, sed Ablativos absolutos habeamus; nam unde asserem illum, quo quasi pro ariete usus esse sumitur, excidisset? Wagn. adeo de arbore regiae vicina somniat, coll. Aen. IX, 87., quod iure refutatione non egere censet Ladew. in Append. l. l., ipse de parte postium cogitans. Sed omnino eiusmodi arietatione, de cuius effectu infra demum v. 492. sermo est, non solum cavata esset ianua neque fenestra modo in ea facta. "dedit, effecit, [bipenni] fenestram, aperturam [in ianuae inferiore parte a limine et cardine infero abscissa], in gentem lato ore, foramine, quo prospectus intra atrium patet." Heyn. Fenestrus veterum nihil nisi foraAdparet domus intus et atria longa patescunt; Adparent Priami et veterum penetralia regum Armatosque vident stantis in limine primo.

485

At domus interior gemitu miseroque tumultu Miscetur penitusque cavae plangoribus aedes Femineis ululant; ferit aurea sidera clamor. Tum pavidae tectis matres ingentibus errant Amplexaeque tenent postes atque oscula figunt. Instat vi patria Pyrrhus; nec claustra neque ipsi

490

mina parietum fuisse vel clathris ferreis vel valvis ligneis clausa, satis constat (vid. Aen. III, 152. et cf. Burm. ad Prop. I, 3, 31.); quare fenestra haud raro pro quocunque foramine ponitur. Cf. v. c. Caes. B. C. II, 9. fenestrae ad tormenta mittenda, i. e. Schiessscharten, et Iuven. I, 104., ubi adeo de aurium fenestris (Ohrlöcher), e quibus inaures pendent, sermo est; os autem omne, quod patet, significare docent Barth. ad Gratii Cyneg. 28. et Burm. ad h. I., qui comparat os vulneris apud eundem Grat. v. 352. et Seren. Sam. 44. — 483. Tria h. l. diserte commemorantur: vestibulum v. 469., atrium v. 483., interior domus v. 486. Accesserunt ergo primum ad vestibulum a platea, tum ad atrium per ianuam, denique in domum interiorem ex atrio. Cf. Schirach. p. 340. De atrio eiusque discrimine a cavo aedium s. cavaedio vid. infra ad v. 512. — 485. Armati sunt iidem, de quibus v. 449. 450. sermo erat. — 486. In hac eversae urbis descriptione poëta, Servio teste, secutus est Ennium, qui Annal. l. II. [p. 49. Hessel. s. fr. 17. p. 23. Vahl.] Albae excidium simili ratione enarraverat. Cf. etiam Liv. I, 29., unde maxime v. 489. illustrari Iahn. memorat. "Proprie clamor, lacrimae, gemitus miscetur, quatenus promiscue a pluribus vel diversis fit; hinc, si quo in loco hoc factum significatur, ut h. l. in domo, ipsa domus miscetur gemitu; pro pedestri: impletur domus [mixto ac vario gemitu]." Heyn. Cf. I, 124. misceri murmure pontum, IV, 411. misceri clamoribus aequor, et imprimis supra v. 208. miscentur moenia luctu. — 487. "cavae cum dilectu positum epitheton respectu habito ad sonum." Heyn. Quam explicationem, ut ego prius, coll. supra v. 53. etiam Conington probavit; nescio tamen, an ceteri recentiores editores et Lersch. in Ant. Verg. p. 226. rectius cum Servio de cavaedio cogitent, de quo vide quae infra ad v. 512 diximus. — 488. ululant exquisitius quam resonant; exemplo Graecorum βοὰν in simili re, v. c. Eurip. Troad. 29. Proprie ululatus fit in aedibus cum plangoribus, qui resonant." Heyn. Scilicet cum aedes ululatum reddant, ipsae videntur ululare. Cf. Ovid. Met. III, 528. fremunt ululatibus agri. Aen. XI, 38. moestoque immugit regia luctu. Cul. 151. argutis et cuncta fremunt ardore cicadis et similes locos. Ululare de rebus inanimatis soli poëtae usurparunt, veluti Sil. VI, 285. ulularunt flebile ripae. Saepius passive, ululatus (durchheult); v. c. apud Stat. Theb. I, 328. antra ululata, Val. Fl. IV, 608. tellus ululata cett. Ceterum ululare imprimis esse feminarum, Thiel. docet coll. locis Plin. Ep. VI, 20. Tac. Germ. 7. Sil. XII, 599. Claud. de B. Get. 625. — plangoribus. Vid. ad Aen. IV, 665. — 488. aurea sidera: vid. adnott. ad Geo. 1, 232. — 489. "Quod matres familias [matronae: vid. Heins. ad Ovid. Her. VIII, 66.] errant, discurrent, per tecta, id ex veterum moribus tanto magis ad affectum, quod thalamo inclusae plerumque latebant. — 490. oscula figunt. Vid. Aen. I, 687. ibique adnott. "Osculantur postes (cf. Ovid. Met. XIII, 412. 413. [cui loco adde v. 420. et Val. Fl. II, 168. Oscula iamque toris, iamque oscula postibus ipsis Ingeminant.]; quippe ultimum vale dicturae, cum in eo esset, ut mox ab hoste abstraherentur. Apollonium IV, 26. Servius huc advocavit. — 491-493. Vi patria, πατρός έου καταείμενος άλκήν, Quint. Cal. XIII, 219." Heyn. Eadem vi, qua Achilles impetum facere solebat. Cf. Sen. Troad. 250. Aetatis alios fervor hic primae rapit, Pyrrhum paternus et Claud. IV. Cons. Hon. 366. Aequalis mihi Pyrrhus erat, cum Pergama solus Verteret et patri non degeneraret Achilli. — 492. "sufCustodes sufferre valent; labat ariete crebro Ianua et emoti procumbunt cardine postes. Fit via vi; rumpunt aditus primosque trucidant Inmissi Danai et late loca milite conplent. Non sic, aggeribus ruptis cum spumeus amnis Exiit oppositasque evicit gurgite moles, Fertur in arva furens cumulo camposque per omnis

954

ferre, sustinere Pyrrhi impetum potuere nec claustra, h. e. fores roboreae v. 481. 482. firmitate sua, neque ipsi custo des, qui v. 485. et 449. adstant foribus pugnaturi." Heyn. De Accus. Obiecti saepe omisso, si ex antecedentibus facile intelligi potest, vid. Aen. I, 12. 60. 532. III, 14. 165. 560. V, 154. 741. VI, 735. etc. — "arietem nolim accipere proprie; quippe hoc inventum Troianis temporibus posterius est, cf. ad v. 441.; sed de arietatione et pulsatione ac concussione forium arietis instar." Sic Heyn. rectissime. Ianuam perrupto limine fundamento suo privatam nunc demum crebris ictibus adgrediuntur, donec etiam superioribus cardinibus emotae valvae procumbant. Postes enim hic non minus quam supra v. 480. de ipsa ianua intelligendos esse, dubitari non potest. crebro ariete. Cf. infra 627. crebris bipennibus instant, Cic. de Sen. 13, 44. delectabatur crebro funali, Plant. Aul. IV, 6, 9. lacus crebro salicto oppletus, Sen. Hippol. 532. Crebra turre cinxerant urbes et similes locos. Ceterum de voce fribus syllabis arjete pronuntianda vid. adnott. ad Geo. I, 397. — 493. emoti - - postes. Nonius p. 202, 18. hoc loco allato probare vult, cardinem esse gen. masc., ideoque legisse videtur emoto cardine, quamquam in editt. nostris locus affertur, ut recte in Codd. legitur. Utrumque recte dicitur (cf. Stat. Theb. XI, 348. axemque emoto cardine vellunt. Ovid. Am. I, 6, 2. Difficilem moto cardine pande forem. Stat. Theb. X, 68. emotae trabes. Plin. Ep. VI, 16. tecta emota sedibus suis cett. et infra v. 610. VI, 382.); vulgata tamen, quam etiam tuetur Schol. Hor. Od. IV, 15, 11. iam propter plurimorum et optimorum Codd. consensum praeserenda. De emovendi verbo vid. Interpp. ad Hor. I. I. — 494. De παρηχήσει s. παρισώσει Fit via vi, quae hic celeritatem rei indicat, vid. lahnium A. P. p. 429. Garat. ad Cic. Mil. 11, 30. et pr. Coel. 31. Beier. ad Cic. Lael. p. 122. Süpflium ad Cic. Epp. sell. p. 237. Iahn. ad Aen. VI, 310. Thiel. ad h. l. cf. adnott. ad Ecl. VIII, 80. Geo. I, 157. etc. Similia exempla sunt Ennii ap. Cic. Tusc. III, 19, 45. Priamo vi vitam evitari. (Vid. ad v. 501.) id. pr. Mil. 11, 30. vi victa vis. Liv. III, 49. vi victum imperium. IV, 38. quacumque incedunt, vi viam faciunt. Lucr. I, 856. vi victa perire. Praeterea cf. Cic. de Sen. 11, 38. Illa sensim sine sensu aetas senescit. id. de Div. II, 69, 143. visus est in somnis amicae esse amictus amiculo. Tibull. I, 20, 2. Quam ferus et vere ferreus ille fuit. Prop. V, (IV,) 9, 13. Furem sonuere iuvenci Furis et implacidas diruit ira fores. Plaut. Rud. II, 1, 16. Nunc Venerem hanc veneramur bonam; infra Aen. III, 183. talis casus Cassandra canebat et multa alia. Ceterum verba Fit via vi iterantur in Anth. Lat. II, 192, 88. -- ,, Rumpunt aditus, faciunt sibi aditum; at quanto potentius illud! Tandem fores emotae sunt cardinibus, irrumpunt Achivi, fluminis instar exundantis, rupto aggere." Heyn. Vid. infra X, 372. cum adnot. - spumeus. Vid. supra v. 419. — 495. loca milite conplent. Vid. supra v. 20. - 496 -499. Vid. supra ad v. 303. - 497. Exiit - - evicit. Cf. Geo. I, 116. amnis abundans Exit, Ovid. Met. I, 285. Exspatiata runt per apertos flumina campos, multique similes loci. Haupt., Ladew. et Ribbeck. ex Lachmauni praecepto ad Lucr. III, 1042. p. 206 sqq. ediderunt Exit, cui scirpturae unus modo Bern. III. Diomedes p. 459. P. Nonius p. 296, 18. et Serv. ad Ecl. V, 82. opitulantur. Sed vide adnott. ad Geo. II, 81. atque etiam Coningtonem ad h. l. — evicit, fortius quam simplex vicit. Vid. infra 630. IV, 474. 548. — 498. fertur cumulo, aqua cumulata; vid. sup. I, 105. insequitur cumulo praeruptus aquae mons. — Verba camposque - - - trahit etiam Geo. I, 482. leguntur, ubi vid. adnott. — Cum stabulis armenta trahit. Vidi ipse furentem Caede Neoptolemum geminosque in limine Atridas; Vidi Hecubam centumque nurus Priamumque per aras Sanguine foedantem, quos ipse sacraverat, ignis. Quinquaginta illi thalami, spes ampla nepotum, Barbarico postes auro spoliisque superbi

500

499. 500. Heyn. comparat Eurip. Troad. 485 sqq. Καὶ τὸν φυτουργὸν Πρίαμον - τοιςδε δ' είδον ομμασιν Αύτη κατασφαγέντ' έφ' Έρκίω πυρφ. Ceterum Wagn. dubitat, num Vergilius recte Aeneam suis haec oculis cernentem fecerit. Non tamen est cur doceam, licuisse poëtae rem tanti affectus plenam vel neglecta historica probabilitate in suum usum convertere. Quam durum enim et acerbum Aeneae esse debebat haec oculis suis videre, nec posse defendere! — furentem. Parrhas. frementem, quod post furens v. 498. Heynio praeserendum videtur. Sed recte Iahn. ad Aen. I, 315. ob hanc ipsam comparationem furentis Pyrrhi cum furente amne reliquorum Codd. omnium lectionem defendit. — 501. In toto hoc loco poëta ante oculos habuit Enniana illa apud Cic. Tusc. III, 19, 45. ex Andromacha (fr. 9. p. 236. ed. Hessel. s. p. 104. Vahlen.) O pater! o patria! o Priami domus! — Vidi ego te, astante ope barbarica (ut hic v. 504.), Tectis caelatis, laqueatis, Auro, ebore instructum regifice. Haec omnia vidi inflammari, Priamo vi vitam evitari, Iovis aram sanguine turpari. — Hecuba, Priami uxor celeberrima, ab Homero Il. XVI, 718. Dymantis, Phrygii regis, ab Euripide Hec. 3. Cissei, ab Apollod. III, 12, 5. (vid. Serv. ad Aen. VII, 320.) Sangarii fluminis filia fuisse perhibetur; quam, ab Ulysse post Troiae excidium abductam, cum Polydori filii interfecti corpore in Thraciae litore conspecto ira incensa Polymnestori oculos eruisset (vid. adnott. ad III, 45.), in canem mutatam fingi constat. (Cf. Eurip. Hec. 1035. Schol. Iuven. X, 271. Ovid. Met. XIII, 423 sqq. Serv. ad Aen. III, 6.) — nurus latius dictum; quinquaginta enim erant filiae, totidemque filiorum uxores seu nurus. — 502. foedantem, gravius quam conspergentem et cruentantem; sanguine enim res sacrae foedabantur. Cf. etiam adnott. ad v. 717 sqq. et Ennii I. I. aram sanguine turpari. --sucraverat, in honorem deorum accenderat. — 503. quinquaginta thalami secundum Homer. Iliad. VI, 243 sqq., ubi tamen L filiorum sunt et XII filiarum. — thal. illi, tam magnifice exstructi, prostrati iacent; assumpta notio ab iis, qui eas incolebant. — spes ampla nepotum. Sic pro vulgari spes tanta nepotum ex Pal. et Gud. (qui in margine tantum alteram lectionem adiicit) cum Ladew, et Ribbeckio nunc edidi, cum Propert. IV, (III,) 22, 41. hic ampla nepotum Spes scribens haud dubie hunc locum respexerit. Ceteri recentiores editores servarunt vulgarem lectionem, quam cum Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 334. etiam Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 106. defendit. - 504. ,, Barbaricum aurum, h. e. Phrygium, ut saepe poëta. Nec in eo argutandum, quod h. l. verba Troiani illa sunt; utitur enim ille sermone Romano, ideoque usum eius sermonis sequitur. Praeiverant Tragici; ut Eurip. Troad. 18. et Aesch. in Persis 474. Cf. infra XI, 769. 770. Heyn. Cf. de hoc usu Romanorum, qui Graecos sequentes barbaricus και' εξοχήν pro Phrygius ponunt, lahn. ad Ovid. Met. XIV, 574. Schmid. ad Hor. Ep. 1, 2, 7. Bach. ad Ovid. Met. XI, 162. et Kühner. ad Cic. Tusc. I, 35, 85., ubi in Ennii fragm. pariter de Priami ope barbarica, tectis caelatis, laqueatis sermo est. Recte tamen. nisi fallor, Peerlk.: "Sed, ut Romanus numquam barbaricum aliquid appellaret, quod erat Romanum, ita Aeneas barbaricum appellare non potest, quod erat Phrygium. Ergo barbaricum aurum est barbaris, Phrygum inimicis in Asia, ereptum. Ut ita interpretemur, suadet quoque additum spoliis. Atque hacc interpretatio iam in Servianis apparet: a barbaris capto etc." Ceterum Wagn. Qu. Verg. XXXIII, 3, d. hunc locum apte refert ad παρενθετικόν illud appositionis genus, de quo ad Ecl. II, 3. diximus; Peerlk. autem, temere in hac appositione haerens, coni. Barbarico et postes. — auro spoliisque. De vi explicativa Copulae vid. adnott. ad Ecl. III, 34. et cf. Aen. I, 27. II, 722. III, 148. VII, 91 etc. — postes spoliis superbi, ornati, ex Romanorum more satis

Procubuere; tenent Danai, qua deficit ignis.

Forsitan et, Priami fuerint quae fata, requiras.

Urbis uti captae casum convolsaque vidit

Limina tectorum et medium in penetralibus hostem,

Arma diu senior desueta trementibus aevo

Circumdat nequiquam humeris et inutile ferrum

Cingitur ac densos fertur moriturus in hostis.

Aedibus in mediis nudoque sub aetheris axe

510

505

noto. Vid. infra VII, 183—186. ibique adnott. Superbus autem haud raro i. q. magnificus, pretiosissimus, de rebus, quae produnt dominorum superbiam. Cf. supra 1, 639. 697. III, 2. Lucr. IV, 1174. postes superbi. Ovid. Am. III, 13, 26. palla superba, Hor. Od. II, 14, 27. pavimentum superbum, Mart. III, 45, 3. dapes superbae, id. VIII, 44, 10. superba arca cett. — 505., Tenent Danai, quod vulgo: partim igni, partim ferro grassantur. Loca, quae ignis nondum invaserat [cf. infra v. 757.], qua [ubi] deficit ignis, ipsi insident." Heyn. Tenere absolute, quemadmodum I, 308. locosque explorare novos, qui teneant. — 506. "Sequitur locus de caede Priami, cui adiectus Politae exitus, ad miserationem egregie compositus. Caeditur ille decrepitus senex sedens cum uxore et filiabus ad aram Penatibus positam in penetralibus seu interiore aedium parte." Heyn. - Forsitan et requiras. De hac Part. quam constat semper Coniunctivum adsciscere, in coniectura, quae aliquam rem ante occupat, usurpata cf. Cic. pr. Rosc. Am. 2, 5. forsitan quaeratis, qui iste terror sit et alios locos ab Handio Turs. II. p. 713. collatos. — Priami fata. Vid. infra v. 554. — 507. urbis casum, interitum (den Fall), ut supra I, 623., ubi vid. adnott. — convolsa limina. Henry in Tw. years II. p. 95. et Philol. XI. p. 616. comparat Plin. Epist. VII, 19. Ac mihi domus ipsa nutare convulsaque sedibus suis ruitura supra videtur. Vid. v. 464. turrim convellimus. — 508. medium in penetralibus hostem. Aliquot Codd. (inter quos Pal. a m. sec., Gud. a m. pr. et Bern. III.) mediis vel in mediis penetral., fortasse ex v. 665. Serv. adnotat: ,, medium; si autem mediis legeris, non stat versus nisi excluso s;" quae tamen exclusio adversatur usui Verg. Cum vulgari lectione poëta longe digniore cf. supra I, 348. Quos inter medius venit furor et adnott. ad VII, 397. — 509. In summo rerum discrimine Priamus ipse, immemor aetatis et virium, se armat. Verba sic esse construenda patet: Senior (senex) nequidquam circumdat humeris aevo trementibus arma diu desueta. — Arma circumd. humeris de lorica accipies, coll. Aen. XII, 88. circumdat loricam humeris et adnott. ad VI, 229. Noli enim de gladio cogitare, quem (cuius balteum) Troiani non humeris circumdabant, sed lateri accingebant (vid. supra v. 393.), deque co statim poëta loquitur: et inutile ferrum Cingitur, Graeca constructione, ut supra v. 393. insigne Induitur. — moriturus. Vid. ad Geo. III, 501. — 512. Aedibus in mediis etc. "Vergilius aram, quam alii in atrio  $(\ell \nu \ \alpha \dot{\nu} \lambda \tilde{j})$  collocare solent, in impluvium transtulit, ubi Penates stabant sub dio." Sic Heyn., cui Wagn. adsentitur his verbis: "in impluvio, undique ab ipsis aedibus cincto, ubi Penates aram habebant apud Romanos." Uterque errat et impluvium cum peristylio videtur confundere. Impluvium enim erat media pars atrii ipsius non tecta, in quam aqua pluvia ex tecto confluebat, neque in eo, sed iuxta ara erat posita. Recte igitur Süpflius propter v. 528. hic de atrio cogitat, neque aliter Beckerus in Gallo II. p. 173. ed. 2., qui docet, Vergilii aetate, cuius mores a poëta haud raro ad antiqua tempora transferantur, etiam in atrio laurum et caespitem cum herbis topiariis conspici potuisse. (Quae in prioribus editt. a Beckero 1. l. p. 159 sqq. atque Reinio in eiusd. libri ed. 3. II. p. 193 sqq. et in Pauly Realencycl. I. p. 2046. ed. 2. inductus scripsi de cavaedio ab atrio diverso, ea nunc retracto.) Erat autem ara τοῦ Λιὸς τοῦ Έρχείου, ad quam Neoptolemus Priamum interfecit. Cf. Schneideri Epimetr. ad Xen. Mem. p. 275. Wernsd. ad Ovid. Her. VII, 13. Eurip. Troad. 16. 481 sqq. Hec. 23. et Arctinus in Procl. Chrestom. p. 484., quos Thiel. laudat. — Imitator Vergilii in Anth. Lat 1, 178, 321. verba Aedibus

Ingens ara fuit iuxtaque veterrima laurus
Incumbens arae atque umbra conplexa Penates.
Hic Hecuba et natae nequiquam altaria circum,
Praecipites atra ceu tempestate columbae,
Condensae et divom amplexae simulacra sedebant,
Ipsum autem sumptis Priamum iuvenalibus armis
Ut vidit ,,Quae mens tam dira, miserrime coniunx,
Inpulit his cingi telis? aut quo ruis? inquit.

515

520

Thiel. laudat. — Imitator Verg. in Anth. Lat. I, 178, 321. verba Aedibus in mediis coniungit cum huius libri v. 5. quaeque ipsa mis. vidi. — axis (ut alibi polus: vid. adnott. ad Aen. I, 90.) poëtis interdum pro caelo ponitur. Cf. infra IV, 482. VI, 536. VIII, 18. (ubi sub aetheris axe, ut hic, pro sub dio positum.) Ovid. Trist. I, 2, 46. Stat. Theb. V, 86. X, 758. id. Silv. III, 3, 76. cett. et vid. adnott. ad Geo. II, 271. — 513. veterrima laurus. Vid. supra v. 448. 484. Praeterea cf. etiam VII. 59. — 514. umbra. Vid. adnott. ad Geo. II, 297. — conplexa pro conplectens positum (cf. adnott. ad Geo. I, 206.) Wagn. Qu. Virg. XXIX, 3. p. 640. hoc negans Part. Perf. paullo subtilius interpretatur: ita, ut numquam umbra inde abscederet, coll. Aen. III, 607. et genua amplexus genibusque volutans Hucrebat; postea tamen videtur sententiam mutasse. — Henry in Philol. XI. p. 617. Penates de tota domo intelligit coll. Martial. IX, 62, 5. totos amplexa Penates Stat platanus [ubi tamen praegressa verba Aedibus in mediis huic explicationi non favent], Stat. Silv. V, 3, 58. [immo III, 5, 58.] Non sic Philomela Penates Circuit, ibid. I, 3, 59. etc. — 515. "nequiquam [vid. ad Geo. I, 960.] nullum fructum salutis e loci sanctitate habiturae." Heyn. Cf. infra v. 550 sqq. — 516. Conington conferri iubet similem locum Aesch. Suppl. 223. (210.) — praccipites, praecipiti volatu loca tuta petentes. Animadvertas autem absolufum huius Adiectivi usum pro se praecipitantes. - 517. Condensae, metu et pavore quam proxime sibi invicem adsidentes. Redit haec vox equam amat Lucretius: cf. I, 607. IV, 55. VI, 466. etc.) infra VIII, 497. -- sedebant, ixετεύουσαι, more supplicum. Cf. infra v. 574. Hanc autem lectionem Heins. (quem omnes recentiores editores iure secuti sunt) ex optimis Codd. restituit pro vulg. tenebant, quod sane Medic. a m. pr. exhibet, et Fabric. (coll. Ovidiana huius loci imitatione Met. XIII, 413.) non minus quam Wakef: ad Lucr. VI, 899. (coll. Lucr. I, 1068.) defendit. Sed sedebant comparationi cum columbis magis respondet; et tenentes ortum videtur ex v. 490. amplexaeque tenent postes. Cf. etiam Schirach. p. 538. — amplexae simulaera. De hoc supplicantium more vid. ad IV, 219. — 518. Ipsum quodammodo oppositum est iuvenalibus armis: cf. v. 509.; quare Wagn. Qu. Virg. XVIII, 3, c. docet, ipse, ,etiam de eo dici, qui faciat talia, quae aliena sint ab ipsius natura, aetate." — Formam rariorem iuvenalibus Heins. e Medic. aliisque bonis libris revocavit. Cf. etiam infra V, 475. VIII, 163. XII, 221. et Charis. Inst. Gr. I. p. 108. P. cum Prisc. IV, 4, 23. p. 631. P. — Peerlk., quamquam ipse memorat, Valerium Flaccum I, 759. canentem ferrumne capessant Imbelle atque aevi senior gestamina prima hic legisse videri iuvenalibus armis, tamen coni. iuvenaliter, coll. Ovid. A. A. III, 733. — 519. Quae mens dira, quod consilium abominandum (welcher schreckliche Vorsatz, Gedanke). Cf. Aen. I, 676. et XII, 554. Mens enim, ut Graec. uévos et Buμός, de quovis vehementiore animi commoti affectu dicitur, qui hominem ad agendum incitat, quare haud raro cum furore coniungitur, velut in loco illo Catulli XV, 14. Quod si te mala mens furorque vecors In tantam impulerit, sceleste, culpam. Cf. Gierig. ad Ovid. Met. V, 13. (qua te, germane, furentem Mens agit in facinus?) Heyn. ad Tibull. IV, 3, 7. (Quis furor est, quae mens) Bentl. et Schmid. ad Hor. Ep. I, 2, 60. alii. — Dirus autem vox propria de rebus male ominatis. Vid. Geo. I, 488. dirae cometae. Plin. H. N. XVIII, 1, 1. dirae alites. Suet. Claud. 22. dira avis. Ovid. Met. V, 550. dirum omen cett. Cf. etiam Cic. Legg. II. 8. extr. de Div. II, 15. extr. et Mitscherl. ad Hor. Od. I, 2, 1. — 520.

Non tali auxilio nec defensoribus istis
Tempus eget; non, si ipse meus nunc adforet Hector.
Huc tandem concede; haec ara tuebitur omnis,
Aut moriere simul." Sic ore effata recepit
Ad sese et sacra longaevum in sede locavit.

Ecce autem elapsus Pyrrhi de caede Polites,
Unus natorum Priami, per tela, per hostis
Porticibus longis fugit et vacua atria lustrat

525

Henry in Philol. XI. p. 618. hoc versu unam modo contineri sententiam censet: quo ruis his telis instructus? cui tamen opinioni adversari videtur Part. aut. Equidem locum sic explicuerim: Quid te impulit his telis cingi, vel potius quo ruis iis usurus? — 521. defensoribus istis prius interpretatus sum: talibus, qualis tu es (eamque explicationem etiam Gossr. amplexus est); postea vero cum Henrico (qui in Tw. years II. p. 95 sq., Iahn. Annal. LXXIII. p. 456. et Philol. XI. p. 617. poëta minus dignum putat, si Hecuba Priamum ad senectutis imbecillae memoriam excitaret) ad tela modo commemorata retuli, quibus etiam Pron. istis magis convenire videtur, ut sensus sit: non iam est locus pugnandi, sed deos precandi; ad aram confugiamus; ea nos tuebitur, arma non tuebuntur; immo Hector ipse, si adesset, nihil amplius efficeret. Defensores autem de inanimatis quoque rebus usurpari, Henr. docet coll. locis Caes. B. G. IV, 17., ubi sublicae, et Claud. in Ruf. I. 80., ubi arcus Herculis defensores vocantur, idemque non inepte suspicatur, Statium Theb. IV, 200. fortasse hunc locum imitatum esse sic scribentem: Non haec apta mihi nitidis ornatibus (i. e. armis), inquit, Tempora ---; sat -- incultos aris adverrere crines. Adsentiuntur nobis Wagn. et Conington; Kappes. tamen II. p. 35. de hominibus cogitans explicat: non armatis pugnatoribus, qualis tu nunc appares, opus est. — 522. non, si ipse m. n. a. H., scil. posset nos armis defendere; quod verbum ex Substantivo defensoribus est repetendum. Cum verbis meus Hector cf. I, 232. meus Aeneas. — 523. haec ara tuebitur, iure ixereias. Eiusmodi enim loca sacra habebantur asyla. — 524. recepit, scil. eum. Vid. adnott. ad v. 25. — 525. "Sacra sede, ara v. 513., altare v. 515. — 526. Subiungitur Politae caedes, propter actatem miserabilis. Is, Priami filius, pedum celeritate insignis fuit. Vid. Hom. II. II, 791. [Adde II. XIII, 533. et XV, 339.] Vulnere iam accepto (elapsus Pyrrhi de caede) fugiebat ille; Neoptolemus, nt aliud inferret, eum insequebatur." Heyn. De ipsa caede eius nihil apud Homerum. Consentiunt cum Vergilio Quintus Smyrn. XIII, 214. et Tabula Iliaca n. 105. et 106.; apud Dictyn vero II, 43. Polites in pugna occiditur. Cf. Heynii Excurs. XI. ad h. l. — Pyrrhi de caede, ut supra v. 436. (ubi vid. adnott.) vulnere tardus Ulixi. — elapsus de caede, rariore quidem constructione, sed tamen vel solutae orationis scriptoribus usitata. Cf. Cic. ad Att. I, 16, 6., ubi elabi de manibus, et Lucan. IX, 80., ubi de pectore elabi (i. e. oblivioni dari) legitur. Ceterum huius et sequentis versus prima verba repetuntur in Anth. Lat. III, 81, 90 sq. — 528. Cum ianua, qua ex vestibulo aditus erat ad ipsas aedes, concisa hostes iam in priorem atrii partem irrupissent, Polites per posteriorem eius partem in aedium interiora fugit. — "Porticibus longis. Si Homerica et non sua potius tempora secutus est, αίθουσαν expressit, quae αὐλήν ab utraque forium parte ornabat." Heyn. Etiam atrii laquearia et tecta apud Romanos haud raro columnis sustentabantur et ornabantur. Cf. Aen. XII, 476. et Lersch. Ant. Verg. p. 225. Vergilius autem de atriis locutus Romanorum instituta ad Troianos transtulit. Verba Porticibus longis fugit etiam apud Var. Flacc. I, 728. legi docet Wund. — "vacua cum dilectu, ut significet Troianos iam fuga dispersos. Cf. Burm. ad Val. Fl. IV, 21." Heyn. Vacua enim atria hic non tantum sunt ampla, spatiosa (ut infra v. 716. et XII, 710.), sed ab hominibus deserta, ut IV, 82. — lustrat, percurit circumspiciens, ubi sit aliquod perfugium. Cf. infra III, 385. IX, 57. etc., imprimis autem XII, 474. alta atria lustrat hirundo. Utrumque hunc locum ante oculos habuere Lucan. X, 460. incerto lustrat vacua atria

Saucius. Illum ardens infesto volnere Pyrrhus Insequitur, iam iamque manu tenet et premit hasta. Ut tandem ante oculos evasit et ora parentum, Concidit ac multo vitam cum sanguine fudit. Hic Priamus, quamquam in media iam morte tenetur, Non tamen abstinuit nec voci iraeque pepercit.

530

cursu et auctor carm. in Anth. Lat. I, 168, 1. vacua atria lustrat hirundo. — 529. saucius, graviter vulneratus. Henry in Philol. XI. p. 619. conferri iubet Cic. Verr. I, 27, 67. Servi nonnulli vulnerantur; ipse Rubrius sauciatur. — infesto volnere insequitur. Burm. aliique vulnus pro telo positum accipiunt, de quo usu voc. vulneris cf. infra VII, 533. X, 140. XII, 376. Drakenb. ad Sil. I, 397. et V, 251. Cort. ad Lucan. III, 134. et VII, 517. Gierig. ad Ovid. Met. IX, 126. et Bach. ad eiusd. VII, 842. Sed recte Heyn. docet, hunc usum tum tantum valere, cum de telo ita agatur, ut vulnus ab eo factum simul memoretur. Hic igitur pro: infesto telo, quo eum vulneret, magis poëtice scriptum infesto vulnere inscquitur, i. e. iam a se vulneratum infeste persequitur, ut novo vulnere conficiat. Idemque sibi velle videtur Schirach. p. 648. — 530. iam iamque (proprie nostrum jeden Augenblick, cf. infra VIII, 708. XII, 754. 940. Cic. Tusc. I, 7. extr. ad Att. XIV, 22. eett.) hic admodum vivide depingit anxiam cum ipsius Politae tum spectantium exspectationem, iam iamque illum perfossum iri. Sed cum iam in eo est, ut Pyrrhus hastam corpori eius infigat, concidit Polites ex priore vulnere ante ipsa ora parentum in ara sedentium, quod miserationem mirum quantum auget. Ceterum cf. locus simillimus XII, 754. — "premit hasta exquisitius quan transfigit. Cf. IX, 330. Proprie premit hastam is, qui ea transfigit aliquem, cam adigit, ἐρειδόμενος." Heyn. Etiam Wagn. explicat: hasta percutit; sed per se premere nihil significare potest, nisi urgere, instare (zusetzen) ut Aen. I, 324. V, 187. VIII, 249. IX, 330. 793. X, 231. XI, 545.; neque hic aliter intelligendum, imprimis cum iamianque adiiciatur et sequantur verba Ut tandem evasit, quod etiam Henry in Tw. years II. p. 97. et Philol. XI. p. 619., Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 106. et Conington censent. Sic igitur verba premit hasta latius modo persequuntur sententiam antecedentem infesto volnere insequitur. Henry in Tw. years II. p. 99. adnotat vulnere - hasta esse i. q. in prosa oratione vulnere hastae et comparat Hor. Od. I, 27, 11. quo beatus Vulnere, qua pereat sagitta. — 532. vitam cum sanguine fudit. Cf. Ovid. Met. II, 610. et pariter vitam cum sanguine fudit, et supra ad I, 98. Similiter Ovid. ibid. VI, 253. cumque anima cruor est effusus in auras. — 533. Media morte, praesenti mortis periculo. Wagn. Qu. Virg. XIV, c. haec scripsit: ,,in media morte tenetur, de ipso moriendi articulo: morte tenetur, qui iam mortuus est." Peerlk. tamen, hoc alterum quidem concedens, sed in media morte teneri omnino Latinum esse negans, locum sic distinguendum esse censet: Priamus, quamquam in media iam morte tenetur, Non tamen abstinuit nec voce iraeque pepercit. Sed ut nihil dicam de supervacanea coniectura voce (pro voci), atque concedam, tencri pro se continere dici potuisse (quemadmodum ap. Cic. ad Att. XV, 14. teneri non potui, quin tibi declararem), oratio tamen tam hiulca et contorta mihi Vergilio indigna videtur. Henry in Tw. years II. p. 100. et Philol. XI.p. 619. recte comparat Ammian. XXXI, 13. inter ipsa mortis confinia et Stat. Silv. II, 5, 17. A media iam morte redit, Ladew. autem (priore sententia sua de hoc loco, quam iure oppugnat Haeckerm, in Comm. p. 30., recte mutata) Cic. Cat. IV, 9, 18. habetis consulem ex plurimis periculis et insidiis atque ex media morte reservatum et eiusd. Verr. V, 6, 12. tu servos ad supplicium iam traditos ex media morte eripere ae servaro ausus es, et Kappes. II. p. 35. Cic. Verr. II, 2, 78. Nemo ita in manifesto peccutu tenebutur etc. Adde praeterea Val. Fl. I, 821. III, 326. Stat. Theb. VIII, 730. XI, 555. (ab Haeckerm. laud.), in quibus omnibus locis media in morte de moribundis dicitur. Ceterum cf. etiam supra v. 447. - 534. abstinuit, continuit se. — nec voci irasque pepercit. Simplici Copula post negationem utitur poëta, cum ira cum voce arcte iuncta sit

Le till per sesione entiment per millione music De se que set cache piente, quie mille ment, Persolvant grates diguas et praemin rechant Delsita, que seté corans me cornere lettur. Periote et patrice inclusi funcre voltan. At son ille, secon que de mentirie. Arbilles Tales in baste fuit l'risona, sed men internome

**i3**5

58

enginemata, prippe prise Ila ione se product 🕮 🏗 1912. I 1919. III 1922. weth at Which the Try ITITL is not read with it willing. sem in risks, builds rel wise misse presumer, we make impression, alongue estam in exportationings et devotamings. It due dien l'É den VIII. ASS. Ter. Elec I. 2 St. Let 21 de decuente persone rem des indoc ration wit laster IV. I. B. Le vivil de commune comme dums classiff III. 13. At rished made we rection removered for the time. I be the bit will be Burm, ad Prio II. 1. 20. Barth. Liveren. LLLT. 22. Buinnian. ad Yer. Amir. I. I. Hambires at Hir San I. s. 27 Pomeric at Enstin. XIV. 4, 14. Mand. Turnell. L. p. 441 by - Then you The IIIVIL is home become ille explicat. ut sententiu. ut gram kurdirid utversucieu referance, suppresent sie karen: "den beneficis damin weidi yahre de stenk beierim 66tennesse: 26 % poens ining societis consequenti. - Vil. infia el v. 530. pro talibus ausis, neturis emations. Al mis V. 124 II. 25 III. An Orid. Mes. II. 226. I. 1861. II. 242. nuttique alli doci, uit encom substantive uniquation legimes. Besterit name besten IIIs VIII. 697. dignes pro telina cama Corinerps expensist poemes. — 💥 si qua est each pictur. Sie Part is were unirpatur in internationische Val den 1, 403, VI, 320, Her. Od. L. 32. L. sett. Cl. stiam admitt. ad Gen. L. 7. et Aen. IV. 419. Peerlik proefert mins Gol. Leife bestürnem Si qua in ando p. — pietas k. l. est respectus at minerally elevant, qui in ligna particular. Vid. infra ad IV. 262. of V. 665. of the Cappell LIVIII. 15. 1) dit, ni contrum est misereri. Memor fili kilius hei Silius VI. 410. Si que des pietes, tales Karthago ridere Dens til Sistinias matres. De pictate antem decrem iam Nacrius Bell. Pun I. 7. 14. keutes erat. — 381. grates et praemia k. l. poema. Vol. al II. 857. — 388. qui me cernere - - Peciati, firacca dicendi ratione, pro: qui fecisti, ut cernerem. the facere hand rare cum Infin. occativatur, the nea consilii (per at exprimendi., sed modo rei ellectae orgitatio obtinet. Ct. Ovid. Met. VII., 1996. Hoe me - - - whom Flere facit. Liver. III. 101. quid faciat nos Vinere evan senou. Vast. R. R. III. 5. desiderium macrescere facit voburren etc. Interpp. ad Ovid. Her. XVII. 174. Schmid ad Hor. Ep. I, 1, 60. Raddim. II. p. 230. et quae supra ad I. 527. adnotavimus. Aliter res m halmt Ann. VIII, 630., abi vide. — 539. ..patrios foedasti funere noltua; gravissima verba et atroci spectaculo accommodata. Re funebri pollni et contaminari homines, religiosa erat opinio: et adsperso eius, qui eseditur, eruore loedatur, polluitur aliquis: h. l. ipsi rultus tantum non adaperni et contaminati funere, caede, sanguine " Heyn. Cf. VI, 150. VII, 436. IX, 527. X, 602. Excepta prima voce iteratur hic versus in Anth. Lat. I. 179, 445. — 540. "At non ille sqq.; hoe criminationis genus illustratur a Burm. ad Anthol. Poet. Lat. T. I. 338." Heyn. — satum. Vid. ad Geo. I. 275. — 541. De constructione talis in hoste fuit (eum quibus verbis es. Ovid. Trist. V, 2, 36. lenis in hoste. id. Amor. 1, 7, 34. moons in home. id. Met. IV, 546. in pellice sacrae. Tibull. III, 6, 19. tormus in illis. Prop. IV, 18, (III, 19,) 25. aequus in hoste. Iustin. VIII, 6, 7. scelestus in utroque. Sall. Cat. 9, 2. in amicis fideles. ibid. 52, 12. misericordes in furilus aerarii. Cic. ad Att. IV, 16, 6. liberalis in populo etc.) praeter multos alios (ex quibus sufficiat laudasse Oudend. ad Caes. B. G. II, 32, 2. Ruhnk. ad Ter. Eun. III, 5, 19. Heind. ad Hor. Sat. I, 4, 49. Beier. ad Cic. Off. II, 18. in. Brem. et Daehn. ad Nep. Dion. 6, 2. Dissen. ad Tibull. III, 6, 19. Goerenz. in Iahnii Annal. I, 2.

Supplicis erubuit corpusque exsangue sepulchro Reddidit Hectoreum meque in mea regna remisit." Sic fatus senior, telumque inbelle sine ictu Coniecit, rauco quod protinus aere repulsum Ex summo clipei nequiquam umbone pependit.

545

p. 305. Obbar. in Seebod. Bibl. crit. 1828, ch. 15. p. 118. Hand. Turs. III. p. 265 sqq.) accuratissime disputavit Kritz. ad Sall. Cat. 9, 2., qui docet, duplicem illam Accusativi et Ablativi constructionem tum tantum locum habere, ubi Verbum aliquam animi affectionem significans duplici modo possit cogitari, aut ita, ut per Praepos. in Accusativo iunctam cum Obiecto aliquo coalescat, aut ut generali sensu et absolute positum addito Ablativo cum Praep. in accuratius definiatur, quippe quo res illa significetur, in qua absoluta eius actio versetur, quae actioni caussam aut originem praebuerit, et in quo animi affectio appareat. Sic igitur talis in hostem fuit, quod arcte cohacret et in quo magis Subjecti quam Objecti notio spectatur, differt cogitatione a talis in hoste fuit, i. e. omnino talis fuit (absolute) et quidem in hoste, i. e. quod attinet ad hostem; in ipso hoste ei dabatur occasio, talem, qualis omnino erat, se gerendi; ubi Obiecti notionem magis premi manifestum est. Ideoque, sive Ablativus, sive Accusativus ponitur, res ipsa quidem non mutatur, sed aliter tamen cogitata mente concipitur. Ceterum videtur hunc locum ante oculos habuisse Ovid. ex P. III, 3, 41. At non Edonides Eumolpus in Orphea talis. — ,,iura fidemque supplicis, τὸ ὅσιον τῆς ἐκετείας, sanctitatem supplicis. - - Supplex in fidem alicuius, h. e. tutelam, venit, committit se tidei et religioni eius, cui supplex factus est; debetur igitur ei incolumitas ex ea fide seu religione, quam revereri tenetur is, cui quis supplex sit. Ita Achilles reveritus est, erubuit, ius supplicis et fidem, religionem της lura igitur, quae quisque habet supplex et quae tuetur Zevs lxéoios, et fides supplicis, quae supplici est praestanda. Cf. adnott. ad Aen. I, 462. et supra ad v. 413. Erubescere autem aliquid legimus etiam Prop. IV. 13, (III, 14.), 20. Sen. Epist. 95. Claud. R. Pros. I, 69. atque adeo ap. Cic. in Vat. 16, 39. alibi; quare etiam cum Infinitivo construitur, veluti ap. Curt. V, 4. Val. Max. VI, 2. ext. etc. et res erubescenda dicitur pro re, ob quam erubescendum est, ut ap. Hor. Od. I, 27, 14. Vellei. II, 130. Flor. II, 14, 3. etc. Cf. quae de verbis intrans. cum Accusativo constructis ad I, 67. adnotavimus. Ceterum Burm. hos locos comparat, ubi iura et fides cadem ratione coniunguntur: Ovid. Her. II, 31. Lucan. VIII, 450. Stat. Achill. I, 1, 404. corpus Hectoreum. Vid. infra ad v. 584. — reddidit. Conington adnotat, complecti hoc verbum duas notiones: reddidit patri (ut XI, 103.) et reddidit sepulcro (ut VI, 152.) — 543. in mea regna, in regiam. Secutus est nostrum Seneca Troad. 1106. sponte desiluit sua in media Priami regna. - 544-549. Sic fatus (post exclamat). Vid. supra adnott. ad v. 78. — Sine ictu, non icto, non vulnerato eo, qui erat vulnerandus, cum telum ab aere clipei resiliret. Κωφὸν βέλος dixit Homer. Il. XI, 390. — imbelle telum. Cf. Val. Fl. I, 759. imbelle ferum. Burm. laudat Barth. ad Stat. Theb. IV, 754. — 545. "rauco aere, aereo clipeo, qui percussu raucum, surdum sonitum edebat [Henry in Tw. years II. p. 100. confert Claud. B. Gild. 433. rancosque repulsus Umbonum.] --, et nequidquam, sine effectu et vulnere, pependit in corio, quo clipeus erat obductus. De ictu imbelli saepe talia apud Homerum, v. c. II. III, 347 sqq." Heyn. Cf. etiam adnott. ad Geo. I, 96. — Cum Lactant. ad Stat. Theb. I. 377. Copulam Et prorsus omittat, Cod. autem Vratisl. pro ea praebeat Praepos. E et ceterorum Codd. lectio Et facile oriri potuerit ex scriptura Ec (de qua cf. quos laudat Ribbeck. Prol. p. 418.: Vahlen. Annal. Non 36. Zeitschr. etc. Austr. 1860. p. 16 sq. et Schuchardt. p. 120.), cum Wakef., Ladew. et Ribbeckio (qui scripsit Ec) nunc recepimus Praepos. Ex; omissio enim Verbi subst. est iuxta repulsum (de qua cf. Wagn. Qu. Virg. XV, 6. et quae ad Ecl. I, 54., Aen. I, 367. et alibi adnotavimus) in hac relativa sententia paullo durior censenda. Nihilominus Bryce, Haupt.,

**550** 

Cui Pyrrhus: "Referes ergo haec et nuntius ibis Pelidae genitori; illi mea tristia facta Degeneremque Neoptolemum narrare memento. Nunc morere." Hoc dicens altaria ad ipsa trementem Traxit et in multo lapsantem sanguine nati, Inplicuitque comam laeva dextraque coruscum Extulit ac lateri capulo tenus abdidit ensem. Haec finis Priami, fatorum hic exitus illum

Wagn. et Coningt. Copulam retinuerunt. — 547. Referes - - ibis. Futurum pro Imperativo positum, si exspectamus, alterum etiam non iussum voluntati nostrae satisfacturum esse, ut etiam Ecl. X, 31. Geo. I. 167. III, 155. 176. IV, 105. Aen. IX, 742, et alibi haud raro. Thiel., qui Futurum pro Imperativo positum, quod alibi familiaritatem quandam et fiduciam indicet, hic irrisioni inservire docet, quam Particula ergo magis etiam augeat, conferri iubet Matth. Gr. Gr. §. 511. Zumpt. §. 586. 1. Ramsh. §. 167, 2. N. 2. et Bach. ad Tibull. I, 3, 1. Heyn. de hoc sarcasmo ex Homero ducto videndum ait Popium ad II. XIII. obs. 31. De Particula ergo (nostro nun so) cum Imperativo iuncta cf. Hand. Tursell. II. p. 451 sq. - 548. illi. Cf. adnot. ad Geo. I, 54. - tristia facta, i. e. saeva, crudelia; secundum Gossr. vero inhonesta, turpia. Vergilii imitator in Anth. Lat. I, 178, 276. et 396. bis scribit mea tristia fata, ut etiam in Codd. quibusdam Donati ad Ter. Adelph. I, 2, 36. hic fata pro facta legitur, quamquam idem ad Ter. Hec. I, 2, 19. et Phorm. I, 2, 41. recte scribit facta. - 549. "narrare Neoptolemum degenerem est narrare, ut Neoptolemus sit degener. Narrare hominem exquisita dicendi ratio pro exponere res vel mores hominis. Vell. Paterc. II, 29. sed operis modus paucis eum (Pompeium) narrari iubet. Non igitur necesse, ut ad degenerem Copulam esse assumas." Wund. Cf. Aen. I, 390. socios reduces tibi nuntio et similes locos. Sic iam ap. Ciceronem legere, audire aliquem pro: de aliquo (Acad. II, 1, 3. Legg. I, 1. de Or. I, 60, 255. Off. I, 6, 19. etc.). — degenerem cum irrisione spectat v. 540. — De ipso nomine pro Pronomine pers. me posito vid. ad v. 79. — memento, cum gravi cavillatione: vergiss ja nicht. Thiel. confert Hor. Od. I, 7, 17. et II, 3, 1. - 550 sqq. Hunc locum imitatione expressit Seneca Troad. 44 sqq. — altaria. Vid. supra ad v. 512. — trementem, non formidine, sed actate. — 551. lapsantem, i. e. vacillantem et lapsum minantem. Apud scriptores Vergilio antiquiores hoc verbum non invenitur, quo post eum usi sunt Sil. VI, 632. VII, 610. (super tepido lapsantem sanguine) Stat. Theb. V, 323. Tac. Ann. I, 65. Hist. I, 79. Flor. II, 10. alii. De ipsa re cf. similem locum Ovid. Met. V, 76. Sanguine, quo tellus late madefacta tepebat, Conciderant lapsi. — 552. inplicuit comam. Cogitandum de more veterum, regum imprimis, comam alendi; quare longi et promissi crines facile poterant manibus circumvolvi. Galeam igitur aut iam amiserat Priamus ad aram attractus, aut potius cum ceteris armis (v. 509 sq.) non sumpserat. Inplicuit autem comam laeva pro usitatiore coma laevam (cf. Aen. IV, 148. VII, 136. etc.) bene respondet sequentibus verbis destraque coruscum - - ensem. Unus Ribbeck, praetulit vulgarem constructionem, cum Pal. laevam et Bern. III. leva- exhibeant. Sed recte etiam Kappes. II. p. 35 sq. a meliorum Codd. lectione non recedendum esse censet. — 553. "extulit ensem, non: vagina extraxit, sed sustalit, intentavit [er schwang]. Versu 530. hasta Pyrrhus eminus petierat Politen." Heyn. Cf. Cic. Cat. II, 1, 2. Quod non cruentum mucronem, ut voluit, extulit, et infra v. 687. extulit oculos ad sidera, i. e. sustulit. Ea ipsa de causa, quod ensis elatus vibratur, coruscus apparet. Cf. supra v. 333. 470. ibique adnott. — ac lateri capulo tenus abd. ensem. Cf. Ovid. Met. IV, 719 sq. dextroque frementis in armo Inachides ferrum curvo tenus abdidit hamo et Sen. Troad. 48. vulneri ferrum abdidit. De collocatione verborum vid. supra ad I, 694. — 554—559. "Epiphonema ad commiserationis affectum praeclare compositum: simplex tamen et ob-

555

Sorte tulit Troiam incensam et prolapsa videntem Pergama, tot quondam populis terrisque superbum Regnatorem Asiae. Iacet ingens litore truncus

vium. Placet non minus illud de Achille apud Ovid. Met. XII, 615. 616. Iam cinis est, et de tam magno restat Achille Nescio quid, parvam quod non bene compleat urnam. Heyn. — Haec finis (vid. ad III, 145.) Priami, ut ap. Silium X, 305. Hic finis Paulo (ubi editt. Ald., Iunt. al. etiam Haec finis exhibent). Prius cum Cod. Med., Gellio XIII, 21, 12., Servio, Heynio et Wagn. (qui hanc distinctionem etiam nunc in Philol. Suppl. I. p. 416. defendit) locum sic distinximus: Haec finis Pr. fatorum, hic exitus etc., finem fatorum pro fine vitae, quae rebus atque eventis fato immissis completur, accipientes (vid. etiam Aldenhov. l. l. p. 17. not. 37. Dietsch. l. l. p. 23. et Kappes II. p. 36.) et his verbis responderi censentes ad v. 506. Forsitan et Priami fuerint quae fata requiras. Cum tamen iam elisio fatorum hic potius haec verba coniungenda esse doceat et altera ratione numeri paullo languidiores efficiantur, cum in antecedentibus non de longa fatorum serie, sed de una Priami morte sermo fuerit, cum porro etiam III, 714. legamus Hic labor extremus, longarum haec meta viarum et de sorte fatorum pari modo ap. Lucan. IX, 1047. Manil. III, 132. Claud. XXVIII, 283. et Curt. X, 1, 30. sermo sit, relatio autem ad v. 506. eadem maneat, nunc potius cum Haeckerm. in Archiv. f. Philol. XVIII, 2. p. 310 sqq. Comm. p. 30. et Zeitschr. etc. XIX. p. 107. (ubi etiam recentissima Wagneri argumenta locis supra allatis refelluntur), Hauptio, Ladew. et Ribbeckio post Priami distinximus. Noli igitur cogitare de Homerico rélos Anvaroso (cf. Spitzner ad II. VII, 104.) et comparare mortis metas Aen. XII, 546. Peerlkamp. sine iusta causa coni. Huec finis Priamo et in seqq. cum Heinsio hac Sorte. — 555. tulit, abstulit. Cf. Ecl. V, 34. infra v. 600. et IV, 679. — videntem aut per epexegesin explicare possumus: hunc exitum habuit Priamus, ut videret etc., aut simplicius: hic exitus fuit Priami eoque miserior, quod moriens vidit etc., quae est Wagneri sententia l. l. — 556. tot populis terrisque superbum, gloriantem tot populis sibi subjectis (cf. supra v. 504. V, 268. 473., pecunia superbus ap. Hor. Epod. IV, 5. et similia); i. e. omnino potentem, magnum. Vid. adnott. ad Aen. I, 21. In primis editt. cum Heynio et Wund. minus recte coniunxi verba regnatorem populis, de qua constructione vid. adnott. ad VIII, 65. et X, 203.; altera autem ratio, quae iam Wakefieldo. Iahnio et Wagnero placuit, et quam post me etiam Bryce, Ladew. et Conington amplexi sunt, haud dubie est simplicior, imprimis cum regnatori iam Gen. Obiecti Asiae adiunctus sit. — 557. regnatorem (quae vox invenitur etiam infra IV, 296. VII, 558. Val. Fl. II, 621. Stat. Silv. IV, 7, 5. Mart. X, 61, 3. alibi) Asiae, certe magnae partis Asiae minoris, quam Romanis Asiam κατ' εξοχήν dici constat. Cf. Strab. XIII. p. 875. A. Sic etiam Cic. de Divin. I, 40, 89. Priamus rex Asiae vocatur. Cf. etiam Aen. III, 1. rcs Asiae et XI, 268. devictam Asiam. — "iacet ingens litore truncus. Scilicet insepultum proiectum fuit Priami corpus. Hoc alii simplicius narrarunt, nulla loci apposita notatione; vide praeter Quint. Calabr. XIII, 241 sqq. Senec. Troad. 54 sqq. Auson. Epitaph. 23., quod ex nostro adumbratum est, et Eurip. Troad. 1322. 23. Alii addunt locum, ubi proiectum iacuit corpus, quod ab Achivis ad litus tractum, et illic relictum sinc capite memorant; quae unice vera interpretatio Pompon. Sabini, obvia eadem in Servianis; unde etiam intelligitur, ad Pacuvii tragoediam poëtam respexisse; quamquam locus, qui ibidem adscriptus fuit, [fragm. inc. 23.] excidit. Sed imitationem huius loci notarunt viri docti ex Manil. IV, 64. 65. Priamumque in litore truncum, Cui nec Troia rogus, et e Seneca Troad. 140. magnoque Iovi victima caesus Sigea premis litora truncus." Heyn. Adde Anth. Lat. III, 106, 55. Tempore non illo Priamum periisse putabis, Quo iacuit Teucro litore truncus iners. Aliam sane narrationem sequi videtur Horatius, qui Od. III, 3, 40. de Priami busto loquitur. Sed vide ibi Orell. et Süpflius ad h. l. — iacet (i. e. illo tempore iacebat). Vid. adnott. ad Aen. I, 99. Ceterum cf. V, 871. VI, 149. IX, 486. XI, 102. al. —

Avolsumque humeris caput et sine nomine corpus.

At me tum primum saevus circumstetit horror.

Obstipui; subiit cari genitoris imago,

Ut regem aequaevum crudeli volnere vidi

Vitam exhalantem; subiit deserta Creusa

Et direpta domus et parvi casus Iuli.

Respicio et, quae sit me circum copia, lustro.

560

ingens, cf. Hom. II. XXIV, 477. Πρίαμος μέγας. Burmann. pro litore male coniecit limine, scil. regiae. — 558. Avolsum caput. Henry in Tw. years II. p. 101. confert Ammian. XIV, 11. Cervice abscissa ereptaque vultus et capitis dignitate cadaver relictum est informe. — sine nomine corpus, quia capite absciso cognosci non poterat, cuius esset corpus. Cf. Iuvenc. III, 68 sq. Corporis ad lacerum flentes sine nomine truncum Discipuli condunt terrae, Ambros. Hexam. VI, 8. Si caput desit, iacet truncus ignobilis sine honore, sine nomine, poëtaeque Anth. Lat. I, 170, 86, Et funus lacerum, caput et sine nomine corpus et IV, 103, 8. Et cinis in tumulis iacet et sine nomine corpus, quibus omnibus hunc locum ante oculos fuisse patet, et Val. Fl. IV, 184. quibus sub vulnere nulla Iam facies nec nomen erat. Non igitur erat, cur auctor Progr. Leitmeritiensis a. 1868, in his verbis post ingentem truncum (Rumpf) adjectis tautologiam inveniret et propterea truncum per appositionem interpretandum censeret hac sententia: "Auf dem Strande liegt (wie) ein riesiger Baumstamm sein haupt- und namenloser Körper. — 559 sqq., Hic artem poëtae agnosce. Priami casus patris Anchisae recordationem movet. Quis Aeneae in patrem omninoque in suos pietatem nunc eum rerum cardinem fore exspectabat, quo narratio ad id, quod rerum caput est, Aeneae discessum, converteretur? Et quam accommodata haec Aeneae personae! Et quam apta ad studia nostra animosque in virum tam eximiae pietatis convertendos!" Heyn. Wund. comparat Val. Flace. I, 712. Te quoque iam maesti forsan genitoris imago, Nate, ait, et luctus subcunt suspiria nostri. — At tum primum — antea nulladum eiusmodi cura subierat animum; quam sententiam, quo referatur Part. at, hic suppressam esse docet Wagn. Qu. Virg. XXXVII, 5. Cf. supra ad v. 535. — me circumstetit horror. Cf. IV, 561. X, 905. Tac. Hist. I, 17. circumsteterat palatium publica exspectatio. id. Dial. de orat. 8. paupertas et angustiae rerum nascentes eos circumsteterunt. Sic etiam apud Graecos ἀμφιβαίνειν. Cf. v. c. Soph. Oed. Col. 1478. et Langii Verm. Schriften p. 19. — 560. subiit, scil. animum, mentem (ut infra X, 824., ad quem locum nostro simillimum vid. adnott.), vel simpliciter me (quemadmodum apud Ovid. Fast. II, 753. Quoties pugnantis imago Me subit). Cf. infra v. 575. Sic Ovid. Trist. I, 3, 1. Cum subit illius tristissima noctis imago. ibid. III, 13, 24. In tantis subsunt nec hona verba malis. ibid. III, 8, 38. Ovid. Met. II, 755. (ubi vid. Bach.) XII, 724. cett. Drakenb. ad Sil. XII, 62. Burm. ad Ovid. Her. XVIII, 22. et Ruddim. II. p. 148. not. 7. Thielius, coll. Valken. ad Eur. Phoen. 1380. etiam Graecos verbis ὑπελθεῖν, ἐπελθεῖν, εἰσιέναι cadem ratione absolute uti memorat. Vid. etiam supra ad v. 317. Quod attinet ad voc. imago cf. Aen. III, 488. o mihi sola mei super Astyanactis imago. Ceterum respexit hunc locum Rutil. Itin. I, 575. Hic oblata mihi sancti genitoris imago. — De Anchise servato infra v. 721 sqq. agitur. — 561. aequaevum, scil. Anchisae; quod imprimis movet pii filii animum. Redit hoc Adiectivum infra V, 452. Cf. etiam Senec. Agam. 639. Hinc aequaevi gregis Astyanax ducit turmas. De rebus inanimatis legitur ap. Plin. H. N. XVI, 44, 86. Claud. de B. Get. 54. Epigr. II, 16. et saepius apud hunc poëtam. — 562. Creusae, uxoris, Priami Hecubaeque filiae, de cuius mirabili e terris exitu infra sermo est v. 711 sqq. — 563. Direpta domus; direptio domus meae animo obiiciebatur ut iam facta. Aenese domus enim iam a nemine defendebatur et tantum loco, quo sita erat, tegebatur. Cf. supra v. 300. - casus Iuli, quid Iulo accidere posset. Cf. Aen. I, 623. -- 564. Respicio. "In regis casu defixus omisit ani-

565

Deseruere omnes defessi et corpora saltu Ad terram misere aut ignibus aegra dedere. Iamque adeo super unus eram, cum limina Vestae

madvertere, quae prope ipsum agerentur. Nunc quasi ad se ipsum redit et quid in arce facere voluerit, recordatur." Goser. — Copia de militibus Singulari numero usurpatum plerumque inconditam multitudinem significat, ideoque hic de turba sociorum subito collecta aptissimum (cf. v. 339 sqq.). Vid. Aen. XI, 834. Cic. ad Att. VIII, 12. et pro Mur. 37, 78. Sall. Cat. 61, 5. Caes. B. G. I, 48, 5. Auct. de B. Alex. 48, 4. Tac. Ann. II, 52. IV, 4. extr. etc. Boettich. Lex. Tac. p. 132. Matth. ad Ciceronis 1. 1. et Kritz ad Sall. Cat. 56, 1. — 565. "Aeneam e turri pugnantem meminisse necesse est, supra v. 458. 460 sqq. Incendio iam per regiam Priami sparso, desiliunt alii in terram, alii igni absumpti pereunt. — corpora aegra, quia defessi pugnando, exhausti viribus." Heyn. Cf. Aen. III, 140. Simul vero etiam animi debilitati et infracti sunt cogitandi, qua animi aegritudine etiam corporis augetur infirmitas. — saltu Ad terram misere. Cf. Lucr. V, 1318. iaciebant corpora saltu. — 567. Qui sequuntur verss. XXII in melioribus Codd. omnibus (Med., Pal., Gud., omnibus Bern., Minoraug. etc.) desunt, neque a Servio, Donato, Pomponio illustrantur, quare apud Servium a Tucca et Varo resecti esse perhibentur, seu quia turpe esset viro forti manus mulieri iniicere, seu quia contraria his narrentur Aen. VI, 510 sqq. Quae quidem sententia satis probabilis videtur. Sunt autem hi versus plane eiusdem generis cum quatuor illis, a quibus in aliquot Codd. Aeneis incipit, et leguntur in iisdem libris, qui etiam illos quatuor versus exhibent; Vergilii autem esse, non solum elegantia eorum et oratio prorsus Vergiliana, sed iam connexus loci declarat, qui illis sublatis ipse tollitur. Ši enim Vergilius hos versus non scripsit, v. 589. pro Cum potius Hic (vel Tum, quod sane Codd. quidam deterioris notae exhibent) ponendum erat; (quamquam Iahn. vel illud ferri posse censet, si vss. 565 et 566. per parenthesin interpositos habeamus; Peerlk. vero Vergilium post v. 566. statim v. 624 sqq. adiunxisse et Ribbeck. Proleg. p. 69. v. 589-623. ab eo fortasse post reliqua elaboratos esse censet; utrumque enim virum doctiss. v. 567—588. ab interpolatore aliquo adiectos habere infra videbimus); porro iis omissis Veneris subitus adventus minus esset efficax, quippe quae Aeneam adhortaretur ad aliquid, quod ille iam sua sponte facturus erat, scil. ut domum se conferret. Accedit, quod indomitae irae (v. 594. commemoratae) ad v. 575. et Tyndaridis facies (v. 601.) ad v. 567 sqq. spectare videntur; quamquam huic argumento non admodum multum tribuo. Quod autem attinet ad repugnantiam illam, ea, ut alia eiusdem generis, poëtae, qui fortasse ex diversis fontibus hauserit et praematura morte abreptus carmen suum expolire et singula sibi invicem adaptare non potuerit, facile condonanda. (Vid. etiam quae infra ad v. 781. adnotavimus.) Quae cum ita sint, hos versus, quos praeter Iahnium (qui tamen, quid vere iudicet, non satis clare profert) etiam Peerlk., Gruppius in Minoe p. 173 sq. et Ribbeck. in Proleg. p. 93 sq. spurios esse iudicavere et in multis singulis locis vituperarunt, cum Wagnero (quem etiam Thiel., Gossr. et Ladew. sequentur) Vergilio vindicandos esse censeo. Quis enim tam longum locum suo Marte interponere ausus fuisset? Nihilominus, ut Ribbeck., sic etiam Bryce et Conington eum uncis includunt. Ceterum non reticendum est, Planckium ad Ennii Med. p. 130. totum hunc locum ex Ennio mutuatum esse opinari; quod mihi quidem parum probabile videtur. — Iamque adeo. Adverb. adeo Particulis temporalibus nunc, iam, tum, quibus haud raro adiungitur, restrictivam vim addit. Sic amque adeo Aen. V, 268. 864. VIII, 585. XI, 275. 487. (ubi adeo reddi potest per bereits); nunc adeo IX, 156. XI, 314. Similiter hinc adeo (Ecl. IX, 59.), sic adeo (Aen. IV, 533.) etc., ubi per eben, gerade reddi potest. Cf. Markland. ad Stat. Silv. V, 2, 61. imprimisque Hand. Tursell. I. p. 146. et Wagn. Qu. Virg. XXVI. — "Super unus eram: οἰώθην Homericum, ut Il. XI, 401. Heyn. De verbo superesse tmesi distracto (quam ne pedestris quidem orationis scriptores fugiunt: cf. Tac. Hist. I, 20. Nep.

This the second control of the second of the

Table of the first the officer of the state of the state of the state. It is noted to be a state of the state of th The state of the second description of the second second. The second seconds in the second se de entre la estada de la companya del companya de la companya del companya de la companya del la companya de la and the management of the property of the prop Titl. 122 to the left leading like to turn by the to relie testiment To see sections with at a comment of section ? - The other marks increase in the forest of the for this press for them of green without and a There are described to the second respective t the state of the last of the state of the last of the tions for the transfer of the foreign to the last the state of the last the foreign to the first transfer transfer to the first transfer transfer to the first transfer area de Lar ante etera guarra prema mone a matter Linna seri. Mexico. 174 - Andrew Toron Company of the Temporary of the Angle and establishment of the second companies and the sum the sum of t therefore and the conformal is determined to the first of the conformal termination of the conformal te a describe it is established formation in cotons one of the indicate fibrical A CONTROL OF THE PARTY OF THE THE TOTAL OF THE SECURITIES AND THE SECOND SECURITIES. to the same of the time of the same of the to estimate a color mant to a section of the mant to appear to the first of the poores . I be the of the first of th ring and reserved above appropriate that sample is more than number 317of the second part of the property of the second the second contract of the second contract A CONTRACT OF SOME STATE OF THE partie to the street of the transfer Trail 1 to the sp. I we were The took of Action and Applicant to the Control of woler win within the giving with principle Virgil, goe II. 200. seedered

"Scilicet haec Spartam incolumis patriasque Mycenas Aspiciet partoque ibit regina triumpho Coniugiumque domumque patres natosque videbit Iliadum turba et Phrygiis comitata ministris? Occiderit ferro Priamus? Troia arserit igni?

580

hasta, III, 60. scelerata terra, VI, 563. sceleratum limen. Cum tamen in his omnibus sceleratus sit i. q. scelere aliquo vel hominum sceleratorum contagione pollutus (cf. Meyer in Progr. Utin. 1842. p. 10.), nescio an rectissime cum Ladew. et Wagn. in min. edit. explicueris: poenas, quibus scelus commisissem Helenam ad aram supplicem sedentem interficiens; quod sane Aeneas postea demum intellexit, non illo ipso tempore, quo furiata mente ferebatur (v. 588.). Hoffmann. in Zeitschr. f. d. Oestr. G. 1853. p. 416. coni. sceleratae poenas, ut infra v. 585. merentis poenas legitur. — 577. Scilicet, ironice, cum aliqua acerbitate dictum; de qua vi Particulae cf. Ruhnk. ad Ter. Andr. I, 2, 14. Heind. ad Hor. Sat. I, 10, 1. II, 3, 106. Bentl. ad Ter. Adelph. V, 3, 5. Kritz. ad Sall. Iug. 41, 3. Kühner. ad Cic. Tusc. I, 21, 48. II, 11, 27. Dietsch. ad Sall. Iug. 4, 6. et quos Obbar. laudat ad Hor. Ep. I, 9, 3. Fasc. V. p. 34 sq. Imprimis autem hic conferatur locus nostro simillimus Sall. Cat. 51, 70. Scilicet quem res tanta -- non permovit, eum oratio accendet? Non ita est cett. — Spartam - - Mycenas, i. e. simpliciter patriam. Sic etiam Aen. I, 650. Ornatus Argivae Helenae, quos illa Mycenis Extulerat; quamquam proprie nec Argiva illa erat, nec Mycenis Troiam venerat. Utriusque autem Atridae sedes, Sparta et Mycense, etiam alibi confunduntur. — 578. Aspiciet, pro redibit, redux erit. Futuro autem utuntur Graeci et Romani, si indignabundi interrogant de rebus, quas vel nolunt fieri, vel non putant futuras esse. Cf. infra VI, 375. ibique adnott. (Sic etiam Gossr.) — ibit, incedet, ingredietur pa triam urbem, regina, i. e. regia pompa, ut regia uxor. Fortasse hunc locum ante oculos habuerunt Ovid. Epist. XVI, 333. Ibis Dardanias ingens regina per urbes, Stat. Theb. II, 362. geminas ibis regina per urbes, et Claud. Epith. Hon. 279. in medios ibis regina Sigambros. — 279. coniugium, pro: coniugem. Vid. infra III, 296. XI, 270. Prop. IV, 12, (III, 13,) 19. (Uxores) certamen habent leti, quae viva sequatur Coniugum, i. e. coniugem modo vita defunctum. Tib. III, 4, 72. immitem dominam coniugiumque ferum. Tac. Ann. XII, 65. abiecta sunt, quod coniugium Principis devotionibus petivissent. Zumpt. §. 645. Kritz. ad Sall. Cat. 14, 1. Bach. Ind. ad Tibull. v. torus et Thiel. ad h. l., qui docet, eadem ratione apud Tragicos Graec. legi λέχος, λέπτρον, εὐνήν, coll. Eur. Iph. Aul. 1355. Androm. 891. Soph. Ant. 1224. — patres, parentes, ut soceros supra v. 457. Vid. Burm. ad Ovid. Met. IV, 61. et quod attinet ad eundem Graecorum dicendi usum Meineck. ad Euphor. fragm. p. 10. a Wagn. laud. — natosque. Unam Hermionen Menelao ex Helena natam esse, affirmat Hom. Od. TV, 12 sqq.; Hesiodus autem ap. Schol. Soph. Electr. 532. ed. Erf. et Apollod. III, 11, 1. etiam filium, Nicostratum, adiungunt, qui tamen post reditum demum Helenae natus videtur. Ceterum hunc versum, quem Wagn. variis de causis (quas in edit. III), ut postea etiam a Bryceo cum lectoribus communicatas nunc nolo repetere, cum vir doct. ipse sententiam suam postea mutaverit) ut manifesti glossematis speciem prae se ferentem prorsus e contextu excluserat, equidem prius asteriscis certe notavi, quod etiam Gossr. fecit; nunc vero vel hos tollendos censui; ex iis enim, quae Iahn. in alt. edit., Ladew. et Wagn. ipse in recentiss. edit. de hoc loco disputarunt, intellexi, hunc versum non stricte ad Helenam esse referendum, sed omnino respicere gaudia, quae reditus in patriam iis, qui diu peregrinati fuerint, praebeat, et quae Aeneas odiosae Helenae invideat. Sic etiam Pluralis patres natosque facile potest explicari, quamquam Helenae pater modo, Tyndareus, superstes fuit et una modo filia, Hermione, parta. — 580. "Phrygiis ministris, Troianis captivis, illi in servitium addictis." Heyn. Conington memor est Phrygis ab Euripide Or. 1369 sqq. producti. -comitata, passive. Vid. adnott. ad Ecl. III, 53. - 581. Occiderit, - - arserit. ,, Indignantes rem futuram Futuro utuntur et Futuro exacto, ita ut indignationis Futuro significatae causam afferat Futurum exactum:

Dardanium totiens sudarit sanguine litus? Non ita. Namque etsi nullum memorabile nomen Feminea in poena est nec habet victoria laudem, Extinxisse nefas tamen et sumpsisse merentis

585

vid. IV, 590. Pro Iuppiter! ibit Hic, ait, et nostris illuserit advens regnis?" Wund. Vid. supra ad v. 578. Sententia haec est: Num concedi potest, ut Helena incolumis in patriam redeat, postquam Priamus occisus est, Troia arsit etc.? Quam bene autem hic omnia, etsi inverso ordine, praegressis respondeant, non est quod memorem. — 582. , sudarit saxguine, madefactum, humectatum. Ex Enniano [Hect. Lust. fr. 11. p. 115. Vahlen.]: Terra sudat sanguine ap. Nonium [X, 4.] in sonere." Heyn. Cf. Lucr. V, 1128. sanguine sudent (homines bella gerentes). Sil. II, 455. Heu, quantum Ausonio sudabitis, arma, cruore. eiusd. XIII, 72. Quidquid ad Idaeos Xanthum Simoëntaque nobis Sanguine sudatum. Sic etiam Lucr. VI, 943. (ubi vid. Wakef.) sara sudent humore. Curt. V, 39, 5. solum resudet humore etc. Vid. etiam Geo. I, 117. Heins. et Vales. in Valesianis p. 191. male coni. undarit. — 583—587. Non it a, οὐ δῆτα. Vid. Burm. ad Ovid. Met. VII, 510. et Sil. X, 185. Hand. Tursell. III. p. 493. Cum seqq. Henry II. II. comparat similem locum Aen. XI, 790 sqq. et utriusque discrimen exponit. — nullum mem. nomen, nulla gloria. Vid. infra ad IV, 94. De Adi. nullus gravius negante, quam simplex non, vid. Oudend. ad Appul. Met. IV. p. 651. Ruhnk. ad Ter. Andr. II, 2, 33. et ad Albinov. 432. Schütz. in Lex. Cic. s. v. nullus, Beier ad Cic. Off. III, 14, 59. Krüger Gr. Lat. §. 510. not. 3. p. 681 sq. alii, et cf. Aen. IV, 232. 272. VI, 405. X, 592. XII, 405. Ciris 177. etc. — 584. Feminea in poena, in poena feminae. Sic Adiectiva, imprimis in eus exeuntia, sacpissime Genitivi Obiecti vices sustinere, res est notissima. Cf. supra v. 543. corpus Hectoreum, III, 488. coniux Hectorea, VI, 395. Tartareus custos, VIII, 287. laudes Herculeae, X, 394. Evandrius ensis, XI, 68. virgineus pollex, Tibull. III, 6, 24. Cadmea mater, Ovid. Met. X, 3. Orphea vox, ibid. XI, 155. Apollinei cantus etc. — nec habet v. laudem, immo vituperationem; hinc gravius illud nec. Vid. Wagn. Qu. Virg. XXXII, 9. p. 534. Cf. etiam adnott. ad IV, 529. — 585. tamen lawdabor, quod exstinxerim nefas, nefariam feminam, Helenam. Nefas enim pro nefario, ut alibi scelus pro scelesto, pestis pro pestifero s. pernicioso. (Vid. ad Aen. XI, 407.) Eodem fere sensu eadem Helena supra v. 573. Erinys vocabatur. Sic Troia ipsa apud Catull. LXVIII, 89. Troia nefas dicitur. Fortasse hunc locum respexit Corn. Severus in Wernsd. Poët. L. min. IV, 219, 16. patriciumque nefas extinctum. — poenas me rentis pro vulgari: a merente sumpsisse poenas, ut merentis sit Genitivus. Cf. v. 229. merentem Laocoonta, VII, 307. Culydona merentem, Ovid. Met. VIII, 116. cives odere merentem (ubi non minus absolute usurpatur hoc Particip. ad nullum Objectum relatum) et Val. Fl. II. 101. struit illa nofas Lemnoque merenti Exitium furiale movet. Ita etiam Garat. ad Cic. Mil. c. 23. p. 248. ed. Orell., Iacob. in Disquis. Virg. P. I. p. 14., Supflius, Gossr. Ladew. et Hoffmann. l. l. locum intelligunt; rectissime, nisi fallor. Heins. tamen, Wagn. et Conington merentis pro Accus. habent, et comparantes v. 576. poenas sceleratas, Partic. merentes passive usurpatum volunt pro meritas. Sed etiamsi Wagn. censet, diversa esse poenam sumere ab aliquo et sumere rem alicuius, simulque provocat ad Laevii verba apud Gell. XIX, 7. curis intolerantibus pro intolerandis, et Tac. Ann. III, 45. intolerantior servitus iterum victis, coll. Gronov. Obss. I, 14., ego tamen ingenue fateor, me minus haerere in constructione poenam sumere alicuius, quam in passivo illo usu Participii merens, nullo alio exemplo firmato. Peerlk., totum locum spurium iudicans (vid. supra ad v. 567.) atque Haeckerm. in Archiv. f. Phil. XVIII, 3. p. 448. et Comm. p. 32. omnes illas locum explicandi rationes reiiciunt et hic quidem novam init viam, ut ad merentis ex verbo sumpsisse intelligamus sumi et poenae sumi merentes sint i. q. poenae meritae, quod dubito, num alii sint probaturi. De voce poena post breve interval-Ium repetita vid. adnott. ad Aen. I, 429. et al. — Laudabor extinLaudabor poenas animumque explesse iuvabit Ultricis flammae et cineres satiasse meorum." Talia iactabam et furiata mente ferebar, Cum mihi se, non ante oculis tam clara, videndam Obtulit et pura per noctem in luce refulsit Alma parens, confessa deam qualisque videri

590

xisse etc. breviter dictum pro laudabor propterea, quod exstinxerim, vel: laudabor ab iis, qui cogitabunt, me exstinxisse etc. Süpflius non inepte confert locum Cic. Mil. 18. liberatur Milo, non eo consilio profectus esse. Adde eund. in Vatin. 2. defendebatur, non recitandi causa legisse, sed recognoscendi, et similes locos, imprimis autem Pers. 1, 86. posuisse figuras Laudatur a Coningt. laud. — 586. "Dure dictum videtur animum explesse flammae ultricis pro flamma sive ira ultrice, h. e. ultione. Dictum graece, ut satiatus famae apud Silium [?], et olvoio xogeogámei og zal εδωσής ap. Homerum." Heyn. | Satiatus sanguinis legitur apud Silium IV, 437. et satiatus aevi et decoris apud eundem XVI, 603., ut apud Ovid. Met. VII, 808. satiatus ferinae caedis, ubi vid. Bach.] Cf. etiam adnott. ad Aen. I, 215., ubi eadem ratione implere cum Genitivo constructum vidimus. In maiore tamen edit. Heyn. cum Burm. ultrici flamma refingi maluit, omnem locum curas secundas poëtae desiderare censens; et Peerlk. hanc profert coni.: Ultrici et flamma cineres s. m., h. e. Helenam in flammas iniicere. Sed recte Wagn, vulgatam defendit, quam ita explicat: iuvabit animum ulciscendi cupidum explere, i. e. ipsa ultione satiare. Ceterum voc. flammae (hic pro vehementi cupiditate posito) Vergilius haud raro metaphorice utitur; cf. IV, 28. 66. VII, 35. etc. — 587. ultricis. Vid. adnott. ad Ecl. VIII, 13. et Aen. I, 21. — cineres satiasse meorum, ex vulgari veterum opinione, mortuos quoque ulciscendi libidine ductos gaudere, cum ab adversariis in vivis relictis ultio exigatur. Thiel. confert infra X, 739. Tac. Ann. III, 12. Iustin. I, 8. Cic. Verr. V, 49. 128. Adde infra IV, 387. Quod attinet ad voc. cineris cf. Ovid. Met. XII, 504. Cinis ipse sepulti In genus haec sacvit, et Senec. Troad. 957. Cinis ipse nostrum sanguinem ac tumulus sitit. Ceterum vid. supra v. 431. — 588. Talia iactabam. Vid. I, 102. — furiata mente ferebar. Ut hic vocc. flamma, furiari et ferri de irae libidine usurpata coniunguntur, sic ap. Cic. pr. Cluent. 5. Deinde ita flagare coepit amentia, sic inflammata ferri libidine, ut cum non pudor - - a cupiditate revocaret. Cf. autem supra v. 407. — Cum mihi etc. Cf. supra ad v. 567. Peerlk. cum antecedentibus XXII versibus etiam omnes, qui sequuntur, usque ad v. 623. spurios censet. -- 588--593. "Aeneae Venus apparuit, non nube obducta, aut alia forma assumpta; sed specie sua divina. Imitatio Homeri manifesta II. I, 193 sqq., ubi Minerva Achilli soli in conspectum venit, eumque ab ira et impetu revocat." Heyn. Ceterum de more deorum in hominum conspectum veniendi cf. Heyn. Excurs. XIII. ad 1. 1. eiusdemque Obss. in Tibull. III, 6, 22. — non - ante visa. Quando antea Venus Aeneae minus clara apparuerit, apud Vergilium non legimus. Apertum est enim, errare Servium haec scribentem: "Venerem hic apparuisse divino habitu, quia in primo venatricis habitu se obtulerat;" nam quod ibi narratur, din post Troiam captam Carthagine accidit. Ceterum cf. Hom. Od. III, 420. Aen. III, 151. IV, 358. — 590. pura in luce, non nube obducta, ut alibi dii in terra apparere solent, v. c. eadem Venus infra VIII, 608.; sed candore diis proprio fulgens, ut haec verba opponantur superioribus non ante oculis tum clura. Cf. etiam Servius ad h. l. Kappes. II. p. 39 sq. et infra ad v. 616. adnott. Non autem opus est, ut commemorem, quam efficaciter haec pura lux cum obscura nocte (vid. etiam infra v. 621.) coniungatur. — refulsit. Cf. supra I, 402. rosea cervice refulsit (Venus). — per noctem. Peerlk. haec contradicere putat verbis dant clara incendia lucem (v. 569.). Sed vide ad v. 621. — 391. confessa deam. Cf. Ovid. Met. III. in. Iamque Deus, posita fallacis imagine tauri, Se confessus erat, sc. Iovem esse; ibid. XI, 264. Exhibita estque Thetis, confessamque amplectitur heros, et XII, 601. Apollo fassus deum. — Cum v. 592. 593. cf. Hom. II. I, 361. — qualis - - et quanJUNEAU STREET WAS SETTION DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE P

505

the unitable at the first the state of the state of the language of the langua LANGER GENERALIE SECULLE SE LIGHT IN THE I. V. 755. INV. 630. Mill Good Govern to the place Govern by the state Committee Quanquan einen granter bi marten linnan feman bereim referri potest. In 1964 bie bie in 1964 Ceterum THE YOURSEN THE CAN CAN BE QUELLE O. I. TEPETERET IN ARROW. ven mig 42 og - aertra prekenem gin Belevan erat occisurus. In Continue to recogne & i. o. ore. C. similes loci XI, 95. et XI side roces ore 212 3- 2-2. Veite et sepre L 4-12 ubi vid. adnott.) TORKER THE PARK. WILL SE MAINE STEELS THE TREESTEEN CENT COME IDEA were on suits ix in the rown Thenemantics are locate est. Hor. Od. :: 2 '2 perperus vied ore weter Catal XLV, 12. Illo purpures we new very here Let. IV. 13. 14. roses readidit ore somes. Simonid. i was the was northly Are grounds leigh quair napleyos. In April in i war weller ... Quidam reprehendunt non conveniese in rume er ext. c. catata. Venerem roseo ore loqui cum filio. ignorantes, hoc my runn i mer were perpetution - insuper addidit. Vid. Am. XI, ir Lil die lombert, Synon, I III p. 100, et Hand, Tursell, III, p. M. Quid furie! vir fortis mulierem necaturus. — quanam spette tibe cura recessit. at they IV. 324. quo tibi nostri Pulsus ment in the water the cura recessit repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 4. Actri curu, pietas esse videtur Veneri matri praestanda in Here we are the surface quantity Peerlk. fere compia huius loci a se spu-i'a and the non melligere, in qua re Aeneas Venerem non curaret, pieneuro porenta reticulum est." - 596. Non prius aspicies. De Part. non per norma posita vid. ad hel. III. 17., de Futuro autem in interrogatentifica negations, quae sunt pro adhortationibus, usurpato vid. v. c. Cic. Frm. V. 11 tu non intelliges, to querelis quotidianis nihil proficere? i. q. quin to tandem intellige cett. Porro aspicere apud poetas haud raro, et interdim etiam apud pedestris orationis scriptores, pro circumspicere, inviere, anquirere positum, hic plane respondet nostro zuschen. Vid. Hor. Ep. 1, 17, 4. culspice, si quid et nos - - loquamur. Ter. Andr. II, 2, 25. Intro adeperi Lucil. Aetna 622 sq. Adspiciunt - - patrem matremque senecta Ehea! defensos posuisse in limine membra. Liv. XXXII, 5, 10. Cum situm omnem regionis adspecieset. id. XLII, 37, 4. Inde Bocotian atque Euboeam adspicere iussi cett. et cf. Drakenb. ad Liv. XLII, 5, 5. — ubi non solum de loco, sed de conditione, fortuna videtur intelligendum. — 597. superet (superstes sit: cf. adnott. ad Ecl. IX, 27., abi adde Bach. ad Ovid. Met. III, 470., coniunane, pro: superetne conius. De encliticis ne, ve, que, aliis interdum, quam ad quae proprie pertinent, vocabulis adiunctis a poëtis Thiel. conferri iubet Hor. Sat. I, 2, 63. Quid interest, in matrona, uncilla peccesve togata? Heindorf. ad Hor. Sat. L. 6, 43. Zumpt. §. 358. Schulz. Gramm. §. 106, 33. et Iani A. P. p. 249 sq. Cf. etiam quae de Part. que ad Geo. IV, 22. adnotavimus. — 599. quos omnis - - Circum crrant. Vid. supra ad v. 278. omnis enim Accus. videtur esse cum quos coniungendus, non Nomin, ad acies pertinens; his

**600** 

Iam flammae tulerint inimicus et hauserit ensis.
Non tibi Tyndaridis facies invisa Lacaenae
Culpatusve Paris, divom inclementia, divom,
Has evertit opes sternitque a culmine Troiam.
Aspice — namque omnem, quae nunc obducta tuenti
Mortalis hebetat visus tibi et humida circum
Caligat, nubem eripiam: tu ne qua parentis

605

enim iuxta undique abundat, dum ad periclitantes relatum satis nervosum est. — 600. tulerint. Vid. supra ad v. 555. — "quos hauserit ensis, ut passim poëtae, (vid. Drakenb. ad Sil. V, 524.) pro transfixerit, transegerit, aquoser Homer., ut Il. XIV, 517.: hauritur sanguis ense: hinc ipse ensis haurit, penetrat, transfigit latus." Heyn. Cf. infra X, 314. Lucr. V, 1323. (tauri) Et latera ac ventres hauribant - - Cornibus. Liv. VII, 10. uno alteroque subinde ictu ventrem atque inguina hausit. Ovid. Met. V, 126. Haerenti latus hausit Abas. id. VIII, 370. 438. IX, 412. etc. Similiter ibid. XII, 477. missa latus eruit hasta. Wakef. ad Lucr. V, 1284. temere coni. inim. et hauserit ignis. De Copula et postposita vid. ad Ecl. I, 34. et IV, 63. — 601 –603. "Sententia ex Priami verbis apud Homerum petita Iliad. III, 164. 165. adde Od. I, 347. 348.; et frequens apud veteres. Tyndaridis facies invisa Lacaenae ornate pro Helena. Οὐ γάρ τοι Ελένη πέλει αλτίη etc., ap. Quint. Cal. XIII, 412." Heyn. Ceterum Heyn. iubet coniungi tibi invisa; sed rectius Wagn. Dativum, qui hic habeat doloris significationem (vid. ad Aen. I, 261.), cum verbo evertit et tota sententia iungit; sic enim gravius est invisa, i. e. non Aenese soli, sed omnibus Troianis; Dativum autem cum verbo evertit coniungendum esse, iam locus indicat, quem post negationem occupat. De epitheto invisa cf. I, 28. 574. IV, 541. VI, 608. VII, 293. VIII, 245. IX, 734. XI, 464. Cort. ad Lucan. I, 9. et Burm. ad Val. Fl. IV, 758., qui docet, invisos proprie dici hostes, qui omnibus sint odio. — 602. culpatus, h. e. in quem culpa confertur, qui tamquam auctor mali cuiusdam accusatur, pro scelesto, nefario; ut culpa interdum pro scelere. Haeckerm. in Comm. p. 32. et Zeitschr. etc. X. p. 277. et XIX. p. 108. minus recte tibi coniungens cum culpatus (scil. est) et post Paris Colo distinguens locum sic exlicat: ,,nicht ist dir die verhasste Lakonierin noch Paris schuldig (coll. Gell. XI, 7.): der Götter Ungunst zerstört diess Reich"; quod probare non possum, quamvis etiam Ribbeck, post Paris Semicolo distinxerit. Pro gravi anaphora divom inclem., divom Codd. quidam deterioris notae et Priscian. XV, 1, 3. p. 1004. verum inclem. dirum, multo languidius. Sed veram lectionem tuentur meliores Codd. eiusdem Prisc. XVIII, 7, 69. p. 1138. P., Donat. ad Ter. Andr. V, 3, 12. et Iul. Rufinian. de schem. lex. §. 11. p. 31. Cf. autem Geo. IV, 358. duc. age, duc. ibid. v. 747. scis, Proteu, scis ipse, infra v. 644. sic, o sic positam. XII, 259. Hoc erat, hoc et similes locos. - 603. sternere, i. q. prorsus delere, evertere. Cf. Ovid. Met. XII, 549. Ille tuus genitor Messania moenia quondam Stravit. — a culmine. Vid. supra v. 290. — 604 sqq. "Pulcherrimus totus, qui sequitur, locus, dum occultae magni eventus causae a numine repetitae subliciuntur oculis tamquam manifestae (v. 622. 3.) partim Homeri auspiciis II. V, 127. 128., ubi Minerva Diomedis visum acuit, et 11. XII, 13 sqq., 27 sqq., ubi Neptunus et Apollo vallum Achivorum diruunt (cf. imitationem Quinti Cal. XIV, 631 -- 651.); partim aliorum poëtarum ductu elaboratus. Nam in Troiae excidio diis manifesta aliqua opera ab antiquioribus poëtis est tributa, ut ex imitatoribus patet; vid. Quint. Sniyrn. XIII, 415 sq. Tryphiod. 550-560." Heyn. - 606. caligare, quod plerumque est i. q. visus caligine laborare, caecutire, hic prima signif. positum pro: caliginosum esse. Cf. Colum. I, 5, 4. Amnes aestate vaporatis, hiene frigidis nebulis caligant. Cic. Arat. 205. (449.) Atque aram tenni caligans vestiet umbra. — "nubem int. coliginem. ut Homer. νέφος l. l. et ll. XV, 668. XX, 341. 342. [et ἀχλύν Π. V. 127.] -- Tu ne qua parentis Iussa time: propter illa, quae v. 619 sqq. subiunget." Heyn. Matri, quae soli commodo tuo inservit, parendum, lussa time neu praeceptis parere recusa: —
Hic, ubi disiectas moles avulsaque saxis
Saxa vides mixtoque undantem pulvere fumum,
Neptunus muros magnoque emota tridenti
Fundamenta quatit totamque a sedibus urbem
Eruit. Hic Iuno Scaeas saevissima portas
Prima tenet sociumque furens a navibus agmen
Ferro accincta vocat.
lam summas arces Tritonia, respice, Pallas
Insedit nimbo effulgens et Gorgone saeva.

610

615

etianisi pro tempore ingrata iubeat. — ne -- time, neu - - recusa. Vid. adnott. ad Geo. III, 435. Contra Heynium, qui Vergilium secundis curis haec, parum commode interposita, retractaturum fuisse suspicatur, recte disputat Wagn., qui docet, his verbis a Venere indicari causam, quare omnem caliginem ab Aeneae oculis dispulsura sit, et sensum hunc esse: Ac ne forte matris iussa timeas, omnem nubem eripiam cett. Quare etiam Colon posuit post eripiam. Schirach. p. 434 sq. Macronem hic parum feliciter imitatum esse censet Hom. II. V, 127. — 608 sqq. Cum v. cf. similis locus Silii XII, 694—725. — moles de muris et aedificiis urbis intelligendas esse patet. — 609. undantem: Heyn. conferri inbet VIII, 257. Fumus enim, qui rotatus assurgit, bene comparatur cum fluctibus sese attollentibus. Cf. etiam Senec. Troad. 20. undante fumo. Idem de flammis haud raro dici constat. Cf. Geo. I, 472. Aen. XII, 673. Sil. IX, 447. Claud. de R. Pros. III, 395. cett. De sanguine adeo legitur Aen. X, 908. — 610. Dii ipsi, Iove non excepto, Troiam volunt exstinctam; interitus urbis fatalis est, neque contra niti potes. ,, Vid. Iliad. XII, 27 sqq., ubi Neptunus vallum Achivorum tridente diruit. At h. l. urbem solo aequat. Sunt autem ex infestis Troiae numinibus principibus Iuno, Minerva, Neptunus." Heyn. Cf. etiani infra V. 810. -- tridenti. Sic optimi Codd., non tridente. Vid. ad Geo. I, 13. — 611. a sedibus urbem Eruit, a fundamentis. Heins, pro a sedibus ex uno Cod. Gud. edidit ab sedibus, quem Heyn, secutus est. Sed recte Wagn, vulgatam restituit, cum etiam supra I, 84., in loco huic simillimo, e Codd. consensu edatur totumque a sedibus imis - - ruunt. — 612 -614. Iuno — prima, quippe in urbis ingressu. Nam Scaea porta castris Graecorum adversa et contraria erat. Ceterum vid. adnott. ad Aen. I, 541. II, 334. et XII, 577. Henry (Two. years II. p. 105.) prima per princeps (,,the prime mover of the whole matter") interpretatur, quod Conington recte postponit Heynianae explicationi, quam nos secuti sumus. — .. socium agmen, Achivos, vocat, ut apud Homerum Neptunus II. XIII. 83 sqq. et Apollo apud eundem Troianos de muris Troise inclamat. Imitatur nostrum Statius Theb. V, 251. [porta Stat funesta Venus ferraque accincta furentes Adiuvat]. — furens cum vocat conjungendum esse patet, quare alterum Participium accincta sine copula adicetum non potest offendere. Cf. adnott, ad Geo. I. 449. et infra ad Aen. V. 481. - Versum 614. Cod. Dorvill. sic explet: saevasque accendit ad iras. (Y. de eiusmodi supplementis adnott. ad Aen. I, 534. - 615. 616. Pallas insidet Pergamum arcem. ut ap. Homerum Apollo II. V. 460., sed ibi ad tuendum, h. l. ad evertendum. Heyn. - Iam. Vid. ad Aen. 1, 419. Recte Ladew. locum sic intelligit: Iam res co deducta est, ut vel l'allas, prius Troise tutels, infesta sedest in arce urbis evertendse. Henry autem (No. years II. p. 106, et Philol. XI. p. 621.) coll. Verg. Ecl. II, 61. Claud. Rapt. Pros. II, 19. et Catull. LXIV, S. docet, arcem urbium ubique cese l'alladis sedem omnibus aliis locis antepositam. — Tritonia. Vid. ad v. 271. respice prima et propria significatione positum videtur: respice ad arcem; ut fortasse etiam III. 593. ubi vid. adnott.) Aeness enim ab arce descendens cam a terro habet. - 616. nimbo effulgens Heyn, contorta ratione sie interpretatur: "Aut effulgens est pro conspicus: aut Auget ille argiele, quia subrentem argidem tenet. a qua relucet Ipse pater Danais animos viresque secundas Sufficit, ipse deos in Dardana suscitat arma. Eripe, nate, fugam finemque inpone labori.

nimbus, nubes obscura, qua illa cingitur, quod sollemne, ubi de diis iratis agitur. De nimbo capita deorum ambiente in poëta nostro cogitare non licet." Hoc quidem verum, cum hic voc. nimbi significatus non nisi cadentis Latinitatis fuerit, quare Haeckermannum in Muetzell. Zeitschr. XII. p. 269. et XIX. p. 108. huic explicationi favere miror. Cf. Urell. ad Hor. Od. I. 2, 31. contra Mitscherl. et Feam disputans. Quare potius de nube illa cogitandum, qua alibi etiam dei involuti apparent, si in terram descendunt. (Vide supra ad v. 590. ubi Servius: "in nimbo qui cum numinibus semper est.") Wagn., qui prius cogitaverat de nimbo illo ab incendii flammis fulgente et rutilante, in Philol. Suppl. I. p. 334. aliam profert explicationem, ut aut "dicamus Venerem ita acuisse oculos Aeneae (v. 604 sq.), ut e nimbo, quo circumfusi dii ad terram descendere soleant, effulgere deam possit cernere," aut potius ,,ut Pallas effulgeat, ex nocturna scilicet caligine, nimbo et Gorgone" et ut flammeum nimbum cogitemus (XII 811.), cum Iorica vel clipeus, cui Gorgo imposita sit, flammas vomat; quae quam artificiose quaesita sint, nemo non videt; immo Minerva triumphans de Troise interitu ex nube illa effulget (cf. V, 133. VIII, 677. IX, 731.) proprio diis splendore, quem non diutius occultare studet, ut Kappes. II. p. 41 sqq. recte locum interpretatur. (,, Aus der Wolke leuchtet sie hervor in der ganzen Fülle ihres göttlichen Lichtglanzes (effulget) und zeigt in ihrer Ruhe (insedit) die innere Befriedigung über das vollbrachte Werk.) Henry (Tw. years II. p. 106 sqq. et in Nov. Ann. philol. LXVIII. p. 599. et LXXIII. p. 458.), Haupt., Ladew. et Ribbeck. receperunt limbo (quod modo Moret. II., unus Bas. itemque unus Monac. Henrici pro varia lectione exhibent), ut de limbo pepli (vid. ad Aen. I, 480. et IV, 137.) cogitandum sit, cuius fere dimidium partem efficiat (cf. Buonarotti Sopra alcuni frammenti di vasi antichi p. 178. ab Henr. laud.), quare apte pro toto peplo poni possit. Sed verissime Kappes. 1. 1. contendit, hanc limbi (s. pepli) commemorationem ieiunam esse nec convenire magnificae rerum imagini, quam poëta proponat. Non est igitur, cur praeterea urgeam ceterorum Codd. omnium, Servii ad h. l. et ad Aen. IX, 110. atque Anth. Lat. I, 147, 15. (nimbo effulgens, et Gorgone saeva) consensum. Longe alia est Gorgonis ratio (de qua vid. adnott. ad Aen. VIII, 438.), quae quam apte hic commemoretur, quisque videt. Saeva autem non est Ab-Sativus cum Gorgone coniungendus (ut prius cum Heynio putavi, atque etiamnum putat Haeckerm. 1. 1., quamquam lectionem nimbo defendit), sed Nominativus: Minerva saeva hostibus intentat aegidem cum capite Gorgonis. Cf. Aen. VI, 825. saevus securi Torquatus. Quod autem Schrader in Muetzell. Zeitschr. etc. VIL p. 723. opponit, saevam Palladem languidam fore repetitionem saevissimae Iunonis v. 612., id. nihil valere arbitror, recteque Kappes memorat, discernendum esse inter Iunonem Troiae semper saevissimam et Minervam, quae nunc tantum (tamquam victrix triumphans) saeva appareat; contra vero male coniungi verba effulgens Gorgone, quae nihîl aliud significare possint quam ex Gorgone fulgens et iuxta saevam Gorgonem etiam nimbum epitheto carere vix posse; (quae tamen argumenta non simpliciter probaverim.) His expositis apparebit, nec Bothii coniectura parum felici opus esse, nimbo eff. in Gorgone saeva, nec Peerlk. commento Insidet, umbone effulgens, cui ipse auctor iure non multum tribuit. — 617. Ipse pater. Vid. Geo. I, 328. et adnott. ad Ecl. VIII, 95. - vires secundas, quae efficient, ut eventus secundus, optatus inceptum consequatur. — 618. sufficere prima eaque transitiva signif. usurpatum. Vid. ad Geo. 11, 424. Ceterum Venus respicere videtur, quae v. 467. poëta narrat: Ast alii subcunt etc. --- In Dardana arma, adversus Trojanos pugnantes. Videtur hic locus respici in Anth. Lat. I, 89, 78. in Dardana saeviat arma. Ceterum vid. adnott. ad Aen. III, 602. — 619. Eripe fugam, raptim capesse, accelera fugam ex his malis, periculis. Noli enim putare, eripere fugam prorsus Nusquam abero et tutum patrio te limine sistam."
Dixerat et spissis noctis se condidit umbris.
Adparent dirae facies inimicaque Troiae
Numina magna deum.

Tum vero omne mihi visum considere in ignis Ilium et ex imo verti Neptunia Troia; Ac veluti summis antiquam in montibus ornum

625

**630** 

idem esse, quod simplex rapere vel raptim capere fugum ap. Val. Fl. III, 272. Ovid. Fast. III, 567.. ubi tamen pro rapiant etiam capiant editur, et al. Becte potius Iaka.: ..Cum ex universa urbis ruina nihil aliud eripere possis, saltem eripe fugam, i. e. fugiendi potestatem [quae mox nulla erit." Non opus est igitur coniecturis Scioppii Eripe fuga, scil. te (cui unus Cod. Leid. opitulatur, Burmanni qui comparat Ovid. Fast. III, 567.. ubi fugam rapere legitur arripe fugam (quam probant Oudendorp. Cur. sec. ad Frontin. p. 356. et Schirach. p. 395.), et Schraderi 1 rape sugam. Quod enim Burm. adnotat, eripere sugam nihil aliud significare poese, nisi auserre et adimere sugiendi sacultatem (coll. Heins. ad Val. Flace. II. 252. et Oudend. ad Frontin. III, 1. 2.), hoc, cum non additus sit Dativus Obiecti. nemo facile probaverit. — "labori, pugnae; discede ab armis. Ego te per hostes medios tutum reducam domum tuam. Cf. v. 632. 634." Heyn. Verba sinemque inpone labori iterantur in Anth. Lat. I. 179. 397. — 620. patrio te limine sistam, sc. domus tuse. Cf. infra III., 117. classem Cretaeis sistet in oris. Ovid. Met. III. 635. terra sistere petita. ibid. IX, 109. Officioque meo ripa sistetur in illa, et similes boos. — 621. noctis umbris, tenebris. Vid. VIII. 14. ibique adnott. Peerlk. his verbis iterum (ut v. 590.) clara incendia obstare censet. Sed non opus est, ut incendium omnia loca longe lateque collustraverit. — 622-625. .. Ubi Venus finierat, ab Aenea cernuntur dii in arbe evertenda occupati. Grande et mirabile phantasma! dirae facies, at VIII, 194, non monstra, sed visa dira." Heyn. Cf. V, 722, et 560. — 623. Numina de ûm, non simpliciter deos commemorat poëta, quia de inimica deorum vi et voluntate sermo est das Troja feindselige Walten der Götter. Cf. adnott. ad Aen. I, 8. ibique etiam Iahn. p. 436. ed. II. et Bach. ad Ovid. Met. XI. 134. - Quae prius adnotavi: "magna ad corporis altitudinem, inimica ad mentem spectat; quare Copula recte omittitur," ea nunc retracto et cum Kappesio II. p. 14. Numina magna in unam notionem conjungo deorum naturam omnino respicientem, cui unum modo epitheton adiicitur inimica, quo per se Copula excluditur. Inimica et magna secundum lahn. ad Geo. I., 320. p. 396. ed. II. essent infecta et potentia; sed potentiae notio iam inest voci numina. - 624. Tum rero etc.: tum demum clare videbat, quod ante Veneris cohortationem soli pugnae intentus et furore iraque quasi obcaecatus non viderat, omne llium in cineres concidisse. Cf. adnott. ad Aen. I, 494. Vero, augendi et asseverandi potestate praeditum (cf. quos laudat Kritz. ad Sall. Cat. 37. 4. et 52. 15.), haud raro cum singulari quadam vi adiungi Adverbio tum, satis constat. Cf. adnott. ad Ecl. VI, 27. - considere in ignis. Cf. IX, 145, et Tac. Hist. III, 33. cum omnis sacra profanaque in ignes considerent. — 625. Ilium - - Troia. Notio primaria cum singulari vi et affectu iteratur. Cf. infra III, 3. et Prop. IV. III. 1. 31. Eriguo sermone fores nunc Ilion et tu Troia, bis Oetaei manine capta dei. — Neptunia Troia, ut in Epit. Iliad. 249. Neptunus autem una cum Apolline Troise moenia exstruxisse ferebatur. Cf. Hom. II. VII. 452 sq. et XXI, 446 sq. Heyn. hunc locum duriorem et curis secundis reservatum censet; sed vid. adnott. ad Geo. I. 303. et Aen. L. 148. ubi etiam vidimus, verba Ac reluti - - cum etc. nulla distinctione sejungenda esse. - 626-631. "Similia ex Homero II. IV. 452 sqq. [XIII, 359. XVI, 452 sqq.; et Apollonio IV, 1652. loca laudant Macrob. V, 11. et alii, sed ad occisos, non ad urbis excidium, spectantia, verborumque ornatu cum h. l. neutiquam comparanda." Heyn. Iahn. conferri iubet Lambini Cum ferro accisam crebrisque bipennibus instant Eruere agricolae certatim; illa usque minatur Et tremefacta comam concusso vertice nutat, Volneribus donec paulatim evicta supremum Congemuit traxitque iugis avolsa ruinam. Descendo ac ducente deo flammam inter et hostis Expedior; dant tela locum flammaeque recedunt.

630

adnot. ad Hor. Od. IV, 6, 9. — 627. accisam. Accidere, prorsus ut nostrum anhauen, significat caedendi initium facere. Sic etiam apud Caes. B. G. VI, 27. arbores accidere. — crebris bipennibus, ut supra v. 492. crebro ariete. Ceterum cf. adnott. ad v. 479. et Geo. IV, 331. instant eruere. Vid. ad I, 423. — 628. Eruere. Plenius Aen. V, 449. radicibus eruta pinus. Cf. infra v. 631. iugis avolsa. — minatur, scil. casum. Cf. v. 631. et Aen. VIII, 668. ibique adnott., Henry tamen, cui non adsentior, Tw. years I. p. 67. iam ex vocibus usque et donec apparere putat, minari potius hic esse erectum stare, impetu fortiter resistere ("stands boldly, resisting, not yielding to the attack", coll. Aen. I, 162. (ubi vid. adnott.) scopuli in caelum minantes; quod si voluisset auctor, haud dubie aliter scripsisset, non minatur Et - - nutat, donec etc. Non tamen reticendum, virum doct. postea sententia mutata in Tw. years II. p. 111. et Philol. XI. p. 621. locum potius sic interpretatum esse: altitudine et magnitudine sua minatur iis, qui casum eius efficere conantur, quod propius accedit ad veritatem; scilicet minatur repentino casu eos laedere. — 629. Wakef. male interpungit: Et, trem. comam conc. vertice; nutat Vulneribus, coll. Iuv. XV, 156. protegere armis Lapsum, aut ingenti nutantem vulnere civem. — De constructione tremefacta comam vid. adnott. ad Ecl. I, 54. II, 3. III, 106. et al., de coma autem arborum ad Geo. II, 368. IV. 137. etc. — nutat. Cf. Aen. IX, 678. geminae quercus - - sublimi rertice nutant et Iuven. III, 256. nutant altae (arbores) populoque minantur. — 630. Volneribus, ictibus. Vid. ad V, 433. et supra v. 520. cricta. Vid. supra ad v. 497. — 631. Congemuit. Cf. adnott. ad Geo. III, 133. — traxit ruinam, corruit. Vid. supra v. 465. ibique adnott. iugis (a iugis) avolsa, non: cum iugis, una cum parte montis. Ad avolsa Henry (Tw. years II. p. 112. et Philol. XI. p. 622.) intelligit funibus, coll. Ovid. Met. VIII, 775. labefactaque tandem Ictibus innumeris adductaque funibus arbor Corruit. — 632. 633. "Descendo de arce; non de turri: nam hoc iam factum v. 570. 588." Heyn. Qui tamen v. 567 sqq. tamquam spurios reiiciunt, ii sane de turri cogitare debent. Ceterum si vera sunt, quae ad v. 615. adnotavimus, descendo significare debet: pergo in descendendo et planum campum attingo. — ducente deo: aliquot Codd. (inter quos etiam Medic. a m. pr.) ducente dea, quod Heyn. praeferendum censet. Sed melioribus libris obtemperandum; et tò zazógwvov, in quo haesit Heyn., elisione emolliri, vere memorat Wagn. Deus (hic de Venere intelligendum), ut apud Graecos o et  $\dot{\eta}$  3\(\text{e}\delta\sigma\), pro dea legitur etiam VII, 497. Nec dextrae erranti deus abfuit, h. e. Alecto. Ovid. Met. X, 586. Audentes deus ipse iuvat, i. e. Fortuna. Q. Catulus ap. Cic. N. D. I, 28. 79. Mortalis visus'st pulchrior esse deo, Aurora. Calvus ap. Serv. ad h. l. et Macrob. Sat. III, 8. pollentemque deum Venerem cett. Cf. G. Vossius ad Catull. p. 259. et in Aristarch. I. p. 395. Burm. ad Anthol. Lat. III, 240, 4. Bach. ad Ovid. Met. X, 586. alii. Nam vix credo, quod Heyn., Peerlk., Gossr. et, nisi fallor, etiam Dietsch. Theol. Verg. p. 2. (qui docet, hic ducente deo scripsisse Vergilium, quia, nisi omnes dii adnuissent. ne mater quidem Aeneam ducere potuisset) suspicantur, deum hic esse absolute capiendum, vò seiov, numen: quamquam idem statuere videtur Wagn., Verheyckio ad Anton. Lib. c. 28. ab Heynio laudato addens Wunderl. in Obss. ad Tibull. I, 6, 43. et Delr. Syntagm. Trag. Lat. T. III. p. 255., quibus etiam Burm. ad Ovid. Art. III, 103. adiungi poterat. — "expedior, liberum iter habeo inter hostium tela et flammas, ut contra impedimur, obstante turba. Vulgari sermone via ipsa expediri, expeditum iter, dicitur." Heyn. Atque ubi iam patriae perventum ad limina sedis Antiquasque domos, genitor, quem tollere in altos Optabam primum montis primumque petebam, Abnegat excisa vitam producere Troia Exsiliumque pati. "Vos o, quibus integer aevi Sanguis, ait, solidaeque suo stant robore vires, Vos agitate fugam.

635

640

Expediri enim interdum de iis dicitur, qui ex malis et periculis multis feliciter evadunt et in tuto collocantur. Cf. Hor. Od. IV, 4, 76. (Quos) Curae sagaces Expedient per acuta belli, coll. cum Od. I, 27, 23. Vix illigatum te triformi Pegasus expediet Chimaera. — dant tela locum, 'recedunt tela hostium, progredior incolumis inter telorum iactus et flammas, quibus verbis additis augetur salutis Aeneae allatae miraculum. Vid. similem locum Aen. VI, 110. 111. Cf. Silius I, 465. praecipiti dant tela viam, dant signa virique. Ovid. ex P. I, 1, 33. dicitur ipsa viro (Aeneae) flamma dedisse viam. Fast. IV, 799. An magis hunc morem pietas Aeneïa fecit, Innocuum victo cui dedit ignis iter? et Met. XV, 441. Flamma tibi ferrumque dabunt iter cett. Ceterum contra Heynium, qui haerens potissimum in iterato voc. flammam, flammae, hic ultimam poëtae manum desiderat, Wagn. docet, hoc nihil habere offensionis, cum flammae ita respondeat praegresso flammam, ut tela praecedenti hostis; "modo scite haec pronunties, ut vocem paulum intendas in verbis dent locum et recedunt." Vid. etiam Weichert. de Verss. iniur. susp. p. 98. et Iahn. ad Aen. I, 315. Peerlk. tamen hunc totum versum, excepto primo vocabulo, spurium censet. — 634. "Nova obiicitur in summo discrimine difficultas ab ipso parente." Heyn. — 635. tollere in altos montes, breviter pro sublatum portare in a. m. Anchises enim fulmine debilitatus (vid. infra v. 649.) ire non poterat. Ceterum de Ida monte cogitandum. — 636. petebam vulgo explicant appetebam, exoptabam; rectius autem Thiel. interpretari videtur per adibam, ut I, 717. — 637. "exscissa malint Guellius et Cerds, quia exciclium inde duci debuit. Sed utrumque dicitur. Vid. infra ad IV, 425." Heyn. Iahn. etiam Dukerum ad Flor. p. 243. conferri iubet. Vid. etiam Aen. XII, 762. Excisurum urbem minitans. Nihilominus Conington Guellii et Cerdae conjecturam probat. — ritam producere legitur etiam Cic. Brut. 15, 60. Nep. Att. 21, 6. Plaut. Trin. II, 2, 59. Ovid. Her. XII, 6. alibi. — 638-640. Exsilium pati, in peregrina terra vivere. Recusat Anchises Troia discedere. — integer acvi sanguis, h. e. integri aevi sanguis, ideoque iuvenilis vigor. Cf. infra IX, 255. Ovid. Met. IX, 441. dum fuit integer aevi, Ped. Albin. III, 5. Pectore maturo fuerat puer integer aevo, Stat. Theb. I. 415. integer annorum; ex quibus locis apparet, modo Genitivum, modo Ablativum adiungi; et de Genitivo quidem vid. adnott. ad Ecl. II, 20. et Aen. V, 73. (ubi aeri maturus legimus). Praeteres cf. Plaut. Merc. III, 2, 7. Adolescens cum sis, tum, cum est sanguis integer, Prop. V, (IV,) 5, 59. Dum vernat sanguis, dum rugis integer annus, Ennii locus (p. 328. Hessel. s. p. 148. Vahl.), a Servio prolatus, quo dii aevi integri, i. e. aeterna iuventute florentes, vocantur, et Ruhnk. ad Ter. Andr. I, 1, 45. (ubi integra aetas). Contra V, 396. legimus Sanguis hebet frigentque effetae in corpore vires. — suo (naturali) stant, sustinent se, roborc vires, ita ut alieno auxilio non indigeant. Sic X, 771. mole sua stat; et sui roboris esse dixit etiam Ovid. Met. II, 403. De voc. roboris Thiel. conferri iubet Walch. ad Tac. Agr. p. 152. Quod autem attinet ad conjunctionem verborum robore vires, cf. Liv. IX, 16, 13. seu virium vi, seu exercitatione multa, Plaut. Amph. I, 1, 79. cadunt vulneris vi et virium et Ruhnken. ad Vellei. I, 4. Conington in h. l. iuvenit imitationem Homeri II. XXIII, 629. είθ' ως ήβωσιμι, βίη τέ μοι ξμπεδος είη. — 640. agitare (animo) fugam proprie est agitare consilium fugae s. de fuga deliberare, tum moliri, capessere fugam. Sic v. c. Flor. IV, 2, 51. ut fugam in Parthos - - agitaret; neque aliter Sallust. in fragm. a Servio ad h. l. servato: Traditur fugam in Oceani longinqua agitavisse. Plenius Liv. XXI, 2, 2. bellum agitare in animo et alii haud raro. Cf. etiam infra

Me si caelicolae voluissent ducere vitam, Has mihi servassent sedes. Satis una superque Vidimus excidia et captae superavimus urbi. Sic o, sic positum adfati discedite corpus. Ipse manu mortem inveniam; miserebitur hostis

645

IX, 187. Idem est supra v. 108. fugam moliri. Ceterum Cod. Franc. hune versum sic supplet: et rehus servate secundis. — 641. du cere, producere. Vide modo v. 637. — 642. "Satis superque una excidia vidimus; exquisite: satis superque est, quod semel Troiam (ab Hercule propter Laomedontis perfidiam) expugnatam vidi, et urbi captae supervixi, ne bis idem experiar." Heyn. Cf. infra VIII, 291. et Hom. II. V, 640 sqq. De Plurali una cf. Plaut. Pseud. I. 1, 52. id. Trin. I, 2, 129. Cic. p. Flacc. 29. 70. Lucan. IV, 548. cett. et Ruddim. I. p. 146. — 643. superāvimus, superfuimus. Vid. supra ad v. 597. — 644. Iubet Anchises suos sibi, quasi iam mortuo. extremum illud Vale! acclamare, quod ad funebria officia pertinebat. Similis locus est ap. Val. Fl. I, 334. — Sic, o, sic. De Interiectione o a poëtis haud raro in media oratione interposita cf. Heins. ad Ovid. Her. I, 101. cum Aen. VIII, 579. X, 631. aliisque locis. — "Sic, ut sum, positum corpus, pro me, xeluevov, quasi iam funus, [cf. Geo. IV, 303.] adfati, extremum illud Vale! Vale! Cf. ad Tibull. III, 2, 15." Heyn. Ponere verbum proprium est de mortuis, qui recti et extenti in lecto collocantur. Vid. infra IV, 681. XI, 30. Lucr. III, 884. Post mortem fore, ut aut putrescat corpore posto (ibique Wakef.). Ovid. Met. IX, 503. toroque Mortua componar positaeque det oscula frater. Fast. V, 480. positis iusta feruntur avis. Cons. ad Liv. 135. tene ego sustineo positum scelerata videre. Stat. Theb. XII, 99. Hei mihi! quod positos humus alma diesque resolvit etc. Wagn. confert Eur. Hipp. 786. 'Ορθώσατ' Εχτείνοντες άθλιον νέχυν. — adfati. Postquam sollemne illud Vale ter repetitum Manibus meis acclamastis. Cf. VI, 507. cum III, 68. IX, 484. XI, 97. et adnott. ad I, 219. Peerlk. hunc versum, quem Cod. Medic. in margine tantum inferiore additum habet, loco tamen, quo inserendus sit, literulis notato, una cum duobus sequentibus spurium censet, quod, qui viri illius docti rationem noverit, non mirabitur; parant enim hi versus interpreti aliquas difficultates, quae sic statim omnes evanescunt. — 645. "manu, non mea, ut Cerda post Guellium, cum imbellis senex sit, sed hostis, ut Burm. An placet interpungere: Ipse manu mortem inreniam, miserebitur, hostis; Exuviasque petet; ut iungas manu hostis." Heyn. Wagn. recte quidem vituperat hanc interpunctionis mutationem, sed quae praeterea adiungit Vir doct., probare non possum. Putat enim Manu mortem invenire, non adiecto Genitivo aut Pronomine possessivo, nihil aliud posse significare. quam sua manu mortem invenire, sive: manum sibi inferre; quam explicationem firmet etiam adiectum Pronomen ipse, cum Ipse manu ex usu Vergilii sit i. q. mea manu (vid. Qu. Virg. XVIII, 2, 1. et adnott. ad Ecl. III, 69.); quare post inveniam Particulam ant excidisse suspicatur, per extremam praegressi verbi syllabam interceptam. Sed sumamus, vere excidisse illud aut, cuius in Codd. nec vola nec vestigium reperitur; quid inde lucramur, nisi perversam sententiam? Si enim Anchisae stat consilium sua manu se interimendi, non opus est, ut exspectet, donec hostis aliquis se interficiat. Quidni statim ipse manum sibi infert, priusquam hostes adproperent? Cur igitur tam languida illa oppositio: aut ipse mihi mortem consciscam, aut ab hostibus interficiar? Immo se sua manu interimendi consilium omnino alienum videtur ab ea, quam hic prodit Anchises, mente et voluntate; neque ipsum Aeneam patris verba de voluntaria morte, sed de caede hostili manu patranda intelligere, apparet ex v. 660 sqq. Accedit quod mortem invenire minus apte dici videtur de eo, qui ipse se privaturus sit vita; quamquam me non fugit locus Lucani VII, 308. Nam me secura manebit Sors quaesita manu: fodientem viscora cernet Me mea, qui etc. Quare ego h. l. sic explico: (Vos) discedite. Ipse (ego) manu mea, i. e. pugnando et me defendendo (cf. supra v. 291.), vel certe speciem pugnaturi et se defensur

Exuviasque petet. Facilis iactura sepulchri. Iam pridem invisus divis et inutilis annos Demoror, ex quo me divom pater atque hominum rex

praebendo (cf. supra ad v. 434. adnott.) mortem inveniam, i. e. efficiam, ut hostes me confodiant; quaeram mortem et inveniam. (Vid. etiam supra v. 511., ubi Priamus densos fertur moriturus in hostes.) Hostis enim, etsi resistendi conatum in sene imbecilli ridebit, tamen miserebitur, senemque ut quemvis alium hostem pugnantem tractans (v. 646. Exwiasque petet), non in captivitatem me abducet, sed honesta morte vitae onere liberabit, vel exuviarum captandarum causa. Cf. etiam Lucan. IV, 484. Arcessas dum fata manu et Sil. IV, 140. Invenit vulnus, caedemque invenit ab hoste, quos locos iam Burm. contulit. (Video tamen, ut Bryceum, Henricum (in Philol. XI. p. 622.), Ladewigium et Coningtonem, sic etiam Wagnerum nunc mutata sententia mecum consentire, cum in recentiss. edit. adnotet: "Nescio an h. l. poëta illa meminerit, quae Cicero, mortem optans, scripsit ad Att. Ep. IX, 12, 4. ne quid optem quidem iam habeo, nisi ut aliqua inimici misericordia liheremur, quamquam, ut etiam Süpfl. et Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 108., de hostium manu videtur cogitare. Gossr. locum sic intelligit: "ipsc me interficiam; hostis autem, qui sua manu necatum videbit senem, miserebitur, nec insultabit aut foedabit corpus, sed exuviis contentus abibit;" eandemque quaesitam horum verborum explicationem iam Abr. Vossius in Progr. Crucen. a. 1838. p. 3. iisdem fere verbis protulerat; Süpflius autem manu (quod ad hostes refert: "des Feindes Hand wird sich des lebensmüden Greises erbarmen") sine ulla vi pleonastice adiectum censet (ut Aen. VII, 604. Getis inferre manu lacrimabile bellum et Aen. XI, 453. Arma manu trepidi poscunt). Thiel., qui ipse bene perspexit, de voluntaria Anchisae morte cogitari non posse, manum tamen minus recte interpretatur per vim, ut omnino violentam mortem, naturali oppositam, significet. — "miserehitur hostis, ut, vel miseratione motus, me supplicantem, ut vita liberet me, occidat; saltem propter exuvias occidet me. Cf. inf. IX, 495. X. 676." Heyn. Vide supra. Thiel. apte comparat Sen. Troad. 327. Mortem misericors saepe pro vita dabit, et Serv. ad Aen. X. Pro petentis qualitate nonnumquam etiam more miseratio videtur esse. — 646. Facilie iactura sepulchri (cf. adnott. ad Ecl. IX, 60.). Corpus insepultum abiici, quod aliis tam horrendum, mihi non est grave. Sed cum iacturam sepulcri rem tristissimam fuisse constet, quae veteribus accidere potuerit (cf. infra IV, 620. VI, 333. 365. Ovid. Trist. I, 2, 50 sq. Catull. LXIV, 152. Gierig. et Iahn. ad Ovid. Met. VII, 611.) Gossr. de toto hoc loco sic iudicat: "Vss. 644-46. si abessent, abessent poëtae titubantis vestigia." et Peerlk., Ladew. et Dietsch. Theol. Verg. p. 32. not. 244. verba Facilis iactura sepulchri ut cum totius antiquitatis, tum Vergilii sensui repugnantia spuris iudicarunt. Sed verissime ea defendit Schrader in Muetzellii Zeitschr. VII. p. 727. tamquam necessaria ad Anchisae summam rerum omnium desperationem indicandam, ad quae potissimum spectet Aeneae responsio v. 568. tantumque nefas patris excidit ore. Wagn. apte conferri iubet Stat. Theb. VIII, 736 sqq., unde huc imprimis pertinent verba nec enim mihi cura supremi Funeris. - 647-649., Fundus fabulae in hymno in Venerem v. 287—289.: afflatus fulmine et secundum alios excaecatus, iuxta nostrum tantum debilitatus membrisque captus Anchises, quod consuetudinem cum Venere evulgarat. Cf. Excurs. XVII. ad h. l." Heyn. Vid. etiam Schirach. p. 319. - inutilis. Wagn. confert ἀχρεῖος δέμας, Aesch. Prom. 371. Blomf. et Conington Hom. Il. XVIII, 104., ubi Achilles reses se vocat ετώσιον άχθος αρούρης. -- ,,annos, vitam, demoror, labentes et decedentes diu vivendo detineo. Dictum alibi morari mortem, fata, Orcum, animam." Heyn. Cf. Aen. III. 481. fando surgentis demoror Austros. Hor. Od. III, 27, 50. impudens Orcum moror. Sen. Herc. Fur. 1257. Cur. animam - - Morer. Stat. Theb. VII, 364. serus tibi demoror - - umbras. Prop. I, 19, 2. Non moror extremo debita fata rogo. — 648. Anchises ab Iove fulmine ictus fertur, quod inter vina apud sodales de Veneris amore

Fulminis adflavit ventis et contigit igni."
Talia perstabat memorans fixusque manebat.
Nos contra effusi lacrimis coniunxque Creusa
Ascaniusque omnisque domus, ne vertere secum
Cuncta pater fatoque urguenti incumbere vellet.
Abnegat inceptoque et sedibus haeret in îsdem.

650

gloriatus erat. Cf. Hom. H. in Ven. 287 sqq. et Hygin. fab. 94. — divom pater etc. Cf. Aen. I, 65. — 649. "fulminis adflavit ventis, fulmine; quandoquidem aer fulminis iactu impulsus et rarefactus intercludit spiritum, res ad sensum vulgi obvia; etsi subtilius de ea physici tradunt; alibi: aura fulminis; unde ipsum adflare ductum." Heyn. Wakef. ad Lucr. V, 568. fulminis ventos explicat: "aëre, quem vis fulminis calefecerat." Videtur autem Vir doct. idem sibi velle, quod Thielius, qui, coll. Eurip. ap. Plut. Quaest. Sympos. IV, 2, 4. (T. XI. p. 177. Huten.), ubi βροντής πνευμα legitur, Aristot. Meteor. III, 1. Senec. Qu. Nat. II, 12, 54. Ideleri Meteorologia veterum p. 161. et Cortio ad Lucan. I, 151., physicorum illam sententiam respici censet, causam, cur fulmen non modo aedificia etc. incendat, sed etiam corpora permeans animantia occidat vel certe frangat et debilitet, ventum esse unum quodque fulmen comitans. Atque etiam Wagn. (coll. Lucr. VI, 269 sqq. Weichert. Epist. crit. p. 55 sqq. Barth. ad Claud. Pan. de Cons. Mall. Theod. 108. Interpp. ad Lucan. I, 151. et ad Silium I, 254.) verba Vergilii ex eorum opinione explicanda esse censet, qui ventum extrinsecus venientem esse causam fulminis nubibus excussi (cf. Ovid. Met. XI, 435.) et tonitruum affirment. Ceterum idem Vir doct. adflatus, adflare, de ambustione dici docet, coll. Liv. XXVIII, 23. ambusti adflatu vaporis et XXX, 6. saucii adflatique incendio et Soph. Antig. 135 aqq. πυρφόρος, δς τότε μαινομένα ξύν δρμα βαχχεύων ξπέπνει φιπαις έχθιστων ανέμων. Adflare autem aliquem aliqua re exquisitior est constructio, quam vulgaris adflare alicui aliquid. — contigit igni. Cf. adnott. ad Ecl. I, 17. — 650. Talia perstabat memorans, pro: perstabat memorare vel in memorando; non mutavit sententiam suam. — fixus, affixus loco, non discedens domo. Cf. v. 699. Ceterum totus hic versus iteratur in Anth. Lat. I, 172, 84. — 651—654. "Lugubris sane et miseranda rerum facies, si singula cogitas. Nos contra orare non desistimus effusi lacrimis exquisite pro in lacrimas." Heyn. Ad constructionem Peerlk. comparat Val. Fl. VII, 34. tali effunditur ira, pro: in iram, i. e. effundit iram. Codd. quidam deterioris notae effusis lacrimis, ut VI, 686. et al. Cf. supra v. 271. III, 312. X, 465. etc. Nos contra effusi lacrimis - sc. sumus — ne: i. e. multis cum lacrimis oravimus, obtestati sumus, ne -; quare Comma, quod erat post contra, cum Wund., Iahn. et Wagn. sustulimus. — 652. vertere secum, evertere, perdere. Vid. ad I, 20. et Burm. ad Val. Fl. II, 752. — 653. , cuncta; nam cum non sunt relicturi Anchisen, simul omnes intereant necesse est." Goser. -fatoque urgenti incumbere, ultro operam dare, ut magis etiam urgeat, ideoque instantem perniciem accelerare. Heyn. comparat currentem incitare, praecipitantem impellere et similia, Thiel. autem timentem terrere Aen. XII, 875., et Gr. τρέχοντα vel σπεύδοντα ὀτρύνειν. Cf. etiam adnott. ad Aen. XII, 875. Cum locutione fato incumbere cf. Liv. III, 16. inclinatis rebus et Cic. de Or. II, 79. extr. inclinato iudici incumbere. Quae Henry in Tw. years II. p. 113. et Philol. XI. p. 623. de h. l. scripsit (quem explicat: ultro aggravare fatum urgens), ea vir doct. nunc ipse retractat; Voss. autem in Progr. Crucenac. 1838. p. 12. interpretatur: adniti ad fatum imminens avertendum et Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 109. incumbere fato ex analogia locutionis incumbere gladio, ferro, (Auct. ad Herenn. I, 11. et Phaedr. I, 10.) de eo intelligendum censet, qui in gladium velit incumbere; quod vix probabitur. Ceterum urgere haud raro de fato dicitur. Cf. Liv. V, 22, 8. 36, 6. XXII, 43, 9. — 654. .. Commode verbum haerere iungitur notionibus in incepto et in iisdem sedibus, ut significetur, Anchisen nec loco suo motum et animo immoto fuisse. Eadem compositionis suavitas est apud Cic. Cat. II, 5. f.

Rursus in arma feror mortemque miserrimus opto.

Nam quod consilium aut quae iam fortuna dabatur?

"Mene efferre pedem, genitor, te posse relicto

Sperasti? tantumque nefas patrio excidit ore?

Si nihil ex tanta superis placet urbe relinqui

Et sedet hoc animo perituraeque addere Troiae

Teque tuosque iuvat, patet isti ianua leto,

Iamque aderit multo Priami de sanguine Pyrrhus,

Si et in urbe et in eadem mente permanent, ea, quae merentur, exspectent." Heyn. De collocatione Praep. in non minus ad incepto quam ad sedibus pertinente vid. ad Aen. I, 544. et de forma isdem pro iisdem ad Aen. III, 158. — 655. Rursus in arma feror. Vid. supra v. 337. -- 656. Plures Codd. omittunt iam, hisnte versu. Sed recte Burm. docet, Iam hic necessario requiri, cum sensus sit: post omnia, quae tentata sunt frustra. ad servandum patrem etc. nihil iam restabat, quod experirer; coll. adnot. sua ad Ovid. Art. II, 597., iam amplius infra III, 260. et iam iam IV. 371. cett. — quae fortuna, quae salutis via. Cf. adnott. ad Geo. III, 452. — 657. .. Ad patrem Anchisen conversus haec dixit. Affectus impetum nota pulchre expressum abruptis etiam sententiis." Heyn. De omisso verbo dicendi vid. adnott. ad I. 335. — Mene. Ribbeck. cum Schol. Veron. hic et II. 657. scripsit Men. ut etiam III, 319. Pyrrhin, VI, 779. viden. X, 668. et XII, 503. tanton. Cf. Schmid. Elem. gramm. I. p. 175 sq. et Ribbeck. Proleg. p. 435. – efferre pedem, ut infra v. 753. gressum cxtulerim. Praesens autem efferre, post sperasti, pro elaturum esse, ut ctiam IV, 305. et V. 18. (ubi vid. adnott.) et post promittere IV, 487. -Sperasti, exspectasti, credidisti. Cf. adnott. ad Ecl. VIII, 26. — taxtum nefas, sermo suadens rem tam nefariam. Iure enim nefas videtur filio, patre relicto et hostium crudelitati dedito, fugam capere. — ezcidă ore. ...Bene excusat patrem dicendo excidit. et ipse temperat obiurgationem."
Serr. Ceterum of. VI, 686. rox excidit ore ibique adnott. et locus simillimus Ovidii Met. VII. 171 Quod. inquit, Excidit ore pio, coniux, scelus? -- 660. Et scilet hoe animo, haec stat sententia. Cf. IV, 51. V. 418. VII. 368. 611. XI. 551. Anth. Lat. I, 178, 203. Ex sedet hoc animo ex hec ipse loce sumptum! Sen. Phoen. 141, hoc animo sedet. Val. Fl. VII, 427. Occumbere tandem Possumus: idque sedet. Plin. H. N. II, 7, 5. sedere coepit sententia hace (laud. R. Pros. I, 121. et Flor. II, 15, 9. sententia sedet Graevii Ind. ad Florum v. sedere et Ruhnk. ad Ter. Eun. II. 1. 18. Vid. ctiam infra ad v. 750. — 661. "patet isti ianus leto, ad talem mortem ab hoste accipiendam via patet; ea mors facile arcessi poterit." Heyn. Nescio tamen, an rectius explicueris: morti patet illa ianua, per quam ad te accedat, quae etiam Henrici videtur esse sententia, cum Tic. years II. p. 114.) comparet Plin. Epist. I, 18. Wa ianuam famae patefecit et Ter. Heaut. III., 1, 72. Quantam fenestram ed nequitiam patefeceris! Multi Codd. istic; sed vulgatam agnoscit etiam Pompeius Comm. Donati p. 341. Cf. Hand. Tursell. III. p. 462. — isms leti aliquoties apud Lucretium legitur I, 1105. III, 829. V, 374. Cf. etian Stat. Theb. III. 67. et Burm. ad Val. Fl. III. 386. Thielius Wagn. ad Eleg. ad Messal. p. 27. conferri iubet. - .. At v. 662. 663. mors foeda, qualis obtigit Priamo, caeso in eius conspectu filio: v. 502. 530. Ita refellit ista v. 645. 646. miserebitur hostis etc. Heyn. - lamque, i. e. iamiam, cito. Cf. Val. Fl. II. 147. lamque aderunt. Silius II, 208. lamque aderat et adnott, ad Aen. IV, 566, et 1, 272. - aderit autem pro adveniet. Vid. ad Ecl. II, 45. — multo de sanguine, quem effudit sine ulla senis miseratione; de sanguine autem non solum ad tempus est referendum, quasi sit: statim post caedem Priami, sed cum aderit coniungendum, in quo inest notio discedendi ab eo loco, ubi Priamus est interfectus. Eaden ratione explicandi sunt Plaut. Most. III. 2. 9. non bonus sommes est de prandio (gleich rom Tische veg'. i. v. de prandio venienti; Cic. ad Att. XII. 3. relim scire, hodiene station de auctione aut quo die venias, et similes loci. — Peerlk, nomen Priami abesse malit, quod ex versu 663. taGnatum ante ora patris, patrem qui obtruncat ad aras. Hoc erat, alma parens, quod me per tela, per ignis Eripis, ut mediis hostem in penetralibus utque Ascanium patremque meum iuxtaque Creusam Alterum in alterius mactatos sanguine cernam?

665

tice intelligatur, et fatetur sibi magis placiturum: Iamque aderit multo maculatus sanguine Pyrrhus. — 663. Gnatum ex plurimis et optimis Codd., inter quos Medic., suadente iam Wund., cum Wagn. recepimus. Cf. adnott. ad Ecl. V, 22. — patrem qui. Multi Codd. patremque, quod non erat cur Iahn. ad v. 275. praeserret; nam constat, Pron. relat. interdum in Copulam que mutatum esse, ubi duo nomina cognatae significationis, ut h. l. gnatum et patrem, iungi librariis videbantur. Wagn. confert supra I, 109. Saxa vocant Itali, mediis quae in fluctibus, Aras, ubi in multis Codd. est mediisque, ob saxa - - Aras. — obtruncat. Mentel. I. a m. pr. obtruncet, quod Heins. praefert. Sed vide adnott. ad Aen. I, 99., Iahn. ad Aen. II, 275. (qui bene explicat: ,,quem cum viderim patrem obtruncasse, non alium mihi animo repraesentare possum, quam obtruncantem, qui solet obtruncare," et Thiel. (,,qui talis est ut - -; cui in more est obtruncare"), quibus iure adsentiuntur Freudenberg. Vind. Verg. p. 17. et Haeckerm. in Zeitschr. etc. l. l.; idemque sibi velle videntur Serv., Heyn. et Gossr. obtruncat simpliciter per obtruncare solet interpretantes. Ceterum ad aras non minus quam ante ora patris rei foeditatem mirum quantum augere, non est cur memorem. Peerlk. comparat Hegesipp. de excid. Hieros. V, 22. quam crudelis sit, qui filios ante ora patris iugulat. — "In versibus 664—67. primum notes eripis pro eripuisti, quod ad auxilium Veneris v. 632. 633. referendum; tum in verbis hoc, quod -- eripuisti, erat, ut cernam insolentiam consecutionis temporum; quae quidem tollitur, priore sententia ita mutata: An me, mater, ideo servasti, ut cernam?" Wund. Iahn. autem ad v. 275. censet, cum hic et Hoc erat, quod me eripuisti, ut cernerem et Hoc igitur consilio me eripis, ut cernam, recte dici potuerit, poëtam utrumque coniunxisse. Mihi locus ita explicandus videtur, ut *Hoc erat* ianı antea captum Veneris consilium significet, quo omnis eius agendi ratio spectet (das also lag zum Grunde), eripis autem non solum ad praeteritum, sed etiam ad praesens tempus referendum sit, quo Venus in Aeneae servandi et tutandi studio adhuc perseveret. Longe igitur acerbius et ad Aeneae affectum accommodatius h. l. Praesens eripis (i. e. eripiendum curas s. servas) Perfecto, cum Aeneas hoc matris se servandi studium sic in unum idemque (praesens scil.) tempus cum ils incidere significet, quae illius promissum (v. 620.) irritum reddant. Neque aliter hunc locum intellexerunt Thiel., qui multa de eo disputat, et Freudenberg. l. l. p. 18., qui recte adversatur Peerlkampio coll. Aen. IV, 675. conficienti Hoc erat, alma parens? Sic me per tela, per hostes (per ignes?) Eripis. De formula Hoc erat, quod cf. Prop. III, 19, 1. (II, 24, 17.) Hoc erat in primis, quod me gaudere iubebas. Vid. etiam Aen. IV, 675. et Claud. B. Gild. 236. Hoc erat? in fratres medio discordia Mauro Nascitur? Ladew. comparat Cic. Rosc. Am. 35, 99. Quid erat, quod Capitonem primum scire voluerit? (= cur voluit?) Cf. Barthii Adv. XLV, S. Lambin. ad Hor. Od. I, 37, 4. Burm. ad Petron. 93. Schmid. ad Hor. Ep. I, 4, 7. et Heindorf. ad Hor. Sat. II, 1, 6. Ceterum pro Hoc Moret. I. et III. a m. pr. Hocce, Montalb. Witt., Bern. II. a m. sec. et Grammatici (Prisc. XII, 5, 25. p. 948. et XIII, 3, 9. p. 958. Velius Longus p. 2219. P. Probus p. 1390. Marius Victor. I. p. 2467. Terent. Maur. v. 1583 sqq. alii: cf. etiam Ribbeck. Proleg. p. 214. Hocc, quod Wagnero recte videtur esse inventum Grammaticorum de metro sollicitorum, coll. Santen. ad Terent. Maur. p. 253 sqq. et Varr. Lectt. ad Ecl. III, 5. Aen. IV, 22. XI, 16. — 665. mediis hostem in penetralibus. Cf. supra v. 508. medium in penetralibus hostem. — 666. "Parrhas. Ascanium Anchisemque patrem, iuxtaque C., quod erit fortasse qui praeserat; sed repetitum hoc e v. 747.; et melius ista patremque meum filii affectum exprimere videntur." Wagn. Ad totum huius loci colorem conferri potest Aen. I, 253. - 667. Alterum in alterius sanguine Arma, viri, ferte arma; vocat lux ultima victos.

Reddite me Danais; sinite instaurata revisam

Proelia. Numquam omnes hodie moriemur inulti."

Hinc ferro accingor rursus clipeoque sinistram

Insertabam aptans meque extra tecta ferebam.

Ecce autem conplexa pedes in limine coniunx

Haerebat parvumque patri tendebat Iulum:

"Si periturus abis, et nos rape in omnia tecum;

Sin aliquam expertus sumptis spem ponis in armis,

Hanc primum tutare domum. Cui parvus Iulus,

Cui pater et coniunx quondam tua dicta relinquor?"

Talia vociferans gemitu tectum omne replebat,

mactatum, mixtum sanguinem simul mactatorum. — 668. Arma, scil. quae domum ingressus deposuerat. — arma ferte. Cf. IX, 37. XII, 425. et similes locos III, 234. X. 242. etc. Verbo Arma, viri, ferte arma iterantur in Anth. Lat. I, 175, 446. — rocat lux ultima victos, significanter pro: manet nos mors s. moriendum est! - 669. Reddite me Danais: idem color inf. X. 61. Cf. etiam VI, 545. et Ovid. Met. XIII, 78. Reddle hostem. - 670. numquam pro non, nullo pacto, ut Ecl. III, 49., ubi vid. adnott. — "Ipsam sententiam gravius extulit Hom. II. XXII, 304. 305. — 671 sq. Ante oculos fuisse h. l. Hom. Iliad. VI, 394. 399 sqq., ubi de discessu Hectoris ab Andromache agitur, notarunt iam viri docti: uti noster Val. Flacco in Aesone et Alcimede effingendia I, 762 aqq. fuit. — manum insertabam clipeo, loro clipei vel ansae. Supra v. 393. erat indui clipenm." Heyn. Vid. etiam Schirach. p. 460., qui conferri inbet Klotzium in libro *Ueber d. Nutzen und Gebrauch der geschnit*t. Steine p. 105. Inserture legitur v. c. ap. Petron. c. 97. secures inserture commissuris. Sen. Epist. 55. manum leonibus insertare. Sil. V, 483. arbor insertans caput nubibus, et alibi. — 672. aptans. Aptare (anpassen) saepe de armis induendis dicitur. Cf. II, 390. IX, 364. X, 131. 305. XI, 8. etiam XII, 55. — 678. conplexa pedes. Cf. Hom. II. I, 512. ds ήψατο γούνων. — in limine coniunx haerebat. Respexit hunc locum Val. Fl. I. 762. Contra effusa manus haerensque in pectors coniux. - 674. patri significantius, quam mihi. Cf. adnott. ad Aen. I, 49. et IV, 31. De Dativo verbo tendendi adiecto vid. infra v. 655. Cic. pro Font. 17. Caes. B. Gall. VII, 448. Calpurn. Sic. III, 36. etc. et adnott. ad Ecl. II. 30. — tendebat non solum i. q. ostendebat, ut Heyn. explicat, quamquam ap. Apoll. Rhod. I, 557. legimus. σύν και ο παράχοιτις - - Αχιλήα φίλω δειδίσχειο πατρί, sed potius pro porrigebal positum. Cf. Geo. IV, 535. — 675. Vid. supra ad v. 657. in omnia, ut omnia tecum perferamus. Cf. Lucan. X, 461. quem ducit in omnia secum, ubi vid. Burm. In Anth. Lat. I, 175. 385.. ubi alterum huius versus hemistichium iteratur. legitur aut nos rape. -- 676. expertus, fortibus facinoribus priorum temporum. Thiel. minus recte explicat: doctus prodigiis. -678. Coniunx quondam tua dicta. "Quondam acerbo cum dolore, quasi iam desierit esse eius coniux, et quasi ille pristini amoris oblitus sit. Cf. Tibull. III, 1, 23. Haec tibi vir quondam, nunc frater, casts Neuera, Mitta." Haec Wagn., rectius quam Schirach. p. 556. haec adnotans: "Respicit quippe vocabulum ad futurum tempus; relinquor, inquit Creusa, tua dicta coniunx. quondam; i. e. relicta olim modo tua coniux fui, non amplius; praeteriit nomen." Burm. comparat infra IV, 324. coll, cum v. 431. — cui relinguor? sc. hostibus. Cf. infra IV, 323. cmi me moribundam descris, hospes? Cod. Med. a m. pr. relinquar; sed Indicativus in hac interrogatione aptior, cum res ipsa (se ab Aenea relictum iri) certa sit, et illud tantum incertum, cui relinguatur. Cf. III. 88, 367. et Wagn. Qu. Virg. XXXI. 4. Ceterum totus v. 678. repetitur in Anth. Lat. I, 178, 202., ut prima eius verba Chi pater et coniunx ibid. I, 170, 40. et seqq. Talia rociferans ibid. III, 81, 81. — 680—684. "Mutat An-

680

Cum subitum dictuque oritur mirabile monstrum. Namque manus inter maestorumque ora parentum Ecce levis summo de vertice visus Iuli Fundere lumen apex tactuque innoxia mollis Lambere flamma comas et circum tempora pasci.

chises consilium, omine oblato. Flamma e capite micans ostentum et praesagium regiae dignitatis, vel ex narratione de Servio Tullio notum Liv. I, 39. Cf. inf. VII, 73 sqq. Doctus autem Anchises auguralis scientiae Veneris munere. Vide Ennii et Naevii locos apud Probum in Ecl. VI.; cf. Fragm. Enn. p. 11. 12." Heyn. — 680. subitum. Medic., Pal., fragm. Veron. aliique Codd. (Gud. et Bern. II. certe a m. pr.) exhibent subito, quod etiam legitur in Anth. Lat. I, 178, 420., ubi hic totus versus iteratur. Sed solet Vergilius in hoc maxime vocabulo Adiectivum Adverbio praeferre. Cf. imprimis Geo. IV, 554. et Aen. VIII, 81., praeterea autem Aen. IV, 571. VII, 64. 95. 446. 479. (Ovid. Met. XIII, 891. Lucan. I, 311. Val. Fl. I, 641. etc.) Quare etiam infra V, 522. Heins. ex paucis Codd. recte subitum edidit, quod haud dubie magis poëticum. Heyn. subito ex compendio scripturae subitū, rectius autem Wagn. ex sono proximi voc. dictu ortum censet (ut primum subitu scriptum sit, quod apparet in fragm. Vatic., et inde factum subito). Vid. ad Aen. I, 104. — 681. manus inter, dum Iulus erat in manibus parentum. Cf. IX, 502. XI, 311. Anth. Lat. I, 45, 9. et Hand. Turs. III. p. 388. — inter or a, in conspectu patris matrisque, qui stant sibi invicem obversi. — maestorumque. Vid. ad Aen. V, 47. — 682 sq. Respexerunt hunc locum Silius XVI, 119. subitus rutilante coruscum Vertice fulsit apex crispamque involvere visa est Mitis flamma comam et Claud. IV. Cons. Hon. 192. ventura potestas Claruit Ascanio, subita cum luce comarum Innocuus flagraret apex Phrygioque volutus Vertice fatalis redimiret tempora candor. — 683. Fundere lumen. Cf. Val. Fl. I, 572. lumenque innoxia fudit. — "apex, flamma in apicem acuminata; is visus est fundere lumen de vertice Iuli, h. e. lucere; ut Ovid. Fast. VI, 636. inque coma flammeus arsit apex." Heyn. Adde Ovid. Met. X, 279. Flamma ter accensa est apicemque per aëre duxit, ex Pont. IV, 9, 54. detque bonum voto lucidus omen apex. Fast. VI, 636. inque comis flammeus arsit apex, et Val. Fl. III, 188. illos nova lux subitusque diremit Frontis apex (de Castore.) (Quae Henry in Tw. years II. p. 115 sqq. de h. l. scripserat, postea in Philol. XI. p. 623. retractavit nobiscum Heynio adsensus, quo supervacanea redduntur, quae Conington de eius explicatione disputat.) Schirach. p. 333. Burmanno adsentitur, apicem minus recte de eminente virga pilei Phrygii (qui, ut pueri, levis esse debuerit) intelligenti, quod adversatur versui 685., unde patet, caput Iuli non fuisse pileo vel galea tectum. Levis autem etiam flammae aptum esse epitheton, nemo non videt. De ipsa re ex animalium natura electrica, quam vocant, explicanda Thiel. conferri iubet Ideleri Meteorologiam veterum p. 161. — 684. Heyn. conjungit verba lambere tactu, contactu; sed rectius Wund. iungenda censet tactu innoxia, i. e. quae tactu non nocet, nihil consumens. (f. Geo. III, 416. malu tactu vipera. Alii Codd. tractu; quam lectionem defendunt Schirach. p. 620. et Bothius. Sed tractus flammae per longum spatium ductae ab hoc loco, ubi flamma tantum in apice enicuit, alienus. Sic vocc. tactus et tractus etiam Geo. III, 502. confusa. -- mollis Lambere comas. Mollis enim Accus. est iungendus cum voc. comas; si pro Nomin. haberemus cum flamma iungendo, duo epitheta idem fere significantia uni nomini tribueremus. Cf. etiam infra IV, 66. Martial. IV, 42. Mollesque flagellent Colla comae. Tibull. I, 8, 9. Quid prodest molles coluisse capillos. Hor. A. P. 33. Molles imitabitur aere capillos, alios. Codd. quidam deterioris notae exhibent molli, haud dubie ad tactu relatum, "non male," ut Ribbeck. censet. Sed optimorum Codd. lectio non sollicitanda, in quo, ut in coniungendis verbis mollis comas, praeter ceteros recentiores editores etiam Henry in Philol. XI. p. 623. et Haeckerm. in Zeitschr. XIX. p. 109. mecum consentiunt. Imitati sunt h. l. Silius XVI, 119. Subtus rutilante coruscum Vertice

Nos pavidi trepidare meta crinemque flagrantem Exemere et sanctos restinguere fontibus ignis. At pater Austises oculos ad sidera lactus Extulit et caelo palmas cum voce tetendit: "Inppiter omnipotens, precibus si flecteris ullis, Aspice nos; noc tantum; et, si pietate meremur,

fuluit apez crispançue involvere vius est Mitis flamma comum (qui mate mellie pro Nomia, videtur habutuse et Gratius Cyneg. Done (Vulcame iliam melliter aran Lamist. Vale etiam adnott. ad Eci. II, 72. coll. cun nice ad Eci. IV. 20. - la moere processe ut non: die Flamme lockt ga Linear. Vis. Ass. III. 574. His Sai. I, 5, 73. flamma - - properated lumbers testan, sam 400 loss et. Lacr. II. 191. Nec, quon misalinat ignes ad ueta ilentran. Et etieri samma degustant tigna trabesque. -- parci, di. crescere, ex natura l'ammae, quae materia inventa unque alitus et angetus. Co praetes muitas alice locus Ovid. Met. XIV, 467. Postquam alia cressaia est lluss. et Dimuss pacerunt Pergama flammas. Bervins outspares princere crima Aca. VII. 301. — 685. trapidare Schirachio p 621. qui enniere Aen. IV. 21. et IX, 114.) idem est, quod cum trepications accurrent: sed ad currendi noto verbo inesse non potest, etc. interdum significat ablie opertrare -- paridi metu iungendum esse doort Wakel, at Lucy II, 44., qui, oill Had. Epit. v. 717. Ille timere parens. Vitim concedite, dirit, hune beam sie explicat: "nos, meta palpitantes festinare et opera celeri subvenire." Nihil tamen interest, utrum puvide metu, an puvidi trepidare coniungamus, cum baec omnia unam emidemyte sententiam efficiant. — crinem flagrantem Ezcutere. Cl. Otto. Met. XII. 230. arichen de crinibus ignem Excutit (a Coningt. land. — 686. equation, quies utpote caelitus missos violari nefas est. Bervius minus recte: ...non quos tune sacros sciebant, sed quos mox probaturi sunt." Socres esset des alicui sacratos, quod ab hoc loco alienum. Cf. de hoc discrimine notissimo Inceleri. Syn. III. p. 198. et V. p. 348. funtibus, mia es fintibus hausta. Ci. adnott. ad Geo. IV, 376. Ceterum de Intnitivo absoluto, vehementiorem animi affectum, pavorem maxime et trepidationem indicante cf III. 666 sqq. VI, 489 sqq. IX, 538 sq. cett. et Wagneri Qu. Virg. XXX. 2. - 688. caelo, ad caelum. Vid. adnott ad Ecl. II. 30. et supra v 674. cum adnot. — palmas cum vocs tetendit. (I. supra v. 405. et X. 666. ibique adnott. cum Stat. Theb. VIII, 146. frustraque manus cum voce tetendi. — 689. Cf. simillimse preces infra V. 557 sqq. Anchises a Venere arte augurandi imbutus esse ferebatur, quam etiam infra exercet III. 539.. in quam rem Conington conferri inbet Ennii fragm. Annal. I. 17. p. 7. Vahlen.] Doctueque Anchies Venus quem pulcherrima dium Fata docet fari, divinum ut pectus haberd et Naevii Bell. Pun. I. ir. 2. Postquam ares aspexit in templo Anchisa. Praeterea cf. Dion. Hal. I. 45. et Engel Aypros II. p. 321. - precious si flecteris ultis. Cl. adnott. ad Ecl. II, 27. et Geo. I, 7. Repetuntur haec verba in Auth. Lat. I. 175. 26. -- 690. ... Aspice nos. Heyn. explicat per: respice nos: sed recte Wund, docet, respicere esse curam habere, iuvare; hie autem Anchisen id praesertim expetere, ut Iupiter in se suoque oculos convertat, ideoque aspire simpliciter esse i. q. Enificate. Wagn. 'quem sequuntur Haupt., Ladew., de h. l. etiam in Zeitschr. f. d. Alt. B'iss. 1546. p. 1039. disputans. et Ribbeck., vulgarem rationem, ex qua locus sic distinguitur: Aspice nos; hoc tantum scil abs te peto), admodum languere iudicans, uno tenore scripsit: Aspice nos hoc tantum, atque in edit. min. ubi clarius mentem suam exponit, quam in maiore) sic interpretatur: "i. e. hanc tantum adspectum nos adspice, routo μόνον ήμες Enistation, eatenus duntaxat res nostras adspice, i. e. omnis Troianorum fortuna cum corruerit, hanc tantum eius partem adspice." Putat enim vir doct., ut dicatur pugnam pugnare, furorem furere et similia, ita etiam, si dicas aequora curro (Aen. V. 235., hoc fere idem esse quod curro cursum maritimum, id te hortor i. q. eum hortatum te hortor, etc., ideoque etiam hoc tantum aspice significare posse: hunc tantum adspectum nos

Da deinde augurium, pater, atque haec omina firma." Vix ea fatus erat senior, subitoque fragore

adspice; quod mihi quidem nondum persuasit. Quare huic contortae explicationi praefero longe simpliciorem. Hoc unum enim cupit Anchises, ut se adspiciat Iupiter, cum misericordiae movendae hic unus adspectus plane sufficiat. Precatur igitur: Adspice nos! addens hoc tantum, quod non tam cum reliquis editoribus et Schol. Stat. Theb. XI, 192. (ubi sane non minus quam ap. Claud. R. Pros. III, 299. ad Hoc tantum supplendum est precor) explico: hoc tantum, non plura, abs te peto, quain sic potius: hoc tantum dico (collato loco Aen. IX, 636., ubi finitis Ascanii precibus adduntur verba Hoc tantum Ascanius, scil. dixit, et supra v. 79. Hoc primum, scil. fateor); ut hic sit sensus: non opus est multis verbis, sufficit hoc unum, ut nos adspicias, adspectus enim ipse clarius loquetur, quam verba nostra poterunt. Loco ita intellecto quid languidum et absonum insit, non video. Abruptius autem loqui Anchisen, si affectum hominis et tempus, quo has preces facit, consideramus, neminem potest offendere. Si vero in Cod. Med. post voc. nos nulla apparet distinctio (quod Wagnero libenter credo, quamquam Ambrog. illius Codicis editio, quae mihi ad manus est, distinctionem addit), hoc profecto non multum probat, cum in distinguendi signis vel additis vel omissis ne huic quidem Codici magna concedi possit auctoritas. Contra vero Henry, qui (ut etiam Bryce, Conington et Haeckerm. in Zeitschr. f. d. Gymn. W. XIX. p. 109.) mecum consentit, in Tw. years II. p. 119. asseverat, in fragm. Vat Codici Med. non postponendo clare distingui ASPICE NOS. HOC TANTUM. Süpflius (cam Wagn. certe conjungens verba Aspice nos hoc tantum) hoc habet pro Accus. remotioris Obiecti ad aspice pertinente, locumque sic interpretatur: "blicke uns nur in dieser Sache, nur in so weit an;" Gossrav. autem, insolentiorem Copulae traiectionem statuens et Pron. hoc non curans, locum sic explicat: "und wenn wir so viel durch unsre Frömmigkeit verdienen, ac si scriptum esset: et tantum si pietate meremur; quare etiam locum sic distinxit: Aspice nos; hoc tantum et si p. m. Ceterum aspicere verbum proprium de diis propitiis, qui humanas res prospiciunt, non, ut irati, oculos avertunt. Cf. I, 526. IV, 372. — Verba aspice nos tantum (sine hoc) repetuntur in Anth. Lat. I, 147, 30. (cf ibid. I, 178, 390.), ut sequentia et si pietate meremur ibid. 178, 27. — 691. si - - deinde eadem ratione sibi respondent, qua alibi si - - tum, cum - - tum. Vid. adnott. ad Ecl. III, 10. et Aen. III, 609. — Codd. et editt. vulg. lectio est Da deinde auxilium. Peerlk. autem, qui putat, unum idemque esse aspice nos et da auxilium, pro auxilium coni. augurium; et sane sic olim lectum fuisse, apparere videtur ex Probi schol. ad Ecl. VI, 31. p. 352. L. sive p. 14. K., qui locum nostrum sic affert: Da deinde augurium atque haec omnia (quod etiam in Gud. a m. pr. legitur) firma, et ex Pomp. Sabino, qui allato hoc Probi scholio sic pergit: "Et Apronianus auxilium legit etc." Quare etiam Keil. in Philol. II. p. 167. (coll. Cynthio Cret. in Mai Auct. class. VII. p. 386. et Aen. X, 254.) Probi lectionem in contextum vult recipi, atque Haupt., Ladew. et Ribbeck. (cuius cf. Proleg. p. 192.) certe augurium re vera receperunt, quos etiam nos secuti sumus, quia sic hic versus apte respondet versui 703. et augurium melius quadrat ad seqq. verba haec omina firma, quam auxilium. Cf. etiam X, 255. (Schrader quoque in Muetzell. Zeitschr. VII. p. 727. lectionem augurium iure vulgari praesert.) Wagn, tamen etiam in Philol. Suppl. I. p. 334. et XV. p. 351. vulgarem lectionem defendit, cum "verba adiecta si pietate meremur ad maius quidpiam, auxilium, videantur spectare, quam ad omen alio viso firmandum et Troiani sine praesenti deorum auxilio e tantis periculis evasuros se sperare non potuerint," quod probat Haeckerm. l. modo l. p. 110., ut etiam Conington a Codd. lectione, quam praeterea tueatur Boëthii auctoritas de interpr. ed. sec. p. 29. (ed. Basil. 1546.), non vult discedi, cum altera lectio ex III, 89. huc translata videatur. — 'haec omina firma, signo aliquo dato ostende, bonum hoc esse auspicium, secundum auguralem disciplinam; ut docet Serv., qui haec adnetat: "Non enim unum omen vidisse sufficit, nisi confirmetur ex simili. Nam si dissimilia sunt posteligique aestin et de caent acien des unidens desla decen cucara notae cun mos cocarrie. Llean summa super accencem cumina desti Ceramina lódesa carren de cacione sirra diguamenante vida: una acceptamble sucas. Los inesen es las circum des sucione inment.

915

ther mornion prime. The same The In This confers & IV. 127. мань в расписирый диск. 2000гг годом 1910гг. — 🐠 Алейные дочесь statim erentain insent. Begil untern ilden Sim fel II. F son — enbitoque esc. De moet se minu. referm que - - en emparmes, vie que Virg. XXXV. C. 12. Construction and conjugate recommendation at expression and principles adjust their included in the folgold continues. ander große dem gerne under alle die ennyere kornideringen iderligke etiam propositione l'estorille sur et mos stilles bittes paterent més den. XII, el. mondian et mondiant et Herringen. Livere de lieus quindam Tanta Gana a 1865. ; 😕 interium suidu Cogaliam, veluti III. S. V. \$67. Will. 620. M. 2st. std. Albe Sec. H. Sn. Rappe admott. Association of the the term of the state of exception a Particula our metroculou status security Verten finitum alterius september, jus de re vol septe al v 172 alterius — fragorem Wasel, ad Lucy. V. die, reste interpretation per suell s'enfractionem vel factions industrie - 663. Intonnit lorenne vel. It Hample et Ribbeck. serioust, become. Vol. II. edit. et el simera sá Geo. IV. 7. — 695-1998. "Stella cadena. mete il genta. Il Spant di Callin in Del 38. p. 410. sup. 666. L 366 seg. . erat inter promostical at nunc anspicium, et quinem fague enschiendise. Respeniese viletar poéta Hom. Miad. IV. 75 1949, et Apoll IV. Zes 1834. Miran tamen, qu'el ignis fatuus h. L'eun valitre evelepetate est et eum sulfure, halitu - - - I sam augurii rationem per partes explicat Service: malim rem ad physicae rationes revocatam. Impenda: della ducera facera ranka cura luce, habens speciem facis longre, bute v. 45%. Longo limite milita distincers." Heya. Cf. Valer. Fl. I. U.S. Topiter ingenti flanssomten differentem untila sules directi per inane facem; Ovid. Met. XV. 549. Fland diferumque trahens spatioso limile erinem Stella micat; Selec. Trai. 336. Et stella longa semitam flamma trahem, et infra Aen V. 526. Fix hand ran dicitur de stellis crinitia alinque meteoria. Cf. Liv. XLI. 21. faces endem nocte plures per cuelum lapone curd. id. XLIII., 13. Cic. Cat. III. S. 15. de Div. I., 11, 15. Sen. Nat. Qu. VII, 5. Plin. H. N. II, 26, 25. — 694. cucurrit. Cf. Benec. Thyest, 695. E care arthere cucurrit limitem sidus trakens. Similiter Luci. V, 652, de sole: Imparibus currens ampractibus. Cf. etiam infra VIII, 392. ibique adnett. — 696. Idae - - silva. Sic III, 112. Idaeum nenous. ibid. v. 105. mons Idaeus cett. De silvoso lda vid. Strab. XIII. in. Mela I, 15, 2. Plin. V. 30, 32, alios. Continebat imprimis multas pinus (Aen. V., 449. X. 230., quare etiam pix Idaea Geo. III, 450.) celebrabatur. Ceterum de ipso monte, qui etiamnum eodem nomine appellatur, cf. liber meus geogr. II. p. 112. - 697. Heyn. mavult deleri signum interpungendi post vias; cui recte adversatur lahn.. cum sensus sit: Illa super summa culmina tecti labitur, in Idaea silva lucens se condit et vias signat. — signantemque qua Copula hoc Participium connectitur cum antecedente labentemi vias, signa quaedam cursus sui (scil. fulgorem quendam relinquentem. Cf. V., 526. signavitque viam flammin. Altera autem explicatio, quam Conington profert, coll. Claud. de land. Stil. II, 291. et Apoll. Rh. IV, 296.: symbolice ostendentem viam Aenese ingrediendsm (,,symbolizing the path which Aeneas was to take") nimis quaesita videtur. — tum, postquam stella se condidit. Wakef. temere coni. dum. Vid. adnott. ad Geo. II, 296. et Aen. V, 455. — "longo limite vulcus Dat lucem: omnis eius via, sulci instar in caelo quasi impressa, clariore luce effulget; nam clariorem factam esse necesse est, quia splendor ipsius stellae non amplius ei officiebat." Wagn. Iam Heins. et Burm. comparant Ovid. Met. XV, 849: Flammiferumque trahens spatioso

700

Hic vero victus genitor se tollit ad auras
Adfaturque deos et sanctum sidus adorat:

"Iam iam nulla mora est; sequor et qua ducitis adsum.
Di patrii, servate domum, servate nepotem.

Vestrum hoc augurium vestroque in numine Troia est.

Cedo equidem nec, nate, tibi comes ire recuso."

limite crinem Stella micat et Sen. Thyest. 698. E cavo aethere cucurrit limitem sidus trahens, Conington autem Val. Fl. I, 568. [ingenti flammarum nubila sulco Direxit per inane facem] Lucan. V, 562. [lapsa per altum Aëra dispersos traxere cadentia sulcos] et ólxós in loco Apollonii modo laud. — dat lucem, i. e. lucet, circumlocutione Vergilio admodum frequentata. Sic Aen. I, 687. et VIII, 405. amplexus, I, 398. cursum, fugam, X, 870. VIII, 570. et XII, 383. funera,  $1\nabla$ , 370. IX, 292. lacrimas dare etc. Saepius etiam dare gemitum (I, 485. II, 53.), sonitum (Geo. II, 306. Aen. V, 139. IX, 667. X, 488. XI, 458. XII, 524.), sonorem (Geo. III, 199.), ululatum (Aen. XI, 190.), voces (VII, 560. XI, 534.) et similia. — 699. Hic vero i. q. infra V, 659. Tum vero. Cf. adnott. ad Aen. I, 728. Coningtonis enim coniecturam, fortasse etiam coniungenda esse verba vero victus (,.conquered by the truth"), nemo, puto, probabit. — victus (sich besiegt gebend), cedens non filii, sed ipsorum deorum voluntati. Sic Geo. 1V, 491. victus animi, ubi vid. adnott., et Aen. IV, 307. lacrimas victus dedit. se tollit ad auras: e strato se attollit, surgit oculos manusque ad caelum convertens. Ceterum cf. adnott. ad Ecl. I, 56. — 700. Adfatur deos, precatur. — 701. Iam iam et de eo dicitur, quod statim futurum est (Aen. VI, 602. VIII, 708. XII, 754. 875.) et de eo, quod pro praesenti rerum statu faciendum (Aen. II, 701. IV, 371. XII, 676. 875.). Cf. Wagn. Qu. Virg. XXIV. extr. Ceterum geminatum iam iam non differre a simplici, nisi gravitate et distinctiore significatione, docet Hand. Tursell. III. p. 155 sq., quem vide. Divisim autem scribendum esse iam iam (i. e. iam iamque) ex iis, quae Hand. eod. l. disputat, apparet. Verba Iam iam nulla mora est repetuntur in Anth. Lat. I, 14, 21. 147, 35. et 178, 407. qua ducitis, adsum: confugiam eo, quo vos ipsi, dii, viam monstratis. -- 703. vestroque in numine Troia est. Heynius, numen pro augurio, omine dictum putans (ut infra VII, 119.), satis contorta ratione locum sic interpretatur: "Troia haec, quam ego deserere, cui ego superstes esse nolui (sup. v. 637.), vestro hoc augurio declaratur mihi deserenda esse. Troia est, Trois mihi erit, non haec, quae nunc incensa est, sed quocunque vestrum augurium, dii, nos ducet." Rectius et simplicius Wund. cum Burmanno verba vestro in numine Troia est, explicat: "vobis Troianorum fortuna cura est," ex omine enim flammae v. 682. Anchisen artis auguralis peritum concludere, rem Troianam nondum prorsus perditam esse, sed in novis sedibus restitutum iri Iulumque magnum rebus Troianis lumen et Troiae in alia terra restitutae regem fore. In numine igitur esse i. q. sub numine esse IX, 247., i. e. in tutela esse. Henry (Tw. years II. p. 122.) comparat Petron. p. 354. ed. Amst. 1669. [cap. 98.]. In tua, inquit, pater carissime, in tua sumus custodia. Wagn. autem Wunderlichio iure adsentiens, conferri iubet Aen. IX, 247. Di patrii, quorum semper sub numine Troia est et Ovid. Met. XV, 546. Numine sub dominae lateo; et connexum loci hunc esse docet: "servate domum, servate nepotem. Et servabitur; nam hoc augurio ipsi significastis, servaturos esse gentique Troianae prospecturos;" et Thiel. comparat Graecorum &v θεοίς είναι, κείσθαι, σώζεσθαι, de quo cf. Valcken. ad Eur. Hipp. 324. et Heindorf. ad Plat. Protag. p. 474. Dietsch. autem Theol. Verg. p. 4. interpretatur: "vestra in potestate (ut IV, 269. IX, 247. X, 221.)" his verbis additis: "Cum enim dii significaverint, sese servare velle Troiam et simul eius imperium teneant, certissima spes est, ita res eventuras." — Troia pro Troiani (vid. ad Ecl. I, 62. et IV, 58.), respectu tamen novae Troiae condendae habito, ut docet Wagn., coll. infra III, 85 sq. et 132 sq. — 704. nate. Montalb. gnate, quod (non minus quam XI, 554. Huic gnatam in Leid.) praegressae literae c deberi censet Wagn. Qu. Virg. XXXVIII, 3.

Dixerat ille; et iam per moenia clarior ignis
Auditur propiusque aestus incendia volvunt.
"Ergo age, care pater, cervici inponere nostrae;
Ipse subibo humeris nec me labor iste gravabit;
Quo res cumque cadent, unum et commune periclum,
Una salus ambobus erit. Mihi parvus Iulus
710
Sit comes et longe servet vestigia coniunx.
Vos, famuli, quae dicam, animis advertite vestris.
Est urbe egressis tumulus templumque vetustum
Desertae Cereris iuxtaque antiqua cupressus,
Religione patrum multos servata per annos:
715
Hanc ex diverso sedem veniemus in unam.

Vid. adnott. ad Ecl. V, 22. — tibi comes ire, pro tecum ire, ut etiam infra VI, 158. Hor. Sat. II, 5, 17. Lucan. VI, 828. alibi. Cf. Burm. ad Ovid. A. A. I, 301. Similiter Ovid. Her. XIII, 163. venire alicui comitem. Cf. etiam Aen. VI, 112. — comes ire recuso, ut Tibull. I, 4, 41. neu comes ire neges. Imitatur hunc locum Stat. Achill. I, 539. Nos vocat ille labor, neque enim comes ire recuso. — 705. "Clarior ignis h. l. clarior strepitus ignis, [cf. supra v. 301. Clarescunt sonitus] propiusque incendia volvunt aestus, h. e. calorem [die wogende Gluth, ut infra v. 759. Cf. etiam VII, 464.], ornatissime, pro: flamma, incendium propius serpit." Heyn. Cf. supra ad v. 301. adnott. — 707. Ergo age cum vi quadam increpationis et hortationis eius, qui tarde rem agit. Vid. Donat. ad Ter. Adelph. IV, 2, 33. et Hecyr. I, 1, 6. Burm. ad Ovid. A. A. I, 343. Schirach. p. 398. Hand. Tursell. II. p. 451. — inponere (lass dich setzen), inpone te, ἐντίθεσο. Vid. adnott. ad III, 405. — 708. subibo humeris, in humeros meos te suscipiam. Vid. infra IV, 599. Cum sublisse humeris confectum aetate parentem cett. et cf. Tibull. II, 5, 19. — Verba nec me labor iste grarabit iterantur in Anth. Lat. I, 172, 21. — V. 709. totus repetitur in Anth. Lat. I, 178, 389., ubi tamen pro cadent legitur cadunt. Syncopata forma periclum Verg. saepius fere utitur, quam vulgari. Vid. infra v. 716. III. 711. V, 716. VI. 63. 693. VII, 425. VIII, 73. 188. 251. 556. IX, 174. 287. 479. X, 610. et cf. adnott. ad Geo. III, 166. et Aen. IV, 59. — 711. "Servet vestigia, h. e. observet gressus meos, longe, e longinquo; id adiectum, ne, si multi una exirent, deprehenderentur ab hostibus. Itaque et famulos per diversas vias dimisit [v. 716.]" Heyn. Longe igitur valet: non statim post me, sed ex aliquo intervallo. Cf. infra v. 725. Temere in hoc vocabulo haeret Schirach. p. 478. De verbo autem *servare* pro observare posito vid. adnott. ad Ecl. III, 75. et Geo. I, 335. — 712. animis advertite, quae dicam, pro vulgari: animos advertite ad ea, quae dicam, s. dicturus sum. — 713. Est urbe egressis (Casu tertio) tumulus, scil. adversus, egressis apparet. --- 714. "Deserta Ceres exquisite dicta, cuius templum erat desertum vetustate vel belli decennalis tempore." Heyn. Servius triplicem proponit explicationem, ut deserta appelletur Ceres vel ob amissam filiam, vel ob Polyphoeten (vid. Aen. VI. 484.), vel ob bellum decennale. Rectius Wagn. propterea desertam Cererem dici suspicatur, quod templum habuerit in loco infrequenti et solitario ante urbem, quo homines raro accedere soleant, coll. III, 646. XI, 843. Tibull. I, 1, 11. Nam veneror, seu stipes habet desertus in agris - - serta lapis, ibique Huschk. et Wunderl. Cereris autem templa plerumque extra urbes aedificata esse, ex Vitruv. I, 7. docet Dorvill. et Henry (Tw. years II. p. 122.) in eandem rem praeterea conferri iubet Tac. Annal. XV, 53. Prudenter igitur eligit locum, quem Graeci non facile sint adituri. — 715. Religione, cultu. Sic Religione patrum etiam VIII, 598. et in Anth. Lat. I, 178, 419. et religione parentum infra VII, 172. -- Verba multos servata per annos repetuntar VII, 60. et in Anth. Lat. I, 170, 63. — 716. Hanc. Cf. adnott. ad Geo. III, 202. Heins. scribi voluit Hac et Conington profert coni. Huc, ut verba

Tu, genitor, cape sacra manu patriosque Penatis; Me bello e tanto digressum et caede recenti Attrectare nefas, donec me flumine vivo Abluero." Haec fatus latos humeros subiectaque colla

Veste super fulvique insternor pelle leonis

720

sedem in unam per epexegesin addantur, quam tamen ipse iure censet supervacaneam. — ex diverso, ex diversis partibus. Cf. infra III, 232. et Sen. de brev. vitae 8, 1. vires ventorum ex diverso furentium. — 717. "Cape sacra cett., ex umbrae Hectoris iusso: sup. II, 293. [Cf. etiam supra v. 320.] -- 718. Me bello cett. Ingeniose inventum hoc a poëta, ut causa adsit, cur sacra Anchises efferat, ex communi narratione." Heyn. Vid. autem de hac religione veterum supra ad v. 167. Wagn. de more isto, quem Orpheus in Graeciam traduxisse feratur, conferri iubet Both. et Hermann. ad Soph. Oed. Col. 1227. -- bello e tanto; rectius fortasse cum Goth. III., aliquot Codd. Pier. et Macrob. (Sat. III, 1, 1.) Cod. Salisb. bello ex tanto, cum Vergilius, ubi Praepositio nomini suo postponitur, aut inter Substantivum et Adiectivum ita inseritur, ut Subst. praecedat, non c. sed ex usurpare soleat. Cf. Ecl. VI, 19. Aen. IV, 410. et Wagn. Qu. Virg. II. — 719. Attrectare nefas, sc. manibus cruentatis. Cf. supra v. 167. — flumine vivo. Epitheton non est otiosum; cum nisi viva aqua facta non legitima haberetur purgatio. Cf. Pers. II, 15 sq. Iuven. VI, 523 sq. Tibull. II, 1, 13. alios, atque etiam infra IV, 635. De voc. vivus vid. adnott. ad Geo. II, 469. et Aen. I, 167. — Abluero Donat. ad Ter. Ad. I. 2, 47. (a Coningt. laud.) pro abluam positum esse censet, quod non prorsus verum. Vide potius adnott. ad Geo. IV, 282. — 721—723. "Insternit Aeneas humeris vestis laciniam, vestique pellem. [?] Superinsternor veste et pelle leonis (ante oculos habuit II. X, 21-24., ubi Agamemnon simili habitu inducitur) humeros et colla subiecta, h. e. collum, quod subiicio, submitto oneri imposito." Heyn. — latos humeros (Homeri rioξας ωμους: cf. autem adnott. ad Aen. I, 225.), quibus opus est, ut vecturae sufficiant, (quare male hic cogitaveris de proverbio illo: deforme est de se ipsum praedicare). subjectaque colla, collum, quod subjicio oneri recipiendo. - - insternor. Haesisse tamen in epitheto illo iam veteres interpretes, docet Schol. Maii: "Iure dictum est latos, nec notanda iactantia est in veritate, sicut illud in primo (v. 378.): sum pius Acneas"; quare Peerlk., cui epitheton latos non tanti videtur, "ut Vergilius propterea versum reliquisset ita imperfectum et ex unico vocabulo constantem" hunc versum cum priore sic coniungendum esse suspicatur: Abluero. Haec fatus humeros subiectaque colla, ut Grammatici de metro solliciti (fatūs) locum mutasse censendi sint: quod nemo facile probaverit. (Vide etiam, quae Freudenberg. 1. 1. p. 21. contra eum disputat.) De constructione vid. adnott. ad Ecl. I, 14. Burm. recte adnotat, subjectu esse i. q. mox subjicienda, ut ap. Stat. Theb. VIII, 11. adsumptum pro adsumendo, ibid. I, 244. adiuncta pro adiungenda, Lucan. 305. caput hoc positum rostris pro mox ponendo cett.; qua de re conferri iubet Cort. ad Plin. Ep. VII, 19, 6. Broukh. ad Prop. II, 10, 49. et III, 10, 3. et sua ad Val. Fl. I, 457. Ceterum hunc locum respexit Ovid. ex Pont. I, 1, 33. Cum foret Acneae cervix subjecta parenti. -- 722. Veste - - fulvique pelle leonis, i. e. veste ex pelle leonina confecta. Vid. Wagn. Qu. Virg. XXXIII, 4., ubi praeter alios hi loci similes comparantur: Aen. I, 258. III, 366. IV, 355. V. 273. ibid. 227. VII, 94, 419. 659. VIII, 177. cett. Cf. etiam quae de Copulae vi explicativa ad Ecl. III, 34. Geo. I, 498. Aen. I, 27, 30. alibi adnotavimus. Conington conferri iubet Hom. II. X. 23. — super - - insternor aut per tinesin dictum (cum verbum decompositum, quod vocant, inveniri videatur Liv. XXX, 10. 5. tabulasque superinstrarit et Sil. VII, 259. Qua superinstratos proiectus gramine campi Presserat ante toros: vid. Drakenb. ad Liv. II, 10, 11. et VII, 10, 9. de verbis superincidere, superimponere, superincubare, superimminere); aut, quod probabilius videtur, super absolute et adverbialiter usurpatum, ut IV, 217. 221. IX, 168.

Succedoque oneri; dextrae se parvus Iulus Inplicuit sequiturque patrem non passibus aequis; Pone subit coniunx. Ferimur per opaca locorum; Et me, quem dudum non ulla iniecta movebant Tela neque adverso glomerati ex agmine Grai, Nunc omnes terrent aurae, sonus excitat omnis Suspensum et pariter comitique onerique timentem.

725

alibi. Cf. idem Drakenb. ad Liv. IV, 58, 13. Schott. ad Val. Fl. VIII, 435. et mea ad Lucr. I, 650. — 723. Verba Dextrae se - - Inplicuit, bene depingunt pueri timorem, ne patris manu excidat, quod iam Serv. adnotavit. Ceterum cf. Tibull. I, 4, 51. Post etiam collo se implicuisse volet. Catull. LXI, 108. Implicabitur in tuum complexum. Ovid. Met. I, 762. implicuit materno brachia collo. id. Am. II, 18, 9. Implicuitque suos circum mea colla lacertos. — sequiturque patrem non passibus aequis. Cf. supra ad v. 321. Val. Fl. III, 486. Haeret Hylas lateri passusque moratur iniquos et Silius IV, 30. dextra laevaque trahuntur Parvi non aequo comitantes ordine nati. Contra infra VI, 263. Ille ducem haud timidis vadentem passibus aequat. Conington confert Aesch. Theb. 374. σπουδή δὲ καὶ τοῦδ' οὐκ ἀπαρτίζει πόδα. — 725. Pone. Vid. ad Geo. IV, 487. — per opaca locorum. Cf. adnott. ad Geo. I, 393. Aen. I, 310. 422. etc. Imprimis hic conferendus Lucr. II, 115. per opaca domorum. Quod autem attinet ad Adj. opacus lucem incertam indicans Henry (Tw. years II. p. 123.) apte confert Plin. Epist. VII, 21. Cubicula obductis velis opaca, nec tamen obscura, facio, et ibid. VIII, 8. Modicus collis assurgit antiqua cupresso nemorosus et opacus. — 727—729. Cf. Apoll. Rh. III, 953-955. — Et me etc. Et Wagn. auctore (in edit. min.) hic inservit indicandae mirationi ex inexpectata rei mutatione natae. Prius in Quaest. Virg. XXXV, 7. a. locum aliter explicuerat. — dudum aut pro antea, prius, πάλαι, positum accipias (ut apud Plaut. Amph. II, 2, 50. id. Most. I, 3, 100. Ter. Andr. V, 1, 5. Eun. IV, 5, 4. Cic. Or. II, 65, 262. ad Att. XI, 24. in Brut. 36, 138. alibi: cf. Hand. l. I. p. 300.) aut (rectius fortasse) dudum non cum Gossravio interpreteris: ,,schon längst nicht mehr; tam diu cum Graecis manum conseruit, ut omni iam timore vacaret." Utraque tamen ratione oppositum est sequenti Nunc. -727. Heyn., Wagn. et Ladew. coniungunt verba glomerati ex agmine, ut sit conferta multitudo ex hostili agmine collecta; equidem cum agmen iam efficiat ordinatam et densam multitudinem, ex qua non opus sit, ut manus militum glomeretur, potius cum Thielio adsentior Wunderlichio, haec adnotanti: "Iungo glomerati, densi. Graii ex agmine adverso. stantes in acie adversa, uti Praepositio & apud Graecos usurpatur. De constructione glomerari ex aliqua re ad rationem verbi colligere equidem dubito;" non enim video, quo iure contendat Wagn., verba ex agmine adverso Wunderlichii ratione explicata mirifice languere. Immo verba adverso agmine opposita videntur telis e longinquo missis, ut huius loci ratio eadem sit, quae v. 432. nec tela nec ullas Vitavisse vices Danaum; in quo mihi adsentiuntur Bryce et Conington. Haeckerm. vero in Zeitschr. etc. XIX. p. 110. satis contorte conjungit verba ex adverso (scil. mihi, quod ex me intelligendum sit, locum, quem sic Praepositio mira profecto ratione occuparet, excusans Lucretii locis II, 791. III, 839. VI, 788., ubi ex pariter Casui suo postponatur) et glomerati agmine, (ut IV, 115 legamus agmina cervi glomerant.) --- Grai autem ex antiquissimorum Codd. auctoritate cum Hauptio, Ribbeck. et Ladew. edidimus. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 445. (et qui ab eo laudantur), cum Corssen. de pronunt. II. p. 162 sq. et Ribbeck. Proleg. p. 425. — 728. Nunc omnes terrent aurae. Cf. Silius VI, 58. Sonus omnis et aura Exterrent, pennaque levi commota volucris et Senec. Ep. 56., hunc locum laudans, praeterea autem Iuven. X, 21. Et motae ad lunam trepidabis arundinis umbram (iam a Cerda coll.) et Apoll. Rh. III, 954. (a Coningt. laud.) — 729. suspensum, sollicitum, anxium, trepidum, ut saepe. Cf. supra v. 114. III, 372. IV, 9. etc. — 780—784. Iamque propinquabam portis omnemque videbar

Evasisse viam, subito cum creber ad auris

Visus adesse pedum sonitus genitorque per umbram

Prospiciens: "Nate, exclamat, fuge, nate; propinquant.

Ardentis clipeos atque aera micantia cerno."

Hic mihi nescio quod trepido male numen amicum

735

Confusam eripuit mentem. Namque avia cursu

Dum sequor et nota excedo regione viarum,

"Portis. Est porta ab hoste aversa, ad Idam ducens et partes australes, unde litus peti poterat, et in eo Antandrus III, 6." Heyn. — 731. viam. Markl. ad Stat. Silv. V, 2, 152. coni. vicem, quod Brunck. et Heyn. receperunt; eandemque coniecturam idem Markl. iam proposuit Geo. 1, 418., ubi Codd. lectioni mutavere vias substitui voluit mut. vices. Sed qui ibi recte adversatus est Heyn., neque hic eum sequi debebat; immo scripturam viam, in qua omnes consentiunt Codd., iure defendunt ceteri editores omnes. Probe enim tenendum est, Aeneam non dicere omnem viam evasi, sed evasisse videbar. Revera pars viae, quam cum suis constituerat cuiusque finis erat fanum desertae Cereris extra urbem situm, restabat, quod Heyn. urget), sed Aeneas videbatur sibi viam omnem evasisse, quatenus viam per urbem, ubi multa pericula minabantur, feliciter et sine periculis emensus erat. Evadere enim viam est ad finem viae pervenire, victis, quae in ea sunt, periculis et impedimentis. Wagn. comparat infra III, 282 sq. Invat evasiese tot urbes Argolicas mediosque fugam tenuisse per hostes, i. e. sine periculo ac detrimento praetervectum esse; et probam esse dictionem viam evadere docet coll. loco VI, 260., ubi legitur Tuque invade viam. Cf. etiam IV, 685. VI, 425. XII, 907. Sic apparet, Codd. lectionem non esse sollicitandam. - "adesse ad aures dictum potest videri pro accedere vel accidere ad aures. Poëticae tamen dictioni convenientius iungere: creber ad aures sonitus, qui crebro, clarius clariusque auditur." Heyn. Priorem rationem veram esse, iam Wunderl. vidit. Cf. etiam V. 55. ad cineres et ossa parentis - - - Adsumus. Ceterum verba Visus adesse pedum sonitus iterantur in Anth. Lat. I, 178, 341. — 733. prospiciens, quippe in humeros filii ipso onere respicere praepediti sublatus, unde longius prospiciebat et respiciebat. — ardentes clipeos, relucente flamma, quippe aereos.  $-aera\ micantia$ , ut in Anth. Lat. III, 81, 32. fulgentia aera. -- nescio quod simpliciter pro aliquod. Cf. adnott. ad Ecl. VIII, 107. Ceterum nescio hic disyllabum esse censet Wagn., coll. adnot. ad IX, 296., ubi vide; et sane hac una ratione vitatur versus ex solis dactylis compositus. — 735. numen male amicum, (quae verba iterantur in Anth. Lat. I, 147, 20.) inimicum, δαίμων τις κακός. Vid. supra ad v. 23. coll. adnot. ad Geo. I, 105. et Gossr. ad h. l. — "mentem confusam eripuit; duo iunxit, quae fere sigillatim poni solent: eripere mentem: εξελέσθαι φοένας, et mens confusa, perturbata: σύν δε γέροντι νόος xúro: utrumque Homericum." Heyn. Donatus Confusam eripuit explicat: confundendo eripuit: quare Weickert. 1. 1. p. 13. hunc locum per prolepsin illam interpretandum esse censet, de qua diximus ad Geo. I, 320. et II, 353. atque etiam Wagn. explicat: ,.confudit confusamque eripuit." Rectius tamen Kappes. II. p. 31. (quem etiam Ladew. sequitur) hic non agnoscit prolepsin, sed locum sic intelligit: mentem lam pedum sonitu et patris verbis confusam numen aliquod inimicum prorsus mihi eripuit. — Avia (opposita regioni viarum: vid. infra) sunt semitae a viis frequentatis deflectentes: ideoque avia sequi eadem ratione dictum, qua alibi (velut ap. Ovid. ex P. I. 4, 35. II, 10, 17.) viam, iter sequi. — 737. "nota regione ria rum pro excedo, deflecto de viis notis, frequentibus. Tum pro via poni possunt loca, partes, regiones, per quas viae patent; hinc regio viarum poëtis ducta." Heyn. Regio viae est illa quasi linea, quam via sequitur. die Richtung, der Zug der Strasse. Vid. infra VII, 215. IX, 385, XI, 530. Lucr. I, 957. 1040. II, 249. 293. Val. Fl. II, 44. Martial. III, 4.

Heu! misero coniunx fatone erepta Creusa Substitit erravitne via, seu lassa resedit, Incertum; nec post oculis est reddita nostris. Nec prius amissam respexi animumve reflexi, Quam tumulum antiquae Cereris sedemque sacratam

740

Flaminiae dices de regione viae. Rutil. I, 593. Cum Flaminiae regionibus irem. Liv. XXI, 31. recta regione iter instituit et Schirach. p. 561. 738. Mutata sententia nunc Henricum (Tw. years II. p. 123. et Philol. XI. p. 623 sq.) et Kappesium II. p. 46 sq. secutus coniungo verba miscro fato (prius enim cum Heynio, Wagnero aliisque, quibus etiam Conington se adiungit, misero pro Dativo habui ad omissum Pronomen mihi referendo) locumque Servii vestigia premens sic explico: Estne Creusa misero fato (Unfall) mihi erepta, dum aut substitit, aut via erravit, aut lassa resedit? vel: Creusa, misero fato mihi erepta, num' substitit, an via erravit, an lassa resedit? Quamquam enim non adsentior Henrico contendenti fato sine epitheto frigere et Pronomen mihi supervacaneum reddi Interiectione Heu, vere tamen eum memorare censeo, Aeneam hic non sui modo, sed etiam Creusae rationem habere. Quod autem attinet ad Particulas interrogativas a poëtis promiscue usurpatas, vid. adnott. ad Aen. I, 370. et de loco Part. ne (quam cum omnibus editoribus praeter Peerlk., Ribbeck. et Ladew. servandam esse contendo) a Vergilio hic assignato Wagn. in Philol. Suppl. 1. p. 402. De totius autem loci connexu et dispositione Aeneae consternationem egregie exprimente, qui non tantum res factas simpliciter enarret, sed arcte cum iis coniungat cogitationes sensusque suos Creusa amissa provocatos, vide quae Kappes. l. l. verissime disputat. Quomodo uxorem amiserit, infra demum v. 777 sqq. Aeneas comperit ab ipsius umbra edoctus. — Peerlkampii coniectura Heu! misero coniunx fato (e)st erepta Creusa. Substitit etc. (quam probat Dietsch. Theol. Verg. p. 23. et Ladew. prius adeo in contextum recepit), quomodo imprimis cum v. 756. conciliari possit, non perspicio; si enim Aeneas non iam dubitaret Creusam fato (et simpliciter quidem fato, non misero aliquo fato) sibi ereptam esse, nonne insanus esset, si nihilominus cam domi quaereret? Quare neque Ribbeckii coniectura fato mi erepta Creusa, (quam etiam Ladew. in recentissima edit. amplexus est diserte adnotans mi cum misero esse coniungendum) probari potest, in qua praeterea valde offendit locus Pronomini tributus, imprimis cum alibi a poëta verba misero mihi ubique arcte coniungantur (cf. Ecl. II, 58. 70. Aen. II, 70. X, 849.) — Wund. Indicativos substitit, erravit, resedit ex Graecorum more pro Coniunctivis usurpatos censet, cum a verbis incertum est pendeant. Sed non opus est, ut ad Graecismum confugiamus, si sumimus, v. 738. et 739. non a voc. Incertum pendere, sed per se esse accipiendos, ut absolutam constituant interrogationem, ad quam Aeneas quasi respondeat addito voc. Incertum; plane ut etiam nos loquimur: blieb sie zurück, verirrte sie sich - - ? ich weiss es nicht. (Non tamen videtur opus esse, ut cum Gossr. et Ladew. post resedit signum interregationis ponamus, quamquam idem suadet Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 111., ceterum nobiscum consentiens. Eadem ratio est locorum VI, 780. VIII, 352. et similium, ubi Romanos ad Graecorum exemplum in oratione indirecta Indicativo usos esse vulgo opinantur. Cf. etiam adnott. ad Ecl. IV, 52. et Geo. I, 56. — Pro lassa Med., Minoraug. et alii quidam Codd. exhibent lapsa, quod non quadrat ad resedit et temere a Burm. probatur. Eadem vocabula iam ad Geo. IV, 449. vidimus confusa. — 740. Ad Incertum aliquot Codd. Burm. addunt est, ut VIII, 352., quod fortasse etiam hic addidisset Verg., nisi sequerentur verba est redelita. Cf. Wagn. Qu. Virg. XV, 5. p. 549. — 741. animum reflexi paullo insolentius dictum pro: eius recordatus sum; alibi enim animum reflectere significat animum flectere, movere, mitigare. (Cf. Aen. X, 632. Cic. Or. I, 12, 53. pr. Sull. 16, 46. cett.) Similis est nostro loco Mamert. grat. act. 14. Ad Romanam urbem mentem reflexit. — 742. tumulum antiquae Cereris, collem, in quo antiqua Cereris erat aedes. Vid. sup. v. 713. De omissa Praepos. ad vid. adnott. ad Aen. I, 2. et

Venimus: hic demum collectis omnibus una Defuit et comites natumque virumque fefellit. Quem non incusavi amens hominumque deorumque, 745 Aut quid in eversa vidi crudelius urbe? Ascanium Anchisenque patrem Teucrosque Penatis Commendo sociis et curva valle recondo; Ipse urbem repeto et cingor fulgentibus armis. Stat casus renovare omnis omnemque reverti

**750** 

307. — "Hic demum - - defuit, h. e. deesse animadverto, et fefellit, illam nemini visam esse comperio." Wund. Wagnero videtur e verbo defuit deserendi notio repetenda: ἔλαθεν ἀπολιποῦσα, vel potius μη συνεφεπομένη. — 745. amens addit, sentiens se tunc impium fuisse, deos adeo ad unum omnes incusantem. - incusare deos hominesque est formula sollemnis de iis, qui de fortuna sua graviter conqueruntur. Cf. Tac. Hist. II, 47. f. (a Wund. laud.) et Liv. XXX, 20, 7. deos hominesque accusare. Incusare deos etiam apud Quinct. Inst. VI. procem., Curt. VII, 7. et alibi legitur. Cf. etiam de hac dicendi formula Ruhnk. ad Rutil. Lup. 122., cum sententia autem loci Val. Fl. II, 466. desertaque durae Virgo neci quem non hominum superumque vocabat. Dii hominesque veteribus dicuntur pro omnibus omnino, nemine excepto, etiamsi de rebus sermo est ad deos vix pertinentibus. Cf. Manut. ad Cic. Fam. I, 9. Duker. ad Florum II, 6, 43. idemque ad Liv. III, 17, 5. Cort. ad Sall. Cat. 15, 4. et de codem Graecorum usu Hermann, ad Soph. Ai. 239. Ceterum deorumque maior pars Codd. cum ipso Med. praebet; quae lectio praeterea confirmatur Servii testimonio et Donati auctoritate ad Ter. Adelph. III, 2, 6. et V, 3, 4. Weichert. tamen in Diss. de Versu hyperm. p. 19. alteram tuetur lectionem deamque, tum, quod nulla hic sit necessitas dividendi extremum vocabulum, tum, quod sententia hoc versu expressa post deumque absoluta sit atque, ut mens cogitando, ita vox loquendo subsistere debeat. Sed vere contendere videtur Iahn., Romanos in tali formula nusquam antiquam formam Genitivi deûm usurpasse. Alia res est Aen. I, 229., ubi vid. adnott. Wagnero Vergilius h. I. hypermetro usus videtur ad devitandam insuavitatem ex quater repetitis syllabis umque nascentem: natumque virumque - hominumque deumque; fortasse etiam commotum Aeneae animum sic melius indicari auctor putabat. Ceterum Iahn. servato hypermetro etiam pro signo interrogandi in fine versus Comma posuit; quem (ut etiam ceteri recentiores editores) secutus sum. — 746. crudelius, quod magis dolerem. Serv. non male adnotat: "Bene se commendat futurus maritus, qui apud feminam sic ostendit priorem se amasse uxorem." — 747. Teucrus pro Adiectivo positum legitur etiam ap. Catull. LXII (LXIV), 334. et Ovid. Met. XIV. 72., quos locos Coningt. affert. Imprimis autem cf. Verg. ipse Aen. V. 530. Trinacrii Teucrique viri. — 748. curva valle, i. e. cava. Vid. adnott. ad Geo. II, 216., ubi adde Aen. XI, 522. curvo anfractu valles et III, 674. curvis cavernis (hic a Coningt. coll.). — 749. Verba cingor - armis imprimis ad scutum referenda videntur, quod deposuerat, patrem humeris impositurus. Peerlk. tamen et Ribbeck. (cf. eius Proleg. p. 111.) totum versum spurium censent, et ille quidem et iterato voc. repeto (vid. v. 753.) et his ipsis verbis offensus, cum non scuto, sed ense cingamur, quem deposuisse Aeneas non putandus sit (cf. v. 671.), hic autem quod verba cingor fulgentibus armis non conveniant Aeneae ad Creusam quae-rendam in urbem redituro. Sed nonne sequentibus versibus satis excusantur? Ceterum cf. etiam XI, 188. Ceterum urbem repeto et cingor armis dictum pro pedestri repeto armis cinctus. Cf. IV, 154. agmina cervi - fuga glomerant montesque relinquunt cum adnott. ad Aen. II, 223. 353. et III, 662 etc. 750. Stat, certum, decretum est apud me. Vulgo plenius stat sententia (Ter. Eun. II, 1, 18. Ovid. Met. I, 243. VIII, 67. Liv. XXI, 29, 5. alibi: et apud Val. Fl. V, 289. stat pectore fixum); sed, ut hic, etiam infra XII, 678. apud Nep. Att. 21. mihi stat alere morbum desinere. Cic. Fam. IX, 2, 5. Stat illud, una vivere in studiis. ad Att.

Per Troiam et rursus caput obiectare periclis.
Principio muros obscuraque limina portae,
Qua gressum extuleram, repeto et vestigia retro
Observata sequor per noctem et lumine lustro.
Horror ubique animo, simul ipsa silentia terrent.
Inde domum, si forte pedem, si forte tulisset,
Me refero. Inruerant Danai et tectum omne tenebant.
Ilicet ignis edax summa ad fastigia vento

755

II, 14. nos in Asiam convertemus; neque adhuc stabat, quo potissimum. Cf. etiam Sigonius, Ruhnken et Bach. ad Livii, Terentii, Ovidii locos laud. Eadem ratione dicitur sententia seclet (vid. supra ad v. 669. adnott.), unde etiam explicandum, quod supra legimus Aen. I, 582. sententia surgit. - Ceterum verba Stat casus renovare omnes repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 280., ut seqq. caput objectare periclis ibid. I, 172, 12. et 178, 46. De syncopata autem forma periclum vid. supra ad v. 709. — 752. "obscura limina portae, porta per noctem obscuram oculos fallens. Sup. v. 725. per opaca locorum." Heyn. — 753. gressum extuleram. Cf. supra v. 657. efferre pedem. Res ipsa autem enarrata est v. 723 sqq. — 754. vestigia retro sequor, relego (ut infra IX, 393. vestigia retro Observata legit, et ap. Claud. B. Get. 529. relegam vestigia cursu), observata per noctem, quantum per noctem possum observare; dant enim clara incendia lucem, v. 569. Kappes. tamen II. p. 49. contra me disputans locum simpliciter sic explicat: "Zurückgehend merke ich mir die Spuren (meines ersten Ganges) und rerfolge sie weiter." - lumine, oculis (vid. ad Geo. III, 433. et Aen. VIII, 153.), lustro, circumspicio. Vid. etiam Wakef. ad Lucr. V, 575. — 755. Pro vulg. animos cum Ribbeck., Ladew. et Wagn. in edit. min. ex Med. et Pal., itemque Gud. et Bern. I. a m. pr. nunc recepi lectionem animo, scil. est. Litera s facile adhaerescere potait ex sequente simul. (Cf. adnott. ad Geo. II, 219.) Si animos Codd. auctoritate retinendum esset, mallem cum Haeckerm. Zeitschr. 1. 1. versum sic distingui: Horror ubique, animos simul ipsa silentia terrent, coll. II, 368. crudelis ubique Luctus, ubique pavor et III, 193. caclum undique et undique pontus. Peerlk, autem lectionem illam negligens haerensque in Plur. animos, qui plerumque de ira, ferocia, superbia dicatur, (non tamen ubique: vid. adnott. ad Aen. I, 722.]. praefert Singularem, quem exhibet Schol. Statii Theb. I, 494.. et cum Orosius II, 19. hunc locum imitatus scripserit: horror quatical animos, silentia ipsa terrebant, Vergilium haec edidisse suspicatur: Horror ubique animum quatit, ipsa silentia terrent. --- Cum his ultimis verbis cf. Tac. Hist. III, 84. terret solitudo et tacentes loci, quem Henry (Tw. years II. p. 126.) affert una cum Schilleri nostri versu Es schreckt mich selbst das wesenlose Schweigen quem profert Sponsa Messan, primum prodiens et secum loquens.] — 756. domum, si forte pedem tulisset, Me refero, i. e. visurus, experturus, si forte etc.; quod verbum videndi, quaerendi, experiendi ante has Particulas saepe omittitur; v. c. Nep. Hann. S. Hannibal cum quinque navibus African accessit, si forte Carthaginienses ad bellum inducere posset. Cic. Fam. III. 9. Te adenut fere omnes, si quid velis. Ceterum cf. adnott, ad Aen. I, 181. et 577. Non adsentior autem Wagnero, haec adnotanti: "Alterum si forte Commatis includendum erat; est enim Graecum el répor, vid. Muret. Var. Lect. XVI, 9. et Heinrich. ad Cic. de Rep. p. 192."; eiusmodi enim lusus verborum in uno eodemque versu bis, sed varia significatione positorum, ut omnino a Vergilio, ita hic potissimum ab Aeneae affectione alienus videtur. Equidem iterato si forte nihil aliud indicari puto, nisi ardentissimum desiderium rei per se admodum dubiae adeoque improbabilis. Iam Servius recte adnotavit: ,.iteratione auxit dubitationem." Henry 1. 1. comparat Ovid. Her. XIII. 164. Sice, quod heu timeo! sive superstes eris. (Etiam Iahn. Comma, quod Wagnerum secutus ante tulisset posuerat, in adnot. subjecta tolli jubet, coll. adnot. sua ad Aen. XII, 856. idemque etiam ceteri recentiores editores recte omiserunt.) — 758. 11icet. Vid.

Volvitur; exsuperant flammae, furit aestus ad auras.

Procedo et Priami sedes arcemque reviso.

Et iam porticibus vacuis Iunonis asylo

Custodes lecti Phoenix et dirus Ulixes

Praedam adservabant. Huc undique Troïa gaza

Incensis erepta adytis mensaeque deorum

Crateresque auro solidi captivaque vestis

Congeritur. Pueri et pavidae longo ordine matres

Stant circum.

supra ad v. 424. — ignis edax. Sic adeo imber edax apud Hor. Od. III, 30, 3., ubi vid. Orell., curae edaces ap. eundem Od. II, 11, 18. etc. Verba Nicet ignis edax repetuntur in Anth. Lat. I, 146, 13. — 759. aestus. Vid. supra ad v. 706. — ad auras. Cf. adnott. ad Ecl. I, 56. — 760 -766., A domo sua, quam expilatam et incensam ardere videt, ad arcem et regiam tendit; hic vero praedam et captivos ab Achivis asservari videt; Creusa nec ibi reperta discedit." Heyn. — Et iam, καὶ τότε δή. Vid. supra v. 726. - Porticibus vacuis. Cf. sup. v. 528. - Iunonis asylo, pro templo, quod in arce fuit. Vid. sup. ad v. 567. Iuno Graecis favebat, quare non mirum, praedam ab iis in eius templo asservari, quod Vergilius in arce collocat fortasse cogitans de Iunonis templo in Capitolio Romano. Pleraque autem templa pro asylis habita esse constat. — 762. Custodes lecti hinc petiti etiam in Anth. Lat. I, 170, 114. — Phoenix, Amyntoris, Dolopum regis, filius, qui stupri cum Clytia, patris pellice, facti falso accusatus ab illo oculis privatus, sed a Peleo, ad quem confugerat, Chironi Centauro traditus est, qui visum ei restituit; quo facto Achillem, quem armorum usum docuerat, in bellum Troianum comitatus est, in quo quartae Myrmidonum legioni praefuit; sed Troia rediens mortuus est in Thracia. Cf. Hom. II. IX, 432 sqq. XVI, 196. Lycophr. 417 sqq. Hygin. f. 173. Paus. X, 26. Strab. XI. p. 428. Commemoratur etiam ab Ovidio Met. VIII, 307. Her. III, 129. A. A. I, 337. Prop. II, 1, 62. aliisque poëtis Latinis. — 763. Troïa gaza: vid. ad Aen. I, 119. Med. hic et V, 40. scribit gazza, ut etiam in nomine Mezentii literam z geminat (vid. ad VII, 648.); sed vituperat hanc scripturam Scaurus p. 2257. et supra I, 119. etiam Med. recte gaza exhibet. Ceterum cf. de hac re praeter Wagn. ad h. l. et Schneid. Gramm. I, 1. p. 375 sq. etiam Mus. Rhen. XII. p. 419 sqq. et Ribbeck. Proleg. p. 453. — mensae deorum etiam tripodes in se complecti videntur, quamquam mensam in templo lunonis Olympiae positam commemorat Paus. V, 20. a Wagn. laud., qui etiam Servium ad Aen. VIII, 279. conferri iubet. Praeterea de his mensis anclabribus (quae Festo p. 77, 11. M. dicuntur) vide Macrob. Sat. III, 11, 5. Cicero N.D. III, 34, 84. Verr. IV, 59. in. de Har. resp. 27, 57. Plin. XXV, 9, 59. Petron. c. 135. alios - 765. Crateres (vid. ad Ecl. V, 68.) auro solidi pro: ex solido auro, ut Geo. III, 26. ex auro solidoque elephanto. De Ablativo materiae vid. sup. ad Aen. I, 655. — captiva vestis, ut VII, 184. captivus currus, XI, 779. captivum aurum, Hor. Epist. II, 1, 193. captivum ebur, Caes. B. C. II, 5. captivae naves, Liv. I, 53, 3. et Curt. V, 20. captiva pecunia, Ovid. Am. I, 14, 45. captivi crines cett. Cf. Drak. ad Liv. VI, 22, 4. Sic etiam Graeci utuntur voc. αλχμάλωτος. Vid. Xen. Anab. III, 3, 19. Υππος αλμ. IV, 7, 25. γεβόα αλμ. Lucian. Char. c. 12. χουσός αλμ. etc. vestes autem de stragulis et tapetis intellige. — 766. "pueri et matres captivae, quas Graeci abducturi erant. Expressum miserabile hoc captivorum agmen in Tab. Iliaca n. 111., et in Polygnoti pictura ap. Pausan. X, 25. 26.: cf. inf. III, 323. Ovid. Met. XIII, 412 sqq." Heyn. Conington conferri iubet Aesch. Agam. 326 sqq. — longo ordine, ut I, 701. VI, 754. de magna multitudine. Cf. Schilleri nostri Und in langen Reihen klagend sass der Trojerinnen Schaar. — V. 767. vario modo in singulis quibusdam Codd. expletur: (de qua re vid. adnott. ad I, 534.). Peerlk. verissime adnotat: "Verba tristem rerum faciem ita ante oculos ponunt, ut additamento tacitus et mutus ille moeror minui, non augeri possit.

Ausus quin etiam voces iactare per umbram Inplevi clamore vias maestusque Creusam Nequiquam ingeminans iterumque iterumque vocavi. Quaerenti et tectis urbis sine fine furenti Infelix simulacrum atque ipsius umbra Creusae Visa mihi ante oculos et nota maior imago.

770

Sensit hoc excellens poëta." Hinc etiam hic versus imperfectus iteratur in Anth. Lat. III, 81, 39. Cf. etiam Scaligeri Poët. III, 11. verissimum de hoc loco miserabili animosque perfringente iudicium a Coningtone adscriptum. - 768. voces iactare. Cf. Ecl. V, 62. II, 5. et Aen. 1. 102. - per umbrum. Codd. quidam per umbras; sed ubi umbra idem est quod nox, nocturnae tenebrae, Vergilius Singulari uti solet. Cf. adnott. ad Ecl. VIII, 14. et Wagn. Qu. Virg. IX. p. 413. Heins. temere coni. per urbem. — 770. in geminans. Vid. ad I, 747. — 771. Quae sequitur narratio necessaria erat, ut Aeneas, novum matrimonium cum Lavinia iniens, omni culpa vacaret; sed tamen negari nequit, hoc Creusae oraculum, quod ipse poeta in sequentibus non curat, contradicere quodammodo iis, quae libro III. leguntur, ubi v. 7. Troiani etiamnum incerti sunt, quo fata ipsos ferant, et Thracia relicta Apollinem de hac se consulturi Delum petunt (69 sqq.), tum eius oraculo male intellecto in Creta considunt et tandem (147 sqq.) a Penatibus edocentur, Italiam sibi esse sedem futuram. Quare hic locus fortasse inter eos referendus, quos correxisset Vergilius, si hoc carmen prorsus absolvere ei licuisset. (Cf. etiam Conrads p. VII. et Ribbeck. Proleg. p. 69., qui hunc librum post tertium scriptum neque ab auctore absolutum esse suspicatur, qui morte impeditus fuerit, quominus horum omnium concentum efficeret.) Non tamen prorsus adsentior Gossravio ad v. 789. contendenti, potuisse quidem Creusam locum, ubi alterum matrimonium Aeneam exspectet, tecte significare, sed non debuisse tam certum indicare, ut omnis viae error tolleretur. Quid enim facit Creusa? terram Hesperiam nominat, i. e. terram aliquam occidentalem (cf. Niebuhr. Röm. Gesch. I. p. 24.), non Italiam (quod probe tenendum; Italiae enim nomen situmque Troianis tam incognitum fuisse, a Romanis suis vix postulasset poëta, ut crederent) et Lydium Thybrim; Tiberis autem nomen, fluminis non admodum magni et ante Romam conditam fere incogniti, Troianis ignotum fuisse, non est mirum. Quare etiam post Creusae vaticinium Aeneas incertus esse potuit, ubi Hesperiam et Thybrim quaereret. Penatium enim vaticinium, quo de Italia docetur, Aeneas ordinem temporis servans hic nondum potest respicere, quare etiam Ilionei verba I, 530 sqq. mihi opponi non possunt. — tectis urbis, intra urbis moenia, per plateas et aedificia. -- sine fine, i. c. diutissime, indefessum investigandi studium indicat. Vid. Aen. 1, 279. Ovid. Met. II, 387. 502. IV, 334. XII. 316. etc. - furenti. Furere interdum i. q. furibundum vagari. Vid. infra IV, 42. Ribbeck. ex Pal., Gud. a m. pr. et Bern. III. recepit lectionem satis languidam ruenti. — 772. simulacrum, είδωλου. Vid. ad Geo. I, 477. et IV, 472. — Infelix simulacrum (quae verba repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 391.) i. e. infeliciter amissae Creusae, nam Creusa ipsa, in Cybeles tutela versans (v. 788.) adeoque in ipsorum deorum coetum recepta (vid. adnott. ad v. 788.), infelix dici non potest. Heroinam autem factam esse Aeneae coniugem, etiam apparere videtur ex verbis et nota (i. e. pristina s. solita: cf. I, 684. VI, 689.) maior imago. Ut enim dii non solum pulchritudine, sed etiam magnitudine et proceritate corporis homines longe superare veteres finxerunt, sic etiam heroes, s. homines in deorum numerum recepti, interdumque adeo Manes hominibus maiores et celsiores apparent, qua de re cf. Ovid. Met. IX, 258. vid. Fast. II, 503. Iuven. XIII, 221. Lips. ad Tac. Ann. XI, 21. et Burm. ad Anthol. Lat. II, 36, 3. Ceterum de hac Creusae sorte vid. Heynii Excurs. XIV. ad h. l. e Pausan. X, 26. Heyn. porro adnotat, hunc locum imitatione expressisse Val. Fl. IV, 18 sqq. Peerlk. comparat Claud. VI. Cons. Hon. 530. nota major se Roma viclenclam obtulit. Adde Anth. Lat. IV, 13, 12. maior erat nota corporis effigie et VI, 84, 33. (in centone Verg.) et nota maior imago. — 774. sqq.

775

Obstipui steteruntque comae et vox faucibus haesit. Tum sic adfari et curas his demere dictis: "Quid tantum insano iuvat indulgere dolori, O dulcis coniunx? non haec sine numine divom Eveniunt; nec te comitem portare Creusam

Ex Iliad. XXIV, 358-360. — V. 774. iteratur infra III, 48. et ex parte etiam IV, 280. — steterunt comae. Cf. Ovid. Met. VII, 630. Pavida mihi membra timore Horruerant, stabantque comae. Vid. etiam adnott. ad Ecl. VII, 53. De correptione terminationis - erunt diximus ad Ecl. IV, 61. et Geo. IV, 393. — V. 775. redit infra III, 153. et VIII, 35., ubi vid. adnott. Ribbeck. eum eiecit (cf. eius Proleg. p. 65. 153. 189.), cum Servius adnotet: "Hic versus dicitur in plerisque non fuisse," ceteri autem recentiores editores adeoque Peerlk. eum retinuerunt. Wilms. Progr. laud. p. 10. fortasse verba modo Tum sic adfari genuina, cetera vero ex illis locis huc translata suspicatur. - ,, adfari: repete visa est, ut loco simillimo III, 148-153." Haec Wund.; cui recte adversatur Wagn. Qu. Virg. XXX, 1., qui docet, praegressum videri in utroque loco (visa mihi et visi) non valere soxeiv, sed dipshivai, adfari autem et demere esse Infinitivos absolutos, quibus hic "nescit quid molle et ad deliniendos animos compositum" insit. — 776. insano dolori, ut supra v. 343. insano incensus amore. Insanus autem est dolor, quia haec non sine numine divôm (v. 777.) eveniunt. Palat. alique Codd. (etiam Minoraug. et Bern. II. itemque Arus. Mess. p. 234. L.) labori; quam lectionem commendat Wakef. ad Lucr. III, 447. Vid. etiam Cort. ad Lucan. II, 137. Sed iam Heins. vidit, esse hoc e VI. 135. repetitum; et verissime docet Wagn., ut illi loco labori conveniat, sic huic dolori, cum, quae addat Creusa: non haec sine numine divom Eveniunt, de dolore Aeneae, non de labore eam loqui clara ostendant. Burm. etiam comparat Albinov. in Drusum v. 417. tamen ausa fores tanto indulgere dolori. — 777. O dulcis coniunx, ut iam Geo. IV, 465. atque etiam in Anth. Lat. I, 172, 118. 125. — non haec sine n. d. Eveniunt. Heyn. confert Hom. Il. V, 185. Οὐχ δχ' άνευθε θεού τάδε μαίνεται. Adde Odyss. VI, 240. οὐ πάντων ἀέκητι 3 sov. Verba sine numine divom, quae redeunt V, 56. VI, 368. al. et significant: non inbentibus s. invitis diis, Dietsch. Theol. Verg. p. 4. proprie sic capienda esse docet: sine diis, quorum est numen s. summum rerum imperium. Cf. adnott. ad Aen. I, 8. Totus autem v. 777. iteratur in Auson. cent. nupt. 89. et in Anth. Lat. I, 178, 195. -- 778. Nec te comitem portare. Mire hic libri variant. Med. enim cum aliis nec te com. hinc portare, Hamb. II. nec te hinc com. port., duo Morett. nec te com. port., Parrhas. nec te com. asporture, Lips. II. cum aliis nec te com. asportare, Pal., Gud. a m. pr., Bern. I. et III. (in quo portare in asportare corr.) et Minoraug. nec te comitem hinc asportare. (unde etiam in Anth. Lat. I, 178, 243. legimus possem hinc comitem asportare Creusam) Mentel. II. aliique (quos Heyn. secutus est, etiam Ribbeckii Bern. II.) nec te hinc com. asportare. Sed hanc ultimam lectionem vix dubitari potest quin Servius invexerit, apud quem hacc legimus: ,.Hic versus caret scansione, unde multi ei hinc, multi as syllabam detrahunt. Si tamen vis fide servata scandere. fiat conversio, ut: eveniunt, nec te hinc comitem asportare, et potest scandi per synaloepham" (vid. Wagn. Qu. Virg. XVI, 5.), et profecto vox mere prosaica asporture ab h. l. aliena. Praeterea varia Particulae hinc sedes in Codd. indicare videtur, eam ab aliena manu huc illatam esse. Quare non dubitavimus cum Wagn. (quem etiam Süpfl., Gossr. et Haupt. secuti sunt) restituere duorum Moret. lectionem te comitem portare. Simplex enim voc. portandi alii per compositum asportare, alii addito Adverbio (hinc porture) explicare voluisse putandi sunt. Paldamus vero et Ladew. ex Med. ediderunt nec te com. hinc portare, Ribbeck., Bryce (qui tamen hinc uncis inclusit) et Conington nec te hinc com. asportare, et hic quidem comparat Ter. Phorm. III. 3, 18. Quoquo hinc asportabitur terrarum, certumst persequi. — 779. Fas, fatum, ut VI, 438. Ceterum

Fas aut ille sinit superi regnator Olympi. Longa tibi exsilia et vastum maris aequor arandum. Et terram Hesperiam venies, ubi Lydius arva Inter opima virum leni fluit agmine Thybris:

780

ad Fas non supplendum verbum est, sed iungendum Fas sinit, ut loco modo laud. Fas obstat, (cf. Geo. I, 269. fas et iura sinunt) et negatio ad totam sententiam pertinet. Cf. infra v. 785. et adnott. ad III, 43. Quare vulgo male Semicolo post Fas distinguitur; nos, paucissimis distinguendi signis contenti, nunc vel Comma omisimus. — ille alibi etiam cum singulari reverentia Iovis nomini adiicitur. Vid. VII, 110. 558. X, 875. — superi regnator Olympi redit VII, 558. et in Anth. Lat. I, 14, 7. Cf. etiam IV, 269. et supra v. 557. Iuppiter autem est moderator et interpres fati. Cf. adnott. ad Aen. I, 258. Memor huius loci fuit Auson. Mos. 77., cum scriberet: sed neque tot species - - Edere fas, haud ille sinit, cui cura secundae sortis. — 780—784. "exsilia pro exsilium, et hoc pulchre pro longo itinere vel errore, adiuncta notione, quod extra patriam fit, et ex arandum adsumendum verbum latius obeunda, ut iam Serv." Heyn. Exsilia numero plurali legitur etiam infra III, 4. Sil. III, 567. Val. Fl. III, 350. V, 686. Claud. B. Gild. 199. Sen. Herc. fur. 93. Ovid. Met. XV, 515. ex Pont. II, 5. 8. 9, 60 etc. Stat. Theb. XI, 377. exsilia erroresque coniungit. De zeugmate autem vid. adnott. ad Geo. I, 93. Aen. I, 426. II, 258. al. — vastum maris aequor, ut Aen. XII, 745. vasta palus. Lucr. V, 203. vastae palueles cett. — arandum, quia navis sulcum facit in mari. Cf. infra III, 495. Ovid. Trist. I, 2, 76. Latum mutandis mercibus aequor aro. Senec. Epist. 114. Vide, ut alveun lintribus arent cett. Heins. ad Ovid. Am. II, 10, 33. et adnott. ad Geo. I, 50. Sic etiam sulcare Aen. V, 158. X, 197. et alibi. Ut nos, etiam Ladew. et Wagn. post arandum Puncto distinxerunt: Ribbeck. Colon, Conington Comma posuit. Ceterum Conington suspicatur, Vergilium hic memorem fuisse Aesch. Suppl.: 1006. 781. Sequitur novum Creusae vaticinium de sedibus in Italia ad Thybridis ripas quaerendis, de quo quid iudicandum sit, iam supr. ad v. 771. vidimus. Cf. autem Ennius (Ann. I. fr. 21. p. 7. Vahl.) ap. Macrob. Sat. VI, 1. p. 499. Ian. Est locus, Hesperiam quam mortales perhibebant, cui Vahlen. adiungit aliud eiusdem fragm. ap. Varr. L. L. VII, 28. M. Quan prisci, casci populi tenuere Latini. — El terram venies Heins. restituit ex optimis Codd., temere adiiciens coniecturam Ut - - renies. Vulgo Ad t. H. venies, quod etiam Serv. ad Aen. III, 5. agnoscit. Sed bene se habet simplex Copula, quae haud raro enuntiatis tempus aliquod significantibus ita praeponitur, ut lectoris animum attentum reddat ad ea, quae eo tempore vel evenerunt, vel eventura sunt. Vid. Aen. II, 801. (ibique adnott. ad v. 803.) III., 356. II., 708. V., 721 sqq. X., 256., qui loci omnes Wagnero auctore (Qu. Virg. XXXV, S.) per Conjunctiones in formam protasis cum apodosi possunt redigi. Hic enim v. 783. 84. continent apodosin: Cum veneris - - Illic tibi parta videbis etc. Quare Wagn. rectissime Punctum vulgo post Thybris positum in Colon mutavit. De omissa autem Particula in vid. supra ad v. 742. -- ,, Lydius Thybris pro Etruscus. [ut XI, 316. Tuscus amnis] ex vetere opinione originis Etruscorum a Lydis ductae. Vid. Exc. III ad I. VIII." Heyn. Cf. Aen. VIII, 479. 498. IX, 11, X, 155. Tac. Aen. IV, 55. Plin. H. N. III, 5, 8. et Heindorf. ad Hor. Set. I, 6, 1. Sic ap. Stat. Silv. VI, 4, 6. Lydia ripa est Tiberis ripa dextra, qua fluvius Etruscorum agros alluit; ap. Sil. IX, 11. Trasimenus lacus vocatur Lydia stagna, et ap. Catull. XXXI, 13. Benaci lacus undos Lydiae commemorantur, quia ex vulgari veterum opinione Raeti vicini ab Etruscis, hi autem a Lydis originem repetebant. De antiquiore autem et poëtis adamata nominis forma Thybris (cf. infra VII, 715. VIII, 64. 86. 330. Ovid. Met. II, 259. XIV, 427. 448. Lucan. II, 421. VI, 76. Gratius Cyneg. 3. cett.) vid. Schneid. Gramm. Lat. II, 1. p. 169 sq. — ares virum ad exemplum Graeci ἔργα ἀνδρῶν s. ἀνθρώπων, i. e. culta hominum gnavorum industria. Burm. minus probabiliter coniungit opina virum; contra quem recte disputat Henry Tir. years II. p. 127. et Philol. XI. p. 624., opimus nusquam cum Genitivo construi contendens et comparans

Illic res laetae regnumque et regia coniunx
Parta tibi: lacrimas dilectae pelle Creusae.
Non ego Myrmidonum sedes Dolopumve superbas
Aspiciam aut Grais servitum matribus ibo,
Dardanis et divae Veneris nurus;
Sed me magna deum genetrix his detinet oris.
Iamque vale et nati serva communis amorem."
Haec ubi dicta dedit, lacrimantem et multa volentem
790
Dicere deseruit tenuisque recessit in auras.

Aen. X, 141. ubi pinguia culta Exercentque viri. Mihi praeterea longe aptius videtur, ut Creusa Troianis exsulibus novas sedes in fertili, quam in abundante iam hominibus terra promittat. Nihilominus Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 112. redit ad Burmanni rationem, comparans Homeri (Π. Ι, 155., Hymn. Apoll. 363. Ven. 266.) χθονά βωτιανείρην, Livii V, 34. Galliam fertilem hominum et Silii I, 218. Africam altricem bellatorum virorum, coll. Aen. VII, 644. quibus Itala iam tum Floruerit terra alma viris. — opima igitur arva, quod loco modo laud. et Aen. VIII, 63. pinguia culta. Vid. supra ad Aen. I, 621. Significat igitur, Aeneam non in desertam aliquam terram, sed in regiones hominum industria bene cultas venturum esse. — leni fluit agmine., Supra Geo. I, 322. agmen aquarum dixerat [ubi vid. adnott.]; at h. l. absolute Ennii exemplo Annal. V. [fr. 7. p. 64. Hessel s. p. 29. Vahl.] Quod per amoenam urbem leni fluit agmine flumen apud Macrob. VI, 4. Adde Lucret. V. 272. [et VI, 638. incle super terras fluit agmine dulci] et nostri imitatorem Stat. Theb. I, 356. [ruit agmine facto Inachus; ubi cf. Barth.]" Heyn. Cf. etiam Avien. descr. terr. 572. 756. 876. 1072. 1293. Agmen igitur non semper de impetu aquarum dici (ut Geo. I, 322. et al.), et hic locus cum aliis modo commemoratis probat, et exempla a Burm. ad Val. Fl. V, 721. prolata, quem laudat Peerlk. - 783. res la ctae. Med. et Colot. (qui unius libri instar sunt) res Italae, quod Wagn. repetitum putat ex VIII, 626. Illic res Italae. Res laetas etiam dixerunt Ovid. Trist. IV, 14, 32. et ex Pont. IV, 4, 15. Sil. XI, 23. et Lucan. I, 80., ubi vid. Burm. — parta tibi, fato destinata. Cf. III, 495. VI, 89. VII, 598. — lacrimus Creusae propter Creusam effusas. Cf. I, 462. ibique adnott. — ,,dilectae. Habes testimonium ipsius uxoris, se ab Aenea esse amatam; ut v. 777. suum amorem prodidit." Gossr. — 785—789. "Praeclari versus; metuendum autem Aeneae, ne illa in hostium manus incidisset et captiva abduceretur. Cf. III, 321 sq. [Thiel. hac de re conferri iubet Achillis sermonem ap. Hom. Il. VI, 450-461. - sedes superbas, regiam superborum dominorum, et quidem sigillatim Neoptolemi." Heyn. Vid. supra v. 7. De Particulis ve - - aut sibi respondentibus cf. adnott. ad Aen. I, 370. et de non - - aut ad III, 43. -- 786. matribus, matronis. (Cf. V, 622. 646. 654. VI, 306. VII, 513. XI, 475.) Videtur hunc locum respicere Silius II, 751. at nos Sidoniis famulatum matribus actas Carthago adspiciat victrix. — Versum 787. Codd. quidam ap. Serv. sic supplent: et tua coniunx. — 788., Magna deum mater, Cybele. Ingeniose indicat Creusam a Cybele in consortium esse assumptam et Nympham in solo patrio factam." Heyn. Igitur me detinet his oris, ut sim una ex eius comitibus (?), quamquam alias nusquam de femineo Cybeles comitatu sermo est, ut, quomodo haec verba intelligenda sint, incertum maneat. Cf. autem Paus. X, 26, 1. ἐπὶ τῆ δὲ Κυεούση λέγουσιν, ώς ή θεών μήτης και Αφροδίτη δουλείας ύπο Ελλήνων αὐτην ἔφούσατο. Ceterum etiam alibi Cybele, quam in illis regionibus, imprimis in Ida monte cultam fuisse constat (cf. Aen. III, 111. IX, 615. X, 252. et adnott. ad IX, 112.) Aeneadum genti propitia apparet. Cf. infra IX, 77 sq. — 789. "Plenus affectus versus. Compara praeclarum locum Propertii IV. extr. 73. 74. [Nunc tibi commendo communia pignora, natos etc.] et Eurip. Alcest. 378." Heyn. — 790. Verba lacrimantem et multa rolentem Dicere deseruit repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 274 sq. Cf. etiam infra IV, 390. VII, 449. et Geo. IV, 501. — 791. De numinibus et spectris Ter conatus ibi collo dare bracchia circum; Ter frustra conprensa manus effugit imago, Par levibus ventis volucrique simillima somno. Sic demum socios consumpta nocte reviso.

795

Atque hic ingentem comitum adfluxisse novorum Invenio admirans numerum, matresque virosque, Collectam exsilio pubem, miserabile volgus. Undique convenere animis opibusque parati,

ei, cum quo collocuta sunt, celeriter evanescentibus Thiel. nos adire iubet Ennium ap. Cic. Div. I, 20, 41. [Annal. I. fr. 34. s. v. 48 sqq. p. 10. Vahl.] Ovid. Met. X, 56-63. (ibique Gierig.) Hom. II. XXI, 99. Od. XI, 206. infra Aen. V, 740. Iacobs. Blumenlese II. p. 458. Heyn. et Voss. ad Geo. IV, 499. Imprimis cf. infra IV, 278. — 792--794. ,Idem versus redeunt infra VI, 700-702., ducti ex Hom. Od. XI, 206-208.; unde petierunt etiam alii. Cf. sup. Geo. IV, 500." Heyn. Müller de re metr. poët. Lat. p. 370 sq. hic eos vult deletos, cui recte adversatur Ribbeck. in (Fleckeis.) Annal. phil. LXXXV. p. 385., non temere quaerens, quomodo sic intelligi possint verba Sic demum? neque opus esse contendens, ut umbram Creusae evolantem e conspectu cogitemus, quae potius sensim dilabi et evanescere possit. Praeterea nemo non videt, quam apte v. 794. respondeat versui 791. Imitatus est hunc locum Silius XIII, 648 sq. His alacer colla amplexu materna petebat: Umbraque ter frustra per inane petita fefellit. Îteratum Ter pro aliquoties imprimis usurpatur, ubi sermo est de actionibus frustratis et cum dolore saepius repetitis. Cf. infra IV, 690 sq. VI, 700. VIII, 230 sq. X, 685 sq. XI, 188 sq. Burm. ad Val. Fl. VII, 118. Ruhnken. Ep. crit. II. p. 254. Bach. ad Ovid. Met. II, 270 sqq. et XI, 419. Thiel. ad Aen. VIII, 230. Praeterea vid. Geo. I, 281. Aen. I, 16. III, 421. III, 566. IX, 587. cett. — ibi de tempore, pro tum. Vid. Drak. ad Liv. VII, 24, 4. Duker. ad eiusd. II, 35, 1. Cort. ad Plin. Epist. I, 5, 5. et Hand. Tursell. III. p. 165 sq. - Ceterum hic locus in Anth. Lat. I, 146, 15. sic repetitur: collo dare bracchia circum Ter conatus erat. -794. "somno vel proprie, quatenus is celeriter diffiuit, aufugit, vel pro somnio - ονείρω - dictum. Macrob. Sat. V, 5. fumo, ut alibi: inf. V, 740. Geo. IV, 499." Heyn. Hoc Wakef. recepit, coll. Manilio I, 822. Sed omnes Codd. et hic et VI, 702. consentiunt in voc. somno, quod ex Homeri imitatione ortum, et cui etiam epitheton volucris multo magis convenit, quam fumo. Somnus enim deus alatus fingitur. Cf. Broukh. ad Tibull. II, 1, 89., a Burm. laud. Iahn. comparat Apollon. IV, 877. αὐτη δὲ πνοίμ ίλελη δέμας, ήθι ὄνειφος, Βή δ' ζμεν. Med. Pierii hunc versum sic scriptum exhibet: Par levibus pennis volucrique simillima vento. -- Vss. 796 sqq. Servius fluxisse dicit ex simili Naevii (bell. Pun. I.) loco de Aeneae fuga, ubi praeter alia legantur verba Invenio admirans numerum - - Multi alii e Troia strenui viri - - animis parati - - opilus instructi. Conington autem adnotat, idem spectaculum describi in fragm. Soph. Laocoontis (fr. 343.) -- Collectum exsilio, ad fugam. Heins. praetulit Donati lectionem Collectam ex Ilio; sed vulgatam scripturam comprobat imitatio Siliana X, 420. Inix erat exsilio collectis Marte Metellus. (Ceterum Donatus haud dubie ponuntiari voluit ex Iljo, ut Servius eum contra metrum peccasse falso accuset, ac si primam nominis syllabam corripi voluerit.) — pubem Wagn. recte refert ad praegressum viros, ut sit fere i. q. populus; coll. infra VII, 219. Iove Dardana pubes Gaudet avo et Becker Eleg. Rom. p. 209. Peerlk., qui hacc arctius coniuncta censet, quam ut separari possint, praeter necessitatem coni. turbam. -- 799. "parati opibus, qui opibus hic [ad naves faciendas, instruendas, et sic porro] instructi, quibus opes praesto sunt ad aliquid agendum: parati animis, quibus est voluntas ad rem moliendam. Ex sequentibus assumendum deduci." Wund. Simili ratione arma et animos Geo. III, 182. Aen. XII, 788. Stat. Theb. VII, 727. Vell. Pat. II, 119., vires autem et animos supra v. 617. coniungi Burm. docet, qui etiam comparat Statianam huius loci imitationem Silv. III. 1.

800

In quascumque velim pelago deducere terras. Iamque iugis summae surgebat Lucifer Idae Ducebatque diem Danaique obsessa tenebant Limina portarum nec spes opis ulla dabatur: Cessi et sublato montis genitore petivi.

167. Macte animis opibusque. Praeterea cf. Hor. Od. IV, 4, 60. per caedes - - ducit opes animumque ferro et Caes. B. Gall. VII, 76. omnesque et animo et opibus in id bellum incumberent. — 800. deducere verbum proprium esse de coloniis ideoque hic de Aenea novam civitatem condituro aptissime dici memorat Servius. — 801. "Ut poëtae rem fingunt, sidera de montibus proximis oriuntur et pone montes occidunt; res ab oculorum sensu petita. Ida autem mons Troise imminens. Lucifer, Veneris stella, accommodate." Heyn. Vid. adnott. ad Ecl. VI, 86. et VIII, 30. 802. Ducebat diem: vid. Ecl. VIII, 17. Cf. etiam Tibull. I, 6, 62. Dun rota Luciferi provocet orta diem. Ceterum omnes Vergilii locos de prima luce agentes sedulo collegit Deichmann. in Progr. Gymn. Hersfeld. 1844. p. 44 sqq. — 803., Limina portarum, portas. — spes opis, auxilii patriae ferendi, ut Serv., aut simpliciter salutis. Igitur discessi." Heyn. Rectissime Wagn. in fine versus Colon posuit pro Puncto; nam v. 804. apodosin continet ad v. 801 -803. (Vid. supra ad v. 781.) Quam rationem iure probat Weickert. p. 13 sq. coll. Zumptio §. 580. Cf. etiam adnott. ad II, 172. — 804. Cessi, absolute, ut ap. Ovid. Am. I, 2, 9. Cedimus? an subitum laetando accendimus ignem? Alibi plenius fortunae, tempori, i. e. necessitati, cedere; de qua dicendi formula Thiel. conferri iubet Cortii Exc. IV. ad Sall. Cat. p. 400. eundem ad Lucan. I, 161. Matth. ad Cic. Mil. 1, 2. et 21, 63. Beier. ad Cic. Off. I, 23, 81. Recte Voss. convertit: Weichend dem Loos'. - ,, montem, int. Idaei iugi partem, quae ad Antandrum ferebat. Cf. IX, 80." Heyn. Mediceus autem cum aliis libris (IV Pariss., alt. Lips., porro Bern. I. a m. pr. et Bern. II. a m. sec., qui em et is in ras. exhibent) praebet Pluralem montes s. montis, quem, coll. supra v. 636. et Aen. III, 6., praeferendum censet Wund., eumque recentiores editores omnes praeter Bryceum iure secuti sunt. Quomodo enim h. l. post *Idam* commemoratam Pluralis montes ex Singulari montem oriri potuerit, non apparet, contra vero ea ipsa de causa Puralis facile in Singularem mutari potuit. Praeterea cf. etiam supra v. 636. quem tollere in altos Optabam primum montis, qui locus receptam lectionem unice veram esse docet.

## P. VERGILI MARONIS

## AENEIS.

## LIBER TERTIUS.

## ARGUMENTUM

Eversa Troia Aeneas collectis suorum reliquiis parataque apud Antandrum viginti navium classe novam patriam quaerens primum considit in Thracia (1--18.). Hic novae urbis fundamenta iaciens proterretur diris prodigiis per Polydorum a Polymnestore occisum oblatis (19—72.) et ad Delum insulam defertur, ubi ab Anio rege, vetere Anchisae amico, benigne excipitur (73-83.). Sed consulto ibi Apollinis oraculo antiquam matrem, i. e. gentis suae incunabula, repetere lussus falsaque Anchisae patris interpretatione oraculi adductus in Cretam contendit (84-131.). Verum cam ibi, positis iam moenibus, gravissima peste et fame vexaretur, in somnis monitus a diis Penatibus relicta Creta Italiam coepit petere (132-191.). In hac autem navigatione subito exorta tempestate primum ad Strophadas insulas appulsus ab Harpyiis infestatur et accepto ab uno carum horrendo vaticinio rursus in altum evehitur (192-269.). Mox Actium delatus in honorem Apollinis sollemnes ludos instituit (270-288.). Inde Corcyram praetervectus venit in Epirum, ubi ab Heleno, Priami filio, qui Neoptolemum captivus eo secutus post eius mortem Andromacha, prius Hectoris, post illius uxore, in matrimonium ducta illo tempore ibi regnabat, hospitio excipitur (289-355...; qui vates eum edocet, Italiam esse sedem Troianis a fato destinatam, imminentium terra marique periculorum certiorem facit et quae vel vitare vel facere debeat praecipiens magnis muneribus donatum dimittit (356-505.). Viae ignarus Aeneas relicta Epiro Tarentum Italiaeque oram praetervectus venit ad eam Siciliae partem, quae Aetnae monti vicina a Cyclopibus incolitur, et noctem horroris plenam transigit (506-587.). Proximo mane Achemenidem ab Ulysse in Cyclopis antro relictum supplicem recipit, edoctusque ab eo de Cyclopum imprimisque Polyphemi feritate conspecto ipso Polyphemo auditoque eius Cyclopes convocantis clamore ancoras solvit (588-683.) memorque praeceptorum Heleni vitatis Charybdis et Scyllae periculis Siciliae litora longo circuitu circumvectus tandem Drepanum advehitur, ubi Anchises senex longae navigationis iactatione confectus diem supremum obit (684-713.). Inde Italiam petens immissa ab Aeolo subita tempestate in Africam aufertur. His finitur Aenese narratio, quam Dido audire ontaverat (714 - 715.).

Postquam res Asiae Priamique evertere gentem Inmeritam visum superis, ceciditque superbum Ilium et omnis humo fumat Neptunia Troia, Diversa exsilia et desertas quaerere terras

De rebus hoc libro, qui ob rerum varietatem et doctrinae copiam ceteris facile praestet, narratis Heyn. imprimis Cluverii Sicil. ant. p. 252. sqq. conferri iubet. 1. res 1siae, τὰ της Λοίας, regnum Asiae. Sic VIII, 471. res Troiae, ibid. v. 626. et Hor. Ep. II, 1, 2. res Italae, Iustin. VIII, 6, 3. res Macedoniae, Liv. I, 3. res Latina, Liv. I, 28. extr. et alibi saepe res Romana cett. Serv. non male: "universus status Asiae." Vid. supra ad II, 556. De hoc libri III. initio cf. Anth. Lat. II, 193, 17. Postquam res Asiae deceptaque Pergama dixit et II, 194, 13. Postquam res Asiae disiectaque moenia Troiae. -- evertere gentem, quia etiam dicitur condere gentem. Vid. ad Aen. I, 33. — 2. inmeritam, innocentem, quae talia non meruit. Cf. Hor. Od. III, 2, 21. Virtus recludens immeritis mori Caelum. id. III, 6, 1. Delicta maiorum immeritus luces. Ovid. Trist. II, 274. Protegit haec (facundia) sontes, immeritosque premit. Stat. Silv. IV, 6, 82. miscuit - - immeritae - - domos ac templa Sagunti cett. - visum. Haud pauci Codd. minoris auctoritatis addunt est; sed vid. adnott. ad Aen. I, 283. coll. cum iis, quae ad II, 428. adscripsimus. — superbum Ilium. Vid. I, 21. 523. II, 556. ibique adnott. Sex Codd. Ilion, quae forma, ab aliis haud raro et vulgo quidem neutro, ab Horatio autem femin. genere usurpata (vid. Bentl. ad Hor. Od. III, 3, 23. et Burm. ad Prop. III, 1, 31.), apud Vergilium alibi (cf. II, 241. 325. III, 109. V, 756. VI, 64.) nusquam invenitur. Vid. Wagn. ad Aen. I, 68. — 3. humo fumat. Serv. humo rectissime explicat ab humo (i. e. solo), funditus, quo plena et perfecta urbis eversio significetur, ut II, 625. ex imo verti legimus; funat autem in cineres dilapsa. Ceterum Probus I, 4, 9. (cf. Ribbeck. Proleg. p. 138.) et Wakef. ad Lucr. V, 443. fumat acceperunt pro fumavit, de qua re Wagn. conferri vult Voss. de Art. Gramm. II, 32. Gesner. ad Hor. Serm. II. 3, 277. Huschkii Analecta ad Tibull. El. I, 2, 97. p. 698. et mea ad Lucr. I. 71. III. 710. V. 443. VI, 597. Sed quam Lucretius in his aliquoties sibi indulsit syncopen, ea prorsus abhorret a Vergilii venustate et elegantia. (Vid. etiam adnott. ad IX, 9.) Immo fumat Praesens est de re durante usurpatum; "nam ruina fit brevi, fumus longo permanet tempore," ut verissime Serv. Ita autem, ubi vel sensus postulet, vel orationis variandae studium suadeat, saepe Praesens excipere Praeteritum et contra omninoque Praesens historicum et Perfectum saepe coniungi res est notissima. Vid. adnott. ad Aen. II, 482. Non igitur erat, cur Claud. Sacerdos I, 89. hic de soloecismo loqueretur. — De Neptunia Troia post llium iam commemoratum nominata vid. ad II. 623. Ceterum Neptunia vocatur, quia Neptunus una cum Apolline muros urbis exstruxerat. ('f. Hom. 11. XXI, 446 sq. Apollod. II. 5, 9. et infra IX, 144. - 4. Dicersa exsilia sunt terrae peregrinae et longinquae, quae exsulibus habitandae quaeruntur. Diversus de terris longinquis et quasi in contraria parte orbis terrarum sitis legitur etiam infra XI, 261. XII, 708. Ovid. Trist. IV, 2, 69. procul Latio diversum missus in orbem. Cic. Verr. III, 53, 192. id. pro leg. Man. 4, 9, 16, 46. Tac. Ann. III, 59. etc. Sic etiam Aen. I. 376. diversa aequora. De Plurali exsilia vid. supra ad II. 780. Hoe autem vocabulum etiam de loco dici, quo aliquis exsul vivat, docent Tac. Ann. XIII, 55. Hist. IV, 44. Curt. VI, 4, 13. alique loci. -- desertas terras. Codd. scriptura fluctuat inter desertas quaerere terras (quod plurimi optimique Codd. praebent, in quibus Med. et fragm. Vat.) et diversas quaerere terras. Recte Wagn, rejicit scripturam diversas, quam putat ortam esse ex antecedente diversa exsilia, cum, quominus de anaphora cogitemus, Copula interiecta impediat; sed mire eam cum Servio et Burmanno interpretatur: ..desertas a Dardano." Nam quo tandem pacto poëta a legentibus potest postulare, ut tale quid suppleant, praesertim cum infra demum v. 98 sqq. oraculum illud commemoretur, quo Troiani antiquam matrem exquirere iubentur? Scio quidem, rem ism I, 380.

Auguriis agimur divom classemque sub ipsa Antandro et Phrygiae molimur montibus Idae

quasi per nebulam significatam esse; sed quod ipsi Aeneae tam obscurum erat vaticinium, ut infra v. 163 sqq. et 183 sqq. longa et accurata eius explicatione opus esset, id a legentibus statim esse perspectum semperque animis eorum obversari, poëtae sumere non licet. Immo desertas terras. quae diversis exsiliis per explicationem adduntur, nemo aliter potest intelligere, nisi de regionibus incolis vacuis vel minus frequentatis. Quamvis autem terram, in quam novi coloni sint immigraturi, quodammodo desertam dici posse, neque hoc omnino quaerendum esse, cum poëta hoc unum agat, ut miserationem moveat, et desertae terrae praeclare opponantur Rio superbo, iam Heyn. et Iahn verissime docuerunt; Wagn. tamen opponit, Latium desertum vocari non posse, neque Aeneam, oraculo edoctum, ignorasse, armis sibi quaerendam esse novam patriam, ita ut de colonia in terram desertam aliquam deducenda cogitari non queat. At vero non considéravit Vir doctiss., hace non iudicanda esse ex corum temporum ratione, quibus Didoni narrentur ab Aenea, sed hunc heroem mente et cogitatione versari in illis ipsis, de quibus loquatur, temporibus, et quid illis diebus, qui secuti sunt Troiae excidium, fumantibus etiamtum Ilii ruinis, senserit, cogitaverit, fecerit, referre. Illo autem tempore, per simulacrum Creusae edoctus, nil praeterea scivit, quam post longos errores in opima quadam terra occidentem versus sita (in Hesperia) res lactas, novum regnum et connubium regiae virginis sibi parata esse (II, 780 sqq.), cui quidem vaticinio non admodum magni ponderis et auctoritatis ideoque etiam a poëta post plane neglecto illa desertarum terrarum commemoratio eo minus videtur adversari, cum ipse statim addat v. 7. incerti, quo fata ferant, ubi sistere detur atque Anchises v. 9. fatis dare vela iubest. Ex patria enim hominibus opibusque abundante depulsus Aeneas, quo erat illis diebus moerore et tristitia, terram illam ignotam, quo migraturus erat, cum Troia comparatam vix aliam atque incultam et desertam sibi fingere potuit. (Quae omnia nunc poteram omittere, cum, ut Iahnio in edit. II., Gossravio, Ladewigio, Bryceo, Coningtoni et Dietschio Theol. Verg. p. 23 sq., sic etiam Wagnero ipsi in recentiss. edit. hanc explicationem meani probari vidissem, nihilominus vero repetenda esse putavi, cum etiam ap. Ribbeck. legamus hanc miram explicationem: "novas sedes in desertae patriae vicem in alia patria quaerere.") Kappes. denique III. p. 1 sq. aliam non improbabilem proponit explicationem, ut sumamus Aeneam memorem corum, quae ante hanc narrationem expertus sit, cum diversis exsiliis hic mente coniungere auguria falso intellecta et terras perperam petitas ideoque rursus desertas. His omnibus perpensis nemo, puto, Bothii inani confectura decretas terras vel Peerlkampii commento atque extremas terras opus esse statuet. — 5. Auguriis divom. Vid. supra I, 382 sq. II, 293. 619. 693. 780. Posse tamen etiam prodigium flammae II, 682. et Creusae monitum adiungi, memorat Heyn.; Peerlk. autem cogitat de auguriis a poëta non commemoratis, quae Aeneas viderit in montibus degens, in quo cum eo consentit Dietsch. l. l., cum auguris et omina non sint oracula et responsa deorum, sed denuntient tantum aliquid vel hortentur et explicatione egeant; in quam rem conferri inbet Ecl. I, 16. IX, 14. Acn. I, 392. 445. V, 5. 522. XII, 260. et Acn. II, 680. III, 537. VII, 59. 173. VIII, 523. IX, 21. X, 250. XII, 676. — sub ipsa Antandro. Cogita igitur de urbe in litore paullo altiore condita. Sic autem sub haud raro ponitur pro prope, in propinquitate loci editioris. Cf. Aen. I, 453. (ibique adnott.) VII, 563. XI, 244. 849. Liv. I, 3, 3. urbem sub monte Albano conclidit. Prop. IV, 1, 45. (III, 2, 5.) Zumpt. §. 319. et Ruhnk. ad Ter. Adelph. V, S, 26. De usu Pron. ipse (per gleich, gerade, unmittelbar reddendi) vid. adnott. ad Geo. IV, 75. Antandrus oppidum erat haud procul ab Ilio meridiem versus ad sinum Adramyttenum et Idae radices situm; in quo monte cum materies classi aedificandae suppeteret, non mirum est, quod poëta naves Aeneae in tam nobili et commodo loco aedificatas esse tradidit. Ceterum de hoc oppido (quod etiamnum Antandro dicitur) cf. liber meus geogr. II. p. 143 sq. - 6.

Incerti, quo fata ferant, ubi sistere detur, Contrahimusque viros. Vix prima inceperat aestas Et pater Anchises dare fatis vela iubebat: Litora cum patriae lacrimans portusque relinquo Et campos, ubi Troia fuit. Feror exsul in altum Cum sociis gnatoque Penatibus et magnis dis.

10

molimur, magno labore construimus, aedificamus. Vid. Aen. I, 424. III, 132. Imprimis cf. Aen. IV, 309. (ubi tamen vid. adnott.) VII, 127. 158. 290. Val. Fl. I, 94. Moliri hunc puppim iubet et Ovid. Met. VIII, 302. primaeque ratis molitor lason. De ipsa re cf. Aen. IX, 79 sqq. — 7. incerti quo fata ferant. Haec non adversari oraculo a Creusa II, 781 sq. dato, iam ad II, 771 vidimus. Saepissime autem sic loquuntur veteres (cf. Ovid. Met. III, 176. sic illum fata ferebant. Sil. XIV, 629. si fata ferant. Sabin. Epist. III, 31. Nec sic fata ferant cett.); qui de forte et fortuna idem ferendi voc. usurpant. (Cf. supra II, 94. Ovid. Met. I, 297. XI, 751. Lucan. IV, 243. cett.) Vid. Burm. ad II, 433. Ceterum verba Incerti, quo fata ferant iterantur in Anth. Lat. III, 81, 12., ut reliqua huius versus ibid. v. 50. — ubi sistere detur. Sic etiam Ovid. Met. I, 307. (ubi vid. Bach.) Quaesitisque diu terris, ubi sistere detur. Intran. sitive verbum sistendi praeterea Geo. I, 479. Aen. XI, 873. Lucr. IV, 415. Cic. Verr. III, 96. et alibi usurpatur. De dandi voc. cum Infinitivo constructo vid. ad Aen. I, 66. 79. 319. Peerlk. sine iusta causa hunc versum post v. 12. collocandum censet. — 8. Vix inceperat - - Et cett. Wagn. (quem Bryce et Conington sequentur) apodosin incipit a Copula Et, (de cuius usu huc pertinente vid. adnott. ad Geo. II, 80. et Aen. II, 692. collatis iis, quae ad Aen. II, 172. adscripsimus), sed rectius, puto, Süpflius a Particula cum, ut sententia haec sit: Cum prima aestas incepisset et pater Anchises vela dare iuberet (scil. etiam atque etiam, quare poëta non scripsit iusserat), patriae litora relinquo. Cf. etiam Abr. Voss. in Progr. laud. p. 3. et Haeckerm. in Archiv f. Phil. XVIII. p. 309. et in Zeitschr. f. d. G. W. XIX. p. 112.) Ladew. utramque rationem coniungere studet, paullo subtilius adnotans, verba Et pater etc. continere quidem apodosin ad antecedentia, simul vero etiam protasin sequentium Litora cum etc., quare (ut etiam Ribbeck.) post aestas Commate, post iubebat vero Colo distinguit. — prima aestas, prima pars aestatis s. ver. (Vid. adnott. ad II, 97.) Troiam enim vere ineunte captam et dirutam esse tradunt-Vid. Heynii Exc. II. ad h. l. - 9. fatis Heyn. pro sexto Casu habet, ut significet: propter deorum iussa et monita; rectius vero Wagn. tertium Casum esse statuit, ut, quemadmodum alibi ventis (IV, 546, VIII, 708.), ita h. l. fatis vela dari dicantur, cum, quibus ventis danda essent, Aeneae non satis compertum esset; idque ipsa rhythmica huius versus ratione confirmari censet, cum poëta voc. fatis, in quo praecipua vis insit, non ante dare, sed eo versus loco posuerit, quo vox diutius ei inhaereat. Accedit, quod fatis Ablat. Casu sumptum post illa Auguriis agimur divom redundat. Sensus igitur: Anchises navem solvens fatis se committit, nesciens quo ea sint ductura. — 10. Henry cum h. l. conferri iubet Apoll. Rhod. I, 534 sq. αὐτὰς Ἰήσων Λακουόεις γαίης ἀπὸ πατοίδος ὄμματ ἔνεικεν omninoque Aeneam a Vergilio cum Iasone comparari docet. -- Litora cum patriae. Hanc lectionem Heins, e Medic., fragm. Vat. et optimo quoque libro restituit pro vulg. tum, quod, ...cum in sermonis continuatione et rerum enumeratione proprie locum habeat," Iahn. ad VI, 125. defendit. Tunc locus paullo laxius cohaerens sic distinguendus esset: iuhebat. Litora tum - - relinquo. Wagn. qui non illud cum, sed Particulam et antecedenti vix respondere censet (vid. supra), cum, praegressa maiore distinctione cum singulari quadam vi positum, idem fere significare putat, quod et tum, zal τότε δή, velut II. 680. et VI, 91. — 11. Et campos, ubi Troia fuit, gravissima brevitate. Cf. Macrob. Sat. V. 1. Gossrau suspicatur, Plurali campos indicari antiquae urbis magnitudinem. - Verba Feror exsul in altum repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 457. — 12. cum sociis.

Terra procul vastis colitur Mavortia campis, Thraces arant, acri quondam regnata Lycurgo, Hospitium antiquum Troiae sociique Penates,

15

Vid. supra II, 796. — gnatoque. Sic septem Codd. apad Burm., quos cum Vossio p. 206. et Iahnio secutus sum, cum hic versus Enniani sermonis colorem habere videatur (vid. infra) et sublime aliquid et magnificum sonet. Vid. adnott. ad Ecl. V, 22. Secuti sunt Ribbeck. et Ladew., dum reliqui recentiores editores vulg. natoque servant, quod sane optimi Codd. Med., fr. Vat., Pal., Gud. alii exhibent. — Penatibus et magnis dis. Fusius de his verbis disputat Heyn. in Exc. IX. ad l. II., ex cuius Macrobium Sat. III, 4. sequentis sententia (quam etiam Wagn. et Ladew. amplectuntur) hic haberemus exemplum epexegesis illius, de qua diximus ad Ecl. III, 34. et Aen. I, 111. Sed hanc ipsam epexegesin hic quidem, ubi simpliciter magni Penates commemorari poterant, ut IX, 258., post socios autem gnatumque iam parallelismus poscere videtur, ut Penates et (alii) magni dii commemorentur, mihi satis miram videri fateor. Quare magis inclinor in alteram illam sententiam. Vergilium de aliis quoque diis praeter Penates, certe de Vesta, cogitari voluisse. Cum enim supra II, 296. Hector, Aeneae per somnum apparens, vittas Vestamque potentem aeternumque ignem e penetralibus efferat, qua tandem alia de causa efferre ista putandus est, quam quae Acneac, cui v. 293. dixerat: Sacra suosque tibi commendat Troia Penates, servanda et secum deportanda tradat? Cui sententiae etiam ex locis V, 774 sq. et IX, 258., ubi et Lares et Penates cum Vesta coniunguntur, non minimum accedit probabilitatis; porro fere semper iuxta cum Penatibus etiam alia sacra a Marone commemorantur (cf. praeter l. l. etiam II, 320. et 717.) atque etiam VIII, 679. Penales a magnis dis differre videntur. Quae cum ita sint, non video, quo iure contra manifestam huius loci auctoritatem Heyn. contendat, Vergilium aliam sequi narrationem atque ceteros scriptores Romanos, qui Aeneam etiam Vestam et sacrum ignem Troia abstulisse certis verbis perhibent (vid. Ovid. Fast. III, 423 sqq. coll. cum VI, 434. imprimisque Macrob. Sat. III, 4.); quamquam certissimam hac de re sententiam ferre non ausim. Peerlk. verba cum magnis dis explicat: "cum deis bene volentibus, deorum, spero, quorum auguriis agimur, auxilio," coll. Ennio apud Cic. Off. I, 12. ducite - - volentibus cum magnis dis, [Annal. VI. fr. 13. p. 33. Vahlen., quae ultima verba haud dubie effecerunt, ut Pomponius ad h. l. totum versum Ennianum et verba Pyrrhi esse adnotaret. Vid. Wagn. ad h. L. Plaut. Mil. IV, 8, 41. ite cum diis hene volentibus et similibus locis. — 13. Terra Mavortia est Thracia, quam Marti sedem iam ab Homero [II. XIII, 301. Od. VIII, 361.] tribui docet Heyn., qui haec verba (Terra procul - - arant) fortasse ex Eurip. Hecub. vss. 8. 9. prodiisse putat. De Thracia, Martis sede, adde ciusd. trag. v. 1088. Soph. Antig. 970. Hor. Od. II, 16, 5. bello furiosa Thrace. Manil. IV, 691. Thruce Martem sortita colonum cett. Cf. etiam Ovid. Met. XIII, 628 sq. de Aenea haec canens: Fertur ab Antandro, scelerataque limina Thracum - - Linquit cett. -14. Verba Thraces arant per parenthesin inseruntur, ut 1, 12. verba Tyrii tenuere coloni. — acri (saevo, crudeli) quondam regnata Lycurgo; de quo Edonum rege e fabulis Bacchicis notissimo cf. Hom. Il VI, 130 sqq. Apollod. III, 5, 1. (ibique Heyn.) Diod. III, 65. Hygin. f. 132. Creuzeri Symbol. T. III. p. 183 sqq. Welcker. Aeschyl. Tril. p. 320 sqq. alii. - regnata passive, ut VI, 770. 794. Hor. Od. II, 6, 11. regnata Luconi rura Phalantho (ubi vid. Mitscherl.) Ovid. Her. X, 69. area suo quondum regnata parenti. id. Met. VIII, 623. XIII, 720. Silius XIV. 7. Plin. H. N. VI, 20, 23. etc. Omnino autem poëtae a verbis intransitivis formant interdum Participia passiva et forma et significatione. Sic ululatus infra IV, 609. (ubi vid. adnott.), exululatus Ovid. Fast. IV, 186., erratus infra v. 690. Ovid. Fast. IV, 573., triumphatus infra VI, 537. Geo. III, 33. Hor. Od. III, 4, 43. . clamatus Ovid. Met. XIV, 397. Fast. IV, 573. etc. 15. Hospitium antiquum (s. anticum, ut Haupt. et Ribbeck. scribunt). Erat igitur inter Troianos et Thraces iam antiquioribus temporibus hospitium iunctum; unde ea, quae ad v. 45. de Priami et Polymnestoris, qui

Dum fortuna fuit. Feror huc et litore curvo Moenia prima loco fatis ingressus iniquis Aeneadasque meo nomen de nomine fingo. Sacra Dionaeae matri divisque ferebam

Auspicibus coeptorum operum superoque nitentem

**2**0

tunc Chersonesum Thraciam regebat (cf. Eurip. Hec. 8.), affinitate adnotavimus, iudicanda. -- so cii Penates a Wagn. recte explicantur, sedes sociae, h. e. foedere cum Troianis iunctae, coll. Hom. II. II, 844-851. -16. fuit, perstitit, integra fuit. Cf. adnott. ad II, 325. Dum (während s. so lange, als), quod apud Verg. saepissime cum Imperf., saepe etiam cum Praesente historico constructum invenitur, quinquies modo, hic, Aen. I, 268. X, 43. 321. et 424., cum Perfecto coniungitur. — 17. Moenia prima loco, primam urbem condo (vid. adnott. ad II, 234.), scil. Aenum, Thraciae oppidum, ad Hebri ostia e regione Samothraciae situm (Herod. IV, 90. VII, 58. Thuc. VII, 57. Polyb. V, 34. Mela II, 2. atque etiamnum Enos appellatum: vid. librum meum geogr. III. p. 1079.), cum Polydori tumulo (Plin. H. N. IV, 11, 18. Solin. 10, 11.), quod poëta (quem sequuntur Mela II, 2, 8. Aur. Vict. de orig. G. R. 9. Ammian. XXII, 8. alii) ob solam nominis similitudinem ab Aenea conditum fingit, quamquam id Aenea antiquius fuisse, vel ex Homero II. IV, 520. satis constat. Confudit fortasse Aenum cum Aenea (Alvela), Chalcidices oppido ad Sinum Thermaicum sito (cf. Scymn. 627. Strab. VII. p. 330. Liv. XLIV, 10.), quod incolae ipsi ab Aenea conditum haberi voluerunt. — ingressus est Thraciam fatis iniquis, siquidem Aenean eo compulerint, ubi non quietem inventurus, sed atrocissimum malum perpessurus esset, ut Dietsch. Theol. Verg. p. 24. locum recte interpretatur. Cf. etiam adnott. ad Aen. II, 157. et X, 380. Heyn. satis apte comparat Ammian. XXII, 8. pr., h. l. his verbis respicientem: Aenus, qua diris auspiciis coepta moxque relicta, ad Ausoniam reterem ductu numinum properavit Aeneas, quamquam fata iniqua et dira auspicia non prorsus idem significant. - 18. Aeneadas - - nomen - - fingo. Wagn. confert infra v. 693. et Tac. Hist. V, 2., ubi legendum sit: Solymos - - conditum urbem Hierosolyma nomen e suo fecisse. Adde Geo. I, 137. (ibique adnott.) Aen. III, 693. VII, 63. Liv. I, 1, 11. cui Ascanium parentes dixere nomen. id. VII, 22, 3. Quidam Caesonem, alii Gaium nomen Quintio adiiciunt. Tac. Hist. IV, 28. quod genus Germánicae originis - - Romanorum nomen Agrippinenses vocarentur. Ovid. Fast. III, 246. Nunc Esquilias nomina collis habet cett. (Cf. etiam infra ad v. 614. adnott.) Alia res est, ubi ex nomine proprio formatur Adiectivum, ut apud Hor. Sat. II, 3, 25. Mercuriale mihi imposuere cognomen. Liv. I, 1. extr. Stirpi virili Ascanium parentes di rere nomen. Gell. XV, 29. est mihi nomen Tarquinium cett. Cf. praeter alios Ramsh. §. 116. not. eiusque Censor (Hoffmannus) in Iahnii Annall. phill. et paedd. Vol. VII. p. 13 sqq. Iahn. ad Aen. XII, 515. et Beneck. ad Iustin. XIII, 7. 1. -- 19. Sequitur narratio de prodigio sanguinis ex arboribus in Polydori tumulo positis manantis. Nam dum Aeneas, Veneri aliisque diis sacrum parans, corni myrtique teneros surculos humo evellit, quorum frondibus aram exornet, illi sanguine stillant Polydori in hunc ipsum tumulum hasque arbores mutati. Quam fabulam, haud dubie e poëtis cyclicis petitam, non est cur miremur, si puellas haud raro in arbores mutatas fingi (Ovid. Met. II, 360. VIII, 763 sqq. cett.). Nymphas Hamadryades ex veterum opinione cum arboribus suis et nasci et perire, atque adeo arbores diis sacratas, quae caedantur, sanguinis guttas emittere cogitamus. Vid. quae Heyn. ad v. 33. adnotavit. — Dionaeae matri, Veneri. Vid. ad Ecl. IX, 47. Respicitur hic locus in Anth. Lat. V. 81, 7. Sacra Dionaeac referens sollemnia matri. -- divisque, i. e. et ceteris diis, quod iam Wagn. vidit, qui comparat Graecum illud Zei zal Geol et Xenophontis locum satis memorabilem Cyr. V. 4, 14. Άλλ' ω Ζεύ, έψη, καὶ τούτοις πολλά άγαθά δοίεν οἱ θεοὶ καὶ πλείστα κ. τ. λ. Servio autem auctore ad Geo. I, 21. et Aen. VIII, 103. necesse erat, ut, cum uni deo praecipue sacra fierent, post ipsum etiam reliqui dei invocarentur. — 20. divi auspices operum sunt, qui opera Caelicolum regi mactabam in litore taurum. Forte fuit iuxta tumulus, quo cornea summo Virgulta et densis hastilibus horrida myrtus. Accessi viridemque ab humo convellere silvam Conatus, ramis tegerem ut frondentibus aras, Horrendum et dictu video mirabile monstrum. Nam quae prima solo ruptis radicibus arbos

25

, iuvant et secundant. Gossr. et Conington haec verba proleptice dicta arbitrantur pro: ut auspices essent coeptorum operum; quod ut sumamus, nihil cogere videtur. De voc. auspicis, deorum proprio, vid. infra IV, 45. Ovid. Fast. I, 615. Hor. Ep. I, 3, 12. (ibique Obbar.) cett. Bentl. et Orell. ad Hor. Od. I, 7, 27. — nitentem Heyn. non tam pinguem, quam candidum significare censet, cum candor in victima lovi ferenda spectari solest. Mihi potius de pinguedine intelligendum videtur, de qua nitere proprium est vocabulum. Cf. Hor. Ep. I, 4, 15. Me pinguem et nitidum bene curata cute vides. Phaedr. III, 7, 4., ubi lupus interrogat canem: unde sic nites? Plin. Ep. II, 17. armenta, quae herbis et tepore verno nitescunt cett. Pinguia autem animalia delecta fuisse, quae diis mactarentur, iam ex Homero constat II. II, 402. αὐτὰς ὁ βοῦν ἰέρευσεν ἄναξ ἀνδρών Αγαμέμνων πίονα, πενταέτηρον, υπερμενέι Κρονίωνι, cum quo loco cf. II. VII, 315. βοῦν - - ἄρσενα, πενταέτηρον, ubi epitheto πενταετήρου etiam pinguedinis notio inest, color autem omnino non spectatur. (Consentit mecum Gossr.) — taurus Iovi convenit. Vid. praeter Homeri II. modo II. e. g. Ovid. Met. IV, 755. Mactatur vacca Minervae, Alipedi vitulus, taurus tibi, summe deorum, ad quem locum Ochsner. (p. 531. ed. Bach.) conferri iubet Iac. de Rhoer. Fer. Dav. II, 6. p. 168-171. Henry (Tw. years III. p. 2.) conferri iubet Iuliani Epist. ad Libanium [Ep. XXVII. p. 399. Spanh.] Εθυσα τῷ Διὰ βασιλικώς ταῦρον λευκόν. Errat igitur Macr. Sat. III, 10. coll. Atteio Capitone de iure sacrif. I. Iovi tauro immolari vetitum fuisse contendens. — 21. Caelicolum regi. De forma caelicolûm pro caelicolarum (cum qua conferri potest agricolûm ap. Lucr. IV, 590. et ruricolûm ap. Nemes. VI, 52.) vid. adnott. ad Aen. I, 565. — 22. Forte fuit iuxta (quae verba iterantur in Anth. Lat. I, 14, 7.) cett. Prorsus eadem ratione Ovid. Met. VII, 622. Forte fuit iuxta patulis rarissima rumis Sacra Iovi quercus. — tumulus non sepulcralis, sed ortus ex arena, quae ventis et fluctibus Polydori corpori iniecta est; nam insepultus fuerat proiectus Polydorus, quod ex v. 62 sqq. apparere, iam Heyn. adnotat, qui simul docet, apud Euripidem Hec. v. 26. et 697 sqq., quem Ovidius Met. XIII, 437. sequi maluerit, corpus eius in mare proiectum fluctibus in litus eiici. — quo summo, in cuius culmine. — 23. myrtus, quae litus amat (cf. Geo. II, 112. IV, 124. Ovid. Am. I, 1, 29. etc.) et Veneri erat sacra (vid. ad Ecl. VII, 62.), hic aptissime commemoratur. horrida. Vid. ad Geo. I, 151. — hastilia sunt virgae myrti, unde hastae et iacula conficiebantur. Vid. Geo. II, 447. Hic autem eo aptius est hoc vocabulum, quod tela, quibus Polydorum occisum esse v. 45 sq. docent, terrae infixa radices egisse et crevisse finguntur. — 24. silvam, densas arbusculas. Vid. ad Geo. II, 15. et 26. — 25. tegerem. Tegere, i. e. velare, verbum proprium in re sacra de sertis et coronis, ut Heyn. docet, coll. supra II, 248 sqq. De more autem Romanorum aras sertis, floribus frondibusque ornandi vide Aen. I, 417. V, 661. Cf. Lersch. Ant. Virg. p. 161., qui ramos, serta (et vittas: Ecl. VIII, 64.) etiam in monumentis obvia esse docet coll. Millin. Myth. Gall. tab. XXXI. n. 107. tab. LXXXIX. n. 290. et Scult. della rilla Borgh. Vol. 1. stanza I. n. 13. -26. "Horrendum propter sanguinem; mirabile, quod fluebat de ligno." Donatus. — dictu mirabile monstrum. Vid. ad Geo. IV, 554. et supra ad II, 680. Apud Macrob. III, 10. legitur H. dictu et visum m. m. Ribbeck. ex Med. a m. pr. recepit scripturam mostrum, ut iam Geo. I, 19. (quod ibi adnotare neglexi) mostrator, quamquam alibi, ut infra v. 59. 214. 307. 658. etc., formam monstrum servavit. Cf. (Wagn. Orth. Verg. p. 456.) Corssen. de pronunt. I. p. 99. et Ribbeck. Proleg. p. 435. — 27.

Vellitur, huic atro liquuntur sanguine guttae Et terram tabo maculant. Mihi frigidus horror Membra quatit gelidusque coit formidine sanguis. Rursus et alterius lentum convellere vimen Insequor et causas penitus temptare latentis: Ater et alterius sequitur de cortice sanguis. Multa movens animo Nymphas venerabar agrestis Gradivumque patrem, Geticis qui praesidet arvis,

30

35

Antiquiorem formam arbos ex Medic. cum Wagn. revocavimus, quem recentiores editores omnes secuti sunt. Vid. ad Ecl. III, 56. Geo. II, 81. et Iahn. ad Aen. VI, 310. Sibilum certe non posse offendere, Wund. docet vel uno loco Aen. III, 136. (connubiis arvisque novis) comparato. Adde Geo. II, 395. 443. 492. III, 91. 182. Aen. I, 338. infra v. 136. (ubi vid. adnott.) et 389. VI, 838. VIII, 640. et quos locos praeterea collegit Wagn. Qu. Virg. IX, 2, d. — 28. Huic atro liquuntur (Ribb. liquitur, Haupt. licuntur) sanguine guttae, ex co manant guttae sanguinis. Heyn., qui adnotat, proprie sanguinem liqui, τήκεσθαι, dissolvi in guttas, comparat Geo. II, 187. liquuntur amnes (cui loco addere poterat Aen. IX, 679. liquentia flumina). Ceterum cf. cum h. l. Ovid. Met. II, 358 sqq. truncis avellere corpora tentat, Et teneros manibus ramos abrumpere; at inde Sanguineae manant tamquam de vulnere guttae, ibid. VIII, 762. et IX, 344. Praeterea cf. Grat. Cyneg. 353. atroque cadant cum sanguine fibrae. - 29. terram tabo maculant. Tabum enim quemvis humorem putrescentem, imprimis vero cruorem significat. Cf. infra v. 626. VIII, 487. Ennius ap. Cic. Tusc. I, 44, 107. Ovid. Met. XIV, 190. Lucan. VI, 548. cett. — Mihi frigidus horror etc. Cf. similes loci Aen. I, 90. III, 259. 308. frigidus autem horror, ut apud Lucr. VI, 1010. Vid. ad Aen. II, 420. - 30. Membra quatit, proprie tremere facit (schüttelt). Saepius metaphorice pro vehementer percellere. Cf. Sen. Thyest. 260. tumultus pectora attonitus quatit. id. Herc. Oet. 1993. Quatiet populos terrore gravi. Vellei. II, 110. Tantus huius belli motus fuit, ut - - animum quateret atque terreret. Hor. Od. I, 16, 5. Cic. Tusc. III, 6, 12. Senec. Agam. 5. Curt. VIII, 8, 24. cett. Cf. Mitsch. ad Hor. l. l. Drak. ad Silium IV, 7. Obbar. ad Hor. Ep. I, 10, 31. Fasc. V. p. 73. — gelidus c. f. sanguis, i. e. formidine fit gelidus et coit. De Adiectivis per prolepsin cum Substantivis iunctis vid. adnott. ad Geo. II, 219. 353. et Aen. II, 736. Ceterum cf. Sen. Oct. 224. Torpor insedit per artus, frigidus sanguis coit. Ceterum totus v. 30. cum altero prioris hemistichio iteratur in Anth. Lat. I. 178, 367 sq. — 31. lentum vimen legitur etiam Geo. IV, 34. Aen. VI, 137. Calpurn. Ecl. III, 31. al. Cf. adnott. ad Ecl. III, 38. — 32. Insequor, pergo. Cf. Verr. III, 20, 51. pergam et insequar longius. Vid. etiam Geo. I, 105. — temptare, explorare. Vid. ad Ecl. IV, 32. et Aen. II. 35. Peerlk., sine iusta causa haerens et in Adverb. penitus, quod prorsus otiosum censet, et in dictione tentare causas latentes, cum, quod lateat, tentari non possit, hunc locum interpolatum et vss. 32. et 33. sic contrahendos esse arbitratur: Insequor, alterius sequitur de cortice sanguis; sed v. 32. minime est supervacaneus; nam Aeneae quam maxime debebat interesse explorare, utrum res naturalem haberet causam, an ominosa esset, quod demum alterius quoque myrti vimine convulso intelligere poterat. — 33. Pro Ater fragm. Vat., Gud. a m. pr. aliique Codd. praebent Alter, quae lectio Coningtoni probabilis videtur, sed reiicienda est, quia ater consulto et magna cum vi iteratur ex v. 28., quod fortasse non perspexit delicatus aliquis librarius. -- 34. sqq. Aeneas, prodigio perterritus, ex more veneratur numina, quae ipsi regioni praesunt, Nymphasque Hamadryades et Martem Indigetem implorat, ut malum omen avertant. Verba Multa movens animo redeunt X, 890. — 35. Mars dicitur pater (vid. ad Geo. II. 4.) Gradivus, quod graditur quasi, magnis gressibus incedit in pugnis, quo maiestas dei pingitur. Cf. Schirach. p. 427. Aliae enim nominis etymologiae non dignae, quae commemorentur. Prima syllaba Rite secundarent visus omenque levarent.
Tertia sed poetquam maiore hastilia nisu
Adgredior genibusque adversae obluetor harenae
— Eloquar, an sileam? — genitus lacrimabilis imo
Auditur tumulo et vox reddita fertur ad auris:

10

enn nomen a geodoende verbe un i ematem. Teles distribitur el Ovid Mer. VL 427. SL XV. 13. 337. Val. FL V. 431. sett. . interfum vero etiam. ut die geneinstag speint Abn. I. 542 (wol. Met. IIV. 82), IV. 803. SI L 433 III. 702 alfell. De impliet antem it minim proprierum mensura emains of Born at Arth. Lat T L p 63 Feath at Hor. Od. II. 25. 9 Weighert, de terse infar, sasto, p. 62. Linn, ad Ovid. Met. VI, 11. Bach, ad Ovid. Met. V. 507. VIII. 207. Land. Qu. Epic. p. 156. Obbar. at Hir Ep I. 10. 26 Fast. V p. 47. et quae nos supra ad L 343. et infra ad IV. 137 admetavimus. Ceterum Haupt, et Ribbeck, cum Gud. am, priet Bern. III. am, sec. sembunt Grozeficom. Vol. ad Ech. II. 22. et al. - Geriole pri finitimis Tornelle: l'estae enim trans Danubium habitabant in Dunia (cf. Geo. III. 462, IV. 463, c sed constat. poëtas in remotiveibus petasjimum regjenībus vieimes pepales hand rare confundere. - 36. eite. gasel ge prie de hominidas dicitar caerimonias sacras probe servanticus, interium etiam le ills ipsis nomines pro more invantibus neurpatur. Cf. infra X. 254. Tilvill. III. 4. 43. custo nam rite poète Physikanpus et Bacchus Pieridenque i cent. Her Carm. Sect. 13. Rite maturos aperire partus lenis Ilitigia tuere matres, et einst. Od. IV, 4. 21. sensere, quid mens rite, quid inclules Nutrita figustis sub Penatibus Ponnet, Handkerm, in Archie f. Phil. XVIII. p. 309 et Zeitscher, f. d. G. W XIX. p. 112, minus probabiliter rite cum ceneraler conjungendum Mengre Comma non ante, sed post rite ponendum esse opinatur. — seauadareat, secondum, felix esse inberent. Secundure verbum proprium de ville. Cf. VII. 259 Sen. Here, für 645. rotum secundet deus. Lucan. I. 635 et Sil. VIII. 124. did cian sermalent, ati ef. Prakenb. Vid. etian Ger. IV. 197. — Mang. I. e. Visum die Erscheinung . Ostentum. portentum. Henry Tir. genre III. p. 2. et Philol. XI. p. 625.) conferri inbet Tar. Hist. IV. 👊 Insur unnitais, suos Ptolemreique risus, ingruentia mala expend of Liet I. 635. Di vise secundent. Ladew, rishs prius explicuit per and a nie michten seguen meine Augen, eien Blick . quod recte vituperant Henry II II et Conington: nune vere rièce passive capiendum putat. It XI. 271. — omen lecarent, tollerent, removement, i. e. averterent at etiam Henry II. II. locum explicat. Cf. Hor. Od. II. 17, 27. Me trunera illumena cerebro Sustalerat, visi Emmus ictum Dextra lecasset et Cland, IV Cons. Hon. 59. ab Henr land. . ubi commune naufragium certo mann lectre legimus Kappes, tamen III p. 4 quem Ladew, in recentiss collt. sequitur de hac vocis significatione dubitans cum Servio interpretature onus ominis levare i. e. in bonum convertere. Sed ut concedam, in illis locis lecure fortasse nihil aliud esse, nisi levius facere, tamen ad Aen. II. 146. vidimus, hoe verbum esse i. q. demere, removere; removere autem omen est omen avertere. 37. Charisins p. 196. P. hunc versum afferens male scribit Tertio. Cf. Ribbeck, Proleg. p. 206. - 38. obluctor Heyn, explicat Graecis verbis àvridativo, avreceto, de quibus Burm. conferri valt Hemsterh, ad Lucian, Dial. p. 60. T. II. p. 533, Bip.] Ct. etiam Liv XLIII, 22, 9 Curt. IV. 29, 7, 34, 5, 35, 19, et similes locos. - 39. 40 Verba Eloquar, an sileam iterantur in Anth. Lat. I. 172, gemitus - - Auditur tumulo, et vor redd. fertur ad a. 95. cuius loco Serv. in vetere Cod. Auditus legi memorat, quam tamen lectionem Cold, nobis cogniti non agnoscunt' Wagn. Qu. Virg. XXXIII, 10., ubi de epexegesi per Copulam addita agitur, explicat: gemitus cum voce auditur. Equidem in his epexegesin invenire non possum. Immo tumulus, s. Polydorus in tumulum arboribus consitum mutatus, primum dat gemitum dolore expressum, quem deinde ipsa verba sequuntur. In min. edit. Wagn. haec adnotat: "edi vox dicitur, cum solius loquentis, reddi, cum etiam

"Quid miserum, Aenea, laceras? iam parce sepulto; Parce pias scelerare manus. Non me tibi Troia Externum tulit aut cruor hic de stipite manat. Heu! fuge crudelis terras, fuge litus avarum. Nam Polydorus ego. Hic confixum ferrea texit

45

audientis ratio habetur." Codd. quidam ad awas, quod placet Peerikampio: "ex imo tumulo ad loca superiora." Verba vox reddita fertur ad aures repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 119. — 41. Iam, quod prius cum sepulto coniungendum esse putavi, quam rationem etiamnum praefert Haeckerm. 1. I., nunc cum parce coniungo. Usurpatur enim haec Particula etiam ubi significatur, aliquid statim esse agendum, quod iam dudum fleri debebat, ubi nos nun - - einmal vel nun - - endlich einmal ponimus. Cf. praeter alios locos Aen. VI, 629, sed iam age, carpe viam (ubi nos in vitae communis sermone: aber nun mache einmal, dass du fortkommst) et Hand. Turs. III. p. 127. — sepulto, i. e. terra obruto. Vid. supra ad v. 21. — 42. parce scelerare manus, noli manus scelere polluere. Vid. adnott. ad Ecl. III, 94. coll. cum iis, quae Aen. I, 257. adscripsimus. Scelerantur, i. e. scelere polluuntur, manus, quae saeviunt in consanguineum. Sic Stat. Theb. IX, 666. dextram sanguine scelerare, Iuven. IX, 25. aedes deorum scelerare etc.; quare etiam oculi et aures, qui vident vel audiunt scelus, eo conscelerari dicuntur ap. Ovid. Met. VII, 34. et Liv. XL, 8. Ceterum verba Parce pias scelerare manus hinc repetit Vergilii imitator in Anth. Lat. I, 178, 386. — Non me tibi Troia Externum tulit, i. e. Troianus sum. Duae enim notiones in unam sunt contractae: non tibi externus sum, sed Troia me genuit. Vid. Donat. ad Ter. Andr. I, 4, 3. tulit, protulit, genuit. Cf. infra XI, 285. Hor. Sat. II, 2, 92. Hos utinam inter Heroas natum tellus me prima tulisset, et Heindorf. ad Hor. Sat. I, 5, 42. — 48. aut cruor cett. Prius explicui cum Iahnio: "Non me tibi Trois externum tulit, neque cruor externus hic de stipite manat," nunc autem cum Bryceo et Ladew. redeo ad simpliciorem Heynii interpretationem:,,non de trunco sanguis manat, sed de humano (i. e. meo) corpore." Conington alteram praefert rationem. Recte autem Heins. aut restituit ex optimis libris pro vulg. haud, post non locum non habente. Immo aut apud poëtas haud raro post antecedentem negationem adjungit prioribus novam sententiam, ad quam non minus pertinet illa negandi Particula, ut nec - - aut idem sit cum nec - - nec; quod etiam Iahn. ad h. l. docet. Cf. Wolf. ad Tac. Ann. I, 32. Bentl. ad Hor. Sat. I, 6, 68. Moeb. ad Caes. B. G. I, 44. Weichert. Ep. crit. de Val. Fl. p. 14. Bach. ad Ovid. Met. XIII, 672. Kritz. ad Sall. Iug. 18, 2. Hand. ad Stat. Silv. I, 3, 26. p. 379. et in Tursell. I. p. 543 sq. Prorsus eadem ratio est loci X, 529. Non hic victoria Teucrûm Vertitur, aut anima una dabit discrimina tanta. Cf. etiam I,414. II, 187. 779. 785 sq. III, 162. IV, 339. 501. X, 259. etc. Idem valet de Part. ve (vid. Aen. II, 601. 785. III, 629. etc.), eademque ratione etiam simplices Copulas post vocabulum negativum negandi vim assumere videbimus ad Aen. IV, 236. Quod autem ad h. l. attinet, mihi non persuasit Handius Turs. I. p. 547. sic distinguendum esse: non me tibi T. externum tulit: aut cruor hic de stipite manat? ut Part. aut ,, indignationem exprimat interrogatione, praemissa sententia negativa: quemadmodum apud Ovid. Her. XVI, 169. nec piget: aut umquam stulte legisse videbor? et ibid. v. 357. nec plus Atrides animi Menelaus habebit, quam Paris: aut armis anteferendus erit? — V. 44. totus iteratur in Anth. Lat. I, 178, 163. — Crudeles terras. Sic crudeles aras Aen. I, 355., ubi vid. adnott. — litus avarum, ubi avarus tyrannus habitat, qui me crudeliter interfecit. Vid. ad Aen. I, 355. — 45. Polydorus, Priami filius natu minimus, quem Hom. II. XX, 407. ab Achille in pugna ante Troise moenia interfectum perhibet. Tragici autem, Euripides maxime in Hecuba 3 sqq., quos Vergilius sequitur, aliam fabulam finxerunt, ex qua parentes cum servaturi cum magnis divitiis miserunt ad Polymestorem, Thraciae regem et Iliones Priameidis coniugem, qui avaritia ductus illum post Troise eversionem clam Telorum seges et iaculis increvit acutis."
Tum vero ancipiti mentem formidine pressus
Obstipui steteruntque comae et vox faucibus haesit.
Hunc Polydorum auri quondam cum pondere magno

Hunc Polydorum auri quondam cum pondere ma Infelix Priamus furtim mandarat alendum Treïcio regi, cum iam diffideret armis

**5**0

interfecit: quo facto Hecuba, hoc scelus ulciscens, unguibus suis oculos ei eruit. Eandem fabulam repetunt Ovid. Met. XIII, 429 sqq. et paullo immutatam Hygin. f. 109. Dictys denique (II, 18. 22. 27.) utramque narrationem ita conflare studet, ut Polydorum a Polymestore Graecis traditum et ab his Priamo spectante ante Troiam lapidibus in eum coniectis necatum perhibeat. (f. Heynii Exc. III. ad h. l. et Pfau in Pauly Realencycl. V. p. 1828 sq. — 46. telorum seges (cf. Auson. Epitaph. XIX., quem Heyn. laudat, simul adnotans, ab Euripide ferro concisum tradi Polydorum) increvit i aculis acutis. Heyn. iaculis tertium Casum esse docct, pro in iacula positum, ut sensus sit: "tela ut emissa erant in me, in hoc tumulo excreverunt in arbores," (unde incula — v. 37. hastilia dixerat — petuntur); cui cum Ladew. nunc etiam Wagn. recte adsentitur, quocum prius iaculis pro Ablativo habui, ut sensus esset: seges telorum in corpore meo radices egit et increvit. Noli igitur cum Thielio convertere: die Saat schoss auf in spitzigen Lanzen, sed potius zu spitzigen Lanzen. Ceterum v. 46. repetitur in Anth. Lat. I, 178, 228. ut sequens ibid. I, 172, 69. — 47. Tum vero. Vid. adnott. ad Aen. II, 105. — "pressus mentem formidine is dicitur, cuius animum formido et curae angunt, vexant." Wund. Cf. autem adnott. ad Ecl. I, 54. — ancipiti, me ipsum ancipitem, dubium, quid facerem, reddente, ut ap. Val. Fl. III, 74. anceps pavor, quam explicationem etiam Haeckerm. l. l., Henry in Tw. years III. p. 2. (coll. Philol. XI. p. 625.) et Conington sequuntur, dum Ladew. et Wagner de duplici formidine et ex viso sanguine et ex auditis verbis Polydori nata cogitant. (Bryce quid sibi velit, non satis clarum est, cum primum per "double" interpretetur, deinde vero addat significare "perplexing.") — V. 48. repetitur ex II, 774., ubi vide adnott. — 49. Bothius, cum v. 48. post intervallum LXX versuum recurrat et formido Acneae monstrum hoc videntis iam supra descripta sit v. 29 sq., hunc locum (in quo omnes Codd. et Scholiastae consentiunt) duplici glossemate inquinatum et sic legendum arbitratur: Tum vero ancipiti mentem formidine pressus Obstupui. Hunc auri quondam cum pondere magno cett. Sed recte adversatur Iahn., qui docet, breve intervallum nihil probare; alioquin sexcentos versus in Homero delendos esse, neque multo maiore intervallo Aen. II, 775. recurrere III, 153. et IX, 189. hemistichium IX, 236. repeti. (Cf. omnino adnott. ad Ecl. V, 37.) Wagn. praeterea verissime observat, Bothii coniectura probata parum aptum nos habere ab incitatissima oratione ad sedatam narrationem in eodem versu transitum. Accedit, quod etiam nomen Polydori non commode abesset. — 50. infelix dicitur Priamus non ob Troiam deletam et adversam, quam illo tempore expertus est, fortunam, sed ob Polydori caedem, cum Priami consilium Polydorum in Thraciam, ubi tutus esset, mittendi infelicem habuerit exitum, quod iam Wagn. perspexit comparans illum dicendi usum, ex quo amantes, qui voto non sint potituri, infelices appellentur, ut Dido supra I, 749. (cum quo loco cf. v. 719. et 749.). Conington tamen hac explicatione sententiam nimis arctis cancellis circumscribi arbitratur. — furtim, ne Graeci scirent (vid. infra). Apud Eur. Hec. 6. ὑπεξέπεμιψε. — mandare pro commendare poni, docet Barth. ad Stat. Theb. IV, 624. Ceterum cf. Stat. Theb. I, 580. natum septa inter orilia furtim Montivago pecoris custodi mandat alendum, et Ovid. Met. XIII, 431. cui te commisit alendum Clam, Polydore, pater. — 51. Threreio regi, Polymestori. Forma Threreius, quae redit VI, 645. VII, 208. XI, 659., poëtis usitatissima, apud meliores pedestris orationis scriptores non invenitur, nam apud Cic. Off. II, 7, 25. dudum restituta est verior lectio Thraciis. Respexit hunc versum poëta Anth. Lat. I, 168, 10.

Dardaniae cingique urbem obsidione videret. Ille, ut opes fractae Teucrum et Fortuna recessit, Res Agamemnonias victriciaque arma secutus Fas omne abrumpit, Polydorum obtruncat et auro Vi potitur. Quid non mortalia pectora cogis,

55

Threicio regi cum iam securus amorum etc. — 52. Wagnero suspecta est altera huius versus pars, quod iam dudum oppugnaretur Troia, cum Priamus rebus suis diffidere coeperit, id quod Particula iam significet, neque statim postquam Graeci advenissent, sed secundum Eurip. Hec. v. 4 sq., quem Vergilius expressisse videatur, ξπει Φρυγών πόλιν κίνδυνος ξόχε δουλ πεσείν Ελληνικώ, Polydorus in Thraciam sit missus. Sed neglexisse videtur Vir excell. Adverbium furtim v 50. positum, quod, nisi servatis verbis cingique urbem obsidione videret, commode explicari vix potest, quippe quae unam contineant causam, cur furtim dimittendus esset Polydorus. Sententiam enim hanc esse patet: Priamus Polydorum una cum magnis divitiis furtim (clam Graecis, stationes Graecorum fallens) dimisit, cum iam diffideret armis Troianis, urbem autem obsidione cinctam videret, ita ut palam eum dimittere non posset. Nam vix puto, quemquam haec ita interpretaturum esse, ut Priamum clam suis civibus, quos divitiis filio additis defraudare vellet, Polydorum dimisisse iudicet. Praesens autem cingi non de eo tempore est capiendum, quo primum urbs cingitur, sed idem fere significat, quod cinctam teneri. Ita enim verba cingendi, circumdandi et similia saepe usurpari, tam notum est, ut exemplis proferendis facile supersedere possim. Cf. tamen, si tanti est, ipsius Aen. XII, 162. Ovid. ex P. IV, 9, 17. Caes. B. G. I, 38. Curt. III, 1. cett. Additum autem verbum videre nihil hic mutare, vix est quod memorem. lam vero si Wagn. veram urbis obsessionem, de qua poetam cogitasse vix potest dubitari, a temporibus heroicis ait abhorrere, hoc salva sententia mea Viro doctiss. facile largiri possum. Quid enim? Nonne Wagn. ipse Qu. Virg. XXXIX. septendecim Vergilii locos profert, ubi poëta heroicis temporibus tribuerit, quae posterioris aetatis fuerint? nonne Quaest. XL. plures etiam commemorat, quos adeo dormitantem scripsisse bonum Maronem suspicatur? Quare nihil impedit, quominus etiam hic Vergilium suae potius quam antiquioris aetatis rationem habuisse et libertati poëticae magis quam historiae fidei obsecutum esse censeas. Quae cum ita sint, quis, quaeso, de hoc hemistichio, ab omnibus, quotquot collati sunt, libris scriptis exhibito, cum Wagnero dubitabit? Neque opus est, ut cum Peerlk. verba sic transponamus: iam cum difficieret armis, qui locum sic explicat: ,,statim, cum videret urbem obsideri et armis suis diffideret; cum videret, Graecos cum tanto exercitu venisse, ut parem se non futurum putaret." -- 53. Fortuna recessit. In eandem fere sententiam V, 604. fortuna dicitur mutata fidem novare. -- 54. Res Agamemnonias, causam, partes Agamemnonis victoris. Wund. minus recte res Agam. per opes Agamemnonis interpretatur. victricia arma leguntur etiam in Rutil. Itin. I, 329. Epit. Iliad. 152. Anth. Lat. Burm. I, 89, 66. alibi, ut victricia signa in Prisc. Perieg. 666. — 55. Fas omne abrumpit (quae verba repetuntur in Anth. Lat. I, 168, 12.) Heynio paullo audacius dictum videtur pro: divina humanaque iura infringit, violat. Imprimis de violato iure hospitii cogitandum esse patet. Ceterum cf. etiam V, 800. — 56. Vi potitur. Invenitur enim hoc verbum interdum ad tertiae Coniugationis formas flexum. Vid. infra IV, 217. et XI, 493. Ovid. Met. XIII, 130. Tuque tuis armis, nos te poteremur, Achille. Prop. II, 9, 26. Cum capite hoc Stygiae iam poterentur aquae. Val. Fl. VII, 54. Scilicet Aeoliae pecudis poteretur et auro. Cf. etiam Lucr. II, 652. Manil. IV, 884. Ovid. Met. VII, 155. XIII, 729. XIV, 449. 641. Stat. Silv. III, 3, 81. Achill. I, 642. cett. Burm. et Bach, ad Ovid. Met. VIII, 130. Voss. Aristarch. T. II. p. 875. ibique Eckstein. Ruddim. I. p. 260. Struvius de Declin. et Coniug. p. 201. Ramsh. §. 62, 2, 6. alii. Wakef. ad Lucr. II, 506. etiam in illis locis, quos supra protulimus, potiremur, potirentur etc. scribendum censet, quartae quoque Coniugationis formas ita corripi posse opinatus. — Verbis seqq. Quid

Auri sacra fames! Postquam pavor ossa reliquit, Delectos populi ad proceres primumque parentem Monstra deum refero et, quae sit sententia, posco. Omnibus idem animus, scelerata excedere terra, Linqui pollutum hospitium et dare classibus austros.

60

non etc. Serv. et Pomp. Sabinus non male ad ipsius Didonis sortem (Aen. I, 353 sqq.) alludi suspicantur. — quid - - non cogis Heyn, male explicat per ellipsin Praepositionis ad, quae "eleganter" omittatur; et Wund. Graecismum in his invenit (ἀναγκάζειν τι). Rectius de hac re disputavit Wagn. ad h. l., qui hanc structuram nullius populi propriam dicendam esse docet. Paucis verbis hoc dicendi genus, nunc vel tironibus notum, bene explicuerunt Billroth. §. 167. not. 4. et §. 210. Kühner §. 112. not. 3. aliique Gramm. Cf. praeterea, si exempla quaeris, Gronov. et Drakenb. ad Liv. IV, 26, 10. Burmann. ad Quinct. Inst. XII. p. 966. Boetticher. Lex. Tacit. p. 19. 4. Kritz. ad Sallust. Cat. 20, 11. et Iug. 79, 5. Dachn. ad Nep. Att. 22, 1. Obbar. ad Hor. Ep. I, 1, 101. Vol. I. p. 100. Ruddim. II. p. 159. 221. alios. Huc pertinent imprimis locus nostro respondens infra IV, 412. Ter. Phorm. II, 1, 8. etiamne id lex cogit? id. Andr. III, 4, 44. Quod vos vis cogit, id voluntate impetret. Cic. Legg. II, 6, 14. persuadere aliquid, non omnia vi ac minis cogere. id. de Rep. I, 2, 3. cives qui id cogit omnes. Nep. Att. 22. ne ad id, quod natura cogeret, ipse quoque sibi acceleraret. Liv. IV, 26. siquidem cogi aliquid Consules possent. VI, 15. extr. vos id cogendi estis. XXIII, 10, 6. Qui cum negaret lege foederis id cogi posse. Vellei. II, 81, 1. quod cogere se putat posse, rogare non sustinet. — 57. Auri sacra fames. Fames omnino de avida cuiusque rei cupiditate dicitur. Sic auri fames etiam apud Plin. H. N. XXXIII, 4, 21., ap. Saleium Bassum in Wernsd. Poet. L. min. IV, 273. 207. et in Anth. Lat. III, 74, 2., argenti sitis famesque ap. Hor. Ep. I, 18, 23., fames honorum ap. Flor. III, 21. etc.: sacer autem (scil. dis inferorum) haud raro i. q. nefandus, sceleratus, ideoque horrendus, exsecrandus et detestabilis. Cf. Hor. Sat. II, 3, 181. is intestabilis ac sacer esto. Plant. Bacch. IV, 6, 13. Ego sum sacer, scelestus. Stat. Theb. X, 804. sacra insania mentis. Catull. XIV, 12. horribilis et sacer libellus. Val. Fl. I, 798. sacer pavor. VII, 165. sacrum venenum cett., quod etiam pertinet ad morbum illum, qui sacer ignis appellatur (Geo. III, 566.) Cf. autem Taubmann. ad Plaut. Most. II, 4, 67. et Poen. Prol. 90. Drakenb. ad Liv. I. 1. et ad Sil. VIII, 100. Doering. ad Catulli l. l. imprimisque Heindorf. ad Hor. Sat. II, 3, 181. — pavor ossa reliquit. Vid. adnott. ad Aen. II, 120. — 58. primum que parentem. Anchisae patri, auspiciorum perito, prius quam ceteris refert Monstra deûm, i. e. prodigium. Vid. adnott. ad Geo. IV, 554. et Aen. II, 171. (Alio sensu monstra deum VIII, 698. dicuntur). Ladew. adnotat, Anchisen hic quasi principem Senatus cogitari, cum verba refert et quae sit sententia, posco nos ad senatus habiti memoriam excitent. — 59. posco. Vid. 1, 414. — 60. Omnibus idem animus, omnibus idem placuit, visum est, excedere; ut IV, 639. Perficere est animus, de qua constructione ad Geo. I, 305. diximus. scelerata terra, terra scelere contaminata. Sic VI, 573. sceleratum limen. Vid. etiam supra ad II, 576. Respicitur hic versus in Anth. Lat. I, 170, 37. Deponunt animos scelerata excedere terra. -- 61. Linqui pollutum hospitium. Pauci quidam Codd. et Donat. ad Ter. Andr. prol. 16. linquere, quod difficiliori lectioni a librariis substitutum esse nemo non videt, quare non erat, cur Peerlk. huic lectioni patrocinaretur. Wagn., recte reiiciens opinionem, linqui per archaismum aliquem hic Deponentis vim habere, ut nutritor Geo. II, 425. et bellantur Aen. XI, 660., linqui vere Passivum esse contendit, ad quod ex verbis animus est suppleri vult verbum similis notionis inhent. Quae ratio mihi quidem paullo durior et artificiosior videtur. Cur enim nulla prorsus causa flagitante suppleamus aliquid? quidni potius haec quoque verba ab illis animus est, i. e. placet, suspensa cogitemus? Nam non unum iubendi verbum esse, cui Infinitivi Activi et Passivi, i. e. simplex Infin. et constructio Accusativi cum Infin.,

Ergo instauramus Polydoro funus et ingens Aggeritur tumulo tellus; stant Manibus arae Caeruleis maestae vittis atraque cupresso

in eadem enuntiatione iungantur (vid. adnott. ad Ecl. VI, 85. Aen. V, 773. XI, 84.), satis notum. Cf. Cic. Legg. I, 21, 56. requiri placere terminos iisque parere. Sall. Cat. 51, 43. Placet igitur cos dimitti et augere exercitum Catilinae! Liv. III, 51, 2. placere creari, qui summae rei pracessent, militarique honore tribunos militum appellare et quae sunt similia. Cf. Drakenb. ad Livii l. l. et ad VIII, 34, 9. Oudend. ad Frontin. II, 5, 46. Bremi ad Cic. Finn. II, 7, 21. Görenz. ad Cic. Legg. I, 21, 56. Matthiae ad Cic. pr. Ligar. 5, 14. Ochsner ad Ecl. Cicer. p. 219 sq. Kritz. ad Sall. 1. 1. Fabri ad Liv. XXI, 38, 6. — Cum polluto hospitio Conington comparat pollutum amorem V, 6. et pollutam pacem VII, 467. — dare classibus austros non hypallagen esse pro dare classem austris, verissime docet Heyn., eandemque hypallagen, ad quam priores editores haud paucis in locis temere confugerunt, multis verbis insectatur Thielius. Immo classi, navibus ventos dare nihil aliud est, quam vela ventis pandere vel vela pandendo efficere, ut ventus ad navem admissus eam promovere possit. Cum autem ab arbitrio nautarum pendeat, utrum vela ventis pandere velint, satis commode dicitur ventos dare velis, navibus. Paullo subtilius Wagn.: ,,dantur navibus venti, quasi vocati et postulati; cf. IV, 417." -62 sqq. Locus imprimis memorabilis, si de inferiarum ritu quaeritur. — Heyn. verba instauramus funus recte explicat per: facimus funus, coll. IV, 63., ubi vid. adnott.; minus recte Thiel., cui etiam Ladew. videtur adsentiri: "facimus denuo, iterum funus, quod ei non iustum contigerat"; nam etsi v. 41. sepultum se dixerat ipse Polydorus, illud tamen non proprie intelligendum esse, iam supra vidimus, funus autem plura complectitur, quam solam sepulturam. Bene enim Wagn. adnotat, quae sequantur et ingens Adgeritur cett., singulas esse partes, quas illud funus instauramus tamquam totum complectatur, neque in Copula addita haerendum ait, comparans h. l. cum Aen. IV, 239. et VI, 495 sq. (Cf. omnino quae de Copulae vi explicativa adnotata sunt ad Ecl. III, 34. Geo. I, 498 et Aen. I, 30. et 111.) Fieri autem haec omnia ex more veterum, qui religione tenebantur, ut mortuis nondum sepultis aut funere ornatis iusta persolverent, Schirach. p. 485. docet. — 63. Adgeritur tumulo (zu dem Hügel) tellus, ut altior fiat et vero tumulo similior; nam tumulum iam ante fuisse, quamquam temere adgestum, ex v. 22. novimus. Sic etiam Bryce, Conington et Wagn. in recentiss. edit. ("in tumulum v. 22. commemoratum") locum mecum intelligunt. Nunc tamen, cum intellexerim, minus probabile esse, tumulum illum horrendo monstro signatum ab Aenea Polydori sollemni sepulturae adhibitum esse, proclivis sum ad amplectendam explicationem a Schirachio l. l., Kappesio III. p. 6. et Ladewigio propositam : aggeritur terra — tumulo zu einem Grubhügel), ut de novo tumulo cogitandum sit. -- stant M. ar ae Heyn. interpretatur per consequens: statuuntur arae (vid. ad Aen. II, 442.); rectius autem Wagn, verba stant Manibus - - - solutae παρένθετα esse docet. Idem Heyn. de una modo ara cogitat; et sane supra II, 202. (ubi vid. adnott.) ad aras aperte pro ad aram positum. Sed cum etiam infra v. 305. Andromache Hectoris Manibus geminas aras exstruat, nec minus Ecl. V, 66. Menalcas Daphnidi duas aras voveat, atque etiam infra V, 48. de aris Anchisae exstructis sermo sit, habent etiam, quo nitantur, qui duas aras ab Aenea conditas esse arbitrantur, ut Wagn., Ladew. et Conington. Cf. etiam Lersch. Ant. Virg. §. 59. p. 161. — 64. arae maestae, ut V, 48., i. e. moestitiam declarantes, ut XI, 35. Et maestum Iliades crinem de more solutae. Respexisse hunc locum videtur auctor Epit. Iliad. 896. sanguineis maestue Clotho Lachesisque capillis. — Caeruleis vittis (vid. ad Ecl. VIII, 64.) i. c. nigris, fuscis, moesti coloris, ut Ovid. Fast. IV, 446. caerulei equi Plutonis, Stat. Theb. II, 528. umbra caer., Eleg. ad Liv. 93. mors caer., Ciris v. 214. caeruleae umbrae, et ipsius Aen. VI, 410. puppis caerulea Charontis. Cf. Burm. ad Val. Flacc. III, 400. De Ablativo autem hic usurpato vid. adnott. ad Aen. IV, 517. -- atra cu-

65

Et circum Iliades crinem de more solutae; Inferimus tepido spumantia cymbia lacte Sanguinis et sacri pateras animamque sepulchro Condimus et magna supremum voce ciemus. Inde, ubi prima fides pelago placataque venti

pressus, non nativo colore, sed quia arbor funebris est. (Vid. adnott. ad VI, 127.) Propterea Aen. VI, 215. et Ovid. Trist. III, 14, (al. 13) 21. feralie, Horatio Epod. V, 18. funebris, et Od. II, 14, 23. invisa dicitur, ap. Ovidium autem Met. X, 114. Apollo ad Cyparissum in arborem mutatum: Lugebere nobis, Lugebisque alios aderisque lugentibus, inquit, et ap. Cland. R. Pros. II, 108. tumulos tectura cupressus commemoratur. Servio auctore (infra ad v. 680.) cupressus "ideo mortuis consecratur, quod caesa semel nescit renasci." Aliam causam (quod Diti sacra sit) affert Plin. XVI, 33, 60. — 65. Iliades, matronae Troianae, crinem solutae (vid. ad I, 480.) circumstant tumulum plangentes, lamentantes. Cf. Aen. XI, 35. ubi eadem verba iterantur. Burm. comparat Ovid. Fast. IV, 854., Maestas Acca soluta comas, et Met. XIII, 688. Effusaeque comas et apertae pectore matres significant luctum. — de more. Vid. infra v. 369. I, 318. IV, 57. V, 96. VI, 39. VIII, 544. XI, 35. Sic ex more V, 244. VIII, 186., in moren V, 556. VIII, 223. et *more* simpliciter IV, 551. VI, 282. VII, 204. etc. — 66. Inferimus. Inferre, επιη ερεσθαι χοάς, verbum proprium de liquoribus (aqua, lacte, vino, sanguine) qui Dis Manibus libantur; unde inferiae nomen habent. Vid. Aen. V, 652. Plaut. Curc. I, 1, 72. Ovid. Met. VI, 569. cett. Thiel. laudat Musgrav. ad Soph. Antig. 197. et Voss. ad Geo. p. 916. Adde Stanl. ad Aesch. Pers. 609. Erfurt. ad Soph. Ant. 427. Merrick. ad Tryphiod. 605. et Cort. ad Lucan. II, 176. — Cymbium poculorum genus est, cymbae simile, oblongum et angustum. Cf. imprimis Macrob. Sat. V, 21. Varro ap. Nonium XV, 21. Aen. V, 267. Martial. VIII, 6, 2. cett. — tepido lacte, recens mulcto, i. q. in similibus locis Ecl. V, 67. (ubi vid. adnott.) et Aen. V, 78. lac novum. Cf. etiam Theocr. V, 53 sq. Imitatus est hunc locum Calpurn. Ecl. VIII, 68. Dat grandaeva Pales spumantia cymbia lacte. — 67. Sanguinis sacri, de victimis sumpti, (ut V, 78.) pateras, sanguinis plenas. Cf. adnott. ad Ecl. IV, 24. Ut hic lacte et sanguine, sic infra V, 77 sq. lacte, sanguine et vino, Ecl. V, 66. lacte, vino et oleo, ap. Tibull. III, 2, 19. lacte et vino libatur Manibus. animam sepulcro condimus Heyn. explicat: "Manes placamus, ut quieti suae reddantur." Cogitandum est enim de illa veterum opinione, ex qua Manes cum corporibus in sepulcris versari putabantur, dum corpora putredine soluta essent (unde Manes elicere, excire sepulcris et similia explicanda); insepultorum vero Manes vagari, dum tumulo facto et inferiis oblatis quieti redderentur et sepulcro continerentur. Cf. infra IV, 34. 427. VI, 325 sqq. Hor. Sat. I, 8, 29. Tibull. I, 2, 47. (ibique Interpp.) Ovid. Met. VII, 206. Fast. V, 451. Thiel. et Gossr. ad h. l. Vid. etiam ad Aen. IV, 489. — supremum prius cum Thielio pro Accus. Obiecti habui: suprema s. novissima verba (infra VI, 231.), s. id quod supremum, extremum acclamari solet: Have, valè, pia anima, et similia; nam non semper cadem formula usi videntur iusta alicui facientes. (Cf. Serv. ad h. l. et ad II, 644. Heyn. ad Tibull. III, 2, 15. et Kirchmann. de funer. III, 9.) Nescio tamen, an Servius, quem sequitur Conington, rectius adverbialiter positum accipiat, ut Obiectum sit animam, quemadmodum in loco infra laud. VI, 506. Manes. Bene autem Markland. ad Stat. Silv. V, 1, 227., ab Iahn. laudatus, memorat, tres fuisse conclamationes vel potius acclamationes mortuorum, primam statim post excessum defuncti, alteram ad rogum, tertiam post peracta tumuli sollemnia. De hac tertia et suprema acclamatione hic cogitandum. Vid. etiam adnott. ad Aen. I. 219. II, 644. — magna voce ciemus, ut VI, 506. magna Manes ter voce vocavi. Ita Sil. IV, 272. clamore ciere. Saepius simplex ciere pro vocare ponitur. Vid. Aen. VII, 125. Val. Fl. IV, 549. Ovid. Fast. IV, 484. cett. — 69 sqq. Vere incurte, ubi denuo incipit navigatio, naves rursus conscendimus. — ubi prime fides pelago, cum primum (cf. adnott. ad Aen. IV, 118.) pelago confidi,

70

Dant maria et lenis crepitans vocat auster in altum, Deducunt socii navis et litora conplent. Provehimur portu terraeque urbesque recedunt. Sacra mari colitur medio gratissima tellus

navis committi poterat, meliore tempestate reversa. Burm. confert Sil. III, 153, confisus pelago. Lucan. V, 440. credere ponto. Claud. Bell. Get. 47. non poscimus amnis Undosam servare fidem. Peerlk. sine iusta causa pro pelago coni. caelo. — placata venti Dant maria, venti vehementiores dum cessant, efficient, ut mare placidum, tranquillum sit, et ita placata quasi dant, prae bent, navigaturis maria. Vid. adnott. ad Ecl. II, 26. et IX, 57. coll. cum Acn. I, 66. V, 763. et IX, 323. Similiter Silius VI, 365. ventique dedere profumdim. Thiel. confert Soph. Ai. 659. (673. Lobeck.) σεινών τ' άημα πνευμάτων ξποίμισε στένοντα πόντον, et Trach. 94. "Ον αξόλα νύξ ξναρίζομένα τίπτει, zaτευνάζει τε, φλογιζόμενον άλιον. Conington placata dant explicat per placant vel placaverunt, comparans vasta dare IX, 323. et defensum dare XII, 437. — 70. lenis crepitans - - auster. Neque duo hic epitheta sine Copula conjuncta habemus, quod Heyn. censet, neque cum Wund., Thielio et Gossr. verba sic iungenda sunt: lenis auster vocat crepitans, neque ad coniecturas confugiendum, ut cum Wakefieldo lone crepitans legamus, quam productionem Wagn. iure vocat insolentissimam (cf. etiam Schirach. p. 370., recte hanc lectionem reiiciens), aut cum Schradero lens increpitans, aut cum Toupio ad Suid. P. III. p. 138. leni crepitans, aut denique cum Peerlkampio velis crepitans; sed lenis pro Adverbio leniter est positum, ut Geo. I, 163. tarda volventia plauetra, II, 377. gravis incumbens aestas cett. Vid. adnott. ad VIII, 559., ubi Wagn. cum h. l. comparat Marian. in Brunck. Anal. T. II. p. 511. δένδρεα πρητς έπεπνείων αμφιδονεί Ζέφυρος. — Austrum non proprie intelligendum, sed pro vento omnino esse positum, recte observat Heyn., cum ex Thracia evectis Auster non sit secundus, sed apud Homerum Od. IX, 67. Iupiter Ulyssi ex Thracia solventi Boream potius miserit. — vocat in altum, invitat ad navigationem. Cf. infra v. 356. et 454. Thiel. confert Stat. Theb. V, 468. clementior auster vela vocat. Val. Fl. III, 341. vestes, Quas rapuit telis festina rocantibus austris Hypsipyle. Claud. Bell. Get. 172. Lucr. V, 525. Drakenb. ad Sil. X, 112. et Markland. ad Stat. Silv. V, 2, 148. — 71. Deducunt socii naves (vid. adnott. ad Geo. I, 255.) et litora complent. Cf. similem locum IV, 398 sqq. — 72. recedunt, ex oculis praeternavigantium auferuntur. Cf. Sen. Ep. LXX, 1. Praenavigavimus - - vitam et quemadmodum in mari, ut ait Vergilius noster, terraeque urbesque recedunt, sic in hoc cursu rapidissimi temporis primum pueritiam abscondimus (vid. infra v. 291.), deinde adolescentiam et Val. Fl. IV, 643. dumque ocius instant Ferre fugam, maria ante ratem, maria ipsa repente Diffugere, adversosque vident, discedere montes. — 78. Sermo est de Delo insula, quae, cum olim vaga per mare natasset, codem temporis momento, quo Latona in ea peperit Apollinem et Dianam, media inter Cycladas fixa et stabilita est (fulta quatuor columnis adamantinis, ut legitur in Pindari fragm. T. III. p. 43. ed. Heyn.). Cf. imprimis Petron. in Anth. Lat. III, 7. Delos, iam stabili revincta terra, Olim purpureo mari natabat Et moto levis hinc et inde vento Ibat fluctibus inquieta summis. Mox illam geminis deus catenis Hac alta Gyaro ligavit, illac Constanti Mycono dedit tenendam. Strab. X. p. 442. Almelov. ibique Casaub. Callim. H. in Del. 300. Ovid. Met. VI, 189. 333 sqq. id. ex Pont. IV, 14, 57 sq. Stat. Achill. II, 191. Theb. III, 438. Propert. V, (IV,) 6, 27. Sen. Agam. 370. Plin. H. N. IV, 12, 22. Sen. N. Qu. VI, 26. alii. Ceterum de ipsa insula, quae nunc Dhiles vocatur, cf. liber meus geogr. III. p. 1025 sq. cum nota 77. — sacra, tamquam Apollinis et Dianae patria. medio mari, i. e. simpliciter in alto mari, ut mox de Creta v. 104. et v. 270. de Zacyntho; quam explicationem iam Heyn., Homericum usum loquendi (Od. IV, 844.) έστι δέ τις νήσος μέσση άλλ πετυήεσσα [adde Od.

XIX, 172.] comparans, praefert alteri eorum, qui Delum mediam Cycladum a veteribus (v. c. a Plinio l. modo laud.) dici cogitant. — Pro tellus

VERGIL. PARS. II. ED. IV.

Nereidum matri et Neptuno Aegaeo, Quam pius Arquitenens oras et litora circum Errantem Mycono e celsa Gyaroque revinxit

75

Burm. ad h. l. et ad Ovid. Fast. VI, 177. coni. Delus, probantibus Burm. Sec. ad Anthol. Lat. p. 460. et Schradero Emendatt. c. 3. p. 39., qui provocat ad Cirin v. 472 sq. Linquitur ante alias longe gratissima Delos Nereidum matri et Neptuno Aegueo. Sed verissime memorat Wund., ex accurata descriptione v. 73-77. satis apparere, quae insula intelligenda sit, ut Burmanni coniectura facile carere possimus. Tellus autem eadem insula vocatur etiam Ovid. Met. III, 598. Forte petens Delum, diae telluris ad oras Applicor et Sen. Herc. fur. 15. Quibus natis mobilis tellus stetit; pariterque tellus de insulis usurpatur ibid. VIII, 235. 260. Aen. I, 34. VI, 23. alibi. Ceterum non est, cur doceam, verba sic iungenda esse: Medio mari colitur sacra tellus, gratissima cett. — 74. Nereïdum matri. Doridi. Vid. adnott. ad II. 419. — Neptuno Aegaeo, quia mare Aegaeum praecipua huius dei sedes habebatur. Cf. Hom. II. XIII, 20 sqq. De duplici hiatu, quorum alter caesura, alter nomine proprio excusatur, omninoque de compositione totius versus vid. adnott. ad Ecl. II, 24. (Aen. I, 617.) et al. Orell. ad Hor. Od. II, 20, 13. et Ramsh. §. 221, 2. a. — 75. Cf. Il. Hom. I, 37. Imitatus est hunc locum auctor Ciris 473 sq. Vide supra. -- Arquitenens (ut pro vulg. Arcitenens in Med., Pal., Gud., Bern. II. et III. a m. pr. et in plerisque Macrobii Sat. VI, 5, 8. Codd. legitur, quos cum recentiss. editoribus praeter Bryceum et Coningtonem secutus sum: cf. etiam Heins. ad h. l., Val. Fl. V, 17., ubi Cod. Val. exhibet Arquipotens et Arnob. I. p. 20., qui Dianam et Apollinem vocat Arquitenentes cum adnott. ad Ecl. III, 8.) Apollo dicitur tamquam τοξοφόρος, τοξότης. Cf. Ovid. Met. I, 441. Hanc deus arcitenens - - -Perdidit. Stat. Silv. IV, 4, 95. Sed vocat arcitenens alto pater. (Cf. etiam Hor. C. Sacc. 61. Phoebus fulgente decorus arcu et similes loci. Sic etiam Diana Attio appellatur arcitenens dea. — pius Heyn. recte interpretatur "gratus erga insulam. in qua erat natus." Cf. etiam Wakef. ad Lucr. V, 554. Plures Codd. prius, quam lectionem, etiam a Pomp. Sab. et Servio in libris inventam, probarunt Broukhus., Burm. ad Anthol. Lat. I. p. 460. et Schirach. p. 399., ut verba sic procedant: Quam prins - - errantem Arcitenens - - revincit. Sed longe significantiorem esse receptam lectionem, cui etiam favet Silius V, 177. Cum pius Arquiteneus etc., nemo non videt; et prius abundat, cum iam ex verbo recinzis appareat, insulam prius in mari errasse. Ceterum quod hic Vergilius Apollini, idem Senec. Agam. 367 sq. Dianae tribuit (Tu maternam sistere Delon Lucina iubes). - oras et litora circum (vid. 1, 32, 667. VI, 329. cett. ibique adnott.) Errantem; unde Ovidio Met. VI, 333. erratica Delos vocatur. - Mycono e celsa Gyaroque revinxit. Sic ex plurimorum Codd. 22ctoritate legendum esse. Wagn. probavit, (qui etiam in Philol Suppl. I. p. 335 sqq. de h. l. et imprimis de clisione longae Vocalis docte disputavit. comparans Aen. I. 642. 650. III. 211. IV, 179. VI, 505. VII. 20. 341. 476. VIII, 135. 728. IX, 672. X, 179. Plures enim Codd., inter quos ipee Med. exhibent Mycone celsa G., verbis tantum male divisis, alii Mycone celsa. quod et ipsum ex Mycono e celsa ortum, nam a Múzoros non potest Ablativus oriri Mycone, alii Mycone e, alii denique Mycono exceles vel M. ct celsa; quae lectionis varietas luce clarius demonstrat, a Vergibe scriptum esse Mycono e celsa; quod prius explicui: "ron Mykonos u Gyaron aux cf. Hand. Tursell. II. p. 626 sq.); positus quasi in altiere Mycono et Gyaro deus utrique insulae ligavit Delum, quam ceteris Cycladibus humiliorem esse docet Wheeler. Journey into Greece p. 38.: " www. tamen praefero rationem a Wagn, in recentiss, editione propositam, at coll illo Petronii loco (vid. ad v. 73.) locum sic intelligamus: revinus Apollo Delum quasi catenis quibusdam e Mycono et Gyaro comis. sane Apollinem in ipsa Delo stantem cogitare rei naturae magis convenist. lahn, tamen (in priore edit., nam in altera Praepositionem restituit. Thiel. Bryce, Haupt et Ladew. qui cf. in Append. p. 243.: Wunderlichie susInmotamque coli dedit et contemnere ventos. Huc feror; haec fessos tuto placidissima portu Accipit. Egressi veneramur Apollinis urbem. Rex Anius, rex idem hominum Phoebique sacerdos, Vittis et sacra redimitus tempora lauro Occurrit; veterem Anchisen adgnoscit amicum.

80

dente in Praef. p. XIII., omissa Praepos. edidere Mycono celsa Gyaroque, quod etiam Peerlk. probat, et Hoffmann. 1.1. p. 418. legi vult a celsa coll. Aen. VII, 106. et Ovid. Met. XIV, 445. Heinsius autem, Pierii quosdam libros secutus, transpositis verbis scripsit Gyaro celsa Myconoque, cum Ovid. Met. VII, 463. humilem dicat Myconon, Petronius autem altam Gyarum commemoret, eamque lectionem sequentes editores, etiam Heyn., temere servarunt. Sed verissime docet Wagn., insulas (utpote quae omnes mari emineant) poëtis promiscue altas dici, ut ab ipso Vergilio IX, 715. Prochytam, quae humilis fuerit; quod autem addit, Ovidium potius erroris arguendum esse, cum apud Plin. H. N. IV, 12, 22. legatur: Myconos cum monte Dimasto, hoc non scripsisset Vir doct., si legisset, quae Tournefort. narrat Voyage du Levante T. I. p. 332. (L'isle de Mycone est fort aride, et ses montagnes sonst peu élevées. - - - Ovide, qui dans son voyage du Pont avoit vu Mycone de plus près que Virgile, a eu raison de dire que c'étoit une isle peu élevée, au lieu que Virgile dit tout le contraire. Cf. etjam Clark Peloponn. p. 20 sq. et Ross Reise auf d. griech. Ins. II. p. 28 sqq.) De Mycono (quae etiamnum Mykono vocatur) et Gyaro, quae etiam Gyara (Iuven. X, 170.) et Gyarae (id. I, 73., nunc vero Chiura s. Iura) dicitur, et sub imperatoribus Romanis notissimus erat exsilii locus, praeterea cf. liber meus geogr. III, p. 1024. et 1026. Ceterum respexit hunc locum praeter Petron. 1. supra 1. etiam Stat. Theb. III, 438. ipsa tum Mycono Gyaroque revelli, Dele, times. — 78. coli dedit et contemnere. Vid. adnott. ad Aen. I, 66. 79. 319. Delos contemnit ventos, i. e. tuta est a ventorum violentia, utpote quae sit a ceteris omnibus Cycladibus circumdata. Vid. Geo. II, 360. Iuven. X, 123. Burm. ad Claud. in Rufin. II, 123. Bach. et Dissen. ad Tibull. I, 3, 37. Probat hanc explicationem Conington conferri iubens Prop. V, (IV,) 6, 27. Phoebus linguens stantem se vindice Delum, Nam tulit iratos mobilis ante Notos, qui tamen locus nescio an magis faveat Gossravii rationi adscribentis: "ventos, quibus antea agitabatur." Affert hunc versum Seneca N. Qu. VI, 26. — 79. Egressi veneramur, salutamus, adimus cum honoris significatione. Cf. Heyn, ad Tibull. I, 5, 33. Wagn, et Ladew, comparant Ovid. Her. XXI. 91 sq. Protinus egressae superis, quilnus insula (Delos) sacra est, Flava salutatis tura merumque damus. Peerlk. praeter necessitatem coni. egressique intramus. — 80. Anius, Apollinis filius vatesque celeberrimus, de quo cf. Ovid. Met. XIII, 640 sqq. Diod. Sic. V, 62. Tzetz. ad Lycophr. 570. Dictys l. l. extr. Dion. Hal. I, 50. et Heyn. Exc. I. ad h. l. Wagn. conferri iubet Meineck. ad Euphorion. fragm. p. 26. et Osannum ad Apulei. de Orthogr. §. 4. Adde Conon. Narr. 41. Creuzeri Symb. IV. p. 375 sqq. et Interpp. ad Hyg. f. 247. — rex idem hom. Phoebique sacerdos, ex Homericorum temporum consuetudine. Vid. Burm. ad Val. Fl. VI, 64. et supra I, 274. regina sacerdos. Praeterea cf. infra IX, 327. Res idem et - - augur et Ovid. Met. XIII, 632. Anius, quo rege homines, antistite Phoebus Rite colebatur. De iterato voc. rex vid. adnott. ad Ecl. VI, 20. Aen II, 318. et al. Ceterum hunc locum imitatus est Ovid. Met. XIII, 632. Hunc Anius, quo rege homines, antistite Phoelnus Rite colebantur, temploque domoque recepit. — 81. Vittis redimitus. Cf. Ovid. Met. XIII. 643. Anius, niveis circumdata tempora vittis Concutiens, id. ibid. V. 109. Cererisque sacerdos, Ampycus, albenti velatus tempora ritta cett. et adnott. ad Aen. II, 221. 82. Occurrit. Med. accurrit; sed accurrendi notionem involutam esse occurrendi verbo, vere docet Wagn., conferens infra V, 36. — adgnoscit. Plurimi Codd., inter quos etiam fragm. Vatic., Pal., Gud., Bern. I. II. et Donat. ad Ter. Andr. III,

Iungimus hospitio dextras et tecta subimus.

Templa dei saxo venerabar structa vetusto:

"Da propriam, Thymbraee, domum; da moenia fessis

85

3. adgnovit, quod Ribbeck. et Ladew. receperunt; sed Med. (ut etiam Bern. III.) agnoscit, quod brevitati narrationis magis convenire censet Wagn., quare, ut a prioribus editoribus, sic ctiam a Bryceo, Hauptio, Coningtone et Benoisto servatur. — 83. Iungimus hospitio dextras (quae dicendi formula redit XI, 165.) Heyn. recte interpretatur: "hospitii pristini iure, propter hospitium, quod inter Anchisen et Anium fuerat." De quo Ablativi usu cf. Markl. ad Stat. Silv. II, 7, 58. Muncker. ad Hyg. fab. 34. p. 94. Bremi ad Nep. Con. 3, 1. Matth. ad Cic. pr. Mur. 10, 23. Goerenz. ad Cic. Legg. I, 15, 43. et III, 9, 22. Kritz. ad Sall. Cat. 31, 3. Herzog. ad Caes. B. G. VII, 24. Beneck. ad Iustin. XXXIX, 2, 7. Hertzberg. ad Propert. III, 24, 2. p. 384. Similiter Aen. VIII, 169. iuncta est mihi foedere dextra. Quominus enim hospitio tertium Casum habeamus, pro ad hospitium positum, impedit hospitium iam prius ab Anchise cum Anio iunctum; quamquam vel Probus videtur dubitasse, utrum Ablativus, an Dativus esset, sed ut hunc fortasse praeferret. (Cf. Serv. et Ribbeck. Proleg. p. 144.) Thiel. hospitio absolute sumptum explicat: cum hospitium inter nos esset, coll. Matth. ad Cic. pr. Sext. §. 89. Kritz. ad Sall. Cat. 11, 4. et Ellendt. ad Cic. Brut. 79, 273. Iungere autem dextras fidei symbolum apud omnes fere gentes esse constat. Cf. supra I, 408. infra v. 610. Ovid. Met. VIII, 421. Cic. p. Deiot. 3, 8. Val. Fl. III, 18. ibid. VI, 12. Ruhnk. ad Ter. Andr. I, 5, 54. et Thiel. ad h. l. Ceterum eadem verba redeunt XI, 165. — 84. Templum Aeneas intrat et preces facit Apollini. — Templa saxo - - structa vetusto, i. e. templum vetustum. Argutatur in hoc Macrob. Sat. III, 6., qui, cum templi actatem hic indicari frigidum sit, denotari potius insulae firmitatem suspicatur, quae, dum proximae insulae fere omnes terrae motibus vastarentur, nunquam hoc incommodo vexata. semper eodem saxo manserit, tuta nimirum Apollinis et Dianae praesidio. Cf. potius infra VIII, 478. urbs saxo fundata vetusto ibique adnott. venerabar meliorum Codd. est lectio, cui etiam v. 90. favere, iam Wagn. vidit, qui alteram scripturam veneramur (quam etiam Ribbeckii Bern. III. a m. pr. exhibet) vel ex v. 79. ortam putat, vel ad proximam orationem, maxime ad v. 93., a librariis accommodatam. Ceterum Bryantus, in cuius sententiam Heynius quoque inclinat, putans, versum 79. post Accipit inexpletum relictum male esse ab alia manu suppletum, non minus ob hanc ipsam verbi *venerandi*, quam ob voc. regis v. 80. repetitionem omnem hunc locum v. 80—84. spurium esse censuit; cuius iudicii temeritatem iam Weichert, de verss, iniur, suspp. p. 92 sqq. et Iahn. ad Geo. II, 125. demonstrarunt (cf. etiam adnott. ad Ecl. VI, 16.); Wagn. autem provocat ad Ovidianam illam huius loci imitationem Met. XIII, 631 sqq. Intrat (Aeneas) Apollineam sociis comitantibus urbem. Hunc Anius, quo rege homines, antistite Phoebus Rite colebantur, temploque domoque recepit. -85. Da proprium etc. Nullo addito dicendi verbo a narratione statim transitur ad preces ab Aenea fusas; de qua re cf. adnott. ad I, 335. Nescio enim, quo iure Wilms. Progr. p. 13. (ubi etiam p. 19. contra Wagn. disputat eumque varia exemplorum genera confudisse insimulat), venerabar esse Verbum dicendi contendat omisso tantum Pronomine vel Adverbio demonstrativo. Simile certe exemplum vix poterit proferri. Summum, quod concedere possum, est, verbum venerabar includere notionem voc. precabar, orubam. — Thymbraeus vocatur Apollo, tamquam patrius Troianorum deus. Vid. adnott. ad Geo. IV, 323. - da propriam domum vulgo explicant: indica domum, significa, ubi quaeramus domum; de qua signif. verbi dandi vid. adnott. ad Ecl. I, 19.; Wagn. vero, imprimis ob verba da genus, dare hic proprie intelligendum esse censet. Scilicet cum, quod deus oraculo promittit, eveniat necesse sit, ipse hoc dare videtur; quod rectissime memorat Gossr. Cf. v. 145. 460. et VI, 66. — propriam domum, perpetuam, firmam, stabilem. Vid. supra I, 73. infra VI, 872. Hor. Od. II, 2. 22. Sat. II, 2, 5. Cic. post red. in Sen. 4. etc. et adEt genus et mansuram urbem; serva altera Troiae Pergama, reliquias Danaum atque inmitis Achilli. Quem sequimur? quove ire iubes? ubi ponere sedes? Da, pater, augurium atque animis inlabere nostris." Vix ea fatus eram, tremere omnia visa repente,

Liminaque laurusque dei, totusque moveri

Mons circum et mugire adytis cortina reclusis.

nott. ad Ecl. VII, 31. — fessis erroribus longis. — 86. genus Heynio est sedes stirpis futurae, atque etiam Conington genus seqq. verbis mansuram urbem explicari censet; qui si nihil aliud dicere volunt, nisi genus sine mansura urbe cogitari vix posse, adsentior; de ipsa tamen stirpe, progenie hic cogitandum esse, docet v. 98. Cf. etiam parallelus locus V, 737. Tum genus omne tuum et, quae dentur moenia, disces. — Verba serva altera Troiae Pergama sequentibus explicantur; sensus est enim: serva Troianorum reliquias, quae nova illa Pergama conditurae sunt. — 87. reliquias Danaum cett. Vid. ad I, 30., ubi haec verba iam legimus, quae Peerlkampio propterea hic suspecta sunt. — 88. Quem sequimur? quem iubes nos sequi? ecquis est, quem ducem sequi nos velis? De Indicativo vid. adnott. ad II, 322. 678. et III, 367. Non enim adsentior Gossravio, cui verba aptius sic iungenda videntur: Pater (quem sequimur, quo ire iubes, ubi ponere sedes) da augurium, ut quove pro quoris s. quocunque positum sit. Totus hic versus iteratur in Anth. Lat. 1, 178, 90. — 89. pater. Vid. ad Geo. II, 4. Praeterea Apollo Delius απ' εξοχήν est Γενέτως. Cf. Macrob. III, 6. — augurium de omnibus deorum monitis dici et hic oraculum notare, docet Barth. ad Stat. Theb. IV, 617. Ita etiam Heyn., qui oraculo suum locum fuisse in novis sedibus quaerendis memorat, coll. Herod. IV, 155. et Callim. h. in Apoll. 65 sqq. - animis inlabere nostris. Proprie Phoebus vatis sui s. sacerdotis animo se insinuat (cf. infra v. 359. VI, 77. Hor. Od. I, 16, 4. Lucan. V. 164.); hic vero etiam eorum, quibus oraculo dato aliquid prodit, illustrat. Wagn. conferri iubet adnot. suam ad Eleg. ad Messal. p. 50., ubi sane hic locus, sed parum apte, comparatur. Repetuntur haec verba in Anth. carm. laud. v. 351. — 90 sqq. Heyn. docet, sollemne esse poëtis, numinis sortem edituri praesentiam ita declarare, ut totam rerum naturam numen sentire moverique fingant. Cf. infra VI, 256. Spanh. ad Callim. h. in Apoll. in. et Bach. ad Ovid. Met. IX, 782., qui confert Met. XV, 634 sq. Fast. III, 47. Sen. Med. 786. Claud. R. Pros. I, 7 sqq. — omnia deinde per species redduntur. Vid. supra ad Ecl. VI, 34. infra ad Aen. IX, 192. Burm. ad Phaedr. IV, 24. alii. Verba tremere omnia visa repente iterata legimus in Anth. 1. 1. v. 117. — 91. Liminaque. Vid. ad Ecl. IV, 51. et alibi adnott. — laurus, ante templum Apollinis posita. De lauro in Apollinis cultu primas fere partes agente cf. Spanh. ad Callim. in Del. 91. et Interpp. ad Ovid. Met. I, 452 sqq. - 92. Mons, Cynthus (vid. ad Ecl. VI. 3.); nam templum ad radices montis situm. — cortina, labrum rotundum, quod, aut quia ipsum tribus pedibus instructum erat, aut quia operculi loco tripodi imponebatur, haud raro ipsum tripodem significat. Vid. imprimis Ovid. Met. XV, 636. (hunc locum imitatus) cortinaque reddidit imo Hanc adyto rocem, cum quo loco cf. infra Aen. VI, 347., ubi cortina pro ipso oraculo posita. — mugire. Heyn. docet, si credere liceat, ad Delphici tripodis instar haec adumbrata esse (cf. Spanh. ad Callim. in Del. 90.), mugitum oriri vento e specu subterraneo, cui cortina imposita erat, surgente. Mugire autem est verbum proprium de sono subterraneo (IV, 490. VI, 256. Ovid. Met. VII, 206. Lucan. III, 418. etc.) ideoque etiam de pressa et mugientis simili voce sacerdotis ex tripode vaticinantis. (Cf. etiam VI, 99... — adytis reclusis, templo per motum terrae patefacto. Vid. infra VI, 81. ibique adnott. Adytum Servio auctore ,,est locus templi secretior, ad quem nulli est aditus, nisi sacerdoti," cum quo consentit Caes. B. Civ. III, 103. Pergami, in occultis ac remotis templi, quo prueter sacerdotes adire fas non est, quae Grucci adva appellant. Ex hoc igitur oracula et deorum responsa eduntur. Cf. I, 115. VI, 98. VII, 269. Hor.

90

Submissi petimus terram et vox fertur ad auris:
"Dardanidae duri, quae vos a stirpe parentum
Prima tulit tellus, eadem vos ubere laeto
Accipiet reduces. Antiquam exquirite matrem.
Hic domus Aeneae cunctis dominabitur oris
Et nati natorum et qui nascentur ab illis."
Haec Phoebus; mixtoque ingens exorta tumultu
Laetitia et cuncti, quae sint ea moenia, quaerunt,
Quo Phoebus vocet errantis iubeatque reverti?
Tum genitor, veterum volvens monumenta virorum,
"Audite, o proceres, ait, et spes discite vestras.
Creta Iovis magni medio iacet insula ponto,

95

100

Od. I. 16, 5. etc. cum adnott. ad Aen. I, 505. — 93. Submissi petimus terram. ex Lucretio petitum. qui I. 93. de Iphigenia immolanda: Muta meta terram genibus submirsa petebat. Iterantur autem haec verba in Anth. carm. laud. v. 55. - 94. Oraculum, ut fieri soleat, ambiguis obscurisque verbis conceptum esse, docet Heyn., simul commemorans, Macrobio Soma. Scip. I. 7. appellationem Dardanidae hic aptissimam esse visam, cum infra v. 163 sqq. Italia spectetur, unde Dardanus originem habere fingatur. — duri, πολυτλήμονες. laboribus obdurati, tot labores experti. Vid. infra IX, 465. 603. Geo. II, 179. Ovid. Met. I, 414. etc. — quae vos a stirpe Pr. t. t., tellus, quae prima inde a proavorum tempore gentem vestram aluit, in qua proavi vestri habitarunt. -- a stirpe, quae omnium Codd. est lectio, Wagn. Qu. Virg. I. 2. Vergilium scripsisse censet, quod ab stirpe, praegressis duobus vocabulis monosyllabis, durius videretur. Cf. adnott. ad Geo. I, 171. - 95. ubere laeto, solo pingui et fertili. De fertilitate Italiae vid. etiam I, 531. (ibique adnott.) et II, 782. — 96. reduces. ... Itaque tamquam peregrinati et in exsilium pulsi nunc in patriam et fato concessam terram redeunt. Romanorum enim maioribus Dardano eiusque sociis iam terrarum imperium destinatum erat. Sed falsi erant, quod aliena e terra (Troia) imperium sibi quaerebant; quare Troiae interitu a diis moniti antiquam repetunt patriam." Sic fere Gossr. - Antiquam exquirite matrem. Cf. Ovid. Met. XIII, 678. Qui petere antiquam matrem cognutaque inssit Litora. Cuivis autem hic in mentem venist necesse est oraculum Bruto datum de osculanda matre. — V. 97. et 98. integri sunt ex Hom. Il. XX, 307, 305, translati, ubi haec verba Neptuni leguntur: Νίν δε δη Αίνείαο βίη Τυώεσσιν ανάξει, και παίδων παίδες, τοί κεν μετόπισθε γένωνται. Respondet autem deus ad Aeneae verba v. 99. ingens lactitia, ex fausto lactoque oraculo percepta, mixto tumultu, ob incertam et ambiguam eius interpretationem. -- 102. "Anchises male quidem, satis tamen probabiliter sortem acceptam interpretatur. Nam Teucri origo ex Creta fuerat a nonnullis tradita." Hacc Heyn., qui in Exc. V. ad h. l. Cretam et Phrygiam communes habuisse origines, nec minus Dactylorum Idaeorum et Curetum s. Corybantum Cretensium sacra cadem fuisse docet. Vid. etiam infra ad v. 109. Ceterum iure Wagn, miratur, quod Aeneas non meminerit Creusae vaticinium Il. 751 sq.), ideoque hunc locum inter eos videtur referre. ubi Vergilius dormitasse putandus sit. Cf. adnott. ad l. l. imprimis ad v. 771. et Conrads. p. VII. — volvens, scil. animo, in mentem sibi revocans, memoria per-Instrans (vid. I, 262. II, 101. VII, 254. X, 61.) monumenta virorum, veteres historias, narrationes; nam de libris scriptis illa aetate cogitari non posse, in promptu est. Thiel. praeter alios locos comparat infra VIII. 312. et Lucr. V, 330. Quo tot facta virum toties cecidere? neque usquam Acternis famae monumentis insita florent? Cf. etiam Cic. de Or. I, 46. monumenta rerum gesturum et vetustatis exempla oratori nota esse debent. -- 103. spes discite vestras, discite, cognoscite ea. in quibus spes vestra nitatur. Cf. V, 672. vestras spes uritis. Comparant cum hoc versu Hom. Od. II, 229. Κέκλυτε δή νῦν μευ, 'Ιθακήσιοι, όττι κεν είπω, et cum v. 104. eiusdem Od. XIX, 172 sqq. — 104. Creta Iovis magni

105

Mons Idaeus ubi et gentis cunabula nostrae. Centum urbes habitant magnas, uberrima regna; Maximus unde pater, si rite audita recordor, Teucrus Rhoeteas primum est advectus in oras Optavitque locum regno. Nondum Ilium et arces Pergameae steterant; habitabant vallibus imis. Hinc mater cultrix Cybelae Corybantiaque aera

110

insula vocatur, quia rex deorum hominumque in ea natus est, aut in Lycto (Hes. Theog. 468.), aut in Ida (Diod. V, 70.), aut in Dicte monte (Apoll. I, 1, 3. ibique Heyn. p. 7.). Cf. Höckii Kreta. T. I. p. 173 sqq. — medio ponto. Vid. supra v. 73. et cf. Hom. Od. XIX, 172. Κρήτη τις γαί' έστι μέσφ ένι οίνοπι πόντφ. — 105. Mons Idaeus, maximus huius insulae, nunc Psiloriti s. Monte Giove vocatus, de quo vide Strab. X. p. 325. Plin. IV, 12, 20. Melam II, 7, 12. alios et librum meum geogr. III. p. 1031. Ceterum idem Cretensis Troianique montis nomen et ipsum ad communes illas Cretae Troiseque origines spectare videtur. — cunabula, origo, prima patria. Sic Prop. III, 1, 27. Creta vocatur cunabula Iovis, et Ovid. Met. VIII, 99. incunabula Iovis. Cf. etiam Cic. ad Att. II, 15. et Iustin. XXXI, 8, 4. — 106. Centum ur bes habitant; Creta έχατόμnolis, Hom. Il. II, 649., numero rotundo; nam Odyss. XIX, 174. nonaginta modo Cretae urbes commemorantur. Cf. Meurs. de Creta I, 5. et Höckii Kreta T. I. p. 437. — 107. Caute Anchises addit: si rite audita recordor; nam se errasse, ipse infra confitetur v. 181. - Maximus pater Servius ad generis Troianorum primordia refert, quod iure probat Wagn., secundum quem est ἀρχηγέτης τοῦ γένους ideoque i. q. primus pater. Conington comparat quartum patrem ap. Persium VI, 58. — 108. Teucrus, Graeca nominis forma Tevxcos; quamquam Latini vulgo utuntur forma Teucer. Cf. Charis. I, 11. et 64. Prisc. VI, 692. et Lactant. de falsa relig. I, 21. Teucer ex antiquissimis fabulis indigena fuit terrae Troianae, Scamandri fluvii et Idaeae Nymphae filius (Diod. IV, 75. et Apollod. III, 12, 1.); a posterioribus autem Scamandri, nobilis Cretensis, et Idaeae, Creticae Nymphae, filius perhibebatur, qui ex hac insula frugum inopia laborante una cum patre in Phrygiam migraverit, ibique Dardani filia in matrimonium ducta sedem fixerit nomenque Troianis dederit. Cf. Strab. X. p. 466 sq. Diod. V, 64 sq. Schol. Lycophr. 1306. Aen. IV, 230. Ovid. Met. XIII, 705 sq. cett. — primum. Alii Codd., inter quos Med. a m. pr., primus, non minus recte. De significatione vocis vid. adnott. ad Aen. I, 1. - Rhoetcae orac, i. e. Troianae, a promontorio Rhoeteo ad Hellespontum sito (quod nunc Intepeh vocatur: vid. liber meus geogr. II. p. 114.), ubi Teucer appulisse a poëta fingitur; nisi praestat sumere, Rhoeteas oras omnino esse Troianas. Ceterum pro vulg. ad oras cum Ribbeckio ex fragm. Vat., Rom., Gud. et tribus Bern. (quibus etiam tres Goth. et plerique Heinsii Codd. adiiciendi sunt), itemque Prisc. p. 602. et Charis. p. 65. recepi lectionem in oras, quae satis apta videtur, cum Teucer ibi consederit. Ceteri recentiores editores cum Wagn. (qui memorat, sequentibus demum verbis Optavitque locum regno considendi notionem inesse,) retinuerunt Med. lectionem ad oras. Sed cum Teucer iam in oris versari deberet, ut ibi locum regno optare posset, non video, quomodo haec verba receptae lectioni advensentur. -- V. 109. et 110. Heyn. ex Iliad. XX. 216—218. translatos esse docet, et conferri iubet Strab. XIII. p. 592. (885.) de illo Homeri loco disputantem. — optavit, elegit. Vid. ad I, 425. — 110. Pergameae. Wagn. suspicatur Pergamiae scribendum esse. Vid. eius adnott. ad v. 133. huius libri et quae supra ad I, 201. disputata sunt. — steterant i. q. stabant. Vid. infra ad v. 403. — habitabant rallibus imis, ad radices Idae montis. Weicherto de vss. iniur. suspp. p. 76. haec ipsa verba habitabant vallibus imis frigere et spuria esse videntur. Sed non solum defenduntur omnium Codd. auctoritate et parallelo Homeri loco, verum etiam ad sensum minime sunt supervacanea, cum aptissime opponantur illis: Nondum Ilium et arces P. steterant. — 111 sqq. Sacra Idaeumque nemus; hinc fida silentia sacris, Et iuncti currum dominae subiere leones. Ergo agite et, divom ducunt qua iussa, sequamur; Placemus ventos et Gnosia regna petamus.

115

Cybeles ex Creta insula in Troadem traducta esse, per partes eundo Anchises docet, ut ipsos Troianos ex Creta ortos esse ostendat. — Mater deum, (cf. adnott. ad Geo. IV, 64., quamquam, ut dii patres, sic etiam aliae dese matres appellantur: vid. ad Geo. I, 163.) cultrix Cybelae, quae colit, inhabitat (vid. ad Ecl. II, 62. et III, 59 sqq.) Cybelen, Phrygiae montem, unde ipsa Cybeles nomen accepit; qua de re Wagn. conferri iubet Bentl. ad Lucan. I, 600. et quos praeteres laudat Sillig. ad Catull. LXIII, 9. Heins., qui longus est ad h. l., et Heyn. hunc montem (de quo cf. Strab. X. p. 323. Apollod. III, 5, 1. et Ovid. Fast. IV, 363.) varie appellatum esse memorant: τὸ Κύβελον vel Κύβελλον, τὰ Κύβελα, τὴν Κυβέλην vel Κυβέλλην; quare non mirum, etiam hic Codd. fluctuare inter Cybelae, Cybele, Cybeles, Cybeli. Prorsus eadem ratione (quod Wagn. commemorare neglexit) VIII, 139. pro vera lectione Cyllenae Med. exhibet Cyllaene, Rom. Cyllinae, Mentel. I. et Dorvill. Cylleni, Palat. et alii Cillenes vel Cyllenes. Non minus turbatur in Codd. XI, 768., ubi redit forma Cybelae. Davis. ad Minuc. Fel. c. 6. Cybeli legendum censet, quod ex Bern. I., Bern. III. a m. sec., Servio (,, Cybeli, i. e. montis Phrygiae -nonnulli cultrix Cybele legunt, ut sit quasi Cybelcia") et Nonio p. 250, 8. (?) re vera recepit Ribbeck., cum etiam in Gloss. Zic. p. 8. legatur: "uirgl. Ciuelus, mons frigiae; sed recte, puto, ceteri recentiores editt. optimorum Codd. (Med., fragm. Vat., Rom., Gud. etc.) lectionem Cybele secuti vulgarem lectionem servarunt. — Corybantia aera, cymbala Corybantum, quae etiam Ovidio Fast. IV, 184. simpliciter aera vocantur, Statio autem Theb. VIII, 221. gemina aera. Vid. adnott. ad Geo. IV, 64., de materia autem pro rebus inde factis ad Aen. I, 593. Corybantes ex hac certe narratione, quae Corybantum originem e Creta repetit (cf. etiam Hygin. f. 139. et Strab. X. p. 473. Cas.), iidem sunt cum Curetibus (vid. ad Geo. IV, 151.); quamquam Ovid. Fast. IV, 210. Senec. Herc. Oet. 1877. Serv. ad Geo. l. l. alii rectius Curetes a Corybantibus discernunt. Cf. Muncker. ad Hyg. l. l. Spanhem. ad Callim. H. in Iov. 52 Creuzer. Symb. II. p. 40 sqq. Klopferi Lex. myth. I. p. 567 sqq. Hoeckii Kreta I. p. 230 sqq. Stuhr. Rel. Syst. d. Hell. p. 88. et Lobeckii Aglaoph. p. 1150 sqq. 1215 sqq. Corybantes igitur (quorum nomen vel, ut Curetum, a zópoc, zουρος, vel potius a zόρυς deducendum est) sunt armati Cybeles sacerdotes, qui deam suam in modum Bacchantium multo armorum strepita. imprimis saltationibus armatis et cymbalorum sonitu venerabantur. 112. Idaeum nemus, Idae Cretensis nomen etiam ad Phrygiae montem translatum est, (vid. ad II, 696.), in quo erat nemus Matris deorum eiusque mysteria celebrabantur, e Creta illuc translata. Vid. supra ad v. 105. — fida silentia sacris, i. e. in sacris (servari solita) s. sacrorum; Haeckerm. tamen in Zeitschr. etc. XIX. p. 112. sacris pro Dativo habet, comparans II, 23. statio male fida carinis. De silentio autem inter sacra observando vid. Interpp. ad Hor. Epod. V, 51. Hic tamen imprimis mysteria spectantur, quibus initiati, ne quid evulgarent, iure iurando tenebantur. Cf. Hor. Od. III, 2, 25., ubi sidele silentium et Cereris arcanae sacrum volgare sibi opponuntur, et Apulei. Mct. III. p. 220. Oud. sacris pluribus initiatus profecto nosti sanctam silentii fidem. — 113. iuncti - - leones. Cf. infra X, 253. et Lucr. II, 600 sq. Hanc (Cybelen) veteres Graium docti cecinere poëtae Sedibus in curru biiugos agitare leones; qui totus locus usque ad v. 642. cum nostro est conferendus. — dominae. Vid. infra ad v. 438. Gossr. et Conington (qui comparat Catull. LXI (LXIII), 13. Dindymenae dominae vaga pecora) vocabulum ad leones referent, ut sit i. q. dominae suae. — 115. Placemus rentos Heyn. recte interpretatur: "sacra diis maris praesidibus faciamus." Cf. v. 119. et 120. et II, 116. — Gnovia regna, (ut etiam in Anth. Lat. II, 193, 18.) Cretam. Nec longo distant cursu; modo Iuppiter adsit,
Tertia lux classem Cretaeis sistet in oris."
Sic fatus meritos aris mactavit honores,
Taurum Neptuno, taurum tibi, pulcher Apollo,
Nigram Hiemi pecudem, Zephyris felicibus albam.
Fama volat pulsum regnis cessisse paternis

120

Vid. ad Geo. I, 222. et XII, 858. — 116. Nec longo distat cursu, fere CL mill. passuum. - adsit, nos iuvet, nobis faveat (vid. ad Aen. I, 734.) Iupiter autem hic aptissime commemoratur, quia Creta Iovis magna insula (v. 104.) fuit, quare etiam v. 171. legimus Dictaea negat tibi suppiter arva; in quo cum Haeckerm. l. l. adsentior Henrico in Phil. XI. p. 625. (qui prius in Tw. years III. p. 7. coll. Geo. II, 419. de Iove tempestatis moderatore cogitaverat, ut etiam Conington.) Sic iam Serv.:,,qui pracest insulae Cretae, quam petemus," ubi tamen (certe ex quorundam Codd. auctoritate) etiam additur: "aut quia ventos prosperos Iuppiter praestat" (de qua re vid. adnott. ad Ecl. VII, 60.) Wagnero Iupiter commemorari videtur, quia Aeneae novam patriam ex fato assignaverit I, 257 sqq. Sed ubi narratum est, vel potius quomodo salvo primorum librorum argumento omnino narrari poterat, Venerem Anchisae prodidisse, quae ibi a love comperisset? Immo aut causa supra commemorata, aut simpliciter quia summus est deorum, qui fata scit et ordinat, Iupiter hic nominatur. - tertia lux. Fortasse Vergilio obversabatur illud Hom. II. X, 163. Ήματί χεν τριτάτφ Φθίην ξρίβωλον ξχοίμην. — 118. honores, victimas. Vid. ad Geo. III, 486. et Aen. I, 49. meritos, cuique deo convenientes et debitos. — aris Heyn. (cui adsentiuntur Bryce et Conington) explicat: in aris, ad aras. Mihi tertius Casus videtur esse (für die Altäre) i. e. diis, quibus victimae in aris concremantur. Eadem ratione explico Geo. II, 380. caper omnibus aris caeditur. Pro mactavit, quae omnium Codd. est lectio, Macrob. Sat. IV, 1. et Nonius p. 320, 20. male exhibent mactahat, quod fortasse ortum est ex falsa scriptura fragm. Vat. a m. pr. mactabit. — 119. In maiore edit. Heyn. causam huius sacrificii a sorte data et navigatione facienda petendam esse, in minore autem Neptuno et Apollini sacrum fieri censet, quod Troiae dii tutelares fuerint. Equidem priorem rationem praefero. Vid. infra V, 236 sqq. et Ovid. Met. XV, 695. ibique Bach., qui conferri iubet Adami Röm. Alterth. II. p. 158. Ceterum cf. Hom. Il. XI, 728. Ταθρον δ' Άλη ειά, ταθρον δε Ποσειδάωνι. — pulcher vocatur Apollo sollemni epitheto, ut Ecl. IV, 57. formosus. Cf. Tibull. II, 3, 11. III, 4, 25. Prop. III, 29, (II, 31), 5. Claud. VI. Cons. Hon. 25. Ovid. Her. XV, 23. A. A. III, 142. Met. III, 421. Calpurn. IX, 72. Gronov. ad Gell. XIII, 26. Broukh. ad Tib. I, 4, 33. Burm. ad Anth. Lat. III, 228. p. 657. Gebauer de poët. I. p. 90. et Progr. p. 11. alii. -120. nigram Hiemi pecudem, agnam: vid. V, 772.; nigram autem, quia procellae nigris nubibus exitium minantur (quare hiemps ipsa atra vocatur infra VII, 214.); quod Heyn. docet coll. Intpp. ad Aristoph. Ran. 571 sqq. Simili de causa Zephyris felicibus, placidis, propitiis (vid. ad Ecl. V, 65. et Aen. I, 330.) caelumque serenantibus, albam hostiam mactari. in promptu est. Cf. quae ad Geo. I, 460. adnotavimus. De sacris Ventis factis Heyn. conferri vult Herod. VIII, 189. ibique Valcken., Thiel. autem Ovid. Met. VI, 683. Hor. Epod. X, 23. Perizon. et Kühn. ad Aelian. V. H. XII, 61, Ceterum v. 120. ex Hom. Il. III, 103. Olosis & άρι', έτερον λευχόν, έτερην δε μελαιναν, Γη τε και 'Ηελίφ fluxit. — 121 sqq. Idomeneus, Deucalionis filius, Minois nepos, qui Cretenses in bellum Troisnum duxerat, quod inde revertens, procella exorta, quodcunque domum reduci primum sibi occurrisset, se diis immolaturum promiserat, ipsum filium suum, Merionem, mactare coactus est; quare paullo post, peste Cretam vexante, ab incolis eius, qui hanc sceleris illius vindictam haberent, finibus suis expulsus, tandem in agro Sallentino extremae Italiae consedit (vid. infra v. 400. et IX, 264 sq.); quamquam diversas de eo narrationes esse Heyn.

| Idomenea ducem, desertaque litora Cretae,<br>Hoste vacare domos sedesque adstare relictas. |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                            |     |
| Hortantur socii, Cretam proavosque petamus.                                                | 129 |
| Linquimus Ortygiae portus pelagoque volamus                                                | 124 |
| Bacchatamque iugis Naxon viridemque Donusam.                                               | 125 |
| Olearon niveamque Paron sparsasque per acquor                                              |     |

memorat, coll. Serv. ad h. l. Strab. X. p. 450. Schol. Odyss. XIII. 259. et Meursii Creta III. 4. Adde Hoeck. II. p. 387 sq. — Fama volat. Cf. X, 510. fama adrolat et Anth. Lat. II, 192, 35. Facti fama volat. pulsum cessisse. (K. XI, 366. pulsus abi. Ovid. Met. VII, 290. pulsa fugit macies etc. — regnis paternis. Plurali numero huius voc. etian alibi utitur Vergilius, ut potentiam et lati regni amplitudinem indicet. Sic pulsis regnis VII, 217. et modo v. 108. uberrina regna. — 122. deserta. Vid. ad II. 28. — 123. Hoste; nam Cretenses cum reliquis Graccis hostes fuerant Troianorum. Recte igitur Heyn. adnotat, non sine iusta causa haec de Idomeneo expulso interposita esse; nam, si ille in insula fuisset, Troianis eam adire non licuisse. — adstare. non i. q. simplex stare, sed nostrum dastchen. Vid. adnott. ad Aen. I, 152. - V. 124 sqq. Wagn. et Peerlk. invito Vergilio traiectos, et ille quidem hoc ordine legendos 128-130. 124-127. 131., hic autem sic collocandos censet: 123. 125. 129. 124—127. 130 sqq. Equidem cum Ribbeckio ct Ladew. Peerlkampium secutus sum, cum sane v. 125. et 129. eo, quo vulgo leguntur loco, parum apte positi sunt. Ceteri recentiores edititores, etiam Wagn. ipse in min. edit., vulgarem versuum ordinem retinuerunt, quem etiam Henry Tw. years III. p. 9. et Philol. XI. p. 626.) defendit. Ribbeck. Proleg. p. 74. hos duo versus secundis curis ortos et a margine in falsum contextus locum insertos suspicatur. — 128. vario certamine clamor. Certatim clamant vario modo et sono, ad properandum se invicem adhortantes. Aliter, sed minus probabiliter, Heyn.: , certant inter se manuum opera, studio, dum discessum parant." Peerlk. (mutate scil. versuum ordine locum sic capit: "Nautae, fama audita, quae dispergebatur Cretam esse vacuam), certatim tollunt clamorem: Cretam." Sed si omnes idem clamant, quid sibi vult varium certamen? Ceterum de clamore nautico vid. infra ad V, 140. — 124. Ortygia, antiquum Deli nomen, ab ögreye, coturnice, ductum, quod redit infra v. 143. Ovid. Met. XV, 337. Plin. H. N. IV, 12, 22. alibi; quare etiam Diana Ovidio Met. I. 694. Ortygia dea vocatur. Heyn. cum toto hoc loco conferri iubet Ovid. Met. XIII, 679 sqq., qui Maronem aperte secutus est. — pelago volamus, de celeri ac tuto cursu per mare intelligendum. Cf. Hor. Od. IV, 5, 19. Pacatum rolitant per mare navitae. Quare supra I, 224. mare velivolum, ubi vid. adnott. — 125. Bacchatum Naxon. Naxon, maxima Cycladum vitium erat feracissima, qua de causa Bacchus in ea natus dicebatur et religiosissime colebatur: unde Bacchica Nasos apud Stat. Achill. II. 4. De ipsa insula, quae nunc Nazia vocatur, vid. librum meum geogr. III. p. 1025 sq., de Graeca autem nominis forma vid. adnott. ad Ecl. VI, 13. De passivo bacchandi verbi usu cf. adnott. ad Geo. II, 487., ubi adde Claud. R. Pros. I, 205. ululutibus Ide Bacchatur, et Stat. Theb. IV, 371. bacchate Cithaeron. — ingis, per choreas in iugis montium ductas. Vid. infra sd IV, 26. - Donusa s. Donussa, una ex Sporadibus, a Patmo occidentem versus sita et nunc Stenosa appellata (cf. Tac. Ann. IV. 30. Pin. IV, 12. 23. Mela II. 7. 11., qui eam Dionysiam vocat) viridis hic et in Ciri v. 475. appellatur non a colore marmoris, quod Serv. putat. sed ob silvas et prata, quae continet. Cerda comparat viridem Thason Petronii c. 133. Adde ipsius Vergilii viridem Aegyptum, Geo. IV, 291. -126. Olearos et ipsa ad Sporades pertinet. Paro occidentem versus vicins. et a cognomini eius oppido circiter L stadia remota (nunc Antiparos). Cf. Steph. Byz. v. 'Ωλίωρος. Mela l. l. Plin. IV, 12, 22. Ovid. Met. VII, 469. Stat. Achill. II, 3. et liber meus geogr. l. l. Ribbeck. ut Nazum et Parus Cycladas et crebris legimus freta concita terris. Prosequitur surgens a puppi ventus euntis

130

scripsit cum fragm. Vat., Rom. et Gud. a m. pr., sic etiam ex fragm. Vat. (in quo legitur OLLARUM) recepit scripturam Oliarum, cum etiam aliquot Pieriani Oliaron et Pal., Gud. a m. pr. et Bern. I. Olearum exhibeant; et sane vulgaris nominis forma erat Oliaros (vid. liber meus geogr. III. p. 1028.), quare fortasse rectius Oliaron scribendum est. Ceteri tamen recentiores editores omnes retinuerunt Med. et Bern. II. III. lectionem Olearon de qua nominis forma vid. Tzschuck. ad Melam Vol. II. P. 2. p. 526. — Paros, una Cycladum, marmore suo clarissima (vid. ad Geo. III, 34.), quod in Marpeso monte (vid. Aen. VI, 471.) effodiebatur, cuius tamen Lapicidinae nunc sunt obrutae. Cf. Plin. et Mela 11. 11. Tournefort Voyage du Levant I. p. 238 sq. et Ross Reisen auf d. griech. Inseln I. p. 49. Ut hic ob candidum, quem inde praebet praeternavigantibus, adspectum nivea, ita Ovidio Met. VII, 465. marmorea vocatur. Eademque de causa Cyclades omnino nitentes et fulgentes dici Horatio Od. III, 28, 14. et I, 14, 19. censet Heyn. De ipsa insula vid. liber meus geogr. eod. loco. — 127. legimus freta. Vid. adnott. ad Aen. II, 208. et Geo. I, 327. — concita. Pauci quidam Codd. consita, quam lectionem praetulerunt Heins., Bothius, Weichert. de verss. iniur. suspp. p. 76., Iacob. Disquiss. Virgg. P. I. p. 8., Peerlk., Henry (Tw. years III. p. 7 sqq. et Philol. XI. p. 625 sq.) et Conington, ut statim post Cycladas intelligerentur Sporades. Vergilium enim hic nihil aliud agitasse ait Iacob., nisi ut pulcherrimi maris Aegaei imaginem lectoribus clare ante oculos proponeret, quod commemoratione insularum, quae huc illuc sparsae gratissimam contemplantibus efficiant imaginem, optime assequi posse putaverit. Henrico autem concita non quadrare videtur ad verbum legere omnemque narrationem, quae tranquillum mare et placidam navigationem ponat, cui tamen opinioni neque verbum rolare v. 124., neque natura maris tot insulas sibi propinquas interfluentis et propterea vehementius fluctuantis favere videtur. Etiam Wagn. recte explicat: "freta, in quibus magni concitantur fluctus, quippe qui propter vicinitatem multarum insularum se explicare atque diffundere non possunt," coll. Hor. Od. I, 14, 19 sq. Interfusa nitentes Vites aequora Cycladas. Neque apte coniungi sparsas per aequor Cycladas et crebris freta consita terris, i. e. Sporadibus, quisque videt; ut omittam, crebras terras minus bene dici insulas late dispersas. Accedit, quod in gravem errorem geographicum incidisset Vergilius, si narrasset, Troianos Ortygia (Delo) profectos Cretamque ita petentes, ut Naxon, Donusam, Paron et Olearon praeterveherentur, ad Sporades insulas deflexisse, quod etiam Iahn. observat. Cf. praeterea quae Kappes. III. p. 7 sq. contra Henricum disputat, etiam id urgens, parum probabile esse, Vergilium iuxta Cycladas nominatim commemoratas Sporadas tam obscure et obiter, ne communi quidem nomine addito, significaturum fuisse. Quare cum Heynio, Iahnio, Wagn. et Vossio p. 206. (quos etiam Thiel., Süpfl. et Gossr. sequuntur) retinui et optimorum plurimorumque librorum (Med., fragm. Vat., Pal., trium Bern. etc., omnino 60. Codd. Henrici, qui consita in duobus modo libris mss., Monac. et Erlang., et in uno Goth. a m. sec. conscita invenit, quam ultimam scripturam, si novisset, Ribbeck. Proleg. p. 240. afferre poterat, ubi, ut etiam p. 358., proclivem se ostendit ad praeserendam lectionem Gud., consita —) et Grammaticorum (Nonii p. 205, 24. Servii, Donati et Schol. Stat. Theb. I. 120.) lectionem concita, quae, longe difficilior et doctior, respicit angusta inter singulas illas insulas maris Aegaei spatia, in quibus fluctus, qui se explicare lateque diffundere non possunt, magis saevientes et altius assurgentes, quam in alto mari, navigationem satis periculosam reddere est consentaneum. Iacob. ipse hac de re conferri iubet Hor. Od. I, 14, 20. et Val. Fl. II, 622. — Totus v. 130. iteratur infra V, 777. Prosequitur a Vossio falso verti verfolgt, cum potius sit i. q. comitatur, Henry (Tw. years III. p. 10. et Philol. XI. p. 627.) docet coll. locis Aen. VI, 897. Plaut. Cas. IV, 2, 3. Val. Fl. II, 504. et IV, 628. — surgens (i. e. oriens) a puppi ventus, ventus secundus, οὐρος ψέρων, Et tandem antiquis Curetum adlabimur oris. Ergo avidus muros optatae molior urbis Pergameamque voco et laetam cognomine gentem Hortor amare focos arcemque attollere tectis. Iamque fere sicco subductae litore puppes;

135

Ιχμένος. Heyn. comparat Hom. Il. I, 479. et Od. XI, 7. Surgere de ventis legitur etiam infra v. 481. et Geo. I, 356., ut cadere Ecl. IX, 58. Cf. etiam Aen. I, 154. — 231. Curetum (vid. supra ad v. 111.) adlabimur oris, leni vento acti appulimus. Cf. infra v. 569. et VI, 2. De epitheto antiquis dictum est ad Aen. I, 12. — 132. Troiani in Creta insula novam urbem condere incipiunt. -- urbs optata aut est desiderata, aut, quod prius censui, cui condendae aptissimum locum antea elegeram, qua explicatione probata muros optatae molior urbis esset i. q. opto locum urbis condendae et molior eius muros. (Cf. Aen. I, 424. ibique adnott. VII, 127. 156. 290. et supra ad v. 6.) Nescio tamen, an Wagn. rectius cogitet de una ex urbibus iam conditis, sed desertis (v. 123.), quam Aeneas eligat, muris cingat et arce instruat. — 133. Pergameamque voco, scil. urbem; nam Pergameus est Adiectivi forma, ut supra v. 110. Urbs ipsa vocabatur Pergamum (vid. Plin. IV, 12, 20. Vellei. I, 1. Scylax p. 18. Strab. XIII. p. 603. etc.); quamquam ap. Pind. Isthm. VI, 45. et Plut. Lycurg. 31. Πιογαμίας nomen invenitur; quare Wagnero forma Pergamiam, , ubique reponenda videtur, licet constanter adversantibus libris mss." Secundum Pashley Travels in Crete II. p. 23. est illud oppidum, quod nunc Platania vocatur. Cf. librum meum geogr. III. p. 1034. — laetam cognomine, quippe a pristina patria petito. Cf. etiam VI, 383. gaudet cognomine terra. In utroque autem loco, ut etiam infra v. 334. et 350., cognomen positum videtur, quia de novo nomine loco alicui dato sermo est, quamquam poëtis etiam pro simplici nomine dicitur. (Vid. infra ad v. 702.) — 134. amare focos, i. e. nova domicilia, quorum sanctissima pars est focus. Amare autem alibi etiam usurpatur de iis, qui libenter incolunt sedem ut perpetuam futuram (vid. adnott. ad Geo. II, 487. et infra IV, 347.), quare Wagn. amare focos non male reddit per sich heimisch machen. Henry IL 11. per sich eng anschliessen, nicht verlassen, explicans conferri iubet Aen. V, 163. et Hor. Od. I, 25, 4. Burm. hic laudat Gronov. ad Senec. Thyest. 82. — arcem attollere tectis (sexto Casu) de acropoli condenda intelligendum esse patet. Wagn., cui iure adsentitur Haeckerm. l. supra l. recte explicat: "locum in urbe editum munitionibusque saeptum vel sacpiendum quasi celsiorem reddere inaedificando." Cf. etiam Henry (Tw. years III. p. 11. et Philol. XI. p. 627., qui praetera Stat. Achill. I, 437. galeas attollere conis conferri iubet) et Conington nobiscum consentientes. Attollere enim verbum proprium esse de aedificiis in altum eductis, ian supra vidimus ad II, 185. Mira autem est eorum (inter quos etiam Goss. et Ladew.) explicatio, qui tectis tertium habent Casum, ut sit: in tutelam tectorum s. domorum arcem condere. — 135. subductae puppes. Vid. supra ad v. 71. Puppis autem hic suo iure commemoratur, cum subductarum navium prorae în altum spectare soleant. De constructione subductae litore vid. infra ad v. 292. Wagn., quem admodum offendit vox fere, in vocc. fcre sicco latere loci cuiusdam significationem suspicatus, paullo audacius coniecit Iam Berecyntheo subcl. cett., cum Berecynthum montem Cretae fuisse in Apteracorum finibus doceat Diod. V, 64., nec multum inde distare Pergamum, Servius ad v. 133. auctor sit. Equidem in h. l. non haereo; si enim iamque fere, quae arcte cohaerent, non tantum ad proxime seqq. referimus, sed etiam ad v. 136. et 137. pertinere statuimus, ut sensus sit: iamque fere (schon eben, de qua signif. cf. Hand. Tursell. II. p. 694.) haec omnia facta, iam fere nova colonia in eo erat ut conderetur, cum subito cett., non video, quid hic sit vituperandum. Cave modo, ne fere per fast, beinahe reddendum putes. (Adsentiuntur mihi Bryce et Conington eandemque sententiam etiam Conrads p. XIV. profert, cui tamen adversatur Ribbeck. Proleg. p. 73., cum urbem aedificari iam v. 132 sqq. Connubiis arvisque novis operata iuventus; Iura domosque dabam: subito cum tabida membris Corrupto caeli tractu miserandaque venit Arboribusque satisque lues et letifer annus.

narratum sit, ut subductas litore puppes esse per se intelligatur, quare verba sicco subductae litore puppes ut suspecta uncis includit. De tempore autem rei gestae ex comparatione duorum temporum per Particulas iamque - - cum constituto cf. Wagn. Qu. Virg. XXIV, 7., qui praeter alia haec exempla congessit: infra v. 521. 588. V, 159. 327. 835. VII, 25. 160. X, 260. Vid. etiam supra I, 223. II, 245. et 567. Liv. XXV, 27. Tac. Hist. I, 29. et quos locos congessit Hand. Turs. III. p. 152., recte disputans contra Waggnerum, discrimen satis subtile statuentem inter iamque -- cum et iam -- cum. — 136. Connubiis arvisque novis minus gratum esse delicatis auribus, negari non potest. Non tamen aliter Ovid. Met. I, 266. gravis nimbis canis. ibid. VIII, 583. animis immanis et undis (ubi vid. Bach.). Lucan. VIII, 347. Nil animis fatisque tuis etc. Vid. Cort. ad Lucan. VII, 403. Nov. Bibl. crit. I. p. 83. et Ochsner. ad Ovid. Met. p. 518. ed. Bach., coll. cum iis, quae supra ad v. 27. adnotavimus. De synizesi connubjis vid. ad Aen. I, 73. coll. adnott. ad Geo. I, 397. et Aen. I, 2. Haupt., Ribbeck. et Ladew. edunt Conubis. (Cf. Wagn. Orth. Virg. p. 455. et Ribbeck. Proleg. p. 393. et 425.) — operari i. q. operam dare. Sic apud Val. Max. VIII, 7, 4. ext. studiis literarum, Quinct. X, 3, 13. scholae, Tibull. II, 65. textis Minervae, Ovid. Am. II, 7, 23. capillis ornandis operari cett. Conington addit Hor. Ep. I, 2, 29. In cute curanda plus aequo operata inventus. Peerlk. hunc totum locum inde a voce arcemque v. 134. usque ad finem v. 136. (cui sane inesse plura, quae offendant, negari nequit) spurium censet, non solum Adv. fere offensus, sed magis etiam verbis operata connubiis arvisque novis (in quibus obscoenam deprehendit ambiguitatem, quam verbo indicasse sufficiat) omninoque connubiorum commemoratione et navium nunc demum subductarum; eandemque sententiam repetit Gossr., qui etiam haeret in omisso verbo esse iuxta Participia subductae et operata et in eo, quod Aeneas ab iis, quae ipse faciat, transeat ad facta aliorum, post autem ad sua redeat. Vide autem quomodo Freudenberg. Vind. Virgil. p. 27 sq. hunc locum contra Peerlkampium desendere studeat. — 137. Iura - dabam. Vid. Geo. IV, 562. et Aen. I, 507. V, 758. ibique adnott. - domos autem dare ex duplici v. 132. explicatione aut est loca domibus aedificandis assignare (cf. Aen. V, 755. Interea Aeneas urbem designat aratro Sortiturque domos etc., quo loco coll. Freudenb. p. 28. haec verba recte defendit contra Peerlk.), aut domos novis incolis dispertire ut apud Silium II, 408. tecta domosque partiris. Wagn. de iis modo cogitat, qui matrimonia contrahentes domo indigebant. Ceterum cf. similis locus I, 264. moresque viris et moenia ponet. — subito cu m cett. Lues in Creta subito exorta Troianos novas sedes quaerere cogit. Totum hunc locum, qui multum debet Lucretio, ante oculos habuit Stat. Theb. I, 632 sqq. Cf. etiam Geo. III, 478 sqq. — tabida lues vocatur ab effectu, quia facit tabescere. Eadem ratione Martial. I, 79, 1. tabida pestis, Tac. Ann. XVI, 66. tabidum venenum cett. Vid. adnott. ad v. 30. huius libri. — 138. Corrupto caeli tractu, (quae verba hinc repetiit Ambros. de Noe X, 31. a Wold. Ribbeckio laud.) i. e. aëris plaga, ut apud Hor. Od. IV, 2, 26. legimus cygnus tendit in altos nubium tractus. Caelum autem est, quod nos dicimus Atmosphaere, et corruptus caeli tractus i. q. Geo. III, 478. caeli morbus. Burm. tractum minus recte de ductu, haustu aëris intelligit, coll. Lucr. VI, 1126 sqq. et Lucan. VII, 412. Ceterum cf. Lucr. VI, 1134. caelum - - corruptum et antea v. 1122 sq. Fit quoque, ut (aër) in nostrum quom venit denique caelum, Corrumpat. Similiter Claud. B. Gild. 39. Quid referam morbive luem - - et crebras corrupto sidere mortes et Nemes. Cyneg. 210. Quod seu coelesti corrupto sidere manat. — Arboribusque satisque, ut Geo. I, 444. — venit. Venire de malis et calamitatibus ingruentibus poni, vere docet Heyn. Cf. Burm.

Linquebant dulcis animas aut aegra trahebant Corpora; tum sterilis exurere Sirius agros; Arebant herbae et victum seges aegra negabat. Rursus ad oraclum Ortygiae Phoebumque remenso Hortatur pater ire mari veniamque precari, Quam fessis finem rebus ferat, unde laborum Tentare auxilium iubeat, quo vertere cursus.

149

145

ad Geo. I, 322. (ubi hunc usum iam attigimus) et ad Phaedr. 1, 21. Thiel. hic confert Hor. Sat. I. 3. 87. cum misero tristes venere Calendae, Prop. II, 22, (III, 15,) 2. Scis mihi, Demophoon, multa venire mala et Tibull. I, 3, 65. Illic est, cuicumque rapar mors venit amanti, Wund. autem Aesch. Pers. 437. συμφυράν στρατφ έλθειν. — 140. Linquebant dulcer animas, quae verba repetuntur in Anth. Lat. I, 170, 25., sumpta sunt ex Incr. V, 989. Dulcia linquebant labentis lumina vitae (sic enim pro vulg. lamentis ex Mureti coni. Lachm. recte videtur edidisse.) Linquere animam i. q. relinquere vitum apud Ovid. Met. XIII, 522. Quinct. Decl. XIII, 6. alios. Wagn. comparat Hom. h. in Apoll. 361. λείπε δε θυμόν. Adde eiusd. Od. XI, 221. Similiter Ter. Ad. III, 5, 52. animam relinquam potius, *quam illam descram.* Saepius sane dicitur *animus relinquere aliquen* (Plaut. Mil. IV, 8. 37. Caes. B. G. VI, 38. Ovid. Met. X, 459. etc.). Dulces autem animae leguntur etiam ap. Stat. Theb. I, 632. Servius ad h. I. adnotat: "Hic est ordo pestilentiae, ut Lucretius docet [VI, 1089 sqq.], primo aëris corruptio, post aquarum et terrarum, mox omnium animalium." Mίασμα enim fuisse illam pestem, in promptu est. — 141. A Sirio s. Canicula, pro aestu caeli posito, qui cum eius ortu ingruat, hic causam pestilentiae repeti, iam Heyn. docet coll. Apoll. II, 519. Vid. etiam infra X, 274. et adnott. ad Geo. IV, 425. et II, 353. Ceterum Wagn. Qu. Virg. IV. extr. Vergilium, qui Geo. I, 138. Arcton, Geo. II, 93. Lageos, et Geo. I. 35. Scorpios scripserit, hic et Geo. IV, 424. forma Graeca Sirios propterea tantum non usum esse censet, quod ibi Indos, hic agros subiicistur. — steriles agros per prolepsin illam, de qua ad v. 30. diximus. Nam exurendo demum steriles fiunt. — exurit. Cf. Geo. I, 107. et Colum. de cult, hort, 320. Exurat sata ne resoluti pulveris aestus. — 142. vietum negabat, ut Geo. 1, 149. -- 143 sqq. Heyn. adnotat, forma huic loco similem esse Hom. II. I. 62 sqq. — remenso, passive, ut II, 181. Vid. adnott. ad Ecl IX, 53. et al. — 144. veniam precari, favorem, propitiam voluntatem dei exorare (vid. Aen. I. 510. IV, 50. 435. 536)., ut benevole ipsis respondeat atque oraculo significet. Quam fessis finem rebus ferat etc. Paullo subtilius Wagn.: "veniam erroris ex male intellecto oraculo, cf. v. 181.", et Ladew.: "veniam, quod iterum deum adeant iden quaerentes: cf. v. 88 sq." Consentiunt nobiscum Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 112. et Kappes III. p. 8 sqq., qui comparat Geo. IV. 536. Aen. I, 519. IV, 435. XI, 101. 358. Caes. B. G. VII, 15. Cic. Att. V, 21, 12. VI. 1, 7. Nep. Eum. 6., in quibus locis omnibus venia absque culper ignoscendae notione tantum benevolam et propensam voluntatem significet. - 145. Quam finem Heins. e melioribus Codd. (Med., fragm. Vat., Pal. etc.) et Grammaticis (Nonio p. 413, 2. et Cledonio p. 1895. P.) restituit pro vulg. Quem finem; quamquam supra I, 241. legitur Quem das finem, rex magne, laborum? Sed Vergilium et hic finis et hace finis dixisse, ism Gellius XIII, 20. testatur, qui poëtam ea in re aurium iudicium sequi arbitratur. Femin. genere hanc vocem Virg. etiam Aen. II, 554. V, 327. 384. XII, 793. usurpavit. Cf. omnino Voss. de Anal. I, 29. Drakenb. ad Liv. II, 49, 9. III, 3, 6. IV, 2, 4. Lachm. ad Lucr. I, 555. p. 43, et ad II. 1116, p. 139, Ruddim, I, p. 25, Schneid, Gr. Lat. II, 1, p. 100 sq. Dietsch. Theol. Verg. p. 22. not. 170. alii. — fessis rebus, afflictis, calamitatibus. Cf. XI, 335. Tac. Ann. XV, 50. deligendumque, qui fessis rebus succurreret. Plin. II, 7, 5. Vespasianus fessix relus xulveniens etc. Vid. etian Geo. IV, 449. ibique adnott. - - unde, ex qua re (vid. ad Geo. I, 505. et Aen. I, 21.), laborum, malorum, aerumnarum, i. e. pestis, auxilium, remedium, tentare, petere (cf. adnott. ad Aen. II, 38.), inbeat. Quod

Nox erat et terris animalia somnus habebat: Effigies sacrae divom Phrygiique Penates, Quos mecum a Troia mediisque ex ignibus urbis Extuleram, visi ante oculos adstare iacentis In somnis, multo manifesti lumine, qua se Plena per insertas fundebat luna fenestras; Tum sic adfari et curas his demere dictis:

150

attinet ad constructionem laborum auxilium cf. VIII, 472. belli auxilium. - 147 sqq., Novum visum Acneae per quietem obiectum, quo edocetur, non Cretam, sed Italiam ipsi esse destinatam sedem. De Penatibus cf. supra ad Aen. II, 293." Heyn. — terris, omissa Praepositione, ut sexcenties apud poetas. Vid. ad Geo. 1, 134. et alibi. — somnus habebat, vincta quasi tenebat, animalia. Cf. adnott. ad Ecl. VII, 40. et Aen. IV, 581. Iterantur haec verba in Anth. Lat. I, 178, 123. Omnino autem cf. locus parallelus Aen. VIII, 26. Nox erat et terras animalia fessa per omnes - - sopor altus habebat. — 148. Effigies (simulacra, quatenus tantum somnianti apparent: cf. VII, 443.) divom Phrygiique Penates (vid. supra v. 12.) per Ev dià duoiv. Vid. adnott. ad Geo. I, 335. et al. et de vi explicativa Copulae ad Geo. I, 498. — 149. a Troia. Sic Med., Gud. et tres Bern. Rectius fortasse ab Troia, quod Ladew. et Ribbeck. ex fragm. Vat. et Pal. a m. pr. receperunt. : Vid. etiam VI, 335. et Wagn. Qu. Virg. I, 1. — 150. adstare alibi quoque de spectris et simulacris dicitur, quae subito apparent, imprimis somniantibus. Vid. infra IV, 702. Ovid. Fast. III, 639. Nox erat; ante torum visa est adstare sororis - -Dido et Iacobs Blumenlese II. p. 252. ad Prop. IV, 6, 29. Ribbeck. hic quidem et alibi astare edidit, sed Geo. III, 545. IV, 319. Aen. I, 152. III, 677. al. adstare. Rectius fortasse ubique astare scriberetur. Cf. adnott. ad Ecl. II, 66. — iacentis In somnis, ideoque somniantis; quod etiam docet Lucretii locus IV, 985 sqq., qui videtur Vergilio obversatus esse, Quippe videbis equos fortes, quom membra iacebunt In somnis, sudare tamen spirareque semper, Et quasi de palma summas contendere vires. Errat enim Heyn., qui, cum et verba multo manifesti lumine, lunae nimirum per fenestras sese immittentis, et v. 173. Nec sopor illud erat de somnio cogitari vetent, in recentissima edit. scripsit Insomnis (quod etiam Schellero in Obss. in prisc. scriptt. p. 315. placuit), ut Vergilius dicat, vigilanti Aeneae simulacra deorum apparuisse. Sed recte adversatur lahn., qui docet, etiam hoc, quod luna per fenestras lumen immittere videbatur Aeneae, ad somnium pertinuisse, verba autem Nec sopor illud erat cum Wund, interpretanda esse: non vanum somnium fuit, sed vere milii apparuerunt Penates. De somnio tamen hic cogitandum esse, demonstrant v. 173 sq. sed coram agnoscere vultus - - videbar, quod iam Wagn. observat, simul commemorans, in pictura, quae hic exstet in Fragm. Vat., utique dormientem exhiberi Aenean. Videri autem verbum proprium esse de somniis, iam ad Aen. II. 271. dictum est. Sensus igitur hic est: Mihi somnianti videbatur luna per fenestram lumen immittere, quo manifesti (clari) Penates apparebant; et supervacanea Peerlkampii coni. In stratis. Conington putat, nos hic habere a mixture of dream and vision, ut I, 355. et II. 296. -- Ceterum duo Codd. iacenti, quod praeter Burmannum etiam Peerlkampio arridet. De epitheto manifesti (Evapysis) cf. Burm. ad Val. Flacci I. modo I. Similiter Ovid. A. A. II, 493. manifestus Apollo. Non mirum tamen, ctiam h. l. aliquot Codd. praebere manifesto lumine, ut infra IV, 358. Ceterum Ribbeck. ex fragm. Vat. recepit lectionem manufesti. (Cf. eius Proleg. p. 450.) — 152. per insertas, parietibus, fenestras, aperturas, foramina. Vid. ad Aen. II, 482. Videtur autem Maro hace scribens ante oculos habuisse Lucr. II, 113 sq. quom solis lumina quonque Insertin fundunt radios per opaca domorum. Cf. etiam Aen. IX, 461. V. 153. iteratur ex II. 775., quare hic in multis libris temere omittitur. Cf. Iahn. ad Geo. II, 129. p. 411. edit. II. Ribbeck. verba et curas - - dictis hic a poëta fortasse non posita suspicatur, quae tamen huic loco optime convenire etiam Wilms Progr. laud. p. 10. contendit, ut

"Quod tibi delato Ortygiam dicturus Apollo est, Hic canit et tua nos en ultro ad limina mittit. Nos te Dardania incensa tuaque arma secuti, Nos tumidum sub te permensi classibus aequor Idem venturos tollemus in astra nepotes Imperiumque urbi dabimus. Tu moenia magnis Magna para longumque fugae ne linque laborem. Mutandae sedes. Non haec tibi litora suasit Delius aut Cretae iussit considere Apollo.

155

160

iam Servius totum versum ..admodum necessarium" iudicaverat. Cf. imprimis v. 169. et haec la etus -- refer et v. 175. perfecto la etus honore Anchisen facio certum. Nihilominus Ribbeck. Proleg. p. 73 quaerit: ... An integrum v. 153. Vergilius in schedis induxerat, alium postea in eius locum substituturus?" — 154. delato, navibus vecto. — 155. ultro, a te nondum invocatus, rogatus. Cf. adnott. ad Aen. II. 145. — tua - - ad limina Heyn. recte interpretatur: in cubiculum tuum: cum iam in Aeneae domo servarentur Penates. — 156. Dardania incensa, seil. urbe, Troia. Supra v. 52. II. 251. et 325. jut etiam infra VI. 65. VIII, 120. et alibi potius voc. terra intelligendum erat. Pro urbe Troiana Durdonia legitur etiam Ovid. Her. XVI, 57. Hinc ego Dardaniae muros excelsaque tecta. Et freta prospiciens cett. — tue arma, ductum, imperium tuum. — 157. sub te. te duce. — 158. Idem out semper ap. Vergilium pro iidem: cf. infra 541, 564. et VIII, 639., quenadmodum etiam isclem pro lisclem: Aen. II. 654. VII., 70.: magna vi positum post geminatum nos. - tollemus in astra. Heyn. et Thiel. non cum Servio aliisque ad Caesaris apotheosin cf. VI, 793. et Ecl. IX. 47 sq.) et speratam Augusti, quem inter deos relatum iri iam tum erat certissimum (cf. adnott. ad Ecl. I, 6. 43. referunt. sed tantum ad summum potentiae fastigium, quod cum gloria famaque summa coniunctum esse soleat, imprimis cum v. 159. haec addantur: Imperiumque urbi dabimus. Quae explicatio, si vera sunt, quae Wagn. Qu. Virg. X, 2. de discrimine formularum in astra et a d astra ferre, tollere, erehere disputavit (vid. adnott. ad Ecl. V. 51., probari non potest. Vide tamen, quae Conington (non satis clare) de hoc loco disputat. — moenia magna rectius de Romae, quam de Lavinii moenibus intellexeris, cum antecedant Imperius urbi dabimus, eaque non condere, sed parare tantum inbeatur Aeness magnis. i. e. ..nepotibus, ad tantam imperii opumque magnitudinem perventuris." ut recte interpretatur Heyn. Cf. etiam supra II. 294. Reiicit tamen hanc interpretationem Conington, qui putat, para non differre a quaere in loco illo parallelo II. 294.. moenia autem de Lavinio esse intelligenda, quod tamen ut Romae incunabula the creadle of the eterne city) cogitetur. Cum verbis magnis magna Thiel. confert Plaut. Aul IV, 10, 41. ad malum malae res et plures locos Graec.. ut Soph. Oed. R. 249. παπόν πακώς γιν αμορον έπτριψαι βίον. ibid. 663. και τάδ εί παποίς πακά πυοςάψει τοῖς πάλαι τὰ πρὸς σφών, alios. Ante omnia conferendus erat ipse Vergilius Geo. II. 327. (ubi vid. adnott.) Aen. I. 684. III. 329. 353. IV, 53. V, 324. 447. 569. VII, 707. X, 361. 600. 734. S42., practerea autem Ter. Adelph. IV, 5, 34. Hor. Od. III. 1. 9 sqq. eiusd. Ars 101. Ovid. Met. II, 92. V. 510. XI, 774. Liv. XL, 54. S. Nep. Att. 22. etc. (quamquam hi loci non omnes prorsus eiusdem sunt generis) Drak ad Liv. I, 3, 9. Weber Uclaingeschule p. 253. Paldamus de repet. vocum p. 6. Zumpt. § 794. Ramsh. §. 200, 3, 6. aliique Gramm. — 160. longumque fugae ne pronere: vid. ad VI. 465. linque laborem, noli defesses et desperans continuati itineris molestias fugere. Fugae labor redit infra V, 769. — 162. Delius Apollo. Vid. ad Ecl. VII. 29. De collocations verborum vid. ad I, 695. II. 419. 552. etc. Simillimi huic loci sunt infra v. 628. nec talia passus Ulires Oblitusre sui est Ithacus, et Ovid. Am. III, 9, 21. Quid pater Ismario, quid mater profuit Orpheo? - aut Cretue. Cum Creta non differat a literibus antea commemoratis, aut hic non habet distinguendi, sed accuratius definiendi potestatem. Cf. adnott.

Est locus, Hesperiam Graii cognomine dicunt,
Terra antiqua, potens armis atque ubere glebae;
Oenotri coluere viri; nunc fama minores
Italiam dixisse ducis de nomine gentem:
Hae nobis propriae sedes; hinc Dardanus ortus
Iasiusque pater, genus a quo principe nostrum.
Surge age et haec laetus longaevo dicta parenti
Haud dubitanda refer: Corythum terrasque requirat
Ausonias. Dictaea negat tibi Iuppiter arva."
Talibus attonitus visis et voce deorum —

ad Geo. I, 416. Cretae pro: in Creta. Sic Cic. ad Div. XIV, 7. et Liv. XXXI, 22, 4. Corcyrae, ibid. 15, 9. Aeginae, Tac. Ann. I, 4. Rhodi, Cic. Acad. II, 18. 57. Deli, Caes. B. C. III, 106. Iustin. XXXIX, 4, 2. et Val. Max. V, 3. ext. 3. Cypri cett. Cf. Drak. ad Liv. X, 37, 1. XXXVI, 42, 5. Oudend. ad Caes. B. G. III, 7. Cort. ad Sall. Iug. 7, 2. Beneck. ad Iustin. III, 3, 12. alii. et adnott. ad Aen. I, 2. — Vss. 163—166. iam I, 530—533. legimus, ubi vid. adnott. — 167. propriae sedes. Vid. supra v. 85. et I, 73. hinc Dardanus ortus (quae verba repetuntur VII, 240.) Iasiusque pater. Dardanus, Iovis filius (vid. infra VII, 219. et Hom. Il. XX, 215.) ex Electra, Corythi regis uxore, qui cum Iasio fratre Italia relicta in Samothraciam migravit, unde fratre Iovis fulmine percusso in Phrygiam traiecit ductaque in matrimonium Batia, Teucri regis filia, Troianum regnum hereditatis iure accepit, ex quo tempore Troas Dardania Troianique Dardanidae sunt dicti. Haec est vulgaris fabula, quam tamen alii aliter narrant. Cf. Lycophr. 1302 sqq. cum Scholl. Apollod. III, 12, 1: Strab. VII. p. 331. Diod. IV, 75. V, 48. 49. Ovid. Fast. IV, 31 sqq. alii et Heynii Excurs. VI. ad h. l. Noli igitur locum sic intelligere: Dardanus eiusque pater Iasius. Immo pater ad utrumque, et Dardanum et Iasium, referendum, neque homines aetate iam provectiores, sed gentis auctores et principes significare videtur; pariterque a quo pro a quibus positum accipias, quod etiam Servius sibi voluisse videtur, cum a quo generaliter pro unde dictum esse affirmaret; nisi praestat cum Heyn. et Wagn. explicare: Dardanus cum Iasio, a quo Dardano. Cf. etiam Conington ad h. l. — 169. Surge age, quemadmodum VIII, 59. 241. Cf. etiam infra v. 362. 462. IV, 223. VI, 389. et quae supra ad I, 627. disputavimus. Verba longaevo dicta parenti repetuntur in Anth. Lat. I, 172, 73. — 170. Corythum Heyn. cum Cluverio Ital. ant. p. 592. de ipso rege et conditore Corythi s. Cortonae accipit, ut conditor pro ipsa urbe et hic quidem pro tota Italia, saltem Etruria et finitimo Latio, dictus sit: ut apud Rutil. 1, 600. Corythi populi pro Tyrrheniae populis, et infra IX, 10. Corythi urbes. Cortona (a Polybio III, 82. Cyrtonium appellatum) cum antiquissimum esset Etruriae oppidum (vid. Dion. Hal. I, 20. 26.), haud procul a lacu Trasimeno situm (atque etiamnum antiquo nomine appellatum, cf. liber meus geogr. III. p. 614.), ob nominis similitudinem facile ad antiquum illum Italiae regem referri et ab eo condita haberi potuit. Corythi autem nomine notata etiam infra VII, 209. et X, 719. invenitur. Corythi arx a Silio quoque V, 123. commemoratur, qui etiam IV, 721. de prisco Corytho loquitur. — requirat est meliorum Codd. Med., fragm. Vat. et, Ribbeckio teste, Pal. (in quo Wagn. require legi memorat) lectio; alii (inter quos etiam Bern. I.) requires, alii require exhibent. Quod autem attinet ad conjunctionem verborum dicta refer - - requirat Conington conferri iubet locum eadem ratione conformatum XII, 75 sqq. mea dicta tyranno - - refer - - Non Teucros agat in Rutulos. — 171. Dictaea arva, Cretam insulam. Vid. Ecl. VI, 56. Geo. II, 536. et IV, 152. — V. 172. arcte cohaeret cum v. 176., ita ut v. 173—175. sint παρένθετοι. Vehementissimo autem animi affectui aptissima est oratio avaxólov305. Ceterum Dictaea tibi negat I. arva non pertinere ad verba Anchisae referenda, sed Aeneae dici, in promptu est. - 172. Pro vulg. ac cum Hauptio, Ribbeck., Wagn., Ladew. et Coningtone restitui meliorum Codd. (Med., fragm. Vat. etc.) lectionem et. Pauci modo et recentiores Codd. (inter quos Bern. II. et III.) vulg. scripturae

Nec sopor illud crat, sed coram adgnoscere voltus Velatasque comas praesentiaque ora videbar; Tum gelidus toto manabat corpore sudor — Corripio e stratis corpus tendoque supinas Ad caelum cum voce manus et munera libo Intemerata focis. Perfecto laetus honore

175

favent. — 173. Vid. Hom. Od. XX. 90. χαίο, ξαεὶ σέκ ξφάμην δναφ ξημεναι, άλλ' ξπαρ ήδη (a Kappesio III. p. 10. coll.: Wagn. comparat Moschi Id. II, 17 19. 65 6 700 elder evergor etc. et Henry (Tic. years III. p. 15. et Philol. XI. p. 628.) Hom. Od. XIX, 547. of z ővag. dil inog foskir. Vergilium autem ante oculos habuit Silius III. 198. Hoc trepidus monstro neque enim sopor ille nec altae Vis aderat noctis - -Miscucrat Incem somme deux) fortasse etiam Stat. Theb. V, 135. et X. 205., quem Henry confert. - Nec super illud crut, non vanum somnium, sed visum a diis per somnium missum. Vid. supra ad v. 151. Pro somnio sopor di. e. altus somnus etiam apud Claud. R. Pros. III. praef. 25, positus videtur: ningere nil mains poterat sopor. Ceterum cf. adnott. ad Aen. 1, 680. Cum verbis sopor illud erat, in quibus notissima illa attractio Pronominis neglecta est. Wagn. comparat Ovid. Her. II. 56. Debuit hoe meriti summa fuisse mei et adnott, ad Viger, p. 175. Adde v. c. Ovid. Met. 11. 263. campus arenoc, quod modo pontus erat. ei. Her. III. S. how quague culpa tua est Senec. Benef. II. S. Non est illud liberalitas, liv. 11, 35, 5, si hoe profectio et non fuga est cult vid. Prak.), Instin. XVIII. 3. 11. Id prinama alies videri furor (ubi vid. Beneck.) cett.; quare, etiamsi eer non esset vox neutrius generis. Geo. II. 335. Vergilio scribere lieuit ver illud erot. Ct. Burm. ad Prop. H. 16. 26. Inker. ad Flor. IV. 2. Krüger Untersuci. etc. III. p. 92 sqq. Ochsner ad Ca. Fel. p. 36 sqq. Crens et Moser, ad Cie Legg. 1, 7, Ruddim, II, p. 21 Ramsh. ş. 158. Billreih. ş. 170. net. 3. Weissenbern. ş. 157. net. 2. alfique Gramm. 174 Velatis ermas, capita vittis circumdata. Vid. ad Aen. II. 168 206. V 175. ad fintni exen plum factus videtur Macrobio. qui Sat. VI. 1. p. 159 Rip 8.; 504. Jan. i. a servat Entill tragmentum p. 112. Hessel. s. Ann. XVI. fr. 6. p. to a Valle : Trans transity moment or commit corpore souther. Of claim limit VI. 146 something within a total conjugate Suder. Mornor autem verbum propriet, est de sud recliseranis, sanguine omnine que de lume illus, qui guitatin i certe tantum modece prolademeter, non larga e qua efficidantar. Cui H e Fi I, 17, 78, Cvid Met. VI, 312, X. son lived to be North Plan XIV, 2 of 25 XXXVII, for the epithete gravita vide ad Agr. 11. 12. s. terum riessi sudercua corporis signum rer visae certain haber men rat ( mira VIII 45% et Silvis VIII 157. Cliserya auteri, hit i versulii, ju it vais trettia itoigit, parelithest **exemple**-Note that the state of the stat etan degue e sener compunencia de en enan Ina. III. 988. Qu Cornellation Comment Services of the Comment of the No. 453 Exigit C strata compas in the second of the Some marked the constitution of him via Act. V. 234 . si an interes un terrain. Austr Ser in. 200 martis republiant. — Ceteran of Santa and the control of the control of the Santate Thousand a a Son posterior than it was a treatment than the rest countries to the alternation of the second of the second English Services socialis, a term tetic per estable extent to a tetral proper seliter Schiroch. to start matter and William at the cold of grant part, and while of labor and some most bottom to the feeth of the comment of the control of usubpolorum. Wagt, saliem of Laurev exidencial per viden meren. A

Anchisen facio certum remque ordine pando. Adgnovit prolem ambiguam geminosque parentes, Seque novo veterum deceptum errore locorum. Tum memorat: "Nate, Iliacis exercite fatis,

180

Conington epitheto utramque notionem conjunctam inesse suspicatur. Voc. munus (ex nostra certe interpretatione) de vino usurpatum iam I, 636. legimus. Alibi autem Adiect. intemeratus ad eiusmodi res corporeas relatum vix invenies, cum plerumque de animi affectibus et conditionibus dicatur (velut Aen. II, 143. intemerata ficles, Apul. Met. II. extr. p. 127. Elm. intemerata veritas). Ceterum ut omnino pro oraculis ultro oblatis gratias acturi sacra fecerunt veteres (cf. VII, 130. VIII, 542. IX, 23.), sic etiam post eiusmodi visa et somnia, sive fausti, sive infausti erant ominis. (Cf. V, 744. VIII, 70. Ovid. Met. IX, 701. Tibull. I, 5, 13. III, 4, 10. Plaut. Amph. II, 2, 108. cett. et Gossr. ad h. l.) — focis, quia focus erat ara deorum Penatium. — honore. Vid. ad Geo. III, 486. Aen. I, 49. III, 118. etc. — 179. facio certum pro eo, quod pedestris orationis scriptores dicunt, facio certiorem. Sic Plaut. Pseud. I, 1, 16. Fac me certum, quiel tibi sit et Genitivo Obiecti addito Ovid. Met. VI, 268. et XI, 415. ruinae, consilii certum facere. — remque ordine pando, enarro, verbis explico; qua significatione vox poetis saepius usurpatur (vid. infra v. 252. 479. VI, 267. Ovid. Met. IV, 680. Pancle requirenti nomen terraeque tuumque, imprimis autem Epit. Iliad. 131. remque omnibus ordine pandit), interdum vero etiam apud prosaicos posterioris aevi invenitur (velut Plin. H. N. XIV. praef. §. 3. alicui praecepta pandere. Petron. c. 89. opus carmine pandere). Cf. Gronovii Obss. IV, 12. p. 432. ed. Frotsch. et adnot. mea ad Lucr. IV, 8., ubi sane Lachm., carmina pandere Latinum esse negans, edidit pango. — Ordine autem pandere, i. e. omnia deinceps enarrare, redit VI, 723., ut ordine dicere Geo. IV, 4. et 537. atque ordine referre ap. Ovid. Met. V, 335. IX, 94. — 180. prolem ambiguam, quia Troianorum stirps et a Teucro et a Dardano, eius genero, deduci poterat, qui sunt gemini parentes. Similis est Horatii locus Od. I, 7, 29 sq. Certus enim promisit Apollo, Ambiguam tellure nova Salamina futuram. Mercer. Nonium p. 245, 12. ancipitem pro ambiguam legisse suspicatur, qui in lemmate anceps posuerit. — 181. novo veterum - - errore locorum. Putaverat Cretam esse novam Troianorum patriam; nunc vidit se esse deceptum, qui oraculorum sententiam non recte intellexisset. Novus autem error est iteratus error, non quidem in oraculo interpretando, verum in locis petendis commissus, cum Aeneas iam antea (supra v. 13 sqq.) errore deceptus Thraciam pro terra sibi fato destinata habuerit; quare etiam infra v. 190. Hanc quoque descrimus terram dicitur. Sic etiam Henry (Tw. years III. p. 17. et Phi-101. XI, 628., quem tamen nunc sententiam suam retractare video) et Ladew. locum interpretantur. Aliter Wagn., qui (Coningtone adsentiente). docet, haud raro a poëtis sic iungi contraria, ut alterum salva sententia abesse possit, sed alterius illustrandi et ornatus poëtici gratia adiiciatur, confert Soph. Oed. R. init. ω τέχνα Κάδμου τοῦ πάλαι νέα τροφή et infra v. 716. intentis omnibus unus Fata renarrabat divom, in recentiss. tamen edit. etiam explicationem supra propositam probabilem iudicat. — Burmann, alique hic nodum in scirpo quaerunt, ut est in proverbio, et Peerlk. conficit suo - - errore. - error reterum locorum, terrarum antiqua fama in Troianorum originibus celebratarum; unde in Troianos redundat antiquissimi generis gloria. — 182. De Cassandrae vaticiniis numquam creditis (vid. supra ad II, 246.), quibus poëta hic egregie utitur, cf. infra X, 67. 68. — Verba Iliacis exercite fatis, quae redeunt V, 725., Wagn recte interpretatur: quem fata Troisnis adhuc infensa exercent; quo sensu accepta haec verba minime supervacanea esse patet. Dietsch. Theol. Verg. p. 24. malit cogitare de fatis, quae Ilio, dum fuerit, acciderint quibusque Aeneas obdurare, perferre, laborare discat. De exercendi verbo pro rexandi, agitandi posito egerunt Burm. et Bach. ad Ovid. Met. XIII, 265. Matth. ad Cic. Mil. 2, 5. Walch. ad Tac. Agr. p. 148. et Ruhnk. ad Vellei. II, 33. Cf. infra IV, 622. V, 779. ibid. v. 725.

Sua mili mis casus Cassanira carebra.

Num reques inser generi protembere deduca misuro

El mene Hesperiana saepe Itala regna vacare.

Sei puis ad Hesperiae venturos litera Teneros

Crederet? and puen tam vales Cassandra moveret?

Cedanus Pineco et moniti mediora sequantr.

Sue an es cuncti dieso paremos ovantes.

Ham propre deserimos sedem pareisque relicis

Veia danus vastumone cava trabe currimus aequar.

150

the last upon their limitary. Set. IV. 452 com. — 203. Solo --Consumers es acts: pure area be vacciones neglement Anexists. This red: benen it institution and respect CL II. 200 Vide tamen Commissi y VII. de due dues étalitationes. — sales casus exchange v. 196 : Respersion a l'allan esse amortism illen l'immercia patienan, grunn under eigenere rebesature. Ceremun eine men verberun come Communica constraint. V. Adv. nois none mentions similarque boss et quae ad Gen. I. 187, admicarumus. — 184, repetu, soit memoria, quel additur v. e. a Cioernos de 197, L. 1 in. et ad Ivv. XI. 27, a poètic sustan er berentable, ethan i mant betakk berentablen band inne sometimen. infra VII. 123. (m): Mar. VI. 491 bi. Her IVI. 277. Pin. Epint. VII. 4 Sven Grann. 4. altin — portendere, peneiliere, seil eine Conndram et adaem, at Asa. II. 25. . generi neutra dece dedita. Im елесь та поправоть, предать \_ Deben вед больно. уче вер сеtissing eventure state Cl. den. IV. 278, VI. 714. Ovid Ren. XV, 444. Val. Fl. II. 571. Pienira infra VII. 126. fatis deside selles. VI. 713. qualeu altera fato Corpora detenter. Liusa. VII. 35. Ma hac ecolo hand uniquan fath debere puscest. Orbit. Fast. III. 1961. Compagns ful fatis deista, possit open. C. etiam den II. 165 et adapte ad den II. 66. Corte ad Lucazi i. I. Iraker ad Fire. IV. 2, 45. Back ad Orid. Met. XIII. 54. (mister si ettei. VI. 536. ; 537 ed. Rack alle — 195. Commès, p. VII. hand terrain refert inter house Vergilli inter se prognantes. quie auctif firtage retractages. List praematura miche iggrencus costi et sane nun oungruere voietur un un quae ai II. III disputavimus. Sel res sie potest expedimo Anchies amérierat quitem Cassabiram saepe voint abrupta illa minima. Hesperio: - - lacio regual nam abrupte hace vecan esse, lans dienet repetitions wage i seit die protant ea arche inter se coloniere et Troianorum futuras sedes indonare ef. v. 1960, hace verta varis per se nunguam cretitae v. 197 tampuam inania filio taguerat, ut his per Penates demum dietendus esset. Hesperiam illam, util Tribais novae soles paratae sixt. esse Italiam — 1971. erederet - - moreret, eo ipoo tenpere, que Cassandra Leuta est. Cf. infra VII. 990. Nos in ciamodi locis Plusquamperfecto utimur Vili Hell. at Caes. B. C. III. 96. Beneck. ad Instin. XIII. 1. 10. et 2. 11. Herrig. ad Caes. B. G. V. 10. Zumpt. 4. 529. not. Ramsh. & 190. H. 1. 6. Pilliroth. & 220. not. 3. Käkner & 140. a. not 7. aliique libri gramm. Similis est natissimus ille usus Imperfecti Contunctivi in enunciationibus o nditi nalibus. Pro moreret plures Cold. Pierii et Burm, etiam quature Paris, Bern, I. a m. sec., Bern, III. et Minoraug, male moneret. - 188, me with a dills Penatibus. Vid. II, 183. Comparant cam how versu Hom. II. I. 216. - 189 dicto paremus. Cl. infra VII. 433. XIII. 569. cett. — orantes, laetitia gestientes, vel. nt Schirach p. 519 explicat, ...alacres, lacti, quia finem laborum et certam sperances sedem." De occandi voc. vid. adnott. ad Geo. I. 346. - 190. Cum ipsa re et Sail. Cat. 6. Troiani Arnea duce profugi sedibus incertis ragabantur. Verta Hanc quoque describous sedem iterantur in Anth. Lat. I, 179, 201. — paucie relictie tamquam colonis in nova urbe. quam Aeneas condi coeperat: nam fuit sane posterioribus temporibus urbs Cretae Pergamam. Voi. supra ad v 133. - 191. Vela damus. Vid. ad I. 35. et infra si v. 650 - cara trabe. De epitheto cf. infra v. 286. de ipso autem Substantivo infra IV. 566. Hor. Od. I. 1, 13. ut trade Charie

195

Postquam altum tenuere rates nec iam amplius ullae Adparent terrae, caelum undique et undique pontus, Tum mihi caeruleus supra caput adstitit imber Noctem hiememque ferens et inhorruit unda tenebris. Continuo venti volvunt mare magnaque surgunt Aequora; dispersi iactamur gurgite vasto; Involvere diem nimbi et nox humida caelum Abstulit; ingeminant abruptis nubibus ignes.

Myrtoum pavidus nauta secat mare. Sen. Agam. 120. Phasiaca fugiens regna Thessalica trabe; imprimis autem vid. Ovid. ex Pont. I, 3, 76. Quo duce trabs Colchas sacra cucurrit aquas. Diximus de hoc dicendi genere currere, navigare aequor cett. ad Aen. I, 67. Sic currere aequor etiam infra V, 235., currere undas etiam ap. Tibull. IV, 1, 72., caerula currit Aequora ap. Avien. descr. 653., currunt harenas ibid. v. 332., campus curritur ap. Quinct. Inst. I, 4. extr. etc. Praepositione addita ap. Hor. Sat. I, 1, 30. et alibi legimus per mare currere, ap. eund. Ep. I, 11, 27. trans mare currere cett. et similiter infra V, 862. Currit iter - - aequore classis. Heyn. comparat Homeri (Π. Ι, 483.) θείν κατά κύμα. Sic etiam τρέχειν (Eur. Hel. 1126. δραμείν αλγιαλόν) et λέναι (Eur. Troad. 1090. μέσον πέλαγος ἰούσας). Cf. Markl. ad Eur. Iph. T. 427. Bernhardy Graec. Synt. p. 115. alii. — Vss. 162—195. paucis verbis mutatis iterum leguntur V, 8–11. (Vid. ad Ecl. V, 37.) Aeneas cum sociis tempestate circa Maleae promontorium (vid. V, 193.) naufragiis infame orta ad Strophades, Harpyiarum sedes, adigitur. Similes tempestatum descriptiones ad Homeri exemplum Od. XIV, 301 sqq. (coll. XII, 403 sqq.) Vergilius exhibuit I, 82. V, 9. 62. 692. — altum tenuere, in mari, quo tetenderant, navigarunt; nam tenere interdum valet id, quod concupieras, nactum esse et nunc habere; ideoque de loco dictum est i. q. venisse eo, quo venire volueras. Sic v. c. portum tenere apud Cic. ad Div. I, 9, 62. cett. nec iam amplius, contra Ciceronis et meliorum solutae orationis scriptorum usum. Cf. Hand. Tursell. I. p. 291. Pro ullae Apparent terrae Macrob. Sat. V, 3. p. 66. Bip. s. p. 392. Jan. exhibet ulla Apparet tellus confundens hunc locum cum V, 8. — 193. caelum undique et undique pontus. Cf. Lucr. IV, 436. Quippe ubi nil aliud nisi aquam caelumque tuentur. Hor. Od. III, 27, 31. nihil astra praeter Vidit et undas. Ovid. Trist. I, 2, 23. Quocunque adspicias, nihil est nisi pontus et aër. Val. Fl. II, 628. Rarior hinc tellus atque ingens undique caelum etc. — 194. Verba caeruleus (niger, vid. supra ad v. 64. et ad Geo. I, 236.) supra caput adstitit imber ex Hom. Od. XII, 405 sq. sumpta esse, observavit Heyn., qui etiam Od. XIV, 301 sqq. et cum h. l. et cum eo, qui infra legitur V, 8 sqq., comparandum esse docuit. — 195. inhorruit unda tenebris. Inhorrescere dicitur interdum de tremulo motu rerum, quae vehementius agitantur, v. c. apud Ovid. ex Pont. III, 3, 9. agitatus inhorruit aër, ap. Val. Fl. III, 348. inhorruit aether cett. (cf. adnott. ad Geo. III, 199.) ideoque eo aptius de mari usurpatur, quod hac vehementiore agitatione simul erigitur (vid. adnott. ad Geo. I, 151.). Cf. Pacuv. ap. Cic. Div. I, 14, 24. (fr. inc. 45.) inhorrescit mare, Tenebrae conduplicantur et ipse Cic. de Rep. I, 40, 62., qui mare horrescere dicit. Sensus igitur hic est: mare exasperatur, surgit nigris (propter tenebras) fluctibus motis. Vid. etiam ad Geo. I, 314. — 196. venti volvunt (Haupt. et Ribb. volvont) mare. Vid. supra I, 86. (venti) vastos volvunt ad litora fluctus et II, 759. volvitur ignis vento. Sic etiam Plin. H. N. IX, 3, 2. Procellae ab imo verrunt maria pulsatasque ex profundo belluas cum fluctibus volvunt. — surgunt aequora (Ovid. Met. XIV, 711. freto surgente) magna, magnis fluctibus, s. in altum surgunt. Cf. Geo. III, 28. magnum fluentem Nilum. — 197. gurgite. Vid. supra I, 118. — 198. involvere diem nimbi Heyn. recte interpretatur: "procellae adspectum caeli lucemque ac solem eripiunt." — nox humida, tenebrae ex imbre ortae. Ceterum cf.

supra I, 88. 89. — 199. ingeminant (se: vid. ad Geo I, 333. et Aen. I,

Excutimur cursu et caecis erramus in undis. Ipse diem noctemque negat discernere caelo Nec meminisse viae media Palinurus in unda. Tris adeo incertos caeca caligine soles 200

234.) ignes, fulmina, abruptis nubibus, prorumpentes ex nubibus Iovis fulmine fissis, scissis. Cf. Geo. III, 259. Aen. II, 416. XII, 451. Silius I, 135. VI, 608. VIII, 653. XVII, 252. Ovid. Fast. II, 495. Val. Fl. IV, 661. et Claud. in Eutrop. II, 165. Pauci Codd. (inter quos sched. Sangall. et Moret. II. alrupti nubilus ignes, quam lectionem defendit Wakef. ad Lucr. II, 214., ubi sane legitur Nunc hic, nunc illic abrupti nubibus ignes Concursant, quemadmodum ap. Stat. Theb. I. 353. abrupta tremiscunt Fulgura. Sed plurimorum Codd. Iectio locis supra laudatis satis defenditur qua in re nobiscum consentit Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 112. Ladew. autem adnotat, Vergilium, Ovidium, alios loqui ut poētas, Lucretium vero ut physicum. Ceterum verba ingeminant abruptis nubibus ignes repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 319. — 200. caecis - - in undis, in quibus, tenebris involuti, qua in parte maris versaremur et quo veheremur. discernere non poteramus. Vid. ad Geo. II, 503. et Aen. II, 19. Orell. tamen ad Hor. Od. III, 27, 21., hanc meam explicationem reliciens. caecis interpretatur: "caeco impetu nos iactantibus." - 201. Ipse - - Palinurus, i. e. vel, adeo Pal., qui, ut gubernator, praeter ceteros viam debebat novisse; de quo usu Pronominis diximus ad Aen. I, 625. Prorsus eadem ratione V. 12. Ipse gubernator puppi Palinurus ab alta: Heu! quianam tanti cinxerunt arthera nimbi? i. e. cui minus, quam ceteris, talia conveniebat formidare. Palinurus autem, gubernator navis Aeneae. Iasii erat filius et nomen dedit illi Lucaniae promontorio, ubi, cum gravi morbo oppressus in mare excussus esset et litori Lucaniae adnatasset, ab incolis eius regionis interfectus est. Cf. infra V, 835 sqq. et VI, 337 sqq. ibique Serv. Hor. Od. III, 4, 28. Ovid. Trist. V, 6, 7. id. Rem. Am. 575. alii. — 202. Nec meminisse, scil. dicit, quod e praecedenti negat (i. e. dicit, se non cett.) supplendum, ut sacpe. Cf. Ter. Phorm. II, 3, 5 sqq. Negat Phanium esse hanc sibi cognatam Demipho? Neque eius patrem se scire, qui fuerit? Cic. Acad. I, 12, 45. Arcesilas negabat, esse quidquam, quod sciri possit -- neque esse quidquam, quod cerni aut intelligi possit. id. Off. III, 2, 9. qui negant, eum locum a Panactio praetermissum, sed consulto relictum, nec omnino scribendum fuisse. Alia exempla collegerunt Gronov. Obss. IV, 2. p. 535. ed. Frotsch. Drakenb. ad Liv. XXII, 53, 7. Ruhnk. ad Rut. Lup. I, 13. p. 47. Beier. ad Cic. l. l. et ad Lael. 16, 59. p. 94. Walch. Emendd. Livv. p. 227. Bremi. ad Nep. Cim. 1, 4. Kritz. ad Sall. Iug. 106, 3. - meminisse hic est scire, ut antea solebat. Vid. Burm. ad Val. Fl. V, 584. De omisso autem Accusativo Subjecti se vid. adnott. ad Aen. II. 25. Respexit hunc versum auctor Tetrastich. in Anth. Lat. 11, 193, 28. Destituitque ratem media Palinurus in unda. — Cum v. 203 sq. cf. Hom. Od. V, 388. et Silius III, 554. — adeo arcte cohaeret cum tris (ganze drei Tage), ut VII, 629. Quinque adeo. Vid. adnott. ad Geo. 1, 287. Wagn. Qu. Virg. XXVI. ambigit, utrum cum tris, an cum incertos coniungendum sit, in min. tamen edit. recte cum tris coniungit. — incertos soles Heyn. interpretatur: "obscuros, per quos fit navigatio incerta, propter caliginem," coll. Aen. VI, 270. incerta luna, et, quos ante oculos habuerit Vergilius, Hom. Od. V, 388 sqq. IX, 74 sqq. et Apollon. IV, 1694 sqq. in qua explicatione tantum verba "per quos fit navigatio incerta" velim omissa, quibus epitheton incertos ad navigationem transferri videatur; describitur potius aëris conditio, qua fit incertum, utrum dies sit, an nox. Wagn. conferri iubet Val. Fl. II, 57. certus Titun, ut ap. Arat. Dios. 93. καθαρός, et Weichert. Epist. crit p. 34. Adde Ovid. Met. II, 808. incerto sole. De passivo voc. incertus usu cf. Cort. et Kritz. ad Sall. Iug. 49, 5. et Walch. Emend. Liv. p. 207. Solis autem et diei notiones a veteribus saepissime confundi, ad Ecl. IX, 52 vidimus. — caeca caligine ab incertos pendere, non cum Erramus coniungendum esse patet. Ceterum eodem pleonasmo Lucretius II, 55. caecis in tenebris. Vid. ad Aen. II, 19. De zazoqwyłą autem, quam quidam odorati sunt in his verbis iunctis, diximus Erramus pelago, totidem sine sidere noctes.

Quarto terra die primum se attollere tandem
Visa, aperire procul montis ac volvere fumum.

Vela cadunt, remis insurgimus; haud mora, nautae
Adnixi torquent spumas et caerula verrunt.

Servatum ex undis Strophadum me litora primum
Excipiunt. Strophades Graio stant nomine dictae,

**205** 

210

ad II, 27.; quamquam caeca caligine minus reprehendendum dixeris, quam Dorică castra. Ceterum quod attinet ad πλοκήν, quam poēta finxit in iteratis vocc. caecis, caeca, — erramus, erramus, — undis, unda, cf. simillimus locus Geo. II, 104. et Iahn. ad Aen. I, 552. p. 450. ed. II. — 204. sine sidere noctes. Cf. infra VI, 534. et Sil. VI, 150. tristes sine luce tenebrae. — Post v. 204. Servius in quibusdam libris invenit hos tres versus vel uncis inclusos vel extra ordinem in inferiore margine positos: Hinc Pelopis gentes Maleaeque sonantia saxa Circumstant, pariterque undae terraeque minantur. Pulsamur saevis et circumsistimur undis. Sed haec ab interpolatore profecta esse patet. Vid. adnott. ad VI, 289. — 206. aperire procul montes, dare adspectum montium, ostendere montes oculis, dum in conspectum illi veniunt. Vid. infra ad v. 275. volvere fumum, ignibus in domiciliis incolarum incensis, unde concludere possunt Troiani, non vastam et desertam esse terram, cui adpropinquent. Cf. Hom. Od. I, 58. X, 99. et Ovid. Met. XIII, 601. volumina fumi. - 207. "Vela cadunt, demittuntur, ut, quemadmodum fit in locis vadosis, remis ad terram agatur navis." Heyn. Cf. Ovid. Fast. III, 585. Vela cadunt primo et dubia librantur ab aura. — remis insurgimus, a transtris assurgimus, ut maiore vi et nisu remis incumbere possimus. Redit hoc infra v. 560. et V, 189. Cf. etiam Val. Fl. II, 13. Vela legunt: remis insurgitur (ubi vid. Burm.), idemque I, 450. Insurgit transtris et remo Nerea versat. Rutil. I, 400. dixit verbo simplici remis surgere. — haud mora, scil. est, fit, i. e. sine mora. Cf. Geo. IV, 548. Aen. III, 548. V, 140. 368. VI, 177. VII, 156. Val. Fl. V, 60. Petron. 99. cett. Plene haud fit mora dicitur Aen. X, 153. Cf. Hand. Turs. IV. p. 36. adnixi, scil. remis, bene de iis, qui totis viribus remis incumbunt et strenue remigant. Nonius p. 420, 4. et 446, 27. minus bene obnixi, quod habet vim contra nitendi, resistendi. Iteratur autem hic versus IV, 583., ubi pariter omnes Codd. adnixi. — torquent, versant, movent, agitant, spumas. Cf. 1, 35. — caerula verrunt. Videtur Vergilius ante oculos habuisse Ennii versus illos, quos ex l. XIV. Ann. (fr. 1. p. 57. Vahl.) profert Gellius II, 26: Verrunt extemplo placidum mare marmore flavo; Caeruleum spunut sale conferta rate pulsum. Simillimus est etiam Catulli locus LXIV, 7. Caerula verrentes abiegnis aequora palmis. Voc. verrendi haud raro usurpatur de mari, quod vel remis vel ventis agitatur (vid. infra v. 290. IV. 583. V, 778. VI, 320. Ovid. Am. I, 9, 14. et retibus verrere acquor apud Manil. IV, 285. et Sil. XIV, 264.: cf. etiam infra VIII, 674. et Heins. ad Ovid. Am. I, 9, 14.); caerula autem absolute pro mari legitur etiam infra IV, 583. et VIII, 622. Praeterea cf. Cicer. fragm. ap. Nonium p. 162, 29. mare caeruleum, Stat. Theb. III, 250. stagna caerula et adnott ad Geo. IV, 388. — 209. Strophades, duae parvae insulae maris Ionii inter Peloponnesi litora et Zacynthum sitae, quae, olim Plotae appellatae, inde ab eo tempore, quo propulsis ex Phinei regno ad eas usque insulas Harpyiis Zetes et Calais, Boreae filii, inde ὑπέστρεφον ἄψ ἐπὶ νῆα, dicebantur Στροφάδες, nunc Strivali. Vid. Apollon. II, 285-296. et Apollod. I, 9, 21, cum Heynii adnott. p. 77 sqq. Ciris v. 471. Ovid. Met. XIII, 709. cett. et liber meus geogr. III. p. 1016. — stant Wagnero de perpetuitate nominis intelligendum videtur, coll. Val. Fl. VIII, 217. Insula Sarmaticae Peuce stat nomine nymphae. Ladewigio autem poëta hoc dicere videtur: Quamquam Graeco nomine Strophades (i. e. se moventes, circumactae) dicuntur, tamen stant fixae. — 210. Excipiunt, quod iam probaverat Iahn. ad Geo. I, 340., quamquam Vergilius accipiendi verbum pro excipiendi

Insulae linio in magno, tras into Ceinemo Incorporative minus mensasque meta lisposre priocea. Unative issoi illis monstrum, nec sacrine alla Pestis et ira icum Strytis sese excilit mais. Urginei videcrum vultus, iscolissima remeis. Priorres meacque manus et palitica semper.

Hine noi delazi porme impravimos, ecce

215

THE PERSONNEL SHOULDEN THE IL TO III ASS VI AND 414. IL 566. COLL. 10 meilderen ramen Gold, fragen Fan, seined Sangall, Pal, Gud. Minomang. Been. III et a n. 2000 ettam Been. I et II. dansensam et aptimen sentennam cum Mindersch et eus Pring, p. 272, et Lader, qui recte tistingut uter respect surfaciones seriestation it II. Mt. III. 19. 186.) et exempere post percend et me man da médicand sufaciones, et IV. 374 T 4. Til III it stam sin dogeset o 243 sq. nune receptums. guern derfangen deregener inde sane in Reil inventur vervarune Wagn. Berge, Mart et Gamera. — Striptades Graid - - nomine distas etc. Il pinem pi den I. i 19 et 200. — 211. Inquina l'anio is mayor. The des districts there admisse et brugge syllabor correprince sincre si Eci II. \$1 et III. 7) uit nele, will, impair beginne, ut Eci. VI. 44. lites Hylis. Hylis mose cismerer. Practeres el Wages. Qu. Ver XIV. 1. The cold. Acr. IV. 355 554, V. 214, 475 456 VI. 565, 636. VII. 147 X. 175. allisque liena. Verrillum ecoeursum Adiectivi et Substanuri inverienta Praepositione ritare dinesi. — dira Celaeno etiam in Anth. Laz. II. 192. 27. — 212 Harpyiae, i. e. rapaces, quare ctium Sicilar. H.m. (n. IX. 46. 77. et zezei éréming décides II. VI. 346.) vocantes. sçui A.merin sant renverm et precellarum armina. a quibus abrești princeptus, și, eranierini ex le minum scalis. Ci. Od. L.L. et I. Mi. Paus X by Seph Phil 1120 Quam spinishem secutors Herbriton Theog. 265 egg parentes earum fest Thaumantal Ponts illum, et Electram. Oceani illam! P sterictes autem mythographic Argonautioreum auctores cerem estable de velvere entre el da la construcción el construcción de construcción fieda, guiel ex virgicum et vulturum e morfius composita. **Furiarum insta**t mittantian, to hombes sexent et oraclent. Has deae altrices, quarum nomina sunt A-II : Orgiete et Celaene. Phines quoque. Thraciae regi, ob exesecatie filite immissae, quem, immes et cibos eripientes et fieda alvi proluvie europureantes, famo enerarent. Sei Argunantae, quibus ille saluberrima dederat consilia, hoc male com liberaries, com alasi isti, quos supra nominavimus. Bereas filli sas depellerent et indefessi usque ad Strophades insulae persequerentur, uti Iupiter ets persecutione absistere iusaft. Di igitar pleteribribus temporibus habitarunt. Sie eerte narrant Apollon, et Apollod. II. enpra II., qu'e Vergilius secutus est: quamquam veterum de iis narrati ses admodum variant. "Of etiam Ovid Met. VI. 712 sqq. VIII in. Triat IV. 7, 17, Val. Fl. IV. 431 alii, et Heyn. Exc VII a 212 Paineia postquam Clausa domus, postquam a Zete et Calai ex Phinei domo expulsae sunt. - metu. Argonautarum. - 215. Pestis. Vid. 2d Geo. I. 191 - iro deorum Heynio interprete est .. res. quae ab ira deorum venit, a dils iratis immittitur." Cf. Val. Fl I. 683. Ira dam et Calabri populator Sirius anri. Verba Pestis et ira deim legimus etiam in Anth. Lat I. 170. 34. — E Styglie undie monstra omnia, imprimis horrifica himinibusque perniciosa, procedere putabantur. Quare, ut Valerio Flacos II. 1995 Furiae dicuntur rirgines Stugine, ita eidem poëtae VI. 733. Harpyias cause Stygias. - 216. Virginei rolucrum cultus. Sic apud Ovid. Met. VII. 4. eaedem Virgineae volueres vocantur. Conington comparat Cerhereas canum facies ap. Lucr. IV, 733. -- rentris Prolucies. "Sordis effusio. Vitavit, ne diceret stercus" Serr. - 217. uncae manue, ungues. Cf. infra v. 233. Graecis vocantur vemunivezes. Vid. Hom. Il XVI, 425. — 219. Heyn. confert Hom. Od. XII, 262 sqq.

220

Lacta boum passim campis armenta videmus
Caprigenumque pecus nullo custode per herbas.
Inruimus ferro et divos ipsumque vocamus
In partem praedamque lovem; tum litore curvo
Exstruimusque toros dapibusque epulamur opimis.
At subitae horrifico lapsu de montibus adsunt
Harpyiae et magnis quatiunt clangoribus alas
Diripiuntque dapes contactuque omnia foedant

225

quem Maro ante oculos habuerit. Adde ibid. v. 353 sqq. — Huc ubi d. . intravimus, ecce. Plura exempla voc. ecce in altera parte sententiae post antecedentes Particulas cum, dum, ubi usurpatae, contulit Hand. Tursell. II p 347 — 220. sq. Cf. Hom. Od. XII, 262 sq. lasta armenta, pinguia Vid. ad Geo. II, 520. et III, 320. Additus Genetivus boum non redundat, cum etiam equorum (vid. infra v. 540 et Plin. Ep. II. 17. multa ibi equorum boumque armenta) aliorumque animalium armenta commemorentur Vid. adnott. ad Aen I, 185 Respexit hunc locum Epit. Iliad 500 agmina vidit Laeta boum passim virides errare per herbas 221 Caprigenum pecus ex Pacuvio et Attio ductum, se-cundum! Macrob. Sat. VI, 5 p 182. Bip. s p. 530 Jan Cf. etiam Cic. Progn. fragm 6. p 556 Orell, caprigeni pecoris custos. — nullo custode, quia armenta numini alicui consecrata libera et incustodita per pascua vagantur. Experor remortan drenueva, qua de re Thiel conferri inbet Plat Rep VI, 11. et Heind et Stallb ad Plat. Protag. p. 320 A., Henry autem Two. years III p 19. et Philol. XI. p. 629. Livium XXIV, 3. Lucus - nbi comis generia sacrum Deae (Iunoni Laciniae) pascebatur pecus sine ullo pastore etc. Hi autem greges Harpyiis erant dedicati, quare illae v 247. de iniuria sibi facta queruntur, quod recte memorat Heyn per herbas Heins, revocavit ex optimis plurimisque libris, vulgo per herbam, quod Burm. defendit (qui etiam conf ad Ovid. Her. I. 24.). Sed vide ad Geo. 222. Inruimus ferro. Cf supra II, 409 223. in par-Jom praedamque (i. e. praedae partem) vocamus pro: participem faci-mus; nam lovi decima pars praedae de more dicabatur. Hic igitur pars tarnium tostarum lovi religiose apponebatur. De figura évoc dia duoiv vid. adnott ad Ecl. II, 8 VIII, 95. Geo. I, 335 cett. et de verbo vocandi aliquid pro in societatem aliculus rei infra VI, 172. VII, 568. X, 241. XI. 322. XII. 22 Gronov ad Senec. Oed 304. Hems ad Val Fl. II. 577. coll ris. quae supra ad v 70. adnotavimus. Dece in partem praedae vocore legimus apud Liv V, 21, 5., ubi vid. Drak. Cf. etiam Grat Cyn. 117 in partem praedae veniat comes. - 224 Exstruimus toros, conperiem caespitum in modum tororum struimus Cf. XI, 66. et adnott. ad V. 398. — dapibus epulamur opimis De constructione verbi epulandi am sexto Casu cf. Muncker, ad Lact Narr fab. I. p 650 — 225 subi-tae pro vulg subito Heins ex melioribus Codd revocavit Cf. infra V. 522. VII. 446. XI. 538 cett Vid ad II, 680 — lapsu, volatu. Cic N D II. 39, 99 lapsus volucrum. Val Fl I. 91 deac celeri per aethera lapsu Diversus petiere vias Cicer. fragm. ap Lactant. III, 19, 6 castos animos Tapen ad deos pervolare. Sie infra v. 243 celerique fuga sub sidera lapsae adsunt, advolant Cf. adnott ad Ecl. II, 45. et VII, 9, omnino latem quae ad Aen. II, 442 adscripsimus. — 226 Servins ad h l affert lace Plauti (in Querulo) verba de anscribus; Cuncti alas quatiunt diris la clangoribus, qui versus, Peerlk teste, in edit. Klinkhameria a 1829.

103. plene sic legitur: Inde ubi sonuerit unus, cuncti etc. Wagn. autem comparat Hom II III. 5. Rlayyi ralys nerowal et Covington Apoll. Phod. II, 187 sqq. Clangor autem saepe dicitur de omnum fere avium roce Cf Ovid Met. XII, 528. Sen. Herc. Oct. 1390. Stat Theb XII, 517. Mand. de Phoen. 45. Cic. Tunc. II, 10, 24. de Div II, 30, 63. Liv. I, 34. V, 47. Plin. X, 8, 10 XVIII. 35, 87. Colum. VIII. 13, 2 Apul. Met. IX. p. 232 et Flor p. 366. Elmenh. Peerlk verba at magnis q cl. alas sine testa causa censet spuria — 227. Diripiunt. Sic omnes Codd., rectisdime; Harpyiae enim dapes cupide abripiunt vorantes, neque vero in alium

Inmundo: tum vox taetrum dira inter odorem.

Riraum in secessu longo sub rupe cavata
[Arborious clausi circum atque horrentious umbris]

Instruimus mensas arisque reponimus ignem:
Riraum ex diverso caeli cascisque latebris
Turba sonans praedam pedibus circumvolat uncis,
Politit ore dapes. Sociis tune, arma capessant,
Edico, et dira bellum cum gente gerendum.

Hand secus ac ilesi faciunt tectosque per herbam
Disponunt enses et souta latentia condunt.

beam aufertat of diesect deriphoni. Cf. adnest ad Geo. II. S. et laha. shall p. 105, ed II. — 225 sum non est postes, sed porro; accedit oder teter et voi stridor dira. Le verro misso ef. ainott. ad Aen. IV., 202. 29 in accesse longo cett. Vide similes hors I. 159 sqq. et 310 wig. - 230. Lastruimus menere. i. e. epulas. coenam. Cf. adnott. ad Aen. I. 216. — 230. Cum Mei., Pal., Guil, itemque Bern. I. et III. a m. ee. pr. eloun quei praeter plure Coid, etiam gloss. Petri p. 15. agnowit exhibeant clausame. lectionem his omni sensu destitutam. (quare in Med. litera m puneto superposito et in Gad. lineola subter ducta notatur, in aliis antem Cold, vere clouse legitur, apparet, hunc versum invito poëta es I. 311, hue esse translatum, quare a Ribbeckio in marginem inferiorem relicitur, a nobia autem et Ladew, pro more nostro uncis includitar. Viz enim ad hune versum pertinere dixeris, quae ad Ecl. V. 37. disputavimas de versibus a Vergilio ita repetitis, ut quacdam paullulum mutata appareant: quare Conington paullo inconsultius: .. Ribb. omits v. 236. without authority." - 231. aras Heyn. pro focis positas habet; rective vero Wund, proprie dictas et, cum ex Homeri carminibus in dapibus apparandis diis debita in aris semper fere oblata esse constet. Vergilio, ne rem sacram toties describeret, v. 224. oblationem portionis deorum omissam et hoe loo pageis tantum memoratam esse censet, ut igitur verbum *reponimus* ad id spectet, quod semel iam factum sit. Cf. etiam adnott, ad Geo. III, 527. - Ceterum post iguem cum Wagn. Colon posuimus pro Puncto, quod vulgo additur: hoc enim flagitare mutuam rationem inter duplex Rureum v. 229. et 232, intercedentem, bene perspexit Vir doct, qui eadem de causa post micia v. 233. Commate incidit, non Semicolo, cum ad polluit ex antecedentificis repetendum sit rursum. Etiam ceteri recentiores editores Wagnerum in distinguendo loco recte sequuntur.) — 232. ex diverso (ut II, 716) ca el i pro ex diverso caelo s. ex diversa caeli parte. De quo Adiectivorum nentro genere pro Substantivis positorum usu praeter ea. quae de Plurali ad Geo. I. 393. II. 284. et Aen. I. 310. disputavimus, de Singulari vide Vechneri Hellenolex, I, 2, 9, p. 202 sqq. Drak, ad Liv. XXXVII, 58, extr. Hertel. ad Tac. Agr. c. 6. et 24. Boetticher. Lex. Tacit. p. 34 sqq. Kritz, ad Sall Iug. 37, 4. Bach, ad Ovid. Met. X, 368. Ruddim, H. p. 64. not. 52. Weissenb. 5. 202. alios. - 234. Verba Polluit ore dance legimus etiam in Anth. Lat. I. 165, 22. — tunc. i. e. hoc tempore, nuc, cum iterum Harpyiae accederent. Primum enim inultae discesserant. Nescio, quomodo Conington contra me disputans contendere possit, hic iam de tertio Harpyiarum adventu cogitandum esse: immo, cum illae it e rum advolent. Aeneas jubet socios arma capessere, quae in gramine conduntur, et cum tertium veniant delapsae (v. 235.), pugna cum iis incipit. De mutata autem constructione arma capessant et bellum gerendum vid. adnott, ad Ecl. VI, 74. Geo. I, 25. et Aen. II, 5. arma capessant, Edico, ut X, 258. edicit, signa sequantur. Cum Infin. construitur edicere Geo. III, 295. et XI, 463. - 236. Verba Haud secus ac iussi faciunt (i. c. faciunt, ut imperatum est), una tantum voce mutata, redeunt infra v. 561. — 237. tectos - - Disponunt enses et scuta latentia condunt, i. e. disponunt, ut tegantur, et ita condunt, ut lateant. Cf. de hoc proleptico Participiorum et Adiectivorum usu adnott. ad Geo. II. 353.

Ergo ubi delapsae sonitum per curva dedere
Litora, dat signum specula Misenus ab alta
Aere cavo. Invadunt socii et nova proelia temptant,
Obscenas pelagi ferro foedare volucres.
Sed neque vim plumis ullam nec volnera tergo
Accipiunt celerique fuga sub sidera lapsae
Semesam praedam et vestigia foeda relinquunt.
Una in praecelsa consedit rupe Celaeno,
1245
Infelix vates, rumpitque hanc pectore vocem:
,,Bellum etiam pro caede boum stratisque iuvencis,
Laomedontiadae, bellumne inferre paratis
Et patrio Harpyias insontis pellere regno?

Aen. II, 736. IV, 469. -- 238. Verba Ergo ubi delapsae hinc sumpta videntur in Anth. Lat. III, 81, 17. — sonitum, clangorem alarum; vid. v. 226. — 239. Misenus est tubicen classis, de quo plura vide infra VI, 162 sqq. — specula ab alta, ab alta rupe. — nova (in ihrer Art neue) *proelia*, quia antea nondum cum avibus pugnaverant. Peerlk. minus probabiliter hunc locum sic distinguendum putat: Invadunt socii, et (nova proelia!) temptant Obscenas etc. — 241. Infin. foedare per appositionem adjectus Substantivo proelia, ut Geo. IV, 554. Hic vero subitum ac dictu mirabile monstrum Adspiciunt - - toto stridere apes utero; indicat enim hic versus causam, cur proelia illa nova dicantur. Ceterum de illo usu Infinitivi per appositionem adiecti apud Graecos et Latinos cf. Stallb. ad Plat. Apol. c. 1. extr. Iacobitz. ad Luciani Tox. 36. Beier. ad Cic. Off. I. 12, 32. Kritz. ad Sall. Cat. 28, 3. et Schultz. de linguae Lat. appositione. Prenzl. 1843. p. 19. Wagn. foedare, ad quod suppleri vult sanguine (ut apud Ovid. Met. VII, 845. foedantem sanguine vestes), interpretatur per cruentare; et ita sane Servius, laudatis Ennii (Trag. fr. inc. 23. p. 148. Vahl.) verbis: "ferro foedati iacent, i. e. cruentati." Mihi vero latiore sensu accipiendum videtur, ut II, 55. ferro Argolicas foedare latebras, ubi vid. adnott. -- obscenas, aut omnino turpes, foedas visu et olfactu, aut potius diras et in malo omine habitas. Vid. ad Geo. I, 479. — pelagi autem volucres appellari videntur utpote Oceani neptes. Vid. supra ad v. 211. -- 242. vim, ictum vi illatum. - tergo, corpore. Vid. ad Aen. I, 634. — accipiunt. Vid. supra ad v. 210. Conington adnotat, Apollonio loco supra laud. Harpyias non visas esse invulnerabiles, cum a Zete et Calai occisas perhibeat. - 244. Semesam. Sic plurimi Codd. et Nonius p. 307, 24., quos nunc cum Süpflio, Bryceo, Hauptio et Ladew. secutus sum; prius cum Wagn. Semiesam scripsi, ut etiamnum Conington. Cf. etiam VIII, 297., ubi pariter optimi Codd. semesa exhibent et vid., quae de hac re infra ad v. 578. disputavimus. Ribbeck., cum in Gud. et Bern. II. legatur seme. sam, in Med. autem semensam, litera tamen n inducta, scripsit semessam, quod etiam in Parrhas. invenitur. - relinquunt. Haupt. relincunt, Ribbeck. relinquont. — 245. Heyn. adnotat, non constare, quem auctorem poëta secutus sit in eo, ut unam Harpyiarum fatidicam inducerct. (Vid. tamen infra ad v. 251.) — 246. infelix vates Servio est nuntia infelicitatis, ut Mávii zazw apud Hom. II. I, 106. Similiter equus Troianus supra II, 245. (ubi vid. adnott.) infelix vocatur. Heyn. latiore sensu positum habet pro vate dira, sinistra. - rumpit vocem. Vid. supra ad II, 129. — 247. Bellum etiam pro caede cett., i. e. pro co. quod - - cecidistis, insuper etiam etc. Postquam armenta nostra occidistis (v. 222 sq.), nobis quoque bellum paratis, insuper etiam nos ipsos interficere conamini. De anaphora verbi bellum vid. ad Ecl. VI, 20. et alibi. — 248. Laomedontiadae, perfidi Laomedontis proles (cf. adnott. ad Geo. I, 502.), imprimis ab hostibus ignominiae causa vocantur Troiani (vid. IV, 542.); quamquam etiam sine ignominia VII, 105. Laomedoutia proles et VIII, 18. Laomedontius heros commemoratur. — 249. Different Codd. in ordine verborum. Bothius revocavit lectionem, quae ante

Accipite ergo animis atque haec mea figite dicta, Quae Phoebo pater omnipotens, mihi Phoebus Apollo Praedixit, vobis Furiarum ego maxuma pando. Italiam cursu petitis ventisque vocatis Ibitis Italiam portusque intrare licebit; 250

Heinsium vulgaris erat, insontes Harpyias, qui verborum ordo etiam labnio magis poéticus videtur, cum poétae epitheta Substantivis praeponere soleant. Equidem sicut recentiores editt. omnes) cum Heyn. et Wagn. secutus sum plurimorum et praestantissimorum Codd. auctoritatem, cum epitheton post caesuram positum pronuntiando maiorem acquirat vim et gravitatem. — patrium regnum non stricto sensu capiendum significat tantum terram a diis iam per longius tempus sedem et domicilium Harpyiis assignatam (quae etiam Coningtonis est sententia comparantis Geo. I, 52. cum adnot.); nisi malis cum Servio Neptunium s. quod est patris nostri, interpretari, quia Harpyiae (ex eius opinione Ponti et Terrae filiae) in insula habitant. -- V. 250. (qui redit X, 104.) Homericum illud cese (Il. I, 297. et alibi, Allo δέ τω έρεω, σὰ δ' ένὶ φρεσὶ βάλλεο σήσεν, iam Heyn. memorat. Ceterum, cum animis non minus ad Accipite, quam ad figite pertineat quamquam unus certe Iuven. V, 12. figere absolute dixit pro animo figere), cum Wagnero Comma vulgo post ergo positum sustulimus, in iis tamen Viro doct. non adsentientes, quae de Part. atque a Vergilie numquam uni vel pluribus vocc. postposito ad h. l. disputat. Vid. adnott, ad Ecl. VI, 35.1. Quamquam enim accipere absolute capi posse docet praeter alios locos infra IV. 611.. tamen nihil impedit, queminus hic animis etiam ad Accipite trahamus (de quo dicendi genere vide quos laudat Obbar. in Excursu ad Hor. Ep. I, 7, 18. Vol. I. p. 404.), imprimis cum etiam infra V, 304. legamus Accipite have animis. - 251. Hunc versum Macrob. Sat. V. extr. p. 149. Bip. a. p. 495. Jan. petitum censet ex Aeschyli 'Ιερείαις: Πατρός προφήτης έστὶ Λυξίας Λιύς et ιαίτα γάρ πατήρ Ζεύς έγκαθίει .1οξία θεσπίσματα Wund. autem docet, verba illa in Eumenid. 19. sic legi: 1105 norgity & Inτì 10ξίας πατρός, et Wagn. conferri iubet Musgrav. ad Soph. Oed. R. 151. Et Phoebum quidem a love, uno illo deo, qui ipse scit, quid fato sit constitutum, artem vaticinandi accepisse camque ciam aliis, quibus velit ut Cassandrae: cf. II, 246.), condonare, communis erat antiquitatis opinio, cuius fundamenta iam in Homeri carminibus inveniuntur. Cf. Serv. ad h. 1. Schol. Sophoel. Oed. R. 1. 1. et Heyn. ad Tibull. III. 4, 47. Servio tamen auctore secundum Varronem Divin. l. II. Harpyiae hoc oraculum ab ipso Iove Dodonaeo acceperant. -- 252. Furiarum ego maxuma. Quanquam Homerus Od. XX, 77. sq. Harpyias et Furias certis verbis distinguit, tamen utracque interdum inter se confunduntur; quare etiam Apollonio, cui Furiae sunt 'Atδαιο χύνες (IV, 1665.), II, 289. 1ιὸς χύνες et Hygino f. 19. Ioris canes nominantur. Vid. Heynii Exc. VII. ad h. l. et Ruhnk. Epist. crit. p. 177. — maxuma, scil. natu (vid. ad Aen. I, 521.), ut ctian infra VI, 605., ubi de vera Furia sermo est. De varia autem Furiarum actate Heyn. conferri inhet Eurip. Iph. T. 963. et Or. 961., cui Wagn, addit Val. Fl. I, 817. (ubi pariter Furiarum maxima commemoratur). pando. Vid. supra ad v. 179. — 253. cursu petitis. Vid. Ecl. VI, 80. Aen. I, 157. II, 399. etc. - ventis vocatis. Wund. et Wagn. recte explicant: ventis invocatis, ut secundi sint; coll. infra V, 59. Poscamus ventos. Simplex autem verbum vocare pro invocare etiam paulo post v. 264. XII, 181. et alibi legitur. Vid. etiam Geo. I, 157. et IV, 7. ibique adnott. Heyn. minus recte: ,, Vocant ventum nautae, dum velis excipiunt, ut apparet v. c. ex V, 211. VIII, 707. sq." quibus locis addere poterat IV, 223., ubi sane vocare potius pro advocare positum, quamquam in ciusmodi locis notiones verborum advocare et invocare fere in unam coeunt. - Ibitis Italiam per conclusionem quandam adjungitur verbis antecedentibus Italiam petitis, pro: Italiam petitis, quare ego vobis praedico, vos vere venturos esse in Italiam; de quo genere iterationis vocabulorum diximus ad Ecl. VIII, 49. et Aen. II, 76. Huc imprimis pertinet Aen. I, 553

Sed non ante datam cingetis moenibus urbem,
Quam vos dira fames nostraeque iniuria caedis
Ambesas subigat malis absumere mensas."
Dixit et in silvam pinnis ablata refugit.
At sociis subita gelidus formidine sanguis
Deriguit; cecidere animi, nec iam amplius armis,
Sed votis precibusque iubent exposcere pacem,
Sive deae seu sint dirae obscenaeque volucres.
Et pater Anchises passis de litore palmis
Numina magna vocat meritosque indicit honores.
,,Di, prohibete minas; di, talem avertite casum

sq. Si datur Italiam - - Tendere, ut Italiam - - petamus. — 255. sqq. Sedes certas, fixa domicilia non prius invenietis, quam ipsas mensas comederitis; de quo oraculo inter veteres celebratissimo, sed ab alio alii auctori tributo (cf. Dion. Hal. I, 55. Varro ap. Serv. ad h. l. Lycophr. 1250 sqq. Aur. Vict. Or. G. R. 11. alios) vid. Heynii Exc. VIII. ad. h. l. Eventum res habet infra VII, 112 sqq., ubi liba in caespite epulis substrata post alios cibos ipsa comeduntur. — datam urbem Serv. recte capit de urbe fatis promissa, concessa. Vid. supra v. 85. et I, 382. Sic infra v. 501. data moenia, et plenius IV, 225. fatis datae urbis. — 256. Quomodo hoc vaticinium intelligendum sit, infra VII, 112 sqq. videbimus. Dira fames legitur etiam ap. Ovid. Met. XI, 371. et in Anth. Lat. IV, 251, 7. Cf. etiam adnott. ad. II, 519. — nostrae caedis, tentatae duntaxat (v. 240 sqq.) — 257. subigere pro cogere, ut Geo. III, 218. Aen. VII, 214. VIII, 117. et saepius. — malis absumere, ut Geo. III, 288. Sic ferro absumere Aen. IV, 601. et IX, 494. Ceterum de discrepantia huius loci et illius, quem infra VII, 122 sqq. legimus, vide ibi adnott. — 258. pinnis (vid. ad Geo. I, 398.) ablata, ut XI, 867. pinnis aufertur. — refugit "non metu, sed ne possit placari." Serv. — 259. gelidus formidine sanguis. Vid. ad Aen. II, 120. — 260. Deriguit Heins. ex melioribus libris restituit pro vulg. Diriguit. Derigere est horrore rigere, et Particula de intensivam habet vim, ut in deposcere, devincire, demirari, deamare, deierare, desaevire, multisque aliis, de qua re vid. Broukhus. ad Prop. VI, 3, 42. Ruhnk. ad Ter. Eun. II, 3, 39. Bremi ad Nep. Milt. 2, 2. Kritz. ad Sall. Cat. 25, 3. Grysar. Theor. d. lat. Stile p. 423. alios. Cf. infra VII, 447. VIII, 473. Ovid. Met. XIV, 754. Deriguere oculi calidusque e corpore sanguis - - fugit. Lucan. I, 246. Deriguere metu, gelidos pavor alligat artus cett. — cecidere animi. Sic v. c. Ovid. Met. XI, 537. Deficit ars, cecidere animi et Grat. Cyn. 450. cecidere animi et trepidantia membra. - nec iam amplius, ut antea. Vid. supra v. 192. - 261. pacem Heyn. interpretatur per veniam commissorum, propitiam, propensam voluntatem (de qua vocis significatione vid. ad IV, 56.), ut exposcere pacem sit: eas placare: sed oppositio non armis, sed precibus exp. pacem non minus, quam quae antea narrata sunt v. 240 sqq., docent, voc. pacis proprie esse intelligendum, et Vergilium, cuius menti obversaretur communis notio pacis restituendae, parandae, verbum exposcendi tantum proximo vocabulo precibus accommodasse; quod etiam Thiel. perspexit. — obscenae volucres. Vid. supra v. 241. — 263. Et pater Anchises cett., da rief cett. Vid. adnott. ad II, 725. Nos in eiusmodi locis, ubi nexus ipsarum rerum gestarum ita indicatur, ut altera alteram statim secuta cum emphasi quadam perhibeatur, et ipsi simplici Copula utimur. — 264. Numina magna, et potentiora, quam Harpyiae videbantur. Cf. VIII, 679. meritos indicit honores Heyn. ad vota facta retulit; quam interpretationem, cui obstet indicendi verbum, iure reprehendit Wagn., recte locum sic explicans: "sacra fieri iubet Anchises ad deos placandos, ut mala denuntiata avertant." Cf. adnott. ad I, 632. et supra ad v. 178. — 265. D? prohibete minas etc. De omisso verbo dicendi vid. adnott. ad I, 335.

Et placidi servate pios!" Tum litore funem
Diripere excussosque iubet laxare rudentis.
Tendunt vela Noti; fugimus spumantibus undis,
Qua cursum ventusque gubernatorque vocabat.
Iam medio adparet fluctu nemorosa Zacynthos
Dulichiumque Sameque et Neritos ardua saxis.

270

— minas, malum minaci, sinistro vaticinio denuntiatum. — 266. placidi, benevoli, faventes (vid. supra v. 78.), servate pios, nos, cultores numinum vestrorum. Cf. I, 526. parce pio generi. Pal. et Gud. a m. pr. placide, minus bene. — funem, quo naves litori erant alligatae, τὰ πουμνήσια (et τὰ πείσματα Orphei Arg. 621., ab Heyn. laud.). Cf. Geo. I, 457. — Diripere, summa celeritate solvere (losreissen), quo citius navigare possint. Eodem sensu infra IV, 593. Diripientque rates alii navalibus. Vid. adnott. ad Geo. II, 8. et Aen. I, 211. Wagn., quem in prima edit. perperam secuti sumus, in utroque loco edidit deripere, deripient, quae tamen paucorum modo et deterioris notae Codd. est lectio. Cf. Iahn. p. 405, ed. II. Bryce, Ribbeck. et Conington cum Wagn. ediderunt Deripere; Süpfl., Haupt. et Ladew. nobiscum faciunt. De iubendi verbo cum Infinitivo Activi constructo vid. adnott. ad Ecl. VI, 85. — excussos iubet laxare rudentes, i. e. antea (dum naves in ancoris consistebant) complicatos excutere et laxare. Vid. ad Geo. I, 320. Aen. II, 736. et III, 237. Excussi rudentes i. e. evoluti, extensi ad vela pandenda, redeunt infra v. 683. commemorati; laxare autem rudentes dictum, ut ap. Stat. Theb. VII, 161. laxi iactantur ubique rudentes. Respexit hunc locum Saleius Bassus in Wernsd. Poet. L. min. IV, 274, 217. excusso dimittere vela rudente. Ceterum Heyn. in Excurs. XVII. ad l. II. verrisime observat, minime esse mirandum, quod poëta Anchisae fere semper iubentis, praecipientis, monentis partes dederit; hoc enim non solum auctoritati illi et sanctitati, qua parentes et sens temporibus heroicis fuerint, praeclare convenire, sed etiam ab divinandi, auguria et oracula interpretandi facultate, qua Anchises polluerit, esse repetendum. — 268. tendunt, inflant, implent et extendunt. Heyn. confert Hom. Od. II, 427. et al. Επρησεν δ' άνεμος μέσον ίστιον. — fugimus ex plurimis et optimis Codd., in quibus Med., Pal. a m. pr. et omnes Pariss., restituit Wagn., quem (ut recentiores editt. omnes) secuti sumus. Vulgo ferimur, quod Heins. ex paucis Codd. (quibuscum tamen conspirant Gud., Pal. a m. sec. et Bern. I. a m. pr.) recepit, fortasse hac una causa motus, quod v. 272. redit Effugimus; sed vide adnott. ad Aen. I, 315. Wagn. supicatur, librarios lapsos esse recordatione similis loci Aen. V, 33.; nihilominus Ribbeck. lectionem ferimur fortasse meliorem censet coll. V, 33. et 628. Fugam autem et fugere de omni celeriore motu dici. iam ad 1, 317. vidimus. — 269. Cf. Hom. Od. XI, 10. την δ' (νηα) ανεμός τε πυβερνήτης τ' ίθυνεν. — vocabat Wagn. (quem posteriores omnes secuti sunt) optimis libris auctoribus revocavit loco vulg. vocabant, cum Vergilius, ubi duo nomina iungantur, verbum plerumque proximi nominis numero accommodet (vid. adnott. ad Ecl. I, 58. et VI, 30.), hic vero librarii pluralem numerum ex Servii scholiis adscivisse videantur. Cf. eius Qr. Virg. VIII, 3, a. et XVI, 5. -- 270 sqq. Naves occidentale Graecise litus legentes per mare Ionium Buthrotum in Epiro veniunt. — Heyn. cum h. l. comparat Hom. Od. IX, 24. Δουλίχιον τε Σάμη τε ποδ υλήεσσα Ζάκυνθος et υλήεσσα Ζάκ. etiam Π. I, 24. et alibi commemoratur, Νήριτος είνοσία υλλος autem Od. IX, 22. Zacynthus notissima est illa maris Ionici insula, quae ex adverso Elidis provinciae et Chelonatis promontorii sita nunc Zante vocatur. Cf. Plin. IV, 12, 19. Mela II, 7, 10. et liber meus geogr. III. p. 1015. De Graeca forma nominis vid. ad Ecl. VI, 13. et de syllaba brevi ante literam Z non producta praeter multa alia exempla a Schneidero Gr. Lat. I, 2. p. 712. collecta Ovid. Her. I, 87. alts Zacynthos, Sil. I, 290. quondam Laërtia regna Zacynthos, ibid. v. 275. cett. — medio fluctu, ut supra v. 73. Delos medio mari. — De Dulickio (quae nunc Neochori) vid. adnott. ad Ecl. VI, 76. — Same (quod nomes

Effugimus scopulos Ithacae, Laertia regna, Et terram altricem saevi exsecramur Ulixi. Mox et Leucatae nimbosa cacumina montis Et formidatus nautis aperitur Apollo. Hunc petimus fessi et parvae succedimus urbi;

275

etiam ap. Hom. Od. I, 246. invenitur) s. Samos, magna illa maris Ionici insula, quae postea Cephalenia appellabatur, nunc Cefalonia. Vid. Strab. X. p. 312. 700. Plin. et Mela II. II. Flor. II, 9. alios, et cf. Drak. ad Liv. XXXII, 16, 3. Heins. ad Ovid. Rem. 264. et liber meus geogr. l. l. — Neritos, parva insula Ithacae vicina, quam nemo, praeter Vergilium, Melam II, 7, 10. Ovid. Met. XIII, 712. et Silium XV, 305. commemorat. Quare, cum Ithacae mons huius nominis satis sit notus (Hom. II. II, 632. Od. IX, 22. XIII, 3, 51. Plin. IV, 12, 19. cett.), fuerunt, qui Noritum hic pro ipsa Ithaca positam haberent, cui tamen opinioni adversari videtur manifesta Ithacae commemoratio v. sequ. Cf. liber meus modo comm. III. p. 1012. not. 37. et p. 1013. not. 46. — 272. scopulos Ithacae, celeberrimae illius insulae, quae, Cephaleniae vicina, nunc Theaki appellatur, ubi Lacries, Ulyssis pater, sedem habebat. Heyn. comparat Hom. II. III, 200 sq. Λαερτιάδης πολύμητις 'Οδυσσεύς, "Ος τράφη εν δήμφ 'Ιθάκης, πραναής περ ξούσης. De scopulis eius cf. Cic. de or. I, 44, 196. Ut Ithacam illam in asperrimis saxulis tanquam nidulum adfixam sapientissimus vir immortalitati anteponeret. Laertia autem regna (Plur. numero) ironice scopulis per appositionem adjungi, facile apparet. Quod attinet ad appositionem Conington comparat similem locum I, 139. inmania saxa, Vestras, Eure, domos. De ipsa insula vid. librum meum geogr. III. p. 1013 sq. Gossr. hunc versum, qui admodum langueat, quemque Ovidius 1. l. non videatur legisse, ab alia manu ad explicandum versum sequentem adjectum suspicatur. (?) — 273. terram altricem. Cf. Hor. Od. III, 4, 10. altricis extra limen Apuliae. Ovid. Met. IV, 293. Idaque altrice (Hermaphroditi) relicta. Cic. Flacc. 26, 62. Eorum eadem terra parens, altrix, patria dicitur cett. — exsecramur, praeternavigantes. 274. Leucata s. Leucates (Λευκάτη, Λεύκατα, Λευκάτης) Leucadis s. Leucadiae insulae in mari Ionio iuxta Acarnaniae litus sitae (nunc Lefkhada s. Santa Maura) promontorium, Sapphus morte, quae inde in mare sese praecipitavit, satis celebratum (cf. infra VIII, 677. Strab. IX. p. 311. Plin. IV, 1, 2. Mela II, 5. Flor. IV, 11. alii), nunc Cap Ducato dictum. Vide librum meum modo comm. III. p. 1012. Ceterum cf. Auson. Id. VI, 5. Cup. cruc. aff. 24. de nimboso saltum Leucate minatur. — 275. formidatus Apollo, i. e. templum Appollinis (vid. infra v. 552. supra II, 742. et adnott. ad II, 312.) nautis propter saxa, scopulos montis, in quo exstructum erat, formidatum s. formidabile. Participium enim Perf. Pass. haud raro habere significationem Adiectivorum in bilis exeuntium et respondere Graecorum Adiectivo verbali in 705, res satis nota. Cf. IV, 534. irrisus, VIII, 588. conspectus cett. Wagn. Qu. Virg. XXIX, 3. Periz. et Bauer ad Sanct. Min. I, 15. p. 164. Ruddim. II. p. 374. Cort. ad eiusd. 76, 1. Heusing. ad Cic. Off. I, 17, 9. Walch. ad Tac. Agr. 33. Bach. ad Ovid. Met. X, 541. Boetticher. Lex. Tacit. p. 340. Weber. Uebungsschule d. lat. St. I. p. 119 n. 32. — aperitur, e longinquo in conspectum venit. Secundum Servium aperire est "nauticum verbum, quoties cedente eo, quo impeditur adspectus, aliquid patescit." (Sic infra v. 531. portus patescit iam propior.) Vid. etiam supra v. 206. aperire procul montes et Avien. v. 553. Graiae confinia terrae incipiunt aperire latus. Wagn. comparat Liv. XXII, 19. nondum aperientibus classem promontoriis, i. e. in conspectum dantibus. Contrarium est abscondere. Vid. infra v. 291. Ceterum plerique interpretes de Apollinis templo in Leucata condito haec accipiunt, quod distinctis verbis commemorat Strab. X. p. 452.; Heyn. vero et ob situm promontorii in australi, urbis autem in septentrionali insulae parte, et ob ea, quae sequentur, quod ad hoc fanum appulerint et ludos Actiacos celebraverint, potius de Actio oppido et fano Apollinis Actiaci in adverso

Ancora de prora iacitur, stant litore puppes.

Ergo insperata tandem tellure potiti
Lustramurque Iovi votisque incendimus aras
Actiaque Iliacis celebramus litora ludis.
Exercent patrias oleo labente palaestras
Nudati socii; iuvat evasisse tot urbes
Argolicas mediosque fugam tenuisse per hostis.
Interea magnum sol circumvolvitur annum

280

Acarnaniae litere site (Strab. X. p. 451. VII. p. 325. Thuc. I, 29. Suct. Octav. 96. Cic. ad Div. XVI, 9. Plin. IV, 1, 2., quod simul cum Leucatae promontorio in conspectum navigantium venerit, cogitandum censet; quod utique probabilius videtur. — V. 277. iteratur VI, 902. stant litore puppes. Naves enim appulsurae puppes litori obvertebant. Vid. adnott. ad VI, 3. — 278. insperata (quod epitheton referendum esse ad pericula v. 282 sq. commemorata, Wagn. memorat) tellure potiti, ut supra I, 172. optata potiuntur harena. Verba tandem tellure potiti repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 183. — 279. Lustramur Iovi, Iovi sacrum piaculare offerimus. Prius enim quam ludorum sollemnia rite celebrari possent, omnino eiusmodi expiatione et lustratione opus erat; multo magis autem nunc post piaculum in Harpyiarum insula commissum. De constructione Wagn. conferri iubet Grat. Cyneg. 491. tota iuventus Lustraturque deae, ibique Ulitium. Ad quaestionem autem, cur Iovi, non Apollini lustrentur, cui ludos instituant, Heyn. ita respondet, ut dicat, cum in sacris cuicunque deorum factis lovem a veteribus in partem fuisse vocatum, tum expiationes et lustrationes proprie ad Iovem referri tamquam ultorem caedis omnisque piaculi, quod expiandum sit, coll. Apoll. Rhod. IV, 699. Quare non opus videtur Schraderi coni. Lustramurque deo, i. e. Apollini. — votis, i. e. sacris ex voto debitis (cf. v. 264.), incendimus aras, pro vulgari: votorum persolvendorum causa tus et victimas in aris incendimus. Votis enim cum Wagn., Coningtone et Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 113. pro Ablativo, non cum Ladew. pro Dativo commodi habeo. Sic Aen. VIII, 285. incensa altaria. Vid. etiam ad Aen. I, 704. Heyn. confert Horat. Od. I, 4, 7. Vulcanus ardens urit officinas, ibique Mitscherl., Wagn. autem Aesch. Agam. 91. Βωμοί δώροισι φλέγονται. Verba votisque incendimus aras iterantur in Anth. Lat. I, 178, 108. — 280. Alluditur ad ludos Actiscos ab Octaviano Augusto in memoriam victoriae Actiacae institutos et inde ab a. u. c. 726. quinto quoque anno celebratos (cf. Dio Cass. L.I. in.), quibus commemoratis poëtam Augusto blandiri voluisse in promptu est. Forms Actius pro Actiacus invenitur etiam VIII, 675. 704. Hor. Ep. I, 18, 61. Prop. V, (IV,) 6, 67. Ped. Albinov. II, 51. alibi. Vid. etiam infra ad v. 602., ad I, 686. et alibi adnott. — celebramus. Verbum, quod proprie ad ipsos ludos referendum erat, poëtice ad locum refertur, qui hominum frequentia ad eos vel faciendos vel spectandos confluentium celebratur. CL huius loci imitatio ap. Val. Fl. I, 423. securo celebrantur litora ludo. -281. exercent palaestras, i. e. ludos gymnicos (quorum varia genen respiciens poëta Plurali utitur); nam palaestra non solum de gymnasio a de loco, in quo luctantur, sed etiam de ipsa arte gymnica et luctatorum certamine dicitur. Sic apud Cic. de Or. I, 16, 73. et III, 22, 83. discere palaestram. Quare neque hanc verborum conjunctionem audaciorem dixerim cum Bachio ad Ovid. Met. VI, 145., nec cum Thielio contulerim Tac. Ann. XIV, 20. gymnasia et otia et turpes amores exercere, vel apud eund. Hist. II, 82. destinantur validae civitates exercendis armorum officinis (de quibus il. vid. Boetticher. Lex. Tacit. p. 183.). Cf. potius Prop. IV, 13, (III, 14,) 3. ludos exercere, Aen. I, 499. choros exercere cett. — patrias, quales in patria exercere solebant. - oleo labente, diffluente in corporibus luctatorum, qui eo solebant ungi. Cf. Ovid. Trist. III, 12, 21. Nunc tibi perfusa est oleo labente iuventas. — 282. ev asisse urbes. Vid. ad II, 731. — 283. fugam tenere, ut hand rare (v. c. infra v. 688.), cursum tenere. — Hic versus excepto primo voc. repetitur in Anth. Let. I,

**2**85

Et glacialis hiemps aquilonibus asperat undas; Aere cavo clipeum, magni gestamen Abantis, Postibus adversis figo et rem carmine signo: AENEAS HAEC DE DANAIS VICTORIBUS ARMA.

178, 11., v. autem 284. ibid. I, 172, 45. et v. 285. ibid. I, 178, 96. magnum sol circumvolvitur annum, i. e. se circumvolvendo efficit, explet annum, ut recte Wagn. haec explicat, nullam hic ellipsin statuendam esse docens. Sic Hor. Ep. II, 2, 125. Nunc Satyrum, nunc agrestem Cyclopem movetur (i. e. se movendo sive saltando imitatur), quem locum Thiel. apte comparat. Quare non opus est, ut cum Gossravio aut circumvolvi pro Verbo deponente habeamus (ut Geo. II, 425. nutritor, Aen. XI, 660. bellantur et similia), aut divisim scribamus circum volvitur. Sermo est autem de exacto quarto post Troiam captam et eversam anno. De epitheto magrass vid. supra ad I, 269. Wakef. ad Lucr. I, 1028. haec paulo subtilius sic explicat: "quasi longius solito tempus anni fuerit exsulibus patriae et omni pelago iactatis." — 285. glacialis hiemps. Cf. Ovid. Met. II, 30. glacialis hiems, canos hirsuta capillos. Sic glaciale frigus, glacialis rigor et similia haud raro. Cf. Cort. et Mart. Lag. ad Lucan. I, 18. asperat undas, exasperat ventorum vehementia, ingentes fluctus excitat. Cf. Ovid. Met. V, 6. (fretum), quod saeva quietum Ventorum rabies motis exasperat unclis, coll. cum eiusd. Am. II, 11, 27. Liv. XXXVII, 12, 12. Val. Fl. II, 435. Quare apud Hor. Od. I, 5, 7. aspera nigris aequora ventis et apud Ovid. Met. XV, 720. Asper enim icum pontus erat cett. — 286. Clipeos votivos, titulo inscriptos (imprimis nominibus et cius, qui scutum detraxerat, et cius, cui detractum erat), inter donaria suspensos esse, satis notum. Cf. V, 360. (IX, 408. Liv. XXII. 57. XXIV, 21.) etc. — Aere cavo clipeum. Vid. ad I, 655. et II, 765. Cavo autem acre, quia clipeus ipse est cavus; qua de re Henry (Tw. years III. p. 19. et Philol. XI. p. 629.) confert Ammian. XXIV, 6. milites - - scutis, quae patula sunt et incurva, proni firmius adhaerentes - - per voraginosum amnem velocitatem comitati sunt navium. Eadem de causa supra v. 191. naves cavas dici vidimus. — gestamen Abantis. Cf. infra VII, 246. Ovid. Met. XV, 163. Cognovi clipeum, laerae gestamina nostrae, Nuper Abanteïs templo Iunonis in Argis. ibid. I. 457. ista decent humeros gestamina nostros. XIII, 116. gestamina tanta. Val. Fl. I, 760. gestamina prima. Apud Silium V, 350. Hannibal Magonem tectum gestamine praeceps ex acic rapit. Alludit autem poëta ad celeberrimum illum clipeum, quem Abas. antiquissimus Argivorum rex, Lyncei f. Perseique avus, in Iunonis templo affixit, ut ab eo, qui in ludis Argis instituendis victoriam reportasset, in sollemni pompa praemii loco gestaretur. (Cf. Munck. ad Hygin. f. 170. et Spanh. ad Callim. in Lav. Pall. 35., quos Heyn. laudat in Exc. IX. ad h. l., ipse Heyn. ad Apollod. II, 2, 1. p. 109. et Heins. ad Val. Fl. I, 453.) Unum igitur ex posteris huius Abantis Maro ab Aenea in bello Troiano occisum armisque spoliatum esse fingit. Apud Homerum hic Abas non commemoratur. — 287. postibus adversis, in templi aditu. Cf. VII, 183. Multaque practerca sacris in postibus arma. -- rem carmine signo, titulo, epigrammate. Vid. ad Ecl. V, 42. Hic imprimis cf. Silius XV, 491. Pyrenes tumulo clipeum cum carmine figunt. Non igitur erat, quod Servius miraretur, carmen hic de uno tantum versu dici. Multa eiusmodi epigrammata et epitaphia collegit Crenius Animadvv. phill. et histt. T. VII. p. 78. sqq. Henry II. ll. conferri iubet Hildebrand. ad Apuleii Met. VI, 3. Ceterum hoc epigramma in priscae simplicitatis imitatione et maxima brevitate singulare habere acumen, verissime observat Iacobs. Delect. Epigramm. Graec. p. VI. — 288. Aeneas haec arma, hunc clipeum, dedicavit, consecravit (vid. adnott. ad Ecl. VII, 29.), nisi forte ex superiore versu fisit repetendum. — de Danais victoribus, Danais victoribus detracta, erepta, et hic quidem Pluralis pro Singulari, cum de unius Abantis clipeo sermo sit. Prorsus eadem ratione Liv. XXV, 29. (quem Wagn. laudat) nostra de Atheniensibus Carthaginiensibusque tropaea, tua de nobis et Curtius IX, 1, 2. obsoleta essa spolia de Persis,

Linquere tum portus iubeo et considere transtris. Certatim socii feriunt mare et aequora verrunt. Protinus aerias Phaeacum abscondimus arces Litoraque Epiri legimus portuque subimus Chaonio et celsam Buthroti accedimus urbem. Hic incredibilis rerum fama occupat auris,

290

neque aliter optimi quique scriptores dixerunt capere agros, oppida de hostibus et similia (cf. Cic. pr. domo 49, 128. Liv. I, 38, 5. XXVII, 1, 1. cett.); quare nescio, quo iure Hand. Tursell. II. p. 224. hunc locum adiungat iis, ubi legitur triumphare de aliquo, victoria de aliquo etc. — 289. Linquere iubeo (vid. adnott. ad Ecl. VI, 85.) portus, portum Actiacum. Vid. ad v. 274. sq. — considere transtris. Heyn. Homericum [Od. II, 419. IX, 103. al.] ἐπὶ κλῆισι κάθιζον confert. Vid. Val. Fl. II, 442. Consident transtris, et nostro simillimus eiusd. poëtae locus III, 459. Continuo puppim petere et considere transtris Imperat Ampycides. Cf. etiam supra v. 207. assurgere transtris. — 290. feriunt mare remis. Hom. l. l. v. 104. πολιήν άλα τύπτον ξρετμοῖς. — De verbo verrendi vid. supra ad v. 208. Ceterum totus hic versus iteratur infra V. 778. — 291. abscondimus arces, praetervehendo nobis absconduntur, ex oculis nostris elabuntur arces. Infra v. 411. simili ratione rarescere usurpatur, et contrarium supra v. 275. erat aperiri. Thiel. conferri iubet Heind. ad Plat. Protag. §. 70 de Graeco ἀποχρύπτειν γῆν eadem ratione dicto. Imitatus est h. l. Claud. R. Pros. III, 140. Sicaniam quaerit, cum nec dum absconderit Iden, eumque respexit Sen. Ep. LXX, 1. (vid. supra ad v. 72.) — Phaeacum arces sunt Corcyrae montes. Cf. adnott. ad Geo. 1, 240. Phaeaces enim antiquissimi erant Corcyrae incolae, in quam migraverant a Cyclopibus ex Sicilia depulsi. Cf. Hom. Od. V, 279. δρεα σχιδεντα γαίης Φαιήκων. ibid. VI, 4. Strab. I. p. 44. VI. p. 269. VII. p. 299. Mela II, 3, 11. Ovid. Met. XIII, 719. Hor. Ep. I, 15, 24. alii cum Völckeri Geo. Hom. p. 66. et 125 sq. De epitheto aëriae vid. ad Ecl. I, 58. Geo. III, 474. alibi adnott. — 292. litora Epiri legimus. Vid. ad Ecl. VIII, 7. portuque subimus, i. e. portui, ut VIII, 125. subeunt luco, VII, 161. muro subibant, ubi vid. adnott. Wund. et Gossr., qui portu minus probabiliter pro sexto Casu habent, comparant supra v. 135. subductae litore puppes et IV, 373. cicctum litorc. Etiam Asper p. 112, 21. Keil. et Serv. portu Dativum esse bene perspexerunt. (Vid. ad Ecl. V, 29.) Ceterum Codd. quidam (inter quos etiam Med., qui portus et a m. sec. Chaonios exhibet) ostendunt lectionem portus Chaonios, quam etiam Prob. Iust. I, 4, 19. et Serv. noverunt. -Portus Chaonius est portus Pelodes ad Buthrotum Epiri, Chaonibus quondam habitatae. Vid. ad Ecl. IX, 13. -- Buthrotum, s. Buthrotus, urbs Chaoniae, regionis Epiri, ex adverso Corcyrae insulae ad Xanthum fluvium sita, quam Vergilius ab Heleno conditam fingit. Nunc vocatur Butrinto. (Cf. Strab. VII. p. 324. Plin. H. N. IV, 1, 1. Mela II, 3, 10. Ovid. Met. XIII, 720., qui Vergilium sequitur, Cic. ad Att. II. 6. IV, 8. ad Div. XVI, 7. Caes. B. C. III, 16. alios et librum meum geogr. III. p. 878.) - accedimus Heins. ex plurimis et melioribus libris revocavit pro vulg. ascendimus, quod Cort. ad Lucan. II, 609. defendit. Sed vere observat Wagn., hanc lectionem cum v. 300 sqq. et 345 sqq. vix conciliari posse. Immo epitheton celsam librariis ansam dedit lectionis mutandae. Accedere locum saepissime dicitur de navigantibus; vid. infra v. 441. I, 200. Sil. XIV, 3. cett. et cf. Drakenb. ad Sil. VI, 604. — 294 sqq., Heleni et Andromaches occursus in Epiro. Cum audiisset, Helenum has terras tenere. ad eum visendum pergit Aeneas; incidit in Andromachen inferias ferentem Hectori suo; comperit ex ea fortunae casus, quos illa subierat; et ab Heleno vate navigationis suae ordinem usque ad novas in Italia obtinendas sedes edocetur. - - - Coniuge et regno Pyrrhi esse potitum Helenum. Pyrrhi, qui Troiam everterat, Helenum, Troianum et Priami filium, mirae rerum vices." Heyn. — fama occupat auris, i. e. accidit ad aures. Cf. Hor. Sat. II, 2, 94. famae, quae - - carmine gration aurem Occupet humanam,

**295** 

Priamiden Helenum Graias regnare per urbis Coniugio Aeacidae Pyrrhi sceptrisque potitum Et patrio Andromachen iterum cessisse marito. Obstipui miroque incensum pectus amore Compellare virum et casus cognoscere tantos, Progredior portu classis et litora linquens, Sollemnis cum forte dapes et tristia dona

300

ibique Orell. — 295. Helenus, Priami et Hecubae fil., artis vaticinandi peritissimus (Hom. II. VI, 76.), quem bello Troiano, in quo fortissime pugnaverat (Hom. II. XII, 94. XIII, 576 sq. cett.), ab Ulysse captum Neoptolemus s. Pyrrhus, Achillis fil., secum abduxit in Epirum. Cf. Soph. Philoct. 613. Dictys IV, 18. Ovid. Met. XIII, 99 sqq. Prop. III (IV), 1, 29. Cum iis, quae hic Vergilius de posteriore eius vita narrat, consentiunt Paus. X, 25. et Tab. Iliaca. Cf. Fabretti de col. Trai. p. 378. — per urbes. Haud raro legitur Praepos. per pro in, ubi de amplo latoque spatio sermo est, cuius omnes singulaeque partes spectantur. Cf. Ovid. Met. I, 521. opifer per orbem dicor. Tac. Ann. XII, 12. per illas gentes celebratur Plin. H. N. XIX, 5, 30. cett. Boetticher. Lex. Tac. p. 348 sq. Baumg.-Crus. Clav. Suet. p. 579. Vid. etiam infra v. 631. VIII, 82. cett. — 296. coniugio pro coniuge (vid. ad II, 579.), ut sceptrum pro regno. Vid. supra I, 253. IX, 9. X, 852. Ovid. Fast. IV, 197. cett. - 297. patrio marito, i. e. eiusdem populi, originis, Troiano. — iterum cum patrio coniungendum esse, in promptu est. — cessisse, ad eum transiisse, in potestatem eius venisse. Sic infra v. 333. pars regnorum cessit Heleno. XII, 17. cedat Lavinia coniunx. Cf. Hor. Od. III, 20, 7. Ovid. Met. IV, 532. V, 368. alios. Ccterum lahn. iure hic affert Weicherti verba in Diss. de verss. iniuria suspp. p. 83.: "Hos duo versus (296. et 297.) Heyn. sublatos vult, quia alias Aeneas infra v. 319. inepte interroget: Hectoris Andromache, Pyrrhin' con nubia servas? Sed Aeneas fama, quae ipsi incredibilis videbatur, acceperat, patrio Andromachen iterum cessisse marito, ut poëtae verbis utar, atque haec Didoni narrat. Cum igitur illi famae diffisus esset, apte Andromachen interrogat, an adhue sit Pyrrho iuncta, et Andromache ad haec respondet v. 329. Me famulo famulamque Heleno transmisit habendam; quem versum bene expedivit et explicuit Wagn. in edit. Eleg. ad Messal. p. 57. Cf. etiam Markl. ad Stat. Silv. III, 3, 78. p. 158."; et ipse conferri iubet Diar. lit. Halens. 1819. ch. 101. p. 801. Wagn. tamen illam interrogationem v. 319. aliter cum h. l. conciliare studet. Vid. infra. -298. incensum pectus amore Compellare virum. Amor i. q. desiderium, cupiditas. Vid. ad Ecl. IX, 56. (ubi adde Aen. VI, 133. et VIII, 184.) et de constructione cum Infinitivo ad Aen. I, 704. Ceterum quatucr Codd. exhibent incensus, qua lectione probata Iahn. totum locum sic constituendum esse censet: - - miroque incensus pectus amore, Compellare virum et casus cognoscere tantos Progredior; adversante tamen Wagnero, quem haud dubie male habet vox amoris ita absolute usurpata; nam in constructione progredior compellare, cognoscere non haerebit, puto, Vir doct., cum etiam 1, 527. cenimus populare et alibi similia legamus. Sed ob meliorum Codd. auctoritatem illa lectio omnino repudianda. — 299. Compellare virum, ut II, 280. — casus cognoscere tantos, ut II, 10. Sed si tantus amor casus cognoscere nostros. — 301. In novissima editione Heyn. v. 300. Puncto post linquens distinxit (fortasse Servium respiciens, qui adnotat: "Notandum sane finitum esse versum Participio, quod rarum apud Latinos est, apud Graecos vitiosissimum", cuius dicti Serviani veritatem examinat Wagn. ad XII, 609 sqq.: cf. etiam Conington ad h. l.) et v. 301. (post Brunckium) tum pro cum recepit (ut tum forte legitur IX, 3. et 638.), adversante tamen optimorum Codd., inter quos Med., auctoritate; Wagn. contra (post Wunderl.) Particulam cum, quae multo alacriorem ac rei inopinatae convenientiorem reddat orationem, rectissime defendit, comparans Aen. I, 535. V, 84. 328. 838. VII, 166. XII, 377. et locos ubi cum Adv. subito coniuncta reperitur, I, 509. 535. II, 731. III, 10. 137. Ante urbem in luco falsi Simoentis ad undam Libabat cineri Andromache Manisque vocabat Hectoreum ad tumulum, viridi quem caespite inanem Et geminas, causam lacrimis, sacraverat aras. Ut me conspexit venientem et Troia circum Arma amens vidit, magnis exterrita monstris Deriguit visu in medio, calor ossa reliquit;

305

590. XII. 247. — dapes libare, partem coenae diis, Laribus. Manibus donare et in focum mittere. Cf. Turnebi Advers. VI, 7. De voc. dapis, e Graeco duis orto, quod Serv. ita ab epulis distinguit. ut dapes deorum sint, epulae hominum, cf. Voss. ad Ecl. VI. 79. Significat hoc loco i. q. Graec. χοή, i. e. mel cum vino et lacte. — sollemnes non sunt festac, splendidae, sed legitimae, consuetae, anniversariae. Vid. ad II, 202. tristia dona de libatione intelligenda sunt. — 302. in luco. Conington comparat V, 760., ubi pariter sermo est de tumulo Anchisae in luco exstructo. — falsi Simoentis ad undam, i. e. simulati (ut infra v. 349. simulata Pergama), fluminis alicuius Epiri, in quod. ut ipse se fallerent, Helenus et Andromache Troiani illius fluvii nomen transtulerant; ut omnino coloni novis terris earumque urbibus, montibus, fluminibus antiquae patrise nomina imponere consueverant. Cf. etiam infra v. 334. et 497.) Quare non mirum, neminem praeterea huius Simoentis Epirotici mentionem facere. Servius tamen ad h. l. adnotat: .. Varro Epiri se fuisse dicit et omnia loca isdem dici nominibus, quae poeta commemorat, se vidisse; unde apparet, haec non esse fabulosa." — 303. libabat vid. supra ad v. 666.) cineri Hectoris. — Andromacke, Ectionis, Thebarum regis, filia, quam, Hectore marito occiso Troiaque capta ab eodem illo Pyrrho in Epirum abductam, post eius mortem Heleno. Hectoris fratri, nupsisse hoc pulcherrimo episodio poëta fingit, secutus Euripidem in Androm., Pindarum Nem. IV, 82. VII, 50. Dictyn VI, 12. Paus. I, 11, 1. II, 23, 6. alios. — 304. Manes vocabat Hectoreum ad tumulum, sollemni inversione pro: Hectoris Manes vocabat ad tumulum. Vid. ad Ecl. I, 52. et supra ad v. 68. Ceterum cf. supra ad II. 554. adnott. — tumulum inanem (quod redit VI. 505.), cenotaphium in honorem alibi defuncti et humati exstructum: verus enim Hectoris tumulus erat apud Troiam (Senec. Troad. 483.). Sic ap. Ovid. Met. VI, 565. Procne inane sepulchrum Constituit Philomelas sorori. Idem est apud eundem XI, 429. tumulus sine corpore. Cf. etiam Stat. Theb. XII, 161. Nomina, quod superest, rucuis date orba sepulchri Absentisque animas ad inania busta vocatis. De tumulis cespite exstructis disputantem Thiel. laudat Hessium ad Tac. Germ. 27. 3. — 305. geminas aras. Vid. supra ad v. 63. Non igitur cum Servio, Heyn. et Wagn. locus ita capiendus, ac si Andromache alteram aram marito, alteram Astyanacti filio exstruxerit; quam explicationem quomodo iuvent verba adiecta, causan Lacrimis (i. e. quae ei amissum coniugem in memoriam revocabant doloremque eius scindebant), equidem non perspicio. Neque Peerlkampio adsentior, hunc locum corruptum iudicanti; quem ante oculos habuisse videntur Lucan. III, 607. aeternum causam lacrimis et Petron. c. 117. ne sepulchrum quotidie, causam lacrimarum, cerneret. Cf. etiam Lucr. III, 607. www. que relictum Agnorunt miseri sublato errore parentes, Aeternis causan lacrimis. — 306. Troïa (vid. ad I. 119.) arma, viros Troiana consuetudine armatos, i. e. Troianos. Similiter supra v. 54. victricia arma secutus, et IV, 45. Tencrum comitantibus armis. Cf. autem quae ad II, 889. adnotavimus. — 307. magnis monstris, "adspectu, qui ipsi monstri et prodigii instar erat," ut recte explicat Heyn. Cf. Val. Fl. V. 330. variis per noctem exterrita monstris, Ofil. Serg. in Wernsd. Poet. L. min. VI, 386, 31. virgo perterrita monstris, Interpp. ad Silii III, 504. et adnott. ad II, 171. et III, 59. — 308. Deriguit. Vid. supra ad. v. 260. — calor oss reliquit, medullam ossibus inclusam. Vid. ad Geo. III, 272. et Acn. II, 120. Imitatus est hunc locum Maximian. Eleg. V, 35. Derigui, quantusqui

Labitur et longo vix tandem tempore fatur:
"Verane te facies, verus mihi nuntius adfers,
Nate dea? vivisne? aut, si lux alma recessit,
Hector ubi est?" Dixit lacrimasque effudit et omnem
Implevit clamore locum. Vix pauca furenti
Subicio et raris turbatus vocibus hisco:
"Vivo equidem vitamque extrema per omnia duco:
315
Ne dubita, nam vera vides.

fuit calor ossa reliquit. — 309. Labitur, animo fere linquitur nimia animi perturbatione correpta, oculis caligantibus collapsura est et haud dubie ab Aenea excipitur. — longo tempore pro: post longum tempus, ut saepe. Cf. Cic. ad Fam. XV, 14. Vellem me convenire potuisses, ut te - tanto intervallo viderem. pro Arch. 4, 6. Interim satis longo intervallo -venit Heracleam. Brut. 5, 18. Longo intervallo primum animadverti paulo te hilariorem. pro Rosc. Am. 37, 105. Mors Sexti Roscii quatriduo, quo is occisus est, Chrysogono nuntiatur. pro Mil. 9, 26. Clodius respondit, tricho illum, aut summum quatriduo periturum etc. Ramsh. §. 248. not. 1, b. Madvig. §. 268. not. 4. p. 248. Kritz. et Dietsch. ad Sall. Iug. 11, 2. alii. Praepositione addita Ecl. I, 29. legimus longo post tempore. Heyn. confert Hom. Od. IV, 704. Δην τε μιν αμγασίη επέων λάβε - - 'Οψε δε δή μιν ξπεσσιν αμειβομένη προσέειπεν. — 310. ,,Tune vere ades ipse? afferene te mihi, ut sis vera facies viri, cuius speciem habes, verus nuntius tui? ut vere ille sis, quem vultus nuntiat?" Sic Heyn., qui tantum errat in ultimis verbis explicandis; immo ad voc. nuntius potius rerum tuarum (eorum, quae tibi tuisque post Troiae excidium acciderunt) intelligendum esse, vix opus est ut commemorem (cf. infra v. 337 sqq.); ex Heynii enim interpretatione locus meram tautologiam contineret. — vera facies vivi hominis opponitur simulatae et inani umbrae vel spectri faciei. Cf. Sen. Herc. fur. 622. verumne cerno corpus? De Nominativo, pro quo Accus. exspectaveris, cf. I, 314. V, 373. XII, 860. — Se adferre pro advenire aliquo legitur etiam infra v. 346. VIII, 277. Plaut. Amph. III, 4, 6. Ter. Andr. IV, 5, (al. 6,) 12. (ubi certe Bentlei. pro vulg. huc me adpuli legi iubet huc me adtuli, quod Perlet. et Reinh. receperunt) alibi. Cf. etiam adnott. ad I, 314. — 311. si lux alma recessit tibi, si umbra tantum es, Hector ubi est, qui et ipse inter umbras versatur. De alma luce vid. adnott. ad Ecl. VIII, 17. et Aen. I, 306. De verbo recedendi cf. infra IV, 705. in ventos vita recessit. — 313. omnem Implevit clamore lo-cum. Vid. supra II, 679. 488. IV, 667. et similes locos. — furenti Serv. recte explicuit: impatienter dolenti; eademque ratione Graecorum μαίνεσθαι de quavis vehementiore animi commotione dici, Heyn. docet. Cf. v. c. Cic. Or. II, 46, 193. furere luctu filii videbatur. — 314. Subiicio, ὑποβάλλω, loquendo subdo, addo, quare etiam i. q. respondeo. Vid. Ter. Phorm. II. 3, 40. Cic. pr. Sull. 21. in. Varro R. R. I, 7. cett. — turbatus hoc toto inopinato congressu cum Andromache, raris vocibus hisco. Hiscere imprimis apud comicos saepe dicitur de iis, qui os aperiunt locuturi, at metu, dolore, vel alio vehementiore animi affectu impediti, non continua, sed abrupta tantum oratione uti possunt. Cf. Cic. Phil. II, 43, 111. Liv. VI, 16, 3. Ovid. Met. XIII, 231. cett. Ita hic de eo, qui singultibus impeditur, quominus uno tenore et sine intervallis loquatur. Thiel. cum Servio ad turbatus supplet "lugente Andromache", ut sensus sit: Andromachae singultus et lamentationes turbant et interpellant sermonem meum. — 315. Vivo equidem, ,,ac si diceret, si tamen vita est, infeliciter vivere. "Serv. — extrema per omnia, i. e. per summa discrimina, pericula. Cf. Curt. IV, 14. ad extrema perventum est. Cic. Rab. perd. 2, 4. Caes. B. C. II, 25. cett. Iteratur hic versus tanquam thema carminis Coronati in Anth. Lat. I, 176. — 316. Heins. et Markl. ad Stat. Silv. I, 1. 63. ex paucis Codd. recentioribus legi maluerunt vera ficles. Sed recte vulgatam defendunt Heyn. et Hand. ad Stat. T. I. p. 116. Respondet his

Heu! quis te casus deiectam coniuge tanto Excipit? aut quae digna satis fortuna revisit? Hectoris Andromache Pyrrhin conubia servas?"

verbis Aeneas ad quaestionem Andromachae v. 310. Verane te facies etc. - 317. quis casus te excipit, ad quam fortunae conditionem redacta es? deiectam coniuge tanto, privatam, viduatam. Satis nota sunt deiicere aliquem honore, gradu, spe et similia; sed de hominibus caris, quibus privamur, praeter h. l., Tac. Ann. XI, 29. (deiecta uxore) et Hegesipp. de excid. Hieros. II, 18. (ne deiecta coniuge superviveret), qui haud dubie Vergilium imitantur, alibi non videtur inveniri. Bene ei opponitur excipere; nam excipiuntur, quae cadunt. Cf. Ovid. Met. XI, 785. Thetys miserata cadentem molliter excipit. — 318. digna satis, scil. te et priore vita tua. - revisit, te respexit (nostrum heimsuchen), i. e. tibi obtigit (cf. Aen. XI, 426. et Ecl. I, 30.); quamquam nescio an rectius cum Thielio, antecedentia patrio iterum cessisse marito spectante, interpreteris: aut iterum, rursus te visit, tibi rediit fortuna te satis digna? — 319. Tune, Hectoris uxor, facta es Pyrrhi coniux, et hostis et multo deterioris viri? - Hectoris Andromache, tu, quae Hectoris illius uxor fuisti. Nam non solum vox filiae (cf. Geo. I, 138. Aen. VI, 36. cett.), sed etiam uxoris hic ibi per ellipsin omittitur. Sic ap. Ennium Ann. I. fr. 74. p. 43. Hessel. s. p. 19. Vahl. Hora Quirini, Tac. Ann. IV, 11, 5. Apicata Sciani, Plin. H. N. XXVIII, 12. in. Poppaca Neronis, Quint. VI, 3, 74. Domitia Passieni, Plin. Ep. II, 20, 2. Verania Pisonis, Solin. c. 4. Antonia Drusi. Eadem ratione voc. mater reticetur v. c. ap. Val. Max. VI, 7, 1. Cornelia Gracchorum. Cf. Ruddim. II. p. 41. Zumpt. §. 761. Reisig. Gr. Lat. §. 353. Schultz. de linguae Lat. appositione. Prenzl. 1842. p. 16. Schneider in Ialmii Annal. LXI. p. 261. — Codd. quidam exhibent Andromachen, quod Ladew. et Conington receperunt, loco sic distincto: - - revisit Hectoris Andromachen? Pyrrhin' conn. servas? ut iam Servius adnotavit: ,,Si Andromache, sequentibus iunge: si Andromachen, superioribus." Sed vere memorat Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 338. (cui etiam Haeckerm. in Muetzellii Zeitschr. XIX, p. 113. et Schenkl. in Zeitschr. f. d. Oest. G. 1852. p. 394. adsentiuntur) Med. lectione Andromache servata "sensum effici multo efficaciorem ac nervosiorem per opposita inter se nomina Hectoris et Pyrrhi; opprobium autem his verbis contineri non potest, quod si inesset, altera lectione minime tolleretur, immo misericordiam iis significari quisque videt, quare etiam Kappes III. p. 11. sq. plurimorum optimorumque Codd. lectionem contra Ladew. recte defendit. (Henry Andromache in 44 Codd., quorum tres falso Andromachae exhibent, Andromachen vero in septem modo libris mss. invenit: vid. Philol. XI. p. 629.) Ribbeck. etiam post Andromuche interrogationis signum, post revisit autem Comma posuit. Pyrrhin conubia servas? Particulae encliticae ne vocalem e a poëtis, comicis maxime, haud raro per apostrophum abiici, res est satis nota. E Vergilio huc pertinent infra VI, 780. X, 668. XII, 503. 797. 874.; et Heynium temere dubitasse, num epici quoque poëtae hunc morem secuti fuerint, iam Nobbius docuit de metris Catulli II. p. 21. Ceterum Wagn., Cod. Medic. auctoritatem secutus, in eiusmodi locis nusquam apostrophum addidit, quem nos cum recentiss, editt, secuti sumus. Vid. adnot. eius ad VI, 780. — Servandi verbum Heyn. recte accipit de iis, quibus tenemur, obnoxii sumus, ut Graec. quiatteir pro exeir (Serv. comparat infra VII, 3., Thiel. autem Hor. Ep. I, 10, 6. tu nichum servas, qui uterque locus minus huc quadrat); connubium autem (vid. ad Aen. I, 77.) per euphemismum dictum, non enim uxoris, sed pellicis, concubinae loco Neoptolemo fuerat captiva Andromache. (Vid. etiam adnott. ad I, 73.) Ceterum in toto h. l. temere haerere Heynium, iam supra vidimus ad v. 297. Wagn. difficultatem, quam Heyn, his verbis inesse putat, aliter tollere studet, ac Weichertus l. supra l., sed meo quidem sensu non felicius. Non enim hanc veram interrogationem esse statuit, sed potius doloris significationem, iam per Interiect. heu v. 317. indicati, sed in recentiss. edit. mutata sententia locum recte sic explicat: "esne adhuc coniux [i. e. pellex] Pyrrhi, deterrimi hostis. tu, cui olim gloriari licebat coniugio Hectoris?" Nimirum, quamquam fama

**320** 

325

Deiecit voltum et demissa voce locuta est:
"O felix una ante alias Priameia virgo,
Hostilem ad tumulum Troiae sub moenibus altis
Iussa mori, quae sortitus non pertulit ullos
Nec victoris heri tetigit captiva cubile!
Nos patria incensa diversa per aequora vectae
Stirpis Achilleae fastus iuvenemque superbum

quidem audiverat Aeneas, Andromachen Heleno cessisse (v. 294 sq.), hoc tamen ei tam incredibile visum est, ut timide audeat haec quaerere, quae ab Andromache negatum iri sperat. Steinmetz. Progr. laud. p. 16. locum paulo artificiosius sic interpretatur, ,,ut Aeneas quaerat, num illa vidua servet coniugium Hectoris, an in Pyrrhi matrimonium venerit ac servitutem et in verbo servas zeugma sit maiori ex parte ad Hectoris connubium pertinens." Peerlk. denique locum sic vult constitui: - - fortuna revisit Hectoris Andromachen? Pyrrhin' connubia servam? hac explicatione adiecta: ,,Quae sors digna tibi post mortem Hectoris evenit? Verumne est, quod narratur, nam vix credere potui, servaene obtigit coniugium Pyrrhi? - - Proprie dici non potest: connubia revisunt servam. Sed ex fortuna revisit facile derivatur notio felicis eventus, spectati in connubio servae cum hero." — 320 sqq. Bene Heyn. adnotat, Andromachen, matronam castam et pudicam et viri defuncti amantissimam, non nisi per ambages respondere dedecusque suum tecte modo indicare et Polyxenae commemorationem, quam, cum servitutem morte anteverterit, se feliciorem praedicet, aptissime praemittere iis, quae de se captiva a victore in amplexus ducta narratura sit. Polyxenae autem, pulcherrimae Priami ex Hecuba filiae, adspectu Achilles Priamo Hectoris corpus reddens ita commotus esse fertur, ut Troianis pacem promitteret, si illam in matrimonium acciperet; qua de re cum Troianis agens a Paride interfectus est. Quare cum Troia deleta Achillis umbra e sepulcro suam praedae partem posceret, Graeci Calchante suasore Polyxenam, quam captivam secum adducturi erant, in Achillis tumulo mactarunt. Cf. Apollod. III, 12, 5. ibique Heyn. p. 303. Eurip. Hec. 35 sqq. Tzetz. ad Lycophr. 322. Ovid. Met. XIII, 439 sqq. Hygin. f. 110. Secundum Eurip. et Ovid. tamen non in Troiano agro, sed in Thraciae litore hoc factum. Peerlk., quae est Viri doct. audacia, post hunc versum collocari suadet versum 348. sic mutatum: Singultim, et lacrimas verba inter singula fundit. — 321 sqq. Heyn. similem locum conferri iubet, quem supra II, 785 sqq. legimus. — O felix etc., Duplex felicitas, quod et virgo et in patria meruerit interire." Serv, - una ante alias, ut ap. Liv. I, 9, 12. unam longe ante alias specie ac pulchritudine insignem - raptam ferunt. Cf. quae supra ad I, 347. adnotavimus, et similem locum I, 15. — 322. Troiac sub moenibus altis. Cf. locus simillimus I, 94 sqq. "Troianae reginae tam usitatum est altos Troiae muros cogitare, ut memoret etiam in re. quae post dirutam Troiam facta est." Gossr. — Verba Iussa mori legimus etiam in Anth. Lat. I, 172, 130. — 323. quae sortitus non pertulit; quae non sorte hosti alicui victori assignata est concubina. Sortitio enim captivarum in praedae distributione post Troiam expugnatam facta; de qua Heyn. in Exc. XI. ad h. l. adire nos iubet Eurip. Troad. 235 sqq. Quint. Cal. XIV, 382 sqq. Tab. Iliac. n. 111 sqq. Fabrett. p. 378. Pausan. X, 25. 26. et Iacobs. ad Posthom. 498. - non pertulit -- nec tetigit. De his Indicativis vid. adnott. ad II, 346. Heyn. cum verbis tetigit cubile comparat Homericum illud λέχος αντιόωσαν II. I, 31., et fortunam captivarum plerumque ab hac tristi necessitate designari memorat. Cf. etiam Val. Fl. II, 345. dominae sanctum tetigisse cubilc. — victoris heri. Vid. ad Ecl. VIII, 13. Ribbeck cum Med. et fragm. Vat. eri scripsit. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 433. (et Ribbeck. Proleg. p. 422.) — 325 sqq. Cf. Eurip. Androm. 109 sqq. — patria, i. e. urbe patria, Ilio. Cf. V, 624. patriae sub mocuibus. — diversa per aequora. Vid. supra ad v. 4. Sic iam I, 376. legimus diversa per acquora vectos. - 326. Stirpis Achilleae, filii Achillis (quod cum magno dolore dictum esse Serv. memorat, quia ab Achille Hector occisus sit), fastus - - tulimus.

Servitio enixae tulimus; qui deinde secutus Ledacam Hermionen Lacedaemoniosque hymenaeos Me famulo famulamque Heleno transmisit habendam. Ast illum creptae magno inflammatus amore Coniugis et scelerum Furiis agitatus Orestes

330

Thiel. confert Tibull. III, 4, 74. ferre recusas Immitem dominam coniugiumque ferum. Eandem fere sententiam Senec. Octav. 105. sic exprimit: poena nam gravior nece est Videre tumidos et truces Vultus tyranni iungere atque hosti oscula. — 327. Servitio enixae Nonius p. 391, 3. et 279, 10. aliique male explicant: labore exercitae, quare etiam Voss. convertit: uns anstrengend zum Schwendienst; lahn. autem, coll. adnot. ad Aen. III, 609., paulo artificiosius interpretatur: "tulimus fastum superbiamque Pyrrhi, semper enitentes, ut servitio exiremus: herausstrebend aus der Sclavendienst." Immo vulgari signif. de partu accipiendum est enitendi vocabulam; constat enim Andromachen servam Neoptolemo Molossum, secundum Pausan. I, 11. autem tres adeo filios, Molossum, Pileum s. Pielum et Pergamum, peperisse, neque adsentiri possum Iahnio partus commemorationem in tali sententia ineptam iudicanti, et vocem enixa sic simpliciter scriptam de partu intelligi non posse. Cf. enim Schol. Statii Theb. V, 464.: "enitor, pario. Unde enizae dicuntur. quae generant." Tac. Ann. V, 1. Ne spatio quidem ad enitendum dato etc. Plerumque sane partum, fetum, vel tale quid addi solet. Omnes recentiores editores mecum consentiunt. - secutus. Vid. ad Ecl. II, 64. - 328. Ledaeam, Ledae neptem, Menelai et Helenac filiam, Hermionen, a Menelao Pyrrho desponsam, postea Pyrrho occiso Orestes, cui iam antea a Tyndareo avo Ledaque avia destinata fuerat, sibi vindicavit. Cf. Eurip. Androm. 1244. Paus. I, 33. Hygin. f. 123. Ovid. Her. VIII. cett. et Heynii Exc. XII. ad h. l. — hymenaeos. Vid. ad Aen. I, 651. — 329. De ipsa re vid. Eur. Androm. 1247 sqq. — Me famulo famulamque H. t. h. Male coni. Heins. Me famulo famulam Heleno; quem hiatum hoc versus loco ab epico carmine plane alienum esse docet Wagn., hunc versum, in quo tamquam ingrato ctiam Heyn, sine causa haesit, optime defendens, simulque reficiens duram Wunderl, rationem, qui verba sic coniungenda putat: qui secutus (est) Hermionen et (que) transmisit, ut Part. que tertio vocabulo adnexa sit. quemadmodum secundo infra v. 380. (ubi famen vid. adnott.) et Tibull. I. 10, 51. Rusticus e lucoque rehit (qua de re vid. adnott. ad Geo. IV, 22.). Wagn. enim Qu. Virg. XXXIV, 2. copulam hic ea ratione capiendam esse docet, de qua vid. adnott. ad Geo. I. 142., et quae eo fere redit, ut me famulo famulamque idem sit quod: famulo me dedit, et quidem, et insuper me ipsam famulam. Comparat enim Vir doct. Aen. VII, 707. V, 447. et similes locos. Cf. idem ad Eleg. ad Messal. p. 57. Quare non opus est coniectura Peerlkampii, qui, respiciens verba servitio enicae, suspicatur Vergilium scripsisse Me famulo subolemque, coll. Pausan. Cor. 23., qui narret Helenum Επιτροπεύσαι του Πύβφου παίδας, συνοιχούντα Ανδρομάχη etc. Ceterum cf. Aen. I, 664. V, 569. X, 600. similesque locos et quae supra ad v. 159. adnotavimus. — transmisit, herili voluntate, non lege coniugii; quare etiam habendam, i. e. possidendam; de quo usu verbi passivi haberi cf. Kritz. ad Sall. Cat. 1, 4. — 330. ereptae coniugis, i. e. ereptae sponsae, quam coniugem suam fore frustra speraverat, quae ei erepta crat, ita ut coniux fieri non posset. Cf. IX, 183. Ovid. Met. V. 10. Tibull. III, 2, 4. et adnott. ad Ecl. VIII, 18. -- Pro inflammatus Ribbeck., ex fragm. Vat., (Pal.?) et Gud., in quo tamen syllaba in superscripta est, recepit lectionem flammatus; ut infra IV, 54. edidit flammavit; et Conington, qui eum sequitur, flammatus poëticum, inflammatus prosaicum esse censet. - 331. scelerum Furiae, quae sceleratos persequuntur. Ita apud Lucan. II, 80. Furiae Terribiles deue scelerum nominantur. De Clytaemnestrae autem matris caede cogitandum esse, in promptu est; ut Plur. scelerum pro Sing. sceleris positus sit. — agitatus. Vid. IV, 471. ubi scaenis agitatus Orestes. Verba Furiis agitatus Orestes repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 294., Duplex igitur causa affertur, quae Oresten, ut

Excipit incautum patriasque obtruncat ad aras. Morte Neoptolemi regnorum reddita cessit Pars Heleno, qui Chaonios cognomine campos Chaoniamque omnem Troiano a Chaone dixit

335

Pyrrhum occideret, impulerit, angor conscientiae propter matris caedem et ira ob ereptam sibi a Pyrrho sponsam, in quam rem Henry (Tw. years III. p. 22. et Philol. XI. p. 629.) conferri jubet Auson. Epitaph. heroum IX. Impius ante arus quem fraude peremit Orestes. Quid mirum? caesa iam genetrice furens. — 332. Excipit, verbum proprium de bestiis, quae ex insidiis excipiuntur (abfangen). Cf. Ecl. III, 18. Aen. I, 276. VI, 173. et IX, 763. (ubi vid. Thiel.) Heins. et Drakenb. ad Sil. XIII, 135. Intpp. ad Phaedr. I, 11, 6. Ad homines translatum, pro: imprudentem aliquem opprimere, legitur etiam infra VI, 173., ap. Cels. in praef. p. 12. Almel. viatorem a latronibus exceptum vulnerari, alibi. — incautum. Vid. supra I, 350. Erat autem incautus, quia domi suae (patrias ad aras) tutum se putabat. (Vid. Henry in Philol. 1. 1., qui comparat Sallust. Catil. 28. domi suas imparatum (Ciceronem) confodere. — patrias ad aras, Delphis ad aram Achilli patri, tamquam heroi, ab ipso Neoptolemo exstructam. Vid. Pind. Nem. VII, 53 sqq. Eurip. Androm. 1117 sqq. et Heynii Exc. XII. ad h. l. Singulari autem cum vi haec verba adiicuntur, cum alias arae perfugia sint miserorum. Cf. Cic. Verr. II, 3, 8. V, 48, 126. etc. In Anth. l. l. v. 297. haec verba sic mutata repetuntur: patris obtruncat ad aras. Vid. etiam supra II, 663. — 333. regnorum pars, scil. Epirus, quam Neoptolemus Phthiae, regno patrio, adiunxerat. Cf. Iustin. XVII, 3. cum Strab. VII. p. 326. et Pind. Nem. IV, 82. - reddita Serv. pro simplici data positum censet, laudans Ennii fragm. ex Annal. (I. fr. 41. p. 11. Vahlen.) ut Ilia reddita nuptum. Sed nusquam compositum verbum reddere prorsus idem est, quod simplex dare; immo et hic significat dare ea, quae alicui debentur, aut aliquo modo ad eum, cui dantur, pertinent. Poterat enim Helenus, ipse regis filius, iure quodam suo exspectare, ut sibi, qui tam diu in servitute fuisset, domino e medio sublato, pars certe eius regni obtingeret. Cf. autem praeter notissimum illud reddere alicui epistolam v. c. Hor. Od. 1, 2, 17. Ergo obligatam redde Iovi dapem et similes locos. Aliter tamen Ladew. haec non Heleni, sed Epiri ratione habita dici putat, ut sensus sit: Epirus post Neoptolemi mortem non libera facta, sed rursus regi subjecta est. Wagnero et Coningtoni (qui tamen etiam meam explicationem non improbabilem dicit) reddita simpliciter est i. q. ad alium translata. Temerāria igitur Peerlkampii coniectura tertia cessit Pars Heleno. Ceterum vid. supra ad v. 297. - 334. qui Chaonios etc. Chaones, a Pelasgis originem ducentes, multo antiquiores erant Heleno et Chaone; sed poëta nullam facile occasionem dimittit, ubi nominum aliqua similitudine uti potest ad Troianorum gloriam, tamquam per omnem orbem terrarum divulgatam, celebrandam. Miror Wagnerum a Servio inductum esse, ut in recentiss. edit. scriberet Campos, ac si sententia hacc esset: "qui Campi antea dicti sunt, cognominavit Chaonios s. Chaonas". Servius enim haec adnotat: "Epirum campos non habere omnibus notum est; sed constat (?) ibi olim regem nomine Campum fuisse eiusque posteros Campylidas dictos. Alii filiam Campi Cestriam ab Heleno ductam uxorem (tradunt) et de nomine soceri Campos, de nomine Chaonis Chaonas dixisse "Sed ubi praeterea huius Campi, horum Camporum ullum apud veteres scriptores vestigium? Quod autem ad Epiri campos attinet, Ladew. in Append. p. 244. apte comparat Crustiminos campos ap. Livium Il. 64, 3., quamvis eodem teste V, 37, 7. Crustumini regio montuosa sit, atque a Vergilio ipso adeo rupem e mari prominentem campum dici memorat. Chaon autem secundum Servium aut frater aut amicus Heleni fuit, qui peste exorta ultro pro amico morti se obtulerit, ut Helenus memoriam amici pro se mortui hac ratione ad posteros propagare vellet. Peerlk., coniecturam suam modo commemoratam spectans, locum sic explicat: "Tertia pars cessit Heleno: quam partem campos Chaonios et omnino totam suam rePergamaque Iliacamque iugis hanc addidit arcem. Sed tibi qui cursum venti, quae fata dedere? Aut quisnam ignarum nostris deus adpulit oris? Quid puer Ascanius? superatne? et vescitur aura, Quae tibi iam Troia \* \* \* \*

340

gionem, in qua rari campi, Chaoniam appellavit." Ceterum de Chaonia, quae proprie ea tantum erat pars orae occidentalis Epiroticae, quae maxime ad septemtriones vergebat, cf. librum meum geogr. III. p. 878. — 836. Pergama Iliacamque arcem per epexegesin illam, de qua ad Aen. I, 569. diximus. — addidit, imposuit montis iugo arcem, cui Pergami nomen dedit. Cf. VI, 774. imponent montibus arces. — 337. qui cursum venti, quae fata dedere. Burm. temere haeret in h. l. et, cum Andromache satis scire debeat, qui venti ex Troade in Epirum ferant, vel qui cursum huc venti vel quo cursum venti, quo fata ded. coniecit; quas coniecturas recte sprevit Heyn. (quem prius cum Wagn. secutus sum), h. l. sic interpretatus: quo casu ad has terras accessistis? num tempestate, an fato, an deorum numine factum est? Cf. quae de hoc usu Pronominis interrogativi praeter Wagn. ad Aen. I, 8. et in Ep. ad Groebel. p. 23. disputarunt Langius in Verm. Schr. p. 92 sqq. et Dietrich. Quaest. crit. de quibusd. Cic. Il. Friberg. 1851. p. 11. a Dietschio l. l. p. 24. laud.; qui tamen num etiam quisnam ita a quoquam dictum sit, non temere videtur dubitare, et cum futa et deus sibi opponantur, recte contendit, fata hic non esse aeternas necessitatis leges ipsas, sed res iis evenientes; quare locum cum eo nunc sic explico: "Unde et per quem rerum ordinem venisti, aut quis deus te nostris appulit oris? Scilicet quoniam res tam improvisa, tam laeta, tam fausta non sine singulari dei alicuius ope accidit, hoc quasi se corrigens subiicit?" Cf. etiam Servius ad h. l. et Aen. VI, 532. Pelagine venis erroribus actus, an monitu divom? — 338. ignarum sut huius regionis, orae, aut nostrûm: cum nihil de nobis hic commorantibus novisses. Illud simplicius et probabilius. — nostris deus adpulit oris. Cf. infra v. 715. vestris dous adpulit oris. — 339. Quid puer Ascanius? "Haec affectus mulichris plena et Andromaches ingenio consentanea. De Ascanio sollicita est ex tacita Astyanactis sui [crudeliter caesi et illi acquaevi] memoria. Cf. infra v. 489 sq." Heyn. Quod attinet ad simplex Quid, scil. agit, cf. Geo. III, 258. Quid invenis? ibid. v. 264. Quid lynces? Hor. Epist. I, 2, 10. Quid Paris? etc. — superatne? Vid. ad Ecl. 1X, 27 et Aen. II, 597. 643. Videtur autem Andromache ex vultu et gestu aliquo Aeneae concludere, Ascanium adhuc in vivis esse, quae statim pergit ad alteram quaestionem de Creusae sorte. Voss. quidem in Progr. Crucen. p. 3 sq. contendit, verba superutue et rescitur aura non posse disiungi, ideoque hacc omnia ad Ascanium pertinere et v. 340. servandam esse lectionem Quem; sed etiam Ribbeck., qui putat, quaedam hic excidisse, vel potius poëtam locum imperfectum relictum aliquando uno alterove versu addito supplere voluisse, nobiscum faciens adnotat: "De Creusae vita quaerit Andromache, cui aliquo modo statim responsum esse necesse est propter v. 341." (Cf. eius Proleg. p. 70 sqq.) — et vescitur aura. Cf. adnott. ad Acn. I, 546. Multi Codd. exhibent auras, quam (post Broukh. ad Tibull. II, 5, 63.) veram scripturam censet Iahn., alteram fortasse ex I, 546. huc translatam putans. Sed cum vesci apud Vergilium alibi nusquam quartum Casum adsciscat, litera s autem ex ultimo superioris versus vocabulo adhaerere potuerit, Wagn. vulgatam lect. recte defendit, quam etiam posteriores editores omnes servarunt. Peerlk. hunc versum cum quatuor sequentibus (quos Haupt. quoque uncis inclusit atque etiam Goss., exceptis modo primis verbis Quid puer Ascanius? ab alia manu adiectos suspicatur) spurios censet, hac causa satis levi adiecta: "Non decebat Andromachen quaerere, viverentne Ascanius et Creusa, ne, si mortui essent dolorem Aeneae suscitaret. Exspectare debebat, quod ipse Aeneas ista exponeret." — Versum 340. optimi Codd. imperfectum relinquunt, quod ipsum iam docet, eum non ab interpolatore aliquo esse profectum; alii autem varia Ecqua tamen puero est amissae cura parentis? Ecquid in antiquam virtutem animosque virilis Et pater Aeneas et avunculus excitat Hector?"

ratione explent: Quem tibi iam Troia peperit fumante (vel florente) Creusa, Quem t. i. Tr. obsessa est (vel est obsessa) enixa Cr., Quem t. i. Troia natum fumante reliqui. Heyn. (qui etiam sequentem versum damnat, qua ratione huic loco optime succurri Iahn. quoque censet) et Weichert. de verss. iniur. suspp. p. 80 sqq. eum spurium censent, Wagn. autem strenue defendit; cum eo reiecto Part. tamen v. 341. non habeat quo referatur, neque verisimile sit, Creusam silentio praeteriri ab Andromache de Ascanio sollicite quaerente, de illius autem fato nondum per Aeneam certiore facta. Quare pro vulg. Quem tibi ex uno Cod. Menag. II. recepit lectionem Quae tibi (quam tamen Ribbeckio teste etiam ipse Med. exhibet) et mutata distinctione omnem locum ita constituit, ut supra typis descriptum vides. Censet autem Vir doct., poëtam, ne legentes ex earundem rerum iterata narratione fastidium caperent, Andromachen tale quid dicentem introduxisse, quod Aeneas aliqua doloris significatione exciperet, unde illa coniicere posset, Creusam iam e vita discessisse; ideoque versum interrupisse, cuius plena suisque numeris absoluta sententia fortasse Vergilio ipsi haec aliquando retractaturo nondum clare obversaretur. Quae Wagneri opinio mihi satis probabilis videtur, cum quae supra de Codd. adnotavimus, hunc versum ab ipso Vergilio imperfectum esse relictum, satis superque demonstrent. Si autem sumimus, Andromachen addere voluisse haec fere verba: (Quae t. i. Trois) exeunti vel (Trois) capta, ardente, fumante fato erepta esse fertur, sed ex Aeneae vultu et gestu aliquo dolorem significante intelligere, non opus esse, ut interrogatione sua ad finem perducta hunc dolorem augeat, hic versus neque superioribus verbis vescitur aura, neque sequentibus amissae parentis adversatur; si autem cum Steinmetzio p. 16. cogitatione addere velis est fumante erepta Creusa, tum sane non perspicio, quoniodo haec cum superioribus illis verbis conciliari possint. Ceterum, quae modo disputavinus, non excludunt opinionem, Vergilium hunc versum aliquando suppleturum fuisse. Süpfi., nihil omnino adnotans, retinuit vulgarem lectionem Superatne et vescitur aura? Quem tibi iam Troia quam etiam Ladew. (qui tamen in recentissima edit. ad lectionem Quae rediit), Bryce et Conington servarunt. — Versus 341. αὐθεντίαν iam Weichert. l. l. p. 82 sq. contra Heynium bene defendit. Cf. etiam, quae Wagn. in Phil. Suppl. I. p. 338. et contra Ladew. (qui prius v. 340. et 341. obelos adposuerat, postea tamen deletos) et contra Hauptium disputat. Andromache, quae ex ipso vultu et gestu Aeneae famam de Creusae morte veram esse intellexit, illico adiungit illam quaestionem, quomodo Ascanius matris iacturam ferat. Servius parentis male accipit de patria. - Ecqua pro ecquae legimus etiam ap. Ter. Eun. III, 3, 15. Cic. Rosc. Am. 33, 92. Verr. I, 24, 63. II, 48, 120. Cf. Zumpt. ad Cic. Verr. IV, 11, 25, et Neue Formenl. II. p. 174. tamen, quamquam puer morte eam amisit, pueri autem parentum amissorum plerumque cito obliviscuntur. (Cf. etiam Voss. et Steinmetz. II. II.) — cur a idem fere quod desiderium; num puer saepe cum dolore recordatur matrem amissam? — 342. 343. "Generosi versus, ex communi illa sententia, ut, qui magni viri filium se esse meminerit, plus ad virtutem incitamenti habeat." Heyn. — antiqua virtus nominatur tamquam genti ab antiquissimis temporibus propria. Constat vero etiam, veteres omnino loqui de antiqua virtute, ficle, religione omninoque de candidioribus et simplicioribus antiquiorum hominum moribus. Cf. Lambin. ad Hor. Sat. II, 7, 23. Ruhnk. ad Ter. Ad. III, 3, 88. Matth ad Cic. pr. Rosc. Am. 9, 26. Müller. ad Cic. pr. Sest. 3, 6. alii. Thiel. conferri inbet similes locos Hom. Il. VI, 476 sqq. Ovid. ex Pont. II, 8, 31. Val. Flacc. I, 243. alios. — animos viriles. Cf. IX, 311. (Ascanius) ante annos animumque gerens curamque virilem. — 343. avunculus Hector; Creusa enim, Ascanii mater, secundum Apollod. III, 12, 5. soror erat Hectoris; qui locus Apollodori et Heynium et Peerlkampium temere in voc. avunculus haerentes videtur fugisse. Praeterea cf. Weytinghius ad Hom. II. Epit. 985. p. 297. (ab Ungero de Valg. Rufo p. 391. laud.) Ceterum hic vs. 343. iteratur

Talia fundebat lacrimans longosque ciebat Incassum fietus, cum sese a moenibus heros Priamides multis Helenus comitantibus adfert Adgnoscitque suos laetusque ad limina ducit Et multum lacrimas verba inter singula fundit. Procedo et parvam Troiam simulataque magnis Pergama et arentem Xanthi cognomine rivum Adgnosco Scaeaeque amplector limina portae. Nec non et Teucri socia simul urbe fruuntur.

345

350

infra XII, 140. in loco buic simillimo. – 344. Talia fundebat. CL V. 234. 552. VI. 55. VIII, 554. cett. Ita etiam pedestris orationis acriptores. Cf. Cic. Or. III. 50, 194. Tusc. I. 26, 64. Liv. VII. 2. 5. cett. — cichat fletus, i. e. edebat. Cf. Geo. III. 517. Aen. VI. 468. Catull. LXIV, 131. etc. Ciere enim cuius altera forma est cire, Graec. ziveir, proprie est movere, excitare. Cf. etiam quae supra ad v. 68. adnotavimus. — 845. incassum. Vid. ad Geo. I. 357. et III, 100. — cum etc. De lac ratione res temporis decursu se excipientes connectendi vid. supra ad v. 135. — a moenibus, via ex urbe ad litus ducente. — 346. sese effert. Vid. supra ad v. 310. - Aliquot Codd. verba sic collocant: Prismides Helenus multis, qui ordo tamquam simplicior Heynio comparanti supra v. 295. praeserendus videtur. Sed recte docet Wagn., alian huius atque illius loci esse rationem; hic enim, cum keros Priamides scriptum sit, nomen Heleni tantum per appositionem adiungi, ideoque bese latere inter verba multis et comitantibus. Apte autem Servius haec adsetat: "Et bene verba Heleno post Andromacham non dedit, ne frigeret; sicut V, 41. Acestae." - 347. Adgnoscit. Vid. ad II, 423. - suos, pepalares, Troianos. — 348. multum saepe adverbialiter poni, velut multum differre, multum folli cett., res est notissima; hic tamen locus ab aliis id genus eo differt, quod Substantivo adiunctum videtur Adverbium pro multur lacrimas; sed lacrimas fundere nihil aliud esse quam lacrimare, ideoque recte Adverbium addi potuisse, iam Wagn. vidit. Eadem ratione Caes. B. G. IV. 1. neque multum frumento virunt; neque alienus est locus Properti II, 20, (III, 13,) 7. Nec tantum Niobe - - lacrimas depluit. Iahn. conferri iubet Hevneckii Animadvv. ad Iuvenal. p. 105. et Interpp. ad Ovid. Met. III, 149. Quare sine iusta causa Heins. et Voss. multum lacrimet (pro lacrimarum) ediderunt, et Wakef, temere conjecit Et vultum lacrimi - - fundit. Lacrimat autem Helenus vel in reperti Aeneae lactitia, cuiu adventus simul praeterita Troianorum fata omnia ei in mentem revocet. Wagn. de lactitiae lacrimis cogitat coll. Livio XXVII, 17, 16. gandio lacrimans, Ladew. vero de doloris lacrimis suorum sermonibus expressis, et Ribbeck has lacrimas cum laetitia omnino conciliari non posse falso indicas versum 348. (quem pro dittographia versus 344. habet) ab initio fortasse sic scriptum sumit: Haec multum lacrimans - - - fundit; et sane Pal. paucique alii ('odd. exhibent Particip. lacrimans, quod non mirum. (Cf. Ribbeckii Proleg. 72 sq.) Sed vide Kappes. III. p. 12 sqq. de hoc loco verissime disputantem, qui de fletu maerente (Thränen der Wehmuth) cogitat et comparat Hom. Od. XVI, 15-22., ubi lactitia pariter cum lacrimis et lamentis coniuncta sit. Peerlkampii coniecturam iam supra ad v. 320 commemoravimus. - 349. parvam Troiam simulataque Pergama. Vid. supra ad v. 302. et infra IV, 512. latices simulati fontis Averni. Ovid. Met. XIII, 721. simulata Troia etc. Quod autem attinet ad Dativum, Conington confert Cic. Att. IX, 8. Minervam simulatam Mentori. - 350. Haupt. et Ribbeck. rivom. -- 351. amplector. In patriam redeuntes amplecti et exosculari solent postes et limina. Cf. interpp. ad Val. Fl. I, 676. patriaeque amplectere limina portae et Senec. Agam. 392 aqq. Vid. etiam supra II, 490. --- 352. Peerlk. et Gossr. vss. 352-355. sparios censent, et ille quidem ,,quod rei ipsius imago sit turbida, orațio autem languida nec satis Latina"; hic autem quod omnia h. l. narrata "nimis Illos porticibus rex accipiebat in amplis; Aulai medio libabant pocula Bacchi Impositis auro dapibus paterasque tenebant. Iamque dies alterque dies processit et aurae

**3**55

sint neque cum parva Troia congruant"; pariterque iam Bryantus certe de vss. 353-55. auserta dubitaverat; contra quem. Heyn. et Weichert 1. 1. p. 84. hunc locum recte defenderunt. — urbe fruuntur, gaudent, se in urbem hospitalem a popularibus esse receptos. — 353. porticibus, haud dubie atrii. Vid. ad v. 254. et cf. II, 528. (ibique adnott.) XII, 474 sqq. et Lersch. Ant. Verg. §. 72. p. 225. — accipiebat. Vid. supra ad v. 210. Hic i. q. convivio excipere. Cf. Hor. Sat. II, 8, 67. ut ego accipiar laute, Ter. Eun. V, 8, 52. Accipit hominem nemo melius prorsus neque pro-licius etc. — 354. Aulai medio. Servius adnotat: "Aula proprie dicitur, quae concluditur porticibus quatuor, unde superius porticibus dixit. Becker autem (Gallus II. p. 171. et 173. ed. 2.) docet, Vergilium hic suae aetatis morem secutum et aulam pro atrio positam esse, ut etiam ap. Hor. Epist. I, 1, 87. coll. Lerschio Ant. Verg. §. 72. (p. 226.), Hertzbergio de diis Rom. patriis p. 67. aliisque. In atrio enim Romani clientes et hospites accipere solebant. Alibi etiam Vergilius atrium Romanorum et สมังกับ Graecorum videtur confudisse; nam Romana domus non habebat aulam, Graecorum vero αὐλη (nisi cum pro αλθούση ponitur) non erat porticibus ornata. De archaismo aulai (qui redit VI, 747. VII, 464. et IX, 26.) cf. Prisc. VII, 2, 3. p. 728. Charis. p. 7. P. s. p. 9. Lind. Probus p. 1438. P. s. p. 99. Lind. Claud. Sacerd. I. p. 26. Endl. Voss. Aristarch. IV, 3. Ruddim. I. p. 47. Schneider. Gr. Lat. II, 1. p. 22. Bentl. ad Ter. Heaut. III, 2, 4. Osann. Anall. critt. p. 108. Planck. ad Ennii Med. p. 76. Lachmann. ad Lucr. I, 29. p. 19. mea ad eund. I, 65. Vahlen. ad Ennium p. 71. Corssen. de pron. I. p. 677 sqq. ed. 2. et Neue Formenl. I. p. 8 sqq. II. p. 16. Ceterum Praepositionem in, quae vulgo additur post Aulai, quamque sane tuentur Priscian. VII, 3. p. 728. Claud. Sacerd. l. l. Vel. Longus p. 2222. et Scaurus p. 2254. P., optimorum Codd. eiusdemque Prisciani I, 50. et XVII, 8. p. 501. et 1039. P. auctoritati cedens cum Wagn. omisi, imprimis cum poëtae Latini elisionem Genitivorum in ai exeuntium perraro admiserint, de qua re Iahn. conferri iubet Nackium in Indice praelectt. in univ. Rhen. per hiemem a. 1830. habendarum. Vid. etiam adnott. ad Geo. III, 237. (Gossr. et Bryce Praepositionem retinuerunt; ceteri recentiores editt. omiserunt). — libabant pocula Bacchi, libabant vinum ex poculis. Cf. adnott. ad Ecl. VII, 28. Sic pateras libare Iovi Aen. VII, 133., fundere pelves ap. Iuven. III, 277., uncta patella vivere ap Pers. IV, 17. et similia. Cf. Oudend. ad Lucan. IV, 199. p. 278. Broukh. ad Tibull. III, 5, 9. p. 333. Wopkens. in Paulin. de vit. Mart. I, 135. p. 540. T. VIII. Misc. Obs. crit. N. T. et qui hos laudat Unger de Valg. Rufo p. 153. — 355. auro, aureis patinis. Cf. adnott. ad Aen. I, 739. — dapibus, quae diis offeruntur. Vid. supra ad v. 301. — paterasque tenebant. Hacc verba, quae Heyn. frigere censet, recte explicat Wund., infra ad IV, 257. docens, ea cohaerere cum libabant, ut sensus sit hic: libabant pateras tenentes; eumque sequitur Wagn., comparans Geo. II, 192. pateris libamus; Kappes vero III. p. 13 sq. exponere studet, hanc sententiam coordinatam, quam dicunt, plus dicere, quam simplex Participium, et repraesentare rem, quasi agatur, non quasi narretur. Non autem necessarium erat, ut inverso ordine scriberetur tenebant pateras et libabant, quod Peerlk. contendit, haerens etiam in aureis patinis, quas a more illius aetatis abhorrere censet. Cf. tamen I. 729. — 356. Iamque dies - processit - -: His vatem adgredior dictis, i. q. iam dies aliquot processerant, - - cum ego adloquor cett.; de qua duas sententias coniungendi ratione vid. adnott. ad Aen. II. extr. et Wagn. Qu. Virg. XXXV, 8. Punctum igitur, quod vulgo est post austro, cum Wagn. in Colon mutavimus. — aurae de vento navigantibus secundo etiam infra v. 530. IV, 417. V, 844. VII, 8. alibi ponuntur; pro vento omnino Geo. III, 193. Aen. XI, Vela vocant tumidoque inflatur carbasus austro:
His vatem adgredior dictis ac talia quaeso:
"Troiugena, interpres divom, qui numina Phoebi,
Qui tripodas, Clarii laurus, qui sidera sentis
Et volucrum linguas et praepetis omina pinnae,
Fare age — namque omnem cursum mihi prospera dixit

360

312. 645. XII, 84. -- 357. vela vocant, invitant, ut vela pandantur. Cf. supra v. 70. Contra infra IV, 417. vocat iam carbasus auras. Ceterum vid. supra v. 70. ibique adnott. et infra v. 454. cursus in altum vela vocat. Cf. etiam Burm. ad Val. Fl. III, 341. — carbasus (plur. carbasa) proprie genus quoddam lini in Hispania Tarraconensi primum inventum (Plin. H. N. XIX, 1, 2.); deinde quodeunque ex eo paratur, vestes lintese, imprimis vela, quae carbasa vocantur v. c. Ovid. Met. VI, 233. Fast. III, 587. Her. VII, 171. Lucan. III, 596. Val. Fl. IV, 422. cett. Vergilius ubique Singulari utitur. Vid. infra IV, 417. et VIII, 34. — auster tumidus dicitur ab effectu: non quia ipse tumet, sed quia vela tumere facit. Eadem ratione apud Ovid. Am. I, 9, 13. tumidi Euri. Heyn. confert Hom. Il. I, 481. Έν δ' ἄνεμος πρησεν μέσων Ιστίον. — 358. adgredior dictis. Cf. IV, 476. VI, 387. Cic. ad Att. XII, 33. Sall. Iug. 46. etc. — Cum v. 359. cf. Hom. Π. VI, 76. Πριαμίδης Ελενος, ολωνοπόλων όχε αριστος. — Troingena. Redit hoc voc. VIII, 117. XII, 626. Vid. etiam Lucr. I, 466. Catull. LXIV, 355. Iuven. I, 100 cett. Sic infra III, 350. Pacuv. ap. Cic. N. D. II, 36, 91. et Stat. Theb. VI, 215. Graingenae. — interpres divom, vates. Cf. IV, 356. X, 175. Senec. Troad. 355. Liv. I, 7. Cic. Phil. XIII, 5, 12. etc. Cf. quae Ladew. de duplici divinationis aut naturalis aut artificiosae genere ad h. l. disputat. — qui - - sentis, qui peritus es harum omnium rerum, quae ad artem vaticinandi pertinent; numen enim (de Plurali hic posito vid. adnott. ad Geo. I, 29.) Phoebi sentit vates, qui afflatu divino concitatus futura praedicit, tripodas, qui tripodi insidens, ut Pythia Delphis, vaticinatur, Clarii laurus, qui oracula edit, sacerdotis instar in luco Apollinis Clarii in specum degressi (cf. Tac. Ann. II, 54.), sidera, qui astrologiae ope futura divinat: quae quidem omnia iure quodam dici possunt a vate sentiri, cum ei vaticinandi facultatem tribuant. Peerlk. confert Silii IV, 120. huic superos sentire monentes Ars fuil, ac penna monstrare futura magistra. - 360. Clarius Apollo vocatur : Claro oppido apud Colophonem in Ionia sito, ubi celeberrimum erat eius templum cum oraculo (vid. Strab. XIV. p. 442. Paus. VII, 3, 1. Mela I, 7, 2. Plin. V, 29, 31.), quod Taciti temporibus (Ann. II, 54.) nondum evanuerat. (De ipso oppido, cuius reliquiae apud vicum Zille inveniuntur. cf. liber meus geogr. II. p. 187.) Sic Apollo Clarius etiam ap. Plin. H. N. II, 103, 106. et Melam I, 17., et deus Clarius ap. Ovid. A. A. II, 80. Met. XI, 413. Fast. I, 20. alibi. — laurus autem ex Med. a m. pr., Pal aliisque antiquis libris, item ex Charisio I. p. 9. et IV. p. 250., Diomede p. 439. et Donato de Schem. p. 1773. cum Wund., Iahn. et Wagn. recepi pro vulg. lauros. Vid. adnott. ad Ecl. VI, 83 Secuti sunt omnes posteriores editores. — sidera sentis, qui scis, quid ca, fatorum conscia, portendant. Cf. infra IV, 519. et X, 175 sq. Sequitur autem in his poets suae aetatis mores; nam ab Homeri temporibus astrologia aliena est. Heya. hanc vocem ad diognusia referendam putat, ut sidera coelum et aërem significent. — ,, V. 361. ad auguria cum ex oscinibus tum ex praepetibus. h. e. avium cantu et volatu, spectant. Cf. infra X, 175 - 177." Heya -Lingua avium redit X. 177. Sic Phaedr. I, 23, 5. de canis lingua loquitur. pinna (vid. ad Geo. I, 398.) pro ala, ala autem (instrumentum pro re) pro volatu. Pinnue pracpetes etiam infra VI, 15. et in antiqui poetae fragm. ap. Cic. Div. I. 47, 106 leguntur, ut apud Plin. H. N. VII. praef. §. 1. praepetes volatus. Auspicibus autem praepetes aves erant prosperse, ut adversae inferae s. inhibrae vocabantur. Cf. Gellius VI, 6. Festus v. praepetes aves p. 129. Lindem. et Serv. ad h. l. -- 362. Fare age (reliquis verbis ex II, 149. additis) legimus etiam in Anth. Lat. I, 178, 320. Ceterum vid. ad Aen. I, 627. -- omnem cursum, qui superest. Ribbeck. ex Rom.

367

Religio et cuncti suaserunt numine divi Italiam petere et terras temptare repostas; Sola novum dictuque nefas Harpyia Celaeno Prodigium canit et tristes denuntiat iras Obscenamque famem — quae prima pericula vito? Quidve sequens tantos possim superare labores?"

365

et Gud. a m. pr. recepit lectionem omnis, hoc Servii scholio adjecto: ,,Hypallage est: nam non omnem cursum prospera dixit religio, sed omnis religio dixit prosperum cursum; atque etiam Ladew. omnis praeferret, nisi sequeretur prospera, quod sane videtur admonere, ut plurimorum Codd. lectionem fueamur — prospera religio, auspicia et oracula, quae prospera nuntiant. Religio enim, quod voc. proprie de ritibus sacris dicitur, deinde etiam omnia ea significat, quae ad res sacras pertinent et cum sacris fiunt, ideoque etiam oracula et vaticinia; quare ap. Cic. ad Div. I, 1. aliquoties de religione librorum Sibyllinorum sermo est. Conington confert Phaedr. IV, 11, 4. Repente vocem sancta misit religio. Cum epitheto prospera cf. supra v. 246. infelix vates. — 363. cuncti divi hyperbolice dictum, nam ad solos Penates (v. 147 sqq.) referri potest. — numine, vulgo pro oraculo positum habetur; sed cum dii oraculis non suadeant, sed iubeant, potius cum Dietschio Theol. Verg. p. 5. interpretor: potentia sua, quam ex rebus, quae mihi acciderunt, sensi, suaserunt divi, ut oraculis obedientiam praestarem. Cf. etiam adnott. ad Aen. I, 8. — 364. temptare. Vid. ad Ecl IV, 32. Geo. I, 207. Aen. II, 38. Sic limen temptare ap. Tibull. I, 2, 17., portam tempt. ap. Val. Fl. I, 835., omnia (sc. varias terras) tempt. ap. Catull. XI, 14. etc. — terras repostas, remotas. Sic infra VI, 59. gentes penitus repostae. Sil. III, 325. populi reposti cett. De forma syncopata repostus vid. ad Geo. III, 527. — 365. Verba Sola, novum dictu, hinc repetuntur in Anth. Lat. I, 14, 12. Haupt. et Ribbeck. novom. — dictu nefas prodigium Wagnero non Latinum videtur, quare verba dictuque nefas a ceteris secludenda et parenthetice accipienda censet. Copulam enim interdum parenthesin incipere docet Qu. Virg. XXXV, 9. Vid. adnott. ad Ecl. IX, 11. Ceterum nefas dictu legitur v. c. ap. Cic. de sen. 5, 13. Quia profecto videtis, nefas esse dictu, miseram fuisse talem senectutem. — 366. prodigium Heyn. explicat per eventum rerum prodigii similem. Dicitur enim hoc vocab. de omnibus rebus miris, monstruosis, ideoque terribilibus. Cf. Cic. Verr. III, 73, 171. Non mihi iam furtum, sed monstrum ac prodigium videbatur. id. Cat. II, 1, 1. Catilinam appellat monstrum atque prodigium. Apud Ovid. Met. XIII, 917. Glaucus, Non ego, inquit, prodigium (i. e. monstrum), non sum fera bellua, et ap. eundem Her. IX, 91. Geryon vocatur prod. triplex. Cf. etiam quae de voc. monstri ad v. 307. adnotavimus. — iras, scil. deorum, i. e. poenas inde repetendas, quas Celaeno Troianis denuntiat pro caede boum Harpyiis dedicatorum et bello ipsis illato. Vid. supra v. 247 sq. — Verba tristes denuntiat iras iterantur in Anth. Lat. I, 178, 126. — 367. Obscenam famem per epexegesin additur, ut significetur, quae poena sit exspectanda; irae famesque igitur est ultio per famem a Troianis exigenda. Cf. Wagn. Qu. Virg. XXXIII, 4. et adnott. ad Geo. I, 498. Aen. I, 27. II, 722. al. Obscena autem fames, fere i. q. supra v. 256. dira fames, etiam apud Oros. II, 4. legitur: Égestas turpis atque obscena fames. Cf. adnott. ad v. 241. et Geo. I, 470. Heyn. haec adnotat: "obscenam famem; quatenus ad ultima redacti etiam ea comedunt, quae nauseam faciunt. Sic obscenus cibus et obscena pastu avis, upupa, ap. Plin. X, 29, 44.;" quae explicatio (similis Servianae: ,,quae homines ad obscena compellit") paullo artificiosior videtur. Rectius Schirach. p. 513. "obscena fames dicitur male auspicata sive potius malo omine praedicta, ut ab Harpyiis." — fare, quae -vito cett. ea ratione sunt expedienda, de qua diximus ad II, 738. Vide etiam VI, 779. Mirum sane primo obtutu, quod sequitur, Quidve - possim sup. lab.; sed different ipsae notiones. Nam pericula multa sibi vitanda esse, hoc certo scit Aeneas, ignorans tantum, quae prima, quae

Hic Helenus caesis primum de more iuvencis Exorat pacem divom vittasque resolvit Sacrati capitis meque ad tua limina, Phoebe, Ipse manu multo suspensum numine ducit Atque haec deinde canit divino ex ore sacerdos: ,,Nate dea, — nam te maioribus ire per altum Auspiciis manifesta fides: sic fata deum rex

370

375

secunda sint etc.: sed dubitat, num ea superare possit. Wagn. haec verba sic accipit: Quidve sequor, ut possim, coll. Aen. I, 706. Wund. minus apte comparat Prop. II. 30. (III. 25.) 27 sqq. -- quid sequens, qua ratione inita, quo usus remedio tanta pericula et mala effugere possim. tantos labores, non solum ...quantos Harpyia praedizerat", ut Serv. explicat, sed omnino quanti cum itinere meo coniuncti sunt. — 369. Hic de tempore, ut I, 725. (ubi vid. adnott.) II, 122. alibi. primum non solum ad verba cuesis invencis, sed ad totam sententiam pertinet. — de more. Vid. supra ad v. 65. — 370. pacem, benevolentiam. Vid. supra ad v. 261. et infra IV, 56. Idem erat v. 144. renia. — vittas resolvit. ficantes vitta s. infula erant induti: iam vero sacro finito resolvitur vitta: sequitur cnim vaticinatio, quae capite non velato et passis crinibus peragenda erat. (Vid. ad VI, 45.) Quare idem facit Cassandra vaticinatura ap. Sen. Again. 692. Cf. ctiani quae ad II, 403. adnotavimus. Conington praeter Aen. VI. 48. subi vid. adnott.) conferri iubet Tibull. II, 5, 66. Ovid. Fast. I, 503. et Aesch. Agam. 1264 sqq. - 371. adtualimina, Phoebe. "Erat igitur templum Apollinis in nova urbe Troia ad exemplum Pergame fani." Heyn. Peerlk., cui hace apostrophe minus grata videtur, coni. nove limina. - 372. Ipsc mann. Vid. ad Geo. III, 395. - multo suspensum numine. Multus Wagn. interpretatur per rehemens, coll. Ovid. Met. XIV, 53. medio cum plurimus orbe Sol erat, et Valcken. ad Eur. Hipp. 443. de eodem usu Graeci voc. πολύς disserente; ut multo numine suspensus sit i. q. vehementer numine suspensus. Cf. I, 411. III, 151. IV, 3. VI, 659. etc. -- numen Heynio recte est "maiestas, vis manifesta dei, que horrorem ac reverentiam facit." -- suspensus, horrore turbatus, percitus ob praesentiam dei. Vid. supra II, 729. IV, 9. cett. Dictsch. Theol. Verg. p. 6., quem etiam Ladew, sequitur, locum recte sic interpretatur: "horret, cum sentit multum numen, magnam dei potentiam, quippe cum ipse dew adsit." - 374 sqq. .. Circes ap. Hom. Od. XII, 37 sqq., fortasse etian Phinei ap. Apollon, II, 311. exemplo Helenum hic fata ac casus navigationis Aeneae praedicere facit. Ipsi autem casus omninoque Aeneae errors ad Ulyssis errores compositi sunt." Heyn. - 374. Hunc locum quem etim repetit Auson, in cent. nupt. 4 sq. ante oculos habuit Ovid. Met. XV, 439 --449. Wagn. (quem prius secuti sumus) parenthesin demum a verbis sic fata incipiens nam aut ad praecedentem Vocativum referendum censet, w prodeat haec sententia: .. Nam te veram esse Deae prolem apparet e maioribus auspiciis", aut locum ita explicandum, ut Helenus statim in principio orationis causam memoret, cur pauca tantum e multis prolaturus sit: cetera enim maiora esse, quam quae mortalis vatis animus capiat et os effari possit; et hanc quidem explicationem praefert alteri, cum eiusmedi inversio orationis Heleni animo vehementer commoto sit aptissima. Hazd. tamen in Tursell. IV. p. 8. huic alteri rationi recte adversatur, sententian illam. ,,cetera maiora csse - - effari possit" aut non inesse in verbis Vergilii, aut male expressam, contra quod nomini deae addatur ratio huis nominis, non absurdum neque languidum esse contendens. Quare nunc cum ceteris editt. praeter Gossr., Haupt. et Ladew. (atque Wagnero iper in minore edit.), parenthesin a Particula causali incipiens locum sic explico: Nate dea, pauca tibi expediam e multis etc.: nam manifestum est te mavigare maioribus auspiciis (i. e. Iove ipso, non minore aliquo deo, auspice), quae felicissimum exitum sperare te iubeant. (Consentiunt nobiscan Dietsch. Theol. Verg. p. 25. Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 113. et Kappes III. p. 15 sq. atque Conington conferri iubet infra XII. 429. Maior

Sortitur volvitque vices, is vertitur ordo — Pauca tibi e multis, quo tutior hospita lustres Acquora et Ausonio possis considere portu, Expediam dictis; prohibent nam cetera Parcae

agit deus atque opera ad maiora reservat. — te maioribus ire au-\*piciis prius sic explicui: quam vulgo hominibus contingere solent, i. e. te a fato ad magnas res destinatum et sub singulari deorum tutela esse. Nunc quomodo locum (cum Wagn. in min. edit.) capiam, modo significavi. Dietsch. autem 1. 1. locum potius cum Heynio sic interpretatur: magnarum rerum et eventuum auspiciis, ut Aeneas maiores ad res quam omnes alii destinatus esse significetur. Simili ratione Henry putat, veteres distinxisse inter minora et naiora fata; quod probare studet loco Lucan. VI, 605 sqq., ubi Erichtho saga ad Pompelum: Si fata minora moveres, Pronum erat etc. idemque discrimen etiam Aen. X, 622 sqq. spectatum atque h. l. etiam ad auspicia translatum suspicatur. Equidem contra putaverim, discrimen illud inter auspicia maiora et minora (de quo cf. Cic. Rep. II, 14, 26. Gellius XIII, 14. Göttling. Gesch. d. Röm. Verf. p. 206 sqq. et Dietsch. 1. 1.) a Lucano perperam ad fata esse translatum, cum alium locum non noverim, ubi maiora et minora fata distinguantur. — ire per altum, ut infra IV, 310. — manifesta fides (ut II, 309.), certum, manifestum est. Fides enim interdum i. q. certum indicium, certa persuasio, certus nuntius. Cf. v. c. Liv. VI, 13, 7. Iustin. IX, 2. extr. id. XIII, 1, 4. Stat. Theb. VII, 577. cett. Vid. Gronov. ad Liv. XXVI, 24, 2. Beneck. ad Iust. 1. 1. Ceterum verba nam te maioribus - - manifesta fides iterantur in Ausonii cent. nupt. 4. — 376. fata sortitur, disponit, ordinat, tamquam sorte ducta quid ex fatis fieri debeat, constituit; nam fatorum non mutandorum quidem, ordinandorum tamen et moderandorum potestatem habnisse Iovem, iam ad Aen I, 39. vidimus; volvit vices, moderatur vicissitudines rerum (cf. adnott. ad Aen. I, 9.); is ordo fatorum vertitur, ita succedunt sibi fata. Ordo fatorum commemoratur etiam V, 707. — 377. Initium huius versus *Pauci tibi e multis* iteratur in Anth. Lat. I. 178, 68. — c multis, scil. quae fato tibi destinata scire tua interest, sed quae aut ipse nescio (nam Parcae vetant me scire), aut tibi praedicere mihi non licet (nam Iuno vetat); quare infra v. 461. legimus: Hace sunt, quae nostra liceat te voce moneri. — quo tutior lustres aequora, cum cognoveris, quae tibi sint evitanda; lustrare aequor statim redit v. 385. Saepius hoc verbum usurpari constat de terris, quas singula spectandi causa peragramus. — hospita aequora Heyn. explicat per navigantibus amica, quae navigantes tutos ac salvos trans-Henrico autem (Tw. years III. p. 23. et Phil. XI. p. 630.) hospita acquora non sunt amica, cum maria, in quibus Troiani tot mala perpetiantur, neutiquam amica dici possint, immo apud Vergilium hospitus simpliciter idem esse docet, quod recipiens, ut etiam hospitium recipiat peregrinos amicitiae ratione non habita, quo sensu etiam Aen. III, 539. legamus hellum, o hospita terra, paras et VI, 93. causa mali - - coniunx hospita Teneris, ut hospita acquora nihil aliud significet, nisi mare, quod vos recipiet, mare, per quod nunc navigaturi estis; quod probare videtur Ladew. Rectius, puto, latiori sensu capias pro peregrinis (fremde Meere), ut ap. Ovid. Fast. I. 340. hospita naris, Trist. III, 12, 32. hospita puppis etc. Sic etiam Gossr., (qui tamen non debebat adiungere: "Aut ita hospita explicandum, aut hostica scribendum, ut apta dixisse videatur poëta") et Wagn, in recentiss, edit. (qui prius minus apte explicuerat: .. Epirum, ubi nunc hospitio utitur, tangentia.") Peerlk. praeter necessitatem coni, aspera lustres Acquora, ab Heleno imprimis Scyllam et Charybdin cogitari arbitratus. — Ausonio portu, Italico, ut VII, 39. Ausoniae oruc. — Cum v. 379., cuius prima verba in Anth. Lat. III, 81., reliqua prohibent n. c. P. ibid. I. 172, 165. repetuntur, cf. Apoll. Rhod. II. 311. -- Verba Expediam dictis redeunt VI, 759. -- prohibent nam (de qua Particula postposita vid. ad I, 444.) cetera Parcae Scire Helenum (i. e. me. Vid. adnott. ad I, 48. Gronov. ad Sen. Thyest. 178.

اخز

Ande et I'm berg bestaden rende in mick

or longering at 12 22 feath Value statute longer volume Service for the months of the statute of to regard to the second of the course of the attention to the U.S. of the course of the course of Furnicular que des mais des la levelle de l'estable de l' de se come a de la la compania de la compania de la conflició de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania del la compa een aan erigina to in die desermente die eees after ed. Gude **hier deserme di**e and the definition of the control of the language security of the language in the language in the language in the language of grand and India taken Fertille of the France and the side that the anner tratte ner ber bertretten bli der bygger i Bestrum and stat stigt in bestratie there are now presentation of the fiberation of a contra Wager green for etare largen et foregt e moutette largetar une ein nur gemierie. Ce region of etain in his his the object of the Tilde and Age VIII. Construction and the contraction of the contraction respect to alwerenter to methods elementately in the existing perpetionis Ce us the parties are to represent to how included the sect of condends pyter ficklicht ein kerteren miere utelligenören. Viä segen ad t Ap less il bil ag few main agel Sil I 100. Imponem fatorum cognito best to stoke see a minimum mant. Heym et Warm. Parcae antem, com norther fate, a grant field far fate camere dicanter Ovid. Trist. V. & 25. Titus. I. 7. 1 Hitz farm race 25. Catall. LXIV. 307. et Markland we n'a near the a The later to sent than tacentes impedire over the transfer that the proper with -  $381 \, \mathrm{supple Poternia Agnesis station}$ it nertal l'alla extrema li ren dellere, ex alverse Epiri. At totum din divina l'esse rule el dile tellebatur. Ci ilira v. 398 soque Hem In for the post Home can chargeally allembra inngente quam vere proproquem l'er veger peres in-aciere partue, i e quam propie Que Varg XXXIV. 4 cum adr ett ad Ecl VIII. 3. et Geo. III. 283. synore are a marrie cum recine in prampta est: portus, quos tuigmrus lam vienie pulas. -- 383. lunga ria intia quia Aeneas Latina terrestratanere adire non poterat ob Graecos orientalem eius oram incolentes, sed totam Italiam Sielliam . circumvectari coactus erat, et ob perasla infra v. 396 sqq indicata nusquam appellere poterat) dividit Grenut: cf XII. 43. ct Claud in Ruf II. 302. diun nos longissima terra dirubit Italiam, i. e ean parten Italiae, quan tibi fatum assignavit, ab bar terra, kpiro, longis terris, longo terrarum tractu commi Italia interiore interiacente. Wund, et Gossi, coniungi volunt via longis terris. quod putant significare viam per longas terras, ut v. 507, cursus brevinimus madis - it cursus per undas; cui rationi iure adversatur Conington mini adsentiens. De alliteratione, quam vocant, longa longis et via invia cf. adnot. ad v. 159. Ceterum Peerlk, hune locum inde a v. 351. sic constituendum conset: Principio Italiam quad tu iam rere propinquam, Vicinosque, ignare, paras incadero partus; Longa procul longis via dividit intermullin; ut quod reris positum sit pro: quod attinet ad illud, quod reris 384. lentandas remus. Lentare, vox poetica, proprie significat lentum, flexibile reddere, deinde flectere, incurvare, v. c. arcum (Stat. Theh. I, 703. III, 557. Achill. I. 436. cett.). De remis, qui nisu remigis fluctibus oblactantis paullulum flectuntur vel incurvantur, legitur etiam ap. Senet. Agam. 437. et Claud. Cons. Mall. Theod. 42. Cf. etiam Catull. LXII, 153. qui fugit lentor incurrans gurgite remos. (Quae Henry in Tre, yours III.

385

Et salis Ausonii lustrandum navibus aequor Infernique lacus Aeaeaque insula Circae, Quam tuta possis urbem conponere terra. Signa tibi dicam; tu condita mente teneto: Cum tibi sollicito secreti ad fluminis undam Litoreis ingens inventa sub ilicibus sus

390

p. 25 sqq., Philol. XI. p. 630 sqq. et Novis Annal. phil. LXVIII. p. 613. saq. de huius verbi signif. fuse disputat, ea omnia a viro doctiss. nunc retractari video.) Heyn. comparat Apollon. II, 593. ἐπεγνάμπτοντο δὲ χῶπαι, Ἡΰτε χαμπύλα τόξα, βιαζομένων ἡρώων. et Ladew. infra VII, 28, (qui tamen locus huc non quadrat). Cf. etiam Kappes III. p. 16 sq. — Trinacria in unda, in mari Siculo. Vid. adnott. ad I, 196. — 385. sal Ausonium, mare Tyrrhenum, vel accuratius ea pars maris inferi, quae est inter Tyrrhenum et Ionium circa fretum Siculum. Cf. Plin. III, 10, 15. et XIV, 6, 8. Vid. etiam ad Aen. I, 35. Ceterum ad Genitivum Adiectivi Ausonii non pertinere, quae ad IX, 151. de Substantivis disputavimus, in promptu est. — 386. Inferni lacus. Lacus Avernus (Hogvos) s. Averni (Liv. XXIV, 12, 4.) in Campania inter Cumas et Puteolos situs, qui ob pestiferos, quos exhalabat, vapores (quibus etiam nomen hactenus servatum [Lago Averno] debet, quod ab a - öpris deducunt, quia ne aves quidem eum supervolare audeant: cf. infra VI, 201.) porta quasi Orci habebatur. Cf. infra v. 442. IV, 512. V, 813. VI, 118. 237 sq. et liber meus geogr. III. p. 526. — insula Circae, quae infra VII, 10 sqq. describitur. Vid. Heynii Exc. I. ad l. VII. Quaenam autem fuerit fabulosa illa insula a Sicilia septemtrionem versus sita, nemo facile divinaverit; quamquam Vergilius sequitur vulgarem opinionem, quae eam cum Circaeo promontorio (nunc Monte Circello) coniungit. Cf. liber meus modo commem. III. p. 496. De ipsa Circe, quae hic Aeaea, i. e. Colchica, appellatur ab Aea, Colchidis urbe (cf. Hom. Od. X, 135. et Apollon. III, 310.) vid. ad VII, 11. Ceterum Heins. ex bonis Codd. restituit formam Circae pro vulg. Circes, qua Graeca Genitivi terminatione Vergilius prorsus abstinuit. Genitivus Circae ap. Prop. IV, 11, (III, 12,) 27. (ubi tamen nunc editur Circes). Plin. H. N. XXV, 2, 5. et VII, 2, 2. Gell. XV, 2. Symm. Epist. I, 41. alibi, ut Accus. Circam ap. Plaut. Epid. IV, 2, 32. et Ablat. Circa ap. Hor. Epod. XVII, 17. legitur. Cf. Neue Forment. I. p. 61 sq. - 387. "urbem componere nove dictum pro ponere, condere, ut templum componere Ovid. Fast. I, 708." Heyn. Rectius Burm., quem sequitur Wagn., in hoc verbo, quod sensu differre debet a simplici ponere s. condere, simul tranquillum novae urbis condendae statum inesse docet, quod ianı epitheton tuta comprobet. Ovidium autem 1. 1. conponere scripsisse censet Wagn., quod de femplo Dioscuris a Tiberio Drusoque, ideoque binis diis a binis fratribus exstructo, sermo sit. — 388. Signa tibi dicam. Ut hic sus cum porculis signum est loci ad urbem condendam eligendi, ita I, 443. caput equi effossum erat signum loci, ubi Carthago esset constituenda. — tu condita mente teneto. Cf. Hom. Od. XV, 27. où de ouvθεο θυμφ. — 389 sqq. Iteratur hoc oraculum iisdem verbis infra VIII, 42. sqq. (ubi Peerlkampio et Ribbeckio hi versus sine iusta causa spurii videntur) mutato tantum Pronomine Is (locus) in Hic, qua de re vid. adnott. ad illum locum; et res ipsa, quae ratum fecit oraculum, narratur eodem libro paullo post v. 81 sqq. — Cum tibi - - iacebit - - Is locus cett. i. e. Is locus, ubi iacentem - - inveneris, erit locus novae urbis condendae. - secreti ad fluminis undam, ubi flumen in secreto fluit, i. e. in ripae Tiberinae parte secreta, ab hominum frequentia remota, nimirum in silva (cf. infra VIII, 82.). Iterantur haec verba in Anth. Lat. I, 146, 13. — 390. Ut hic et in parallelo loco VIII, 43. litoreis sub ilicibus, sic ibid. v. 83. viridi in litore conspicitur sus. — Litoreis. Litus de fluminis ripa etiam VIII, 83. Ecl. V, 83. et alibi legitur. Cf. v. c. Cic. Inv. II, 31, 97. Redentor hostias constituit omnes in litore, ut qui trans flumen (Eurotam) essent, ridere possent. De lacubus haud raro dicitur (Catull. XXXV, 4. Ovid. Fast. VI, 765. Silius XV, 818.). Cf. omnino Döderlein. Syn. u.

Triginta capitum fetus enixa iacebit,
Alba, solo recubans, albi circum ubera nati,
Is locus urbis erit, requies ea certa laborum.
Nec tu mensarum morsus horresce futuros:
Fata viam invenient aderitque vocatus Apollo.
Has autem terras Italique hanc litoris oram,
Proxuma quae nostri perfunditur aequoris aestu,
Effuge; cuncta malis habitantur moenia Graiis.
Hic et Narycii posuerunt moenia Locri

395

Etym. III. p. 208. — sub ilicibus sus, ut apud Ovid. Met. XIII, 358. In iuvenes rasto sic impete rulnificus sus Fertur. Vid. ad Geo. I, 181. -391. Triginta capitum fetus. Hunc numerum porcellorum ad triginta annos, quibus Ascanius regnaverit, sicut colorem suis ad nomen Albae ab illo conditae referent. Suem autem potissimum aptum esse ad hoc prodigium Wagn. docet, quia Cicerone teste N. D. II, 64, 160. hac pecude nihil genuit natura fecunciius. Nescio enim, quomodo Henry (Two. years III. p. 27. et Philol. XI. p. 632.), qui comparat ital. vocem troja et francogall. truie, comprobare velit, etiam apud Romanos suem dictam fuisse troiam. quare locus alterius Troiae condendae aptissime hac pecude indicetur, quam adeo insigne imperii Romani fuisse ex Eusebii Chron. I. concludit, qui de Aelia Capitolina condita agens scribat: in fronte portae - - Sue eculptus in marmore prominens, significans Romanae potestati subiacere Iudaeos. triginta capita, ut nos dreissig Köpfe et Angli thirty heads. Constat enim, Romanos numeris numeralibus saepe addere voc. capita et de hominibus et de animalibus loquentes. Sic Aen. V, 61. hina boum capita. Colum. VIII, 11, 13. grax quinque et viginti capitum etc. — 394. Spectat Celaenus vaticinium v. 255. prolatum. Ceterum observa Particulam nec s poëtis haud raro pro ne Imperativo alicui adiectum, ut sententia aut antecedentibus opponeretur, aut negatio acueretur. Cf. Geo. II, 96. Ovid. Her. XVI, 83. Met. XI, 286. Tibull. I, 4, 22. cett. et (ubi in parenthesi ponitur) Ecl. IX, 6. X, 46. Paulo aliter res se habet, ubi praecedit alius Imperativus vel Coniunctivus, quo referri possit, ut Ecl. VIII, 89. 101. Aen. XI, 355. alibi. Cf. omnino Hand. Tursell. IV. p. 118 sqq. et quae ad Geo. III, 435. adnotavimus. — 395. Fata viam invenient, das Schicksal wird seinen Gang gehen; quod in fatis est, certo fiet. Fata autem vobis novas sedes in Italia decreverunt, ideoque pellite omnem metum. Cf. X. 113. et Lucan. I, 33. quod si non aliam venturo fata Neroni invenere viam. Dietsch. Theol. Verg. p. 25. etiam Taciti verba Hist. II, 82. nihil arduum fatis cum illa sententia concinere memorat. — aderit, propitius erit (vid. ad Aen. I, 734.), vocatus, invocatus (vid. ad Geo. I, 347.). *Apollo*, in cuius templum Helenus Aeneam duxerat (v. 371.). — **396**. Has terras dicit Helenus, quasi digito monstrans proximum, i. e. orientale Italiae litus e regione Epiri situm. -- Itali litoris. Vid. ad Aen. I, 686. — litoris oram. Cf. Geo. II, 41. Sic ap. Avien. 162. 682. 1056. litoris acta. — 397. per funditur non est i. q. alluitur, sed si aestus ex alto se incitat, litus vere fluctibus perfunditur, obruitur. — nostri aequoris, maris Ionii (et Adriatici). — 398. cuncta moenia, omnes urbes. Vid. adnott. ad II, 234. -- 399. "Intelligentur Locri Epizephyrii in Bruttiis, Locrorum Opuntiorum colonia, quorum erat urbs Naryx vel Narycium. ex adverso Eubocae insulae sita. [Vid. ad Geo. II, 438.] Locros Ozolas urbis conditores fuisse, contendit Strab. VI. p. 259. Sed communior opinio altera illa. Vid. Cluver. Ital. p. 1001 sq. Sequitur vero poëta eam narrationem, qua ex Locris, Aiacis Oilei sociis, fuisse crediti sunt, qui, dispersa ad Caphareum promontorium classe, in Bruttios essent delati. Cf. Serv. Aliter Lycophr. 1141. 1148., ubi cf. Schol." Haec fere Heyn. Vid. etiam Geo. 1. 1. et Ovid. Met. XV, 705. ibique Bach. De-Locris, Bruttii oppido (cuius reliquiae supersunt apud vicum Motta di Burzano), cf. praeterea Mela II, 4, 8. Plin. III, 5, 10. Liv. XXIX, 7, 3. alii et liber mess

**400** 

Et Sallentinos obsedit milite campos Lyctius Idomeneus; hic illa ducis Meliboei Parva Philoctetae subnixa Petelia muro. Quin, ubi transmissae steterint trans aequora classes Et positis aris iam vota in litore solves,

geogr. III. p. 771., ubi etiam de conditoribus agitur. — 400. Sallentini (nam sic, non Salentini, ex Codd. auctoritate scribendum esse docet Drakenb. ad Liv. IX, 42, 4. X, 2, 1. et ad Sil. VIII, 575.; quamquam etiam altera scriptura, Graecis usitata, a Romanorum more non prorsus aliena est; cf. liber meus geogr. III. p. 753. not. 13.), qui ad antiquos Messapios pertinebant, ad mare Adriaticum habitarunt in septentrionali Messapiae parte, peninsulae inter sinum Tarentinum, mare Ionium et mare Adriaticum sitae, quae nunc vocatur Terra di Otranto. (Cf. Plin. III, 5. 10. Mela II, 4, 2. 7. alii.) Hanc regionem mox insederunt Cretensium coloniae (Strab. VI. p. 251.), quas fuerunt qui Idomeneum Troia reducem, sed patria eiectum, eo duxisse arbitrarentur. (Cf. Varr. fragm. ap. Val. Prob. ad Ecl. VI, 31. ab Heyn. laud.) De Idomeneo dictum est supra ad v. 122., de epitheto Lyctii vid. ad Ecl. V, 72. -- 402. Petelia s. Petilia, oppidum in Bruttiis supra Crotonem situm (nunc Strongoli), quod Philoctetes ille, Poeantis fil. et Herculis comes a Sophocle celebratus, condidisse fertur, cum Troia redux patriam urbem, Meliboeam Thessaliae, seditione orta reliquisset. Cf. Strab. VI. p. 254. Tzetz. ad Lycophr. 55. et Serv. ad h. l. De Petelia autem vid. Plin. III, 10, 15. Melam II, 4, 8. Polyb. VII, 1. Ptolem. III, 1. alios, et librum meum modo comm. III. p. 775. Henry (Tw. years III. p. 28. et Philol. XI. p. 633.) nomen urbis a petilus (i. e. parvus, exiguus) deductum reddit per Littletown ideoque parvam Petiliam cadem ratione dictam putat, qua III, 693. Plemmyrium undosum, ibid. v. 698. stagnantem Helorum, et VII, 713. Tetricae rupes montemque Severum (ubi vid. adnott.). — subnixa muro vulgo paullo insolentius dictum putant pro: confisa, tuta muro, in quo nititur; sed rectius Serv. haec adnotat: "Alii subnixam ideo accipiunt, quia imposita est excelso muro, ut Coelius historicus ait; simulque memorat esse, qui non Philoctetae Petelia, sed Philoctetae muro coniungant, cum Cato, condita iam pridem civitate, a Philoctete murum tantum factum esse narret; eamque rationem sequitur Ladew., recte adversante Kappesio III. p. 17 sq., qui simul de voce subnixus ubique proprie intelligenda praeter Aen. I, 506. et IV. 216. (non 416., ubi tamen praeferenda lectio subnecus) imprimis conferri iubet Claud. VI. Cons. Hon. 49. Subnixusque ingis immanibus aedes. Henrico tamen II. II. subnixa nihil est nisi contisa, freta; simulque vir doct. profert opinionem, Vergilium hic in transitu landare voluisse Peteliam ob fortissimam defensionem a Livio XXIII, 30. enarratam. — 403 sqq. "Exspectandum erat, ut in hanc Italiae oram appellerent Troiani et ex voto sacrum facerent. Hoc igitur certo ritu, velato capite, qui Romanorum mos erat, facere praccipit Helenus. - - Illustrationem loci pete ex v. 543. 545. Subest tamen etiam hic antiqua fabula de Diomedis vel Ulyssis in his locis occursu, quam Serv. h. l. attingit et olim variis modis tractasse videntur poëtae et pedestres scriptores. Vid. Plutarch. Qu. Rom. 11. 12. et Auctor de Orig. G. R. c. 12. Heyn. — steterint, ut supra v. 110. et ap. Liv. VIII, 32, 12. Qui proxime forte tribunal steterant, orabant, ut parceret magistro equitum, non a standi, sed a sistendi verbo, cuius Perfectum steti agnoscant Charis. p. 220. et Diomed. p. 369., deducendum esse docet Wagn., ut. cum sistere sit i. q. desinere currere, classes steterint, i. e. finem currendi fecerint, idem significet, quod stalment in portum delatae. Cf. etiam Struvius über d. lat. Declin. u. Conj. p. 303. (Conington tamen illis Grammaticorum locis opponit Gellii II, 14. auctoritatem, qui verbi sisto unum modo Perfectum stiti agnoscat, quare Persectum verbi sto etiam Persecti stiti intransitive usurpandi vicem praestare suspicatur, cum stiti fortasse non nisi transitivam significationem habuerit; quod vix probari potest.) — 404. positis aris. Cf. infra IV, 200. Centum aras posuit. — in litore, ad Castrum Minervae, supra laPerperson telare unital additional ambient.
No qua litter samune ignis in despete describe.
Hundlis facies uncertai et unital terben.
Hund sonti moresm samurenta littus ipse seneto:
Han mani manesan in religione neposes.
An uni digressum bioniae se admitterit urae.
Venus et angusti rarescent ciantira Pelori.

414

495

pyrium primienterum, ut apparen mira en v. 231. De venis ille leco faetas, grem grimum Iralias attingunt Tribani navidus egressi, infira v. 543 ny, netro est — relare comas. At Indicates Greeneum mese ide gu praeter ece. In a harm, at Val. Fl. VL 14, et Matth. Gr. Gr. & 546, landant, el. ex recente ringe trallicatur al Plat Rey V. p. 473. a. Bremi ad Jern, Chern, p. 80. 20. Electric vie di Josia Crefebi. 1851. S. 16. Fermint, ab d. lasa. 3 27 et Künner Gr. Gr. 4 544 pro Imperative pentra, quae est Vir. 1 et in Erhom. 12 Live. 1914 ch. 50. p. 473. Gliemanni in Iarni N. v. Arrall. V. i. III. fast. I. 7. 85. et Thielii sententia, dam Wagn in Phil. Street I.; 376, have usum quem Ladew, altique et-iam Geo III, 335. Aen II, 350, 707 et VIL 120 ahi videntur invenire et Thil Proleg p XXV etiam at Val. Fl. III. 412 defendit) Romania omnino abirdicati ant prints, quoi nes cum labnio et Wagn, censenns, Imperativas Passivi ita positas, tit vicem Activi cum adiecto Pronomine vel personali vel presessivo enstineat quemaimedum supra II. 707. cercici imponere nostrae. i. q impene te . ut relare comas sit i q. vela comas tuas, quemadmedum apud (n.d. Am. I. 1. 2). Cingere litorea flaventia tempora myrto. Muss. Cf. etiam A-n. III. 545. copita relamur, i. e. capita nobis velamna. Le more autem velato capite sacra faciendi, ne malis ominibus sacrificii religio turbetur vid v 407., quem ritum Livius L 7. 3. Albanun vocat et Geneco ribui epi-mit, ex que sacrificantes aperto erant capite, of Varr L L. V. 130, Macrob III, 5, extr. Plant. Amph. I, 1, 101, Lucr. V. 1197 Liv. I. 32. 6 Owid. Met. I. 381. Inven. VI. 301. multosque alios locos Scillest his queque Vergilius Romanes mores ad heroica tempora transfert Apad Lerschium Ant. Verg. p. 176, haec legimus: "In opere caelato Florentino Aeneas conspicitur capite velato sacrificans in Recle Galleria di Firenze. Statue. Vol. III. tab. 119.º Ceterum cf. etiam adnott ad Aen. VII. 612. - 406. Verba inter sanctos ignes etiam leguntur in Anth Lat. I. 170. 35 - in honore deorum. Vid. ad Geo. III. 486. -407. houtilis facies, adspectus, spectaculum. Putabant autem Romani sacra turbari, si quis impurus aut hostis interveniebat, quo viso sacrificantis animus a sacro poterat averti et sie piaculum committi; unde etiam il-Ind aboint profani. Thiel. conferri inbet Ochsner. ad Ecl. Cic. p. 433. occurrat, oculis tuis. omina turbet. ipsum sacrificium, quod turbatum adversa ominabatur, sinistrum et infelix reddat, quod hostili facie, orbia male ominatis aliisque rebus infelicitatem significare creditis fieri solebat, ut Schirach, docet p. 624. Ceterum hic totus versus repetitur in Anth Lat. 1, 178, 55. - 408. morem sacrorum, ut XII, 836. morem ritusque sacrorum. - 409. casti nepotes, pro: pii in deos et sancti, qui abstinent a quovis piaculo. Cf. infra VI. 563, 661, VII, 71. Hor. Carm. Sacc. 42. Tibull. III. 4, 43. Ovid. Met. XV, 675. Fast. I, 587. Cic. Tusc. I, 30, 72 pr. Rosc. Com. 7, 21. pr. Sext. 43, 93. cett. -- hac maneant in religione, hune ritum religiosum semper observent. - 410 sqq. "Flectendum in aditu freti Siculi et ad mare exterius avertendum cursum et, quo tutior ille sit. Siciliam totam obeundam, monet." Heyn. — 410. digrennum ab Italiae litore. -- 411. angunti rarescent claustra Pe-Lori (pro pedestri angusta claustra Pelori), h. e. angustiae freti Siculi ad Pelorum promontorium, extremam Siciliae partem inter orientem et septentrionem (nunc Capo di Faro appellatum, de quo vid. Melam III, 7. Plin. III, 5, 8. alios et librum meum geogr. III. p. 781 sq.), quae clausae apparent e longinquo adnatantibus, propius venientibus paulatim aperin

Laeva tibi tellus et longo laeva petantur
Aequora circuitu; dextrum fuge litus et undas.
Haec loca vi quondam et vasta convolsa ruina
— Tantum aevi longinqua valet mutare vetustas — 415
Dissiluisse ferunt, cum protinus utraque tollus
Una foret; venit medio vi pontus et undis
Hesperium Siculo latus abscidit arvaque et urbes
Litore diductas angusto interluit aestu.
Dextrum Scylla latus, laevum inplacata Charybdis 420

videntur. Claustra Pelori leguntur etiam in Prisc. Perieg. 480., ut Claustra maris ap. Tac. Hist. III, 43., et ibid. c. 2. claustra montis. Praeterea cf. de hac re Lucr. IV, 398 sqq. et Iustin. IV, 1. Rarescere prius cum ceteris interpretibus omnibus pro sensim discedere et aperiri positum esse opinatus sum; sed ex iis, quae Kappes III. p. 19 sqq. verissime disputavit, intellexi, hanc explicationem esse falsam et rarescere hic non aliter capiendum esse, quam ap. Lucan. III, 7., qui de discedente canit: et dubios cernit rarescere montes, i. e. sensim evanescere, e conspectu abire, ut oppositum sit verbis aperiri supra v. 275. et patescere infra v. 531., quod imprimis apparet ex verbis adiectis longo circuitu. Sententia igitur haec est: Si meridianam Italiae partem praetervectus Siciliae adpropinquas et claustra Pelori iam fere e conspectu amittis, noli dextrorsum adversus claustra illa navigare, sed longo circuitu sinistrorsum navigans totam Siciliam circumvehere, ut occidentale Italiae litus attingas. — 413. Ad undas ex antecedentibus dextras repetendum esse patet. Cf. adnott. ad IV, 588. — 414. De Sicilia ex vulgari veterum opinione terrae motu ab Italia avulsa (unde etiam Rhegii nomen videtur ortum: cf. liber meus geogr. III. p. 770 nota \*)) praeter Gesner. ad Claudian. XXXIII, 140. Cluver. in Sicilia I, 1. Tzschuck. ad Melam II, 7, 14. et Gierig. ad Ovid. Met. XV, 290 sq. cf. quos laudavi in libro meo geogr. III. p. 778 sq. ruina, scil. terrae, i. e. terrae motu lapsum eius efficiente, ut alibi de nubibus diruptis caeli ruina (Acn. I, 129. Silius I, 251. cett.) et poli ruina (Val. Fl. VIII, 334.). Respexit autem hunc locum Prisc. I. l. v. 486 sq. Traditur hic pelagi diruptos viribus olim Excepisse fretum terras cogente ruina. — 415. aevum i. q. tempus. Vid. ad II, 435. Claud. in Eutrop. II, 244. hunc versum sic imitatur: Sed quid non longa valebat Permutare dies? — 416. protinus (i. e. porro tenūs, continue, συνεχώς) una sunt conjungenda, ut significetur terra continens; protinus enim interdum dicitur de locis serie continuata cohacrentibus. Cf. Plin. Epist. V, 6. med. Tac. Germ. 43. extr. Voss. ad Ecl. I, 13. Lambin. et Obbar. ad Hor. Ep. I, 12, 8. Heinr. ad Iuven. IV, 46. et Hand. Tursell. IV. p. 621 sq. Ceterum Heyn. et Iahn. protenus ediderunt, sed vid. adnott. ad Ecl. I, 13. — 417. venit medio (in medium) vi pontus, Heyn. comparat Val. Fl. I, 589. cum flens Siculos Oenotria fines Perderet et mediis intrarent montibus undae. Duo Codd. hic praebent medio venit, quare Peerlk., coll. Aen. I. 348., suspicatur, olim lectum fuisse medius venit inter pontus. Conington, qui medio non Dativum, sed Ablativum loci habet, medius, quod exspectemus, non scriptum esse putat, ne parum numerose (less euphonious) verba caderent. — 419. litore diductas, mari irrumpente disiunctas, quod non minus ad arva, quam ad urbes pertinere, in promptu est. Noli tamen cum Heynio putare litore diductas idem significare posse, quod mari diductas; immo litore significat: quod attinet ad litus, litoris ratione habita; quod recte perspexit Conington. Plurimi Codd., etiam Med., deductas (i. e. mari interluente in alium locum demotas), perperam. Vid. ad Aen. I, 211. Veram lectionem servarunt Pal., Gud., unus Paris. et Senec. Qu. N. VI, 29. — angusto aestu, aqua in angustiis freti aestuante. — 420 sqq. ex Hom. Od. XII, 73 sqq. et 224 sqq. sunt petiti. Variorum scriptorum locos de Scylla et Charybdi agentes collegit Cluver. Sicil. I, 5. Ex vulgari fabula Scylla fuit Neptuni et Crataeidos Nymphae filia (Hom. Od. 1. I. coll. Ciris v. 65.), quamquam alii alios parentes (Phorcyn et Heca-

La de Committe de la companya della Address of the Estates Theory - That has been the form with the control of the con The state of the same and the same of the

And the last of th ... ... M - 1111 Here were a comment of the  $\tilde{A}_{i}$  is a finite constant  $\tilde{A}_{i}$ 126. 1-Transaction of the second W ---Per L am Vi to the South

the straight of the

Pube tenus, postrema inmani corpore pistrix Delphinum caudas utero commissa luporum. Praestat Trinacrii metas lustrare Pachyni Cessantem longos et circumflectere cursus, Quam semel informem vasto vidisse sub antro Scyllam et caeruleis canibus resonantia saxa. Praeterea, si qua est Heleno prudentia, vati

430

pisce. — Prima - - postrema, superiore - - inferiore corporis parte. Eadem ratione infra IX, 27. prima et postrema acies sibi opponuntur. — 427. pistrix Heins. ex optimis Codd. revocavit. Alii pristrix; Palat. pristis, quam formam, quoties nomen est navis (infra V, 116. 154. 156. 187. 218.), etiam Medic. ubique exhibet, X, 211. autem, ubi metrum alteram formam non admittit, etiam de bellua marina usurpatam videmus. Et sane usitatior est haec forma (Val. Fl. II, 591. Plin. H. N. IX, 3, 2. 4, 3., quo teste in Indico mari pristes (Wall- aut Haifische?) ducenum cubitorum inveniuntur, Flor. III, 5, 16. Arnob. III. p. 149. Harald.); sed minus usitata, ubi Codd. favent, in carmine praeferenda, ut ap. Cic. Arat. 396. (152.) et 521. (275.). Alia res est, ubi navis est nomen, ab insigni s. παρασήμο illius belluae deductum; ibi enim ab usitata et vulgari appellatione poëtam fortasse discedere noluisse, iam Wagn. memorat, qui de utraque nominis forma agentem laudat Schneideri Gramm. Lat. Vol. I. p. 358. et II. p. 104 sq., cui adde Ritschl. in Mus. Rhen. VII. p. 555 sq. et Ribbeck. in Fleckeisenii Ann. phil. LXXVII. p. 190 sq. Iahn. ad hunc versum conferri iubet Weichert. de Medea oestro percita p. 7. — 428. Corpus superne virgineum desinebat in belluam marinam cum luporum marinorum (qui infra v. 432. canes vocantur: cf. Odyss. XII, 96. 97. et Wakef. ad Lucr. V. 890.) protomis, sed delphinorum caudis. Cf. Heynii Exc. IV. ad Ecl. VI. 75. Lucr. V. 890. Ovid. Met. XIII, 732. Tibull. III, 4, 89. — commissa caudas, i. e. commissas, adiunctas habens caudas, ut I, 320. nodo sinus collecta, ubi vid. adnott. coll. iis, quae ad Ecl. I, 54. adscripsimus. Cf. autem Ausonii versus supra laud. et Manil. I, 409. de Centauro: Pars hominis, tergo pectus commissus equino. Conington confert Iuven. XIV, 310. cadem (domus Cynici, dolium) plumbo commissa manebit. — 429. metas lustrare Pachyni, circumnavigare Siciliae promontorium australe (nunc Capo Passaro dictum, de quo vide librum meum geogr. III. p. 782.), quod est instar metae. Heyn. confert Hom. l. l. v. 109. et 110. — 430. cessantem, tarde et provide procedentem, non strenue recta via pergentem, sed morantem in navigatione. Patet autem, hoc Participium ad utrumque membrum sententiae referendum esse et propterea primum versus locum obtinere. Cf. adnott. ad Ecl. VII, 50. et Geo. 1, 477. — circumflectere longos cursus, quae verba iterantur V, 131., ut ibid. v. 28. fecte viam relis. Translatum est hoc verbum a circo, ubi aurigae providendum erat, ut currum scite circum metam flecteret. (Cf. liber meus Hellas u. Rom P. I. Vol. I. p. 332. et 339 sqq.) Imitatus videtur hunc locum Prudent. Apoth. 204. anceps labyrinthus et error circumflexus. — De Copula postposita vid. ad Ecl. I, 34. — 431. informem, deformem. Vid. infra v. 655. Ecl. II, 25. etc. — , vidisse Scyllam, modus loquendi ab Homero ductus 1. c. v. 57. 88. et saepe." Heyn. — caeruleis canibus, nigris. Vid. ad Aen. III, 64. — 433. sq. Iunonem ante omnia placandam esse praecipit. Cf. infra v. 546. 547. Heyn. confert Apollon. II, 423., ubi Phineus Iasoni simile dat praeceptum. — Plures Codd. verba sic iungunt: si qua est Heleno prudentia rati, Si qua fides. Sed vulgarem verba distinguendi rationem, quam nos cum ceteris editoribus secuti sumus. Servius his verbis firmat: .. In homine enim prudentia est, in vatibus fides." Gossr. tamen haec adnotat: ..prudentia s. providentia est, per quam futurum aliquid videtur, antequam factum sit. Cf. Cic. Inv. II, 53, 160. et N. D. II, 22, 58. Quare non opus est ut discerpamus verba et prudentiam Heleno, fidem vati attribui dicamus." Unus Moret. 1. pro rati exhibet fati, quod si verum esset. Heins, cum fieles, Conington rectius cum prudentia coniungendum The idea windle a test dides designed double.

Therefore a there is designed designed double designed designed

45

Totale a said. Late. The second of the secon Promit will the color trainer training the training in the color in the colors in the The it can be returned to the to the Burne of The F. T. L. -🚟 of the extension of the main the contract of the contract o THE CONTRACT OF THE RESERVE OF THE PARTY OF the at these program across for them altern regigns, begins the paithan a an interior. Var. - means non III and the life at an II into the rooter pre mil. thus as or -than millione at the ILA tivent research that experience with the property of the same process of the same proc prime. The man pri minima actually possible in minima one management The fitting little of the stand with the same than the property is a second of the same of LIFE LAS LETTE MILE. IT -- (TENTE -- TOPPER DETER OF THE THROUGH THE THROUGH THE \* 11 - CM. Time sorum min- orus mannerum Junes. Inst. Se. N. 13 The Tree in the course are more armined with the second un min em. I de la Asel mis de son son anno de monte de la Asel de Then, then the arminer moments of their real states of the explainers of experience of their real states of their communication of the communica I reme naugue a corre al como locale, er lante. In ut Seren I ominion to Error. To Error of the first Day 100 Sin Anima receives into The part of the first of the fi resident to explore France to the first the fi The street of the second of th Marin mire II in der eine wie al. a. Linger Marin L. 3. W. there, which is the property of the first spiritual of the first value in in the second of the second enim est pest tit bemera et easie tit ennes. Til Liu 🔼 3 🗚 🛝 🗓 n -- -- la Thomas volumes en forme de l'alban de l'alba delibies. The original Empirical Corollege with the Arth. I. L. — Conservate Hope. mer minera liber a la perche l'ann. Emercia cuin abi de

Huc ubi delatus Cymaeam accesseris urbem Divinosque lacus et Averna sonantia silvis, Insanam vatem aspicies, quae rupe sub ima Fata canit foliisque notas et nomina mandat. Quaecumque in foliis descripsit carmina virgo, Digerit in numerum atque antro seclusa relinquit. Illa manent inmota locis neque ab ordine cedunt; Verum eadem, verso tenuis cum cardine ventus Inpulit et teneras turbavit ianua frondes,

445

scensum partim ad tempestatem lib. I. Iunonis fraude excitatam, partim ad Didus amores, quibus Iuno impeditum Aeneam retinere in Libya volebat, et ad incendium classis 1. V, 604." — 441. Cymaea (vid. ad Ecl. IV, 4.) wrbs, ut saepissime Romana urbs et similia. De Cumis autem, nobilissimo Campaniae oppido octo millia passuum a Neapoli occidentem versus ad mare sito et antiquissima omnium coloniarum a Graecis in Italia conditarum, cuius reliquiae inter lacum di Patria et Fusaro inveniuntur, vid. librum meum geogr. III. p. 731 sq. — 442. Divinos lacus et Averna, i. e. Avernum lacum, de quo vid. supra ad v. 386. De epexegesi autem per simplicem Copulam addita vid. ad Ecl. III, 34. Geo. I, 498. Aen. I, 27. 30. II, 722. al. — divinos, sacros, Diti fortasse, quia hic lacus cum inferis cohaerere perque eum descensus ad Orcum patere putabatur. Burm. hoc epitheton codem sensu accipiendum censet, quo alibi divinos fontes et similia, coll. Broukh. ad Prop. I, 18, 27. et adnot. sua ad Ovid. A. A. III, 452. Averna absolute, ut etiam infra V, 732. et VII, 91. Apud Lucr. VI, 740. Averna loca lacusque coniunguntur. — sonantia silvis satis recte, nisi fallor, Heyn. explicat "sonantia silvae strepitu, qua ille lacus erat inclusus;" ut sit "i. q. in vulgari oratione: Avernum inter silvas sonantes, translato strepitu silvarum ad lacum, quem eae circumdant." Nam Geo. IV, 493. hic lacus Averna stagna vocatur, omninoque notio nigrae et immotae eaque ipsa de causa putentis aquae magis convenit pestiferae eius et horrificae naturae, quam fluctus sonantes. Cf. etiam VI, 238., ubi Sibyllae spelunca commemoratur tuta lacu nigro nemorumque tenebris et ibid. v. 704. seclusum nemus et virgulta sonantia silvis (ubi vid. adnott.). — 443. Insanam vatem, ενθουσιάζουσαν, ενθεον, vel, Servio interprete, deo plenam, de qua dicendi formula tamquam Vergiliana multa ad h. l. disputavit Peerlkamp. Cf. adnott. ad II, 345. De ipsa Sibylla vid. infra ad VI, 10. - rupe sub ima, in antro montis; infra v. 450. cavo saxo. Cf. etiam VI, 11. antrum inmane Sibyllac. — 444. Fata canit (cf. VIII, 499. et X, 417.) foliis notas et nomina mandat (cf. VI, 74.), i. e. notas, literas, et nomina, verba (vid. Geo. III, 158.), foliis mandans, inscribens (ut ap. Cic. Acad. IV, 1. monumentis mandare et saepe scriptis, rersibus mandare cett.), canit fata; de quo usu duorum verborum per Copulam coniunctorum loco unius Verbi finiti cum Participio alterius vid. adnott. ad Ecl. VI, 20. Geo. II, 56. al. Ceterum Heyn. adnotat: ,,Refert autem fabula ultimam antiquitatem, cum foliis arborum pro charta uterentur homines. Tunc etiam antra erant pro domibus." Cf. etiam infra VI, 74. Interp. ad Iuven. VIII, 126. Dissen. ad Tibull. II, 5, 17. et Niebuhr. in Hist. Rom. T. I. p. 360 sqq. de Sibyllinis libris ingeniose disputantem. — 445. carmina, vaticinia. Vid. Ecl. IV, 4. et supra ad v. 438. - 446. Digerit in numerum, disponit in ordinem, ut patet ex v. 447.; spectat autem ordinem rerum a se praedictarum, quo temporis decursu se excepturae sint. Vid. ad II, 182. — 448. eadem aut Accusativus esse potest ad carmina, aut Nominativus ad Sibyllam referendus; illud tamen, si totius loci conformationem spectamus, videtur probabilius. — "tenuis ventus; ornat epitheton, a natura venti sumptum." Heyn. Immo sic accipias: vel tenui aura ianuam aperiendo immissa opus est ad folia turbanda. — verso cardine, ianua aperta, intrante vel exeunte Sibylla aut alio quovis, qui eam invisit. Vid. add. ad I, 449. — 449. Inpulit. Cf. Geo. IV, 305. ZeNumquam deinde cavo volitantia prendere saxo Nec revocare situs aut iungere carmina curat; Inconsulti abeunt sedemque odere Sibyllae. Hic tibi ne qua morae fuerint dispendia tanti, Quamvis increpitent socii et vi cursus in altum Vela vocet possisque sinus inplere secundos, Quin adeas vatem precibusque oracula poscas.

454

455

phyris inpellentibus unites. — 450 deinde antecedenti cum v 445. eadem ratione respondet, qua mira v. 4n4 dehine et VI. 590). exia praegresso postquiem Vi. Lian nim 16 v. 604 -- caro saxo. in antro. per antram. - HI Nea receivere elius - - quent, restituere ordinem foliorum, anum quodque in saum botum reponere. — 452. Folia sie turbata efficient, at carmina Sibyllac non intelligantur; quare, qui intraverant Sibyllam consultum, encongració abenar, i o sine consilio unberation. ratition. Advectivitin autom disconsistion has quident signif. equi non consultum esti et Nenius p. 125. usurpatum alibi nen videtur inveniri, sed aut eum significat. qui non regutus est consilium, sententiam, aut eum qui consilio non atitur, sed temere, incaute, impracienter agit. Henry (Tr. genry III. p. 31. et Phil l. XI p. 655 sq. explicat per aungavos. "nullins consilii, qui nescuant, quid facere norteate, coll. Lucan. I. 495. Turbs per arism - - - incommitte cost at Grat. Cyn. 4. Incommitte homines eisuque erus error su gener ".Faluine intur en subest ratio, quod Sibyla scripto, non ces, edidit vaticinal, quodque illa plerumque erant obscum. turbata et vix mente assequenda.º Hem. — 453 sqq. He**yn. doce.** colorem tranonis illustrari pesse comparate loco Callini, in Del. 318. — Libergeneit wie . just regenitur bempendie, proprie est sumptus, deinde detrimentum, inctural more autem est tempus, quod morando consumtur. Sententia igitur hace ist: Nili vel maximam temporis iacturam taati facere. Tantum incommodum discere, ut inconsulta vate tibi abeundum peties. The virile create ease in improve body usurpatis vid. Bach. ad Ovid Mer. H. 424 . qu. Simparat Proc. L. 6, 13, 111, 12, IV, 11, 3 et Valeken, ad Eng Higgs p. 262. aufür mister 1 der mat ergebem Calpiren Ech. V. 36 et Claud. n Rut. II. 249 - 454 Anna to the Introducted list auf excitantis. an manuerantis. His urraque simil en increur Soni demiantur vituperates Aenoum de tomperes mercurara et auctumtes di iter denne ingredieni un las regundami de Vitagemada sensa beritar beg verbum e. g. Geo. IV 435 Sil. VIII. 294. Val. Max III. 1 367 2. excitancii supra Aen. L. Time Living — the first section with a first to thing out remains secundus spirat, ignimani talis y nitas i irstin takit ot ad navigati mem **institum** firm vout, itse exercise secondis vola vout ell degli digere. h. el ein few. Section . . homeont to the few Wikes and Ever VI. 194. temore cont. transaction in the control of the state of Parties of the constituing of the constituing of the control of the Floraten wood trait these die man Med et Pal am and a state. Seem it at the medical and pro-claim and widetur a librariis unteredente Plumi. Gener en generem dut is esse. Cf. Warre, Qu. Virg. VIII. 4. a. Pleteram negation quite and plants serviere petuisse Verge true 455, e escriber e de la servici de la finata. Sina a visitions then storing at which the common to be so soft. Ovid. A. A. III. 500. of the P. IV s. T. Program to a section - 456 Proposition Waker But the of labors of as them should be bleville. Princium value post many materials. The second community and the second process made in a little interest of the contract of the second contract of the secon with the the things of the second and the second sections at precibes sam tuttiget, it neer tige in his til til til til tuttami, ut seleat, vatid-The manufacture of the state of 1965. Cum tamen Congress. The Tale Council notic messe possit inteIpsa canat vocemque volens atque ora resolvat.
Illa tibi Italiae populos venturaque bella
Et quo quemque modo fugiasque ferasque laborem,
Expediet cursusque dabit venerata secundos.
Haec sunt, quae nostra liceat te voce moneri.
Vade age et ingentem factis fer ad aethera Troiam."

460

Quae postquam vates sic ore effatus amico est, Dona dehinc auro gravia sectoque elephanto Imperat ad navis ferri stipatque carinis

465

ut ipsa canat), cumque festinationi sociorum ipse quidem aditus Sibyllae bene opponatur, non vero ratio, qua illa oraculum edat, versus autem 457. omissa poetarum more Particula transeundi sed subiectus videatur, quae hic eo facilius omitti potuerit, cum iam in Pronomine Ipsa quaedam adversandi opponendique vis insit, nunc cum Wagn. ceterisque recentioribus editoribus praeter Coningtonem Punctum restitui. — volens, parato ad gratificandum animo. Vid. Aen. I, 733. (ibique adnott.), V, 712. VII, 216. VIII, 133. et XII, 203. Mitscherl. ad Hor. Od. III, 30, 16. et Thiel. ad Aen. X, 677. — ora resolvat. Vid. ad Geo. IV, 452. — 458. Illa tibi cett. Haec vere a Sibylla vaticinari, videbimus infra VI, 83 sqq., ubi tamen non satis diserte exposita apparere verba Et quo quemque modo fugiasque ferasque laborem, Heyn. docet. — 459. fugiasque ferasque Wagn. Qu. Virg. XXXIV, 1. recte interpretatur: vel fugias, vel feras. De simplici Copula pro Particulis disiunctivis posita vid. ad Geo. I, 442. et Aen. II, 36. Ceterum hic versus iteratur infra VI, 892. secunda modo Verbi Persona in tertiam mutata. -- 460. Expediet, exponet, enarrabit. Cf. Geo. IV, 286. Aen. XI, 315. Cic. N. D. I, 4, 7. Sall. Iug. 5. Tac. Ann. IV, 1. etc. Plenius expedire dictis supra v. 379. et VI, 759. -- venerata passive pro invocata et rogata, ut ap. Hor. Sat. II, 2, 124. Appul. Met. IV, II. p. 263. Ammian. XXII, 23. alibi; de quo passivo Deponentium usu diximus ad Ecl. IX, 53. Cf. etiam Neue Forment. II. p. 248. Venerari pro invocare et rogare legitur v. c. apud Plaut. Rud. V, 2, 62. Venus, reneror te, ut omnes miseri lenones sient. — dabit cursus secundos, monstrabit, docebit rationem, qua cursus prorsus obtineri possit. Cf. adnott. ad Ecl. I, 19. (et supra ad v. 85.) — V. 461., quocum cf. supra v. 379., iteratur in Anth. Lat. I, 172, 131. eiusque ultima verba liceat to voce moneri ibid. I, 178, 67. — 462. Vade age, (Homeri βάσκ' 731) ut infra IV, 223. et V, 548. Vid. ad I, 627. et supra ad v. 169. — Epitheton ingentem per prolepsin dictum Gossravio arcte cohaerere videtur cum verbis fer ad aethera, ut non solum magnitudo urbis spectetur, sed sensus sit: fac, ut gloria ingens Troia ad astra tollatur; quod probo. Factis igitur non coniungendum est cum ingentem, ut Wagnero videtur, qui locum sic explicat: ,,Redde Troiam factis ingentem, ut laus ejus ad caelum efferatur", sed cum fer ad aethera, quae etiam Coningtonis est sententia, comparantis X, 468. famam extendere factis. Codd. aliquod deterioris notae exhibent fatis, quod Heynio temere videtur praeserendum. -- ferre ad aethera, quod alibi ad caelum, ad sidera ferre, i. e. illustrem, claram, celeberrimam reddere, ita ut gloria alicuius ad caelum usque efferatur. Cf. I, 287. ibique adnott. — 463 sqq. De muneribus hospiti ab hospite datis Heyn. conferri iubet Hom. Od. I, 311 sqq. et XIII. pr. — 463. Ribbeck. scripsit posquam. Vid. adnott. ad Ecl. I, 30. cum add. — Verba sic ore effatus amico est repetuntur in Anth. Lat. I. 172, 61. - 464. dehine, (quod hic est bisyllabum, ut Geo. III, 167. et alibi, saepius autem monosyllabum: vid supra ad I, 131.) antecedente postquam, Homerico dicendi genere. Similiter supra v. 192 sqq. Postquam - - tum. Cf. etiam adnott. ad Aen. II, 391. (et infra ad V, 14.) — Dona auro et elephanto gravia, multo auro et ebore ornata. Cf. supra I, 728. Gravia, ultima syllaba arsis vi producta, de qua re vid. adnott. ad Ecl. I. 38. VI. 53. alibi. Syllabae in vocalem exeuntes (praeter Copulam que, de qua vid. ad Ecl. IV, 51.) sic producuntur a Vergilio hic et Aen. XII,

Ingens argentum Dodonaeosque lebetas, Loricam consertam hamis auroque trilicem Et conum insignis galeae cristasque comantis, Arma Neoptolemi. Sunt et sua dona parenti. Addit equos additque duces;

470

645. Lachmann, tamen ad Lucr. II. 27. p. 76. hunc usum negans conficit gravia a sectoque elephanto, ut ap. Tibull. I. 7, 61 pro Codd. lectione Te canit agricoli. magna cum cenerit urbe ex eius sententia nunc editur e magna. — sectoque elephanto. Heyn. comparat Homericum moissoi elly arros Od. XVIII, 196. XIX, 564. Secare verbum proprium est de rebus, quae in tenues lamellas dissecantur, veluti de citro, terebintho et de ipso ebore apud Plin. H. N. XVI, 44, 54. dentes elephanti secare lignumque ebore distingui. Sie de corio supra I. 212. et ap. Iustin. XVIII, 5. De elephanto pro ebore posito vid. ad Geo. III, 26. — 466. stipat carinis Ingens argentum, magnam copiam vasorum argenteorum in navem imponit. De constructione horum verborum vid. supra ad I, 195., ubi legimus vina cadis onerare, et Rupert. ad Liv. I, 41, 6.. de ingente autem agento adnott. ad Aen. I, 640. — Dodonacos lebetas Heyn. interpretatur: quales sunt in templo Iovis Dodonaei, ut Dodonaeos non nisi ornans sit epitheton. Wagn. autem, coll. Dionys. I, 32., Vergilium Graeco alique poeta auctore lebetus ita appellasse suspicatur, qui Helenum audivisset Dodonae consedisse. Lebes (λέβης) proprie est vas aereum ad manus lavandas (vel etiam ad coquendos cibos, destinatum (Isidor. Orig. XX, 8.) et a λείβειν dictum, quia aqua ei infundebatur. (Vid. Aen. V, 266. Ovid. Met. XII. 243. eiusd. Her. III, 31. cett.) Dodonae autem in quercubus sacri nemoris suspensi erant eiusmodi lebetes, e quorum sonitu, si pulsabantur, sacerdotes vaticinari solchant. (Cf. loci ab Ungero de Valgio Rufo p. 193 sqq. collecti.) Cum alii oracula per columbas edita fuisse perhibeant, sust efiam, qui utramque narrationem sic coniungant, ut Mythogr. II, 227. p. 150, 5. scribat: Dodona civitas est Epiri. Inpiter hic responsa dabat per columbas aereas et Schol. Lucani III, 180. p. 199. In Chaonio nemore supra quosdam quercus in aereis ollis columbae, quae dabant responsa. (Ci. Unger p. 195., - 467., Loricam conscrtam hamis auroque, h. e. catenulis se invicem mordentibus, alvoidwiór; trilicem, h. e. iisdem hamis triplicatis et quidem aureis. Ductum a textura, cum trinis filorum ordinibus textum fit, reluitor. Cf. infra [III. 467. et] V, 259. [ubi eaden verba repetuntur] VII, 639. [Val. Fl. III, 199. Martial. XIV, 143, 1. cett.] Adde XII, 375. hilicem loricam." Heyn. Imitatus est hunc locum Silius II, 401, textam nodis auroque trilicem Loricam et respexit hand dubie auctor Medeae in Anth. Lat. I, 365. coronam Consertam squamis serpentum, ex quibus locis, coll. Aen. VII, 639., etiam patet, coniungenda esse verba consertum hamis et auro trilicem, non, ut Heynio placuit, Lorican trilicem, consertam hamis auroque. — 468. con um cristasque galeae pro tota galea, commemoratis iis galeae partibus, quae maxime eam commendant. — comuntes. Vid. ad II, 391. — 469. arma Neoptolemi Vid. supra v. 333. coll. cum II, 470 sqq. — sua dona parenti (Anchisae), i. e. convenientia, congruentia et debita, ut V, 54. Vid. adnott. ad Ecl. I, 37. et III, 62. coll. cum adnott. ad Geo. IV, 190. Aen. II, 396. V, 832. VI, 142. cett. — 470. equos. Nam Epirus bonorum equorum laude excelluit. Cf. Geo. I, 59. III, 121. — duces Heyn. de magistris equorum, agasonibus intelligit, coll. infra X, 574. eique adsentiuntur Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 113. et Ladew. provocantes ad Liv. XLIII, 5, 8. et Aeneam viae duces non habuisse ex v. 569. et 690. concludentes, de quibas hic Wagn. cum antiquis quibusdam interpretibus iam a Servio commemoration cogitat, imprimis cum ήγεμόνας της ναυτιλίας συνεχπλεύσαι Alvela ex Epiro narret Dionys. I, 32.; quod mihi quoque probabilius videtur. Agasones enim, qui equos in naves impositos curarent, vix duces appellari poterant et si duces vere ad equos pertinebant, cur gravis illa repetitio Verbi additque? Discrepantiam autem illam, quae videtur, Vergilius carmen abRemigium supplet; socios simul instruit armis.
Interea classem velis aptare iubebat
Anchises, fieret vento mora ne qua ferenti.
Quem Phoebi interpres multo compellat honore:
,,Coniugio, Anchisa, Veneris dignate superbo,

475

solvens haud dubie removisset. (Cf. etiam adnott. ad V, 298.) Non igitur opus est infelicibus coniecturis decus aut pecus in Progr. Leitmer. a. 1868. p. 3. prolatis. Peerlk. (cui adsentiri videtur Ribbeck. Proleg. p. 74.) temere haerens in Plurali duces, cum unus dux itineris sufficeret, totum hemistichium spurium censet. Sed interpolator aliquis vix versu imperfecto contentus fuisset. (Etiam Henry in schedis mecum communicatis duces per Piloten, Lothsen interpretatur, et contra Peerlk. disputans plurium navium classem vulgo plures eiusmodi duces maris peritos tollere memorat.) - 471. Remigium supplet, cum heroica aetate remiges non servi fuerint, sed ipsi heroes, Heyn. (cui Gossr. adsentitur) de ipso remorum apparatu intelligit, ut VIII, 80. et Geo. I, 202. Sed recte observat Wagn., non omnia apud Vergilium ad Homericae aetatis morem exigenda esse, supplere autem et supplementum in re militari de novis militibus et remigibus conscribendis sollemnia esse. Cf. l.iv. XXVI, 35. 39. XXVII, 47. XXXVIII, 37. Iustin. XII, 11. Tac. Ann. XVI, 13. Vellei. II, 130. Remigium igitur pro remigibus positum accipe, ut apud Hor. Epist. I, 6, 63. Liv. XXVI, 39, 3. (supplevit remigio naves) ibid. 51, 6. XXXIII, 48, 2. alibi. Cf. Obbar. ad Horatii, Gronov. et Drak. ad Livii 11. 11. et Rupert. ad Tac. Ann. II, 13, 2. Amissos enim remos restitutos omninoque naves refectas esse in Epiro, per se consentaneum neque tanti est, ut hic, ubi de donis Heleni agitur, commemorari apte potuerit. Eadem est Thielii et Schirachii sententia p. 563. et 606. Remigum autem nonnulli in Creta remanserant (v. 190.), alii fortasse obierant. Nihilominus Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX, p. 113. de remis cogitat, atque etiam Conington non audet decernere, utra ratio sit rectior. — socios autem non eosdem remiges, arma non remos esse (quod Heyn. censet), docet addita vox simul; quare Wagn. socios rectissime de ipsius Aeneae sociis et comitibus (vid. supra v. 129.) intelligit, qui non minus quam duces, Aeneas et Anchises, ab Heleno donis ornentur; quamquam idem Vir doct. in edit. min. arma minus recte, ut mihi videtur, per remos explicat. Peerlk., cum Aeneae socii iam arma habuerint, hunc versum ex Aen. VIII, 80. fictum et invito Vergilio adiectum censet. Sed nonne poterant arma sociorum Aeneae vel amissa vel non amplius ad usum bona ab Heleno aliis suppleri et melioribus permutari? Vid. etiam Jahn. 1. 1. p. 24. — 472. classem velis aptare, i. e. velis instruere, adornare, ut infra VIII, 80. biremes remigio aptare. Ovid. Met. XI, 456. Aptarique suis pinum iubet armamentis. Cf. etiam IV, 298. IX, 305. et Wagn. ad Aen. IV, 482. Apud Suet. Tib. 65. aptatae naves sunt armatae instructaeque. — 473. "ventus ferens est, qui impellit et provehit, ἄνεμος φορός, de qua compositione etiam pedestribus scriptoribus usurpata vid. interpp. ad Plin. Paneg. c. 31." Wund. Vid. v. c. Aen. V, 832. Ovid. Her. XVI, 125. Senec. de vita beata c. 22. ibique Gruter., Barth. ad Stat. Theb. III, 25. et Burm. ad Aen. IV, 430., ubi redeunt venti ferentes. De Graec. ἀνέμφ φορφ cf. Wessel. ad Diod. Sic. T. I. p. 685. — Conrads p. XXVII. una cum v. 470. etiam tres sequentes vult deletos ut arcte cohaereant Sunt et sua dona parenti, Quem Phoebi interpres etc.; sed vide quae contra eum disputavit Ribbeck. Proleg. p. 74. - 474. Phoebi interpres, i. e. qui oracula Phoebi interpretatur, vates. — multo honore, i. e. verbis honorificentissimis, ut alibi honor verborum. Cf. Sil. II, 483. Quam tali adloquitur Nemeae pacator honore. Tac. Hist. IV, 4. multo cum honore verborum Muciano triumphalia data. id. Agr. 40. in. triumphalia ornamenta - - multo verborum honore cumulata. Iustin. XV, 1, 9. adiecto honore verborum. — 475. Anchisa. Sic optimi Codd. (etiam Med., in quo, ut in Pal., legitur ANCHISAE, sed E puncto superposito notata, Gud. et tres Bern. vel a pr., vel ab alt. m.) Cura deum, bis Pergameis erepte ruinis, Ecce tibi Ausoniae tellus: hanc arripe velis. Et tamen hanc pelago praeterlabare necesse est: Ausoniae pars illa procal, quam pandit Apollo. Vade, ait, o felix nati pietate! Quid ultra Provehor et fando surgentis demoror Austros?" Nec minus Andromache digressu maesta supremo Fort picturatas auri subtemine vestes Et Phrygiam Ascanio chlamydem, nec cedit honori,

450

Codd. Nonii p. 251. 3. 256. 29. et Gellii XV. 3. 10. atque Anecd. Paris. Eckstein. II. 25. dum alii Codd., ut etiam Quinctil VIII. 6, 42. Prisc. p. 739), et Arusianus p. 222. L., Anchier exhibent, quam formam Conington recepit Vid etiam ad VI. 126. 345 Constat enim. eiusmodi nomina propria apud Romanos duplici rati no formari in co. c. c et in am. a. a. Ablat. Anchina legitur infra V. 244.. Acces. Anchisana v. c. ap. Hygin. f. 94. Praeter Jahn, ad Aen. VI, 126 of. Heins ad Ovid, Ep. III, 87. Prakenb. ad Sil. XIII. 796. Ruddim. I. p. 45. Schneider. Gr. Lat. H. 1. p. 33. et Neue Formenl. I.p. 36. — contugio: voce honesta utitur pro concubitu. ut ap. Ovid. Met. X. 295. XV. 395. Geo. III. 275. alibi -- superbo. utpote deae. — dignate. digne habite, passive. Vid. ad II. 422. - 476. Cura deam. Vid. ad Acn. I, 675. — bis exepte: Trois enim ism prius ab Hercule erat capts et excisa ob Laomedontis pertidiam. Vid. ad II. 642. et VIII, 291. -477. "hanc arripe relia. versus hanc ab Epiri litore dirige naves. Cl. infra v. 532." Heyn. Thiel. arripere accipit pro: summo studio, eximia animi intentione rei accipiendae studere, cupide rem tractare et sequi, coll. Ruhnk. ad Ter. Eun. III, 5, 23. Cic. pr. Mur. 30. de Senect. 29. ext. alisque locis; similiterque Wagn. (et cum eo Haeckerm. l. l.) explicat: "ad hanc summo studio pertende". Cum tamen alibi arripere sit i. 4 celeriter invadere locum coque potiri, hic potius indicat studium locum celeriter capessendi. Cf. etiam Henry in Philol. XI. p. 634. Praeteres vide infra IX, 13, XI, 531, et X, 297. — 478. praeterlabi pro praeternavigare alibi non videtur legi; de fluminibus, quae celeriter praeterfluunt, usurpatur infra VI, 575, et Quinct, Inst. IX, 3, 24. — 479. quan pandit, oraculo designat. Vid. supra ad v. 179. — 480. De voc. ait post compellat (v. 474.) adjecto vid. ad Geo. IV, 499. et cf. Aen. II. 78. V. 551. XI, 24 sqq. 42 sqq. etc. --- ultra, quam opus est. - 481. pronehor, sermone progredior. Sie etiam optimi pedestris orationis scripteres, e. g. Cic. Finn. III. 22, 71. sentio me longius provectum. quam cett. -- fando demoror austros Heyn. recte explicat: "vos demoror. que minus iis utamini." Vid. etiam infra XI, 175. coll cum II, 648. (ibique adnott.) et X, 30. Imitatus est h. l. Avien. fab. 16. Ast cgo surgentu paulatim demoror austros. Et quancis levelus proveda ceeto notis. -Surgere de ventis i, q. alibi oriri et renire. Vid. adnott. ad Ecl. V, 22 -482. digressu supremo, i. e. ultimo digressus momento. — 483. picturatae auri subtemine restes (γουσευπένεια φάρεα Euripidis Orest 829. al. 837.) utrum de textili an de acu picto opere accipiendae sint. Heyn, ambigit, ut aut vestes, i. e. stragulae, textae a chlamyde acu picta distinguantur, aut vestes acu pictae, et inter has chlamys Phrygia, diverse sint a textilibus donis v. 485. commemoratis. Hanc rationem iure praeser Wagn., comparans Silium VII, 80. acu subtemine fulro Quod nostrae wvere manus venerabile donum. Subtemen igitur (s. subtegmen, ut rectius fortasse scripsit Ribbeck. Med. a m. pr. et Servium Bern. secutus, cum etiam Gud. et Bern. II. milite-mine exhibeant, ex voc. subteximen, at tela ex texela ortum hie non proprie, sed omnino pro filo dictum. quod per pannum aliquem acu ducitur. Picturatus pro pictus, quantum scimus, ante Vergilium nemo dixit, post eum plures, velut Stat. Theb. VI. 58. picturatus floribus agger. id. Silv. V. 1, 105. gyrus picturatus. Cf. etiam Hor. Od. IV, 9, 14. aurum vestibus illitum ibique Orell. et Lucr. II, 35. Textiles picturae. Ceterum iteratur hic versus in Ausonii cent. nupt. 41. - 481. Et

485

Textilibusque onerat donis ac talia fatur:
,,Accipe et haec, manuum tibi quae monumenta mearum

Phrygiam cett. Hildebrand. in Iahnii Annall. XXVI. p. 173. Copulam recte videtur explicare per et maxime, coll. Hand. Turs. II. p. 480. Chlamys, vestis superior, qua Graeci potissimum in bello (Plaut. Mil. V, 30. Curc. V, 2, 33. Cic. Rab. Post. 10, 26.), in itinere (Plaut. Merc. V, 2, 8.) et in venatione (Ovid. Met. XIV, 345. 393. Nemes. Cyneg. 91.) utebantur, erat etiam feminarum (Aen. IV, 137.) et puerorum (vid. praeter h. l. VIII, 160. 167. 588. Suet. Tib. 6. Ovid. Met. V, 51. et Ulpian. in Dig. XXXIV, 2, 23.) vestimentum. Cf. Wernsdorfii Exc. IX. ad Nemes. 1. 1. (Vol. I. p. 256.) — Verba, quae vulgo eduntur, nec cedit honori admodum difficilia sunt intellectu, quare Heumanno (Poecil. T. IV. p. 545.), Brunckio, Heynio, Weicherto, Peerlkampio aliisque non iniuria suspecta videntur. Heyn. tamen duplicem corum explicationem profert, ut aut cum Servio interpretemur: ,,tanta dat munera, quanta merebatur Ascanius: hoc enim est honori non cedere, parem esse meritis accipientis; aut non cedit honori seu munerum seu verborum, quo usus erat Helenus erga Anchisen, ut Andromache Ascanium non minus muneribus hospitalibus impertiat." Priorem rationem mecum sequentur Süpflius (qui tamen etiam haec addit: "Poetischer vielleicht liesse sich aber honos auch als Ehrengabe, wie so oft den Göttern gegenüber als Opfer, auffassen, so dass der Sinn wäre: und sie bleibt nicht hinter der angemessenen Ehrengabe zurück, sie thut und gibt Alles, was zu einer honos gehört") et Conington, alteram Iahn., Ladew. et Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX, p. 114. Wagn. haec verba ad solam chlamydem refert, honori, i. e. pulchritudini et pretio reliquarum vestium modo commemoratarum non cedentem: quod probare nullo modo possum. Quamvis enim cum Viro docto sumamus, totum hunc locum a poëta non satis elaboratum et alteri recensioni relictum esse, vel prima tamen loci alicuius lineamenta quam celerrime effingens talis poëta non potuit tam horride et hiulce scribere: (Andromache) fert vestes Et Ph. Ascanio chlamydem; nec cedit (chlamys) honori (earum); Textilibus que onerat (Andromache) donis etc. Neque magis probabilis est Thielii et prius etiam Henrici ratio, qui honori per Graecismum pro honorato, i. e. ipso Heleno, dictum putant; quos enim Thiel. ex Latinis comparat Lucani II, 18. et Cic. Finn. III, 1. locos, eos huc trahi non posse quisque videbit, locus autem ab Henr. comparatus, Aen. V, 541., et ipse est paullo diversi generis. Henry tamen sententiam suam de h. l. ter mutavit (vid. Class. Mus. a. 1848., Tw. years III. p. 32 sq., Iahnii Annal. (LXVIII. p. 619.) LXXIII. p. 452 sqq. et Philol. XI. p. 634.), ut quid nunc de eo iudicet, me lateat. Equidem nunc nescio, an rectius Ribbeck. ex Pal., Gud. a m. pr. et Bern. I. receperit lectionem honore, iam ab Heinsio et Bothio commendatam, quam agnovit Scaurus apud Servium atque etiam Silius videtur ante oculos habuisse XII, 404. scribens nec cedet honore Ascraeo famaque seni; ut sensus sit: honorificis donis non cedit marito; Iahnio enim contendenti etiam Dativum eundem sensum cum Ablativo posse hahere (sie steht der Ehrenhezeigung nicht nach) non adsentior. — 485. Textilibusque etc. Peerlk. etiam hunc versum una cum antecedente hemistichio exsulare iubet, et Weichert. de verss. iniur. suspp. p. 76 sq. certe verba Text. onerat donis simul cum illis tollenda censet, ut hic versus prodeat: Et Phrygiam Ascanio chlamydem, ac talia fatur; in quo tamen Wagn, non temere vituperat hoc hiatus genus a Vergilii carminibus plane alienum, ipse haec verba, quae post superiora languere videri possint, ita defendens, ut ea ad copiam donorum per verbum onerat declarandam adiecta statuat. Imprimis autem hoc erat urgendum, chlamydi pretiosissimae et ucu pictae addi etiam alias vestes textiles modo et minus pretiosas. Errant igitur Peerlk. et Henry in Phil. XI. p. 634., vestes auro picturatas, chlamydem et textilia dona unum idemque significare iudicantes, quod si esset, tum sane Peerlkampio concederem, intolerabilem huic loco inesse tautologiam. -- onerat donis. Sic etiam X, 620. (oneravit limina donis). Liv. XXXIV, 61. Val. Fl. III, 9. alii, ut alibi laudibus (Liv. IV, 13.),

Sint, puer, et longum Andromachae testentur amorem, Coniugis Hectoreae. Cape dona extrema tuorum, O mihi sola mei super Astyanactis imago. Sic oculos, sic ille manus, sic ora ferebat; Et nunc aequali tecum pubesceret aevo."

490

promissis (Sall. lug. 12.) onerare et similia. Henry Two. years III. p. 33. et Philol. XI. p. 634. verbum proprie intelligendum censet: non manus, sed corpus ipsum onerat, i. e. vestit donis, coll. Ter. Phorm. V, 6, 4. Sed ego nunc mihi cesso, qui non humerum hunc onero pallio; recte autem Conington abundantiae notionem voci inesse censet. — 486. Wagn., qui in maiore edit. temere haeserat in verbis Accipe et haec, in min. edit. es recte explicat: "praeter pretiosam illam chlamydem ex antiquis opibus sumptam haec quoque dona textilia, per se quidem illis viliora, sed ipsius largientis manu facta," quare Ascanio eo gratiora esse debebant. Peerlk igitur temere coni. Accipe, ait, manuum etc. Cur autem Andromache Ascanium potissimum donis ornaverit, hoc ex natura rei et vas. seqq. luce clarius apparet; unde etiam fit clarum, cur supra non nisi de muneribas Aeneae et Anchisae delatis sermo fuerit; noluit enim poëta sibi praeripere occasionem hos versus suavissimos adiicendi, qui etiam Ribbeckio Proleg. p. 74. "nescio quid dulcedinis habere" videntur. — manuum monumenta mearum, pro: manuum mearum opera, quae meam tibi revocent memoriam, ex Odyss. XV, 126. Μνημ' Ελένης χειρών cett, qui locus Vergilio obversabatur. Praeterea cf. Hom. II. XXIII. 618 aq. et Aen. V, 538. XII, 945. Ceterum Haupt. manuom et Ribbeck. cun Bern. II. a m. pr. et Nonio p. 239. monimenta scripsit. Sed vid. Cormen. de pron. 1. p. 333. ed. 2 — 487. longum amorem, antiquum; hec dona multos post annos tibi in memoriam revocent amorem Andromachae, quem puer expertus es, quique per tantum tempus nondum est exstinctus. Paullo aliter longum amorem supra I, 749. usurpatum legimus. Cum toto astem loco cf. monumentum et pignus amoris V, 538. et 572. — Andromachae. Sic omnes Codd. Vid. supra ad v. 386. — 488. Cape dona. Cf. Cic. Legg. III, 4, 11. Hor. Od. III, 8, 27. Sen. Agam. 384. etc. — dona tuerum, non tantum popularium et amicorum, ut Heyn. interpretatur, sed affinium, ut Wund. capit. Ceterum Wagn. Pluralem tuorum pro Singulari positum esse memorat, coll. XII, 947. meorum pro: unius ex meis. Vid. etiam adnott. ad Ecl. III, 7. (et Aen. I, 4.) Verba cape dona extrema tuorum iterantur in Anth. Lat. I, 178, 439. - 489. sola super imago, i. e. superstes sola (ut ap. Ovid. Met. I, 351. o femina sola superstes legimus, quem locum Conington comparat), Praepositione adverbisliter usurpata et subintellecto Participio verbi esse. Sic IV, 684. si quis super halitus errat, ap. Lucr. I, 650. si partes ignis candem Naturem, quam totus super ignis haberent, ubi vid. adnot. mea, Schott. ad Val. Al. VIII, 435. Drakenb. ad Liv. IV, 55. Tursell. de part. p. 835. Dissen. ad Tibull. II, 5, 53. alii. Cf. etiam adnott. ad II, 567. et I, 198. Gossr. tames, qui hunc usum voc. super omnino negat, locum mira ratione sic explicat: "o du, der du noch obendrein Ebenbild des Astyanar bist," quae vocis significatio (de qua diximus ad Aen. II, 71. et al.) ab hoc loco prorsus aliena est — De Astyanacte eiusque sorte vid. adnott. ad Aen. II, 457. — 498. Sic oculos cett., tales oculos, tales manus cett. habebat, ex Hom. Od. ΙΝ, 149. 150. πείνου γάρ τοιοίδε πόδες, τοιαίδε τε χείρες, δαθαλμών τε βυλαί, πεφαλή τ', εψύπερθε τε χαϊται. Ceterum Rufinian. de fig. p. 214. R tenebat et Nonius p. 169, 15. gerebat exhibent; sed ferebat praeter omnes Codd. agnoscunt Diomedes p. 405., Priscianus p. 951. et Macrobius IV. 5, 10. V, 6, 7. Vid. Gronov. ad Sen. Hippol. 379. et Heins. ad Ovid. Met. IV, 135 a Burm. laudati. Ceterum cf. loci huic simillimi Senec. Troad. 469. (ubi pariter: sic tulit fortes manus) Hipp. 652. et Ovid. Fast II, 771 sqq. Ceterum iteratur hic versus in Anth. Lat. I, 146, 9. et 175, 384. et in Ausonii cent. nupt. 53 sq. - 491. aequali aero. Sic aevum pro aetate, annis vitae, etiam Aen. II, 435. 638. IX, 255. XI, 85. Ovid. Met.

Hos ego digrediens lacrimis adfabar obortis:
"Vivite felices, quibus est fortuna peracta
Iam sua; nos alia ex aliis in fata vocamur.
Vobis parta quies; nullum maris aequor arandum,
Arva neque Ausoniae semper cedentia retro
Quaerenda. Effigiem Xanthi Troiamque videtis,
Quam vestrae fecere manus melioribus, opto,
Auspiciis et quae fuerit minus obvia Graiis.

495

III, 47. Cic. Somn. Scip. 3. Sall. Iug. 1. in. Suet. Cal. 34. Vellei. II, 89, 3. Sen. Ep. 99. extr. alibi legitur. Pedestres tamen aureae aetatis scriptores aevum non nisi de maiore quodam vitae spatio usurpasse, recte memorant Fabri et Dietsch. ad Sallustii l. l. — pubesceret, adolesceret. Heyn. comparat Eurip. Ion. 366. Σολ ταυτὸν ήβης, εἴπεο ήν, εἰχ' αν μέτρον. - 492 sqq. "Durum habeat pectus necesse est, cui hi versus miserationem nullam faciant." Heyn. — lacrimis obortis. Vid. IV, 30. VI, 868. Ovid. Met. I, 350. etc. — 493. Vivite felices, valedicendi formula etiam e Tibullo III, 5, 31. (Vivite felices, memores et vivite nostri) nota. Vid. Markland. ad Stat. Silv. II, 2, 143. et cf. supra I, 330. — 493. fortunam peractam Serv. male explicat duram, prostratam; rectius Heyn. fortunae cursum peractum. Si enim totum locum spectamus, fortunam peregisse nihil aliud significare potest, quam ad id pervenisse, quo tetenderas, ut novas fortunae vicissitudines quaerere iam non debeas, quod etiam patet ex verbis v. 495. Vobis parta quies. Cf. Schirach. p. 525. Sic alibi legimus aetatem, vitam peragere (Ovid. Tr. IV, 8, 13. et 41.), regnum aevumque peragere (Ovid. Met. XV, 485.) cett.; imprimis autem cf. infra Aen. IV, 653. Vixi et, quem dederat cursum Fortuna, peregi et Lucan. IV, 361. turba haec sua fata peregit. Vid. Barth. ad Stat. Theb. IX, 21. Repetuntur autem verba Vivite felices in Ausonii cent. nupt. 78. et sequentia quibus est fortuna peracta in Anth. Lat. I, 170, 109. — 494. Verba alia ex aliis in fata vocamur iterantur in Anth. Lat. I, 172, 120. Cf. etiam Ovid. Met. I, 18. ex aliis alias figuras reparat. Cir. 364. nunc alia ex aliis - - omina quaerit. Lucr. III, 978. ex aliis alia reparare necesse est. Eur. Hel. 679. έτερα δ' ἀφ' έτερων κακά κακών κυρεί. Iph. Taur. 842. άλλα δ' έξ άλλων κυρεί. Plat. Apol. p. 37. D. ἄλλην εξ ἄλλης πόλιν πόλεως αμειβόμενος etc. — 495. Vobis parta quies. Cf. infra VII, 598. Claud. XVII, 61. Postquam parta quies et summum nacta cacumen Iam secura petit privatum gloria portum. German. in Arateis Si non parta quies, te praeside, puppibus aequor Cultorique daret terras. Similiter Quinct. Inst. I, 1. Post impetratam studiis meis quietem. Ceterum cf. etiam Aen. II, 784. – maris aequor arandum. Vid. ad II, 780. (et V, 158.) Verba nullum maris aequor arandum legimus etiam in Anth. Lat. I, 178, 182., ubi v. 248. totus versus iteratur prima modo voce in Nam mihi mutata. — 496. "semper cedentia retro, cum putarent Troiani, se laborum et fatorum terminum iam attigisse. Infra VI, 61. Iam tandem Italiae fugientes prendimus oras." Heyn. Adde V, 629. Italiam sequimur fugientem. Imprimis autem Aeneas videtur spectare Heleni consilium (v. 396 sqq.) iubentis, ut proxima Italiae litora vitans per ambages peteret contraria — 497. Effigiem Xanthi sqq. Vid. supra v. 349 sq. coll. v. 302. et 336 sq. — 498. melioribus, opto, auspiciis (quae verba repetuntur in Anth. Lat. I. 178, 242.), i. e. prosperiore successu, meliore fortuna (vid. Cort. ad Lucan. II, 464.), quam qua proavi vestri antiquam illam Troiam condiderunt. — 499. Pro fuerit Ribbeck. ex Med. et Pal. itemque Gud. et Bern. III., in quibus tamen litera n puncto superposito notatur, recepit fuerint, hoc Servii scholio adscripto: "Alii fuerint legunt et volunt esse maledictum in Graecos, ut ad auspicia referas, quod non procedit." Ceteri recentiores editores Singularem recte servarunt. — "minus obvia Graiis, periculis a Graecorum impetu, somninoque] aditu hostili, exposita. Sensum recte exposuit Servius: id est, quae nullum patiatur excidium." Heyn. Ita etiam Burm., qui conferri Si quando Thybrim vicinaque Thybridis arva Intraro gentique meae data moenia cernam, Cognatas urbes olim populosque propinquos Epiro, Hesperia, quibus idem Dardanus auctor Atque idem casus, unam faciemus utramque Troiam animis; maneat nostros ea cura nepotes."

505

**500** 

Provehimur pelago vicina Ceraunia iuxta, Unde iter Italiam cursusque brevissimus undis.

iubet adnot. suam ad Calpurn. I, 10. — obvia, exposita. Vid. ad X, 694. — 500. Thybrim. Vid. ad II, 782. — 501. data moenia, scil. s fato, ut supra v. 255. data urbs, ubi vid. adnott. — cernam pro potisr. habebo. - 502 sqq. Populos iam propinquitate coniunctos iungamus etiam benevolentia, ut unus inde fiat populus. — cognatas urbes, Buthrotum (vid. supra v. 293.), quo Vergilii temporibus colonia Romana deducta erat (Strab. VII. p. 324. Plin. IV, 1, 1.), et Romam a Lavinio oriundam, utramque a Troianis corumque posteris vel habitatam vel conditam, qui a Dardano originem habebant. (Vid. ad v. 167.) Nescio, quo iure Heyn. poëtam ad Nicopolin post pugnam Actiacam ab Octaviano conditam et Acarnanibus frequentatam alludere putet. — urbes, populos Epiro, Hesperia, pro in Epiro, Hesperia, sive Epiri, Hesperiae, paulo insolentius dictum. Quod attinet ad omissam Praepos. in, cf. Geo. III, 237. Aen. I, (403.) 552. 667. III, 220. VII, 140. 226. 351. etc. ibique adnott. Wagn. tamen in min. edit. aliam init rationem, duplicem structuram (populos propinques, Epirum et Hesperiam, unam facientus Troiam et ex populis propinquis, Epiro et Hesperia, unam fac. Tr.) hic in unam confusam esse putans; quae ratio mihi paulo artificiosior videtur. Ladew. Ablativum potius originem indicare censet. Praeterea animadvertas gravitatem asyndeti; nam errare eus, qui verba sic coniungant: populosque propinque Epiro, Hesperia quilnus idem Dardanus auctor, i. e. Dardanus (ex) Hesperia (ortus), non est, cur multis verbis doceam. Cum plures Codd., inter quos Med., schedae Sangall., Gud. et Bern. I. a m. pr. Hesperiam praebeant, Heyn. coniecit Epirom, Hesperiam quod probat Peerlk. Sed lectionem Hesperia etiam Serv. et Cod. Pal. auctoritas tuetur. — utramque post Cognatus urbes additum, ut voc. unam cum vi opponeretur. — 565. ,, animis, h. e. foedere et affectione, quoniam revera cas natura non sinit iungi." Servius. Maneat ea cura nepotes, i. e. cura unius Troise ex duabus faciendae. Vid. II, 194. ea fata manere nepotes et de verbis ea cura pro eius rei cura adnott. ad II, 171. Ladew. et Wagn. adnotant, Augustum, cum post victoriam Actiacam Nicopolin in Epiro condidisset, sanxisse, ut Romani novae urbis incolas pro cognatis haberent. Conrads. p. XXVIII. vv. 500 -505. a poëta locum II, 782. respiciente secundis curis additos putat; sed vide quae recte contra eum disputat Ribbeck. Proleg. p. 70. -- 506 sqq. "Postquam Buthroto solverant, legendo litus ad montes Cerannios procedunt. Hic sub noctem descendant in litus, eo, puta, consilio, ut, cum mutandus iam esset cursus, ventum secundum excipiant." Heyn. — Ceraunia s. Acroceraunia (nunc Monti della Chimera). Vid. ad Geo. I, 332. --Praepos. iuxta (quam etiam alibi verbis motum signif. adiungi constat: cf. Hand. Turs. III. p. 538.) a poëtis et, qui eos imitantur, historicis interdum nomini suo postponitur. Vid. infra IV, 255. Nep. Paus. 4. Tac. Ann. II, 41. IV, 5. VI, 39. Plin. H. N. XIV, 19, 23. cett. Ruhnk. ad Vellei. II, 91, 2. Walch. ad Tac. Agr. 31. p. 338. Bötticher. Lex. Tac. p. 119 sq. Hand. Turs. III. p. 537. et adnott. ad Geo. I, 161. et Aen. I, 32. - 507. Wund. Comma vulgo post Italiam positum recte sustulit, ut epitheton brevissimus etiam ad iter pertineat, sine quo verba unde iter Italiam admodum languerent, et in Praef. p. VIII. haec adnotat: "Nec puto, te offendet ubertas ista iter (brevissimum) et cursus brevissimus. Vocabulo iter alterum cursus, navibus magis proprium, iungitur ita, ut nemini in mentem venire possit statuere, alterum ex his Substantivis esse superflum; nisi forte idem raviologius accusabit Ciceronem Off. I, 32. Itaque ank

Sol ruit interca et montes umbrantur opaci. Sternimur optatae gremio telluris ad undam Sortiti remos passimque in litore sicco Corpora curamus; fessos sopor inrigat artus. Necdum orbem medium Nox Horis acta subibat: Haud segnis strato surgit Palinurus et omnis Explorat ventos atque auribus aera captat; Sidera cuncta notat tacito labentia caelo,

510

515

implicatur aliquo certo genere cursuque vivendi, quam potuit, quod optimum esset, iudicare." Ceterum cf. Aen. VI, 542. Hac iter Elysium nobis et adnott. ad Aen. I, 2. — 508. Sol ruit, i. e. cadit, legitur etiam ap. Val. Fl. I, 274. et alios, ut plenius sol ruit caelo ap. Apul. Met. III. p. 136. Elm. Alio sensu supra II, 250. ruit Oceano nox dictum vidimus, ubi cf. adnott. — montes umbrantur, umbra teguntur. Heyn. comparat Homeri σχιασθαι vel σχιάζεσθαι, Od. III, 487. Δύσετό τ' ήέλιος σχιόωντό τε πάσαι άγυιαί et al. Ceterum umbrantur opaci, pro: umbrantur, ut opaci fiant, per prolepsin illam dictum, de qua disseruimus ad Geo. I, 320. et II, 353. — 509 sqq. ex Odyss. IX, 168 sqq. illustrari, memorat Heyn. — Sternimur. Vid. Geo. IV, 432. ibique adnott. — gremio pro: in gremium. Vid. adnott. ad Ecl. II, 30. - 510. sortiti remos, vel: postquam nocte ingruente sorte constituinus, utri ad remos pernoctarent, utri in litore somno se recrearent; vel potius: postquam sortiti eramus, quibus vicibus proximo die remigaremus. Cf. Prop. IV, (III,) 21, 12. Nunc agite, o socii, propellite in aequora navem Remorumque pures ducite sorte vices. Henry, explicationem in Two. years III. p. 34. propositam recte reiiciens, in Philol. XI. p. 634. (coll. Aen. IX, 174. legio sortita periclum et Ovid. Met. XI, 757. Priamus novissima Troine Tempora sortilus) sortiti remos interpretatur: ,,quibus sors cecidit usque remigandi," quibus explicentur verba fessos artus. Peerlk. verba sie vult transposita: Sortiti remos, grendo telluris ad undam Sternimur optatae passimque etc., ut narratio sic procedat: "Fiunt tenebrae, ventus cessat cum solis occasu; remigamus per vices, quo celerius terram attingeremus. Pervenimus in terram." Haeckerm. in Archiv für Phil. XVIII, 3. p. 431 sqq. et in Zeitschr. f. d. G. W. XIX, p. 114. sortiri remos ad arbitrium explicat per ordinare remos. passim. Vid. ad Aen. II, 364. — Verba in litore sicco repetuntur VI, 162. et in Anth. Lat. I, 14, 4. - 511. Corpora curamus, ut Geo. IV, 157. Aen. VIII, 607. in Epit. Iliad. 108. alibi. — sopor inrigat artus, infundit, instillat membris somnum. Vid. quae supra ad I, 691. adnotavimus coll. cum Aen. V. 854. — 512. orbem medium caeli. Vid. VIII, 97. et Cir. 38. — Cum sciam, non solum Graecorum more anni tempora, sed ctiam singulas diei partes a Romanis Horarum nomine personas esse fictas (vid. Hygin. 183. et Burm. ad Val. Fl. II, 60.), nunc cum Ribbeckio et Ladew. Horis grandi litera scripsi, ut imago poëta dignior evadat. Prius cum Heynio explicui: nox per horas acta, decurrens, ut haec verba fere idem significent, quod horis exactis. Etiam Henry in Philol. XI. p. 635. Horis acta interpretatur: "unter dem Befehle der Stunden, wie ein Heer unter dem Befehle eines Feldherrn; geleitet, befehligt von den Stunden"; equidem vero potius explicuerim: vecta Horis, "fortgetragen von den Stunden." Peerlk., cui haec humilis videtur oratio pro: Nox (tamquam dea, persona) horis acta satis audacter coni. Nox astris cincta. — Cum v. 513 sqq. cf. Hom. Od. V, 271 sqq. — Hand segnis, i. e. celeriter. Cf. supra ad v. 70., infra ad VIII, 559. et alibi adnotata. - Palinurus. Vid. ad v. 202. -514. Explorat rentos. "Media enim nocte, quando, imprimis in oris maritimis, aura oriri vel mutari solet, ventus recte exploratur a gubernatore." Heyn. — auribus aëra captat; nam ex ea parte, qua ventus flat, vel leni aëris motu auris ei rei adsuefacta frigidum sentit halitum. Captare autem aëra s. auras cadem ratione dictum, qua ap. Livium XXXVIII, 7, 8. sonitum aure admota captare et similia, v. c. Geo. I, 376. auras patulis naribus capture. Wagn. in minore edit. minus recte: "explorat auram auscultans strepitum maris." — 515. Cf. Hom. Od. V, 272 sqq. siArcturum pluviasque Hyadas geminosque Triones, Armatumque auro circumspicit Oriona. Postquam cuncta videt caelo constare sereno, Dat clarum e puppi signum: nos castra movemus

dera notat iam recte Serv. interpretatur: diligenter intuetur. Significat enim notare res diligenter observare, ita ut discrimen earum probe examines; cf. Cic. ad Fam. IX, 16. quod tritas haberet aures notandis generibus poëtarum. Prorsus eadem ratione Cic. ibid. II. 43. sidera notare, et Ovid. Met. III, 595. hand dubie hunc locum respiciens) Hyadasque oculis Arctonque noturi. Cf. etiam Cic. in Verr. V. 10, 27. initium veris non a Faronio, neque ab alio aetro notubat, et de Div. I, 42, 94. cantus avium notare cett. — tacito caelo, nullo vento resonante. Cf. II, 255. — V. 516., quem affert etiam Apulei. de deo Socr. p. 224. Bip., iani supra legimus I, 744., ubi vid. adnott. Macrob. Sat. V, 11, 10. p. 415. Ian. et aliquot Codd. (inter quos etiam Gud. a m. pr.) hic exhibent Pliadasque Hyadas, quod, utpote metro repugnans, recte reject Hevn. Nihilominus Wakef., hunc locum ex altero l. l. correctum opinatus. edidit Arcturum Pleiadesque, Hyadas cett., cum Graeci scriptores haud raro diphthongos sequente vocali corripuerint, provocans ad Markland. ad Stat. Silv. I, 3, 95., cui lahn. addit Handium ad eund. I. p. 457. Wagn. autem, vel si Statius, inferioris aetatis atque ordinis poëta, primam syllabam voc. Plias vere corripuisset, leve hoc argumentum esse contendit ad eandem licentiam in Vergiliano carmine probandam. Pluriae est sollemne Hyadum epitheton. Vid. ad Geo. I, 138. Eadem de causa inserenam Hyadam dicit Stat. Silv. I, 6, 25. et tristes Hyadas Hor. Od. I, 3, 14. (ubi vid. Orell.) Cf. etiam Voss. ad Aratum 172. — 517. "Armatum auro Oriona, χουσάορα, quia, ut bene Serv., et baltem eius et gladius clarissimis jingitur stellis. Commentarii loco sit Aratus a Germanico conversus: Primus in obliquo rapitur sub pectore Tauri Orion: nonnulla magis vicina notabit Stella virum, sparsae cum (f. sparsaeque in) toto corpore flammae. Tale caput magnisque humeris sic balteus exit, Sic vagina ensis, pernici sic pede fulget. Ex Arat. Phaenom. 586 sqq. Lucan. I, 665. Ensiferi nimium fulget latus Orionis." Haec Heyn., qui simul memorat, coniungere hic poëtam sidera, non quae uno tempore oriantur et occidant, sed e quibus partim tempestatis mutationes veteres augurati sint, partim quae tantum puro et sereno caelo conspici possint, ut, cum hic Palinuro appareant, ille securitatem sereni caeli inde conficere possit. Idem conferre nos iubet Macrob. Sat. V, 11. Geo. I, 394. 395. Hom. Od. V, 271 sqq., quem Vergilius ante oculos habuerit, et Ovid. Met. III, 594 sqq., Maronis imitatorem. De duplici mensura nominis, quod tertiam syllabam modo producit (Aen. I, 535., ubi vid. quae de hoc sidere adnotavimus, Ovid. Fast. IV, 358. V. 545. Luc. 1, 665. cett.), modo corripit (Ovid. Met. VIII, 207. Fast. V. 493.), cf. Bach. ad Ovid. Met. 1. 1. Conrad. ad eiusd. Fast. 1. primum 1. et Grotef. Gr. Lat. II. §. 6. Vide omnim quae supra ad v. 35. adnotavimus. - circumspicere est saepe et accirate contemplari. Vid. Plaut. Mil. gl. IV, 1, 9. Most. II, 2, 41. Ovid. Trist. I, 1, 55. Tac. Ann. IV, 69. extr. et cf. supra II, 68. ibique adnott. - 518. Postquam ridet (cf. Aen. I, 154 sqq. III, 37 sqq. 518. cett.) cuncta constare, "composita et tranquilla esse; nihil, quod inconstartiam et varietatem caeli ominetur, occurrere. Lucr. IV, 462. Et sonitu audire, severa silentia noctis Undique cum constent." Heyn. Sic Ovid. Fast. II, 455. flumina non constant, i. c. incerta sunt atque infidelia. Liv. XXXIV, 34, 7. adeo perturbavit ea vor regem, ut non color, non vultus constarct, i. c. ut se mutaret, etc. Cf. etiam Wakef. ad Lucr. V. 416. caelo, in caelo. Serv. male tertium habet Casum, ut constare sit i. q. suppetere: "omnia videt habere caelum, quae significant serenitatem." — 519. Dat clarum signum, tuba. Vid. supra ad v. 239. coll. cum V. 139. Sen. Agam. 428. imprimisque Lucan. X, 399. Hand clara movendis, Ut mos, signa dedit custris, nec prodidit arma Ullius clangore tubas. Servius minus probabiliter de face erecta cogitat. — castra movemus prius proprie capienda censui de castris navalibus s. nauticis in litore teaTemptamusque viam et velorum pandimus alas.

Iamque rubescebat stellis Aurora fugatis,
Cum procul obscuros collis humilemque videmus
Italiam. Italiam primus conclamat Achates,
Italiam laeto socii clamore salutant.
Tum pater Anchises magnum cratera corona
Induit inplevitque mero divosque vocavit
Stans celsa in puppi:
,,Dî maris et terrae tempestatumque potentes,

dentium coll. infra IV, 604. V, 669. Ovid. Met. VII, 99. Heroid. VI, 52. etc.; nunc tamen cum Henrico in Two. years III. p. 34. et Philol. XI. p. 635., qui comparat Claud. R. Pros. II, 125. Cum cerea reges castra movent, metaphorice dicta puto pro simplici se dare in viam, abire, proficisci. - 520. Temptamus viam cursum per mare, ut Ecl. IV, 32. temptare Thetim ratibus, ubi vid. adnott., et praeter hunc locum adde Aen. III, 146. - ,, velorum alas, h. e. extremas velorum partes, lacinias, angulos. Vulgo exponunt: quia vela navis alae esse videntur." Heyn. Rectius Henry in Two. years III. p. 35. et Philol. XI. p. 635 sq. metaphorice explicat vela, quae similia sunt alis, ac si Vergilius dixisset: pandimus alas nostras, i. e. vela. Comparat autem vir doct. Isid. Orig. XIX, 3. Apud Latinos autem vela a volatu dicta, unde est illud: Velorum pandimus alas. Lucr. IV, 391. velis volamus et Prop. IV, (V,) 6, 47. classis centenis remigat alis. — 521. Iamque - - Cum. Vid. ad  $\Pi$ , 354 sqq. 730. etc. --522. "Ad Castrum Minervae appellunt Troiani, sub Hydrunto, quo loco planum ac molle litus; hinc humilem Italiam; sive procul ex alto visentibus terra semper humilis videtur. Cf. supra ad v. 76." Heyn. Cum obscuris collibus Henry II. II. comparat dubios montes ap. Lucan. III, 7. et infra VI, 453. conferri iubet. — 523. Triplicem nominis Italiae repetitionem aptissimam esse ad significandam laetissimam consalutationem, vere memorat Wagn., conferens Xen. Anab. IV, 7, 24. καὶ τάχα δη ἀκούουσι βοώντων τῶν στρατιωτῶν θάλαττα! βάλαττα! Addere poterat, sententias sic cohserere: videmus Italiam: Italiam igitur conclamat Achates etc., de qua vi vocabulorum iteratorum conclusionem aliquam indicandi diximus ad Aen. II, 76. Cf. etiam similem locum Geo. IV, 525 sqq. Ceterum imitatus est locum nostrum Stat. Theb. IV, 807. et Silv. III, 2, 23. - 525. Crater (de quo vid. ad Ecl. V, 68.) hic pro poculo positus videtur. — corona Induit proprie est intelligendum (vid. adnott. ad Aen. I, 724. et Geo. II, 528.), etsi Heynium dubitatio subit, unde in alto florum copia fuerit. Idem Heyn. cum toto loco comparatum vult Pind. Pyth. IV, 344 sqq. - 526. divosque vocavit. Vid. ad Geo. I, 347. - 527. Stans celsa in puppi (quae verba redeunt VIII, 680. et X, 261.), ubi, Heyn. docente, erat tutela navis s. signum numinis (ut Apollinis Aen. X, 171., quod non confundendum est cum παρασήμο prorae affixo, unde navis nomen habet), apposita arula s. foco. Is igitur locus aptissimus ad vota et preces faciendas. Thiel. laudat infra X, 170. Pers. V, 29 sq. iacet ipse in litore et una Ingentes de puppe Dei, Heins. et Drakenb. ad Sil. XIV, 542. et Cort. ad Lucan. III, 511. Ribbeck. ex sched. Sangall., Gud. (pro varia lect.) et Pal., qui exhibet IMA superscriptis literis ELS, pro celsa recepit lectionem prima, hac nota adscripta: "Fortasse prima Priscianus quoque legit, quamquam in exemplaribus eius hic quidem [p. 761. P.] celsa legitur; sed in altero loco VIII, 680. ipsum prima extat, ut librarius fortasse utrumque versum permutaverit." Poterat hanc lectionem, quam tamen invitis melioribus libris vulgatae non praetulerim, etiam epit. Iliad. 803. stans prima in puppi tueri. — 528. Peerlk., cum non intelligat, ,,cur Aeneas invocet deos terrae potentes in itinere maritimo," pro audacia sua coni. Di maris undarum. Sed in hac universa deorum invocatione minime haerendum, cum venti in terra oriri soleant, neque opus est, ut cum Servio interpretemur: ,,terrae, ad quam iturus sum." Ladew. sine iusta causa Ferte viam vento facilem et spirate secundi."
Crebrescunt optatae aurae portusque patescit
Iam propior templumque adparet in arce Minervae.
Vela legunt socii et proras ad litora torquent.
Portus ab Euroo fluctu curvatus in arcum;
Obiectae salsa'spumant aspargine cautes;
Ipse latet; gemino demittunt bracchia muro
Turriti scopuli refugitque ab litore templum.

530

535

post Di Comma posuit. — tempestatumque potentes. Vid. Geo. I, 27. et Aen. I, 80. - 529. "Ferte, date, viam, navigationem, faustam vento, h. e. vento secundo immisso; et adspirate, favete propitii." Heyn. Sic vento simpliciter etiam I, 307. II, 25. IV, 46. — secundus a ventis hic transfertur ad ipsos deos, qui ventum secundum mittunt. Sic etiam alibi Dii secundi vocantur. Cf. infra IV, 45. (Inno secunda) X, 21. et XI, 899: (Mars secundus) cett. — 530. Crebrescere (cui oppositum est rarescere) i. q. augeri, indensari, de vento etiam Cic. ad Fam. VII, 20. Caes. B. Gall. III, 26. et alibi dicitur. Sic Aen. XII, 222. fama crebrescit et ibid. 407. horror crebrescit. Praeter Vergilium imprimis Tacitus hoc verbo usus est. Vid. Boettich. Lex. Tac. p. 135. Ceterum cf. etiam infra V, 764., ubi creber adspirans Auster commemoratur. — portus patescit non intrantibus, sed conspicientibus. Vid. supra ad v. 411. Intelligendus est autem Portus Veneris haud procul ab Hydrunto, Apuliae oppido, ad mare Adriat. situs, unde in Graeciam profecturi solvere solebant. Cf. Dion. Hal I, 51. Strab. VI. p. 281. B. Vellei. I, 15. Cluver. Ant. Ital. p. 1240. et liber meus geogr. III. p. 756. Nunc vocatur Porto Badisco iuxta opp. Castro, quod est antiquum Castrum Minervae. — 531. in arce Minervae, i. e. in monte, ubi templum erat Minervae, quod Idomeneus condidisse ferebatur. Cf. Dion. Hal. 1. 1. Sic supra v. 291. Phacacum arces. Henry, Ladew. et Wagn. Arce grandi litera scribunt, ut hic habeamus nomen ipsius oppidi modo commemorati. -- 532. Vela legunt, colligunt, convolvant. Vid. ad Geo. I, 373. — 533. "Portus efficitur sinuoso litoris flexu, scopulis utrimque procurrentibus in mare et se incurvantibus, ut utrimque pro mole sint portui praetexta, ad quam fluctus ex alto allisi frangantur, tranquillumque interius mare sit." Heyn. — curvatus in arcum, in speciem, similitudinem arcus. Cf. adnott. ad XI, 771. Simili, quamquam non plane eadem, ratione infra VI. 42. Excisum latus rupis in antrum. Hic igitur portus talis est, qualis I, 162. commemoratus. — Eurous fluctus, ab Euro fluens. Hoc Adiectivum praeter h. l. nusquam legi videtur, nisi ap. Prisc. Perieg. 871. Persica nam flatus Euroi litora turbant, ubi vulgo Eoi; quare non mirum, quosdam Codd. etiam hic praebere Eoo fluctu, ad cuius vocis formam etiam hoc Adiectivum fictum est, ut apud Lucan. I, 53. X, 250. et Martial. V, 69, 1. Arctous. Omnino Eous et Eurus in Codd. saepe confunduntur. — 534. Antiquiorem formam adspargine restituit Heins., Medic., Gud. (quibus adde Pal. et Bern. I.) Velio Longo (p. 2235.) et Nonio (p. 405, 5.) auctoribus. Nos eorundem librorum auctoritatem secuti cum Ribbeckio scripsimus aspargine. Cf. de hac voce, quae legitur e. g. apud Lucr. VI, 524. Cat. R. R. 128. Ovid. Met. III, 86. XIV, 796. alibi, Barth. ad Stat. Theb. II, 675. - 535. 36. Verba Ipse latet Wagn. interpretatur: ,,longe reductus est a ventis et ita tutani navibus praebet stationem, i. q. v. 570. Portus ab accessu ventorum immotus"; cui explicationi (ab Haeckerm. in Zeitschr. XIX. p. 114., ut videtur, probatae) cum Abr. Voss. in Progr. Crucen. p. 4. et Süpflio praefero alteram ab eodem viro doct. Qu. Virg. XVIII, 3, 6. propositam: ,,obiecti utrimque scopuli prohibent, quominus qualis sit quantusque portus, videas." Scilicet ex longinquo adpropinquantibus totus portus patescit (v. 530.), sed postquam propius accesserunt, obiectae cautes impediunt adspectum (quam explicationem adoptaverunt Ladew. et Wagn. in edit. min., Conington vero "less natural" esse censet). Peerlk. coni. Ipse tacet, ut pontus, in quo altum sit silentium et quies, opponatur cautibus spumantibus sive fluctibus

Quattuor hic, primum omen, equos in gramine vidi Tondentis campum late, candore nivali. Et pater Anchises: "Bellum, o terra hospita, portas; Bello armantur equi, bellum haec armenta minantur. Sed tamen idem olim curru succedere sueti

540

extra portum vehementer sonantibus. — "scopuli turriti, in turris modum alti, gemino demittunt brachia muro, ab utroque portus latere procurrentes in mare sensim decrescunt. Eadem fere supra I, 462 sq. Hinc atque hine vastae rupes cett. Cf. Odyss. X, 87 sqq. brachia bene tribuuntur scopulis, quoniam ambiunt latera portus; iidem dicuntur murus, cuius speciem habebant." Heyn. De murorum brachiis, partibus munitionis ex reliquo opere transversim procurrentibus, quas etiam Graeci σχέλη vocarunt (Diod. XIII, 107. Strab. XIV. p. 654.), vid. Frontin. Strat. III, 17, 5. Hirt. b. Alex. 30. Interpp. ad Suet. Claud. 29. Gronov. ad Iustin. V, 8, 5. Rupert. ad Liv. IV, 9, 8. Bach. ad Ovid. Met. XI, 230. (ubi similiter de rupibus procurrentibus, quae portum efficient: Est sinus Haemoniae curvos falcatus in arcus; Brachia procurrunt) et Wernsdorf. ad Rutil. Itin. 536. (ubi legimus: Non ullus tegitur per bracchia tuta recessus, Acolias possit qui prohibere minas.) De orthographia voc. brachia vid. adnott. ad Geo. 1, 34. cum addendis. Ceterum Ribbeck. ex Pal., Gud. et Bern. III. recepit lectionem dimittunt, quae mihi minus apta videtur. — "refugitque a litore templum, quia ab alto intuentibus in ipso litore situm videbatur, propius accedentibus retro cedebat quasi, quia situm est in colle, qui sensim crescit a litore, ut bene Serv. Similia vid. ad v. 410. 411." Heyn. Cf. etiam supra v. 72. Propert. V, (IV,) 6, 15. Est Phoebi fugiens Athamana ad litera portus (a Coningt. comparatus). Drak. ad Sil. III, 157. et Cort. ad Lucan. VII, 457. — 537 sqq. Minus apte ab interpretibus comparari Od. XI, 107 sqq., ubi de bobus Solis, et Apollon. IV, 1364 sqq., ubi de equo Neptuni agatur, iam Heyn. observavit. — primum omen est, quod statim, simul atque e navi egressus est, Aeneae in Italia obtigit. "Romani enim si terram attingebant, summa cura observarunt, quod omen primum se offerret, et boni ominis locum petebant. Cf. Liv. XXIX, 27. XXX, 25." Gossr. Wagn. Qu. Virg. XXVIII, 3, f. apte cum h. l. comparat I, 442. — 538. Tondentis cumpum late. Cf. Geo. I, 15. et 71. (coll. cum v. 290.) Cul. v. 49. (capellae) omni e parte ragantes Tondebant tenero viridantia gramina morsu. Lucr. II, 660. Tondentes gramina campo Lanigerae pecudes cett. Calpurn. VIII, 6. dum gramina vaccae Detondent. Similiter etiam (mann) tondere pro decerpere Geo. IV, 137., ubi vid. adnott. — candore nivali (quae verba legimus etiam in Anth. Lat. I, 14, 5.), quod fausti ominis erat. — Et pater Anchises. Anchises, cui etiam hic (ut II, 687., ubi vid. adnott.) interpretatio ostenti tribuitur, cum equorum et in bello et in pace sit usus, faustum hoc omen ad bella Aeneae post adventum in Italia gerenda et ad pacem ea secuturam refert. Ceterum vid. supra ad v. 263. et animadverte verbum ait tam longe a Substantivo suo remotum (v. 543.). - portas, ut nos: du bringst uns; i.e. in te nos exspectant. Cf. Ruhnk. ad Ter. Andr. II, 2, 1. et Heaut. IV, 1. 12. — terra hospita, quamquam hospita es, tamen portas. Ceterum cf. supra v. 377. hospita acquora. — 540. Bello armantur equi, quare ap. Lucr. II, 660. equorum duellica proles. Nam equus ubique belli signum. Bello autem tertius est Casus: ad bellum; vid. supra ad II, 315. De repetito voc. belli vid. adnott. ad Ecl. I, 74. Geo. II, 125. etc. — armenta de equis. Cf. adnott. ad Geo. III, 286. Aen. I, 185. et supra ad v. 220. Consulto autem poëta hoc vocabulo usus videtur post armantur, ut vaticinium ipsum maiorem vim et gravitatem acquireret, quae etiam Thielii est sententia. Vid. supra ad v. 383. II, 494. cett. Adversatur tamen nobis auctor Progr. Leitmerit. a. 1865. p. 5., verba bellum haec armenta minantur, quae prioribus nervos detrahant, spuria habens. — 541. Equi proprie quidem bellum significant; sed iidem tamen currui succedunt et iugum ferunt ideoque etiam pacis spem afferunt subactis hostibus componendae. De Particulis quidem et quamquam ante tamen omissis vid. Ecl. I, 27. ibique adnott. Geo. I, 306. Aen. IX, 422. ctc. - idem pro iidem. Vid. supra ad v. 158. et Neue Formenl. II. p. 144. - curru

Quadrupedes et irena iugo concordia ierre:
Spes et pacis," ait. Tum numina sancta precamur
Palladis armisonae, quae prima accepit ovantis,
Et capita ante aras Phrygio velamur amictu,
Praeceptisque Heleni, dederat quae maxuma, rite
Iunoni Argivae iussos adolemus honores.
Haud mora, continuo periectis ordine votis
Cornua velatarum obvertimus antennarum

545

pro enrmi. Vid. ad Ecl. V. 21. -- 512. frena ingo concordia ferre; ipai concordes sub uno ingo colligati aratrum et currum vehunt. - 548 aqq ...Palladi saerum factunt. cuius templum in eo portu. Vid. v. 531.; hane intrant et terram capiant: ita ab ea tamquam hospitio excepti videntur. Heigh. — a unit una de uno numine, ut I. 666, de Amore, VII, 310, de l'anone. Cland. ad Ser. II. 26. Iunonis blanda numena. Cf. Drakenb al Sil. I. 93. — 543. Verba Spea et pacis ésistère adiunguntur pro- quare etiam par est speranda - 544. Palladis armisonae. Hec Adiectivum praeter h. l. et Claud. R. Pros III. 67.. ubi antrum armisemum commenioratur. Viz invenietur. — orantea. lactos. Vid. ad Geo. I, 346. — 545. Cf. supra v. 405. Praeceptia Heleni. Vid. supra v. 436 sqq. Cum plures Codd. cupute et relatur vel relatur exhibeant (alii etian relamme et relantur, quae lectiones librariis debeantur faciliora amplectentibus, Wagn, adsentiente Peerlkampio prius suspicabatur. Vergilium scripsisse caput - - relamer. literam vero a e prexima voce adhaesisse et caput quidem pro capita etiam infra V. 300 IX. 437. et Geo. 386. positum apparere; quae Ladew, moverunt, ut prius certe re vera capus ederet, sed in recentissima edit. recte ad Pluralem rediit, quem nunc etiam Wagn, ipse tuetar. (17. eius Lect. Verg. in Philol. Suppl. I. p. 402.) — Phrygio amicia, Troiano, ut supra v. 454. Phrygia chlemys. In parallelo loco supra 405. legimus Purpuren - - amieta — 546 Praeceptis pro: ex praeceptia, secondum praecepta: de quo usu simplicis Ablativi cf. Cic. de sen. 11. in. Et legitais et institutis racut aet in nostru muneribus iis etc. Nep. Chabr. 3. 1. Hor ille muntio Athenas rediit. Milt. 1. 13. Hoc oraculi reaponao Miltiadea - - Cheraoneaum profectus, ibique Daehn, Goerens, ad Cie. Legg. III. 9. 22. Matth. ad Cie. pr. Muren. 10, 23. Herzog. ad Caes. B. G. VII. 24. Brem. ad Nep. Con. 3. I. Kritz. ad Sall. Cat. 31, 3. Zumpt. § 452. Ramsh. §. 142. Madvig. §. 255. et Thiel. ad h. l. — dederat quar maruma, i. e. tamquam maxima, gravissima omnium. Vid. supra v. 435. unum illud praeque omnibus unum. Ad dicendi rationem cf. infra V. 728. Consiliis pure, quae nune pulcherrima Nautes - Dat senior, Cic. Legg. I. 4. 11. Tu a contentionibus, quibus nummis uti solebas, quotidie relaxes aliquid et similes locos. — 547. Innoni Argirae, i. e. Graecis faventi (vid. A n. I. 24.), quamquam etiam de Iunone Argis sanctissime culta cf. VII, 256.) cogitare possumus. — adolemus honores. Vid. adnott. ad Aen. I. 704. et III. 279. coll. cum iis, quae ad Geo. III. 486. et Aen. I. 49. adscripsimus. Cum h. l. conferatur v. c. Ovid. Met. VIII. 742. nullos aris adoleret honores. -- 548. Hand mora: continuo cett. Vid. supra ad v. 207. Fiunt autem haec quoque ex praecepto Heleni supra v. 396 398. - ordine, ut ordo et ratio sacrorum postulat; quod alibi (supra v. 546, IV, 638, V, 77, etc.) rite vel de more (vid. supra ad v. 369.). 549. Cornua, περαίαι, απροπέραιαι, proprie sunt duae extremitates in antenna globulae ornatae (Aen. V. 831. Hor. Epod. XVI, 59. Sil. XIV. 389... cum quibus librorum cornua s. extremae et in globulum exeuntes partes bacilli, cui libri volumen involvebatur. conferri possunt: Ovid. Trist I, 1, 8. Tibull III, 1, 13. Martial. XI. 105, 1.): deinde pro ipsa antenna ponuntur (vid. Ovid. Met. XI. 476.), et hic quidem cornua velatarum, i. e. velis indutarum. narium pro ipsis navibus. De homoeoteleuto velatarum -- autennarum vid. ad IV, 256. - obvertimus, scil. pelago; ut ap. Ovid. Met. III, 676. obvertere remos, scil. aquae. Cf. infra VI. 3. Sacro peracto Troiano, Heleni praecepto v. 396 sqq. parentes, haec orientalia Italiae

550

Graiugenumque domos suspectaque linquimus arva. Hinc sinus Herculei, si vera est fama, Tarenti Cernitur; attollit se diva Lacinia contra Caulonisque arces et navifragum Scylaceum. Tum procul e fluctu Trinacria cernitur Aetna

litora rursus relinquunt, utpote inhospitalia et a Graecis habitata. — Henry (Tw. years III. p. 37. et Philol. XI. p. 636. dicaci quadam argutia in his verbis invenit lusum verborum, ac si Aeneas diceret: cum antennarum cornibus nostra cornua recedentes obvertimus hostibus, coll. Plaut. Pseud. IV, 3, 3. Ne in re secunda nunc mihi obvortat cornua et Apul. de magia 81. pars epistolae, quae similiter pro me scripta in memet ipsum vertit cornua. — 550. Graiugenûm. Vid. ad Aen. I, 564. et supra ad v. 21. et 359. Graiugenae Graeci etiam Pacuvio dicuntur ap. Cic. N. D. II, 36, 91. et adiective usurpatum hoc voc. habemus ap. Catull. LXIII, 36. domus Graiugenas, Stat. Theb. VI, 215. reges Graiugenae, alibi. — suspecta arva. Vid. supra v. 398. — 551. Hinc, i. q. deinde, postea, ut I, 194. II, 671. VIII, 347. al. Vid. etiam adnott. ad II, 148. "In Herculeo Tarento subest fabula nunc obscura de Tarenti originibus ab Hercule ductis, cum vulgo ad Tarantem, Neptuni fil., referri soleant." Haec Heyn., qui accuratius de hac re egit in Exc. XIV. ad h. l.; ubi coll. Diod. IV, 20 sqq. Strab. VI. p. 281. Dionys. Hal. I, 39-44. Ovid. Met. XV, 9 sqq. aliis, totam illam Italiae oram fabulosa Herculis monumenta ostendisse nos docet. Ceterum admodum dubiam fuisse hanc antiquam fabulam de Hercule Tarenti conditore, Vergilius ipse prodit verbis additis si vera est fama, quae verba etiam Geo. IV, 42. leguntur. Paulo subtilius autem Ladew. adnotat, Vergilium hac fabula usum esse, ut Aeneas in dubium vocare posset, originem urbis florentissimae ad Graecum hominem sibi odiosissimum referendam esse. De Tarento ipso, nobilissima Iapygiae urbe (nunc Taranto appellata) cf. liber meus geogr. III. p. 754. — 552. Attollit se, surgit, i. e. adpropinquantibus in summo monte apparet, diva Lacinia, templum Iunonis Laciniae. (Vid. adnott. ad II, 311. et III, 275.) Celeberrimum autem erat hoc fanum in Lacinio promontorio (nunc a columnis templi superstitibus Capo delle Colonne s. a templo ipso Capo di Nau appellato) conditum, quod in orientali Bruttii litore situm sex millia passuum a Crotone aberat. Cf. praeter alios Strab. VI. p. 261. Plin. III, 11, 15. Mela II, 4, 8. Liv. XXIV, 3, 3. Sex millia aberat ab urbe (Crotone) nobile templum, ipsa urbe nobilius, Laciniae Iunonis, sanctum omnibus circa populis (ubi vid. Ruperti) Heyne Opuscc. Acad. T. II. p. 174. 186. Iacobs. ad Anthol. Gr. T. I. P. I. p. 413. et liber meus geogr. III. p. 498 sq. — 553. Caulon s. Caulonia (Strab. VI. p. 180. Diod. Sic. XVI, 11. Paus. VI, 3. Plin. III, 10. extr. Ovid. Met. XV, 705. cett.) Bruttii oppidum, a Crotoniatis conditum, nunc Castro Vetere appellatum, Achaeorum colonia in eodem Bruttii litore sita, et a Scylaceo, eiusdem regionis oppido, quod ad Crotonis ditionem pertinebat et olim Scylletium dicebatur (Strab. VI. p. 401. et Steph. Byz. p. 610.), nunc autem Squillace vocatur, viginti millia passuum aquilonem versus remota. Vid. de his oppidis liber meus modo comm. III. p. 771. et 772. Ceterum Servius et Acron ad Hor. Od. I, 16. legunt Aulonisque, et sane Strabo l. l. et Steph. Byz. p. 370 sq. referunt, Cauloniam prius Aulonem s. Auloniam appellatam fuisse (cf. Tzschuck. ad Melae II, 4, 8. et Interpp. ad Hor. Od. 1, 6, 18.); sed invitis Codd nihil mutandum, imprimis cum prima versus litera in uno alterove Codice facile excidere potuerit. --"navifragum h. l. dictum sive propter scopulosum litus, ad quod urbs illa sita, Atheniensium colonia, sive, quandoquidem scopulis carere litus nuntiant, qui ea loca adiere, propter tempestates inter duo promontoria, Iapygium et Cocintum, frequentes et graves." Heyn. Sic navifragum fretrum ap. Ovid. Met. XIV, 6. et navifraga saxa ap. Stat. V, 415. Eodem modo etiam Adiect. naufragus transitive usurpatum legitur apud Hor. Od. I, 16, 10. (mare naufragum) et Tibull. II, 4, 10. (Naufraga unda maris.) — 554. "Scyllacium sinum praetervectis iam e longinquo [procul],

Et gemitum ingentem pelagi pulsataque saxa Audimus longe fractasque ad litora voces, Exsultantque vada atque aestu miscentur harenae. Et pater Anchises: "Nimirum haec illa Charybdis; Hos Helenus scopulos, haec saxa horrenda canebat. Eripite, o socii, pariterque insurgite remis."

560

555

tamquam in medio mari (e fluctu). Aetna Siciliae cernitur, h. e. ex fumo et igni cognoscitur; auditur quoque fragor maris ad scopulos Scyllae allisi (v. 556.): iamque apparet ingens maris aestus (v. 557.), quo Charybdin in propinguo esse intelligit Anchises (v. 55%). In toto loco ante oculos Ulysses Odyss. XII, 201 sqq.: ut tamen recte haec teneas, cogitandum, legendo litus Troianos iam ad interiora freti Siculi aliquantum processisse." Heyn. - Trinacria Actua. Vid. ad Aen. I. 196. - 555. Et gemitum cett. Hunc versum cum antecedentibus propterea per Copulam connexum esse docet Wagn. Qu. Virg. XXXIII. 10., quod Aeneas ex utroque, et ex Aetnae vicinia et ex maris strepitu, Charybdin propinquam esse conficiat. - gemitum pelagi; ut supra II. 53. gemitum dedere cavernae, et IX, 709. dat tellus gemitum. - 556. longe weit, von weitem), ut longe vi dere ap. Ovid. ex P. II. 7, 11., longe adcurrere ap. Ter. Eun. II, 3, 43., infra V. 579. longe signum dore etc.; neque aliter ap. Cic. Tusc. III. 14. 29. longe ante ridere capiendum. — fractas roces, scil. maris. Quencunque enim sonum rocem (qwryr) dici posse. Serv. memorat ad Aen. VII. 519. et Thiel. conferri iubet Lambin. ad Lucr. IV, 527. Vid. etiam infra v. 669. ibique adnott. — ad litora. Medic. a m. sec. aliique Codd. ab litore, Donat. in litore; quare Wagn. suspicatur. Vergilium vere scripciese ab litore, i. e. voces fractas ad litora et inde repercussas; imprimis cum eodem ducat Servii scholion: ..cum fragore venientes." Equidem plurimorum et optimorum Codd. auctoritati parendum censui, etsi non adsentior Peerlkampio, qui, cum existimaret, audinous ab litore significaturam esse: audimus in litore stantes, non videtur considerasse adiectum Particip. fractas. Henry (Tw. years III. p. 39. et Philol. XI. p. 636.) paulo artificiosius coninngit verba voces ad litora. non fractas ad litora (,,there where at the shore broken sounds, am Ufer waren gebrochene Worte's), quam rationem locis, ubi simpliciter fracti sonitus (Geo. IV, 72.), fracta voz (Inven. II. 111. Mart Cap. IX. 889.) invenitur, probari opinatur. — 557. rada exsultant, mare ex imo fundo sublatum in altum erigitar. ut Heyn. recte interpretatur, coll. supra v. 421. sqq. et Apollon. IV. 923. rj δ' σμοτον βυάασχεν αναβλύζουσα Χάρυβδις. Cf. etiam infra VII, 464. Exsultantque aestu latices et 1, 125. imis stagna refusa vadis. — mincentur harcnac, h.e. commoventur in fundo maris et mixtae in altum tolluntur. Vid. ad Aen. I, 107. Thiel. praeterea confert Ovid. Trist. I, 4, 5, quantis nigrescunt aequora ventis Erntaque ex imis fervet arena vadis. et Soph. Antig. 586 sqq. - 558. Nimirum, quod poëtis minus frequentatur, hie sine irrisione vel ironia positum valet i. q. sine dubio, certe (offenbar, in der That). Cf. Ruhnk. ad Ter. Andr. III. 4, 19. Matth. ad Cic. pr. Mur. 15, 32. Herzog. ad Caes. B. G. VIII. praef. p. 531. Beier. ad Cic. Off. II, 20, 71. Grysar. Theor. des lat. St. p. 554. Hand. Tursell. haec illa Charybdis, i. e. haec, quam nuc IV. p. 203 sq. alii. conspicious, est illa Charybdis, quam olim (III, 410 sqq.) Helenus canebat Cf. Wagneri Qu. Virg. XX. 8., qui cum h. l. confert IV, 675. VII, 255. et 272. Vid. ctiam infra et Liv. Praef. 10. et V, 2, 3. Cic. Cat. mai. 20, 72. Donat. et Westerh, ad Ter. Andr. I, 1, 98. Wunderl, et Bach, ad Tibull, I, 3, 93. Goerenz, ad Cic. Acad. 1, 6, et Iahn, ad h. I. Omnium recentiorum editerum unus Ladew. ex Med., Pal., et paucis aliis Codd. (inter quos Bern. II. a m. pr.) pro hace recepit hie. Sed vide Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 378, vere contendens, loci significationem ab hoc loco esse alienam atque comparans Cic. de Div. I, 54. Hoc nimirum est illud, quod de Socrate accepinnes et Ep. ad Att. IX, 9. Nimirum hoc illud est, quod Caesar scribit - 559. scopulos - - saxa, Scyllam. Vid. supra v. 410 sqq. et 420 sqq.

Haud minus ac iussi faciunt primusque rudentem Contorsit laevas proram Palinurus ad undas; Laevam cuncta cohors remis ventisque petivit. Tollimur in caelum curvato gurgite et idem Subducta ad Manis imos desedimus unda.

565

— 560. Eripite, scil. nos et naves nostras periculis. (Cf. II, 289. fuge - - teque his, ait, eripe flammis.) Alii minus probabiliter supplent remos, ut remos eripere dictum sit pro remos expedire. De omisso Accus. Obiecti vid. ad Aen. II, 492. — pariter, ut V, 142. — insurgite remis. Vid. supra ad v. 207. — 561. Haud minus ac iussi. De usu Particulae ac, atque a poëtis et posteriorum temporum prosaicis pro quam post Comparativos positae vid. Plaut. Merc. V, 2, 56. Catull. LXI, 176. Hor. Sat. I, 2, 21. II, 7, 96. Epod. XV, 5. Liv. XXII, 10, 6. Suet. Caes. 14. Ruhnk. ad Ter. Andr. IV, 2, 15. Bentl. et Heindorf. ad Hor. Sat. I, 1, 46. Ruddim. II. p. 101. Hand. Tursell. I. p. 472. sq. alii. Ceterum eadem verba (pro minus tantum secus posito) iam supra legimus v. 236. — primusque - -Palinurus etc., ut infra V, 833. — ,, rudentem proram, δγκωμένην, ut gemere, soav, clamare, h. e. stridere impulsu fluctuum ac sonare." Heyn. Rudere, quod proprie dicitur de bestiis, ut de leonibus Aen. VII, 16., de cervis Geo. III, 374. etc., hic transfertur ad navem suspirantem et frementem, quod subito cursum mutare cogitur. Heins. ad Aen. V. 143. et Schrader. male coniecerunt tridentem, quod prorae rostrum tridens affixum fuerit (vid. infra ad 1. 1.), quos recte refutavit Schirach. p. 572., Hoffmann. vero in Zeitschr. f. d. Oest. G. 1853. p. 419. ruentem et Peerlk. ex mutilata Servii adnot.: "Si rudentem proram, i. e. stridentem et sonantem in tempestate" colligit, alteram lectionem fuisse rudentes Contorsit laeva p. P. ad undas. — remis ventisque, omnes vires intendens, ut cursus acceleretur. Vid. Drakenb. ad Sil. I, 568. (Ite citi velisque remisque impellite puppim), Ernest. ad Cic. Epp. ad Fam. XII, 25, 9. (ventis remisque in patriam properavi) et Kühner. ad Cic. Tusc. III, 11, 25. (res - - omni contentione, velis, ut ita dicam, remisque fugienda). Praeterea cf. Flor. II, 2, 18. mox ventis remisque properatum est et Plaut. Asin. I, 3, 5. remigio veloque, quantum poteris, festina et fuge. — ventis petivit, ut II, 25. vento petiisse. - 564 sqq. "Maris aestuantis et magnos fluctus moventis propter vicinam Charybdin et Scyllam agitationem et motum concitatissimum in transcursu sentiunt. Sed aucta haec omnia in rerum miracula. Cf. supra v. 420. et ad Tibull. IV, 1, 70-75." Heyn. — 564. curvato gurgite, fluctibus ingentibus et sinuatis. Cf. Hom. II. IV, 426. χυριον χύμα. Geo. IV, 361. Sil. I, 471. flatuque tumescens (mare) Curvatis - - undis (ubi vid. Heins. et Drakenb.), et Val. Fl. I, 1, 615. freta curva ferunt (ubi vid. Burm.). Admodum similem locum iam Aen. I, 106 sq. legimus. Cf. etiam Ovid. Met. XI, 505 sqq. — idem. Vide supra v. 541. 565. ad Manes imos, ut Geo. II, 292. et Aen. IV, 446. in Tartara. --desedimus ex plurimorum et optimorum Codd. auctoritate cum Iahnio et Wagn. restitui pro vulg. desidimus, quod duo modo Codd. prachere videntur, dum alii pauci aut descendimus, aut discedimus exhibent. (Secuti sunt omnes recentiores editores praeter Bryceum, qui desidimus retinuit.) Vere enim Wagn. et ad h. l. et ad Ecl. VII, i. docet, Perfectum verbi sidendi formari sedi (coll. Aen. V, 841. VI, 192. X, 301. et Prisc. X, 5, 29. — quemadmodum a verbo possido, i. e. occupo, quod legatur ap. Lucr. I, 387., fiat possedi apud Cic. Verr. III, 68. et de Or. I, 50.); errasse igitur Nic. Heinsium multosque alios, quos laudent Drakenb. ad Sil. V. 3. (qui etiam ad Liv. II, 29, 6. conferendus) et Arntzen. ad Plin. Pan. c. 16., verae Perfecti formae alteram ubique substituentes, quamquam negari nequeat, verba sedendi et sidendi in Codd. saepissime confundi. Perfectum autem desectimus sensu non differre a Praesente sectemus ideoque apte cum tollimur coniungi potuisse, quod neutiquam sit Praesens historicum, ut Wund. censeat, Jahn. iam observavit. Cf. etiam Mart.-Laguna ad Lucan. III, 630. et quae ad Ecl. VII, 1. Geo. IV, 436. alibi adnotavimus. Ceterum Ter scopuli clamorem inter cava saxa dedere, Ter spumam elisam et rorantia vidimus astra. Interea fessos ventus cum sole reliquit Ignarique viae Cyclopum adlabimur oris.

Portus ab accessu ventorum inmotus et ingens

Ipse; sed horrificis iuxta tonat Aetna ruinis

desidere, subsidere et sedere verba propria sunt de navibus mersis aut tempestate depressis. Cf. Stat. Theb. XI, 522, Claud. IV. Cons. Hon. 627. B. Gild. 220. Sen. Herc. fur. 776. Lucan. III, 627. Sil. XIV, 411. — 566. Cf. Hom. Od. XII, 104 sqq., Fluctus cum fragore in cavernas litoris irruunt aestu maris propulsi; inde retro acti in alios fluctus, qui superveniunt, incidunt, quibus collisi undam in medio in vorticem actam eiaculantur." Heyn. — clamorem dedere. Clamor de rebus inanimatis legitur etian ap. Lucr. VI, 146. et Hor. Od. III, 20, 39. Cf. modo v. 555. gemitus et adnott. ad Aen. II, 488. — 567. spumam elisam Heyn. interpretatur: "fluctuum ad cautem allisorum"; sed rectius cum Wakef. ad Lucr. IV, 300. cogitaveris de spuma maris ad caelum allisa, cum sequantur verba rorantis astra. Heyn. confert Apollon. IV, 1238. ξπιβλύει ΰδατος άχνη. — rorantia astra, hyperbolice: spuma maris astra attingit, ut ex iis guttatim destillet. Simili hyperbola paullo post v. 574. flamma Aetnae sidera lambit. Wagn. comparat infra v. 619. et adnott. ad II, 15. et V, 517. Ceterum Participium apud verbum videndi Graecorum more pro Infinitivo usurpatum, ut infra v. 652. 656. alibi. Vid. Wagn. Qu. Virg. XXIX, 6. -568. fessos ventus cum sole reliquit; nocte ingruente ventus, aquilo, ut plerunique fieri solet, cessavit; nam cum sole est i. q. simul cum sol occidebat; de quo usu huius Praepositionis, duas res eodem tempore simul factas esse indicantis, vide quos laudat Hand. Tursell. II. p. 141. et adde Kritz. ad Sall. Iug. 68. Sic Plaut. Amph. II, 2, 111. abs to abis hinc hedie cum diluculo. Cic. ad Att. IV, 3. Metellus cum prima luce - - in campum - - currebat; vel additis Adverbiis simul, pariter: Plaut. Merc. II, 1, 31. ad portum hine abii mane cum luci simul. Sall. Iug. 68. pariter cum occasu solis expeditos educit etc. Cum omni loco cf. similis Rutilii Itin. 1, 343. Sic festinantem rentusque diesque reliquit. — 569. Quia ignari viae eramus, litus proximum appulimus, quod erat Siciliae, et ea quidem in parte, ubi habitabant Cyclopes. — Cyclopum adlabimur oris, ut supra v. 131. Tandem antiquis Curetum adlabimur oris. Ceteroquin non haerendum in tempore mutato (reliquit — adlabimur), cum sensus sit: postquam tandem ventus fessos reliquit, adlabimur. Cf. Wagn. Qu. Virg. VII. 10. - 570. In omni hoc loco praestantissimo, quem temere vituperant Gellius XVII, 10. et Macrob. V, 17. p. 451 sq. Ian. cum Pindari Pyth. I, 34 sqq. comparatum, Vergilius potissimum Lucretium VI, 690 sqq. secutus est. In ipee autem portu terraque Cyclopum commemoranda poëta Homerum Od. IX, 136 sqq. Έν δε λιμήν εύορμος cett. ante oculos habuit. "Portus ille Aetna profluviis totus nunc est oppletus. Homeri tempore Aetna intestinis incendiis saeviisse non videtur, etsi iam antea arserat, unde iam tum erast antra Cyclopibus habitata (de quibus [praeter Hom. l. l. et Hes. Theog. 140 sqq.] cf. Dorvill. Sicilia T. l. p. 247.); alioqui - Homerus hoc naturae portento, ad poëticum ornatum tam accommodato, esset usus: id quod primus Pindarus, tum Orphicorum auctor Arg. 1249. - - facere non neglezerunt. Ceterum e Vergiliana narratione apparet, poëtam fuisse inter cos, qui Caprariam insulam et Cyclopum sedes ante Aetnam in litore oriestali collocarent, non ad Drepanum et Erycem, ut alii et ipse Homerus, quem Cluverius sequitur (Sic. ant. I, S.). Heyn. — 570. Portus -- inmotus. Coningtoni haec verba complecti videntur duas notiones mentis inmotus et ab accessu rentorum remotus. Quod adiicitur Epitheton ingens (ideoque amplus, capax, classi recipiendae opportunus), minus placet; nos tamen amplector paulo audacioreni Peerlkampii coniecturam undie, quan etiam impugnat Freudenberg. p. 25. Vulgarem lectionem non solum omnium Codd., sed etiam Gellii l. l. auctoritas tuetur. — 571. Ipse, an sick.

570

Interdumque atram prorumpit ad aethera nubem Turbine fumantem piceo et candente favilla Attollitque globos flammarum et sidera lambit; Interdum scopulos avolsaque viscera montis Erigit eructans liquefactaque saxa sub auras Cum gemitu glomerat fundoque exaestuat imo. Fama est Enceladi semiustum fulmine corpus

575

Vid. adnott. ad Ecl. III, 74. et V, 54. Wagn. enim Qu. Virg. XVIII. p. 468. hunc locum recte sic interpretatur, ut sibi opponantur portus, qui per se spectatus est tranquillus, et mare vicinum horrificis Aetnae fragoribus commotum. — horrificis tonat ruinis Heyn, recte sic explicat: "fragore resonat, quem faciunt ruinae viscerum montis [cf. v. 575.]"; neque aliter Wakef. ad Lucr. V, 110. (ubi horrisonus fragor, ut ap. Amm. Marc. XXXI, 10. horrificus fragor commemoratur): "horrorem incutientibus fragminibus." Praeterea animadverte pingentes horum versuum numeros, in quibus literae r et t saepe repetitae horrifico montis fragori exprimendo aptissime adhibentur. — De Aetna monte, quem Lucilius, Senecae amicus, singulari carmine et Claud. R. Pros. I, 160 sqq. descripserunt, vid. librum meum geogr. III. p. 780. — 572 sqq. Cf. Pind. Pyth.I, 20 sqq. — prorumpit nubem. De activo huius verbi usu cf. Vechner. Hellenol. I, 1, 7. Sanctii Min. III, 3. (p. 371.) Ruddim. II. p. 220 sqq. Iahn. ad Ovid. Met. VI, 312. Schmid. ad Hor. Ep. I, 19, 44. alii cum iis, quae ad Geo. IV, 368. adnotavimus. Inde iam supra I, 246. mare proruptum legimus. -573. Auctor videtur ante oculos habuisse Lucr. VI, 691. longeque favillam Differt et crassa volvit caligine fumum. - Turbine piceo et candente favilla Heyn. explicat ,, globis fumi cum cinere permixtis, " comparans Strabonis VI. p. 274. qlóyaç zai liyrūç. — piceo, atro (pechschwarz). Cf. v. c. Ovid. Met. II, 233. picea caligine tectus, ibid. XI, 549. inducta picea e nubibus umbra, et Claudian. (hunc locum imitatus) R. Pros. I, 163. Nunc vomit indigenas nimbos piceaque gravatum Foedat nube diem. 574. attollit - - et s. lambit, i. e. attollens lambit. Vid. adnott. ad Ecl. VI, 20. Geo. II, 56. imprimisque ad Aen. VI, 543. Attollitque globos legimus etiam in Anth. Lat. I, 171, 2. — sidera lambit. Cf. Eleg. ad Liv. 256. Tandem ubi (flamma) complexa est silvas alimentaque sumpsit, Aethera subjectis lambit et astra comis. Vid. supra ad v. 567. et de lambendi voc. ad II, 684. — 576. Erigit eructans admodum bene de singulis ictibus s. pulsibus, quibus flammae prorumpunt. Erigere autem eadem ratione dictum, qua supra v. 423. VII, 530. et IX, 239. Pauci quidam Codd. praebent Egerit, quod temere praefert Burm. De verbo eructandi vid. ad VI, 297. et cf. Lucil. Aetna 26. eructet ab imo ingenti sonitu moles. — "liquefacta saxa, h. e. in vitrum conversa, interdum admixtis metallis; unde ψύακες illi, rivi igniti." Heyn. — 577. cum gemitu. Cf. adnott. ad Geo. III, 133. et Aen. II, 631. — glomerat, iaculatur tam celeriter et continenter, ut quasi unum glomum efficere videantur. Sic recte Henry in Tw. years III. p. 39 sq. et Philol. Xl. p. 637. comparans Aen. II, 315. glomerate manum bello. Cf. autem idem ille Lucr. locus v. 700 sq. ideogue extollere flammam Saxaque subjectare et harenae tollere nimbum. — imo fundo (Heyn. comparat Pindari Pyth. I, 42. ἐκ μυχών) exaestuat. Cf. Geo. III, 240. ima exaestuat unda. — 578. Satis nota est antiquitatis opinio, ignem subterraneum ex Aetna prorumpentem exire ex ore monstri alicuius fulmine percussi et sub illo monte humati; quod alii Enceladum, alii (Pindarus Pyth. I, 30 sqq. Aeschylus Prom. 35 sqq. Strab. XIII. p. 626. Ovid. Met. V, 346. et Val. Fl. II, 24.) Typhoeum s. Typhonem (de quo vid. ad Geo. I, 279. et Aen. IX, 716.), alii denique (ut Callim. in Del. 143.) Briareum vocant. Cf. Heyn. ad Apollod. 1, 6, 1. p. 32. Et de Encelado quidem, uno ex Gigantibus, secundum Vergilium Iovis fulmine percusso, ex vulgari autem narratione a Minerva prostrato atque Aetnae monti cum fratribus subiecto, cf. Orph. Argon. 1249 sq. Eurip. Cycl. 5. Apollod. I, 6, 2. Lucil. Aetna 70 sqq. Hor. Od. III, 4, 56. Ovid.

Urgueri mole hac ingentemque insuper Aetnam Inpositam ruptis flammam exspirare caminis; Et fessum quotiens mutet latus, intremere omnem Murmure Trinacriam et caelum subtexere fumo.

5ŚI)

Am. III. 12. 27. ex Pont II. 2. 11. Prop. II. 1, 39. Claud. R. Pros. I. 152 sqq III. Cons. Hon. 161. Pracf. in VI. Cons. Hon. 17. Val. II. 25 sqq. Oppian. Cyn. I. 273 -qq. alli: A Vergili etiam infra IV, 179. commemoratur. -- seminatum corpue. Libri plerique et antiquipres editt. itemque Probi 'p. 10, 10. Keil.: Cal. Vat. semustion, quod Wagnero teste etian infra IX. 200 Med. cum aliis exhibet: sed V, 697. idem Med. seminsta. ut Aen. IV. 656. X. 396. 404. XI. 635. al. semianimis, VIII. 194. semihominia. Faquidem in vertile cum acrai compositie synizesin ubivie statuendam puto, ubi beni Cesid, adsentiuntur, cum sumendum sit librarios literam i potius omittendam, quam adiiciendam censuisse: quamquam contra Codd. auctoritatem nihil pro arbitrio mutandum, cum Romani ultimam literam voc. sessi ante aliam vocalem modo servasse, modo abiecisse videantur. Cf. Drakenb. ad Liv. XXVII, 1, 15. Hensing. ad Ovid. Her. X. 32. Bach. ad Ovid. Met. XIV. 209. alii. Vide etiam supra ad v. 244. De ipsa synizesi vid. adnott. ad Geo I. 397. Aen. I. 2. II. 735. al. Ex recentioribus editoribus Haupt, et Ribbeck, semustum, ceteri semiustum scripserunt. — 579. mole kac montis sujeriujesiti. — insuper inpositam, Exseder kac reder opic. Vid. ad I. 61. Bothius .. ambiguitatis fugiendae causa" coni. Impositum: quemadmodum etiam Octa, Ossa et similia montium nomina masculino genere usurpentur, intellecto montis vocabulo. Sed quis tanden praeter Bothium haec ambigua dixerit, vel cui in mentem venire posit conjungere impositam flummam? Alia de causa in eandem conjecturam, aliter tamen capiendam, incidit Peerlk. Ut enim clarius appareat, non Actuan esse, quae flammas exspiret, sed Enceladum, qui eas per Aetnam evomat, legi vult Impositum et impositus Aetno Graeca constructione accipi pro: sub Actna positus, quemadmodum Stat. Theb. XI, 16. dicat iniectas terres. At Statii locus Sed gravat iniectus terras hostiliaque urit Arva), in quo apertum est Accusativum pendere a verbo gravat, nihil valet ad hanc mtionem satis contortam comprobandam. Ladew. denique in contextum recepit coniecturam a Meistero secum communicatam Aetna Imposita, quan etiam Buechner, in Progr. Suerin. a. 1863, p. 11. commendat totum locum sic constituens: Urgueri molem hic ingentique insuper Actua Imposita; sed vide, quae Ladew. ipse in Append. p. 244 sq. contra cum disputat. flammam, ab Encelado proflatam et montem perrumpentem, exspirare caminis. Cf. 1, 44. exspirantem transfixo pectore flammas. Henry in Tw. years III. p. 41. et Philol. XI. p. 637. locum eadem ratione explicans confert Geo IV, 556. ruptis effereere costis. -- "ruptis caninis, h. e. cavernis et receptaculis flammae subterraneis, quae nove caminos, fornaces, dixit." Heyn. - 581. mutet. Plures Codd. motat, quod Servius et post eum alii praetulerunt. Sed recte recentiores editores omnes et Wakef, ad Lucr. V. 467, vulgarem lectionem defendunt, quam cum Statii Theb. III, 595. (and abi tentat Enceladus mulare latus) et Claudian R. Pros. I, 155. (Et quoties retractat onus cervice rebelli In dextrus laevumque latus) imitatio, itemque Schol. Lucani ad VI, 294. (Aeta recipiens spiramina renti ingentes globos egerit flammarum, quod, quoties fit, dicitur fulminatum Enceladus mutare latus) et ad VI, 92. (Typho unus ex gigantilais premitur, qui dum se vertit in aliam partem, per hilictur unhelure et ignem spirare) anctoritas atque Ovidii locus Met. XIII. 936 sq. Gramine contacto coepit mea praedu moveri Et mutare latus cett. (ubi vid. Heins, et Bach.) tuctur, tum ipsa sententia flagitat, in qua Indicativo locus concedi nullo modo potest, et mutare latus iacendo femo multo melius convenit, quam movere latus. Ceterum cf. adnott. ad Ed. 582. caelum subtexere fumo ad exemplum Lucretii dictum. qui V. 467. mble runt milita caclum et VI, 482. subtecit caerula nimbis scripsit, ut VI, 475. suffundere caelum caligine. Similiter Lucan. VII, 519. ferro multesitur aether, Avien. descr. terr. 64. tenebrona coelus

Noctem illam tecti silvis inmania monstra
Perferimus nec, quae sonitum det caussa, videmus.
Nam neque erant astrorum ignes nec lucidus aethra
Siderea polus, obscuro sed nubila caelo,
Et lunam in nimbo nox intempesta tenebat.

585

Postera iamque dies primo surgebat Eoo Humentemque Aurora polo dimoverat umbram: Cum subito e silvis macie confecta suprema Ignoti nova forma viri miserandaque cultu Procedit supplexque manus ad litora tendit.

590

subtexitur aethra, ibid. v. 148. missilibus late subtexitur aër, et variata structura Ovid. Met. XIV, 368. patrio capiti bibulas subtexere nubes. Cf. etiam praete.cere IV, 172. — 583 sqq. "Nocte oppressi in litus escenderant et in nemoroso loco noctem exigebant. Per totam illam noctem audiunt ac vident monstra, h. e. monstrosum phaenomenon, rem portentosam." Heyn. Cf. infra VII, 21. Bene Wagn. in min. edit.: "Monstri instar Troianis crat strepitus ille ab Aetna editus, cum nocte oppressi, prospectu etiam per silvam prohibito, causam eius rei cognoscere nondum potuissent." — sonitum de montis fragore intellige. — 585. Cf. Hom. Od. IX, 144 sq. Henry comparat Apoll. Rh. IV, 1694 sqq. aethram sideream Wund. interpretatur fulgidam aëris serenitatem, quam explicationem Particulae neque - - nec flagitent. Sed vere memorat Wagn., aëris serenitatem noctu nullam esse, nisi lucentibus astris, ideoque veram esse Heynii interpretationem: "nec caelum stellis fulgentibus lucebat." Particulae enim neque -- neque non semper disjunctive ponuntur, sed etiam interdum inserviunt uni cidemque sententiae per partes variandae, ut Geo. IV, 198. ubi vid. adnott. Cf. etiam Hand. Turs. IV. p. 129 sq. Aethra autem (alga) est splendor aetheris, qui sereno caelo conspicitur; quare etiam pro ipso aethere, i. e. superiore ideoque etiam puriore et clariore aëris plaga, ponitur. Cf. etiam infra XII, 247. Lucr. VI, 467. surgere in aethram et Silius IV, 103. liquida non ullis nubibus aethra. Macrob. VI, 4. p. 524. Ian. hunc affert Ennii locum (Ann. XVI. fr. 22. p. 63. Vahl.) interea fax Occidit occanumque rubra tractim obruit aethra. Ceterum non nisi poëtis in usu videtur esse; ap. Ciceronem certe N. D. II, 45, 117., ubi vulgo legebatur summa pars caeli, quae aethra vocatur, nunc aether editur. -587. in nimbo. Codd. quidam omittunt Praepositionem; sed vide V, 666. nox tenebat, occultabat, lunam in nimbo, nubilo aëre. Άγρ γάρ παρά νευσί βαθεί' ήν, οὐδε Σελήνη Οὐρανόθε προύφαινε κατείχετο δε νεφέεσσιν, Odyss. IX, 144. 145., quem totum locum Vergilius ante oculos habuit. -- Imitatorem nostri habes Ovidium Met. XIV, 158 sqq., ubi ad Cumas alius Ulyssis socius substitisse fertur." Heyn. Ipse autem Vergilius ante oculos videtur habnisse hunc versum Ennii Ann. I, fr. 64. p. 17. Vahl. Quom superum lumen nox intempesta teneret. De epitheto intempestae noctis vid. ad Geo. 1, 247. — 588. Ubi primum dies apparuit, Achemenides (de quo vid. infra ad v. 614.) ex silva procedit. Cum structura huius loci cf. simillimus locus infra IV, 6 sqq. (praeterea autem I, 223. III, 301. V, 84. 328. 838. VII, 166. etc.). De Part. iamque -- cum (v. 590.) vid. supra ad v. 135. et quod attinet ad vocem iamque secundum sententiae locum obtinentem infra V, 225. — primo Eoo, mane; nam έφος ἀστήρ est Lucifer, Έως φόρος, φως φόρος. Vid. ad Geo. I, 288. Ceterum cf. Aen. V, 42. — 589. humentem umbram noctis, quae propter rorem poëtis ipsa humida dici solet. Vid. Aen. II. 8. Redit autem hic totus versus IV, 7. — 591. nova, mira, forma viri. "Non hominem, sed homini simile aliquid vident. Sic Scipio Poenos Alpes transgressos effigies et umbras hominum vocat Liv. XXI. 40." Gossr. Conington confert infra IV, 556. et VI, 289. — cultu ad vestitum et externum habitum spectat. Cf. e. g. Ovid. Met. XIII, 163. genetrix - - dissimulat cultu natum, Vellei. I, 2, 2. Codrus regia deposita veste pastoralem cultum induit etc. et Ochsner. ad Cic. Ecl. p. 238. — 592. Respicimus. Dira inluvies inmissaque barba, Consertum tegumen spinis: at cetera Graius, Et quondam patriis ad Troiam missus in armis.

**59**5

suppler manus ad l. tendit. Cl. Cie. pr. Fout. 17, 35. tendit ad ros virgo Vestalis manus supplices et multos locos similes. Vid. supra adnott. ad v. 176. ad II. 495. et al. - 566 sqq. Interpretes conferent antiqui poëtae de Thyeste versus a Cicerone Tusc III. 12, 26, servatos, quos Vergilius ante oculos habuerit: Rejugere oculi: corpus macie estabuit: Lacrumae peredere humore exsanguis genas. Situ licentis barba paedore horrida atque Intones infuent pentus illuvie seubrum. — Respicimus, fortume prims et propria verbi significatione, ut II. 615. qua in re nobiscum consentit Conington, quamquam Wagn, ad illum becum docet, respicere omnino dici, qui in aliam partem vel ad aliam rem convertat oculos, coll. praeter nostrum Ioeum Aen. VI. 545. et VII. 454. Quaesita certe est Ladewigii explicatio: urir echquen und echquen ihn an. — Dira illuries etc. De omisso Verbo vid. ad I. 639. ubi pro 392. lege 593. et adde II, 170. III, 618. IV, 131.) — inmissaque in pectus barba. Tres Codd. minoris pretii demusa borba, quam veram lectionem esse putat Wakef. ad Lucr. V, 673., eum et ibi legatur demittere burbam. Sed plurimorum optimorumque Codd. lectionem tuetur etiam Nonius 130. 9. et 330, 5. Vide etiam Ovid. Met. XII. 351. Sternit et inmissa protectum pectoru barba Hippason. Immissa autem barba et immissi capilli spectant ad squalorem et incultum habitus. Cf. Ovid. Met. V. 335. VI. 165. ibique Heins. et Burm.) Trist. I. 8, 90. et Bentl. ad Ter. Heaut. II, 3. 49. Promissa barba legitur Ecl. VIII, 34. -594. "Convertum spinis tegumen, vestem laceram ac detritam habebat, et. no panni diffluerent. spinis pro filis consutam et sartam. Cf. Ovid. Met. XIV, 166. Ex his tamen ipsis pannis agnoscebant eum Graecum cose. Nec tamen male Servius: ... Habet enim unaquaeque gens incessum et vocen propriam." Heyn. Forma tequenen invenitur etiam infra VII, 666. Ovid. A. A. III, 112. Colum. VII. 4, 4. Liv. IV, 39, 3. XXXVI, 32. extr. alibi, ut tegimen apud Ovid. Met. I. 674. Tac. Ann. II. 21. al.; vulgo enim hoc voc. in tegmen contrahi, satis notum. Ovidius quoque Met. XIV, 166, de Achemenide: iam - - spinis conserto tegmine nullis; nec minus alludit ad h. l. Tuc. Germ. 17. Tegmen omnibus sugum sibula aut, si desit, spins consertum. Vid. etiam Heins. et Burm. ad Lucan. IV, 136. — at ceters pro: sed cetera. Vid. adnott. ad Geo. II. 246. Cetera autem non tam pro Adverbio ceterum positum, quam pro Accus, absoluto habendum: ed cetera, in ceterin; qua ratione etiam ulia, omnia usurpari constat. (Cf. etian quae de voc. multu et multum ad Geo. III. 226. adnotavimus.) Sic Hor. Ep. I, 10, 2. hac in re scilicet una Multum dissimiles: at cetera paens gemelli Fraternis animis (ubi vid. Obbar. et Orell.). Sall. Ing. 19, 7. praeter nomen cetera ignarus populi Romani ubi vid. Kritz. et Dietsch.). Liv. I. 35, 6. ego virum, cetera egregium, secuta. Vellei. II, 46, 2. vir cetera sanctis simus cett. Cf. Hand. Tursell. II. p. 41 sq., qui et exempla multa et longus indicem viorum doctorum exhibet de hac re disserentium. — Grait tem ex toto habitu et vestimentorum laciniis cognosci poterat. — 595. Hunc versum Heyn, et Ribbeck, sine iusta causa spurium censent, et ille quiden ex II, 57. (Pauper in arma pater primis huc misit in armis) confictum, hic vero pro incepta dittographia v. 603, habet, atque etiam Ladew, em fortasse delendum suspicatur, et Wagn, adnotat: "Resecuisset haec poeta, si licuisset retractare; potuit enim ea res ipsi nota esse, Aeneae nondum potuit." Sed probe considerandum est, hic Didoni narrari ab Acres. quae, quamquam iam illo tempore, quo primum prodibat Achemenides, facile coniectari poterant, tamen postea demum certo cognita sunt; qua de re bene disputavit Kappes II. p. 5. et III. p. 22., cuius argumenta non isfringuntur iis, quae Ladew. in Append. p. 245. protulit. In armis auten esse i. q. armis indutus, vix est quod memorem. Sic Val. Fl. VIII, 136. hine subitis inflerit in armis. Sall. Cat. 37, 6. si in armis foret. Orid. Trist. IV, 6, 33. nitidis gladiator in armis. Apul. Met. III. p. 137. com

Isque ubi Dardanios habitus et Troia vidit Arma procul, paulum aspectu conterritus haesit Continuitque gradum; mox sese ad litora praeceps Cum fletu precibusque tulit: "Per sidera testor, Per superos atque hoc caeli spirabile lumen, Tollite me, Teucri; quascumque abducite terras; Hoc sat erit. Scio me Danais e classibus unum,

600

me viderent in ferro; infra Acn. V, 37. horriches in iaculis, ut Val. Fl. I, 641. subitus trifida Neptunus in hasta, V, 463. levi Cytisorus in hasta, Stat. Theb. IV, 221. gravi metuendus in hasta et iam ap. Ennium (Ann. fr. inc. 46. p. 74. Vahl. ex Servio ad h. l.) leves in hastis. Graeci eodem modo loquintur; cf. Aesch. Prom. 424. δξυπρώροισι βρέμων εν αλχμαῖς (a Wagn. ad Aen. V, 37. laud.). Cf. etiam Aen. IV, 518. in veste recincta et similes locos. Ex permultis viris doctis, quos de hoc Praepositionis usu commentatos laudat Hand. Tursell. III. p. 260., cf. imprimis Duker. ad Flor. I, 1, 15. Drakenb. ad Liv. IX, 37, 5. idemque ad Sil. II, 132. Weichert. ad Val. Fl. VIII, 136. et Sillig. ad Virg. Cir. 109. et 251. Et autem, quod Burm. temere voluit in Ut mutatum, pro et quidem positum esse, Wagn. docet, qua de re conferri iubet Cort. ad Cic. Epp. XI, 29, 6. et Heusing. ad Cic. Off. II, 16, 57. Imprimis autem vide Hand. Tursell. II. p. 477 sq. et quos ille laudat. Sic etiam Peerlkampii coniectura Et patriis, ut quondam ad Tr. missus, in armis facile supersedemus. Praeterea vere adnotat Wagn., servato hoc versu, ad exspectationem excitandam aptissimo, intelligi demum, quae sit vis verborum Dardanios habitus et Troïa arma. — 596. Isque Heyn. et Peerlk. temere in Namque mutatum volunt. Per isque enim pro simplici is, quod repetendi Subiecti vice fungatur, (ante vocalem) positum graviorem et incitatiorem reddi orationem, vere docet Wagn., coll. Aen. II, 115. IV, 203. V, 708. VI, 684. IX, 549. Cf. eiusd. Qu. Virg. XVII, 2, 6. — habitus, vestitum. De forma Troïus vid. ad I, 119. — 597 sq. Prius conterritus substitit, cum hostes videat, mox tamen Cyclopum recordatus immanitatem, quidvis potius pati, quam diutius inter eos morari paratus est. — 599. Verba Cum fletu precibusque tulit iterantur in Anth. Lat. I, 172, 74. — Per sidera testor, obtestor, imploro, obsecro. Vid. supra ad II, 154. et cf. infra VI, 459. Per sidera iuro, Per superos. — 600. Cf. infra VI, 363. Per caeli iucundum lumen. caeli spirabile lumen Serv. explicat: vitale, (de) quo spiramus; lumen autem pro aethere, aura positum esse, quod lucem transmittat, Heyn. memorat. Rectius vero de h. l. disputat Kappes. III. p. 23 sq., qui collatis locis Aen. I, 546. et VI, 363. docet, lumen et auram res esse tam arcte conjunctas et sic ad vivendum necessarias, ut iure invocari hominesque per eos iurare possint, caeli autem spirabile lumen significare lumen terram circumdans et aura repletum ("den von der Luft erfüllten Lichtraum"), in quo spiremus. Fortasse etiam licet explicare: lumen (die Lichtmaterie), quod cum aura spiritu ducimus; modo ne lumen ipsum auram s. aethera significare posse statuas. (Cf. etiam Geo. II, 340. lucem haurire.) Spirabile lumen certe nove dictum à Vergilio, quamquam de spirabili animi natura loquitur Cic. Tusc I, 17, 40. et N. D. II, 6, 18., ubi vid. Heindorf. Ceterum cf. similis locus Aen. VI, 363. Quo iure Ribbeck, ex uno Med. a m. pr. (quocum consentire videtur Pal. a m. pr. nomen exhibens) receperit lectionem numen, non perspicio. — 601. Tollite me, opem ferte et me vobiscum abducite. Proprie dicitur de tollendo in navem, currum, equum; quare plenius ap. Hor. Sat. II, 6, 42. quem tollere rheda vellet, ubi vid. Heindorf., et Ovid. A. A. III, 157. Talem te Bacchus - - Sustulit in currus. Sine eiusmodi additamento autem etiam infra VI, 370. tecum me tolle per unclus, Ovid. Met. XI, 441. Me quoque tolle simul, et Sil. VI, 500. Tollits me, Libyes, comitem poenaeque necisque. — abducite terras. Vid. adnott. ad Aen. I, 2. — 602. Scio me Danais etc.; ideoque exspectare non possum, ut benigne me excipiatis, neque hoc ab vobis peto; unum, quod volo hoc est, ut e Cyclopum manibus me eripiatis. — Scio monosylEt bello Iliacos fateor petiisse Penates. Pro quo, si sceleris tanta est iniuria nostri, Spargite me in fluctus vastoque inmergite ponto. Si pereo, hominum manibus periisse iuvabit." Dixerat et genua amplexus genibusque volutans Haerebat. Qui sit, fari, quo sanguine cretus,

605

labum esse apud Vergilium docet Wagn. ad Aen. IX. 296., coll. Lindemann. ad Plaut. Capt. V, 4, 10. et praef. p. XXV. Cf. etiam Schneideri Gr. Lat. I, 1. p. 91. Ramsh. §. 220, 4, b. et adnott. ad I, 695. Ceterum hunc locum imitatus est Val. Fl. I, 196. Scio me cunctis e gentibus unum etc. — Danais e classibus. Sic poetis haud raro Adiectiva gentilia pro possessivis ponuntur; v. c. II. 615. V. 119. VI, 57. VII, 219. Dardanus, IV, 552. Sychaeus, VI, 676. Romulus, VI, 779. Assaracus, IX, 285. Ilius etc. Vid. etiam adnott. ad Aen. I, 656. Bentl. ad Hor. Od. II, 13, 8. Iahn. ad Ovid. Met. VII, 394. alii. — Classes autem de exercitu intelligendum navibus profecto, quamquam etiam navium notione prorsus neglecta classem de exercitu pedestri veteres Romani usurparunt. Vid. infra VII, 716. et cf. quae hac de re disputavi in Diss. mea de Lucretii carmine p. 86 sq., ubi etiam laudavi Grammaticorum locos huc facientes, Festi (p. 43. et 130. ed. Lind.) Isidori Orig. IX, 3. p. 1049. Gothofr. alios. — 603. petiise. Vid. ad II, 25. — 604. si sceleris tanta est iniuria nostri, si scelus meun tantum est; quam explicationem si probamus, pluralem et singularem numerum Pronominis personalis (nostri — me) de uno eodemque homine in eadem enuntiatione usurpatum habemus, ut saepe; possumus vero etian nostri ad omnes Graecos referre, qui Troiae bellum intulerunt, quam tames rationem Conington non tanquam unam mihi probatam debebat afferre. Ceterum cf. supra v. 256. — 605. Spargite. Prius probavi Schirachii p. 596. rationem, qui spargendi vocabulum cum notione rasti ponti coniungit, ut sententis sit haec: vasto ponto me immergite et ita quasi me spargite in fluctus; collatus tamen locus Aen. IV, 600. divellere corpus et undis Spargere me movet, ut nunc cum Heynio, Thielio, Ladewigio, Coningtone et Kappesio III. p. 24 sq. Servium sequens et usitatam verbi spargere notionem retinens explicem: discerptum spargite s. discerpite et dispergite; quamquam Henry in Philol. XI. p. 637. illo ipso l. IV. loco probare studet, spargite simpliciter esse i. q. proiicite, scil. codem corporis motu, quo sator semen spargat. Kappes. autem praeter locum laud. et Lucan. V, 684. Invitis spargenda dabas tua membra procellis premit etiam verba seqq. hominum manibus periise iuvalit. Ceterum verba Spargite me in fluctus repetuntur in Anth. Lat. L. 170, 156. — 606. Si pereo. Animadverte brevem syllabam arsis vi cum mira quadam gravitate productam, et cf. adnott. ad Ecl. I, 39. IV, 51. VI. 44. al. De hiatu autem vid. adnott. ad Ecl. II, 53. -- hominum manibus; hic enim feris bestiis aliisque caeli et tempestatum iniuriis obnoxius sum. Ambros. Ep. I. 19. (a Peerlk. collatus) hunc locum sic limitatur: Si pereundum est, iuvat perire manibus Palaestinorum. - periisse pro perire; de quo usu Infinitivi Perfecti imprimis post verba voluntatis et potestatis aociorizas, usurpati, neutiquam solis poetis proprio neque e Graeco sermone repetendo, cf. Wopkens Lectt. Tull. p. 238. ed. Hand. Bach. et Dissen. ad Tibull. I, 1, 46. id. Bach. ad Ovid. Met. II, 565. Schmid. ad Hor. Ep. I, 17, 5. Heindorf. ad Hor. Sat. I, 2, 28. Madvig. Gramm. §. 407, 2. alii. Sic etiam infra VI, 79. exercuisse, Geo. III. 436. iacuisse etc. - 607. amplexus. Vid. ad II, 514. - genibus colutans (sich wälzend, omisso Pronomine reflexivo: cf. ad Aen. I. 234. et alibi adnott.) haerebat, inhaerebat pedibus, genibus nostris, ex more supplicum. De haerendi verbo cum Dativo constructo cf. IV, 73. VI, 350 Hor. Od. I, 32, 10. Ovid. Met. IV, 35. Cic. Rosc. Com. 6. Ammian. XIX, 1. etc. Alibi incertum est, utrum tertius an sextus Casus adiunctus sit. - 608. Qui sit. Vid. adnott. ad Ecl. I, 19. Exspectaveris fortasse qui sit; sed cum non solum nomen quaeratur, sed adiungantur verba que sanguine cretus et quae deinde fortuna etc., bene se habet Pron. qui

610

Hortamur; quae deinde agitet fortuna fateri.
Ipse pater dextram Anchises haud multa moratus
Dat iuveni atque animum praesenti pignore firmat.
Ille haec deposita tandem formidine fatur:
"Sum patria ex Ithaca, comes infelicis Ulixi,
Nomen Achemenides, Troiam genitore Adamasto

Troiani enim, intelligentes, ex solo nomine audito sibi nondum plenam hominis fore notitiam, praetermittunt nomen rogare et statim conditionem eius sciscitantur: was bist du donn für ein Mensch? quare Iahn. p. 358. ed. II. cum hoc loco apte comparat Ter. Phorm. V, 8, 1., ubi Nausicrata interrogat: Quis me nominat? sed, cum alter nihil respondeat, nisi hem! inde facile colligens, illum nomen suum dicere nolle, sic pergit: qui hic homo est? i. e. si nomen dicere recusas, dic certe, qualis sis (was für ein Mensch du bist). — quo sanguine cretus. Vid. ad II, 74., ubi in simili loco haec verba iam legimus. — 609. Verba sic iungenda esse patet: Hortamur (primum) fari, qui sit etc., deinde fateri, quae fortuna (ipsum) agitet. Quare Comma vulgo post fortuna positum cum Iahnio delevimus. Quod autem attinet ad locum, quo Adv. deinde positum est, cf. Aen. I, 195. ibique adnott. Aliter hunc locum capit Wagn., qui hic non minus, quam V, 741. IX, 781. et XII, 888., deinde idem fere significare censet, quod iam, ut quae deinde cum cadem emphasi dicatur, qua alibi quae iam, quae tundem, eademque est Abr. Vossii (Annott. ad duos priores Aen. libros p. 12.) sententía. Sed primum huic loco omnino nulla inest emphasis, deinde nusquam hanc vim habet Particula deinde, quae etiam in illis locis, quos Wagn. confert, nihil aliud significat, quam post haec. Vid. etiam adnott. ad IV, 561. Weickert. in libello saepius laud. p. 5. Iahn. in edit. II. ad h. l. et Freudenberg. p. 20. (Consentit mecum Conington.) Idem Wagn., coll. adnot. sua ad Aen. I, 8., fortunam hic maiore litera initiali scripsit, cum sensus sit: quibus modis agitet Fortuna; quae ratio mihi paulo artificiosior videtur. (In min. tamen edit. vir doct. recte mutavit sententiam.) — fateri interdum simpliciter est verum indicare, ita ut praegressum aliquod celandi studium plane non spectetur. Peerlk. verba quae deinde agitet fortuna fateri temere spuria censet. Recte enim Freudenb. l. l. memorat, "ubicumque apud Vergilium alienigenae hospitesve primum inter se congrediantur, non solum de nomine atque origine interrogantes eos induci, sed etiam unde profecti sint, quo contendant, quid petituri venerint et quae sint id genus alia," coll. locis Aen. VII, 195 sqq., VIII, 112 sqq., X, 149 sqq., quibus adde II, 74 sqq., de quo prius agit. - 610. Ipsc pater. Vid. ad Ecl. VIII, 96. et X, 63. hand multa moratus. Cf. adnott. ad Geo. III, 226. — 611. animum firmat. Cf. Geo. IV, 386. firmans animum. — praesenti pignore, i. e. efficaci, fidem faciente; ut praescus auxilium, praescus remedium et similia. Vid. ad Geo. II, 127. Intelligitur autem data dextra. Cf. I, 408. III, 83. etc. — V. 612. iteratur ex II, 76., ubi tamen de eius adderta dubitatur. - 613 sqq. 1)e toto loco Heyn. hacc adnotat: "Hoc de Achemenide (nam est Appuerion;) episodium totum Vergilii ingenio deberi videtur, ut ita Homerica [Od. IX, 286 sqq.] de Cyclope intexere versibus suis posset. - -Temporum quidem rationi adversatur hoc episodium; Ulysses enim inter initia errorum ad Cyclopas venerat, at Aeneas multo posterius: sed in talibus - - male poëtas reprehendas." Praeter Maronem enim nemo, nisi Ovidins, qui eum sequitur Met. XIV, 161 sqq. et ex Pont. II, 2, 25., huius Achemenidis mentionem facit. Animadverte autem, quam bene narratio eius interrupta fereque hiulca conveniat animo consternato, formidinem sensim modo deponenti. - patria non Adiectivum est (ut Aen. II, 180. patrias Mycenas), sed Ithacae per appositionem adiungitur. — De forma Genitivi Ulixi vid. ad Geo. III, 91. et Aen. II, 476., de ipso autem nomine Ulixis ad Aen. II, 7. - 614. nomen Achemenides, scil. mihi est, ut VIII, 358. fuerat illi Saturnia nomen. Cf. supra adnott. ad v. 18. Ribbeck., Ladew.,

Paupere — mansissetque utinam fortuna! — profectus.
Hic me, dum trepidi crudelia limina linquunt,
Inmemores socii vasto Cyclopis in antro
Deseruere. Domus sanie dapibusque cruentis
Intus opaca, ingens. Ipse arduus altaque pulsat
Sidera — Di, talem terris avertite pestem! — 620
Nec visu facilis nec dictu adfabilis ulli.

et Conington ex Med., Pal., Gud. et Bern. III. a m. pr. receperunt lectionem Nomine, iam ab Iahnio ad Aen. XII, 515. commendatam; sed verissime Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 378. Sum nomine Achemenides Latinum esse negat. Locus enim a Ladew. comparatus, Hor. Epist. 1, 7, 53. Abi, quaere et refer, unde domo, quis (sit) - - - It, redit et narrat, Vulteium nomine Menam etc., non prorsus eiusdem est generis. Accedit, quod etiam infra XII, 515. iidem fere Codd. pro vulg. Nomen Echionium falso exhibent Nomine Echionium, quare hic omnium antiquorum Pierii et potiorum Heinsii Codd. lectionem non deserondam putavimus. Peerlk. censet, Vergilium post haec verba melius orationem finiturum fuisse, quare, quae sequuntur, Troiam -profectus spuria et fortasse ex Aen. II, 86. ficta censet. — genitore paupere, absolute, scil. natus, ortus (vid. X, 205. XI, 666. Cic. Cat. I, 2, 4. C. Gracchus, clarissimo patre, avo, maioribus etc. coll. adnott. ad IV, 36. et X, 183.). Si quis miratur, hunc Ablativum adiungi verbis Troiam profectus, conferat supra II, 87. Pauper in arma pater primis huc misit ab annis ibique adnott. — mansisset utinam fortuna, utinam mihi mansisset conditio illa, etsi minus prospera, in domo paterna; utinam, quamquam pauper, domi manere potuissem! — 616. "Cum Ulyssis socii, ne Cyclops iniuriam ulcisceretur, fuga se proriperent, Achemenides forte remansit." Heyn. De fuga Ulyssis eiusque sociorum ex antro Polyphemi cf. Hom. Od. IX, 453 sqq. Hyg. f. 125. Ovid. Met. XIII, 755 sqq. XIV, 167 sqq. alii. - Hic - - in antro. Vid. adnott. ad Ecl. I, 53. et III, 12. Dorvill. in Obss. miscell. T. I. p. 174. et, qui hunc laudat, Hand. Tursell. III. p. 76. - trepidi, prae festinatione. Vid. ad X, 283. Dum linquunt - Deservere. De Part. clum cum Praesente constructa, sequente Perfecto, vid. adnott. ad Geo. IV, 560. (et Ecl. VII, 6.), de ipsa autem re Ovid. Met. XIV, 160 sqq. — 617. Inmemores mei. Cf. II, 244. ibique adnott. — 618. sanie dupibusque cruentis est Ablativus qualitatis (de quo vid. adnott. ad IV, 517.): domus foeda sanie etc. Sic supra I, 639. vestes ostro superbo, VIII, 197. ora tristi tubo, VII, 474. claris dextera factis etc. Quare nec Stephani et Burmanni dura et perversa ratione verba coniungendi opus est: domus sanie et dapibus cruentis opaca, nec Wittiana coniectura, Heynio probata: domus sanie dapibusque cruenta, nec Peerlkampii commento sanie dap. cruentis Pinguis (a Freudenbergio p. 30. impugnata); quamquam non nego, simplicis Ablativi usum hic paulo esse duriorem, quem tamen etiam tuetur Gellii V, S. auctoritas, propterea verba Domus - - ingens afferentis. Ladew. de Ablativo materiae cogitat coll. Aen. I, 656. et III, 286. ("die sanies und die dapes cruentae erscheinen als alleiniges zum Hause verwandtes Baumaterial"); quod num alii probaturi sint, dubito. — 619. arduus. Vid. infra v. 665. latera ardua et adnott. ad Geo. II, 145. — aka pulsat sidera. Sidera et astra poëtis haud raro significant altum aërem (ut V, 517.), quare res admodum procerae ab iis ad astra se adtollere et sidera tangere dicuntur. Cf. Geo. II, 427. Aen. I, 103. (III, 574. V, 759.) XI, 136. et supra v. 567. Sic etiam ap. Sil. Ital. XVII, 651. tangens Tirunthius astra. Henry (Tw. years III, p. 42. et Philol. XI. p. 638.), cui pulsat recte non solum est tangit, sed fortius capite ferit, apte comparat Hor. Od. I, 1, 36. Sublimi feriam sidera vertice. Quod autem attinet ad conjunctionem verborum arduus altaque pulsat sidera, cf. adnott. ad Geo. I, 142. Iahn. ad Aen. XI. 569. et Krifz. ad Sall. Cat. 8, 1. — pestem Heyn. explicat per: "pestilens et exitiosum hominum vitae monstrum." Vid. supra ad v. 215. Ceterum similiter supra v. 265, Di, talem avertite casum. -Cum v. 621. Conington Hom. Od. IX, 230, et 257. conferri iubet. Nec visu faVisceribus miserorum et sanguine vescitur atro. Vidi egomet, duo de numero cum corpora nostro Prensa manu magna medio resupinus in antro Frangeret ad saxum sanieque exspersa natarent Limina; vidi atro cum membra fluentia tabo Manderet et tepidi tremerent sub dentibus artus.

625

cilis, cuius adspectum nemo facile ferat, vel, Servio interprete, "cuius possit etiam adspectus inferre formidinem" (cf. Geo. II, 223. IV, 272. ibique adnott.); nec dictu affabilis, cuius colloquium nemo potest sustinere. Heins. et Burm. conferunt Attii versum ap. Macrob. Sat. VI, 1. (Jan.) Quem neque tueri contra neque affari queas, Stat. Silv. II, 72. Terribilem affatu passus visuque tyrannum, et Sil. Ital. I, 175. ferum visu dictuque, Henry autem (Tw. years III, p. 43. et Phil. l. l.) Ovid. Met. XIII, 760. (de eodem Polyphemo): Visus ab hospite nullo Impune et Plin. Pan. 48. (de Domitiano): - - occursu visuque terribilis - - non audire quisquam, non alloqui audebat. Ceterum Pal., Gud., tres Bern., Prisc. p. 1166. (ubi tamen meliores Codd. affabilis exhibent), Anon. de verbo 36. p. 168. Endl. atque Serv. Bern. et hic et infra ad v. 644. minus apte effabilis. Iteratur autem hic versus in Anth. Lat. I, 170, 103. et I, 178, 234. — 622. Verba Visceribus miserorum iterantur in Auth. Lat. III, 81, 88. — 623 sqq. Cf. Odyss. IX, 288 sqq. et Ovid. Met. XIV, 203 sqq. Maronem imitatus. Similem rei tragicae descriptionem etiam Hor. Sat. I, 8, 23 sqq. incipit a verbis Vidi egomet. — - corpora. Vid. adnott. ad Aen. I, 70. - 624. "resupinus [cf. I, 476.] bene nisum iacentis exprimit, dum ad colligendas vires corpus reducit ac recurvat." Heyn. Ceterum haec tota descriptio Cyclopis homines devorantis, quamquam nostro sensui minus conveniens, vere tamen poetica est et rem horrendam horrenda pingit imagine. — 625. exspersa, i. e. longe lateque conspersa, ut totum limen madeat, quod apte respondet sequenti natarent. Sic autem multi boni Codd., de quorum lectione iam Serv. sic iudicat: "Exspersa, haec fuit vera lectio, i. e. madefacta. Nam si adspersa dixeris, i. e. irrorata, tapinosis et hyperbole iunguntur," quamque propterea nunc alteri lectioni haud dubie ex interpretamento ortae praetuli, etsi non memini alius loci, ubi hoc Participium hac significatione usurpatum legatur; nam apud Catull. LXVI, 77. exspersa mera est Heinsii coniectura, neque minus dubia est apud Veget. III, 19. lectio in campis exspersis. Sensu dispergendi et dissipandi exspergendi verbum invenitur apud Lucr. (III, 827. ubi tamen a Lachm. hic totus locus in l. V. repetitus omittitur, et) V, 372. et in uno alteroque Cod. Claud. R. Pr. II, 85. et Sen. Herc. Fur. 87. Wagn. hic comparat Hom. Od. IX, 458. τῷ κέ οί εγχέφαλός γε διά σπέος άλλυδις άλλη θεινομένου βαίοιτο πρός ovoti atque etiam in Philol. Suppl. I. p. 378. contra Ladew., Haupt. et Peerlk. (quibus nunc addendus Ribbeck., ipse tamen in Proleg. p. 308. propterea se vituperans et retractans ea, quae ibid. p. 190. scripserat) disputat, qui uspersa ex Med. receperunt. (Conington nobiscum exspersa servavit.) — natarent. Cf. Geo. I, 372. ibique adnott. Cic. Phil. II, 41. natabant pavimenta, madebant parietes, Ovid. Met. XIII, 629. manans sanguine terra et similia. Peerlk. tamen, haerens in liminibus sanie natantibus, pro Limina praeter necessitatem coni. Lumina, ut oculi ex capitibus saxo illisis sparsi in sanie natare dicantur. — 626. membra fluentia tabo, ex quibus tabum (vid. supra ad v. 29.) defluebat. Sic infra IX, 472. ora atro fluentia tabo. Lucan. II, 166. Cum iam tabe fluunt (artus). Liv. XXXVIII, 17, 7. fluunt sudore membra. Ovid. Met. VII, 343. Ille cruore fluens. ibid. IX, 57. sudore fluentia multo Brachia. Val. Fl. VI, 360. pingui fluit unguine tellus. Silius III, 705. multo fluentia sanguine lora cett. Cf. etiam Geo. II, 166. — Cum v. 627. cf. Ovid. Met. XIV, 194 sqq., imprimis verba elisi trepident sub dentibus artus, et XV, 92. tristia mandere saero Vulnera dente iuvat ritusque referre Cyclopum. Ceterum pro tepidi Codd. quidam (etiam Med., sed litera R puncto superposito notata,

Haud inpune quidem; nec talia passus Ulixes Oblitusve sui est Ithacus discrimine tanto. Nam simul expletus dapibus vinoque sepultus Cervicem inflexam posuit iacuitque per antrum Inmensus saniem eructans et frusta cruento

630

et Pal. a m. sec.) trepidi, quod ab Heinsio receptum Burm. rursus reiecit et Wagn. e prima syllaba sequentis vocis ortum esse censet. Trepicli cum tremerent mihi quidem (ut iam Servio; languidum pleonasmum efficere, neutiquam vero, quod Iahn. censet, rem magis horridam exhibere videtur in quo mihi adsentitur Conington), quare miror. Schirachio quoque p. 621. Peerlkampio et Ladewigio qui comparat Graec. molemor moleμεῖν, χίνδυνον χινδυνεύειν et similia hanc lectionem probari. Cf. etiam Wagn, in Philol. Suppl. I. p. 379., qui Ladewigio quaerenti, qui Achemenides videre potuerit, artus esse tepidos? vere opponit: "Ad quid cogit nos illud rieli ad teporem referre, quod poeta rettulit ad verbum tremerent? Tepidi autem adiectum est. quo intelligeretur. quare tremerent artus, scil. quia etiamtum tepidi nondum omni vi vitali destituti erant" et Haeckerm. in Zeitschr. p. 114. Wagnero adsentiens. — tremerent: cf. Aen. I, 212. Ceterum praeter Ovidium 1. 1. (clisi trepident sub dentibus artus) imitatur hunc locum Silius IV. 375. pupuantque feris sub dentibus artus. — Cum v. 628. Heyn. conferri inbet Hom. Od. IX, 299 sqq. et 216 sqq. et Conington praeterea ibid. v. 475 sq. Verba Haud impune quidem repetuntur in Anth. Lat. I, 165, 14. et 175, 24. — 629. Cf. Val. Fl. III, 664. Oblitave numine fesso Iuno sui et Claud. Praef. II. in Rufin. 19. Oblitusce sui posita elementior hasta. Vid. etiam Anth. Lat. I, 146, 11. et 178, 18. — sui, i.e. calliditatis et astutiae suae; nam Pronomina personalia interdum pro singulari aliqua hominis, de quo sermo est, virtute ponuntur; quod hic eo magis fleri poterat, si vera suut. quae Thiel. disputat, Ithacum, nomine Ulicis iam commemorato, propterea adiectum putans, ut astutia eius magis prematur, cum hoc Ulyssis epitheton apud Vergilium et Ovidium semper vafritiae notionem contineat, ut Saturnia Iuno crudelitatis, Dionaea Venus caritatis cett.; qua de re conferri iubet Serv. ad Aen. I, 23. IV. 372. V, 606. Cautius tamen iudicat Wagn. haec adnotans: "Ithacus appellatur a Vergilio Ulixes, ubi tangitur eius vafrities, tamquam hoc traxerit a patria. Cf. II, 104. 122. et VI, 511.": quibus etiam Haeckerm. non amplius adversabitur. Quod autem attinet ad collocationem verborum, cf. supra v. 161. Non hace - - suasit Delius, aut - - inssit - - Apollo, ibique adnott. — 630. Cf. Hom. l. l. v. 296 sq. et 371 sq. — simul pro simulatque. Vid. ad XI. 905. — \*cpultus, motu et sensu privatus. Vid. ad II, 265. - 631 sqq. Cf. Hom. ib. v. 327 sqq. Verba Cerricem inflexam posuit iterantur in Anth. Lat. I, 175, 237. — per antrum fortius quam in antro; spectat enim corpus Cyclopis humanae magnitudinis modum longe excedens, quasi antrum expleverit. Cf. Quinct. Inst. VIII. 3, 54., hunc locum afferens. — 632. Inmensus, quod a Medic. aliisque bonis libris suppeditatum iure defendunt Burm. et Heyn. contra Servium aliosque, atque omnes recentiores editores servarunt, poëta longe dignior est lectio, quam altera (Palat., Gud. et Bern.1. a m. pr.) Immensum, quae iuxta illa verba per antrum friget. Pauci Cold. Immensam saniem, quod etiam Clercquium Observy, ad Lucan. Spec. II. p. 57. conjective memorat lahn, et quod Peerlk, quoque amplectitur (immensam saniem, i.e. quam in alvum immerserat), qui conferri iubet Boëth. IV. metr. 7. Flevit amissos Ithacus sodales. Quos ferus vasto recubans in antro Mersit immani Polyphemus alvo. Sed vide, quae contra eum disputat Freudenberg, p. 26. Cf. etiam Burm. ad Ovid. Met. III, 37. et ad Val. Fl. VI, 553., qui hic comparat infra VI, 423. totoque ingens extenditur antro. Adde Aen. II, 135. obscurus in ulva Delitui, V, 387. gravis - - castigat Acestes, ibid. v. 459. ictibus heros creber - - pulsat, VIII, 299. Arduns arma tenens, X, 196. minatur Arduus, XII, 926. incidit ictus Ingens ad terram et similes locos. — 632. frusta carnis devoratae, ut I, 212. (f. Ovid. Met. XIV, 211. Manden-

635

Per somnum commixta mero, nos magna precati Numina sortitique vices una undique circum Fundimur et telo lumen terebramus acuto Ingens, quod torva solum sub fronte latebat, Argolici clipei aut Phoebeae lampadis instar, Et tandem laeti sociorum ulciscimur umbras. Sed fugite, o miseri, fugite atque a litore funem Rumpite.

640

Nam qualis quantusque cavo Polyphemus in antro

temque videns eiectantemque cruentas Ore dapes et frusta mero glomerata vomentem, ubi vid. Bach. Ceterum Medicei reliquorumque Codd. fere omnium auctoritate moti cum Wagn. revocavimus copulam et pro vulg. ac. Secuti sunt omnes recentiores editores praeter Bryceum. — 633. commixta mero. Vid. praeter Ovidii l. l. infra Aen. IX, 349. et Sil. XV, 431. permiscetque mero ructatos ore cruores. — 634 sq. Cf. Hom. l. l. v. 331 sqq. et 378 sqq. — "sortiti vices, quid unicuique nunc esset agendum in excaecando monstro." Heyn. Cf. supra v. 510. — circum Fundimur. Vid. ad II, 383. — terebramus. Cf. Hom. l. l. v. 382 sqq. Donat. et Serv. commemorant ctiam lectionem tenebramus, quod verbum cadentis Latinitatis a Vergilio alienum. — lumen. Vid. ad Geo. III, 433. et Aen. IV, 364. — 636. Ingens. Vid. Geo. I, 477. cum adnott. ad Ecl. V, 21. et VII, 50. Thiel. confert Iuven. Sat. IX, 65. Polyphemi Lata acies, per quam sollers evasit Ulixes. — "latebat quanto ornatius quam erat! Vides eadem voce simul torvam frontem, horridas palpebras, hirsutum supercilium; λασιά μέν όφους έπι παντί μετώπο 'Εξ ώτος τέταται Theocr. Id. XI, 31." Heyn. Ceterum cf. Silius III, 75. torvaque oculos sub fronte minaccs. Martial. IV, 14. Nec torva lege fronte - - libellos, et Markl. ad Stat. Silv. II, 5, 15. — 637. Argolici clipei, qui rotundus erat (don)c πάντοσε ໃση, Hom. II. III, 347. al.), cum ceteri essent vel oblongi vel quadrati, et tantae magnitudinis, ut totum hominem tegeret. Cf. Paus. II, 25. Heyn. ad Apollod. II, 2, 1. et Caryophylus de veterum clypeis p. 41 sqq. Comparant cum h. l. Callim. Hymn. in Dian. 53. de Cyclopibus: πᾶσι δ΄ ύπ' δφρύν Φάεα μουνόγληνα, σάκει ζσα τετραβοείω, Δεινόν ύπογλαύσυντα. Ex Vergiliano autem fonte hausit Ovid. Met. XIII, 851 sq. ubi Polyphemus, unum, inquit, est in media lumen mihi fronte, sed instar Ingentis clipci. — Phocbeac lampadis, solis, in qua quidem comparatione non minus, quam in priore, solius magnitudinis, non splendoris ratio habetur, quod iam Part. aut indicat. Sic Phoebea lampas etiam IV, 6. ct Lumpas simpliciter Aen. VII, 148. de sole legitur, alibi (Lucr. VI, 1196.) pro die, ut ap. Val. Fl. VII, 366. lampas Phoebi pro nocte. — 638. Cf. Hom. l. l. v. 475 sqq. - tandem Gossr. recte refert ad longum oculi ingentis effodiendi laborem. Ceterum hic versus totus iteratur in Anth. Lat. I, 170, 146. — 639. Animadvertas aptissimos huius versus numeros, qui crebris elisionibus et dactylico rhythmo summam celeritatem et festinationem optime depingunt, quare etiam sequentem versum erunt qui consulto et cum singulari quadam vi et gravitate a Vergilio imperfectum relictum esse censeant. Vid. adnott. ad I, 634. — Peerlk. haec adnotat: ,,Hic etiam religionem et curam Virgilii admiror. Potuisset versum absolvere: Sed fugite, o miscri, atque a litore rumpite funem. Sensit esse elegantius, si fugite repeteretur." Rumpite autem festinationem magis suadere, quam solvere, in promptu est. Cf. etiam IV, 575. — funem, retinaculum. Vid. Geo. I. 457. et supra v. 266. — 641. Bryantus hunc versum cum tribus sequentibus ab aliena manu interpositos temere suspicatur, et Peerlkamp. certe versum 642. abesse malit, cum co omisso oratio melius et gravius procedat; quod enim Polyphemus pecudes in antro claudat et mulgeat, hoc nihil facere ad terrorem augendum, immo aliquid valere ad minuendum. Sed tum plane abundant verba in antro. Totus autem locus propterea non potest abesse, quia continet causam exhortationis v. 639. qualis quantusque Polyphemus - - claudit pecudes cett., i. c.

Lanigeras claudit pecudes atque ubera pressat, Centum alii curva haec habitant ad litora volgo Infandi Cyclopes et altis montibus errant. Tertia iam Lunae se cornua lumine complent, Cum vitam in silvis inter deserta ferarum Lustra domosque traho vastosque ab rupe Cyclopas Prospicio sonitumque pedum vocemque tremesco. Victum infelicem, bacas lapidosaque corna,

645

qualis quantusque est P., qui claudit, vel cum claudit; ut I, 498. qualis -- exercet. et XII. 701. Quantus Athos ant quantus Ergs cett. Vid. etiam Tibull, I. 7. 16. III. 6. 23. Silius I. 127. alios. coll. Huschk. et Dissenii adnott. ad Tib. II. II. Wand. qualis ad habitum. quantus ad staturam refert rectissime. Cf. adnott. ad II. 501. Quod autem ad illum poëtarun usum attinet, ex quo pro simplici verbo esse evel rivere, stare etc.) ponitur verbum actionem aliquam vel conditionem significans (ut his elmulit pecudes atque ubera pressat. Thiel conferri inbet Cort. ad Lucan. I. 135. - Lanigerae pecudes. Vid. adnott. ad Geo. III, 287. ubera pressat. Vid. Ecl. III. 99. - 643. rolgo. passim. Cf. Ecl. IV. 25. Geo. III. 363. 44. Aen. VI. 283. Liv. XXVI, 28. rulgo facere incendia etc. Quod autem attinet ad scribendi rationem per o, cf. Wagn. Orth. Verg. p. 446. Corsen. de pron. I. p. 243 soq. et Ribbeck. Proleg. p. 438. — 644. Izekius in uno Cod. invenit infondum. quare Peerlk. suspicatur, Vergilium fortasse scripsisse volgous infometum Cyclopes. — 645 sqq. Cl. cum h. l. Ovid. l. l. v. 214 sqq. et Prop. III. 13, (II, 20.) 21. Septima iam plenar dechecitur orbita lunar, cum cett. praeterea autem Ovid. Met. VII. 179. X. 295. et similes loci. — 646. .. domos. sc. ferarum, non otiosum post lustra; nam speciem rei clariorem exhibet, quam voc. proprium dahat." Heyn. -- deserta lustra, non a feris ipsis deserta, sed ab hominibus non frequentata. Vid. adnott. ad Aen. II. 714. Ceterum cf. VII, 404. inter vilena, inter dearta ferarem. Verba inter deserta ferarem repetuntur in Anth. Lat I. 165. 11. et 175, 340.. domos et lustra ferarum sutem legimus etiam in Nemes. Cyn. 98., ut donous ferarum ap. Grat. Cyn. 235. - ritam traho. Vid ad Aen. II. 92. - rastosque. Codd. quidam reutaque vel rastoque, sed vulgatam tuentur optimi libri et Lufat. ad Stat. Theb. I. 400. Vid. etiam infra v. 656. — ab rupe Heyn., Henry Tir. years III. p. 14. et Philol. XI. p. 635.) et Conington cum voc. Cylopas conjungendum putant, ut Cyclopes in montibus errantes intelligendi sint (coll. v. 644.): cui artificiosae explicationi (ex qua ab rupe esset i. q. a parte vel regione rupium, ut ap. Liv. I, 37, 3. ab cornibus et similia) iam Singularem rupe obstare, recte observavit Wund. Cf. etian Hand, Turs. II. p. 193., et ipse coniungens ab rupe prospicio, et quae Lindemann. contra Henr. disputat in Iahnii Annal. LXVIII. p. 619.; quanquam sane ex vel de alique loce prospicere usitatius est (cf. VIII. 603... Nihilominus etiam Ladew. cum Heynio. Henr. et Coningt. facere videtu. cum infra v. 655 675. Hom. Od. IX. 113. et adnot. ad Aen. I, 160. com ferri iubeat Etsi autem Cyclopes re vera in summis montibus apparebant, poterant tamen ab inferiore aliqua rupe prospici. catione vero verborum nemo, puto, cum Henrico impedimentum invenis, quominus iungamus verba ah rupe prospicio. Etiam Wagn. recte alnotat: ..uh rupe prospicio, quia in silvis arbores prospectum adimebat". 648. tremesco cum Ribbeckio et omnibus rece-Cf. etiam v. 651. tioribus editoribus praeter Bryceum ex Med. aliisque bonis libris provulg. tremisco recepimus. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 476. Tremiscere is tremescere' transitive cum Accusativo Obiecti constructum redit infra IL 403. Cf. etiam Aen. VIII. 350. Stat. Theb. IX, 686. Notamque tremisch Silva deam. Hor. Od. II, 12, 7. periculum - - contremuit domus. Sexe. Fig. 65. extr. Non contremiscamus iniurias, Senec. Troad. 262. tremet varion casus. Liv. XXII. 26. rirgas ac secures dictatoris tremers cett. -649. Victum infelicem, miserum et tenuem, legimus etiam in Ant. Lat. I, 168, 3. - lapidosa corna, propter os, quod in se habent. Vil.

650

Dant rami et volsis pascunt radicibus herbae. Omnia conlustrans hanc primum ad litora classem Conspexi venientem. Huic me, quaecumque fuisset, Addixi: satis est gentem effugisse nefandam. Vos animam hanc potius quocumque absumite leto."

Vix ea fatus erat, summo cum monte videmus 655
Ipsum inter pecudes vasta se mole moventem
Pastorem Polyphemum et litora nota petentem,
Monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum.

ad Geo. II, 34. et Heind. ad Hor. Sat. II, 2, 57. — 650. volsis p. radicibus herbae, i. e. ipsae herbarum radices comesae. Conington minus recte pro: volsae a radicibus positum censet coll. supra v. 27. — pascunt, scil. me. Vid. infra ad v. 659. — 651. Omnia conlustrans, ut ap. Tac. Ann. II, 45. Arminius equo collustrans cuncta, et plenius oculis omnia collustrare ap. Cic. Tusc. V, 23, 65. Prospexerat autem Achemenides quoquoversus mare speculaturus, utrum navem adpropinquantem conspiceret. primum, scil. ex quo in hac insula relictus sum. Nonius p. 335, 15. exhibet primo (a litore), quod Heinsio temere placuit; Burm. mavult primam, quod Wagn. teste exstat in Cod. Haf. II., sed ab optimorum Codd. lectione sensu non differt. Wagn. comparat supra v. 108. Teucrus Rhoeteas primum est advectus ad oras. Ceterum cf. Ovid. l. l. v. 218 sq. — Peerlk. coniicit, Vergilium fortasse scripsisse: Omnia collustrans, ut primum ad litora classem Conspexi venientem, huic me etc. — 652. Conspexi. Unus Ladew. e Med. edidit Prospexi (quam variam lectionem Cod. Gud. in marg. commemorat et Conington fortasse veram censet); sed non opus est, ut Achemenides e longinquo advenientem classem videat, et prospexi facile ex v. 648. substitui potuit. (Cf. etiam Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 652.) — fuisset. Vid. supra ad II, 136. — 653. Addixi, me totum tradere decrevi. Addicunt se, qui se vendunt aliis, ut gladiatores, ideoque omnia iura sua dimittunt, se totos aliis mancipant. Cf. praeter alios Cic. pr. Planc. 39, 93. Senatus, cui me addixi; id. in Pis. 35, 86. creditorem debitoribus suis addicisti. Hor. Ep. I, 1, 14. nullius addictus iurare in verba magistri. Ruhnk. ad Vellei. II, 25. Herzog. ad Caes. B. G. VII, 27. Schmid. et Obbar. ad Hor. Ep. 1, 1, 14. et Thiel. ad h. l. — 654. animam hanc, i. e. meam, me ipsum. Vid. adnott. ad II, 140. — potius, quam in Cyclopum manus incidam. — quocumque leto, quocumque mortis genere, vel crudelissimo. — absumere de morte praeter poëtas, comicos maxime (Plaut. Most. II, 1, 18. Mil. II, 4, 55.), ex pedestris orationis scriptoribus Livius maxime frequentavit (VIII, 18, 2. XXII, 39, 14. XXIII, 30, 12. XXVI, 33, 12. cett. (Cf. infra IV, 601. et IV, 494.) Verba hanc animam quocumque absumite leto repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 436. — 656. vasta mole, ingente corpore, ut in Anth. Lat. II, 193, 19. et vasta mole Cyclopas. Cum Hamb. I. praebeat gerentem, Burm., quem offendit cacophonia mo — mo (quam-quam ipse affert Cic. Or. I, 1. moles molestiarum), coni. mole ferentem, comparans infra VIII, 199, et Stat. Theb. V, 442. tarda se mole ferentem. Sed contra omnium fere Codd. et Anth. Lat. auctoritatem, ubi I, 14, 14. et I, 45, 4. verba vasta se mole moventem sine ulla lectionis varietate repetuntur, nihil mutandum esse patet. Voces eadem syllaba incipientes saepe iuxta se ponuntur (cf. adnott. ad Aen. II, 27. III, 203. XII, 630. etc.) et moventem vastae moli multo convenientius, quam ferentem. Ceterum monstri vastitatem et incedendi tarditatem etiam versuum tarditate crebris elisionibus (de quibus vid. ad II, 84.) et homocoteleuto signari, vere memorat Gossr. — 658. ,, Monstrum, πελώριον δαύμα ap. Homerum l. c. v. 190. informe, auogy or, deforme, horrendum, ingens [plane ut IV, 181., unde apparet, falsam esse conjunctionem verborum ingens lumen, contra quam recte disputat Conington.], cui lumen ademptum, h. e. excaecatum; deformitas nova praeter naturalem." Heyn. Henry (Two. years III. p. 46. et Philol, XI. p. 638.) kumen non per oculum vult explicari, sed

Trunca manu pinus regit et vestigia firmat; Lanigerae comitantur oves: ea sola voluptas Solamenque mali. Postquam altos tetigit fluctus et ad aequora venit, Luminis effossi fluidum lavit inde cruorem,

669

per the light of day, das Tageslicht cuius loco certe scripsissem the eyesight, das Augenlicht, et comparat supra II. 55., infra XII, 935. Lucr. III, 1012 (lumine adempto) (wid. Met. XIV, 197. (ubi Polyphemus ipse: dannum mihi lucie ademptae ei. Trist. IV. 4. 45. et Ibin. 273. Sed v. 635 et 663. vulgarem explicationem videntur invare, quae etiam Coningtonis est seatentia. De Verbo substantivo in commotiore oratione, quam decet brevitas loquendi, saepe omis-o cf. Wagn. Qu. Virg. XV, S., qui comparat v. c. VII, 507. 374. IX. 236 sqq. Ceterum animadverte numeros huius versus mira cum arte compositos, qui meris spondeis, crebris elisionibus de quibus vide adnott ad II, 51.1. aequalibus caesuris et duris verborum sonis monstri naturam aptissime expriment. Turpiter hoc versu abusus est Auson, in cent. nupt. 108. — 659. Trunca pinus, ramis dissectis. — manu. Burm, revocaverat recestiorum quorundam librorum etiam Med. a m. sec. Bern. I. a. m. sec. et Bern. II. — omnino 25 Codd. Henrici lectionem. a Quinct. Inst. VIII, 4. 24. exhibitam, manum, quam etiam Henry in Philol. XI. p. 638. alteri in 15 modo Codd, inventae praefert, sed iure spreverunt Heyn, ct omnes recentiores editores, cum pinus in manu regat et firmet vestigia, firmus incessum praestet. Poterat sane hoc vocabulum ad sensum non necessarium prorsus omitti, sed vid. adnott. ad Geo. II. 247., ubi addi possunt loci Acn. II, 459. 717. IV. 344. Ad regit autem prius cum Wagn, intellexi eum, ut v. 650. ad pascunt me. XII, 632. ad agnovi te etc. (vid. adnott, ad II, 492., quod probat Henry in Tic. years III. p. 46.; cum tames etiam VI. 30. legamus cueca regens filo restigia, nunc cum Ladew. anplector simpliciorem rationem, ut construamus pinus regit et firmat vestigia. Quare non opus est Peerlkampii coni. Trunca viam pinus regit. Ceterum cf. Claud R. Pros. I, 19. chria Maconius firmat restigia thyrms et Stat. Thele II, 11. medica firmat restigia virga. - 661. mali. Rottent III. malis, quod, coll. Sabini Epist. I. 3. Solamen longis illa fuere malis, praefert Wakef. ad Lucr. V. 1404. Ceterum hic versus in multis Codd. cetiam Pal., Gud, Minoraug, et Bern. I. III.) sic expletur: de collo fistula pendet, vel in pancis quibusdam': pendebat fistula collo; quod languidum et absonum additamentum iam Heins, rescidit. Cf. etiam Broukh, ad Tibull. II, 5, 31. Weichert, de verss, iniur, suspp. p. 76. et 80. et Ribbeck Proleg. p. 73. Heynio etiam illa ipsa verba ca sola rol. Sol. mali suspects sunt, quae, ab omnibus Codd. suppeditata apteque superioribus per appesitionem addita, recte defendunt Weichert. l. l. p. 77. et Wagn., verissine censentes, cum his verbis, bucolicam quandam suavitatem spirantibus epico carmine non indignam, necessario etiam illa Lanigerae comitantur oce resecanda esse, cum non credibile sit, eum, qui superiorem versum explet voluerit, ipsum non nisi particulam aliquam versus subiecisse, rursus alis explendam. - 662. altor tetigit fluctus et ad aequora venit per hysteron proteron, ut supra II. 353. moriamur et in media arma ruamu. Cic. Cat. IV, 10, 21. in Africam redire atque ex Italia decedere (ubi vid. Beneck.) id. Legg. 1. 22, 59. ad obtinendam adipiscendamque sapiesties cett. Cf. etiam (Ecl. VI, 20.) Geo. I. 179. Aen. II, 749. IV, 154. V, 292. 316. VI, 513. VII, 7. VIII, 125. IX, 374. etc. Brem. ad Nep. Pelop. 2, 5. Kritz. ad Sall. Cat. 36, 4. Bach. ad Ovid. Met. XII, 438. Ruddim. II. p. 393. Ramsh. §. 207. 3. alios. Peerlk., cum Polyphemus ex tactu sentiat, se ad fluctus pervenisse, hi autem ad litus non sint profundi neque elati, pro de ton coni, albon, non cogitans, Polyphemo pro vasti corporis mensura utique altiores fluctus quaerendos fuisse, non vada, quae iuxta litus esse solent, et albos fluctus praeterea nusquam legi. — 663. inde, ex aequore, aqui ex mari sumpta abluit vulnus oculi effossi; de quo usu Adverbii cf. Hand. Tursell. III. p. 363. Dietsch. ad Sall. Cat. 3, 3. et 22, 2. et quae ad Geo.

Dentibus infrendens gemitu graditurque per aequor Iam medium, necdum fluctus latera ardua tinxit. Nos procul inde fugam trepidi celerare recepto Supplice sic merito tacitique incidere funem; Verrimus et proni certantibus aequora remis. Sensit et ad sonitum vocis vestigia torsit.

665

III, 490. VIII, 71. I, 5. Aen. I, 21. alibi adnotavimus. Peerlk., temere haerens in hoc Adverbio et praeterea commemorans, cruorem non fluere ex oculo effosso, sed ex loco, unde oculus sit effossus (!), pro inde coniicit orbe, coll. Ovid. Met. XIV, 200., qui de Polyphemo canens inanem luminis orbem commemorat. — fluidum cruorem: vid. Ovid. Met. IV, 482. fluidoque cruore rubentem Induitur pallam. Ribbeck. cum sched. Vat. et Bern. III. a m. sec. quibuscum conspirant plures Pierii et Burmanni Codd., scripsit fluvidum, ut iam Geo. III, 484. fluvidus, ubi hoc adnotare neglexi. Vid. Wagn. Orth. Verg. p. 438. et Ribbeck. Proleg. p. 448. et cf. Corssen de pron. I. p. 316. ed. 2. — 664. Dentibus infrendens gemitu; quare non mirandum, in parallelo Ovidii loco Met. XIV, 188. Codd. scripturam fluctuare inter fremebundus, quae vulgaris est lectio, et gemebundus, quam recentissimi editores receperunt. Quod attinet ad simplicem Ablat. gemitu, cf. supra ad II, 323. et Dissen. ad Tibull. I, 2, 78. (cum fletu nox vigilanda venit), qui de eodem Graec. usu conferri iubet adnot. suam ad Pind. Nem. X, 75. — 665. medium. Vid. adnott. ad VII, 566. — 666 sqq. Heyn. comparat Hom. Od. IX, 471 sq. et X, 126 sqq. — 667. sic merito Wund. et Iahn. recte coniungunt cum verbis recepto supplice: qui sic (hoc, id) meruerat, ut reciperetur. Peerlk. confert Ovid. Her. IV, 127. I nunc, sic meriti lectum reverere parentis et Val. Fl. V, 541., ubi pro vulg. tum meritis legendum censet tum vellera victor Sic meritis nec sola dabo. Adde eiusd. II, 145. tibi - - Sic meritae. — 668. Verrimus. Iahn. (in priore edit.) cum Oudend. ad Lucan. VIII, 462. ex optimis libris (Medic., fragm. Vat., Pal., Gud., aliis revocavit lectionem vertimus, quam etiam Heyn. praeferendam esse censuerat, verbo ab aratione ad navigationem translato (qua de re cf. adnott. ad Geo. I, 50. et Aen. II, 780. V, 158.); Wagn. vero strenue defendit alteram lectionem, cui analogia magis, quam Codd. auctoritas favet, cum vertere mare nemo poëtarum dixisse videatur, quamquam versare aequor, aquas legatur ap. Ovid. Ep. XIII, 98. Val. Fl. I, 450. alibi, verrere aequor autem, ab Ennio (Ann. XIV, 1. p. 103. Hessel. s. p. 57. Vahl.) sumptum, per omnem poësin Latinam propagatum sit (coll. Aen. III, 208. 290. IV, 583. V, 778. VI, 320. VIII, 674. [Lucr. V, 268. 1225. VI, 624.] Broukh. ad Prop. II, 12, 44. Cort. ad Lucan. III, 542. et Burm. ad h. l.); et quod Aen. V, 141. et X, 208. legatur freta versa, hoc ipsum non tam a vertendi, quam potius a verrendi verbo deducendum esse, cuius Participium versus vindicent Diomed. p. 375. Putsch. et Serv. ad Aen. I, 478. Quae Wagneri disputatio, imprimis cum Vergilium Ennii et Lucretii admiratorem fuisse constet, mihi tam probabilis visa est, ut vulgarem lectionem et ipse servandam censerem, qua in re omnes posteriores editores nos secuti sunt. Conington comparat Hom. Od. IX, 472. πολιήν άλα τύπτον εφετμοῖς. Adde ibid. XII, 214. υμεῖς μὲν χώπησιν άλὸς ψηγμῖνα βαθεῖαν τύπτετε. De Copula et postposita vid. ad Ecl. I, 34. coll. adnot. ad Ecl. IV, 63. - 669. Sensit, scil. sonitum remorum. Vid. ad VIII, 393. — sonitum vocis. "Vox novo exemplo pro strepitu vel remorum vel undae remis impulsae, ut supra v. 556. fractac voces pelagi." Haec Heyn., cui adsentiuntur Gossr. et Conington. Rectius Wagn., ita ad sonitum vocis idem fere esse dicens, quod ad sonitum soni, cum Burm. vocem de celeusmate accipit (de quo vid. Burm. ad Val. Fl. I, 186.). Quamquam enim taciti inciderint funem, nunc tamen a litore remoti cum in tuto navigentur, non opus esse, ut vocem premant, imprimis cum remorum motu iam satis strepitus excitari consentaneum sit. Peerlk. tamen, haerens in hoc vocabulo, Vergilium scripsisse suspicatur: ad sonitum Cyclops vest. torsit. — vestigia pro ipsis gressibus. Verum ubi nulla datur dextra adfectare potestas Nec potis Ionios fluctus aequare sequendo, Clamorem inmensum tollit, quo pontus et omnes Contremuere undae penitusque exterrita tellus Italiae curvisque inmugiit Aetna cavernis. At genus e silvis Cyclopum et montibus altis

670

675

Vestigia torquere pro magis usitato restigia flectere (Ovid. Met. I, 372. et alibi, legitur etiam apud Claud. I. 6. Iam nova - vestigia torqueat anmus. — 670. potestas adjectare. Vid. adnott. ad Geo. I, 305. II, 73. Aen. I, 704. — destra adfectare, i. e. attingere, scil. navem (quod facile suppleri potest ex verbis antecedentibus rerrimus aequora remis), i. e. dextram admovere, iniicere navi, dextra navem appetere. Plurimi sane libri fragm. Vat., Pal., Gud. etc., etiam Med. a m. pr. dextrum scribens) aliam praebent lectionem. destram affecture, quam Servius desendit his verbis: .,dextram aff. est dextram intendere et iniicere, scil. sic, ut possit navem tenere. Ter. Heaut. III. 3, 60. Ad dominum qui affectant vium, i. c. intendunt, faciunt. Nam si dextra legeris, ut sit dextra affectare, i e. contingere, caret exemplo." Sed destrum affectare multo magis carere exemplo, nec. si analogiam spectemus. aliud quid significare posse, quam appetere dextram alterius, vere ait Heyn.; Wagn. auten et in elisione (coll. adnott. ad Aen. I. 193.) et in Servii auctoritate causam corruptelae quaerendam esse indicat. Dextru autem non solum in Codd. supra nominatis, sed etiam in Anth. Lat. I, 45, 13. legitur, ubi his totus versus iteratur. Ladewigium tamen Servii scholion videtur movime, ut parum probabiliter confungeret verba dextra potestas, i. e. opportanitas; sed potestas non potest esse sinistra, quare epitheton illud supervacaneum, affecture contra tam nude positum offendit. Valesius coniecit adiectare, quod refellit Markland. Ep. Crit. p. 17., Peerlk. autem longe audacius Verum uhi nulla riam datur aff. pot. — 671. Nec potis (est) fluctus acquare sequendo, non potest acquare celeritatem, qua fluctus classem propellunt, ut iam Wund. locum recte explicuit. Cf. Aca. X, 245. ventos aequante sagitta et Cart. IV, 1. deficientibus equis cursus eorum - - aequare non poterant. Aliter tamen Henry in Philol. XI. p. 639, qui censet, cum naves Polyphemum iam antecesserint, non sufficere, ut ille celeritatem fluctuum aequet. sed .. fluctus ipsos, i. e. naves (?) ei acquandos, i. e. assequendos esse. Sententia sane hacc est: naves celerrime currentes assequi non potest. - sequendo, dum sequitur. Vid. ad Acn. II, 6. — Ionios; nam mare Ionium orientale Siciliae litus alluit et ex eo fluctus vento in fretum Siculum propelluntur. — Cum v. 672. cf. Hom. Od. IX, 395. 673. Contremuere pro vulg. Intremuere (quod sane exhibent sched. Vat., Pal., tres Bern, aliique libri) Wagn, ex Medic. et Colot. (qui unius Codicis instar sunt, recepit, cum librarii con saepe in in converterint (coll. Drakenb. ad Liv. X, 5, 11.), in autem non aeque facile in con mutari potuerit. praesertim in ('odd. uncialibus literis scriptis, et cum contremiscere de ingenti, intremiscere de leviore aliquo tremore dicatur, ita ut mare leviter impulsum intremiscat, graviter percussum cotremiscut; quod probare studet dictionibus toto corpore. tota mente dese omnibus artibus contremiscere locisque Aen. VII, 514 sqq. Catull. LXIV. 205., coll. supra v. 551. et Claud. III. Cons. Hon. V, 19., ubi intremisere legitur. Quod quidem discrimen quamquam non ubique strenue servatu (cum contremiscere non tantum de vehementiore motu dicatur: cf. Ord. Met. VIII, 760. Contremuit gemitumque dedit Devia quercus, contra autes intremiscere etiam graviorem tremorem indicare, iam loci ab ipso Wags. prolati videantur comprobare:, nunc tamen et propter Cod. Med ancier tatem et propter additum omnes (coll. Cic. Or. I. 26, 121. tota ment atque omnibus artibus contremiscere) Wagnerum secutus sum, ut etim ceteri recentiores editores praeter unum Bryceum. — penitus, non seius litora, sed etiam interiores regiones Italiae. - 674. inmugiit. Mugie verbum proprium de sono subterranco (cf. Aen. III, 92. IV, 490.), quat etiam de obscuro et obtuso oraculorum sono dicitur (Aen. VI, 99.). - curvis cavernis. Vid. ad Aen. II, 745. - 675. Cf. Hom. Od. IX, 401.

Excitum ruit ad portus et litora conplent. Cernimus adstantis nequiquam lumine torvo Aetnaeos fratres caelo capita alta ferentis, Concilium horrendum: quales cum vertice celso Aeriae quercus aut coniferae cyparissi Constiterunt, silva alta Iovis lucusve Dianae. Praecipites metus acer agit quocumque rudentis Excutere et ventis intendere vela secundis

680

— ruit ad portus. Vid. supra v. 570. (vid. ad Geo. I, 96.) — 676. conplent. Vergilius cum collectivis raro adiiciat pluralem Verbi numerum (vid. ad Geo. IV, 378.) pluresque Codd. et Grammatici hic conplet exhibeant, Wagn. Qu. Virg. VIII, 4. Pluralem hic fortasse proximo nomini litora deberi suspicatur. Sed difficilior lectio, quam plurimi optimique Codd. tuentur, servanda. Collectiva autem nomina in uno eodemque loco et cum singulari et cum plurali Verbi numero coniungi, res est satis nota. Cf. supra II, 32. ibique adnott. Bryce autem non male adnotat, ruit esse positum, quod omnis turba Cyclopum simul ad portum ruat, conplent autem, quod singuli ,, in their individuality" litora compleant. — 677. adstantes. Vid. ad Aen. III, 150. — nequiquam, quia nocere non poterant abeuntibus nobis. — 678. Aetnaeos fratres, Cyclopes circa Aetnam incolentes et feritate externaque specie germanos quasi fratres. Taubmann., quem sequitur Schmieder., epitheton Aetnacos minus recte ad magnitudinem refert, comparans Soph. Oed. C. 313. Δίτναία πώλος et Aristoph. Pac. 72. ελσήγας Αλιναΐον μέγιστον κάνθαρον. — caelo. Vid. ad II, 688. capita alta ferentes, ut supra I, 189. — 679. concilium, coetus, turba, multitudo. Sic Claud. in Ruf. I, 28. infernas sorores (Furias) vocat concilium deforme. — 680. Aëriae quercus. Vid. adnott. ad Ecl. I, 58., ubi adde Mülleri Spicil. animadvv. in Catull. p. 30. -- coniferae cyparissi, ut ap. Calpurn. IX, 86. coniferas inter viburna cupressos. "Cupressus mas fert conos nuci pineae non absimiles; baccas appellat Plin. XVI, 33, 60., xwvovc etiam Graeci. Vid. Athen. I. p. 57. B. C." Heyn. Vid. etiam Müller. 1. modo 1. p. 20. (nam Catull. LXIV, 106. de conigera pinu loquitur.). Conum autem cupressinum (qui proprie galbulus vocatur) etiam Colum. VI, 7, 2. commemorat. — 681. Constiterunt. De Perfecto in comparationibus potissimum de rebus, quae solent fieri, usurpato vid. adnott. ad Geo. I, 49., de eius autem correptione ad Ecl. IV, 61. et al. — Ceterum Heyn. vere adnotat, silvam Iovis ad quercus (cf. adnott. ad Geo. II, 16. et III, 332.), lucum Dianae ad cupressos referendum esse, ita ut de Diana infera s. Hecate (vel Proserpina) agatur, cum cupressus feralis arbor sit et ex vulgari narratione Diti sacra. Dianam autem, utpote Lunae deam, saepe cum Hecate, quae ipsa primum ad cultum lunarem pertinebat, confusam esse, res est satis nota. Cf. Klopferi Lex. mythol. I. p. 618. et 787 sqq. quosque ille laudat, et infra ad IV, 511. adnott. — 682 sq. "Nos metu agitati quocumque malumus cursum dirigere, quam in portu manere. — metus agit rudentes excutere, evolvere, explicare et intendere, ut supra v. 267. [laxare rudentes]". Heyn. Agere cum Infinitivo constructum legitur etiam ap. Stat. Theb. III, 625. VIII, 202. alibi. — 683. quocumque, modo ne in Cyclopum manus incidant. — "ventis secundis, int. quo ventus ferret; non exspectare ventum, quem cursus postulabat." Heyn. — De v. 684—686. permulta disputata sunt a viris doctis, ex quo Heyn. et Wagn. (qui etiam in Philol. Suppl. I. p. 379 sq. perstat in sententia sua), eos spurios esse iudicantes, brevissimam sane inierunt viam difficultates, quas continent, expediendi. Sed recte hos versus ab omnibus Codd. sine ulla fere lectionis varietate suppeditatos atque Servii, Probi I, 9. 12. et Prisciani XV, 2. et XVIII, 79. auctoritate defensos praeter ceteros recentiores editores omnes etiam Wakef. ad Lucr. V, 712. Weichert. de verss. iniur. suspp. p. 84. et in Comment. I. de versu hypermetro p. 17. A. Moebius in Archiv für Phil. u. Pädag. Vol. I. p. 139. Iahnii Censor eius in Ephem. lit. Ien. a. 1827. ch. 94. p.

Contra iussa monent Heleni, Scyllam atque Charybdim Inter, utramque viam leti discrimine parvo,

655

367. Steinmetz. Progr. p. 5. Henry in Tur. years III. p. 46 sqq. et Philol. XI. p. 639 sqq. Haeckerm. in Muetzell. Zeitschr. VII. p. 88. et XIX. p. 114. et Kappes III. p. 25 sqq. Vergilio vindicare studuerunt; quare, quae in prioribus editt. contra Wagneri argumenta disputavi, nunc nolo repetere. In distinguendo autem et explicando loco nunc potissimum Haeckermannum, ex parte etiam Bryceum. Henricum (qui Philol. L. l. retractat, quae in Tic. years 1. 1. scripserat). Kappesium et Ladew. sequor stque constructionem hanc esse censeo: Socii) contra Heleni iussa, ni (i. e. ne) inter Sc. et Char., utramque viam leti parro discrimine, cursus teneant, monent rudentes excutere et rentis int. vela sec.; (sic igitur) certum est d. 1. r.; ut contra Praepos. sit (non Adverbium, quod Henry et Kappes putant), iussa autem Accus. com Nomin, ut plerique sumunt) ni (quod exhibent 35 Henrici Codd.. qui ne in duobus modo, uno Gud. et uno Bern. invenit, med in ni correctum pro ne positum, quemadmodum ap. Plant. Men. I, 2, 1. Prop. II. 7, 3, et Silium I, 374. (cf. Hand. Turs. IV. p. 408., quod probant Haeckerm., Ladew. et Conington) et verba ni - - cursus contineant ipsa *Heleni iussa*, Praep. inter Casui suo postposits sit (vid. adnott. ad Aen. I, 32. 667. al., et utramque riam leti (i. e. ad letum ducentem) verbis Scyllam atque Char. per appositionem addita, parce autem discrimine significet; cum parvum modo intervallum, spatium interiectum inter utramque leti sit viam, et retro indicet cursum inter septentriones et orientem solem ideoque Scyllam et Char. versus directum, a que tamen ut Borea oriente averterentur, iis contigit. Sed ceterorum quoque interpretum potiores explicationes lectoribus nolo invidere. Iahn. in priore edit. locum sic interpretatur: "Metus agit quocunque rudentes excutere et ventis secundis, qui nos nunc versus Charybelim et Scyllam ferebant, obtemperare. Contra Heleni iussa monent, viam inter (per) Scyllam et Charybdim utramque (i. e. sive viam per Scyllam sive per Charybdim elegeris) parvo discrimine esse viam leti, nisi in tempore cursus teneant." Alia distinctione Hoeggius in Diss. de difficilioribus quibusdam Virg. locis. Co-Ion. 1834. p. 3. sqq. loco difficillimo mederi studet, qui post Heleni Puncto posito sequentia sie construit: Certum est dare lintea retro, ni keneant cursum inter Scyllam atque Charybdim, parvo discrimine utramque viam leti, ut verba illa Scyllam etc. non Heleni sententiam contineant, sed ex mente Troianorum dicta sint; eumque in summa re secutus lahn. iz edit. II. locum sie distingui inbet: - - Heleni, Sryllam atque Char. Inter, utramque viam leti, discrimine parvo Ni teneant cursus. Certum est etc. hac adiecta interpretatione: "Acer metus nos impellit ventis cedere et versus septentrionem per fretum Siculum navigare. Sed huic consilio Helesi iussa repugnant, non negligenda illa, nisi forte contigerit, ut naves inter Scyllam atque Charybdim, quarum unaquaeque (utraque) per se via leti esset, in angusta, quae inter utramque periculo libera est, via (parce discrimine) cursum teneant. Quod cum vix sperari posse videretur, certum est retro dare lintea. Eadem fere ratione Henry Philol. 1. 1. locum sic interpretatur: "Andrerseits warnen sie die Befehle des II. vor Seylls u. Char., es sei denn, dass sie auf dem schmalen Zwischenraume zwisches beiden Wegen des Todes steuern." Kappes 1. 1. hos versus sie intelligit: Contra alii [quod tamen vix omitti poterat, imprimis cum verba contra iussa tum ambigua sint| moncut (memorant, in memoriam revocant) iussa Heleni, Scyllam atque Char., quae explicandi caussa iussis per appositionem adiungantur, ni (nisi) teneant cursus etc., quae ultima verba inter - - parvo sic explicat: "welche beide Wege unfehlbar den Tod bringes in der Weise, dass nur wenig dazu gehört, dem einen oder dem ander zu verfallen". Bryce (uberius de hoc loco disputans, sed nihilominus uncis eum includens), Ladew, et Conington in summa re cum explicatione ab Hacckermanno et supra a memet ipso proposita consentiunt, nisi quod post secundis Puncto distinguint et Infinitivos cecutere et intendere non ad mosest sed ad agit pertinere arbitrantur. Superest ut coniecturas commemores. quibus viri docti loco tamquam conclamato succurrere studuerunt. Hildebt.

Ni teneant cursus; certum est dare lintea retro. Ecce autem Boreas angusta ab sede Pelori

in Iahnii Annall. l. l. p. 174. eum sic constitui voluit: Contra iussa monent Heleni Scyllaeque Charybdisque Inter utramque viam leti, discr. parvo Ne teneam cursus: certum est etc., ut haec prodiret sententia: cavent Heleni iussa, ne cursus teneam inter Scyllae Charybdisque leti viam, quae parvo tantum distant discrimine (i. e. intervallo, coll. Aen. V, 154. et Cic. Agr. II, 32.); Peerlk. autem sic scribendum esse putat: Contra iussa monent Heleni Scyllae atque Charybdis: Inter utrumque viam leti discr. parvo. Ni teneam cursus, certum est cett., quae, satis contorte dicta, hoc vult significare: Iussa Heleni nos (ad) monent Scyllae et Charybdis (i. q. de Scylla et Charybdi): dixit enim viam inter utrumque valde periculosam esse. Conrads. p. XX. censet, Vergilium verba certum est dare lintea retro secundis curis margini allevisse, quae in vicem verborum intendere vela secundis substitui voluisset, ut v. 686. hemistichium modo ni teneant cursus relinqueretur; qua tamen ratione difficultates loci minime tolluntur. Ribbeck. denique (qui accurate de h. l. disputat in Proleg. p. 75 sq. et Conradsio concedit, totum locum a poëta non esse absolutum) transpositis **vv.** 685. et 686. locum sic edidit: - - secundis. Contra iussa monent Heleni, Scylla atque Charybdis (quem Nomin. sane exhibent schedae Vat., ut Scylla etiam in Pal. a m. pr. et Charybdis in Bern. I. a m. pr. legitur, dum Rottend. II. Scyllae atque Charybdis praebet), Ni teneant cursus: — certum est dare lintea retro, Inter utramque viam etc. ut Scylla atque Char. ,,quasi summam praeceptorum Heleni" contineant, utraque autem via non sit Scylla et Char., sed "aut prorsum aut retrorsum" ducens. Addit vir doct.: "Atqui Aeneae socii prorsum si pergebant, in Scyllam atque Char. incidebant; sin adverso vento redibant, unde venerant, verendum erat, ne ultro citroque navigare coacti ad Cyclopum litus adpellerentur. Ergo ab utraque parte letum minabatur, a quo tenui discrimine separabantur, dum inter utramque viam exiguo maris spatio se continerent. Quibus in angustiis dum versantur, ecce Boreas adest, qui secundo flamine naves meridiem versus vehit." Ceterum Heins. edidit Scyllamque Charybdimque, quem iure refellit Weichert. de versu hyperm. p. 17. — 684. Pro monent, optimorum librorum lectione, quam Henry in 39 Codd. invenit, alii (inter quos fragm. Vat. et 12 Henrici Codd.) praebent movent sine sensu. De utroque verbo saepe confuso vid. Bentl. ad Hor. Od. III, 7, 19. inssa Heleni. Vid. supra v. 410 sqq. et 420 sqq. — 685. Verba Inter utramque viam repetuntur in Anth. Lat. I, 170, 65. — leti discrimine parvo. Cf. IX, 143. leti discrimina parva, X, 511. tenui discrimine leti, Ovid. Met. VII, 426. Attonitus tamen leti discrimine parvo, Colum. X, 407. expositi parvo discrimine leti (unde etiam patet, Moebium I. l. aliosque falso conjungere verba discrimine parvo ni teneant cursus, i. e. in geringem Abstande von der Sc. u. Char.). Wagn. in min. edit. cavillans hacc adnotat: "Praestiterit fortasse verbis discr. parvo eam subiicere sententiam, ut neget (vide, quam lepide!) quisquis est horum versuum artifex, multum interesse, a Charybdi absorbearis, an voreris a canibus Scyllae." — 686. Ni teneant cursus, non aberrantes a recta via. Cf. Aen. IV, 46. V, 2. (I, 370. IX, 377.) Caes. B. G. V, 8. Cic. N. D. III, 34, 83. pr. Planc. 21. extr. etc. Cursus autem Plurali numero, quia plures sunt naves cursum tenentes. — certum est, ut ap. Plaut. Amph. I, 1, 183. Certumst hominem contra adloqui et Mercat. III, 4, 59. Certumst hinc ire, ap. Cic. Rosc. Am. II, 31. Certum est deliberatumque - - dicere, Liv. II, 15. extr. Quando id certum obstinatumque est etc. Cf. etiam Aen. IV, 564. - dare lintea retro (quae verba repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 280.), i. e. viam contrariam sequi, sive Cyclopum portum, sive mare Adriaticum repetentes. Lintea dare etiam ap. Hor. Epod. XVI, 27. Prop. IV, 3, (III, 4,) 7. et Nemes. Cyneg. 58. legitur, et lintea pro velis etiam ap. Hor. Od. I, 14, 9. Val. Fl. IV, 83. Ovid. Am. II, 11, 41. Lucil. Aetn. 243. alibi, vela dare autem omisso voc. ventis invenitur etiam Aen. II, 136. Ovid. Met. VIII, 175. XIII, 401. XIV, 437. et apud alios. Vid. infra ad v. 705. — 687. "Ventorum origines a montibus, unde flant, tamquam a sedibus repetunt poëtae; ita h. Missus adest. Vivo praetervehor ostia saxo Pantagiae Megarosque sinus Thapsumque iacentem. [Talia monstrabat relegens errata retrorsus Litora Achemenides, comes infelicis Ulixi.] Sicanio praetenta sinu iacet insula contra

69U

1. aquilo, qui navem secundum litus Siciliae orientale versus austrum fert, a promontorio Peloro, ad fretum Siculum ideoque ad angustias maris sitol, venit; hine augusta ab sede." Heyn. — angusta ab sede autem plurimorum librorum est lectio pro vulg. a sede. Vid. I, 270. II, 601. VII, 209. 255. cett. et adnott. ad Ecl. VII, 6. et Geo. I, 171. De Peloro vid. supra ad v. 411. - 688. Missus, favore deorum, ut ap. Val. Fl. I, 625. Non hiemem missosque putant consurgere ventos. — viro sazo. Vid. ad I, 167. et supra ad v. 615. — 689. Pantagias s. Pantachus, Pantacius (nune Fiune di Porcari: cf. quae scripsi in Pauly Reulencycl. V. p. 1126., retractans ca, quae proposueram in libro meo geogr. III. p. 754.), parvus Siciliae fluvius infra Leontinos haud procul a Megaris s. Hybla in mare see effundens, cuius ostium utrimque praeruptis rupibus includitur. Cf. Thue. VI, 4. Plin. III, 8, 14. Ovid. Fast. IV, 471. Cluverii Sicilia I, 11. et Dorvill. Sicula p. 206 sq. Claud. R. Pros. II, 57. saxa rotantem Pantagian commemorat. — Megaros sinus. De Megaris Hyblensibus s. Hyblesis cogitandum, Siciliae oppido, quod, olim Hybla Parva (Υβλα ή μιπρέ) dictum, duodecim millia passuum a Syracusis septentrionem versus ad ninum Megarensem (Golfo di Augusta) situm erat. Cf. Strab. VI. p. 185. Plin. III, 5, 14. Mela II, 7, 16. Diod. Sic. IV, 50. Liv. XXIV, 30, 11. alii, et liber meus geogr. III. p. 795. — Thapsus, peninsula, quae sinum Megarensem ab australi parte includit, Servio teste ,,plana et paene fluctibus par" erat; quare a poëta iacens, i. e. humilis, non alta montibus vocatur. (Cf. etiam supra I, 224. et Drakenb. ad Sil. Ital. XII, 131.) De Thapso, quae nunc Penisola delli Magnisi vel Bagnoli vocatur, cf. Thec. VI, 9. ibique Duker. Cluver. I, 2. p. 137 sq. et liber meus modo comm. III. p. 806. — 690. "relegens retrorsus, nam cum Ulysse a Lotophagorum inde insula. litori Africae praetenta, Siciliae litus orientale ad Cyclopas usque practernavigaverat (cf. ad v. 570.; itaque Litora iam errata." Heyn. De pleonasmo relegere retrorsus vid. ad Geo. I. 200. Pre retrorsum autem, Wund. suadente, cum Iahn. et Wagn. ex Med., Rom aliisque libris praestantissimis et Prise. XI, 5, 21. p. 922. P. recepime retrorsus. (Cf. adnott. ad Ecl. X, 62.) Secuti sunt recentiores editors practer Bryceum. erratus pro pererratus, errando emensus, legitu etiam ap. Ovid. Fast. IV. 573. immensum est erratus dicere terrus et Val Fl. IV, 447. dicersus erratus casibus orbis (cf. adnott. ad Aen. III, 14): atque hunc quidem Ovidii versum fortasse obversatum esse putaveris Granmatico illi, quem Wagn. hos duo versus, a se tamquam spurios externinatos, addidisse suspicatur. Argumenta autem, quibus Vir doct. ad oppugnandam horum versuum adderelar utitur, sunt haec: 1) Haec loca ex Ulyssis itinere (Hom. Od. IX, 105 sqq.) Achemenidi cognita esse non poterant; nec ipsum Achemenidem ab éo loco, ubi latuerat, longe discessisse, v. 546 sqq. probant; 2) verba comes infelicis Ulixi inepte repetita sunt es v. 613.; 3) voc. retrorsus απαξ λεγόμενον est et ab epica poësi alienum: 4) Cod. Wittianus hos versus non in ordine exhibet, sed appictos in margine. Ex quibus omnibus concludit Wagn. qui etiam cf. in Philol. Suppl. I. p. 150 sq.), hos duo versus a Grammatico quodam adiectos esse, qui cum se ipse interrogasset, unde Aeneae hacc omnia innotuerint, mancan poëtae narrationem supplere voluerit, non cogitans, hunc plurima, que ipse ut poëta noverit, per Aeneam illa nescientem referre. Et hic quidem, cum internis argumentis satis probabilibus etiam externa causa accedat, hos versus, qui etiam Hildebrando I. I., Peerlkampio, Supflio, Gosmvio et Ribbeckio Proleg. p. 74. inepti et spurii videntur, cum Wagn. tanquam suspectos notare non dubitavimus, quamquam ceteri Codd. omnes et Prisc. XI, 5, 21. p. 922. P. eos agnoscunt. Burm. tantum verba comes infelicis Ulixis ex v. 609. adsuta esse censuit, quae tamen desendit WePlemyrium undosum; nomen dixere priores Ortygiam. Alpheum fama est huc Elidis amnem Occultas egisse vias subter mare, qui nunc Ore, Arethusa, tuo Siculis confunditur undis. Iussi numina magna loci veneramur; et inde Exsupero praepingue solum stagnantis Helori.

695

chert. 1. saepe 1. p. 77. -- 692. Sicanio sinu. Cf. adnott. ad Ecl. X, 4. et V, 29. Intelligendus sinus ille, qui postea Syracusarum Magnum portum (etiamnum Porto Maggiore dictum) efficiebat. Cf. Thuc. VII, 4, 23. Diod. XIII, 14. -- contra. Cf. Aen. I, 13. et V, 124. - 693. Plemyrium undosum, promontorium ad aditum sinus et portus Syracusani situm (nunc Punta di Gigante appellatum: vid. librum meum geogr. III. p. 782.), quod semper aestuantis maris fluctus circumstrepunt, unde et nomen Πλημμυρίου habet a πλημμύρα, maris aestu (cf. supra ad v. 402. et infra ad v. 698. adnott.); undosum igitur hic est περικύμον, cum alibi (Aen. IV, 313. Sil. V, 21. cett.) de ipso mari undis abundante dicatur. Cum duplici μ nomen scribunt Thuc. VII, 4. Diod. XIII, 14. alii, Steph. Byz. autem p. 555, ut hic plures Codd., inter quos Med. et Rom., Serv. Dresd. et Schol. Maii, non geminata litera, quos cum Wagn. et ceteris recentioribus editoribus secuti sumus. (Cf. adnott. Ecl. VI, 29. Aen. V, 306. X, 128. etc.) Ribbeck. cum fragm. Ver., Pal. et Gud. scripsit Plemurium. Cf. Longus ad h. l. Wagn. Orth. Verg. p. 482. Ribbeck. Proleg. p. 453. et Corssen. de pronunt. I. p. 344. ed. 2. - nomen dixere Ortygiam. De constructione vid. supra ad v. 18. et ad Geo. I, 137.; de hac autem Ortygia, quae (diversa ab illa, quam supra v. 124. commemoratam vidimus) posterioribus temporibus, ubi antiquissimam Syracusarum partem efficiebat, zατ' εξοχήν Nasos (Νᾶσος) appellabatur, vid. Thuc. VI, 3. VII, 22. Diod. V, 3. alios. Nomen inde accepisse dicitur, quod Latona, Pythonem fugiens, in coturnicem (ὄρτυγα) mutata in eam evolaverit. Vid. Maii Scholl. a Wagn, laud, et Dissen, ad Pind, Nem. I. p. 350. Boeckh. Omnino cf. liber meus geogr. III. p. 796. et quae exposui in Pauly Realencycl. VI. p. 1540 sq. - Alpheum fama est cett. Vid. ad Ecl. X, 1. et 4. - 695., occultas egisse vias subter mare, τὰν δὲ θάλασσαν Νέρθεν ὑποτροχάει, Mosch. Idyll. VII, 4. [Burm. confert Claud. IV. Cons. Hon. 101. Nuntius - - longas incognitas egit - - vias.] — 696. ore tuo, codem fonte [per fontem tuum erumpens]; unde Pindaro Arethusa ἄμπνευμα σεμνὸν Άλφεοῦ, Nem. I, 1. Cf. Cluverii Sicil. ant. p. 163. 157." Heyn. Arethusae enim fons, de quo, nunc Occhio della Zilica appellato, cf. Polyb. XII. 4. Sen. N. Qu. III, 26. Tzsch. ad Melae II, 7, 16. et quos praeterea laudavi in libro meo geogr. III. p. 787., mari erat proximus atque mole tantum et aggere ab eo seiunctus. Cf. Cic. Verr. IV, 53, 118. fons aquae dulcis, cui nomen Arethusa, incredibili magnitudine, plenissimus piscium; qui fluctu totus operiretur, nisi munitione ac mole lapidum disiunctus esset a mari. Henry (Tw. years III. p. 50. et Philol. XI. p. 641.), qui comparat Aen. I. 245. Unde per ora novem - - It mare proruptum, recte explicat: per fontem tuum, Arethusa Nympha. — 697. iussi, ab Anchise, cuius per totum hunc librum eae sunt partes, ut religiones et auspicia curet. Servius etiam de Achemenide vel Heleno cogitari posse censuerat. Peerlk., qui contendit, ad iussi nihil subintelligi posse nisi: a praefecto classis, i. e. ab Aenea, sive a me, cum plures Codd. voc. iussi post loci collocent, parum probabiliter poëtam sic scripsisse suspicatur: Numina magna loci iniussi veneramur, i. e. tanta erat Alphei et Arethusae fama, ut etiam iniussi, sponte, numina loci veneraremur, et Dietsch. Theol. Verg. p. 4. (qui putat, si iussi, quod in libris varium locum obtineat, genuinum sit, certe cum Palat, scribendum esse Numina magna loci iussi veneramur, ne Participium in versus principio positum nimiam vim acquirat) cum indignum sit Aeneae Troianorumque pietate, si ad numina veneranda demum admonendi fuerint, coniicit Ergo numina magna etc. - 698. Exsupero, praetervehor. Sic Plin. VI, 17, 21. exsuperare amnem et Val. Fl. II, 622.

Hinc altas cautes proiectaque saxa Pachyni Radimus et fatis numquam concessa moveri Adparet Camarina procul campique Geloi

700

Iam iuga Percotes Pariumque infame fragoris Exsuperant Pityamque vadis. Cf. etiam supra I, 244. et Ecl. VIII, 6. — "Helorus fluvius in litore orientali [Siciliae] paullo supra Pachynum promontorium. Primum ille inter specus et exesas rupes procurrit, unde Silio [XIV, 269.] clamosus Helorus; mox ubi ad litus accessit, placido ac leni cursu incedit, et hieme, clauso maris fluctibus ostio, frequenter excrescit stagnatque, unde agri vicini pinguescunt plurimum." Heyn. Quare Ovidio Fast. IV, 487. Heloria Tempe vocantur. Ipsum etiam nomen fluvii inde (a voce Elos) videtur repetendum, ut stagnans Helorus cadem ratione sit dictum, qua supra v. 693. Plemyrium undosum, I, 744. pluviae Hyades et similis. Cf. de hoc fluvio, qui nunc Atellaro et inferiore cursus parte Abisso vocatur, praeter I. L etiam Plin. III. 8, 14. Cluverii Sicil. ant. I, 13. p. 184. et liber meu geogr. III. p. 785. — 699. proiecta saxa, προβλήτες σχόπελοι. Cf. Hom. Od. XIII, 97. et infra X, 587. De Pachyno vid. supra ad v. 429. - 700. Radimus "propter scopulos latentes," ait Schirach. p. 557. Sed radere potius est i. q. obiter modo tangere (nostrum streifen), ut infra VII, 70. litora radere et ap. Ovid. Am. III, 15, 2. raditur ultima meta A poëtis dicitur hoc verbum imprimis de fluviis locum aliquem practermeantibus et tangentibus. (Vid. Lucr. V, 257. Tibull. IV, 1, 142. Lucan. II, 425. cett.) — numquam concessa moveri Camarina. Vid. &lius XIV, 199. et cui non licitum fatis Camarina moveri, coll. Claud. R. Pros. II, 59. pigra vado Camarina palustri. Servius haec adnotat: "Palus est iuxta eiusdem nominis oppidum, de qua quodam tempore, cun siccata pestilentiam creasset, consultus Apollo, an cam penitus exhaurire deberent, respondit: Μη κίνει Καμαρίναν [immo Καμάριναν: vid. Boech. ad Pind. Ol. V, 4. a Wagn. laud.]. ἀχίνητος γὰρ ἀμείνων. Quo contempto exsiccaverunt paludem, et carentes pestilentia, per cam partem ingressi hostibus, poenam dederunt." Eadem narrant Steph. Byz., Suidas h. v. et Anthol. Gr. T. III. p. 148. epigr. 23. (Iacobs. T. IV. p. 115.); sed quando hoc factum sit, et quae illa urbis (de qua vid. Strab. VI. p. 417. Thuc. VI, 5. alii) oppugnatio fuerit, nemo veterum docet; poetam vero haec ex sua potius, quam Aeneae narrantis persona dixisse, iam Serv. vidit. Temere igitur Peerlkampio talis doctrina historica Aeneam adeo non decere videtur, ut verba et fatis numquam concessa moveri spuria et a Grammatico aliquo adiecta censeat. Vide etiam, quae Dietsch. Th. Verg. p. 25. contra cum disputat. Ceterum verba illa μή κίνει Καμάριναν in proverbius abiisse constat. Cf. Erasmi Adagia Cent. I. 64. et Schott. ad Zenob. Cent. V, 18. De ipsa palude, quae etiamnum dicitur *Lago di Camarina*, vid. librum meuni modo comm. III. p. 786. Ribbeck. et Ladew. cum plurimi sane Codd. (Med., Pal., Rom., fragm. Ver., Gud., Bern. II. III. etc.), Servio et Schol. Veron., sed contra Graecam orthographiam scribunt Cone rina. — 701. Campi Geloi, Gelae oppidi, quod statim post commente ratur, egregia fertilitate sua nobiles. Gela autem idem est cum Lindo oppidum, Doriensium colonia, quae a flumine Gela (etiam Ovid. Fast IV, 470. Silio XIV, 218. Plin. III, 8, 14. Vibio Sequ. p. 10. aliis commemoratel. in cuius meridionali ripa exstructa erat, idem nomen assumpsit. Cf. Thuc-VI, 4. Diod. XIII, 53. Steph. Byz. v. Γέλα et Claud. R. Pros. II, 58. Num vocatur Terra Nuova, flumen autem Fiume di Terra Nuova. Cf. Dorrill. Sicula c. 6. Mannert. Vol. IX, 2. p. 345 sq. et liber meus geogr. III. p. 785. et 798 sq. Argutatur Heyn. cum aliis interpretibus in explicando epitheto inmanis, quod perperam ad urbem referunt, de immanibus necio quibus Gelae tyrannis cogitantes; quamquam Heyn. iam verum sensit, hac adiiciens: "Restat hariolatio, ut fluvius immanis dicatur propter species eius in numis expressam; est enim bos cum facie humana, adscriptum IIλας." Sed non tam hoc fluminis signum ipsum spectandum, quam caus. cur flumen in numis eo repræsentatum videtur. Suspicor enim, illud erterna specie decepisse homines, et vultum innocentem referens occultis teInmanisque Gela fluvii cognomine dicta. Arduus inde Acragas ostentat maxuma longe Moenia, magnanimum quondam generator equorum; Teque datis linquo ventis, palmosa Selinus,

705

men verticibus exitiosum fuisse, quod etiam Ovidii verba Fast. IV, 470. comprobare videntur: et te, vorticibus non adeunde Gela; quem locum iam Wagn. protulit, ut fluvii, non urbis epitheton hic haberi doceret, quod etiam Voss, perspexit. Ceterum Vergilius Graecam nominis mensuram sequitur Islā, Silius contra XIV, 218. Romanam: Venit ab amne trahens nomen Gela. Ladew. comparat. Ovid. Fast. V, 115. (Amalthea) et IV, 31. (Electra), Lachmann. autem, qui ad Lucr. V, 1006. p. 326. Vergilium hoc versu Homeri illa II. II, 711 sq. παραί Βοιβηϊδα λίμνην, Βοϊβην καί Γλαφύρας exprimere suspicatur, ad eiusd. VI, 971. p. 405. plura exempla Nominativi Graecorum nominum in a exeuntium a Cicerone, Vergilio, Tibullo, Ovidio, Martiali, aliis producta affert. — Verba fluvii cognomine dicta sic interpretor: cognomine dicta a fluvii nomine sumpto, s. cognomine, quod est fluvii nomen; in qua explicatione eo minus haerebimus, si cogitabimus, cognomen poëtis interdum pro simplici voc. nomen dici, velut I, 530. VIII, 48. 331. IX, 593. XII, 845. et Claud. B. Get. 555. Pervenit ad fluvium miri cognominis Urbem (fortasse etiam in locis, de quibus supra ad v. 133. diximus). Cf. Beier. ad Cic. Oratt. fragm. p. 120. et 173. Martini in Diariis schol. Darmst. a. 1826. P. II. ch. 43. hanc proponit coniecturam: a fluvio cognomine dicta, quam probant Iacob. in Disquiss. Virgg. P. I. p. 8. et Wagn. ad IX, 151. (propter formam Genitivi fluvii a Vergilio alienam), Supflius autem adeo in contextum recepit, cum a post Gela facile excidere potuerit, tum vero nihil reliquum fuerit, quam ut fluvio in fluvii mutaretur. Sed minus placet versus sic constructus: Inm. Gela a fluvio c. d.; in forma autem fluvii (quam cum toto versu etiam Lachm. I. l. p. 326. tuetur) non haerendum esse, ad IX, 151. videbimus. Ceterum hunc versum, quem Peerlk. et Gossr. paulo cupidius pro spurio et glossa geo-graphica habent, quemque etiam Wagn. in min. edit. uncis inclusit atque in Philol. Suppl. I. p. 381 sq. et propter formam Gelā (cum Verg. Nominativo Graecorum nominum femin. generis in longum a exeuntium abstinuisse videatur), et propter Genit. fluvii impugnat, aperte imitantur Silius XIV, 218. et Claud. R. Pros. II, 58., ut de eius addevtla dubitari nequest. — 703. Acragas. "Agrigentum in monte Acragante situm, maximis quondam opibus ex agri fertilitate et Carthaginiensium mercatu refertum; hinc civium magnificentia et luxus. Aluere iidem equos ad certamina Gracciae [cf. Plin. VIII, 52, 64.], et inter Olympionicas fuit Theron Agrigentinus, a Pindaro celebratus; quamquam ad hunc solum respici a poëta non dixerim." Heyn. Cf. de hac urbe nobilissima, cuius magnificas reliquias oppidum Girgenti continet, Strab. VI. p. 417. Plin. III, 8, 14. Mela II, 7, 16. Polyb. IX, 27. X, 21. Thuc. VI, 4. Diod. XIII, 81 sqq. Cluverii Sic. ant. p. 202. Dorvill. p. 88 sq. alii et liber meus geogr. III. p. 799. Ceterum Acragas pro vulg. Agragas praebent sched. Ver., Rom. aliique boni libri. Ribbeck. cum Med., in quo tamen N puncto superposito notatur, scripsit Acragans. — 704. Verba magnanimum generator cquorum spectare ad Agrigentinorum studium equos alendi, quos ad sollemnes ludos certandi causa mitterent, iam vidimus. Unum autem hoc est Adiectivum, cuius Genitivum Plur. Vergilius hic, ut Geo. IV, 476. et Aen. VI, 307. in ûm contrahit; nam Aen. VI, 21. miserum! (parenthetice adiectum) non est Genitivus cum natorum coniungendus. Cf. Iahn. ad Aen. I, 229. praeterea autem Neue Formenl. I. p. 102 sqq. et II. p. 17 sqq. Ceterum hunc versum, quem Schrader. propter anachronismum deleri voluit, voc. maxima in moenia mutato, bene defendit Weichert. l. l. p. 84., et praeter hunc multos etiam alios anachronismos in Vergilii carminibus inveniri docet Wagn. Qu. Virg. XXXIX. Peerlk. vero etiam hic (cf. v. 700.) Virgilium sui adeo oblivisci non potuisse arbitratus, ut putaret se, non Aeneam, loqui, et ipse hunc versum, excepto primo vocabulo, spurium habet, eique adsentitur Gossr. — 705. datis ventis, i. e. secundo vento a diis mihi misso. RibEt vada dura lego saxis Lilybeia caccis. Hine Drepani me portus et inlactabilis ora Accipit. Hic pelagi tot tempestatibus actus Heu genitorem, omnis curae casusque levamen, Amitto Anchisen. Hic me, pater optume, fessum

710

beek. Proleg. p. XI. et p. 275. pro ventis, onmium Codd. lectione, conicit nclis, ut voc. rentis cadem ratione omissum sit, qua Geo. II, 41. Aen. L 35. II, 136. III, 684. V, 796. XII. 264., quorum tamen locorum non nin II, 136. III, 684. et fortasse V, 796. iure huc trahi poterant; camque coniecturam unus Ladew, adeo in contextum recepit, cum locutio venti dantur (a Diis) a Latinorum sermone aliena videatur. Librorum lectionem, quam servandam duximus. Ribbeck. ex IV, 546. ortam putat. — palmota Sclinus. Sclinuntem, hand ignobilem Siciliae urbem (de qua vid. Strab. VI. p. 421. Plin. III, S, 14. Thue. VI, 4. VII, 57. Diod. XIII, 56 sq. XXIV, 1. Xen. Hell. I, 1, 37. Steph. Byz. 592. multique alii, et e recentioribus Cluver, I, 18, p. 225. Dorvill. p. 60 sqq. 420 sqq. et liber meus geogr. III. p. 800 sq., ante omnes autem Reinganum in singulari libello: Selinus und sein Gebiet. Lips. 1828. 5.1. palmis agrestibus abundasse, ex Cic. Verr. V, 33, 37. satis notum. ('f. etiam cum h. l. Silius XIV, 200. Tesm, quae nectareis rocat ad certamen Hymetton, Audax Hybla favis, palmaeque arlasta Selinus. - 706. "vada dura saxis caecis, h. e. latentibus [vid. ad Geo. I, 59. Acn. I, 356. al.], dura (ne dira coniectes) vada dixit, h. e. locum vadosum fundo saxeo, quoniam extrema Lilybaei promontorii dega plana atque depressa, ad III M. passuum sub undis protenditur, is trium circiter cubitorum altitudinem tecta. Cluver. II, 1. pr." Heyn. De ipso Lilyhaco, occidentali Siciliae promontorio, quod nunc Capo Bose vocatur, cf. Strab. VI, p. 409. Plin. VII, 21, 21. Mela II, 7, 15. Polyb. I, 42. Diod. XIII, 54. alii et liber mens geogr. III. p. 782., uti de Drepano vel Drepanis (τὸ Λοέπανον et τὰ Λοέπανα) oppido ab illo ad septentrionem versus haud procul ab Eryce monte sito et nunc Trapeni appellato ciusque portu cf. Diod. XXIII, 9. XV, 73. Polyb. I, 46. afii et liber meus modo comm. III. p. 802. — inlactabile hoc promontorium dicitur propter tristem, quem praebet, adspectum (ut ἀτερπης χώρος ap. Hom. Od. XI, 94.); nam ager Drepanitanus sterilis est et arenosus, arboribus fere omnibus et herbis destitutus. Altera (Servii) explicatio, quan Schirach, p. 442, et Thiel, amplectuntur, ut locus propter Anchisae ibi morte amissi memoriam per anticipationem tristis dicatur, minus probabilis videtur. Ceterum redit hoe Adiectivum infra XII, 619. Vid. etiam Stat. Theb. III, 706. V, 633. Sen. Troad. S61. al. - 708. Accipit. Wakef. ad Lucr. V. 827. temere coni. Excipit. Vid. adnott. ad III, 210. actus. Heins, et Ribbeck, cum multis sane Codd. (Pal., Rom., Gud., tribus Bern., I. et II. certe a m. pr., aliis) et Servio, actis ediderunt, coll. Aen. VIII, 636 Geo. I, 413. Sil. III. 228. aliisque locis. Sed actus, quod Medic. cum aliis bonis Codd. praebet, unice verum, cum nemo hic quaerat, an tenpestates actae, i. e. dispulsae fuerint, sed, quod iam Wagn. docuit, ad plurima illa et gravissima mala, quae longi errores Acneae attulerint, tamquam cumulus accedat iactura patris. Ceterum cf. etiam Aen. I, 240. 333. VII, 199. Ceteri recentiores editores actus servarunt. — 709 sq. De Anchisae obitu singularem excursum scripsit Heyn., XVII. ad h. 1.. quo docet, aptissime poëtam hoc instituisse, ut Anchisen ante Aeneae ad Didonen adventum obiisse narraret, cum seni nullas inter Aeneam et Didonem partes satis decore tribuere posset; quamquam alii scriptores (Cato ipse secundum Serv. ad Aen. 1, 570. Aur. Vict. de Orig. G. R. c. 10., ubi vid. Arntzen., coll. cum Muncker. ad Hygin. f. 260. et Meziriac. ad Ovid. Her. T. II. p. 221.) Auchisen cum Aenea in Italiam pervenisse narrent; omniso autem mortem eius a scriptoribus antiquis tam diverse tradi, ut nibil magis. Ceterum hac patris defuncti apostrophe desiderium pii filii eo vividim exprimi, non est cur memorem. Cf. II, 56. 664. et similes loci. — omnis curae casusque levamen. Cf. intra VI, 112 sq. Respicitur autem hie locus in Anth. Lat. II, 193, 20. amissumque patrem Siculis narravit is

Deseris, heu tantis nequiquam erepte periclis! Nec vates Helenus, cum multa horrenda moneret, Hos mihi praedixit luctus, non dira Celaeno. Hic labor extremus, longarum haec meta viarum. Hinc me digressum vestris deus adpulit oris."

715

Sic pater Aeneas intentis omnibus unus Fata renarrabat divom cursusque docebat. Conticuit tandem factoque hic fine quievit.

oris, fortasse etiam a Val. Flacco I, 286. sic scribente: Hic soror Acoliden, aevum mansura per omne, Deserit. — 711. nequiquam, quia Anchisae diu desideratam Italiae terram et novas Troianorum sedes adspicere non contigit. Verba nequiquam erepte periclis repetuntur in Anth. Lat. I, 178. 38. et 209., ut etiam Val. Fl. I, 286. huius loci memor videtur scripsisse saevae nequiquam erepta novercae. — V. 712. comparant cum Hom. II. XVII, 407 sqq. Imitatur hunc locum Val. Fl. III, 301 sqq. cum, i. e. quamquam. — Nec Helenus - - non Celaeno, vid. supra v. 374. et 247. — 713. Verba Hos mihi praedixit luctus iterantur in Anth. Lat. I, 172, 98., ut totus v. 714. repetitur ibidem I, 178, 206. — V. 715. ex Odyss. VII, 276. 277. sumptus. Redit sic Aeneas ad I, 34. Vir e conspectu etc. et omittit narrationem tempestatis, iam ab Ilioneo I, 534 sqq. prolatam. Respexit autem hunc locum Silius VIII, 159. hinc vestris pelagi vis appulit oris. — 716. intentis omnibus, intento, attento animo audientibus. Sic intentis canere ap. Val. Fl. V, 351.; similiter ap. eundem IV, 257. intenta silentia, ap. Caes. B. G. III. 26. intenti oculi cett. Cf. etiam Aen. V, 137. — unus, inter ceteros omnes intentos. Cf. adnott. ad v. 181. huius libri. — 717. fata divom, i. e. a diis constituta, decreta, ut II, 54. et VI, 376. fata deum; non autem de vaticiniis et oraculis cogitandum, sed potius de omnibus, quae Aeneae ex deorum consilio acciderunt. Wund. confert Soph. Antig. 158. 3.60v συντυγίαι. - renarrabat, narrando quasi iterum transigebat, vel certe aliis, quae ipse perpessus erat, fata repraesentabat. Sic Ovid. Met. V, 635. citius, quam nunc tibi facta renarro, In laticem mutor, ubi vid. Bach. (Eadem etiam Henrici videtur sententia esse, qui Tw. years III. p. 51. et Philol. XI. p. 641. censet: rc non habere ,,the iterative, but the retrospective force, bezeichne nicht Wiederholung, sondern Rückblick.") valet rursus narrare, veluti Ovid. Met. VI, 316. Claud. B. Get. 621. Stat. Theb. III, 400. XII, 390. cett.; nusquam autem renarrare (quod nisi de rebus vere iam factis usurpari nequit) idem esse potest, quod simplex narrure. Eadem ratio est verbi referendi. Cf. omnino Ernest. ad Tac. Ann. I. 7, 4. Herzog. ad Caes. B. G. I. 35. Bach. ad Ovid. Met. IV, 43. et Obbar. ad Hor. Ep. 1. 8, 2. Fasc. V. p. 9. — docere, ut Graec. didágreiv pro certum facere aliquem de aliqua re, nuntiare alicui aliquid. — 718. facto fine quievit. Wund., , ut tautologia versus liberetur, utque initium libri IV. At regina fini tertii conveniat", quievit explicat per: somno se tradidit: cui interpretationi iure adversatur Wagn., nullam hic esse tautologiam ostendens jqualis invenitur ap. Silium XV, 68. hunc locum sic imitatum: Postquam conticuit finisque est addita dictis], cum facto fine quierit significet: "quievit (narrare desiit), quippe iam ad finem narrationis progressus;" Henry autem II. II. melius etiam quievit refert ad gestus totumque corporis habitum inter narrandum, comparans Stat. Theb. IV, 404. sic fata gelatis Vultibus et Baccho iam demigrante quievit, Aen. VI, 226. X. 836. Liv. III. 58.; quocum consentiens Wagn. in recentiss. edit. explicat: "redit ad habitum compositum et quietum"; eademque fere est Kappesii III. p. 29 sq. sententia. Ceterum quam apta sit verbum quievit totius libri clausula, non opus est ut commemorem. Verba factoque hic fine quievit iterantur in Anth. Lat. I, 178, 91. Superest, ut referam, omnem huius libri exitum inde a v. 688. a Conradsio p. XXI sqq. iniuria reprehendi ut secundis curis nondum expolitum; contra quem recte disputat Ribbeck, Proleg. p. 76 sq.

## P. VERGILI MARONIS

## AENEIS.

LIBER QUARTUS.

## ARGUMENTUM.

Dido Cupidinis opera Aeneae amore incensa animi affectum Annae sorori aperit, ita tamen ut eum adhuc reprimens coniugi defuncto fidem se semper servaturam polliceatur (1--30.); sed sororis sermone confirmata tota est in amore et ad nuptias animum adiicit (31-89.). Tum Iuno, ut Acneam facilius ab Italia avertat, agit cum Venere, ut eius bona cum venia Aeneae Didonem uxorem ducere liceat, quoque id commodius fieri pessit, se opportunitatem oblaturam ostendit (90-128.). Postridic Aeneas et Dido venatum profecti subita tempestate a Iunone concitata opprimuntar; comites omnes alius alio diffugiunt; Aeneas autem et Dido in idem antrum conveniunt ibique infaustis ominibus connubio iunguntur (129-172.). Dum Acneas Didonis amore Carthagine tenetur, Iupiter Iarbae, Gaetulorum regis et unius ex reginae procis, qui advenam sibi praeferri iniquo animo ferebat, precibus fatigatus Mercuriam demittit ad Aeneam, quem relicts Africa Italiam petere inheat (173 -- 278.). Ille Iovis imperio morem gerens, quaecumque ad navigationem essent necessaria, clam per socios paranda curat (279-295.). At Dido, ubi classem instaurari sensit, suspicata Aenese consilium graviter cum eo expostulat primumque precibus et lacrimis eun ab incepto revocare studet, deinde, cum Acueam inexorabilem videat, ad iram et exsecrationem vertitur (296-392.). Nihilominus paulo post, cum iam in eo est ut Aeneas solvat ex portu, ultima experiens per sororem id saltem impetrare tentat, ut ille profectionem differat (393-436.). Frustra Quare regina doloris impatiens simulque visis horrificis exterrita mori decernit (437 473.) et celans sororem, quae animo meditatur, exstructa is impluvio ingenti pyra sacrum magicum parat, quo infelici amore liberetur (474-521.); tum vero dolore noctu recrudescente furens ad moriendi consilium revertitur (522--553.). Interea Aeneas nave conscensa in somnis iterum a Mercurio admonitus intempesta nocte ancoras solvit et in altum evehitur (554-583.). Dido mane abcuntem classem prospiciens diris Aeneam devovet (584-629.) et ablegata Barce, Sychaei nutrice, ut Annam arcessat, neces sibi consciscit. Soror cam invenit iam morientem, tandemque Iuno Irin demittit, quae luctantem animam a corpore solvat (630-705.). (Ceterus Macrob. V, 17. et Servius hune IV. Aeneidos librum paene totum ex Apollonii Argon. 1. III. translatum esse memorant.)

At regina gravi iamdudum saucia cura Volnus alit venis et caeco carpitur igni. Multa viri virtus animo multusque recursat Gentis honos; haerent infixi pectore voltus Verbaque nec placidam membris dat cura quietem.

5

<sup>1.</sup> At regina. Quam bene haec clausulae superioris libri (quievit) opposita sint, vix est quod memorem. Wagn. vero docet, non solum contraria indicare Part. at, verum etiam usurpari in transitu ad novum argumentum, maxime in ordienda nova narratione. Vid. infra v. 504. V, 35. 545. 613. VI, 679. VII, 5. VIII, 370. 608. IX, 503. X, 689. aliosque locos a Wagn. Qu. Virg. XXXVII, 2. b. collectos. Cf. etiam adnott. ad l. III. extr. et Gronov. ad Gell. N. A. Praef., quem Thiel. laudat. — saucia cura, amore Aeneae a Cupidine excitato (Aen. I, 660. 719 sqq.); nam cura apud poëtas haud raro dicitur de amore, qui solet curas excitare (nobis Liebespein). Vid. VI, 444. Ovid. A. A. III, 680. id. Rem. 311. Met. VI, 493. Prop. I, 15, 31. cett. — saucius autem, ut vulneratus, vulnus et similia, de amantibus saepissime dicitur. De Adiect. saucius cf. Ennius ap. Cic. pr. Coel. 8. in. (Med. fr. L. p. 126. Vahlen.) Lucr. IV, 1044. Hor. Od. III, 10, 15. Tib. II, 5., 109. Ovid. Her. V, 152. al.; de vulnere Lucr. I, 34. II, 628. Hor. Od. I, 27, 11. Ovid. Met. IV, 207. Prop. III, 15, (II, 22,) 7. Sen. Agam. 188. al. Peerlk., temere haerens in voc. cura v. 5. repetito, etiam Vergilium hic saucia amore scripsisse suspicatur. Ceterum hic totus versus iteratur in Anth. Lat. I, 172, 100. — 2. Volnius (multa semper de Aenea cogitando) alit venis, "propter sanguinem aestu amoris concitatum." Heyn. Cf. Hor. Sat. I, 2, 33. venas inflat dira libido et Sen. Hippol. 278. Labitur totas furor in medullas, Igne furtivo populante venas. Venis Coningtoni videtur esse Ablat. instrumenti, mihi potius Ablat. loci; atque etiam Wagn. recte explicat: "in venis; quippe proditur illa animi affectio commotis venis sive concitatione sanguinis". Alere autem vulnus legimus etiam ap. Petron. in Wernsd. Poet. L. min. IV, 304, 20. (cor grave vulnus alit), ut vulnus pascere ibid. IV, 452, 80. (amor sua vulnera pascit). Conington comparat Geo. III, 454. et Graec. βόσκειν ap. Aesch. Suppl. 620. et Soph. Phil. 312. 1167. — caeco (occulto, vid. modo III, 706. cum adnott. ad Geo. I, 89. 464. III, 210. etc.) igni, ut apud Lucr. IV, 926. Cf. I, 660. 688. et Ovid. Met. IV, 64. Quoque magis tegitur, tectus magis aestuat ignis. Heyn. adnotat, Vergilio obversatum esse Apollon. III, 286 sq. Cupidini propterea loùς πυρφόφους et facem tribui, res satis nota. — car-pitur, consumitur, δν θυμόν κατέδει (Hom. II. VI, 202. al.). Cf. Geo. III, 215. Ovid. A. A. III, 680. id. ex P. I, 4, 22. Ceterum eadem verba vide apud Ovid. Met. III, 490. caeco paullatim carpitur igni. Cf. etiam Val. Fl. III, 305. aegra assiduo mens carpitur aestu et Anth. Lat. I, 178, 173. Mens inmota manet et caeco carpitur igni. Respicitur praeterea hic et antecedens versus in Anth. Lat. II, 192, 31. et 193, 21. At regina gravi Veneris iam carpitur igni atque ibid. 194, 13. At regina gravi pectus succensa dolore Ardet amore viri. — 3 sqq. Didonem movet Aeneae fortitudo, nobilitas, pulchritudo et sermonis venustas. — Multam virtutem vulgo pro magna, ut plurimam virtutem XI, 312. et plurimam pietatem II, 429. pro maxima, dictain putant, coll. Drak. ad Liv. XXX, 1.; sed verissime Izhn. haec ita differre docet, ut magna virtus sit, quae ceteras virtutes praestantia aliqua superet, multa virtus autem, quae saepius exercita et multis factis probata, i. e. omnino multiplex sit. Non tamen adsentior viro doct. suspicanti, hic Adiectivum magis Adverbii vim habere sensumque esse: multum (saepius) recursat animo virtus et honos; quamquam etiam Wagn., Haeckerm. in Muetzell. Zeitschr. XII. p. 629. et XIX. p. 115. et Conington hanc explicationem repetunt. — recursat. Vid. I, 662. — 4. gentis honos aut omnino Troianorum clarum nomen, aut potius splendidum et ab omnibus celebratum Aeneae genus a Venere ductum. Cf. infra v. 12. X, 228. et XI, 305. Verba haerent infixi p. voltus Verbaque iterantur in Anth. Lat. I, 172, 142 sq. — "Ad v. 4. 5. cf. Apollon. III, 453 sqq. Amor autem hic is est, quo Venus et falsus Ascanius Dido-

Postera Phoebea lustrabat lampade terras Humentemque Aurora polo dimoverat umbram, Cum sic unanimam adloquitur male sana sororem: "Anna soror, quae me suspensam insomnia terrent!

nem incenderant I, 672. 712 sqq." Heyn. — Verba neque membris det cura quietem redeunt X, 217. — 6. Auroram pro tempore matatino et omnibus, quae ibi fiant, poni docet Wund., coll. Val. Fl. I, 310 sq., quare hic Aurora lampade Phoebea terras lustrans non miranda sit. De Impade Phoeben vid. ad III, 637. — lustrare i. q. obire ideoque rdiis suis collustrare. Sic etiam apud pedestris orationis scriptores de sideribus orbem suum conficientibus. Vide infra v. 607. VII, 148. Lucr. V. 80. 692. 1435. VI, 738. Cie. N. D. II, 20. extr. et de Univ. 9. Claud. R. Pros. II, 48. et de VI. Cons. Hon. 412. Ceterum cf. Geo. I, 249. et Aen. V. 61 sq. — V. 7. iteratur ex III, 589., ubi vid. adnott. — 8. unaniman sororem, amantissimam (die mit ihr ein Herz und eine Seele war) Sic infra VII, 335, ut ap. Liv. VII. 21, 5. Claud. I. 231. et VII. 199. unanimi et unanimes fratres. Nam ubivis fere in Adiectivis a voc. anim factis fluctuant Codd. inter utramque formam in us et is, atque etim hic Med. a m. pr., Bern. II. III. aliique unanimem exhibent. Heins. iam vidit, in his Vergilium ad soni snavitatem se accommodasse, quod Waga. facile apparere censet locis VII. 335. IX. 451. XI, 30. 51. coll. cum IV. 686. V. 669. VI, 161. X. 396. 104. 841. XI, 635. XII, 356. et 264.; ubi tamen neutra forma offensionem habeat, ibi communem a poëta praefem velut X. 496. et V, 481. Cf. praeterea Aen. I, 484. V, 517. VI, 149. IX. 444. X. 424. 672. XI, 110. XII, 131., ex quibus locis collatis apparet, Vergilium neutrali forma horum Adiect. in e plane abstinuisse, praeteres astem Adiectivorum in is maxime Nomin., Dat., Accus. et Ablativo Sing. cum Nom, et Acc. Plur., Adiectivorum in we autem Nomin. (neutrius geni Gen. et Accus. Sing. cum Dat. et Abl. Plur. usum esse. formam tames unanimis omnino evitasse, cum etiam VII, 335, et XII, 261, pauci tantum Codd, unanimes, meliores unanimos et unanimi exhibeant. Cf. imprimis lahn, ad Aen. XI, 444, et Both, ad Hor. Sat. II, S, 1. p. 139. Feae. — male sana, insana, maromery. Vid. ad II, 23. - 9. Anna soror. "Quod Annam sororem Didonis inducit, non nutricem, ut fere Graeci in tali re solent, admodum placet. Sed id Vergilis Apollonio Rhodio debet, qui Chalciopae. Medeae sorori, simile officium trbuerat; a quo etiam insomnia habet Didonis et confessionem amoris somi factam. Vid. Apollon, III, 616 sqq. 645 sqq. - - Annam iam Naevius memoraverat, teste Servio ad v. 9., in bello, puta, Punico. Heyn. Apollo nium enim et Naevium poëta in hoc libro, cuius argumentum ab Homei saeculo alienum est, imprimis secutus esse videtur (cf. Macrob. V. 17.6 VI. 2. extr. ; quamquam negari nequit. magis hic poëtam suo iudicio usu suoque ingenio ductum videri, quam in ceteris libris. Movers Die Phôniz I. p. 612. hanc Annam (quam candem censet cum Romanorum Anna Perenna, cuius cultum Ovid. Fast. III, 523. et Silius VIII. 42. a Carthar niensibus repetant) non minus quam Didonem ipsam eiusque patrem Be lum (Aen. I. 620, Sil. I. 73, 87.) Poenorum numina fuisse docet. — De we insomnia, quod singul, numero vigilias, plurali vero somnia gravis d terribilia significet, Thiel. conferri jubet Ruhnk. et Bentl. ad Ter. Eun. IL 1, 13. Broukh, et Bach, ad Tibull, III, 4, 1., ubi insommia pariter pro somniis per nuntur. Adde infra VI, 596. (Fortasse vox indicat visa illa nocturna somnirque simillima, quae vigilare opinantibus nobis semisomno sopore offerentes. nobis wache Träume. Träume im Wachen appellata.) Servius adnotat: "Insomnia licet et Pacuvius et Ennius frequenter dixerunt, Plinius tames exclusit et de usu removit." Wagn, confert βαρείς όνείρους, qui Medes ap. Apoll. Rh. III, 636. terreant, cuius verba Vergilius hand dubie ante oculos habuit; eundemque locum etiam Henry (Tir. years IV. p. 4. c. Philol. XII. p. 248.) affert, recte de h. l. disputans contra Pomp. Sabinum aliosque, qui insomnia falso per vigilias interpretantur. — suspenses terrent, terrent suspensamque reddunt, i. c. anxiam, inter spem meta-

10

Quis novus hic nostris successit sedibus hospes, Quem sese ore ferens, quam forti pectore et armis! Credo equidem, nec vana fides, genus esse deorum. Degeneres animos timor arguit. Heu, quibus ille Iactatus fatis! quae bella exhausta canebat!

que fluctuantem et dubiam, quid faciat. Vid. ad II, 729. et Henry in Philol. XII. p. 249. -- 10. Auctor videtur memor fuisse Catulli LXIV, 176. in nostris requiescet sedibus hospes. — novus positum videtur pro: eximius, diversus a vulgo hospitum, plane singularis. Iteratur autem hic totus versus in Anth. Lat. I, 170, 79. — 11. quem sese ore ferens, quali oris habitu (v. 4.) incedit, quanta est in ore eius dignitas. Cf. Aen. I, 503. V, 373. VII, 492 etc. — quam forti pectore et (quam fortibus, quod repetendum: vid. ad III, 413. et IV, 588.) armis, i. e. brachiis, nam hic Abl. ab armi, non ab arma deducendus videtur (cf. Aen. XI, 644. XII, 433. et Lucan. IX, 829.); minus enim placet dicendi formula quam fortibus est armis (a Nom. arma), imprimis hic, ubi Dido externam modo Aeneae formam praedicat; quamquam fortia arma etiam X, 735. (ut ap. Ovid. Met. VII, 865. et al.) leguntur. Sic mecum consentientes nunc etiam Ladew., Wagn. in min. edit. (qui commemorat, Aeneae pulchritudinem etiam a Venere matre praedicari ap. Hom. h. in Ven. 279 sq.) et Conington; adversante tamen Haeckermanno in Zeitschr. etc. XII. p. 629. et XIX. p. 115., qui, cum minus aptum sit a Didone pectus humerosque latos Aeneae praedicari, quamquam etiam ab Homero II. III, 194. Ulyssis et a Val. Fl. I, 433. Meleagri humeri fortes celebrentur, et armi animalibus potius, quam hominibus, tribui soleant, de audacia et fortitudine cogitandum esse opinatur; quocum etiam consentit Henry in Philol. XII. p. 250. haec verba opponi ratus sequentibus Degeneres animos timor arguit et pectus per "Muth", arma per "tapfere Waffenthaten" interpretatus. — for-tis hic i. q. validus, robustus, ut Geo. I, 65. fortes tauri et Aen. XI, 705. fortis equus. Imprimis autem cf. Val. Fl. l. l. humeri fortes spatiumque superbi pectoris et Hor. Epist. I, 7, 26. forte latus, praeterea etiam Colum. I, 8, 5. villicus fortis in operibus, id. VI, 1, 2. boves ad opera — fortes etc. Ceterum Vales., Markland. et Peerlk. temere coni. quem (scil. se ferens) forti pectore et armis; et Wakef. e pancis Codd. recepit quam fortis pectore et armis, quod iam Burmanno placuerat. Repetuntur autem haec verba in corrupto loco Anth. Lat. I, 178, 40. — 12. Credo equidem. Cf. VI, 545. et Anth. Lat. VI, 84, 35. — nec vana fides, nec vanum est, quod aiunt; fides nititur certis argumentis. — genus, prolem, progeniem, ut VI, 793. et alibi. Cf. Heindorf. ad Hor. Sat. I, 6, 12. De omisso Accus. eum vid. ad II, 25. — 13. "Invertit orationem: credo eum prolem deae esse, quandoquidem fortitudo ac constantia in ferendis laboribus ac periculis generosam ac divinam originem arguit." Heyn. — Degeneres enim animi opponuntur generi deorum modo commemorato. Degener autem hic non est, qui degeneravit, a virtute maiorum deflexit, sed omnino qui nullos habet maiores nobiles ideoque ignobilis, humilis, vilis. Cf. Lucr VI, 417. degeneres animi. Lucan. III, 149. metus degener. Sen. Herc. Oet 1388. clamor degener. Val. Fl. VI, 86. (ubi vid. Burm. et Wagner.) Stat. Theb. X, 331. Silius II, 257. cett. Repetit verba Degeneres animos timor arguit Auson. Idyll. IV. 26. his additis: at tihi consta Intrepidus. — arguit, clare prodit, manifestat (externis signis); ut Ovid. Tr. IV, 3, 80. Apparet virtus arguiturque malis. Ovid. Fast. II, 397. si genus arguitur vultu. Hor. Epod. XI, 9. amantem et languor et silentium Arguit cett. Fortasse hunc locum respexit Iuvencus Carm. II, 37. infidos animos timor irruit. — 14. iactatus fatis, vexatus, defatigatus. Cf. I, 3. et VI, 693. Ribbeck, signo exclamandi post fatis omisso coniungit verba iactatus canebat. — exhausta, tolerata, adiuncta tamen magnitudinis et molis notione. Sic X. 57. et Ovid. Met. XII, 161. erhausta pericula, XI, 256. et Lucan. Il, 295. exhaustus labor, Liv. XXXIII, 11, 6. dura et aspera belli exhaurire etc. — canebat, narrabat. Vere tamen Wagn. ad IX, 621. adnotat, canere non simpliciter esse loqui, sed non vulgaria loqui, aut

Si mihi non animo fixum inmotumque sederet, Ne cui me vinclo vellem sociare iugali, Postquam primus amor deceptam morte fefellit; Si non pertaesum thalami taedaeque fuisset, Huic uni forsan potui succumbere culpae. Anna, fatebor enim, miseri post fata Sychaei Coniugis et sparsos fraterna caede Penatis

15

20

magna, ut hic, aut dira, ut illo loco et XI, 399. Cf. etiam III, 438. Innoni cane vota. — Cum v. 15. cf. Stat. Theb. VI, 160. Fixum matri immotumque manchat, Cic. Balb. 28. extr. illud fixum in animis tenetote, id. ad Div. X, 34. extr. perpetuo animo meo fixo manebunt, id. pr. Mur. 30, 62. fixum et statutum est, Tac. Ann. I. 47. manet mihi immotum et similes loci. Vid. etiam adnott. ad II, 660. — 16. vinclo ingali, quod, Servio auctore, ingum imponebatur matrimonio iungendis! Nam iugalis proprie dicitur de equis vel armentis sub codem iugo coniunctis (Aen. VII, 280. Sil. XVI, 400. cett.); de matrimonio autem etiam infra v. 59. et 496. VII. 320. Catull. LXIV, 303. tacda ingalis. Val. Fl. VIII, 222. foedus ingale cett. - 17. "deceptam fefellit, poëtica copia pro: spem destituit morte mariti." Heyn. Rectius cum Thielio interpreteris: amor ita me fefellit, ut morte coniugis deciperer. Verba deceptam morte accuratius definiunt modum, quo amor eam fefellit; gaudia enim coniugii et spes diuturnae conjunctionis ei erat erepta. Pauci quidam Codd. decepta morte; sed receptam lectionem etiam tuetur imitatio Ambrosii Hexaëm. V, 19, 62. 60 quod primus amor fefellerit cam dilecti morte deceptam. Ceterum d. etiam Oudend. ad Lucan. VIII, 61. et Appul. Mct. VIII. p. 561., a Peerlk. laud. De Sychaeo a Pygmalione, Didonis fratre, interfecto cf. Veneris narratio I. 343 sqq. ibique adnott. -- 18. si non pertaesum -fuinnet, seil. me, ut ap. Plaut. Most. I. 4, 4. legitur me consissi sermonisque pertaesum est. Cf. etiam Aen. V, 714. Lucr. III, 1074. V, 1149. Liv. III, 67. 7. Nep. Att. 15. Ovid. Am. II, 9, 27. cett. et Neue Forment. I. p. 181. — taedac nuptialis; taedis enia accensis sponsa vesperi a cognatis et familiaribus in domum sponsi deducebatur; unde tacclue haud raro pro ipsis nuptiis. Cf. infra v. 336. VII, 358. Ovid. Met. I. 658. 763. IV. 60. 326. IX, 721. Stat. Silv. III, 4, 53. Ovid. Her. VI, 134. etc. -- 19. potui. Vid. ad Geo. III, 453., de Indicativo autem post si non - fuisset ad Aen. II, 55. -- succumbere culpuc. Cf. Ovid. Met. VII, 749. simili succumbere culpac. Et de culps quidem Dido loquitur, quia Acneae amorem tamquam delictum in priores coniugem commissum spectat. Sequitur autem poëta Romanarum vidurum sentiendi rationem, quae univirurum mulierum laudem affectabant, & qua re cf. Dion. Hal. VIII, 56. Val. Max. II, 1, 3. Tertull. de exhort cast. 13. et de monogam. 13. Inscript. ap. Orellium n. 2742. 4530. et Rénes. XIV, 73. interpp. ad Prop. V, (IV,) 11, 36. (In lapide hoc uni nunt fuisse legar) et Hor. Od. III, 14,5. (Unico gaudens mulier marito etc.) Isch ad Anthol. Gr. T. XII. p. 273. Hessium ad Tac. Germ. 19, 7. Henricum in Tv. years IV. p. 10. et Philol. XII. p. 251. et liber meus Hellas 16. Rom I, I. p. 314. adn. 200., qui etiam de taedis nuptialibus agit p. 282. Non igitur erat. cur Peerlk. in hoc vocabulo haereret et longa disputatione studeret osterdere, verba succumbere culpae ab aliena manu adiecta esse Vergiliumque tantum scripsisse Huic uni forsan potui, scil. me vinclo iugali sociate, hic solus meos sensus inflexit. - 20. fatebor enim codem modo inseri Ecl. I, 31. et in Eleg. ad Messal. 11., memorat Thiel., comparans etian supra II, 78. neque negabo. En im antem hic affirmativa est Particula. Vil ad Geo. I, 79. et II. 509. — fata i. q. mortem fatis adductam. Cf. As I. 222. fata Lyci, ibique adnott. De Sychaei fatis vid. Aen. I, 343 sqq. 21. fraterna caede non tam est caedes a fratre edita, quam particidium fraternum; nam etiam leviri s. affinitate coniuncti fratres sese appellant. Coningtoni tamen altera explicatio videtur simplicior coll. II, 55. Pyrrhi de caede. De ipsa re vid. 1, 319. ibique adnott. — sparsos PeSolus hic inflexit sensus animumque labantem Inpulit; adgnosco veteris vestigia flammae. Sed mihi vel tellus optem prius ima dehiscat, Vel Pater omnipotens adigat me fulmine ad umbras, Pallentis umbras Erebi noctemque profundam, Ante, Pudor, quam te violo, aut tua iura resolvo.

**25** 

nates, conspersos. Vid. adnott. ad Ecl. V, 7. Peerlk., cui haec verba iustum sensum praebere non videntur, cum fraterna caede nihil aliud significare possit, quam aut caede mei fratris, aut caede fratris Penatum, totum versum spurium censet. Verba sparsos fraterna caede Penates iterantur in Anth. Lat. I, 178, 9. Cf. ibid. v. 263. — 22. hic. Santen. ad Ter. Maur. p. 252. docens, a Vergilio fortasse imitatione Lucretii VI, 9. bis tantum in Aeneide corripi Pronomen hic, hunc locum procul dubio respexit et VI, 792., ipse autem Ter. Maur. p. 1657. vana de metri sollicitudine legi voluit Hocc'. Vid. adnott. ad Aen. II, 664. - inflexit sensus. Cf. Val. Fl. VII, 172. flectere sensus Virginis. (Vid. infra ad v. 35.) Compositum verbum legitur etiam Aen. XII, 800. Stat. Theb. VIII, 716. et alibi. Verba Solus hic inflexit sensus repetuntur in Anth. Lat. I, 170, 72. — labantem inpulit, per prolepsin, i. e. impulit, ut labaret. Vid. ad I, 659. Sic etiam Wagn., Ladew. et Conington. Haeckerm. vero in Zeitechr. etc. XIX. p. 115. explicat iam labantem propter verba praegressa inflexit sensus; neque aliter Henry in Tw. years IV. p. 7. et Philol. XII, p. 250: ,,iam labantem, i. e. invalidum, parum firmum." Ceterum sic ap. Ovid. Her. XVII, 178. pectora labant, ap. Cic. Att. VIII, 14. labat meum consilium et similia alibi. Süpfl. comparat Cic. ad Att. III, 13. qui ut me paululum inclinari timore viderunt, sic impulerunt cett. — 23. Agnosco amoris, qualem olim experta sum, signa. Cf. autem cum h. l. supra I, 720 sqq. — 24. Dido, dudum saucia amore (v. 1.) et sentiens morbum iam aggravescere, verborum et imprecationum terrore mederi sibi velle videtur. Heyn. comparat Hom. II. IV, 182. (τότε μολ χάνοι εὐφεῖα χθών) VI, 464. et XVII, 416. Cf. etiam infra X, 675. XII, 883. Ovid. Met. I, 546. Fast. III, 609 et Silius IX, 538. — prius - - Ante quam eodem pleonasmo, quo Graeci dicunt  $\pi \varrho \nu$  - -  $\pi \varrho \nu$   $\tilde{\eta}$ . Cf. Plant. Trin. V, 2, 17. neque eum ante conspexi prius. Prop. III, 20, (II, 25,) 25. Aut prius infecto deposcit praemia cursu, Septima quam metam triverit ante rota? Huschk. ad Tibull. I, 3, 9. et Hand. Tursell. I. p. 385. et 395. sq. Wund. minus probabiliter: ,,cum duo sint vota, ad alterum prius, ad alterum ante pertinere naturae consentaneum est." Markland., temere haerens in hoc pleonasmo, coni. Sancte Pudor, et Peerlk. totum adeo versum 27. tamquanı spurium eiiciendum censet. Pro adigat Ribbeck. e sched. Vat. et deterioribus quibusdam Codd. recepit abigat, quod probare nequeo. Cf. etiam VI, 594. - 26. Pallentis umbras, ut infra v. 243. animae pallentes. In Anth. Lat. IV, 61, 1. legimus Pallentes (Subst.) Orco eripere. — umbras Erebi, ut etiam VI, 404. Aliquot Codd. (sched. Vat. et Sangall., Rom., qui Eribo exhibet, Pal. et Gud. a m. pr.) Erebo, quod Wund., Iahn. et Ribbeck. praetulerunt, pro in Ereho positum, coll. Aen. I, 403. VI, 186. [VII, 140.] et similibus locis. Sed Wagn. docet, eiusmodi Ablativum apud Vergilium non inveniri, nisi Verbo alicui iunctum (ut Geo. I, 6. Aen. I, 403. IV, 328. 578. — I, 263. XII, 344. alibi), aut epitheto aliquo adiecto (velut I, 110.), aut ubi ille excusetur quadam orationis brevitate (ut I, 160. III, 530.), aut alia denique singularis causa subsit (ut III, 125. VII, 269. VI, 187., ubi vid. adnott.). Hunc locum autem diversum esse ab illo, quem Wund. comparet, VI, 186. coclo Ereboque potentem, cum hic pallentes non sit Participium, sed Adiectivi munere fungatur; ita ut, si Erebo legere velimus, necessario coniungenda sint adigat Erebo (tertio Casu), quod sane verba Pallentes umbras per appositionem addita dissuadent. — noctem profundam Thiel. explicat per ,,locum inferorum profundum, ubi semper nox est"; coll. Geo. I, 243. Sen. Troad. 430. (Styx profunda) Agam. 486. (inferna nox) cett. Redit. infra VI, 462. — 27. Ante, Pudor, quam te

30

Ille meos, primus qui me sibi iunxit, amores Abstulit; ille habeat secum servetque sepulchro." Sic effata sinum lacrimis inplevit obortis.

Anna refert: "O luce magis dilecta sorori, Solane perpetua maerens carpere iuventa,

violo. Hic locus Ovidio obversabatur, cum Her. VII, 97. Didonem hacc scribentem fingeret: Exige laese pudor poenas, violate Sychaeo: Ad quem (me miseram!) plena puloris co. Ceterum ante repetit praccedens prius post plura interiecta. Vid. supra. Markland. igitur praeter necessitatem coniicit Sancte Pudor. -- tua inra resolvo. Qui inra numinis resolvit, officia ab ipso sibi imposita laedit. Cf. II, 157. ac Wunderl. ad L. 1. et ad Tibull. 1, 3, 79. Haec autem officia Pudori debita laesura sibi videtur regina novo amore et secundis nuptiis. De dictione resolvere in a vid. supra II, 157. Ceterum Prisc. XVIII, 10. 92. p. 1146. et Codd. quidam deterioris notae violem - - resolvam, male; nam consilium certisimum Dido profert: nunquam resolvam iura, peream potius, quam resolvam (nos: ehe ich das thue). Cf. adnott. ad Geo. IV. 306. et lahn. ad Acc. V, 347. Peerlk. etiam hunc versum spurium censet. — 28. me sibi iunxit. Vir lungit sibi uxorem, uxor adiungit se viro s. coniungitur cum viro. - meos amores Abstulit; illi uni amorem meum addixi, eo morteo alium amare mihi non licet. Cf. Catull. LXVIII, 19. Sed totum koc dedium luctu fraterna mors Abstulit. Lucan. I, 111. pignora iuncti Sanguinis - - Abstulit ad Manes etc. Ceterum Wagn. ad V, 334. adnotat, Phralem amores in illo loco, ut in nostro, significare omnem mutui amoris sensum et affectum. Rectius fortasse dixeris, etiam hic Pluralem vocas affectum aliquem significantium. ut amor, odium, ira, metus, gaudium. luctus etc., indicare altiorem affectus gradum, qua de re of. Unger ad Valgium Rufum p. 226 sq. — Cum v. 29. Conington conferri iubet Soph. Oel. R. 971. -- 30. sinum, vestis. Pecrlk. (coll. Val. Fl. VII, 251. Actain quae In Veneris Medea sinus et Senec. Med. 541. liberos - - in quorum im lacrimas profundam) minus probabiliter explicat: "sinum sororis, in que caput et vultus reponebat", adversante etiam Henrico (Two. years IV. p. 11. et Philol. XII. p. 251. qui de nudo Didonis sinu cogitans compart Ovid. Her. VI, 70. et lacrimis osque sinusque madent, ibid. VIII, 62. Perque sinum lacrimae fluminis instar cunt, Trist. V, 4, 39. Et te flente suo immaduisse sinus, Fast. IV. 521. ut lacrimae - - Decidit in tepidos kcida gutta sinus et Apoll. Rhod. III, 803. Asūs de zólnous Allnuros deπρύοισι. Heyn. comparat Hom. II. IX. 570. δεύοντο δε δάπουσι πόλποι, et m pergit: "Hae autem lacrimae magnum facile poëtam arguunt. Dum val constans et aspera et ab amore intacta videri, ecce obortae lacrimae labrantem occulto affectu animum produnt. Cf. Hor. Od. IV, 1, 33 sqq. Haud dubie respexit hunc versum Ovid. Met. IV, 684. lumina, quod per tuit, lacrimis implerit obortis. — 31. refert, respondet, ut ap. Oid. Met. II, 35. Fast. VI. 354. Stat. Theb. VIII, 247. Cf. Barth. ad eiusd. IL 400. — luce magis, i. e. vita. Cf. Geo. IV, 255. Aen. VI, 435. et que ad sententiam attinet. Acn. V, 724. Nate. mihi vita - - Care magis. Cterum antiquiores editt. male locum sic distinguunt: Anna refert, O bet magis dilecta, sorori; immo dilecta sorori, i. e. mihi, utpote sorori. coiungenda esse patet, sorori autem multo blandius esse. quam mili, i promptu est. Cf. infra v. 435. miserere sororis, cum adnott. ad Aen. I. & et II, 674. — 32. Solane, tamquam vidua. Cf. infra v. 82. — perpetua maerens iuranta, i. e. in iuventute tua perpetuo maerens: num per totam iuventutem tuam maerore carperis, spernens matrimonii gandis? Nam inventae aperte inest notio actatis amori et coniugio aptae. Cf. Pro-IV, 10, (III, 11,) 7. et Sabin. Ep. III, 10. — De verbo carpendi vid. sapra ad v. 2. adnott. Henry tamen (Tw. years IV. p. 12.), cum si de dolore. maerore cogitaretur, huius versus non aptus esset cum sequentibus comexus, quae potius haec ipsa verba explicent, carpere coniungit cum incent (comparans Shakespearii withcring on the virgin thorn), ut sensus si: visne rosae non carptae similis virgo deflorescere? quod non displicet CoNec dulcis natos, Veneris nec praemia noris? Id cinerem aut Manis credis curare sepultos? Esto: aegram nulli quondam flexere mariti, Non Libyae, non ante Tyro; despectus Iarbas

35

ningtoni, nunc tamen ab Henrico ipso retractatur. Ceterum Heyn. confert Senec. Hippol. 446 sq. Aetate fruere -- cur toro viduo iaces? — 33. dulces natos, ut II, 138., ubi vid. adnott. — Veneris praemia, i. e. gaudia, fructus. Sic Lucr. III, 912. (ubi vid. Wakef.) et 969. de práemiis vitae loquitur. Heyn. comparat δώρα Αφροδίτης ap. Hesiod. Scut. 47. Pind. Ol. I, 120., γίλα δῶρα Κυπρίας ap. eund. Nem. VIII, 12. et Ruhnk. Praef. ad Hymn. in Cer., in quo v. 102. pariter τόχος et δώρα Αφροδίτης iungantur. Peerlk. (cum quo faciunt Gossr. et Ladew., qui Particulas nec - nec non semper disiunctivas esse memorat, de qua re diximus ad Geo. IV, 198.) negans, gaudia amoris exprimi posse per praemia Veneris, ipsos dulces natos hic praemia Veneris s. connubii appellari censet, et praeterea hanc coniecturam proponit: Nec dulcis natos, Veneris pia praemia, noris. Gentius autem Annot. crit. p. 15. parum feliciter coniicit - - natos (Veneris haec praemia), noris. Wagn. et Conington mecum consentiunt. Ceterum repetit hunc versum imitator Vergilii in Anth. Lat. I, 178. 268., cuius fortasse etiam Prisc. memor fuit Perieg. 720. scribens Non Bacchi donum, Cereris nec praemia norunt. — noris! noscere cupis? — 34. Id, utrum novum matrimonium ineas, an fidem serves mortuo marito. -- cinerem Sychaei. De cinere pro umbra mortui posita Wagn. conferri iubet Iacob. ad Lucil. Aetn. v. 77. — "Manes sepultos, ex opinione, puto, de Manibus compositis et placatis, ubi mortuo iusta persoluta essent; ita pro Manibus sepultorum." Heyn. Etiam Wagn. explicat: "Manes sepultorum nihil iam curantium res humanas" Ladew. vero (contra quem disputat Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 115.) putat his verbis indicari, Didonem Sychaeo iustis persolutis nihil amplius debere eius Manibus. — Ceterum cf. infra v. 427. et Petron. 111., ubi hic totus versus repetitur, ibique Burm. p. 669. — 35. Esto non tam ad antecedentia, quam ad sequentia, est referendum. Sensus enim hic est: Concedendum sane, nullum antea procum mentem tuam flexisse, dum dolor recens esset ipsique proci tibi minus accepti; sed nunc, cum aliquot iam anni praeterierint tuque ames Aeneam, cur dulci amori diutius repugnabis? Recte enim Heyn.: "In aegram latet causa spreti adhuc amoris, quod recenti dolore coniugis amissi erat afflicta, qui nunc resedit." — nulli flexere mariti. Cf. Geo. IV, 516. non ulli animum flexere hymenaei, et qui utriusque loci memor fuit, poëta Anth. Lat. I, 170, 71. sic scribens: Nulla Venus, nulli quondam flexere hymenaei. - flectere aliquem, pro animum, mentem alicuius, apud poëtas haud raro legitur (cf. e. g. Aen. II, 689. VII, 312. cett.), interdum vero etiam apud pedestris orationis scriptores, velut ap. Cic. Phil. I, 14, 35. De maritis procorum loco commemoratis vid. infra v. 536. et Wagn. ad Eleg. ad Messal. p. 47. Sic alibi maritus pro sponso vel omnino pro amatore. Cf. Tibull. III, 2, 12. III, 4, 31. Prop. II, 17 (21), 10. Val. Fl. VIII, 16. cum adnott. ad Ecl. VIII, 18. et Aen. II, 344. - 36. Non - - non post nulli, ut saepe. Wund. confert Ter. Eun. I, 2, 67. Habeo hic neminem, neque amicum neque cognatum. Plura exempla praebent Duker. ad Flor. III, 17. Drak. ad Liv. XXVII, 41, 4. Broukh. ad Prop. II, 15, 5. Bentl. et Ruhnk. ad Ter. Andr. I, 2, 34. Schwarz. ad Plin. Pan. 3. p. 579. Beneck. ad Iustin. X, 3, 1. XXV, 5, 3. Daehn. ad Nep. Iphicr. 2, 1. alii. — Libyae non tam pro in Libya positum videtur (vid. adnott. ad Aen. III, 162.), quam potius a mariti pendere, ut intelligendi sint mariti ex Libya oriundi, Libyes; quemadmodum Tyro i. q. mariti a Tyro, Tyrii. Ita simplex Ablat. haud raro indicat locum, ubi aliquis natus est. (f. X, 183. 345. Cic. p. Cluent. 69. 197. Teano Apulo atque Luceria equites. Caes. B. C. I, 24. Cn. Matius Cremona, ibid. III, 71. C. Felginatem Placentia, A. Granium Puteolis, M. Sacrativirum Capua. (Cf. etiam III, 503. ibique adnott.) Plenius dicitur V, 61. Troia generatus Acestes, et X, 141. Maeoniu generose domo. Haeckerm. tamen l. l.

Ductoresque alii, quos Africa terra triumphis Dives alit: placitone etiam pugnabis amori? Nec venit in mentem, quorum consederis arvis? Hinc Gaetulae urbes, genus insuperabile bello, Et Numidae infreni cingunt et inhospita Syrtis; Hinc deserta siti regio lateque furentes

40

hunc locum cum X, 345. (ubi Ablativo Curilnes adjectum sit verbum ednenit) et X, 183. (ubi ad Cacrete domo ex seqq. verbis intelligenda sit Pracp. in) non posse comparari ratus, Tyro pro Tyri positum censet coll. Zumptii Gramm. §. 398. — De Lurba vid. infra ad v. 196. et de ipsa re v. 321. Ceterum cf. Silius VIII, 54. despectus tacdae - - Hiarbas. — 37. Africa terra triumphis Dives. Terram bellis inter incolas assidue agitatis infestatam his verbis significari recte censet Wagn., qui porro de verbis Africa terra conferri iubet Column. ad Ennium p. 188. Hessel. (Ann. IX. fr. 6. p. 46. Vahl. Africa terribili tremit horrida terra tumultu.) Habemus hic antiquum dicendi genus; nam ab initio omnia terrarum nomina erant Adiectiva. - 38. placito amori. Cf. Geo. 11, 425. Ovid. Her. XVII, 95. placita bona, Sall. Iug. 51. 1. locus ambolnes placitus; et omnine de multorum Verborum neutralium Participio Perfecti Ruddim. I. p. 299 sq. De verbo pugnandi Graecorum ratione cum Dativo constructo vid. adnott al Ecl. V, S. Quod ad sententiam attinct, Henry (Tw. years IV. p. 13. et Philol. XII. p. 251.) confert Catull. LXII, 59. At tu ne pugna cum tab coninge, virgo. Verba plucitone elium pugnabis amori? iterantur in Ausnii cent. nupt. 90., placito modo in placido mutato. -- 89. De genere dicendi Nec venit in mentem (scil. tibi) Burm. conferri iubet Gronov. ad Liv. XXVIII, 24. Iteratur in Anth. Lat. I, 178, 251. et 400. — 40 sqq. Undique nos cingunt gentes ferissimae et bellicosissimae, quae semper impeten nobis minantur. — Gaetulae urbes. Gaetuli, gens barbara inxta Nemidiam meridiem versus partim Nomadum more vagans, partim in tuguïs (mapalibus, vid. ad I, 421.) habitans; quare poëtae tantum de urbibus corum loqui licet. Cf. liber meus geogr. II. p. 895. -- urbes, genus inn. bello ad Homeri morem dictum censet Heyn., qui saepe πόλεις pr incolis vel populis et contra populos pro insulis, terris, urbibus pomit Idem Heyn, minus apte comparat supra I, 339. fines Lilyci, genus istractabile bello, ubi vid. adnott. Verba genus insuperabile bello repetuntu etiam in Auson. cent. nupt. 3. -- 41. Numidae infrenies (vid. Aen. X. 750.) utentes, ut ap. Silium I, 215. Numiciae, gens nescis freni, cum quo loco ef. ciusd. II. 64. nullaque levis Gaetulus habens & Lucan. IV. 652. Gens, quae undo residens Massylia dorso Ora leri fletti frenorum nescia virga. Cf. Drakenb. ad III, 293. et IV, 315. Idem siki volunt equites infrenati apud Liv. XXI, 14, 1. Similiter Colum. X, 215. Infreno cursu voliture equos. Altera forma infrenis legitur infra X. 734. Cf. Noue Forment. II. p. 71. cingunt, seil. regnum tuum. Wud. confert Liv. XXI, 13, 4. Dextra lacraque duo maria claudunt. - 41. inhospita Syrtis, major et minor, duo vada septentrionali Africae litsi vicina et navigantibus infestissima, quae nunc Golfo di Sydra et G. & Capos appellantur. (Cf. Plin. V. 4, 4. Mela II. 7, 3 sqq. Sall. Ing. 7. alii. Valckenar. 1. p. 272. et liber meus modo comm. II. p. 833 sq.) Hir autem de vicina regione eiusque incolis inhospitalibus cogitandum esse pttet. (Cf. supra I. 359 sq.) Eadem de causa etiam Ovidio Met. VIII, 126. et Lucano I, 367. inhospita Syrtis commemoratur. Paulo aliter Wage. (et cum eo Ladew.), qui Syrtin inhospitam dici censet ob crebras Nasamonum in illa maris parte praedationes, coll. Silio I. 408. Et mastae Nammon populator Syrtis et Incan. IX. 440. Nasamon, quem muncii barbart damnis Syrtis alit, quibus locis Henry in Philol. I. I. addit Curt. IV. 11 A septentrione Nasamones sunt, gens Syrtica, navigiorum spoliis questuosa etc. Sed maiora, nisi fallor, Didoni cinsque novae coloniae pericals imminebant a populis finitimis, quam a piratis mare vicinum infestantibu Orellius ad Hor. Od. II, 6, 3. (ubi harharae Syrtes) epitheton tantum at turbidum fluctuum motum refert. — 42. deserta siti regio, i. e. preBarcaei. Quid bella Tyro surgentia dicam
Germanique minas?
Dis equidem auspicibus reor et Iunone secunda
Hunc cursum Iliacas vento tenuisse carinas.
Quam tu urbem, soror, hanc cernes, quae surgere regna
Coniugio tali! Teucrum comitantibus armis
Punica se quantis attollet gloria rebus!
Tu modo posce deos veniam sacrisque litatis

50

45

pter sitim infrequenter habitata. Vid. II, 714. — 43. Barcaei (cf. Herod. III, 13. et Scyl. p. 46., apud Ptol. IV, 4. Bagxirai), incolae Barcae, urbis Cyrenaicae, a Carthagine paulo remotioris, ultra maiorem Syrtin sitae, quae postea Ptolemais vocabatur. Cf. Strab. XVII. p. 1194. Plin. V, 5. 5. Steph. Byz. v. Βάρκη et liber meus geogr. II. p. 831. Vere autem Heyn. observat, per prelepsin eos hic nominari, cum multo recentiores fuerint huius urbis origines, quippe a Batti demum nepotibus conditae, coll. Herod. IV, 160. — Isidor. Orig. IX, 2, 107. ex Barcaeis fecit Vaccaeos, haud dubie scriptura Varcaci deceptus, cum literas B et V in pronuntiando saepe permutatas esse sciamus. (Vid. Ribbeck. Proleg. p. 216. coll. cum Corssen. de pron. I. p. 130 sqq. ed. 2.) — late furentes, i. e. late vagantes atque omnia diripientes et vastantes. Cf. supra II, 771. tectis urbis furit Aeneas, i. e. per urbem impetu magno vagatur. Quatuor Codd. lateque vagantes, quod, si in pluribus libris inveniretur, Peerlk. praetulisset. — Tyro surgentia, Carthagini minantia a Tyro, Túcodev, ut supra v. 36. (quamquam ibi eiusmodi Participium non est additum). Cf. I, 340 sqq. Memor fuit huius loci Silius III, 616. cognovit Latio surgentia bella. - 44. Germani minus. Cf. 1, 361 sqq. - 45. Dis auspicibus. Vid. ad III, 19. — et Iunone secunda, propitia, favente. Cf. adnott. ad III, 36. Sic infra V, 491. clamor secundus. Cic. Tusc. II, 1, 4. populus secundus. Hor. Ep. I, 10, 9. rumor secundus. Liv. XXXIII, 46, 6. secundis auribus accipi cett. Alia exempla praebent Wagn. ad Aen. VIII, 90. Wernsd. ad Poet. Lat. min. IV. p. 313. Ochsner ad Ovid. Met. VIII, 420. p. 544. ed. Bach. Hildebr. ad Apul. Met. IX. p. 812. et Obbar. ad Hor. Ep. I, 10, 8. Fasc. V. p. 60. "Iunonem potissimum propitiam nominat, sive quia inter principes deos Carthaginiensium erat (cf. supra ad I, 15. et mox v. 59.); sive quia coniugiis illa praeest." Heyn. Hoc iure praefert Wagn., coll. Stat. Silv. I, 2, 138. thalami iuga ferre secundi ibique Handio. Vid. infra ad v. 59. — 46. Hunc, i. e. hunc ipsum, non alium cursum tenuisse. (Vid. ad III, 686.) Possumus vero etiam haec verba ita capere, ut I, 534. hic cursus fuit, ubi vid. adnott. In utroque autem loco plures Codd. huc, perperam. — 47. Quam urbem, i. e. qualem, quantam, et quae regna, quanta, quam potentia. Admodum bene autem sibi opponuntur quam - - hanc, quae Wagn. Qu. Virg. XX. 6, a. rectissime sic interpretatur: "quae nunc tam parva est, quanta fiet", ut praesens urbis conditio cum futura comparetur. De Pronomine hic ad tempus relato vid. ad I, 670. coll. adnot. ad eiusd. libri v. 725. - 48. comitantibus armis. Cf. Anth. Lat. I, 172, 14. multis comitantilus armis, ubi simul respicitur Aen. III, 346. Ceterum vid. adnott. ad III. 307. — 49. quantis rebus, a conjuncto utroque populo gerendis. Cf. etiam III, 462. — 50. Pronomen tu haud raro, ubi consilia et praecepta alicui dentur, adiici memorat Thiel., coll. Heindorf. ad Hor. Sat. II, 2, 20. His vero ctiam oppositio locum habet: Dis auspicibus cett. - - Tu modo, qua in re mîhi adsentitur Conington. — De Part. modo vid. adnott. ad Geo. III, 73. "Deos poscere veniam (cf. v. 56.), eos placare ac propitios reddere inbet. [Cf. adnott. ad I, 519.] Causam in illis v. 9. quaere: quae me insomnia terrent; ad expianda scilicet insomniorum omina." Heyn. — sacris litatis Serv., cui litare tantum est deos sacris placare, male sic intelligit: litatis (scil. diis) - - sacris, i. e. per sacra; quod sane admodum mire dictum esset. Immo litare (a lut j deducendum), quod respondet Graeco zalliegeir, proprie est faustis ominibus sacra facere, ita ut dii aliquo signo annuant precantibus et placatos se ostendant (cf. Macrob.

Indulge hospitio causasque innecte morandi, Dum pelago desaevit hiemps et aquosus Orion, Quassataeque rates, dum non tractabile caelum."

Sat. III, 5, 4. p. 278. Ian. litare sacrificio facto placare deos. Cic. Div. II, 17. in. Liv. VIII, 9, 1. XXVII, 3, 1.); deinde significat sacrificio placare deos (cf. Aen. II, 118.), denique, apud poetas maxime, omnino pro sacrificandi verbo usurpatur. (Vid. Pers. II, 75. Ovid. Met. XIV, 156. id. Fast. IV, 630. Prop. V, (IV,) 1, 24. Stat. Theb. X, 338. Lucan. I, 632. etc. et cf. Gronov. ad Sen. Agam. 577.) Quod ad constructionem attinet, modo absolute usurpatur, Casu Obiecti non addito (e. g. Liv. VIII, 9, 1. XXIX, 10, 6. Cic. Div. II, 17. in. Lucan. VII, 171. Suet. Caes. 81.), modo cum Casu Obiecti construitur, vel Accusativo (Prop. l. l. exta, Flor. III, 4, 22: sanguinem humanum, Iustin. XX, 2, 14. hostias, et, ut h. l., sacra ap. Stat. I. l. Lucan. I, 632. Ovid. Met. l. l.), vel Ablativo (supra I, 118. Tac. Germ. 9. humanis hostiis), vel utroque coniuncto (Ovid. Fast. IV, 630. sacra litate bove). Cf. Gron. et Drak. ad Livii, Broukh. et Burm. ad Prop., Duker. ad Flori, Bach. ad Ovidii II. II., Burm. ad Ovid. Fast. VI, 629., Barth. ad Stat. Theb. 1. 1. et I, 506. alii. — 51. Inclulge Schol. Lucani IV, 664. interpretatur per "abundantius praebe." Valet potius: libenter inserviss, plane te dedas; et hospitio pro: hospitali benevolentiae in eum. Sensus igitur est: sis animo benevolentissimo erga hospitem. Sic Aen. VI, 135. indulgere labori, IX, 165. vino, ibid. 615. choreis, Ovid. Rem. 751. thestris, Val. Fl. II, 371. thalamis etc. Verba Indulge hospitio iterantur in Anth. Lat. I, 178, 98., ut sequentia causas innecte morandi ibid. v. 170. Imitatus est h. l. Statius Theb. V, 734. utinam plures innectere perges, Phoebe, moras. Cf. Aen. VI, 609. Wunderl. et Dissen. ad Tibull. I, 1, 74. -- 52. Dum pelago desaevit hiemps. Conrads p. XI sq. docet, hace verba adversari non solum ultimis libri I. versibus (ad quos vid. adnott.), sed etiam iis, quae v. 193. legantur, Nunc hiemem inter se luxu, quan longa, fovere et v. 626. libri V. (ubi ctiam vid. adnott.), neque sufficere ad hanc discrepantiam tollendam, quae Cerda adnotet: "Id dicitur ore famae, quae et veri et ficti nuntia. Itaque dissipavit rumorem falsum in Africa, Aeneam fuisse integrum annum cum Didone. Hiemem autem frequenter pro anno sumunt auctores." Et sane statuendum videtur, Vergilium temporum rationem ordinandam alteri carminis recensioni reservasse, quam quominus institueret, praematura morte impeditus est; ut nobis hac in re nimis scrupulosis esse non liceat. — desaevit vim habet intensivam vehementer et continuo saeviendi; ut infra X, 569. Hor. Ep. I, 3, 14. Lucan. VI, 540. Suet. Ner. 29. alibi. (Cf. adnott. ad III, 260.) Alii male explicant: dum finem fecit saeviendi; cui rationi aperte adversatur versus, qui sequitur; unde patet, Dum non esse bis, sed so lange. Peerlk. sine iusta causa (imprimis quod magnae tempestates non sint diuturnae ideoque non magna morae causa, ut tali praetextu Dido amorem, quem omni modo celare studeat, nimis aperte statim proderet) totum versum spurium ceaset. Verba Dum pelago desaevit hiemps repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 81., ut sequentia Quassataeque rates ibid. v. 95. — "aquosus Orion, qui imbres et nimbos affert ortu suo. Sic etiam apud Prop. III. 8. (II. 16,) 51., et Piscis aquosus Geo. IV, 234. Cf. I, 535." Heyn. Cf. etiam Aen. III, 517. VII, 719. et adnott ad Aen. I, 535., ubi nimbosus Orion. - 53. Dum Quassatae rates, dum naves nondum sunt refectae. Cf. I, 551. quassata classis. Negari tamen nequit, haec verba minus apte inseri illis dum - - Orion et dum non tr. caelum. Quare Peerlk. coni. Quassatasque rates et non tract. caelum, ut versu 52. plane omisso haec per appositionem adiiciantur causis morandi. Ribbeck. autem de hoc loco, cui sane ultima lima deest, sic iudicat: "Optimum erat v. 51. Annae orationem concludere, et poterat interpolator pannos desumere ex Aen. I, 535. et 551.", et versum 53., in quo desideretur reficiencii aliquod verbum, a Vergilio imperfectum esse relictum suspicatur, ut verba dess non tract. caelum, quae uncis includit, ab interpolatore adiecta sint, fortasse ex Geo. I, 211. ficta. — non tractabile caelum Heyn. recte inHis dictis incensum animum inflammavit amore Spemque dedit dubiae menti solvitque pudorem. Principio delubra adeunt pacemque per aras Exquirunt; mactant lectas de more bidentis Legiferae Cereri Phoeboque patrique Lyaeo, Iunoni ante omnis, cui vincla iugalia curae.

55

terpretatur saevum, asperum, procellosum; nam tractabilis omnino est, quocum facile agi potest, quo facile uti possumus in nostrum commodum cett. Vid. ad Geo. I, 211. et Aen. I, 339. Conington comparat Ovid. Her. X, 71. Est mare, confiteor, nondum tractabile nanti. — 54. Verba sic coniungenda esse patet: animum amore incensum his dictis inflammavit. Pro incensum Ribbeck. ex fragm. Vat. et Pal. a m. pr. recepit lectionem impenso, cum etiam Servius adnotet: "alii non incensum, sed impense (impenso?) legunt;" et pro inflammavit cum fragm. Vat., Rom., Bern. III. et Pal., in quo tamen in superscriptum est, scripsit flammavit, in quo eum secutus est Conington. Vid. supra ad III, 330. — 55. "solvitque pudorem [cf. v. 27.] male accipitur, quasi ad impudentiam sit prolapsa. Sed effecit, ut amori iam minus eam puderet succumbere. Quare etiam poëta nunc loquitur de amore, qui antea v. 1. et 5. adhuc erat cura.] Pudor adhuc tamquam vinculis tenebat et adstringebat animum, quo minus ea amori se daret." Heyn. Cf. Manil. IV, 509. solvetque pudorem. Iteratur hic versus in Anth. Lat. VI, 84, 63. et Auson. cent. nupt. 100. Ceterum Peerlk., coniectura in auxilium vocata et distinctione mutata, hunc locum sic constituendum censet: -- animum inflammavit, amori Spemque dedit, dubiae menti solvitque pudorem. — 56. delubra (vid. ad Geo. IV, 541.) adeunt ambae sorores ex Annae consilio (v. 50.); quamquam in seqq. sola Dido agens introducitur. — pacem, veniam et benevolentiam deorum. Vid. supra III, 261. et 370. Geo. IV, 534. Cic. pr. Rab. 2, 9. pr. Font. 9, 20. Liv. XXXIX, 10. etc. — per aras, ab una ara ad alteram euntes; plurium igitur deorum templa et diversis locis posita adeunt. Cf. 11, 501. et V, 86. — 57. de more non solum ad lectas, sed ad totam notionem mactant lectus biclentes referendum, cum sacris supplicantium vulgo oves adhiberi solerent. Cf. loci infra de bidentibus allati. Ceterum vide ad III, 65. — bidentis. Bidens proprie est ovis alterum agens annum et nomen neutiquam ex biennis corruptum (cf. Gellius XVI, 6.), sed propterea fictum, quod ovis illa actate duos habet dentes inter ceteros prominentes (ut Hygin. censet ap. Gellium 1. 1., Festus h. v. p. 28. Lindem., Acron ad Hor. Od. III, 23, 14. et accurate exposuit Henry in Tw. years IV. p. 14. et Philol. XII. p. 252.). Apud poëtas pro ove omnino usurpatur. Cf. Aen. VIII, 544. (ubi hic totus versus praeter primum vocabulum iteratur) V, 96. VI, 39. VII, 93. XII, 170. Phaedr. I, 17, 8. al. et Ruddim. I. p. 34. Memores fuerunt huius loci auctor Epit. Iliad. 550. Caeduntque sacras de more bidentes et imitator Verg. in Anth. Lat. I, 178, 113. Mactat de more bidentes. - 58. "Legiferae Cereri, Δήμητρι θεσμοφόρφ. Vitae cultu meliore [cum agricultura] invento iura ac leges sunt natae cumque his legitima connubia. Servavit Servius ad v. 58. versus Calvi: (Ceres) et leges sanctas docuit, et cara iugavit Corpora connubiis, et magnas condidit urbes." Heyn. Vid. Anth. Lat. II. 160, 2. Legiferae et segetes munera sacra deae. Cf. etiam Claud. R. Pros. I, 30. unde (a Cerere) datae popu-!is leges, ubi vid. Heins. et Gesner. — patri Lyaco. Vid. adnott. ad Geo. II, 4. et Aen. I, 686. Verba Phoeboque patrique Lyaco iterantur in Anth. Lat. I, 178, 114. Servius hariolatur multa disputans de causis, cur his potissimum diis sacra a Didone offerantur; Henry autem (Tw. years IV. p. 15.) coll. proverbio illo sine Cerere et Baccho friget Venus (cf. Ter. Eun. IV, 5, 6.), Pervig. Ven. 43. Nec Ceres nec Bacchus absunt, nec poëtarum Deus, Stat. Silv. I, 2, 219 sqq. et Himer. Or. I, 3. docet, cur ctiam Cereris, Bacchi et Apollinis (propter coenam nuptialem et epithalamium) partes fuerint in nuptiis faciendis. Non igitur opus est, ut cum Heynio hos deos Carthagine imprimis cultos esse statuamus. — 59. De IuIpsa tenens dextra pateram pulcherrima Dido Candentis vaccae media inter cornua fundit, Aut ante ora deum pinguis spatiatur ad aras Instauratque diem donis pecudumque reclusis Pectoribus inhians spirantia consulit exta. Heu vatum ignarae mentes! quid vota furentem,

60

65

none Carthaginiensium vid. ad I, 15. — cui vincla iugalia curas, Ingalis, Pronuba, ζυγία, γαμηλία. Cf. infra v. 166. Ovid. Her. VI. 43. Met. IV, 428 IX, 762. Anth. Lat. I, 170, 2. etc. De vinculis iugalibes Wagn. conferri iubet Boettigeri Vasengemälde T. I. p. 144. et Die Aldebrand. Hochzeit p. 165., de syncopata autem forma vincla etiam pedestribus scriptoribus vindicanda vid. Beier. ad Cic. Lael. 4, 4. et Goerenz. in Iahnii Annall. I. 1. p. 294, coll. iis, quae ad Geo. III, 166. et Aen. II, 709. adnotavimus. Repetuntur haec verba in Anth. Lat. I, 178, 30. et 115. 60. Dido victimis caesis deos sibi conciliare studet; nam libando vinum in frontem victimae diis eam consecrat, ut vere memorat Heyn. Recte tamen Wagn adnotat, hacc non diversa esse a sacrificiis modo commemoratis v. 57 sq., sed tantum, quod Didonis ipsius hac in re muneris fuerit, declarare. — pateram - - tenens fundit, scil. vinum e patera. Cf. adnott. ad II, 492 Alii iungunt pateram fundit, quod et ipsum reprehendi non potest. Cf. Iuven. III, 277. defundere pelves, et vid. adnott. ad III, 354. libabant pocula Bacchi et VII, 133. nunc pateras libate Ioni. Infra tamen V, 78. (ut hic) rectius coniunxeris libans carchesia, quam cerchesia fundit. — inter cornua fundit. Hic mos Herodoto auctore II. 39. ab Aegyptiis esse dicitur, quod observat Gossr. Apud Homerum II. L 462. XI, 775. et III, 295. 300. alius mos obtinet. — ,,V. 62—64. spectant ad extispicium; nam victimae ad exta super felici amoris exitu consulenda caeduntur." Heyn. Eiusmodi extispicia autem saepe cum sacris erast coniuncta: quare aut non tam disjunctivum est, quam copulativum, ut supra v. 34. cinerem aut Manes, vel certe non res, sed tempora tantun distinguit; quod iam Wagn. perspexit. — 62. pingues arae multitudine victimarum pinguium, quae in iis cremantur (vid. v. 202.). Cf. infra VII, 764. et IX. 555. - spatiatur. Inest notio tarde et cum dignitate incedendi (Cf. etiam adnoft, ad Geo. I, 389.) - 63. Schirach. p. 463. instaurat explicat per: denuo incipit, cum iam supra I, 631. cam sacrificasse legerimus; quod nemo facile probabit. Rectius Wund .: "Dido instaurat dies donis est: celebrem reddit sacrificiis, h. c. multa sacrificia offert; comperans Liv. XXVII, 36, 9. plebeiis ludis biduum instauratum est. Nam isstaurare de ipsis sacris dictum valet ea repetere, nova subinde sacra fecere (cf. V, 94. VIII, 253. Cic. har. resp. 10, 21. id. ad Att. I, 13, 3. Tx. Hist. II, 70. Liv. V, 53. al. et Ritschl. Parerg. p. 311.); hic autem, whi dies instaurari dicitur, ut ap. Stat. Theb. II, 88., nihil aliud significan potest, quam quod Wund. censet; dona autem sunt victimae mactanda. Wagn. Qu. Virg. XLI. hace verba de sollemnibus dapibus instituendis intelligit, coll. V, 94. VII, 109 sqq. (imprimis v. 146.) VIII, 253. et Silio II. 422 sqq. ductor Instanrat mensas dapibus, atque instaurare et reponer idem fere significare suspicatur. Vid. adnott. ad Geo. III, 527. — Ceterm instauratque - - peculumque - - consulit exta pro: consulit insta-Vid. ad VI, 543. Ex Romanorum enim more repetit Dido sacra et extispicia, ut tandem secunda omina accipiat, in quam rem Ladew. in Append. p. 246. conferri iubet Petri Gesch. Rom's 1. p. 76. ed. 2. - 4. Pectoribus inhians, ingenti futura cognoscendi cupidine. Ut hic et ap. Hor. Sat. I, 1, 71. (congestis undique saccis indormis inhians) inhian est cupide spectare, ita ap. Val. Fl. V, 469. dictis inhiare est cupide et attente audire. De producta ultima syllaba verbi pectoribus vid. ad Ed I, 38. et al., imprimis autem Fleckeisen in Iahnii Annal. LXI. p. 34. spirantia, adhuc trementia, palpitantia. (cf. I, 212.) consulit exte. i. e. consuli iubet et ipsa adest rem custodiens. — 65. vatum (hic potissimun haruspicum, quod noli cum Gossravio ad solam Didonem cum Ams

Quid delubra iuvant? Est mollis flamma medullas Interea et tacitum vivit sub pectore volnus.

sorore referre, quae ipsae sint extispices) ignarae mentes, scil. amoria Didonis et consiliorum, quae ei mederi possunt; non perspicientes, tali cupiditate inflammatae non prodesse vota, extispicia etc. Sic etiam Henry Two. years IV. p. 16. et Philol. XII. p. 252 sq. locum rectissime explicat provocans ad Apoll. Rh. III, 932 sqq. et apertam loci nostri imitationem in Apuleii Met. X, 2., cui iure adsentitur Conington. Wagn., mira ratione Gen. vatum non a Subst. mentes, sed ab Adiect. ignaras pendere ratus, veritati tamen proxime accedit, locum sic explicans: ,,quippe non videntes, quae tali cupiditate obstricta sit, ei non esse opus vatibus et extispicio, nihil igitur prodesse vota, nihil adita delubra etc.", quae rectissima essent, si verba "non videntes etc." ad vates, non ad Didonem et Annam retulisset. Ladew. haec verba ex Didonis sententia dicta esse opinatur, quae vates, quod optata non canant, ignorantiae accuset, eamque explicationem, quam Ribbeck. "perversam" dicit, etiam in Append. l. I. defendere studet, contra Dietschium Th. Verg. p. 26. potissimum disputans; similiterque etiam Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 116. (ceterum recte Wagnerum oppugnans) locum interpretatur (,, Ach, der Wahreager-Unverstand!"). Supervacaneae certe sunt Cuninghami et Peerlkampii coniecturae fatum et fati. Idem Peerlk. seqq. verba quid vota - - medullas ut spuria damnavit, Dietsch. autem hoc loco ita offenditur, ut Th. Verg. l. l. omnia illa verba pecudumque.reclusis - - - ignarae mentes tamquam spuria eiicienda censeat; sed non solum omnium Codd., verum etiam imitatorum auctoritas, Apuleii Met. X. p. 682. Heu medicorum ignarae mentes! Quid venae pulsus etc. et Silii VIII, 100. Heu sacri vatum errores! haec verba tuetur. quid vota (sacra ex voto diis oblata) furentem (caeco amoris furore agitatam: vid. ad III, 313.) iuvant? Nihil omnino iuvare possunt. — 66. delubra, i. e. aditus ad delubra. Cf. supra v. 56. — Wagn. mollis recte pro Accus. habet, cum mollis flamma huic Didonis furori non conveniat; cui adsentior. Quamvis enim dicas, furere apud poëtas de amore loquentes non tam grave esse vocabulum, et hic quidem adiungi verba es tacitum v. s. p. volnus, ut mullis flamma significare possit lenem et tacite serpentem, vide tamen, quomodo quae v. 68. sequuntur, cum molli flamma conciliari possint. Non sufficit igitur, ut Burm. comparet supra II, 683. mollem flammam longe alio sensu dictam. Quare molles medullas interpretor imbecillas, non resistentes, quae facili negotio se exedi patiuntur, ut infra IX, 340. lupus manditque trahitque Molle pecus mutumque metu et alibi. Eo latius autem serpit malum, quia tacitum est vulnus; nam quo magis tegitur, tectus magis aestuat ignis, Ovidio iudice Met. IV, 64. (Coningtoni tamen, hanc explicationem meam improbanti, mollis nil est nisi proprium (,,characteristic") medullae epitheton, quod faciat ,,the image appear more real".) Ceterum cf. Catull. XXXV, 14. ex co minellae igner interiorem edunt medullam, XLV, 16. Ignis mollibus ardet in medullis et LXVI, 23. cum penitus moestas exedit cura medullas, Ovid. Am. II, 19, 43. Mordeat ista tuas aliquando cura medullas, Sen. Phaedra 284. Labitur totus furor in medullas Igne furtivo populante venas (qui tamen versus spurii videntur, cum statim v. 287. sequantur verba Sed vorat tectas penitus medullas) et Wernsd. Poët. L. min. IV, 442, 20. duroque medullas Igne vorat, Cort. ad Lucan. V, 811. et Obbar. ad Hor. Ep. I, 10, 28. Fasc. V. p. 72.; de edendi autem vocabulo, in hac sententia a Graecis non minus quam a Romanis usurpato, praeter Catulli locos comm. vid. Hom. Il. VI, 201. XXIV, 129. Od. IX, 75. X, 143. Iacobs. Delect. Epigr. VII, 86, 4. ή δὲ περισσή θυμόν ἀεὶ κατέδει χρυσομανής μελέτη. Symb. Pythag. in Orell. opusc. Gr. I. p. 62. καρδίαν μη ξσθίειν. infra XII, 801. Cic. Tusc. III, 26, 63. Ipse suum cor edens. ibid. I, 16, 51. Hor. Od. II, 11, 18. Erasm. Adag. I, 1. p. 17. Burm. ad Val. Fl. III, 365. 693. Obbar. et Orell. ad Hor. Ep. I, 2, 39. (si quid est animum). De form. vocc. edere et esse promiscue usurpatis diximus ad Geo. I, 151. Peerlk., qui haeret in mollibus medullis, et Vergilium potius imas medullas scripturum fuisse censet, hunc totum loUritur infelix Dido totaque vagatur
Urbe furens, qualis coniecta cerva sagitta,
Quam procul incautam nemora inter Cresia fixit
Pastor agens telis liquitque volatile ferrum
Nescius; illa fuga silvas saltusque peragrat
Dictaeos; haeret lateri letalis arundo.
Nunc media Aenean secum per moenia ducit
Sidoniasque ostentat opes urbemque paratam;

70

75

cum quid vota fur. - - - medullas cum Guieto ad Lucan. VI, 629. spurium et v. 67. sic incipiendum censet: Interea tacitum etc. — tacitum vulnus (vid. ad v. 2.), quod ipsa non fatetur. Peerlk. omittit Copulan, quae sane deest in duobus Codd. Burmanni; sed ante literam : saepe a librariis omissa est. Cf. praeter alios Unger de Valgio Rufo p. 299. vivit (utpote crudum) sub pectore, nam alitur in venis (v. 2.). Cf. Wernsd. Poët. L. min. III, 391, 23. vivit pectore sub dolente vulnus et Lucan. X, 188. Sed cum tanta meo vivat sub pectore virtus, praeterea satem supra I, 36. aeternum servans sub pectore volnus. — 68 sqq. "Hanc egregiam perdite amantis comparationem ex Iliad. XI, 475 sqq. ductam esse volunt, Macrobii fortasse auctoritate V, 6. [§. 9. p. 403. Ian.] Sed Homero Vergilius hic nihil debet." Heyn. Uritur infelix Dido. Cf. Anth. Lat. I, 170, 69. Uritur infelix subitoque accensa furore Stare loco nescit. — totaque vagatur, Urbe furens. (f. similis locus IV, 300 sq. - 69. coniecta Cf. IX, 698. et XII, 362. Animadverte etiam cautum et elegantem usum synonymorum, quae poëtae cumulare placuit, sagitta - - telis - - ferrum -arundo. — 70. procul. Ladew. ad versum sequ. recte adnotat: "Der pastor agens ist nicht ein auf der Verfolgung begriffener Hirte, sondern der Hirte, der, ohne sich von seiner Heerde zu trennen, der Hindin nachstellt". — nemora Cresia. Cresius s. Cressius i. q. Cretensis. Cf. infra VIII, 294. Ovid. Her. XVI, 299. id. in Ibin, 512. Stat. Theb. XII, 582. octt. Scripturam Cresius (Kons, Konstos) Heins, ex melioribus libris restituit. (Cf. quae de voc. Parnasius ad Ecl. VI, 29. adnotavimus.) Forma autem Cressa (Geo. III, 345. Aen. V, 285. cett.) duplex s requirit. Vid. ad Aen. 1. 1. Ceterum in Creta commemorata nihil reconditi quaerendum; quamcunque aliam regionem silvosam codem iure poëta nominare poterat, imprimis si verum est, quod Plin. VIII, 58, 83. tamquam rem mirabilem commemorat, in Creta insula nullos esse cervos. — fixit agens telis. Cf. Geo. III, 412. ibique adnott. — 71. volatile ferrum. Cf. VIII, 694. Lac. I, 969. Ovid. A. A. I, 169. alii. Macrob. VI, 5, 15. p. 531. Ian. affert Suevii fragm. ex 1. V. volucrumque volatile telum. — 72. Nescius. "Non vident telum vere in cervam descendisse, sed, frustra emissum credens, reliquerat." Heyn. Sic etiam Aeneas Didonis amorem se excitasse nescit. Ledev. nescius passive positum habet pro: a cerva non conspectus, quod rect reiicit Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 116., nobiscum Heynio adsertiens, ut etiam Conington. — silvas saltusque. Vid. Geo. III. 40. Aca. XII, 904. Caes. B. G. VI, 42. et infra ad v. 121. adnott. et cf. Hom. Il. XI, 118. Καρπαλίμως δ' ήϊξε διά δουμά πυχνά και ύλην. Fragm. Vat. et alii quidam Codd. inverso ordine exhibent saltus silvasque. — 78. Dictaeos. Vid. ad Ecl. VI, 56. — haeret lateri letalis arundo. (C. infra VII, 499.) Sic Ovid. Met. IV, 35. hacrere telae, fortasse etiam supra I, 476. haerere curru (i. e. currui) inani et III, 607. genibus haeret. Cf. Ruddin. II. p. 140. Neue Formenl. I. p. 246. lateri pro Ablativo habet (ut Gosst. X. 270. capiti). In fragm. Vat. sane lutere legitur. — 74 sqq. Totum hunc locum, qui squitur, de amoris aestu, consummatissimum esse, nec minus brevitate in summs rerum copia, quam dignitate commendari, vere memorat Heyn. Ostendit autem Dido Aeneae omnia, quae habet, ut in eo si non sui, at rerum tamen surrum desiderium excitet et sic ad matrimonium secum ineundum eum inpellat. — Nunc, i. e. interdin, ut alterum nunc v. 77. vespere ingruente. -- media per moenia, mediam per urbem. Vid. ad II, 234. Gentius Annot. crit. p. 16. pro media temere coni. mane. — 75. opes, magnificum ornatum urbis, testem opum. — Sidonias, quia urbs a Poenis condita

Incipit effari, mediaque in voce resistit;
Nunc eadem labente die convivia quaerit
Iliacosque iterum demens audire labores
Exposcit pendetque iterum narrantis ab ore.
Post, ubi digressi, lumenque obscura vicissim
Luna premit suadentque cadentia sidera somnos,
Sola domo maeret vacua stratisque relictis

80

est. Sidonem autem et Tyrum a poëta confundi, iam supra vidimus ad I, 338. Heyn. et Gossr. cogitant de thesauris Tyro advectis coll. I, 363. — - urbem paratam, iam conditam et Troianis patria extorribus patentem, cuius potiri possit Aeneas Didoni per matrimonium iunctus, ita ut novam quaerere per longos errores eum non oporteat. Sic I, 557. sedes paratae. Conferendus autem locus I, 437., ubi Aeneas exclamavit: O fortunati, quorum iam moenia surgunt cum Didonis verbis I, 573. urbem quam statuo, vestra est. — 76. mediaque in voce resistit, i. e. sed - - resistit; vid. adnott. ad II, 94. resistit autem i. q. haeret, haesitat. Cf. Ovid. Her. XIII, 121. verba resistunt. Quinct. Inst. X, 7, 14. cursus (verborum) ad singula vestigia restitit. ibid. XI, 2, 46. resistens et salebrosa oratio cett. Amoris autem est signum medio in sermone haesitare. Cf. Ovid. Her. IV, 7. Sapph. fragm. 2, 7. 'Ως τοω γάρ σε βροχέ', ως με φωνας Οὐδὲν ἔτ' Γκει Άλλα κάμ μεν γλώσσα Εξαγε etc. Apoll. Bhod. III, 685. Hor. Od. IV, 1, 35. Catull. LI, 9. Ovid. Fast. I, 538. et Stat. Theb. X, 151. Iteratur hic versus in Anth. Lat. I, 170, 75. Cf. ibid. I, 178, 371. Incipit effari, nec vox aut verba sequuntur. — 77. eadem (quae hesterno die) convivia quaerit: moram impatienter fert, dum coenae hora (labente die) illucescat, qua Aeneam rursus convenire possit. — 78. "Iterum quod audire vult, cupidinis signum est. Nam amans eadem ex amato audit sine taedio, qui modo curat ut loquatur amans, non quae proferat. Cf. Ovid. A. A. II, 127. Haec (Calypso) Troiae casus iterumque rogabat." Gossr. — Iliacos labores. Cf. II, 11. Troiae supremum audire laborem. — 79. pendet iterum (ut heri) narrantis ab ore, attentissimo animo eius narrationem excipit; ut nos: an des Erzählers Munde hangen. Cf. Ovid. Her. I, 30. Narrantis coniux pendet ab ore viri. Similiter Sil. It. VIII, 93. ab imagine et Val. Fl. I, 481. ab astro (observando) pendere. Ceterum Peerlk. (cui adsentitur Gossr.) post hunc v. 79. collocandos censet vv. 84. et 85., hac causa adiecta: "Non enim honestum est, Didonem, solam, media nocte, in domo vacua, Ascanium in gremio tenere: neque etiam vero simile, patrem, cuius omnis cura stabat in nato, passurum, nocte in aliena domo transigere Ascanium." Sed vide adnott. ad illum locum. — 80. lumen (suum) obscura vicissim (ihrerseits) Luna premit, ut antea, cum coena inciperet (labente die: v. 77.), sol lumen presserat. Luna autem lumen premit s. pallescit et paullatim evanescit sub matutinum tempus, Aurora iam surgente. Significant igitur haec verba (ut etiam adiecta cadentia sidera) coenam occidente sole coeptam fere ad mane usque esse productam. Sic si locum capimus, non opus est, ut cum Wund. alteram rem, quo vicissim referatur, omissam habeamus, velut ap. Val. Fl. I, 671.; lumen autem premere eadem fere ratione est dictum, qua vocem, gemitum (vel dolorem, iram cett.) premere. (Imprimis autem cf. XII, 322. pressa est insignis gloria facti.) Quare nes Burmanno adsentior, qui haec verba ad obscurata lunae nitore minora sidera refert (ut Hor. Od. I, 12, 46-48.), neque Noehdenio vicissim per wechselweise reddenti ("Erst war der Mond hell, lumen, dann dunkel, luna obscura"). Quae prius contra Henricum disputavi, nunc omitto, cum vir doct. in Tw. years IV. p. 18. et Philol. XII. p. 253 sq. mutata sententia in explicando loco nobiscum consentiat, probante etiam Coningtone. — Verba suadentque cad. sid. somnos iam legimus II, 9. — 82. domo vacua, convivis dimissis et absente Aenea, quem cupit ut secum in una eademque domo vivat. — stratis relictis varie explicatur. Mihi simplicissima ratio videtur, ut cum Servio ad relictas suppleamus: ab Aenea, Incubat. Illum absens absentem auditque videtque, Aut gremio Ascanium genitoris imagine capta Detinet, infandum si fallere possit amorem. Non coeptae adsurgunt turres, non arma iuventus

85

hoc sensu: lectum, in quo cum Aenca mensae accubuerat, repetit iterumque ei incubat, ut, ipso absente, certe vestigia eius tangat et ipsa se fal-Lat, illum iuxta se accumbere putans. Cf. Ovid. Epist. X, 51 sq. Saepe torum repeto, qui nos acceperat ambo - - Et tua qua possum, pro te vestigia tango, Strataque, quae membris interpuere tuis, et Ep. XV, 149. Incubui tetigique locum, qua parte fuisti. Strata autem etiam de toro convivarum dici, comprobat locus Ovid. Met. V, 34. Alii (quibus Heyn. adsentitur, comparans Lucan. V, 790. Sic fata, relictis Exsiluit stratis amens) strata de lecto cubiculari intelligunt, ad relictus supplentes a se, ut sensus sit hic: "amoris aestu iactata modo lectum suum reliquit, modo iterum repetiit"; ex qua ratione paulo artificiosiore videtur locus obscura quadam brevitate laborare, quam minime Vergilianam dixerim. Neque magis probare possum Wagneri explicationem, ut strata relicta significent "torum viduum, antea cum Sychaeo partiri solitum, nunc desolatum"; ex eo enim, quod coniuges superstites a coniuge defuncto relinqui dicuntur, non sequitur, etiam strata viduae absolute relicta dici posse; ad relictas autem supplere a Sychaeo nemini, puto, in mentem veniet. (Quibus perpensis Wagnerus in min. edit. non minus quam Haeckerm. 1. 1., Voss. in Progr. Cruc. p. 5. et Ladew. candem mecum explicationem amplectitur.) Ceterum cf. Anth. Lat. I, 172, 116. stratisque relictis Incubuitque toro. — 83. illum abs. absentem cett. Heyn. de ipsa re laudat Apollon. III, 453 sqq., cui adde Ter. Eun. I, 2, 111. et Ovid. Her. VII, 25. De repetito voc. absens vid. adnott. ad Aen. III, 159. - 84. gremio detinet, ut I, 718. gremio foret. Detinere autem est longius solito et illecebris demulsum apud se tenere. Cf. Staveren, ad Nep. Att. 9. et Bach. ad Tibull. L. 1, 46. (et dominam tenero detinuisse sinu.) Simplex verbum tenere sic legitur I, 670. Ceterum cum ex toto loco tum ex verbis antecedentibus absens absentem auditque videtque apparet, etiam hace sie capienda esse: Revocat sibi in memoriam, quomodo antea, mensae accumbens, Ascanium gremio detinuerit, videtur sibi eum etiam nunc gremio fovere; qua explicatione probata cadit Peerlkampii coniectura supra ad v. 79. proposita. Qui loci sensus ut clarius appareat, post incubat (ubi vulgo Semicolon) Puncto et post ridetque (ubi vulgo Punctum) Commate distinximus. Nihilominus Ladew. et Conington, qui putat, non ad unum idemque tempus hace omnia referenda esse, de Ascanio vere praesente et (rursus) in Didonis gremio sedente cogitant. Ribbeck. verba Illum - - ridetque parenthesi includit. — genitoris imagine capta, quam puer refert ore vultuque patri simillimus. — 85. infandum amorem, ut II, 3. infandum dolorem. Vid. ad I, 525. - fallere amorem, expellere animo curas amoris; ut ap. Hor. Sat. II, 7, 114. et Ovid. ex P. IV, 10, 67. fallere curam, ap. eund. Trist. V, 7, 39. fallere dolores, Met. VI. 60. fallere laborem et similia. Nescio tamen, an rectius Henry in schedis mecum communicatis interpretetur: "Sie sucht ihre Liebe zu Aeneas zu täuschen, ihr zu entschlüpfen, indem sie dieselbe auf Ascanius, von einem ihr unerreichbaren Gegenstande auf einen für sie erreichbaren, überträgt; sie sucht Aeneas in der Person seines Stellvertreters und Ebenbildes zu lieben"; quae ratio sane pestulat, ut verba gremio detinet proprie dicta capiamus, quod cur fieri vix possit, Peerlk. ad v. 79. ostendit. Comparat autem vir doct. Silium VI, 191. infandum si possit fallere monstrum. Ceterum cf. locus similiter conformatus Acn. VI, 75. magnum si pectore possit Excussisse deum. — 86. Quae hie sequuntur, opposita sunt iis, quae I, 423 sqq. legimus. non arma inventus Exercet, tractat. agitat. Cessant exercitationes armatae iuventutis, regina nil nisi amorem suum cogitante et omnia, quae ad rempubl. gubernandam pertinent, negligente. Amantes enim cetera omnia prae amore suo negligunt. Cf. Ecl. II. 70. De verbis exercere arma (quod nos dicinius Waffenübungen halten) Burm. conferri inhet Exercet portusve aut propugnacula bello Tuta parant; pendent opera interrupta minaeque Murorum ingentes aequataque machina caelo.

Quam simul ac tali persensit peste teneri Cara Iovis coniunx, nec famam obstare furori, Talibus adgreditur Venerem Saturnia dictis:

90

Val. Max. V, 1, 3. Ovid. Met. XIII, 53. et adnot. suam ad Val. Fl. III, 162. Cf. etiam Aen. III, 281. palaestras, Geo. I, 403. cantus, Aen. I, 499. choros exercere etc. Consentiunt nobiscum Ladew. et Haeckerm. 1. 1.; Wagn. autem coll. VIII, 424. interpretatur: "ferrum, unde fiant arma", ut sit i. q. arma procudere. — 87. portusve. Schrader praeter necessitatem coni. portave, quod Peerlk. comprobat, cum portae melius adiungantur propugnuculis, quam portus, et portus parare minus apte dicatur. — propugnacula, munimenta urbis, moenia, aggeres et similia; imprimis autem de molibus fluctibus oppositis cogitandum videtur, cum portus antecedant, muri autem postea diserte commemorentur, cumque etiam infra IX. 170. pontes et propugn. coniungantur, Statius autem Silv. III, 3, 101. de propugnaculis aequoris loquatur; cui tamen opinioni Conington non accedit. - 88. pendent, intermittuntur ad tempus, non perficiuntur. Ita Silius I, 581. Rerum omnes pendent actus et milite moesto Laxata obsidio, ac pugnandi substitit ardor. — opera non solum sunt munitiones (,,the works, i. e. the fortifications of the town", ut Henry censet in Two. years IV. p. 20. coll. Caes. B. C. II, 2. Nep. Milt. 7, 2. et Vellei. II, 4. (quem tamen video nunc retractare sententiam suam), sed latiore sensu capienda, quod etiam Conington censet. — "minae murorum, muri alti, quasi altitudine sua minantes. Supra I, 162. gemini minantur in caelum scopuli [ubi vid. adnott.]. De eminentiis murorum ac pinnis, Enálteoir [Zinnen], acceperunt iam veteres, ut Serv. [et nuper rursus Haeckerm. l. l.]; sed hoc sensu minae technicum, adeoque vix poëticum, et posteriorum quidem scriptorum vocabulum fuisse videtur." Heyn. — 89. machinas sunt qui interpretentur per tigna colligata, quibus muros exstruentes insistant (Geriiste), quam tamen interpretationem parum iuvat magnificum illud epitheton acquata caclo. Wund. et Henry II. II. (qui tamen etiam hanc explicationem nunc reprobat) de instrumentis cogitant, qualium est in bello usus; rectius, nisi fallor. Wagn. (quocum etiam Ladew. facit) de turribus per muros dispositis; nam, quod bene observat Conington, machinae illa ratione intellectae non possunt interruptue pendere. Peerlk. (cui Gossr. videtur adsentiri) pro more suo difficultates facillima ratione tollendi verba aequataque machina cuelo spuria et ad versum imperfectum explendum addita censet. — 90 sqq. luno, quae frustra speraverat, Troianos aut vento aut per barbaras gentes interituros esse, postquam eos Carthagine bene acceptos et adiutos opibus. Didonem autem Acneae amore ardentem vidit, iam mutuum Aeneae amorem excitare et sic eum ab Italia retinere studet, In hoc loco poëtam ex Apollonio III. pr. hausisse, sed suae rationi singula praeclare accommodasse, memorat Heyn. - simul ac. Sic optimi quique Codd.; quare Wagn. iure refutat Iacobum ad Prop. III, 15, 25. p. 165. simul ac Vergilianum esse negantem. Redit etiam infra XII, 222. peste, scil. amoris. Vid. I. 712. Catull. LXXVI, 20. Eripite hanc pestem perniciemque mihi, et Val. Fl. VII. 253. Medea - - pestemque latentem Ossibus atque imi monstrabat pectoris ignem. Ceterum tali me peste teneri legitur etiam in Maximiani Eleg. III, 51. — 91. Caram coniugem Homeri q (λην ἄλοχον, ἄχοιτιν (Il. III, 138. XV, 156. Od. IX, 207. cett.) esse, quisque videt; quare reiicienda est Wakefieldii coni. Clara et Peerlk. Magna. Cf. etiam infra IX, 84. — famam, h. e. curam famae: ubi vidit, illam vel malae famae metu a furore suo non posse avocari. Cf. infra v. 170. – 92. Talibus adgreditur. Non inesse captandi et dolose pertrahendi studium, ut in verbis aggredi aliquem pecunia ap. Sall. Iug. 28., sed simpliciter significare i. q. alloqui, iam Wund. docuit. Falso enim Servius: "Cum calliditate loquitur (et quasi ex praeparato, vel ex insidiis, ut alibi:

"Egregiam vero laudem et spolia ampla refertis Tuque puerque tuus; magnum et memorabile numen, Una dolo divom si femina victa duorum est. Nec me adeo fallit veritam te moenia nostra

95

Geo. IV, 404.)" Sic dictis adgredi III, 358., infra v. 476. et VI, 387. Adsentitur mihi Wilms in Progr. laud. p. 11. — Saturnia. Servius ad h. 1. memorat, Vergilio hanc deam Saturniam dici, si sit nocitura (ut V, 600. et XII, 830.), Iunonem autem, ubi sit propitia. — In sequente colloquio Vergilius Coningtoni videtur respexisse Hom. Il. XIV, 188 sqq. et Apoll. Rh. III, 6 sqq. — 93. vero, in der That, ironice, ut ap. Ter. Eun. I, 2, 9. Cic. Verr. V, 47, 124. Phil. XIII, 11, 25. alibi. Egregius simili ratione ironice usurpatum legimus VI, 523. — laudem et spolia pro victoria, quam illa sequuntur, ampla. Conington confert ampliacionem triumphum ap. Nep. Cat. 1. Similiter amplissimum funus ap. eund. Eum. 4., ampla praemia ap. Cic. Mil. 22. in. etc. -- referre autem vox propria de spoliis et victoriae praemiis. Cf. Geo. III, 10. Aen. X, 541. 862. alibi. — refertis Tuque puerque tuus. Cf. Ruddim. II. p. 30. Zumpt. §. 378. Ramsh. §. 93, 3. alii. Sic Ovid. Her. VI, 442. Intrasses portus tuque comesque meos. Wagn, non temere in puero pro filso commenterato cavillationem immaturitatis invenit, quod tamen negat Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 116., comparans Hor. Od. I, 12, 25. Alciden puerosque Ledae. Sed utriusque loci non eadem est ratio. — 94. Egregiam reportastis victoriam et numen vestrum magnum et memorabile fecistis, si a vobis duobus una femina est victa. Verba Tuque puerque tuus iterantur in Ausonii Cent. nupt. 7. — magnum et memorabile (est) numen ironice pro: magna et memorabilis vestra potentia, si etc.; vestrum enim ex connexu facile potest intelligi. Aliter tamen Ameis. in Muetzellii Zeitech. VII. (1853.) p. 932., qui de Iunone et Venere cogitans locum paulo artifciosius sic interpretatur: "gross u. denkiourdig ist der über Aeneas verhängte Götterbeschluss [vid. adnott. ad Aen. I, 8. et II, 396.], ween zwei Gottheiten, wie wir, zur Ausführung desselben die Werkseuge bilden. Darum wollen wir Frieden u. eheliches Bündniss schliessen (v. 99.)". Recte potius Wund.: "Ex victoria enim deorum magna eorum consequitar veneratio, numen fit memorabile, δνομαστόν". Sic apud Ovid. Met. IV, 416. Bacchi memorabile numen. Thiel., Ladew. et Conington, post tuus Commate incidentes, verba m. et m. numen per appositionem puero adiunca censent, quod recte reprobat Hackerm. I. 1. Aliquot Codd. minoris pretii (ex 24 Codd. Henrici tres tantum) et Beda de trop. p. 348. C. nome, quam lectionem receperunt Wakef. et Conington atque defendunt Schelke. in Obss. in prisc. script. p. 315. Peerlk. (qui etiam in Ovidii 1. 1. noms scribi iubet) Dietsch. Th. Verg. p. 11. et Henry in Philol. XII. p. 254., \* que improbat Ribbeck. comparans II, 583. et Ovid. Met. X, 608., ubi legimus magnum et memorabile nomen; sed longe languidius esse memorabile nomen, quod victoriae laudem necessario sequatur, quisque videt; x que verum est, quod Peerlk. contendit, Adiect. memorabilis tantum de 🔄 cinore et nomine dici; cf. enim praeter Ovidii l. l. Cic. Phil. III, 19, 44 memorabilis virtus, id. Lael. 1, 4. memorabilis familiaritas etc.; qui iam Burm. ad Anth. Lat. I. p. 104. alteram lectionem iure praetulit. Accedit, quod nomen ex II, 583. huc transferri potuit. Ceterum eandem lectionis varietatem inveniemus V, 768. Ut hic magnus et memorabilis conjunguatur. sic e. g. ap. Ter. Heaut. II, 3, 73. facinus magnum et commemorabile. Ceterum hunc locum videtur respexisse Tibull. I, 6, 4. Quid tibi, succe pur (Amor), mecum est? an gloria magna, Insidias homini composuisse Deum! (thi vid. Huschk.) et re vera respexerunt poëtae Anth. Lat. 1, 147, 3. et I, 175, 334., ubi pariter memorabile numen legimus. — 95. "si - - victa esti apte: quippe qua Conjunctione cum Indicativo juncta, sibi de victoria nos certo constare, luno dissimulanter (cf. v. 100.) significare voluerit." West Ad ipsam sententiam cf. practer Tibulli l. l. Ovid. Met. III, 655. quae gloria restra est, Si puerum iuvenes, si multi fallitis unum? et similes los - 96. Nec adeo me fallit Wund. interpretatur: neque adeo bets sum, ut me fallat; atque etiam Wagn. Qu. Virg. XXVI. et Conington ede

Suspectas habuisse domos Karthaginis altae.
Sed quis erit modus, aut quo nunc certamine tanto?
Quin potius pacem aeternam pactosque hymenaeos
Exercemus? habes, tota quod mente petisti:
Ardet amans Dido traxitque per ossa furorem.
Communem hunc ergo populum paribusque regamus

100

cum fallit coniungunt et tam valde explicant. Rectius tamen adeo cum Pronomine me coniunxeris: neque me quidem fallit, quam tu ante ceteros omnes hac in re fallere studes; alios fortasse poteris decipere, me certe non decipies. Cf. adnott. ad Ecl. IV, 11. et Geo. I, 24. Sic etiam Ladew. et mutata sententia Wagn. ipse in min. edit. comparans Plaut. Rud. prol. 36. Nempe is adeo propter malitiam patria caret. — veritam te moenia nostra cett., i. c. inveterato in me odio affectam te statim ab initio hanc novam urbem meo patrocinio gaudentem, unde Troianis tuis periculi aliquid enasci posset, suspectam habuisse. Cf. I, 670 sqq. Pro moenia duo Codd. numina, quod Wakef. temere recepit. — 97. suspectas habuisse domos. Cf. I, 661. et 671. Karthaginis altas. Vid. ad Geo. I, 485. — 98. Sed quie erit modus? ubi sit modus, so inimicitiam exercendi? Sie Ecl. X, 28. Ecquis erit modus? — quo nune certamine tanto? i. e. quorsum progrediemini certamine vestro? (cf. Ecl. I, 72. III, 19. IX, 1. Geo. IV, 324. 504. Aen. I, 370. II, 520. etc.), quam loci explicationem suadent verba antecedentia. Quare non opus est Heinsii coniectura certamina tanta, quam, Hario quoque in Epist. crit. p. 23. et Marklando ad Stat. Silv. I, 2, 188. probatam, cum Burm., Heynio et Wagn. in prima editione temere recepimus, ut sensus sit: cui bono sunt certamina tanta. Quamvis enim verum sit, Substantivorum neutralium formas in s et a exeuntes in Codd. saepissime confusas esse (ut infra XII, 790. pariter certamine et certamina, IX, 143. discrimine et discrimina, ibid. v. 486. funere et funera, III, 144. gramine et gramina cett.), hic tamen, cum Codd. omnium lectio aptam sententiam efficiat, atque etiam in Anth. Lat. I. 170, 82. legamus qui nunc certamine tanto, a coniectura abstinendum. Consentiunt nobiscum ceteri recentiores editores praeter Haupt. et Wagn., qui lectionem aut quo certamina tanta in Philol. Suppl. I. p. 382. explicat: aut quo (qua de causa) exercemus certamina tanta, quod Verbum poëta fortasse e v. 100. mente iam praeceperit; nec minus Thiel., Supflius et Haeckerm. l. l. Codd. scripturam defendant, quamquam non omnes cadem ratione, qua nos et lahn., locum explicantes. Thiel. enim (quocum facit Conington) quo pro quid opus est positum censet, Süpflius autem (ut Wakef.) simul audit tenditis, ut sensus sit: quid petitis amplius: cui apte respondeant sequentia habes, tota quod mente petisti, quae etiam Ladewigii est sententia, nostrae, a qua non multum differt, fortasse pracferenda. Ribbeck. orationem fortasse imperfectam esse suspicatur. — 99. pactus Hymenacos, ut in Anth. Lat. I, 172, 1. et VI, 84, 6. Pacisci verbum propr. est de sponsalibus. Cf. infra X, 79. 722. Plin. XV, 30, 40. Pricaeus ad Apul. Apol. p. 195. Heins. ad Ovid. Met. VII, 700. et ad Vellei. Pat. II, 65. Inde pactio nuptialis. — 100. Exercemus, per seugma positum, paci quidem convenit, non item Hymenaeis, i. e. matrimonio. Vid. ad I, 651. - quod tota mente petisti. Cf. supra I, 675 sqq. Repetuntur haec verba in Anth. Lat. I, 178, 100. — 101. traxit furorem, imbibit quasi eoque tincta est; ut infra v. 701. II, 236. et Ovid. Met. II, 236. dicitur colores, ibid. III, 482. ruborem, Ovid. Met. IV, 674. et Plin. XXXVI, 18, 30. ignem trahere et similia. Imprimis cf. locus similis Ovid. Met. IV. 674. Vidit Abantiades (Andromachen) - - trakit inscius ignem, et adnott. ad Ecl. IX, 49. Conington tamen ex verbis additis per occa concludit, trahere hic habere notionem longinquitatis et extensionis et significare i. q. tractim sentire coll. Geo. III, 258. - per ossa. Vid. ad II, 120. — 102. "Communem, ita ut nobis communis sit, h. e. communiter s. communi imperio regamus." Wund. — paribusque auspiciis, quis imperium ex Romanorum more auspiciis institutis sanciendum erat, non nisi auspiciis habitis iniri poterat; quare auspicium haud raro pro ipse

Auspiciis; liceat Phrygio servire marito
Dotalisque tuae Tyrios permittere dextrae."
Olli — sensit enim simulata mente locutam,
Quo regnum Italiae Libycas averteret oras —
Sic contra est ingressa Venus: "Quis talia demens
Abnuat, aut tecum malit contendere bello?
Si modo, quod memoras, factum fortuna sequatur.
Sed fatis incerta feror, si Iuppiter unam

110

105

imperio ponitur. De imperio igitur acque partito, i. e. de iure tutelae utriusque populi in unum coniuncti inter utramque deam aequaliter diviso sermo est. Cf. infra VII, 256. et Lersch. Ant. Verg. p. 4. De hoc autem Ablativi usu vid. ad Geo. II, 247. — 103. liceat (Didoni) Phrygio (externo et exsuli) servire marito, nubere, ex veterum de matrimonio cogitandi ratione. Servius putat, Vergilium hic, ut Geo. I, 31., respicere coemptionis morem, de quo conferri potest liber meus Hellas u. Rom I, 1. p. 276. Ceterum vix est, quod memorem, quam fastidiosa improbatio coniugii a Venere spectati his verbis insit. Iteratur autem hic versus cum extremis superioris vocibus in Anth. Lat. VI, 84, 48 sq., verba autem Phrygio scrvire marito ibid. I, 147, 32. -- 104. ,,Et licest eam permittere dotales, in dotem afferre, Tyrios, Carthaginis regnum, dextrae tuae, tibi socrui nurum." Heyn. Rectius Wund .: ,, Vide an permittere dextrae tuae sit fidei et tutelae tuae permittere, ut dotales ad maritum pertineat. Venus, socrus Didus, Carthaginiensium facta esset dea tutelaris", cui etiam Henry in Tw. years IV. p. 21. adsentitur. Ceterum respexit hunc locum ()vid. Her. VII, 149. Hos potius populos in dotem, ambage remissa, Accipe et advectas Pygmalionis opes, a Coningtone allatus. - 105. Olli. Vid. ad I, 254. - Verba interposita sensit enim -- oras Wagn. causam reddere docet, cur Venus simulate respondent. Totus autem hic versus legitur etiam in Anth. Lat. I, 170, 152. — 106. regnum Italiae, non quod iam est Italiae, sed quod ei fato debetur. Wakef. corr. Italia, coll. I, 38. nec posse Italia Teucrorum avertere regem; qua per se ingeniosa mutatione, a Peerlk, probata, non magis opus est, quam Schirachii (p. 321. proposita) advertere, quod sane ex interpretamento legitur in Codd. quibusdam minoris auctoritatis. Quod enim ab aliquo loco avertitur, necesse est ut alii loco advertatur, quare haud raro legimus avertere aliquo; de qua breviloquentia vid. Cort. ad Lucan. VI, 451. coll. Servio ad h. l. De omissa autem Praepos. ad vid. ad I, 2. Wagn, nobiscum consentiens in min. edit. locum sic explicat: ,.quo fieret, ut non Karthagini Italia imperaret, sed Italiae Karthago"; Haeckerm. autem l. l. contra eum disputans et de solo Aenea cogitans hunc sensum esse putat: ut regnum Aeneae a fato in Italia destinatum Karthaginem transferretur, ut Aeneas non Italiae, sed Africae septentrionalis rex fieret. -- 107. , est ingressa, scil. dicere, ut plene dixit Cic. ad Att. XV, 11. Cf. Aen. VI, 868. Compone usum verbi incipere Geo, I, 386." Wund. Adde Geo. II, 175. et cf. adnott. ad Aen. II, 348. Verba Sic contra est ingressa Venus iterantur in Anth. Lat. I, 147, 20. — 108. contendere bello, ut VI, 643. contendere ludo. - 109. Si modo - factum (ubi effectum fuerit) fortuna sequatur, si modo fortuna rem secundet, quod verbum ipsum (de quo vid. ad III, 36.) a sequendo deductum est, si modo res optatum eventum habeat. Ladew. minus apte locum sic distinguit: quod memoras factum, fortuna sequatur. Ceterum verba si fortuna sequatur redeunt VIII, 15. — 110. fatis incerta feror, incerta sum, quia ignoro, quid Iupiter de fatis explendis constituerit. vel, ut Wagneri verbis utar: "Quae mea est inscientia fatorum, incerta sum, si etc." Dietsch. Theol. Verg. p. 26. locum sic explicat: "Propter ea, quae de fatis audivi, dubito num Iupiter ita velit ea explere, ut Tyrii et Troiani in unam civitatem coniungantur"; nam Iovem fata regere et ordinare, iam ad Aen. I, 39. et III, 376. vidimus. Wunderl. Vergilium nova constructione incerta fatis pro incerta fatorum dixisse docet, quemadmodum Esse velit Tyriis urbem Troiaque profectis,
Miscerive probet populos aut foedera iungi.
Tu coniunx; tibi fas animum temptare precando.
Perge; sequar." Tum sic excepit regia Iuno:
"Mecum erit iste labor. Nunc qua ratione, quod instat,
Confieri possit, paucis, adverte, docebo.
Venatum Aeneas unaque miserrima Dido
In nemus ire parant, ubi primos crastinus ortus

etiam peritus, imperitus, callidus cum Casu sexto construantur (qua de re vid. Ruhnk. ad Vellei. II, 29. 3. Ruddim. II. p. 71. et Krüger Gr. Lat. §. 353, 3.). Vix tamen puto, Vergilium scripturum fuisse incerta fatis, non addito ferendi vocabulo. Ablativus ita pendet a notione coniunctorum verborum incerta feror, ut modo vidimus. Ceterum cf. infra v. 376. et Aen. X, 630. ego veri vana feror. — si. Vid. ad I, 181. — 111. Tyriis Troiaque profectis, nt I, 732. — 112. aut. Vid. supra ad v. 62. foedera iungi. Cf. similis locus XII, 190. paribus se legibus ambae Invictae gentes aeterna in foedera mittant. — 113. temptare precando, ut etiam infra v. 413., i. e. precibus adhibitis explorare animum Iovis et consilium eius, si fieri possit, regere. Cf. Anth. Lat. I, 172, 72. supplex animum tentare precando. Ovid. Met. XI, 239. quoniam precibus tentata repugnas. id. Am. II, 3, 17. aptius ut fuerit precibus tentasse cett. — 114. excepit, respondit; nam qui sequitur alterum loquendo, excipit quasi id, quod antecessit. Sic infra IX, 258. Excipit Ascanius. Ovid. Met. V, 260. Excipit Uranie. ibid. V, 523. Iuppiter excepit. VII, 681. Excipit - - alter et - - dixit cett. — 115. Mecum erit iste labor, συνέσται έχεινος ὁ πόνος έμοί, i. e. έγω συνέσομαι έχεινφ πόνφ. Heyn. minus recte interpretatur: labor tibi mecum erit, i. e. mihi tecum, ego allaborabo tecum, communis utrique erit labor. Immo Mecum hic nihil aliud est, quam apud me, i. e. mihi s. meus, cum provinciam Iovis explorandi et tentandi aperte in se unam luno suscipiat sibique soli reservet. Sic in Epit. Iliad. 93. mecum labor iste manebit. Silius VIII, 328. Mecum erit haec prorsus pietas. Ter. Phorm. V, 8, 90. una iniuria est tecum -altera est tecum, Chreme. Liv. IV, 32, 5. Proin memores, secum triumphos, secum spolia, secum victoriam esse etc. Verba Mecum erit iste labor praeterea repetuntur in Anth. Lat. I, 172, 27. et VI, 84, 54. Wagn. conferri iubet Lindem. ad Plaut. Capt. V, 1, 10., qui agit de formulis dicendi secum servare, habere, cum aliquo orare, queri et similibus, in quibus cum non sit  $\ddot{\alpha}\mu\alpha$ ,  $\sigma\dot{\nu}\nu$ , sed  $\dot{\epsilon}\nu$ ,  $\pi\alpha\rho\dot{\alpha}$  apud aliquem. Adde similes locutiones secum cogitare, reputare, perpendere, statuere cett. et cf. Hand. Tursell. II. p. 164 sq. — quod instat recte Wund. proprie dictum putat pro: quod peragendum est (τὸ προκείμενον), coll. Nep. Them. 1. de instantibus verissime iudicabat. — 116. Confieri, quod legitur e. g. Lucr. III, 413. Ter. Andr. I, 1, 140. Ad. V, 8, 23. (ubi alii cum fit) Cic. ad Fam. IV, 5. Caes. B. G. VII, 58. (ubi cf. Herzog.) Suet. Caes. 20. (ubi vid. Graev. et Oudend.) alibi, gravius est, quam simplex fieri, et idem fere, quod confici, perfici. Nititur autem haec lectio Rom., Med. a m. sec., Bern. III. a m. pr. aliorumque Codd. et Servii auctoritate, dum in plurimis libris quod fieri, quo fieri, hoc fieri, an fieri legitur. — Verba paucis, adverte, docelo repetuntur in Anth. Lat. V, 116, 2. et Wernsd. Poët. L. min. V, 516. 135. — 117. miserrima propter infelicem amorem. Cf. de hoc epitheto amantium proprio Bentl. et Ruhnk. ad Ter. Andr. III, 2, 40. et Heindorf, ad Hor. Sat. I, 9, 8. — 118. De verbis parandi et comparandi cum Infin. constructis vid. Gronov. ad Liv. XXXVIII, 12, 6. Ruhnk. ad Ter. Andr. I, 5, 19. Cort. ad Sall. Iug. 22, 1. Brem. ad Nep. Thras. 2, 2. Daehn. ad eiusd. Dat. 4, 4. Kritz. ad Sall. Cat. 46, 3. alios. Cf. Ecl. VII, 5. respondere parati et adnott. ad Geo. I, 280. — Pro primos Rom. et a m. pr. Med. minus recte primus exhibent. — ubi primus legitur etiam III, 69. VII, 542. VIII, 407. Geo. III, 130., quemadmodum XI, 573. ut primus (pro ubi, ut primum, quod habemus infra v. 259. 586. I, 306. VI, 102. 452. XI, 300. etc.). Cf. Wagn. Qu. Virg. XXVIII,

Extulerit Titan radiisque retexerit orbem.
His ego nigrantem commixta grandine nimbum,
Dum trepidant alae saltusque indagine cingunt,
Desuper infundam et tonitru caelum omne ciebo.
Diffugient comites et nocte tegentur opaca;
Speluncam Dido dux et Troianus candem

120

3, b. — 119. Titan extulit ortus paulo insolentius dictum pro extulit se ortu s. oritur. Sed vide Geo. IV, 544. et 554. (coll. cum Geo. I, 432.) et Claud. III. Cons. Hon. 157 sqq. O decus actherium - - primos cum detegis ortus. Cf. etiam locus similis Tibull. IV, 1, 157. ubi non unquam Titan super egerit ortus. Titan pro Sole, qui est filius Titanis Hyperionis, ctiam ap. Orph. Arg. 514. Hymn. 34, 3. Ovid. Met. I, 10. II, 118. Fast. I, 617. Tibull. IV, 1, 51. al. legitur. Cf. etiam Aen. VI, 725. Titania astra. — radiis retexerit orbem scil. terrarum, velum quasi, quo nox terram involvit (cf. infra v. 351.), radiis suis dimoverit, ideoque ipsam collustraverit. Cf. infra V, 65. IX. 161. Lucr. V, 390. radiisque retexens aetherius sol. Ovid. Met. VIII, 1. retegente diem - - Lucifero. Lucas. Sic etiam Geo. IV, 51. VII, 787. clara dies Pharsalia dumna retexit. Sol caelum aestica luce reclusit. Wagn. confert Ennium p. 125. Hessel. [Ann. fr. inc. 84. p. 80. Vahl.] Inde patefecit radiis rota candida caelum, cui addi possunt Epit. Iliad. 652. nitidum Titun. radiis patefecerat orbem et Ovid. Met. IX, 795. Postera luc radiis latum patefecers orbem. Prorsus alio sensu ibid. VII, 531. legitur Luna quater plenun tenuata retexuit orbem (scil. suum). — 120. Animadverte Innonen tonantem, ut supra I, 42. Minervam, ubi vid. adnott. — nigrantem, au omnia obscurantem, ut simili sensu apud Stat. Silv. II, 6, 83. legimus Nigrassi planetu genetrix sibi saeva lacertos, aut potius simpliciter i. q. nigrum, ut infra V, 97. VIII, 353. Lucr. II, 792. nigrans color. ibid. v. 732. ca, quae nigrant, nigro de semine nata. Ovid. Met. II, 535. nigrantes elec (corvi). Sil. IX, 225. corpora ab immodico nigrantia Phoebo et alibi hand raro. — commista grandine nimbum. Cf. Silius III, 490. mixtos cum grandine nimbos. — 121. Dum trepidant alue nunc cum plurimis editoribus (etiam Gronovio ad Liv. XXVII, 1, 7. Ulitio ad Nemes. Cyn. 307. Handio ad Stat. Silv. I, 2, 75. et Henrico (Tw. years IV. p. 21.) Servium secutus interpretor: Dum equites, qui instar alarum militarium Didoses et Aeneam a latere comitantur, in omnes partes diffusi negotio suo gerendo intenti sunt. Intellexi enim Silii II, 419. haud dubie hunc locum imitati verba *occultunt alac venantum corpora silvis* aliter accipienda esse, atque prius putaveram, et respexi Isidori locum Orig. X. extr. ad Geo. III, 413. allatum. (Cf. etiam Muetzellii Zeitschr. XII. p. 630. et XIX. p. 116.) De verbo autem trepidare idem significante, quod navum, sedulm esse, calere in aliqua re agenda, imprimis si de pluribus sermo est huc stque illuc discurrentibus, praeter Verg. ipsum Aen. IX, 114. et XII, 403. d. Liv. I, 7. XXIII, 19. XXVII, 28. Caes. B. G. V, 33, 1. B. Afric. S2. Sell. Cat. 31. Iug. 38. alibi. Prius cum Heynio de pinnis ad funiculos alligatis (Federlappen) cogitavi, quibus tamquam formidine aliqua terrentur ave et in retia aguntur. — saltus indagine (serie plagarum) cinquat. cinctos tenent. Saltus cum proprie sit locus silvae densis arboribus non consitus, Henry l. l. fortasse hunc locum recte sic capit: Cingunt apertionen silvae locum indagine, ne ferae ex eo in densiorem silvam effugere posist utque Didoni venatio facilior sit. Ceterum cf. Tibull. IV, 3, 7. indegiae colles claudis, Lucan. VI, 42. silvas rastasque feras indagine claudit cett. imprimis autem Senec. de clem. 1, 12. Sic feras lineis et pinna clemes contineas. — 122. Verba Desuper infundam repetuntur in Anth. Lat. VI, 84, 58., ut sequentia Diffugiunt comites ibid. I, 178, 425. -V. 124. iteratur infra v. 165. Speluncam - - candem Devenient, Vil. ad Aen. I, 365. coll. adnot. ad Aen. 1, 2. et 307. Ceterum cf. Silins IL 416., qui de eadem re agens: Hinc et speluncam furtiraque foedera amentum Callaicae fecere manus. — 125. Adero, tanquam Inno Pronuba. A Ovid. Met. VI, 429. Non pronuba Iuno, Non Hymenaeus adest illi, non

125

Devenient. Adero et, tua si mihi certa voluntas, [Conubio iungam stabili propriamque dicabo.] Hic Hymenaeus erit." Non adversata petenti Adnuit atque dolis risit Cytherea repertis.

Oceanum interea surgens Aurora reliquit.

Gratia, lecto. Ceterum vid. adnott. ad I, 734. — Verba tua si mihi certa voluntas repetuntur infra VII, 548. et in Anth. Lat. I, 172, 20. III, 81, 1. et VI, 84, 58. Cf. etiam Maximian. Eleg. III, 41. Et modo certa fides atque inconcussa voluntas. — V. 126. iam legimus I, 73., ex quo loco Peerlk. eum hic male repetitum censet, hac adnot. adiecta: ,,Connubium his verbis significatur plane legitimum, solemni ritu initum. Sed tale connubium ita in spelunca contrahi non poterat. Immo in spelunca aliquid fieret, unde connubium stabile oriretur. Hoc aliquid Iuno honeste Hymenaeum appellat. - - Dido quidem hoc vocabat postea coniugium, sed Aeneas se non in ea foedera venisse testabatur." Quae argumenta cum satis probabilia videantur, etiam nos cum Ribbeckio et Ladew. hunc versum uncis inclusimus, quamquam in omnibus Codd. legitur atque etiam in Anth. Lat. VI, 84, 45. una cum seqq. verbis Hic H. erit repetitur. — 127. Verba Hic Hymenaeus erit Wagn. in min. edit. explicat: hic (mecum) aderit Hymen, quod vituperat Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 116 sq. Venerem et Hymenaeum etiam alibi simpliciter pro nuptiis poni contendens, sed praetermittens, hoc tantum de Plurali hymenaei valere (vid. adnott. ad Aen. I, 651.), quare etiam Ladew. coll. Ovid. Met. IX, 796. Cum Venus et Iuno sociosque Hymenaeus ad ignes Conveniunt, hic aut deum ipsum, aut potius propter v. 168. carmen nuptiale intelligendum esse censet; et sane hac altera signif. Hymenaeus etiam ap. Plaut. Cas. IV, 3, 8. Ter. Ad. V, 7, 6. Ovid. Met. XII, 215. alibi legitur. (Henricum, qui in Two. years IV. p. 22. et ipse de deo cogitaverat, quod probat Conington, nunc sententiam mutasse video; in Philol. XII. p. 254. enim non nisi Manilii V, 543. verba affert Hic Hymenaeus erat, haud dubie probaturus, Hymenaeum etiam Singulari numero pro nuptiis dici. — 128. "Venus risit insidiosam Iunonis orationem, cum, eius consilia eventum non habitura esse, bene nosset. Vid. ad v. 90." Heyn. — dolis repertis Burm., Peerlk., Ladew., Conington et Haeckerm. l. l. cum Servio minus recte explicant: dolis a se compertis, deprehensis; nam (id quod bene docet Wund.) Venerem (a love futura edoctam: cf. I, 261.) Iunonis fallaciam deprehendisse, iam v. 105 sq. significatum est; recte potius Heyn. et Wund. (quibus etiam Gossr., Wagn. et Henry in Tw. years IV. p. 23. et Philol. XII. p. 254. adsentiuntur) repertos contendunt esse i. q. excogitatos, inventos a Iunone. Cf. Plaut. Capt. Epil. 5. Huiusmodi paucas poëtae reperiunt comoedias. Ter. Heaut. III, 2, 22. Aliquid reperiret, fingeret fallacias. Tac. Ann. XIV, 3. caedes quomodo occultaretur, nemo reperiebat. Nep. Them. 1. Celeriterque quae opus erat, reperiebat cett. Thiel. minus probabiliter de ipsius Veneris dolis cogitat, quibus Iovem, ut sibi morem gereret, commoverit. — De constructione ridere aliqua re pro vulg. aliquam rem Wund. conferri iubet Obss. suas ad Tibull. 1, 8, 73., ubi profertur locus Hor. Sat. II, 3, 72. malis ridentem alienis; in quo vereor, ne Viro doct. idem acciderit, quod aliis, ut mālis confunderet cum mālis, (neque satis mirari possum, etiam Wagnerum in min. edit. hunc Horatii locum comparare, quem tamen, quod nolo reticere, in recentiss. edit. iure omisit). Immo ejusmodi loci conferendi erant, quales sunt Hor. Od. IV, 1, 18. Largis muneribus riscrit aemuli, eiusd. Sat. II, 8, 83. Ridetur fictis rerum et similes, in quibus tamen non minus quam in nostro nescio an tertius potius, quam sextus, Casus agnoscendus sit, ut constructio non differat ab ea, quam infra V, 358. et saepius habemus. — 129. Homericum (Il. XIX, 1. Od. XXIII, 243. al.) Ἡως μεν κροκόπεπλος ἀπ' 'Ωκεανοίο φοάων "Ωονυτο. — reliquit pro vulg. relinquit et ob plurimorum optimorumque Codd. auctoritatem (inter quos Med. certe a m. sec.) et ob XI, 1., ubi hic versus sine lectionis varietate iteratur, cum Wagn. recepimus, qui praeterea conferri iubet X, 256. et XI, 182., vere memo-

•

It portis iubare exorto delecta iuventus; Retia rara, plagae, lato venabula ferro Massylique ruunt equites et odora canum vis.

130

rans, die orto Auroram iam reliquisse Oceanum, neque fuisse, cur ipsum surgendi et relinquendi initium hic indicaretur. — V. 129. repetitur in Ausonii Perioch. XIX. et Anth. Lat. I, 170, 100. — 130. It portis, pro exit ex portis, ut Geo. III, 507. it naribus ater sanguis. De verbo simpl eundi pro compositis posito vid. ad II, 375. — iubare cxorto, scil. solis. 'Quamquam enim iubar etiam de aliis sideribus dicitur, et de Lucifero quidem, de quo hic Serv. cogitat, apud Varr. L. L. V, 2. VI, 4. Ovid. Fast. II, 149. Claud. I, 25., de stellis crinitis ap. Plin. II, 25, 23., de ipsa Aurora ap. Ovid. Fast. IV, 944. cett., imprimis tamen de sole usurpatur. (Lucr. V, 696. Ovid. Met. I, 768. VII, 663. XV, 187. Ovid. Fast. V, 547. al.) Cf. Burin. ad Val. Fl. V, 311. et ad Lucan. V, 456. Ochsner. ad Cic. Ecl. p. 432. et de etymologia vocis Doederlein. Synon. II. p. 68. — Cum v. 131 sq. Heyn. conferri iubet Interpp. ad Grat. Cyneg. 223. — retia rara aperte non sunt ex tenui materia, ex tenui lino contexta, ut Schirach. p. 567. interpretatur, quae, profecto parum apta ad venationem, a feris facile dirumpi potuissent, sed magnis filorum intervallis insignia, quo retia venatoria, magnis animalibus capiendis destinata, differebant a piscatoriis. Coningtoni tamen rarus videtur commune retium omnium epitheton. Similiter apud Ovid. Met. XII, 437. cribrum rarum omnino pro pertuso. Retia rara etiam ap. Hor. Epod. II, 33. leguntur. — plagae proprie sunt funes illi, quibus retia tenduntur (quare Cic. Off. III, 17, 68. tendere plagas), apud poëtas autem haud raro pro ipsis retibus ponuntur (Plaut. Poen. III, 3, 35. Ovid. Met. II, 499. VII, 768. A. A. III, 428. cett.). a quibus alibi diserte distinguuntur, ut ap. Nemes. Cyneg. 300. Fuerunt igitur, qui per retia rara maiora, per plagas minora intelligerent; alii verbs retia rara per epexegesin addita censent: plagae, quae sunt retia rara Rectius autem per plugus intelliges retia crassiore filo et angustis maculis contexta, quibus validiores ferae capiebantur. Ut tamen explices hunc le cum, id certe apparet, retium et plugarum coniunctionem et omissionem Verbi finiti, quod ex sequente ruunt repetendum (vid. infra), non iustam continere causam cum Peerlk. de totius versus addevila dubitandi, imprimis cum etiam Seneca hunc locum ante oculos habuisse videatur Phaedrae 48 sqq. sie canens: alius raras Cervice gravi portare plagas, Alius tereta properct laqueos - - Robur lato dirige ferro. — lato venabula ferro. Vid. Aen. 1, 313. lato hastilia ferro. Ovid. Her. IV, 83. lato venabula cornea ferro. id. Met. VIII, 341. tela - - lato vibrantia ferro cett. De boc usu simplicis Ablativi vid. infra ad v. 517. adnott. Wund. cum h. l. conferri iubet Hor. Epist. I, 6, 58. qui mane plagas, venabula, scrvos Differtum transire forum populumque inbebat. -- 132. Massyli, non confudendi cum Massaesylis, erant populus orientalem Numidiae propriae parten incolens (Plin. V, 4, 4. Liv. XXIV, 48. extr. XXX, 11, 1., ad quos locos cf. Drak.), qui etiam Acn. IV, 483. et VI, 60. commemoratur. (Cf. liber meus geogr. II. p. 864. et Cless, in Pauly Realencycl. V. p. 731 sq.) Apui poëtas autem Massylus interdum pro Afro quocumque ponitur, ut h. l. Stat. Silv. III, 3, 94. II, 5, 8. Mart. X, 94, 1. XIII, 37. cett. — runn! per zeugma etiam ad retia, plagas, venabula refertur; quamquam rum: tantum, qui ea ferunt. — odora canum vis, ad Lucretii exemplum, qui VI, 1221. dixit fida canum vis. Utrumque imitatus est Stat. Theb. I, 625. rabidamque canum vim. Plane eadem ratione ctiam Horatio Epod. VI, 6. canes vocantur Amica vis pastorilus. Voc. vis neque magnum numerum et robur canum indicat (quod prius putabam), neque, ut Graec. sen, seli circumlocutioni inservit (vid. Column ad Ennium p. 40. et 115. atque mes ad Lucr. III, 8. et V, 1255. Wesseling. Obss. II, 11., Iacobs. Blumenlese II. p. 322.), sed ex epitheto adiecto apparet, de sagacitate cogitandum esse. quod docet Henry in Tw. years IV. p. 23. et Philol. XII. p. 254. (quem etiam Ladew. et Wagn. in min. edit. sequuntur) bene perspiciens, etiam alibi solo epitheto adiccto indicari, quo sensu vis capienda sit. Sic Luci.

Reginam thalamo cunctantem ad limina primi Poenorum expectant, ostroque insignis et auro Stat sonipes ac frena ferox spumantia mandit. Tandem progreditur magna stipante caterva Sidoniam picto chlamydem circumdata limbo. Cui pharetra ex auro, crines nodantur in aurum, Aurea purpuream subnectit fibula vestem.

135

1. 1. fida canum vis est fidelitas, ap. eund. III, 8. et 763. fortis equi vis ferocitas, ibid. v. 297. vis violenta leonum violentia etc., ideoque etiam hic odora canum vis i. q. canes magna sagacitate praediti (tüchtige Schweisshunde). — odorus pro: subtili olfactu praeditus et odorem sequens, s. sagax, alibi non videtur inveniri. Nemes. Cyneg. 235. loquitur de canibus, qui odorato (i. e. odorem ferarum vestigiis inhaerentem servante) noscunt vestigia prato. — 133. "cunctantem: morabatur studio placendi, accommodate ad illud Terentianum [Heaut. II, 2, 11.] dum moliuntur, dum comuntur, annus est." Haec Servius. Quamquam autem hic Terentii locus, in quo pro comuntur rectius legitur conantur, illam explicationem minus iuvat, tamen non erat, cur Heyn. de veritate eius dubitaret et cunctantem pro ornante, quod vocant, epitheto haberet; nam Didoni, Aeneae quam primum conveniendi cupidae, nulla alia cunctandi causa videtur convenire, quam muliebre illud placendi studium. — ad limina idem fere, quod ante limina. Cf. Hand. Turs. I. p. 89. — 134. ostro et auro, haud dubie ephippiis purpureis auro ornatis, quamquam etiam de frenis cogitari potest. Cf. VII, 277 sqq. De ostro vid. ad Aen. I, 639. — 135. sonipes pro equo etiam infra legitur XI, 600. Catull. LXII, 41. Stat. Theb. V, 3. Sil. I, 222. Val. Fl. III, 334. alibi et tamquam Adiectivum cum equus coniunctum ap. Gratium Cyn. 43. (quem locum Coningt. affert). — frena spumantia. Vid. infra XII, 372. coll. cum VI, 882. Ovid. Met. VI, 226. VIII, 34. cett. — mandit. Hamb. mordet. Sed vide infra VII, 279. et Sedul. Carm. IV, 295. equi, phaleris qui pictus et ostro Ora cruentatum manclentia concutit aurum. Sic iam Apollon. Rhod. IV, 1607. άργινόεντα δ' ένλ στομάτεσσι χαλινά άμφλς δδακτάζοντι παραβλήδην κροτέονται. Cf. Ruhnk. Ep. crit. II. p. 226. — 136. Verba Tandem progreditur hinc repetiit Auson, cent. nupt. 33. — 137. "Chlamyde est induta purpurea, cuius oras ambit limbus acu vel radio pictus et variegatus." Heyn. Cf. Nemes. Cyneg. 91. Sit chlamys aurato multum subtemine lusa. De chlamyde vid. ad III, 484. — Sidöniam, ut supra v. 75., infra v. 545. et Tibull. III, 3. 18. Alibi (velut XI, 74. Ovid. Met. III, 129. ex Pont. I, 3, 77. cett.) Siclonius; de qua metiendi varietate vid. Bach. ad Tibull. III, 3, 18. et Obbar. ad Hor. Ep. I, 10, 26. Fasc. V. p. 47. coll. cum iis, quae supra ad I, 343. et III, 35. adnotavimus. De constructione vid. ad Ecl. I, 54. Geo. IV, 337. al. adnott. -limbus hic est fascia, qua extrema vestis ora praetexebatur. Ovid. Met. V, 51. Indutus chlamydem Tyriam, quam limbus obibat Aureus. ibid. II, 734. VI, 127. Stat. Achill. I, 330. cett. — 138. Heynio Pronomen cui ingratum erat; sed vide Huschk. ad Tibull. I, 6, 40. et Dissen. ad eiusd. II, 3, 43. Loci eadem ratione per relativum coniuncti sunt infra 645. XII, 65. Hor. Ep. I, 1, 83 sq. Tibull. II, 1, 78. 2, 6, 3, 48. Prop. III, 10, (II, 18,) 15. Martial. IV, 53, 5, etc. — pharetra ex auro. Vid. Geo. III, 26. et Hand. Turs. II. p. 634. — crines nodantur in aurum, crines in nodum collecti fascia vel retiolo aureo continentur; nisi malis coll. Claud. in Ruf. I, 118., ubi comae adamante nodantur, de fibula aurea et Graecorum πρωβύλφ s. πορύμβφ cogitare; quam explicationem mihi prius probatam etiam Conington amplectitur. Ceterum cf. infra v. 148. Una cum toto versu sequente iterantur haec verba in Anth. Lat. VI, 54, 38 sq. -- ex auro -- in aurum -- aurea, ut magnificentia adspectus quam maxime augeatur. Vid. ad I, 448. (coll. cum V, 565 sqq. VII, 278 sq. etc.) Wagn, de hac orationis elegantia conferri iubet Weichert, de verss. iniur. suspp. p. 98. et, quos ille laudat, Victor. Varr. Lectt. XXXIII, 12. et Burm, ad Ovid. Met. II, 107. (ubi Aureus axis crat, temo aureus, aurea summae Curvatura rotae.) - 139. "Fibula in chlamyde subnectit

Nec non et Phrygii comites et laetus Iulus Incedunt. Ipse ante alios pulcherrimus omnis Infert se socium Aeneas atque agmina iungit. Qualis ubi hibernam Lyciam Xanthique fluenta Deserit ac Delum maternam invisit Apollo Instauratque choros, mixtique altaria circum Cretesque Dryopesque fremunt pictique Agathyrsi;

145

140

simpl. nectit in humeris vel pectore. Si tamen subnectit proprie dixit, at Aen. V, 313., de balteo s. cingulo est accipiendum, quo tunica succingitur." Heyn. Et huic cingulo affixa erat fibula. Vid. adnott. ad I, 492. VII, 815. et XI, 776. — 140. Nec non et. Ita saepe apud poëtas. Vid. Geo. I, 212. Aen. I, 707. 748. III, 352. V, 100. VI, 595. VII, 521. VIII, 461. etc. -- 141. Incedunt cum dignitate quadam et maiestate. Vid. I, 50. 496. V, 68. 553. (ubi pariter de equitibus dicitur) 764. — Ipse. Vid. ad Ecl. VIII, 96. — ante alios pulcherrimus. Cf. adnott. ad Aen. I, 342. Pulcherrimus autem est Veneris munere. Cf. I, 589 sqq. — 142. Infert se. Cf. I, 439. X, 66. 401. XI, 36. et (de equo) Geo. II, 145. agmina (sua) iungit, adiungit. Vid. ad II, 267. et cf. XI, 145. Val. Fl. I, 520. III, 505. cett. Ceterum vulgarem loci distinctionem, qua post imgi Colon, post humeris vero (v. 149.) Punctum ponitur, cum recentissimis editoribus mutavimus, ut comparatio sic procedat: Qualis ubi - - Apollo etc., haud illo segnior ibat Aeneas. — 143 sqq. Cf. Apoll. Rh. I, 307 sqq. (ab Henr. comparatus), quem hic Verg. ante oculos habuit. "Aeneas comparatur cum Apolline festo die prodeunte ad choros ducendos, ut supra I, 498., Dido cum Diana. Hieme Pataris Lyciae exacta narratur deus adire Delum, matri Latonae sacram (maternam), verno tempore festorum sollemnium die instante." Heyn. Pataris enim (τὰ Πάταρα), quae fuit urbs primaria Lyciae, haud procul s Xanthi ostio ad mare sita, Apollo celeberriinum templum cum oraculo habuit Delphico non multum cedente (vid. infra v. 346. Lyciae sortes), unde ei cognomen Pataraei (Ovid. Met. I, 516. Stat. Theb. I, 696.) vel Patarei (Hor. Od. III, 4, 64. Gr. Παταρεύς), ibique mitioris caeli causa per hiemem degere solebat, (quare hic hiberna vocatur Lycia: cf. adnott. ad Ecl. X. 20. cum iis, quae ad Aen. IV, 303. V, 162. IX, 722. et alibi adscripsimus), per aestatem in frigidiore Deli insula commorans. (Sic etiam Henry in Tw. years IV. p. 25. epitheton hibernam explicat.) Cum Delo materna, i. e. matri sacra, cf. Acn. V, 72. materna myrtus et VI, 193. maternae aves. De Xantho, qui nunc Etschen s. Essenide vocatur, cf. liber meus geogr. II. p. 104 sq. — 145. Instaurat. Vid. supra ad v. 63. Peerlk. haec adnotat: "Melius in MS. Leid. instaurant. Cretes et Dryopes et Agathymi instaurant choros et fremunt circum altaria in honore Apollinis. Ipse graditur per iuga Cynthi." Poterat sane ita scribi; sed ceterorum Codd. omnium auctoritas non vilipendenda; et vid. ad v. 142. — 146. "Instituunter chori in dei honorem. - - Ducuntur chori ab iis, qui vel sacra curant, vel frugum primitias Delum apportant. Sunt ii Cretes (vid. Hom. h. in Apoll. 391 sqq. 535 sq. Tibull. IV, 1, 8.) [quibus Wagn. addit Meuraii Cretam p. 199. Nunc imprimis conferendus est Hoeck. Kreta III. p. 143 sqq.], Dryopes (vid. Pausan. IV, 34.) et Agathyrsi pro Hyperboreis, de quibus vid. Callim. in Del. 281 sq." Heyn. — Cretesquē. Vid. de hac productione ad Ecl. IV, 51. Dryopes Arcadibus propinquitate coniuncti et Apollini Pythio dicati (cf. Mülleri Dorier I. c. 2. §. 4. p. 41 sqq.) in meridionali Doridis parte habitarunt, unde etiam partem Chaoniae Epiroticae et Thessaliae occupaverant. (Vid. Strab. VIII. p. 373. Plin. IV, 1, 1. alios.) Regio ab iis occupata antiquitus vocabatur Dryopis. (Herod. I, 56. VIII, 31, 43. Scymn. v. 595. Strab. IX. p. 434.) Cf. liber meus geogr. III. p. 902. Agathursi, populus Sarmatiae Europacae inter Scythicas gentes saepe commemoratus, cuius sedes tamen satis incertae. Cf. Herod. IV, 48. 100. 104. Mela II, I, 2. 10. Amm. Marc. XXXI, alii et liber meus geogr. III. p. 1125. Ceterum hunc adeo populum commemorans poëta nihil aliud vult significare, quan

Ipse iugis Cynthi graditur mollique fluentem Fronde premit crinem fingens atque inplicat auro, Tela sonant humeris: haud illo segnior ibat Aeneas; tantum egregio decus enitet ore. Postquam altos ventum in montis atque invia lustra, Ecce ferae saxi deiectae vertice caprae Decurrere iugis; alia de parte patentis

150

undique, vel ex remotissimis terris, homines ad sacra Apollinis Delii celebranda confluxisse. — picti, ut etiam ap. Prisc. Perieg. 302. Vid. ad Geo. II, 114., ubi picti Geloni. Cf. Mela II, 1, 10. Agathyrsi ora artusque pingunt iisclem omnes notis et sic, ut ablui nequeant, Avien. descr. orb. terr. 447., Plin. IV, 12, 26. et Salmas. ad Solin. p. 133. — fremunt, canunt saltantes. Cf. infra VII, 389. et Iacobs. Blumenlese II. p. 472. ad illa Sen. Hipp. 509. aves querulae fremunt. — 147. Ipse iam Wund. vidit adiectum esse propter interposita nomina Cretes, Dryopes, Agathyrsi. — De Cyntho, Deli monte, vid. ad I, 498. — graditur. Conington, comparans Dianam Aen. I, 498. et 501., suspicatur, Apollinem a poëta cogitari et ipsum in saltatione versantem; quod tamen Verg. vix gradiendi verbo expressisset semper firmum et aequabilem neque dignitatis expertem incessum significante (cf. I, 312. III, 664. VIII, 546. etc.). Accedit, quod sic etiam claudicaret comparatio cum Aenea venatum eunte. — fluentem crinem. Fluere de capillis non detonsis vel in nodum colligatis, sed longe dependentibus, legitur etiam ap. Prop. II, 3, 13. (al. II, 2, 23.) et alibi. Ceterum de crinito Apolline vid. ad I, 740. — 148. premit fingens, comans, ornans. Cf. Ovid. A. A. I. 306. id. Rem. 841. Phaedr. II, 2, 8. cett. Constat autem, in omnibus Apollinis statuis capillos in fronte apparere studiose fictos. Ceterum cf. adnott. ad Aen. III, 305. et 429. Conington confert infra VI, 80., ubi contra fingit premendo legimus. — inplicat auro, cingit vitta aurea, diademate. Burm. confert Ovid. Fast. V, 220. Sertaque caelestes implicatura comas. Henry (Tw. years IV. p. 26.) ex Callim. h. in Apoll. 32. probat, Apollinem imprimis amare ornamenta aurea. — 149. Tela sonant humeris, ad Homeri exemplum II. I, 46. Exlayçar d' aç' δίστολ ξπ' ώμων δωομένοιο - - αὐτοῦ χινηθέντος. Cf. etiam Aen. IX, 660. XI, 652. Ovid. Rem. 705. Phoebus adest: somere lyrae, somere pharetrae. Val. Fl. II, 511. de Hercule: pulsentque graves ut terga pharetrae, et Ovid. Met. VI, 230. audito sonitu per inane pharetrae. — segnior. Male Bothius coni. sequior; recte enim iam Heyn. duplex hic comparationis momentum esse vidit, ita ut primum utriusque incesssus alacer et concitatus, tum corporis pulchritudo comparentur. Ceterum vid. ad III, 119. — 150. tantum (quantum Apollinis) decus enitet ore. Cf. Ovid. Met. III, 422. Stat. Silv. III, 3, 113. cett. Verba egregio decus enitet ore repetuntur in Anth. Lat. I, 170, 44. et VI, 84, 36., et decus enitet ore sine epitheto ibid. I, 147. 25. — ibat - - enitet. Vid. omnino ad II, 432. III, 3. al. lahn. ad II, 275. de h. l. sic iudicat: "Poëta ibat posuit, quoniam haec non ex orationis nexu, sed ex suo tempore constituit: sed statim subiungit enitet, quod ad praecedd. infert et iungit relatum est." Aliter Ladew.: ibat, quamdiu occupatus erat in ordinando agmine, enitet, etiam in ipsa venatione. Peerlk. temere hunc totum locum (haud illo - - enitet ore) spurium censet. — 151. invia lustra. Vid. Burm. ad Val. Fl. III, 593. — 152. 153. Cf. Hom. II. IV, 106-108. - ferae caprae. Vid. Oudend. ad Apul. Met. VIII. p. 514. — deiectae, quae se deiecerant, quae desiluerant. (Vid. adnott. ad III, 405.) Wund. explicat: per venatores depulsae, comparans Aen. X, 707. de montibus altis actus aper, neque aliter Thiel. (qui provocat ad dictionem deiicere hostes, de qua conferri iubet Drak. ad Silium II, 114. et Schmid. ad Hor. Ep. II, 2, 30.), Peerlk. et Conington locum intelligunt; sed Wagn. docet, deiici a venatoribus dici feras, quae ab iis figantur et perimantur, coll. Aen. V, 542. XI, 580. Mart. I, 61, 6. Phaedr. II. 1. Verbis autem vertice deiectae decurrunt iugis non meram tautologiam inesse, vix opus est ut demonstrem. — cervi. Vid. adnott.

Transmittunt cursu campos atque agmina cervi Pulverulenta fuga glomerant montisque relinquunt. At puer Ascanius mediis in vallibus acri Gaudet equo iamque hos cursu, iam praeterit illos Spumantemque dari pecora inter inertia votis Optat aprum aut fulvum descendere monte leonem.

Interea magno misceri murmure caelum Incipit; insequitur commixta grandine nimbus; Et Tyrii comites passim et Troiana iuventus Dardaniusque nepos Veneris diversa per agros Tecta metu petiere; ruunt de montibus amnes. Speluncam Dido dux et Troianus eandem

165

160

155

ad Aen. I, 184. — 154. campos transmittunt cursu, i. e. transcurrunt, eadem ratione dictum, qua flumen, mare transmittere, omisso Pron. reflexivo se. Hausit autem Vergilius ex Lucr. II, 329. Equites medios transmittunt - - campos, quod iam Macrob. Sat. VI, 4, 9. adnotavit. Similiter Sil. VIII, 553. transmittere saltu fossas. — agmina glomerant, ita se glomerant, colligunt, ut agmina efficiant. Vid. Geo. IV, 79. et infra VI, 311. — montisque relinquent. Wagn. vere adnotat, in soluta oratione dicendum fuisse montibus relictis, coll. Aen. II, 749., ubi vid. adnott. Ladew. autem locum sic interpretatur: agminibus iam glomeratis subinde alii cervi ex saltu prorumpunt, quo ingens cervorum numerus indicetur. Peerlk. temere coni. fontesque. In voc. montis ter repetito v. 151. 155. et 159. non haerendum esse, ad Ecl. VI, 16. Aen. I, 315. et alibi iam vidimus. Ceterum Haupt. relincunt, Ribbeck. relinquont, pro more suo. — 156 sq. Hune lecum Stat. Silv. V, 2, 118. sic ornavit: Gaetulo sic pulcher equo Troisnaque quassans Tela novercules ibut venator in agros Ascanius, miseramque patri flagrabat Elisam. --- Cum v. 157. cf. Epit. Iliad. 815. Et nunc hos cursus, nunc illos praeterit ardens. -- iam - - iam i. q. modo - modo. Vid. Hor. Sat. II, 7, 20. Flor. II, 17, 8. Liv. XXX, 30, 10. Claud. IV. Consul. Hon. 200, Vell. II, 114, 2. Bentl. ad Hor. A. P. 46, et Hand. Turs. III. p. 144 sq. — 158. dari, offerri sibi a Diana: nam vota hic commemorata Dianae facta videri, iam Wund. memorat, coll. Ecl. VII, 29 sqq. Votis autem cum optat, non cum dari construendum videtur, ut X, 279., quem locum comparat Conington. — spumantem aprum, ut Aen. I, 324. Thiel. confert Lucr. V, 983. et Claud. R. Pros. II, 242. - pecore inertia, i. e. ignava, quae resistere nequeunt, cum contemptu, qui admodum bene iuvenilem fastum et exsultationem depingit. Cf. II, 364. IX, 55. et XI, 732., imprimis vero IX, 730. — 159. fulvum leonem, sollemni epitheto. Vid. Ovid. Met. I, 304. Tib. III, 6, 45. cett. Haupt. et Ribbeck. fulcom. Iteratur hic versus in Anth. Lat. I, 172, 17. - 160. misceri murmure caelum. Vid. ad I, 124. Wund. confert Val. Fl. hine olim soliti miscere polumque Infelixque fretum, quem locum non de undis ad caclum usque erectis lut similes Aen. I, 131. V, 790.] capiendum esse, doceat iterata Particula que. Vergilius haud dubic memor fuit loci Lucr. V. 1220. magnum percurrunt murmura caelum. -- 161. commixta grandine nimbus. Vid. supra v. 120. et IX, 670. — 162. passim, nullo agmine, nullo ordine servato, sed distracti. Cf. Stat. Theb. 11, 759. emi taciti passim. Brut. ad Cic. in Ep. ad Div. XI, 13, 4. Ille enim sit passim. ego ordinatim. Vid. Hand. Tursell. IV. p. 406. et cf. Aen. II, 364. III. 510. - 164. Tecta dicuntur omnia loca, quibus tegimur, arbores, cavernee cett. Cf. Lucr. V, 982. saxea tecta, quem locum Vergilio ante oculos fuisse patet. Verba Tecta metu petiere repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 426. amnes, torrentes; nam praecesserat commixta grandine nimbus. — 165. Speluncam - - devensunt. Vid. supra ad v. 106. Ceterum sunt qui poëtae Calypsus speluncam obversatam esse censeant. Henry in Tw. years IV. p. 28. memorat, hunc locum petitum esse ex Apoll. Rh.

Deveniunt. Prima et Tellus et pronuba Iuno Dant signum: fulsere ignes et conscius aether Conubiis summoque ulularunt vertice Nymphae.

IV, 1130 sqq. — 166. Prima et Tellus et pronuba Iuno cett. Prima coll. Aen. VII, 136. nunc cum Thielio, Henrico (in Two. years IV. p. 30. et Philol. XII. p. 255.), Ladew., Wagn. in edit. recentiss. (qui prius pro primum positum censuerat: de quo usu vid. ad Aen. 1, 613.) et Coningtone explico: antiquissima dearum, nam Caelum Terramque parentes omnium deorum fuisse constat (cf. Hes. Theog. 44.). Coniectura certe non opus est. Tamen Heins. coni. Primae, quod Both. recepit. Peerlk. autem aliam proposuit coniecturam, Tremuit tellus, et pronuba Iuno Dat signum; cui tamen hoc obstat, quod tremor terrae (de quo omnino hic non cogitandum), ut fulmina, sequi debebat signum datum. — "Tellus interdum cum Vesta inter deas nuptiarum auspices, ex disciplina Etrusca (vid. Serv. ad h. l.); nec mirum, al Tellurem genetrieem et altricem omnium rerum cogites. Cf. Orph. hymn. XXV." Heyn. Adde Varr. L. L. I, 2, 3. Verba et pronuba Iuno repetuntur in Ausonii cent. nupt. 83. De Iunone pronuba vid. supra ad v. 59. — Dant signum, scil. nuptiarum sollemnia celebrandi, quae sane hic plane novi sunt generis. Heyn. minus recte haec adnotat: "Mala nuptiarum omina enarrare debebat poëta, et enarrare videtur: motum terrae, aëris fragorem vento concitati, fulmina et per montium luga auditos clamores vel ululatus, quae omnia, cum tempestate et procella magna interdum coniuncta, praeclare ad deas pronubas et ad Nymphas, ut carmen nuptiale canentes, referuntur. Cf. Ovid. Epist. VII, 95. 98." Wagn. autem docet, ignes caelestes hic esse pro facibus, quae in nuptiis praeferantur, et la etum Nympharum ululatum pro hymenaeo; atque etiam Henry in Two. years IV. p. 28. et Philol. 1. 1. non cum Servio de signo infausto et terrae motu cogitandum esse recte memorat, verissime addens, Vergilium, si de malis ominibus cogitari voluisset, pro Iunone pronuba potius Tisiphonen (ut Ovid. Her. II, 117. Pronuba Tisiphone thalamis ululavit in illis) vel simile numen malignum nominaturum fuisse. — fulsere ignes et aether i. q. aether fulsit ignibus. — conscius aether Conubiis. Codd. quidam (inter quos tamen etiam Rom., fragm. Vat. atque a m. sec. Pal. et Bern. II. III.) et editt. vulgg. connubii, contra Med. aliorumque bonorum Codd. auctoritatem. (Si numerus Codd. respiciendus esset, sane aliter statuere cogeremur; Henry enim in 22 Codd. connubii, in 14 connubiis invenit.) Conscius cum Dativo rei construitur etiam ap. Cic. pr. Cluent. 20, 56. et pr. Cael. 21, 52. (facinori), Verr. IV, 56, 124. (temeritati et mendacio), Ovid. Met. VII, 194. (coeptis), Tibull. I, 7, 48. (sacris) cett. Vid. Voss. de construct. c. XII. Heins. ad h. l. et ad Ovid. Met. VI, 588. Pric. ad Appulei. Apol. p. 518. Oud. Wakef. ad Lucr. III, 1031. Bach. ad Ovid. Met. II, 438. alios. (Quare nescio, quo iure Wagn. in edit. min. haec adnotet: "Connubiis sextus casus; Ovid. Met. VI, 588. nox conscia sacris; " ubi sacris non minus est tertius Casus, quam in locis modo laud. Video tamen, virum doct. hoc recte perspexisse et in recentiss. edit. mutata sententia nobiscum consentire.) Saepe autem res inanimatas, locos potissimum, earum rerum, quae in illis flunt, conscios dici, satis notum. Cf. Drak. ad Sil. III, 399. et Bach. ad Ovid. Met. II, 438. Ceterum conubjis esse pronuntiandum, iam ad I, 73. vidimus (ad quem locum cf. addenda), de scribendi autem ratione per unum a vid. ibidem. Ladew. scribit Conubis Lachmanno suasore ad -Lucr. V, 85. p. 280. Iteratur v. 167. addito Genitivo Conubii in Anth. Lat. VI, 84, 16. 168. Ululatum Nympharum etiam Apollon. III, 1217. in simili loco [alio tamen sensu] commemorare, docet Heyn.: αί δ' ὀλόλυξαν Νύμφαι έλειονόμοι ποταμηΐδες. De la eto autem ululatu iam Ovidius Her. VII, 95. cogitavit, Didonem sic loquentem inducens: Audieram vocem. Nymphas ululasse putami. Aliter tamen, ut videtur, Statius Silv. III, 1, 75. - - Iliaco dum dives Elissa marito Donatur testesque ululant per devia Nymphae. Henry 1. l. p. 31. confert praeterea Lucan. VI, 261. lactis ululare triumphis, Ovid. Met. III, 528. festisque fremunt ubulatibus agri et Aen. XI, 662. magnoque

170

Ille dies primus leti primusque malorum Causa fuit; neque enim specie famave movetur, Nec iam furtivum Dido meditatur amorem; Coniugium vocat; hoc praetexit nomine culpam.

Extemplo Libyae magnas it Fama per urbes,

Fama, malum qua non aliud velocius ullum:

ululante tumultu Feminea exsultant - - agmina. Respexit etiam hunc locum Val. Fl. II, 537. Idaeaque mater Et chorus et summis utularunt collibus amnes. Ceterum Henry l. l. ex verbis summo vertice concludit, de Oreadibus esse cogitandum. — 169. Ille dies cett. Heyn. comparat Homericum voc. (II. V, 63.) ἀρχέχαχος, Wund. autem Thuc. II, 12. τοε τ ήμέρα τοις Έλλησι μεγάλων κακών ἄρξει. Cf. etiam Hom. II. XI, 604. πακοῦ δ' ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή imprimisque Huschk. ad Tibull. I, 7, 1. Pro primus exspectaveris primu ad causum relatum, sed commiscuit auctor duas sententias: ille dies erat primus malorum et ille dies fuit causa malorum, quod etiam Conington adnotat. — Bothius pro leti temere coni. laeti, quod post letum frigest malorum commemoratio; laeti sutem (coll. Tac. Ann. XII, 8.) pro lactitiae positum vult haberi, ut idem dies Didoni et gaudium et mortem dicatur attulisse; Peerlk. autem lubis, coll. Val. Fl. II, 239. Iustin. XVII, 1. ct similibus locis. Pal. a m. pr. et Philarg. ad Geo. II. 168. pro malorum exhibent laborum, quod Ribbeck. ex VII, 481. huc translatum putat, in Proleg. vero p. 194. non audet decernere, utrum verius sit. — 170. Ab hoc die palam se gessit Aeneae uxorem neque iam dedecoris vel infamiae metu movetur; species enim hic pro decoro positum videtur. — 171. furtivum, celatum, tectum; vox propria de hac re. Vid. locos a Thielio prolatos, Catull. VII, 8. Tib. II, 5, 53. Ovid. A. A. II, 617. Met. III, 7. IX, 557. Fast. VI, 573. Val. Fl. VIII, 406. et Markl. ad Stat. Silv. I, 2, 49. — meditatur, cogitando persequitur; non iam furtivo amori se indulgere putat. Verbum enim *meditandi* (de quo etiam vid. adnott. ad Ecl. I, 2.) satis lato sensu de cogitanda, paranda, exercenda aliqua re usurpari constat. — 172. praetexit nomine culpam pro vulgari nomen culpue, seil. excusandae, ut infra v. 500. praetexere funera sacris, pro praetexere funeri sacra. Idem, quod hic praetexere, infra v. 339. (ubi vid. adnott.) est practendere. — culpa est amor illegitimus, ut ap. Tac. Ann. III, 24., ubi sermo est de impudicitia filiae et neptis Augusti, quae postea culpa vocatur. Vid. supra v. 19. Imitatus est h. l. Ovid. Met. VII, 69. Coningiumne vocas? speciosaque nomina culpae Inponis, Medea, tuac? Thiel. praeterea comparat Hor. Sat. II, 7, 41. verbis decoris obvolvere vitium et Claud. in Eutrop. II, 606. quis pulchra vocabula pigris Practendas vitiis! Burm. autem Aristoph. Plut. 159. δνόμασι περιπέτιους την μοχθηφίαν. - 173 sqq. In hoc celeberrimo de Fama loco poëtam Homeri Eridem II. IV, 440 sqq., fortasse etiam Cererem Callimachi H. in Cer. 59. ex eadem Eride adumbratam, ante oculos habuisse, Vergilium vero aemulatos esse Ovidium Met. XII, 39 sqq., Statium Theb. III, 426 sqq. et Val. Flaccum II, 116 sqq., iam Heyn. docuit. Famam autem iam apud Homerum et Hesiodum tamquam deam prodire Ocons (II. II, 93.) et si μης (Op. et D. 760 sqq.) nominibus appellatam, in vulgus notum est. Cf. de ea Heynii Exc. III. ad h. l. Ceterum cf. Hom. Od. XXIV, 412. Occ. δ' ἄρ' ἄγγελος ωκα κατά πτόλιν φχετο πάντη. - Extemplo. Vid. Hand. Turs. II. p. 671. - 174. Fama malum etiam in Anth. Lat. I, 170, 15. legimus. Optimi et vetustissimi Codd. (Med., Rom., Gud., alii) non miss quam Servius praebent lectionem Fama malum qua cett., quam cum Heissio, Wakef., Iahnio et omnibus recentioribus editoribus praeter Supfl et Bryceum (nam etiam Wagn., qui prius lectionem quo defenderat, quis in Med. post malum, non post Fama interpungitur, in recentiss. edit. recte qua edidit) recepimus, cum poëta v. 176. feminino genere pergat Pares metu cett. et qua facilius in quo mutari potuerit, quam contra. (Ceterum quo legitur in Pal. a m. pr., fragm. Vat., Gud. a m. sec., Bern. II. III., ap. Prisc. praeexerc. p. 260. Cap., Isidorum Orig. V, 27, 26. et Tertell

Mobilitate viget viresque adquirit eundo,

Parva metu primo, mox sese attollit in auras
Ingrediturque solo et caput inter nubila condit.
Illam Terra parens ira inritata deorum
Extremam, ut perhibent, Coeo Enceladoque sororem
Progenuit pedibus celerem et pernicibus alis,

180
Monstrum horrendum, ingens, cui, quot sunt corpore plumae,
Tot vigiles oculi subter, mirabile dictu,
Tot linguae, totidem ora sonant, tot subrigit auris.

apol. 7.) Colon autem vulgo in fine versus positum, quod in altera edit. cum Iahnio omisimus, adsentiente Haeckermanno in Zeitschr. etc. XIX. p. 117., nunc cum ceteris editoribus omnibus restituimus; non enim prorsus verum est, quod Iahn. et Haeckerm. contendunt, velocitatem sine mobilitate cogitari non posse ideoque v. 175. a priore seiunctum supervacaneum esse additamentum; immo ad velocitatem, qua circumfertur, accedit etiam mobilitas, qua mutatur et crescens in immensum augetur. Semicolon autem a Wagn. post primo positum recte vituperat Haeckerm., cum his verbis per se intelligendis poëta haud dubie addidisset verbum est. — 175. Verba huius versus Maro ex Lucret. VI, 340 sq. (Denique, quod longo venit impete, sumere debet Mobilitatem, etiam atque etiam quae crescit eundo) petiit. — V. 176 sq. Verg. fere ad verbum transtulit locum Hom. II. IV, 442 sq.: ητ' ολίγη μεν πρώτα πορύσσεται, αὐτάρ ἔπειτα Οὐρανφ ἐστήριξε κάρη καὶ ἐπὶ χθονὶ βαίνει. Cf. etiam Callim. H. in Cer. 59. ... Primo [quod hic Adverbium esse patet, non Adiectivum cum metu coniungendum: cf. V, 654. IX, 576. et adnott. ad I, 613.] parva metu, metuens scil., inquit Serv., redargui, cohibet se [timide serpit et caute contrahit quasi corporis speciem: Gossr.], quod initio cantius loquatur; mox sumpta licentia, altius exsurgit [i. e. timore sensim deposito in dies fit audacior]. - - - Respiciunt haec incrementa rumoris ex ipso progressu." Heyn. Haec omnia tam plana, ut mirum sit, Viros doctos in b. l. haesisse. Schrader. tamen coni. parva modo primo, Goesius parva ortu primo, Peerlk. parva venit primo. — sese attollit in auras. Vid. ad Ecl. I, 56. -- V. 177. iteratur X, 767. - 178-180. ,Genealogia antiqua, Hesiodeae similis. Coeum [qui e Titanum numero est] Terra ex Caelo [vid. Hesiod. Theog. 133 sq. Apollod. I, 2, 2. et Hermann. de mythol. p. VII.] vel ex Tartaro peperit (cf. Apoll. Rh. II, 39. et Hygin. praef. ibique Munker.). Sic et Gigantes ex Caelo nati (Apollod. I, 6, 1.), in quibus Enceladus, de quo supra III, 578. Propter corporis magnitudinem Gigantum familiae Famam adnumerare potuit." Heyn. Alii hanc genealogiam ignorant, et Sophocles Oed. T. 162. eam adeo Spei filiam esse fingit. — ira inritata deorum, irata diis, qui Titanas in Tartarum coniecerant. Vid. Heyn. ad Apollod. I, 6, 1. Ovid. Met. I, 151 sqq. Fast. V, 35-44. et Claud. Gigantom. I, 2 sqq. Quod attinet ad Genitivum causam irae exprimentem, cf. Aen. II, 413. (III, 181.) et IX, 736. Cornutus tamen videtur dubitasse, utrum locus sic distinguendus esset: ira inritata, deorum Extremam. (Cf. Ribbeck. Proleg. p. 126.) — "extremam. Utrum pessimam? an eruditius sensit, ut legimus ap. Medicos, degenerare extremos partus?" Haec Schol. Maii a Wagn. laudatus, cum quo consentit Servius. — pernicibus alis, ideoque ipsam pernicem alarum ope. - 181. Cf. III, 659., ubi prius huius versus hemichium iam legimus, quod etiam repetitur in Anth. Lat. III, 81, 28. — 182. "Ornate pro: tot ora ei sunt et aures; tota est oculata, aurita et vocalis." Heyn. — vigiles oculi. Sic rigil haud raro alii Substantivo Adiectivi loco adiicitur. Cf. infra v. 200. Hor. Od. III, 8, 14. III, 16, 2. Ovid. Met. II, 112. 538. III, 396. XI, 597. XII, 148. Iuven. XIII, 229. al. et Neue Formenl. II. p. 11. - 183. subrigit aures pro eo, quod usitatius est, arrigit aures. Sic Plin. XI, 37, 50. et Sen. Herc. fur. 790. subrectae aures. — caeli medio terraeque, i. e. inter caelum et terram. Vid. infra v. 256. Henry in schedis mecum communicatis confert similes locos Val. Fl. II. 119. et Ovid. Met. XII. 39 sqq. Sic

Nocte volat caeli medio terracque per umbram Stridens nec dulci declinat lumina somno; Luce sedet custos aut summi culmine tecti, Turribus aut altis, et magnas territat urbes, Tam ficti pravique tenax, quam nuntia veri. Haec tum multiplici populos sermone replebat Gaudens et pariter facta atque infecta canebat: Venisse Aenean Troiano sanguine cretum,

185

190

haud raro medius cum Genitivo apud poëtas pro inter (cf. Ovid. Met. V, 409. 644., ubi prorsus, ut hic: Et medium caeli terraeque per aëra vecta est, et VI, 409., ubi vid. Bach.); interdum ctiam apud pedestris orationis scriptores, v. c. Caes. B. G. I, 34. in. locum medium utrinsque. — 184. Vulgo sic interpungitur: - - terracque, per umbram Stridens. Nos nunc simplicissima distinctione contenti Comma (quod Wagn. aliique rectius post umbram ponunt) prorsus omisimus, verba autem volat per umbram, non per umbram strictens conjungi volumus. De strictendi verbo vid. ad Geo. 1V, 262. — declinat lumina somno, palpebras ad somnum capiendum demittit, oculos claudit. Temere conferunt Catull. LXIV, 91. ex illo flagrantia declinarit Lumina, ubi declinare est deflectere. Aptius Thiel. comparat Prop. II, 1, 11. Sed cum poscentes somnum declinat ocellos, (cui addere poterat Anth. Lat. V, 141, 14. Non prius in dulcem declinat lumina somnum); de verbo autem declinandi cum Accus. Obiecti constructo adnot. meam ad Lucr. 11, 250. conferri iubet. Vid. etiam Burm. ad Ovid. Met. VI, 415. et Barth. ad Stat. Theb. VIII, 653. - 186. ,.custos, speculatrix, ne quid cam practereat, non quae custodiat aut servet." Hacc Scrvius. -- Tectis civium domus, turribus procerum palatia indicari docent Ladew. et Wagn. — 187. territat urbes. Thiel. comparat Val. Fl. II. 122. Mox omnes agit (Fama) et motis quatit oppida linguis, et Silium IV, 1. Fama per Ausoniae turbatas spargitur urbes. Territare legitur etiam ap. Plaut. Epid. IV. 1, 4. Bacch. IV, 5, 41. Caes. B. G. V, 6. VII, 63. alibi. 188. ficti pravique tenax, ut contra ap. Pers. V, 58. Parca tenax veri. Satis notum illud tenax propositi (Hor. Od. III, 3, 1. Ovid. Met. X, 105. Quinct. XI, 1. extr.) et similia. — nuntia veri. Cf. Ovid. Met. XV, 3. pracnuntia veri Fama. — populos sermone replebat. Cf. XI, 296. Ovid. Met. IX, 134. acta magna Herculis implement terras. ibid. v. 665. fama novi - - urbes implesset monstri et similes locos. — 190. Replebat et canebat gaudens, i. e. gaudebat replere et canere. Quod attinet ad hunc absolutum Participii gaudens (yeyn&via) usum, Wund. confert Val. Fl. 1, 600. (inventus) ingenti gaudens domat acquora velo, ubi cavendum sit, ne iungamus gaudeus velo. -- facta atque infecta. Alibi si vocabula contraria sic coniunguntur, ut promiscue locum habere dicantur. Copula solet omitti, velut Stat. Theb. III, 430. facta infecta loqui. Sie digna indigna (ut ap. Val. Fl. II, 117., qui fortasse buius loci memor scripsit digna atque indigna canentem), maxima minima, prima postrema, adversa secunda, magna parva, nobiles ignobiles, dies noctes, nolens rolens et similia. Cf. Aen. J, 543. IX, 595. XII, 811. Interpp. ad Liv. XXIV, 16, 9. Beier. ad Cic. Off. I, 17, 56. Kritz. ad Sall. Cat. 11, 2. Obbar. ad Hor. Ep. I. 7, 72. Vol. I. p. 389. Orelli Exc. II. ad Hor. Epod. V. Tom. I. p. 665. Wagn. Qu. Virg. p. 569. Wesenberg. Emend. Cic. Tusc. P. III. p. 19. Ceterum respicit poëta homines, qui et ipsi gandent, si quid acceperunt, quod aliis narrare possint, facileque inducuntur, ut reparrando nova quaedam et infecta addant. — 191. Troiano sanguine cretum. Vulgaris lectio erat a sanguine, quam prius cum Heynio et Wagn, servavi, quamquam non cum Wagn, arbitratus sum, Vergilium Praepositione significare voluisse longe disjunctam ab Afro genere originem, sed potius cum Gossr. statui discrimen inter cretum ab aliquo, i. e. oriundum, et cretum aliquo, i. c. ortum, natum. Sed cum in ceteris locis, ubi cretus legitur (II, 74., ubi vid. adnott., III, 608. VIII, 135. IX. 672.),

Cui se pulchra viro dignetur iungere Dido; Nunc hiemem inter se luxu, quam longa, fovere Regnorum inmemores turpique cupidine captos. Haec passim dea foeda virum diffundit in ora. Protinus ad regem cursus detorquet Iarban Incenditque animum dictis atque aggerat iras.

195

Hic Hammone satus rapta Garamantide Nympha Templa Iovi centum latis inmania regnis, Centum aras posuit vigilemque sacraverat ignem,

200

Praepositio non addatur, quam etiam hic plures Codd., inter quos Med., Pal. et Bern. II. atque certe a m. pr. etiam Gud. et Bern. III. omittunt, nunc cum omnibus recentioribus editoribus praeter Bryceum, etiam Wagnero ipso in min. edit., Praepositionem delevi. -- 192. Cf. Ovid. Met. VIII, 325. O felix, si quem dignabitur, inquit, Ista virum! et Ecl. IV, 63. Vir autem pro marito, ut saepius. Cf. Hor. Sat. I, 2, 127. Ovid. ex Pont. IV, 13, 3. Petron. 111. Ruhnk. ad Ter. Hec. IV, 1, 9. Cort. et Kritz. ad Sall. Cat. 24, 4. — 193. hiemem - - quam longa, scil. est (ut plenius infra VIII, 86. nocte, quam longa est), Graecorum ratione dicendi pro: totam hiemem. Sic Ovid. Am. I, 2, 3. Et vacuus somno noctem, quam longa, peregi. — hiemem luxu fovere nove dictum pro: se luxu fovere per hiemem, i. e. hiemem delicato et luxurioso modo transigere. Wund. haec adnotat: "Constructio est eadem in verbis transigere hiemem luxu, et similis verbi fovere significatio in locutione fovere humum Geo. III, 420., ubi vid. not.; nisi quod ibi ad locum, hic ad tempus est translatum." Cf. autem, quae de temporum ratione supra ad v. 52. adnotavimus. Ceterum, Peerlkampio teste, Wyttenb. putabat, Vergilium hic cogitasse rem recentis memoriae, Antonii et Cleopatrae similiter luxuriantium consuetudinem, de qua cf. Plutarch. M. Anton. 29. 56. al. et Dio Cass. V, 6. — 194. Regnorum, Carthaginis illa, hic Italiae. Cf. v. 267. -- turpi cupidine captos, ut ap. Iuven. X, 351. caeca cupidine capti cett. — 195. diffundit in ora, spargit per ora, longe lateque divulgat. Similiter Hor. Ep. I, 3, 8 sq. Bella quis et paces longum diffundit in aevum? Quid Titus Romana brevi venturus in ora? ubi vid. Schmid. et Obbar. — 196. cursum detorquet. Imitatus est h. l. Apul. Met. VIII. p. 168. Bip. Fama dilabitur et cursus primos ad domum Tlepolemi detorquet. — Iarhan. Sic Heins. ex Medic. aliisque bonis libris (Pal. et Gud. Hiarban); vulgo larbam et Hiarbam (de qua scribendi ratione vid. Drakenb. ad Liv. Epit. l. LXXXIX. p. 245. ed. Würtemb. Arntzen. ad Aur. Vict. Vir. ill. 77. in. Duebner. ad Iustin. XVIII, 6, 1. Schneider. Gr. Lat. I, 1. p. 193. Ribbeck. Proleg. p. 421. alii; duplex enim erat nominis forma, larbas (ap. Verg., Iustin. et Silium II. II.) et Iarba (ap. Ovid. Fast. III, 552.). Vid. Unger, de Valgio Rufo p. 419 sq. Erat autem Iarbas rex Maxitanorum in Numidia, qui Didoni, ut in regno suo coloniam conderet, concesserat, eamque frustra in matrimonium petierat. Vid. supra v. 36. Cf. imprimis Iustini l. l. et praeter ceteros locos iam comm. etiam Ovid. Her. VII, 125. Silius VIII, 54. et Auson. Epigr. 118. -- 197. aggerat iras, i. e. auget, redit infra XI, 342. Cf. Stat. Theb. II, 198. promissum dictis aggerare etc. — 198. Hammone satus. Vid. ad Geo. I, 278. Scripturam Hammon iuvant Serv. Dresd., Eutyches ap. Cassiod. p. 2312. P., Medic., Rom. ct alii haud dubie libri, quos editores vel conferre vel commemorare neglexerunt. Vid. Schneider. 1. 1. Cort. et Oudend. ad Lucan. III, 392. Drak. ad Liv. XXI, 1, 1. idemque ad Sil. I, 39. mea ad Lucr. VI, 849. Ribbeck. Proleg. p. 421. Corssen. de pron. I. p. 108. ed. 2. alii. — rapta (ad stuprum, vid. ad I, 28.) Garamantide Nympha, i. e. Libyca, ut ap. Silium XIV, 499. pinus Garamantis pro navi Africana, ap. eund. XV, 676. gemma Garamantis pro carbunculo cett. De Garamantibus ipsis vid. ad Ecl. VIII, 44. -- 199. Iovis Hammonis patris religionem in Numidiam advexerat. — latis regnis. Cf. Senec. Troad. 879. et supra I, 25. — 200. Centum aras, ut supra I, 416. Vid. ad Geo. III, 18. — "posuit Excubias divom aeternas, pecudumque cruore Pingue solum et variis florentia limina sertis. Isque amens animi et rumore accensus amaro Dicitur ante aras media inter numina divom Multa Iovem manibus supplex orasse supinis: "Iuppiter omnipotens, cui nunc Maurusia pictis Gens epulata toris Lenaeum libat honorem,

205

dogloτως usurpatum est, sacraverat relatum ad v. 203. Isque dicitur - - orasse. Cumque utrumque liceret, variatus temporum usus. Similiter supra v. 149. cett." Wund. Sed vide adnott. ad illum locum. Neque hic puto Wunderlichium, cui Conington adsentitur, verum vidiase. Ego potius locum sic intelligo: Vigilem ignem Iarbas sacraverat eo tempore, quo primum omnem hunc Hammonis cultum in Numidiam induxerat et priusquam omnia illa centum templa deinceps exstruxit, in quibus iam solum semper pingue erat cruore pecudum cett. Bryce et Ladew, videntur mecum consentire; Wagn. autem hace adnotat: "Ex consuetudine diceres posuerat -sacraverat; sed posuit scripsit poeta, usus principali Tempore, quod verbis templa centum posuit res primaria continetur, ad quam inprimis attendere vult legentem. - , rigilem ignem de igni perenni, ad quem alendum sacerdoti pervigilandum et excubandum est. Ignis hic aeternus ex Iovis Ammonis religione petitus putandus. Nota illa ex miraculo ap. Plutarch. de orac. defect. p. 410. B. Ceterum Callimachum ante oculos habuisse viden potest in Apoll. v. 80 sqq." Heyn. Thiel. laudat Langium in Verm. Schriften p. 191. Simili ratione Hor. Od. III, 8, 14. vigiles lucernas dixit. – 201. Verba Excubias divom aeternas, igni vigili per appositionen addita, consilium indicant Iarbae: ut essent excubiae d. aeternae. Vid. ad 1, 358. — 202. pingue solum et limina non esse Accusativos a sacreverat pendentes, quod Heyn. statuit, sed Nominativos, verbo substantivo omisso, vere docet Wagn. Vid. adnott. ad Aen. I, 639. Ceterum pingue cruore solum ad magnum victimarum caesarum numerum, limina autem sertis florentia ad festos dies crebro celebratos spectare, quibus templa coronis ornari solebant (vid. I, 417.), in promptu est. Cf. autem cum h. l. Silius X, 462. per lubrica pingui Stante cruore soli. — 208. amess animi. Vid. ad Geo. IV, 491. (coll. Aen. I, 178. II, 61. cett.) Wagn. bot dictum memorat secundum illud mens animi apud Lucr. (III, 615. VI, 119.) et alios (velut ap. Catull. LXV, 4., ad quem socum cf. lacobs Blumentes II. p. 46.) -- rumore accensus amaro. Respexit haec verba Val. Fl. II. 385. monitis accensus amaris. — 204. Dicitur. Non opus est, ut quemmus, cur hic non ipse rem narret Vergilius, sed alias inducat eam referentes. Solum enim orationis variandae studium eum videtur movisse, que etiam Coningtonis est sententia. — media inter numina dinon. ante deorum simulacra; quamquam, vel nulla simulacrorum ratione habita, omnia, quae in templo aliquo fiunt, inter numina deorum fieri recte dixeis. cum dii, quamvis oculis non conspicerentur, tamen in templis praesentes esse et numen suum manifestare crederentur. Cf. Jahn. ad Aen. I, 8., qui laudat Abr. Vossium in adnott. ad Aen. l. II. p. 2. comparantem nostrus unter den Augen, im Auschaun der Götter. Vid. ad I, 447. et II, 178. et quae Dietsch. Theol. Verg. p. 7. disputavit. Pro numina, Servio teste, clim lectum est munera (i. c. mediis in sacris, ut Geo. III, 486. in honore dela medio), quod Heynio valde arridet et a Wakef. receptum video, Wagner tamen iure Grammaticorum inventum videtur. — 205. manibus supinis. Vid. ad III, 176. — 206 sqq., Tales preces saepius commemorantur: primum II. VII, 446 sqq. et al.; sed, quod tam impiam vecordiam larber tribuit, hoc calidissimis et ferocissimis Afrorum ingeniis accommodatum esse videtur. Vide modo Herod. IV, 173. et 184." Heyn. — munc; mea opera factum est, ut nunc hic divino honore colaris, quod antea me fiebat. Cf. v. 198 sqq. — Maurusia gens, i. c. Mauri s. Mauretani, nomen pluribus populis eius regionis commune, ad quos etiam Maxitasi illi Instini (fortasse iidem, qui Mazyes s. Maxyes) referendi videntur. Infa v. 320. iidem Nomades vocantur a vitae genere, unde omnis illa ora N-

Aspicis haec? an te, genitor, cum fulmina torques, Nequiquam horremus, caecique in nubibus ignes Terrificant animos et inania murmura miscent? Femina, quae nostris errans in finibus urbem Exiguam pretio posuit, cui litus arandum

210

midia dicta. Forma Adiectivi Maurusius legitur etiam ap. Sil. X, 402. XI, 414. Lucan. IX, 426. Claud. VI. Cons. Hon. 104. alibi; populus Maurusiorum commemoratur Livio XXIV, 49, 5. et Plinio V, 1, 1. — 207. "Libationem, quae in epulis cibo sumpto facta (vid. I, 728.), omnino pro cultu sacro ac religioso dixit, ut poëta. — toris pictis, vid. supra I, 708., ubi tamen melius locum suum tueri videntur, quam inter Mauros." Heyn. — epulata, quia post epulas libationes fiebant. — Lenaeum libat honorem, vini honorem, vinum in Iovis honorem effusum. Cf. I, 736. Laticum libavit honorem. De voce honoris pro sacrificio posita vid. ad Geo. III, 486., ubi adde Drak. ad Sil. VII, 184. et Schmid. ad Hor. Ep. II, 1, 15.; de Lonaco autem ad Geo. II, 4. — 208 sqq. Cf. loci similes Lucan. VII, 448. Spectabit (Iupiter) ab alto Aethere Thessalicas, teneat cum fulmina, clades? Stat. Theb. X, 889., ubi Bacchus ad Iovem: Nunc ubi saeva manus meaque heu cunabula flammae? Fulmen, io, ubi fulmen? - Aspicis hase? Comparant Hom. II. VII, 448. et Gossr. conferri iubet non minus impiam Timonis precationem ap. Lucian. Tim. 1. Sensus est: Non videris haec adspicere; nam si adspicis, neque tamen me ulcisceris, tum nequidquam horremus cett. Recte enim lahn., Wagn., Thiel. et omnes recentiores editores in seqq. an te cett. scribunt pro vulg. An te; cum apertum sit, hanc alteram quaestionem referri ad antecedentem, ut an respondest nostro oder. — genitor. Henry (Tw. years IV. p. 33.) docet, Iovem ut verum et naturalem Iarbae patrem ab eo non patrem (quo nomine a quovis homine invocari possit, ut ab Anchise Aen. II, 691.), sed proprie genitorem appellari. — fulmina torques, ut alibi hastam, tela torquere (vid. ad Ecl. X, 59.). Infra IX, 670. legimus adeo Iuppiter aquosam hiemem torquet. — 209. caeci ignes non sunt occulti, latentes, sed aut vani, inanes, ut Heyn. interpretatur, (vel, ut Gossr. explicat, comparans nostrum blind schiessen, "qui non urunt"), nam arcte haec cohaerent cum verbis nequiquam horremus et inania murmura; aut potius ,,quae non feriunt eos maxime, quos ferire debent" (Wagn.) vel ,,quae casu modo sontes, modo insontes percutiunt" (Ladew.), ideoque caeco quasi impetu, non certo consilio missi; quam explicationem iuvant loci Liv. XL, 10. in. (ne sint caecae, pater, exsecrationes tuae) et Verg. ipsius Aen. VI, 30. (ubi vid. adnott.) Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 117. praeterea conferri inbet Ovid. Fast. II, 822. Tac. Hist. 1, 82. et Cic. ad Div. VI, 7, 4. — 210. Terrificare ex Lucr. I, 134. et IV, 38. petitum. Cf. etiam Stat. Theb. VII, 677. Similiter infra v. 465. horrificare. inania (quae causa modo prolata non terrent, quos debent, improbos) murmura (i. e. tonitrua) non esse Nominativum, sed Accusativum unumque modo totius esse sententiae Subiectum, caecos ignes, quisque videt. Recte enim Wunderl. compositionem murmura miscent animum intolerandam censet. Immo (Wagn. auctore in min. edit.) ,,ut mare, cum turbatur, misceri dicitur, sic murmura tonitruum, quia percusso turbatoque aëre fiunt." Peerlk. tamen, cui etiam ignes murmura miscentes displicent, cum humile sit, si fulmina ignibus immisceant inane murmur, coni. murmura misces, provocans etiam ad Paullini Carm. X. Qui trifido igne micat, nec inania murmura miscet. Ceterum fere descripsit hunc locum Silius XII, 628. caecum e nuhibus ignem, Murmuraque à ventis misceri vana docebat. Praeterea cf. supra v. 160. — Verba inania murmura miscent repetuntur in Anth. Lat. III, 81, 77. et ap. Paullin. Carm. X, 121. — 211 sqq. Vid. supra I, 365 sqq. V. 211. in Anth. Lat. I, 178, 52. sic mutatus iteratur: Femina, quae nostris erras in finibus. — 212. pretio, scil. emptionis pretio soluto. Nam Poeni mercati erant solum (I, 367.) — posuit. Vid. infra v. 344. VI, 19. III, 404. Hor. Od. II, 6, 5. — litus pro ora, plaga litorali, quae ut arenosa et infecunda minus apta est agriculturae; Cuique loci leges dedimus, conubia nostra Reppulit ac dominum Aenean in regna recepit. Et nunc ille Paris cum semiviro comitatu, Maeonia mentum mitra crincmque madentem

215

quare haec contemptim dici patet. Ladew. confert similem locum Aen. III, 272. Ceterum cf. infra VII, 797. Qui saltus, Tiberine, tuos sacrumque Numici Litus arant. — 213. loci leges Heyn. explicat per ius, imperium loci, locum possidendum. Rectius Wund.: "Leges dare alicui est potestatem alicui dare legum, loci, i. e. quibus locus regatur, constituendarum. Diverso prorsus sensu usurpatur alibi leges alicui dare et lex loci." Haeckerm. 1. 1. paulo artificiosius explicat: "der wir bedingungsweise einen Platz gegeben haben", de lege loci, i. e. conditione, provocans ad Ovid. Halieut. 32. et Amor. III, 2, 20. — 214. Reppulit. Haud raro Part. re per se brevis in Verbis compositis (imprimis in Perff. retulit, repert, repulit etc., praeterea vero etiam in aliis formis, itemque in Substantivis quibusdam, ut religio, reliquiae etc.) a poëtis Augustei aevi producitur, si cam sequentur duac sylfabac breves, cum alias hacc verba prorsus excluderentur a versu heroico et elegiaco. Priores vero et posteriores poëtae vel ante longam syllabam hanc productionem admiserunt, quae etiam effecit, ut literae consonantes geminarentur, quod antiquioribus temporibus nusquam factum esse constat; quare recentissimi editores optimorum Codd. vestigia secuti hanc scribendi rationem restituerunt. Cf. de hac re lala. ad Ovid. Trist. IV, 1, 82. et Hor. Sat. II, 3, 91. Bach. ad Tibull. I, 3, 12. Thiel. ad Aen. V, 598. alii, imprimisque Schneider. Gramm. Lat. L. p. 505 sqq, quod autem ad scribendi rationem attinet, idem Schneider. I. p. 584 sq. Wagn. Orth. Verg. p. 462 sq. Lachmann. ad Lucr. V, 114. p. 281. Corssen. de pron. I. p. 226 sq. ed. 2. Brandt. Quaest. Hor. p. 114. alii. Cf. tamen etiam adnott. ad Aen. I, 30. (Ceterum haec iam ad Geo. II. 22. et IV, 233., ubi in contextu Verg. per errorem repulit exaratum est, adnotare debebam.) Verba conubia nostra Reppulit repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 8 sq. — dominum, ut dominus, Jeanórys, i. e. hoc loco particeps regni, esset. Bene tamen Servius: "Vehemens accusatio: me maritum respuit, et Aeneam non virum, sed dominum recepit." Cf. etian supra v. 103. Phrygio servire marito. - - in regna (in societatem regni) recepit. Cf. Sall. Iug. 10. Te in meum regnum accepi. Quod ad rem attinet, cf. supra v. 102. et infra v. 374. -- 215. Et nunc ille Paris cett De hoc usu Copulae in clausulis affectu plenis cum interrogatione prolatis vid. Burm. ad Prop. II, 15, 1. Matth. ad Cic. pr. leg. Man. 14, 42. Hand. Turs. II. p. 433. alii. De simili usu diximus ad Geo. II, 433. — "ille Paris; doctius fortasse, quam pro Iarbae Mauri persona: mollis ille Treianus, qualis Paris ap. Homer. Il. III, 391 sq.: aut quatenus Aeneas, ut alter Paris, alii quasi pactam coniugem cripuit. Sic etiam Serv." Heya Huic alteri explicationi (quae tamen priorem non excludit) favent ctim verba v. 217. rapto potitur; raptum enim s. praeda hic est Dido Iarbee quasi erepta, abducta. — cum semiviro comitatu cett. ex poëtarun Romanorum de effeminatis suorum temporum Phrygibus loquendi ratione. Vid. infra (VII, 579.) IX, 614 sqq. et XII, 99 sq. ibique adnott. Sic de Bacchi comitibus Lactant. I, 10. Delatus Cretam cum semiviro comitate et Firmicus Maternus de err. prof. rel. 15. p. 9. Burs. Liber - - em semiviro comitatu fugiens. -- 216. Maconia mitra, i. e. Phrygia; quia Maconia s. Lydia erat Phrygiae vicina. Cf. adnott. ad Ecl. IV, 25. Sic etiam infra IX, 546. Maconius rex. Ipsa mitra (vulgare tegumentum capitis apud plures Asiae gentes) etiam infra IX, 616. commemorata, ent pileus incurvus binis vel ternis fimbriis et fasciis pendulis praeditus, quibus subter mentum colligatis malae ac tempora tegebantur. Cf. Winckeln. Gesch. d. Kunst p. 308. et Monum. ant. ined. p. 155. Boettigeri Idea : Kunst-Mythol. T. I. p. 47. et Archaeologic d. Malerei p. 265. liber mens Hellas u. Rom I, 1. p. 325. (ubi tolle mendum typogr. calanticae pro colauticae) Heinrich. ad Iuven. III, 66. alii. — De constructione mentum mitra subnexus vid. supra ad v. 137. Subnexus autem cum Peerlk.

Subnexus, rapto potitur: nos munera templis
Quippe tuis ferimus famamque fovemus inanem."
Talibus orantem dictis arasque tenentem
Audiit omnipotens oculosque ad moenia torsit
Regia et oblitos famae melioris amantis.
Tum sic Mercurium adloquitur ac talia mandat:
"Vade age, nate, voca Zephyros et labere pinnis

220

Hauptio, Ladew., Ribbeckio, Henrico in Tw. years IV. p. 35. et in Philol. XII. p. 111. et Coningt. ex Cod. Leid. (quocum conspirat Bas. D. ab Henrico collatus) nunc recepimus pro vulg. subnixus a ceteris Codd. omnibus, Nonio p. 405, 25. et Servio ad h. l. et ad Aen. XI, 493. exhibito, quod Gronov. in Diatr. Stat. c. 54. p. 543 sq., Heyn., Iahn., Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 402 sq. et Haeckerm. l. l. defendunt atque etiam Kappes III. p. 18. agnoscit, cum, quodcumque subligatam omninoque suppositam habeat sibi aliquam rem, id subnixum ea re videri possit, coll. Silio II, 397. galeamque coruscis subnixam cristis, Plaut. Pers. II, 5. 6. subnixis alis me inferam, atque etiam supra I, 506. et III, 402. Quod tamen recte negans Peerlk. Adi. subnixus hic absonum iudicat, cum non ipsa mitra subligata sit mento, sed tantum per funiculos constricta sub mentum alligatos, quod probare poterat loco Aen. IX, 616., ubi redimicula mitrae diserte commemorantur. Ribbeck. conferri iubet Stat. Silv. V, 3, 115. comam subnexus (ibique Markland.) et Gevartium Elect. I, 7. (Vid. etiam eius Proleg. p. 212.) Innexus simili ratione usurpatum legimus Aen. VI, 281. et VII, 669. -- crinem madentem unguentis; qui mos crinem ungendi apud Romanos viro indignus habebatur, quare apud Ovid. Met. III, 555. Pentheus Baccho exprobrat, quod ei sit crinis myrrha madidus. — 217. rapto potitur. Vid. supra. Serv. minus apte interpretatur: stupro fruitur. Potttur autem correpta penultima, ut ap. Manil. IV, 882. potimur, ap. Ovid. Met. XIII, 130. poteremur, ap. Catull. LXIII, (LXIV.) 402. poteretur, unde apparet, poëtas hoc Verbum etiam ad tertiae Coniugationis normam flectere. - 218. nos munera templis cett. "Sensus: Nec mirum, Aeneam mihi esse praelatum; hanc enim repulsam pietas mea est merita. Ironia acerba vocabulo quippe inest, quod tum postponitur. Cic. pro Mil. c. 12. Cf. supra 1, 39. [ibique adnott]." Wund. Conington tamen hunc causalem nexum negat neque ironice positam censet Part. quippe, sed affirmative (,, for sooth"). Cum verbis munera templis ferimus cf. Ovid. Met. VIII, 444. Dona deum templis - - ferebat et ibid. IX, 791. date munera templis. — "famam fovemus inanem, opinionem de potentia dei. Haec multo magis invidiosa in religione nova, nuper demum inducta. Vid. v. 198 sq. Fundus in nobilissimo loco Hecubae Eurip. v. 492 sqq." Heyn. Wagn. famam ad originem Iarbae vult referri, coll. v. 198. Ceterum famam fovere, ut ap. Mart. IX, 49, 4. spem, Liv. III, 66. in. voluntatem patrum, Tibull. II, 7, 2. vitam fovere et similia. Fama inanis etiam ap. Tac. Hist. IV, 11. et alibi legitur, ut inania famae ap. eundem Ann. II, 76. — 219. aras tenentem, ex more precantium. Vid. infra VI, 124. XII, 201. Ovid. Met. IX, 772. id. Am. 1, 4, 27. Macrob. Sat. III, 2, 7. cett. Schmid. ad Hor. Ep. II, 1, 16. et Heindorf. ad Plat. Protag. p. 531. Peerlk. hunc totum versum, qui abest a Cod. Menag., spurium et a Grammatico aliquo ex Aen. VI, 124. additum censet. — 221. oblitos famae melioris. Vid. supra v. 170. In Anth. Lat. I, 178, 17. hic versus sic mutatur: et oblitus famae melioris amantis. — 222 sqq., Ex Odyss. V, 28 sqq. et 43 sqq., ubi Mercurius [Iovis omninoque deorum nuntius: Hesiod. Theog. 938. Pind. Ol. VI, 78. Plaut. Stich. II, 1, 1. Ovid. Met. I, 669. etc.] ad Calypso mittitur, ut Ulyssem illa dimittat, non ex Iliad. XXIV, 333 sqq. haec expressa." Heyn. -- adloquitūr. Cf. adnott. ad Ecl. I, 38. Geo. II, 81. (cum addendis) 211. et Aen. V, 521. Tertia Persona Pass., quae num ab initio longà fuerit (cf. Fleckeisen. in Novis Annal. phil. LXI. p. 33. et Corssen. de pron. I. p. 364.), adhuc sub iudice lis est, eadem ratione producitur Geo. III, 76. Aen. I, 668. II, 411. et V, 284. — 223. Vade age, βάσχ' 13ι, Iliad. II, 8. Vid. supra III, 462. — voca Zephyros, qui te celeriter per aërem deferant. "Ut

,

Dardaniumque ducem, Tyria Karthagine qui nunc Exspectat fatisque datas non respicit urbis, Adloquere et celeris defer mea dicta per auras. Non illum nobis genetrix pulcherrima talem Promisit Graiumque ideo bis vindicat armis; Sed fore, qui gravidam imperiis belloque frementem Italiam regeret, genus alto a sanguine Teucri

225

230

renti rocantur. navi parata velisque expansis (vid. supra III, 253.), sic h. 1. Zephyri (dicti pro ventis) pennis [vel potius pinnis: vid. ad Geo. I, 395.] s. alis aptatis a Mercurio ad ventum excipiendum. velorum instar, et nunc quidem pedibus; nam infra v. 239. primum pedilus talaria nectit. Heins. roca et hic explicat proroca, ut Geo. III. 193. [ubi vid. adnott.]" Heyn. Qua de re lahn. infra v. 245. et Voss. Mythol. Briefe T. 11. p. 169. iubet conferri. De talaribus s. calceamentis alatis Mercurii vid. infra ad v. 239. — 225. Ecspectat, moratur, ut in omnibus locis, ubi chem sequitur: Caes. B. G. IV, 13. Cic. Acad. IV, 7, 19. Plin. Ep. X, 122. cett. Prorsus absolute, ut h. l., alibi non videtur legi, nisi ap. Plaut. Amphitr. in suppositis Sc. 2, 12. nam, ut video, exspectat Amphitruo. Dietsch. tamen Theol. Verg. p. 26. hanc meam rationem vituperans Exspectat explicat: "in longum spectat; quovis potius oculos vertit quam in urbes fatis datas"; qui usus verbi exemplis erat comprobandus. Iahn. exspectat ad urbes refert, ut sensus sit: qui Carthagine urbes exspectat, neque eas respicit, que fatis sibi datae sunt, quod et ipsum Dietsch. propter verborum coniunctienem recte rejicit. — futis datas, tributas, concessas (vid. ad III, 255.), urhes, urbem Romam (Romanas arces v. 234.). De ipsa re vid. I, 258. — 227 sqq. .. Vide, orationem obliquam, cuius rara in poëta epico exempla (cf. v. 289—294.), qua arte vitaverit Vergilius." Wund. — 227. Non -talem promisit. De hac formula dolentibus et querentibus propria Thiel. conferri iubet infra XI, 152. Ovid. Met. III, 652. et Catull. LXIV, 139. Bibbeck, pro nobis genetrix edidit genetrix nobis Cod. Pal. a m. pr. et deteriores quosdam Codd. secutus. — promisit - - rindicat. Vindicati. q. vindicavit et adhuc vindicat. Vid. adnott. ad Aen. II, 275. et 482. Wagn. autem Praesens rindicat eadem ratione explicandum censet, qua L 99. iacet explicuit. — 228. Graiûmque pro Graiumpe. Vid. ad Geo. L 442. — "bis: semel a Diomede Venus ipsa, Iliad. V. 311 sqq., tum & Achille, Neptuni opera. Il. XX, 291 sqq. Alii ad Veneris in ipso Troise excidio monitum referent supra II, 589 sqq. et 632." Haec Heyn., cui adsentitur Bryce; sed Wagn., Neptunum sua sponte, non intercedente Venere, Aeneae succurrisse memorans, prius inter tres alias explicationes a se propositas eam ceteris practulit, ut coll. III. 476. de duplici Troise escidio cogitemus; in min. tamen edit. mutata sententia cum Thielio et memet ipso Aeneam secunda vice creptum putat Troia a Graecis incess (II, 589 sqq.), candemque sententiam etiam Ladew. et Conington profermt — 229. Verba gravidam imperiis Heyn, triplici ratione capi comme morat, aut: quae multos imperatores est paritura, quod languidum sit & tenue; aut: quae orbem terrarum imperio complexura est, coll. I, 21. et X, 87. (in qua explicatione, a Gossravio adoptata, qui explicat: ,que multa exercebit imperia, multis gentibus imperabit" coll. X, 87., Wund. iure vituperat imperiis pro imperio acceptum et tautologiam, cum v. 231. addatur ac totum s. l. m. orbem); aut: quae multos potentes et late imperantes populos protulit, qui Aeneae subigendi erant, coll. Aen. I, 263 aq et Auson. Epigr. IV. Imperiis gravidas Pannonias; quam tertiam explicationem iure amplectuntur Wund., Wagn., Ladew. et Conington, ita tames. ut Ladew. et Wagn. in recentiss. edit. pro Perf. protulit rectins possit Fut. proferet, et pro ,.qui Aeneae subigendi erant" potius: quibuscus postea Romani de imperio certarunt. Verba enim bello fromentes adiiciuntur respectu habito bellorum, quibus cum Aeneae turn postes Remanis cum illis populis de imperio erat certandum. Ceterum de voc. grevidus pro plenus, refertus posito vid. ad Geo. III, 317. Similiter infra L 87. gravidam bellis urbem. — 280. Verba genus alto a sauguist

Proderet ac totum sub leges mitteret orbem. Si nulla accendit tantarum gloria rerum Nec super ipse sua molitur laude laborem, Ascanione pater Romanas invidet arces? Quid struit? aut qua spe inimica in gente moratur, Nec prolem Ausoniam et Lavinia respicit arva? Naviget! haec summa est; hic nostri nuntius esto."

235

Teucri repetuntur VI, 500. Cf. etiam V, 45. - 231. Proderet iam Serv. recte intellexit, ut sit i. q. propagaret, tamquam auctor stirpis. Heyn. confert Cic. Off. III, 21, 84. regno, quod a Tantalo et Pelope proditum iure obtinebatur. — sub leges mittere orbem Wund. recte interpretatur: orbi victo leges imponere. Cogitandum est de dictione sub iugum mittendi. Apertum est h. l. respexisse Lucan. I, 22. Roma, Totum sub Latias leges cum miseris orbem. Peerlk. suspicatur hunc versum fortasse spurium, ecque eiecto v. 230. regerent legendum et post Teucri Puncto distinguendum esse. Ceterum poëta de toto orbe terrarum Aeneae imperio subiiciendo loquens consulto videtur Aeneae et Augusti personas confudisse. — 232. Si nulla, fortius quam si non. Vid. adnott. ad Geo. I, 101. et Aen. II, 583. VI, 405. — accendit, scil. eum, quod ex sequente ipse supplendum. — 233. super sua laude, pro laude sua et gloria, ut Graec. ὑπέρ; quae significatio cognata est ei, de qua ad Geo. IV, 559. Aen. I, 29. et 750. disputavimus; valet enim omnino: quod attinet ad, in Betreff. De Praepositione a Substantivo suo vocabulo aliquo interiecto seiuncta vid. ad Ecl. VI, 19. (et Aen. II, 142.) Conington comparat Graec. πρὸς αὐτὸς αὐτοῦ et quod ad eundem Latinorum usum attinet, Ovid. Her. XII, 18. Ut caderet cultu cultor ab ipse suo. — 284. Ascanione p. R. invidet arces? nonne cogitat, quam turpe sit filium per ipsum patrem privari regno a fato Aeneadis destinato? unde voci pater sonum admovendum esse patet. Cf. infra v. 267. 274. 355. Ceterum vid. ad Ecl. VII, 58. — Romanas arces. Vid. ad Geo. II, 172. Cf. etiam Aen. VI, 774. et Latiae arces ap. Ovid. Met. XV, 582. Thiel., et ipse de Roma septicolli cogitans, de arcibus pro montibus positis disputasse memorat Drak. ad Sil. XV, 305. et Weichert. ad Val. Fl. VIII, 462. - pater cum singulari vi additum. Vid. quae supra ad v. 31. adnotavimus. — 235. De hiatu spe inimica vid. ad Ecl. II, 25. 53. III, 6. cett. Admodum raro autem voces monosyllabae in arsi positae cum hiatu efferri solent servata vocalis literae longitudine; quare et Schneider. Gr. Lat. I, 1. p. 145. et Ramsh. §. 221, 2. a. hunc locum fortasse unum, quod ex heroica poësi proferri possit, huiusmodi hiatus exemplum esse statuunt, quod tantum caesura versus primaria et singulari vocabuli vi et gravitate excusetur. Ceterum iteratur hic versus in Anth. Lat. I, 178, 178. tertia Persona Verbi in secundam mutata. — 236. prolem Ausoniam, progeniem in Ausonia cum femina Ausonia, Lavinia, procreandam, cui fata imperium Italiae decreverunt. Cf. v. 230. 274 sq. (ibique adnott.) et VI, 756 sqq. imprimis v. 763. — et Lavinia arva. Simplicem Copulam et post antecedens nec et ipsam acquirere vim negativam, vel potius posteriora prioribus per eam ita adiungi, ut in unum enuntiatum negativum coalescant, res satis nota. Vid. Geo. II, 83. 139. 337. 463. 496. III, 140. 175. Aen. IX, 139. 610. X, 319. etc. Burm. et Bach. ad Ovid. Met. III, 492. Oberlin. ad Tac. Ann. I, 32. Heinrich. ad Iuven. XI, 148. Iahn. ad Aen. III, 43. Wagn. Qu. Virg. XXXVI, 8, 10. Hand. Turs. II. p. 499. et 534. alios. Cf. etiam quae supra ad Aen. III, 43. adnotavimus. — Forma Adiect. Lārinius hic, ut I, 2. (ubi vid. adnott.) Prop. III, 32, (II, 34,) 64. Lucan. IX, 991. alibi, prima syllaba producitur; cum nomen urbis Lăvinium corripi soleat (vid. Aen. I, 258. 270. IV, 84.); quamquam etiam apud Ovid. Met. XV, 728. Lavini sedes legimus. Ribbeck. hunc versum, qui post v. 225. et 230. abundare videatur, ut spurium uncis inclusit. Eodem vero iure etiam de multis aliis Vergilii versibus esset dubitandum, in quibus editores iure non haeserunt. — 237. Naviget! cum singulari vi positum in principio versus, ita ut totum pedem expleat. Vid. adnott. ad Ecl. V, 21. et VII, 59.

Dixerat. Ille patris magni parere parabat Imperio; et primum pedibus talaria nectit Aurea, quae sublimem alis sive aequora supra Seu terram rapido pariter cum flamine portant; Tum virgam capit; hac animas ille evocat Orco Pallentis, alias sub Tartara tristia mittit, Dat somnos adimitque et lumina morte resignat.

240

- haec summa est; hoc unum praeceptum est instar ceterorum omnium, hic unus nuntius meae voluntatis sufficiet. Nuntium enim cum plurimis interpretibus intelligo de re, quae nuntiatur, ideoque hic quae iubetur. (Cf. VI, 456. VII, 437. VIII, 582. IX, 692. XI, 897.) Wagn. (cui adsentitur Conington) hacc paulo artificiosius sic explicat: tu. Mercuri, esto hic nuntius, i. e. huius rei (ut alibi is metus pro eius rei metus et similia: vid. ad II, 171. et Geo. I, 329.), nostri, a nobis missus (coll. infra v. 654. VIII, 514. X, 72.). Haeckerm. vero l. l. contra Wagn. disputans nobiscum consentit. Ceterum Bryant., Heumann. et Peerlk., recte adversartibus Burm. et Weicherto, haec ultima verba hic n. n. esto spuria censuerunt, quae supervacanea sint post illa haec summa est. — 238 sqq. "Er Odyss. V, 43-49. s. Iliad. XXIV, 339 sqq. haec adumbrata. Adde Od. XXIV. pr. Vergilium secuti sunt alii, ut Stat. Theb. I, 303 sqq. Ovid. Met. I, 671 sqq. etc." Heyn. — 239. et primum. Vid. adnott. ad III, 62. Ladew. Particulam in eiusmodi locis nostro drum respondere censet; equidem potius comparaverim nostrum und so - denn. — talaria; supplent aut calceaments (alis instructa, πτιφόεντα πέδιλα), aut vincula, ut ipsae alae talis adnesse intelligantur; quales praeter Mercurium etiam Perseus (Ovid. Met. IV, 666. 729.) et Minerva (Cic. N. D. III. 23. extr.) gerunt. — 240. sublimen alis (cf. v. 223.) - - portant, alis in sublime elatum, evectum. Oppositum infra v. 255. humilis volat. Cf. I, 415. X, 664. et imprimis XI, 722. pinni sublimem - columbam. — acquora supra. (If. infra IX, 553. Tibull. IV, 1, 66. supra terras currere. Sen. Epist, 71. quaecumque vicles supra nos currere cett. - 241. pariter cum flamine, ana nvoige avéncio Hom. Od. V, 46. Cf. supra v. 223. De conjunctis Particulis aeque, pariter. iurta cum vid. Hand. Turs. II. p. 140 sq. — 242. virgam (δάβδον: Hom. Od. XXIV, 1.), caduceum, bacillum illud alatum et serpentibus cinctum: quam virgam fortasse propter vim magicam appellat, quae hic ei tribuitur: nam de veneficorum et sagarum bacillo sollemne est hoc vocabulum. (C. Aen. VII, 178. Ovid. Met. XIV, 278. 295. 300.) Etiam apud Hor. Od. I. 10, 17. 1, 24, 16. Ovid. Met. I. 671. II, 735. alibi Mercurii caduceus rirge appellatur. -. ,. Pallentes [vid. supra ad v. 26.]. animas evocat Orce. v. c. Protesilaum. Vid. Hygin. f. 103. Orph. Hymn. 56. Aesch. Pers. 639 sqq." Heyn. Similes de Mercurio locos legimus apud Claud. Rapt. Pros. I. 77 sqq. et Stat. Theb. 1, 304 sqq. - 242. Verba hac animas - - resignal quasi per parenthesin adiecta sunt, ut poëta v. 245. ad ipsam narrationes revertatur, et Pronomine Illa totam virgae descriptionem quasi in unu colligat; quod lahn. iam perspexit. -- 243. mittit, ducit, neunes, wie Graecis vocatur Ερμης ψυχοπομπός, νεχροπομπός, πομπαίος. Cf. supra III. 140. — anh Tartara, ut infra v. 357. et XI, 181. Manes sub inc. i. e. in Tartarum subterraneum. --- 244. Dat somnos adimitque, a Hom. Od. XXIV, 4. Cf. etiam Ovid. Met. I, 716. ibique Interpp. Similiter Hor. Sat. II, 3, 255. Inpiter, ingentes qui das adimisque dolores. — Verbs lumina morte resignat vario modo explicantur. Heyn. (cum quo cosentiunt Forcell. et Hoegg. de difficilioribus quibusd. Verg. locis p. 7. sqq resignare idem esse putat, quod solvere infra V, 856. et in vetere Epigrammate: Et postquam fatis morientia lumina solvit; cum oculi morientium, labefactata corum structura et vitali vi cum vigore ac motu adempta. solvantur; quae tamen significatio verbo resignandi inesse non potest. reque magis probari potest Iahnii interpretatio (a Ladewigio accepta), qui antecedentium verborum ratione habita locum sic explicat: Mercurius vires sua dat adimitque somnum et rureus oculos morte signat, i. e. cosden

**24**5

Illa fretus agit ventos et turbida tranat Nubila. Iamque volans apicem et latera ardua cernit

etiam morte occludit. Immo cum ap. Statium Theb. III, 129. signare oculos valeat comprimendo operire, resignare eos nihil aliud esse potest, nisi aperire; quam tamen significationem qui statuunt, et ipsi in varias abeunt partes. Schirach. enim p. 565 sq. et Iacob. ad Lucil. Aetnam 112. satis mire respiciunt oculos morientium, qui in ipsa morte aperiantur et ab aliis demum claudi soleant; ut oculos morte resignare sit: facere, ut oculi morte solvantur et hient; Wagn. autem (ut iam ante eum Günther. Animadvv. in aliquos Virg. locos Götting. 1817. p. 10. et post eum Voss. in Anm. u. Randglossen. Lips. 1838. p. 209., Thiel., Gossr. et Haeckerm. 1. 1.) coll. multis locis, ubi verba cum re composita simplicem Ablativum adjunctum habent sine Praeposs. a vel ex (de qua re cf. adnott. ad Geo. I, 275. et Aen. I, 358.), morte resignat explicat: resignat a morte, s. resignat, ne claudantur, i. e. lumina aperit iamiam se claudentia, in vitam revocat iam morientes, ut infra v. 375. socios a morte reduxi et V, 476. revocatum a morte Dareta pro: mori prohibitum; quae si Vergilii mens fuisset, scripsisset haud dubie a morte, ut 11. modo 11. (In recentiss. tamen editione sententia paulo mutata morte pro Ablativo temporis habens rectius explicat: "aperit oculos morte clausos, s. revocat mortuos in vitam.") Equidem (ut nuper etiam Conington et Ribbeck., qui certe ad Henr. provocat) amplexus sum Henrici explicationem (prius in Tw. years IV. p. 36 sqq. et Philol. XII. p. 257. propositam): Ερμης Ψυχοπομπός recludit, aperit oculos mortuorum, quos in Orcum deducturus est; nam umbrae in inferis vident. Omissio autem Praepos. in ante morte offendere non potest. (Cf. adnott. ad Geo. I, 134. Aen. I, 2. 679. V, 98. etc.) Nescio tamen, an idem vir doctiss., retractans illam interpretationem, in Novis Annall. phill. a. 1867. p. 722 sqq. locum rectius sic capiat, ut mors hic pro arto somno (nostro Todtenschlaf) posita habeatur et sensus sit: lumina somno sepultis resignat s. aperit; somno enim iam commemorato sane de oculorum dormientium morte sermo esse poterat, et sic totius loci concinnitatem quam maxime iuvari in promptu est, cum post somnum vel datum vel ademptum non denuo ad mortuos revertatur oratio. Certe non opus esse videtur, ut ad coniecturas confugiamus. Burm. enim scripsit limina morte resignat (duo sane Codd., Gud. et Rottend. I., secutus), quod explicat: limina Orci mortuis aperit. Heyn. autem, qui hoc hemistichium prorsus abesse malit, proponit coni. nocte resignat (i. e. dormientes in αυπνίαν resolvit), Weicherto de verss. iniur. suspp. p. 79 sq. valde probatam. Peerlk. et ipse totum hemistichion spurium et versus explendi causa adiectum censet, Weichertus autem l. l. totum adeo versum (quem sane fragm. Vat. extra ordinem in inferiore margine adscriptum exhibet) suspectum habere videtur. — 245. Illa fretus non simpliciter esse illam habens, vel cum illa, ut Heyn. interpretatur, vere docet Wund., qui rectius explicat: illa adiutus, illa confisus. Vid. infra ad VI, 120. Redit autem poëta his verbis ad ea, quae facit Mercurius et a quibus v. 242 sqq. decunaverat. — agit ventos non est agere solet, sed tum agit (s. egit), cum a love ad Aeneam missus per auras volat; quod iam oppositionem Pronominum hac - - illa postulare censet Wagn., recte vituperans Wunderlichium, qui Punctum in fine v. 244. in Colon mutaverit. Agit autem rentos, quod Wagn. interpretatur "impellit, ut volatum suum secundent", Haeckerm. 1. 1., comparans v. 257, ventosque secabat, rectius intelligere videtur: ante se agit, ne adversum tenentes volatum suum morari possint. Ladew. agit coll. v. 257. simpliciter pro movet ("setzt in Bewegung") positum censet, et Henry (qui tamen nunc retractat sententiam suam) in Tw. years IV. p. 41. et Philol. XII. p. 258. pro regit caduceo, comparans imperatorem, qui agmen agat (Aen. VII, 706. 804. VIII, 682.). Wakef. ad Lucr. IV, 178. temere coni. adit ventos, i. e. non timet ingredi. — tranat nubila ex Lucretio sumptum videtur, apud quem IV, 178. legimus simulacra tranant auras. Cf. Cort. ad Lucan. V, 553. et adnott. ad Geo. IV, 59. — 246 sqq. Quomodo Mercurius Carthaginem petens ad Atlantem Atlantis duri, caelum qui vertice fulcit, Atlantis, cinctum adsidue cui nubibus atris Piniferum caput et vento pulsatur et imbri; Nix humeros infusa tegit; tum flumina mento Praecipitant senis et glacie riget horrida barba. Hic primum paribus nitens Cyllenius alis Constitit; hinc toto praeceps se corpore ad undas

250

pervenire potuerit, bene exposuit Voss. in Mythol. Briefe T. I. p. 174., Weicherto laudatus l. c. p. 84. extr. Atlantem autem cur petat Mercurius, Heyn. infra ad v. 253. exposuit. De Atlante autem, Iapeti et Clymenes filio, cui, postquam cum ceteris Titanibus Iovem ciusque fratres impugnavit, haec poena irrogata est, ut in occidentali orbis terrarum termino caelum humeris sustineret, fabula est notissima; quare posteriores poëtae Herodotum IV, 184. respicientes eum a Perseo, cui hospitium denegaverit, in montem transformatum esse tradunt. Cf. Hom. Od. I, 32 sqq. Hesiod. Theog. 517 sqq. Apollod. II, 5, 11. (ibique Heyn. p. 681. et 409.) Hygin. f. 150. Ovid. Met. IV, 627 sqq. Silius I, 204 sqq. alii. Henry (Tw. years IV. p. 43 sqq. et Philol. l. l.) coll. v. 258, Ovid. Met. IV, 657 sqq. et Val. Fl. V, 411., de Atlante homine in montem mutato hic cogitandum esse docet: (,,nicht eine Personification des Berges Atlas, sondern eine Schilderung des verwandelten Königs Atlas, des Berges Atlas in seiner frühern Eigenschaft als Mensch"). — apicem de summo montis cacumine etiam Iuven. XII, 72. dixit, ut noster infra VII, 66. arboris apicem commemorat. — 247. duri, laboriosi, propter aerumnas, quas tolerat v. 249 sqq. Vid. ad III, 94. Conington conferi iubet Aesch. Prom. 347 sqq. — caelum, qui vertice fulcit. Cf. infra VI, 797. caelifer Atlas Axem humero torquet stellis ardentibus aptum. - 249. "piniferum vix proprie a poëta dici potuit; et dubites, an Libyae iuga pinus alant. Cf. Plin. V, 1. [§. 6.] Solin. c. 37. Vergilium aemulatus est Silius I, 202 sqq." Heyn. Pinifer apud poëtas omnino montium est epitheton. Cf. Ecl. X, 14. Stat. Silv. III, 4, 12. Val. Fl. VI, 993. cett. Ceterum respexit hunc locum Prudent. hamartig. 130. caelum cui mubibus atris Anguiferum caput et fumo stipatur et igni (a Wold. Ribbeckio collatus). — 250. De Part. tum in enumerationibus et descriptionibus usurpata vid. ad II, 697. — Fluvios et torrentes ex mento senis sese praecipitantes poëta propterea videtur finxisse, quia canae barbae crines defluentes ipsi sunt undis e fonte prorumpentibus similes. Lactant. ad Stat. Theb. III, 264. ex Vergilio haec verba affert: riget horrida tergo Palla, quare Peerlk. quaerit: "Errorne memoriae, an vidit tergo riget horrida palla?" Mihi, si Lactantius vere hunc locum respexit, memoris lapsus videtur; nam Codd. lectionem longe meliorem esse quisque videt. -251. Praecipitant, scil. se. Vid. ad Aen. I, 234. — 252. nitens h. l. de volatu pro: sustinens, librans se in aëre. Cf. Geo. II, 427. Ovid ex P. II, 7, 27. Et quot aves motis nitantur in aëre pennis. Hor. Od. 1V, 2, 2. cereatis ope Dacdalea Nititur pennis etc. — paribus alis, quod redit V, 657. et IX, 14., Serv. explicat "leni volatu". Cogitandum est de co temporis momento, cum inhibetur volatus, ut subsidat Mercurius, cum igitur alae non magnopere moventur, sed expansae modo eadem fere lines semper manent. Cf. infra IX, 14, in caelum paribus se sustulit alis et Ovid. Met. II, 708. Hinc se sustulerat paribus Caducifer alis, ubi vid. Gierig. — Cyllenius. Vid. ad Geo. I, 337. et Aen. VIII, 138. 253 aqq. Poëtae ante oculos fuit Hom. Od. V, 50-54. — 253. Verba hine — kie, toto corpore — paribus alis, se misit — constitit sibi respondere, Thiel. iam observavit; qui etiam toto corpore recte explicat toto corporis pondere, vehementi corporis nisu, coll. Hemsterh. ad Prop. II, 13, 49. Cf. etiam infra X, 127. — ,, In eo non argutandum, quod itineris compendium non fecit Mercurius, cum Atlantem prius adeat, quam Carthaginen. Spectatur tantum Atlantis altum iugum, cui deus ex coelo descendens primum institit; hinc ad humiliora loca procedit." Heyn. — se misit, i e. demisit; sed Praepositionis notio iam inest addito voc. praeceps. Cf. Am.

Misit avi similis, quae circum litora, circum Piscosos scopulos humilis volat aequora iuxta. [Haud aliter terras inter caelumque volabat,

255

X, 633. Prop. III, 21, (II, 26,) 19. Iamque ego conabar summo me mittere saxo. Val. Fl. VIII, 35. haud secus illa Acta timore gravi mediam se misit. ad undas maris medii, quod et Atlas et Carthago attingit. Ceterum Brunck., Wakef., Both., Iahn. et Thiel. post Misit Puncto, post iuxta autem Semicolo incidunt; sed vid. infra ad v. 256 sqq. — 254. avi similis cett., i. e. mergo vel alii avi marinae, quae piscem conspicit; quod patet ex piscosis scopulis, qui sequentur. Cf. Hom. Od. V, 51 sqq., (ἐξ αἰθέρος ἔμπεσε πόντω σεύατ' επειτ' επί χυμα, λάρφ ορνιθι ξοικώς), unde hic locus fluxit. — 255. piscosos scopulos, circa quos mare redundat piscibus. Legitur hoc Adiectivum rarius usurpatum e. g. Ovid. Fast. III, 581., ubi amnis piscosus commemoratur. Hom. l. l. v. 53. verbis 12905 αγρώσσων causam adiungit, cur avis volet circum scopulos piscosos. — Vss. 256—258., de quorum αὐθεντία iam Bryant., Heyn., alii dubitaverant, quamquam a Wunderl., Weicherto l. saepe l. p. 84., Iahnio et Thielio defensi sunt, neque Haeckermanno l. l. removendi videntur, Wagn. (qui etiam cf. in Philol. Suppl. I. p. 382 sq.) tamquam spurios e contextu prorsus removit; et sane cum interna tum externa argumenta efficiunt, ut in maximam illi suspicionem incurrant. Vs. enim 257. a Zulich., v. 258. autem a pluribus Codd. abest, et v. 257. in aliquot libris post v. 258. collocatus apparet. Porro ipsi versus admodum sunt iciuni et salebrosi. Ut enim nihil dicam de simili exitu vv. 256. et 257., qui sane defendi potest (vid. infra), quem non offendit aut asyndeton in his verss. obvium, si legimus harenosum Libyae? aut mira illa verborum compositio, quam v. 257., ut in plurimis Codd. scriptus legitur, exhibet: Litus haren. ac Libyae ventosque sec.? quae causa utique levior est, cum Codd., ut infra videbimus, etiam alias lectiones exhibeant meliores. Sed etiam alia et graviora proferri possunt argumenta, quae acute perspexit Wagn.: 1) ad eum, qui antea humilis iuxta aequora volare narratur, minus quadrant verba terras inter caelumque, quae altiorem volatum significare videntur; quamquam ei causae, quam Wagn. addit, scilicet quem se ad undas demisisse legerimus, eum non inter caelum et terram, sed inter caelum et mare volasse dicendum esse, non multum tribuo; 2) ieiuna et absona est ab h. l., ubi Mercurius minister Iovis introducitur, materna et avitae originis commemoratio, imprimis his verbis parum poëticis concepta et Cyllenii nomine iam v. 252. posito prorsus otiosa; 3) omnino insulsum est, hanc comparationem in re tenui versantem per tam multos versus extrahi, praesertim cum verbis haud aliter, haud secus Vergilius in comparationibus uti non soleat, nisi ubi gravitas et magnitudo rei ea admittant. Quibus vodelas argumentis Wagn. etiam causas interpolationis adiunxit. Adscriptos enim suspicatur hos versus a Grammatico aliquo, qui v. 256. cavere voluerit, ne quis verba avi similis, quae tantum de volatu intelligenda essent, ad speciem dei referret; v. 257. autem ad explicanda illa circum litora, circum scopulos, v. 258. denique propterea addiderit, ne Subiectum sententiae desideraretur. Ceterum verba terras inter caelumque sumpta esse ex v. 184., ventos secabat ex Geo. I, 406. His toto de loco praemissis, quem etiam Peerlk., Bryce et Ribbeck. (non vero Haupt., Ladew. ad Thielium provocans et Conington) pro spurio habent et uncis includunt, de singulis, ac si Vergiliana essent, dicamus. — 256. Verba terras inter caelumque Ladewigio in proverbium videntur venisse, ut in Plurali terras non haerendum sit. — volabat. Ut omoiotéleuror vitaretur, iam Heins. coniecit volatu vel volando, Bentl. autem ad Hor. Od. I, 34, 5. legebat. Sed ouocotéleurou per se nihil habet offensionis. Cf. Aen. I, 319 sq. 625 sq. II, 124 sq. III, 655 sq. V, 385 sq. VI, 843 sq. VIII, 171 sq. 567 sq. 620 sq. 646 sq. IX, 182 sq. 544 sq. X, 213 sq. 804 sq. (praeterea Ecl. VIII, 80. Aen. III, 549. XI, 872. similesque versus) et permulti aliorum poëtarum loci, imprimis Ovidii (Met. I, 67 sq. 682 sq. II, 22 sq. VI, 198 sq. 414 sq. 419 sq. Her. I, 6 sq. 15 sq. A. A. I, 238 sq. 294 sq. cett.), quorum multos collegit Schrader. ad Musaeum p.

Litus harenosum ad Libyae ventosque secabat Materno veniens ab avo Cyllenia proles.] Ut primum alatis tetigit magalia plantis, Aenean fundantem arces ac tecta novantem Conspicit. Atque illi stellatus iaspide fulva Ensis erat Tyrioque ardebat murice laena

260

139 sqq. et Observy. I, 1. p. 7. Cf. etiam Burm. ad Prop. I, 8, 11. Passow. ad Pers. I. 92. p. 313. Weichert. L. L. p. 56 sqq. Iahn. ad Hor. Od. IV, 6. 6. et Ovid. Met. XV. 426. Orell. ad Hor. A. P. 99. Wagn. ad Aca. VI, 901. Naeke in Mus. Rhen. III. p. 410. alii. — 257. Plurimi et optimi Codd. exhibent aren. ac Libyae. quam Wagn. prius veram censuit lectionem, ut scilicet interpolator non curans Vergilianam elegantiam ac tertio loco posuerit pro: ac litus aren. Libyae; in recentiss. tamen edit. lahnium, Thielium et Süpflium secutus cum Ribbeckio et Ladew. edidit ad, quod nos quoque recepimus, quamquam etiam haec Praepositionis collocatio optimorum scriptorum usui repugnat. Wopkens. autem lectt. Tull. I, 5. (cui adsentitur Voss. in .1mm. u. Randgl. p. 209.) asyndeton eo tollere staduit, quod verba sic distinxit: Hund aliter, terras inter caelumque, volsbat Litus arenosum, ut litus rolare dictum sit pro ad litus volare, quemadmodum I, 2. renit litora, pariterque etiam Bryce et Conington cum Copulam tum Praepositionem omittunt, ut poëta Anth. Lat. I, 45, 1., qui scripsit Litus harenosum Libyae - - Alcides aderat. — vento e secabat. Vid. Geo. I. 406. Aen. XII. 267. et Barth. ad Stat. Theb. VI, 388. Practerea cf. V, 215. 595. VI, 599. XII. 365. Ovid. Am. II, 16, 15. Silius II, 170. aliique loci, ubi secure aequora, secare viam et similia leguntur. — 258. materno ab avo. Nam Maia, quae Mercurium ex love peperit, una erat Pleiadum, s. Atlantis et Pleiones filiarum. Vid. ad Geo. I, 221. -Cyllenia proles legitur etiam in Anth. Lat. I, 172, 157. — 250. Ut primum. Vid. supra ad v. 115. — magalia hie significat partem urbis iam prius exstructam. Cf. supra I, 421. Miratur molem Aeneas. magalia quondam. ubi vidimus, hoc nomine etiam postea suburbium Carthaginis appellatum esse, et adnott. ad Geo. III. 340. — 260. arces, moenia, munimenta urbis. Vid. I. 424. — tecta novantem, novas aedes privatas sibi condentem. Aeneas igitur novae urbis condendae partem capiess fingitur. — 261. Conspicit. Atque. Sic Wagn.. quem secuti sumus; vulgo conspicit: atque, quam distinctionem servarunt Bryce et Conington. Hane ipsam autem Copulam, in qua temere haesit Heyn., ut adeo Vergilium in verbo conspicit desiisse, cetera autem a Vario et Tucca addita pataret, Wagn. Qu. Verg. XXXV, 22. bene explicat, in auxilium vocato huis Particulae usu in rebus necopinatis, repente oculis subjectis et miris (coll. Ecl. VII, 7. Aen. IV, 631. VI, 160. 494. VII, 29. X, 219.), cum poëta indicare velit Mercurii admirationem Tyrio Aeneae cultu provocatam, et consulto Maronem hane vestitus descriptionem intexuisse, quae mutatum Acneae prorsus ad Tyrium morem compositi animum ostenderet. Ceterum ci. etiam Bechen Progr. schol. de loco Verg. Aen. IV, 259—265. ab Hejnio perperam tentato. Chemn. 1828. — stellatus (in capulo et vagins) iuspide ensis. i. e. distinctus et fulgens. Serv. ad h. l. profert C. Menmii fragm. Syriaci calceoli gemmarum stellati coloribus. Sic Ovid. Met. V, 461. stellionem variis stellatum corpora guttis et Plin. X, 67, 86. Selumandra stellatum vocat; similique ratione Ovid. Met. I, 664. et Stat. Theb. VI, 277. stellatus Argus commemoratur. Gemmae ipeae stellatus dicuntur Plinio XXXVII. 10, 66. et stellantes Ovidio Met. I, 723. iāspide (non jaspide) legendum esse. docere videntur loci Mart. V. 11. 1. Surdonychas, smaragdos, adamantas, iaspidas uno et IX, 60, 20. d pretium magnis fecit iuspidibus. Ceterum hic locus obversatus Invensii Sat. V, 4. videtur (quas [gemmas] in raginae fronte solebat Ponere reletypo iurenis praelatus Iarbae) et Avieno descr. 461. (hic et iaspis Fulca micat stellis). -- 262. Tyrioque. Schol. Iuven. III, 283. Varioque, hand dubie memoriae lapsu. — laena (xlaira), pallium subsutum, quo populi

Demissa ex humeris, dives quae munera Dido Fecerat et tenui telas discreverat auro. Continuo invadit: "Tu nunc Karthaginis altae **265** Fundamenta locas pulchramque uxorius urbem Exstruis? heu regni rerumque oblite tuarum! Ipse deum tibi me claro demittit Olympo Regnator, caelum et terras qui numine torquet; Ipse haec ferre iubet celeris mandata per auras: 270 Quid struis? aut qua spe Libycis teris otia terris?

orientales vulgo utebantur, Romani rarius vel ad frigoris et tempestatum vim arcendam, ubi crassior erat et villosa (Mart. XIV, 136. Serv. ad h. l. Festus h. v. p. 87. Lindem.), vel etiam luxus causa. (Cf. Pers. I, 30. Iuv. V, 131. Mart. VIII, 59, 10. Sil. XV, 421. cett.) — ardebat murice, splendebat (glühte in Purpurglanz). Sic Val. Fl. I, 427. Taenario ignea fuco purpura. Cf. etiam Geo. IV, 91. 99. Aen. II, 734. XI, 602. cett. De murice ad Ecl. IV, 44. dictum. — 263. demissa, dependens. Cf. infra VI, 298. Hor. Sat. I, 6, 28. latum demisit pectore clavum. Ovid. Met. X, 112. demissa in armos monilia etc. — dives quae munera D. f., i. e. quod munus; nam de sola laena agitur. Cf. infra V, 359. Ovid. Trist. II, 295. in magni templum, tua munera, Martis, Sil. Ital. VI, 648. ingentem pascens Mevania taurum, dona Iovi, et multa similia. Epitheton dives, quod Wunderlichio tamquam ieiunum displicet, Wagn. vere docet ad splendida Didonis munera spectare. — 264. "telas, int. stamina. Erat igitur vestis haec  $\chi \lambda \alpha \tilde{\imath} \nu \alpha$ , ipsius Didonis manibus texta, purpurea, aureo subtemine, filo. Cf. infra XI, 72 sqq. [ubi hic versus iteratur] et III, 483." Heyn. Vide etiam simillimum socum Val. Flacci supra laud., ubi gemina tela, quae additur v. 428., quid sibi velit, explicat Stat. Theb. XI, 401. Et pollice docto Stamina purpureae sociaverat aurea telae. Ceterum quod attinet ad constructionem paulo laxiorem quae munera et telas etc. cf. Geo. II, 208. Aut unde devexit - - Et nemora evertit et similes locos. — 265. invadit non simpliciter est i. q. aggreditur dictis, adloquitur, ut Heynio videtur, sed (verbis duris, atrocibus) invehit in eum; quo vocabulo, id quod bene perspexit Serv., Verg. utitur, ut "habitus futurae orationis ostendatur". Sic supra v. 92. verbum aggredi absolute positum vidimus. Cf. Tac. Ann. VI, 4. Agrippa consules anni prioris invasit, cur mutua accusatione intenta nunc silerent; eiusd. Hist. I, 3. Repugnantem huic sententiae Vinium Laco minaciter invasit etc. Adsentitur mihi Wilms. Progr. 1. p. 11. — Tu. Vid. adnott. ad Geo. II, 241. — 266. uxorius, nimium uxori (feminae, quae uxor tua vult haberi: cf. adnott. ad Ecl. VIII, 18.) deditus, ab uxoris arbitrio pendens. Cf. Quinct. Decl. 388. maritus nimium uxorius, et Sen. Controv. I, 6. refugio uxorem, quia uxorius sum. Ita etiam Horatium Od. I, 2, 20. Tiberim ob nimium Iliae amorem uxorium amnem appellare, satis constat. — 267. Pro oblite Pal. a m. pr. exhibet ignare, quod ex III. 382. huc translatum videtur. — 268 sq. ex Iliad. XI, 201. petiti. Cf. Stat. Theb. II, 115. Ipse deum genitor tibi me miseratus ab alto Mittit, qua loci nostri imitatione comprobatur, quod iam per se apparet, deum esse Genitivum ab Regnator pendentem, non Accusativum cum me conjungendum. — 269. Ribbeck. pro et ex Pal., Gud. et Bern. I. recepit ac. Iidem Codd. praeter Bern. etiam pro terras exhibent terram. torquet Heyn. explicat movet, moderatur, ut XII, 180.; rectius vero Wund, omnia proprie dicta putat, ut motus, quibus natura caelum et terram agitet, Iovi tribuantur, coll. IX, 93. torquet qui sidera mundi et Cic. Acad. pr. II, 39, 123., qui dicat, terram circum axem se summa celeritate convertere et torquere. Wagn. tamen (cui Conington adsentitur) ad IX, 93. etiam zeugma statui posse censet, ut, cum caelum proprie torqueri dicatur, ad terram communis regendi notio inde repetatur. - 270 sqq. Cf. supra v. 232 sqq. - 271. teris otia (ut alibi terere tempus) pro: tempus otio consumis. Cf. Liv.

Si te nulla movet tantarum gloria rerum [Nec super ipse tua moliris laude laborem,] Ascanium surgentem et spes heredis Iuli Respice, cui regnum Italiae Romanaque tellus Debentur." Tali Cyllenius ore locutus Mortalis visus medio sermone reliquit Et procul in tenuem ex oculis evanuit auram.

275

At vero Aeneas aspectu obmutuit amens, Arrectaeque horrore comae et vox faucibus haesit. Ardet abire fuga dulcisque relinquere terras Attonitus tanto monitu imperioque deorum. Heu quid agat? quo nunc reginam ambire furentem

280

I, 57, 5. Markl. ad Stat. Silv. III, 5, 60. et Drakenb. ad Liv. III, 7, 3. Quod attinet ad verba teris - terris, cf. adnott. ad II, 494. — V. 272. iteratur in Anth. Lat. I, 178, 238. Cf. etiam simillimus locus VI, 405. — V. 278. prorsus abest a Med., Pal. aliisque libris, et in aliis ab alia manu insertus vel margini adscriptus est, quare eum, ut invito auctore e v. 233. repetitum, cum recentissimis editoribus praeter Wagn. (qui eum defendit in Phil. Suppl. I. p. 383.) uncis inclusimus. Ribbeck. (qui etiam cf. in Proleg. p. 153.) eum prorsus e contextu remotum in marg. inferierem rejecit, Iahn. vero ab Aproniano rescissum censet. — 274. Ascanium - - Iuli. Cf. Aen. I, 267. — surgentem, crescentem, adolescentem. Sic iterum VI, 364. per spem surgentis Iuli. Cf. etiam Ecl. V, 39. Geo. I, 161. II, 182. IV, 12. Aen. I. 366. 437. cett. — Verba spes heredis Iuli (i. e. in Iulo ponenda: vid. I, 556.), cui - debentur Wagn. Qu. Verg. XL. p. 591. docet adversari iis, quae supra v. 236. poëta scripserit, Ausoniam prolem commemorans [cf. etiam VI, 764.]; ut, nisi Vergilium etiam hic dormitasse statuamus, per Ausoniam prolem supra ipea Lavinia intelligenda esse videatur; quod equidem minus probabile dixerim. Potius Vergilius hic se ipse correxisse videtur, probe sentiens, Aeneae hoc potissimum tempore, quo Didonis amore irretitus teneatur, magis curae cordique esse debere Ascanium, quam sperandam demum ex novo matrimonio in Italia ineundo progeniem. Peerlk. praeter omnem necessitatem comi. At natum surgentem - Respice, quis regnum etc. — 276. tali ore. tali oratione. Vid. supra II, 423. — 277. "Formam hominis assumpserat Mercurius, ut posset conspici. Discedens numen suum indicat. Cf. I. 404. Non exspectat, dum Aeneas aliquid proferat; neque enim id ei fuit mandatum, neque Aeneas quidquam habere potuit, quod contra Iovis voluntatem proferret." Gossr. — medio sermone, antequam plura subiiceret vel responsionem exspectaret, discessit. Cf. infra IX, 656 sq., ubi iidem fere versus repetuntur. Cf. etiam infra v. 388. et 663. Ceterum auctor Alcestae in Anth. Lat. I, 172, 67. hunc locum sic imitatur: sic fatus Apollo Mortales visus medio sermone reliquit. — 278. in tenuem evanuit auram. Cf. Silius VIII, 185. Sic fata in tenuem Phoenissa evanuit auram et Sedul. carm. Pasch. IV, 89. in racuas fugiens evanuit auras. - 279 sq. Vehementer agitatur Acneas horrore illo, qui Seogravelas solet comitari. Heyn. comparat Hom. Il. XXIV, 358 sqq. Adde ibid. XX, 131. — At vero. Vide X, 762. 821. XII, 216. et Hand. Tursell. I. p. 450. amens, subito horrore mente captus. — V. 280. iteratur XII, 868. et in Anth. Lat. I, 178, 316. Cf. etiam II, 774. III, 48. et Hom. II. XXIV, 359. — 281. ardet abire fuga. (f. adnott. ad Aen. I, 514. — 282. attonitus cett. (f. III, 172. (V, 529. VII, 580. cett.) — deorum, Iovis, ut VI, 322. (ubi vid. adnott.) Veneris. Cf. etiam adnott. ad Ed. (III, 7.) IV, 49. Aen. I, 4. al. — 283. "Heu quid agat? explica: incertus est, quid agat. Cf. Obss. ad Tibull. I, 9, 39. et vide quae Herm. ad Viger. p. 724. de Graeco 1/ 16yw explanavit." Wund. Vid. infra ad v. 534. Alibi quid agam, quid faciam (vel etiam quid agerem, facerem) est formula se excusantis et purgantis. Cf. adnott. ad Ecl. I, 40. ambire, adire cum gratia, et quasi per ambages. Cf. Hor. Od. I. 35. 5.

285

Audeat adfatu? quae prima exordia sumat? Atque animum nunc huc celerem, nunc dividit illuc, In partisque rapit varias perque omnia versat. Haec alternanti potior sententia visa est: Mnesthea Sergestumque vocat fortemque Serestum,

Te pauper ambit prece. Val. Fl. VII, 256. Dumque illam variis maerentem vocibus ambit. Ceterum repetitur hic versus infra VIII, 20. et in Anth. Lat. III, 81, 66. — "V. 285 sq. putant expressum Homericum διάνδιχα μερμήριξεν, et v. 287. Ωιδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον είναι, ut 11. XIV, 23. XVI, 652. et saepe alibi. Cf. Od. XI, 230." Heyn. Brunckius (cui Peerlkampium adsentiri, nemo mirabitur) vv. 285. et 286., qui repetuntur VIII, 20. 21., et quorum posterior hic desideratur in fragm. Vat., Gud. et Pal. (in illis tamen a manu rec. margini adscriptus legitur), ut spurios prorsus omisit, Heyn. vero asteriscos adposuit, atque etiam Haupt. eos tamquam adventicios uncis inclusit, dum Ladew. et Ribbeck. solum v. 286. spurium habent, quod fortasse probandum censet Conington. Sed iure iam Weichert. de verss. iniur. suspp. p. 66. et 89. utrumque versum defendit, ita tamen ut Heinsii coniecturam, iam Heynio probatam, Utque recipiendam esse censeat, Puncto in fine v. 286. in Colon mutato. Sed recte Wund. et Wagn. (qui hos versus etiam in Philol. Suppl. I. p. 399. Vergilio vindicare studet) vulgatum Atque, quod praeter omnium Codd. etiam Schol. Hor. Crucq. ad Od. II, 16. auctoritate nititur, tuentur; et Wund. quidem bene observat, per Particulam Atque ita continuari orationem, ac si antecesserit incertus est, quid agat, i. e. quomodo consilium abeundi reginae quam mollissime aperiat; Wagn. autem non minus vere contendit, utque tum tantum locum habere, ubi apodosis rem statim subsecutam contineat, non hic, ubi Aeneas multa secum volvens et rem varie versans paulatim ad certum consilium capiendum deveniat. Ceterum lahn. ad Geo. II, 129. verissime docet, hos versus aegre desiderari, cum inter summam consilii inopiam (v. 283. et 284.) certamque et fixam animo sententiam (v. 287.) aliquid interpositum esse debuerit, unde, quid tantam rei conversionem effecisset, cognosceretur. Aeneas autem non quidem dubitat, quid omnino agat, sed qua ratione captum iam consilium optime possit peragere, cum variae rei efficiendae rationes cogitari possint. quae prima exordia sumat. Conington confert Eurip. Iph. A. 1124. τίν' ἄν λάβοιμι τῶν ἐμῶν ἀρχὴν κακῶν; et quod attinet ad verbum sumere pro eligere positum, Hor. Od. I, 12, 2. et A. P. 38. — dividit animum, scil. divorse tractum, ut Terentius loquitur Andr. I, 5, 25. Cf. infra V, 701 s.; diversa autem sunt etiam divisa. Cf. Homeri διάνδιχα μερμήριξεν. — animum celerem. Thiel. confert Cic. Or. 59, 200. mens, qua nihil est celerius, Tusc. I, 19, 43. quod nihil est animo velocius, nulla est celeritas, quae possit cum animi celeritate contendere (ibique Davis.). Cat. mai. 21, 78. Lucr. III, 183. Hom. Od. VIII, 36. Xen. Mem. IV, 3, 13. — Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 118. epitheton adverbialiter cum dividit coniungendum sequenti rapit respondere docet. Ceterum repetitur hic versus infra VIII, 20. et in Anth. Lat. III, 81, 66. — 286. perque omnia versat, omnes rei expediendae rationes perpendens. Cf. Aen. XI, 550. omnia secum Versanti subito vix haec sententia sedit, infra v. 630. partes animum versabat in omnes et V, 701. Nunc huc - - nunc illuc pectors curas Mutabat versans. — 287. Cf. Hom. II. XIV, 23. "alternanti, modo hoc, modo illud agitanti [dubitanti, utrum iter iam decretum Didoni aperte enuntiet, an per ambages quasdam eam aggrediatur: Wagn.], neutrorum more dictum, ita ut haec ad sententia referendum sit." Wund. Alibi alternandi verbum sic usurpatum vix invenies; quamquam neutrali sensu aliquoties ap. Plinium (XVI, 6, 8. XXXI, 3, 23. XXXVII, 10, 60. al.) usurpatum legitur. — potior sententia visa est. — Animadvertas ad poëticam orationem: Haec sententia potior visa est: vocat etc., ut consilii post dubitationem capti mentione non facta statim id ipsum, quod aliquis faciat, narretur. Cf. quae supra ad I, 50. adnotavimus. — 288. Mnestheus, a quo Vergilius propter nominis aliquam similitudinem genClassem aptent taciti sociosque ad litora cogant,
Arma parent et, quae rebus sit causa novandis,
Dissimulent: sese interea, quando optuma Dido
Nesciat et tantos rumpi non speret amores,
Temptaturum aditus et, quae mollissima fandi
Tempora, quis rebus dexter modus. Ocius omnes
Imperio laeti parent ac iussa facessunt.

295

At regina dolos — quis fallere possit amantem? —

tem Memmiam deducit, Assaraci nepos perhibetur (cf. V, 117. 210. 493. XII, 127.); apud Homerum vero non commemoratur. — Sergesti, a quo gentis Sergianae originem poëta repetit, etiam I, 510. V, 121. 221. et XII, 561. mentionem sieri videmus. — fortemque Serestum. Sic optimi Codd. (Med., fragm. Vat., Gud., al.), quos cum Wagn. secutus sum. Cf. infra XII, 561., ubi hic versus repetitur, et adnott. ad I, 611. Vulgo fortemque Cloanthum ex I, 222., vel potius I, 510. — 289. Classem aptent, scil. remis, velis et reliquis armamentis. Vid. ad III, 472. Ceterum haec omnia pendent a verbo hortandi, monendi, quod latet in voc. vocat. De quo usu satis noto cf. quos laudat Kritz. ad Sall. Cat. 21, 3., quibus adde Wopkens. Lectt. Tull. p. 244. (p. 331. Hand.) Matth. ad Cic. Mil. 18, 47. Herzog. ad Caes. B. G. I, 41. Daehn. ad Nep. Milt. 1, 3. alios. Similes sunt loci VII, 150. 256. 578 etc. Cf. etiam adnott. ad II, 190. — sociosque est Medic. aliorumque Codd. lectio, quam Wagn. revocavit, cum haec sit sententia: sociis ad litus coactis classem aptent; in quo recentiores omnes iure eum secuti sunt. Vulgo Copula omittitur, ut in Pal., Gud., Bern. III. et plerisque Pierii et Heinsii Codd. Ceterum cf. Hom. Od. XIV, 322. — 290. Arma parent, ut VII, 468. — quae rebus sit. Hunc verborum ordinem, quo numeri versus aperte iuvantur, meliorum Codd. (Med., fragm. Vat., Pal., Gud.) et Servii auctoritate commoti cum Wagn. (quem etiam editores me posteriores sequentur) restituimus pro vulg. quae sit rebus (orto fortasse ex Geo. II, 178. et Aen. II, 350.). — res novare, aliquid novi moliri. - 291., quando non temporis, sed rationis, siquidem. Serv. Vel potius i. q. quandoquidem vel quoniam. Vid. infra v. 315. et X, 366. Thiel. conferri iubet Ruhnk. ad Ter. Andr. IV, 5, 23. et Meieri Uebers. aller latein. Part. p. 413. Adde Grysar. Theor. d. lat. St. p. 572 sq. et Ramsh. §. 191, 2. — optuma cum Wagn., Ladew. et Coningt. scripsimus. Cf. adnott. ad Ecl. II, 54., ubi adde Corssen. de pron. I. p. 331 sqq. ed. 2. — 293. Temptaturum aditus, i. e. alloquendi et placandi opportunitates, ut infra v. 423. molles aditus, quod epitheton etiam hic ex seqq. mollissima tempora videtur adsciscendum; quamquam hoc non necessarium esse censet (Cf. Cic. Manil. 14, 41. pr. Rosc. Am. 38, 110. de Off. II, 9, 31. ad Fam. VI, 13. ad Att. VI, 2. cett.) — "mollissima fandi tempora cett., quo tempore de discessu consilium et exponi possit mollissime, cum minimo cius dolore, et quomodo id dexterrime, opportunissime fiat." Heyn. Practer v. 423. modo laud. vid. Ovid. ex P. III, 3, 84. veniet mollior hora votis tuis. Similiter ap. Liv. XXXIV, 17, 9. Volo id quam mollissima via consequi et alia eiusmodi. Cum omni sententia cf. Ovid. Met. IX, 611 sqq. Ladew. et Wagn. comparant Hor. Sat. I, 9, 56 sqq. difficiles aditus primos habet - - tempora quaeram. — 294. quis rebus dexter modus, quis modus ex variis modis rei gerendae sit dexterrimus. Cf. adnott. ad Ecl. I, 18. Lectio qui, a prioribus quibusdam editoribus recepta et Iahnio quoque in prima certe edit. defensa, qua auctoritate nitatur, prorsus ignoramus. — dexter, ut ap. Hor. Sat. II, 1, 18. dextrum tempus (et ex Ladewigii certe sententia supra III, 670. destra potestas). — ocius, scil. dicto, ut plenius I, 142. Cf. Ruddim. II. p. 104. — 295. ac. Conington ex Med. a m. pr., fragm. Vat., Pal., Gud. et Bern. I. III. recepit lectionem et, recte fortasse, quamquam vulgarem scripturam etiam Nonius p. 306, 26. tuetur. — iussa facessunt. Pauci quidam Codd. capessunt. Vid. ad Geo. IV, 548. Wagn. confert Ennii p. 18. Hessel. [Ann. I. fr. 42. p. 11. Vahl.] verba dicta facessunt. — 296. Imitatur hunc locum Val. Fl. VIII,

Praesensit motusque excepit prima futuros Omnia tuta timens. Eadem impia Fama furenti Detulit, armari classem cursumque parari. Saevit inops animi totamque incensa per urbem Bacchatur, qualis commotis excita sacris Thyias, ubi audito stimulant trieterica Baccho

300

408 sqq. — quis fallere possit amantem? Cf. Maximian. Eleg. V, 65. non falles, inquit, amantem et Ovid. Met. IV, 68., ubi Quid non sentit amor? eadem ratione parenthetice interponitur, praeterea autem Val. Fl. VIII, 409. amor - - fallique sinit nec virginis annos etc. — 297. excepit auribus, sensibus, s. animadvertit. — motus futuros, quid moturus, acturus esset Aeneas, scil. eum mox abiturum. Cf. Liv. I, 17. cum sensissent eo moveri (agi) patres (a Wagn. laud.). — 298. omnia tuta i. q. omnia, quamquam tuta, vel: omnia, etiam tuta, ut apud Paullin. Carm. 18. tuta etiam times, et Ovid. Met. VII, 47. Quid tuta times? quemadmodum etiam Wagn, in min. edit. explicat: "timens etiam, quae minime timenda erant". Henrici (Tw. years IV. p. 46. et Philol. XII. p. 258.) interpretatio: hoc ipsum, quod omnia tuta sunt, timet; timet, ut haec nimia fortuna stare possit, quam prius probavi, nunc mihi, ut Coningtoni, paulo artificiosior videtur. Comparat Vir doct. Senec. Troad. 262 sqq. et notissimam de Polycrate narrationem, premitque verba dolos praesensit v. 296. et sperare dolorem v. 419., quae satis indicent, reginam iam nunc exspectare fortunae conversionem. Thielius comparat Hor. Sat. I, 3, 13. omnia magna loquens et Cic. Legg. I, 9, 19. omnia infima summis paria fecit. Ceterum iterantur verba Omnia tuta timet in Anth. Lat. I, 170, 127. et imitatur Vergilium Iscanus B. Troi. V, 442. Omnia certa timet. Nihilominus Peerlk. satis audacter coni. - - prima futuri Omina, cuncta timens. -Eadem Fama, quae etiam Iarbae nuntiaverat Aeneae adventum et Didonis dedecus (cf. v. 173 sqq.). Noli enim eadem pro Accus. Plur. habere. Consentiunt mecum Conington et Benoist. Peerlk. tamen praeter necessitatem coni. Et iam improba etc., ut et iam sit i. q. continuo. -- impia, quatenus spargendis rumoribus, etiam falsis (v. 190.), numquam satiatur, numquam quiescit et fatigatur. Cf. Val. Fl. V, 82. et Silius IV, 5., qui idem Famae tribuunt epitheton. — furenti aut eadem ratione intelligendum, qua supra v. 62. 69. 283. (ut etiam Haeckerm. l. l. explicat, per liebeskrank reddens), aut per prolepsin adiectum, ut ipse Famae nuntius eam furere faciat (quae est Wagneri sententia a Coningtone probata). Vid. adnott. ad Geo. I, 320. et al. - 299. armari classem, armamentis instrui. Vid. Geo. I, 255. — 300. inops animi, quod ap. Plaut. Cas. III, 5, 7. sui impos animi. Sic mentis inops ap. Ovid. Fast. IV, 457., consilii inops ap. Liv. XXVI, 18, 6., rationis inops ap. Stat. Theb. I, 373. — 301. Bacchatur, furens discursitat bacchantium more. Cf. infra VI, 77. X, 41. Cic. Brut. 80, 276. cett. et Mitscherl. ad Hor. Od. I, 25, 11. Imitatur hunc locum auctor Ciris 166. Infelix virgo tota bacchatur in urbe. Praeterea cf. simillimus locus Aen. VII, 376 sq. furit lymphata per urbem.
— qualis - Thyias cett. Comparatio satis frequens. Cf. Ovid. Fast. IV, 457., ubi Ceres, filia rapta, Mentis inops rapitur, quales audire solewus Threïcias passis Maenadas ire comis; id. Met. IV, 521. IX, 641. et Val. Fl. VIII, 462 sqq. ibique Weichert. Cf. ctiam Aen. VI, 517. et VII, 385. — "Haec sunt vetustiora illa Bacchi sacra τριετηρικά, tertio quoque anno Thebis celebrata, a Thracibus in Graeciam illata, diversa ab Atheniensium Dionysiis, et inter sacra veterum hominum enthusiastica primo loco numeranda. Extra urbem in Cithaerone monte nocturnis discursibus arcana hacc religio a mulicribus frequentabatur." Heyn. Cf. Hygini f. 131. - commotis sacris ad initium caerimoniarum referendum est, cum instrumenta sacra, vasa, cistae, paterae, thyrsi, imprimisque ipsius dei simulacrum a bacchantibus arripiuntur et proferuntur. Vid. Hor. Od. I, 18 sqq. Heyn. confert Val. Fl. III, 232. motis ululantia Dindyma sacris, et ibid. III, 539. thiasa et sacra moventem. — excita, audito sacrorum strepitu, ut ap. Hor. Od. III, 15, 10. pulso Thyias uti concita tympano. — 302. Thyias (Θυάς s. Θυϊάς) i. q. Maenas, a verbo θύειν dicta, quod etiam

Orgia nocturnusque vocat clamore Cithaeron. Tandem his Aenean compellat vocibus ultro:

"Dissimulare etiam sperasti, perfide, tantum Posse nefas tacitusque mea decedere terra? Nec te noster amor nec te data dextera quondam Nec moritura tenet crudeli funere Dido? Quin etiam hiberno moliris sidere classem

**3**05

furere, furibundum circumcursitare significat, ut ap. Hom. II. XI, 180. al. έγχεϊ θύειν. Legitur etiam Hor. Od. II, 19, 9. Catull. LXIII, 392. Ovid. Fast. VI, 514. alibi. De nominis scribendi ratione per yi (quae hic invenitur in fragm. Vat., Pal., Gud., Bern. II. III., aliis, dum Med. Thyas exhibet: vid. Ribbeck. Proleg. p. 270.) cf. Bentl. ad Hor. l. l. Weichert. ad Val. Fl. VIII, 463. et Müller. Spicil. Animadvv. in Catull. p. 42. -- trieterica orgia: vid. supra. Sic Ovid. Met. VI, 587. et Stat. Achill. I, 594. trieterica sacra et Ovid. Rem. 593. simpliciter trieterica. Quae quia nocta celebrabantur, eiusmodi nox ipsa Statio Theb. II, 661. trieterica vocatur. Respicit hunc locum imitator Vergilii in Anth. Lat. I, 178, 298. Triviis ululata per urbem, Qualis tricterica Baccho etc. — stimulant, ut ad sacra in Cithaerone monte celebranda festinetur. Heyn. conferri inbet Tryphiod. v. 357 sqq. — audito Baccho, cum clamatur: Io Bacche! Thiel. minus probabiliter haec verba de ipsa Bacchi voce audita capit, coll. Mitscherl. ad Hor. Od. II, 19, 2. et 6. - 303. nocturnus vocat Cithaeron, h. e. noctu. Cf. Geo. III, 538. infra v. 490. et 609. Hor. Set. I, 3, 117. qui nocturnus sacra divum legerit. Cic. pr. Mil. 3. extr. Ver. IV, 43. extr. Petron. 15. etc. Sic etiam alia Adiectiva temporis apud Graecos (νύχιος, παννύχιος, πανημέριος, ήέριος, χθιζός cett.) et Romanos usurpari constat; velut matutinus Aen. VIII, 465., vespertinus Hor. Sat. II, 4, 17. Epod. XVI, 51. (ubi vid. Orell.) Ep. I, 6, 20. (ubi vid. Schmid.), quotidianus Plaut. Capt. III, 5, 67., hodiernus Tibull. 1, 7, 53. (ubi vid. Bach.) cett. Cf. praeterea Matth. Gramm. Gr. §. 446, 8. Kühner. Gr. Gr. §. 685. b. Ruddim. II. p. 373. Cort. ad Lucan. IV, 732. idemque ad Sall. Cat. 60, 3. Ruhnk. ad Ter. Andr. I, 1, 80. Heind. ad Hor. Sat. I, 6, 128. Schmid. ad eiusd. Ep. I, 6, 20. Bach. ad Ovid. Met. XI, 197. Iacobi Quaest. epic. p. 120 sq. alii, quaeque ad Aen. III, 632. V, 162. et VIII, 298. adnotavimus. - vocat Cithaeron. Cf. Geo. III, 43., ubi tamen haec verba alio sensu ponuntur. De Cithaerone, ubi Bacchi cultus maxime vigebat, vid. ad Geo. l. l., de verbo rocandi ad Aen. III, 70. Ceterum cf. Ovid. Met. III, 702. ubi electus facienda ad sacra Cithaeron Cantibus et clare Bacchantum voce sonabat. — 304. Verba compellat vocibus ultro repetuntur VI, 499. De voc. ultro cf. adnott. ad II, 145. — 305 aqq. Heyn. cum h. l. comparat querelas Medeae apud Apollon. IV, 356 aqq. quem poëta fortasse ante oculos habuerit, et Ariadnes ap. Catull. LXIV, 132 sqq. Cf. ctiam Ciris 404 sqq. Ovid. Her. VII. X. et Met. VIII, 108 sqq. — ctium magis ad dissimulare, quam ad sperasti pertinere censet Hand. Tursell. II. p. 568. et sane sententia haec videtur esse: Quod in per se magnum est nefas, id etiam maius fit dissimulando. — 306. eperasti tacitus decedere, pro: te tacitum decedere, constructione apud poëtas Latinos haud rara. Vid. adnott. ad II, 377. De Infinitivo autem Praesentis iuxta verbum sperandi posito vid. ad II, 657. et V, 18. Ceterum Codd. quidam discedere, minus apte. Cf. adnott. ad Geo. II. 8. — 37. Imitator Vergilii supra laud. v. 399. hunc locum sic variat: Nec te noter amor, pietas nec mitigat ulla. — 308. tenet i. q. retinet. — moriture, si abieris; cui tum mors certa instat. Sensus igitur: Non mors mes discessum tuum certissime secutura hunc ipsum potest impedire? — crsdeli funere, misero modo. Vid. Ecl. V, 20. Geo. III, 263. Catull C, 8. Cort. ad Lucan. I, 105. et Bach. Geist. d. R. Eleg. p. 4. Sic acerbum funus Aen. VI, 429. et crudelis mors Aen. X, 386. Iteratur hic versus cum primis sequentis verbis in codem illo Anth. Lat. carmine v. 20 sq. — 309. Conington conferri iubet Ovid. Her. VII, 40 sqq. et 169 sqq. — Liberne sidere, h. e. hieme, ubi omnia maris pericula impendent; sides enim

Et mediis properas Aquilonibus ire per altum,
Crudelis? Quid, si non arva aliena domosque
Ignotas peteres et Troia antiqua maneret,
Troia per undosum peteretur classibus aequor?
Mene fugis? Per ego has lacrimas dextramque tuam te—
Quando aliud mihi iam miserae nihil ipsa reliqui—
Per conubia nostra, per inceptos hymenaeos,
Si bene quid de te merui, fuit aut tibi quidquam

significat certum anni tempus, quod adiecto epitheto accuratius indicatur. Sic Ovid. ex P. II, 4, 25. brumali sidere. Vid. Tac. Ann. I, 70. sidere aequinoctii et infra XI, 259. triste Minervae sidus, quod Wagn. explicat per tempestatem a Minerva iniquo anni tempore excitatam. Cf. etiam adnott. ad Geo. IV, 234. p. 492. extr. — moliri classem, ut etiam III, 6., sed non prorsus codem sensu. Hic enim non sermo est de classe aedificanda, sed tantum de reparanda (v. 53.), aptanda (v. 289.) et armanda (v. 299.), vel, ut Haeckermanni (Zeitschr. 1. 1.) verbis utar "von einem Fertig- oder Klarmachen zur Abfahrt". Dido autem animi perturbatione concitata ut de classe aedificanda loquitur. — 310. Aquilones omnino pro ventis procellosis, ut ap. Hor. A. P. 64. et alibi. — V. 311 sqq. argumentatio a maiori, quam vocant, continetur: Ne Troiam quidem patriam, si liceret, hac tempestate peteres; multo minus igitur excusandus es, qui me deserens nunc peregrinas nescio quas terras requirere velis. — Henry (Two. years IV. p. 47. et Philol. XII. p. 258.) docet, quanta vi vox crude-Lis hoc ipso loco, in fine sententiae et versus principio posita sit, comparans Apoll. Rh. IV, 389.: Μάλα γὰρ μέγαν ἤλιτες ὅρχον Νηλεές. — "ar va aliena, blande, quasi haec iam tua sunt; domosque ignotas, ac si diceret, Carthago iam tibi nota est." Servius. — 312. Ribbeck. ex uno Pal. (in quo sed alt. m. corr. in set) pro et recepit set. — 313. Troiae nomen cum vi iteratur, ut I, 554. Italiae. Vid. adnott. ad Aen. VIII, 396. — undosum aequor, ventis agitatum. — 314. Mene fugis? meisne modo manibus evadere studes, cum te mei pertaesum sit? Etiam Henry 11. 11. mene, non fugis, voce premendum esse docet. — Per ego has lacrimas cett. Vid. ad II, 142. — per dextram, quam hospes mihi porrexisti, i. e. per dextram meam tuamque, quas iunximus. Vid. III, 83. (ibique adnott.) VII, 234. Cort. ad Sall. Iug. 10, 3. et Obbar. ad Hor. Ep. 1, 7, 94. Vol. I. p. 397. Henry (Tw. years IV. p. 47.) confert Apoll. Rh. IV, 99. et Conington Eurip. Med. 21. Verba Mene fugis? Per ego has lacrimas repetuntur in Anth. Lat. carm. laud. v. 210. — 315. aliud nihil, quam has ipsas lacrimas et preces, quibus te obtestari possim; cum mea ipsius culpa nihil aliud mihi supersit, quae me totam in tuam tradiderim potestatem. Recte autem Wund. docet, versum 315. non minus ad seqq. per conubia, quam ad praecedentia esse referendum. Comparant interpretes Eurip. Iph. Aul. 903. sqq. Hec. 818 sq. et 316 sq. Iliad. XV, 39. — 316. per conubia nostra. Cf. supra v. 172. et adnott. ad I, 73. Ceterum non idem bis dicere Vergilium, quod Serv. censeat, sed conubia h. l. furtivum amorem et quasi praelusionem hymenaeorum s. iusti coniugii mox ineundi, incepti igitur, nondum initi significare, vere memorat Wagn., premens verba sequentia inceptos hymenaeos. Ante oculos autem habuit poëta Catull. LXIV, 141. mihi hoc non miserae sperare iubebas, Sed combia laeta, sed optatos hymenaeos. Iteratur hic versus in Anth. Lat. I, 172, 123. et inverso verborum ordine (per inceptos hymenacos, Per conubia nostra) ibid. I, 178, 211 sq. Ceterum cf. supra ad v. 127. et Aen. I, 651. adnott. — 317. Si bene quid de te merui. Repetuntur haec verba in Anth. Lat. I, 172, 127. Sic etiam Stat. Theb. I, 60. si bene quid merui. — quidquam Dulce meum Heyn. recte interpretatur: a me profectum (δ ἔπαθες ὑπ' ἐμοῦ). Wagn. confert infra XII, 882. et Tecmessae verba ad Aiacem ap. Soph. 516 sq. ἀνδοί τοι Χρεών μνήμην προσείναι, τερπνόν εί τι που πάθοι. Dulcia autem sollemni fere epitheto poëtis dici Veneris gaudia. res satis nota. Cf. Geo. IV, 346. Dulce meum, miserere domus labentis et istam,
Oro, si quis adhuc precibus locus, exue mentem.
Te propter Libycae gentes Nomadumque tyranni
Odere, infensi Tyrii; te propter eundem
Exstinctus pudor et, qua sola sidera adibam,
Fama prior. Cui me moribundam deseris, hospes?
Hoc solum nomen quoniam de coniuge restat.
Quid moror? an mea Pygmalion dum moenia frater

320

325

dulcia furta, Nemes. Cyneg. 25. dulcia gaudia etc. Burm. ad Ovid. Met. IX, 517. et ad h. l., simul observans quidquam, quiddam, aliquid et ipsum apud poëtas venereum quid indicare, coll. adnott. ad Ovid. Am. III, 2, 84. et Davis. ad Cic. Tusc. III, 18, 43. Peerlk. conferri iubet Interpp. ad Ter. Andr. II, 1, 25. — 318. domus labentis de gente Didonis intelligendum, vel potius de Didone ipsa, quae hic novam gentem regiam conditura est. Conington confert infra XII, 59. in te omnis domnis inclinata recumbit et Hom. II. II, 701. δόμος ημιτελής. — 319. si quis adhuc pr. locus, i. e. si quis superest. Cf. Tac. Hist. III, 9. tres adhuc legiones erant, id. Ann. V, 3. erat adhuc perfugium cett. et Hand. Turs. I. p. 161 sq. — istam exue mentem. Sic Geo. II, 51. silvestrem animum, Claud. XVII, 192. animos ferarum, Liv. XXVII, 8, 6. mores antiquos, Cic. pr. Lig. 5, 14. humanitatem, Tac. Ann. VI, 25. vitia exuere et plura similia. Thiel. conferri iubet Walther. ad Tac. Ann. II, 72. — 329. Iam transit ad res molestas et adversas, quas Aeneas ipsi adduxerit, quibusque co tantum, quod remancat, mederi possit. Ex his versibus Ovidium Her. VII, 121 sqq. profecisse, iam Heyn. adnotat. — Nomadum tyranni, i. e. reges (vid. VII, 266.), ad Iarbam potissimum spectat. Vid. supra v. 36 sq. et 196 sqq. Nomades sunt Numidae, quorum nomen secundum Sall. Iug. 18. et Plin. V, 3, 2. ex Nomadum appellatione est ortum. (Vid. supra ad v. 206.) Quare etiam aliis poëtis Numidae vocantur Nomades, c. g. Prop. V, (IV,) 7, 37., et ipsa Numidia Martiali VIII, 55, 8. dicitur Nomas. -- 321. infensi Tyrii, qui frustra eam ambierant connubiis (cf. v. 36.), nisi malis cum Gossr. explicare: ,,quod parere coguntur externo homini." Respexit hunc locum Claud. VI. Cons. Hon. 315. infensi comites, odere propinqui. Quid moror invisam lucem? — 322. Pudor et fama, res non dissociabiles, etiam alibi haud raro coniungumtur, v. c. Stat. Theb. III, 273. Val. Fl. VI, 470. Cic. de prov. cons. 6. etc. Verba Exstinctus puelor iterantur in Anth. Lat. I, 178, 16. — Fama, qua sola sidera adibam, qua sola maxime florebam, etiamsi alias virtutes non habuissem. Cum verbis sidera adibam cf. Hor. Od. I, 1. extr. ferian sidera vertice. Ovid. Met. VII, 61. vertice sidera tangam. Prop. I, 8, 43. Nunc mihi summa licet contingere sidera plantis, praeterea autem Ecl. V. 43. Aen. I, 379. et IX, 641. Iam Homerus Od. XV, 329. canit: των ύβοις τε βίη τε σιδήρεον ούρανον ίχει. Henry (Tw. years IV. p. 48. et Philol. XII. p. 259.) praeterea conferri iubet Iuven. XI, 63. Val. Max. I, 7, 2 Treb. Poll. Claud. 12. imprimisque Cic. Tusc. I, 30. - prior, antequam te cognovi, ante adventum tuum. Sic prior fama etiam ap. Stat. Silv. l. 1, 8. et Theb. IV, 32., quos locos Burm. profert. — 323. Cui me deseris breviter pro: cui resinquens me descris. Ceterum cf. similes loci Aca. II, 677. et Ovid. Her. III, 61. Ibis, et o miseram cui me, violente, relinquis? -- moribundam, i. c. per te morituram, quod perperam hic exhibet Prisc. XIII, 5, 24. p. 697. P. Vid. ad Geo. III, 488. - hospes etc. Cf. Ovid. Her. VII, 167. Si pudet uxoris, non nupta, sed hospita dicur. -- 324. ,, de coniuge: hoc solum nomen, sc. hospes, mihi restat de te, qui fueras antea coniux." Heyn. Simillimus autem est locus II. 678. -325. Quid moror? cum mori sit necesse, quid moror mihi ipsa manus inferre, exspectans donce Iarbas vel alius quis hostis me interficiat. Cf. Hor. Od. II, 17, 5. Ovid. Met. XIII, 517. et Claud. VI. Cons. Hon. 315. Ceterum haec verba ad illud: cui me moribundam deseris referends esse, iam Wagn. adnotavit. Peerlk. minus recte interpretatur: quid moror

Destruat, aut captam ducat Gaetulus Iarbas? Saltem si qua mihi de te suscepta fuisset Ante fugam suboles, si quis mihi parvulus aula Luderet Aeneas, qui te tamen ore referret, Non equidem omnino capta ac deserta viderer."

330

Dixerat. Ille Iovis monitis inmota tenebat Lumina et obnixus curam sub corde premebat. Tandem pauca refert: "Ego te, quae plurima fando

in hac terra? Non possum in Africa manere, si tu abeas. Et sane iam Servius scripsit: ,,utrum quid in hac terra moror, an quid in vita moror?" sed iure etiam Conington hanc alteram explicationem praesert. — an, scil. morer, quod ex antecedentibus supplendum esse, quisque videt. mea Pygmalion - - destruat? quod semper ab eo erat timendum. Vid. I, 346 sqq., imprimis 360 sqq. — 326. Gaetulus Iarbas, i. e. omnino Afer. Non enim Gaetulorum (de quibus vid. supra v. 40.), sed Maxitanorum regem fuisse Iarbam, supra ad v. 196. vidimus. Spectavit hunc locum Ovid. Her. VII, 125. Quid dubitas vinctam Gaetulo tradere Iarbae? Cf. id. Fast. III, 551. — 327 sqq. Utinam vel filium de te, i. e. ex te, susceptum haberem, qui mihi vultus tuos repraesentare posset. Cf. similes locos Val. Fl. III, 316 sq. Claud. R. Pros. I, 110. Senec. Troad. 647 sqq. etc. Temere autem in hoc loco, non sane ex nostro sensu decori iudicando, tamquam turpi et indecente haeserunt interpretes, non cogitantes, veterum heroum sentiendi et agendi rationem a nostra mirum quantum discrepare. — Suscipere autem, quod plerumque de patre dicitur, qui liberos tollit educandos (cf. Ter. Andr. II, 3, 27. Phorm. V, 8, 50. 74. Cic. Verr. III, 69. in. Phil. III, 6. extr. ad Att. XI, 9. extr. cett.), noli confundere cum concipere. De femina dicitur v. c. Plaut. Epid. IV, 1, 34. Filiam, quam ex te suscepi. — 328. Hunc locum ante oculos habuerunt Appul. Met. V. p. 345. Sic in hoc saltem parvulo cognoscam faciem tuam, et Paullin. Carm. 21. Et nunc in aula parvulus ludit Dei; eundemque obversatum esse Iuvenali V, 138. (nullus tibi parvulus aula Luserit Aeneas, nec filia dulcior illo), iam alii memorarunt. — si quis - - parvulus Acneas. Vid. adnott. ad Aen. I, 181. Iam Cerda comparat parvulum Torquatum ap. Catull. LXI, 212. — 329. qui te tamen o. r., quem, si te ipsum possidere non licet, saltem tamquam exemplar aliquod tui intueri possim. De Part. tamen vid. ad Ecl. X, 31. et cum verbis ore referre cf. infra XII, 348. Nomine avum referens, Tac. Germ. 43. Burii Suevos referunt, Plin. Ep. VII, 19. matrem eins reddit ac refert nobis et similes locos. Ceterum vid. ad II, 27. Henry (Tw. years IV. p. 49. et Philol. XII. p. 259.) praefert Codd. quorundam deterioris notae (et 22 quidem inter 40, quos contulit) lectionem tantum, cum filius non esset parvulus Aeneas, nisi ore referret patrem (?), quare potius opus sit sententia: qui ore tantum, non animo duro, patri similis esset; quod nimis quaesitum videtur atque etiam a Coningtone oppugnatur. — 330. "capta āc deserta graviter pro relicta a te, cum respectu ad Iarbam v. 326., cui ne relinqueretur captiva abducenda, verebatur." Heyn. Gossr. tamen, haerens in voc. capta, omnes quatuor versus 326-330., quos iam Iuvenalem hic legisse modo vidimus, sine iusta causa Vergilio abiudicat et hunc locum iam ante Iuvenalis tempora interpolatum censet, quam opinionem etiam Conington recte reiicit, simul Ovid. Her. VII, 135 sqq. conferri iubens. — 331. Iovis monitis, ob, propter Iovis monita; non immemor eorum, quae Mercurius a Iove missus ipsum iusserat. Ceterum vid. ad III, 546. — inmota, ne miserationem Didonis vultu argueret, ut recte Heyn. explicat, comparans infra v. 369 sq. Burm. confert Ovid. Met. II, 50. VI, 305. XIV, 593. — 332. curam, dolorem, s. c. premebat. Vid. I, 209. ibique adnott. — 333. Verba Tandem pauca refert iterantur in Anth. Lat. I, 170, 92. Cum non pauca, sed satis multa sint, quae Aeneas respondeat, ut Didoni persuadeat, invitum se discedere, et v. 337. sequantur verba pro re pauca loquor, Peerlk. coni. dicta refert, quod nemo facile

335

Enumerare vales, numquam, regina, negabo Promeritam; nec me meminisse pigebit Elissae, Dum memor ipse mei, dum spiritus hos regit artus. Pro re pauca loquar. Neque ego hanc abscondere furto Speravi, ne finge, fugam nec coniugis umquam Praetendi taedas aut haec in foedera veni.

probabit. Quam late enim apud Vergilium pateant voces pauca et breviter Verbis dicendi adiunctae (praeter Aen. IV, 632. VI, 321. 398. 538. IX, 353. X, 251. 621. XII, 71.), imprimis I, 561. VIII, 154. X, 16. XII, 685. docent. Quare neque Wilmsio adsentiri possum, qui Progr. p. 15 sq. in his omnibus locis versus anxie numerat et, cum hic locus 29 versuum inn accedat ad X, 16., ubi orationi 47 versuum Vergilius praemittat verba: a non - - pauca (Venus) refert, potius voce refert scribendum esse suspicatur. Quantum enim inter 29 et 47 intersit, quantulum contra inter 29 et 20 (VIII, 154 sqq.), Wilmsium tam accurate numerantem fugere non debebat. — 335. "Promeritam, de me, h. e. beneficia in me contuliese, ad quae referendum. Respicit autem Aeneas verba Didonis v. 317. mereri aliquid de aliquo est bonum vel malum aliqued in aliquem esaferre." Wund. Comparant autem cum h. l. Hom. Il. XXII, 387 sq. -Elissa (quam formam Heins. ex Med. et melioribus libris restituit) s. Elisa (cf. Drak. ad Silii I, 81.) proprium erat Didonis nomen (vid. infra v. 610. V, 3. Ovid. Am. II, 18, 31. A. A. III, 4. Fast. III, 553. 612. 623. 8ilius I, 98. Iustin. XVIII, 4, 3 sqq. cett.). Nam Dido, quod nomen Eustathio et Servio auctore viraginem, secundum Etym. M. autem et Phavor. v. ப்பீல் errabundam significat, Carthagine demum a Phoenicibus appellata esse dicitur. Cf. etiam Movers. de Phoen. I. p. 609 sq. — 836. "Homericum elser αυτμή Έν στήθεσσι μένη, ut Il. IX, 609. et alibi." Heyn. Vid. etiam Hom. Il. XXII, 387. Conington praeterea confert Apoll. Rh. III, 1079 sqq. — spiritus, vis vitalis. Wagn. conferri iubet Homeri II. XII, 368. XXII, 69. Souov. Tac. Ann. XV, 70. XVI, 34. et Ovid. Trist. I, 5, 11. Vid. adnott. ad VI, 726. — regit Heins. ex Med. et aliis revocavit; vulgo reget, alii reget. Wagn. vere docet, dum in tali oratione cum Futuro iunctum significare diuturnitatem nullo termino conclusam, cum Praesente autem omne illud tempus, quod usque ad finem rei aliquando futurum in medio sit positum. Vid. Wagn. Qu. Virg. VI, 5. Hic totus versus repetitur in Anth. Lat. I, 172, 144. — 337. pro re Wund. explicat: pro discessu et Ladew.: meine That, zur Rechtfertigung meines Vorhabens" coll. Sall. Ing. 162, 12. panca pro delicto suo verba facit, cui loco addere poterat Sen. Here. fur. 401. pauca pro causa loquar nostra; rectius vero Wagn. idem esse dicit, quod pro re nata (velut ap. Cic. ad Att. VII, 8. ad Div. XIV, 6.), ut seasus sit: "pro rerum statu et conditione non opus est longo sermone;" coll. Cort. ad Cic. Ep. VI, 2, 3. XIII, 68, 2. Tursell. p. 766. ed. Schwarz. Ct. etiam Lucr. VI, 1250. Quisque suum pro re consortem maestus humabel. Liv. VII, 33, 3. factis benigne pro re memor (ibique Drak.) et Hand. Turs. IV. p. 554. — Neque etc. Respondet his verbis ad Didonis quaestionem v. 305. — furto. Furtum est omne, quod clam fit, imprimis ad alium decipiendum. Quare furto (etiam infra VI, 24. 568. et ap. Liv. XLIII, 10.) et furtim (supra III, 50. Sall. Iug. 14. etc.) i. q. clam. Cf. etiam adnott. ad Geo. IV, 346. — 338. ne finge tibi tale quid, tale commentum: bilde dir das nicht ein. -- 339. Praetendi, quod vulgo male accipient pro praetuli positum, cum sponsus non ipse taedas iugales ferat (quod sane Schirach. p. 540. nobis persuadere studet), Heyn. rectius interpretatur per praetexere (coll. v. 172.), hoc sensu: numquam consuetudini nostre nomen iusti matrimonii praetexui. Sic Ovid. Rem. 420. praetendens culpat splendida verba suae, Cic. in Vatin. 6, 14. hominis doctissimi nomen inmanibus et burbaris moribus praetendere et similia. Consentit nobiscus Haeckerm, in Mützellii Zeitschr. XII. p. 271. et XIX. p. 118., neque aliter Wagn. statuit, locum sic explicans: ,,numquam iustas nuptias prae me tuli s. coniugio iunctus tibi videri volui." Ladew. tamen in Append. p.

340

Me si fata meis paterentur ducere vitam Auspiciis et sponte mea conponere curas, Urbem Troianam primum dulcisque meorum Reliquias colerem, Priami tecta alta manerent Et recidiva manu posuissem Pergama victis.

247. alteram explicationem retinet et taedas praetendi eadem ratione dictum putat, qua imperator castra fecit. De taedis vid. supra ad v. 18. huius libri. — aut haec in foedera veni, scil. ut matrimonium tecum inirem. Aut enim post antecedentem negationem ipsum est negativum. Vid. adnott. ad Aen. III, 43.; haec foedera autem sunt coniugalia, quae etiam Ovidio A. A. II, 578. simpliciter foedera dicuntur. Cf. Gron. ad Liv. III, 18. et Ruhnk. ad Ovid. Her. IV, 17. (ubi socialia foedera leguntur). De thalami foedere loquitur e. g. Ovid. Met. VII, 403. Ceterum venire in foedera, ut apud Lucr. II, 347. in curas venio partemque laborum. Cf. etiam locus simillimus Aen. X, 901. nec sic ad proelia veni. — 340 sqq. Comparant Od. XVI, 148 sqq., cuius tamen loci diversam esse ab hoc sententiam, Dietsch. Theol. Verg. p. 26. docet, qui nostrum locum memorabilem censet, ,,quoniam ex eo manifestum est, fata non ipsa id efficere, ut homines consilia ad sua decreta dirigant, non tollere voluntatis libertatem, sed homines iis vel contra animi sententiam obedire debere, si felices esse velint." — "Rarus est usus verborum meis auspiciis [i. e. mea voluntate, meo arbitrio], ubi de rebus privatis agitur. Translata est significatio a re publica, a ducibus, qui aut suis aut alienis auspiciis (Liv. XXI, 40.) res gerunt. [Cf. supra v. 102 sq.] Vita erat Aeneae instituenda alienis quasi auspiciis, h. e. ad voluntatem deorum vel fatorum." Wund. Ceterum cf. similis locus Senec. Oed. 882. Fata si liceat mihi Fingere arbitrio meo etc. — 841. conponere curas Heyn. interpretatur: res, negotia ordinare, quae curas movent. Cf. adnott. ad I, 249. et 374. — 342. Urbem Troianam - - colerem, locum veteris Troise incolerem, nova urbe in eo condita, et manibus meorum iusta persolverem, ut colere duplici et habitandi et honorandi sensu accipiendum sit, quae etiam Coningtonis et Benoisti est sententia. Recte enim Wunderl. verba dulces reliquias meorum, quae Heyn. pro ipsis sepulcris, in quibus ossa condita sunt, posita censet, de sacris mortuis [in ipso sepulcrorum loco] faciendis et quotannis fere iterandis capit. Wagn. autem in min. edit. (quocum consentit Ladew.) minus probabiliter etiam haec ad ipsam urbem refert, ut sensus sit: "reliquias eorum, quae mei tenuerunt, eversam scil. patriam colerem (ἐπεμελούμην ἄν) reficiendamque curarem." Dubito enim, num Aeneas ipsam urbem dulces suorum reliquias appellare voluerit, ut taceam urbem iam esse commemoratam, et si reliquias colere per reficiendum curare interpretemur, abundare sequentia recidiva posuissem Pergama. Ceterum verba si fata paterentur - - - colerem — posuissem simplicissima sunt ratione intelligenda: nunc ipsum colerem, nunc iam posuissem, i. e. urbe iam refecta nunc - colerem. Male igitur Peerlk.: "Melior esset consecutio colerem et ponerem etc."; nam non potest urbs mauere (i. e. etiam nunc esse) et ab Aenea habitari, nisi antea restituta. — primum i. q. ante omnia. Vid. supra III, 437. V, 746. XI, 786. et adnott. ad II, 40. Ceterum Aeneas his respondet ad Didonis verba v. 311 sq. — 343. manerent, i. e. a me restifuta etiamnum adessent. Cf. II, 56. ibique adnott. Peerlk., qui putat mancre, quod semper valeat incolume stare, dici non posse de palatio vastato et postea restituto, hoc totum hemistichium, quod nihil aliud significare possit, quam: palatium Priami non esset vastatum, sed integrum staret, tamuuam absonum deleri iubet, eique adsentitur Ribbeck. — 344. recidiva Pergama. Cf. infra VII, 322. et X, 58. Sic gens Phrygum recicliva ap. Silium I, 106. Cf. Heins. ad Ovid. Fast. IV, 45. Gronov. ad Sen. Troad. 472. et Drak. ad Silii l. l. — manu posuissem. Wund., coll. Geo. II, 156., voc. manu iis saepe addi docet, quae sint artis et industriae; quod tamen non ad omnes eiusmodi locos quadrat; immo manu hic significat, Aeneam ipsum quasi manum admoturum fuisse urbi restituendae, i.

Sed nunc Italiam magnam Gryneus Apollo,
Italiam Lyciae iussere capessere sortes.
Hic amor, haec patria est. Si te Karthaginis arces,
Phoenissam, Libycaeque aspectus detinet urbis,
Quae tandem, Ausonia Teucros considere terra,
Invidia est? Et nos fas extera quaerere regna.
Me patris Anchisae, quotiens humentibus umbris
Nox operit terras, quotiens astra ignea surgunt,
Admonet in somnis et turbida terret imago;

345

350

e. maximo studio rem procuraturum; quare non idem est pleonasmus, quo dicitur ore loqui et similia. (Vid. adnott. ad Geo. II, 247. et Aen. I, 614.) De verbo ponendi vid. ad I, 264. — victis. Peerlk. temere coni. Teucris, cum non quadret, ut Troiani se ipsi nominent victos, nisi ubi misericordiam movere velint. — 345. Italiam magnam, ut I, 569. Hesperiam magnam. — Gryneus Apollo. Vid. ad Ecl. VI, 72. — 346. Lyciae sortes i. e. oracula, ut iterum infra v. 377. VI, 72. VII, 269. Hor. A. P. 403. Dictae per carmina sortes. Cic. Divin. I, 18, 34. sortes e terra editae, ibid. II, 56, 115. sors edita est regi (Croeso), Croesus Halyn penetrans etc.; de Lyciis autem sortibus vid. supra ad v. 143. et Iacobs. ad Prop. III, 1, 38. Ceterum omnia oracula Apollinis Deli, Grynii et Pataris ab Aenea accepta hic intelligenda videntur. Eadem oracula spectans Hor. Carm. Saec. 37. Apollinem (cui, ut solet, soror iungitur) sic appellat: Roma si vestrum est opus, Iliaeque Litus Etruscum tenuere turmae etc. - capessere Italiam, navigatione petere Italiam, ut infra V, 703. Italas capessere oras et ap. Cic. ad Fam. X, 9. Melitam igitur capessamus. Cf. etiam Tusc. I, 18, 42. animus superiora capessit. N. D. II, 45, 115. medium locum capessere cett. Wund. docet, ad eandem metaphoram pertinere Aen. VI, 61. prehendere oras Italiae. — 347. "Hic amor: hanc desidero, huius caritate ducor. Supra III, 134. hortor amare focos." Hoyn. Amor pro re amata, ut alibi pro homine amato. Cf. Ecl. VII, 21. Nymphae, noster amor. Tibull. I, 2, 4. Ovid. Her. IX, 47. Plaut. Poen. I, 1, 79. Cic. Phil. VI, 5. in ad Att. XVI, 6. extr. etc. Peerlk. malit Hacc amor. — 348. Pro detinet Serv. in bonis libris legi testatur demeret, quod temere arrisit Heinsio et I. Fr. Gronovio Obss. IV, 9. p. 130. Cf. Burm ad h. l., qui vulgatam recte sic explicat: delectatione et iucunditate ita te afficit, ut ab ea discedere non possis; coll. Hor. Od. I, 33, 14. Ovid. Her. IV, 110. Verg. Ecl. X, 45. Aen. II, 785. et Broukh. ad Tib. I, 1, 40. — 349. Quae tandem - Invidia est, qua tandem invidia ducta non vis in Italia nos considere? Cf. adnott. ad Ecl. VII, 58. Burm. ad Ovid. Trist. I, 1, 1. et ad Petron. c. 14. Stat. Theb. I, 281. me Tantaleis consistere tectis, Quae tandem invidia est? De Infinitivo adiecto vid. adnott. ad Geo. I, 305. Wund. comparat Graecum rís φθόνος. Ceterum cum hoc versu cf. VI, 67. et 807. — 350. Et nos fas cett., ut tibi licuit exsuli Carthaginem condere. — 351 sqq. Comparant Iliad. XXIII, 105 sq. — quotiens etc. Cf. etiam VI, 695. tua me, genitor, tua tristis imago Saepius occurrens etc.. praeterea autem V, 722 sqq. — humentibus umbris. Vid. ad III, 589. — 352. surgunt, oriuntur. Vid. Geo. I, 440. coll. ad Ecl. VI, 39. et Geo. IV, 12. - 353. Admonet, ad Italiam petendam novumque ibi regnum condendum instigat. Est autem admonere verbum proprium de somniis. Cf. Heins. ad Ovid. Met. XIII, 216. - terbida imago Servio et Heynio est turbata, tristis, ut V, 695., Wunderlichio vero (cui adsentitur Thiel.), cum addatur terret, et turbiches proprie de iis dicatur, qui affectu aliquo sint commoti, ira graviter commota, ut XI, 742. [IX, 57. XII, 10.] (Haeckerm., qui in Muetzellii Zeitschr. XII. p. 270. explicuerat ,,quae turbat", hoc iure non repetiit in earundem Ephem. Vol. XIX.) Mihi Serviana ratio magis placet; gravis enim ira minus convenit patri pii filii; et terrere hunc poterat patris defuncti simulacrum vel sine ulla irae significatione. Turbatus autem est pater, quod timet, ne

Me puer Ascanius capitisque iniuria cari,
Quem regno Hesperiae fraudo et fatalibus arvis.

Nunc etiam interpres divom, Iove missus ab ipso—
Testor utrumque caput— celeris mandata per auras
Detulit; ipse deum manifesto in lumine vidi
Intrantem muros vocemque his auribus hausi.
Desine meque tuis incendere teque querelis;

360
Italiam non sponte sequor."

Talia dicentem iamdudum aversa tuetur Huc illuc volvens oculos totumque pererrat

filius fatis non pareat. Cf. etiam XI, 814. et Stat. Theb. II, 349. Aus avium lapsus, aut turbida noctis imago Territat. — 354. Me puer, scil. admonet, quod ex antecedd. repetendum. Peerlk. tamen requirit novum aliquod verbum, cum admonet ab in somnis separari nequeat et propius sit verbum terret; quare locum corruptum censet. De re ipsa cf. supra v. 234 sq. Ascanii autem causa se laborare dicit Aeneas, ut ambitionis suspicionem a se removeat. — capitis cari. Vid. infra ad v. 613. — 355. regno Hesperiae et fatalibus arvis, i. e. regno Italiae fatorum lege ei debito, ut recte explicat Wagn. Qu. Virg. XXXIII, 4. De vi explicativa Copulae vid. ad Aen. I, 27. II, 722. alibi adnott. — fatalia arva legimus etiam V, 82. — 356 sq. Heyn. comparat Hom. II. XXIV, 223. — interpres divom i. q. apud Hor. Od. I, 10, 5. deorum nuntius. - 357. utrumque caput, meum tuumque. Alii quidem (ut etiam Haeckerm. Il. supra Il.) minus probabiliter de Aeneae et Ascanii capite cogitant et Steinmetz. p. 11. adeo de Iovis et Mercurii capite. Sed caput deorum testari veteres, nusquam memini me legisse; cf. potius Ovid. Her. 111, 107. perque tuum meunuque caput, quae iuncimus una, praeterea autem infra v. 492. et IX, 300. Verba Testor utrumque caput iterantur in Anth. Lat. I, 170, 94. — 358. manifesto in lumine, ut dii hominibus apparere solent. Vid. ad II, 591. et III, 151. — 359. his auribus, i. e. ipsis meis. Vid. ad IX, 205. — vocem hausi. Sic haurire aliquid etiam omisso voc. auribus ap. Val. Fl. I, 262. et infra VI, 559., ubi vid. adnott.; sic alibi (ut infra v. 661. XII, 946. et ap. Silium XI, 284.) etiam oculis haurire aliquid. Utrumque coniunxit Liv. XXVII, 51. in. oculis auribusque gaudium haurire (quemadmodum Cicero Tusc. V, 6, 16. dicit voluptates haurire). Cf. praeterea Aen. X, 899. et XII, 26. Serv. ad Aen. I, 208. et 614. Quinctil. Inst. VIII, 3, 54. (Vid. etiam Ribbeck. Proleg. p. 144.) Similiter dicitur auribus bibere, velut Hor. Od. II, 13, 32. Prop. IV, 5, (III, 6,) 8. Ovid. Trist. III, 5, 14.; quare etiam aures bibulae ap. Pers. IV, 50. (eaedem, quae ap. Cic. ad Att. II, 14. aures sitientes). Ceterum cf. etiam Aen. I, 749. — 360. Heyn. confert Iliad. IX, 612. — incendere, commovere, exagitare. Heyn. comparat Catull. LXIV, 226. Nostros ut luctus nostraeque incendia mentis, et Val. Fl. VII, 243. perpetior durae iam dudum incendia mentis. Cf. etiam infra V, 455. IX, 500. X, 895. XI, 147. et Cort. ad Cic. Ep. ad Div. I. 9. Iteratur hic versus in Anth. Lat. I. 178, 247. — 361. non sponte, sed deorum voluntati obediens, non vero i. q. invitus. - sequor, peto. Cf. infra v. 351. V, 590. (ibique adnott.)  $\hat{V}$ , 629. VIII, 333. Val. Fl. 1, 4. etc. Conington, qui praeter Aen. V, 629. confert Cic. Att. III, 16. Si spes crit, Epirum, sin minus, Cyzicum aut aliud quid sequemur et Ovid. Her. VII, 10. Quacque ubi sint nescis, Itala regna sequi, verbum sequendi hic difficultatem inveniendi indicare putat, quod probat Benoist. Ribbeckio paulo abruptius Aeneas orationem concludere videtur; et sane iam versus imperfectus Vergilium aliquid additurum fuisse prodit. - 362. Sedatum et grave Aeneae responsum magis etiam exasperat Didonem, quae longe aliter eum responsurum esse exspectaverat. — aversa tuetur, obliquis, torvis oculis (Homeri ὑπόσοα ἰδων). Sic poterat, licet aversa, Aeneam luminibus pererrare; neque opus est altera lectione adversa, quae Burmanno non displicuit. Ceterum cf. Aen. VI, 469. Imitantur hunc locum Ovid. Met. IX, 27. Talia dicentem iamdudum lumine torvo Spectat, et Claud. B. Gild. 518. Talia - - loquentem Obliquisque tuens

Luminibus tacitis et sic accensa profatur:
"Nec tibi diva parens, generis nec Dardanus auctor,
Perfide; sed duris genuit te cautibus horrens
Caucasus Hyrcanaeque admorunt ubera tigres.
Nam quid dissimulo? aut quae me ad maiora reservo?

365

oculis non pertulit ulla; totus autem versus repetitur in Anth. Let. I, 170, 62. et in Ausonii cent. nupt. 91. — 364. Verba Luminibus tacitis respondent nostro mit stummen, schweigenden Blicken, i. e. ipsa prae stupore et admiratione tacens, ut Heyn. (coll. Aen. VII, 343. tacitum limen Amatae) et Henry Tw. years IV. p. 53. et Philol. XII. 259. (coll. Senec. Thyest. 500. tacito rostro, i. e. non latrans, Stat. Theb. I, 532. et Verg. ipso I, 502. VIII, 108.) recte interpretanter. Sensus est: Dudum Aeneam dicentem ipsa tacens oculis totus, a capite ad calcem, pererraverat Dido; tum demuni, quia, quo diutius eum adspicit, eo magis ira accenditur (et sic accensa), profatur etc. Wunderlichio tacita lumina videntur esse, quae iram abdant (coll. Ovid. A. A. III, 512. Saepe tacens ochi semina vultus habet et eiusd. Am. II, 5, 17. Non oculi tacuere tui), quod certe ex parte verum; et Gossravio sunt "stiere Augen, quibus nullus inest sensus." Ceterum hoc loco praeclarissimo, quocum cf. similis X, 446 sq., ubi visu obire, quod hic luminibus pererrare, bis utitur Schol. Lucani ad VIII, 171. et IX, 355. — 865 sqq. Huius orationis gravissimae primas lineas inesse verbis Patrocli ad Achillem II. XVI, 33 sqq., Heyn. adnotat, comparans Ecl. VIII, 43 sqq. Cf. etiam Eurip. Bacch. 988 sqq. et imitationem huius loci vide in Anth. Let. I, 174, 10 sqq. — 865. Neque a dea, neque a Troiano patre, sed inter feros barbaros procreatus es et a feris bestiis nutritus. — generis nec Vid. ad Ecl. IV, 63. — 366. cautibus male quidam interpretantur: e cautibus, i. e. e saxo: tu saxeus es (de qua metaphora cf. quos Dissen. laudat ad Tibull. I, 1, 63.). Immo arcte cohaerent verba cautibus horrens, quae Wund. recte explicat: arduus saxis, coll. Hor. Sat. II, 1, 13. horrentia pilis agmina et Val. Fl. I, 486. Acastum horrentem iaculis. Cf. etian adnott. ad Geo. I, 151. et Aen. procem. v. 4. Respexit hunc locum Ovid. Her. VII, 37 sq., ipse autem Verg. fortasse memor fuit loci Catull. LXIV, 154 sqq., ut Coningtoni videtur. — 367. "Caucasus et Hyrcanae tigres poëtarum posterioris temporis more Didoni tribuuntur; Homerus ad talia non deflexit. Multo tamen magis naturae rerum ac veritati consentanea sunt haec, quam Andromachae verba ap. Eurip. Troad. v. 761 sqq." Heyn. Caucasus incolebatur a feris et barbaris gentibus, quare si quem imprimis rudem ferumque veteres significare volunt, ad Caucasum natum esse dicunt. Cf. Cic. Tusc. II, 22, 52. Calanus, Indus, inductus ac barbarus, in radicibus Caucasi natus. Eadem de causa hic mons Horatio Od. I, 22, 6. Epod. I, 12. et Senecae Med. 43. inhospitalis vocatur. — Hyrcania, terra Caucaso vicina, inter mare Caspium, Mediam, Parthiam et Oxum fluv. sita. Cf. Strab. XIII. p. 726. Mela III, 5, 7. Plin. VI, 13, 15. et liber meus geogr. II. p. 568 sqq. De eius tigribus cf. etiam Stat. Theb. IX, 15. Nonne Hyrcanis bellure putatis tigribus? Heyn. confert Caucasium tigrim Silii V, 148. et Caspiam Senecae Herc. Oet. 145., quibus addere poterat Armeniam Ovidii Met. VIII, 121. Cum omni hoc loco comparentur similes Ecl. VIII, 43 sqq. Catull. LXIV, 154 sqq. Hor. Od. I, 3. 9. Ovid. Met. II, 224. VII, 32. VIII, 120. XI, 612 sqq. Trist. I, 8, 41. III, 11, 3. Claud. R. Pros. III, 104 sqq. Tib. I, 1, 63. III, 4, 85. — 368. quid dissimulo, cur dissimulo, quae sentio? i. e. non amplius dissimulabe, non amplius blanditiis et delinementis utar in eum, quem nulla amoris signa movent, sed, quae sentio, libere proloquar. — quae me ad maiora reservo? nolo me ad maiora, i. e. ad maiores iniurias, ad maiora perfidiae documenta reservare. Cf. V, 625. Codd. quidam quid me ad maiora reservo; et Peerlk. coni. aut quae me ad meliora reservo? cum sic legisse videatur Orosius II, 10. haec scribens: Se ad meliora tempora reservent. Ceterum iteratur hic versus in Anth. Lat. I, 178, 279., voc. tantum quae in quid mutato, ut ibid. v. 273. sequentes versus sic contrahun-

370

Num fletu ingemuit nostro? num lumina flexit?
Num lacrimas victus dedit aut miseratus amantem est?
Quae quibus anteferam? Iam iam nec maxuma Iuno,
Nec Saturnius haec oculis pater aspicit aequis.
Nusquam tuta fides. Eiectum litore, egentem
Excepi et regni demens in parte locavi;
Amissam classem, socios a morte reduxi.

375

tur: Non fletu ingemuit nostro aut miseratus amantem est. — V. 369. cum sequente nullam amplius dissimulandi causam esse indicant. Num fletu ingemuit etc. Si modo precibus meis victus illacrimasset miseriae meae. ut invitum eum discedere appareret. Tertia autem Verbi Persona utitur Dido contemptim et invidiose loquens de eo, "qui sibi iam alienior factus esset", ut Wagneri verbis utar. — fletu (de qua Dativi forma vid. ad Ecl. V, 29.) ingemuit. Sic vulgo verba ingemere et ingemiscere construuntur (Cic. Tusc. II, 9, 21. Hor. Epod. V, 30. Liv. XXXVI, 28. extr. Plin. Pan. 53. Tac. Germ. 46. al.); quamquam etiam cum quarto Casu ea constructa vidimus Ecl. V, 27., ubi vid. adnott. Conington fletu parum probabiliter sextum habet Casum comparans I, 669. nostro doluisti saepe dolore, quem tamen locum ipse nostro non prorsus similem iudicat. — num lumina flexit. Vid. supra v. 331. et Senec. Cons. ad Marciam 15. Flente populo Romano non flexit vultum. — 370. victus precibus meis. Cf. v. 314 sqq. — Num lacrimas dedit. Cf. IX, 292. ibique et ad I, 484. VII, 560. al. adnott. — miseratus amantem est. Cf. Maximian. Eleg. V, 13. nimium miseratus amantem. — 371. Quae quibus anteferam? i. e. quibus durioribus haec tamquam leniora anteponam? quae maiora ab isto addi possint, quibus, quae iam passa sum, postponam, minora iudicem? nonne haec sunt extrema omnium, ut nihil omnino durius excogitari possit? Sic Heyn. locum rectissime cepit. Alii male ad narrandi ordinem vel rationem referunt: quae prius, quae posterius dicam? vel: quae aliis maiora dicam. Quod autem attinct ad genus illud dicendi, quo duo Pronomina relativa vel interrogativa in una eademque sententia coniunguntur (ut fortasse etiam Geo. II, 256.), cf. Gronov. Obss. p. 38. ed. Lips. Heind. ad Hor. Sat. II, 3, 201. Bremi ad Nep. Tim. 2, 2. Matth. ad Cic. Cat. IV, 9, 19. Kritz. ad Sall. Cat. 47, 1. et de eodem Graecorum usu Matth. Gr. Gr. §. 488, 12. p. 918. et Bernhardy Syntax p. 444. — Iam iam. Vid. ad II, 701. — maxima Iuno, ut VIII, 84. et X, 685. — 372. Nec Saturnius etc. Iupiter ipse hoc non potest probare. — oculis aspicit aequis. Ita adspicere dici de diis omnia aeque et iuste gubernantibus, memorat Wagn., coll. Ovid. Met. XIII, 70. Adspiciunt oculis superi mortulia iustis. Cf. etiam Val. Fl. IV, 1. Atque ea non oculis Divûm pater amplius aequis Sustinuit etc. et quae ad II, 690. adnotavimus. — 373 sqq. In h. l. plane divino sententiarum et verborum gravitate Heyn. suspicatur poëtae ante oculos fuisse Homeri Calypso Od. V, 130 sq. et Euripidis Medeam v. 476 sqq., fortasse etiam Ariadnen Catulli in Epithal. 143 sqq. — Nusquam tuta fides. Cuinam fidere possumus, si vel is fallit, qui tot tantaque beneficia accepit? Nescio an Servius nusquam recte explicet: ,,nec apud deum, nec apud hominem." Conington praeter Catulli 1. 1. confert Eurip. Med. 412. Repetuntur haec verba in Anth. Lat. I, 170, 159. et 178, 19. - eiectum (ut I, 578.) litore, pro in litus, ut III, 135. subductae litore puppes, Ovid. Met. XIII, 536. et Caes. B. G. V, 10. eiectus in litore etc.; quae omnia ita capienda esse, ut simul de conditione ipsam actionem secuta cogitetur (qui eiectus in litore iacebat vel errabat cett.), non est ut doceam. De hoc ipso autem naufragorum epitheto vid. ad Acn. I, 578., ubi adde Ruhnk. ad Ovid. Her. VII, 89. et Beneck. ad Cic. Cat. I, 12, 30. et II, 11, 24. Priscian. p. 1214. P. commemorat esse etiam, qui locum sic distinguant: Eiectum, litore egentem Excepi, et sic sane Servius, comparans I, 540. hospitio prohibemur arenae; quod Coningtoni ingeniosum, mihi vero perversum videtur. — 374. regni in parte locavi. Vid. supra v. 214. Cf. autem XII, 145. caelique - - in parte locarim. — 375. "amissam classem, iam pro amissa habitam, cum viris

Heu furiis incensa feror! Nunc augur Apollo, Nunc Lyciae sortes, nunc et love missus ab ipso Interpres divom fert horrida iussa per auras. Scilicet is Superis labor est, ea cura quietos Sollicitat. Neque te teneo neque dicta refello. I, sequere Italiam ventis, pete regna per undas.

380

tuto portu recepi, servavi (supra I, 571 sq.), ex recluxi assumendum. Cf. de re I, 525." Heyn. Quam breviter et abrupte dicendi rationem bene convenire perturbato furibundae Didonis animo, vere memorat Wagn., recte simul totum versum defendens contra Bryant. et Heyn., quibus ille post superiorem languidior adeoque delendus videtur, ut etiam a Ribbeckio uncis includitur. Sed aptissime Didonem hic mentionem facere classis et sociorum a se servatorum, sine quibus ne liceret quidem Aeneae ipsam deserenti Italiam petere, iam Wagn. vidit; lahn. autem confert similem locum Ovid. Her. II, 45. At laceras etiam puppes furiosa refeci, Ut, qua desererer, firma carina foret. Vid. etiam Schirach. p. 330. Peerlk. praeter ullam necessitatem (ingeniose tamen, ut Ribbeckio videtur) coni. A nammis classem, socios etc. — 376. "Cum haec enumerasset in Aeneam merita ac beneficia sua, dolore et ira tantae viri perfidiae amens subiicit: Heu furiis incensa feror! Nunc aliquamdiu oratio eius subsistere putanda; sicut omnino per intervalla singulae sententiae pronuntiandae. Imprimis hoc tenendum est v. 380. et post v. 381." Heyn. Vid. XII, 946. coll. infra v. 474., Hor. Sat. II, 3, 135. malis furiis actus, Claud. R. Pros. II, 215. quae te stimulis facibusque profunis Eumenides movere? similibusque locis; de ferendi autem verbo vid. supra ad v. 110. Ceterum verba Heu furiis incensu feror iterantur in Anth. Lat. I, 178, 153. — Nunc etc. i. c. Nunc demum (quo sensu simplex nunc etiam Ecl. VIII, 43. legimus: cf. Donat. ad Ter. Eun. I, 1, 25. Burm. ad Petr. 44. et Hand. Turs. IV. p. 335.), nunc tandem, cum me relicturus es, provocas ad illam deorum voluntatem, de qua antea nihil dixisti. — Augur Apollo, i. e. vatidicus, oraculorum respectu habito, ut etiam ap. Hor. Od. I, 2, 31. Nube cardentes humeros amictus Augur Apollo. Augures enim poetis dicuntur omnia, quae futura pronuntiant, velut ap. Hor. Od. III, 17, 12. cornix augur aquae, i. e. pluviae, et Stat. Theb. III, 6. timor augur pessimus. Sic etiam Calchas vates Ovidio Met. XII, 18. augur vocatur. Ceterum ad verba Apollo et sortes supple: iusserunt Italiam petere, quod ex v. 381. intelligendum. – 378. horrida iussa, terribilia, quibus non parere aliquis horrest. Peerlkamp. confert Val. Fl. III, 47. Mygdoniae Pan inse ferens saevissima matris. Heyn. memorat, Med. et Colot. Ursini (qui du Codd. unius instar habendi sunt) exhibere horrida dicta, quod Wagnero ex ultima praegressi voc. syllaba ortum videtur. Ribbeck. de hac Med. scriptura tacet. — 379. Scilicet, quod Wakef. male cum superioribus conjungit, significat, non credere Didonem, quae Aeneas sui excusandi causa dixerit, de qua ironica vi l'articulae vid. ad Geo. II, 282. et Aen. II, 577. Similis est huic loco imprimis Ter. Andr. I, 2, 14. Id populus curat scilicet. --- is labor, ea cura. Vid. ad II, 171. - Spectarunt hunc locum Lucan VI, 492. Quis labor hic Superis etc. et Iscan. B. Troi. III, 133. (a Peerlk. laud.) Huec scilicet angit Cura deos, acvi tucitos vexare recessus, Et rerum librare vices. - quietos, quos quietos esse scimus. Cf. Heindorf. ad Hor. Sat. 1, 5, 101. (namque devs didici scouram agere vitam) et Mitscherl. ad Hor. Od. III, 3, 35. (adscribi quietis Ordinibus patiar Deorum) a Thielio laud. — 380. neque, quod magis transitu inserviat et minus grave sit, quam nec, propterea etiam rarius geminari, quam illam Particulam, Wagn. contendit Qu. Verg. XXXII, S., hace exempla geminati neque proferens: Geo. IV, 9 sq. Aen. IV, 380. VIII, 316. X, 757. — 381. Servius bene haec adnotat: "Satis artificiosa prohibitio, quae fit per concessionem: quae tamen ne non intellecta sit persuasio, permiscenda sunt aliqua, quae vetent latenter, ut ventis, per undas, nomina terribilia, et sequere, quasi fugientem." Comparant illa Agamemnonis: yedye mad etc. U. I, 173. — I, sequere Italiam ventis. Vid.

Spero equidem mediis, si quid pia numina possunt, Supplicia hausurum scopulis et nomine Dido Saepe vocaturum. Sequar atris ignibus absens

supra v. 361. et infra V, 628. De Imperativo i alteri Imperativo cum vi anteposito, ita ut Copula aut omittatur (ut hic, infra VI, 546. VII, 425. 426. IX, 634. Ovid. Met. XII, 475. XV, 23. 364. Hor. Od. III, 14. 17. Tibull. III, 6, 6. cett.), aut adiiciatur (Hor. Sat. I, 10, 92. Prop. IV, 17, (III, 18,) 17 cett.), cf. imprimis Bach. ad Ovid. Met. XII, 475., qui etiam illud I nunc et - - (fac) non intactum reliquit (de quo diximus ad Aen. VII. 425.), et Dissen. ad Tibull. I, 1, 76. — pete regna, nam haec regnandi cupido, si verum vis fateri, maxima causa est profectionis tuae. Cf. Anth. Lat. I, 173, 31. sed regna petebas Debita. — per undas. Cf. supra v. 310. et 313. Ceterum Servius memorat, esse multos, qui locum sic distinguant: I, sequere Italiam, ventis pete regna per undas, memores, puto, loci II, 25. vento petiisse Mycenas. — 382. si quid possunt. Cf. Aen. IX, 446. Si quid mea carmina possunt. - pia numina Wund. interpretatur sancta, coll. III, 75. pius Arcitenens et Cir. 219. pii divi. Hic tamen propterea maxime pia commemorari videntur numina, quia Dido sperat fore, ut dii, qui ipsi sint pii ideoque etiam pietatem ab hominibus servatam velint, Aeneam impium et periurum poena afficiant, s. periurii vindices se gerant. Cf. Aen. II, 536. et V, 688. — Verba si quid pia numina possunt repetuntur in Auson. cent. nupt. 77., in Anth. vero Lat. VI, 84, 54. sic mutafa: si quid mea numina possunt, et ibid. I, 178, 244 sq. totus locus Spero equidem - - hausurum scopulis ad verbum iteratur. — 383. Supplicia hausurum, poenas daturum, nam "haurire, inquit Wund., dicimur Latine ea, quae agendo nobis paramus, sive bona sint, sive mala. Hor. Sat. I. 2, 78. malum laborum haurire dixit." Cf. etiam Stat. Achill. I, 667. iuvenemque premat, fortassis acerbas Hausurum poenas. Cic. Tusc. I, 35, 86. Pompcius propagatione vitae quot, quantas, quam incredibiles hausit calamitates! Claud. B. Gild. 37. lugenda Getis et flenda Suevis hausimus et similes locos. Nihilominus sunt, qui h. l. legendum putent supplicio haesurum; Peerlk. autem hos duo versus valde corruptos et Vergilium fortasse sic scripsisse censet: Spero equidem, modo si quid a pud pia numina possunt Supplicia (i. e. preces), haesurum scopulis etc. Ceterum insolentior forma hausurus pro hausturus praeter Statii locum modo laud. legitur etiam ap. Silium VII, 584. et XVI, 11. Cf. Neue Formenlehre II. p. 460. — Dido Vocativus videtur, non Accus. Graecorum ratione formatus, cum Verg. Casus obliquos hnius nominis studiose evitet, Elissae nomen substituens, quod recte observat Conington comparans Prop. I, 18, 31. resonent mihi Cynthia silvae. — 384. Sequar atris ignibus plerique editores sic interpretantur: ego tamquam ex Furiis una, etsi absens, ubique tibi occurram et faces tibi intentabo, i. e. dempta imagine poëtica, mala conscientia sceleris in me commissi semper te torquebit et imago deceptae a te Didonis ubique tibi ante oculos versabitur; et Heyn. quidem poëtam memorem fuisse suspicatur Apollonii IV, 386 sqq., Ladew. autem comparat Hor. Epod. V. 91 sqq. et Suet. Ner. 34., atque Wagn., ut probabilem reddat usum voc. ignis absolute pro face positi, confert Ovid. Fast. II, 561. Conde tuas, Hymenaec, faces et ab ignibus atris Aufer; habent alias moesta sepulcra faces, et de epitheto atris, i. e. fumidis, infra VIII, 199. (coll. cum v. 252 sqq.) VII, 456 sq. IX, 522. et Claud. in Rufin. I, 49., ubi Alecto quaerit: quid facibus nequidquam cingimur atris? (Ignes autem ipsos atros dici propter atram fumi nubem, quam excitant, non est quod memorem. Cf. Geo. II, 308 sq.) In min. tamen edit. Wagn. mutata sententia locum cum Iahnio prius sic explicuit: "Prosequar te abeuntem absens fumo flammisque rogi mei tamquam malo omine", quam interpretationem sane v. 661 sq. et V, 3 sq. satis probabilem reddunt. (Cf. etiam Servius ad h. l. Urbanum secutus: vid. Ribbeck. Proleg. p. 168. et Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 118.) In recentiss. vero editione Wagn. ad priorem explicationem rediit, recte fortasse, quia Dido certum se interficiendi consilium postea demum capit (vid. infra v. 450. 474.), quamquam hoc iam v. 308. minata est, et quia hic absens, sed viva opponitur morEt, cum frigida mors anima seduxerit artus,
Omnibus umbra locis adero. Dabis, improbe, poenas;
Audiam et haec Manis veniet mihi fama sub imos."
His medium dictis sermonem abrumpit et auras
Aegra fugit seque ex oculis avertit et aufert

tuae. Cf. ctiam Henry Tw. years IV. p. 55. et Philol. XII. p. 260. Thiel. denique utramque explicationem coniungens Didonem consulto ambigue dicere censet, ut Aeneas atros ignes de Furiae facibus intelligat, dum ipsa de rogi flammis cogitet; quod mihi argutius videtur. Utut autem locum capis, certe non opus est Weicherti coniectura atris anguibus in Epist. crit. p. 77. prolata. — 385. Peremptorum animas violenter insectari eos, a quibus interfecti essent, vulgaris erat antiquitatis opinio. Cf. Hor. Epod. V, 92 sqq. Ovid. in Ibin 145. Suet. Ner. 34. Val. Fl. III, 378 sqq. et Stat. Theb. III, 75. Broukh. et Dissen. ad Tibull. I, 5, 51. Hic autem Aeneas, etsi non ipse interfecit Didonem, causa tamen est caedis eius. quae iam de se interficienda cogitat. — anima seduxerit artus pro pedestri: animam ab artibus, a corpore seiunxerit. Iteratur hic versus in Anth. Lat. I, 172, 148. -- 886. umbra (vid. infra v. 571. et VI, 894.) adero, ut to angam. Adesse enim, vocabulum medium, quod etiam anxiliari, iuvare potest significare, hic quo sensu capiendum sit, non est dubium. Verba dabis, improbe, poenas repetuntur in Anth. Lat. I, 170, 54. et 178, 245. — 387. Manes de loco, quo animae continentur. Cf. Acn. X, 181. Geo. I, 243. et Hor. Od. I, 4, 24. Iam to premet nox fabulacque Manes et domus Plutonia. Ad constructionem compara v. 243. sub Tartara mittere, Silii locum infra laud. et, quod ad Graecos attinet, Aesch. Pers. 623. θαλάμους ὑπὸ γῆς. — haec fama est huius rei fama. Vid. ad II, 171. et VII, 595. coll. adnot. ad Geo. I, 329. Quod ad ipsam rem, ad nuntios rerum in hac vita gestarum inferis allatos attiuet, Heyn. memorat, sic apud Pind. Ol. XIV, 29. Famam patri ad inferos nuntiare victoriam filii. Adde Sil. Ital. XI, 255. mihi fama sub umbras Te feret oppressum Capuae cecidisse ruinis ibique Interpp. et Theor. XII, 18 sq. Ceterum Peerlk., cum Dido, si Aeneae ubique umbra adesset, videre posset eius poenam, neque opus esset, ut eam fama cognosceret, versum 386. ante 385. collocandum censet, ut haec sit loci sententia: "Omnibus locis, quamvis absens, tibi tamen adero, ut umbra tua tuum corpus sequitur. Et cum mortua ero, audiam poenas tuas, nam poenas dabis. Sed simplex voc. umlra nullo modo id significare potest, quod Peerlk. vult; certe adiiciendum fuisset tua, imprimis cum etiam Pronomen tibi omissum sit: quare hic locus non conferri potest cum Plaut. Cas. I, 1, 3. (certum est mihi, quasi umbra, quoque ibis tu, te persequi) et similibus; contra vero. cum illa Omnibus umbra locis adero de solo spectro intelligenda sint Aeneae Didonis personam repraesentante, nuntius poenae non inepte dicitur ad ipsam Didonem inter Manes versantem perventurus esse. Ribbeckio poëta hunc locum, in quo iam veteres haesisse ex Servii paraphrasi appareat, non absolvisse videtur, cum aut v. 386. aut v. 387. abundet (quod tamen iure negat Ladew. in Append. p. 247., cum v. 356. denuntiet poenam ipsam, sequens autem Didonis gaudium, quo poenae nuntium acceptura sit) et Vergilium ambiguum fuisse putat, utrum locum sic terminaret, ut vulgo legitur, an suppleto quomodocumque hemistichio 394. reliqua sic ordinaret: 382. 383. 384. (omíssis verbis sequar atris ignibus) 387. 385. 386. (Cf. eius Proleg. p. 59 sq.) — 388. medium d. sermonem abrumpit, Aeneae responsionem non exspectans. Noli enim locum ita intelligere, ac si ipsa alias querelas addere voluisset. Ceterum vid. supra v. 276. et cf. infra IX, 657. Etiam ap. Tac. Ann. IV, 60. legimus inceptum sermonem abrumperc. — 389. auras fugit, lucem; quod infra v. 451. taedet caeli convexa tueri. Cf. etiam Geo. III, 417. caelum fugit. In thalamum autem se abdidisse putanda est. — acyra. Vid. ad Ecl. I, 13. Geo. I, 237. Acn. I, 208. -- ex oculis avertit et aufert. Imitatur haec Senec. Cons. ad Marciam c. 23. Eripit se aufertque ex oculis perfecta virtus. -

390

395

Linquens multa metu cunctantem et multa parantem Dicere. Suscipiunt famulae conlapsaque membra Marmoreo referent thalamo stratisque reponent.

At pius Aeneas, quamquam lenire dolentem Solando cupit et dictis avertere curas Multa gemens magnoque animum labefactus amore, Iussa tamen divom exsequitur classemque revisit.

Tum vero Teucri incumbunt et litore celsas Deducunt toto navis. Natat uncta carina

Frondentisque ferunt remos et robora silvis

Infabricata fugae studio.

400

390. multa cunctantem, pro multum cunctantem, ut apud Val. Fl. 1, 757. multa lco cunctatus. Cf. adnott. ad Geo. III, 226. et Wunderl. Obss. ad Tibull. I, 6, 7. Contra III, 610. legimus haud multa moratus. — mctu, ne dolorem iramque Didonis se purgando augeret. -- parantem. Medic., Bern. III. et multi alii Codd., sed deterioris notae, volentem, quod Wagn. ex Aen. II, 776. repetitum censet. (Cf. etiam Geo. IV, 501.) Miror igitur, hanc lectionem a Ladew. esse receptam. Respexit hunc locum Val. Fl. VIII, 445. Sic fata parantem Reddere dicta virum furiata mente refugit. — 391. Ribbeck. cum Pal. scripsit Succipiunt; sed plurimorum Codd. scriptura praestat. Cf. Velius Longus p. 2226. — collabi verbum proprium de iis, qui vel animi desectum patiuntur (vid. infra VIII, 584. famuli conlapsam in tecta ferebant, Ovid. Met. VII, 826. X, 186. cett.), vel vere animum exspirantes procumbunt (vid. infra 664. Ovid. Met. VI, 295. al.). — 392. Marmoreo thalamo, in thalamum marmoreum, marmore ornatum. Vid. supra ad v. 373. Verba stratisque reponunt iterantur in Ausonii cent. nupt. 52. — 393. lenire dolentem. Etiam apud pedestris orationis scriptores invenitur lenire hominem pro: animum hominis. Cf. Cic. Mur. 31, 65. te dies lenict, aetas mitigabit. id. Att. VI, 2. Illum saepe lenivi iratum. id. ad Qu. fr. III, 5. sc multa consolatione lenire. — 394. dictis avertere curas. Cf. II, 775. curas his demere dictis. — 395. labe-factus. Cf. VIII, 390. Verba animum labefactus amore iterantur in Auth. Lat. I, 14. 21. — 396. Iussa divom exsequitur. Vid. infra VI, 236. Cic. Phil. IX, 4, 9. mandata exsequi, Ter. Heaut. IV, 1, 22. imperium exsequi cett. — classem revisit post longam absentiam et neglectionem, ut recte explicat Henry in Two. years IV. p. 57. et Philol. XII. p. 260. — 397. tum vero. Vid. ad Aen. II, 105. et Henry II. II. — ,, incumbunt [non remis, sed] operi reficiendarum navium. Usurpatur verbum ita, ut Dativus rei, cui opera enixe datur, omittatur, itaque pro vires intendere, conniti, ut ap. Ovid. Met. X, 657. de currente [Nunc, nunc incumbere tempus - - nunc viribus utere totis]. Similiter Graeci verba avriλαμβάνεσθαι, συνεπιλαμβάνειν, Genitivo rei non adiecto, posuerunt. Cf. Thucyd. II, S." Wund. Primum comparandus erat parallelus ipsius Vergilii locus, Aen. IX, 73. Ceterum Heyn. conferri iubet Hom. II. II, 149 sqq. et IV, 223 sqq. — 398. uncta carina, pice delibuta. Cf. VIII, 91. La-bitur uncta vadis abies et Ennius Ann. XIV. fr. 2. p. 57. Vahl. Labitur uncta carina. — 399. Petunt materiam ex silvis, cum navalia non habeant. Frondentes remi, i. e. rami arboribus subito detracti necdum remigando aptati (cf. I, 552., ubi stringere remos i. q. stringere ramos, ut remi fiant), eodem spectant, quo Infabricata robora, nondum dolata; inserviunt enim apparationis celeritati significandae. Cf. Val. Fl. VIII, 287. intorquent truncis frondentibus undam. Adiectivum infabricatus inter απαξ λεγόμετα referendum videtur. Ceterum plures Codd. facili errore pro remos exhibent ramos, quod cum Burm. ad Ovid. Am. III, 8, 43. praefert Peerlk., cum haec lectio magis indicet studium celeritatis et melius conveniat cum roboribus, quae pro malis essent, ut rami pro remis. Henry, qui prius et ipse ramos defenderat in Tw. years IV. p. 58., hoc iure retractavit in Philol. 1. 1. (Remos in 39, ramos in duobus modo Codd. invenit.) - silvis. Vid. adnott. ad Aen. I, 184. - 400. fugae studio,

Migrantis cernas totaque ex urbe ruentis. Ac velut ingentem formicae farris acervum Cum populant hiemis memores tectoque reponunt: It nigrum campis agmen praedamque per herbas Convectant calle angusto; pars grandia trudunt Obnixae frumenta humeris; pars agmina cogunt Castigantque moras; opere omnis semita fervet.

405

quia discessum accelerare student. Fugam autem et fugere de quavis celeriore abitu, vel cursu omnino dici, iam ad Geo. III, 142. et Aen. I. 317. vidimus. — 401. migrantis - - et - - ruentis, i. e. ruentes, ut migrantes (festinare) solent. — cernas (si velis) poëtice pro cerneres. Sic VIII, 691. credas innare. Ovid. Met. I, 242. in facinus iurasse putes. ibid. XI, 517. inque fretum credas totum descendere caelum. X, 654. Posse putes illos sicco freta radere passu cett. Cf. de hoc potentiali, quem vocant, Optativo verborum cernendi, putandi, credendi, sciendi, dicendi et similium Ruhnk. ad Ter. Andr. I, 1, 108. Beier. ad Cic. Lael. 25, 96. Ochsner. ad Ovid. Met. I, 162. p. 517. ed. Bach., alii. — V. 402 sqq. ex Apollonio IV, 1452 sqq. sumptos esse, adnotat Heyn., recte vituperans eos, qui de dignitate huius comparationis, cuius cardo non in ipso animantium genere, sed in festinationis et industriae notione versetur, dubitaverint; cum optimis quibusque scriptoribus etiam a parvis rebus et animalibus exempla petantur, veluti Hom. II. II, 469. XVI. 641. Apollon. IV, 1298. cett. Henry autem (qui etiam cf. in Tw. years IV. p. 59.) putat, poëtam formicarum comparatione ea potissimum de causa usum esse, quia Didoni ex summa arce prospicienti (v. 410.) abeuntes minima forma appareant necesse sit, coll. Basil. Hexaem. Hom. VI, 9.; de cuius sententiae veritate alii iudicent. — Ac velut. Comma vulgo post ac positum Wagner. secuti delevimus, cum cohaereant velut cum, ως δτε. Vid. adnott. ad Aen. I, 148. Velut autem pro vulg. veluti hic non minus quam infra v. 441. et VI. 707. ex optimis Codd. restituit Wagn., quamquam Medic. vulgari lectioni favere videtur: veluti enim et uti apud Vergilium non nisi ante consonam locum habere contendit. Ceterum Wund, haec adnotat: "Omisit poëta notionem studiose laborantes, quam post v. 407. per formulam hand secus vel hand aliter annexam exspectables, ut v. 441---447. factum est." — 403. populant. Vid. ad Geo. I, 185. (populatque ingentem farris acervum) et Aen. I, 527. Respexit hunc locum Colum. X, 322. Neu formica rapax populari semina possit. - - hiemis memores, providentes sibi in tempus hibernum, ubi frumenta colligere non possunt. Cf. Hor. Sat. I, 1, 35. atque etiam Geo. I. 186. -- tecto, in cellis. -- 404. ,, It nigrum campis agmen: Hemistichium Ennii [p. 144. Hessel. s. Ann. inc. fr. 17. p. 69. Vahl.] de elephantis dictum, quo ante Accius est usus de Indis." Serv. - It agmen, praedamque Convectant. Vid. ad II, 31. Convectandi verbum praeter h. l. et VII, 749. (ubi pariter legimus convectare praedas) non nisi apud Tac. Hist. III, 27. videtur inveniri. Infra IX, 613. idem est comportare praedus. 405. calle angusto. Cf. Geo. I, 380. ibique adnott. — trudunt - - humeris, quae portare non possunt. Totum hunc locum imitatus est Ambros. Hex. VI, 4, 16. (a Wold. Ribbeckio laud.) nigro convectatur agmine praeda per campos - - - et quae comprehendi angusto ore non possunt, humeris grandia frumenta traduntur. Ambres. igitur tradunt videtur legisse, cuius lectionis in Codd. nostris nullum invenitur vestigium. — 406. "Cogere agmen, locutio saepe a re militari ad alia translata, usurpatur de iis, qui agmen claudunt co consilio, ut morantes coërceant et a rapinis prohibeant." Wund. Cf. Herzog. ad Caes. B. G. I, 4. — 407. castigant, graviter vituperant: cf. V, 387. VI, 567. — moras pro morantibus, tardis, ut opus pro operantibus formicis, ex usu dicendi poëtis satis familiari. (Thiel. inter alia confert Ter. Andr. II, 3. 21. uxorem his moribus dabit nemo pro: homini sic morato. Stat. Silv. III, 2, 81. tot gracili liquo complexa timores pro: amicos, pro quibus timemus cett.) — Verba opere omnis semita fervet repetuntur in Anth.

Quis tibi tum, Dido, cernenti talia sensus, Quosve dabas gemitus, cum litora fervere late Prospiceres arce ex summa totumque videres Misceri ante oculos tantis clamoribus aequor! Improbe amor, quid non mortalia pectora cogis! Ire iterum in lacrimas, iterum temptare precando Cogitur et supplex animos submittere amori, Ne quid inexpertum frustra moritura relinquat.

410

415

Lat. I, 171, 7. Cf. etiam Geo. IV, 169. — "semita fervet pedibus frequentibus discursantium formicarum, semitam terentibus et calefacientibus": haec Wakef. ad Lucr. II, 42. Wund. haec adnotat: .. fervere tribuitur locis, quae opere et turba frequentantur. Cf. Aen. VIII, 677. Martial. II, 64, 7. fora litibus omnia fervent. Sic v. 409. [et 567.] litora fervere, ubi diversum puto Troiani fervent [ut Heyn. locum interpretatur]. quod affectum aliquem animi Troianorum significaret." Adde infra v. 567. IX, 693. Geo. IV, 169. et Stat. Theb. X, 560. fervent discursilus arces. De duplici verbi forma vid. ad Geo. I, 456. — 408. Cf. Hom. II. XXIV, 367. Henry (Tw. years IV. p. 59.) comparat Soph. Philoct. 276 sqq. Totum, qui sequitur, locum Sedul. carm. Pasch. II, 127 sqq. sic imitatur: Quis tibi tunc, lanio, cernenti talia sensus? Quosve dabas gemitus, cum vulnera fervere late Prospiceres arce ex summa vastumque videres Misceri ante oculos tantis plangoribus aequor? — Quis tibi tum sensus, i. e. quo tandem nomine appellem eum sensum, qui tibi tum fuit, cum cernebas talia. Sic autem nunc cum omnibus recentioribus editoribus (etiam Ladew. in recentissima edit., qui prius mecum tunc ediderat) scripsi, quamquam non solum Med., sed etiam Prisciani XVII, 80. p. 1072. et Sedulii auctoritas formam tunc tuetur, in quam etiam Donati (ad Ter. Adelph. IV, 5. 34.) lectio nunc ducere videtur. Cf. autem adnott. ad Ecl. III. 10. et Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 383 sq. Burm. temere nunc vult legi, refutatus iam a Wunderl. Obss. ad Tibull. I. 3, 50. — 409. Quos dabas gemitus. Vid. ad I, 485. Sic Ovid. Met. IX, 583. voces dure et multa similia. - fervere. Vid. ad Geo. I. 456. - 410. arce ex summa. Vid. ad II, 718. - 411. misceri aequor Heyn, dictum putat pro: clamores misceri in aequore; rectius Wund.: ..miscetur mare, ubi motus est strepitusque plurium opus facientium." Vid. II, 208. et 486. coll. I, 124. et XII, 445. — tantis. Peerlk. temere coni. laetis. — 412. Cf. III, 56. ibique adnott. Colorem huius versus (qui totus iteratur in Anth. Lat. I, 178, 12., ut verba quid non m. p. cogis? ibid. III. 81, 27.) ex Apollon. IV, 446. sumptum esse. observavit Heyn. - 413. Verba Ire iterum in lacrimas repetuntur in Anth. Lat. I. 170, 50. et 178, 14.. sequentia autem ibid. I. 172, 72. sic mutantur: Cogitur et supplex animum temptare precando. — ire in lacrimas pro descendere ad lacrimas (ut V, 782. cogunt me -- preces descendere in omnes) paulo insolentius dictum: ex vulgari dicendi ratione potius esset in lacrimas se solvere (in Thränen zerfliessen), ut in sudorem ire ap. Flor. II. 4., Mulciber ibat in cinerem ap. Stat. Theb. VI, 234. et similia. - tentare pre-cando Vid. supra v. 113. -- 414., animos non male pro iras accipiunt nonnulli ap. Serv.: possunt tamen alti, superbi spiritus non minus bene locum habere." Heyn. Et hacc altera quidem explicatio magis convenit addito voc. supplex. — 415. "Brevitatem et poëticam dicendi rationem nota pro vulgari: ne, si quid inexpertum relinquat, frustra moriatur. Verba a cogitatione Didus pendent." Wund. Frustra autem hic non sine effectu, sed sine consilio et iusta causa, temere significat. Recte enim Heyn.: "Dido frustra moritura esset. si quid opis et auxilii neglexisset, quo tentato Acneam in urbe sua retinuisset." Cf. etiam Burm. ad Aen. II. 348. et Henry in Tw. years IV. p. 60. et Philol. XII. p. 260., qui comparat Lucan. VII. 730. perituraque frustra Agmina permisit vitae. Non igitur probanda eorum ratio, qui locum sic interpungendum esse

"Anna, vides toto properari litore; circum Undique convenere; vocat iam carbasus auras, Puppibus et lacti nautae inposuere coronas. Hunc ego si potui tantum sperare dolorem, Et perferre, soror, potero. Miserae hoc tamen unum Exsequere, Anna, mihi; solam nam perfidus ille Te colere, arcanos etiam tibi credere sensus; Sola viri mollis aditus et tempora noras: I, soror, atque hostem supplex adfare superbum:

420

suspicantur: Ne quiel inexpertum (frustra!) moritura relinquat. — 416. De omisso verbo dicendi celerique a narratione ad orationem transitu vid. ad III, 85. Iam Markland. ad Stat. Silv. II, 5, 13. vulgarem distinctionem (litore circum: Unclique) vidit mutandam esse in eam, quam nos cam Heynio aliisque amplexi sumus. — Iahn., Wagn. et Haupt. post *litore* signum interrogandi posuerunt, quod ceteri recentiores editores iure non sunt imitati. De coniunctis Particulis circum undique, i. e. ex omnibus, quae circa sunt, locis, cf. imprimis Hand. Turs. II. p. 63. et Markl. ad Stat. Silv. II, 5, 13. — 417. carbasus. Vid. ad III, 357. — vocat auras, exspectat et quasi optat. Vid. supra v. 223. — 418. Cf. Geo. I, 304., ubi hunc versum iam legimus; quem hoc loco vituperant veteres quidam Grammatici. Etiam apud Servium legimus: "Probus sane sic adnotavit: si hunc versum omitteret, melius fecisset." Cf. etiam Ribbeck. Proleg. p. 142. 153. laeti. Praeter l. Geo. modo l. cf. etiam I, 35. vela dabant laeti. Post hunc versum Ribbeck. (qui etiam cf. in Emend. Verg. p. 5 sq. et in Proleg. p. 59.) inscrit v. 548. et 549., totum tamen locum a poëta non absolutum censet et quoniam vel sic hiet oratio, post v. 549. lacunam sumit. Sed vide, quae contra eum verissime disputavit Regel Quaest. Verg. crit. p. 21 sq. — 419. Hunc dolorem, quo me nunc affectam sentio. Vid. Wagn. Qu. Verg. XX, 3. — "Verba si potui Heyn. explicat si debui. Sed rectius Wachsmuth. in Athenaeo I. p. 276. censet, si, ut el et nostrum wenn, wofern, esse in his so genviss als. Vid. not. ad Hor. Od. I, 1, 29." Iahn. Cf. etiam adnott. ad Ecl. II, 27. et Geo. I, 7. Sensus igitur hic est: Ut praevidere poteram hanc Aeneae perfidiam et discessum (cf. v. 297 sq.), ita etiam pectus firmabo ad dolorem ferendum. Id unum ab eo peto. ut nolit tam subito abire, sed per aliquod tempus remoretur, quo me ad eius discessum parare possim. Peerlkamp, autem (cui adsentitur Benoist.) plane contrariam in hoc loco invenit sententiam: "Non potui exspectare hune dolorem, ergo non perferre potero. Si potuissem exspectare, me ad cum ferendum praeparare potuissem"; cui rationi adversatur tota cius natura et conformatio. — sperare, i. q. exspectare, praevidere. Vid. ad Ecl. VIII, 26. et Aen. I, 543. — 421. solum nam. Vid. ad I, 444. De xaxoφωνία Thiel. conferri iubet supra v. 178. ira irritata et v. 238. parere parat. Vid. etiam adnott. ad Aen. II, 27. III, 203. VI, 116. al. - 422. Te colere - - tibi credere. Cf. adnott. ad Geo. I, 200. Peerlk. haec adnotat: "Dido vel sorori hanc notitiam Aeneae invidet. Varro scripsit, Acneam ab Anna fuisse amatum. Vid. Servium ad Aen. V, 4. et IV, 652. Adde Ovidium Fast. III, 623." — 423. Sola sciebas aptum tempus invenire, quo maxime affabilis esset. Cf. supra ad v. 293. Quinct. Decl. IX, 2. Qui dum tempus opportunum, faciles aditus capto, Ovid. Met. IX, 610. Non adit apte, non legit idonea, credo, Tempora et Grat. Cyneg. 334. accessus et agencli tempora belli. - 424. hostem Heyn. recte explicat infestum, odiosum virum. Thiel. cum aliis etiam pro hospite accipi posse censet, coll. Heusing. ad Cic. Off. I, 12. — "superbum appellat, quippe qui precibus et lacrimis non cesserat. Cic. Tusc. I, S, 17. Superbum ich quidem est de co, qui non respondit." Wund. Aeneas vero superbe responderat. Cf. v. 337 sqq. Ceterum Peerlk. post superbum pro Colo Punctum vult positum: "Est enim, inquit. oratio Didonis ad Annam, ut ostendat, se dignam esse, pro qua Aenean alloquatur. Anna uti poterat his argumentis, sed

Non ego cum Danais Troianam exscindere gentem
Aulide iuravi classemve ad Pergama misi,
Nec patris Anchisae cinerem Manisve revelli:
Cur mea dicta negat duras demittere in auris?
Quo ruit? extremum hoc miserae det munus amanti,
Exspectet facilemque fugam ventosque ferentis.

Non iam coniugium antiquum, quod prodidit, oro,
Nec pulchro ut Latio careat regnumque relinquat;
Tempus inane peto, requiem spatiumque furori,

hoc Dido ipsius arbitrio relinquit"; quod propter v. 428 sqq. probare non possum. — 425 sqq. "Color orationis frequens: Quid tantum in eum commisi, ut me fugiat? Tamquam poëta gravissima scelera, quae committi possint, memorat. Cf. Tibull. I, 2, 79 sq." Haec Heyn., qui simul observat, h. l. ita imitatum esse Ovidium Her. VII, 165 sqq., ut plurima argutiis infirmaverit. Praeterea etiam Silius VI, 504 sqq. hunc locum ante oculos habuit. Loquitur autem Dido aegritudine affecta, ac si praesens esset Aeneas. — exscindere gentem redit IX, 137. Sic apud Tac. Ann. II, 25. exscindere hostem. Saepius de urbibus, ut supra II, 177. Liv. XLIV, 27, 5. al. Cf. etiam adnott. ad Aen. II, 637. — 426. Aulide iuravi. Aulide enim, in Bocotiae oppido, in cuius portu convenerat Graecorum classis, iuraverunt Graeci, se nisi Troia capta non esse reversuros. Cf. interpp. ad Hom. II. II, 303. 496. et Hor. Od. I, 15, 7. Graecia Coniurata - - rumpere - - regnum Priami vetus. De ipsa Aulide eiusque portu (qui nunc Vathi, i. e. βαθύς λιμήν, vocatur) vid. librum meum geogr. III. p. 922. — 427. patris cinerem ideoque etiam eius Manes (cf. supra v. 34. et Pers. 1, 38. Nunc non e Manibus illis, Nunc non e tumulo fortunataque favilla Nascentur violae? a Coningtone laud.) revelli, i. e. laesi, violavi; quod quantum scelus veteribus visum fuerit, satis notum. Wund. conferri iubet Cic. Tusc. I, 12, 27. Adde interpp. ad Ovid. Met. I, 386. Fortasse poëta alludit ad narrationem illam a Servio proditam, Diomedem Anchisae tumulum vere evertisse cineremque secum abduxisse, postea tamen, cum multa ex eo tempore adversa perpessus esset, Aeneae reddidisse. Quod quamquam eo tempore, quo Dido haec dicebat, nondum factum erat, poëtae tamen eiusmodi res, quas sine anachronismo narrare non possunt, leviter certe attingere et innuere solent. Ceterum Ribbeck. ex Pal., Gud., Minoraug., tribus Bern. et aliquot Servii Codd. recepit Pluralem cinercs, coll. V, 55. 81. — 428. mea dicta, preces meas. — negat. Ribbeck. ex Pal. a m. pr. et Med. a m. sec. recepit lectionem neget, in quo eum sequitur Conington. — demittere in auris, ut apud Sall. Iug. 102, 11. et Liv. XXXIV, 50, 2. in pectora animosque aliquid demittere (ubi vid. Kritz. et Drak.) et similia. — 429. Quo ruit? plane ut nos: wohin geht er? si significare volumus: cur abit? quidni hic manet? Sic etiam apud Hom. II. VIII, 94. πη φεύγεις; ceterum cf. adnott. ad Aen. I, 8. — hoc munus, hanc gratiam, ut Graec. δωρεά (ap. Aesch. Prom. 637. et al.). Cf. Ecl. VIII, 60. — 430. fugam. Vid. supra v. 281. et de vento fcrente ad III, 473. Ceterum cf. supra v. 309 sq. — 431. Non iam -- oro — opponuntur verba Tempus inane pcto etc. Iteratur hic versus in Anth. Lat. 1, 178, 78. Praeterea videtur hunc locum respexisse Ovid. Rem. am. 273 sq. Non ego - - Iam precor, ut coniunx tu meus esse velis. In eiusmodi autem locis iam negationi additum non tam temporis rationem habet, quam potius iudicio definiendo inservit et significat, id. quod quis dicere aut arbitrari possit, in praesente rerum statu non amplius venire in considerationem, quare etiam interdum amplius adiicitur (ut Aen. III, 192. 260.). Simillimus est locus Aen. V, 194. non iam prima peto -- Extremos pudeat risisse. Cf. ctiam Hand. Turs. III. p. 131 sqq. (Adsentitur mihi Conington.) — antiquum, pristinum. Vid. ad I, 23. et II, 188. et cf. infra v. 458. cum VI, 473. ibique adnott. — prodidit Wund. recte explicat: perfide reliquit. — 432. regnum relinquat, regnum a fato sibi destinatum negligat. — 433 sqq. "Petit tempus ad leniendam

Dum mea me victam doceat fortuna dolere. Extremam hanc oro veniam — miserere sororis —; Quam mihi cum dederit, cumulatam morte remittam."

435

amoris vim primumque impetum frangendum, donec ille cum tempore in dolorem subsidat." Heyn. -- Verba Tempus inane peto repetuntur in Anth. l. l. v. 79. De omissa Particula adversativa post non iam cf. Hand. Turs. III. p. 133., omnino autem de Particulis adversandi cum vi quadam omissis. ut sententiae dourdfrus se excipiant, praeter eos, quos laudat Kritz. ad Sall. Cat. 35, 2. et 58, 14., cf. Bauer. ad Sanct. Min. II. p. 323. Wunderl. et Dissen. ad Tibull. I, 5, 43. Bach. ad Ovid. Met. II, 358. Kuchner. ad Cic. Tusc. I, 34, 83. Beneck. ad Cic. Cat. I, 1, 3. alii. — "tompus inane est, quo nil agitur; Val. Fl. III. 657. inania tempora; h. l. illud, quo nullum amoris commercium regina expetet, nec consiliis Aeneae officiet." Wund. Ita etiam Servius, sed paulo impudentius: "sine officio coëundi". Conington confert Quinct. IX, 4., Burm. autem Lucan. II, 342., ubi Marcia Catonis da tantum, inquit. nomen inane Connubii, ubi vid. Schol. Peerlk. tamen tempus inane interpretatur "quasi non rem magnam". Ceterum respexit hunc locum Ovid. Her. VII, 178. Pro spe coniugii tempora parva peto etc. et Remed. 277. Ne properes, oro. Spatium pro munere posco. Quid minus optari per mea vota potest? Quod ad sententiam attinet, Henry in schedis mecum communicatis confert Sen. Agam. II, 129. Proin quidquid est, da tempus ac spatium tibi. Quod ratio non quit. saspe sanavit mora. - 434. doceat me, nunc furentem, victam do lere, ad dolorem, leniorem affectum, descendere, i. e. patienter dolorem ferre. Cf. Ovid. Her. VII, 177 sqq. — 435. Ladew. ex coni. prorsus supervacanea edidit ora. Codd. vero lectionem recte defendit Wagn. in Phil. Suppl. I. p. 403. — veniam, beneficium, gratiam (cuius? Vid. infra). Cf. supra v. 50. Verba Extremam hanc oro veniam repetuntur in Anth. 1. l. v. 80. - miserere sororis, quae tales ad preces redacta sit. Ribbeck. tamen suspicatur, haec verba fortasse ex v. 478. imitatione interpolata esse. — "reniam dare alicui proprie dicitur pro petenti aliquid annuere et perficere. Vid. interpp. ad Ter. Hec. IV, 2, 29." Wund. Adde Ruhnk. ad eundem 1. ct Andr. V, 3, 30., qui laudat Cic. pro Arch. 2. et ad Qu. fr. III, 1. — 436. dederit. Sic nunc cum Ribbeckio (qui etiam cf. in Proleg. p. 94. et 365.), Ladew. et Benoisto ex Med., Pal. et Gud. a m. pr. recepi pro vulg. dederis (suadente etiam Haeckermanno in Zeitschr. XIX. p. 119.), cum nisi ad Aeneam relata haec verba iustum sensum non praebeant atque etiam extrema renia melius ad eum, quam ad Annam quadret, ita ut hacc tantum graviter repetant sententiam v. 429. extremum h. m. det munus amanti. Wagn. l. l. vulgarem lectionem defendit, quam etiam ceteri recentiores editores servarunt et Servius tuetur. — Multum in hoc versu explicando sudarunt interpretes, cuius sensum paulo obscuriorem esse negari non potest. Heyn., quocum consentiunt Iahn. et Süpfl., lectionem dederis servans locum sic interpretatur: "Quam gratiam, quod beneficium si mihi praestiteris, usque ad mortem grata ero. — cumulatam remittam pro cumulate referam. et morte in morte, antequam moriar; grata ero per totam vitam usque ad mortem, ut in morte gratia cumulate repensa esse videri possit." Verissime autem Wagn, contendit, morte significare non posse per totam vitam usque ad mortem, sed tantum cum moriar s. moriens (vid. supra ad v. 244.). Quomodo autem Dido moriens sorori gratiam cumulatam relatura sit. utrum successionem regni (quod Wagn, suspicatur, qui tamen in min, edit, de testamento cogitans universe explicat: ,,quod mihi gratum feceris, remunerabor, ut plus feras s me, quam ego a te accepero") an divitias sorori relinquendas, an aliam rem cogitet, de hoc quaerere non attinet lectione declerit recepta, quae de venia Aeneae remittenda cogitare nos inbet. Sensus igitur, si locus non est corruptus, hic esse debet: Si paulo longius apud me commoratus fuerit, ego voluntaria morte, qua me in perpetuum liberabitur, quam gratissimam me praestabo. Ipsam enim iam nunc de morte sibi inferenda cogitare, quod, cum infra demum v. 450 sqq. hoc consilium iniisse narretur, Wagn. negat,

Talibus orabat, talisque miserrima fletus Fertque refertque soror. Sed nullis ille movetur Fletibus, aut voces ullas tractabilis audit; Fata obstant placidasque viri deus obstruit auris. Ac velut annoso validam cum robore quercum

440

supra ex v. 415. luce clarius apparere puto; quare etiam Iahnium mortem non recte de naturali morte accipere puto. Dido quidem videtur velle, ut haec de naturali morte intelligat soror, ipsa autem iam de caede sibi inferenda cogitat. (Ceterum veniam remittere pro gratiam referre, beneticium reddere, paulo insolentius dictum esse non nego; quamquam Conington in verbo remittere pro reddere posito non haeret, comparans Hor. A. P. 348 sq., cumulatam autem non male interpretatur "with interest" coll. Livio II, 23. aes alienum cumulatum usuris.) Plane novam loci, quem Wagn. in desperandis habendum esse censet, explicandi rationem iniit Henry (in Tw. years IV. p. 61 sqq.), qui, servans Codd. Med. et Ambros. lectionem cumulata et respiciens potissimum Aeneae verba v. 360. Desine meque tuis incendere teque querelis, locum sic interpretatur: remittam, voluntati Aeneae satisfaciens desinam eum querelis et precibus fatigare (quemadmodum ap. Silium XIV, 536. legatur Vix morte incepta remittam), cumulata morte, etsi abitu eius mors mihi quasi multiplex paratur; quam explicationem nimis artificiosam iuvari quodammodo censet loco Stat. Theb. XI, 582., ubi mors imperfecta legatur. (Non tamen reticendum, virum doctiss. nunc omnia et l. l. et in Philol. XII. p. 260 sq. de hoc loco scripta retractare, ut, quid nunc de eo statuat, nesciam.) Wilms. Progr. p. 18. et ipse amplexus Medicei lectionem simulque Schraderi coniecturam sorte locum sic interpretatur: "Extremam hanc oro veniam, - - quam mihi cum dederit Aeneas, cumulata mea sorte, i. e. quia tum fata mea plus quam completa erunt, quia tum nihil erit quod iam desiderem, eum remittam, αποπεμψω. Cf. Odyss. V, 163." Ladew. in Append. p. 247., ceterum Wilmsio adsentiens, cumulatum (sc. Aeneam) vult legi (quod etiam Conington probat, et contra Henricum et contra Wagnerum disputans), quid autem ex morte faciendum sit, se nescire fatetur. Ribbeck. recepit coniecturam suam minus felicem monte (scil. auri argentique), quam in Proleg. p. 94 sq. defendere studet locis Pers. III, 65. Plaut. Mil. IV, 2, 73. et Ter. Phorm. I, 2, 18. Peerlk. denique (cui adsentitur Gossr.) propter difficultatem interpretationis non solum hunc totum versum, sed etiam antecedentem (in quo ipso multa vituperanda esse arbitratur) spurium censet. Praeterea de eo cf. Heumann. Poecil. III. p. 536. Voss. in Anm. u. Randgl. p. 210. Hoegg. de diffic. quibusd. Virg. locis p. 10 sqq. et Guenther. Animadv. in aliqua Virg. loca p. 14 sqq. -- 437. Talibus orabat. Cf. X, 96. — fletus, preces multis cum lacrimis prolatas. Similiter II, 145. lucrimae. — 438. fertque refertque, iterum iterumque fert, quam explicationem comprobari v. 447., iam Wagn. vidit. Cf. infra V, 709. VI, 122. XII, 753. 866. Ovid. Met. II, 409. VIII, 163. 537. Trist. I, 7, 6. Val. Fl. I, 725. Heins. ad Ovid. Fast. I, 126. Ruhnk. ad Ovid. Her. XV, 118. Wunderl. et Dissen. ad Tibull. II, 6, 46. lahn. ad Ovid. Trist. I, 7, 6. Obbar. ad Hor. Ep. I, 7, 55. Vol. 1. p. 381. alii. Verba Fertque refertque soror iterantur in Anth. Lat. I, 168, 16. — 439. aut. Ribbeck. ex uno Goth. I. recepit haut. — tractabilis audit, ita audit, ut commoveatur. Cf. Cic. Att. X, 11. nihil est eo (filio meo) tractabilius. Suet. Octav. 65. Agrippam nihilo tractabiliorem. Plin. Ep. IX, 21. quod te tam tractabilem video cett. Ceterum hic versus cum altero prioris hemistichio repetitur in Anth. Lat. 1, 172, 76 sq., ut verba Sed nulla movetur Fletibus ibid. 175, 14 sq. — 440. Fata obstant, quibus, qua est pietate, Aeneas resistere non potest. — Translatum hoc in VI, 435., ubi ex meliorum Codd. auctoritate legendum Fas obstat. — placidas auris, aures hominis alioquin placidi. Consuluit autem poëta, quod Wund. adnotat, laudi humanitatis Aeneae. — Pro viri Waker. ad Lucr. V, 753. temere coni. viro, quod Peerlk. probare non debebat. — deus, iussa, voluntas deorum. Noli enim de certo aliquo deo cogitare. — 441 sqq. Macrob. Sat. VI, 2. hanc comAlpini Boreae nunc hinc nunc flatibus illinc
Eruere inter se certant; it stridor et altae
Consternunt terram concusso stipite frondes;
Ipsa haeret scopulis et quantum vertice ad auras
Aetherias, tantum radice in Tartara tendit:
Haud secus adsiduis hinc atque hinc vocibus heros
Tunditur et magno persentit pectore curas;
Mens inmota manet; lacrimae volvuntur inanes.
Tum vero infelix fatis exterrita Dido

445

450

parationem ex Iliad. XVI, 765 sqq. fluxisse sine iusta causa contendit. Magis huc trahi posse Iliad. XII, 131 sqq. censet Heyn. — annoso robore, i. e. trunco. Sic Ovid. Met. VIII, 743. Stabat in his ingens annoso robore quercus, et ibid. VII, 629 sqq. somum - - Alta dedit quercus - tamen oscula terrae Roboribusque dedi. — 442. Alpini Boreae, ab Alpibus spirantes. Poëtae enim frigoris, nivium, glaciei notionem cum Alpibus solent coniungere (cf. Ecl. X, 47. Alpinae nives, Iuven. X, 152. Alpesque nivemque, Ovid. Met. XIV, 794. Alpinus rigor cett.), pariterque de Scythico frigore, gelu cett. loquuntur. Cf. Cort. ad Lucan. I, 18. -443. Eruere certant, certatim eruere nituntur. Certare cum Infin. eodeni modo coniungitur Geo. II, 100. Aen. II, 64. VI, 178 etc. Cf. adnott. ad Aen. II, 33. — it stridor. Cf. VIII, 595. it clamor. — altae optimorum quorumque Codd. est lectio, quam cum Wagn. et Iahn. pro vulg. alte revocavi, qui recte coniungunt verba altae consternunt, i. e. alte consternunt, vel ita consternunt, ut altae sint. Cf. adnott. ad Geo. I, 320. et Acn. II, 53. Secuti sunt omnes recentiores editores praeter Bryceum. --- 445 sq. Verba quantum vertice - - in T. tendit iterantur ex Geo. II, 291., ubi vid. adnott. Cf. etiam Aen. VI, 578 sq. et de auris aetheriis adnott. ad Aen. I, 547. Pro radice Med., Gud., Pal. a m. pr. et Bern. I. a m. sec. exhibent radicem, ut Med. et Pal. etiam in Georg. loco parallelo. Cum Ablat. tendere etiam XII, 938. construitur. — 447. vocibus Annae. - 448., Tundere et obtundere aliquem fere idem est, quod tundere aures alicuius, sed h. l. accommodate ad imaginem propositam de Anna usurpatum, quae idem [saepius] repetendo et ingerendo Aeneam movere studebat." Wund. Cf. Plaut. Poen. I, 3, 25. Ter. Hec. I, 2, 48. Prop. V, (IV,) 5. 35. cett. — curas, animi aestuantis motus. — 449. Verba Mens inmota manet iterantur in Anth. Lat. I, 178, 173., ut sequentia lacrimae volvuntur inanes ibid. v. 15. et I, 172, 82. Mens opponitur pectori, omninoque hic versus arcte cum antecedente cohaeret; quare Wund. et Wagn. Punctum ab Heynio in maiore edit. post curas positum recte in Semicolon mutarunt. - lacrimae Didonis et Annae; respiciunt enim hacc verba ca, quae supra v. 438. legimus: Sed nullis ille movetur fletibus, quibuscum cf. v. 370. Consentiunt mecum Voss. in Progr. Crucen. p. 5 sq., Haeckerm. in Zeitschr. XIX. p. 119., Conington et Benoist. Sed Thiel. Ladew., Wagn. (in recentiss. edit.) et Henry in Tw. years IV. p. 66. et Philol. XII. p. 261. perperam de Aencae lacrimis cogitant, quae cur inance vocentur, iusta causa non apparet, et volvuntur melius quadrat ad mulierum, quam ad viri lacrimas. — inanes, Didoni non profuturae. — 450 sqq. Hunc locum Heyn. non iniuria inter felicissimos et elaboratissimos referendum censet. — futis, scil. suis, malis suis, miseria sua consternata, quam in fatis esse nunc intelligit. Ladew., comparans supra v. 345 sqq. et 440. fata minus probabiliter explicat Schicksalssprüche, quibus credendum esse Dido nunc demum intelligat. Markland. Epist. crit. p. 117. pro exterrita coni. exercita, ut V, 725., qua coniectura certe non opus est. Heyn., ut comprobet. exterritus de iis dici, qui consternati subito alique casu et mente alienati insaniant, confert Geo. III, 149. 434. infra XII, 660. et Val. Fl. VIII, 450. — 451. Mortem orat. Peerlk. haec adnotat: "Ques oraret, nisi deos? Et cur oraret, quod sibi ipsa dare poterat et dare decreverat? Scribendum potius mortem optat." Sed nonne poterat Dido

Mortem orat; taedet caeli convexa tueri.
Quo magis inceptum peragat lucemque relinquat,
Vidit, turicremis cum dona inponeret aris,
— Horrendum dictu — latices nigrescere sacros
Fusaque in obscenum se vertere vina cruorem.

Hoc visum nulli, non ipsi effata sorori.
Praeterea fuit in tectis de marmore templum
Coniugis antiqui, miro quod honore colebat,
Velleribus niveis et festa fronde revinctum:
Hinc exaudiri voces et verba vocantis
Visa viri, nox cum terras obscura teneret;
Solaque culminibus ferali carmine bubo

orare deos, ut sibi mortem mitterent, ne ipsa cogeretur sibi manum inferre? Possumus vero etiam cum Dietschio Theol. Verg. p. 26. not. 203. Mortem, ut XI, 197., pro numine habere, quod Dido oret, ut se ex vita eripiat, vel ex vita cedentem excipiat; eamque explicationem recte, puto, Ladew. et Wagn. (qui confert Soph. Ai. 840. ω Θάνατε, Θάνατε, νον μ ἐπίσχιψαι μυλών!) amplectuntur. — taedet c. c. tueri. Cf. VI, 435. lucem perosi. — caeli convexa, ut VI, 241. 750. et X, 251. supera convexa. Vid. ad Ecl. IV, 50. et Aen. I, 310. atque cf. Cic. Arat. v. 314. convexum caeli contingimus orbem et Ennium p. 327. Hessel. (s. Trag. inc. fr. 6. p. 146. Vahlen.) caeli ingentes fornices ibique Colum. Verba caeli convexa tueri repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 150. Cf. ibid. IV, 61, 5. Taederet quantos caeli convexa tueri. — 452. lucem relinquat, ut X, 855. lucemque relinquo. Wagn. conferri iubet Columnam ad Ennium p. 53. Hessel. (s. Ann. III. fr. 3. p. 24. Vahlen.: Postquam lumina sis oculis bonus Ancus reliquit), mea ad Lucr. III, 541. et infra ad XII, 62. adnott. Idem Wagn. structuram huius loci sic capiendam esse docet: "quo magis inceptum peragat, eo impellitur, quod vidit." - 453. turicremae arae ex Lucr. II, 353. (Nam saepe ante deûm vitulus delubra decora Turicremas propter mactatus concidit aras), quod iam Macrob. Sat. VI, 5. animadvertit. — Dona aris inponere legimus etiam in Anth. Lat. I, 178, 415. Sic Aen. I, 49. aris inponit honorem, ubi vid. adnott. — 455. in obscenum cruorem. Vid. ad Geo. I, 470. Quod ad ipsam rem attinet, idem Xerxi inter coenam accidisse narrat Val. Max. I, 6. ext. 1. — 456. "Ad maiorem horrorem faciendum egregie hic versus comparatus. Nunc demum de Didonis salute desperes. Nam ita humana natura fert, ut in extrema ruens animus et iam deliberata morte defixus silentio pertinaciter omnia premat." Heyn. Ceterum pauci Codd. voc. sorori addunt Verbum subst. est, quod in priore edit. recepit Iahn., sed, recte adversante Wagn. Qu. Verg. XV, 6., in altera omisit. — 457 sqq. Imitatus est hunc locum Ovid. Her. VII, 99 sqq. "templum: intellige sacellum Sychaei Manibus dicatum, fortasse cum eius signo, ut Ovidius expressit Ep. VII, 99. Simile Elissae templum memorat Silius I, 81 sqq." Heyn. Wagn. Qu. Verg. XXXIX. quaerit: "An eiusmodi sacella huic iam aetati tribuenda?" Cf. adnott. ad I, 343. 427. III, 52. IV, 215. cett. de marmore, i. e. ex materia factum, quae dempta est de rupe marmorea. Cf. adnott. ad Aen. IV, 457. VI, 69. Geo. III, 13. et Ecl. VII, 31. — 458. antiqui, prioris. Vid. supra v. 431. Eodem sensu infra VI, 473. pristinus coniunx appellatur. — 459. "velleribus niveis, infulis ac vittis lancis, quae etiam in monumentis passim reperiuntur." Heyn. Vellus enim proprie est lana detonsa, quare etiam de rebus dicitur ex lana factis. Prorsus eadem ratione ap. Stat. Silv. V, 3, 8. vittae, quae cingunt poëtarum tempora, vellera Parnasia vocantur. — festa fronde. Cf. II, 249. — revinctum Nominativum habeo, non Accusativum, ut Conington, qui nihilominus Comma post colebat positum servavit. — 460. Hinc, ex hoc templo. — exaudiri voces etc., quod malum erat omen. Cf. Geo. I, 476. Liv. I, 31. VI, 33 etc. — 462. Solaque. Nonius p. 194, Saepe queri et longas in fletum ducere voces; Multaque praeterea vatum praedicta piorum Terribili monitu horrificant. Agit ipse furentem In somnis ferus Aeneas; semperque relinqui

465

3. habet Seraque (fortasse quia Geo. I, 403, seros noctuae cantus et Aen. XII, 864. serum canere legimus). Sed sola praeter omnes Codd. etiam Servius tuetur. — bubo, avis noctuae similis, sed maior, a voce, quam edit, appellata, quam diligenter describit Plin. X, 12, 16. et 13, 17. Feminino genere praeter Vergilium (quem etiam Ecl. VI, 62. corticem amar am, III, 69. aërias palumbes, et VIII, 28. timidos damas commemorare, docet Wund.) nemo veterum hac voce usus videtur. Agnoscunt tamen hoc vocabuli genus Nonius III, 23. Prisc. VI, 3, 14. p. 683. P. et Palaemon. Art. gramm. p. 1370. Cf. Voss. Arist. III, 22. Ruddim. I. p. 13. Schneid. Gr. Lat. II, 1. p. 89. et Forcell. h. v. Non minus autem, quam noctua, funesta et inauspicata erat avis, quam, si in domum quampiam venerat, sollicite prehensam foribus affigebat superstitiosa vetustas, ut, quod infaustis volatibus familiae minata esset malum, cruciatibus suis lueret. Vid. Colum. X, 348. et Pallad. I, 35. Praeterea cf. etiam Lucr. V, 396. Ovid. Met. V, 549. X, 453. XV, 791. Tac. H. I, 18. Plin. V, 12. Calpurn. Ecl. VI, 6. Anth. Lat. Burm. V, 133. 28. Ceterum cf. etiam Geo. I, 402 sq. - ferali carmine. Vid. infra ad VI, 216. Ceterum Wund. in tine v. 461. Punctum posuit, ut significaret, queri esse Infinitivum historicum, non a visa suspensum. Sed Wagn. Qu. Verg. XXX, 6. Infinitivum histor. ita per Copulam praegressae orationi adnecti, iure negare videtur; unde tamen non sequitur, bubonem non vere questum, sed tantum Didoni queri visum esse; recte enim Wagn. docet, veteres in connectendis sententiis interdum paulo liberius versari et constructionem semel inceptam persequi, quamvis ad subjectam sententiam proprie non quadret; quod praeter alios comprobet Phaedri locus I, 11, 3 sqq. Venari asello comite cum vellet leo, Contexit illum frutice et admonuit simul, Ut insueta voce terreret ferus, Fugientes ipse exciperet, pro ipsum excepturum esse. — 463. longas voces, in longum productas, diu continuatas (lang gedehnt). Sic ap. Ovid. Met. III, 706. et XIV, 405. longi ululatus. Cf. adnott. ad Ecl. III, 79. — Iteratur hic versus in Anth. Lat. I, 170, 32. Verba in fletum ducere voces leguntur ibid. I, 175, 125. Cf. etiam Colum. X, 350. Culminibus vetuit feralia carmina flere. — 464. piorum. Fragm. Vat., Pal., Gud. tres Bern, alique Codd. priorum, quod, Broukhusio ad Prop. IV, 6, 28, et Heynio non improbatum, receperunt Brunck., Wakef., lahn., Ladew., Henry (Tw. years IV. p. 67. et Philol. XII. p. 261., qui priorum in 41, piorum in 5 modo Codd. invenit). Conington et Benoist.; et sane etiam in Anth. Lat. I, 175, 88. 110. bis legitur vatum praedicta priorum. Nos tamen cum Wagn. (quem Peerlk., Süpfl., Gossr., Bryce, Haupt. et Ribbeck. sequuntur. probante etiam Dietschio Theol. Verg. p. 26. not. 196.) Medicei aliorumque bonorumCodd. lectionem retinuimus, cum sonus antecedentium vocc. praeterea et praedicta librarios decepisse videatur. Saepe autem in Codd. utrumque vocabulum confusum (cf. adnott. ad III, 75.), et pius sollemne est vatum epitheton (cf. infra VI, 662. Ovid. Fast. III, 325. Silius VI, 288. cett.), qui manent pii, sancti, et propterea venerandi, etiamsi terribilia vaticinantur, qui autem sunt pii, iidem sunt veraces et fide digni, quae res plus etiam valere debet ad exagitandum Didonis animum, ut vere docet Wagn. in Philol. Suppl. 1. p. 340. - 465. horrificant, horrorem incutiunt. Legitur hoc verbum, sed alio sensu, etiam apud Catull. LXIII, 269. Silium III, 359. et Florum III, 21. Cf. etiam supra v. 210. terrificare. Quod ad omissum Casum Obiecti attinet, Wagn. comparat Tac. Hist. I, 86. Prodigia insuper terrebunt, et III, 26. terrebat ipsorum miles. -- Agit ipse furentem etc. Cf. Val. Fl. VII, 142. Sacvior ipse Turbat agitque sopor et Interpp. ad Ovid. A. A. II, 496. — 466 sqq. ,, Nihil ad sensuin verius. Solent enim, si gravi aerumna usque ad insaniam aestuat animus, eiusmodi somnia obiici, ut per horrendas solitudines, per deserta palatia, aut per porticus immensas sine fine errare nobis videamur. Non male compaSola sibi, semper longam incomitata videtur Ire viam et Tyrios deserta quaerere terra. Eumenidum veluti demens videt agmina Pentheus Et solem geminum et duplicis se ostendere Thebas, Aut Agamemnonius scaenis agitatus Orestes Armatam facibus matrem et serpentibus atris

470

res Ennii versus ap. Cic. de Div. I, 20. (Ann. I. fr. 34. p. 10. Vahl.) "Excita cum tremulis cett." Heyn. — in somnis. Vid. II, 270. — 468. Pro Tyrios Schrader. male coni. Teucros. — 469 sqq. ex Eurip. Bacch. 906 sqq. fluxisse, e Vergilio autem rursus hausisse Senecam Agam. 728 sqq., iam alii adnotarunt. De Pentheo, Echionis filio et Cadmi successore in Thebarum regno, qui, cum Bacchi religioni Boeotiam invadenti adversaretur, a Bacchis dilaceratus esse fertur, fabula est notissima. Cf. Apollod. III, 5, 2. Paus. II, 2. Hygin. f. 184. Ovid. Met. III, 513 sqq. - Eumenidum agmina Wagn. de magno agmine, vel potius de choro Eumenidum in plures partes diviso accipienda esse putat. Non opus est. Etiam apud Stat. Silv. IV, 8, 44. (quem non hoc agmine vincas?) agmen de tribus modo dicitur. Peerlk. praeterea affert Senec. Herc. fur. 101. agmen horrendum anguibus Megaera ducat; Val. Fl. VII, 147. saevae ferit agmina matris Orestes; eund. II, 227. velut agmina cernant Eumenidum; et Senec. Med. 958., ubi turba Furiarum commemoratur. Cf. etiam Gronov. ad Sen. Thyest. 523. Argutatur de h. l. Servius (cf. Ribbeck. Proleg. p. 168.). Verba demens videt agmina Pentheus iterantur in Anth. Lat. I, 178, 143. — Cum v. 470. cf. Eur. Bacch. 916. καὶ μὴν ὁρᾶν μοι δύο μὲν ἡλίους σοχώ, δισσάς δὲ Θήβας καὶ πόλισμ' ξπτάστομον, et Senec. Agam. 729. Sed ecce gemino sole praefulget dies, Geminumque duplices Argos attollit domos. - 471. Agamemnonius, possessivum pro patronymico. Sic X, 123. Hicetaonius, X, 749. Lycaonius, XII, 515. Echionius, XIII, 321. Telamonius, Hor. Od. II, 20, 13. Daedaleus, Ovid. Met. III, 351. Cephisius etc. — "Orcstes, Agamemnonis fil., Clytaemnestrae matris Furiis agitatus, cum matrem faces sibi et serpentes intentantem fugiens templo [Apollinis Delphici] prosilit, in foribus in Furias incidit, itaque se terroribus undique exagitari videt." Heyn. Servius in h. l. Pacuvii tragoediam quandam (haud dubie Dulorestem) poëtae ante oculos fuisse memorat; quem quidem Pacuvium, non minus quam Ennium in Eumenidibus (cf. Column. ad Enn. Fragm. p. 251.), Aeschylum, non Euripidem, in Orest. 255 sqq. et Iph. Taur. 283. al. rem paulo aliter tractantem, secutum esse docet Heyn. — scaenis (ut hic scribunt Med., fragm. Vat., Rom., Bern. I. et Marius Vict. p. 2480.: vid. adnott. ad Geo. II, 381., cum addendis p. 550.) agitatus, vulgo pro: in scaenis positum accipiunt, et pluralem quidem numerum Wagn. interpretatur: ",,saepe in scena", simul docens, in scaenae mentione hic eo minus interpretibus haerendum esse, cum supra I, 427. in Carthagine condenda etiam theatrum memoratum viderimus; quare non erat, cur in recentiss. edit. mutata sententia scaenus per fabulas scaenicorum poetarum interpretaretur. Burm. comparat Iustin. XI, 3. Adiiciunt scelerum priorum fabulus, quibus omnes scaenas repleverint. Ante omnes autem comparandus erat Ausonius, perpetuus Vergilii imitator, qui cum Epigr. 71. scribat: - - vitiosa libido - -Quam toga facundi scenis agitavit Afrani, Vergilium sic intellexisse in promptu est. Ex hac igitur interpretatione respicit poëta antiquiorum poëtarum Romanorum, Naevii. Pacuvii, Ennii, aliorum fabulas, in quibus Pentheus et Orestes Furiis agitati producebantur. Cf. Matth. ad Cic. Rosc. Am. 24, 66. Ladew, quidem in verbis scaenis agitatus invenit parum aptam prolepsin historicam, sed Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 403. haec adnotat: "Quid tandem adeo molestum est scaenis, cum rei in scaenis repraesentatae mentionem poëta modo fecerit, Penthei dico insanientis; nam ipse Vergilius voluit nos de Pentheo a tragicis producto admonere, cum dicit videt, non vidit; hoc tempus convenit mytho, illud scaenico spectaculo", quod probat Hacckerm, in Zeitschr, etc. XIX, p. 119. Lersch, vero in libello de moCum fugit, ultricesque sedent in limine Dirae.

Ergo ubi concepit furias evicta dolore

Decrevitque mori, tempus secum ipsa modumque

Exigit et maestam dictis adgressa sororem

Consilium vultu tegit ac spem fronte serenat:

"Inveni, germana, viam — gratare sorori —,

475

rum in Verg. Aeneide habitu p. 99. et in Antiqq. Vergil. p. 34. et Henry in Tw. years IV. p. 68 sq., cum poëta minus dignum sit, Didonem furibundam, quae antea recte cum ipso Pentheo comparata fuerit, hic non cum Oreste ipso, sed tantum cum Oreste ab histrione in scaena repracsentato comparari, scaenas interpretati sunt per φαντάσματα, visiones, quae menti Orestis obversentur, ut hic scaenis agitatus respondeat voc. demens v. 469. Et Lersch. quidem memoravit, scaenam simili certe significatione usurpari ab Ausonio Mos. 318. Stat. Silv. IV, 3, 20. et Suet. Calig. 15., Henry autem, cum coram de hoc loco mecum disputaret, contulit Aesch. Choëph. 1051. τίνες σε δόξαι - - στροβοῦσιν et Eur. Or. 397. φαντασμάτων δε τάδε νοσείς ποίων υπο. Nunc vero etiam hic vir doctiss. mutata sententia vulgarem voc. scaenae explicationem sequitur. (Vid. Philol. XII. p. 263.) Superest, ut eorum breviter mentionem faciam, qui loco mutatione facta mederi volunt. Wachsmuth. in Athenaeo T. I. p. 267. praetulit paucorum quorundam Codd. lectionem Furiis agitatus, quam Heyn. ex III, 331. [quocum cf. XII, 668.] repetitam esse iure suspicatur (quamquam etiam imitator Vergilii in Anth. Lat. I, 178, 294 sq. scripsit Furiis agitatus Orestes Armatam facibus matrem Ardens agit etc.); Markl. autem ad Stat. Silv. III, 3, 15. et in Epist. crit. p. 127. coni. Poenis agitatus, quod Burmanno ad Prop. IV, 8, 1., Heynio et Coningtoni (qui conferri iubet Val. Fl. VII, 147.) valde arrisit et a Wakef. in contextum receptum est. Hildebrand. in Iahnii Novis Annall. etc. XXVI. p. 175. protulit coniecturam saevis agitatus (quam Ladew. prius amplexus est, postea autem rursus deseruit), et Peerlk., multa de hoc loco disputans, suspicatur Vergilium scripsisse scelere exagitatus. Ceterum agitari verbum proprium de iis, quos Furiae persequuntur. Cf. Aen. III, 331. Scelerum furiis agitatus Orestes. X, 872. XII, 668. Hor. Sat. II, 3, 135. Cic. Rosc. Am. 24, 66. 67. Verr. 1, 2. extr. etc. — 473. sedent in limine Dirae. Hoc ex Pacuvio sumptum esse docet Serv. ad h. l. De Diris vide ad VII, 324., de earum autem sede in limine Henry II. II. confert VI, 279. 555. 574. sq. VII, 341 sqq. et Ovid. Met. IV, 453 sqq. -- Fr. Vat. a m. pr., Pal. et Gud. a m. pr. male exhibent Divae. Ceterum hunc locum, quem etiam laudat Schol. Stat. Theb. XII, 509., bis respexit Val. Flaccus V, 446. Ultrices spectant a culmine Dirae et II, 237. - - sed dira in limine coniux Obsidet. Cf. etiam simillimus locus Ovidii Met. IV, 487 sq. Gentius, quem iam alibi ut satis audacem, ita parum felicem in coniectando deprehendimus, Annot. crit. p. 16 sq. coni. sequenti nemine, Diras. — 474. evicta dolore. Evincere fortius est, quam simplex verbum. (Cf. adnott. ad Geo. IV, 145.) Sic Ovid. Fast. III, 688. evicta precibus. Cf. infra v. 548. II, 497. 630. cett. — concepit furias. Cf. I, 41. et VIII, 205.; furiae pro furore, ut I, 41. — 475. Verba Decrevitque mori iterantur in Anth. Lat. I, 172, 105. — secum ipsa, secum sola, bei sick allein. Vid. Wagn. Qu. Verg. XVIII. p. 468., Aen. VI, 185. et XII, 843. et Bach. ad Ovid. Met. X, 586. — modum, genus mortis. Thiel. confert Sen. Hipp. 257., ubi Phaedra Decreta, inquit, mors est: quaeritur leti genus. — 476. exigit pro constituit, quod fit re exacta ac deliberata. Ut hic secum exigere, ita VI, 105. secum peragere legimus. - Ladew. pro et ex Med. recepit ac, quod versui sequ. videtur originem debere. — dictis adgressa. Cf. III, 358. — 477. Consilium voltu tegit. Cf. Bentl. ad Hor. Sat. II, 5, 104. — Dido spem fronte serenat, h. e. lactiorem spem ostendit vultu, ut spem vultu simulat I, 209. Similiter Silius XI, 369. tristia fronte serenant. Ipsam dicendi formulam spem fronte serenare ex Vergilio repetit Calpurn. XI, 17. Cf. adnott. ad Aen. I, 209. Non igitur opus est Heinsii coni. fronte serena. — 478 sqq., Simulat Dido parare saQuae mihi reddat eum, vel eo me solvat amantem. Oceani finem iuxta solemque cadentem Ultimus Aethiopum locus est, ubi maximus Atlas Axem humero torquet stellis ardentibus aptum: Hinc mihi Massylae gentis monstrata sacerdos, Hesperidum templi custos, epulasque draconi

480

crum magicum, quo aut Aeneas amori iterum illigetur, aut ipsa amore solvatur; est igitur sacrum, quale in Ecl. VIII. expositum vidimus. In toto hoc commento tam operose adornando et instruendo haec respexisse videtur Dido, ut specie sacrificium arcanum parandi, cui, arbitris remotis, sola operaretur, ad mortem sibi inferendam opportunitatem, silentium et solitudinem haberet. Sed et illud furorem misere amantis arguit, quod vestes Aeneae et torum coniugalem secum comburi vult (infra v. 495 sqq.), quodque Aeneae gladio in se iugulando utitur." Heyn. Quod attinet ad magiae usum apud Graecos et Romanos cf. Wachsmuth. in Athen. Vol. II. fasc. II. p. 209 sqq. Lerschii Antiqq. Vergil. §. 68. p. 192 sqq. Reinii diss. in Pauly Realencycl. IV. p. 1377 sqq. et multos locos veterum poëtarum, quos sedula cura collegit Dissen. ad Tibull. I, 2, 43. Vol. II. p. 43. — Inveni viam etc. Cf. Stat. Theb. V, 109. Inveni, promitto, viam - - qua renovanda Venus. Cf. etiam Aen. III, 395. - gratari, i. q. gratulari, cum Dativo Obiecti coniunctum legitur etiam Ovid. Met. VI, 434. IX, 244. Her. XI, 65., cum Accusativo (ut sit i. q. gaudentem salutare) infra V, 40., et absolute Ovid. Met. VII, 162. Liv. VII, 13, 10. Tac. Ann. II, 75. Hist. II, 29 etc. Cf. Boettich. Lex. Tac. p. 225. — 479., eo solvat, h. e. amore in eum. Usitatior est compositio solvere aliquem luctu, amore, quam solvere hominem homine." Wund. Ceterum animadverte iteratum usum Pronominis is in eodem versu, cuius Casibus obliquis poëtae omnino rarissime utuntur, quare sumendum est, Vergilium eo pro Aeneae nomine posito Didonis Aeneam aspernantis odium eo fortius exprimere voluisse. — 480. Comparant Hom. Π. Ι, 423. ξς 'Ωχεανὸν μετ' ἀμύμονας Αίθιοπηας etc. Aethiopes ab omnibus in extremis terrarum finibus habitare perhibentur et duplices erant et orientales et occidentales. Hic de occidentalibus cogitandum (cf. liber meus geogr. II. p. 888 sq.), quos Vergilius usque ad Atlantem et Mauritaniam incolere fingit. Respexit hunc locum Avienus descr. 273. Aethiopes soli subiecta cadenti Arva tenent. — Oceani finem iuxta. Conington praeter Aen. VII, 225. conferri iubet Eleg. ad Messal. 54. Vincere et Oceani finibus ulterius. — 481. De Atlante vid. ad I, 741. et supra ad v. 247., quod autem attinet ad maximum Atlantem, cf. infra ad VI, 796. — 482. Cf. locus parallelus VI, 797. Axem pro caelo. Vid. ad II, 512. — "torquet ornatius quam sustinct, motu simul caeli diurno expresso; praecunte Ennio ap. Macrob. VI, 1. Qui caelum versat stellis fulgentibus aptum [Ann. 1. fr. 27. p. 8. Vahl.]. Colum. ad Ennii fragm. p. 45. [Ideoque i. q. sustinet axem (caelum) se torquentem.] -- aptum stellis: vulgari loquendi modo stellae caelo aptae, h. e. affixae sunt: tum et ipsum coelum affixum et aptum stellis, h. e. alligatum." Heyn. Aptus enim, a Graeco απτεσθαι deducendum, proprie est i. q. coniunctus, ut et illud, quod adiungitur, et cui adiungitur, ita dicatur (cf. Ernesti Clav. Cic. h. v.), ideoque etiam instructus, ornatus aliqua re (ut Ennius ap. Cic. de Off. III, 29, 104. (Thyest. fr. 14. p. 143. Vahl.) scribit fides alma, apta pennis); unde aptare i. q. instruere (vid. ad III, 472. VIII, 80. et Wagn. ad h. l.). Pertinent huc praeter Ennii et Vergilii locos iam laud. Aen. XI, 202. Ennius Ann. III, 14. p. 26. Vahl. Caelum stellis ardentilus aptum, idem Ann. X, 6. p. 51. Vahl. nox stellis ardentibus apta et Lucr. VI, 357. stellis fulgentibus apta caeli domus, ubi vid. adnot. mea. Burm. praeter alios conferri iubet Salmas. Exerc. Plin. p. 221. et sua ad Petron. c. 34. — 483. mihi monstrata. Non ipsa magam quaesivit; nam invita ad has artes descendit. (Vid. v. 493.) Sed in eo, quod monstrata sibi fuerit, quasi monitum divinum agnoscit. — Massylae, i. e. Libycae. Vid. supra ad v. 132. — 484. Hesperidum hortos, qui plerumque intra Cyrenaicae fines collocantur, Maro in Mauretania ad

Quae dabat et sacros servabat in arbore ramos, Spargens humida mella soporiferumque papaver. Haec se carminibus promittit solvere mentes, 485

Atlantis radices sitos fingit. Consentit cum eo Plin. V. pr. et XIX, 4, 22., ad Lixum, Mauretaniae oppidum, et Hygin. f. 30. extr., ad montem Atlantem eos quaerendos esse docens. Heyn. praeter hos locos conferri iubet Interpp. ad Hygin. 1. I., Salmas. ad Solin. p. 264 sqq. et sua ad Apollod. p. 166 sqq. Vid. etiam liber meus geogr. II. p. 827. not. 10. De ipsis Hesperidibus cf. Hes. Theog. 215. Apollod. II, 5, 11. Athen. III. p. 83. Diod. IV, 27. Serv. ad h. l. alii. Ceterum vv. 484-486. a Medeae exemplo ap. Apollon. III, 530 sqq. petitos esse, iam Heyn. vidit; Iahn. autem verissime haec adnotat: "Sacerdos illa nunc Carthagine versari dicitur: olim custos templi erat et draconi [qui Ladon dicebatur: cf. Apoll. Rh. IV, 1396. et Hes. Theog. 333. a Wagn. laud.] epulas dabat cett. Frustra igitur in vv. dabat et servabat haeserunt, eaque pro dat et servat posita esse censent." — epulasque. Wagn. docet, non sibi respondere Part. que et, sed locum ita intelligendum esse, ac si scriptum esset: quae custos erat et dabat. Peerlk. tamen haeret in hac Copula adiecta et coniicit Hespericlum templi, succos epulasque etc., ut succi ad humida mella, epulae ad soporiferum paparer referendae sint. — 485. "in arbore ramos, sc. cum pomis aureis, quos Veneri sacros fuisse Serv. narrat: alii Terrae munus poma aurea tradiderant. Vid. ad Apollod. II, 5, 11. Certe violari eos nefas erat." Heyn. Ladew. vere adnotat, verba sacros servabat in arbore ramos proprie ad draconem referenda esse, sed cum sacerdos eum alat et ita efficiat, ut ille servare possit, non inepte etiam ad hanc ipsam referri potuisse. Regel. Quaest. Verg. crit. p. 23. pro et legi vult is et verba is sacros - - ramos παρένθεσιν habet. — 486. Spargens, i. e. obiiciens, apponens draconi, non ad proximum verbum servabat, sed ad dabat referendum. Iahu. quidem (cui adsentitur Thiel.) haec scripsit: "Spargebat in vina mella et papaver, quibus advenientes ab horto arceret et poma Hesperidum servaret"; sed iure Wagn. de veritate huius interpretationis videtur dubitare, cum mel et papaver ad hunc usum adhibuisse veteres non constet. Et sane quid mel tum sibi velit, non intelligo, etsi papaver ad hospites consopiendos aptissimum fuisse concedo. Et nonne poëta hoc accuratius indicare debebat, cum, epulis draconis antea commeinoratis, quivis lector de iis cogitet necesse sit? Audio sane, soporiferum papaver non aptum esse draconis, qui pervigil esse debeat, cibum; at parva papaveris copia comesta non consopit draconem, sed tantum mitigat eius rabiem (quare etiam mel adiicitur), soporiferum autem (quod nimis acriter vituperat Conington, multa de h. l. disputans) est epitheton ornans, vulgarem papaveris vim respiciens, quae hoc loco non premenda est; quam sententiam Süpfl. et Henry in Philol. XII. p. 263 sq. (retractans, quae scripsit in Tw. years IV. p. 71 sq.) repetunt; et Henry quidem mel cum papavere mixtum dulcissimum et delicatissimum veterum cibum fuisse decet coll. Petron. p. 101. Hildebr. Plin. XIX, 8, 53. et Hor. A. P. 375. Cf. de his epithetis ornantibus, in quibus eligendis non semper felicem esse Vergilium videmus, adnott. ad Ecl. X, 6. Gossr. cum Servio male de melle et papavere Didoni ad leniendum amoris dolorem et oblivionem parandam porrecto cogitat. Schrader, propter hanc difficultatem omnem versum eiici malit; Waddel. autem Animadv. critt. p. 18. pro spargens coni. arcens. Ribbeck. hunc versum hic eiectum posuit post v. 517., Regel. vero l. l. vulgarem versuum ordinem recte defendit: ut etiam Conington hanc transpositionem improbabilem iudicat. — 487. carminibus, i. e. magicis formulis, quae versibus concipi et cantari solebant, quo sensu voc. carmina etiam Ecl. VIII, 66. Ovid. Met. VII, 203. Hor. Sat. I, 18, 19. Tibull. I, 5, 12. Iuven. VI, 132. Plin. XXVIII, 2, 3, 4. et alibi legitur. Cf. Düntzer. Das Wort carmen etc. in Muetzellii Zeitschr. 1857. p. 1 sqq. et quae Ribbeck. in Novis Annal. phil. LXXVII. p. 201 sqq. contra eum disputat. Sic etiam cantus haud raro pro incantationibus. Cf. Aen. VII, 754. Ovid. Met. VII, 195. Tibull. I, 8, 20. Sil. Ital. VIII, 495 sqq. Vid. Schol. Crucq. Hor.

Quas velit, ast aliis duras inmittere curas; Sistere aquam fluviis et vertere sidera retro; Nocturnosque movet Manis; mugire videbis Sub pedibus terram et descendere montibus ornos. Testor, cara, deos et te, germana, tuumque Dulce caput, magicas invitam accingier artis. Tu secreta pyram tecto interiore sub auras

490

Epod. XVII, 7. Gierig. ad Ovid. Met. V, 137. Voss. ad Verg. Ecl. l. l. et quos laudant Dissen, ad Tibull. I, 5, 12. et Obbar, ad Hor. Ep. I, 1, 34. Vol. I. p. 53 sq. Similen nostro locum vid. ap. Tibull. I, 2, 43 sqq. — ., solvere animos proprium in hac re; ut defigere. Referuntur enim in re magica ea, quae ad amorem spectant, ad notionem illigandi et solvendi; ut in superstitionibus astrologicis reliquisque divinationum generibus pleraeque praestigiae allegorici tropicique generis sunt." Heyn. Vid. supra v. 479. De Infin. Praesentis pro Infin. Futuri posito cf. adnott. ad Aen. V, 18. — 488. duras curas amoris. Vid. ad v. 394. et cf. Tibull. III, 6, 7. Ite procul durum, curae, genus ibique Huschk. - - 489. Sistere aquam fluriis (Casu tertio). Cf. Apoll. Rhod. III, 552. de Medea: καὶ ποταμούς Εστησεν ἄφαρ κελαδεινά δέοντας, ἄστρα τε καὶ μήνης ίεροὺς ἐπέδησε κελευθούς. Ovid. Met. VII, 154. Her. VI, 87 etc. Alibi magae etiam efficiunt, ut flumina recurrant ad fontes. Cf. Ovid. Am. I, 8, 6. Tibull. I, 2, 46. Lucan. VI, 473. Claud. in Ruf. I, 159. Petron. c. 134. etc. — vertere sidera retro, cursum siderum mutare. Vid. ad Ecl. VIII, 69. Ceterum sidera et flumina praeter Apollon. et Tibull. II. II. in eadem re coniungit etiam Prop. I, 1, 23. - 490. nocturnos Manes, i. e. noctu apparentes: vid. supra ad v. 303. Manes autem noctu tantum hominibus solebant apparere. Conington praeter Aen. V. 739. comparat Hor. Epist. II, 2, 209. nocturnos lemures. movet pro vulg. ciet (quod sane praeter plurimos Codd. etiam Isidor. Orig. VIII, 9, 6. exhibet, sed nihil nisi interpretamentum difficilioris lectionis ex III, 68. vel VII, 325. petitum videtur esse) ex Med. et Pal. a m. pr. cum Wagn. et recentioribus editoribus praeter Süpflium, Bryceum et Coningtonem (nam etiam Ladew. in recentissima edit. movet restituit) nunc recepimus. (Vid. tamen Ribbeck. Proleg. p. 283., qui, cum alterum altero explicari potuerit, utrum verum sit dubitat.) Wagn. praeter Aen. VII, 312. et Hor. Epod. XVII, 3. per Dianae non mocenda numina, qui loci pariter atque Geo. IV, 505. non prorsus eiusdem sunt generis, aptius comparat Val. Fl. VI, 447 sq. Haemoniis agitari cantibus umbras. Movere enim hic i. q. excitare, evocare. — mugire videhis, i. e. videas. "Variat poëta orationem. Sequi debebat: illa motus terrae facit, et silvas in alium locum transfert." Heyn. "Ultimam sententiam ασυνθέτως adiicit et alibi et Geo. III, 478-481. Aen. II, 442-444." Wund. De confusis viclendi et audiendi verbis cf. adnott. ad Ecl. IX, 58. et Aen. VI, 257. Wagn. hic conferri iubet Aesch. S. ad Theb. \*τύπον δέ-Sogza et Sturz. de Vocibus animal. in eius Opusc. p. 227. Ceterum de terrae mugitu cf. VI, 256. Ovid. Met. VII, 206. Cic. de Div. I, 18. etc. et supra III, 92. — 491. ornos, i. e. arbores omnino; specie pro genere posita. Quod ad rem attinet, cf. locus modo laud. Aen. VI, 256. Sub pedilus mugire solum et inga coepta moveri Silvarum. — 493. testor - - tuum Dulce caput. Cf. supra v. 357. Sil. VIII, 105. Tellurem iuro - - iuro camit, Germana, tibi. Catull. LXVI, 40. adiuro teque tuumque caput. Liv. XXVI, 48, 12. se suumque caput periurio obstringere. — invitam. Vergilius hic non Carthaginiensium omninoque illius aetatis, sed Romanorum respicit mores, quibus magicarum artium usu acriter interdictum erat. Iam Servius causam huius excusationis indicat verbis: "Cum multa sacra susciperent Romani, magica semper damnarunt." Cf. Plin. XXVIII, 2, 4. ct Cod. Theod. 1. IX. t. 16, 3. 5. et 11. ibique Gothofr. — accingier. Vid. ad Geo. I, 454. et de constructione accingi artes ad Ecl. I, 54. al. — Cum v. 494 sqq. cf. Silius I, 81 sqq. — secreta, in secreto loco; nam qui in eo versatur, ipse est secretus ab aliis. Sic Erige et arma viri, thalamo quae fixa reliquit Impius, exuviasque omnis lectumque iugalem, Quo perii, superinponas: abolere nefandi Cuncta viri monumenta iuvat monstratque sacerdos." Haec effata silet; pallor simul occupat ora. Non tamen Anna novis praetexere funera sacris

500

495

igitur Adiect. secreta i. q. Adv. secreto. Cf. V, 387. VI, 77. VII, 404. XI, 684. et similes loci. — Verba Tu secreta pyram - - Erige repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 377. — tecto interiore (ut VII, 59. medio tecti), in impluvio ab ipsis aedibus circumcluso. Vid. infra ad v. 504. et ad II, 512. De mortuis in ipsis aedibus crematis cf. etiam Aen. XI, 205. cum Servii schol. ad utrumque locum, Appian. B. Civ. IV, 41. Isidor. Orig. XV, 11. et Beckeri Gallus III. p. 258. ed. 2. — sub auras Heyn. hic et v. 504. explicat: sub divo; rectius autem Wund.: in altum, in sublime (nam v. 505. de ingente pyra sermo est), eamque vim verborum sub auras cum verbo motus iunctorum esse docet coll. Aen. III, 422. VIII, 24. III, 579. VII, 768. II, 158. Non autem in conclavi aliquo, sed in impluvio, pyram erigi, iam per se patet (cf. etiam adnott. ad v. 504.), ut sane notio sub divo verbis sub auras simul contineatur, sed tamquam res minoris momenti; quae etiam Coningtonis est sententia. — pyram, πυράν, rogum. Vid. infra VI, 215. XI, 185. Ovid. Fast. II, 534. cett. et adnott. ad v. 504. — 495. arma viri etc. ,,Hoc inter remedia amoris recte referebatur, ut omnia eo facilius obliviscimur, quorum signum nullum videmus. Cf. Ovid. Rem. Am. 719." Gossr. Ceterum vid. infra ad v. 507. — arma de solo ense, Didoni ab Aenea muneri dato, intelligendum esse docet Heyn. coll. infra v. 504. et 647. — fixa. Vid. ad I, 248. — 496. exuvias. Vid. infra v. 507. 651. et adnott. ad Ecl. VIII, 91. — lectum iugalem legimus etiam in Anth. Lat. I, 172, 127. et in Ausonii Cent. nupt. 86. – 497. quo perii, quae causa est miseriae meae; cum pudore dictum. - Pro superinponas Med. a m. pr., fragm. Vat. alique Codd. praebent superinponant, quod Wagn., Peerlk., Gossr., Haupt. et Conington receperunt, ego vero, quamvis Codd. fluctuans scriptura (qui etiam superimpone et superimpones praebent) dubitationem aliquam moveat, propterea tamen recipere nolui, ne Vergilium amphibolia augerem, cum etiam coniungi possint verba viri superinponant. Quod Wagn. addit, non potuisse haec omnia ab Anna ipsa fieri, sed tantum facienda curari, id non multum habet ponderis, nam quae pyram erigere iubetur, eadem multo facilius ensem et cetera potest superinponere, atque etiam infra v. 507 sq. ipsa regina haec sola faciens producitur; secreta autem (de loco dictum) cum Plurali facile conciliari posse, non statim crediderim. (Süpfl., Bryce, Ladew., Ribbeck. et Benoist. nobiscum fecerunt.) — abolere monumenta. Cf. I, 720. abolere Sychaeum, i. c. Sychaei memoriam. Tac. Hist. I, 84. abolete memoriam foedissimae noctis. Acn. XI, 798. da - - aboleri dedecus armis etc. — 498. *iuvat* ex fragm. Vat., utroque Lips. aliisque Codd. et Servio (qui h. v. per συμφέρει reddit) cum Iahnio et Wagn, recepi, imprimis cum eodem ducat aliorum librorum (inter quos Gud. et Rottend. I.) lectio iubat. unde vulg. iubet ortum, quod si servamus, locus languidam continet tautologiam. Accedit, quod Medic., qui ctiam infra v. 660. et supra III, 606. iubat et iubabit pro iuvat et iuvavit exhibet, hic quatuor punctis supra syllabam bet positis et ipse alteram lectionem praeserre videtur. (De litera b etiam in antiquis monumentis saepe pro v posita vid. Corssen. de pron. I, 131 sq. ed. 2.) Omnes recentiores editores praeter Bryceum nobiscum faciunt. Sic igitur locum intellige: et me ipsam iuvat abolere monumenta et sacerdos idem monstrat. Monstrat autem i. q. iubet. (Cf. IX, 44.) Conington coll. infra v. 636. et Geo. IV, 549. verbum proprium de praeceptis ad res sacras pertinentibus fuisse suspicatur. — 499. pallor ex conscientia cogitatae mortis. Iteratur hic versus in Anth. Lat. I, 172, 133., ut prima eius verba ibid. I, 178, 336. — 500. Non tamen, quamquam videt pallorem Didonis ora occupantem. - no vis sacris, insolitis, utGermanam credit nec tantos mente furores Concipit aut graviora timet, quam morte Sychaei. Ergo iussa parat.

At regina pyra penetrali in sede sub auras Erecta ingenti taedis atque ilice secta Intenditque locum sertis et fronde coronat

505

pote magicis. — praetexere funera sacris pro magis usitato sacra funeri praetexere; quamquam utrumque bene dicitur, praetexere alicui aliquid et praetexere aliquid aliqua re. Vid. supra v. 172. et cf. similes locos infra v. 506. V, 536. VI, 229. 353. Geo. III, 399. etc. Plur. funera de uno funere, ut VI, 874. et IX, 486. — 502. nect. mente furores Concipit: non potest mente concipere, Didonem tam furiosum agitare consilium. Ceterum cf. Ovid. Met. X, 403. nec nutrix etiamnum concipit ullum Mente nefas et similes locos. Conington affert ingeniosam Iortini coniecturam Concipere (quemadmodum Bentl. ap. Hor. Od. I, 1, 6. pro evehit conficiat evehere), ut concipere furores de Didone dictum sit i. q. v. 474. concipere furias, et comparat Ovid. Met. II, 640. concepit mente furores. — nec - - aut. Vid. supra ad v. 339. Hand. in Tursell. I. p. 545. praefert paucorum quorundam Codd. lectionem haud; quam maiore distinctione post concipit posita, et ipse praeferrem, si potiorum Codd. auctoritate niteretur. quam morte Sychaei. "Graviora timet posse contingere, quam quae morte Sychaei vel fecit vel passa est Dido." Servius, quem plerique editores sequentur, "acciderant" simul audientes; sed simplicius est cum Ribbeckio et Ladew. intelligere, "quam quae in morte Sychaei timuerat". Morte significat beim Tode, quod alibi (e. g. infra VI, 371. et 444.) est in morte. Vid. supra ad v. 436. coll. adnot. ad v. 244. — V. 503. repetitur in Anth. Lat. I, 170, 96. et 172, 14. — iussa, i. e. res iussas, Participium est, non Substantivum. — 504 sqq. Haec omnia ad praeparandum et rite auspicandum sacrum magicum spectant. Cf. autem cum hoc loco Ecl. VIII, 64 sqq. Hor. Epod. V. et XVII. Sat. I, 8. Ovid. Her. VI, 83 sqq. Am. I, 8. Met. VII, 179 sqq. XIV, 403 sqq. Fast. V, 429 sqq. Sabin. ep. III, 80 sqq. Prop. I, 1, 19 sqq. V, (IV,) 5, 13. Lucan. V, 429. et similes locos ad artem magicam spectantes, cuius quanta fuerit illa actate inter Romanos auctoritas satis constat. — pyra erecta. Cf. v. 494. "Scrobem intellige in sacris magicis fieri solitum, in quo lignorum strues cumulabatur. Vid. Orph. Argon. 948. 968 sqq. Odyss. XI, 25. et Val. Fl. I, 735. In eandem foveam victimarum caesarum sanguis demittebatur. Erat illa pro ara, εσχάρα. De hac accipe pyram. Cf. Stat. Theb. IV, 451 sqq. - - Eadem pyra mox Dido usura erat pro rogo, quo se concremaret, v. 645 sq." Heyn. Cf. etiam adnott. ad Aen. XI, 188. - penetrali in sede, quod v. 494. tecto interiore. Cf. infra V, 660. VII, 59. cett. Sub divo autem pyram exstructam esse, coll. Barth. ad Stat. Theb. V, 313. et Heinsio ad Sil. XV, 18., Burm. docet ex libri V. initio, ubi Acneas moenia rogi flammis collucere videat, et ex Silio, qui VII, 130. dicat, ex pyra (in penetralibus structa, ibid. v. 51.) Didonem potuisse cuncta freta et totam Carthaginis urbem cernere. Vid. ad v. 494. Ceterum cum penetrali sede compara penctralia tecta Geo. I, 379., adyta penetralia Aen. II, 297. et focos penetrales Aen. V, 660. — 505. Ut iungerentur verba pyra erecta taedis (sicut supra II, 185. attollere molem roboribus et Iuven. XIV, 95. attollit marmore villas), Wund., quem nos cum Wagn. et Iahn. secuti sumus, sustulit Comma vulgo post ingenti positum. Wakef. locum sic distinxit: Erecta, ingenti tacdis cett., comparans infra VII, 483. et XI, 124., quibus locis Wagn. addit XI, 641. Imprimis autem conferendus est VI, 214., quo Henry (Tw. years IV. p. 74. et Philol. XII. p. 264.) et Conington probare student, Wakef. recte coniungere verba ingenti taedis; sed omnia hic tam arcte cohaerent, ut omnis distinctio removenda sit. — ilice secta, ut II, 16. secta abiete. - 506. Intendit locum, pyram, sertis, pro vulgari intendit serta loco (ut supra II, 236. vincula collo Intendunt). Utrumque enim recte dicitur; vid. supra ad v. 500. Cf. etiam infra v. 829. et V, 403. Funerea; super exuvias ensemque relictum Effigiemque toro locat, haud ignara futuri. Stant arae circum, et crinis effusa sacerdos Ter centum tonat ore deos, Erebumque Chaosque Tergeminamque Hecaten, tria virginis ora Dianae.

510

Cic. Verr. V, 31, 80. intendere tabernacula velis cett. Ceterum Heyn. vere adnotat, pyram hic tamquam aram corollis cingi, coll. Ecl. VIII, 64. molli cinge haec altaria vitta. Cf. etiam Ovid. Met. VII, 242 sqq. Iteratur hic versus cum prima voce sequentis in Anth. Lat. I. 178, 324. sq., ut verba sertis et fronde coronat ibid. I, 14, 20. De Particulis que - et, ut alibi que - atque et que - que pro Graec. ré xal positis vid. adnott. ad Geo. I, 182. — 507. "funerea fronde, i. e. qua funus suum futurum indicat Dido; ubi Anna intelligit fictum quasi funus Aeneae significari." Gossr. Funerea autem corona erat cupressina. Cf. Aen. III, 64. VI, 216. ibique adnott. Hor. Epod. V, 18. Ovid. Trist. III, 13, 21. etc. — super exuvias cett. Videmus igitur reginam nunc ipsam ea transigentem, quae supra v. 495 sq. sorori curanda mandaverat. "Pyrae imponit Dido ea, quae contactum corporis Aeneae senserant, vestimenta, ensem, torum coningalem et in hoc effigiem [eius], puta, ceream, quae, ut in talibus sacris, igne liquefacta efficeret, seu ut Aeneas ipse simili modo amore liquesceret ac contabesceret (cf. Ecl. VIII, 75. 80.), seu, quod v. 604. docet, ut perfidiam morte misera lucret." Heyn. — toro, i. e. lecto iugali supra v. 496. — haud ignara futuri. Dido his verbis opponitur sacerdoti et Annae, quae erant futuri (i. e. mortis voluntariae instantis) ignarae. Conington confert Hor. Sat. I, 1, 35 haud ignara ac non incauta futuri. - 509. Respexit hunc locum Silius I, 91 sqq. - sacerdos, Massyla illa v. 483. commemorata. Nam etiam, quae sacra magica peragunt, sacerdotes dicuntur. Cf. Val. Fl. I, 755. — 510. Ter centum t. d. Alii iunctim scribunt tercentum deos. Sed recte Wagn, in mai. edit. trecentos deos alibi se non legisse ait, etsi fortasse huc referri possit VIII, 716., ternarium autem numerum in sacris magicis non minus sollemnem esse (vid. ad Ecl. VIII, 73.), quant centenarium in re ad deos spectante (vid. ad Geo. III, 18.). Conjunge igitur Servium secutus: ter tonat centum deos. Neque aliter hunc locum intellexit Silius I, 91., ubi vid. Drakenb., quamquam aliter statuit Henry, contra me disputans in Philol. XII. p. 264 sq. Etiam Wagn. in min. edit. mutata sententia ter centum coniungit et simpliciter per multos, plurimos explicat (quo sensu sane legitur Geo. I, 15. Aen. VII, 275. VIII, 716. X, 182.), Schirach. p. 615. tercentum quidem scribendum, non tamen cum deos coniungendum, sed adverbialiter positum esse censet pro multipliciter, multis nominibus, eademque videtur Thielii sententia. Bryce, Ladew. et Benoist. mecum consentiunt, dum Conington alteram sequitur rationem. -- ,, tonat, [magna voce] invocat (vocat Silius I, 94.) deos inferos, longo ordine eorum nomina recitans, qui in his sacris mos erat, omninoque in hymnis veterum et formulis sacris. Cf. Ovid. Met. VII, 192 sqq." Heyn. Tonare (alibi de oratoribus grandia loquentibus dictum: cf. Plin. Epist. I. 21. med.) cum Accus. Obiecti constructum (de qua re vid. ad Aen. II, 31. et al.) non eius quidem. quem invocat aliquis, nt h. l., sed verborum, quae tonitru quasi proferuntur, legitur etiam ap. Prop. V, (IV,) 1, 134. verba tonare, Claud. R. Pros I, 83. alia celso ore tonat, Mart. VIII, 3. 14. aspera bella tonare al. Ceterum cf. adnott. ad VI, 607. deos inferos, quos in magicis rebus invocabant Romani, propterea mugicos vocant Tibull. I, 2, 64. et Lucan. VI, 577. — Erebus, Tartari frater, ex Chao natus (das Urdunkel, nox tartari). Cf. Hes. Theog. 123. Hygin. pracf. 1. et Klopferi Lex. myth. I. p. 684 sq. De ἐξέξω Homeri (Il. VIII, 368. XVI. 327. Od. X, 528. XI. 37. etc.) cf. Nitzsch. III. p. 171 sq. — Chaos, magnum illud inane, in quo omnia formabantur (a χάω, χαίνω, unde etiam χάσμα), interdum etiam pro-Orco dicitur, qui et ipse ingens est semperque apertum spatium, quod omnes homines sensim excipit. Cf. infra VI, 264. Ovid. Met. X. 30. XIV. 404. (ubi, ut hic, Ereboque Chaoque) Fast. IV, 600. etc. — 511. TergeSparserat et latices simulatos fontis Averni, Falcibus et messae ad lunam quaeruntur aënis Pubentes herbae nigri cum lacte veneni; Quaeritur et nascentis equi de fronte revolsus Et matri praereptus amor. Ipsa mola manibusque piis altaria iuxta

515

mina Hecate, triceps, τρισσοκέφαλος, τρισσοκάρηνος, vel triformis, τρίμορφος, et tria ora Dianae, Άρτεμις τριπρόσωπος, unam eandemque deam significant, quae tres naturas (Dianae, Lunae et Proserpinae) in se complectitur (vid. ad III, 681. et VI, 247. Interpp. ad Ovid. Fast. I, 141. (Ora vides Hecates in tres vergentia partes) et Met. VII, 94.). Cf. Dea triformis ap. Hor. Od. III, 22, 4. Ovid. Met. VII, 94. Senec. Med. 7. et alibi. Alii de tribus lunae crescentis, plenae et decrescentis phasibus cogitant. Tergeminus alibi imprimis de Geryone (Lucr. V, 28. Ovid. Trist. IV, 7, 16. al.) et Cerbero (Ovid. ibid. Tibull. III, 4, 88. al.) usurpatur. Iteratur hic versus ab Ausonio griph. 18. in Wernsd. P. Lat. m. VI, 584. - tria ora Dianae, pro: Dianam tria ora habentem. Conington comparat foedati ora Galesi VII, 575. et (minus apte) squalentia terga lacerti Geo. IV, 13. - 512. "Effunditur in rogum aut in aras aqua, quae e Styge hausta putabatur. — simulatos proprie h. l. cf. III, 302. 349., quos fingebat Avernales, ut Hor. Epod. V, 26., et ex locis inferis petitos esse." Heyn. Servius haec adnotat: "in sacris quae exhiberi non poterant, simulabantur et erant pro veris". Aquae autem ex Averni lacu haustae effusio vel sparsio ad complendum ritum magicum pertinebat. Cf. Max. Tyr. XIV, 2. et Interpp. ad Hor. Epod. V, 26. De ipso Averno vid. ad III, 442. — 513. falcibus aënis. ,, Aeris proprius in re magica usus. Aeneam falcem ab Sophocle [fr. 489, 7. χαλκέοις δυεπάνοις] habere Vergilium volebat Macrob. V, 19., quem vide." Heyn. Cf. etiam Ovid. Met. VII, 227. (De his falcibus etiam Carminium docte exposuisse coniicit Ribbeck. Proleg. p. 186. Cf. etiam Conington, qui laudat Pers. II, 59. Saturnia acra.) — ad lunam, luna splendente. Cf. Iuven. X, 21. Et motae ad lunam trepidabis arundinis umbram. Ovid. Fast. I, 438. Omnibus ad lunac lumina risus erat. Sic saepissime ad lucernam, ad lumina et similia. Vid. Hand. Turs. I. p. 97 sq. -- quaeruntur. Cf. VII, 758. De ipsa re praeterea cf. Ecl. VIII, 95. 514. Pubentes herbae (i. e. sucosae, vid. ad Geo. III, 126. et Aen. XII, 413.) nigri cum lacte veneni, i. e. quae plenae sunt suco veneni; nam herbae et lac veneni non sunt seiunctae notiones, quare Comma, quod vulgo ponitur post herbae, cum Wund., Iahn. et Wagn. omisimus. Cf. II, 72. poenas cum sanguine poscunt. Ovid. Met. XV, 87. dapibus cum sanguine gaudent. Cic. Off. I, 13, 40. interitum cum scelere approbabit etc. — Lac autem de herbarum quoque suco dici, comprobant loci Ovid. Met. XI, 606. Innumerae herbae, quarum de lacte soporem Nox legit. Cels. V, 7. lac caprifici. Colum. VII, 8. ficulneum lac cett. et niger (ut ater Geo. I, 129.) de omnibus rebus diris et horribilibus usurpatur. Nigrum autem venenum legimus etiam ap. Ovid. Met. II, 198. et Nemes. Cyneg. 220., quare etiam pocula nigra, i. e. venenata ap. Propert. IV, 27, (III, 23,) 10. et nigri mariti, i. e. veneno necati, ap. Iuven. I, 72. — 515. nascentis equi - - amor, Hippomanes. Vid. ad Geo. III, 280., ubi adde Rub. ad Iuven. VI, 133. Heyn. hic conferri iubet Aristot. H. An. VI, 22. VIII, 24. Aelian. H. An. XIV, 18. et Plin. H. N. VIII. 42, 66. — "matri praereptus amor, h. e. quod amorem conciliat, philtrum, caruncula, quae ad philtrum adhiberi potest, praereptum, antequam equa feta devoraverit." Heyn. - 517. Ipsa, Dido: antea enim de sacerdote sermo erat. Vid. ad Geo. IV, 464. et alibi. - mola. scil. salsa, quod Adiect. etiam Ecl. VIII, 82. et Aen. IV, 517. omittitur, est i. q. Aen. II. 133. et XII, 172. salsae fruges. Plinio autem teste N. H. XVIII, 2, 2. Numa instituit Deos fruge colere et mola salsa supplicare. Cf. de ea, quam falso cum Graecorum οὐλοχύταις confundi iam ad Aen. II, 133. vidimus, Preller Röm. Mythol. p. 547. - Ribbeck. ex Med., Pal., Gud. a m. pr., Eutychii II, 8. Cod. et Servio ad Ecl. VIII. Unum exuta pedem vinclis in veste recincta Testatur moritura deos et conscia fati Sidera; tum, si quod non aequo foedere amantis Curae numen habet iustumque memorque, precatur.

520

82. pro mola recepit molam, quem Accus. suspensum facit ex Part. spargens in v. 486. hic inter v. 517. et 518. inserto; sed verissime Ladew. in Append. p. 248. memorat, hoc non quadrare ad verba altaria iuxta. Immo mola est Ablat. modi, quo significatur, quid Dido iuxta altaria stans secum habeat, quemadmodum VII, 284. legimus talibus donis Acneadae dictisque redcunt, ut hic describatur habitus Didonis molam ferentis et piis manibus ad aram accedentis. Sic etiam Ladew. et Regel. Progr. laud. p. 24 sq. de h. l. iudicant. — "Notabis constructionem mola manibusque piis testatur deos, qualis est ap. Plin. H. N. XVIII, 2, 2. mola salsa supplicare et ap. Val. Fl. I, 781. Stygiasque supremo obsecrat igne domos." Wund. Cf. autem de hoc usu Ablativi habitum aliquem vel modum significantis, ad quem Participium aliquod ex ipsa sententia facile intelligendum supplere possumus (ut hic mola in ignem iniecta et manibus ad caelum sublatis), Aen. J, 90. II, 358. III, 64. 618. VII, 187. 284. XI, 711. 815. XII, 123. 306. Burm. ad Val. Fl. I, 90. Ruhnk. ad Ovid. Her. IV, 83. Ilgen. ad Copae v. 30. p. 54. Axt. in Spurinn. p. 92. Bremi ad Nep. Dion. 8, 2. Matth. ad Cic. Cat. III, 2, 6. Kritz. ad Sall. Cat. 49, 2. Beneck. ad Iustin. II, 11, 2. Regel. l. l. alios cum adnott. ad Ecl. X, 24. et Aen. VII, 284. — manibus piis, i. e. castis, puris, lotis. Cf. Tibull. III, 2, 16. Perfusaeque pias ante liquore manus. Sic etiam apud Graecos δσιαι χεῖρες, velut ap. Soph. Oed. Col. 460. ed. Reisig. Conington adnotat, Adi. pius perpetuum fere esse epitheton rerum ad sacra pertinentium coll. infra v. 637. pia vitta et V, 745. farre pio. — 518. "Unum exuta pedem vinclis: unum pedem habere nudum ad religionem pertinuisse videtur. Inter plura, quae Interpp. afferunt, unus Artemidori locus huc facit IV, 67. Invenitur cadem res in signis veterum. (Cf. Mus. Pio-Clem. Vol. II. n. XL. et Passer. ad Vasa Etrusca T. I. p. 67.)" Hoyn. Cf. etiam Servius (,,In sacris nihil solet esse praeligatum, praecipue eius, quae amore vult solvi"), Hor. Sat. I, 8, 24. Ovid. Met. VII, 183. etc., de vinculis autem pedum (i. e. calceis) Ovid. Fast. V, 432. habent gemini vincula nulla pedes, Met. III, 168. Vincla duae pedibus demunt etc. Respexit hunc locum Ambros. de Isaaco et Anima 4. (a Peerlk. laud.) Exi quasi exuta vinculis pedem et nudo exserta vestigio. — in veste, veste induta. Cf. V, 179. VII, 167. XII, 169. Sic Val. Fl. I, 540. seu venit in vittis castaque in veste sacerdos. Suct. Vitell. 8. ut crat in veste domestica. Tib. I, 9, 70. in laxa quid invat esse toga? Cf. Oudend. ad Apul. Met. p. 736. et quos ad III, 595. laudavimus. — "veste recineta, soluta zona; nota res in religionibus. Cf. Ovidii locum ex Vergilio expressum Met. VII, 182 sqq. (Egreditur tectis vestes induta recinctas, Nuda podem etc.)" Heyn. Cf. Gierig. ad Ovid. 1. 1. et Interpp. ad Tibull. 1, 5, 15. Ovid. Met. 1, 382. cinctas resolvite vestes. Iteratur hic totus versus in Anth. Lat. I, 178, 326. — 519. Verba Testatur moritura deos iterantur in Anth. Lat. I, 172, 116. — conscia fati sidera, quae fatum suum, i. e. se morti devotam, adspicerent, ut supra v. 167. conscius acther; nisi praestat cum Thielio interpretari: quae tamquam caeli oculi omnia vident ideoque etiam fata hominum sciunt. Dietsch. tamen Theol. Verg. p. 27. cogitat de fato, quod Didoni acciderit, s. de Aeneae discessu, putatque eam sidera, quae illud viderint, invocare, ut testentur, propter quam causam moriatur. — 520. "Tum numen precatur, si quod habet curae amantes non acquo foedere, h. e. eos respicit, qui mutuo amore non amantur." Heyn. Curae habere aliquem legitur e. g. ap. Cic. ad Fam. VIII, 8. extr. et ap. Suet. Octav. 48., et cum verbis aequo foedere cf. Ovid. Her. XV, 163. Quoniam non ignibus aequis Ureris et Ter. Eun. I, 2, 11. Utinam pars aequa amoris tibi esset mecum. Wagn. similem Aiacis mortem sibi inferentis obtestationem ap. Soph. 835 sqq. conferri inbet, Henry autem (Tw. years IV. p. 75.) Theocr. XII, 15. alliNox erat et placidum carpebant fessa soporem Corpora per terras silvaeque et saeva quierant Aequora, cum medio volvuntur sidera lapsu, Cum tacet omnis ager, pecudes pictaeque volucres, Quaeque lacus late liquidos, quaeque aspera dumis Rura tenent, somno positae sub nocte silenti. [Lenibant curas et corda oblita laborum] At non infelix animi Phoenissa, nec umquam

**52**5

λους δ' εφίλησαν τοφ ζύγφ et Martial. IV, 13, 8. Tamque pari semper sit Venus aequa iugo. — memor iniuriae aliis illatae. — 522. His adumbratam, sed minus suavem noctis descriptionem legimus ap. Stat. Theb. III, 407 sqq. Cf. etiam Ovid. Met. VII, 185 sqq., eiusd. Trist. I, 3, 27. multique alii poëtarum loci similes. Vergilius autem ante oculos habuit Apollon. III, 744 sqq. et IV, 1058 sqq., quem iam ante Maronem convertisse Varronem Atacinum, cuius versus ap. Senec. Controv. XVI. extr. legantur (cf. Wernsd. P. Lat. min. V. p. 1412.), Heyn. memorat. Ceterum cum v. 522. cf. I, 691. VII, 414. et VIII, 26 sq. et de carpendi verbo I, 388. Servius locos modo comm. cum nostro confundens ad Aen. I, 388. hunc versum sic affert: Nox erat et placidam carpebant membra quietem. — 523. per terras, ubique terrarum, in tota terra. — silvae et aequora quierant, vento sub noctem cessante. Cf. supra III, 568. Iahn tamen (in cdit. II.) haec verba potius refert ad animantium corpora per silvas, aequora et agros somno dedita. Vide infra ad v. 528. — quierant, coeperant quiescere (waren zur Ruhe gekommen), ut VII, 6. et Claud. in Ruf. II, 327 sqq. Labitur in somnos. Vix toto corde quierat, Ecce videt cett. — 524. "medio volvuntur sidera lapsu, cursu per mediam caeli partem; ad rudem hominum sensum." Heyn. Verba nihil nisi tempus indicant, pro: sideribus in medio caelo se volventibus et agris omnibus tacentibus. Etiam ap. Cic. de Div. I, 11, 17. stellae certo lapsu feruntur. In simillimo loco Epist. Didonis in Wernsd. Poët. L. min. IV, 446, 45. legimus peraguntque micantia sidera cursus. — 525. Verba Cum tacet omnis ager repetuntur in Anth. Lat. VI, 84, 44. — pictae volucres. Vid. ad Geo. III, 243. Ceterum de distinctione huius versus vid. infra ad v. 528. — 526. Non nova hic animalium genera adiungi, sed aves aquaticas et silvestres distingui censet Wagn., cum v. 527. positae sequatur, non posita; eique nunc cum Coningtone et Benoisto adsentior, cum etiam ap. Lucr. II, 344. legamus Et variae volucres, laetantia quae loca aquarum Concelebrant circum ripas fontisque lacusque, Et quae pervolgant nemora avia pervolitantes. (Prius putavi, poëtam etiam pisces et feras commemorare et ad quaeque intelligi voluisse commune vocabulum *hestiae*.) Weichert, de verss. iniur. suspp. p. 91. de piscibus et serpentibus cogitavit. — 527. somno positae. Somno aut sextus est casus (quod mecum censent Gossr., Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 119., Conington et Benoist.), ut Ecl. VI, 14. et Geo. IV, 404. somno iacentem, aut, quod Wagnero et Ladewigio placuit, tertius, coll. Geo. IV, 432. sternunt se somno phocae, nt sensus sit: ad somnum compositae. — Versum 528., qui abest a Mediceo, Pal. et pluribus aliis libris, in Gud. vero aliisque recentiore manu in margine adiectus est, neque a Servio lectus videtur, cum perturbet omnem loci structuram, post Heinsium, Heynium et Schraderum Emendatt. X. p. 203. etiam Wagn. et Ribbeck, spurium censuerunt et ex IX, 225, huc translatum, adeoque ex ordine ceterorum removerunt, neque aliter Peerlk. de eo iudicavit; Bryce, Haupt., Ladew. (in recentissima edit.), Conington et Benoist. uncis certe eum incluserunt ut suspectum, quos perlectis iis, quae Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 340. scripsit, nunc secutus sum, postquam in prioribus editionibus nihil intactum reliqui, quod ad av sertlar versus defendendam dici potest, de qua etiam Weichert, de verss, iniur, susp. p. 91., Jahn, eiusque Censor Ienens. Suppl. a. 1827. ch. 64. p. 366., Thiel., Gossrau et Henry in Philol. XII. p. 265, non dubitarunt, dum Süpflius rem in incerto reliquit. — 529. At non infelix Phoenissa, scil. quiescebat, quod deleto v. 528. ex v.

Solvitur in somnos oculisve aut pectore noctem Accipit: ingeminant curae rursusque resurgens Saevit amor magnoque irarum fluctuat aestu. Sic adeo insistit secumque ita corde volutat: "En, quid ago? rursusne procos inrisa priores

523. repetendum. Cf. etiam Geo. III, 349. et 530. — infelix animi. Vid. ad Geo. IV, 491. Aen. II, 61. et supra ad v. 203. — nec (umquam), quod Wagnerum secutus ex pluribus libris recepi pro vulg. neque, concitatiori orationi convenientius videtur. Cf. Wagn. Qu. Verg. XXXII, 9. -580. noctem, quietem noctis et somnum. Cf. Stat. Theb. IX, 599. Dum gemit, - - Abrupere oculi noctem. Sil. III, 216. Promissa evolvit somni noctemque retractat. Sic etiam contra somnum pro nocte dici, memorat Thiel. coll. Silio III, 200. et Ruhnk. ad Ter. Andr. II, 5, 19. — 531. Ingeminant curae in noctis solitudine, ut I, 662. sub noctem cura recursat. Ceterum vid. ad Aen. I, 747. et 234. — De pleonasmo rursus resurgere vid. ad Geo. I, 200. - 532. irarum fluctuat aestu, Dido. Cf. infra v. 564. et VIII, 19. XII, 527. 831. Lucr. III, 299. Nec capere irarum fluctus in pectore possunt (ibique adnot. mea), Catull. LXIV, 62. magnis curarum fluctuat undis (ubi vid. Doering.), Val. Fl. III, 637. ingenti Telamon fluctuat ira etc. Quare nescio, cur Conington dubius sit, utrum amorem, an Didonem ipsam fluctuare statuat. De irae fluctibus etiam Val. Max. IX. 3. in. loquitur. De aestu cupiditatum et affectuum Thiel. confert infra XII, 527. Cir. 340. Cic. Brut. 81, 282. Claud. IV. Cons. Hon. 226. Plin. Epist. IV, 11. Herzog. ad Caes. B. G. III, 12. et Obbar. ad Hor. Ep. I, 1, 99. Ceterum verba magnoque irarum fl. acstu iterantur in Anth. Lat. I, 178, 149. — Cum v. 533 sqq. Heyn. conferri jubet Eurip. Med. 502 sqq. — Sic adeo insistit. Sic adeo est Graec. οῦτως γε, ως ye, nostrum so gerade; nam adeo vim addit vocabulis, quibus adiicitur. Vid. Hand. Turs. I. p. 146., qui profert v. c. Sil. XII, 646. Sic adeo orantes pressere silentia. Cf. adnott ad Geo. I, 24. et supra ad v. 96. — Insistère scil. mente et cogitatione, quod Wund. explicat per: cogitatio aliquem subit, significat potius cogitationi alicui inhaerere, tota mente defixum esse in una eademque re cogitanda. Schirach. p. 461. explicat: his curis insistit, i. e. indulget. Conington coll. Geo. III, 164. et Aen. XII, 47. minus recte per incipit explicat. — Verba secumque ita corde volutat, quibuscum cf. Aen. I, 50., repetuntur in Anth. Lat. III, 81, 67. - 534. En, quid ago? repetitur in Auth. Lat. 1, 170, 81. et 178, 148. Reprehendit autem his verbis Dido semet ipsam propter varios animi motus v. 531 sqq. commemoratos. Pauci Codd. En quid agam? quod esset deliberantis, quid potissimum faciat; was soll ich thun? (cf. IV, 283.) quid ago? autem est se, utpote temere agentem, vituperantis: was mache ich da? idque melius convenire Interiectioni en, contra Wunderl. verissime docet Iahn. Hanc autem scripturam, quam et h. l. et in simillimis X, 675. et XII, 637., ut ap. Pers. III, 5. (En quid agis?) meliores libri exhibent, tuetur etiam Macrobii Sat. IV, 6, 11. Probi I, 1, 1. et 2. Servii ad Aen. I, 37. et Rufin. p. 212. R. auctoritas. Alteram illam lectionem ex v. 283. ortam esse, Donat. ad Ter. Eun. I, 1, 1. monstrare videtur, qui h. l. sic affert: Heu, quid ago? Both. coni. Hem, quod comicorum esse, neque epici carminis gravitati convenire, vere censet Iahn. Ceterum Wagn. Qu. Verg. XXXI, 14. in hac interrogatione vestigium retentae Graeci Coniunctivi formae sibi videtur invenisse, qua tamen nisi prima Persona Romani non usi sint. Cf. etiam Hand. Turs. II. p. 369. inrisa Heyn, explicat: ut irridear; epitheto ab effectu rei ex more poëtarum sumpto (qua de re cf. adnott. ad Geo. I, 320.), cique adsentiri videtur Süpfl. interpretans: "cin Gegenstand des Spottes", ut ego prius explicui: irrisione digna coll. Wagn. Qu. Verg. XXIX, 3. et adnott. ad III, 275. Quaeritur tantum, a quo se irrisam cogitet Dido, ab Aenea (ut prius cum Wund. et Iahn. cogitavi), an a procis, quorum antea spretorum matrimonium ab Aenea repudiata nunc ipsa ultro appetat (ut nunc cum Wagn. explico). Ceterum vid. supra v. 36 sq. — rursus autem non cum inrisa coniungendum (ut Süpflio videtur), sed cum experiar etc.: Num ego rur-

Experiar Nomadumque petam conubia supplex, Quos ego sim totiens iam dedignata maritos? Iliacas igitur classis atque ultima Teucrum Iussa sequar? quiane auxilio iuvat ante levatos Et bene apud memores veteris stat gratia facti? Quis me autem, fac velle, sinet ratibusve superbis Invisam accipiet? nescis heu, perdita, necdum Laomedonteae sentis periuria gentis? Quid tum? sola fuga nautas comitabor ovantis?

540

sus experiar priores procos etc., ut ab iis irridear? Peerlk. tamen aliter locum intelligit: "Iungenda esse videntur rursus irrisa, ego, quae olim procos irrisi, dedignata sum". — 535. Experiar. Thiel. conferri iubet infra VII, 434. Prop. III, 13, [IV, 12,] 66. Suet. Tib. 70. Vellei. II, 128. et Burm. ad Phaedr. I, 14, 9. — petam conubia, acerba cum ironia dictum; nihil enim honesta femina indignius; in quam rem cf. Sall. Cat. 25. Libidine sic accensa, ut saepius peteret viros, quam peteretur. — 536. sim (i. e. cum ego sim) Heins. ex melioribus libris (Med., Pal., al.) restituit pro vulg. sum, quod sane hic minus aptum videtur, cum omnem causae significatum excludat. Vid. Iahn. ad V, 536. Peerlk. tamen legi vult: -supplex? Quosne ego sum toties etc. — maritos. Vid. supra ad v. 35. - 537. Hoc cum fieri nullo modo possit, restat igitur ut Troianis me adiungam. — ultima iussa non suprema, sed infima, deterrima esse, vere memorat Heyn.; sunt enim iussa, quibus nihil potest esse gravius, ut ultima poema et similia. Recte enim Pomp. Sabinus: "Puta, quod loquatur ad miserationem, quasi quod, si naviget cum Troianis, sit futura serva". Conington confert ἔσχατον ἀνδράποδον ap. Alciphr. Ep. XLIII. §. 4. et quod ad ipsam rem attinet Ovid. Her. VII, 167. et Catull. LXIV, (LXII,) 158 sqq., Henry autem (Tw. years IV. p. 76.) adnotat, poëtam hic ante oculos habuisse Apoll. Rh. IV, 81 sqq. locum de Medea. — iussa sequar. Cf. Geo. III, 40 sq. - 538. quiane (quod etiam apud Plaut. Pers. V, 2, 69. Stat. Theb. X, 592. et alibi legitur: doch nicht etwa, weil) invut (eos) auxilio (meo) ante levatos (esse et e naufragio exceptos) et seqq. ironice dicta esse patet. Heumann. Poecil. IV. p. 549. temere coni. auxilium. Vid. II, 452., ubi auxilio levare iam invenimus, quod etiam ap. Iustin. V, 2. legitur. Sic auxilio sublevare ap. Ovid. Trist. I, 4, 102., auxilio iuvare infra X, 33. Ovid. Met. XI, 780 al. De ipsa re cf. supra I, 571. Conington conferri iubet similem locum Catull. LXIV (LXII), 180 sqq. — 539. Et bene, Wund. iam suadente, cum Iahn. et Wagn. ob Codd. fere omnium auctoritatem restitui pro vulg. aut, quod, cum haec verba priora explicent, per se minus est aptum. (Secuti sunt omnes recentiores editores praeter Bryceum.) — Verba stat gratia facti iterantur in Anth. Lat. I, 178, 153. — stat (immota manet) apud memores. Vid. Hand. Turs. I. p. 411. memores, scil. beneficiorum acceptorum. Cf. VI, 664. — 540. me sinet, scil. sequi classem. — ratibusve ex Med., Pal. aliisque bonis libris cum plerisque recentioribus editoribus nunc recepi. Prius cum Bothio, Iahnio et Wagn. (qui tamen et ipse in recentiss. edit. ratibusve restituit) ratibusque edideram. Brunck. ex Parrhas. edidit ratibusne. Ceterum plures Codd. sinat, minus apte. Fortasse huius loci niemor fuit Stat. Theb. XI, 690. finge autem temptare, sines? — 541. Pro invisam Med. a m. sec. et Gud. inrisam, quod, cum etiam Serv. adnotet "irrisam, alii invisam", Ladew. prius receperat, qui tamen in recentissima edit. iure ad alteram lectionem rediit. Non enim probabile est, Didonem tam brevi intervallo (cf. v. 534.) bis inrisam se appellasse; immo ex illo versu inrisam in hunc translatum iudicemus. Cf. etiam Wagn. in Philol. Suppl. 1. p. 341. Verba nescis heu, perdita, necdum iterantur in Auvhol. Lat. I, 178, 44. et in nescis heu, perdita, nescis mutata ibid. t. 190. - Cum v. 542. cf. Hom. 11. XXI, 442. Geo. I, 501. ibique adnott, et Ovid. Met. XI, 205 sqq. - 543. Quid tum? Cf. de haç

An Tyriis omnique manu stipata meorum Inferar et, quos Sidonia vix urbe revelli, Rursus agam pelago et ventis dare vela iubebo? Quin morere, ut merita es, ferroque averte dolorem. Tu lacrimis evicta meis, tu prima furentem His, germana, malis oneras atque obicis hosti. Non licuit thalami expertem sine crimine vitam Degere more ferae, talis nec tangere curas!

quaerendi formula Heindorf. ad Hor. Sat. II, 3, 230. a Thielio laud. ovantis. Vid. ad Geo. I, 346. Legimus autem supra v. 418. puppibus la eti imposuere coronas. - 545. Inferar, insequar et aggrediar classe! Vid. infra IX, 400. X, 66. 576. XI, 742. Liv. II, 14, 6. II, 50, 7. V, 43, 3. IV, 33, 7. et similes locos, ubi de hostili impetu sermo est. Ante Heinsium legebatur Insequar, quam lectionem etiam Serv. commemorat. — "et quos Sidonia cett.: quos paulo ante a Tyro excitavi, iterum maritimis cursibus errare faciam?" Heyn. — De voc. revellencii cum simplici Ablat. constructo vid. ad I, 358. — 546. agam pelago. Cf. X, 540. XII, 502. — 547. Verba ferroque averte dolorem repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 51. et sequentia Tu lacrimis evicta meis ibid. I, 172, 141. — 548 sq. "Errant animi sensus et motus per varia ac diversa, ut solet fieri in tanto affectu. Quod ipsam sororem amantissimam accusat, summum affectum arguit, quo etiam in carissimos iniurii esse solemus." Heyn. Sed si consideramus verba Tu lacrimis evicta meis et Non licuit v. 550., videmus, non tam accusari et increpari sororem a Didone, quam potius excusari, cum fati voluntas fuerit, ut ipsa sororis sui amantissimae fides e amor causa ultimorum malorum fieret et deplorandam fortunam suam afduceret, quae etiam Regelii est sententia Progr. p. 21 sq. — Tu lacrimis evicta meis (vid. supra v. 31 sqq.) prima - - malis oneras, ta horum malorum causa, auctor es, tu mihi persuasisti, ut Aeneae nuberen (cf. v. 31 sqq. et 54 sq.); primus enim haud raro refertur ad causas auctoresque rerum. Cf. Ecl. VIII, 24. Aen. VIII, 134. 319 sq. V, 596. & Wagn. Qu. Verg. XXVIII, 3. -- Ribbeckium v. 548. et 549. post v. 418. collocasse, iam supra vidimus. (Urbanus ap. Serv. v. 549. artificiosius si explicat: "tu persuasisti, ut nuberem, victa lacrimis meis, tu etiam num me his oneras malis; nam me olim occidissem, nisi te deserere formiarem". Vid. Ribbeck. Proleg. p. 165.) - 550. 551. Non licuit, seil pr fatum: quo etiam mitigatur sororis accusatio, quae et ipsa fato regebatur - sine erimine vitam degere Henry explicat sine concubitu vivere, & verba thalami expertem per epexegesin addantur, comparans Maximian. Ele IV, 51. Et nunc infelie tota est sine crimine vita et fortasse etiam culpan la IV, 19. sic intelligendum esse ratus. (Vide tamen infra.) — more ferae, c nec amandi nec nubendi necessitas est, vel potius (ut Ladew. explicat premens verba sine crimine), quae amore non impellitur ad crimina. Alte hune locum intellexit Quinct. Inst. IX, 2, 64. haec scribens: Quanques de matrimonio queritur Dido, tamen huc erupit eius affectus, ut sine be lamis vitum non hominum putet, sed ferarum; ut igitur hic sit sensus: fes esse debebam, non homo, ut contra amoris et matrimonii gaudia plane » obdurarem; quae tamen explicatio ceteris non videtur convenire. Was in recentiss. edit. solitariam modo ferarum vitam sociali hominum vis opponi censet, et similia proferunt Henry Tw. years IV. p. 77. et Phil XII. p. 265. (quem tamen omnia ibi scripta nunc retractare video) et Coningto Explicant quodammodo hune locum Maximian. Eleg. IV, 51. Ovid. Is XIX (XX), 7. et Metam. I, 475 sqq. ab Henr. laudati. Alii adeo ad or iecturas confugiunt, veluti Burm., vel more meo, vel more fere legents conficiens, et Peerlk, hanc proponens emendationem satis audacem: De gere, vae miserae! -- tales curas, amatorias, dolores animi ex infer amore profectos. - tangere, attingere, sentire. Cf. Prop. III, 32 I 34,) 9. Linceu, tune meam poluisti tangere curam? et Val. Fi. II. 39. thalamos excussaque vincla quod ausae Induere, atque iterum tala "

Non servata fides cineri promissa Sychaeo!"
Tantos illa suo rumpebat pectore questus.

Aeneas celsa in puppi iam certus eundi Carpebat somnos rebus iam rite paratis. Huic se forma dei voltu redeuntis eodem Obtulit in somnis rursusque ita visa monere est, Omnia Mercurio similis, vocemque coloremque Et crinis flavos et membra decora iuventa: "Nate dea, potes hoc sub casu ducere somnos, Nec, quae te circum stent deinde pericula, cernis?

555

560

mittere curas, cui Vergilium ante oculos fuisse in promptu est. — 552. cineri Sychaeo pro Sychaeio s. Sychaei. Vid. de hac Adiectivorum forma adnott. ad I, 686. III, 602. et al. Brunck., cui Wagn. adsentiri videtur, Sychaeo pro ipso nomine habet, cui cineri per appositionem adiungatur pro defuncto. Antiquiorum alii locum sic distinguunt: Non serv. fides cineri, promissa Sychaeo (scil. vivo), alii faciliorem Cod. Med. aliorumque lectionem Sychaei praeserunt. — Ceterum promissa fides etiam VI, 346. legitur, ubi vid. adnott. — 553. rumpebat questus. Vid. ad II, 129. et III, 246. et cf. effundere questus, voces V, 780. 482. 723. — 554 sqq., Non Homeri imitatione, apud quem bis a love Mercurius mandata accipit [vid. infra ad v. 571.], ut Calypso Ulyssem dimittere iuberetur; nec ca de causa, ut invitum discedere Aeneam significaret, denuo Mercurium nuntium induxisse videtur poëta, sed ut ipse discessus dignitatem aliquam ac dissimilitudinem a vulgari quoque discessu haberet. - - " Heyn. celsa in pappi, ut III, 527. — Bothius, duplici iam temere offensus, coni. Aeneas c. in p. (nam certus eundi) Carpebat s. Sed vid. adnott. ad III, 374. — certus eundi constructione poëtis satis usitata, cuius etiam apud posteriores pedestris orationis scriptores exempla inveniuntur. Cf. v. c. Tac. Hist. IV, 14. certus desciscendi. id. Ann. IV, 53. c. relinquendae vitae cett. Saepius cum Infin. construitur, ut infra v. 564. — 555. Carpebaut somnos. Vid. ad I, 388. — Verba rebus iam rite paratis iterantur in Anth. Lat. 1, 178, 246. — 556 sqq., Comparant Iliad. II, 20 sqq. 57 sq. Od. II, 268. Il. XXIII, 66 sq., sed primo loco erat commemoranda Od. X, 277 sq." Heyn. — forma dei, non deus ipse. Vid. infra ad v. 571. Aliter hunc locum explicat Weidner, ad Aen. 1, 173., ac si Verg. diceret, primum Aeneam formam modo aliquam deo similem conspicere sibi visum esse, postea demum sensim intellexisse esse Mercurium. redeuntis, iterum cuntis, ut saepe. — 558. omnia M. similis, in omnibus; quod satis notum. Vid. adnott. ad Ecl. I, 54. et Aen. I, 320. et cf. IX, 650, ubi, uno tantum voc. mutato, hic versus iteratur. — colorem pulchrae iuventae. Nam Mercurium inter pulcherrimos esse deos constat. Ceterum cf. Ecl. II, 17. ibique adnott. — 559. flavos crines Graeci et Romani, ipsi plerumque nigris capillis praediti, imprimis pulchros habebant. Quare iam apud Hom. ξανδός Μενέλαος, ap. Ovid. Met. 11,749. flava Minerva, ap. eund. Fast. 11, 763. Forma placet niveusque color flavique capilli, ap. Tibull. I, 5, 44. flavis nostra puella comis etc. Quid quod posterioribus temporibus imperatores Romani alique homines molles capillamentis flavis utebantur, vel flavo cinere capillos conspergebant? ('f. liber meus Hellas u. Rom P. I. Vol. 1. p. 323. adn. 277. — m. decora iuventa. Sic optimi Codd. (etiam Med. et fragm. Vat.), quos cum Wakef., Iahn., Wagn. et Thiel. secutus sum, neque aliter Suptl., Haupt. et Conington. Vulgo m. decora iuventae, minus bene, quod tamen Ribbeck., Bryce et Benoist. ex Pal., Gud., Bern. I., Schol. Hor. Od. I, 10, 3. et Servio receperunt, et sane etiam in Anth. Lat. I, 146, 14. legimus et membra decora iuventae. — 560. Cf. Hom. II. II, 20. 23. 69. hoc sub casu, hoc periculo, discrimine proxime futuro, immo iam instante. ('f. v. 566. — ducere somnos i. q. trahere somnos (cf. Broukh. ad Prop. I, 14, 9.) et ap. Silium XI, 405. educere somnos, i. e. per totam noctem secure dormire, παννύχιον εύδειν. -- 561. te circum. Vid. ad I,

Demens! nec Zephyros audis spirare secundos? Illa dolos dirumque nefas in pectore versat, Certa mori, varioque irarum fluctuat aestu. Non fugis hinc praeceps, dum praecipitare potestas? Iam mare turbari trabibus saevasque videbis Conlucere faces, iam fervere litora flammis, Si te his attigerit terris Aurora morantem. Heia age, rumpe moras. Varium et mutabile semper

32. 667. et Wunderl. ad Tibull. I, 3, 69. Ceterum Heyn. confert Hom. Od. XIV, 270. περί γάρ κακά πάντοθεν έστη. — deinde, ut Graec. είτα, haud raro in interrogationibus cum consecutione aliqua coniunctis usurpatur, ut valeat i. q. cum res ita sint, postquam res ita ceciderunt, nostrum dann. Vid. infra IX, 781. XII, 889. cett. Gronov. ad Liv. IV, 49, 15. et Hand. Turs. II. p. 247. (Cf. etiam adnott. ad II, 391. et III, 609.) Hic igitur: nonne vides, quae in hoc rerum statu, si diutius hic remaneas, te circumstent pericula? Ladew. deinde explicat: proxime (in nächster Zukunft), post hanc noctem, coll. Aen. VI, 756. 890. Ceterum cf. Sil. IV, 170. Nec quae tibi fraudes Tendantur, quae circum stent discrimina, cernis. Totus autem hic versus iteratur in Anth. Lat. I, 178, 200. — 562. Zephyros secundos pro lenibus et secundis ventis omnino ponit; magis enim Africus, quam Zephyrus, Aeneae a Carthagine in Italiam navigaturo secundus erat. Respexit hunc locum Val. Fl. II, 372. Zephyros audire vocantes Dissimulant. — V. 563. imitati sunt Silius VIII, 178. Molitur, dirumque nefas sub corde volutat, et Val. Fl. II, 568. tacitusque dolos dirumque volutat Corde nefas. — versare dolos legimus iam II, 62. — 564. Certa mori. Vid. supra v. 475. et cf. Val. Fl. VIII, 316. Non aliud, quam certa mori. Praeterea certus cum Infin. iungitur ap. Ovid. Her. VII, 6. IX, 43. Lucan. 586. al. Cf. adnott. ad Ecl. IV, 54. V, 1. 53. Geo. I, 284. etc. -- Ultima pars versus iteratur ex v. 532.; quare Ribbeck. (quem sequentur Coningt. et Benoist.) potius ex fragm. Vat., Rom., Bern. III., Minogaur. (quibus accedunt Gud. et Bern. II. a m. sec. certe varios aestus praebentes) recepit lectionem variosque irarum concitat aestus. Sed vid. Hoffmann. in Zeitschr. f. d. Oesterr. Gymn. 1866. p. 507. — 565. Non fugis? Vid. ad Ecl. III, 17. et Aen. II, 596. Wakef. pro non ex cod. Iesuit. et tribus aliis male num scripsit. — praecipitare, scil. fugam. De constructione potestas praecipitare vid. ad Geo. I, 305. Ceterum repetitur hic versus in Anth. Lat. I, 170, 52. et 178, 198. -- 566. I a m de re, quae tamquam mox futura confidenter exspectatur, nostrum gleich, vel etiam schon. Cf. Acn. I, 272. (ibique adnott.) VI, 676. VIII, 42. XI, 708. Hor. Od. I, 4, 16. Ter. Andr. IV, 5, 37. Tibull. I, 1, 70. II. 5, 55. cett. Schwab. ad Phaedr. V, 2, 6. Hand. Turs. III. p. 125. Wagn. Qu. Verg. XXIV, 5. -- turbari trabibus (i. e. navibus Carthaginiensium: cf. infra v. 592 sqq. et adnott. ad III, 191.), scil. remis impulsum. Aliter Gossr., qui trabes propria vi accipit de navium Teucrorum fragminibus, ut sententia sit: "nisi celeriter aufugis, naves tuas fractas et incensas a Pocnis videbis? quod probare non possum. Ceterum cf. locus similis VIII, 689 sqq. - 567. Conlucere faces, quibus naves tuae incendantur. Cf. v. 594. — fervere litora flammis. Ergo non solum e navibus, sed etiam e litore iaculabantur faces s. ignes. De verbo fervere vid. ad Geo. I, 456. et supra ad v. 407. — Cum v. 568. compara II. XVIII, 268 sq. Conington confert Eurip. Med. 352. — Si te attigerit Aurora, primis solis radiis. Cf. Wakef. ad Lucr. IV, 409. Iteratur hic versus in Anth. Lat. I, 178, 102. -- 569. Heia age est eius, qui morae impatiens cessantem castigat et excitat (cf. Val. Fl. VIII, 110. Stat. Silv. I, 2, 266. al., quo sensu etiam en age dicunt: cf. Geo. III, 42. Copae v. 31. Colum. X, 68. et Lachm. ad Lucr. III, 374. p. 164.), et totam formulam heia aye rumpe moras ex hoc loco plures repetiverunt. Vid. adnott. ad III, 43. (ubi addi potest Anth. Lat. I, 178, 89.) et Aen. IX, 13. De forma autem scribendi heia, quam cum Ribbeckio et recentiss. editoribus hic et IX, 38. ex Med., fragm. Vat., Pal.

Femina." Sie fatus nocti se inmiscuit atrae.

Tum vero Acueas subitis exterritus umbris
Corripit e somno corpus sociosque fatigat:
"Praecipites vigilate, viri, et considite transtris;
Solvite vela citi. Deus aethere missus ao alto

aliisque bonis libris recepimus, cf Eutych. ap. Cassied. p. 2312. Lachm. ad Lucr. III, 374. p. 164, Wagn Orth. Verg. p. 442. et Ribbeck Proleg. p. 421. - Varium et mutabile semper femina, sententia in vulgus nota. Cf. Galli Eleg. 21, (in Wernsd. Poet L min III. p 185 Femina natura varium et mutabile semper. Calpura III, 10. Mobilior ventes o fomma et Anth Lat. Burm. I, 170, 150, ubi haec ipsa Vergilii verba iterantur. Neutrum Adiectivi Substantivo mascul, vel femin generis additum non minus quam advanctum Substantivum res, cui illud respondet, plerumque contemptum aliquem et despicientiam indicat Cf. praeter Galli locum modo laud. Ovid. Am. I. 9, 4. Turpe est senex miles cett et adnott ad Ecl III. 80 Cum ipsa sententia Thiel, comparat Tibull III, 4, 61. et proverbium illud: Aut amat aut odit mulier, mhil est tertium Ceterum respicitur luc locus etiam in Anth. Lat. III, 81, 8 carrum et mutabile semper Artificis scelus. - 570 nocti se inmiscuit atrac, evanuit. Cf supra v 275 Infra X, 664. legunus nubi se inmiscuit atrac. Poeta Anth Lat IV, 345, 2 hunc locum sic imitatur: tenebris se miscuit atris — 571. Tum vero. Vero luc afhirmativam habere vim, in promptu est. Aeneas, qui iam antea consilium ceperat abeundi (v. 265 i, post vero rursus incertus erat factus (v. 283), nunc recenti visione nocturna exterritus revers prefectionem subet; at Henry in Philol. XII. p 267 sq. locum rectissume explicat - subitis umbris Heyn, Gossr alique intelligant de caligine subito exorta deo abeunte, qui, ut mos est deorum, in multa luce apparaerat (cf. v 355.); Henry vero (Two years IV p 80, ct Philol. XII p 256 sq ), qui putat his umbris subito obortis, quae essent naturales, Aeneam exterreri non potuisse, rectius umbras per visionem nocturnam, simulacrum, queraopa explicat; non enim ipsum Mercurium Aeneae apparuisse, sed tantum speciem Mercurio similem ei per sommum esse oblatam, cum love indignum sit Mercurium ipsum bis mittere (cf. 222 sq., candemque explicationem etiam Wagn, in edit min, Ladew., Conington et Benoist. proferent. Ceterum hunc locum imitatus videtur Silius II, 704 Saguntinis ecterritus umbres, praeter quem Henry conferm subet Aen. VI, 894 sq. Petron, p. 368. Hildebr Somnia, quae mentes ludunt voltantibus umbris, Justin I, 9. et Val. Fl. I, 778 In Plurah autem non haerendum esse, docent loci Acn. V, 81. VI, 510. al. — exterritus verbum proprium de iis, qui vel mopinata vel terribili re graviter permoventur, percelluntur. Cf. infra v. 672. XI. 806 Lucr. II, 1041. Hor Ep. I, 6, 11. Val. Fl. I, Hor 1 1. 572 Correpit e sumno corpus Vid. ad III, 176. -"fatigare notat impellere, stimulare: cf [I, 280] VI, 553; et ut verba instare, hortari, incitare, similia, ita usurpatur, ut rea, ad quam instigan-tur lomines, ex contextu intelligenda sit. Wand. Cf. infra VI, 533. Sil. XII, 192 socios voce fatiget cett - 578 praccipites vigilate et quod vere memorat Wagn. Qu Verg XXXIII, 10. - Verbis et cons tr. declaratur, quid Aeneas a vigilantibus praecipiter fleri veht, et praecipites non ad eigilmidi, sed ad considendi notionem est referendum, quamquam Bryce docere studet, Adiectivum ad utrumque Verbum pertinere. Deum sie interpretatus: "Make all haste praccipites,, rouse yourselees from sleep reigilater, and take your seats on the rowing-henches" Ceteran vid. aduott ad III, 259 Wagn. adnotat, magnam hic esse vim in hyper-bato et conferri lubet Theorr Id. XXVIII, 6 eiusd Epigr XIX, 1 et Xen. Hell VII, 3, 7 - 574. solvite vela, ut V, 531 et al. Contrarium est legero rela, Aen. III. 532 — ceti pro Adverbio cito etiam infra v 594. IX. 37. XII. 425. Hor. Sat. I. 10, 92. Plant. Amph. I. 1, 89. et alibi hand raro legitur. Cf. Kritz. ad Sall. lug 101, 1. et Boetticher. Lex. Tac. p.

l'estimare ingam tirtusque incidere innis l'est iterum stimulat. Sequimer le mache destrum. Caioquia en imperioque iterum paremus svantes. Adain e placidusque inves et sidera cacho l'extra ierae." Dixit vaginaque eripit emem. l'abuineann strictoque ierit reimacula ierre. Idem camis simul ardor habet, rapiuntque ruimaque:

550 IV.

5.3

37. -- 373. festianre fugan, 28 L 15.. materier region. CL Geo. IV. 117, Ava. IV, 214. VL 177. VII. 264. III. 401. III. 425. Bartin and State Theb. II, 579, ahi festimere rism. Deak ad Sil kai VIII. 32 fest pyrom, Kritz, at Sall Cat. M. ? et Herme, ai Caes. B. G. L. 71. — funia i, 4. retinacula v. 1990., pribas propos navium liberi allignicular. El Geo. 1. 657. Aca. III. 284. 439 447. — incidere funis. 25 III. 667. CL etiam lien. I, til. ab terra connellere funem. — tortos. Tortus perpetuum est funium et rudentum epithetin. CL Hir. Ep. L 14. 49. Carall. LXIV. 235. Pers. V, 146. (roid. Met. III. 679, etc. Intorti funes etiam Ovid. Met. III. 479, commemorantur. Commeton conferri indet Pacuv. ap. Nominu 179, 16. et torism connection up Pers. V. 144 - 516 Verta Ecce iterum atimulat repetunter in Anth. Let. I, 172, 76. Comington ex fragm. Vat., Pal., Guil (quibes addi potent Bern. III., recepit lectionem instimulat qual verbum rarum legitur e. g. up. (reid. Past. VI. 565.). — Sequimur te. sancte deorum. seenndom Ranium (p. 45. Hensel, s. Ann. I. fr. 46. p. 12. Vahl.) dictum ence, Heyn. cheervat, whi Respondit Iuno Saturnia, cancin doorum (dia Order). Constat enim, prétas et proteriorum temporum scriptores prosaicos etiam Ponitivum Adiectivorum partitive usurpatum cum Genitivo construere. De Graecia vid ques Matthiae Gr. Gr. §. 442. laudat, de Romania autem Gronov. et Drah. ad Liv. XXX, 9, 1. Ruhnk. ad Vellei. II, 50. 2. Veckner. Hellenol. p. 131. ibique Hensing. Cort. et Kritz. ad Sall. Cat. 53, 5. Boetticher. Lex. Tac. p. 212. alii. Cf. v. c. Hor. Od. I. 10, 19. superi deorum. Herm. 11, 2, 99. festi dierum. Liv. 1. modo 1. expediti militum. XXVI. 5, 3. delecti perlitum equitumque. Curt. IV, 2, 5. eaptivae seminarum. Tac. Ann XV, M. praecipui amicorum. Plin. XI, 50, 111. degeneres canum. VIII. 48, 73. nigrae lanarum cett. — 577. quisquis es; nam forma tantum dei Mercurio similia (v. 556 sq.) Aeneae apparuerat. Omnino autem veteres, ubi intelligunt quidem cum deo aliquo sibi rem esse. sed tamen, quis desis sit, ignorant, vel non certo sciunt, sancta deorum veneratione ducti, certum dei nomen ponere studiosissime vitant, ne falso nomine dicto eos offendant. Servius, qui multus est in explicando hoc loco, commemorat etiam unitatan Pontificum preces Inppiter omnipotens, vel quo alio namine appellari robieria, et Conington addit Aesch. Agam. 160. Zeòs boils non' loilv. Ceterum cf. infra IX, 21. Ovid. Met. XIV, 841. O dea namque mihi nec quae sis dicere promptum. Et liquet esse deam nequer. Stat. Theb. X, 680. Sequimur, Dirûm quaecunque rocasti. Val. Fl. IV, 674. Sequer, o quiennque deorum. Claud. in Ruf. I. 170. Sequimur, quocumpue vocarin, Sou tu vir, seu numen etc. — 578. placidus inves. Cf. III, 266. Di - - plucidi serrate pios. - "sidera dextra, mitte ventos secundos, proprie sidera, quorum exortu venti secundi flant, ac prospera navigatio sit." Ilcyn. Sidera enim tempestatem regere credebantur. Cf. Geo. 1, 311. 335. (ibique Voss.), 351 sq. etc. — caelo feras. Cf. Geo. I, β. -- 579. Cf. Apoll. Rh. IV, 207. δ δὲ ξίφος ἐκ πολεοίο Σπασάμενος πουμναΐα νεώς ἀπὸ πείσματ' ἔχοψεν, infra Aen. VI, 260. raginaque eripe ferrum et Epit. Iliad. 374. vaginaque horridus ennem Pripit. — ensis fulmineus redit IX, 441. Idem fere est ensis corruerus supra II, 552. - 580. Comparant Hom. Od. X. 127. - 581. hubet, ut apud Graecos Exer, nos er beseelt, erfüllt. Cf. XI, 357. et XII. 252. (ubi hulc loco simillima legimus verba Sic omnis amor unus habet). Stat. Theb. III, 549. Terror habet vates. Ovid. Fast. III, 288. pectora terror habet, et Heins. ad Ovid. Her. XII, 170. Vid. etiam ad III, 147. Cetorum hoc hemistichium verbo habet in agit mutato iteratur infra VII, 393. — Verba rapiuntque ruuntque arderem et festinationem optime depingere,

Litora deseruere; latet sub classibus aequor;
Adnixi torquent spumas et caerula verrunt.

Et iam prima novo spargebat lumine terras
Tithoni croceum linquens Aurora cubile.
Regina e speculis ut primum albescere lucem
Vidit et aequatis classem procedere velis

585

non est quod doceam. Cogitandum autem de omnibus navium armamentis, quae celeriter aptantur, disponuntur, digeruntur. — Ladew. rapiunt explicat "rasch greifen sie zu" et ruunt "rasch fahren sie ab". Nimirum rapere aliquid haud raro significat cum rapida festinatione manum alicui rei admovere, quod recte adnotat Wagn. Repetuntur haec verba in Anth. Lat. III, 81, 11. -- 582. latet sub classibus aequor. Tam multae magnaeque sunt naves, ut maris superficiem plane contegant et oculis subducant. — 583. caerula verrunt. Vid. ad III, 208., ubi hunc versum iam legimus. — 584 sqq. "Animadverso classis discessu Dido in furorem acta iras, querelas, minas, diras miscet, quibus Aeneam cum Troianis devovet." Heyn. Imitatus est h. l. Silius VIII, 84 sqq. — V. 584. et 585., quos ex Homero (Il. XI, 1. XXIV, 695. Od. V, 1. al.) translatos esse patet, repetuntur IX, 459, 460., unde Peerlk. invito Vergilio a Grammaticis huc translatos censet, atque étiam Ribbeck. eos non immerito Peerlkampio displicuisse memorat, quamquam a Gossravio defenduntur. Ceterum cf. Lucr. II, 143. Primum Aurora novo cum spargit lumine terras, Furius Ann. I. ap. Macrob. Sat. VI, 1, 31. Interea Oceani linquens Aurora cubile, Auson. Perioch. XI. Iliad. Titoni croceum linquens Aurora cubile Spargebat terras et Geo. I, 447. (ubi versum 585. iam legimus). Proprie sententiae sic erant coniungendae: Cum iam - - spargebat, regina - - vidit etc.; nam hacc continent principalem sententiam, cui temporis descriptio ut secundaria adiicitur, quare etiam Imperf. spargebat est positum. — 586. "Bene Didonem primum inducit vidisse crepusculum, quae, quasi amatrix, tota vigilaverat nocte." Hacc Serv. Heyn. adnotat, poëtae fortasse ante oculos fuisse Apollon. III, 819 sqq. — e speculis, ex edita aedium parte. Cf. VII, 511. (III, 239. X, 454. XI, 526. 877.) Supra v. 410. legimus arce ex summa. — primum albescere simili pleonasmo, quo XII, 76. primum rubescere. Ribbeck. ex Pal., Gud. a m. pr. et Bern. I. recepit lectionem primam; sed recte Conington opponit, vix probabile esse, Vergilium, cui ut primum satis usitatum sit [vid. Geo. II, 426. Aen. I, 306. IV, 259. VI, 102. 452. XI, 300. XII, 47. 669.], post primam Aurorum statim adiecisse primam lucem. — ,, Albescere creditur ex antiquo poëta, fortasse Ennio, adumbratum esse: Ut primum tenebreis abiecteis inalbabat dies. Vid. Columna ad Enn. p. 65." Heyn. Cf. etiam Caes. B. Civ. I, 68. albente caelo omnes copias castris eduxit. Wagn. hunc versum, qui ipse novam sententiam exordiatur a Part. ut incipientem, neque, ut alii similes loci (II, 801 sqq. III, 356 sqq. cett.), cum prioribus coniunctus in formam protasis cum apodosi redigi possit, post superiora languere censet Qu. Verg. XXXV, S., quod (ut iam vidimus) movit Peerlkampium, ut antecedentes duo versus eiiciendos suspicaretur. — 587. aequatis relis, pari velificatione, ut omnes naves eodem tempore exire et aequaliter eodem promoveri possint (cf. V, 232. et 844.), in qua loci explicatione nunc cum Wagn. sequor Henricum in Philol. XII. p. 267. Similiter etiam Haeckerm. in Muetzellii Zeitschr. XIX. p. 119. cursum aequaliter tuteque procedentem et navigationi obliquatis velis (V, 16., dem Kreuzen, Laviren) oppositum indicari putat. Paulo aliter statuit Paldamus in Caesaris Zeitschr. f. d. Alt.-Wiss. XII. (1854.) p. 241., qui sumit, aequata rela significare omnia, quae ad profectionem spectent, tam prudenter et gnaviter curata esse, ut omnes naves une edemque tempore sine ulla perturbatione exirent. Ladew. prius receperat C. F. Hermanni coni. arquatis in Mus. Rhen. V. p. 621. propositam (quod iure reprehendunt Paldamus 1. I., Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 403. et Haeckerm. 1. 1.), postea tamen ad omnium Codd. lectionem iure rediit, quam etiam

Litoraque et vacuos sensit sine remige portus, Terque quaterque manu pectus percussa decorum Flaventisque abscissa comas "Pro Iuppiter! ibit Hic, ait, et nostris inluserit advena regnis? Non arma expedient totaque ex urbe sequentur Diripientque rates alii navalibus? Ite, Ferte citi flammas, date tela, inpellite remos! —

590

Serv. testatur et hic et ad V, 844. — 588. sensit, gravius, quam praecedens vidit. — vacuos sine remige portus, eadem ubertate dicendi, qua Soph. Ant. 440. Σύ μεν κομίζοις αν σεαυτόν, ή θέλεις έξω βαρείας αίτιας έλεύθερον, id. Soph. Ai. 464. γυμνὸν φανέντα τῶν ἀριστείων ἄτηρ, Hom. Il. XXI, 50. γυμνδη ἄτερ χόρυθός τε και ασπίδος, Sil. X, 583. vacuum sine corpore nomen, XVI, 624. vacuumque Iovem sine pube, sine armis, Ovid. Met. X, 245. sine coniuge caelebs, et contra infra VI, 359. madida cum veste gravatus, ubi vid. adnott. Ceterum Adi. vacuus non minus ad litora, quam ad portus referendum. Cf. III, 413. IV, 11. VI, 353. VIII, 281. etc. — 589. terque quaterque. Vid. ad I, 94. — manu pectus percussa. Cf. I, 481. tunsae pectora palmis ibique adnott. — percussa - - abscissa pro percutiens, abscindens, evellens. Vid. ad Geo. I, 206. Pro abscissa Gud. a m. pr. et tres Bern. praebent abscisa (Pal. autem absciasa); sed vide ad Geo. II, 23. et Aen. V, 685. — 590. flaventes comae Didoni etiam infra v. 698. tribuuntur, quia Romanis imprimis placebant. Vide supra ad v. 559. — *ibit* (abibit, ut II, 578.) -- *inluserit*. Vid. ad II, 581. Heyn. comparat Geo. I, 157. Falce premes - - vocaveris. — 591. Hic, ait. Peerlk. malit Pro Iuppiter! ibit, Ibit, et nostris etc. — "nostris regnis, mihi, tamquam reginae. Illuserat autem discessu tuto et impune facto post tantas in Didonem amantem iniurias." Heyn. In maiore edit. Heyn. post regnis signum exclamandi apparet, quod recte Wagn. in interrogandi signum mutavit, Wund., Iahn., aliis praecuntibus. — advena cum magna vi adiicitur: quem advenam inopem et egenum in regnum meum recepi. Advena autem Aeneas etiam XII, 261. cum contemptu vocatur. — 592. arma non tantum esse instrumenta navalia, ut Heynio videtur, sed omnino instrumenta bellica, Wund. docet ex divisione expedient (alii) arma, alii deripient rates. Cum voc. alii semel posita (pro alii — alii) cf. Gron. ad Liv. III, 37. IX, 36. Oudend. ad Suet. Caes. 89. et Caes. B. G. I, 8. extr. Ernest. ad Tac. Ann. I, 63. Held. ad Caes. B. C. III, 110. Beneck. ad Iustin. XXXVIII, 3, 6. et Boettich. Prol. ad Lex. Tac. p. LXXXVIII. Ceterum vid. ad 1, 702. et V, 102. — 593. Diripient, plurimorum Codd. lectionem, non erat cur Wagn. (quem etiam Peerlk., Gossr., Haupt., Bryce et Conington sequuntur, probante etiam Haeckerm. 1. 1.) in Deripient mutaret. Iahn., Süpfl., Ladew., Ribbeck. et Benoist. nobiscum faciunt. Vid. adnott. ad Geo. II, 8. Aen. I, 211. et III, 267. Ceterum cf. etiam Wakef. ad Lucr. V, 1319. (Wagn. etiam in Philol. Suppl. I. p. 341 sq. sententiam suam de verbis cum de et di compositis repetit, ex qua diripere nihil aliud significare potest, nisi in diversas partes rapere.) — Ite. Referendus est hic locus inter eos, qui adversantur Bentleii opinioni, simplicem dictionem dissyllabam in fine versus post longiorem sensus pausam poëtis Romanis fuisse ingratissimam. Vid. quae de hac re disputavi ad Lucr. VI, 1142. et Obbar. ad Hor. Ep. p. 67. edit. I. — 594. date tela. (Waffen herbei! ut IX, 37., ubi praecedunt verba Ferte citi ferrum. Sic Servius et omnes, quantum constat, Codd. praeter unum Menag. I., qui praebet date vela (quod sane etiam Claudii Sacerd. I. p. 126. Donati Art. III, 5, 2. et Prisc. p. 1105. P. aliquot Codd. et vulgares editiones occupat atque etiam Ribbeckio arridet. Vid. eius Proleg. p. 357.). Sed difficiliorem et concitatissimae Didonis orationi (in qua languent date vela iuxta impellite remos posita) longe aptiorem lectionem a Wagn. (quem omnes posteriores editores iure secuti sunt) iure restitutam censeo, qui simul literam t toties hic repetitam irae omninoque summae animi perturbationi significandae quam maxime inservire docet, comparans Soph. Oed. R. 370. τυφλός τά τ' ώτα, τόν τε νοῦν, τά τ' όμματ'

Quid loquor? aut ubi sum? Quae mentem insania mutat, 595 Infelix Dido? nunc te facta impia tangunt? Tum decuit, cum sceptra dabas. — En dextra fidesque,

el, notissimum illum Ennii versum ap. Auct. ad Herenn. IV, 12. (Ann. I. fr. 71. p. 18. Vahl.) O Tite, tute, Tati, tibi tanta Tyranne tulisti, et infra IX, 37. — 595. Iam redit quasi ab insania et se colligit. Quid loquor? Vid. supra v. 534. — ubi sum? Wagn. confert Ter. Heaut. V, 1, 48. Prae iracundia non sum apud me. Verba Quid loquor? aut ubi sum? iterantur in Anth. Lat. I, 178, 158. — Quae mentem insania mutat? Vid. ad I, 237. — 596. nunc e Med. aliisque Codd. recte praetulit Heins. Vulgo num, quod sane legitur ap. Cledonium p. 1924. P. Sed haec opposita sunt sequentibus Tum decuit etc. — facta impia Wund. recte ad Aeneam refert propter ea, quae praecesserant v. 592-594., "quibus perfidia illius se commotam et ultionis cupidam ostenderat;" neque aliter Wagn., qui confert Tibull. III, 6, 42. de Theseo et Ariadne: Ingrati referens impia facta viri, Conington, Bryce, Ladew. et Benoist.; Heyn. autem, Haeckerm. l. l. p. 120. et Henry (Two. years IV. p. 82. sq. et Philol. XII. p. 268.) de ipsius Didonis factis impiis cogitant, et ceteri quidem de factis impiis in Sychaeum maritum, coll. v. 552., Haeckern. autem de impiis in Acneam eiusque socios iussis v. 594. et 600 sqq. Sed premenda videntur verba praegressa quae mentem insania mutat? et quomodo verba Tum decuit etc. capienda sint, statim videbimus. Plures Codd. fata, quod (ab editoribus Heinsio prioribus exhibitum) non displicuit Heynio, et sane in Anth. Lat. I, 168, 20. legimus nunc te fata impia tangunt; sed vere memorat Wagn., fato nusquam tribui impietatem, et quod Senec. Oed. 1046. legatur: fata superavi impia, id recte explicari: plura impie feci, quam fatale erat. — tangunt, afficiunt, et hic quidem pungunt. Cf. I, 462. XII, 57. Ovid. Her. VIII, 15. Cura mei si te pia tangit, Oreste. Claud. Epist. I, 9. humanae superos numquam tetigere querelae cett. — 597., Tum decuit, te tangi eius perfidia, h. e. cogitare de perfidia eius, camque prudenter cavere." Wund. Quamquam Dido ipsius Aeneae perfidiam illo tempore nondum experta erat, tamen Laomedonteac periuria gentis (v. 542.) non ignorans cam praesagire et metuere poterat. Haeckerm. I. l. explicat: Tum (priusquam castitatem deserui et prodidi) decuit ita in eum sociosque consulere, ut v. 600 sqq. indicatur. Plures Codd. (Pal., Gud., Bern. I., alii) cum Prisc. VIII, 102. tunc, quod probat Wunderl. ad Tibull. I, 1, 21., et Iahn. in contextum recepit, cum opponatur antecedenti nunc. Sed vid. adnott. ad Ecl. III, 10. Tum praeter Med., Bern. II. III. aliosque Codd. tuetur Cledonius I. I. atque etiam X, 94., ubi rursus Tum decuit legimus, opponitur nunc. -- cum sceptra dabas, cum ei te credebas eumque in regni societatem recipiebas. Cf. supra v. 214. Sensus omnino hic est: Nunc, cum serum est, sentis Aeneae perfidiam; tum potius, cum totam te ei credidisti, fidem eius suspectam habere te oportebat. Nescio, quid in hac sententia displicere possit. Nihilominus Peerlk. coniecturam parum sane felicem protulit Tum decuit, cum se ista dabant, cui ipse non multum tribuere videtur. Ceterum cf. similes locos infra X, 94. Liv. XXX, 44, 7. tunc flesse decuit, cum adempta nobis arma, naves incensae cett. — En h. l. indignationem et acerbitatem prodit. Cf. Cic. pr. Deiot. 6, 17. pr. Sext. 27, 59. Verr. I, 37, 93. cett. et Hand. Turs. II. p. 370. De Nominativo huic Interiectioni adiuncto (non ab ea pendente) vid. ad I, 461. destra fides que, scil. eius, quem. Cf. adnott. ad Ecl. II, 71. Sententiam enim loci hanc esse patet: Ita fidem servat is, quem aiunt portare secum Penates; quare signum exclamandi, quod Heyn. in maiore edit. post fielesque posuit, prorsus absonum; neque magis aptum videtur alterum exclamationis signum in fine v. 598., quod etiam Wagn. servavit (in minore tamen edit. recte in Comma mutavit). Pro portare Med., Dorvill. et Serv. portusse, quod sequenti subiisse originem debere videtur. Wagn. ex v. 599. concludit. Vergilium vere de co modo tempore cogitari voluisse, quo ex incensa Troia Aeneas Penates extulerit (II, 293.), et Praesens ea ratione explicandum censet, de qua ad I, 99. disputavit; sed mihi sententia longe

605

Quem secum patrios aiunt portare Penatis,
Quem subiisse humeris confectum aetate parentem! —
Non potui abreptum divellere corpus et undis
Spargere? non socios, non ipsum absumere ferro
Ascanium patriisque epulandum ponere mensis? —
Verum anceps pugnae fuerat fortuna. — Fuisset;
Quem metui moritura? Faces in castra tulissem
Inplessemque foros flammis natumque patremque
Cum genere exstinxem, memet super ipsa dedissem. —
Sol, qui terrarum flammis opera omnia lustras,

gravior videtur esse, si perfidum Aeneam Penates etiamnum secum portantem ideoque ex Didonis mente pietatem modo simulantem cogntamus. Eandem cogitationem Ovid. A. A. III, 39. 40. his verbis expressit: Et famam pietatis habet; tamen hospes et ensem Praebuit et causam mortis, Elissa, tuae. Quod ad rem ipsam attinet, cf. Aeneae ipsius verba I, 378 sq. — 599. subiisse humeris. Cf. II, 708. Ipse subibo humeris, de pleniore autem Infin. forma subiisse adnott. ad II, 25. — confectum aetate parentem. Cf. Catull. LXVIII (LXVI), 119. confecto aetate parenti. — 600. Non potui (vid. ad Ecl. III, 17. et Aen. II, 596.) abreptum, vi abductum et sociis suis ereptum, corpus divellere, dilaniare. Donat. ad Ter. Andr. IV, 3, 3. pro abreptum exhibet avulsum. (Vid. Ribbeck. Proleg. p. 185.) — undis Spargere. Vid. adnott. ad Ecl. II, 30. et Aen. II, 85. et cf. supra III, 605. Spargite me in fluctus. — 601. ipsum Ascanium Wagn. Qu. Verg. XVIII, 3, a. sic interpretatur: "eum, quem natura ipsi, Aeneae, carissimum esse voluit." — absumere ferro, ut infra IX, 494. Sic etiam absumere malis Geo. III, 268. et Aen. III, 257. Poëta Anth. Lat. I, 173, 86. hunc locum sic imitatur: poteram dispergere ponto Membra manusque tuas - - poteram crescentis Iuli Rumpere fata manu. — 602. Ad Thyestae (Hyg. f. 88. Paus. II, 18.) vel Terei (Hyg. f. 45. Apollod. 111, 14, 8. Schol. Soph. Ai. 633. Ovid. Met. VI, 455 sqq.) coenam hic spectari in promptu est. — 603. Fuisset, nihil id curassem. - 604. Cf. Apoll. Rh. IV, 391 sq. Quem metui moritura? Qui mori decrevit, nihil habet amplius, quod metuat. Vid. Stat. Theb. V, 623. Quid enim metuam moritura fateri? Cf. Oudend. ad Appul. Met. IV. p. 304. Indicativus Perfecti, quem Gossr. pro metuissem positum censet, eadem ratione explicandus, qua supra v. 19. potui. Cf. etiam Conington ad h. l. — in castra, scil. nautica. Vid. ad III, 519. — 605. foros, tabulata (καταστρώματα) navium, pro navibus ipsis. Fori enim omnino significant spatium (imprimis planum) in plures partes aequales divisum. De navium tabulatis efiam infra VI, 412. ap. Cic. Sen. 6, 17. et Gell. XVI, 19. legitur. Cf. Festus h. v. p. 63. Lindemann. Isidor. Orig. XIX, 2. alii et Neue Formenl. I. p. 476. - 606. cum genere, Thiel. explicat: cum stirpe, i. e. radicitus, coll. infra v. 622., et Wagn.: "ut nihil ex eo genere reliquum esset." Peerlk. malit Cum gente exstin-xem. — exstinxem pro exstinxissem. Vid supra ad Aen. I, 201. — su-per. Vid. ad Geo. III, 263. Aen. I, 29. II, 71. — dedissem, coniecissem, in ignes. Dare se aliquo i. q. praecipitem aliquo ferri. Cf. Geo. IV, 528. Aen. II, 566. IX, 816. Ter. Andr. III, 4, 27. cett. Heyn. conferri iubet furorem Medeae ap. Apollon. IV, 392 sqq. et Peerlk. Deianirae apud Senec. Herc. Oet. 345. Si quid e nostro Hercule Concepit Iole, manibus avellam meis, - - Me - - Iolen dum supra exanimem ruum. - 607 sqq. "Solis, dei πανδερχούς, adeoque et iniuriae inspectoris, ut in foederibus (vid. Iliad. III, 277. et infra XII, 176.), ita in diris sollemnis mentio. Cf. Soph. Ai. 856 sqq. 835 sq. 845 sqq. Adde Ennii locum ex Med. Eurip. 1246. conversum in Fragm. p. 208." Heyn. Ennii (Medeae fr. XIX. p. 131. Vahl.) verba haec sunt: Sol, qui candentem in caclo sublimat facem. Wagn conferri iubet Inscr. Orell. 4791 sq. Cf. etiam Ovid. Met. I, 766. IV, 238. etc. - terrarum opera omnia, omnia, quae in terra fiunt. Heyn. minus recte: "terrarum opera, ut žoya, proprie de cultis locis." — lustras.

Tuque harum interpres curarum et conscia Iuno Nocturnisque Hecate triviis ululata per urbes Et Dirae ultrices et di morientis Elissae, Accipite haec meritumque malis advertite numen Et nostras audite preces: Si tangere portus Infandum caput ac terris adnare necesse est

610

Vid. supra ad v. 6. Iteratur hic versus in Anth. Lat. VI, 84, 1. secunda modo Verbi Persona lustras in tertiam mutata. — 608. Iuno pronuba cogitanda (vid. supra ad v. 59.), quae est interpres harum curarum, ex amore prodeuntium (vid. supra ad v. 1.), ideoque etiam conscia earum et testis periurii et perfidiae. Interpres Servio recte est "media[trix] et conciliatrix". Henry in Tw. years IV. p. 84. et Philol. XII. p. 268. conferri iubet Plaut. Mil. IV, 1, 5. Curcul. III, 64. et Ammian. XXVIII, 1. Satis notus est usus vocabuli nostro Mittelsperson, Unterhändler respondentis. -- 609. De Hecate vid. ad v. 511. - nocturnis triviis ululata, quae noctu (vid. supra ad v. 303.) in triviis cum ululatu invocatur, unde ipsa trivia dea (Prop. III, 30, (32,) 10.), trivia virgo (Lucr. I, 85.), vel simpl. Trivia (Aen. VI, 13. 35. X, 537. XI, 566. Tibull. I, 5, 16. Ovid. Fast. I, 389. al.) appellatur. In triviis enim omnino sacra magica institui et inferiorum numina invocari solebant. Male autem Heyn. ululatam Hecaten ita capit, ut supra III, 125. bacchatam Naxum. Longe enim alia est huius loci ratio, atque eorum, ubi ululata antra (Stat. Theb. I, 328.), ululata iuga (eiusd. Silv. I, 3, 85.) et similia legimus. Quare potius hos locos conferas: Claud. bell. Get. 234. noctibus crebris ululata per urbes, Stat. Theb. III, 158. nulloque ululata dolore Respecit Lucina domum, Mart. V, 42, 3. quem sectus ululat Gallus et similes. Verba triviis ululata per urbes repetuntur in Anth. Lat. 1, 178, 33. et 298. Vid. etiam Heinrich. ad Iuven. Sat. VI, 314., omnino autem cf. adnott. ad Aen. III, 14. Conington suspicatur, hoc vocabulo respici ululantes Hecates canes coll. Aen. VI, 257., ubi vid. adnott. – 610. Dirae. Vid. supra v. 473. Peerlk. temere coni. Et Divae ultrices et Di, i. e. dei et deae ultrices. Verba Et Dirae ultrices iterantur etiam in Anth. Lat. 1, 178, 2. — di morientis Elissae sunt dii morienti Elissae propitii et mortis ultores (cf. supra v. 520 sq.), non Genii Didonis, mox Manes futuri, ut quidam explicant (inter quos etiam Gossr. et Conington). — 611. Accipite haec, scil. animis, ut plene dicitur infra V, 304. (cf. etiam supra III, 250.); haec autem sunt, quae nunc accidunt, ut Accipite hace minime idem sit, quod sequens audite preces nostrus, sed animum intendite ad miseriam meam; audite autem i. q. exaudite, ut IV, 220. VIII, 574. XI, 794. Cf. etiam Haeckerm. in Zeitschr. XIX. p. 120. — "numen vestrum, h. e. vim ac potestatem ulciscendi malos, advertite malis, contra improbos et impios Troianos, meritum, quippe qui meruerunt vestrum numen, h. c. poenam a diis malorum ultoribus infligendam." Sic Heyn. cumque eo Thiel. et Peerlk.; simplicius vero et rectius Wagn. (cui etiam ceteri recentiores editores, Henry in Philol. XII. p. 268. et Dietsch. in Theol. Verg. p. 5. adsentiuntur) meis malis adv. numen caque ulciscimini; meritum autem, mihi debitum, "quia immerito his malis obruor." Dietsch. l. l. apte comparat Hor. Epod. V, 51. Nox et 1) iana, quae silentium regis, Arcana cum fiunt sacra, Nunc nunc adeste, nunc in hostilis domos Iram atque numen vortite. Praeterea cf. Ovid. Trist. II. 223. Lusibus - advertere numen (ubi de Octaviani Augusti numine sermo est). Ceterum hic versus totus repetitur in Anth. Lat. I, 178, 7. - 612 sqq. Comparant Hom. Od. IX, 532 sqq. Adde Od. XX, 358 sqq. et II. XXII, 358 sqq. et cf. etiam locum similem Val. Fl. I, 788-815. Süpflius docet, poëtam hie secutum esse communem illam antiquitatis opinionem, animum appropinquante morte multo esse diviniorem (ut loquitur Cic. Div. I, 30, 63.) et tutura clarius praevidere. Omnia enim, quae hic Dido Aeneae imprecatur, postea re vera accidunt. — tangere portus. Vid. Geo. I, 303. — 613. Infandum caput. Caput ipsius personae notionem circumscribit. Cf. supra v. 354. infra v. 640. VIII, 570. XI, 399. Ter. Andr. II, 2, 34. id. Ad. II,

Et sic fata Iovis poscunt, hic terminus haeret: At bello audacis populi vexatus et armis, Finibus extorris, conplexu avulsus Iuli Auxilium inploret videatque indigna suorum Funera; nec, cum se sub leges pacis iniquae Tradiderit, regno aut optata luce fruatur; Sed cadat ante diem mediaque inhumatus harena.

615

**620** 

3, 8. Catull. LXVIII, 120. Prop. II, 1, 36. Sen. Med. 465. Iustin. XVIII, 7. etc. Cf. omnino supra ad v. 132. adnott. — terris adnare. Vid. I, 538. ibique adnott. — necesse est, i. e. fato constitutum, quod flecti nequit. — 614. fata lovis, ut II, 54. fata deum et III, 717. fata divom, ubi vid. adnott.; poscere autem de fatis usurpatum legimus etiam V, 707. VII, 272. VIII, 12. 477. De ipsa re cf. III, 251. — hic terminus, scil. fatorum, (non alius) haeret, manet, certus fixusque est: si fatale est, ut Aeneas tandem vere in Italiam perveniat; quare Wagn, ad terminus intelligit navigationis. Hausit autem poëta ex Lucr. VI, 64. finita potestas denique quoique Quanam sit ratione atque alte terminus haerens. Cf. etiam Claud. in Eutrop. II, 292. immobilis haeret terminus: haec dudum nato placuere tonanti; Accius ap. Prisc. VI. p. 716. P. fatorum terminus; et Hor. Carm. Saec. 26. stabilis rerum terminus. — 615. "Eximia poētae ars elucescit in subiungendis his diris, quibus Aeneae fata post adventum in Italiam, mox temporum posteriorum eventus bellaque inter Poenos et Romanos gesta ingeniose intexuit. - - - Revocata sunt ad has diras, quae 1. VII sqq. memorantur, bellum cum Latinis et sociis Rutulis, Aeneae profectio ad Evandrum auxilii petendi causa, relicto in castris Ascanio, quem interea oppugnat Turnus cum magna Troianorum strage. Reliqua a v. 618. ad mortem Aeneae spectant; namque is tertio a foedere cum Latinis anno, pugna cum Tyrrhenis facta, in Numicio flumine periit. Cf. supra I, 264 sq." Heyn. — audacis populi, Rutulorum, qui etiam IX, 519. audaces dicuntur, ut Turnus ipse aliquoties audax vocatur: VII, 409. IX, 3. 126. X, 276. Audax autem apud poëtas i. q. bellicosus, fortis. — 616. Finibus extorris hic nihil aliud est, quam profectus e finibus, ex castris in Latio positis, quae Aeneas ab Evandro auxilium petiturus reliquit. Cf. tamen Cic. Verr. II, 3, 51. Liv. VII, 4, 4. IX, 34, 3. XXVII, 37, 6. Sall. Iug. 14, 11. cett. et Drak. ad Liv. II, 6, 2. — 617. indigna funera, indigna morte peremptos (VI, 163.). Vid. ad II, 285. De Pallante potissimum cogitandum esse censet Servius. — 618. nec pro neve. Cf. adnott. ad Ecl. II, 34. — nec - - fruatur, certe non diu; nam tres modo annos regnasse Aeneas fertur. — cum se sub leges cett. Cf. XII, 823 sqq. Wagn. conferri iubet Markl. ad Stat. Silv. I, 1, 27. (ubi in leges ire legitur). Pacis leges dicere legimus XII, 112. — 619. optata luce. Cf. VI, 363. caeli iucundum lumen. — 620. ante diem. Non obstat VI, 764. tibi longaevo; hic enim brevitas modo temporis spectatur, quo Aeneas regnabat, iam tertio regni anno mortuus. — Ante diem autem satis nota breviloquentia dictum pro: ante diem fatis destinatum. Vid. infra v. 697. Ovid. Met. I, 148. VI, 675. A. A. III, 739. cett. — Verba mediaque inhumatus harena Wagn. Qu. Verg. XXIX, 5. (ubi de Participio pro Verbo finito posito agitur) sic explicat: "neque humetur, sed media arena proiectus iaceat;" possumus vero etiam verba ante diem pro Adiectivo immaturus posito accipere, ut Copula simpliciter coniungat duo Adiectiva immaturus et inhumatus; quod Heyn. voluisse videtur, verba sic collocans: Sed cadat ante diem inhumatusque media arena, eandemque explicationem repetit Ladew. — ,, inhumatus, quoniam eius corpus nusquam inventum est, ut adeo inter deos receptus diceretur, ut ex Livii I. pr. notum." Heyn. Peerlk., cui oratio huius versus non absoluta videtur, suspicatur post arena tale hemistichium excidisse: Praeda feris iaceat. Gentius autem 1. 1. p. 18. pro mediaque audacter coni. iaceatque. — 621. cum sanguine, cum ipsa vita. — 622. stirpem - - Exercete odiis, i. e. persequimini, vexate, agitate. Cf. Geo. IV, 453. et Aen. III,

Haec precor, hanc vocem extremam cum sanguine fundo. Tum vos, o Tyrii, stirpem et genus omne futurum Exercete odiis cinerique haec mittite nostro Munera. Nullus amor populis nec foedera sunto. Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor, Qui face Dardanios ferroque sequare colonos, Nunc, olim, quocumque dabunt se tempore vires. Litora litoribus contraria, fluctibus undas Inprecor, arma armis; pugnent ipsique nepotesque!"

182. ibique adnott. Heyn. haec dicta putat pro vulg.: exercete odia in posteros. Indicat autem poëta bella Romanis de imperio gerenda, imprimis Punica. Cf. similis locus Lucani VIII, 283 sqq., ab Henr. allatus. -- 623. mittite. Cf. Geo. IV, 545. et Aen. VI, 380. - 624. Munera. Sensus est: Nuntius ille de bellis populo Romano cum potentibus hostibus gerendis mihi in Orco versanti instar muneris erit gratissimi. Nam ne Manes quidem iram omittebant, sed ulciscendi cupiditate flagrabant et, cum res in terra actas curarent (cf. VI, 690 sq.), eiusmodi nuntio Vid. infra XI, 180. Thiel. temere de veris muneribus gaudebant. inferialibus cogitat. Ceterum de voc. Munera cum singulari vi in principio versus posito vid. supra ad v. 237. — sunto Urbanus ap. Servium iuris sermonem sapere recte videtur adnotasse. Cf. Ribbeck. Proleg. p. 169. — 625. Exoriare aliquis cett. pro: exoriatur aliquis, sed longe vividius et confidentius dictum: exoriare tu, quem video ultorem fore, etsi nescio, quis futurus sis. Vid. Huschk. ad Tibull. I, 6, 39., qui confert Comicorum illos locos, ubi aliquis adiungitur Imperativo Pluralis, e. g. Plant. Epid. III, 3, 17. Heus foras exite huc aliquis et Ter. Adelph. IV, 4, 26. Aperite aliquis actutum ostium. Cf. etiam Ramsh. §. 159. 2. not. 6. — "ultor. Hannibalem ostendit, qui Italiam ferro ignique vastavit. — ex ossibus pro vulg : ex cinere meo, h. e. post me veniat aliquis, qui persequatur cett." Heyn. Peerlk. tamen, qui putat ex ossibus nihil aliud significare posse, nisi: ex prole mea, cum Dido nullam habuerit prolem, coni. nostris hinc (i. e. ex hac terra, hoc populo) ossibus. Sed recte Gossr.: ,,ex ossilais probe dictum; quasi ex ipsius membris reparari vult aliquem sui ultorem; non agitur de vera generatione." Gentius 1. l. ctiam hic profert coniecturam parum felicem aliquis - rex. -- 626. "Ad posituram verborum cf. Callim. in Del. 324. Παίγνια κουρίζοντι καλ Απόλλωνι γελαστύν et infra V, 55. Nunc ultro ad cineres ipsius et ossa parentis." Wund. — face ferroque, ut saepe ferro atque igni (vid. infra VII, 692. Liv. XXXI, 7, 13. Vellei. II, 110. Sil. I, 114. Claud. B. Get. 156.) et ferro flammaque ap. Silium VI, 702., ubi vid. Drak. — 627. Nunc, olim, i. e. omni tempore. Cf. Lucan. IX, 603. quem - Nunc, olim factura deum. - dabunt se, suppetent, se offerent, paratae erunt. Cf. Ter. Hec. III, 3, 20. omnibus nobis ut res dant sese, ita magni atque humiles sumus; Liv. XXVIII, 5, 9. prout tempus ac res se daret, ibique Gronov. et Burm. ad Gratii Cyneg. 143. Heyn. minus apte comparat Geo. I, 287. multa se nocte melius dedere. — 629. Versus hypermeter in fine totius orationis plurimis editoribus scrupulum movit, ita ut alii (quibus iure adversatur Weichert. de vers. hyperm. p. 21.) totum hemistichion, alii (Heyn., Both. etc.) certe alterum que deletum vellent, prius autem que pro quoque positum acciperent (qua de re cf. Drak. ad Liv. V, 27, 1. Oudend. ad Apulei. Met. VI. p. 408. Hotting. ad Cic. de Div. I, 3. Roth. in Seebod. Neues Archiv. 1829. n. 22. p. 85. Boetticher. Lex. Tac. p. 177.), alii vero loco coniecturis succurrerent, velut Weichertus 1. 1. coniiciens arma armis pugnent ipsique penates. Mihi nihil mutandum videtur, sed, cum plurimi optimique Codd. nepotesque exhibeant, librarii autem Copulam in eiusmodi locis delere potius quam addere soleant, versum hypermetrum iure a Wagn. defensum arbitror, qui censet, "Vergilium ipsa hypermetri ratione aptissime adiuvisse impetum irae in hanc extremam exsecraHaec ait et partis animum versabat in omnis Invisam quaerens quam primum abrumpere lucem. Tum breviter Barcen nutricem adfata Sychaei; Namque suam patria antiqua cinis ater habebat:,,,Annam, cara mihi nutrix, huc siste sororem; Dic, corpus properet fluviali spargere lympha

630

635

tionem erumpentis." Suspicor enim, poëtam pingere Didonem nimio affectu nimiaque loquendi contentione paene exanimatam et haec ultima verba interrupte voceque anhelante et deficiente aegre emittentem; in qua re mihi adsentitur Ladew., dum Wagn. potius "impetum irae se superfundentis" indicari putat. Sententiam tamen (ipse Aencas eiusque socii bella gerant, atque etiam posteri eorum, Romani, perpetuis bellis vexentur) etiam altero que omisso non mutari puto; nam qui dicit, pugnent ipsique nepotes, i. e. ipsi quoque nepotes pugnent, hunc simul de proavis cogitare, apertum est. Melius tamen dicitur: et ipsi (qui nunc vivunt: cf. v. 627.) et nepotes (corum) pugnent. Vulgo hace verba male de Carthaginiensibus intelliguntur. Certe cum Vossio in Progr. Crucen. p. 6., Coningtone aliisque de Carthaginiensibus at que Troianis eorumque posteris (Romanis) cogitandum est. Peerlk., et ipse de Tyriis cogitans, quos hic Dido alloquatur, temere coni. pugnent natique nepotesque (provocans ad illud: et nati natorum et qui nascentur ab illis). Ceterum cf. locus similis VII, 470. — 630. partis animum versabat in omnis. Cf. similes loci supra v. 285 sq. V, 701. 720. VIII, 21. etc. — 631. invisam lucem. Henry (Tw. years IV. p. 85.) confert Eurip. Hipp. 355. Έχθυὸν ημας, έχθοὸν εἰσορώ ψάος. abrumpere lucem Schirach. p. 314. ad filum vitae a Parcis tractum spectari putat. Cf. similes locos Silii II, 597. abrumpere vitam Ocius attoniti quaerunt lucemque gravantur. Sen. Troad, 939. abr. ense lucis invisue moras. id. Herc. Oet. 893. fata sun abrumpere, et infra Aen. VIII, 579. et IX, 497. Imprimis etiam de iis dicitur, qui ipsi vitae suae vim inferunt. Cf. Drak. ad Sil. Ital. VII, 33. Conington comparat Graecorum απορύηξαι βίον, πνεύμα ap. Eurip. Or. 864. al. — 632. ,,Ut sola et sine arbitro esset, cum mortem sibi inferre decrevisset, Barcen, quae cum ipsa erat, foras ablegavit. -- 633. Suam nutricem iam olim apud Tyrum sepeliverat." Heyn. Barce nobis in menteu revocat nomen gentile Han-Hunc versum Bryanto, Schradero et Heynio suspectum recte defenderunt Burm. in Obss. Miscell. I. p. 13., Wund. in Epist. ad Heeren, p. XIV., Wagn, et Gossr., qui contendunt, codem iure, quo dicatur reductus sum in cincrem, cinis sum, licere etiam poëtae dicere cinis me habet (ut alibi tumulo, urna haberi defuncti perhibeantur), idque ipsum comprobari duobus Aristotelis Epigramm. [Anth. Gr. I. p. 115. lac.] viòr ύπερθύμου Εὐαίμονος — ήδε κόνις κατέχει et Εὐρύπυλον κρύπτει δαχυυόεσσα χόνις; ex summo autem, qui fuerit apud veteres, nutricum honore hunc versum minime absonum esse facile demonstrari posse; quo deleto non apparere, cur Sychaei, non ipsius Didonis nutricem poëta commemoret. De Pron. reflexivo su us, quod hic pro cius positum videtur, sed propterea locum habere potest, quod hace e Didonis, non ex scriptoris mente intelligenda sunt, cf. Cic. pr. Sext. 68, 142. ad Att. VI, 2. med. Nep. Milt. 1, 1. Cim. 3. in. Plaut. Amph. III, 4, 19. Men. prol. 25. Ovid. Fast. V, 223. Am. I, 15, 30. Cort. ad Cic. ad Fam. XI, 11, 2. Drak. ad Sil. XII, 33. Heusing. ad Nep. Att. 10, 4. Beneck. ad Iustin. XI, 11, 11. alii. — patria antiqua, ut supra v. 458. conius antiquus. — 634. Wakef. delevit Commata, quibus verba cara mihi nutrix includuntur, ut iungatur mihi siste; quem miror Wagn, secutum esse, et ipsum haerentem in verbis cara mihi. Verum animadvertendum, Barcen non ipsius Didonis. sed Sychaei nutricem fuisse, nihilominus tamen etiam illi caram. Quare cum cara conjunctum minime abundat Pronomen, abundat vero cum huc siste connexum. (Süpfl., Bryce, Ladew., Ribbeck. et Benoist. mecum, Peerlk., Gossr., Haupt. et Conington cum Wagn. faciunt.) Verba cara mihi nutrix repetuntur in Anth. Lat. I, 174, 164. — 635. corpus sparEt pecudes secum et monstrata piacula ducat; Sic veniat; tuque ipsa pia tege tempora vitta. Sacra Iovi Stygio, quae rite incepta paravi, Perficere est animus finemque inponere curis Dardaniique rogum capitis permittere flammae." Sic ait. Illa gradum studio celerabat anilem.

640

gere (i. e. conspergere: vid. ad Ecl. V, 7. et Aen. XI, 82. et supra v. 21.) fluviali lympha (i. q. II, 719. flumine vivo), quia sacra parabantur, quae non nisi a puris rite fieri poterant. Ceterum cf. VI, 635. corpusque recenti Sparge aqua. — 636. pecudes, haud dubie nigras (cf. Geo. II, 395.), cum Iovi Stygio sacrum paretur. — "monstrata [cf. Geo. IV, 549.] a sacerdote [cf. v. 498.], puto, piacula, h. l. purgamina, quibus in sacris magicis utebatur superstitio, hic mentem amore exsolvendam. Cf. Ecl. VIII, 73. et 80 sq. Usa autem erat Annae opera in sacro parando supra v. 494 sq." Heyn. - ducat. Ducere verbum sollemne in sacris. Cf. Geo. II, 395. Aen. VI, 153 al. Ducendae enim erant hostiae, ut ultro et sponte sequi viderentur; trahere cas erat vetitum. de Div. I, 45, 102. Ovid. Am. III, 13, 13. Plin. H. N. XXVIII, 2, 5. etc. — 637. pia tege tempora vitta, qua utcbantur matronae Romanae in sacris faciendis (cf. Boettigeri Sabina I. p. 157.); quam consuetudinem Vergilius pro more poëtarum Roman. ad Carthaginienses transfert. — tege. Cf. VIII, 34. crinis umbrosa tegebat harundo. Iteratur hic versus primo pede excepto (a Burm. emendatus) in Anth. Lat. I, 178, 377. — 638. Iupiter Stygius, Zeds zarazdóvios (Hom. Il. IX, 457.), est Pluto, qui ab inferis vocatur Ζεὺς ἡμέτερος (Lucian. dial. mort. 23., ubi vid. Hemsterh.), oppositus võ avw det (Lucian. Char. 1.). Silio II, 386. et Ovid. Fast. V, 448. pariter Stygius, eidem Silio II, 672. Tartareus et VIII, 117. niger, Statio autem Theb. I, 615. profundus, et Sidonio Apoll. carm. XXII, 158. tridentifer lupiter dicitur. Sic etiam Proserpina appellatur Iuno Stygia (Stat. Theb. IV, 526.) et Iuno inferna. (Vid. infra VI, 138.) — incepta. Vid. supra v. 504 sqq. --Perficere verbum proprium de sacris esse Conington probat locis III, 178. 548. VI, 637. VIII, 307. Ceterum v. 638. et 639. iterantur in Anth. Lat. I, 178, 379 sq. — 640. rogum permittere flammae est rogum incendere; Dardanii autem capitis (cf. supra v. 613.) cum rogo, non cum flamma coniungendum; rogo enim ceream Aeneae effigiem impositam fuisse, supra v. 508. legimus. Med. pro flammae praebet flammis, quod recepit Haupt. atque etiam Hacckerm. in Zeitschr. XIX. p. 120. defendit; sed vix probabile est, Vergilium hos duo versus tam aequaliter exire passum esse (inponerc curis - - permittere flammis). Vid. etiam Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 384. Peerlk. hunc totum verbum obscurum et Vergilio indignum censet. -- 641. studio, nullo Adiectivo addito, pro studiose etiam VI, 681. XII, 131. Ovid. Trist. III, 4, 41. Nunc quoque submotum studio defendis amicum et Hor. Sat. I, 4, 79. ct hoc studio pravus facis legitur. — anilem ex bonis Codd. (inter quos Pal. et tres Bern. a m. pr., dum Gudiani prima lectio dubia est: vid. Henry in Philol. XII. p. 269.) restituit Wagn., quem (ut etiam Süpfl., Peerlk. et Haupt. fecerunt) secuti sumus. Vulgatum studio anili, quod Ladew. (coll. Aen. IX, 488. curas aniles), Bryce, Ribbeck., Coningt. et Benoist. ex Med., Bern. II. et III. a m. sec., Donato ad Ter. Eun. V, 3, 4. et Servio restituerunt atque etiam Henry (Tw. years IV. p. 85. et Philol. l. l., qui anili in 19, anilem in 20 ('odd. invenit) et Haeckerm. 1. 1. probarunt, significaret: festinabat quidem, sed quantum omnino anus poterat (sie trippelte so rasch als möglich fort), quod Baucidi quidem Ovidianae bene conveniret, ab epici autem carminis gravitate mihi iuxta cum Wagn. (qui etiam cf. in Philol. l. l.) alienum videtur; recepta contra lectio valet: gradum anilem, lentum et tardum alias, studiose incitabat. (Cf. Ovid. Met. XIII, 533. Dixit et ad litus passu procedit anili.) Ceterum vulgatam scripturam facili negotio ex anile oriri potuisse, in promptu est; receptam vero lectionem tuetur

At trepida et coeptis inmanibus effera Dido Sanguineam volvens aciem maculisque trementis Interfusa genas et pallida morte futura Interiora domus inrumpit limina et altos Conscendit furibunda rogos ensemque recludit Dardanium, non hos quaesitum munus in usus. Hic, postquam Iliacas vestes notumque cubile Conspexit, paulum lacrimis et mente morata

645

etiam Ambrosii de Abrah. I. [8, 70.] a Peerlk. laud. auctoritas: Quamvis senilem studio celeraret gradum, unde etiam patet, Ambrosium in suo Cod. invenisse celerabat, non celebrabat, quod Ribbeck. ex Pal., Gud. a m. pr. et Med. a m. sec. recepit. (Vid. eius Proleg. p. 304.) Nolo tamen reticere, etiam V, 609. Med. exhibere viam celebrans pro celerans. Donatus ad Ter. Eun. V, 3, 4. memoriae, puto, lapsu exhibet properabat. Idem Peerlk. de hoc versu conferri inbet Burm. ad Ovid. Met. IV, 301. — 643. sanguineam aciem. Acies non facile simpliciter pro oculo dicitur, nisi ubi de oculis acutis, vel, ut hic, Hor. Sat. II, 2, 5. Ovid. Met. IV, 464. Sen. Herc. fur. 954. alibi, de ardentibus ira aliove gravi affectu commotis sermo est. — Repetitur hic versus in Anth. Lat. I, 178, 329. verbis maculis trementis in manibus cruentis mutatis. — 644. maculis interfusa genas. Cf. Val. Fl. II, 104. maculis suffecta genas et similia. Peerlk. hace adnotat: ,,De maculis vere dicit Virgilius. Observatum est nuper in Francia, eos, quibus crines et pars tunicae in cervicibus abscinduntur, ut mox securi Guillotinae percutiantur, plerumque in vultu flavas et caeruleas maculas contrahere." — Verba pallida morte futura iterantur in Anth. Lat. I, 172, 104. Videtur hunc locum respicere Ovid. Met. XIII, 74. Pallentemque metu et trepidantem morte futura. Cf. etiam infra VIII, 709. (Cleopatram) pallentem morte futura. — 645. Cf. supra v. 494. et 504. — 646. ensemque recludit. Cf. IX, 423. ense recluso. — 647. non hos quaesitum m. in usus. Peerlk., non cogitari posse contendens de gladio Didoni ab Aenea muneris loco oblato, quale donum mulieri non conveniret, intelligit ensem illum Aeneae a Didone donatum (cf. supra v. 26!.), quem ille fortasse fugae studio reliquerit, ut quaesitum sit i. q. paratum. Sed quidni reginae et mulieri, qualis Dido erat, etiam ensis dono dari potuerit? Sic certe veteres ipsi hunc locum recte intellexerunt. Cf. Ovid. Her. VII, 184. gremio Troicus ensis adest — Quam bene conveniunt fato tua munera nostro — Praebuit Aeneas et causam mortis et ensem, et Silius VIII, 148., qui memor loci nostri scripsit Haec dicens (Dido) ensem media in praecordia adegit, Ensem Dardanii quaesitum in pignus amoris; camque rationem poëticae loci gravitati longe aptiorem esse, quis non videt? Ladew. suspicatur, Didonem rogasse Aeneam, ut sibi donaret gladium in bello Troiano gestum (cf. supra v. 261 sqq.), quem memoriae causa asservaret, eique pro eo alium muneri dedisse. Etiam Conington proclivis est ad amplectendam nostram explicationem, quamquam eam adversari censet versui 507., ita ut etiam hic locus inter eos referendus videatur, in quibus Vergilius dormitaverit. Sed nonne etiam ensis Didoni muneri datus dici poterat relictus ab Aenea, qui abierat? — quaesitum, idem fere quod acceptum. Alibi quoque quaerere i. q. adipisci (cf. Gruter. ad Sen. Ep. I. Taubm. ad Plaut. Cist. IV, 2, 42. Heins. ad Ovid. A. A. II, 764. Broukh. ad Prop. III, 16, 5. Kritz. ad Sall. Iug. 3, 3.), nusquain tamen aliter intelligendum videtur, quam ut sit quaerendo acquirere, sibi parare (cf. Geo. IV, 157. Hor. Sat. II, 6, 82. Ovid. Met. VII, 656. cett.). — in usus. Sic Ovid. Met. V, 111. non hos adhibendus in usus, XI, 28. thyrsos non haec in munera factos et similes locos. Vid. adnott. ad Aen. VII, 13. — Gentius 1. 1. p. 23. etiam hunc versum coniectura vexavit, in funcris usus legendum esse suspicatus. — 648 sqq. Hic de tempore. Vid. adnott. ad Acn. I, 728. - vestes. Cf. supra v. 496. 507 sq. (cxuvias). Heyn. minus recte cogitat de vestibus inter munera e navibus allatis I, 647 sqq. -- notumque cubile. Vid. v. 496. — 649. "mente, defixa in pristini

Incubuitque toro dixitque novissima verba:
"Dulces exuviae, dum fata deusque sinebat,
Accipite hanc animam meque his exsolvite curis.
Vixi et, quem dederat cursum fortuna, peregi;
Et nunc magna mei sub terras ibit imago.
Urbem praeclaram statui, mea moenia vidi;
Ulta virum poenas inimico a fratre recepi;

655

amoris ac consuetudinis cogitatione." Heyn. Imitatur hunc locum Val. Fl. II, 169. lacrimisque iterum visuque morantur. — 650 sqq. Comparant Soph. Trach. 917 sqq., ubi Deianira super Herculis toro necem sibi consciscit, et Eurip. Alcest. 173 sqq., ubi Alcestis moribunda in torum coniugalem se proifcit. Imitatus est h. l. Silius VIII, 140 sqq. - dixitque no vissima verba. Vid. VI, 231. Novissimus haud raro i. q. ultimus, extremus. Sic novissima tempora, novissimum agmen et similia. Cf. Herzog. ad Caes. B. G. I, 15. — Iteratur hic versus in Anth. Lat. I, 172, 117., ibidemque II, 192, 39. v. 646. et 650. sic in unum contrahuntur: Conscenditque pyram dixitque novissima verba. — 651. deus, non certus aliquis, sed universe divina illa vis res humanas regens, die Gottheit. Cf. Aen. I, 199. III, 715. IV, 440. V, 467. — sinebat Medicei, Pal. a m. pr. et aliorum bonorum Codd. est lectio, a Wagn. revocata, qui deum et fata in unam divini fati notionem coire censet, quod tamen negat Dietsch. Th. Verg. p. 27., Singularem sinebat potius Vergilii more, qui Verbum ad proximum Subst. aptare amet (cf. Wagn. Qu. Verg. VIII, 3, a.), defendens et practer fata etiam numina, quippe quae illorum explendorum modum definiant, recte commemorari censens coll. supra v. 440. (Etiam Haupt., Coningt. et Benoist. Singularem praetulerunt.) Vid. etiam adnott. ad Ecl. VI, 30. et Aen. III, 269. Vulgo sinebant, quod a fragm. Vat. et Pal. a m. sec. exhibitum Süpfl., Ladew. (qui tamen in recentiss. edit. ad Singularem rediit), Bryce et Ribbeck. receperunt. Verba dum fata deusque sinebant iterantur in Anth. Lat. I, 172, 118. et 178, 43. atque dum futa sinebant vel ex hoc loco, vel ex XI, 701. etiam ibid. IV, 36, 3. — Dulces exuviae - - Accipite hanc animam, quia iis incubans animam est exspiratura. Verba Accipite hanc animam leguntur etiam in Anth. Lat. II, 54, 3. Henry (Tw. years IV. p. 87.) conferri iubet Turni verba XII, 648 sq. - 653 sqq. "Magni animi hoc esse puta, quod in novissimis rebus sese erigit, et laudis suae conscientia ac rerum gestarum claritate fato ac diis iniuriam facit. Ingloria morior; at non vixi ingloria." Heyn. Cf. III, 493. Vivite felices, quibus est fortuna peracta iam sua. Haud dubie memor huius loci fuit Calpurn. VIII, 11. scribens Viximus et - - cantavimus olim. Totus autem hic versus iteratur in Anth. Lat. I, 172, 96., ut verba Et quem mi dederat cursum Fortuna, peregi etiam in antiquo lapide ap. Fabrettum p. 408. et Burm. ad Anth. Lat. Vol. II. p. 251. Grave illud vixi repetitur ab Horatio Od. III, 29, 43. et in Anth. Lat. III, 62, 7. IV, 144, 4. 190, 3. Peerlk. versus hoc ordine collocatos malit: 653. 656. 655. 654., quem iuvet etiam Silii locus VIII, 143 sqq. ex nostro expressus et Lucani V, 667 sq. comparatio. Nihil tamen contra Codd. auctoritatem mutandum videtur, quamquam non tacendum, in tribus Codd. versum 656. ante 655. collocatum apparere. — 654. "imago, etowlov, umbra, magna rerum gestarum nomine ac fama." Heyn. Cf. Silius X, 289. nec manes tam parva intramus imago et adnott. ad Aen. I, 353. — mei, qua repraesentor; mea esset, quam possideo. Cf. Cic. de Fin. V, 9, 26. in Cat. IV, 9, 19. ad Att. XIII, 1, 3. ad Fam. XII, 17, 1. etc. Wagn. confert Ovid. Met. I, 30. Et pressa est gravitate sui tellus. — sub terras ibit ab Ennio et Lucretio petitum ait Heyn., ubi tamen me legere non memini. Vide mox v. 660. — 655. Urbem - - statui. Vid. ad II, 295. — 656. Ulta virum. Vid. I, 360 sqq. — poenas a fratre recepi, i. e. pro marito, quem mihi eripuit, ab eo sumpsi poenam supra I, 360 sqq. expositam; quare hic verbum compos. recipere neutiquam pro simplici capere positum, ut Heyn. et Thiel. censent, quorum hic ad III, 717. provoFelix, hen nimium felix, si litora tantum Numquam Darianiae tetizissent nostra carinae!" Dixit et os inpressa toro "Moriemur inultae, Sed moriamur! ait. Sic, sic invat ire sub umbras. Hauriat hunc oculis ignem crudelis ab alto Dardanus et nostrae secum ferat omina mortis."

660

cat, abi vid adasta. Elichett etti fertasse alsentiendum esse censet Ladew in Proleg. 7 355. 17 inm Peerlk feeit praefert transpositionem v. 655, et 656, a Ciei, Mentel, I. Menag. II et Sprot, exhibitam, contra Conrads. Qu. Verz. p. XVIII. admit. disputant. qui vulgarem versuum ordinem, quo in fragm. Vat., Med., Pal., God., Bern. II. III. leguntur, defendit. Equidem meileres Codel nen deserendes censes, cum Conrads. recte videatur admotare: ...Ibio postquam indicavit. quae factura sit (v. 654. a re praesenti v 655 oveitatione descendit ad praeteritam (v. 656.), quod sane reminiscentium est. Praeterea Servius admotat, case, qui v. 656. minus recte ...quasi per interrigationem velint accipi, ut nihil dient esse persectum." - 657. Felix. Acu. Comparat Servins Catall. LXIV, 171 sqq., unde sententia, nou verba petita. Ipea autem verba Peliz, hen nimium felix repetita videmus ap. Stat. Silv. III. 3, 25. et in Anth. Lat. I. 178. 42. II. 139. 17. Ceterum et. Hand Turs. III. p. 66., qui verissime docet, Aeu numquam a laetantibus dici. quamvis collocari pousit inter verba, quae ipsa laeta desiderium miestum excitent. — nimium felix. Vid. adnott. ad Geo. II. 458. — feliz. zi - - numquam etc. Cf. similis locus Ecl. VI. 45. - 658. (Y. Ovid. Fast. I. 519. Et iam Dardanise tangent haer litora piana. — 659 seg. ..Et bec animi magni et superbi est, quod inultam se vel maxime pungit. Tandem pro ultione et solutio habetur saltem hoc. quod conspectum mortis sune et cum hoc spectaculo perfidiae poenitentiam objectum iri Aeneae prospicienti cogitat." Heyn. Thiel. de hae veterum e-gitandi ratione conferri inhet Valeken, ad Eur Hippol. 1417., ipse comparans supra II, 670. Aen. X, 739. Hor. Sat. II, 8, 34 moriemur inulti? eiu-i. Ep-si VI. 16. inultus ut slebo puer? Ovid. Am. 1. 7. 63. minuet vindicta delerem et similes l'ess. — or toro, cui incubabat, prae animi dolore impresso. Cf. Stat. Theb. V, 252. Hic impresso toris ora etc. Appul. Met. VIII. 9 p. 205 Elmenh. At illa toro facien inpressa lacrimis emanastibus genas cohunidat et Val. Fl. VIII. 9. Alque haec impresso generit miseranda culili. Henry autem (Tic. years IV. p. 57. et Philol. XII. p. 269.'. qui contendit. Didonem tranquillo et composito animo hace dicere, cui nimius ille del r non conveniat, hace verba coll. v. 651. sie explicat: osculata lectum genialem, comparans Eur. Alcest. 173., ubi Alceste, et Apoll. Rhod. IV. 26. ubi Medea eadem ratione lectum osculentur: quae explicatio certe praeserenda est a Thielio propositae, qui comparans Suctonii verba de Caesaris morte c. \$2. Caesar capit obrolrit, reginam vultu quasi obvoluto e vita discedere voluisse suspicatur. — 660. Sed moriamur. Cf. Prop. II. 2. 17. Sie igitur prima mariere actate, Properti? Sed morcre. Verba Sed moriamur, ait repetuntui etiam in Anth. Lat. 1. 172. 107.. ut sequentia Sic, sic furat ire and mabras shid. v. 125. - sic. sic invat ire s. u. hac ipsa ratione. one semel constitui: stat sententia de morte mihi inferenda. Cf. simillimus et hand dubie ad huius exemplum scriptus Senecae beus, quem infra lanisvimus, et supra Aen. II. 644. Wagn, in edit, min. sic pro adeo, tanten censet positum. Cf. antom X. 641. sic itur ad astra et quae Henry Tr years IV. p. ss. et Philol. XII. p. 270.) recte de h. l. disputavit, compsrans etiam Sidon. Apoll. II, 10. Sic sic prollite et sicsic unam meda ve cem case censens, ut sese. - invotive, ut II, 27. - ire and ambras in Orci tenebras. Cf. infra XI. 831. XII. 952. cett. Bis hunc becam respexit Seneca in Herc. Oct. 344. Ire, ire ad umbras Herculis suples. libet. Sed non inultam et 45. Eat per artus ensis exactus meas: Sic. ne agendum est. - 661 Hauriat - - oculis. Vid. Aen. XII. 946. et d. supra ad v. 359. adnott - 662. Dardanum. i e. Dardanium (vid. ad

Dixerat; atque illam media inter talia ferro
Conlapsam aspiciunt comites ensemque cruore
Spumantem sparsasque manus. It clamor ad alta
Atria; concussam bacchatur Fama per urbem.
Lamentis gemituque et femineo ululatu
Tecta fremunt; resonat magnis plangoribus aether,
Non aliter, quam si inmissis ruat hostibus omnis
Karthago aut antiqua Tyros flammaeque furentes
Culmina perque hominum volvantur perque deorum.

III, 306. 602. al.), hic cum contemptu vocari Aeneam, Wagn. adnotat, conferens infra XII, 14. — "nostrae secum ferat omina mortis: et meae mortis indicio ac nuntio infaustum omen navigans ille secum auferat! Sit illi ferale hoc spectaculum pro sinistro itineris omine." Heyn. supra v. 385 sq. (Disputavit de h. l. Wagn. Philol. Suppl. I. p. 385. contra Ladew., qui prius ex Med. ediderat et secum nostrae, sed in recentissima edit. ad vulgarem verborum ordinem rediit.) — 663. atque cum singulari vi positum in re necopinata et mira, repente oculis obiecta. Vid. ad Ecl. VII, 7. — media inter talia, scil. verba, quod additur XII, 318., i. e. statim postquam haec dixit. Vid. supra v. 277. 388. et infra IX, 657. — Similiter VI, 183. opera inter talia. Brunck. e suis Codd. recepit mediam, quae Aproniani videtur correctio. (Vid. Heyn. Var. lect.) — ferro, in ferrum. Conington comparat Soph. Ai. 828. et 899. πεπτώτα περί ξίφει et φασγάνω περιπτυχής et disputat contra Henricum, qui Tw. years IV. p. 90. explicat: ,, with the sword, in consequence of the sword wound". — 664. comites; famulas potissimum intelligas v. 391. commemoratas, quae nunc demum irrumpunt in impluvium. Bene autem Servius: "Non induxit occidentem se, sed ostendit occisam; et hoc tragico fecit exemplo, apud quos (tragicos) non videtur, quemadmodum fit caedes, sed futura narratur." — aspiciunt. Wagn. adnotat, hoc verbum dici de iis, qui praesentes videant rem oculis subjectam seque offerentem. — 665. sparsas, conspersas. Vid. supra v. 21. Quae Henry de h. L. disputavit in Two. years IV. p. 88 sq., ea vir doct. nunc retractat. — 665 sqq. Cf. similis locus II, 486 sqq. It clamor ad alta Atria. Cf. infra V, 451. ibique adnott. — 666. bacchatur Fama (personaliter, ut supra v. 173. et 298.) per urbem, celeriter percurrit urbem et homines vehementissime commovet. Vid. supra ad v. 301. — 667. gemitu. Quam lato sensu hac voce utatur Verg., apparet coll. locis II, 413. VII, 15. XII, 928. Cf. etiam adnott. ad III, 555. Verba Lamentis gemituque iterantur in Anth. Lat. I, 173, 97. — femineo ululatu. Cf. IX, 477. Val. Fl. I, 312. VIII, 143. Stat. Theb. X, 567 etc. et de hiatu adnott. ad Ecl. II, 53. — 668. Tecta fremunt lamentis - - cett., h. e. resonant lamentis, idque pro vulgari: homines in tectis fremunt lamentis. Cf. Cul. 151. et similis locus Aen. II, 457. Fremere de lugentibus etiam Aen. VI, 175. — magnis plangoribus proprie de percussione pectoris accipiendum, quod tamen negat Conington coll. II, 487. Pal., Bern. I. et Arusiani (p. 258. L.) Gud. exhiben t clangoribus. Cf. autem Lucr. V, 971. plangore magno. Ribbeck. adnotat: "magnis omisit Arusianus, qui fortasse magnis resonat in suo exemplari invenerat, ut habet Voss. II. Nec id displicet." Et sane optandum esset, ut plures Codd. huic verborum ordini faverent. — 669. "Haec comparatio primum ap. Hom. Il. XXII, 410 sq. occurrit, ut iam Macrobio notatum Sat. IV, 6. Eurip. Phoen. 1046 sqq. laudat Cerda." Heyn. — Non aliter, quam si. Cf. Liv. XXIII, 4, 4. XXI, 63, 9. Sueton. Aug. 40. etc. et Hand. Turs. 1. p. 270. — ruat. Cf. II, 363. Urbs antiqua ruit. — 670. Tyros. Sie optimi Codd. Vid. ad Ecl. VI, 13. — antiquam Tyrum Conington oppositam censet novae Karthagini I, 366. etc. - flammae furentes, ut apud Hor. Epod. XVII, 33. Bentl. aliique ediderunt Furens in Actua flamma, ubi tamen Orell, tuctur lectionem Virens. Ad v. 671., quo incendio civium aedes privatae ac publicae deorum correptae narrantur, Burm. confert Val. Fl. II, 179 sq. ex h. l. expressum."

Audiit exanimis trepidoque exterrita cursu
Unguibus ora soror foedans et pectora pugnis
Per medios ruit ac morientem nomine clamat:
"Hoc illud, germana, fuit? me fraude petebas?
Hoc rogus iste mihi, hoc ignes araeque parabant?
Quid primum descrta querar? comitemne sororem
Sprevisti moriens? Eadem me ad fata vocasses:
Idem ambas ferro dolor atque eadem hora tulisset.
His etiam struxi manibus patriosque vocavi
Voce deos, sic te ut posita crudelis abessem.

675

680

Heyn. Videtur hunc locum respicere Silius XVII, 507. et volucres spargit per culmina flammas. — culmina pro tectis, ut V, 459. — culmina hominum - - deorum. Cf. adnott. ad II, 312. De Praepositione cum vi iterata vid. ad II, 358. et de Praep. Casui suo postposita ad Ecl. VI, 19. Geo. I, 161. Aen. I, 13. 32. al. — 672 sqq., Egregie affectus veritas servata in Annae luctu et verbis. Praeivisse creditur Briseis Homeri in Patrocli funere Il. XIX, 282 sqq. Haec autem omnia, quae effatur, ne a tempore et loco aliena sint, dum illa incedit, prolata esse cogita. Unde v. 686. Sic fata gradus evaserat altos." Heyn. — V. 673. iteratur XII, 871. Cf. etiam XI, 86. — 674. nomine clamat, i. q. nomine vocans; recte enim Wilms. Progr. p. 14.: ,,quasi revocare possit sororem decedentem, exclamat, quae sequuntur." Sic Geo. IV, 356. et crudelem nomine dicit. Servius sine causa de h. l. multa argutatur. Thiel. autem haec de more conclamandi intelligenda esse putat, de quo conferri iubet Iahn. ad Ovid. Trist. III, 3, 43. Ruhnk. ad Ter. Eun. II, 3, 56. et Interpp. ad Lucan. II, 23. — 675. Hoc illud fuit, hoc igitur vere agitabas, cum illud simulate apparabas. Vid. adnott. ad III, 558. et infra VII, 255. Burm. ad Petr. c. 93. haec sine interrogandi signo scribenda censet, cui adsentitur Peerlk., qui post fuit, petebas et parabant exclamandi notam poni iubet, minus bene. — me, sororem, quae te adeo diligebam; Pronomen igitur graviter pronuntiandum. Cf. supra v. 314. — fraude petere, i. e. fallere, ut alibi insidiis, telis petere et similia. Fraude et insidiis petere coniunxit Liv. XI., 55. — 676. Verba hoc ignes araeque parabant iterantur in Anth. Lat. I, 178, 48., ut sequentia Quid primum d. querar ibid. v. 8. — comitemne sororem etc. Cf. similis locus IX, 199. — 678. ad fata, ad mortem. Cf. Aen. I, 222. et IV, 20. — vocasses duplici modo intelligi posse docet Wagn., aut ut conditioni inserviat: si vocasses; aut ut vim optandi habeat: debebas me vocare, utinam me vocasses! et hanc rationem iure praefert ut aptiorem querenti et quasi expostulanti cum mortua, coll. infra VIII, 643. X, 854. XI, 162 sq. Cir. 444. Ovid. Her. X, 77 sq. Sil. XVII, 560. Cic. pr. Sulla 8, 25. (sileretur) et pr. Sext. 20, 45. (restitisses, repugnasses, oppetisses in tetrametro, quem vel ex Ennii Telamone, vel ex Pacuvii Teucro repetitum censet). Semicolon tamen ab eo post vocasses positum cum Ribb., Ladew. et Haeckerm. in Zeitschr. etc. XIX. p. 121. in Colon mutavi, ut sequens versus contineat apodosin, quam rationem imprimis iuvat Pron. idem in principio utriusque membri sententiae repetitum. — 679. ferro, Ablat. instrum. cum tulisset coniungendus sensu non differt a Gen. ferri cum dolor connexo. tulisset. Vid. ad II, 555. — 680. struxi, scil. rogum iussu Didonis supra v. 494 sq. Verba *His etiam struxi manibus* repetuntur in Anth. Lat. I, 170, 158. Verbo simplici in compositum *instruxi* mutato. — patrios vocavi Voce deos, h. e. ipsa sacrum iussu tuo paravi et rite auspicata sum, sc. sollemni precum carmine decantato. Cf. v. 500 sqq. voce vocare (καλείν βοζ) legitur etiam VI, 247. 506. X, 873. XII, 483. 638. Lucr. IV, 713. Ovid. Her. X, 34. alibi, et significat ubique clara, magna voce vocare. Cf. Burm. et Bach. ad Ovid. Met. X, 3, 507. Huschk. et Dissen. ad Tibull. II, 1, 83. Similiter Aen. V, 161. voce compellare et Aen. IX, 403. et XI, 784. voce precari. — 681. sic te posita, i. ē. mortus.

Exstinxti te meque, soror, populumque patresque Sidonios urbemque tuam. Date, volnera lymphis Abluam et, extremus si quis super halitus errat, Ore legam." Sic fata gradus evaserat altos

685

Vid. supra II, 644. ibique adnott. et Iahn. ad Ovid. Met. IX, 504. — ut. crudelis abessem Heyn. explicat: ut crudeliter seiungerer. Sed si quis crudeli modo ab altero avellitur, eo non ipse fit crudelis. Quare Wagn. crudelis pro Vocativo habet, quo ipsam Didonem mortuam soror alloquatur, et propterea distinctionem loci mutavit; simul tamen adnotans, eum fortasse etiam sic intelligi posse, ut Anna more graviter dolentium culpam fortunae in se transferat, ac si ipsa in culpa esset, utpote quae rogo structo abierit et sororem sibi soli commiserit; et hanc alteram explicationem ego cum Henrico (Tw. years IV. p. 91. et Philol. XII. p. 270.) praefero, qui comparat simillimos locos Aen. XII, 873. Silii VIII, 66. et XIII, 656. Adsentiuntur nobis posteriores editores atque etiam Wagn. ipse Commata, quibus in maiore edit. voc. crudelis incluserat, in minore recte sustulit. Signum interrogandi vulgo in fine versus positum cum Ribb., Ladew. et Haeckerm. l. l. in Punctum mutavi. — 682. Exstinxti. Vid. supra ad v. 606. "Scripturam exstinxsti refellunt ea, quae Struvius über d. lat. Decl. u. Conj. p. 153. de his formis disputavit. Iahn. Gud., Bern. I. II. et Pierii Codd. minus apte praebent extinxi, quod in recentiss. Ladewigii edit. typothetae modo errore videtur receptum. Haupt. et Ribbeck. cum Med. et Pal. scribunt extinxti. — te meque. Sic Med., fragm. Vat., Pal. et plerique, ut videtur, Codd. pro vulg. me teque (sane etiam a Diomede p. 436. exhibito), quos iure secutus est Wagn., cum sensus sit: "tua caede me simul interemisti, s. non te solum, sed etiam me." — populumque patresque. Cf. IX, 192. — 683. Vulgo (ut nuper etiam Conington) distinguint Date vulnera lymphis, quod per enallagen explicare solent, pro: "lymphas date vulneribus" positum, quemadmodum III, 61. dicatur dare classibus austros. Sed iure eiusmodi enallagen ineptam censet Wagn. loco meliore distinctione succurrens, quam nos secuti sumus; candemque rationem iam a Servio (qui locum sic explicat: Date lymphas, ut vulnera abluam) et Peerlk. Bibl. crit. nov. Vol. II. p. 21 sq. initam fuisse, idem Vir doct. memorat, qui constructionem illam Romanis non minus quam Graecis frequentatam, ex qua Imperativo nudus Coniunctivus consilium indicans subiicitur (date, abluam, pro date, ut abluam), comprobare studet locis Hom. II. VI, 340. XXII, 450. XIII, 71. Lucian. Tim. c. 45. coll. Zeunio ad Viger. p. 312. et Matth. Gr. Gr. §. 518. atque ex Latinis Ter. Heaut. II, 3, 32. et infra Aen. VI, 884 sq. et VIII, 507. Noli tamen cum Servio et Wagn. ad date intelligere lymphas (quibus abluam), sed potius hoc verbum cum Haeckerm. l. l. et Ladew. absolute pro concedite, sinite positum accipe, quo sensu non solum cum Infin. (ut V, 689. VI, 66. 667., sed etiam cum Coniunct. (ut hic et VI, 884.) construitur. Sic etiam infra v. 717. habeant sine. Respicit hunc locum Prudent. peristeph. IV, 193. date, perluamus. Ceterum cf. Ovid. Met. XIII, 531. Quid moror interea crudelia vulnera lymphis Abluere? et Stat. Theb. III, 398. Vulnera dum lymphis Epidaurius eluit Idmon. — 684. si quis super halitus errat, si quis halitus superest, qui oberret in ore Didonis. Cf. adnott. ad III, 489., "Hunc imprimis locum inter eos referunt, ubi propinqui morientis extremum halitum ore excepisse traduntur. Cf. Albinov. Cons. ad Liv. 97. 158." Wund. Vid. etiam Ovid. Met. VII, 680. et in me Infelicem animam nostroque exhalat in ore, ibid. XII, 424. Inpositaque manu rulnus fovet oraque ad ora Admovet atque animae fugienti obsistere temptat. Iustin. XXIII, 4. periculo spiritus sui empturum, ut extremos viri spiritus exciperet. Cic. Verr. V, 45, 118. matresque - quae nihil aliud orare solent, nisi ut filiorum extremum spiritum ore excipere sibi liceret. Meurs, de fun. 3. Graev. ad Cic. l. l. Cleric. ad Eleg. ad Liv. 95 sqq. Iahn. ad Ovid. Trist. IV, 3, 41. Becker. in Gallo III. p. 269. ed. 2. Gossr. et Conington. ad h. l. alios. — 685. evaserat. Vid. II, 458. ibique adSemianimemque sinu germanam amplexa fovebat
Cum gemitu atque atros siccabat veste cruores.
Illa gravis oculos conata attollere rursus
Deficit; infixum stridit sub pectore volnus.
Ter sese attollens cubitoque adnixa levavit;
Ter revoluta toro est oculisque errantibus alto
Quaesivit caelo lucem ingemuitque reperta.
Tum Iuno omnipotens longum miserata dolorem

690

nott. — 686. amplexa fovebat. Cf. Aen. I, 718. VIII, 388. Tibull. I, 6, 6. etc. — 687. cruores. De hoc Plur. pro Sing. usurpato cf. Neue Formenl. I. p. 401 sq. et 414. Vid. etiam addenda ad Geo. III, 111. — 688. Illa gravis oculos. "Est hoc mirum in modum ad effectum movendum comparatum. Cf. de Eteocle Eurip. Phoen. 1438. sqq. impr. 1454 sqq., de Pyramo Ovid. Met. IV, 145 sq., de Alcestide Eurip. 203 sqq." Heyn. — De gravibus oculis cf. adnott. ad Ecl. I, 49. — 689. stridit volnus, sanguine ex eo erumpente. Cf. Ovid. Met. IV, 120. 124. Cetarum pro stridit, optimorum Codd. lectione, vulgo stridet (quod inter Ribbeckii Codd. tantum Bern. II. III. exhibent). Vid. adnott. ad Geo. IV. 262. Primo voc. excepto iteratur hic versus in Anth. Lat. I, 178, 15. — 690. Ter sese attollens. Ruhnk. Ep. crit. II. p. 217. comparat h. l. cum Apoll. Rhod. III, 654. τέτρατον αύθις λέπτροισιν πρηνής Ενικάππεσεν είλιχθείσα. — cubitoque adnixa plurimorum et optimorum Codd. est scriptura, iure ab Heinsio revocata. Pauci modo Codd. (inter quos Pal.) favent vulg. lectioni innixa, quam non erat cur Both. et Iahn. (qui Burm. ad Prop. I, 3, 34. p. 41. conferri iubet) revocarent. Hic versus cum priore sequentis hemistichio iteratur in Ausonii cent. nupt. 122 sq. — 691 sq. "Oculi iam morte natantes et caligine obscurati lucem recipere laborant, sed non colligunt [certe aegre tantum colligunt solis radios]. — in gemiscit, ut moribunda, quod infra XII. extr. Vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras." Heyn. — 692. Quaesivit caelo lucem. Cf. Ennii fragm. apud Serv. ad Aen. X, 396. (Ann. fr. inc. 15. p. 69. Vahl.) Seminecesque micant oculi lucemque requirunt. Silius VI, 11. Frustra seminecum quaerentia lumina cuelum. Senec. Herc. Oet. 519. Ille iam quaerens cliem Tabem fluentem vulneris dextra excipit. Ammian. XVI. p. 90. Alii semineces lubente iam piritu lucis usuram oculis morientibus inquirebant (cf. etiam Aen. X, 782.); cum errantibus autem oculis cf. Val. Fl. VI, 277. extremus cum lumina corripit error, et Stat. Silv. V, 1, 170. Iamque cadunt vultus oculisque novissimus error etc. — ingemuitque reperta, dolore, quod lucem relinquere coacta est. Sic XII, 952. Turno vita cum gemitu fugit. Cf. etiam X, 819. vita per auras Concessit maesta. Ceterum Gud., Bern. II., Bern. III. a m. sec. et, ut videtur, Med. a m. pr. et Servii Codd. exhibent repertam (de qua constructione cf. adnott. ad Ecl. V, 27.). Eandem lectionis varietatem deprehendimus infra VI, 718. Brunck. (coll. Ovid. Met. IX, 261.) Accusativum tamquam exquisitiorem recepit et Iahn. quoque praeserendum censet. Sed repertam ingemuit lucem significaret: ingemuit propter lucem repertam, et Participium in eiusmodi locis haud raro a Grammaticis et librariis antecedenti Nomini est accommodatum. Quae Henry (Tw. years IV. p. 93.) de h. l. disputavit, ea vir doct. nunc reiicit. — 693 sq. Heyn. adnotat, mirum videri posse, quod Iris mittatur ad expediendam miserae Didonis animam, quae, ea morti nondum matura, aegre a corpore secedat; sed ut Iovem Mercurii, sic Iunonem plerumque Iridis uti ministerio (cf. infra V, 606. IX, 2. Iliad. XVIII, 166 sqq.), Iunonem autem hac de re sollicitam esse, quam Didonis et Poenorum causam suscepisse constet, neminem posse mirari; vulgo tamen illas Proserpinae partes fuisse (cf. v. 698 sq.). Ladew. autem adnotat, quod Dido nec fato nec merita morte pereat, non, ut alios defunctos, a Proserpina, sed ab Iride Iunonis, quae Didoni faveat, insu reginam diis inferis consecrari. Vergilium secuti sunt Stat. Silv. II, 1, 147. Difficilisque obitus Irim demisit Olympo, Quae luctantem animam nexosque resolveret artus. Nam quia nec fato merita nec morte peribat, Sed misera ante diem subitoque accensa furore, Nondum illi flavum Proserpina vertice crinem Abstulerat Stygioque caput damnaverat Orco. Ergo Iris croceis per caelum roscida pinnis,

695

700

et Martial. III, 43, 4., quibus Heyn. etiam Horat. Od. I, 28, 19 sq. addit, simul conferri iubens Hemsterh. ad Luc. T. I. p. 512. — 694. Irim hic et V, 606. IX, 2. X, 38. constans est omnium fere Codd. lectio. Cf. Wagn. Qu. Verg. III. et adnott. ad Ecl. IV, 32. et V, 50. — 695. luctantem. Cf. Ovid. Ibis 125. Luctatusque diu cruciatos spiritus artus Deserat. animam nexosque artus, i. e. corporis cum anima nexum. Poëtae ante oculos versabatur Lucr. II, 948 sq. Donec materies omnes concussa per artus Vitales animae nodos e corpore solvit. Conington confert Ovid. Met. VI, 242. et iam contulerant arto luctantia neau Pectora pectoribus et Wagn. laudat Spalding. ad Quinct. II, 9, 13. — 696. nec fato, non eo die, quo fata destinaverant (nam stat sua cuique dies: Aen. X, 467.), sed ante diem; ut igitur hic sibi opponantur naturalis atque arcessita et voluntaria mors. Cf. etiam quae recte de h. l. disputat Henry Two. years IV. p. 94 sq. comparans Plin. Ep. I, 12. Decessit Cor. Rufus, et quidem sponte, quod dolorem meum exulcerat; est enim luctuosissimum genus mortis, quae non ex natura, nec fatalis videtur. Instin. IX, 8. qui partim fato, partim ferro periere et eund. II, 2. Neque plus hominum ferrum et arma, quam naturalis fatorum conditio raperet. Verba Nam quia nec fato repetuntur in Anth. Lat. I, 172, 134. — merita nec morte, nullo immani crimine commisso et culpae inexpiabilis conscientia vexata, sed subito accensa furore. Henry I. I. et Ladew. conferri iubent Ovid. Fast. III, 705. At quicumque nefas ausi, prohibente deorum Numine, polluerant pontificale caput, Morte iacent merita. Non tamen omnem culpam Vergilium a Didone removere, etsi eius crimen expiari possit, Dietsch. Theol. Verg. p. 27. multa de h. l. disputans not. 206. docet coll. v. 24-29. et 550 sqq. — 697. ante diem, ὑπέρμορα: Iliad. II, 155. XX, 336. Vid. supra v. 620. — accensa furore, ex ira orto, quos duo affectus multis locis collatis sibi affines esse docent Mitscherl. ad Hor. Od. I, 16, 5. et Obbar. ad eiusd. Ep. I, 2, 62. Vol. I. p. 183 sq. Ceterum verba Sed misera ante diem iterantur in Anth. Lat. I, 172, 135., ut sequentia subitoque accensa furore ibid. I, 170, 69. — 698. "Quod crinis abscinditur, e re sacra puto ductum; nam victima consecratur deo, pilis in fronte abscissis et in ignem iniectis (cf. v. c. infra VI, 245.; est id proprie κατάρχεσθαι); ab hoc momento victima deo dicata et sacra erat. Itaque et is, qui moritur, crine abscisso diis inferis tamquam victima consecratur Iovique infero sacer est. - - Imitatione locum expressit Stat. Theb. VIII. 9." Heyn. Cf. etiam Eurip. Alc. 74 sqq. Hor. Od. I, 28, 20. nullum Saeva caput Proserpina fugit (ibique Orell.) Stat. Silv. II, 1, 147. Iam complexa manu crinem tenet infera Iuno et Turnebi Adv. XIX, 17. Henry l. l. etiam comparat Etym. M. v. ἀπεσκολυμμένος: κόλλος γάρ ή θρίξ ή έπι τοῦ ἄκρου ην εφύλαττον απούρευτον, θεοίς ανατιθέντες. — flavam comam iam supra v. 590. Didoni tributam vidimus. — 699. caput damnaverat Orco. Cf. Silius V, 241. nisi quem deus ima colentum Damnasset Stygiue neci. id. XV, 76. degeneres tenebris animas damnavit Avernis. id IV, 229. damnati Superis. Lucan. VI, 413. damnata fatis castra. ibid. v. 641. quem tristis Erichtho Damnaverat sacris. De hac constructione cf. Mitscherl. ad Hor. Od. III, 3, 23. Bach. Geist der Röm. Eleg. p. 210. et Lachm. ad Prop. V [IV], 6, 21. — 700 sqq. Cf. Ovid. Met. I, 270. (varios induta colores Iris), ibid. XI, 589 sqq. (velamina mille colorum), imprimisque infra Aen. V, 609 sqq. Discolor virgo Iris dicitur Statio Theb. X, 112. — croceis pinnis. Cf. adnott. ad Geo. I, 448. — roscida,

Mille trahens varios adverso sole colores Devolat et supra caput adstitit: "Hunc ego Diti Sacrum iussa fero teque isto corpore solvo." Sic ait et dextra crinem secat: omnis et una Dilapsus calor atque in ventos vita recessit.

705

quod numquam est sine pluvia. — 701. trahens varios -- colores. Cf. Anth. Lat. V, 21, 2. varios iacit unda colores et ibid. V, 28, 2. Iris Picta veste decens et multicoloribus alis. — 702. Comparant Hom. Π. II, 20. Στη δ' ἄρ' ὑπλρ κεφαλης cett. et Od. VI, 21. De verbo adstare cf. Geo. III, 545. Åen. I, 152. II, 328. IX, 550. etc. ,Iris crine rescisso Didonem diis inferis consecrat, quo ipso calor vitalis corpore solvitur. -- Exspirat Dido animam, quae in aërem abit. Atque ita quiescat in pace infausto amore liberata Dido! Heyn. — 703. te isto corpore solvo. Cf. XI, 829. — 705. Dilapsus calor. Cf. III, 308. calor ossa reliquit. -- in ventos vita recessit, dum exspiratur anima. Cf. XI, 617. vitam dispergit in auras. — in ventos enim i. q. in aërem, ut V, 527. et in simillimo loco Ammiani XIX. p. 148. animis in ventum solutis. Iteratur hic versus in Anth. Lat. I, 172, 162. et ultima eius verba vitaque recessit ibid. I, 45, 16. Ceterum de morte Didonis cf. Ausonii Epigr. 118.

## P. VERGILI MARONIS

## AENEIS.

LIBER QUINTUS.

## ARGUMENTUM.

Aeneas relicta Carthagine in Italiam navigans vi ventorum in Siciliam defertur (1-34.), ubi ab Aceste benigne exceptus Manibus Anchisae patris, quem eodem die superioris anni apud Drepanum sepeliverat, anniversarium sacrum ludosque apud tumulum eius instituit (35-103.). Conveniunt undique ad spectandos ludos. Proponuntur in medio praemia (104-113.). Navale certamen, quo vincit Cloanthus (114-285.). Tum cursu certatur et Euryalus Nisi dolo victoriam reportat (286-361.). Sequitur pugilum certamen et Entellus senex Daretem iuveniliter se iactantem caestu vincit (362-484.). In sagittandi certamine superat Eurytion: prima tamen praemia Acestae decernuntur, cuius sagitta in aerem emissa subito exarserat (485-544.). Ascanius cum nobilibus pueris in honorem Anchisae avi Troise ludicrum sive equestres ludos pugnaeque simulacrum exhibet (545-603.). Interea Troianae mulieres Iunonis dolo et Iridis hortatu longae navigationis pertaesae ignem in classem coniiciunt quatuorque naves comburunt; ceterae subita pluvia a Iove immissa servantur (604-699.). Nocte insequenti Anchises Aeneae clade partis navium perculso in somnis apparet eumque Iovis verbis hortatur, ut Nautae consilium secutus mulieres imbellesque senes in Sicilia apud Acesten relinquat, ipse cum iuventutis robore in Italiam naviget Sibyllaeque antrum adeat, qua duce ad inferos descendat, ubi et posteritatis suae seriem et instantium bellorum eventum ex ore parentis cognoscat (700-740.). Cuius consiliis morem gerens Aeneas oppidum Acestam (s. Segestam) in Sicilia condit et matres senesque bello inutiles ibi colonos relinquit, post Veneri in Eryce monte templum fundat tumuloque Anchisae lucum et sacerdotem addit (740-761.), ipse cum exercitus robore Italiam petit, navigantique Veneris precibus exoratus Neptunus tutum praestat mare (762-826.). In eo itinere Palinurus somno succumbens una cum gubernaculo in mare excutitur Aeneasque ipse vicarius eius muneri succedit (827-871.).

Interes medium Aeneas iam classe tenebat Certus iter fluctusque atros aquilone secabat, Moenia respiciens, quae iam infelicis Elissae Confucent flammis. Quae tautum accenderit ignem, Causa latet; duri magno sed amore dolores

5

1. Interea, dum es, quae l. IV. execute narrantur. Carthagine fiunt; ut igitur hace verba arcte cohacreant cum IV. 553., uhi iam solvisse Acneam vidimus. — iem medium tenebat iter (võr pleor zloör), i. c. iam in alto mari vehelatur, ut III. 664. graditurque per acquor Iam modiun et Lucan. III, 1. Propulit ut classen relis cadentilus auster Incumbens, medianque rales tenuere profundum; mostrum: er war schon mitten ouf dem Wege, qua dicendi formula etiam nes nikil aliud significamus, quam aliquem iter iam ab aliquo tempore incepisse, etiamsi dimidiam partem viae nondum vere emensus est. Idem sibi velle videtur Wagn., qui observat, medium dici de en, quid iam rite aggressi, in que ipse occupati simus, coll. Geo. III, 456. 519. Acn. IV. 277. al. Cy. etiam adnott. ad Aen. I, 505. VII. 566. et al. Iter, cursum tenere est vox nautica, de qua vid. ad III., 696. — Respicitur hic versus in duobus locis Anth. Lat. II. 193, 25. Interes Aeneas pelagus ium classe tenebat et II. 194. 25. Interea medium Aeneas tendebat in aequor. — 2. certus nunc cum Servio explico: itineris sui certus, persistens in consilio proficiscendi in Italiam; ut igitur sit i. q. IV, 554. cortus cundi. Etni enim aquilo (illo tempore continune: cf. III, 265. IV, 310.) cursui officiebat, cum potius austro opus esset a Carthagine in Italiam proficiocentibus, tamen imperterritus Acuess tendebat eo, que volchat. (Cf. infra v. 16. Obliquat sinus in rentum.) Non igitur aquilo simpliciter pro vento positus, ut prius censui, quamquam ventorum nomina a poëtis promiscue usurpari constat. (L. etiam quae de h. l. verissime disputat Henry Tw. years V. p. 1 sqq. et Philol. XIII. p. 629. comparane etiam Acn. IX, 96. 249. et VIII. 39. — fluctus atres aquilone. Ladew. et Wagn. conferri iubent Gellium II, 30., qui docest avstris spirantibus mare sieri glaucum et caeruleum, aquilonibus obscurius atriusque. — 3. Moenia respiciens, cum dolore et desiderio sliquo; nam ipse Aeneas infra VI. 460. Invitus, inquit, regina, tuo de listore cossi. Cf. etiam Silius VIII. 105. Respiciens aegerque animi tum regna reliqui Vestra. — Elissae flammis, rogi. in quo Elissa (cf. IV, 335.) comburebatur. Serv. hace adnotat: "Circa primum ortum lucis navigavit - - flammas rogi circa vesperam vidit; quo tempore et per naturam ignem videre potuit, et per pristinum morem, quo per diem cadavera non incendebantur;" quibus haec Heyn. addit: "Noctis fere tempus datum rogo igni consumendo, et postridie mane lecta ossa. Sic in Patrocli funere II. XXIII, 226. Stat. Theb. VI, 236. et al." Respexit hunc locum Silius VI, 312. Vidissem moenia flammis Phoenissae ruere. — 5 sqq. Locus paulo impeditior, qui sic est capiendus: Troianos latet causa flammarum; sed duri dolores polluto amore, i. e. quod cogitant. quam duri Didonem ab Acnea spretam vexare debeant dolores, cum eius causa fidem Sychaeo debitam violaverit; ideoque de Sychaei amore a Didone polluto cogitandum, non ut vulgo putant, de Didonis amore ab Aenea polluto, nam Troisnorum, non Didonis cogitationes hic afferuntur. (Nolo tamen reticere, Schenklium in Zeitschr. f. d. Oest. G. 1852. p. 395. contra me disputantem contendere, Vergilium, si hoc voluisset dicere. pro amore potius connubio scripturum fuisse. Ultima lima carere hunc locum censet Ladew. in Append. p. 248. — Pollutus amor, ut alibi fidem, iusiurandum, sacrum, hospitium (III, 61.) et pacem (VII, 167.) polluert legimus. Pollui enim dicuntur omnia, quae, cum sacra habeantur, alique modo laeduntur. Amor autem, qui iam coningium appellari poterat IV. 172.), non minus sacra res, quam modo commenioratae. Peerlk tamen. haerens in polluto amore, temere coniicit Abrupto. — dolores notumque (scil. illud) s. res illa nota et perspecta, i. e. quod non ignorant. quid possit furens femina, ducunt Troianos per augurium, ad augurandum et suspicandum id, quod vere factum erat. - Notum autem substantive Polluto notumque, furens quid femina possit,
Triste per augurium Teucrorum pectora ducunt.
Ut pelagus tenuere rates nec iam amplius ulla
Occurrit tellus, maria undique et undique caelum:
Olli caeruleus supra caput adstitit imber
Noctem hiememque ferens et inhorruit unda tenebris.
Ipse gubernator puppi Palinurus ab alta:
"Heu! quianam tanti cinxerunt aethera nimbi?
Quidve, pater Neptune, paras?" Sic deinde locutus
Colligere arma iubet validisque incumbere remis,

15

10

est accipiendum. Sic Liv. VII, 8. perlitatum, id. XXVII, 37, 5. nuntiatum, Lucan. I. in. certatum etc. Cf. Periz. ad Sanct. Min. T. I. p. 657. Ruddim. I. p. 273. Boettich. Lex. Tac. p. 339 sq. Drak. ad Liv. I, 53, 1. Ramsh. §. 171. III, 3. Kritz. ad Sall. Cat. 41, 5. et Thiel. ad h. l. (Cf. etiam quae de Ablativo absoluto Participiorum libato, nuntiato, cognito cett. ad I, 737. adnotavimus.) — furens quid femina possit, quo adigi possit (wessen sie fähig sei). Cf. imprimis Sen. Hipp. 821. Quid sinat inausum feminae praeceps furor, et Iuven. X, 328. Mulier saevissima tunc est, Cum stimulos odio pudor admovet, porro Ovid. Met. IX, 150. XIV, 384. et similes loci. Peerlk. docet, propterea Aeneam apud Silium VIII, 112. dicere: Sed cur, heu seri monitus! cur tempore tali Incustodito saevire dedistis amori? i. e. Didonem custodire, observare debebatis, non solam linquere. Ceterum hic versus excepto primo voc. repetitur in Anth. Lat. I, 168, 6. et I, 178, 65. — 7. per augurium Heyn. explicat: ad augurium, coll. VI, 743. per amplum Mittimur Elysium; in quo tamen loco per non magis, quam hic, pro ad positum est. Immo per hic significat, animum per varia auguria, i. e. suspiciones, opiniones (Ahnungen), errando tandem ad hanc cogitationem pervenisse. Augurium autem hoc latiore sensu usurpatum legitur etiam Cic. Tusc. I, 15, 33. Phil. II, 35, 89. Ovid. Met. I, 395. Her. XVII, 234. al. — pectora, animos, cogitationes. Thiel. conferri iubet Obbar. ad Hor. Ep. I, 1, 33. et Goerenz. ad Cic. Legg. I, 18, 49. -- Vss. 8-11., paucis modo verbis mutatis, iam III, 192—195. legimus, ubi vid. adnott. — pelagus, quod in loco parallelo altum, mare non proximum litori. Cf. infra v. 165. et IX, 81. Hic autem Accus. redit X, 378. et Cul. 343. Cf. Neue Formenl. I. p. 336. — 9. maria un dique et un dique caelum Heins. ex melioribus libris restituit; vulgo caelum undique et undique pontus, ex III, 193. repetitum. - 10. Olli. Vid. ad I, 254. - caeruleus imber. Vid. ad III, 64. -"supra caput, desuper, κατακρήθεν vel ύψόθεν, ut ap. Arat. Phaen. 422. 423." Heyn. — 12. Ipse gubernator, i. e. gubernator adeo, quem talia minus, quam ceteros, formidare decebat. Cf. Wagn. Qu. Verg. XVIII, 3, c. et adnott. ad III, 201., ubi etiam de Palinuro iam dictum. — 13. quianam hic et X, 6. ex antiquo sermone pro qua re, τί γάρ. Legitur praeterea apud Plaut. Truc. 1, 2, 34. Ennium in Servianis ad Aen. X, 6. (Ann. II. fr. 6. p. 21. Vahl.) et in Festianis p. 132. Lind. s. 257. Müll. (Ann. VII. fr. 18. p. 40. Vahl.). Attium in Phoen. exordio (secundum Lachm. etiam Lucr. I, 599.), alibi. Cf. etiam praeter Festum l. l. Priscian. XVII. p. 1060. et XVIII. p. 1169. Hand. tamen in Tursell. IV. p. 21. de hac Particula composita videtur dubitare, et hoc quidem loco praefert Codd quorundam Pontani lectionem quinam, X, 6. autem non paucorum librorum scripturam quaenam. Sed probat eam Quinctiliani quoque auctoritas, qui Inst. VIII, 3. med. (p. 686. Burm.) utrumque archaismum olli et quianam huic loco singularem dignitatem afferre censet. -- nimbi. Vid. ad I, 51. — 14. pater Neptune. Vid. ad I, 155. — Sic deinde locutus - - iubet, i. e. haec locutus deinde iubet. Cf. infra v. 400. adnott. ad I, 195. III, 609. VII, 135. De Part. autem deinde et tum post Particip. Perf. Pass. positis vid. ad II, 391. — 15. colligere arma. Heyn. conferens Homericum δπλα Od. II, 390. 423. al. cum Servio expliObliquatque sinus in ventum ac talia fatur: "Magnanime Aenea, non, si mihi Iuppiter auctor Spondeat, hoc sperem Italiam contingere caelo. Mutati transversa fremunt et vespere ab atro Consurgunt venti atque in nubem cogitur aër. Nec nos obniti contra nec tendere tantum

21)

cat per contrahere vela, neque aliter Wagn., colligere cum Donato tantum pro breviari positum esse censens. Cum tamen vela non contrahantur, ut e versu sequente appareat, Ladew. pro colligere potius corripere legendum esse suspicatur, quod verbum sequentibus ral. inc. remis accuratius explicetur, ut arma de remis intelligendum sit. In vulg. tamen lectione cum omnes Codd., tum Nonius 273, 19. et Serv. non solum ad h. l. (quem sic explicat: "vela contrahere, non prorsus deponere; nam dicit Obliquatque etc.") sed etiam ad Aen. I, 119. et 153. consentiunt. Arma tamen et ipse cum eo et Henrico (in Philol. l. l.) nunc de remis intelligo, ut VI. 353., fortasse etiam IV, 290. Cf. omnino quae de latiore huius voc. significatione ad Geo. I, 160. disputavimus. Colligere autem nihil aliud potest significare, nisi remos lateri navis alligatos solvere, in manus sumere et ad usum parare; quae etiam Coningtonis videtur esse sententia minus clare de h. l. disputantis atque aden cogitantis de dictione se colligere in arma X, 412. XII, 491. Henry non temere ex h. l. fluxisse censet Val. Fl. IV, 111. verba Tum legere arma (caestus) iubet sumptisque occurrere contra Caestibus. — incumbere remis, χώπαις ξμβάλλειν: Hom. Od. IX, 459. etc. Vid. VIII, 108. X, 294. al. coll. cum Geo. I, 213. et Aen. III, 207. Arcte haec verba cohaerent cum sequentibus; nam remorum usu adiuvabatur id, quod Verg. v. 16. dicit obliquare rela in ventum. Vere enim Peerlk.: "Veteres non habebant illud laterale. quod apud nos tollitur et premitur. Ideo utebantur remis, ne nimium a cursu recto deflecterent." — 16. "Obliquat sinus velorum [vid. ad III, 455.] in rentum, nostrorum nautarum laviren, vento adverso non totis velis accepto. sed tantum ex obliquo, ne ille magna vi irruens navem nimium de cursu deflectat." Heyn. In ventum igitur obliquare non est contra ventum, sed ita ponere vela, ut ventum obliquum excipiant. Cf. Liv. XXVI, 39 Aliae ad incertos ventos hine atque illine obliqua transferentes rela in altum vectae sunt, et Lucan. V. 426. totosque rudentes Laxavere sinus et flexo navita cornu Obliquat laevo pede carbasa cum adnott. ad Aen. VII, 13. 664. 757. Verba Obliquatque sinus in ventum iterantur in Anth. Lat. I, 14, 30. - 17. De epitheto magnanimi vid. Barth. ad Stat. Theb. IX, 1. et adnott. ad Aen. I. 260. — auctor, qui aliquid promittit, qui fidem dat, se aliquid effecturum. Cf. Geo. I, 432. -- 18. hoc caelo. hac caeli tempestate. (Cf. adnott. ad Geo. I, 102.) -- sperem contingere, i. e. fore ut contingam. Sic haud raro Infin. Praes. pro Futuri post verba sperandi. exspectandi, promittendi etc., si quid tam certo futurum exspectamus vel cogitamus, ut de re futura, ac si iam nunc esset, loqui nobis licere putemus. Cf. II, 657. IV, 305. 337. 457. Lucan. IX, 302. hos audaz sperat sibi cedere virtus. Oudend. ad Caes. B. G. II, 32. Walch. ad Tac. Agr. c. 44. p. 418. Zumpt. §. 605. alii. — 19. transversa fremunt, paulo audacius pro: in transversam partem. Vid. ad Ecl. III, S. et Geo. III, 149. Repetit hoc Stat. Theb. I, 348. venti transversa frementes Confligunt. - vespere ab atro, atris nubibus obducto; quo exprimit peëta Homericum togor ήερόεντα. Venti a vespere consurgentes sunt Zephyri infra v. 33. commemorati. — 20. in nubem cogitur (i. e. densatur) aër legimus etiam ap. Ciceronem N. D. II, 39, 101. et ex nostro loco repetitum in Anth. Lat. 1. 175, 188. Burm. conferri iubet Barth. ad Stat. Theb. I, 348. et sua ad Val. Fl. III, 92., Peerlk. autem Ambrosium Hexaem. II, 3. dicant, quenadmodum aër cogatur in nubem. Praeterea cf. etiam Geo. IV, 36. Isidor. de nat. rer. 22. nubes exhibet pro nubem. — 21. obniti contra. Vid. de similibus pleonasmis ad Geo. I, 200. Aen. II, 593. III, 690. VI, 310. al. Sic Liv. XXI, 58, 3. contra eniti. - tendere tantum, quantum opus est ad Sufficimus. Superat quoniam Fortuna, sequamur, Quoque vocat, vertamus iter. Nec litora fonge Fida reor fraterna Erycis portusque Sicanos, Si modo rite memor servata remetior astra." 25 Tum pius Aeneas: "Equidem sic poscere ventos Iamdudum et frustra cerno te tendere contra. Flecte viam velis. An sit mihi gratior ulla, Quove magis fessas optem demittere navis, Quam quae Dardanium tellus mihi servat Acesten 30 Et patris Anchisae gremio conplectitur ossa?" Hacc ubi dicta, petunt portus et vela secundi

vincendam adversam tempestatem. Peerlk. malit: obniti tantum, nec tenclere contra, ut v. 27. Potest autem contra cum utroque Verbo coniungi. Vid. v. 29. — 22. sufficimus, vires nostrae sufficient. Sufficere cum Infinitivo legitur v. c. Mart. IX, 1, 8. sufficit in vestras redire manus. Lucan. V, 154. nec vox antri complere capacis Sufficiens spatium. — 23. Quoque pro et quo, ut Geo. IV, 283. et ut alibi quaeque, ubique, itaque et similia. Vid. praeter eos, quos iam laudavit Kritz. ad Sall. Cat. 14, 1. et 23, 4., Walch. ad Tac. Agr. p. 178. Goerenz. ad Cic. Finn. II, 10, 32. et mea ad Lucr. II, 63. Ceterum cf. infra v. 709. quo fata trahunt retrahuntque, sequamur et II, 387. qua prima fortuna salutis Monstrat iter - - sequamur. - 24. Fida, propter Acesten, de quo vid. infra ad v. 30. — fraterna, quia Eryx, urbis cognominis conditor (vid. ad Aen. I, 570.), Veneris et Butae erat filius (Apollon. IV, 914 sqq.) ideoque frater Aeneae a matre. Cf. infra v. 412. Ut hic fraterna Erycis litora, sic infra v. 630. fraterni Erycis nines. De duobus autem epithetis sine Copula uni Substantivo adiectis vid. adnott. ad Geo. I, 449. Wagn. longa adscripta adnot. fraterna litora in unam notionem coire censet: Brudergestade, quod cum Thielio probo. Alii fortasse dicent, hunc locum esse ex eorum genere, ubi alterum epitheton prius vel explicet (fida, quippe fraterna), vel per gradationem aliquam augeat (fida adeoque fraterna). Cf. imprimis Geo. I, 407. (ibique adnott.) III, 7 sq. Aen. II, 622 sq. III, 619. 658. V, 306. VI, 282. VII, 170. 624. VIII, 245. XII, 888. Quare non erat, cur Heins. conficeret fraterni, quod de ipso Eryce satis mire esset dictum. — portus Sicanos. Vid. ad Ecl. X, 4. et Aen. III, 692. — 25. Sensus est: Si positum astrorum (per quae cursus maritimus regitur), qualem a Sicilia profecti ante tempestatem I, 34.) observavimus, nunc, cum iter a contraria parte (ab Africa) remetior, recte memini. De verbo simplici servare pro observare posito vid. adnott. ad Ecl. III, 75. (de astris etiam Geo. I, 205. 335. et infra VI, 338. legitur); rite autem, i. e. recte, cum memor (remetior) coniungas. Ladew. potius coniungit verba rite servata; sed quamquam hoc bene dici non nego, collocatio tamen verborum alteram rationem videtur suadere, quam ctiam Wagn., Bryce et Conington amplectuntur. — 27. tendere contru. Cf. supra v. 21. IX, 377. 795. et Tac. Hist. I, 28. — 28., Flecte viam, ut supra iter, h. e. cursum, navem. Proprie flectunt vela ad alium cursum tenendum; h. l. velis mutatis flectitur cursus." Heyn. — Velis i. q. navigando, ut III, 477 hanc (Ausoniam) arripe velis et VII, 7. tendit iter velis. - Verba Flecte viam velis repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 53. — ulla scil. navis, quod e sententia secundaria intelligendum. Cf. adnott. ad Geo. IV, 25. — 29. fessas naves. Vid. ad I, 168. — demittere aliquo, i. e. immittere in locum aliquem inferiorem. Sic Cic. ad Fam. XV, 4, 7. se in Ciliciam demotrative XXXIV. dem., Liv. XXXIV, 44. extr. aliquem in carcerem dem. cett. Ribbeck. ex Med., Pal., Gud., Bern. I. II. et Prisc. p. 775. Cod. w recepit dimittere. Cf. adnott. ad Geo. II, 8. Aen. I, 211. al. — 30. Acestes, rex Siciliac. iam antea Aeneam benigne exceperat. Vid. ad I, 195. et Interpp. ad Ovid. Met. XIV, 83. — 31. Cf. Lucr. IV, 736. Quorum morte obita tellus complectitur ossa, et I, 136. Morte obita quorum tellus amplectitur ossa. De Anchisae obitu cf. III. 710. — 32. "secundi Zephyri, cursu iam versus

Intendunt Zephyri; fertur cita gurgite classis Et tandem lacti notae advertuntur harenae.

At procul ex celso miratus vertice montis Adventum sociasque rates occurrit Acestes, Horridus in iaculis et pelle Libystidis ursae, Troïa Crimiso conceptum flumine mater Quem genuit. Veterum non inmemor ille parentum Gratatur reduces et gaza laetus agresti Excipit ac fessos opibus solatur amicis.

40

35

ortum solstitialem inflexo." Heyn. Vid. etiam IV, 562. — 33. gurgite pro mari omnino, ut saepe. Vid. I, 118. ibique adnott. — 34. tandem, "periculis liberati", Serv. — advertuntur (vid. Geo. IV, 117. Acn. I, 158. etc.) harenae, litori. Vid. ad I, 107. — 35. ex celso cum Wagn. divisim scripsimus, cum libri quidam praebeant e celso, quod etiam Bentl. ad Lucan. III, 88. praefert, et haec lectio melius conveniat Participio miratus, i. e. ex celso loco mirabundus conspicit. Vulgo excelso loco, i. e. in excelso stans loco, quod inter recentiores editores Bryce modo et Conington receperunt. Iam Servius dubitat, utrum excelso, an ex celso poëta scripserit. — montis, Erycis. — 86. occurrit. Peerlkampio magis placet lectio a Donato commemorata accurrit, quod verbum deceat Troisnum Troianos procul videntem, cum etiam mox Acestes suos populares lactus excipiat. Sed invitis Codd. nihil mutandum. — 37. horridus in iaculis, rigidis iaculis instructus; nam bina singuli gestabant (cf. I, 313.). De voc. horridus vid. ad Geo. I, 151. 142. Aen. VII, 526. XI, 602. etc. et de constructione horridus in iaculis ad III, 595. Ceterum cf. etiam Val. Fl. I, 486. Acastum Horrentem iaculis. Wagn., qui recte sustulit Comma ab Heyn. post horridus positum et nuper etiam a Peerlk. defensum ("cum homo parvo et debili corpore, vultu muliebri, licet in iaculis et pelle ursae, non fuisset horridus, sed ridiculus!"), de hoc usu Praepositionis conferri iubet Weichert. ad Val. Fl. VIII, 134. et Beier. ad Cic. Off. I, 9, 22. Vid. adnott. ad III, 595. — pelle (horridus), quia ursae pellis est hirsuta. Ladew. confert Tac. Hist. II, 88. tergis ferarum et ingentibus telis horrentes. — Libystidis ursae, Libycae: quamquam praeter Vergilium hic et VIII, 368., ubi eadem verba repetuntur, nemo hac Adiectivi forma utitur. Cf. omnino quae ad Ecl. IV, 1. adnotavimus. Plinius quidem VIII, 58, 83. et cum eo Serv. Dresd. ursos in Africa esse negant; sed vid. ad I, 184. et alibi adnott. Vergilium sequuntur Iuven. IV, 100. Martial. I, 105, 5. et Solin. c. 39. in. — 38. Servio auctore Acestes Crimiso, Siciliae fluvio, et Troiana virgine, Segesta s. Egesta, Hippotae filia, natus erat. Cf. etiam Schol. Lycophr. 951, 963. Aliter rem narrat Dion. Hal. I, 52. Omnino vid. Cluver. Sic. ant. II, 2. — Crimiso concepta pro usitatiore ex vel de Crimiso concepta. Conington confert Plin. VIII, 16. [17.] leone conceptus. -- Crimisus autem (Crimissus, Crinisus, de qua scripturae varietate vid. imprimis Cellar. Sic. ant. II, 12. Heins. ad Claud. R. Pros II, 57. et Oberlin. ad Vib. Sequ. p. 93.), Siciliae ille fluvius, ad quem Timoleon Carthaginienses vicit. Vid. Dion. Hal. l. l. Ael. V. H. II, 33. Plut. Tim. 25. 28. Nep. Timol. 2. Habetur autem is fluvius, qui nunc S. Bartolomeo s. Freddo vocatur. Cf. liber meus geogr. III. p. 786. Ribbeck. (quem sequitur Benoist.) cum Med., Pal., Rom., Gud., Bern. II. III. et Prisc. p. 730. Cod. w scripsit Crinisum, cum etiam Serv. ad Aen. I, 550. adnotet: "a Crimiso fluvio, quem Crinisum Vergilius poëtica licentia vocat." — 39. veterum parentum, quandoquidem ipse a Troianis originem ducebat ideoque non immemor communis originis. — 40. gratatur reduces, i. e. gratulatur iis, quod sint reduces, ideoque omnino reduces cum gaudio salutat. Vid. ad IV, 478. Conington simul audit esse et comparat Tac. Ann. VI, 21. incolumem fore gratatur. — gaza agrestis, i. e. larga copia. beata ubertas frugum agrestium (cf. Aen. I, 119. et II, 763.), explicatur sequ. opibus. De voc. laetus vid. ad I, 275. 696. II, 417. - 41. sola-

Postera cum primo stellas Oriente fugarat
Clara dies, socios in coetum litore ab emni
Advocat Aeneas tumulique ex aggere fatur:
"Dardanidae magni, genus alto a sanguine divom,
Annuus exactis conpletur mensibus orbis,
Ex quo reliquias divinique ossa parentis
Condidimus terra maestasque sacravimus aras.
Iamque dies, nisi fallor, adest, quem semper acerbum,

tur. Cf. Geo. I, 159 et Hor Sat. VI. 117. me silva - - temui solabitur nott. Oriens pro Sole matutino. Vid ad Geo. I, 250. In Epit. Iliad. 637. hic versus sic mutatur: Postera cum primum stellas Aurora fugarat.

— 43. in coetum adrocare, quod alibi concionem advocare. Burm.
laudat Barth ad Stat. Theb IV, 305. et adnott. ad Phaedr. 1, 14. - 44. itari, ut toties ap. Liv. et Tac. de suggestu et aggere in castria allocutio facta legitur " Heyn. Cf. etiam VII, 6 XI, 382, et Val. Fl. V. 91, ubi agger busti commemoratur. - 45 sq. Inferias annuas parenti Anchisac faciendas die anniversario et ludos apud tumulum eius instituendos indicit Aeneas. - alto a sanguine divom, propter Dardanum, Iovis fil Vid. III, 167. VII, 219 , Solet autem eius, qui gentis auctor ac regni vel urbis conditor fuit, nobilitas toti genti ac populo tribui Sie Romani Martis genus, Romulidae etc." Hoyn De constructione genus a sanguine, scil. ortum, vid. ad Geo. II. 243. al. Aen. IV. 230 et VI. 500. legimus genus alto a sanguine Teueri. — 46. "Per partem hiemis apud Didonem commoratus est Aeneas. Cf. IV, 52. 192. 310 Quantum temporis ab Anchisae morte usque ad illam tempestatem, qua in Africam delatus est, efflu-zerit, modo ex hoc loco potest coniici " Goser. Sed hoc ipsum totius anni tempus non iniuria offendit Conradsium Quaest Verg p. XI sq. Cf. adnott ad IV, 52 et infra ad v. 626 exactis mensibus, ut Geo. III, 139 47 divinique assa pro ossaque divini Haud raro enim Part, que a poetis alii voci adiungitur, quam quo proprie pertinet. Sic Hor. Od. II, 19 ult. ore podes teligitque crura. id. Carm. sace 22. ut cantus referatque ludos. id. Serm I, 6, 43. cornua quod vincatque tubas. Tibull I, 3, 56. Messalam torra dum sequiturque mari cett. Cf. Broukh, ad Tib. III, 6, 48. Dissen, ad eiusd I, 1, 51. Bach ad eiusd. I, 1, 10 idem ad Ovid Met. XII, 109. Burm ad eiusd XIV, 30. Heind ad Hor Sat. I, 6, 43. Ruddim. I. p. 323 alii. Vid. etiam adnott. ad Geo. IV, 22 dirini: vid. infra ad v. 54. — 48. Condidamus terra Aliquod Codd terrac Vid. adnott. ad Geo. II, 290 et Aen. VI, 84. — maestas sacravimus aras explicant: nos maesti sacravimus aras explicant: nos maesti sacravimus aras explicant: cant: nos maesti sacravimus aras. Rectius de ornatu ararum cogitaveris. qui ipsum adepectum earum maestum reddidit. Cf supra III, 63 sq. 49 sq. Cf. simillimus locus Tiballi IV, 5, 1 sq - Inmque dies adest Cf infra v. 104 Exepectata dies aderet. - nisi fallor; antiquesimis enim temporibus illis non nisi ad solis enderumque conversiones, quales cuiusque oculis se offcrebant, anni et dies computabantur. Ceterum hanc lectionem ex Med, altisque libris melioribus pro vulg mi fallor cum Wagn, revocavimus, qui censet, inter utramque Particulam hoc discrimen intercedere, ut m sit affirmantis et graviter minantis, velut Aen IX, 805. XII, 568), nini negantis aut ambigentis; quare luc, uhi Aeneas non putet se falli, unice verum sit nisi fallor, ut ap Cie Att. VIII, 7. nisi omnia me fallunt, ibid. XIV, 12 visi me fallit, ap. eund ad Fam. V, 20. nini quid me fallit, Plant. Men. V. 9, 23, men me animus fallit cett. Contra in ni fallor quod tamen, metro fortasso cogente, legi memorat ap Ovid. Fast IV, 623 ) ex Wagners sententia latet cogitatio: facile tamen fieri potest ut fallar. Scilicet m est s. q. zi non cita tamen ut illud ad totam sententiam pertinent, hoc ad unum aliquod eius vocabulum referatur', neque umquam ponitur in lis sententiis, ubi ob exceptionem aliquam nini requiritur. ('f imprimis Hand Turs. IV. p 188 sqq. (ex parte contra Wagn.

Semper honoratum — sic di voluistis — habebo. Hunc ego Gaetulis agerem si Syrtibus exsul Argolicove mari deprensus et urbe Mycenae,

disputans), praeterea autem Bentl. ad Hor. Ep. I, 2, 5. Vol. I. p. 109. Gernhard. in Epist. ad Herzog. de Tac. Agr. 2. Vimar. 1838. p. 15. Iahnii Nov. Annall. phil. et paed. Vol. XXIII. p. 341. et Iahn. ipse ad h. l., cui ni (quod inter omnes recentiores editores unus modo Bryce servavit) maiorem emphasin habere videtur, quam quae cum hoc\_loco\_congruat. Verba Iamque dies, nisi fallor, adest iterantur in Anth. Lat. I, 172, 97. — 50. Semper. Vid. adnott. ad Ecl. I, 53. — honoratum. Dies honoratus est status aliquis dies, quo diis honores, sacrificia, offeruntur in memoriam rei, quae eo anni die nobis vel contigit vel accidit. Cf. adnott. ad Geo. III, 486. — sic di voluistis, i. e. ut ita fieret, voluistis, ut alibi sic di voluere, sic dis, superis placuit, visum est et similia, solatii inde petendi causa adiicitur. Cf. supra II, 427. Ovid. Met. 1, 366. XIII, 597. Hor. Od. I, 12, 31. Sat. II, 6, 22. Grat. Cyneg. 538. et alia exempla huius formulae a Cuningh. in Animadvv. ad Horat. p. 95. collecta, quibus adde quae Dietsch. ad Sall. Iug. 21, 4. p. 180. et in Theol. Verg. p. 21. de eodem usu Part. ita disputat. Wagn. ad haec verba adnotat: "Vox doloris plena; maluisset enim vivo patri officia pietatis exhibere, quam mortuo." - 51. Hunc diem etiamsi in Syrtibus aut in Argolico mari agerem, tamen annua vota exsequerer. Diem agere, ut vitam agere, valet transigere, degere diem, ut X, 235. agitare aevum. Sic etiam Iahn., Peerlk., Gossr., Süpfl., Bryce, Coningt., Benoist. et (si eum recte intelligo) Ladew. locum capiunt. Heyn. et Wagn. (quem in prima edit. temere secutus sum), Commate post ego posito, agerem cum Servio accipiunt pro simplici essem, et in toto loco anacoluthon inveniunt, ut pro eo, quod proprie scribendum erat: "Hunc ego diem votis pompisque exsequerer, i. e. celebrarem, vel si -- agerem", scriptum sit: vota tamen et pompas exsequerer; et Wagn. quidem confert infra VII, 611 sqq. Has (portas) - - - ipse - reserat stridentia limina consul. Sed etiamsi tale anacoluthon a Vergilio non alienum, tamen non nisi necessitate flagitante vere ab eo admissum esse sumamus. Ceterum Peerlk. docet, hunc locum reddidisse Paullinum Carm. 23. Hunc ego si Geticis agerem male subditus armis, Inter et immites celebrarem lactus Alanos. — Gaetulae Syrtes, i. e. omnino Libycae; nam Gaetuli ab iis remotiores occidentem versus habitarunt. Cf. adnott. ad IV, 40. et 41. Syrtes autem h. l. non de ipsis maris sinubus, sed de regione Syrtica, de ora Syrtibus vicina intelligendas esse, in promptu est. Sic etiam apud Hor. Od. I, 22, 5. Syrtes aestuosas capit Orellius. exsul, patria domoque extorris. Cf. III, 71. VIII, 320. et adnott. ad Aen. II, 780. — 52. deprensus, ab hostibus, Graecis: si deprehensus et in servitutem abductus essem; in qua loci explicatione mecum consentiunt Bryce, Benoist. et Ribbeck. in Proleg. p. 317., dum Heyn., Wagn. et Conington potius interpretantur: si is dies me deprehenderet. Sed dubito, num bene coniungi potuerint si hunc (diem) agerem Gaet. Syrtibus, vel deprensus (ab hoc die) Argol. mari etc., cum contra apte sibi respondeant: Si hunc (diem) agerem (vel) e xsul (in) Gaet. Syrtibus, vel deprensus (captivus in) Arg. mari etc. Cf. autem adnott. ad Geo. IV, 421. - Argolico mari, i. e. Aegaeo; nam Argolicus poëtis omnino pro Graeco dicitur. Vid. III, 283. IX, 202. al. — et urbe Mycenae. Wagn. Qu. Verg. XXXIV, 1 et pro vel, aut positum censet (qua de re vid. adnott. ad Geo. I, 442. Aen. II, 36. al.), quod probare non possum. enim hostium genera distinguit poëta, Afros inhospitales et Graecos, quod iam duplex praedicatum exsul et deprensus indicat; quare recte dicit: Gaetulis Syrtibus Argolico ve mari et urbe M. Consentiunt mecum Ladew., Bryce, Conington et Benoist. — Mycenas tamquam Agamemnonis, infestissimi Troianorum hostis, sedem videtur commemorare. Cf. I, 284. II, 180. 331. cett. Ceterum cum urbe Mycenae cf. I, 247. 565. III, 293. (VI, 659. VII, 714.) VII, 697. VIII, 231. etc. Mycenae autem Med. et meliorum librorum est lectio; alii Mycene, Mycena, Mycenis. De forma nominis Mycene (Mycena, quae legitur etiam apud Silium I, 26. Stat. Theb. IV.

Annua vota tamen sollemnisque ordine pompas Exsequerer strueremque suis altaria donis. Nunc ultro ad cineres ipsius et ossa parentis Haud equidem sine mente, reor, sine numine divom Adsumus et portus delati intramus amicos. Ergo agite et laetum cuncti celebremus honorem; Poscamus ventos atque haec me sacra quot annis

57. alibi) vid Schneid. Gramm. 1. p. 432 et Neue Forment. I. p. 496 Sic etiam Athene, Thebe et similia. Cf. etiam Burm. ad Ovid Met. XII, 109. Pro urbe Pal. a m pr. arce exhibet, quod praeferre videtur Ribbeck Pro-leg 1. 1 = 58 sollemnis pompus exacqui, cum voc. ordine adda-tur (de quo vide adnott. ad Aen. I, 703., dona autem in seqq. diserte commemorentur, non aliter intelligo, quam Geo. 111, 22, sollemnes ducere pompas Nam pompas in exsequiis ductas esse, ex Aen. XI, 163. Cie Mil 13 in Nep Att. 22. Prop III, 5, 3 (II, 13, 19) Appul. Met. VIII, 6 p 524 Oud. Stat Silv II, 1, 19 alisque locis satis notum Cf. etiam Geo. 111, 22 etruerem altaria donis, tamquam strue facta cumularem. Vid. Burm. ad Lucan. III, 404 altaria, tamquam inter deos recepto Anchisae. Cf. supra v. 54. et infra v 54 et 760. — suis, 1 e. debitis, ut III, 469 (ubi vid. aduott.) et VI, 142. - 55. ultro, 1. e. adeo, insuper (qua de re vid. ad Geo. IV, 204. et Aen. II, 145.), oppositum verbis Gaetulis agerem si Syrtibus etc., ut sensus sit: Quanto magis nunc faciam, cum in eum ipsum delatus sim locum, ubi mortuus et sepultus est pater; ipsins enim ad notandam locorum diversitatem pertinere et sensum esse: ad ipsum eins sepulcrum, vere docet Wagn Qu. Verg XVIII, 2. b. Consentiunt mecum Bryce, Coningt. et Benoist; Ladew. autem quocum etiam Wagn. facit in min. edit.) ultro explicat ...ohne unser Zuthun, ganz unwillkürlich", ut IX, 7 = 56. Hand equidem - - adsumus Equilem enim, quod non ex ego, sed ex intensivo illo e, etiam in ecastor, cdurus, egeli-dus apparente (vid. adnott. ad Geo IV. 145), et quidem compositum esse, post Drakenb ad Liv. V. 53, 3. Burm. ad Verg. Aen. II. 77. Ramsh. Gramm. §. 194 not 1, a. et Muellerum ad Cic pr Sext 57, 122. evicisse videtur Hand Tursell II. p. 422 sqq, etiam cum plurali Verbi numero et aliis, quam prima, Personis construi, res est satis nota, neque opus est, ut cum Wagnero (Kritzii fortasse sententiam de hac Particula secuto, qui tamen, quae ad Sall Cat. 51, 20. proposuerat, ab Handio veriora edoctus ad Ing fo, 6 ipse retractavit Comma post mente positum tollamus totumque locum sie capiamus: Hand equidem sine mente reor, sine numine divom, Adeumus quod nuper etiam Peerlk improbavit, Vergilium, si hoc voluisset, potius Hand sine mente, equidem reor, hand sine numine divom scripturum fuisse censens). ('f e g. Ter Phorm. III, 1, 7 equidem nos - - accusamus Sall. Cat. 51, 20, possumus equidem dicere. ibid 52, 11. espaidem amisimus cett. Consentiunt mecum Bryce et Benoist, dum Conington conjungit verba equidem reor at IV, 45 et eredo equidem Geo. I, 415 et VI, 848.) atque etiam Haupt, Ladew et Ribbeck. (qui v 56. nuperdeory facit) Comma post mente omittunt - sine mente, sine numine divom Heyn, recte interpretatur, sine consilio ae voluntate deorum Est Homeri oux deunte Bewr. Cf etjam II, 777, sine numine dicom et Val. Fl. V. 250, hand sine mente dei. De mente deorum etiam Cic. N D. I. 2, 4. loquitur De mente vid ad I. 676., de numine deorum ad I, 8 et II, 623 - 57 Intramus Lachm ad Lucr. V, 396 p 291 pro contracta habet Perfecti forma, comparans Plant Poen. I, 2, 9 Ter Adelph III, 3, 11. Prop III, 15, 39, et Calpurn VII, 18 Quod, quamquam III, 219, legimus Huc ubi delati portum intravimus, tamen vix probari posse censeo, cum aliud huius contractionis exemplum apud Verg non inveniatur - 58. .. honorem, inferias in honorem Anchisae faciendas, luctum, alacriter, lubenti ac parato animo celebrantes" Heyn. Laetum ad honorem transfertur, quamquam proprie

pertinet ad homines, qui lacti honorem celebrant. Cf. aduott. ad Acn I, 4. et al. - 59. Peracta hac sollemnitate poseumus ventos, scil. secundos. (Cf. III, 253.) Recte emm Both. h l. sic interpretatur: "Nunc data

Urbe velit posita templis sibi ferre dicatis.
Bina boum vobis Troia generatus Acestes
Dat numero capita in navis; adhibete Penatis
Et patrios epulis et quos colit hospes Acestes.
Praeterea, si nona diem mortalibus almum
Aurora extulerit radiisque retexerit orbem,
Prima citae Teucris ponam certamina classis;
Quique pedum cursu valet et qui viribus audax

65

60

opportunitate hunc diem in Sicilia celebremus, sed poscamus etiam felicem navigationem, ut in Italiam perveniamus ad annuas inferias patri ibi instituendas." Waddel. Animadv. crit. p. 21. temere coni. poecamus venica, Peerlk. autem posc. votis, et Wagn., "si hariolationi locus esset", poss. manes. Lactant. Inst. I, 15. ad poscamus videtur intellexisse: ab Anchisa, cum scripserit: Cui Anchisas Aeneas non tantum immortalitatem, verum etiam ventorum tribuit potestatem. Ceterum cf. infra v. 772 sqq. — 69. Urbe posita. Vid. ad I, 263. — velit (Anchises) me sibi ferre (instituere, celebrare) hacc sacra, i. e. lubens ac propitius ea accipiat. Cf. adnott. ad I, 733. et II, 457. — 61. Heyn. comparat Hom. II. XXIII, 260. βοων τ' ἔφθιμα κάρηνα. Cf. adnott. ad Geo. III, 51. et quae de simili circumbocutione diximus ad Geo. IV, 475. Aen. I, 193. et II, 18. — 62. numero eadem ratione per pleonasmum adiicitur infra v. 560. — in navis (aingulas). Cf. de hoc usu Praepositionis in distributione rerum Burm. ad Buct. Caes. 54. Hand. Turs. III. p. 329. alii. De simili cervorum et vini partitione in singulas naves facta sermo fuit Aen. I, 193 sqq. — 62 sq. , Non lectisternium Anchisae factum; sed ferales epulas celebrandas indicit, quae ut alibi post sacra diis facta, ita nunc inferiis peractis instituuntur (el. infra v. 102 sq.); in iis libatio fit diis penatibus et Troianorum et Siculorum, communi epularum more. Hor. Od. IV, 5, 31. Hinc ad vina redit lactus, et alteris Te mensis adhibet deum." Hacc fere Heyn. Adde Ovid. Fast. IV, 829. Quosque pium est adhibere deos, advertite cuncti. -Cum v. 64 sqq. cf. Silius XII, 296 sqq. Si quo cum temporali, vel potius conditionalem et temporalem significationem in se complectens, ut Ecl. V, 70. Geo. I, 454. Aen. VI, 770. 829. VIII, 535. alibi. Vid. etiam adnott. ad Ecl. II, 27. et Geo. I, 7. — "nona, ex more. Notum novendiale sacrum [τὰ ἔννατα], nono a sepultura die, luctu per novem dies continuato. Vid. infra v. 762. Alibi ipsae caerimoniae sunt novendiales, ut in expiatione prodigiorum." Heyn. Nono autem die, sacris parentalibus peractis, ludi et epulae funebres celebrabantur. Servius hacc adnotat: "Apud maiores, ubi quis fuisset exstinctus, ad domum suam referebatur; et illic aeptem erat diebus, octavo incendebatur: unde Horatius [Epod. XVII, 28.] Neverdiales dissipare pulveres etc." Cf. etiam Appul. Met. IX, 31. p. 652. Oud. lamque nono die rite completis apud tumulum sollemnibus, Schol. Horat. L.I. Kirchmann. de fun. II, 1. et Beckeri Gallus III. p. 275. ed. 2. — diem almum. Vid. ad Ecl. VIII, 17. et Aen. I, 306. — V. 65. paululum mutatus iam IV, 119. legitur. — 66. prima ponam certamina pre: primum, primo loco ponam cert. Sic Ovid. Met. X, 450. primos tegis, Icare, vultus. Vid. ad I, 442. Illud tamen animadvertendum, quod religua certaminis genera per simplicem Copulam adiunguntur. Haud raro autem verba primum, primo, primus non sequentur, quas exspectamus, Particulae tum, deinde cett., sed aut prorsus omittuntur, aut cum aliis Particulis, e, sed, autem cett., commutantur. Cf. viros doctos a Kritzio ad Sall. Ing. 45, 2. laudatos, quibus adde Heusing. ad Cic. Off. I, 28, 9. Ochsner. ad Cic. Ecl. p. 68. et Bremi ad Nep. Phoc. 2, 1. — "ponam, Signi allor, aywa, instituam certamen navale. Cf. Geo. II, 530." Heyn. Similiter Tac. Hist. V, 5. extr. ritus festos ponere, et ap. eund. Ann. 1, 7. edictus ponere. Spectat autem poeta notissimum morem veterum Graecorum & Romanorum in honorem parentum defunctorum ludos instituendi. Vid. infra ad v. 104. — 67 sqq. Fortasse auctor hic memor fuit Hom. IL XXIII, 620 sqq. Peerlk. docet, hunc locum ante oculos fuisse Iosephe

Aut iaculo incedit melior levibusque sagittis,
Seu crudo fidit pugnam committere caestu,
Cuncti adsint meritaeque exspectent praemia palmae.
Ore favete omnes et cingite tempora ramis."
Sic fatus velat materna tempora myrto.

70

Iscan. B. Troi. V, 23. qui iaculis longe, qui cominus ense, Qui pede, qui cursu fidit, vel classe mereri Promptior. - pedum cursu legimus etiam VII, 807. - et qui viribus audaz cett. Cf. Iustin XXXVII, 4 Inter asquales (Mithridates) and equo, and cursu, and erribus contendebat et Liv. VII, 33, 2. velocitates virumque enter se aequales certamina ineant. Peerlkamp., cum andaz viribus caestni conveniat, non isculo et sagittis, et isculorum certamen in seqq. non memoretur, versus sic transponendos et coniecturis emendandos censet: et qui viribus qualux Se crudo fidit pugnam committere caestu, Aut aren incedit melior etc - 68. Aut inculo - levibusque sugittis, Seu - - caestu Recte iaculo et sagittis simplici Copula comunguntur, pertinent enim ad unum certaminis genus, ad artem telis (vel taculis, vel sagittis) eminus feriendi (vid supra ad v 52 ); peritus enum iaculator plerumque etism bonus erat sagittarius. Cf X, 754. Ineignis raculo et longe fullente sagitta; unde etiam intelligitur, cur infra v. 485 sqq. singulare iaculandi certainen non proponatur. Quare neque opus est Peerlkampii coni arcu, neque Rom, et Pal. lectione levibure. Etiam IX, 178. legimus iaculo celerem levibusque sagittis. De Partt. autem seu luc prima signif pro aut si posita, ut XII, 685. 935 ) et aut sibi respondentibus vid. ad I, 370. Ladew. adnotat, conditionem propteres magis premi, cum dubium sit, num quis caestu instructus ad pugilatum sit proditurus - iaculo melior, ut X, 735, hand furta melior, sed fortibus armis, ap. Val Fl I, 143. optimus hasta et similia. Ceterum vere adnotat Wagn, nibil impedire, quominus coniungas iaculo melior incedit, cum incedendi et ingrediendi verba interdum fiduciae, gloriae et superbiae notionem adjunctam habeant. Confert infra v. 543. Proximus ingreditur donis. Vid etiam I, 691. et ad I, 46 adscripta. 69. crudo caestu, e crudo bovis corio facto, ut Geo III. 20. Vid. infra v. 404. Sic corium crudum ap. Varr. L. I. IV, 24., taurus crudus pro corio bovino ap. Val. Fl. IV, 250. cett. — 70. meritae. Schol Statu, ad Theb I, 336. bunc locum afferens, exhibet emeritae, haud dubie memoria deceptus; meritus autem passive usurpatum, ut III, 118. et al. — praemta pulmae, ut Geo. III, 49.; palma autem pro victoria. Vid. Ruhnk. ad Ter. Eun. V. 4, 8 Obbar ad Hor. Epist. I, 1, 49 et adnott. ad Geo I, 59. Videtur hunc locum respexisse Silius XVI, 300 Adoint et pulchrae certent de laude coronne - 71. Ore favete, suppusire (i q. favete linguis, Hor Od III, 1, 2 Ovid. Fast I, 71 Ovid. Met. XV, 677 etc., formula satis nota, qua ante saera instituenda omnes a sacerdote reveronter allere et attendere iubentur, quia hace certissima est ratio a verbis male ominatis abstinendi. Vid. Tibull. II. 2, 1 Ovid. ex P. II, 5, 19. Prop. V. IV.) 6, 1 Cic Div. I, 45, 102. Senec. de vita beata c 26. etc. et cf. Brisson de form, I, 11. 12. Heins. ad Silium XVI, 295. Mitschorl. et Orell. ad Hor. et Dissen ad Tibull. Il. Il Commeton comparat usum verbi favere Aen. I, 735. et VIII, 173 et disputat contra Henricum, qui Two. years V p. 6. et Philol XIII. p 630 vulgarem hunus formulae interpretationem negat camque per "bona verba dicite" explicat. cingite tempora ramis Mos in sacris se coronamili et velandi satis notus. Vid Aen. III, 405, IV. 101. VII, 154 VIII, 274, 276 286, etc. Pauci quidam Codd, deterioris notae, quos Heyn sequitur, tempora cingite ramii, ut evitetur concursus verborum tempora rumis. Sed eadem alliteratio redit VII, 135. et VIII, 286. (cf. omnino adnott ad Aen II, 27 III, 136 IV, 421. et al.), et ordo verborum, quem ex meliorum Codd auctoritate cum Wagn, et Iahmo restituimus, aptior est ad sensum, cum non ore et tempora, sed facete et cingite sibi opponantur. Iteratur hic versus in Auth. Lat. I, 178, 106 -72. relat igitar tempora myrto. Cf. adnott, ad Aen. II, 76. ., velat

Hoc Helymus facit, hoc aevi maturus Acestes, Hoc puer Ascanius, sequitur quos cetera pubes. Ille e concilio multis cum milibus ibat Ad tumulum magna medius comitante caterva. Hic duo rite mero libans carchesia Baccho Fundit humi, duo lacte novo, duo sanguine sacro, Purpureosque iacit flores ac talia fatur: "Salve, sancte parens; iterum salvete, recepti

75

30

voc. sacrum de corollis, infulis et vittis. Cf. [II, 249.] XI, 101. VII, 154. VIII, 276. 277. — materna myrtus supra Geo. I, 28. respectu Caesaris Augusti dicta erat, nunc Aeneae. Cytheriaca myrtus est ap. Ovid. Fast. IV, 15." Heyn. Cf adnott. ad Geo. I. l. et Ecl. VII, 62. — 78. "Helymum bene h. l. memorat, nam is cum Aegesto vel Acesta, Troia capta, Siciliam petiisse ferebatur. Vid. Dion. Hal. I, 47. et 52." Heyn. Adde Strab. XIII. p. 608. Ab eo Elymi s. Helymi Siciliae (Scyl. p. 4. Thuc. VI, 2. Paus. X, 11. Dion. Hal. I, 52. et liber meus geogr. III. p. 790.) nomen accepisse feruntur. — aevi maturus. Vid. de hac constructione ad Ed. II, 20. Geo. IV, 310. 491. et Aen. I, 178. Sic etiam IX, 246. annie gravie atque animi maturus Aletes. Imitatur Vergilium Pacatius Paneg. c. 8. ad illa veniam, quae aevi maturus egisti. Ceterum maturus etiam sine hoc additamento de senibus dicitur, velut apud Horatium Od. IV, 4, 55. msturi patres et A. P. 115, maturus senex. — 74. Verba sequitur quos cetera pubes iterantur VII, 614., quos in tum mutato. Sequi de iis, qui alicuius exemplum imitantur, alicuius auctoritati parent in aliqua re, legitur etiam I, 747. — 76. magna comitante caterva. Vid. I, 497. II, 40. 370. IV, 136. cett. — 77. ,,Inferiarum ritus. Cf. II. XXIII, 170 sqq. 219 sqq. et supra III, 66 sq. Religio esse debuit in numero; cur enim non unum vas satis erat? Idem vidimus Ecl. V, 67 sq." Heyn. De his vini, lactis et sanguinis libationibus cf. Heins. ad Sil. XIII, 433 sq. Broukh. et Dissen. ad Tibull. III, 5. extr. et Blomfield. ad Aesch. Pers. 616. carchesia. Vid. ad Geo. IV, 380. — libare autem carchesia (quod repetit Val. Fl. V, 274. Ipse ter aequoreo libans carchesia patri: quare etiam hic praestat coniungere verba libans carchesia, non carchesia fundit: cf. ctiam adnott. ad IV, 61.) cadem ratione dictum, qua pocula libare III, 354., ubi vid. adnott. Nova structura additur Ablativus (Baccho. lacte, sanguine) pro Genitivo, quem exspectaveris coll. Geo. IV, 350. Aen. III, 354. cett.; quod etiam Wagn. memorabile visum. Non aliter auten hic Ablativus explicandus, atque III, 618. domus sanie dapibusque cruentis (ubi vid. adnott.) et similia. - mero Baccho, nam aquam admiscere in sacris nefas erat. De Baccho pro vino posito vid. ad Ecl. V, 69. -- 78. Fundit humi, χαμάδις χέε Hom. II. XXIII, 220. — lacte noro, ut Ecl. V, 67. (ubi vid. adnott.). Cf. etiam Aen. III, 66. – sanguine sacro, victimarum, ut III, 67. — 79. purpureos flores. i. e. pulchros, nitentes, nil amplius. Cf. adnott. ad Ecl. IX, 40. et Aer. I, 591. De certo quodam florum rubentium genere (quos Servio auctore "ad sanguinis imitationem" sparserint?) non videtur cogitandum, quamquam Aen. VI, 884. etiam Marcello defuncto purpurei flores sparguntur. De more autem tumulos (imprimis die natali aut fatali defuncti) coronandi et floribus conspergendi cf. Sil. VI, 330. Tib. II, 4, 48. Iuven. VII, 207. Cic. pr. Flacc. 38. Suet. Ner. 57. Burm. ad Anth. Lat. 157. Kirchmann. de fun. Rom. IV, 3. Kuinoel. ad Prop. III, 16, 23. Iacob. ad Lucian. Alexandr. p. 60. Dissen. ad Tibull. II, 4, 48. alii. - 80 sqq. Heyn. conferri iubet Iliad. XXIII, 179 sqq. In distinguendo hoc loco imprimis ob versus numeros et sollemnem formulam salve iterumque salve nunc labnium, Thielium, Peerlk., Ribbeck., Ladew. et Henricum (Tro. years V. p. 6 sq. et Philol. XIII. p. 631.) sequor. Prius (ut postea etiam Supfl., Gost. Haupt., Bryce, Coningt. et Benoist.) cum Wagn. vulgarem rationen amplexi sumus, iam a librario Cod. Med., Servio aliisque initam, qua se

Nequiquam cineres animaeque umbraeque paternae.

Non licuit finis Italos fataliaque arva

Nec tecum Ausonium, quicumque est, quaerere Thybrim."

Dixerat haec, adytis cum lubricus anguis ab imis

Septem ingens gyros, septena volumina traxit

Amplexus placide tumulum lapsusque per aras,

distinguitur: iterum; salvete recepti, cum Wagn. adnotet, iam ex Participio recepti concludendum esse, respici ad id, quod tum secunda vice fieret; receptos enim cineres esse, ad quos iterum ille accesserit. Rectius vero Henry II. II. receptos explicat servatos, gerettet (cf. I, 188, 553, 583. VI, 111.), ut iam antiquus commentator, qui in Cod. Gud. huic voci superscripsit glossam "liberati a Troia". — nequiquam autem, quod dosoris significationem habet, vss. seqq. poëta ipse satis explicat. Iterum igitur non spectat priorem patris salutationem post sepulturam in Sicilia, ut Servius putat haec adnotans: "Iterum, nam quo tempore sepeliit eum, dixit sine dubio salve et vale" (in quam rem conferre poterat Aen. XI, 97. Salve aeternum mihi, maxume Palla, Aeternumque vale et Catull. CI, 10. Atque in perpetuum frater, ave atque vale), sed praegressum modo salve, quod repetitur, quia primum pater, post cineres animaeque umbraeque eius appellantur. — umbrae de Manibus etiam VI, 264. 401. 510. al. legitur. Ceterum ad explicanda vv. cineres animaeque umbraeque Wagn. adscripsit hoc scholion interpretis antiqui ap. A. Maium: "In tria hominem dividit: animam, quae in caelum abit, umbram, quae ad inferos, corpus, quod traditur sepulturae." — 82. fatalia arva, ut IV, 355. Vid. Åen. I, 2. X, 67 etc. De synizesi fataljaque vid. ad I, 2. — 83. quicumque est, ut I, 387. quisquis es, de ignotis. Servius haec adnotat: "Aut quia adhuc eum nusquam vidit, aut taedio longae navigationis hoc dicit." Illud verum, hoc nimis quaesitum. Conington Vergilium censet memorem fuisse Apollonii Rh. III, 266. — Thybrim. Vid. ad II, 782. Peerlk. preces Aeneae v. 83. abrumpi magis quam finiri miratus post eum aliquid excidisse suspicatur; atque etiam Ribbeck. Proleg. p. 80. adnotat: "Sufficere fortasse poterant duo versus 80 sq. Sed his qui addidit non licuit finis Italos - quaerere Thybrim, eum certe exspectares precari, ut suo saltem augurio praesens genitor suos prosequeretur. Nec erat, cur subito anguis visu talis oratio interrumperetur." — Cum v. 84 sqq. cf. Silius II, 584 sqq. — Comparant simile portentum ap. Hom. II. II, 308 sqq. Heyn. non inepte memorat, Genios Iocorum et hominum a tota antiquitate, imprimis ab Etruscis et Romanis, per serpentes exhibitos fuisse; ideoque hunc morem h. l. apte referri ad Genium sive loci (infra v. 95.), sive Anchisae; male autem Servium, Cerdam, alios, permotos loco Ovid. Met. XV, 389 sq., cogitare de anguibus e medullis cadaverum natis. Thiel, hac de re conferri iubet Spanh. de usu et praest. numism. T. I. p. 218. Casaub. ad Pers. I, 113. et Langium Verm. Schriften p. 220. Adde Meurs. ad Lycophr. 1473. et Heins. ad Sil. II, 585. — adytis. Wagn. adnotat, adytum, sanctissimam quandam ac remotissimam partem templi (vid. ad II, 351.), de sepulcro dictum significare eximiam quandam sanctitatem loci, quippe a deo, Anchisa, habitati. Cf. etiam infra v. 760 sq. — 85 sqq. Cf. similem locum de Laocoonte II, 203 sqq. — septem gyros, septena volumina, i. e. septem gyros in se replicatos, ut Wagn. recte h. l. explicat. Cf. etiam Ovid. Met. XV, 721. Perque sinus crebros et magna volumina labens. Septenarium autem numerum ut imparem et sacrum (cf. VI, 38. et X, 329 ibique adnott.) apte hic poni censet Heyn.; Gossr. autem cum Servio putat esse omen de fine errorum, quibus per septem annos detenti fuerint. De voc. gyri vid. ad Geo. III, 115., de numeris autem distributivis pro cardinalibus positis ad Ecl. VIII, 73. — volumina, ut II, 208. Iteratur hic versus in Anth. Lat. I, 171, 4. et in Sedulii carm. pasch. IV, 149. — 86. Lapsus per aras. Labi verbum proprium de serpentibus. Cf. infra VII, 349. Ovid. Met. IV, 493. XV, 721. cett. Auctor. Progr. Leitmerit. a. 1868. p. 5 sq., temere haerens in Participiis Perf. amplexus et lapsus et Caeruleae cui terga notae maculosus et auro Squamam incendebat fulgor, ceu nubibus arcus Mille iacit varios adverso sole colores.
Obstipuit visu Aeneas. Ille agmine longo Tandem inter pateras et levia pocula serpens Libavitque dapes rursusque innoxius imo Successit tumulo et depasta altaria liquit. Hoc magis inceptos genitori instaurat honores, Incertus, Geniumne loci famulumne parentis

90

95

dubitans de hoc usu a Ladew. ad VI, 335. exposito, hunc versum post v. 90. vult transpositum. — "Nihil de aris dixerat: sed eam inferiis faciendis exstrui sollemne erat; vid. supra III, 62 sq." Heyn. Imprimis etian cf. supra v. 48. et IV, 509. — 87 sq. "cui terga notae caeruleae (pingebant, adsume ex sequ. incondebat) et equamam incendebat (i. e. inerat squamis) fulgur maculosus auro (macularum auri s. aurearum), i. e. maculae erant aureae fulgentes. Habuit ante oculos illud: decres ênd vora daçorvos, Iliad. II, 308. Silius, qui totum locum imitatus est, II, 585. Excitus sede — horrenchm — prorumpit ab ima Caeruleus meculis auro squalentibus anguis." Haec fere Heyn. — incendere pro: igneo colore, splendore inficere, i. e. facere, ut aliquid exsplendencat, legimus etiam Ovid. ex P. II, 1, 41. sol incendit aurum; Sil. XV, 681. Et gemmis galeam clipeumque accenderat auro; Stat. Silv. II, 2, 134. digitos incendere gemmis, alibi. Cf. etiam Geo. IV, 91. et Aen. IV, 262., ubi ardere simili ratione usurpatur. — nubibus pro in nubibus (cf. adnott, ad IV, 244. 436. 502.); quod praeferendum alteri rationi a Coningtone propesitae, ut coniungamus iacit nulcibus, "flings on the clouds". — 89. iacit colores, ut alibi radios, lucem, igniculos iscere. (Vid. e. g. Aen. VII, 526.) Quid, quod Lucr. II, 845. adeo dixit odorem iacere et Vergilius ipse Geo. II, 132. odorem iactare? Pauci Codd. (inter quos Rom.) trakit, quod ex simillimo loco IV, 701. huc translatum videtur, ubi, cum de Iride ad terram descendente sermo sit, trahere colores longe aptius, quam h. l., quod iam Weichert. de verss. iniur. suspp. p. 68 sq. intellexit, vulgatam iure defendens. — 90. agmine longo. Vid. II, 212. — 91. levia, polita, splendida, utpote ex aere facta. Sic infra v. 558. pharetras, VII, 626. clipeos, ibid. v. 634. ocreas leves commemoratas videmus. — 92. Libavit, leviter gustavit (vid. ad Ecl. V, 26. et Aen. I, 256.) dapes, quae mortuis certis diebus in tumulis apponebantur. Vid. ad Aen. III, 301. — 98. altaria Heyn. pro dapibus in iis appositis dictum putat; sed de ipsa ara cogitandum esse, iam verbum liquit videtur indicare, quod iam Wagn. adnotavit, et depascere agros dixit Cic. Or. II, 70, 284. Non proprie antem intelligi posse vocem depastus, cum anguis dapes tantum libaverit, per se patet. Ribbeck. Proleg. p. 145. Probum depastas aras post pateras et pocula commemorata de vino interpretatum esse coniicit. Aliter tamen haec capit Servius, qui putat, non ab angue depasta esse altaria. sed illum non prius abiisse, quam cunctas dapes aris impositas flamma consumpsisset. — 94. Tam fausto prodigio Aeneae animus magis etiam confirmatur in iis peragendis, quae facere constituerat. — inceptos instaurat honores, repetit inexspectata re mira interruptos. Vid. ad IV. 63. (Prius locum falso explicui: repetit iam superiore anno peractos: quod iure vituperat Conington.) — 95. Geniumne — famulumne. Vid. adnott. ad Aen. I, 308. De Genio loci vid. ad Aen. VII, 136., de serpentis autem forma ei tributa Lersch. Ant. Verg. §. 57. — famulum parentis Heyn. interpretatur Genium parentis; Genios enim ministeria praestare, quatenus genitos suscipiant, tueantur, iisque perpetui comites et custodes adsint; quod iure vituperat Wagn., cum Genius loci et famulus parentis aperte tamquam diversi distinguantur; quare ipse potius simpliciorem et probabiliorem sequitur Servii explicationem, qui hacc adscripsit: "Per apotheosin [Anchisen] deum ostendit effectum, unde ei famulum dat.

Esse putet; caedit binas de more bidentis
Totque sues, totidem nigrantis terga iuvencos;
Vinaque fundebat pateris animamque vocabat
Anchisae magni Manisque Acheronte remissos.
Nec non et socii, quae cuique est copia, laeti
Dona ferunt, onerant aras mactantque iuvencos;
Ordine aëna locant alii fusique per herbam
Subiciunt veribus prunas et viscera torrent.

100

quasi ministrum Singula enim numina habent inferiores potestates ministros, ut Venus Adonim, Diana Virbium" Qua de re vid. Burm ad Val. Fl. V. 520 Drak, ad Sil. Il, 555 et Barth, ad Stat Theb. V. 511. et ef. Sil. VI. 288., ubi serpens commemoratur famulus sororum Naiadum, atque Val. Fl III. 459 placidi, quos protinus angues, Umbrarum famuli, linguis rapuere coruscis. Conington comparat etiam Silium XIII, 124, ubi cerva famula Dianae, et Ovid. Met. VIII, 272, ubi aper Calydonius famulus Dianae appellatur. Videtur hunc locum respexiese poëta Anth. Lat. I, 170, 73 famulumne parentie Andrat affare - 96. binas, more sacro, ut paulo ante v. 77 sq Memorabilis lectionis varietas depreheuditur in fragin Ver. Pal., Gud., tribus Bern, Minoraug., ap Nonium p 272, 7. et Serv. ad V. 76., qui omnes quinas exhibent, quae lectio orta videtur ex Rom. scriptura metro adversante CAEDITQ. BINAS. — bidentis. Vid. ad IV. 57. — 97. nigrantis terga invencos. Nigra enim animalia Dits infernis caedebantur, quare hoc epitheton etum ad over et sues referendum (Y. Geo IV, 548. Aen. V, 736. VI, 153, 243. (ubi haec verbaiterantur) 240. Hor. Sat. I, S. 27. Tibull. I, 2, 62. III, 5, 33. Silius VIII, 120. Sen. Oed. 556 etc. Vid. interpp ad h l. et Ovid. Met. VII, 244. imprimisque Valcken Epist ad Roever. p. 53. et Rosini Ant. Rom. p. 322. De constructione autem vid. ad Ecl. I, 54. III, 106.) Aen. I, 320. (713.) al. — 98. Vina fundebat pateris, omissa Praepositione, ut saepe. Vid. e. g Ovid Met. IX, 160. Vinaque marmoreus patera fundebat in aras et cf. Ecl VI. 39 Geo I, 275 IV. 68. al ibique adnott. — animam vocabat, ut adesset sacrisque oblatis frueretur Vid supra ad III, 68. Idem esse videtur ap Tibull III, 2, 15 animum procari, i, e, precando vocare, ubi vid. Husehk. - 99 , Manes, qui ex locis inferis adesse inferiis credebantur."

Heyn Cf Hom II, XXIII. 221. - Acheronte remissos, ut mode fundabat pateris. - 100 quarcuique est copia, quantum quisque habet offerendum. — 101. Dona ferunt, afferunt, quae ad sacrificia pertinent. Vid. infra VII, 86. et Broukh. ad Tibull. IV. 1. 8. cell adnot. ad Aen. I, 463. — onerant aras. Vid. Geo. IV. 378. cell. cum Aen. I, 195. 363. X, 620. cett Bothius revocavit vulg lectionem onerantque; sed Copula abest ab optimis libris, et recte quidem, cum hace verba antecedentia explicent, vel, ut lahnii verbis utar, "specialiter describant, quae verbis dona ferims generaliter dicta sunt": Socii dona ferunt, i e. onerant aras mactantque iuvences un quibus verbis non opus est, ut correor aporreor inveniamus, oum alii iam possint aras onerare, dam alii adhue occupati sint in iuvencis mactandis), alii etiam aëna locant. Nam socii — alii positum pro so-ciorum alii — alii etc Voc. alii autem in altero membro interdum omitti, satis notum. Vid adnott, ad IV, 592. Simili ratione Graecos ponere constat of de, non antecedente of ner Quamquam in omnibus eiusmodi locis non opus est, ut de ellipsi cogitemus. alterum illud alii, vel apud Graecos of µfv, vere supplentes. (Vid. Bernhardy Synt. p 309 sq.) Cf etiam infra v 109, purs — invencos, ques Acestes iis donaverat. Vid supra v. 61 sq. — 102. Alii parant epulas, quae h. 1 festac sunt, nec tamen ex victimis nam inferias fieri vidimus. Heyn. — ordine. Vid. Geo IV. 376. et adnott ad Aen. I. 703. — aëna Vid. ad I. 213., qui totus locus nostro simillimus. Henry Tw. years V. p. 8. etiam hic cogitat de calida lavatione coll Soph. At 1420. Apoll Rh III. 271. 299 sq. et Apul Met. IV, 7. — fuei per herbam. Vid 1, 214, 1X, 164 316. — 108. viscera. Vid. ad I, 211. et Geo. II, 396. — 104. Sequitur longa. Exspectata dies aderat nonamque serena Auroram Phaethontis equi iam luce vehebant Famaque finitimos et clari nomen Acestae Excierat; laeto conplebant litora coetu Visuri Aeneadas, pars et certare parati. Munera principio ante oculos circoque locantur In medio, sacri tripodes viridesque coronae Et palmae pretium victoribus, armaque et ostro Perfusae vestes, argenti aurique talentum;

105

110

ludorum in Anchisae honorem habitorum descriptio, quam Romanis suis fore acceptissimam, poëta facile praevidere poterat, qui fortasse etiam ad ludos in Caesaris honorem ab Augusto institutos respexit; quae rationes hoc longum episodium satis excusant. Praeiverat autem Homerus, ludos funebres in Patrocli et Achillis honorem institutos eadem copia enarrans Il. XXIII. et Od. XXIV, 85 sqq., quam enarrationem repetitam vides a Quinto Smyrn. IV, 110 sqq. Cf. etiam Argonautarum certamina in Orph. 575 sqq. et ex Vergilii imitatoribus Silium XVI, 295 sqq. et Stat. Theb. 1. VI. - Exspectata dies aderat. Cf. Silius XVI, 304. Stat. Theb. VI, 214. et Ausonii cent. nupt. 12. — 105. Phaethon pro Sole ipso etiam Apoll. Rhod. IV, 1266. Silio VI, 3. et Val. Flacco III, 213. commemoratur; ut ap. Homerum (Il. XI, 732. Od. V, 479. etc.) saepe Hélios watour, splendens, lucem fundens. De Solis equis vid. Ovid. Met. II, 183 sqq. Confundit autem poëta Solis et Aurorae equos, quos distinguit Hom. Od. XXIII, 245 sq., quod iam Günther. (a Wagn. laud.) observavit in Animadvv. in aliquos Verg. Aen. locos p. 21 sq. Bene tamen Auroram, quae Solem proxime antecedat, cum eo venientem s. curru eius vectam fingi potuisse, quisque videt. Wagn. confert Claud. R. Pr. II, 46., ubi Sol et Luna Asrorae noctisque duces vocantur, et eiusd. Gigantom. 33 sq. Alter habenas Aurorae pro Sole regat. — 107. laeto conplebant litora coetu. Cf. Catull. LXIV, (LXII,) 33. oppletur laetanti regia coetu. — complebant autem Medicei est lectio, quam cum Ladew., Hauptio, Wagn. in min. edit. et Coningtone recepimus ut aptiorem. Ribbeck., Bryce et Benoist. servarunt Pal., Gud. plurimorumque Codd. lectionem complerant. - 108. Visuri Aeneadas, Troianos pugnantes. Cf. adnott. ad I, 157. -- pars. Burm. adnotat, voc. pars semel tantum poni, ubi bis intelligi debeat, coll. Gronov. ad Liv. XLIV, 6, 2. et Torren. ad Val. Max. II, 5, 3., sensum igitur esse: pars visuri, pars certare parati. Sed non opus est. ut haec tam stricte sibi opposita capiamus; immo sic locum intellige: Complerant litora visuri Troianos et pars, nonnulli corum, si occasio se dederit, etiam ipsi cum iis certaturi. — pars - - parati. De Plurali adiecto vid. ad I, 212., et de mascul. genere ad VII, 624. (pars arduus altis - equis). - certare parati. Vid. ad Ecl. VII, 5. et Geo. I, 280. (coll. adnot. ad Ed. IV, 54. et V, 1.) — 109 sqq. ex Hom. Il. XXIII. 259 sqq. petita. — msnera, praemia victoriae, τὰ άθλα. — circum Heyn. de consesso, coross interpretatur; rectius, nisi fallor, Serv. de ipso spatio, in quo ludi institunntur. — 110. sacri tripodes, quorum usus esse solet in sacris dis enim pro munere offerri solebant. Cf. Hom. Il. XXIII, 702. Apud Graecos autem etiam fortium virorum fuisse praemia, discimus ex Hor. Od. IV, 8, 3., ubi vid. Interpp. Cf. etiam Hom. Il. XXIII, 259. 264. et infra Aen. IX, 265. — rirides coronae, et quidem lemniscatae. Vid infra v. 269. — 111. palmae. Vid. supra v. 70. et infra v. 472. 519. pretium pro praemio, ut saepissime (Ovid. Met. II, 701. Am. I, 1, 34. Cic. Verr. III, 32, 76. V, 20. in. Sall. Cat. 49, 1. Iug. 29, 3. Liv. XLV. 37, 5. cett.), imprimis apud Tacitum. Vid. Boettich. Lex. Tac. p. 373 sq. Ex Ovidio magnam copiam exemplorum collegit Burm. ad ei. Epist. VI. 146. — ostro perfusae vestes, purpura tinctae. Vid. ad Geo. I. 287. Aen. I, 639. et 700. Cf. autem Lucr. II, 821. Omne genus perfusa colorius. - 112. talentum, ex optimis Codd., inter quos Med., Pal. et Gud.

Et tuba commissos medio canit aggere ludos.
Prima pares ineunt gravibus certamina remis
Quattuor ex omni delectae classe carinae.
Velocem Muestheus agit acri remige Pristim,
Mox Italus Muestheus, genus a quo nomine Memmi,
Ingentemque Gyas ingenti mole Chimaeram,

115

cum Wagn, recepimus pro vulg, talenta, cum non plura, sed unum tautum auri, unum itidem argenti talentum fuerit vid. v. 248.). Singularis autem a librarus, qui memores essent locorum IX, 265 X, 526 531 XI, 333 et cetera praemia omnia Plurali numero commemorata viderent, facilius in Pluralem mutari potuerit, quam contra (Secuti sunt omnes recentiores editores praeter Ribbeck et Coningtonem, qui ex fragm. Vat., Rom., Bern. H. III, Minorang et Servio talenta restituerunt. - 113 ., Et tuba canst ludorum commissionem, signum committendorum ludorum dat. Serv. Romano more; et recte [Cf. Plin. Ep II, 7] Nam heroicis temporibus tubam nondum inventam, nec Homero frequentatam esse, satis constat." Heyn Homero tamen odlnivya non incognitam fuisse, patet ex II. XVIII. 219. et XXI, 388 Cf. autem II, 313 V, 139 VI. 233. VII, 628 VIII, 526. IX, 503 XI, 192. Et tuba Copula post interposita illa sacri tripodes cett continuat orationem, ut arcte cohnereant Mumera locantur in medio, et tuba cett. ('l Wagn Qu Verg. XXXV, 9., qui comparat V, 839 sqq. 1X, 176 sqq. V, 704 sqq. et Geo. II, 434 sqq. idemque docet, unius Cod. Rottend. II lectionem Ut tuba, quae Heynio melior videtur, ob v 132 140. ferri non posse. — commissos, qui nune ipsum committuntur, incipiunt (cf adnott. ad Geo. I, 206), vel potius unno ipsum committendes (vid. ad Aon II, 721). Ludos committere ap. Cic. ad Qu. Fr III, 4, 6, de Fin III, 2, 8, et alibi legitur. - medio aggere. Vid. supra v. 44. - 114. "Cum Homerus in certamine curuli describendo et ornando paulo disertior fuisset Il. XXIII. 272 sqq., Vergilius navale certamen bene substituit, ut rem variaret. Heyn par es non de magnitudine et remoram numero, cum Heynio intelligendum esse, sed de celeritate, vere memorat Wagn., coll infra v. 119 sqq et 153. Chimaera enim, ceteris navibus maior, tribus remigum ordinibus instructa erat. Peerlk haec adnotat: "Pares fortasse cogitatione cum delectae nungendum. Delegerat ex omni classe quatuor naves, quas celeritate hand multum diversas, pares fore putabat. -- 116. De Muestheo vid. ad IV, 288., de nomme navis, quam ille agit s. regit, ad III, 427. Pro vulg, autem Pristin cum Wagn, recepimus formam Pristim, quam hie plures Codd. (inter quos Rom, fragm. Vat., Bern. II III., et Nonius p. 535, 27. (infra X, 211. etiam Med) tuentur. Cf. adnott. ad Ecl. II. 1. IV. 32. et V, 50. Becuti sunt ceteri recentiores editores praeter Bryceum De forma nominis, quod navis a παρασήμη gerebat, vid adnott ad III. 427 et X, 209.— 117. Quaeras, quomodo ex Mnestheo Memmit nomen confici potuerit? Scilicet ut Muestheus a Verbo μεμνήσθαι, sic Meminius a Verbo meminisse originem ducere putabatur. Atque etiam post Vergilium gentes Romanas (vel fortuitam mode literarum similitudinem spectantes: Cic. N. D III, 24, 61) studuisse originem suam ad Troinnos referre docet Inven I, 99. Ceterum rungas Mnestheus mox Italus, sc. futurus. — Memmi Heyn. et Brunck. pro Nominativo Plur. habent. Wagn rectus pro Gentivo Sing., coll v. 123. (Vid. etiam infra ad v. 568 adnott.) Peerlk. totum versum sic scribendum putat: Mos Italis Memmeus, genus a quo nomine Memmis. Ribbeck, huic versui, qui addicitur, ut mutatio nominis ex translatione in Lat. linguam explicetur, παρενθέσεος signa appinxit. - 118 Gyan iam I, 222. et 612 commemoratum vidimus Servio auctore etiam ab hoc Troiano aliqua Romana gens, Gegania de qua vid. Haakh. in Pauly Real-encycl. III. p 659.), criginem traxit. quae tamen, cum iam ultimis reipublicae temporibus exstincta esset, a Vergilio reticetur. - ingentem - ingenti mole Wagn, ita explicat, ut prius ingentem navis magnitudinem omnino declarare, ingenti mole vero ad altitudinem referri putet. Vid. locos similes infra v. 447. X, 842. XI, 641. XII, 640. Peerlk, tamen, cum

Urbis opus, triplici pubes quam Dardana versu Inpellunt, terno consurgunt ordine remi; Sergestusque, domus tenet a quo Sergia nomen, Centauro invehitur magna, Scyllaque Cloanthus Caerulea, genus unde tibi, Romane Cluenti.

Est procul in pelago saxum spumantia contra

Litora, quod tumidis submersum tunditur olim

125

120

altitudo navis ab universa magnitudine separari non possit, comperam Graec. μέγας μεγέθει [μέγας μεγαλωστί], iungendum censet ingentem mole ingenti; quod cum Gossr. praeser, qui adnotat: "duplicato Adiectivo magnitudo navis extollitur". Cf. X, 842. et XII, 640. — 119. Urbis opus Servius recte interpretatur: ita magna, ut urbem putares. Est enim ad analogiam Genitivi magnitudinis explicandum, et idem significat, quod instar urbis apud. Sen. Epist. 90. non habebant domos instar urbium. Imitatur hunc locum Stat. Silv. II, 2, 31. Inde per obliquas erepit porticus arces, Urbis opus (ubi vulgo falso interpretantur ., urbe dignum") et Theb. VI, 86. aërium truncis nemorumque ruina, Montis opus, cumulare pyram. Cf. etiam Cic. Verr. V, 34, 89. Quae (navis) si in praedomm pugna versaretur, urhis instar habere inter illus piraticos myoparones videretur, et infra VIII, 691., ubi naves cum montibus comparantur. Henry Tw. years V. p. 8. apte comparat Flor. IV, 11., qui de Antonii navibus scribit: Turribus atque tabulatis allevatae castellorum et urbium specie non sins gemitu maris et labore ventorum fersbantur. — pubes Inpellunt. Vid. ad Geo. IV, 378. (et Aen. III, 676.) Wagneri ratio (Qu. Verg. VIII, 4, c.), qui ad impellunt supplet remiges, et vv. Dardana pubes per appositionem adiecta putat, paulo artificiosior videtur. — triplici cersu, i. e. ordine remorum remigumque, per gradus in obliquum adsurgente: unde de triremi sermonem esse apparet. Heyn, conferri iubet Lucas, III. 534. Silium XIV, 424 sq. Phot. Cod. CCXXIV, 14. et Antichità d'Ercol. T. V. append., quibus Ruhnk. addit Boettiger. Archaeolog. Mus. I. Imprimis etiam cf. Liv. XXXIII, 30. extr. Navis inhabilis prope magnitudinis, quam sexdecim versus remorum agebant. (Cf. etiam Geo. IV, 144. in versum distulit ulmos.) Ceterum etiam hic Vergilius ad priora tempora transtulit, quod posterioribus demum inventum est. Corinthios enim ma prius quam tertio ante bellum Peloponn. saeculo primas triremes aedificasse, auctor est Thuc. I, 13. Ribbeck. verba terno consurgunt ordine remi, cum mera sint antocedentium interpretatio, spuria habet et uncis includit. Sed verissime memorat Conington, hand rare Vergilium idem bis dicere varia ratione. — 121. Sergestus iam I, 510. et IV, 288. commemoratus. - tenet nomen. Cf. VI, 235. VII, 412. -- 122. Centauro magne. femin. genere, quia navis est nomen. Sic infra VIII, 551. Praeneste mò ipsa, scil. urbe. Sen. Troad. 14. excisa ferro Pergamum. Suet. Tib. 2 Eunuchus bis clie acta est, scil. fabula s. comoedia, cett. Vid. Ruddim. II p. 387. Zumpt. §. 368. Ramsh. §. 91, 1, b. alii. — Cloanthus. Vid. I. 222. 510. 616. IV, 288. — Scylla caerulea. Conington recte putat, non totam navem, sed tantum Scyllae insigne caeruleo colore illitum ese cogitandum; caeruleos autem Scyllae canes III, 432. commemorari menerat. — 123. Romane Cluenti. Sie etiam infra v. 568. Attii Letini 124 sqq. "Scopulus hiberno tempore fluctibus saevientibus latet, undis submersus; cum mare est placidum, tunc ipse attollitur et planities sit (campus) in aequore eminet. Simili modo curriculi metam descripsent Homerus Il. XXIII, 326 sq." Heyn. Cf. etiam similis locus Ovid. Met IV, 731 sq. Ceterum hanc navium decursionem in sinu Longuri sub Encem factam fingi, Heyn. docet coll. Cluv. Sicil. p. 246 sq. - procul litore) in pelago, ut etiam nos: weit im Meere. — 125. Heyn. compant Apoll. Rh. I. 365. — olim, i. e. interdum, suo tempore. Usurpatur ain hacc Part. haud raro in exemplis vel fabellis prolatis de tempore infinit. quo aliquid vel factum est vel fieri solet. Cf. VIII, 391. Geo. II, 41 III, 303. Hor. Sat. I, 1, 25. Ut puerie olim dant crustula blandi Detr

Fluctibus, hiberni condunt ubi sidera Cori;
Tranquillo silet inmotaque attollitur unda
Campus et apricis statio gratissima mergis.
Hic viridem Aeneas frondenti ex ilice metam
Constituit signum nautis pater, unde reverti
Scirent et longos ubi circumflectere cursus.
Tum loca sorte legunt ipsique in puppibus auro
Ductores longe effulgent ostroque decori;
Cetera populea velatur fronde iuventus
Nudatosque humeros oleo perfusa nitescit.
Considunt transtris intentaque bracchia remis;

130

135

res (ubi vid. Heindorf.), Ep. I, 10, 42. ut calceus olim, Si pede maior erit, subvertet etc. (ubi vid. Lamb. et Obbar.) Lucr. VI, 148. Ovid. Fast. III. 555. Iuven. IV, 97. etc. Vid. Orell. ad Hor. Od. IV, 4, 5. Hand. Tursell. IV. p. 367 sq. alii coll. Doederl. Hom. Gloss. I. p. 17. et quae de Adv. quondam ad II, 367. adnotavimus. Cum olim — ubi, quod Serv. recte explicat "Tunc fere, cum", cf. Geo. IV, 433. et Lucr. VI, 148. Sic Aen. VIII, 391. olim — cum. - 126. condunt sidera Cori, caelum nubibus obducunt. De Cauro s. Coro vid. ad Geo. III, 378. — 127. Tranquillo Ablat. absolutum esse (γαλήνης ούσης) iam Wagn. docuit coll. Liv. XXVIII, 17. conspectae duae quinqueremes, haud cuiquam dubio, quin hostium essent; Tac. Ann. I, 6. iuxta periculoso, ficta seu vera promeret, et Drak. ad Liv. III, 14, 6. Saepius Participia Perfecti sic usurpari constat. Cf. Cic. Fin. II, 27, 83. Off. II, 12, 42. Instin. II, 5. Macrob. Sat. I, 18. etc. Vid. etiam adnott. ad Aen. I, 737. et supra ad v. 6. — 128. Campus, planities saxi. Wakef. ad Lucr. III, 905. (ubi eodem sensu acquor saxi commemoratur) male coniecit Campus ut, apricis cett., quod abhorret a Vergilii elegantia. — apricis, quod alibi est soli expositus, nostrum sonnig, hic est aprica loca amans, sole gaudens, qua signif. legitur etiam Pers. V, 179. aprici senes, et Hor. Od. I, 26, 7. apricos necte flores. - statio (vid. Geo. IV, 8.) gratissima mergis, ut Geo. IV, 421. statio tutissima nautis et Aen. II, 23. statio male fida carinis. De mergis vid. ad Geo. I, 361. — 130. pater hic, ut infra v. 350. et 424., Aeneas dici videtur tamquam conditor instructorque ludorum, quae etiam Coningtonis est sententia comparantis I, 196. 412. et 692., ubi heros et dea eadem ratione addantur, ut agentis persona graviter designetur. Dignitatis certe et auctoritatis notionem inesse, dubitari nequit. — 131. longos circumflectere cursus. Vid. ad III, 430. -- 182. sorte; quia, quamquam in eadem linea constituuntur, interest tamen, si longius aut arctius flectendum est. Cf. Hom. II. XXIII, 352. Verba Tum loca sorte legunt repetuntur in Anth. Lat. I, 170, 111. - 133. Ductores, vox Vergilio satis frequentata. Vid. I, 189. V, 249. 561. VI, 334. Noli autem ductores, navarchos, confundere cum gubernatoribus (quos interdum confundi docent Interpp. ad Silium IV, 719.); vide potius infra v. 160., ubi Gyas a Menoeta, rectore, i. e. gubernatore navis, diserte distinguitur. — 134. velatur. Cf. III, 174. — "populea fronde: quia ludi fune-bres sunt, et hace arbor ab Hercule ab inferis allata est, cum canem Cerberum extraheret." Serv. Cf. adnott. ad Ecl. VII, 61. — 135. "Ut in certaminibus gymnicis, ita nunc ad magnum corporum nisum uncti sunt oleo." Heyn. Verba oleo perfusa nitescit repetuntur in Anth. Lat. I, 171, 6. — 136. Consident transtris. Vid. ad III, 289. Iterantur haec verba in Anth. Lat. III, 81, 37. — intentaque bracchia remis: Intenti cett. Propter hanc eiusdem vocabuli repetitionem iam in antiquis quibusdam libris Pierii intentaque mutatum in nudataque et Both. coni. intortaque (quamquam non solum Servius, sed etiam Priscian. p. 788. P. et Nonius p. 329, 2. lectionem intenta testantur), Peerlk. autem Attoniti legi voluit pro Intenti, et Heymann. verba intent. br. remis spuria iudicat, ut versum impersectum habeamus, Bryant. autem totum versum et Heyn. simul cum Intenti exspectant signum exsultantiaque haurit Corda pavor pulsans laudumque arrecta cupido. Inde, ubi clara dedit sonitum tuba, finibus omnes, Haud mora, prosiluere suis: ferit aethera clamor Nauticus, adductis spumant freta versa lacertis. Infindunt pariter sulcos totumque dehiscit

140

eo etiam sequentem suspectum censet. Sed in eiusmodi locis minime hacrendum esse, iam ad Ecl. VI, 16. Aen. I, 315. II, 207. 633. alibi vidimus; immo efficacissimam esse hanc repetitionem ad vim orationis intendendam et nautarum remigandi cupiditatem eo fortius exprimendam, vere memorat Wagn., qui intenta bracchia remis recte explicat: "remis iam admota, morae impatientia et audito signo statim remos impulsura". Quare horum versuum αὐθεντίαν iam Weichert. de verss. ini. suspp. p. 66. 98. (coll. Burm. ad Claud. B. Gild. 245.) et Iahn. recte defenderunt. — intendere bracchia redit infra v. 403. — 187. Verba exsultantia h. C. p. pulsans etiam Geo. III, 105 sq. leguntur, ubi vid. adnott. — haurit, quod ibi explicuimus per exhaurit, dum sanguinis liberum meatum intercludit, rectius fortasse cepit Thiel. (coll. Voss. ad Geo. III, 106. et IV, 427.), ut sit alte penetrat, permeat (quemadmodum etiam nos erechopfen pro: tief durchdringen); neque aliter iam Burm.: "haurit ad profundos cordis recessus et anhelitus pertinet; vid. Barth. ad Stat. Theb. II, 854." Similis autem est locus illi Stat. Theb. I, 538. pallorque ruborque purpureas hausere genas. — 138. Cf. Hom. II. XXIII, 370. pavor est animi motus fluctuans inter spem et metum. Peerlk. conferri iubet Interpp. ad Silium III, 215., ubi pavor laetus commemoratur. — laudum arrecta cupido. Cf. infra VI, 823. laudumque immensa cupido. Sic etiam Geo. III. 110. Tantus amor laudum et Hor. Ep. I, 1, 36. Laudis amor. Ceterum cf. Geo. III, 105., ubi arrectae spes, ut alibi arrectae aures (I, 152.), arrecti animi (XII, 251.) (gespannte Erwartung, Hoffnung) etc. — 139. Cf. similem locum Ovid. Met. X, 652 sqq. — clara, e longinquo audienda Cf. Lucr. I, 98. Ovid. Met. II, 625. (ubi vid. Bach.) IV, 138. cett. et adnot. mea ad Lucr. V, 945. (ubi tamen Lachm., coniecturam meam ab Orellio et Munrone probatam pro more suo cavillans, finxit verbum clarigitare, Ritschlius vero Opusc. II. p. 434. hoc reiiciens pro Claru' conicit Largu'). — finibus, quae loca v. 132. sortiti erant. Idem sibi vult limen v. 316. In circo hi fines carceres appellantur. Cf. infra v. 145. - omnes nautae, qui sonitum tubae cupide exspectaverant, prosiluere, naves remorum impulsu celeriter promoverunt. Peerlk., qui et dubitat de hac significatione voc. fines, et haeret in voc. prosiluere, cum non soli nautae, sed nautae cum navibus suis prosiliant, ad quas (urbium opera, ingenti mole) non quadret hoc verbum, coni. sedibus onnes - - prosiluere suis, i. e. surgunt, ut eo vehementius remos ad pectora ducant (s. insurgunt remis, coll. III, 207. V, 189. etc.). Omnia tamen Peerlkampii argumenta accurate examinavit et refutavit Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 403 sqq. Ribbeck. et ipse haerens in finibus ex coni. edidit funibus (scil. quibus ad litus alligatae erant naves), quam in Proleg. p. 365. frustra, ut mihi quidem videtur, defendere studet locis, ubi funis convellitur (Geo. I, 457.), litore deripitur (Aen. III, 266.), rumpitur (Aen. V, 639. X, 659.), inciditur (III, 667. IV, 575.), solvitur (V, 733.), laxus immittitur (VIII, 708.). Hi enim loci omnes non tuentur miram dictionem funibus suis prosilira - 140. Haud mora. Vid. ad III, 207. - ferit aethera clamor. Cf. II, 488. ferit aurea sidera clamor. — nauticus clamor, tò xélsuspa. Vid. Aen. III, 128. IV, 411. Val. Fl. I, 186. (ubi cf. Burm.) id. II, 112. etc. Apud Rutil. Itin. I, 370., ut ap. Martial. III, 67, 4. IV, 64, 21. et al., Graecum celeusma invenimus. — 141. adductis, simul cum remis, la certis spumant freta versa. Vid. adnott. ad Geo. I, 327. et Aca. III, 668. et cf. locus simillimus Aen. VIII, 689. Versa autem hic et I. 208. non a vertendi, sed a verrendi verbo deducendum videtur. Cf. adnoti ad III, 208. et 668. Aliter tamen censet Conington, cum Particip. Verbi verrendi admodum rarum sit. — 142. Infindere sulcos ab agri-

Convolsum remis rostrisque tridentibus aequor.
Non tam praecipites biiugo certamine campum
Corripuere ruuntque effusi carcere currus,
Nec sic inmissis aurigae undantia lora
Concussere iugis pronique in verbera pendent.
Tum plausu fremituque virum studiisque faventum
Consonat omne nemus vocemque inclusa volutant

cultura (cf. Ecl. IV, 33.) transfertur ad navigationem. (Vid. adnott. ad Geo. I, 50. Aen. II, 780. III, 495. cett.) Cf. etiam infra v. 158. et X, 197. — to tumque dehiscit. Cf. I, 106. his unda dehiscens Terram inter fluctus aperit. — 143. rostris tridentibus. Vulgo et hic et VIII, 690., ubi totus versus iteratur, legitur rostrisque stridentibus, contra metrum; de qua re Wagn. conferri iubet Santen. ad Ter. Maur. p. 250. Sed optimi Codd. (Med., certe sec. Fogginium, fragm. Vat. a m. pr. et Pal., praeterea Rottend. II., Bern. II., alii) praebent tridentibus, quod etiam tuetur Val. Flacci imitatio I, 688. volat immissis cava pinus habenis Infinditque solum et spumas vomit aere tridenti et Silii VI, 358. rostrum trifidum. Pomp. Sabin. haec adnotat: ,,tridentibus, i. e. acutis, legit Apronianus, ab Ennio sumptum." Veteres enim habebant naves trifidis rostris ornatas. Wagn. literam sibilantem saepius hic repetitam corrumpendae lectionis causam fuisse suspicatur. Defendit tamen vulgarem lectionem Schirach. p. 622. — 144 sqq., Sumpta, ut iam Macrobio V, 11. notatum, comparatio ab Homero Od. XIII, 81 sqq. Sed cf. II. XXIII, 362 sqq. et Geo. III, 103." Heyn. — biiugo certamine pro bigarum. Biga autem Lucretio V, 1298. et Statio Theb. II, 723. vocatur currus biiugus. Cf. etiam Aen. X, 299. 453. 586. — campum corripuere. Vid. ad Geo. III, 104. (ex quo totus v. 145. hic iteratur) et Aen. I, 418. Ceterum Corripuere et paulo post Concussere pro corripere, concutere solent. Vid. ad Geo. 1, 49. — 145. effusi carcere currus. Vid. ad Geo. III, 104. et I, 152. et ci. infra VI, 305. turba effusa ruit. Thiel. de hoc metaphorico verbi effundendi usu conferri iubet Drak. ad Sil. II, 151. — carcer, quod alibi carceres, cancelli illi, quibus equi arcebantur, coercebantur, ne exirent, priusquam signum daretur, unde etiam secundum Varronem L. L. V (IV), 32. vox derivanda (quasi arceres vel coarceres), quam alii deducunt a Graeco Equos. Cf. Voss. ad Geo. l. l. et Heind. ad Hor. Sat. I, 1, 114. Singularis hac signif. usurpatus legitur etiam in Ennii fragm. ap. Cic. Div. I, 48., ap. Ovid. Her. XVIII, 166. Met. X, 652. Tibull. I, 4, 32. alibi. — 146. "immissis iugis, h. e. equis iugalibus admissis, dum freni laxantur. [Vid. infra ad VIII, 708. Heins. praeter necessitatem coni. iubis.] — undantia lora, pro effusis frenis." Heyn. Cf. etiam XII, 471. Simili ratione ap. Plaut. Epid. III, 3, 55. undans chlamys et ap. Claud. in Ruf. II, 176. purpureis undantes anguibus hastae, i. e. vexilla purpurea cum anguibus pictis, commemoratur. — 147. "proni in verbera pendent, quod egregiam rei imaginem habet, ipsi Vergilio deberi videtur, etsi res expressa Iliad. XXIII, 362 sqq." Heyn. Adde Odyss. XIII, 82. Iterantur haec verba in Anth. Lat. I, 170, 121. — In verbera, ut verbera dent. Cf. infra X, 586. Geo. III, 106. et simillimi loci Silii VIII, 283. praeceps trepida pendens in verbera planta (ubi vid. Heins.) et Claud. Nupt. Pall. 113. pronique manus in verbera tendunt. Vid. etiam Markland. ad Stat. Silv. V, 2, 115. et Hand. Turs. III. p. 308. Verbera remorum (Ruderschlag) legitur etiam ap. Ovid. Met. III, 662. illi remorum in verbere perstant, Lucan. III, 536. praetoria puppis verberibus senis agitur et Sisium XI, 492. centeno fractus spumabat verbere pontus. Vid. etiam infra v. 198. — 148. Cf. similis locus Ovid. Met. X, 656 sq. clamorque favorque Verbaque etc. — studiis faventum, clamore favorem declarante. Alii enim aliis certantium favent. — 149. Consonat pro resonat, quia additur omne nemus, quae verba repetuntur VIII, 305. Vid. adnott. ad III, 673. Conington consonat potius ad echo referendum censet. — inclusa, his collibus nemorosis, a quibus repulsa vox in litora volutatur. Schrader. teLitora, pulsati colles clamore resultant. 150 Effugit ante alios primisque elabitur undis Turbam inter fremitumque Gyas; quem deinde Cloanthus Consequitur, melior remis, sed pondere pinus Tarda tenet. Post hos aequo discrimine Pristis Centaurusque locum tendunt superare priorem; 155 Et nunc Pristis habet, nunc victam praeterit ingens Centaurus, nunc una ambae iunctisque feruntur Frontibus et longa sulcant vada salsa carina. Iamque propinquabant scopulo metamque tenebant, Cum princeps medioque Gyas in gurgite victor 160 Rectorem navis compellat voce Menoeten: "Quo tantum mihi dexter abis? huc dirige gressum;

mere coni. illisa, incussa, impulsa. — volutant. Cf. I, 725. vocemque per ampla volutant Atria. — 150. colles clamore resultant, pro vulgari: clamor resultat a collibus, ut Geo. IV, 50. vociegus resultat imago. Cf. locus simillimus infra VIII, 305. Claud. Cons. Prob. et Ol. 174. Avien. descr. terr. 182. Tac. Ann. I, 65. etc. Cum epitheto pulsati cl. Hor. Sat. I, 2, 129. undique magno Pulsa domus strepitu resonat. — 151. Effugit ante alios. Cf. Silius XVI, 334. Evolat ante omnes. "elabitur pro praecurrit celeriter, ut Serv.. primo ante ceteros loco." Heyn. Cf. etiam adnott. ad Geo. I, 244. - 152. "Turbam inter fremitumque, dum ceteri, qui Gyan elabentem vident, turbulenter et cum fremity naves suas propellunt." Wagn. — 153. pinus. Vid. ad Ed. IV, 38. — 154. tenet, scil. eum, moratur eius cursum. — aeque discrimine, pari intervallo ab illis. Fragm. Vat. a m. pr. exhibet aliquo. - Printis. Vid. adnott. ad III, 427. Med. hic a m. pr. exhibet Pistrie, ab alt. Pristis. — 155. tendunt inter se, post Gyan et Cloanthum, lecum superare priorem, altera nave superanda priorem locum tenere. Respicitur hic locus in Anth. Lat. III, S1, 46. socium certent superare priorem. — 156. Pristis habet, scil. locum priorem. Hanc autem lectionem praebent optimi Codd. omnes et Schol. Stat. Theb. VI, 508. Vulgo abit, quod fortasse ex v. 318. huc translatum, quia v. 151. praecedit effugit. — 157. iunctis frontibus, ita ut frontes, i. e. rostra navium, una cademque linea invehantur. — 158. longa carina meliorum librorum (Med., Vat., Rom., aliorum) est lectio, quam ab Heinsio revocatam servavimos. Losgam autem minime otiosum esse epitheton, docent Henry (Two. years V. p. 9. et Philol. XIII. p. 631.) et Conington, cum Centaurus magna sit navis (cf. 156. et supra v. 122.), ambae autem naves per longitudinem ita iuxta se invicem vehantur, ut altera alteram parte tantum carinae superet (cf. infra v. 186.). Vulgo edebatur longae carinae vel longe carinae, quae altera lectio Wagnero valde arridet, cum naves velocissime promotas necesse sit longiores post se relinquere sulcos, i. e. longe sulcare vada. Nihil tamen mutare ausus sum, cum etiam X, 197. sine ulla lectionis varietate legames et longa sulcat maria alta carina. Schrader. coni. iuncta vel socia silcont v. s. carina, et Heyn. totum hemistichium tamquam male suppletun abesse malit. Peerlk. autem pro carina fortasse lacuna legendum cenet. quod nemo probabit. — vada salsa. Vid. VII, 198. IX, 670. eet Ut hic de mari, ita VI, 320. etiam de flumine usurpatur. — 159. scopulo, qui pro meta erat. Cf. v. 124. "metam, non ubi fri-rent cursum, sed circumflecterent: vid. supra v. 130. 131." Heyn. — 161. princeps, qui ceteros omnes cursu anteverterat. — medio proprie intelligendum. Conington recte per halfway explicat et modio in gurgits caset esse i. q. media in via per gurgitem. — 161. rectorem navis, gebernatorem. Cf. X, 218. clavum regit cum V, 868. et VI, 350. — roce Vid. supra ad IV, 681. -- 162. Quo mihi dexter abis? i. e. in dextras partem; de quo usu Adiectivorum loci et temporis ad ipsos homines relatirum vid. ad Geo. III, 538. Aen. I, 644. alibi, imprimis ad IV, 303. adaett.

Litus ama et laevas stringat sine palmula cautes; Altum alii teneant." Dixit; sed caeca Menoetes Saxa timens proram pelagi detorquet ad undas. "Quo diversus abis?" iterum "Pete saxa. Menoete!" Cum clamore Gyas revocabat; et ecce Cloanthum

165

etiam infra v. 166. quo diversus abis? — huc dirige gressum (ut I, 401. et XI, 855.). Sic Codd. fere omnes, quorum scripturam revocavit Heins. Vulgo h. d. cursum (a Med. a m. sec., Bern. II. III. aliis et Seneca de benef. VI, 7. exhibitum), ex interpretatione; quod tamen Wagnero magis placet, cum navi gressum dare nimis sit insolens, ita ut Asinius Pollio ap. Gellium X, 26. (ab Heinsio laud.) diserte vituperet Sallustium, quod transgressu de navigatione usus fuerit [quod testatur etiam Nonius p. 452.], et cum Codd. lectio facile ex Aen. I, 401. et XI, 855. huc transferri potuerit; fatetur tamen, gressum fortasse eo defendi posse, quod maris aequor interdum solum appelletur, velut infra v. 199. Etiam Peerlk. memorat, Vergilium nulla necessitate coactum posuisse gressum, cum facile fuisset huc dirige clavum; ideoque haud dubie antiquiores auctoritates secutum esse. Recentiores editores omnes gressum servarunt. Ceterum Ribbeck. cum Pal. et Rom. scripsit derige. — 163. Litus ama, serva; stude, quam proximam litori tenere navem. Amare enim interdum i. q. cupide tenere, amplecti, nolle relinquere, omittere aliquid. Cf. Hor. Od. I, 25, 3. amatque ianua limen (ibique Mitscherl.), Rutil. Itin. I. 522. latebram, Stat. Theb. IV, 114. corpus amare cett. et vid. adnott. ad III, 134. Litus amare igitur i. q. Ecl. VIII, 7. et Geo. II, 44. oram (litoris) legere. Cf. etiam Propertii praeceptum IV, 2, (III, 3,) 23. Alter remus aquas, alter tibi radat arenas; Tutus eris: medio maxima turba mari est. — laevas. Med., Pal., Gud. a m. pr. et plures alii Codd. laeva, quod non mirum, cum sequatur vox stringat, in Codd. autem una litera sibila haud raro inserviat duobus vocabulis. Quare non erat, cur Wakef., Ribbeck. et Ladew. illam lectionem reciperent. Ceteri recentiores editores omnes nobiscum servant lectionem laevas, quam praebent Rom., Gud. et Bern. II. a m. sec., Bern. III. alii. (Cf. etiam Wagn. Qu. Verg. XII, 14. p. 534.) — stringat, i. q. in Propertii l. l. radat. Vid. infra v. 170. - palmula, ταρσός κώπης, pars remi inferior, qua mare verritur. Saepius vocatur palma. Vid. Catull. LXIV, 7. Vitruv. X, 8. — 164. caeca saxa. Vid. ad I, 356. IV, 706. et ad Geo. III, 210. - 165. ,, pelagi: sc. dextrorsum in altum evectus, ideoque diversus, in diversam partem, cum deberet laevam versus scopulum tenere." Heyn. Vid. ad Geo. IV, 432. et supra ad v. 8. Ceterum cf. Val. Fl. VI, 387. Quoque, ait, hinc diversus abis? et Gronov. ad Stat. Theb. VI, 223. — 166. iterum revocabat scil. a cursu, quem Menoetes ingressurus erat, ad saxa; iterum autem, quia iam illis verbis: Quo tantum mihi dexter abis cett. vere eum revocaverat. Ceterum primum sic fere dicere voluisse poëtam: iterum clamabat, sed, suppresso hoc vocabulo, ita invertisse or tionem, ut pergeret: cum clamore revocabet, non inepte suspicatur Wagn. Alii minus recte coniungunt Quo diversus abis iterum? Peerlk. autem sic vult distingui: Quo diversus abis? iterum, pete saxa; i. e. iterum tibi dico: pete saxa. — 167. et ecce, quod dicere soliti sint recentiores, veluti Apuleius (vid. Miscell. Obss. II. p. 308. et Oudend. ad Apul. Met. p. 9. et 283.), non Vergilianum esse opinatur Hand. Turs. II. p. 493 sq., qui, cum nemo nunc dubitet de ancipiti syllaba in quarta sede, Copulam ,.optimorum Codd." auctoritate omittendam censet, qua in re cum eo consentit Fleckeisen. in Iahnii Annal. LXI. p. 32. syllabam bat ab initio longam fuisse ratus. Sed quinam sint illi optimi Codd. praeter Rom., in quo sane Copula desideratur, nemo facile dixerit. Quare cum posteriores illos scriptores antiquioris alicuius poëtae exemplum hac in re secutos esse non improbabile sit, omnium fere et optimorum Codd. auctoritatem sequi, quam praepropere Copulam omittere malui. Cf. etiam Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 343. contra Fleckeis. et Ladew. disputans, qui tamen in recentissima Respicit instantem tergo et propiora tenentem. Ille inter navemque Gyae scopulosque sonantis Radit iter laevum interior subitoque priorem Praeterit et metis tenet aequora tuta relictis. Tum vero exarsit iuveni dolor ossibus ingens Nec lacrimis caruere genae segnemque Menoeten Oblitus decorisque sui sociumque salutis In mare praecipitem puppi deturbat ab alta; Ipse gubernaclo rector subit, ipse magister, Hortaturque viros clavumque ad litora torquet.

170

5

edit. Copulam rursus adiecit. — 168. propiora metae loca. Cloanthus inter scopulum et Chimaeram propiore via in altum evadit. Conington explicat: propiora Gyae. — 170. radit iter. Prius explicui: radit mare remis, ut v. 217. (ubi vid. adnott.); cum tamen ille locus paulo alius sit generis, nunc potius cum Coningtone interpretor: facit viam radendo litora, comparans III, 700. VII, 10. et Propertii locum supra laud. — "laevum, a laeva parte, interior, versus scopulum, ita ut Chimaera, qua Gyas vehebatur, esset exterior, versus patentiora loca maris. [Vid. adnott. ad XI, 695.] Petita omnia a circo et cursu circensi. [Etiam interior et exterior. Cf. omnino Schirach. p. 464. et interpp. ad Plin. Epist. IV, 16.] priorem, Gyam, qui modo prior fuerat, et metis relictis, meta superata, quam circumvectus erat, tenet aequora, mare liberum, quo iam cursum a meta versus litus repetere posset. [Et quia in hoc reditu non tam periculosa via quam prius (v. 169.) navigat, additur tuta. In tota hac increpatione ante oculos Menelai obiurgatio ap. Hom. Il. XXIII, 420 sqq." Heyn. — V. 170. cum primo sequentis vocabulo iteratur in Anth. Lat. I, 170, 137 sq. — 172. Cf. Hom. l. I. v. 385 sqq. — ossibus noli pro sexto Casu habere, omissa Praepos. in (ut IX, 66.), sed est Dativus, qui ad Graecorum exemplum alteri Dativo, iuveni, quem accuratius definiat, adiungitur; qua de re cf. Schaef. ad Soph. Phil. 747. Elmsl. ad Eur. Med. 961. et Bacch. 619. Matth. §. 389, 2. h. Thiersch. §. 275. nott. 11. Kühner. §. 580. not. alii (quod tamen propter locum modo laud. negat Conington). Ceterum vid. ad IX, 66. Geo. III, 272. et Aen. II, 120. adnott. Repetitur hic versus in Anth. Lat. I, 170, 151. — 174. "decoris sui: inhonestum enim est irasci, duci praesertim." Serv. — salutis socium, scil. erepto gubernatore navis. Peerlk. minus probabiliter sociorum pro socii, scil. gubernatoris, positum esse putat, quam rationem iam Serv. commemorat. Contractam Genitivi formam, qua antiquis temporibus omnes Romanorum scriptores ubique usi esse videntur, posterioribus poëtae maxime in nominibus propriis (Danaûm, Argivûm, Graiûm, Rutulûm cett.), solutae autem orationis scriptores in sollemnibus quibusdam formulis ad cultum divinum et disciplinam civilem pertinentibus (deûm, virûm, ephorûm, fabrûm cett.) et in ponderis, mensurae et numorum designatione servarunt. Sociûm legitur etiam ap. Liv. XXII, 17, 2. (ubi vid. Drak.) XXII, 27, 11. 40, 6. et saepius. Vid. etiam Varr. L. L. VII, 38. Prisc. VII, 6, 24 sqq. Ramsh. §. 27, 5. Zumpt. §. 51. Schneider. II, 1. p. 70. Buecheler. Grundr. d. lat. Decl. p. 43 sq. Neue Formenl. d. Lat. Spr. I. p. 102 sq. II. p. 17 sq. Koene Spr. d. Röm. Epiker p. 29 sq. Corssen. über Ausspr. etc. I. p. 587 sq. ed. 2. et Iahn. ad Aen. I, 229. — 175. deturbat. Cf. Lucr. V, 401. Phaëthonta repenti fulminis ictu Deturbavit equis in terram. Caes. B. G. VIII, 81. B. C. III, 21. etc. Infra VI, 412. legimus Charon animas deturbat et X, 554. caput deturbat terrae. - 176. Verba ipse rector, ipse magister cum singulari vi eandem notionem geminant; hic enim (ut infra v. 224. 867. I, 119. VI, 353. Val. Fl. I, 18. alibi) magister i. q. gubernator. Vid. etiam Cort. ad Lucan. II, 696. Alibi autem magistrum navis, s. omnium nautarum praesectum (der Schiffscapitain), a gubernatore diversum esse constat. Vid. Liv. XXIX, 25, 7. XLV, 42, 3. cett. et cf. supra ad v. 133. adnott. — 177. ad litora, ad scopulum, qui pro meta erat. — Cum v. 178 sqq.

At gravis, ut fundo vix tandem redditus imo est,
Iam senior madidaque fluens in veste Menoetes
Summa petit scopuli siccaque in rupe resedit.

Illum et labentem Teucri et risere natantem
Et salsos rident revomentem pectore fluctus.
Hic laeta extremis spes est accensa duobus,
Sergesto Mnestheique, Gyan superare morantem.
Sergestus capit ante locum scopuloque propinquat,
Nec tota tamen ille prior praeeunte carina;
Parte prior, partem rostro premit aemula Pristis.

usque ad v. 182. cf. Hom. Od. V, 319 sqq. — ,, gravis, gravatus, ideoque tardus ad natandum, partim senio, partim aqua, quam vestis imbiberat." Heyn. Cf. infra VI, 359. madida cum veste gravatus. — fundo, a fundo. Vid. ad Geo. II, 520. — vix tandem redditus est, longum erat tempus, antequam non sine magno labore emersit. — 179. "fluens in veste antique pro fluens veste, et hoc pro: veste fluente aqua, vel aqua fluente e veste." Heyn. Cave igitur h. l., ubi fluere propria significatione est sumendum, confundas cum ils, de quibus ad I, 320. diximus. Praepositio autem non poterat abesse (ut III, 626. VIII, 487. etc.), cum fluens veste ineptum praeberet sensum von Kleid fliessend, quemadmodum alibi sanguine, tabo fluere etc. De vv. in veste cf. IV, 518. (ibique adnott. VII, 167. XII, 169. et adnott. ad III, 595.) Wagn. conferri iubet Santen. ad Balb. p. 123. et quos Sillig. laudat ad Cir. v. 251. — V. 182., quem Heyn., haerens imprimis in vv. risere — rident, tamquam poëta indignum non bene a Tucca relictum censuit, ita ut asteriscum ei praefigeret, recte defendunt Weichert. de verss. iniur. suspp. p. 92., Ruhk., Iahn. (ad X, 465.) et Wagn. Sensus enim aperte hic est: ut antea riserant labentem et natantem, ita nunc rident vomentem. Risus igitur diverso tempore erat indicandus. Cf. etiam adnott. ad Aen. II, 12. Diversa autem tempora non minus quam paria per Copulam coniungi, docet Hand. Turs. II. p. 486 sq. Peerlk. tamen hanc profert temerariam coniecturam: Li salsos tremulo revom. p. fl. — salsos revomentem fluctus ex Homeri Od. V, 322 sq. translatum. — pectore verecunde pro alvo. Cf. Maximian. Eleg. V, 30. Atque sub exhausto peetore pingue femur. — 183. Hic, hoc ipso tempore. Vid. ad I, 728. – extremis duobus. Vid. supra v. 154 sqq. — 184. Mnesthei pro vulg. Mnestheo Heins. restituit, cum Med. et Rom. cum aliis bonis libris exhibeat Mnesthi. Vergilius enim, ut alii poëtae, nomina propria in eus ita flexisse videtur, ut Dativum et Accusativum ad Graecorum rationem ei et ea, Genitivum et Ablativum Latino modo ei et eo formaret. Sic eadem Dativi forma admissa legimus etiam Ecl. IV, 57. Geo. IV, 545. et 553. et Claud. XL, 33. Orphei, Catull. LXIV, 337. Pelei (ubi tamen alii Peleo) cett. Vid. etiam Prisc. VII, 2, 8. et 4, 14. p. 732. et 735. P. Macrob. Sat. V, 17. Schneider. Gr. Lat. II, 1. p. 289. Wagn. ad h. l. et lahn. ad Geo. IV, 553. Ribbeck. Mnesthi scripsit. Ceterum Heyn. haec adnotat: ,,Sergesti Centaurum puta propius ad scopulum interiore ideoque breviore spatio (quod in re circensi sinistrum erat, unde h. l. ad navale certamen transductum: vid. v. 116.) succedere, Pristin autem Mnesthei exteriore versus dextram decurrere. Cum tamen Pristis remigio valeret, Centaurum illa est assecuta, ita ut anteriore navis parte Centaurum aequaret (187.) et tantum non aequo cum illo cursu Centaurum antevertere Sergestus in animum induxit." -- 184. morantem gubernandi imperitia. -- 185. capit ante locum. Vid. adnott. ad Ecl. I, 70. et Geo. III, 552. Repetuntur haec verba in Anth. Lat. III, 81, 61. — scopuloque propinquat, ut v. 159., sed a latere, non in rectum, ut illic. Cf. infra v. 202 sq. — 187. partem pro vulg. partim ex Med. cum Wagn. restituimus, qui comparat infra XI, 794 sq. (ubi altero loco pariter tres Codd. male partim pro partem) et vere memorat, formam partim aurea aetate aut Adverbium esse, aut ita pro pars, partem usurpari, ut Pluralis adiungatur (partim At media socios incedens nave per ipsos
Hortatur Mnestheus: "Nunc, nunc insurgite remis,
Hectorei socii, Troiae quos sorte suprema
Delegi comites; nunc illas promite vires,
Nunc animos, quibus in Gaetulis Syrtibus usi
Ionioque mari Maleaeque sequacibus undis.
Non iam prima peto Mnestheus, neque vincere certo;

190

eorum, rel ex illis, ciusmodi sunt) coll. Heusing. et Brem. ad Nep. Att. 7. et Beier. ad Cic. Off. II, 21., quibus adde Kritz. ad Sall. Iug. 55, 4. et viros doctos ab eo laudatos. Cf. etiam quae nos ad Lucr. XI. 58. adnotavimus. Nihilominus Ribbeck. ex Pal., Rom., Gud., Bern. II. III. et Schol. Hor. Od. V. 1, 18. restituit partim, coll. Gellio X, 13., quem tamen posteriorum editorum nemo secutus est. — 188 sqq. "Factam orationem pulcherrimam ad Homeri imitationem, ubi Antilochus equos suos iscrepat, Il. XXIII, 402 sqq. omnes observarunt interpp." Heyn. — 189. insurgite remis. Vid. ad III, 207. (560.) Heyn. conferri iubet Apollon. II, 588 sq. Servius, qui ad h. l. testatur lectionem insurgite, ad VIII, 108. etiam hic legit incumbite, ut supra v. 15. – 190. socii Hectorei ex Servii sententia aut fortissimi sunt, quales Hector fuit, aut revera quondam Hectoris socii. Hoc alterum verius puto: vos, qui una cum fortissimo Hectore pugnavistis, virium vestrarum documenta edidistis. Cf. infra VI. 166. Adsentiuntur mihi Bryce, Conington et Benoist. Heynii et Thielii explicatio, ex qua socii sunt socii navales, Hectorei autem simpliciter Troiani (ut I, 273. gens Hectorea), paulo languidior videtur; quamquam etiam Wagnero Hectorei hic simpliciter sunt Troiani. - sorte suprema, escidio, eversione, s. cum everteretur Troia; de quo simplicis Ablativi wa diximus ad IV, 502. Sorte suprema legimus etiam ap. Hor. Ep. 11, 2, 173. (ubi tamen nunc editur morte suprema), praeter quem locum Comington comparat Aen. II, 11. Troiae supremum laborem, Claud. in Eutrop. II, 289. Phrygiae casus renisse supremos et Tac. Hist. I. 3. supremae clarorum virorum necessitates. — 191. Verba Nunc illas pr. vires iterantur in Anth. Lat. I, 170, 5. Comparant Iliad. XVI, 556 sqq. Exhortationibes autem militum ubique fere laudes rerum prius gestarum adificiuntur. --192. in Gactulis Syrtibus. in quas, priusquam Carthaginem venit, ventis erat actus. Cf. I, 110 sqq. Ceterum vide supra v. 51. — usi, omisso cetie, ut I, 202. vos et Cyclopia saxa Experti. Cf. Ribbeck. Proleg. p. 151. adnot. — 193. "Ionio in mari, cum ex Creta solvissent sum III, 192 sqq. 211 sq.; tum etiam Malene in extrema Laconica promostorium, etsi paulo latiore flexu, circumvecti sunt." Heyn. De mensura vocis Ionius vid. ad III, 211.; de Maleac autem promontorio inter sinum Laconicum et Argolicum sito et nautis exitioso, quod nunc vocatur Cape Malio s. St. Angelo, vid. Strab. VIII. p. 250. Herod. I, 82. Polyb. V. 101. Mela II, 3, 8. alii et liber meus geogr. III. p. 567. — "sequacibus undis, dum fluctus fluctum urget, quoniam in hac plaga paulo tumifiu mare est: Κύματά τε τρογόεντα πελώρια, ίσα δρεσσιν, ut Od. III, 290. Aliis in locis esset ista bona rei imago, si fluctus, carina et remis impulsi, sulco facto iterum concitate coëunt et in puppim irruunt." Hom. Becuadum Lutat. ad Stat. Theb. VII. 16. sequeces dicuntur undae, quin tan citae sunt, ut persequi videantur navigantes. Ceterum cf. Geo. 1V. 230. fumi sequaces, Aen. VIII, 432. flammae sequaces cett. De navigationis circa Maleam promont. periculis cf. antiquum proverbium a Strab. L L servatum Μαλέαν ξπικάμψιις (vulgo Μαλεάς δε κάμψας) ξπιλάδου τών ofzade, quod Erasm. Adag. Chil. II. cent. 4. c. 46. sic reddit: Malan legens, quae sunt domi, obliviscere. Inde etiam ap. Prop. IV, 18, (III, 19,) \$. saera Malea, et Stat. Theb. VII, 16. Et raucae circumtonat ira Maleae. -194. Non iam prima peto, quae antea petebam vel sperabam. Vid. idnott. ad Aen. IV, 431. — prima, sc. praemia, τὰ πρωτεία, ut infra τ. 338. Prima tenet. Sententia igitur haec est: Non iam contendo Gyae vel Cloantho palmam eripere, utpote qui me longe antecesserunt. Magna siQuamquam o! — Sed superent, quibus hoc, Neptune, dedisti; 193 Extremos pudeat rediisse; hoc vincite, cives, Et prohibete nefas." Olli certamine summo Procumbunt; vastis tremit ictibus aerea puppis Subtrahiturque solum; tum creber anhelitus artus Aridaque ora quatit; sudor fluit undique rivis.

Attulit ipse viris optatum casus honorem.

Namque furens animi dum proram ad saxa suburguet

tem cum arte adiectum est nomen loquentis, quo summa indignatio significatur (vid. ad I, 49.). Sensus est enim: Ego, qui tanti sum nominis (erat enim facile fortissimus omnium Aeneae comitum: cf. LX, 171. 306. 779. X, 143. etc.), iam contentus ero, si non ultimus rediero. (Cf. etiam Wagu. Qu. Verg. XXXII, 7.) — 195. Quamquam o! scil. si victoria mihi contingat, i. e. utinam vincam! — sed superent cett. per aposiopesin, de qua vid. ad I, 135. Adiicit autem, quo se ipse consoletur, quibus hoc, N., dedisti, cum rem ex divino consilio pendere significet; modo ne omnium extremus redeat, precatur. Cf. Gossr., qui comparat similem orationem Turni XI, 415. et Hom. II. XXIII, 402. Ribbeck. totum versum habet nacer secur. — 196. rediisse. Vid. ad II, 25. (ubi pro V, 595. lege IV, 599. et ex aliis poëtis adde Lucr. III, 799. V, 340. Hor. Od. III, 14, 2. Ovid. Met. VI, 700. cett.) et Wagn. ad h. l., qui, contra Heinrich. in Indice Cic. Oratt. pro Scauro cett. partt. inedd. p. 102. disputans, hane formam iure Vergilio vindicat. — 197. hoc vincite et prohibete nefas, hanc ignominiam, hoc opprobrium, scil. extremos rediisse, nitendo effugite. Peerlk. (cui adsentitur Ladew.) coll. Silio II, 228. Audeat et primum hoc vincat, servasse parentem, non conjungit hoc nefas, sed hoc vincite ("hierin bestehe euer Sieg": Ladew.) refert ad verba extremos pudeat redisse, quae aliquid proverbiale habeant, et prohibete nefas explicat: prohibete, ne quid accidat, quod nefas sit nobisque dedecori vertatur. Heyn. hoc male interpretatur per: hactenus saltem; Heins. autem coni. O vincite. Ceterum cf. Ovid. Met. X, 322. hoc prohibete nefas et Wernsd. P. Lat. m. IV, 526, 29. Et prohibete nefas. — Olli. Vid. ad I, 254. - Cum v. 198 sqq. comparant Iliad. XXIII, 417 sq. - procumbunt, scil. remis proni incumbunt, quod alibi simpl. incumbunt. — vastis ictibus, quia mare remis verberatur. Cf. X, 208. et supra v. 147. — aerea puppis, aerata. Cf. VIII, 675. X, 223. Hor. Od. II, 16, 21. (ubi vid. Bentl.) Ovid. Met. VIII, 103. cett. Sic Geo. III, 173. temo aereus et infra v. 274. rota aerea. — Serv. coll. Geo. III, 173. aerea explicat per fortis, cum prora, non puppis aerea esse soleat. — 199. subtrahitur solum, sulco facto dehiscit mare, quod navi est solum, in quo currit. Vid. v. 142 sq. Henry in Philol. XIII. p. 632. et Ladew. comparant Val. Fl. IV, 713. ponti iacentis omne solum. — creber anhelitus artus quatit. Cf. infra v. 432. et IX, 814. — 200. sudor fluit rivis (more rivorum, ut nos: in Strömen). Burm. confert Sen. Oedip. 922. et Ovid. Met. IX, 173. Adde infra VIII, 445. fluit aes rivis et Epit. Iliad. 960. sudor agit rivos. Ceterum v. 199. et 200. ex Hom. Il. XVI, 109 sq. translatos esse, Heyn. iam adnotavit. Iterantur inde a verbis tum creber etc. in Ausonii cent. nupt. 129 sq. — 201. casus ipse, i. e. solus casus, qui opponitur quodammodo priori contentioni et laboribus. Cf. Wagn. Qu. Verg. XVIII, 2, 9. — honorem, victoriam, ut anteverterent Centaurum. — optatum, ardenter cupitum, ut apud Catull. LXIV, 141. optati hymenaei; ibid. v. 372. optatos animis coniungite amores etc. Cf. Lachm. ad Prop. I. p. 58. — Cum v. 202 sqq. Conington conferri inbet Hom. II. XXIII, 391 sqq. et 416 sqq. Commata, quibus vulgo vv. furens animi (de quibus cf. adnott. ad Geo. IV, 491. Aen. I, 178. II, 61. IV, 203.) includuntur, delevi, ne quis perperam conjungat furens animi haesit; cum fur. an. suburguet cett. necessario sint confungenda. Quae ipsa est causa, cur Wagn. Med. et Pomp. Sab. lectionem prora, quae Heynio arrisit, tamquam ex elisione ortam iure reInterior spatioque subit Sergestus iniquo,
Infelix saxis in procurrentibus haesit.
Concussae cautes et acuto in murice remi
Obnixi crepuere illisaque prora pependit.
Consurgunt nautae et magno clamore morantur
Ferratasque trudes et acuta cuspide contos
Expediunt fractosque legunt in gurgite remos.
At laetus Mnestheus successuque acrior ipso
Agmine remorum celeri ventisque vocatis
Prona petit maria et pelago decurrit aperto.

205

210

pudiavit. Ceterum animi lectio est Med., Rom., Gud. a m. sec., Servii et Arusiani p. 230. L.; Pierii aliquot Codd. exhibent animis, ut VIII, 228., Pal. denique et Gud. a m. pr. animo. — 203. interior, inter Mnestheum et scopulum (v. 185.). Vid. ad v. 170. — spatio iniquo, i. e. angusto et ob saxa periculoso. (Cf. infra XI, 531. silvac iniquae.) Heyn. confert Stat. Theb. VI, 440 sqq. — 204. procurrentibus, a scopulo ille magno, qui meta erat, et subter aquam, ut videtur, latentibus, nam v. 164. caeca saxa vocantur. Ceterum cf. infra v. 220 sq. et 270 sqq. -205. murex secundum Serv. est "saxi acumen eminens per tranquillitatem." Intellige scopulos acutos; murex enim poetis usurpatur de omnibus rebus, quae muricis instar (vid. ad Ecl. IV, 44.) cuspides et dentes habent, et de scopulis quidem etiam Silio XVII, 277. dicitur, qui omnine hanc totum locum imitatus est: Increpuere ictu prorae; tum murice acuto Dissiliens sonuit rupta compage carina. Ct. etiam Isidor. Orig. XVI, 111. Murices petrae in litore, similes muricibus vivis, acutissimas et navibu periculosissimae. Conington addit Plin. XIX, 1, [6.], ubi legimus: Cats Censorius sternendum forum muricibus censuerat. — 206. Obnizi. Cl. Geo. III, 222. 233. — crepuere, scil. fracti. Cf. v. 209. — "illiss pependit pro vulgari: illisa est, sed suavius, quod suspensa et sublimi nutavit, libravit sese. Cf. infra X. 303 sq. Sumpsit ab Vergilio haec eadem Silius XVII, 281. sqq." Heyn. — 207. morantur, cum magne clamore iunctum, Wagnero languidum, ideoque aut verbum nauticum am corruptum videtur. Heyn. cum Servio explicat: "haerent, dum navem retro agunt"; i. e. a scopulo student revellere. Morantur potius significat: moram faciunt (sie bleiben halten), i. e. attrahunt remos nec amplius movent, sed cum magno clamore consurgunt et trudes contosque expedimit ut navem retro trudant et a scopulis solvant. Cf. v. 220. et 270. Quan non erat, cur Peerlk. hemistichio illo illisaque prora pependit prorus sublato et versibus ad arbitrium traiectis, totum locum sic constituendum censeret: v. 202. 203. 205. 206. (dimidius et imperfectus) 207. (morantus. scil. proram) 205. 209. 204. 210. etc. - 208. trudes plurimorum Codd (etiam Pal., Rom., Gud.) et Isidori Orig. XVIII, 7, 3. est lectio, quam Heinsie et Burm. suadentibus recepit Heyn. Vulgo sudes (quod sane etiam Med exhibet), ex interpretamento; nam sudes, pali acuminati et praeusti, non sunt ferrati, i. e. ferro praefixi, quod vere adnotat Wagu. Vox trudes at tem, a trudendo (quamquam mutata quantitate) facta, significat perdicas aeratam ad trudendum aptam, neque multum differt a conto, quod vocbulum eodem sensu legitur infra VI. 302. IX, 510. Tac. Ann. III, 46 Plin. XXXIV, 18. alibi. Cf. etiam Isidor. Orig. XVIII, 7. — 209. Expediunt. Vid. ad I, 702. - 210. Verba successuque acrior ipse xpetuntur a Paullino vit. Mart. I, 178. (quem Wold. Ribbeck. laudat). Ceterum cf. infra v. 231. — 211. agmine remorum, remorum agitatorum aequali motu. Cf. II, 782. (Geo. I, 322. III, 423.) et supra v. 90. Comiston tamen addit, agmen fortasse hic significare ordinem, ut ap. Stat. The V. 509. terna agmina adunci Dentis. - ventis vocatis. Vid. ad Ili 253. (et IV, 223.). — 212. .. Prona maria, in quibus cursus pronus celer sine impedimento sit; idem apertum pelagus." Heyn. Rectius sutes Henry (Tw. years V. p. 11. et Philol. XIII. p. 632.) prona maria exp

Qualis spelunca subito commota columba, Cui domus et dulces latebroso in pumice nidi, Fertur in arva volans plausumque exterrita pinnis Dat tecto ingentem, mox aëre lapsa quieto Radit iter liquidum celeris neque commovet alas: Sic Mnestheus, sic ipsa fuga secat ultima Pristis Aequora, sic illam fert impetus ipse volantem. Et primum in scopulo luctantem deserit alto

215

220

cat per fluctus ex alto litus versus decurrentes ideoque navis metam assecutae reditum adiuvantes, coll. Geo. I, 203. Aen. VI, 474. VIII, 548. Lucan. IV, 429.; eumque etiam Wagn. in min. edit. sequitur. — pelago autem aperto non i. q. alto pelago, sed obstaculum nullum praebente. Cf. adnott. ad I, 394. Iteratur hic versus in Anth. Lat. I, 14, 28. Quinct. Inst. VII, 9, 10. haec proferens Vergilii verba: coelo decurrit aperto, memoria lapsus hunc locum confudisse videtur cum Aen. I, 155. coelo invectus aperto. -- ,,213 sqq. κοίλην πέτρην Χηραμόν, Iliad. XXI, 494 sq. expressisse putatur." Heyn. - columbam (domesticam avem) pro palumbi (vid. ad Ecl. I, 57.) commemorat. 214. dulces nidi, ob pullos dulces, quos continent. Cf. Ecl. I, 3. Sic prius cum Wagn. locum explicui; nunc tamen cum Henrico Tw. years V. p. 14. et Philol. XIII. p. 632. et Ladew. nidos Plur. numero positos potius ipsos pullos in nido versantes significare censeo coll. Geo. IV, 17. (ubi vid. adnott.), Aen. XII, 475. et Claud. III. Cons. Hon. praef. 5. implumes nidi. — latebroso in pumice, qui multa habet foramina, in quibus palumbes latebras quaerere possunt. Redit hoc pumicis epitheton XII, 587. Sic ap. Silium V, 192. colles latebrosi, qui multas habent speluncas. -- 215. Fertur in arva volans. Cf. II, 498. Fertur in arva furens. - "plausum pennis dat ingentem, cum inde volatu abire parat. Bene Pomp. Sab : ,,cum incipit volare columba, dat ingentem strepitum; inde ita quieta volat, ut non videatur movere alas." Heyn. Ingens igitur non per se est plausus alarum, sed tantum sequenti quieto itineri oppositus. Minus recte Servius pennarum concussione terrorem significari putat, comparans infra v. 505. — 216. tecto, spelunca in pumice, ubi nidum habet. Cum verbis exterrita tecto Conington comparat Ennii Ann. I. fr. 34. (v. 2. p. 10. Vahl.) exterrita somno. aër quietus secundum Wakef. ad Lucr. II, 238. (ubi inane quietum legitur) est "transitum quietum praebens, nihilo remorante vel offendente." -- labi autem et lapsum de volatu dici, iam III, 225. vidimus. - 217. Conington comparat Apoll. Rh. II, 936. οὐδε τινάσσει Έπην, εὐκήλοισιν ενευδιόων πτερύγεσσιν. - radit iter liquidum, i. e. iter per aerem liquidum. ,, Radere, ψαύειν et ψαίρειν, v. c. ap. Aesch. Prom. 394. [Leuxòv olµov al seços walger nifeois]. Cf. Valken. ad Eurip. Phoen. p. 471. Sic verrere aequor. Vulgarius secare; nisi quod alterum illud eam vim habet, ut quasi aëris aliqua superficie leviter tantum perstricta incessum denotet. [Cf. adnott. ad III, 300.] Columbarum motu placido et leni, suspenso gradu et levi incessu. Homerus dearum incessum declarari posse putavit II. V, 778. At hic aequabilem et liberum et tranquillum navis cursum per apertum mare egregie repraesentat." Heyn. Conington confert Ovid. Met. X, 654. sicco freta radere passu. — celeris alas. Cf. Hor. Od. III, 29, 45. celeres pennas et II, 17, 24. volucres alas. Ceterum cum volatu, qui hic describitur, cf. IV, 252. parilus alis volare. - 218. ipsa, cum Pristis, non cum aequora iungendum, navem significantius distinguit a Mnestheo, eamque vel sua sponte, sine illius opera, mare celeriter permeasse significat. Cf. adnot. ad Ecl. I, 39. IV, 21. al. ultima aequora, circa metam. — 219. "Mnesthei navis cum remis et velis summo labore incitata in cursu esset, ita pergit volare remigibus vel minus intentis. Cf. Cic. de Or. I, 33, 153. Concitato navigio, cum remiges inhibuerunt, retinet tamen ipsa navis motum et cursum suum, intermisso impetu cursuque remorum." Gossr. — volantem. Cf. Geo. II, 41. pelagoque volans da vela patenti. — 220. in scopulo

VERGIL. PARS. II. ED. IV.

Sergestum brevibusque vadis frustraque vocantem Auxilia et fractis discentem currere remis. Inde Gyan ipsamque ingenti mole Chimaeram Consequitur; cedit, quoniam spoliata magistro est. Solus iamque ipso superest in fine Cloanthus, Quem petit et summis adnixus viribus urguet. Tum vero ingeminat clamor cunctique sequentem Instigant studiis resonatque fragoribus aether. Hi proprium decus et partum indignantur honorem Ni teneant, vitamque volunt pro laude pacisci;

**22**5

230

luctantem, a scopulo solvi, liberari nitentem. Med. omittit Praepositionem, recte fortasse, ut censet Conington. -- Per altum scopulum intelligenda sunt saxa illa procurrentia v. 201., quae cum murice comparabantur. Wagn. conferri iubet Iacob. Disquiss. Verg. P. I. p. 6., haec memorantem: "Scopulus dicitur altus, quia navigantibus e mari conspectus ob prominentiam suam ita apparebat, minime vero, quia summae erat altitudinis," eademque ratione etiam Ladew. epitheton explicat. In min. autem edit. Wagn. haec adnotat: "alto, ex fundo maris ad eam altitudinem assurgente, ut prope superficiem maris tangat." Quae Henry in Two. years V. p. 15. contra Iacobum disputavit, ea nunc retractat vir doctiss. — 221. brevibus vadis, locis aqua carentibus scopuloque propioribus. Cf. I. 111. ibique adnott. Henry, qui hunc scopulum pro ipsa meta habet supra v. 124 sqq. descripta, cum incredibile sit, scopulum vadis cinctum electum fuisse cursus metam, scopulo brevibusque vadis prius voluit per Er die Juoir explicatum (pro scopulosis vadis), quemadmodum Aen. I, 111. brevia et syrtes; quod probare non potui; nunc tamen etiam hoc retractat. -222. discentem, necessitate doctum, experientem, conantem, quod necessitas flagitat. — currere, ut v. 235. III, 191. etc. — Cum v. 223. cf. supra v. 118. - 224. cedit, h. e. praeteriri se sinit Gyae Chimaera. -spoliata magistro. Cf. VI, 353. Spoliata armis excusso magistro. Conington conferri iubet Hom. Il. XXIII, 386. — 225. in fine totius cursus, sub reditum ad litus. Cf. v. 327 sq. Vid. etiam supra v. 130 sq. et 159. ibique adnott. — 226. adnixus. Sic Med., Rom., alii et Nonius p. 366, 29. (Cf. I, 144. III, 205. IV, 583.) Pal. et Gud. minus apte enicus. - 227. ingeminat clamor. Vid. ad I, 747. - ,, sequentem Mnestheum, qui insequitur Cloanthum, urget et instat. — 228. studii. h. l. proprie, ut in consessu ludorum circensium, de favore spectantium. Cf. Iliad. XXIII, 448 sqq. et 767 sqq. Sil. XVI, 319 sqq." Heyn. Vid. supra v. 145, et cf. similis locus Ovid. Met. X, 656 sqq. -- fragoribus, non remorum, sed clamore et plausu spectantium. Sie autem Heins. recte edidit ex Med. et Rom. Alii Codd., ut Pal. et Gud., exhibent clamoribus, qued etiam hic legit Abbo Floriacensis in A. Mai Auct. class. V, 335. a Ribbeckio laud. Conington comparat Plangoribus resonure IV, 665. et XII, 607. atque Quinct. VIII, 3. fragor plandentium et acclamantium. -229. Hi ad Cloanthum eiusque socios, hos ad Muestheum cum comitibus referendum. Ruhk. utrumque Pronomen minus recte de diversis spectatorum partibus interpretatur. — proprium decus, quod iam sine controversia suum sibique mansurum putant. Cf. adnott. ad Ecl. VII, 31. Peerlk. confert Ammian. XVI. p. 86. Romanac maiestati reddere proprima decus. - 230. indignantur - - Ni teneant, i. q. se non tenere, sibi eripi. -- volunt. Cum sensus sit: Cloanthus et socii vitam, si postularetur, potius amitterent, quam victoriam sibi eripi paterentur, non vere significetur, victoriam cum praesenti vitae periculo fuisse coniunctam, laudem revera emi non potnisse nisi vita, Peerlk. coniicit velint, coll. Stat. Theb. I. 316. hac aevum cupiat pro laule [vulgo luce] pacisci. Sel satis constat, Romanos etiam in eiusmodi locis, si de certo consilio et voluntate sermo est, Indicativo uti; Statii autem auctoritas, licet hunc locum Hos successus alit: possunt, quia posse videntur. Et fors aequatis cepissent praemia rostris, Ni palmas ponto tendens utrasque Cloanthus Fudissetque preces divosque in vota vocasset: "Di, quibus imperium est pelagi, quorum aequora curro, 235 Vobis laetus ego hoc candentem in litore taurum Constituam ante aras voti reus extaque salsos

vere respexerit, non tanti est, ut invitis omnibus Codd. aliquid mutandum sit. - ,, pacisci pro reddere, impendere: redimere famam sempiternam morte. Sic emere infra IX, 206. Imitatus Stat. Theb. I, 319. hac aevum cupiat pro luce [vid. supra] pacisci." Heyn. Cf. etiam infra XII, 49. letum pro laude pacisci. Verba vitamque volunt pro laude pacisci iterantur in Anth. Lat. I, 170, 22. — 231. alere, ut pascere, metaphorice de spe, animo cett. Sic Tibull. II, 7, 3. spes alit agricolas, Sil. XI, 556. alit animos favor et similia. Vid. etiam Cort. et Kritz. ad Sall. Cat. 37, 3. Ceterum cf. supra v. 210. successu acrior. - Verba possunt, quia posse videntur Heyn. (quem sequitur Peerlk.) refert ad fiduciam certantium, ut sensus sit hic: "efficient id, quod facere student, s. in eo sunt, ut id efficiant, quoniam sibi videntur id efficere posse." Sic igitur ad viclentur intelligendum erit Pron. sihi, quae sane simplicissima est ratio, etiam Henrico in Two. years V. p. 16. et Philol. XIII. p. 632., Wagnero, Ladew., Bryceo, Coningtoni et Benoisto probata. Potest vero ctiam hacc esse sententia: Multum possunt, quia aliis, i. e. spectatoribus, posse videntur. Fiducia, quam spectatores gestibus, acclamationibus etc. significant, animum corum auget cosque incitat, ut illi fiduciae respondeant; quae loci explicatio Serviana mihi, ut Süpflio, prius videbatur praeferenda. - Cum v. 232 sqq. conferent Hom. Il. XXIII, 382. et 770 sq. - fors. Vid. ad II, 139. - aequatis rostris, aequatis proris, aequato cursu simul ad litus redeuntes, ideoque fere i. q. supra v. 157. iunctis frontibus. — 233. Conington conferri inbet Hom. II. I, 350. — palmae utraeque poëtice pro palma utraque positae redeunt VI, 685. Cf. etiam infra v. 855. utraque tempora. Tac. Ann. XVI, 7, 11. Lucan. X, 301. et alia exempla ap. Madvig. §. 495. obs. 2. Carminium tamen hoc vituperasse memorat Servius. Cf. Ribbeck. Proleg. p. 186. — ponto tendens, ad pontum. Vid. ad Ecl. II, 30. — 234. "divos in vota vocare vi et sensu idem esse debet ac deos votis vocare, h. e. invocare [vid. ad Geo. I, 347. et Aen. V, 514. VII, 471. XII, 780.], quod aliquoties apud Vergilium [Geo. 1, 42. (ubi vid. adnott.) 157. Aen. I, 290.] et eius imitatione ap. Silium et Schecam Trag. invenitur; sed dictum exquisite, ut in partem praedamque rocare III, 222. et ap. Ovid. Fast. V, 527. iuratus vobis in verba vocatis. Nam votis est i. q. vocare ad vota, ad ea, quae voventur [ad promissa munera, quibus fruerentur]." Heyn. Conington comparat dictiones votis exposeere (III, 261.), venerari (VII, 507.), optare (X, 279.), petere (XII, 259). - 235. imperium est pelagi. Hoc ordine exhibent verba Med., Pal., Gud. aliique Codd., quos cum plerisque editoribus secutus sum. Wagn. autem recepit Cod. Rom. aliorumque lectionem imp. pelagi est, cum in Med. lineolae superscriptae haec verba inverso ordine legenda esse moneant et similis locus VI, 264. Di, quibus imperium est animarum verborum transponeudorum ansam praebere potuerit. Vulgaris tamen verborum ordo mihi quidem numerosior videtur. (Ladew., Ribbeck., Bryce, Conington et Benoist. mecum, Süpfl. et Haupt. cum Wagn. faciunt.) Aliquot Codd. verbum substant. prorsus omittunt, quod temere probat Heyn.; in sententiis enim a relativo pendentibus illud non solet deesse. Vid. Wagn. Qu. Verg. XV, 2., qui confert hos locos: III, 154. V, 714. VII, 311. IX, 175. X, 493. XI, 23. - quorum aequora curro. Vid. ad I, 67. et III, 191. Rom., Gud. et Macrobii III, 2, 5. Codd. Cantabr. et Salisb. minus bene scribunt 236. lactus. Cf. supra v. 58. — candentem taurum, suacquore. peris enim diis albae, ut inferis nigrae victimae immolabantur. Taurus autem albus maximum erat sacrificium. Cf. etiam III, 20. De ipsa "Hostia dicitur re vid. adnott. ad III. 119. — 237. Constituam.

Porriciam in fluctus et vina liquentia fundam." Dixit eumque imis sub fluctibus audiit omnis Nereidum Phorcique chorus Panopeaque virgo, Et pater ipse manu magna Portunus euntem Inpulit: illa Noto citius volucrique sagitta

240

ad aram constitui (VI, 243.), statui (IX, 627.), sisti (VIII, 85.). Neque enim invitam admovere aris licebat hostiam; sed ipsa stare debebat ad aram, ut a numine volenti accipi sacrum putarent." Gossr. — voti reus i. q. voti damnatus. Vid. ad Ecl. V, 80. Cf. etiam Macrob. Sat. III, 2, 1. Similiter Liv. XXV, 30, 5. ut suae quisque partis tutandae reus sit et Afric. in Dig. XVI, 1, 17. §. 2. pecuniae reus. — 238. porriciam i. q. porro iaciam, proliciam. Est autem haec vox sacrorum propria secundum Macrob. Sat. 1. 1. (,, Porriciam, non, ut quidam proiciam, aestimantes dixisse Vergilium proiciendu exta, quia adiecit in fluctus," quocum consentit Servius: ,,Exta proiiciuntur, aris porriciuntur; nisi forte dicamus etiam fluctibus offerri. Quod si est, porriciam legendum;"), et invenitur etiam infra v. 776., Plaud. Pseud. I, 3, 32. exta in manibus teneam, ut porriciam, Liv. XXIX, 27, 5. cruda exta victimae, uti mos est, in mare porricit (ubi vid. Gronov.), Varr. R. R. I, 29. Sic quoque exta deis cum dabant, porricere dicebant et in pluribus fragmm. apud Macrobium 1. 1. Multos tamen Codd. hic exhibere Proiiciam vel Proiciam, non mirum. Proficiendi autem verbum, cui saepe neglectus contemptusque notio adhaereat, ad rem sacram transferri vix potuisse, bene observat Wagn. Nihilominus Ribbeck. ex Pal., Rom., Gud., Bern. I. II., aliis Codd. recepit Proiciam, quem tamen posteriorum editorum nullus secutus est. — liquentia hic corripitur; producitur e. g. I, 432., ubi vid. adnott. — 240. Nereidum Phorcique chorus, at Ecl. VI, 66. Phoebi chorus, abi vid. adnott. et infra v. 824. Glauci chorus Phorcique exercitus. Étiam ap. Stat. Silv. II, 2, 19. Phorci chorus legitur. Nereides. Nerei (vid. ad Aen. II, 419.) et Doridis (vid. ad Ecl. X, 5.) filiae, numero quinquaginta. Cf. Hes. Theog. 243. Apollod. I, 2, 7. Orph. hymn. 23, 3. alii et supra III, 74. -- ,, Phorcum (Φόρκος et Ψόρκος), Ponti et Terrae fil. (vid. Hes. Theog. 237. Apollod. I, 2, 6.), Nerei fratrem, posuisse videtur poëta, cum omnino deus marinus esset nominandus, cui subesset deorum marinorum ac Tritonum chorus. Cf. infra v. 823 sq. Numen aquis secundum Phorcynem vocat Lucan. IX, 646." Heyn. Forma Phorcus redit infra v. 524. Vid. etiam praeter Lucani l. l. Plin. XXXVI, 4, 7. — De Panopea s. Panope, quam hic tamquam unam ex principibus Nereidum poëta commemorat, ut supra I, 144. Cymothoen, vid. ad Geo. 1, 437. Plures Codd. exhibent Panopeia virgo, quod temere Heynio placuit; nam,,in huiusmodi triplici συναδοοισμώ" Copulam omitti non posse, vere censet Wagn. Eo minus autem hic potest desiderari, cum ea Panopea inter ceteras Naiades eminere significatur. Vid. adnott. ad Geo. 1, 498. IV, 14. al. (Locis ibi allatis adde Aen. III, 148. VII, 535. VIII, 330. 698. IX, 454. 811. XII, 399.) Idem Heyn. hanc suadet loci distinctionem: omnis N. P. chorus; Panopeaque virgo Et pater cett., cui Wagn. opponit locos I, 510. II, 714. IV, 58. 146. — 241. Portunus s. Portumus i. e. portuum deus) Romanis habebatur idem deus, qui Graecis Melicertes vel Palaemon (vid. infra v. 823.) vocatus (vid. ad Geo. I, 437.) inter deos σωτήρας nautarum referebatur. Cf. quos laudat Pfau in Pauly Realencycl. V. p. 1068. et 1924. — pater. Cf. adnott. ad Geo. II, 4. — manu magna, utpote dei Vid. ad Aen. II, 773. — euntem, scil. navem, Inpulit, ut supra I, 144 sq. Cymothoe et Triton ipsi naves Aeneae levarunt. Respexit poëta Ennium, cuius hunc versum Schol. Veron. ad h. l. (p. 95. Keil.) affert: Atque munu magna Romanos inpulit amnis (Ann. fr. inc. 94. p. 81. Vahl.). - 242. Noto, i. e. vento omnino. Vid. nott. ad Aen. I, 108. - volucris sagitta, ut infra v. 544. volucris arundo. Ovid. Trist. III. 10, 64. volucre ferrum cett. Cf. adnott. ad Geo. II, 217. Verg. haud dubie memor fuit Apollonii Rh. II. 601. "Η δ' Ικέλη πιερόεντι μετήορος έσσυτ' διστώ, ut rursus

Ad terram fugit et portu se condidit alto.
Tum satus Anchisa cunctis ex more vocatis
Victorem magna praeconis voce Cloanthum
Declarat viridique advelat tempora lauro;
Muneraque in navis ternos optare iuvencos
Vinaque et argenti magnum dat ferre talentum.
Ipsis praecipuos ductoribus addit honores:
Victori chlamydem auratam, quam plurima circum
Purpura Maeandro duplici Meliboea cucurrit,

250

Vergilium respexit auctor Epit. Iliad. 737. quos nec praecederet Eurus Nec posset volucri cursu superare sagitta. - 243. portu se condidit, portum ingressus est; qui altus dicitur ob fluctus penitus in terram intrantes, litore longe recedente. Cf. λιμήν πολυβενθής Homeri II. I, 432. locique similes Aen. I, 159 sqq. et Ovid. Met. XI, 229 sqq. — 244. eatus Anchisa, ut rursus infra v. 424. Vid. ad Geo. I, 278. - cunctis, qui certaverant, ad se vocatis — ex more, sc. ludorum. — advelandi verbum praeter h. l. nusquam legi videtur, nisi ap. Lamprid. Commod. 15. panno purpurco nudos humeros advelans et fortasse, ut plura alia, a Verg. ipso fictum est. Non minus inusitata sunt infra IX, 52. adtorquere et X, 628. adlacrimare. Alia vocabula, quae apud scriptores Vergilio priores non inveniuntur, Ladew. ad h. l. collegit. — 247. in naves, in suam cuiusque navem, ut supra v. 62. — optare - - ferre dat. Vid. ad I, 319. (ubi addi potest VI, 66 sq.). Sic paulo post v. 262. Donat habere viro. Cf. Hom. II. XXIII, 512. doxe ayerr - γέρειν. ibid. v. 612. XV, 532 sq. etc. — optare i. q. eligere. Vid. ad I. 425. et III, 109. Ante Heins. male legebatur aptare, quod ex Ribbeckii Codd. praebent Gud. a m. sec., Bern. II. III. et Minoraug. — 248. "magnum talentum, non comparative, quoniam maius et minus talentum fuit; nam hoc et posterioris temporis et subtilius, quam pro poëta; sed per se, quod multas minas intra se continet; ut magnus annus, mensis etc." Heyn. Immo simpliciter: quod magnum habet pondus. Wagn. conferri iubet Oudend. ad Apul. Met. VII. p. 463. et quos ille laudat. Adde Iacobs. disquiss. Vergg. Spec. I. p. 7. Brem. ad Nep. Phoc. I, 3. Bach. ad Tibull. I, 1, 2. Beneck. ad Iustin. VIII, 3, 8. et librum meum Aufg. z. Bild. d. lat. Stils XVII. not. 71. p. 53. ed. VI. Ceterum cf. Anth. Lat. III, 81, 14. Omnibus extemplo magnum dat ferre talentum. — 249. praecipui honores i. e. victoriae praemia, opponuntur muneribus (v. 247.), quae sunt communia. — 250. chlamys (vid. ad III, 484.) aurata, i. e. auro picta, vel, ut VIII, 167. legimus, auro intertexta. — quam plurima circum cett., quae duplici limbo purpureo erat praetexta, περιπόρφυρος. Plurima sutem purpura latum limbum purpureum videtur significare. Cf. adnott. ad Ecl. VII, 60. — 251. Meliboea, i. e. Meliboeensis. (Vid. ad III, 602. et IV, 552.) Hoc epitheton, quod ex Lucr. II, 499. sumptum videtur, ubi legimus Melibocaque fulgens Purpura Thessalico concharum tincta colore. Voss. ad Melae II, 3. a Meliboea insula in Orontis, Syriae fluvii, ostiis sita (cf. Oppian. Cyn. II, 120.) deducit, quod omne illud litus muricum copia celebratum fuerit. (Cf. Cellar. III, 12, 28. Mannert. Vol. VI. P. I. p. 348. et lib. meus geogr. II, 640.) Heyn. tamen Lucretii 1. 1. respiciens, rectius de Thessaliae illa urbe cogitat, quam in Magnesia inter Ossam et Peneum sitam commemorant Hom. II. II, 717. Herod. VII, 189. Strab. IX. p. 443. Cas. Scylax. p. 25. Plin. IV, 9, 19. Liv. XLIV, 13, 1. alii. et de qua vid. liber meus modo comm. III. p. 858. Cf. etiam quae disserui hac de re in Pauly Realencycl. IV. p. 1742. - Macandro duplici. "(Limbum illum) Maeandrum dicere potuit, quandoquidem cinctu et amictu rugatur vestis et sinuatur, et alia parte defluit, alia attollitur; sed ipse limbus esse potuit flexibus sinuatis textus eodem modo, quo in vasis antiquis fictilibus pictis videmus passim ornamenta appellata vulgo à la Grecque." Heyn. Hoc mihi verisimilius videtur. De sinuoso autem

Intextusque puer frondosa regius Ida Velocis iaculo cervos cursuque fatigat, Acer, anhelanti similis; quem praepes ab Ida Sublimem pedibus rapuit Iovis armiger uncis;

255

Macandri Cariam permeantis cursu, qui in proverbium abiit, vid. Strab. XII. p. 577. Ovid. Met. II, 246. VIII. 162 sqq. Silius VII, 139. Sen. Herc. fur. 693 sq. Phoen. 605. Liv. XXXVIII, 13. Plin. V, 29, 30. Interpp. ad Cic. in Pis. 22, 53. Gesner. ad Claud. in Eutrop. II, 292. et Erasmi Adag. p. 1925. alii; omnino autem de hoc flumine (qui etiamnum Meinder s. Bojuk Meinder, i. e. magnus M., appellatur) librum meum geogr. II. p. 103. cucurrit. Heyn. comparat Hom. II. VI, 320. περί δε χρύσεος θεε πόρxης, cui Conington addit II. XXIII. 561., ubi αμφιδεδίνηται legitur. Ceterum imitatur h. l. Stat. Theb. VI. 540 sq. At tibi Maconio fertur circumflua limbo - - chlamys, totus autem hic versus cum ultimis superioris verbis iteratur in Auson. cent. nupt. 45 sq. — 252. "Argumentum in antiquae artis operibus obvium, non alienum erat ab hac textura, cum Ganymedes ad Aeneae genus spectaret." Heyn. Vid. idem argumentum in artis operibus repraesentatum ap. Pausan. V, 24, 1. Petron. c. 83. et Plin. XXXIV, 8, 19. Ceterum cf. Mueller. Spicil. animady. in Catull, p. 14 sq., plures locos veterum congerens, qui similes continent artis operum descriptiones. De ipso Ganymede, Trois regis et Callirrhoes filio, quem hic frondosa Ida (cf. Val. Fl. II, 414.) satis significat (cf. Hor. Od. III. 20, 16. IV, 4, 4.), vid. Hom. Il. XX, 232 sq. 264 sq. h. in Ven. 202 Apollod. II, 5, 9. III, 12, 2. Ovid. Met. X, 155 sqq. Fast. VI, 43 sqq. Stat. Theb. I, 548 sqq. multique alii et Munck. ad Hygin. f. 271. -- Quaesitum est, quomodo v. 253. cum v. 255. conciliari, h. e. quomodo eadem imagine Ganymedes et currens cervumque persequens et ab aquila in aërem sublatus repraesentari possit, quare Wagn. adeo hunc locum Qu. Verg. XL, 2. iis adnumerat, ubi bonus Vergilius dormitaverit. Heyn, paulo artificiosius rem ita expedire studet, ut verba illa reloces iaculo - - fatigat non ad ipsam picturam spectare, sed tantum poëtice interposita esse dicat. cum in venatu raptus sit puer. Peerlk. autem, coll. loco Aen. V1. 20. pro quem coniicit tum, i. e. iuxta, non procul inde; ut de duabus imaginibus iuxta se chlamydi intextis cogitandum sit, de qua re conferri iubet Gesnerum ad Quinct. VI, 3. et Claud. de laud. Stilich. II, 347. Et haec sane simplicissima est ratio difficultatis expediendae, quam etiam Henry (Tw. years V. p. 19.), Ladew., Wagn. ipse in min. edit., Conington et Benoist. amplectuntur; conjectura tamen non opus videtur. Cf. etiam, quae Voss. in Progr. Crucen. a. 1838. p. 6 sqq. verissime de h. l. disputat. — 254. anhelanti similis. Conington confert VIII, 649. indignanti similem, similemque minanti. — praepes lovis armiger. Praepes pro avi legitur etiam Ovid. Met. IV, 714. (Iovis praepes) XIII, 617. XIV, 576. Val. Fl. VIII, 33. alibi. Cf. etiam adnott. ad III, 361. -- ab Ida - - rapuit. sic enim, non praepes ab Ida, verba coniungenda sunt. Cf. etiam Henry in Two. years V. p. 20. et Philol. XIII. p. 632., qui apte comparat IX. 565 agnum Martius a stabulis ramuit lupus. Burm. einsdem vocis repetitione offensus, ad Anthol. Lat. I. p. 272. coni. ab alto, quod Heynio placet, coll. infra XI, 721., vel ab acthra, quam conjecturam, adjutam quodammodo locis Aen. XII, 247. Val. Fl. I, 156. et Claud. B. Gild. 468., Brunck. recepit atque etiam Schrader. Emendd. p. 154. et nuper Peerlk. commendaverunt. Sed si de duabus cogitamus imaginibus, quod necessarium videtur, molestum illud, quod inest iteratae loci significationi, certe minuitur; quare Codd. lectio non sollicitanda videtur, et recte Wagn. haec adnotat: "Non licet in eiusmodi re spernere omnium Codd. auctoritatem, quamquam hoc poëta fortasse emendaturus erat, si licuisset." Nihilominus etiam Ribbeck. Proleg. p. 80. haeret in h. l. et librarios peccavisse suspicatur. - 255. Iovis armiger, quia fulmen Iovis tenet. Cf. Plin. II, 55. 56. aquila, quae ob hoc armigera huius teli fingitur, et Ovid. Met. XII, 560 sq. volucris, quae fulmina curvis Ferre solet pedibus. Eodem nomine appellaLongaevi palmas nequiquam ad sidera tendunt Custodes saevitque canum latratus in auras. At qui deinde locum tenuit virtute secundum, Levibus huic hamis consertam auroque trilicem Loricam, quam Demoleo detraxerat ipse Victor apud rapidum Simoenta sub Ilio alto, Donat habere viro, decus et tutamen in armis. Vix illam famuli Phegeus Sagarisque ferebant Multiplicem conixi humeris; indutus at olim Demoleos cursu palantis Troas agebat.

260

265

tur infra IX, 564. Ovid. Met. XV, 386. Val. Fl. I, 156. II, 416. alibi; et ap. Hor. Od. IV, 4, 1. minister fulminis ales. Vid. etiam Aen. I, 394. rapuit, recte; nam puer iam in altum raptus repræsentatur. -256. Longaevi custodes. Vid. infra ad v. 546. — "tendunt palmas, non mirantes, sed graviter ferentes ac deorum fidem implorantes, ut et res postulat et hymn. in Ven. 208., ubi copiose de Trois patris luctu agitur." Heyn. Similis est locus II, 405 sq. — 257. saevit latratus in auras. Similiter Varius ap. Macrob. Sat. VI, 2, 20. canis - - saevit in absentem. Coterum cf. adnott. ad Ecl. I, 56. (ubi praeter h. l. etiam VI, 561. potest addi). — 258. Mnestheus loricam pretiosam victoriae praemium accipit, quam etiam ap. Hom. Il. XXIII, 560. in ludis Achillis victori contingere, docet Heyn. — Verba v. 259. iam legimus III, 467., ubi vid. ádnott. — 260. Cf. Hom. II. XXIII, 560. Auget doni pretium commemoratio prioris possessoris et rationis, qua Aeneas ipse loricam ceperat. Thiel comparat similes locos I, 650 sqq. IV, 263. infra v. 536. alios. — Demoleum vel e poëtis cyclicis petiit, vel ipse finxit poëta; nam apud Homerum homo ille non commemoratur. — 261. Pro sub Ilio alto Codd. quidam Verg. et Max. Victor. ede fin. V. p. 457. Endl.) Cod. Bob. a m. pr. sub I. alta, non male. Vid. Heins, ad Ovid. Her. I, 48. et quae supra ad v. 122. adscripsimus. Sed vulgatam practer plurimos et optimos Codd, tuentur Serv. et ad h. l. et de rat. ult. syll. p. 1802. P., Donat. ad Ter. Phorm. prol. 2., Macrob. Sat. V, 7, 3. Mart. Capella III. p. 64. Grot. Sergius in Donat. 7. p. 479. Endl. et Pompeius p. 51. L. Ceterum cf. adnott. ad Geo. I, 485. et de hiatu cum correptione longae vocalis ante proximam vocalem vid. adnott. ad Ecl. II, 53. III, 79. Geo. I, 437. Acn. III, 211. et al. — 262. donat habere, Hom. II. XXIII, 612. δώχεν άγειν. Vid. supra ad v. 247. — vir o, post huic (v. 259.) additum, non prorsus abundat (cf. infra v. 521. pater, XII, 401. senior etc.), cum verbis adiectis elecus et tutamen in armis. Vix illam famuli cett. lorica diserte tamquam ornamentum viro conveniens viroque dignum significetur; quamquam omnino verum est, quod Wagn. Qu. Verg. XXI, 7. docet, Pronomina demonstrativa apud Vergilium haud raro ita usurpari, ut Subiectum obscure illis indicatum post aliquot demum verba ipsum addatur. Cf. Geo. IV, 157 sqq. Acn. V, 609. X, 198. XII, 401. cett. — "decus et tutamen Hom. II. XV, 533. δηΐων ανδρών αλεωρήν. — in armis, vel inter pugnam, vel eius armati, αὐτοῦ ἐν ὅπλοις (ὄντος). Sed illud praestat." Heyn. Recte; temere igitur Peerlkampio haec verba otiosum nec Vergilio dignum additamentum videntur, cum ipsa lorica genus sit armorum, ut Vergilius in voc. riro substitisse censendus sit. — 263. In vv. Vix illam - - indutus at olim color ductus ex Hom. II. V, 303 sq. In memoriam autem revocandum, heroibus et omnino priscis hominibus tribui molem corporis, robur ac vires ultra communem hominum sortem: bene itaque h. l. duorum e vulgo hominum vires longe superabat unus Demoleos. --- 264. ., multiplicem, quod multis annulorum nexibus pondus magnum habebat." Heyn. Cf. Sil. XVI, 583. auri multiplicis thoraca tulit, — conixi humeris. Cf. IV, 406. et IX, 725. obnivae et obnixus humeris atque IX, 410. et X, 127. toto conixus corpore. Vid. etiam infra v. 642. Conixi autem litera n non geminata scripsimus cum Hauptio, Ribbeckio et Ladew. optimorum Codd auctoritatem secuti. (Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 455.). — 265. DemoTertia dona facit geminos ex aere lebetas Cymbiaque argento perfecta atque aspera signis. Iamque adeo donati omnes opibusque superbi Puniceis ibant evincti tempora taeniis, Cum saevo e scopulo multa vix arte revolsus, Amissis remis atque ordine debilis uno, Inrisam sine honore ratem Sergestus agebat. Qualis saepe viae deprensus in aggere serpens,

270

leos, Δημόλεως, i. e. Δημόλαος. Sic omnes fere Codd. (Rom., Pal., Gud. etc.) et Quinct. Inst. VIII, 4, 24. Vid. adnott. ad Ecl. VI, 13. et Aen. II, 371. Vulgo Demoleus, ut in Med. et tribus Pariss. — cursu palantis agebat. Homeri (II. XIV, 14. al.) xλονεῖν ὀρινομένους, de exercitu in dissolutam fugam converso accipiendum, quam maxime pertinet ad laudem Aenese. qui vicit hominem Troianos iam victos persequentem. Respexit hunc locum Silius II, 161. a moenibus actos Palantesque fuga praeceps ad litora cursu Egerat, unde etiam patet conjungenda esse verba cursu agebat, non cursu palantes. Cf. etiam Geo. III, 409.; palantes agebat, ut XI, 734. palantes agit. — 266. Tertia dona, quae Gyae tribuuntur. — facit. Homeri 3 nx II. XXIII, 263. 265. etc. - lebetes (de quibus vid. ad III. 468.) etiam ap. Hom. Il. XXIII, 667. et 885. inter praemia victoriae commemorantur. — gemini autem ex more veterum. Vid. adnott. ad IX, 263. - 267. Cf. Hom. ibid. 270. 616. 656. Cymbia argento perfecta, ut VI, 895. (ubi vid. adnott.) porta perfecta elephanto. De cymbiis vid. ad III, 66. - aspera signis, anaglypha figuris eminentibus caelata. Sic etiam infra IX, 263. Ovid. Met. XII, 235. signis exstantibus asper crater. ibid. XIII, 701. crater erat asper acantho. Sen. Hippol. 899. regale parvis asperum signis ebur. Sil. II, 431. et XI, 279. (ubi vid. Drak.) cett. Sic etiam Graeci, v. c. Pind. Isthm. VI, 58. ολυοδόχου φιάλαν χουσώ πεφριzviar. — 268. Iamque adeo. Vid. ad II, 567. et Hand. Turs. I. p. 146 - superbi. Cf. infra v. 473. tauro superbus et vid. adnott. ad I, 21. -269. "puniceis taeniis: atqui v. 110. virides coronae? et infra v. 494. viridi Mnestheus evinctus oliva. At erant frondes punicea taenia religatae Bene Serv.: ,,,,Significat lemniscatas coronas, quae sunt de frondibus et discoloribus fasciis."" [His igitur taeniis religatae sunt coronae v. 110. et 494. commemoratae.] Cf. Theorr. Id. II, 121 sq. Plin. XXI, 3, 4." Heyn Henry in Tw. years V. p. 21. conferri iubet Museum Pio-Clem. T. VI. tab. 12. et 13. — De extremis syllabis vocis in unam contractis (ut VII, 769. Paconiis) vid. ad Aen. I, 73. VII, 96. XII, 401. al. Haupt., Ribbeck., Ladew. et Conington Lachmanno suasore ad Lucr. V, 85. p. 279. cum Med. Pal., Rom., fragm. Ver., Gud. et Bern. II. scribunt taenis. — 270 sqq. Animadverte, poëtam omnia ad ipsum Sergestum referre, quae proprie de nave tantum valent, quam ille regit. - sacro scopulo, ut X, 678. sacvis vadis. -- e scopulo - - revolsus. Cf. Ovid. Met. XIII, 882. Inscquitur Cyclops, partemque e monte remissam Mittit, ibique Bach. — 271 "ordine debilis uno proprie esset une remorum ordine e ternis supra v. 119 sq.; at h. l. ordo de latere, paulo latins: ab uno latere omnino remi detersi erant. Cf. supra ad I. 104 sq." Heyn. Quod attinet ad vocem debilis (i. e. dehabilis), Conington (qui explicat per disabled) comparat Ovid. ex P. III, 1, 67. Fac tu sustineas debile sola ingum. Abest hic versus ab uno alterove libro, sed agnoscitur etiam a Donato ad Ter. Andr IV, 2, 24. - 272. ratem agebat, ut alibi currum, equos agere. Vid. Burm. ad Lucan. VII, 3. et ad Ovid. Fast. I, 500. Bentl. ad Lucan. l. 316. et Barth. ad Stat. Theb. VI. 316. et 432. Sic Hor. Ep. II, 1, 114 navem agere ignarus navis timet, et Tac. Hist. IV, 22. agere naves in amnem adversum. — 278 sqq. Poëtae obversatus videtur Lucretii locus III. 657 sqq. Eandem comparationem ap. Quintum Smyrn. IX, 374 sqq. legi. memorat Heyn. Cum totius loci conformatione of similis locus II, 471 sqq. ibique adnott. — saepe, quod alibi quondam vel olim. Vid. adnott. ad

Aerea quem obliquum rota transiit aut gravis ictu Seminecem liquit saxo lacerumque viator; Nequiquam longos fugiens dat corpore tortus, Parte ferox ardensque oculis et sibila colla Arduus attollens; pars volnere clauda retentat Nixantem nodis seque in sua membra plicantem. Tali remigio navis se tarda movebat; Vela facit tamen et velis subit ostia plenis.

280

I. 148. II, 367. et V, 125. Heins. temere cogitabat de Ablativo vocabuli saepes. — viae in aggere nihil aliud, nisi in via; quia viae structae, munitae, solent aggeris instar paulo elatiores esse campo. Quare Rutil. Itin. I, 39. et Sidon. Apoll. Carm. 24, 5. et Epist. I, 5. viam silice constructam simpliciter aggerem dixerunt. Conington conferri inbet Isidor. XV, 16, 7. Ammian. XIX. 16. et Turnebi Adv. XI, 6. Schirach. p. 325. haec vv. interpretatur per terram in via egestam. — 274. Aerea rota, ferrea, vel potius ferrata. Vid. ad v. 198. — obliquum. Haupt. et Ribbeck. oblicum. Vid. ad Ecl. V, 4. 28. — transiit. Ribbeck. cum uno Rom. scripsit transit. Vid. supra ad II, 497 - ,, ictu et ad gravis qui gravem ictum infert) et ad seminecem referri potest; sed prius puto melius [et recte quidem]. Vulgare erat, gravi ictu." Heyn. Ut hic gravis ictu, sic infra v. 397. gravis dictis. Cf. etiam adnott. ad Geo. III, 506. - 275. sa.co non minus ad seminecem, quam ad lacerum pertinere, quisque videt. Ladew. saxo pro Ablativo loci habet, ut sit i. q. supra viae in aggere, quod probare non possum. Cf. potius Geo. III, 420. Cape saxa manu - - Tollentemque minas et sibila colla tumentem Deiice. Moret. I. saxi (i. e. ictu gravis saxi), quod recepit Wakef. — 276. fugiens de conatu est intelligendum: fugere tentans. — dat tortus, i. e. facit tortus (quemadmodum apud Graecos διδόναι pro ποιείσθαι), et hoc pro: intorquet se flexibus et tentat prorepere, ut Geo. I, 320. dare motus pro se movere (saltare), Geo. III, 247. stragem dare etc. Simili ratione dicitur dare sonitum, voces. modos etc. Vid. ad VII, 701. IX, 323. et al. adnotata. -277. parte ferox, altera tantum, priore s. superiore parte corporis. — sibila colla legimus etiam Geo. III. 421, ut sibila ora Aen. II, 211. — 278. Arduus attollens. Heyn. confert Callim. fragm. 438. αὐχέν ἀνασχών. Alios locos similes protulit Ruhnk. Epist. Crit. II. p. 189. Ceterum cf. etiam Aen. II, 472. sqq., imprimis verba Arduus ad solem. — "pars vulnere clauda retentat, pars vulnerata, obtrita et fracta, moratur ac retinet, ne possit procedere, serpentem." Heyn. Retentare ex Lucr. II, 728. videtur petitum. Cf. etiam Plaut. Asin. III, 3, 1. et posteriores haud pauci. — 279. Vulgaris lectio nexantem nodis (sane etiam a Prisc. p 861. et 904. P. atque Eutychio II, 17. exhibita), quam explicant: nectentem se in nodos. replicantem se in orbes, admodum suspecta est, primum quia ne care pro se nexare usurpatum alio exemplo probari non potest, quamquam omnino admodum raro invenitur hoc vocabulum (v. c. Lucr. II, 98., ubi tamen Lachm. vexantur edidit, et Liv. Andr. fr. ap. Prisc. X, 8. extr. p. 904. P.), tum quia languida est tautologia nexantem nodos seque in sua membra plicantem. Aptissima contra Med., Pal., Ver., Gud. a m. pr. aliorumque Codd. lectio nixantem nodis, quam, ab Iahnio iam commendatam, cum Wagn. recepimus. Haec enim (id quod iam Wagn. docuit) optime convenit verbo retentat (serpens retinetur, quantumvis nodis s. spiris, qui ei sunt pedum loco, nitatur); et facile poterat in alteram mutari a librariis, quibus nexandi verbum magis ad nodos quadrare videretur, quam nixandi, quod non legi videtur nisi apud Lucr. III, 1013. et IV, 507. (Omnes recentiores editores praeter Bryceum et Coningtonem mecum Wagnerum secuti sunt. Cf. etiam Neue Formenl. II. p. 323.) - 280. se tarda movebat, pro tarde. Vid. ad IV, 494. et al. Pal. et Gud. praebent ferebat, ut III, 199. magna se mole ferebat. — 281. Vela tamen facit; nam in antecedentibus tali remigio,

Sergestum Aeneas promisso munere donat Servatam ob navem laetus sociosque reductos. Olli serva datur operum haud ignara Minervae, Cressa genus, Pholoe, geminique sub ubere nati.

**285** 

Hoc pius Aeneas misso certamine tendit Gramineum in campum, quem collibus undique curvis Cingebant silvae, mediaque in valle theatri Circus erat; quo se multis cum milibus heros

i. c. fracto, latet hace protasis: quamquam remis promoveri non potest. - Vela facere, i. q. velificare, valet plenis velis navigare, et practer h. l. etiam ap. Cic. Tusc. IV, 5, 9., sed metaphorice usurpatum, legitur. - et velis (pro iisque: vid. ad I, 553.) subit ostia, portum, plenis. Vid. ad I, 400. Similiter ap. Ovid. Met. XIII, 728. Hac subcunt Teucri remis. Med. et pauci alii Codd., quos Haupt., Ribbeck., Ladew. et Benoist. sequentur, verba sic transponent: plenis subit ostia velis; quos tamen recte sprevit Wagn., adsentiente Coningtone, nam voce plenis in medio versu posita videtur poëta aliquid diversum dicturus esse ab his vela facit. Vulgarem verborum ordinem, qui ex I, 400. facile mutari poterat, tuentur Pal., Rom., fragm. Ver., Gud. et Minoraug. Bryantus hunc totum versum spurium censuit, Peerlk. autem sic scribi iubet: Vela facit tandem, et plenis subit ostia ventis. — 282 sqq., Quod Sergesto, etsi inferiori, munus dat, et quod servam dat, ab Homero habet Il. XXIII, 536 sqq. et 261 sq. Quod autem Pholoën Cretensem nominat, hoc ut poëta facit, a quo nihil facile indefinite ponendum." Heyn. — promisso munere; nam omnibus certamen inituris, etiam victis, Aeneam dona constituisse, luce clarius apparet ex v. 70. 305. et 365 sqq., quod etiam Wagn. adnotare non neglexit. — Cum v. 288. cf. I, 390. Reduces socios classemque relatam. --- 284. Cf. Hom. II. XXIII, 263. 704. et Stat. Theb. VI, 549. at generum famula solatur Achaea. — datūr. Vid. ad Ecl. I, 38. Geo. II, 211. et al., sed cf. etiam, quae infra ad v. 521. disputavimus. Verba Olli serva datur iterantur in Auson. cent. nupt. 63. — operum haud ignara Minervae, ξογα 113ηναίης είδυῖα, lanificii et texturae perita. — 285. Cressa genus. Sic hic et Geo. III, 345. optimi plurimique Codd. Est Graecum Κρησσα, formatum ut Θρησσα, Θράττα; quare non mirum, Schol. Horatii Crucq. ad Od. III, 9. etiam hic Tressa exhibere, quod Burm. temere defendit. Cf. adnott. ad Geo. l. l. et Aen. IV, 70. Cum Accus. remotioris Obiecti genus cf. infra VIII, 114. Qui genus? XII, 25. Nec genus indecores et multos similes locos. Vid. ad Ecl. I, 54. III, 106. Geo. II, 131. Acn III, 594. et alibi adnotata. — gemini sub ubere nati, quos Sergestus domi educare poterat servos vernas, mains etiam muneri conciliabant pre-Sub ubere, ut ap. Stat. Theb. III, 683. Parvumque sub ubere care Thessandrum portabat avo, et Sil. III, 63. parvumque sub ubcre natum. ubi vid. Drak. — Med., Rom., Gud. et a m. pr. Pal. male scribunt sub ubera Verba geminique sub ubere nati (quae Ribbeck, Proleg. p. 80, recte contra Schwenckium defendit, qui ea vult deleta) hinc repetuntur in Ausonii cent nupt. 63. et Anth. Lat. I, 178, 95. Similiter Aen. III, 392. albi circum ubera nati. — 286 sqq. "Totum hoc, quod sequitur, cursus certamen ex Homero adumbratum II. XXIII, 740 sqq. Locum spectaculi tantum non exscripsit ex nostro Statius Theb. VI, 255 sqq." Heyn. — misso certamine, i. c. misso facto, finito. Heyn. minus recte interpretatur: certantibus dimissis. Vid. infra ad v. 545. — 287. collibus (Abl. instrum.) cingehant silvae pro: colles silvosi, silvis consiti; curvis, ut II. 745 curva valle (ubi vid. adnott.) et XI, 522. curro anfractu vallis. Cf. etiam VIII, 508. undique colles Inclusere cavi. — 288. quem - - cingebant. mediaque - - Circus erat. Locus similis est amplo theatro, ita ut campus medius cum arena Circi, colles eum cingentes cum cavea comparentur. Quare Semicolon vulgo post silvae positum cum Wagn. in Comma mutavimus. De Copula post Pron. relat. inaequalia membra iungente cf. adnott. ad Ecl. VIII, 3. et alibi. — theatri, cuius species quaedam per

Consessu medium tulit exstructoque resedit. Hic, qui forte velint rapido contendere cursu, Invitat pretiis animos et praemia ponit. Undique conveniunt Teucri mixtique Sicani, Nisus et Euryalus primi, Euryalus forma insignis viridique iuventa, Nisus amore pio pueri; quos deinde secutus

**2**95

colles erat effecta. Cf. infra v. 340. et 684. — theatri a voc. Circus pendet, non a valle, ut prius falso ratus sum. — 290. consessu vulgo explicant per: in consessum, ut IV, 373. cicctum litore, qui tamen locus plane alius est generis, cum sit ciectus in litore, non qui ciicitur in litus. Quare Thiel. consessu pro antiquo Dativo habet, pro in, ad consessum posito, quod probo; Gossr. autem, cum quivis lector coniungere debeat quo consessu et aliquot Codd. praebeant Consessu in medium, suspicatur Vergilium scripsisse Consessum medium, ut consessum sit Supinum. — exstructo Heyn. recte explicat: in loco exstructo, suggestu in medio circo, coll. supra v. 44. Alii cum Servio verba sic capiunt: heros se tulit medium, consessuque exstructo resedit, ut consessus de loco intelligendum sit, quo sedent spectantes; quod probare non possum, quamquam etiam Conington similem profert explicationem, qui tamen exstructo recte pro-Substantivo habet. Ribbeck. (qui etiam cf. in Proleg. p. 80.), et ipse conscssu Dativum esse, ad Ablativum autem exstructo requiri toro ratus, post v. 290. poëtam aliquid additurum fuisse suspicatur, quare lacunae signa .... appinxit; quod Ladewigio admodum probabile videtur. — V. 291. prius hemistichium iteratur in Anth. Lat. I, 170, 12., alterum ibid. v. 16., totus autem, qui sequitur, versus ibid. v. 13. — contendere cursu etiam ap. Tibull. IV, 1, 93. et alibi legimus. Sic Ovid. Met. X, 470. pcdibus cum aliquo contendere. — 292. pretiis, i. e. praemiis, quod voc. ipse poëta explicationis causa addit (vid. ad v. 111.); nisi praestat pretia (munera) cum Wagn. a praemiis distinguere, ut infra v. 308. honorem et praemia. — animos, i. e. eos, quibus animus fuit cursu contendendi: ideoque audaciae et fortitudinis notione adiccta, quod vere observat Ruhk. Ceterum qui velint — animos positum pro: animos corum, qui velint. Vid. adnott. ad Ecl. II, 71. Aen. IV, 597., imprimis autem ad XI, 172. Pcerlk. temere suspicatur, Vergilium substitisse in verbis Invitat pretiis, versumque ex huius libri v. 486. suppletum esse. — ponere pro: in niedium locare, verbum proprium de praemiis. Vid. Burm. ad Phaedr. I, 14. 9. coll. iis, quae Heyn. ad Geo. II, 530. adnotavit. Saepius utique proponere usurpatur. Cf. Drak. ad Liv. XXI, 45, 7. - 293. Undique conreniunt. Vid. Anth. Lat. I, 170, 20. 171, 11. 178, 417. - mixtique Teucris, ad quos hi ludi proprie spectabant, etiam Siculi admixti erant. Ita enim mixtus apud poëtas plerunque significare rem secundariam ad primariam accedentem, Thiel. probare studet locis Hor. Od. IV. 11, 10. Ovid. Met. III, 529. et Tibull. I, 3, 63., ubi vid. Bach.; quamquam hoc non de omnibus locis valere, Conington docet coll. Ecl. X, 55. Interea mixtis lustrabo Macnala Nymphis. Et sane ipsa fert natura rei, ut non paucos modo Sicanos Troianis admixtos fuisse sumamus. De Sicanis vid. ad Ecl. X, 4. — 294. Nisus et Euryalus, coniunctissimum par amicorum, ob intimam familiaritatem celebratum (vid. infra v. 334. IX, 176 sqq. Ovid. Trist. I, 5, 23. V, 4, 26.), quorum uterque in pugna cum Rutulis commissa, alter super alterius corpus multis vulneribus confossus, occidit. (Vid. infra IX, 444 sqq.) Euryalus Opheltae erat filius. Nisus Hyrtaci. Ceterum cum infra l. IX. ita describantur, quasi numquam antea corum mentio facta esset, Ribbeck. Proleg. p. 79. suspicatur, locum nostrum v. 286-361. post illud de Niso et Euryalo episodium, quod in nono libro legitur, esse ortum. — 295. viridi inventa. Vid. ad VI, 304. Hacc verba in Anth. Lat. VI, 84, 30. sic mutata repetuntur: insignis facie viridique iuventa. — 296. amore pio, casto, intima amicitia, ut apud Val. Fl. IV, 2. natique pios miseratus amores. Conington confert Ovid. Tr. IV, 5, 30. Quo pius adfectu Castora frater amat. Regius egregia Priami de stirpe Diores;
Hunc Salius simul et Patron, quorum alter Acarnan,
Alter ab Arcadio Tegeaeae sanguine gentis;
Tum duo Trinacrii iuvenes, Helymus Panopesque,
Adsueti silvis, comites senioris Acestae;
Multi praeterea, quos fama obscura recondit.
Aeneas quibus in mediis sic deinde locutus:
,,Accipite haec animis laetasque advertite mentes.
Nemo ex hoc numero mihi non donatus abibit.
Gnosia bina dabo levato lucida ferro

305

300

pueri, Euryali adolescentuli; nam puer omnino ad iuvenilen aetatem spectat, ut etiam adolescentes viginti annorum et ampliu pueri dicantur, veluti Octavianus XIX annos natus Ciceroni ad Div. XII. 25. et ad Att. XVI, 11.. Scipio plus quam XX annos natus Silio XIII, 704. et XV, 33. cett. — 297. Diores, Priami fil., etiam Hygino f. 273. commemoratur. Qui infra XII. 509. a Turno interficitur Diores, Amyci frater. Coningtoni recte alius videtur esse. — regius, quod est e stirpe regia Vid. supra v. 252. — 298. Salii alibi non fit mentio, nisi ap. Festum v Salios p. 329. M. Qui enim X, 753. prodit Salius, alius est. — Patron auten secundum Dion. Hal. I, 51. Acarnan fuit et unus ex iis, quos Helenus Acneae comites dedit (vid. ad III. 470.), quique, cum ceteri post adventum in Italia reverterentur. Aeneae precibus motus remansit. Cf. Heynii Ex. III. ad h. l. Habemus igitur hic chiasmum, ut verba. Alter ch Arcadio etc. ad Salium pertineant. Cf. etiam Festi 1. 1. - Form Acarnan, unde Adiectiva Acarnanus et Acarnanius, invenitur etim Liv XXXVII, 45, 17. XXXVI, 21, 6. Ovid. Met. VIII, 569. alie. Vid. adnott. ad Geo. I, 18. et Aen. VIII. Tegeneus. 459. Pars Codd. praebent Tegrae de (Med. a m. sec.) vel Tegeaea de sanguine (Rom.), ita ut iam ap. Servium de hac lectionis varietate disceptetur. Sed recte Heyn. omissionem ultimae syllabae interpolationi locum dedisse suspicatur. Tegeaeac Pal. a m. pr., Mentel. II. aliique Codd. exhbent. De forma Tegeacus (cum qua cf. Nemeaeus) cf. infra VIII, 453 Cort. ad Lucan. I, 655. Ruhnk. ad Ovid. Her. IX, S7. et Bach. a Ovid. Met. VIII. 316. - 300. Trinacrii invenes. Vid. ad I, 196. Verb Tum duo Trinacrii iuvenes iterantur in Anth. Lat. III. S1, 31. - Helymus Troianus, qui cum Acesta in Siciliam venerat, iam supra v. 73. commemoratus est (vid. etiam infra v. 323. et 339.). Panopes alibi ax commemoratur. (Panopeus autem herois Graeci est nomen ab Apolled II, 4, 7. Paus. II, 29, 4. X, 4, 1. Lycophr. Cass. 935. et Ovid. Mc. VIII, 311. commemorati.) - 301. scnioris Acestae, ut infra v. 53 Ceterum vid. ad I, 195. — 302. Ex Ennii Alexandro (fr. 5. p. 99. Vall comparat Macrob. VI, 1. p. 506. Ian. Multi alii adventant, paupertu quorum obscurat nomina. Cum fama obscura cf. VII, 205. fama & obscurior annis. Totus hic versus iteratur in Anth. Lat. 1. 1. v. 35. -303. quibus in mediis pro vulg. in quorum medio. vel inter quos me dius. Sic in mediis etiam VIII, 696. et XI, 237. Vid. Barth. ad Su! Theb. IV, 683. — Cum v. 304., qui iteratur in Auson. cent. nupt. 1. c III, 250. ibique adnott. et IV, 611., ubi Accipite haec (animis), atque VIII. 440., ubi huc advertite mentem. — 305. Cf. Hom. II. 119. et Od II. 42. non donatus. Homeri dysquaros. Peerlk. confert Hegesipp. Excel Hieros. V, 27. Hand quaquam mihi non donatus opimo abibit muur Adde Silium XVI. 302. Nec quisquam nostri discedet muneris expers. 306 sq. Cf. Hom. II. XXIII, 584. et 851. Gnosia spicula. Vid il Geo. I, 222. Scripturae Gnosius per simplex s favent Med., Rom et st Codd. (itemque Pal., Gud., alii. qui Cnosia exhibent), de qua re Wafe conferri iubet Schaeseri Melet. p. 1. Bloms. ad Aeach. Prom. 751. Poppa ad Thuc. I. p. 210. et ad Xen. Anab. VII, 5, 12. Boeckh. ad Pind. Ol II. 47. et Sillig. ad Cul. v. 15. Vid. etiam, quae de scriptura Parnasius Fcl. VI, 29. adnotavimus. Unus Ribbeck. cum Pal. et Gud. acribit Choss.

Spicula caelatamque argento ferre bipennem;
Omnibus hic erit unus honos. Tres praemia primi
Accipient flavaque caput nectentur oliva.
Primus equum phaleris insignem victor habeto,
Alter Amazoniam pharetram plenamque sagittis
Threiciis, lato quam circum amplectitur auro
Balteus et tereti subnectit fibula gemma;
Tertius Argolica hac galea contentus abito."
Haec ubi dicta, locum capiunt signoque repente
315
Corripiunt spatia audito limenque relinquunt,

Ut autem hic Gnosia, sic Ecl. X, 59. (ubi vid. adnott.) ab alio Siciliae oppido Cyclonia spicula commemorantur. Cf. etiam Callim. h. in Apoll. 33. ab Heyn. laud. Ceterum non haerendum in duplici epitheto sine Copula adiecto; Gnosia enim originem, lucida qualitatem spiculorum significat. Vid. adnott. ad Geo. I, 449. et al. — levato ferro, polito, vel, ut Schol. Stat. Theb. I, 519. de h. l. agens explicat, lucido facto. — dabo, scil. cuique, quod ex antecedentibus facile intelligitur. 307. "bipennem [de qua vid. ad Geo. IV, 331. et Aen. II, 479.] argenteo manubrio, signis caelatis, h. e. ornamentis exsculptis, ornato." Heyn. Bipennis inter tela bellica etiam XI, 651. commemoratur. — 308. unus, idem et communis omnibus. Cf. II, 102. V, 616. IX, 182. X, 487. 703. Plaut. Most. III, 1, 147. Iterum iam ad unum saxum me fluctus ferunt etc. - Honos Heynio est praemium. Rectius tamen inter honorem, i. e. munera honoris causa data, et ipsa victoriae praemia distinxeris. Apertum est enim, h. l. sic esse intelligendum: Haec munera honorifica omnes accipient, tres primi autem alia et maiora praemia. Ceterum de forma honos vid. ad Ecl. III, 56. Geo. II, 81. Aen. III, 27. al. - 309. flava oliva. "Fulvaque est apud Serv. ad IV, 261. - - Scilicet sunt varia olearum genera, et mutat oliva colorem ipsa maturitate. Laudatur quoque ξανθής έλαίας καρπός ex Persis Aeschyli." Heyn. Flava praeter Codd. nostros tuentur etiam Gellius II, 26, 12. et Iul. Rufinian. p. 255. R. Ceterum cf. infra v. 494. - 310. Cf. Hom. II. XXIII, 265. phalerae, singulare quoddam equorum ornamentum, quod haud dubie ex capite et collo dependebat et bullis argenteis vel eburneis decoratum erat. Cf. Cic. Verr. II, 4, 12. IV, 12, 29. et ad Att. XV, 29. Liv. XXII, 52, 5. Plin. XXXVII, 12, 74. Iuven. XI, 103. alii et liber meus Hellas u. Rom I, 1. p. 146. adn. 59. De phaleris ab hominibus gestis hic non est disserendi locus, sed ad IX, 359. — 311. Amazonia et Threiciae (i. e. qualibus Amazones et Thraces utuntur) epitheta ornantia, a praestantissimo genere petita, ut mos poëtis. Thraces enim imprimis bonos sagittarios fuisse constat. Non autem urgendum est, Amazones (I, 480.) et Thraces (III, 15.) fuisse Troianis belli socios. -- 312. lato quam -- gemma. Ea pharetra pendebat e balteo lato et aurato, infra gemmata fibula nexo. Cf. supra ad IV, 139. Conington comparat Pers. IV, 44. lato balteus auro Praetegit, infra X, 499. et Hom. Od. XI, 610. Adde infra IX, 359. aurea bullis cingula et cf. librum meum modo comm. p. 114. — circum amplectitur. Sic maior pars Codd. (Pal., Rom., Gud., Bern. II. III. etc.), quorum lectionem, quam coll. Ecl. III, 45. iam prius fortasse praestare censueram Medicei aliorumque librorum scripturae circumplectitur, nunc cum Ribbeckio, Coningtone et Benoisto recepi; neque intelligo, cur hoc Wagnero minus commode,,de baltei vinculo" dici videatur, quam illud. Nam sive hanc sive illam lectionem amplectimur, pharetra balteo inserta est cogitanda, ut intima pars baltei pharetram circumdet, quod non minus apte circum amplecti, quam circumplecti dicitur. Modo ne quis de verbo composito circumamplecti cogitet, quo Vergilium hic uti noluisse, si vera est haec lectio, ipsa elisio demonstrat. Cf. Hand. Tursell. II. p. 68. - 314. Cf. Hom. II. XXIII, 799. Argolica galea peculiare est genus. Cf. supra II, 389 sq. et 412. Videtur autem haec galea e spoliis fuisse. Cf. III, 296. — 315. locum capiunt, unde excurrant (sie treten an). — 316. Corripiunt spatia,

Effusi nimbo similes; simul ultima signant.
Primus abit longeque ante omnia corpora Nisus
Emicat, et ventis et fulminis ocior alis;
Proximus huic, longo sed proximus intervallo,
Insequitur Salius; spatio post deinde relicto
Tertius Euryalus;
Euryalumque Helymus sequitur; quo deinde sub ipso

320

currere incipiunt. Cf. adnott. ad Aen. I, 418. Spatia, locus, ubi decurritur, ut Geo. III, 203., ubi vide adnott. — limen, νύσσην, ut Hom. II. XXIII, 758. Od. VIII, 121., albam lineam, regulam, creta vel calce ductam. Supra v. 139. fines eodem sensu. — 317. Effusi nimbo similes. Cf. Geo. IV, 312., ubi imber i. q. hic nimbus (i. c. densae guttee pluviae). Magnum autem numerum una se proripientium indicari in promptu est. Cf. etiam Aen. VII, 793. Insequitur nimbus peditum. Henry in Philol. XIII. p. 632. cogitat potius de celeri et guttarum cadentium et cursorum se proripientium consequentia (Aufeinanderfolge). Sed nonne cursores omnes uno eodemque temporis momento excurrunt? Quae vir doct. hic et in Tw. years V. p. 21. praeterea adiungit de verbis adtime signant, ea reiicienda esse, nunc ipse intellexit. — "simul ultima (spetia] signant, notant, oculis animoque designant metam. Subnatum forsan poëtae ex illo [l. l. v. 757.]: σήμηνε δε τέρματ' Αχιλλεύς Τηλόθεν." Heyn. Cf. etiam II. XXIII, 323. αλεί τερμ' ὁρόων. Sic infra XII, 3. Se signari oculis; neque prorsus alienus est locus Cic. Cat. I, 1, 2. Notat et designat oculis ad caedem unumquemque nostrum. Cf. Servius ad h. l. Henry, qui negat, signare non addito voc. oculis (ut XII, 2.) hoc significare posse, explicat: linea (creta) ducta signant, ut Geo. I, 126. (ubi vid. adnott.), quod probare non possum, cum iam in eo sit, ut ipse cursus incipiat, meta autem iam antea constituta esse debeat. Quae autem mutats sententia in Philol. XIII. p. 632. scripsit, ea nunc ipse iure retractat. Ceteri recentiores editores mecum consentiunt, neque dissentire videtur Conington, multa de h. l. in utramque partem disputans. — 318. ante omnia corpora, i. e. ante omnes. Cf. adnott. ad Aen. I, 70. 193. et II, 18.; de formulis autem dicendi ante omnes, ante alios (Aen. I, 347., ubi vid. adnott., III, 321. VII, 55. cett.), ante ceteros, ante cunctos, apud poëtas et recentiores solutae orationis scriptores haud raris, cf. Hand. Turs. 1. p. 386 sq. — 319. Emicat, prosilit. Cf. infra v. 337. II, 175. VI, 5. XII, 327. Ovid. Met. I, 27. 776. X, 653. Val. Fl. VI, 550. Flor. I, 15, 4. cett. et Burm. ad Ovid. Fast. VI, 423. — fulminis alae. In artis operibus, maxime in numis, fulmen alatum frequenter inveniri, docet Heyn.: Wagn. autem confert Val. Fl. II, 97. de Vulcano: haec templa, peracto Aegide et horrifici formatis fulminis alis, Laetus adit; cui adde Claud R. Pros. II, 229. ni Iupiter - - Pacificas rubri torsisset fulminis alas. Ceterum cf. Grat. Cyneg. 204. Ocior pinna (i. e. sagitta). — 320. longu sed proximus intervallo. Cf. Nonius p. 524.: Proximum dicebant reteres non solum adhaerens et adiunctum, verum etiam longe remotum, se tamen inter duo discreta nihil medium exstitisset, et Orell. ad Hor. Od. 1, 12. 19. Verg. respexit Ciceronem Brut. 47, 173. in. Duobus igitur summis Crasso et Antonio L. Philippus proximus accedebat, sed longo intercallo tamen proximus. Auson. autem Epist. IX, 26. hunc locum sic imitatus est: Proxima sunt quaevis, sed longe proxima multo Ex intervallo. Peerlk. confert Hegesipp. Excid. Hieros. II, S. Longo sed proximo intervallo praeteritus ac derelictus. — 321. post deinde hic non per plevnasmum illum dictum, de quo ad III, 464. egimus, sed verba sic collecanda: deinde, sc. insequitur, spatio post cum relicto; quare errat Hand Tursell. IV. p. 502. hunc locum adnumerans iis, ubi pleonastice post deinde, post tum dicitur. Adsentiuntur mihi Bryce, Conington et Benoist -V. 323 sq. Heyn. ex Hom. II. XXIII, 764 sq. petitos esse docet. Memor huius loci fuit auctor carm. de alea in Anth. Lat. III, 81, 52. — sub ipso, statim post ipsum, iuxta ipsum; nam sub interdum dicitur de ea

325

Ecce volat calcemque terit iam calce Diores Incumbens humero; spatia et si plura supersint, Transeat elapsus prior ambiguumque relinquat. Iamque fere spatio extremo fessique sub ipsam Finem adventabant, levi cum sanguine Nisus Labitur infelix, caesis ut forte iuvencis

qui proximus est loco. Sic Manil. II, 187. Nec non Arcitenens, qui te, Capricorne, sub ipso (i. e. statim ante se) Praemittit, duplici formatus imagine fertur. — ipso autem ca ratione explicandum, de qua ad III, 5. diximus. Wakef. ad Lucr. II, 790. Maronem scripsisse putat ipse volat, quod Diomedes Gramm. I. p. 407. P. exhibet. - 324. calcem - - calce nihil aliud esse videtur, quam pedem - - pede. Vid. etiam Schirach. p. 613. et cf. adnott. ad I, 684. et V, 569. Peerlk. tamen vituperat Vergilium, cum nemo intelligat, quomodo Diores calce calcem Helymi triverit, et laudat potius Silium, qui Vergilium imitatus XVI, 488 sq. magis perspicue scripserit: Instat - - Hesperos, ac prima stringit vestigia planta Praegressae calcis. (!) Expressit poëta Homeri έχνια τύπτειν πόδεσοι (II. XXIII, 764.). Cf. etiam Henry Two. years V. p. 21 sq. (et Nov. Annal. phil. LXVIII. p. 616.). — 325. Incumbers humero, tam prope ab Helymo currit, ut eius alterum latus paene tangat. Repetuntur haec verba in Anth. Lat. I, 170, 120. — spatia et si plura supersint, si plus spatii superesset, nisi metae vicinitas impediret, transeat elapsus, praevertens eum transcurreret. Pro vulg. ambiguumve, quod Heins. edidit, probante Schaefero ad Lamb. Bos. p. 144., nunc cum Ribbeckio, Henrico et Coningtone recepi lectionem ambiguum-que, quam Med., Pal., Rom., Gud., Minoraug., Bern. II. III. et omnes omnino (56) Henrici Codd. exhibent, ut Heinsii verba: "ambiguumve Codd. nostri omnes" magnam habeant suspicionem. Vid. Henry in Tw. years V. p. 23. sq. (in Nov. Annal. phil. LXVIII. p. 617.) et Philol. XIII. p. 633. Haec vero lectio etiam aliam flagitat interpretationem. Vulgo enim verba sic explicant: aut certe eum aequaret et ita ambiguum relinqueret (würcle es zweifelhaft lussen), uter metam prius attigerit, utrum ipse prior fuerit, an posterior; si autem que, non ve legimus (quod sane ceteri recentiores editores retinuerunt), potius ambiguum cum Heynio et Coningtone pro Masculino habendum et ad Helymum referendum erit, ut sensus sit: "eum ambigentem de cursus palma, vel de quo ambigerent alii": quod sane cum vox transeat, tum Homeri comparatio II. XXIII, 832. Απὶ νύ κεν ἢ παρέλασο' ἢ ἀμφήριστον ἔθηκεν (scil. αὐτόν) et ibid. v. 52%. τῷ κέν μιν παρέλασο' οὐδ' ἀμι ήριστον έθηκεν videtur comprobare. Etiam Henry in Tw. years et Annal. Il. Il. ambiguum recte nobiscum pro Masculino habuit eodemque modo, quo nos, explicuit, neque erat, cur mutata sententia in Philol. I. I. hanc aliam proponeret explicationem: omnem dubitationem post se relinquat (,, left the doubt behind"), i. e. haud dubium relinquat, se priorem esse; quem usum verbi relinquere aliis exemplis probare vix poterit. Ceterum Praesentia supersint - - transcat - relinquat hic eadem ratione sunt posita, qua VI, 293 sq., ubi vid. adnott. — 327. spatio extremo, extrema stadii parte (cf. Hom. 1. l. v. 373. 765. πύματος δρόμος), fessique. De hac conjunctione verborum vid. ad Geo. I, 142. — 328. sub ipsam Finem adventabant. Wagnero finis idem locus est, unde cursum inceperant; sed cum v. 317. legamus ultima signant, nec usquam de cursu circa metam acto sermo sit, finis potius de meta intelligendum videtur, quam Nisus recte cursu studet attingere; quod etiam Peerlk. perspexit. De femin. genere vocis jinis vid. adnott. ad II, 554. et III, 145. Non igitur erat, cur in Med. altera manus ipsum in ipsum mutaret. Ceterum haec verba cum toto versu superiore repetuntur in Auson cent. nupt. 128 sq. — levi sanguine, i. e. in solo victimarum sanguine Iubrico (cf. v. 333.); qua signif. teris alibi non videtur legi. Similiter tamen Geo. IV, 45. levis limus dicitur. — 329. ut Wagn. prius pro ubi de loco positum censuit coll. Lachmann. ad Prop. IV, 2, 31. et Sillig. ad Catull. XI, 3., nunc vero ut forte rectius Fusus humum viridisque super madesecerat herbas. Hic iuvenis iam victor ovans vestigia presso Haud tenuit titubata solo, sed pronus in ipso Concidit immundoque simo sacroque cruore. Non tamen Euryali, non ille oblitus amorum; Nam sese opposuit Salio per lubrica surgens; Ille autem spissa iacuit revolutus harena. Emicat Euryalus et munere victor amici

335

330

explicat per ως έτυχε προσκεχυμένος etc., atque etiam interpres eius germ., Kochius, cautius scribit: "ut, wie ws, bei Angabe einer nähern Erläuterung, so wie gerade, streift dem Gedanken nach in die Bedeutung des localen u b i hinüber;" extrema tamen verba melius, puto, prorsus omisisset, cum hic non tam loci, ubi res fiat, quam potius causae, quae cam efficiat, ratio habeatur. — 330. super adverbialiter positum esse pro superne, quisque videt. Vid. infra VI, 254. et adnott. ad Geo. II, 351. — 331. ovans. Vid. ad Geo. I, 346. Aen. IV, 543. al. — vestigia titubata haud tenuit paulo audacius dictum pro: pedibus titubantibus vestigia non tenuit, i. e. currens se non potuit sustinere. Particip. Verbi intransitivi titubatus eodem modo usurpatum, quo Aen. III, 14. (ubi vid. adnott.) regnatus, Geo. II, 487. et Aen. III, 125. bacchatus et multa alia. De voc tenendi hoc connexu usurpato Burm. conferri iubet Broukh. ad Prop. III, 7, 33. et sua ad Lucan. II, 248. - 333. sacroque cruore, utpote victimarum. Sic etiam supra v. 78. Male igitur Parrhas. crassoque, quod ex v. 469. huc translatum. Ceterum nonne dignitas epici carminis v. 333. et infra v. 357 sq. violata sit, temere quaesitum est a viris doctis, qui non considerabant, antiquorum hominum simplex et incorruptum iudicium in eiusmodi rebus aestimandis a nostro pulchri et decori sensu nimium subtili et delicato prorsus recessisse. Ribbeck. (et cum eo Conington) in fine versus pro Puncto Comma posuit haerens in usu simplicis Participii (oblitus) omísso Verbo subst. est, de quo diximus ad I, 237. Sed dubito. num apte coniungi possint verba non oblitus Euryali concidit immundo fimo etc. - 334. oblitus amorum, i.e. amoris, et h. quidem l. amicitise. Nisus non immemor est officiorum, quae amicitia postulat, sed cupit, at ex sua ipsius calamitate certe amico commodum aliquod prodeat: quare non opus est, ut cum Heyn. amorem pro ipso homine amato s. amico positum accipiamus. Wagn. coll. IV, 28. docet, amores Plur. numero interdum indicare "omnem mutui amoris sensum et affectum." Ci tamen, quae ad illum locum adnotavimus. — 335. "Humi iacens ita se currenti Salio opposuit, ut ille in eum impingeret pede a prorueret." Heyn. -- 336. spissa arena, i. e. densa, profunda. Sic Gen II, 236. spissus ager, Ovid. Met. IX, 222. spissa grando cett. Quamquam autem de campo herbido (v. 257. 330.), non arenoso sermo est, tames poëta cogitans Circum proprie dictum, qui arena solebat esse obductus. arenam dixit, quam Wagn. pro humo positam censet coll. locis Geo. l. 105. et IV, 293., qui tamen non prorsus eiusdem sunt generis, atque etim Conington simpliciter pro poetico vocis terrae synonymo habet. Breet explicatio, qui putat, concursu hominum caespitem iam proculcatum fuisse et evanuisse, ut nuda humus spissa arena apte significata conspiceretu. quaesita videtur. - revolutus. Peerlk. recte haec adnotat: "Salius prelapsus in os cecidit. Quare Vergilius non revolutus, sed provolutus dicer debuerat. Revolutus tamen habet rationem. Nam cecidit quidem in & sed propter celeritatem motus totum corpus circumagitur, et ille in tergi iacuit revolutus adeo et resupinus." Ceterum cf. infra XI, 671. - iacuit Praesens tempus exspectaveris; sed Perfectum melius exprimit celeritatem. qua Salius improviso procumbit; nos similiter: sogleich lag er da pre sogleich stürzie er. Prorsus similem locum legimus IX, 771. Iteratur be totus versus in Anth. Lat. I, 14, 16. - 337. Emicat. Vid. supra si v. 319. - Euryalūs. Vid. ad Geo. III, 189. - munere, i. e. office beneficio; nam munus de quavis re dicitur, qua alicui gratum facimus. (?

Prima tenet plausuque volat fremituque secundo.

Post Helymus subit et nunc tertia palma Diores.

Hic totum caveae consessum ingentis et ora

Prima patrum magnis Salius clamoribus inplet

Ereptumque dolo reddi sibi poscit honorem.

Tutatur favor Euryalum lacrimacque decorae,

Gratior et pulchro veniens in corpore virtus.

Adiuvat et magna proclamat voce Diores,

Qui subiit palmae frustraque ad praemia venit

340

345

Geo. I. 7. - Pro amici Med. a m. pr. amico, non male; ut musus amicum dicatur, quemadmodum II, 255. amica silentia lunae, II, 147. dicta amica, VIII. 128. verba amica et similia. Nihil tamen invitis ceteris libris omnibus mutandum. Verba et munere victor amici repetuntur in Anth. Lat. I, 172, 34. — 338. Prima tenet. 1a npara, victoriam obtinet primo loco. Cf supra v 194 et X, 157 — plansu — fremitu, i e c u m plansu cett, unter Beifallsgeschrei, de quo simplicis Ablativi usu vid ad Ecl. IV, 60. X, 24. et quae de usu Ablativi absoluti infra ad v. 369, ad Gao. L. 214. al adaptavirus — franctica accumulata est lacta et forence. Geo. 1, 214, al. adnotavimus. - fremitus recundus est lacta et favens apectantium acclamatio, quae currentis alacritatem adiuvat. Vid. infra v 491. VIII, 90. X, 266 Hic versus in Anth. Lat III, 81, 61 sic mutatus legitur. capit anto locum fremitaque secundo Prima tenens etc. 339 pla illustrant, quae Burm, laudat h I et Drak ad Sil XVI, 504 Cf Geo. I, 95. Palma, ut victoria et saepe alia abstracta, pro victore. Heyn Vid Sil IV, 392 Ultima restabat fusis ium palma duobus Virbius, id XVI, 502. (ex postri loci imitatione) et modo postremus, nune ordine tertia palma Manil, 1, 785. Fabricusque patres et tertia palma Marcellus. Stat. Theb VI, 326. Amphiarans spes proxima palmae cett. Cf. etiam Barth Advers XXII. 8. et quae supra ad v 70 adnotavimus — 340 sqq. Simile iurgium ap. Hom. II XXIII. 545 sqq. inveniri. observavit Heyn. Hic pro tum. Vid. ad I. 728. — consessum. Vid supra v 290. et infra v 577 Med a m pr., Rom, Gud. et Bern. II a m. pr. duoque Pariss. consensum (ut ap. Cie Phil. I. 12, 30 recordare consensum theatri), and tamen has non overdret (consensus and tamen has no overdret (consensus and tamen has no overdret and tamen has no overdret (consensus and tamen has no overdret and tam quod tamen hue non quadrat, (onsessus careae, qui petitus est ex Lucr IV, 76, (75), legitur etiam VIII, 636. Quid hic sit carea, vidunus supra ad v 288 - ora prima patrum, i e. ora patrum prima subsellia occupantium, in quibus seniores et honoratiores sedere solebant, ut Romae Senatores prima caveae spectacula occupabant — 342. Verba reckli mbi poscit honorem repetuntur in Anth Lat. I, 172, 36. et III, 81, 80. — 343. lacrimae decorae pueri supplicantis, ne sibi victoriae honos eripiatur Eigsmodi autem lacrimas, praesertim si furtum et passim manantes cogitamus, non dedecere iuvenem, non est quod mem rem. Similiter ap Stat Theb. II. 234. ora rigantur honestes Imbribus. Etiam pulchritudo pueri cum virtute comuncta favorem ci conciliat, nam virtus in pulchro corpore amabilior, quam in deformi. Vituperat tamen hanc sententiam Senec Epist 66. renien \* Heyn. per: "quae est" explicat, cum renire poëtis sit pro simplici esse, coll Heinsio ad Ovid Fast. V. 645. et al., veteres autem Grammatici, inter ques Servius, per proveniens, nascens, ut Gosse, per prescens. Valet potius i que enflerens, se spectandam praebens. Cf etiam Mitscherl ad Hor Od. I, 19, extret Dissen ad Tibull I, 2, 78, qui comparat Graec. exer géour, laudatis Valcken a l'Eur Phoen. 260 et Stallb ad Plat. Symp p 68.—345. Adiuvat Euryalum emaque causam Diores, qui in victoriae tertium licum success rat et, si Salius primo vel secundo loco renuntiatus foret victor, iterum ea excidisset "
Heyn Nonius p 501, 30 et Arusianus p. 240. L. minus apte verbum Adiavat contangunt cum antecedentibus - proclamat absolute positum, ut ap. Cic Verr V. 42, 108. Admint. defendant, proclamant, fidem tuam implorant, quem locum Conington confert. 346. subjit palmae, accessit ad palmam, tertius inter tres primos

Ultima, si primi Salio reddentur honores.
Tum pater Aeneas "Vestra, inquit, munera vobis
Certa manent, pueri, et palmam movet ordine nemo;
Me liceat casus miserari insontis amici."
Sic fatus tergum Gaetuli inmane leonis
Dat Salio villis onerosum atque unguibus aureis.
Hic Nisus "Si tanta, inquit, sunt praemia victis,
Et te lapsorum miseret, quae munera Niso
Digna dabis? primam merui qui laude coronam,

350

355

illos, quibus v. 308. praemium promissum. — Qui, cum tria modo praemia sint proposita - - frustra - - venit, si - - reddentur. Med. a m. pr., Rom., Gud. a m. sec. aliique boni Codd. pracbent reddantur, quod. Iahnio iam suadente, recepit Wagn., qui putat, "poëtam haec ita struzime, quasi praecederet Infinitivus: proclamat, se frustra - - venisse, si reddantur, inversa autem oratione extremam tantum partem ad Dioris cogitationem composuisse." Sed hoc ipsum est, quod me offendit. Per se et Indicativum et Coniunctivum poni potuisse, in promptu est; poterat enim poëta aut simpliciter narrare: Diores adiuvat Euryalum propterea, quod ipse - - venit, si primi honores Salio, secundi Euryalo, tertii Halymo redduntur; aut Dioris ipsius cogitationem sic proferre: Diores proclamst, se frustra ad praemia venisse ultima, si primi Salio reddantur honorea. Sel cum praecedant Indicativi Perfecti subiit et venit, cur confugiames ad illas ambages inversae orationis? Quarc prius edidi redduntur (quod Med. a m. sec., Bern. II. III. aliique libri exhibent), in quo me secuti sunt Peerlk., Gossr. et Bryce, nunc tamen cum Ribbeckio recepi Pal. et Gud. a m. pr. lectionem recidentur, ex qua quam facile et redduntur et redduntur fleri potuerit, non est quod doceam. Cf. etiam infra v. 391. Haupt., Ladew., Conington et Benoist. cum Wagnero faciunt. — Redduntur autem honores, quia promissi sunt. Cf. infra v. 386. ibique adnott. — 348 sqq. Heyn. et hic Homerum II. XXIII, 558 sqq. pracivisse memorat. Cum verbis Aeneae Vestra m. v. Certa manent cf. I, 257. manent inmota tuorum Fata tibi. --- 349. Ladew., qui prius cum Nauchie sic distinxerat: manent, pueri et palmam etc., ac si pueri esset Genitives. in recentiss, edit. recte ad vulgarem loci distinctionem rediit. - palman iuveni debitam nemo ordine, quo praemia distribuuntur (cf. v. 308.). movet, cripit. Ut semel constitutum est, ita dabuntur palmae. — Cum v. 350. cf. II, 93. Servavi quidem, ut omnes recentiores editores practer Ladew., ob maiorem librorum auctoritatem lectionem miserari (quam exhibent Med., Gud., Pal. a m. sec. alique Codd., Donatus ad Ter. Hec. Prol. II, 2. Asper. p. 112, 26. Keil. et Auct. de diff. serm. p. 316, 1. Roth. non tamen nego aptiorem esse alteram (Rom., Pal. a m. pr., Bern. II. e III.) misereri, cui etiam Ribbeck. Proleg. p. 290. patrocinatur. Misereri enim, respondens nostro sich erharmen, est eius, qui facto iuvat eum, cuis miseret (cf. Aen. II, 143. 645. IV, 318. 435. VI, 117. XII, 777.), mi autem (nostrum bemitleiden) eius, qui tantum vel sentit (Geo. IV, 24) Aen. VI, 476. X, 758. XII, 243.). vel verbis prodit (Aen. I, 597. IV, 370 V, 452.) misericordiam; cui discrimini non obstat usus Participii miserate (Geo. I, 41. Aen. I, 597. VI, 28. 56. 332. X, 696.), nam factum in illis locis adiectum antecedit misericordia: quod bene exposuerunt Ribbeck 1.1 ct, qui cum sequitur, Ladew. — 351. Heroes sibi placebant villosis ferecium bestiarum velleribus induti, quorum ungues inaurabant. Cf. VII, 66 VIII, 552. -- tergum. Vid. ad I, 365. Pellis autem leonina Salio datu. qua utatur tegumento. (f. VIII, 552. -- Gactuli leonis, i. e. Libra Africani. Vid. supra ad v. 192. et Hor. Od. I, 23, 10. Gaetulusce leo. -352. aureis δισσυλλάβως. Vid. ad I, 698. - 354. Cf. Hom. II. XXIII. 548. - Niso cum emphasi pro mihi. Vid. ad II, 79. Dativum enim esc a dalis pendentem, non Ablativum cum digno constructum, etiam Comington adnotat, comparans I, 603 sqq. et IX. 252. - 355. merui. Codd. quida

Ni me, quae et Salium, fortuna inimica tulisset."
Et simul his dictis faciem ostentabat et udo
Turpia membra fimo. Risit pater optumus olli
Et clipeum efferri iussit, Didymaonis artes,
Neptuni sacro Danais de poste refixum.
Hoc iuvenem egregium praestanti munere donat.
Post, ubi confecti cursus et dona peregit:

360

meruit; et sane negari nequit, personarum mutationem convenire irato et vehementer indignanti (qua de re Peerlkamp, conferri iubet Dorvill, ad Chariton. p. 89.); contra meliorum tamen librorum auctoritatem nihil mutandum. — laude, virtute, cui laus debetur. Vid. ad I, 461. IX, 197. et 252. — coronam, proprio sensu. Cf. v. 309. — 356. Ni me - - fortuna inimica tulisset Heyn. minus recte explicat: "ni me a primo praemio abstulisset, abduxisset, pro vulgari: ni fortuna mihi eripuisset praemium;" valet potius: ni inimice a fortuna acceptus essem. Ferre enim, ut Graecorum (εὐ, κακῶς) ψέρεσθαι, a navigatione vel a ludribio ventorum huc translatum, omnino lusum fortunae denotare, Wagn. docet coll. Aesch. S. ad Th. 821. πατρός κατ' εύχας δυσπότμους φορούμενοι. Conington comparat Ecl. V, 34. et Aen. II, 555., qui tamen loci, ubi ferre pro auferre positum, non prorsus eiusdem sunt generis. Henry (Two. years V. p. 25. et Philol. XIII. p. 633.) paulo fortius explicat: perdidisset, afflixisset, pessum dedisset. - 357. simul his dictis, i. q. X, 856. simul hoc dicens. Simul Graecorum more cum simplici Ablativo constructum, omissa Praep. cum, non invenitur, nisi apud poëtas et, qui hos saepe sequuntur, posteriores prosae orationis scriptores. Sic Hor. Sat. I, 10, 86. simul his te - - Prudens praetereo. Ovid. Trist. V, 10. 29. simul nobis habitat. Sil. III, 268. His simul - - Exusti venere Nubae. Tac. Ann. III, 64. pontifices et augures Septemviris simul et sodalibus Augustalibus, ibid. VI, 9. App. Silanus Scauro Mamerco simul cett. Cf. Ruddim. II. p. 333. Ramsh. §. 149. Boettich. Lex. Tac. p. 429. Neue Formenlehre II. p. 524. — De v. 357. vid. ad v. 327. Similes loci leguntur ap. Hom. II. XXIII, 551 sqq. et 784. — 858. risit olli, ei adrisit. Vid. ad Ecl. IV. 62. et Aen. IV, 128. Alii minus recte sic distinguunt locum: Risit pater optimus: olli Et clip. eff. iussit, quamvis Servius utrumque fieri posse dicat. Si enim coniungimus illi efferri iussit, abundat vel languet certe v. 361. — 359. efferri, e navibus. Videtur poëta imitari Homerum II. XXIII. 563. εχέλευσεν έταιρφ ολσέμεναι πλισίηθεν. — Didymaonis artes. Ars pro ipso artificio, artis opere legitur etiam Hor. Od. IV, 8, 5. Epist. I, 6, 17. Cic. Legg. II, 2. al. Cf. Broukh. ad Prop. III, 7, 39. Mitscherl., Orell. et Obbar. ad Hor. ll. ll. De Plurali autem hic praestantiam indicante vocabulo Singularis numeri per appositionem addito vid. ad IV, 263. et VIII, 729. Wagn. conferri iubet Hes. Sc. 312. τρίπος, αλυτά έργα Hyaloroso. Ribbeck. (quem Benoist. sequitur) ex Pal., Rom., Gud. (et Minoraug., qui scribit arte?) recepit Singul. artem. (Med. a pr. m. artes. a sec. artis exhibet.) De Didymaone artifice nihil constat. Vergilium secutus Val. Fl. III, 707. canit magnanimi spolium Didymaonis hastam, ubi igitur miles huius nominis cogitandus. — 360. "Clypeus ab artifice, qui fecit, commendatur (sic saepe, ut Ecl. III, 37.). et a loco, quo fuerat suspensus, in Neptuni templo pro donario e manubiis. Servius: Danais: a Danais; et intelligimus hoc ad Aeneam transisse per Helenum (supra III, 465 squ.). Nil refert; sed etiam Aeneas ex templo aliquo Graecorum inter praedam auferre potuit, ut color sit similis ac l. III. 286 sqq." Heyn. Qua ratione hic clipeus Graecus in manus Aeneae venerit, hoc quaerere mining non attinet. Conjugton Danais (qui tertius est Casus) refixum positum censet pro: refixum de poste et ademptum Danais. Alius clipeus Graecis creptus iam supra III, 286. commemoratus est. Cum vv. de poste refixum cf. Hor. Od. I, 28, 11. clipeo refixo, scil. de pariete. Sil. X, 601. clipeos refigite. Hor. Ep. I, 18, 56. qui templis Parthorum signa refigit cett. — 862. Verba Post ubi confecti cursus

"Nunc, si cui virtus animusque in pectore praesens, Adsit et evinctis attollat bracchia palmis."
Sic ait et geminum pugnae proponit honorem, Victori velatum auro vittisque iuvencum, Ensem atque insignem galeam solatia victo. Nec mora; continuo vastis cum viribus effert Ora Dares magnoque virum se murmure tollit; Solus qui Paridem solitus contendere contra, Idemque ad tumulum, quo maxumus occubat Hector, Victorem Buten inmani corpore, qui se

**36**5

370

repetuntur in Anth. Lat. I, 170, 23. — Sequitur tertium certaminis genus, πυγμαχία s. pugilatus, in quo et ipso Homerus praeivit II. XXIII, 651 sqq. Heyn. eundem locum etiam Apollonio II. in. et Theocrito Id. XXII. tractatum esse memorat, Vergilii autem vestigia pressisse Statium Theb. VI, 249 sqq., cui addi poterat Val. Fl. IV, 250 sqq. — dona peragere paulo insolentius dictum pro: distributionem munerum ad finem perducere. — 363. animus praesens, i. e. fortis, audax, ut saepissime (nostrum Geistesgegenwart); eo autem opus erat in tam periculoso certaminis genere. Animus praesens etiam ap. Cic. de Or. II, 20, 84. Ter. Phorm. V, 8, 64. Hirt. B. Alex. 40. Liv. IV, 38. XXXI, 46. et alibi legitur. Cf. Garat. ad Cic. Mil. 10, 29. Seneca Ep. 92, 27. hunc locum sic imitatur: Sed si cui virtus animusque in corpore praesens, hic deos aequat etc. — 364. evinctis (sc. cestu) palmis. Vid. ad IV, 474. De hoc genere certaminis cf. Val. Fl. IV, 112 sqq. — attollere, aeloeir (Apollon. II, 14 Theorr. XXII, 65., ut ap. Hom. l. l. v. 686. avexeadal xequel, vox propris hac in re. Conington comparat Hom. Il. XXIII, 660. πὺξ μάλ' ἀνασχομένω πεπληγέμεν. — 365. pugnae honorem, γέρας, praemium. Cf. XII, 630. supra v. 249. 308. et adnott. ad I, 253. — 366. Cf. Hom. II. XXIII, 750. - velatum auro vittisque, Er dià dvoir, intelligendae enim sunt vittae lamellis aureis ornatae, vel aureis filis intertextae. Alii (velut Thiel.. Bach. ad Ovid. 1. mox 1., Ladew. et, ut videtur, Conington, non certum faciens iudicium) aurum capiunt de cornibus inauratis (de quo more vid. ad IX, 627.); tum vero, nisi zeugma statuere velis, minus quadrat relandi verbum. — 367. Cf. Hom. l. l. v. 656. solatia victo. Vid. supra ad v. 305 sqq. — 368. Cf. Hom. l. l. v. 664 sqq. Nec mora; continue - - effert cett. Vid. ad III, 207. et 548. Nec mora, continuo legimus etiam in Anth. Lat. I, 147, 40. et 170, 113. — vastis, ingentibus, permagnis. Cf. supra v. 198. XII, 553. al. — effert ora, assurgit et capite cerviceque elata se paratum ostendit ad pugilatum ineundum. -369. magno v. murmure, cum suffragio, plausu omnium. Omnes probant consilium hominis eumque admirantur. Ceterum vid. supra ad v. 339. - 370. "Paris vulgo pro imbelli et mulieroso homine haberi solitus, [vid. ad IV, 215.] nec apud Homerum omni virtute caret (Il. III, 340. sqq. XIII, 765 sqq. XI, 580. et al.); a poëtis tamen post Homerum multo maiore virtute insignitus. In proeliis enim post Hectoris fata factis frequens eius mentio. Certaminibus autem inclitus factus est vel eo, quod certamine a Priamo (in ludis funebribus) instituto omnia vicit (xarà narra a3la), ut est ap. Hygin. f. 91. et 273. p. 322.; itaque etiam pugilatu excellere potuit." Heyn. Ab hac autem virtute Alexandri nomen ei inditum esse referent Apollod. III, 12, 5. et Schol. Hom. II. III, 325. — 371. C. Hom. l. l. v. 679. "Ludi funebres in Hectoris honorem habiti, num ab iisdem poetis memorati fuerint, an Vergilii ingenio debeantur, dicere non possum. Probabile tamen fit, e cyclicis poetis et hos petitos esse: et legitur in personato Darete 25.: Priamus Hectorem suo more ante portam sepelivit; cui ludos funebres facit." Heyn. - Idemque pro: et qui: quare Wagn. Semicolon vulgo post contra positum recte in Comma mutsvit. — occubare, ut iacere, praecipue dicitur de mortuis et sepultis. Cí. Aen. I, 547. ibique adnott. — 372. Victorem, qui omnes devicerat. CoBebrycia veniens Amyci de gente ferebat, Perculit et fulva moribundum extendit harena. Talis prima Dares caput altum in proelia tollit Ostenditque humeros latos alternaque iactat Bracchia protendens et verberat ictibus auras. Quaeritur huic alius; nec quisquam ex agmine tanto

375

nington comparat IX, 571 sqq. — Butes, qui alibi non commemoratur. Bebrycius vocatur. Bebrycum autem populus Thracius in Bithynia ad Pontum Euxinum habitaverat, postea vero prorsus evanuit. Cf. de eo Strab. XII. p. 541. Apoll. Rhod. I, 1279. Dion. Per. 805. alii et liber meus geogr. II. p. 374. Illius populi rex fuit Amycus, Neptuni et Meliae nymphae fil., pugil celeberrimus, qui omnes peregrinos ad certamen provocabat, sed a Polluce victus et interfectus est. (Orph. Arg. 662. Apoll. Rhod. II, 1 sqq. Apollod. I, 9, 20. Theorr. XXII, 27 sqq. Hyg. f. 17. Ammian. XXII, 8.) Buten igitur, ex populo pugilatu celeberrimo ortum, copias auxiliares Troianis adduxisse et in ludis funebribus in Hectoris honorem institutis a Darete caestu victum poëta fingit. — Equidem cum Wagn. et Iahnio (in altera edit.) Iocum sic intelligo, ut verba qui se ferebat veniens per attractionem illam Graecorum, de qua ad Aen. II, 377. diximus, posita sint pro: qui se ferebat venientem, hoc autem poëtice pro: qui venerat, adiuncta tamen superbiae cuiusdam notione in ipso incessu conspicuae, ut I, 503. IV, 11. et IX, 597., ubi vid. adnott., coll. iis, quae supra ad v. 68. adscripsimus; quamquam non nego, alteram quoque rationem (quam Iahn. in priore edit. secutus est) per se habere, quo commendetur, ut locum sic intelligamus: qui, Bebrycia (terra) veniens, de Amyci gente se (esse) ferebat, i. e. de Amyco illo se ortum dictitabat, gloriabatur; siquidem hic usus verbi ferendi alio Vergilii loco probari posset. Contra cf. VII, 750. Murruvia venit de gente et ibid. v. 803. advenit Volsca de gente. Si autem cum Wakef., Peerlk. et Coningtone locum sic distinguimus: Buten, immani corpore qui se Bebr. veniens A. de gente ferebat i. e. qui venerat ex gente Bebrycia et se immani corpore ferebat, sive: qui, Bebrycia Troiam profectus, ad certamen procedens immane corpus ostentabat, vehenienter frigent verba illa interiecta: Bebr. veniens Amyci de gente; quamquam conjunctionem verborum immani corpore se ferebat aliis Vergilii locis (VIII, 198. IX, 597. coll. III, 656.) iuvari me non fugit. Si autem cum Heynio et Süpflio sic interpungimus: Buten immani corpore, qui se, Bebr. veniens A. de gente, ferebat, valde displicet se ferebat tam nude positum, licet cum Süpflio convertas: der sich im stolzen Gange schwang. Ceterum Heyn. cum h. l. conferri iubet Hom. II. XXIII, 679 sq., ubi Euryali virtus simili modo commendetur, atque hic Daretis. — 374. moribundum, morientem. Vid. ad Geo. III, 488. — fulva extendit harena. Cf. Aen. IX, 589. Ovid. Met. X, 716. fulva moribundum stravit arena, et Val. Fl. VI, 716. nigraque evulsam tendit arena. Cum verbo extendit Conington comparat excelver ap. Eurip. Med. 585.; fulva autem harena legitur etiam infra VI, 643. — 375. talis non: "so von Gestalt," ut Voss. vertit, sed: tam fortis et celeber: (als) ein solcher Mann. — prima - in proelia pro: Dares primus proelio se offerens. Vid. ad Ecl. IX, 46. Ceterum cf. XII, 193. prima in proelia et Geo. IV, 314. prima proelia. — Verba caput altum in proelia tollit iterantur in Anth. Lat. I, 178, 292. — 376. humeros latos. Cf. II, 721. — 377. Cf. Hom. Od. XVIII, 67 sq. - Bracchia protendens. Wagn. memorat, fore fortasse, qui coll. Geo. III, 234 sq. et Aen. XII, 105 sq. scriptum malit Br. proludens; sed nihil cs-c mutandum. — verberat ictibus auras, proludit pugnae futurae ventilando. Cf. infra XII, 105. Val. Fl. I, 421. in vacuos ut brachia ventos spargat, et Senec. N. Qu. VII, 13. Solvere ista, quid aliud est, quam manum exercere et in ventum iactare brachia. Ceterum cf. similis locus X, 892. calcibus auras verberat. — 378. Quaeritur huic alius cett. Frustra exspectant et circumspiciunt, qui cum eo certamen inire audeat. Melius utique se haberet alius, si iam antea aliquis prodiisset cum Darete Audet adire virum manibusque inducere caestus. Ergo alacris cunctosque putans excedere palma Aeneae stetit ante pedes, nec plura moratus Tum laeva taurum cornu tenet atque ita fatur: "Nate dea, si nemo audet se credere pugnae, Quae finis standi? quo me decet usque teneri? Ducere dona iube." Cuncti simul ore fremebant Dardanidae reddique viro promissa iubebant. Hic gravis Entellum dictis castigat Acestes, Proxumus ut viridante toro consederat herbae:

390

385

pugnaturus, sed ab eo vel ab Aenea repudiatus esset, quemadmodum apud Stat. Theb. VI, 747. Illum indignatur Capaneus ridetque vocantem, Ut miserans, poscitque alium; non tamen propterea omnium Codd. lectio sollicitanda videtur. Alius hic omnino significat ein Gegner. — nec quisquam ex agmine tanto cett. Imitatur hunc locum Sulpit. Sever. hist. I. p. 177. nemo ex tanto agmine aggredi audebat Goliathum. — 379. "Adire interdum dicitur in re ardua et periculosa, unde adire periculum; cf. I, 10." Wagn. Cf. etiam XI, 636. Quando ipsum horrebat adire. manibus inducere caestus. Cf. similis locus Theocr. XXII, 81 sq. De caestu cf. infra ad v. 405. adnott. — 380. alacris mascul. genere, ut etiam infra VI, 685. ap. Ter. Eun. II, 3, 12. quid tu es tristis? quidve es alacris! et al. Cf. Neue Formenl. II. p. 5. - excedere palma, vitare certamen et desistere praemio non sperando. Haec autem est optimorum Codd. et Charisii I. p. 88. P. lectio; alii libri et Donat. et Ter. Eun. II, 3, 12. exhibent pugna, quod ex IX, 789. huc translatum videtur. Cf. etiam Markl. ad Stat. Silv. V, 3, 138. — 381. nec plura moratus. Cf. III, 610. et Ovid. Met. XII, 322. — 382. Cf. Hom. Il. XXIII, 666. Hic versus fere totus iteratur in Anth. Lat. I, 14, 29. — De Part. tum (ut alibi deinde et sic) post Particip. Perf. Pass. posita vid. ad II. 391. et I, 225. adnott. Sic XII, 6. tum et II, 391. VIII, 481. deinde. Iahn. hunc locum sic distinxit: Aeneae stetit ante pedes, nec plura moratus; Tum etc., quod tamen ipse vituperat in adnot. ad Ecl. III, 10. adscripta p. 373. ed. II. Peerlk. temere coni.: Dum laeva taurum cornu tenet, haec ita fatur. - 384. Quae finis. Tres Codd. Burm. Qui f. et totidem alii Quis f. Sed vid. supra ad III, 145. — teneri, in exspectatione esse. Verba quo me decet usque teneri repetuntur in Anth. Lat. I, 170, 83. 178, 89. 372. et III, 81, 82. — 385 sqq. Ante oculos fuit poëtae Hom. II. XXIII, 676 sqq. — 385. Ducere dona inhe, scil. me, i. e. mecum abducere, auferre. Cf. v. 386. Conington confert δωρον άγεσθαι ap. Theorr. I, 11. et Hom. Il. XXIII, 263. Od. X, 35 sq. Redit verbum ducere sic usurpatum infra v. 534. — cuncti simul ore fremebant, gaudebant enim, victorem ex sua gente esse. Ceterum haec verba etiam Aen. I, 559. leguntur. - 386. reddi non pro simplici dari, sed propterea esse positum, quia praemium promissione iam erat datum, recte adnotat Ladew. Cf. adnott. ad Geo. II, 194. Aen. (III, 717.) IV, 656. V, 347. VII, 167. — 387. gravis Heyn. et Iacobs. Disquiss. Vergg. P. I. p. 10. recte pro graviter positum censent, a quibus vix dissentiunt Henry (Tw. years V. p. 26.) et Ladew. (qui prius de gravi viro cogitavit, cuius castigatio et ipsa gravis ease debeat) pro gravibus dictis positum putantes. Cf. etiam Drak. ad Liv. II, 35, 3. et adnott. ad I, 644. III, 70. IV, 303. 494. 574. al. et supra v. 274. Nonius tamen p. 251, 20. explicat per grandaevus (de qua signif. cf. Burm. ad Ovid. Met. VII, 299.). — Entellus ex hoc uno loco notus. Fuit igitur comes et socius Acestae, qui cum illo in Siciliam profectus Entellae oppido in occidentali huius insulae parte sito (de quo vide libr. meum geogr. III. p. 812.) nomen dedit. Cf. Heynii Exc. III. ad h. l. — 388. ut wie gerade i. e. da gerade) interdum rem fortuitam indicat (ut infra VII, 72.), idemque est, quod alibi ut forte (VII, 509.); hic igitur ut consederat i. q. sede, quam forte tenebat, non mutata, non surgens ex sede aibi com-

390

"Entelle, heroum quondam fortissime frustra, Tantane tam patiens nullo certamine tolli Dona sines? ubi nunc nobis deus ille magister Nequiquam memoratus Eryx? ubi fama per omnem Trinacriam et spolia illa tuis pendentia tectis?" Ille sub haec: "Non laudis amor nec gloria cessit Pulsa metu; sed enim gelidus tardante senecta

395

moda. Consentiunt mecum in hac loci explicatione Ladew., Conington, Benoist atque etiam Binder. in translatione germ., Steinmetz. vero in Progr. suo p. 8. hunc versum minus probabiliter non ad Acesten, sed ad Entellum refert, quem Acestes increpet, quod otiosus sedeat neque surgat ad pugnam cum Darete suscipiendam, cui tamen Wagn. in min. edit. adnotans: "ergo otiose sedentem Entellum," videtur adsentiri. — viridante toro. Torus de quovis loco molli et ad cubandum vel sedendum apto dicitur, ideoque etiam de caespite. Cf. III, 224. VI, 674. Ovid. Her. V, 14. praebuit herba torum, id. Met. X, 556. Datque torum caespes, id. Fast. I, 402. gramine restitis accubuere toris. Prisc. Perieg. 921. herbarumque toris et gramine lacta virescunt cett. et Bach. Geist d. Röm. Eleg. p. 41. ad Tib. I, 1, 43. a Thielio laud.) — 389 sqq. Heyn. comparat similes obiurgationes ap. Hom. II. V, 171 sqq. XV, 440 sqq. Od. XXII, 224 sqq. — "frustra fortissime olim inter heroes, scil. quandoquidem nunc iners desides, ut II, 348. fortissima frustra pectora [cuius tamen loci non prorsus eadem est ratio]. Sic nequiquam supra V, 81. 256. 270. et statim v. 392." Heyn. Cf. Hand. Turs. II. p. 747. — 391 sqq., Dona sines? Tres Codd. sinis, quod Heinsio videtur elegantius. Est certe acerbius. In Futuro magis cernitur dubitatio loquentis, an sineret." Haec Peerlk. Sed Futurum, quod optimi Codd. exhibent, bene se habet. Cf. adnott. ad Aen. II, 578. — ...Gravissima obiurgatio: magister Eryx, h. e. gloria haec, quod Erycem heroem (sed mains, deus ille) magistrum pugilatus habuisti. Erycis autem nomen fuit magnum pugilatu, quippe quo Herculem adeo provocavit v. 412 sqq. Vid. Diod. IV, 83. Paus. IV, 36. p. 372. [quibus adde Apollod. II, 5, 10. et Serv. ad Aen. I, 570.] Cf. post alios Burm. in Dorvill. Siculis p. 399 sq." Heyn. Verba ubi nunc nobis deus ille magister? iterantur in Anth. Lat. I, 178, 277. Cum voc. deus cf. Cic. Or. I, 23. in. te in dicendo semper putavi deum, ibid. II, 42, 179. dispositio argumentorum, in qua tu mihi semper deus videri soles. Ter. Adelph. III, 19. facio te apud illum deum: virtutes narro. Vid. etiam adnott. ad Ecl. I, 6. Ceterum h. l. vulgo sic distinguitur: - - - nobis deus ille, magister N. memoratus, Eryx? apud Wagn. autem (et ceteros recentiores editores practer Coningtonem, qui me secutus est) hoc modo: - - nobis deus ille magister, N. memoratus Eryx? Equidem omnem distinctionem sustuli; apertum est enim (id quod iam Serv. perspexit), verba sic coniungenda esse: ubi nunc nobis (scil. est, manet) deus ille (tamquam deus tibi celebratus) Eryx, nequiquam mag. mem., i. c. quem nequiquam magistrum tibi fuisse gloriaris, cum eius institutio tibi uon prosit. — ubi fama etc. Cf. Hom. II. V, 171 sq. nobis. De hoc Dativo ethico, quem vocant, vid. ad Ecl. VIII, 6. et al. adnott. Redit infra v. 646. — 393. per omnem Trinacriam, scil. divulgata. De Trinacria autem vid. ad I, 196. — spolia tuis pendentia tectis. Vid. ad VII, 183. Auxit haec Val. Fl. IV, 151 sq. - 394 sq. ,, Talis excusatio frequens ap. Homerum, imprimis Nestoris (vid. II. VII, 132 sqq. XI, 669 sq. XXIII, 629 sq.) et Lacrtac (Od. XXIV, 375 sq.). Cf. etiam infra VIII, 560 sq." Heyn. — Ille sub haec. Vid. adnott. ad Geo. I, 340. — nec gloria cessit. Pauci quidam Cold. non gloria per anaphoram, quod Wakef, recepit. — 395. sed en in etc., h. e. sed vires cesserunt, senectus enim me tardat et gelidus sanguis hebet. Cf. adnott. ad Aen. I, 19. — gelidus sanguis, cui opponitur calidus (e. g. ap. Hor. Ep. I, 3, 38.), qui infra v. 415. melior et II, 638. integer vocatur. Cf. Lucan. II, 129. parvum sed fessa senectus Sanguinis cffudit ingulo. Thiel. conferri iubet Voss. ad Geo. II, 488. Iacobs. Blumenl. Sanguis hebet frigentque effetae in corpore vires. Si mihi, quae quondam fuerat quaque inprobus iste Exsultat fidens, si nunc foret illa iuventas, Haud equidem pretio inductus pulchroque iuvenco Venissem, nec dona moror." Sic deinde locutus In medium geminos inmani pondere caestus Proiecit, quibus acer Eryx in proelia suetus Ferre manum duroque intendere bracchia tergo. Obstipuere animi: tantorum ingentia septem

400

II. p. 404. et Gierig. ad Ovid. Met. XIII, 409. — hebet tardante senecta. Cf. VI, 731 sq. — 396. effetae in corpore vires. Vid. infra v. 475. coll. II, 638 sq., ubi contra legimus suo stant robore vires. tus (de qua scribendi ratione vid. ad Geo. I, 81.), quod proprie significat pariendo lassatus, exhaustus (quare l. l. legimus effeti agri, Colum. Praci. I. in. solum effetum, Plin. Ep. VI, 21. natura effeta cett.), deinde omnino est i. q. debilis, infirmus, viribus destitutus. Sic effeta senectus infra VII, 140. et VIII, 508., corpus effetum apud Cic. Sen. 9, 29. et Ovid. Met. VII, 252., effeti senio tauri ap. Colum. VI, 24. etc. — 397. Cf. Hom. II. XXIII, 629. είθ' ως ηβώσιμι βίη τέ μοι ξμπεδος είη. Verba qua improbus iste (der Unverschämte da) Exsultat Wagn. Qu. Verg. XIX, 2. sic recte explicat: "qua videtis hunc impudentem exsultare," comparans inter alia IX, 136 sq. XI, 165. XII, 646. X, 504. De voc. improbus cf. Heind. ad Hor. Sat. II, 3, 200. — 398. inventus. Sic Med. cum aliis bonis Codd.; dum alii (Pal., Gud. a m. pr., Minoraug. etc.) iuventus, alii iuventa exhibent, sollemni permutatione. Cf. etiam Geo. III, 63. Aen. VIII, 160. Hor. Od. II, 11, 6. Lucr. V. 886. Servat vero etiam Vergilius discrimen illud satis notum, ut iuventus sit concretum et collectivum (i. q. iuvenum numerus et multitudo), inventas autem et inventa (cuius tamen vocis, qua Cicero plane abstinuit. historici autem cum poëtis haud raro utuntur, noster non nisi Casus obliquos usurpat: cf. Geo. III, 437. IV, 565. Aen. I, 590. II, 473. IV, 32. cett. et adnott. ad Aen. VIII, 160.) abstractum (i. q. vigor, aetas iuvenilis). Cf. Heins. ad Ovid. Met. IV, 17. Burm. ad Claud. Epith. Hon. 84. Kapp. ad Tac. Germ. 20. Reisig. Gramm. Lat. p. 116. Doederl. Lat. Synon. V. p. 47 sq. alios. Inde fit, ut alibi Iuventas haud raro sit dea iuventutis, quare etiam hic ab Heynio aliisque edit. perperam litera maiuscula scribitur. — 399. pretio, praemio. Vid. ad v. 292. — 400. nec dona moror, praemia non curo. Henry comparat Auson. Chilon. 16. Plausum non moror. Cf. etiam Hor. Epist. I, 15, 16. II, 1, 264. Plaut. Aul. II, 1, 47. etc. — Sic deinde locutus. Vid. supra ad v. 14. - 401. Cf. Apoll. Rh. II. 52. Peerlk., oblitus haud dubie, se in poeta interpretando versari, quaerit: "Unde tam subito hos caestus? Nam spectatum venerat, non pugnatum." — 402. quibus, scil. indutus, armatus. Cf v. 414. et II, 409. 403. ferre manum in proelia, pro manus conserere ut XII, 631. congressi in proelia. Alii minus recte coniungunt vv. acer in proclia; quod post v. 391. frigere, vere memorat Wagn. — intendere bracchia tergo pro induere caestum: qui ex corio bovino factus est. De constructione cf. IV, 506. ibique adnott., et de tergo pro corio posito ad I, 368.; de omni autem loci iunctura caestus, quibus - - duroque cett. (i. e. et quorum duro corio intendere br. suetus erat, vel dure corum corio - - intendens) cf. quae supra ad v. 288. ad Ecl. VIII, 3. Gev. III, 283. Aen. VI, 253. et alibi adnotavimus. Peerlk., qui verba duro tergo languere censet, cum sequantur illa: taurorum ingentia septem terga etc., de totius hemistichii ad devila videtur dubitare: nam sic pergit: "Scripsisset. credo, Vergilius: durisque intendere brachia loris." Etiam Ribbeck. totum hemistichium abesse malit. Cf. eius Proleg. p. 79 sq. — 404. Verba Obstipuere animi etiam ap. Stat. Theb. VI, 718. inveniuntur, qui ibid. v. 732. etiam seqq. verba videtur respexisse. Obstipuere animis legimus supra II, 120. — tantorum etc. Is caestus ex coriis septem maximorum

405

Terga boum plumbo insuto ferroque rigebant. Ante omnis stupet ipse Dares longeque recusat; Magnanimusque Anchisiades et pondus et ipsa Huc illuc vinclorum inmensa volumina versat. Tum senior talis referebat pectore voces: "Quid, si quis caestus ipsius et Herculis arma

410

boum factus erat. "Tantus et talis, ut roios vel róvos [et tot], ita ponuntur, ut causalem Particulam intra se complectantur, reddendaque sint per: nam magnus, nam multus. Ita h. l. pro: nam septem ingentia magnorum [potius maximorum] boum terga (coria) rigebant (pro erant). Cf. ad Callim. in Del. 27. [et adnott. ad Ecl. I, 12. Aen. VII, 332. 447. et XII, 831.]. Res vero ad miraculum fere aucta in his Erycis caestibus." Heyn. Sic etiam Geo. I, 449. tam multa pro: nam plurima. Serv. male coniungit: Obstupuere animi tantorum, i. e. virorum fortium, adiungens verba: ,,nam stultum est dicere tantorum boum, cum dixerit septem," ac si supervacaneum esset iuxta numerum etiam magnitudinem praedicare. Peerlk. autem, provocans ad Statianam huius loci imitationem Theb. VI, 730 sqq. Ac dum nigrantia plumbo Tegmina cruda boum induitur - - Obstupuere animi, fecitque silentia terror, coniicit tanto nigrantia, ut sensus sit: tantum plumbi et ferri erat insutum in tergis nigrantibus septem boum; quod probat Gossr., recte autem vituperat Freudenberg. Vind. Verg. p. 25., cum coloris significatio nihil ad rem faciat, contra vero epitheton ingentia accommodatissimum sit ad inmani pondere caestus v. 401. depingendos. - 405. Per caestum, intellige lorum satis longum e corio bubulo sectum, cui globuli plumbei et ferrei insuti erant, quodque articulis manus in volam flexae circumdatum et brachiis alligatum erat. Manicae illae ferreae, quibus veteres Germani in proeliis utebantur, aliquam caestuum referebant similitudinem. Cf. de eo imprimis Krause Gymnast. u. Agonist. d. Hell. I. p. 502 sqq., praeterea autem liber meus Hellas u. Rom I, 1. p. 305. adn. 90. — 406. longe Heyn, cum Servio explicat per valde, cum in recusandi vocabulo lateat notio refugiendi; ideoque proprie spatii ratio habetur, quare Ladew. simul audit recedens et comparat dictiones longe dissentire, longe abhorrere etc., Conington autem confert Lucr. VI, 68. Quae nisi respuis ex animo longeque remittis et contra eiusd. I, 410. Quod si pigraris paulumve recesseris ab re, ut iam Taubmann. procul et longe spernere ap. Ennium Hect. Lust. fr. 17. (p. 117. Vahl.) et Prudent. Psychom. 149. (Equidem, cum longius haud raro pro diutius ponatur, prius etiam Positivum sic capi posse falso censui; nam etiam ap. Cic. Tusc. III, 14, 29. (longe ante videre) longe non pro diu positum. Cf. adnott. ad Aen. III, 556.) — 407. Anchisiades redit VI, 126. 348. V, 521. X, 250. 822. — 408. Huc illuc - - versat. Cf. Hom. Od. XXI, 400. — vinclorum volumina Heynio sunt ., lora, quibus caestus circa brachium religaretur." Rectius autem Wagn. Qu. XVIII, 2, b. de loris cum caestu intelligit, cum totus caestus unum sit lorum satis longum, quo, tamquani vinculo ac volumine, manus et brachia religentur; ita ut h. l. non caestus et lora, sed pondus et libramen eorum distinguantur. Primum enim Aeneam tollendo pondus eorum examinasse, tum huc illuc versando sive librando expertum esse, quam habiles essent ad pugnandum, idque per zeugma dictum esse pondera versat pro: pondera explorat et - - versat. Verba immensa volumina versat iterantur in Anth. Lat. I, 171, 1. Ceterum cf. locus simillimus infra VIII, 619 sq. — 409. senior (Acestes) non prorsus i. q. senex. sed tantum vir paulo provectior aetate, qui opponitur iunioribus, ita ut Comparativi vis hic vera obtineat. Vid. etiam ad VI, 304. — referebat pectore voces. Cf. III, 246. IV, 553. V, 482. cett. et adnott. ad Geo. II, 520. Repetuntur haec verba in Anth. Lat. I, 172, 38. Supra I, 94. legimus Talia voce refert. — 410. caestus et arma non sunt res diversae, sed Copula h. l. explicative posita (pro: caestus, quo armatus erat, quo pugnare solebat Hercules), qua de re vid. ad Ecl. III, 35. et al. Cf. etiam infra v. 424. et 425. — ipsius Herculis arma Vidisset tristemque hoc ipso in litore pugnam? Haec germanus Eryx quondam tuus arma gerebat; — Sanguine cernis adhuc sparsoque infecta cerebro; — His magnum Alciden contra stetit; his ego suetus, Dum melior viris sanguis dabat, aemula necdum Temporibus geminis canebat sparsa senectus. Sed si nostra Dares haec Troïus arma recusat Idque pio sedet Aeneae, probat auctor Acestes, Aequemus pugnas. Erycis tibi terga remitto;

415

Wagn. Qu. Verg. XVIII, 2, b. recte reddit: erst die Waffen des H. Erycis enim caestus et ipsi satis magni vastioribus etiam Herculis opponuntu. Cf. adnott. ad Ecl. X, 63. — 411. tristem - - pugnam, quia Eryx in ea ab Hercule occisus est. — hoc ipro in litore, i. e. in codem litore, que nunc certamen nostrum instituitur. Vid. ad Geo. III, 168. — 412. Erga. yermanus tuus, nam Aeneam alloquitur Entellus. Vid. supra ad v. 24. Heyn. conferri iubet Wesseling. Obss. I, 13. — 418. Vulgo cum Servio de ipsius Erycis ab Hercule interfecti sanguine et cerebro hunc versum intelligunt, quem Punctis et ab antecedente ct a sequente seiungunt. Sed acute perspexit Wagn., hoc ineptum esse, cum subliciantur haec: His magnum Alciden contra stetit; ita ut aperte oratio sie procedat: Haec Eryx genbat; his Alciden contra stetit; his ego suetus. Quare potius hunc versum, parenthetice interpositum, ad eos, quos ipse Eryx caestu vicerit, referendum censet, quod omnes probaturos puto, ut diserte probaverunt Steinmetz Progr. p. 9., Conington et Benoist. — sparsoque autem Med. et meliorum Codd. omnium est lectio, quam cum Brunck., Iahn. et Wagn. revecavimus, in quo recentiores omnes practer Bryceum nos secuti aunt; vulgo inde ab Heinsio) fractoque, quod originem debere videtur librariis, qui cum offenderent in codem vocabulo post breve intervallum repetito (v. 416.), hunc locum infra ex v. 480. emendandum censerent, non intelligentes. effractum cerebrum longe aliud quid esse, atque fractum, quod omnino nihil est. -- 414. His pro vulg. kic iam Heins, ex optimis Codd. restituit. contra stetit, ut XI, 252, stetimus tela aspera contra. Conington comparat Inven. III, 290. Stat contra starique lubet. - 415. melior sanguis, velocior et fervidior, i. e. iuventas. Vid. ad v. 395. — aemulo senectus, i. e. invida, quac, dum subtrahit robur, quasi invidet victrici iuventae, nam *aemulus (aemulari* haud dubie est Graec. àpellãssae) primum quidem de co dicitur, qui alterum in aliqua re acquare studet, tum vero etiam de co, qui alteri id, quod ipse assequi non potest. invidet. Cf. VI. 173. Hor. Od. III, 16, 14. Epod. 16, 5. Sall. Cat. 10, 1. Iustin. IX, 7, 3. Tac. Hist. II, 73 cett. Wagn. confert invidiosam scuecturam Oxid Met. XV, 234. et Conington invidam aetatem Hor. Od. I, 11, 7. Similis huk locus infra VIII, 508. legitur. - nondum canebat sparsa temporibus. noudum cani capilli sparsi erant per tempora. Conington confert Prop. N (V), 5, 24. Sparserit et nigras alba senecta comas. — 417. Troïus. Vid. ad I, 119. Siculum magna sui aestimatione se Troiano opponere, memorat Ladew. — 418. Idque pio sedet Aeneach. l. nihil aliud est. quan: si hoc (scil. his armis non esse utendum) placet Aeneae, et ita quiden ut sententiam eius nihil mutare possit. Peerlk. tamen, haerens in hoe vocabulo. "parum inquit, abest, quin mutandum censeam: Idoec pio placet Aeneac." ('eterum Henry prius hoc id non ad antecedentia. sed ad sequentia Aequemus pugnas referendum censebat, ut sensus esset: aequemus pugnas, si Dares - - recusat et Aeneas id probat; nunc de h. 1. tacet. - sedet. Vid. ad II, 660. et cf. IV, 15. VII. 61. XI, 551. -Auctor Acestes, scil. huius certaminis, qui me ad hoc certamen excitavit. Cf. supra v. 387 sqq. Cf. autem XII. 159. auctor ego audendi. -419. Aequemus pugnas, i. c. arms, caestus. — tibi, in tuum comme dum, terga (vid. v. 405.) remitto, cedo et renuntio caestibus Ergis sperno eorum usum. Cf. XI, 359. Liv. XI. 38. 12. simultates patriae remittere. id. XXXIX. 5, 5, inimicitias suas reipubl. rem. Tac. Ann. I. 10

420

425

Solve metus; et tu Troianos exue caestus."
Haec fatus duplicem ex humeris reiecit amictum,
Et magnos membrorum artus, magna ossa lacertosque
Exuit atque ingens media consistit harena.
Tum satus Anchisa caestus pater extulit aequos
Et paribus palmas amborum innexuit armis.
Constitit in digitos extemplo arrectus uterque,
Bracchiaque ad superas interritus extulit auras.
Abduxere retro longe capita ardua ab ictu
Inmiscentque manus manibus pugnamque lacessunt,

privata odia publicis utilitatibus rem. (ubi vid. Gron.) et multa similia. — 420. Solve metus. Vid. ad I, 463. — Troianos exue caestus, quos Trois tecum attulisti, i. e. simpliciter tuos. — 421 sqq. ex Hom. Od. XVIII, 65 sqq. petiti. Heyn. praeterea conferri iubet Apollon. I, 30 sqq., cui adde eiusd. II, 32 sqq. et Theocr. XXII, 80 sqq. a Wold. Ribbeskio collatos. — duplicem amictum, διπλήν, abellam duplici (vel omnino crassiore) filo textam et, ut videtur, intonsam, qua senior Entallus utebatur. Cf. Hor. Ep. I, 17, 25. Contra quem duplici panno patientia velat. Nep. Dat. III, 2. Agresti duplici amiculo circumdatus. Ruhk. laudat Boettigeri Vasengemälde P. III. in. et Conington confert Apoll. Rhod. II, 32. δίπτυχα λώπην. — ex humeris reiscit; verbum propr. de üs, qui palaestrae se accingunt. Cf. Burm. ad Phaedr. V, 2, 5. idemque ad Ovid. Met. II, 582. et Bach. ad eiusd. IX, 32. -- 422. Cf. Hom. Od. XVIII, 67. De hoc versu hyperm. (de quo versuum genere diximus ad Geo. I, 295.) of. Weichert. de versu hyperm. p. 21., qui putat, poëtam eo nervorum Erycis robur voluisse exprimere. Translatus autem est secundum Macrob. VI, 1, 43. ex vv. Ennianis (p. 116. Hessel.) vel potius Lucilianis (XVII. 7. Gerl.) magna ossa lacertique Apparent homini. (Vid. Ian. p. 503.) — 423. artus (commissuras, ἄρθρα) - - Exuit, scil. vestibus i. e. denudavit, pro vulg. vestem exuit (de artibus). Sic Hor. Ep. I, 17, 15. exuere membra pellibus, Mart. XIV, 109. exuere digitos, scil. annulis, cett. Vid. etiam II, 153. IV, 518. VIII, 567. coll. adnot. ad VI, 229. Macrob. l. l. praebet Extulit, quod e versu sequ. errore illuc translatum videtur; exust enim praeter omnes Codd. etiam Nonius p. 300, 8. agnoscit. Non opus igitur est Peerlkampii coniectura Experit, quamquam non nego, Vergilium etiam hoc vocabulo uti potuisse. — 424. Heyn. conferri iubet Apollon. II, 51 sqq. — satus Anchisa, ut supra v. 244. Vid. ad Geo. I, 278. — pater, utpote heros virilis s. paulo provectioris aetatis. Vid. supra ad v. 130. — extulit, e palatio suo, i. e. omnino protulit in medium. Cf. XI, 72. — 425. innexuit. Med. a m. pr. intexuit, ex interpretamento, quod tamen Both. recepit; sed vid. Bentl. ad Hor. Epod. 17, 72. Innexust etiam Prisc. p. 561. 902 sq. et Diomed. p. 366. testantur. Cf. Neue Formed. II. p. 383. - 426 sqq. "Comparandi hic imprimis loci Homeri, Apollonii et Theocriti supra ad v. 362. memorati. Adde Val. Fl. IV, 261 sqq. et Silium XVI. 295 sqq. [et Epit. Iliad. 294 sqq.] — arrectus in digitos, πόδεσσι έπ' απροτάτοισιν αερθείς. [Apoll. Rhod. II, 90.]" Heyn. Surgant in digitos, ut ictus superne illatus eo fortior fiat. Cf. infra v. 480. VIII, 299. et XII, 789. Stat. Theb. VI, 750. Fulmineas alte suspensi corpora plantis Erexere manus, cum quo loco cf. eiusd. carm. I, 412. Claud. in Rufin. I, 297. hune statum pugnantium breviter appellat certamen sublime. Ceterum, ut hic arrigi in digitos, ita apud Quinct. Inst. II, 3. in digitos erigi. Verba Constitit in digitos iterantur in Anth. Lat. III, 181, 95., sequentia autem extemplo arrectus uterque ibid. I, 170, 111. — Cum v. 427. cf. Hom. II. XXIII, 686. et Apolf. Rhod. II, 68. — 428. Abduxere. omnium Codd. nostrorum auctoritatem Marius Victor. p. 2481. P. exhibet Rockhuzere, quod iure displicuisse Muellero de re metr. p. 362. testatur Ribbeck. Proleg. p. 210. — 429. inmiscent manus manibus,

conserunt manus. Cf. Hom. l. l. v. 687. ξύν δέ σηι βαφείαι χείφες έμιχθεν. et Apoll. l. l. v. 78. χεφοίν έναντία χείφας έμιξεν. — pugnam laces-

Ille pedum melior motu fretusque iuventa,
Hic membris et mole valens; sed tarda trementi
Genua labant, vastos quatit aeger anhelitus artus.
Multa viri nequiquam inter se volnera iactant,
Multa cavo lateri ingeminant et pectore vastos
Dant sonitus, erratque auris et tempora circum
Crebra manus, duro crepitant sub volnere malae.
Stat gravis Entellus nisuque inmotus eodem,
Corpore tela modo atque oculis vigilantibus exit.

430

435

sunt, i. e. ineunt, committere incipiunt; nam lacessere omnino est alicui rei motum dare. Cf. X, 10. (ibique adnott.) et XI, 254. Hic totus versus iteratur in Anth. Lat. VI, 84, 56. Punctum in eius fine vulgo positum cum Ribbeck. in Comma mutavi. — 430. "pedum melior motu. Sunt enim hand dubie etiam pedum partes in pugilatu, evitandis ictibus. Vid. Stat. Theb. VI, 794 sq." Heyn. Cf. infra v. 445. Prius cum aliis perperam cogitavi de supplantando, quod in luctatione quidem erat permissum, in pegilatu vero vetitum. Cf. Krause Gymn. u. Agon. d. Hell. I. p. 518 sq. Ceterum Rottend. III. et Fronto p. 532. ed. Maii inverso ordine Ille pedum motu melior. — Verba fretusque iuventa iterantur in Anth. Lat. l, 172, 13. — 431. membris et mole iam Serv. per figuram évos dià divid explicat, apte comparans I, 61. molemque et montes insuper imposuit. -482. tarda genua opponuntur verbis pedum melior motu v. 430. Cum verbis genua labant, quae repetuntur in Anth. Lat. 1, 178, 315.. cf. Hom. Od. XIII, 34. Ceterum Genua duabus syllabis (Genva) pronuntiandum esse patet, ut alibi tenuis (vid. adnot. mea ad Lucr. I, 874.) et alia. Cf. etiam adnott. ad Geo. I, 397. Aen. I, 2. II, 735. — aeger anhelitus, qui aegre trahitur. Cf. Apoll. Rhod. II, 85. ξς τε περ οὐλοὸν ασθμα και αμφοτέρους εδάμασσεν. Probus Inst. I, 14, 4. hunc locum afferens temere haesit in epitheto acger, cuius loco potius acer scribendum esse suspicatur. Sed vide Ribbeckii Proleg. p. 141. — 483. Cf. idem Apoll. v. 84. οὐ δ' ἔλληξαν Επισταδόν οὐτάζοντες. — nequiquam, non profutura victoriae. — volnera, ictus vulnera intendentes, quos deinde per partes enumerat. Vid. v. 436. Sic Sen. Herc. Oet. 160. vulnera dirigere. Cf. etiam adnott, ad II, 630. et 529. Wagn. confert Hom. II. V. 795. Ελχος αναψύχοντα, τό μιν βάλε Πανδαρος ίφ. Hic versus totus iteratur in Anth. Lat. III, 81, 22. — 434 sqq. Heyn. confert Apollon. II, 82 sqq. — ingeminant. Vid. infra v. 457. et adnott. ad I, 747. Ci. etiam Stat. Theb. I, 418. hunc locum sic imitatus: Ium crebros ictus ore ct cava tempora circum Ingeminant, ex quo loco collato cum v. 457. etiam apparet, ingeminant hic active intelligendum esse, non passive, ut Geo. I. 333. — pectore percusso vastos dant sonitus. Conington iure viteperat Taubmannum vastos sonitus de altis gemitibus accipientem coll. Cir Tusc. II, 23, 56. -- erratque -- manus, assidue huc et illuc missimodo aures, modo tempora petit. Cf. infra v. 441. Idem Conington comparat Aesch. Cho. 425. πολυπλάνητα δ' ην ιδείν Έπασσυτεροτριβή τὰ χερός ορέγματα. De temporibus et auribus potissimum percussis cf. Kraus Gymn. u. Agon. d. Hell. I. p. 515 sq. — 436. Cf. Hom. II. XXIII. 686. δεινός δε χόμαδος γενύων γένετο. — crepitant. Unde metaphora ducu sit, docent, quae infra leguntur v. 458 sq. — 437. "gravis aetate & mole corporis. Cf. infra v. 447. [X, 207. XII, 458. cum X, 771. mole see stat.] Nam alter contra, Dares, agilior corpore." Heyn. - nisu inmotus eo dem, tam firmiter solo innitens, ut quasi affixus ei ipsum status numquam mutet, etsi corporis declinatione ictus evitat. Iterantur haec verba in Anth. Lat. I, 45, 10. Peerlk., hunc loci sensum non perspiciens, parum considerate coni. visuque, cum, qui nitatur, rel sit immotus, sed moveatur (?), ut vulg. lectio significaret i. q. eodem mot immotus, cum tamen Entellus vere moveatur (exeat corpore tela) etc.: quae omnia recta loci interpretatione satis refutantur. — 438. corpore

Ille, velut celsam oppugnat qui molibus urbem Aut montana sedet circum castella sub armis, Nunc hos, nunc illos aditus omnemque pererrat Arte locum et variis adsultibus inritus urguet. Ostendit dextram insurgens Entellus et alte Extulit: ille ictum venientem a vertice velox Praevidit celerique elapsus corpore cessit; Entellus vires in ventum effudit et ultro Ipse gravis graviterque ad terram pondere vasto

440

445

Sic ap. Cic. Cat. I, 6, 15. tuas petitiones - - parva quadam declinatione et, ut aiunt, corpore effugi. — "tela [i. e. caestus] exit pro vulgari: ictus cavet, declinat, evitat, eludit. Vocabulum in re gladiatoria proprium. Infra XI, 750. vim viribus exit. Stat. Theb. VI, 802. [venientem eludit et exit Sponte ruens]." Heyn. Adde Lucr. V, 1330. feros exibant dentis adactus. Manil. V, 163. Ille cito motu rigidos eludere caestus, Nunc exire levis missos, et (quem Wold. Ribbeck. affert) Ambros. Hexaem. VI, 8, 50. athleta es, vulnus vigilanti adspectu exeas, idemque Offic. I, 10, 32. adversariorum declinet ictus et vigilanti exeat obtutu. Macrob. Sat. VI, 6, 5. exire explicat per vitare, Lutat. ad Stat. Theb. IV, 601. per evadere. terum cf. interpp. ad Cic. Cat. I, 6, 15. Verba atque oculis vigilantibus exit repetuntur in Anth. Lat. I, 170, 119. — 439. "Entellus stat immotus, ille (Dares) ab omnibus partibus tentat et ictibus petit [adversarium]." Heyn. — molibus, i. c. machinis; rectius enim coniunxeris hoc voc. cum oppugnat, quam cum celsam (ut moles sint turres, propugnacula). Cf. infra IX, 711. et Liv. II, 17. (a Gossr. laud.) refectis vineis aliaque mole belli. - 440. sedere verbum proprium de iis, qui oppidum, castellum aliquod in obsidione tenent nihil molientes. Cf. Liv. II, 12. in. VII, 37, 10. XXII, 56, 3. XXIII, 19, 14. cett. et Val. Max. VII, 4, 5. (cui apud moenia Trebiae armato sedendum foret). Hac igitur altera comparationis parte significatur, etiam Dareta interdum quietiorem stare et observare, si adversarius aliqua parte plagae pateat (cf. Krause l. l. p. 514.); neque iusta causa subest, ut hunc versum, tamquam antecedenti contrarium, cum Peerlkampio spurium censeamus, quem tamen etiam Ribbeck. fortasse recte iudicasse censet. Cf. eius Proleg. p. 80. - sub armis, armatus. Cf. v. 585. Eodem sensu VII, 434. et XI, 464. in armis. — V. 441 sq. cum Ille, non cum qui coniungendos esse patet. — aditus ab urbe oppugnata ad petitum Entelli corpus translatum. Sic Stat. Theb. VI, 751. aditusque ad vulnera clusi. — aditus atque locum pererrat per zeugma dictum pro: aditus temptat, explorat, et locum pererrat. (Cf. supra v. 435.) Ceterum cf. locus simillimus XI, 766., quocum Prisc. p. 908. nostrum confudit. - Verba omnemque pererrat repetuntur in Anth. Lat. I, 14, 15. -442. variis adsultibus urguet. Cf. Ovid. Met. XI, 526. Cum saepe assiluit defensae moenibus urbis. — 443. Cf. Apoll. Rh. II, 90 sqq. insurgens, se attollens digitis. (Cf. supra v. 425. et infra XII, 728 sq.) Sic insurgere haud raro de pugnantibus et ad ictum brachium tollentibus. Cf. infra XI, 697. XII, 902. Sil. I, 400. V, 294. al. — 444. vertice, desuper. Vid. ad Geo. II, 310. — velox, velociter et acute. — 446. vires in ventum effundere proverbialis est locutio, cum qua cf. infra X. 652., Lucr. IV, 932. verba profundere ventis, Ovid. Am. I, 6, 42. dare ccrba in ventum et similia. Conington comparat Catull. LXII (LXIV), 111. Nequiquam vanis iactantem cornua ventis. — ultro Serv. non male explicat: "e contrario; ille enim cadere debuerat." Sensus enim aperte est hic: Adversarium frustra prosternere studens ipse potius procumbit; illum sibi elabi passus insuper (obendrein) ipse concidit; de qua Particulae signif. vid. ad Geo. IV, 204. (Consentiunt mecum Conington et Benoist.) Aliter Wagn., qui Qu. Verg. XXVII, 2. ultro interpretatur: "non prostratus ab adversario," ut igitur idem fere sit, quod sua sponte, vel hic quidem sua culpa. - gravis graviter Homeri (Il. XVI, 776.) μέγας μεγαλωστί. De

Concidit, ut quondam cava concidit aut Erymantho Aut Ida in magna radicibus eruta pinus.
Consurgunt studiis Teucri et Trinacria pubes;
It clamor caelo primusque accurrit Acestes
Aequaevumque ab humo miserans attollit amicum.
At non tardatus casu neque territus heros
Acrior ad pugnam redit ac vim suscitat ira.
Tum pudor incendit vires et conscia virtus
Praecipitemque Daren ardens agit aequore toto

455

**45**0

Copula adiecta, quae res natura sua non disiunctas inter se conjungit, vidadnott. ad Geo. I, 142. et Aen. III, 329. omninoque of. supra v. 148. dique adnott. Graviter concidere legitur etiam ap. Lucr. VI, 759. — 448 sq. Eandem comparationem iam ap. Hom. Il. XIII, 178 sqq. XIV, 414 sqq. XIV, 482 sqq. alibi inveniri, memorat Heyn. Conington comparat Catall LXII (LXIV), 105 sqq. — ut quondam. Vid. ad II, 367. — cava pinus, vetustate exesa. — Erymanthus, Arcadiae occidentalis mens (qui nunc vocatur Olenos s. Olonos: vid. librum meum geogr. III. p. 1662.), apro illo ab Hercule occiso satis notus, de quo cf. Paus. Arcad. 24. Apellod. II, 5, 4. Ovid. Trist. I, 4, 1. infra VI, 801. alii. De Ida vid. ad II. 696.; quae pinifera dicitur v. c. Statio Silv. III, 4, 12. Cf. Heins. ad Sabini Ep. 3, 41. et vid. infra IX, 80. Peerlk., qui haeret in iterato verbo concidit, malit: ut quandam cava montibus aut Erymantho. — 449. radicibus. Plures Codd. et Prisc. XV, 4, 23. p. 1015. radicitus, quod etiam apparet in aperta huius loci imitatione ap. Avienum fab. XVI, 1. Montibus e summis radicitus eruta pinus Decidit, ubi tamen quaeritur, an lectio sit vera. Cf. etiam infra VIII, 238. Burm. ad Phaedr. III, 10, 40. et Drak. ad Sil. VI, 196. (ubi legitur Arboris abstraxit molem penitusque revulsam Evertit fundo et radicibus eruit imis). Wagn. conferri tubet Wakef. ad Lucr. III, 462., ubi legimus avolsus radicibus. Contra apud Catull. l. l. v. 108. utique scriptum videmus radicitus exturbata. — 450 sqq. "Similiter Iliad. XXIII, 694 sq. Sed reliqua, quod Entellus novas vires sumit, de suo Vergilius addidisse videtur; ductus fortasse Theore. Id. XXII, 107 sqq. — studiis, Serv.: in studia. Malim: prae studio, per studium ac favorem, qualis spectantium in ludis est." Heyn. Quam interpretationem firmari voc. primus v. 451. docet Wagn., qui in min. edit. explicat: "studium prae se ferentes, quo persequebantur Entellum." — 451. It clamor caelo. Vid. adnott. ad Ecl. II, 30. et Aen. II, 186. 688. Eadem verba redeunt XI, 192. et in Anth. Lat. VI, 84, 22. Cf. etiam IV. 665. it clamor ad alta atria. -- 452. ab humo, ut ap. Ovid. Fast. II. 354. de humo membra tollere. Saepius sane in eiusmodi locis simplici Ablat. humo utuntur. Cf. Ruddim. II. p. 273. — 454. vim suscitat ira. Cf. XII, 108. se suscitat ira. Contra X, 263. spes suscitat iras. — 456. Tum, i. e. praeterea, porro; ut Ecl. VI, 61. Aen. I, 164. III. 141. 175. VI, 125. VI, 577. X, 445. alibi. Conington vero tum pro tum elemum positum censet. Med. a m. pr. habet Tunc. Vid. adnott. ad IV, 408. -- pudor incendit vires. Sic VII, 514. rocem, IX. 500. luctum. ap. Ter. Andr. II, 1, 8. libidinem, ap. Cic. ad Div. XV, 21, 1. cupiditatem, ad Att. IX, 1, 3. odia incendere legimus, pariterque sp. Livium II, 23. invidiam, ibid. 29. discordiam, ap. Curt. VIII, 6. iram. ap. Tac. Ann. XV, 1. dolorem et IV, 56. pertinaciam accendere. conscia virtus, pro virtutis conscientia s virtute, quae scit, se esse virtutem, positum (vid. Schol. Stat. Theb. I, 644.) iterum legitar XII, 668. et praeter Statii l. l. etiam ibid. VI, 826. Ceterum hand versum, quem Bryantus et Peerlk, spurium et importune interiectum censuerunt, bene defendit Iahn. Pudor enim et conscia virtus ab ira valde different, ideoque novam continet hic versus causam, cur acrior ad pugnen redierit Entellus. In iterata autem voce vim, vires non haerendum. Vid. ad Geo. II, 125. et alibi. Ribbeck., qui huic versui accevatores signi adiecit, in fine eius Semicolo distinxit. — 456. Cf. Apollod. 1. 1. v. 74. et

Nunc dextra ingeminans ictus, nunc ille sinistra. Nec mora nec requies: quam multa grandine nimbi Culminibus crepitant, sic densis ictibus heros Creber utraque manu pulsat versatque Dareta. **46**0 Tum pater Aeneas procedere longius iras Et saevire animis Entellum haud passus acerbis; Sed finem inposuit pugnae fessumque Dareta Eripuit mulcens dictis ac talia fatur: "Infelix, quae tanta animum dementia cepit? 465 Non vires alias conversaque numina sentis? Cede deo!" Dixitque et proelia voce diremit.

Val. Fl. IV, 261 sqq. — praecipitem, celerem. Vid. IV, 573. ibique adnott. — Daren. Infra ubique Dareta v. 460. 463. 476. Cf. Ruddim. I. p. 64. Schneider. II, 1. p. 41 sq. — agit aequore toto, ut II, 424. totaque agitavimus urbe. De aequore campi vid. adnott. ad Geo. I, 59. et II, 105. et de omissa Praepos, in ad IV, 502. et alibi. Verba ardene agit asquore toto iterantur in Anth. Lat. I, 178, 296. - 457. De adiecto Pronomine ille vid. ad I, 3. Med. quidem et Minoraug. exhibent nunc deinde sinistra, et unus Vindob. nunc inde (quod Hoffmann. in Ephem. gymn. Austr. 1965. p. 477. unice verum esse temere iudicavit: cf. Ribbeck. Proleg. p. 353.), sed nunc ille praeter ceteros Codd. testantur etiam Serv. ad h. l., ad Aen. I, 3. et VI, 186. atque Donatus ad Ter. Adelph. III, 2, 8. — 458. Nec mora, nec requies, ut Geo. III, 110. Aen. XII, 553. ap. Lucr. IV, 227. et in Ausonii cent. nupt. 124. — quam multa - - sic densis ictious. Cf. Geo. IV, 473. — 459. grandine nimbi - crepitant. Cf. Geo. I, 419. Tum multa in tectis crepitans salit horrida grando. Verbs sic densis ictibus heros repetuntur in Anth. Lat. I, 170, 118. — 460. v ers at (,,tem-melt"), quod v. 456. agit aequore toto. Wakef. ad Lucr. II, 3. coni. vexat. Sed vide Burm. ad Prop. III, 9, 1. — 461 sqq., Aeneas idem facit, quod Achilles II. XXIII, 734." Heyn. — 462. Ribbeck. cum Pal. a m. pr. pro haud scripsit hau. Sic etiam IX, 804. et X, 737. Vid. eius Proleg. p. 425. - 464. mulcens dictis. Cf. I, 197. VII, 755. (Geo. IV, 510. Aen. I, 66. cett.) — Cum v. 465. Heyn. confert Iliad. XX, 332 sq. — infelix. Consolatur Aeneas Dareta, ideoque infelicem, non invalidum, vel tardum, inhabilem eum vocat, ut fortunae potius culpae et numinis interventui tribuendum videatur, quod victus sit. — Quae animum dementia cepit? Cf. Ecl. VI, 47. — 466. ,, vires alias simpl. quam putaveras huius hominis esse, h. e. tuis maiores." Heyn. Accuratius Wagn,: ,,divinas, Eryce Entellum iuvante." Cf. v. 391 sq. et 483., cui ctiam Bryce, Ladew., Henry in Tw. years V. p. 27. et Benoist. adsentiuntur. Cf. Hom. Il. XX, 334. et Val. Fl. IV, 126. hunc locum sic imitatus: Iam iam aliae rires maioraque sauguine nostro Vincunt fata Iovis. Perlectis tamen iis, quae mutata sententia Henry in Philol. XIII. p. 634. et Conington de h. l. disputarunt, imprimis verbis conversa numina moveor, ut nunc potius cum Peerlk. de Daretis ipsius viribus cogitem. Sic oritur haec sententia: Non sentis, vires tuas in hoc certamine non fuisse easdem, quas antea habere solebas? non sentis conversa (mutata, tibi non propitia) numina, fortunam certaminis esse mutatam et averso numine te certare? Cede igitur deo teque victum profitere. Cum verbis alias rires (veränderte Kräfte) Henry conferri iubet Geo. IV, 254. Ovid. Met. XIII, 958. XV, 335. nec minus Aen. X, 610. — Verba conversaque numina sentis in Anth. Lat. III, 81, 103. corrupta repetuntur. — 467. Cede deo. Haec verba Conington non singillatim ad Erycem referenda, sed universe de voluntate divina intelligenda esse censet, ut I, 199. et IV, 651., quod probo. Vid. supra. -- Diritque et p. r. diremit. Heyn. temere suspicatur. Vergilium scripsisse Dixit, et; immo Particulas que -et rem statim consecutam significare. recte docet Wagn. Peerlk. Vergilium nil nisi Cede deo! scripsisse, cetera autem ad explendum versum imperfectum addita putat; quod probat Ribbeck. Proleg. p. 80. —

1

Ast illum fidi aequales genua aegra trahentem lactantemque utroque caput crassumque cruorem Ore eiectantem mixtosque in sanguine dentes Ducunt ad navis; galeamque ensemque vocati Accipiunt, palmam Entello taurumque relinquunt. Hic victor superans animis tauroque superbus: "Nate dea vosque haec, inquit, cognoscite, Teucri, Et mihi quae fuerint iuvenali in corpore vires Et qua servetis revocatum a morte Dareta." Dixit et adversi contra stetit ora iuvenci, Qui donum adstabat pugnae, durosque reducta

470

475

468. fidi aequales, φίλοι εταίφοι. Cf. Hom. II. XXIII, 695 sqq. — genua aegra trahentem, i. e. genua fessa aegre trahentem: ἐφελπομένοισι πό-Secour, Hom. l. l. Ceterum genua etiam hic, ut supra v. 432., duabus syllabis pronuntiandum. — V. 469. ad verbum ex Hom. l. l. translatus: Αίμα παχύ πιύοντα, κάρη βάλλονθ' έτέρωσε. — Iactantem. Macrob. Sat. IV, 1, 2. Quassantem, quod tamen vocabulum (nostro schüttein respondens) alio sensu usurpari solet. Heins., cui displicent vv. coniuncta Incimtem - - eiectantem, coni. Nutantem, memor haud dubie loci Siliani VI. 233. Nutat utroque caput. — utroque, in utramque partem, ac si cervix iam fracta sit. Parrhas. utraque, quod tuetur Wakef. ad Lucr. II, 517. – crassum cruorem, αίμα παχύ, Hom. Iliad. XXIII, 697. – 470. Ore electantem. Sic editt. inde ab Heinsio cum Med. et melioribus Codd. itemque Macrob. 1. 1. Vulgo ore rejectantem. Cum Parries. praebeat ore reluctantem, Ribbeck. quaerit: "an ore eructantem?" mixtos in sanguine dentes. Sic etiam Ovid. Met. XII, 256. Cumque atro mixtos spumantem sanguine dentes, cum quo loco cf. ibid. III, 423 in niveo mixtum candore ruborem; quare non erat, cur Wakef. ad Lec. III, 643. (coll. Aen. II, 609. III, 99. X, 871.) praeferret Medic. lectionem mixtoque; non enim, quod recte observat Wagn., sanguis dentibus, sel dentes sanguine sunt mixti; in sanguine autem scripsit Verg., quia prefluentem sanguinem cogitat. — 471. galeam ensemque accipiunt. Cl. v. 367. -- "vocati, h. e. iussi. Servius: ""Bene eorum ostendit pud» rem: "" non sponte acres accurrere puta, sed verecunde ac timide, ac nisi hortatu facto, ut tollerent. Etsi proprium vocabulum est certaminum. pronuntiatur enim a praecone victor et ad tollendum praemium vocatur Sic supra v. 244 sq." Heyn. — Hoc alterum est probabilius; de timiditate enim quadam sociorum Daretis accipere cunctantium, quae ille nor meruerit, cogitari vix potest, cum sciant, Dareti haec dari, ut sint solati victo, quod recte exposuit Steinmetz. Progr. p. 8. -- 472. palmam (quam proprie intelligendam esse, docet v. 111.) - - relinquunt non sine magni dolore, quod iam Donatus observavit. Verba taurumque relinquent itemtur in Anth. Lat. I, 14, 11. — 473. superans animis, animo que abundans, superfluens (de qua signif. vid. adnott. ad Geo. II, 331. et III. 63.), i. e. superbiens, elatus victoria. Verba Hic rictor superans repetutur in Anth. Lat. III, 81, 80. Schol. Veron. p. 95. Keil. haec companie Ennii verba (Ann. VI. fr. 17. p. 33. Vahl.) ast animo superant atqui uspera prima Volnera belli despernunt. — tauro superbus. Vid. supe ad v. 268. — 474. cognoscite, audite, ut Ecl. VI, 25. Iuven. III, 25. Cic. Agr. II, 10, 26. et alibi. — 475. iuvenali. Sic optimi Codd et Charis. I. p. 108. P., quos Pier. et Heins. secuti sunt. Vulgo invenil Vid. ad II, 518. — 476. a qua morte, a qua certa et miserabili morte -- revocatum. Conington confert Cic. post red. in Sen. 9. revocare morte ad vitam, infra VII. 769. Paeoniis revocatum herbis et supra II. 375. socios a morte reduci. Similiter etiam Cic. Cluent. 5, 12. revocaaliquem a cupiditate, Ovid. Trist. II, 557. animum ab ira revocare cett - 477. contra, ex adverso. Verba contra stetit ore iuvenci legimus etian i Anth. Lat. I, 14, 12. Cf. autem supra v. 414. — 478. donum pugnat.

480

Libravit dextra media inter cornua caestus,
Arduus, effractoque inlisit in ossa cerebro.
Sternitur exanimisque tremens procumbit humi bos.
Ille super talis effundit pectore voces:
"Hanc tibi, Eryx, meliorem animam pro morte Daretis
Persolvo; hic victor caestus artemque repono."
Protinus Aeneas celeri certare sagitta

Invitat qui forte velint et praemia ponit

485

praemium victoriae. Cf. supra v. 365. — reducta dextra, alte post caput sublata, ut XII, 307. reducta securi. — 479. Libravit. Duas res, librationem ante ictum (cf. X, 480. diu librans iacit) et ictum ipsum hic in unam contrahi memorat Conington. — 480. Arduus. Vid. supra ad v. 426. et 443. Cum singulari autem vi hoc vocabulum in extremo enuntiati et primo versus loco ponitur. Vid. adnott. ad Ecl. V, 21. VII, 50. etc. — in ossa. Fleckeisen. in Iahnii Annal. LXI. p. 32. Praepos. in, quam omittit Rom., vult deletam, cum syllaba sit natura sit longa (vid. supra ad v. 167. et infra ad v. 521.), eumque prins secutus est Ladew., qui tamen postea Praepositionem restituit. Si omittenda est, effracto cerebro Dativum esse dixerim. — 481. In promptu est, verba sic conjungenda esse: bos sternitur et tremens procumbit exanimis. Cf. adnott. ad Aen. II, 613. (et Geo. I, 449.) Wakef. ad Lucr. V, 1199. temere coni. tremensque. — humi pro in humum. Vid. ad I, 193. et X, 559. Sic Ovid. Met. V, 122. (haud dubie nostri loci non immemor) Rapta - - repagula - Ossibus illidit mediae cervicis; at ille Procubuit terrae mactati more iuvenci (coll. cum Met. II, 347. cum vellet terrae procumbere). De clausula versus monosyllaba vid. adnott. ad Geo. I, 181. Ceterum Coningtoni hic locus ex Apoll. Rh. II, 426. videtur sumptus. — 482. super pro insuper: facinori suo etiam haec verba addit. Cf. adnott. ad I, 29. II, 71. al. — effundit voces, ut infra v. 723. VIII, 70. et ap. Ped. Albinov. in Wernsd. P. L. min. IV, 233, 15., ubi verba tales effudit (Scalig. effundit) pectore voces repetuntur. Sic effundere loquelas V, 842., dicta VII, 292. et VIII, 582., preces VI, 55., fletus II, 271., questus V, 780. — 483. meliorem animam., Melius est hanc taurinam animam persolvere, quam Daretis; contrariam in partem idem dicitur XII, 296. Wagn. Humaniter Entellus loquitur. Peerlk. tamen, cum hominis anima melior et illustrior sit victima, quam bovis, et Eryci gratior esse debuerit victima Dares, homo tam gloriosus, coll. Ovid. Fast. VI, 162. Hanc animam vobis pro meliore dumus, coni. meliore animam pro morte, ut hace sit sententia: Contentus esto victima bove. Dignus eras meliore; sed Aeneas prohibuit. Servius minus probabiliter taurum ut cruentam victimam meliorem dici putat cum sacrificio incruento comparatam, et Steinmetz Progr. p. 9. de his versibus sic iudicat: "Ambiguum est, misericordiane commotus haec dicat Entellus, an adversarii irrisione et contemptu." — 484. persolvo, ut VIII, 62. — caestus artemque repono, cum caestibus depositis etiam artem ipsam depono, dimitto, noto more. Heyn. confert Hor. Od. III, 26. et Conington einsd. Ep. I, 1, 4 sqq. De verbo reponencii huic rei proprio cf. Burm. ad Val. Fl. II, 286., de omni autem more instrumenta artis depositae diis dedicandi et in templis suspendendi vid. Iacobs. Anthol. Gr. I. p. 157. et 187. Turneb. Adverss. VI, 9. Wernsd. ad Calpurn. Ecl. 8, 14. Heind. ad Hor. Sat. I, 5, 65. et quos Obbar, laudat ad Hor. Ep. I, 1, 5, p. 10. Cf. etiam adnott, ad Ecl. VII, 24, et Aen. I, 248. — 485 sqq. Idem certamen ap. Hom. Il. XXIII, S50 sqq. — certare sagitta Invitat, pro: ad certandum invitat. Cf. Geo. IV, 23. cum adnott. ad Geo. III, 46. IV, 23. Aen. I, 527. etc. — 486. qui forte velint, i. e. si qui forte velint, Graec. of, offices av. Vid. Hand. Turs. II. p. 739. Peerlk., quaerens: "Cur dubitaret, an futuri essent, qui sagitta vellent certare?" totum versum, excepto primo vocabulo, spurium habet! Pro ponit Ribbeck. (quem Conington sequitur) recepit lectionem Pal. et Gud. dicit, cui iam Heins. patrocinatus erat, et ponit ex

Ingentique manu malum de nave Seresti Erigit et volucrem traiecto in fune columbam, Quo tendant ferrum, malo suspendit ab alto. Convenere viri deiectamque aerea sortem Accepit galea; et primus clamore secundo Hyrtacidae ante omnis exit locus Hippocoontis; Quem modo navali Mnestheus certamine victor

490

simillimo loco supra v. 291 sq. huc translatum putat. — 487. Cf. Hom. II. XXIII, 852. Temere haeserunt Viri docti in manu ingenti (Homeri χειρί παχείη vel στιβαρή), ita ut Wakef. ederet Ingentique (de nave) manus, sc. Aeneae, i. e. Aeneas ipse, Both. autem coniiceret Ingentem, quod Peerlk. probat; sed recte Wagn. Codd. lectionem defendit, cum ingens manus, qua magna vis et robur corporis significetur in manuum operibus conspicuum, in heroe non possit offendere, quare etiam Herculi a Val. Fl. III, 609. ingens manus tribuatur. Ut enim heroes ipsi ingentes appellantur II, 557. VII, 167. IX, 735. X, 842., sic etiam singulas corporis partes ingentes. Vid. XI, 556. ingens dextra, X, 485. ingens pectus, XII, 300. ingens barba etc. Cf. etiam supra v. 241. Stat. Theb. VI, 701. magna manus et praeter Markl. ad Stat. Silv. III, 1, 36. (a Wagn. laud.) Burm. ad Albinov. Eleg. I, 224. Mitscherl. ad Hor. Od. III, 3, 6. Voss. in Ann. u. Randgl. p. 213. et Freudenberg. Vind. Verg. p. 25 sq. Quominus enim coniungas ingenti de nave, impedit et collocatio verborum et voc. menu ita nude positum, quamquam hoc per se defendi potest. Vid. adnott. ad IV, 344. Nemo autem cum Servio et Heynio de magna multitudine cogitabit. — de nave, scil. sumptum. Vid. ad III, 288. — De Sereste vid. ad I, 611. et IV, 288. — 488. "traiecto in fune; funis traiicitur, transverse circumplicatur, columbae; sollemnius absolute fune traiscto." Heyn. Infra v. 510. nodus dicitur. Ceterum etiam hoc ex Homero petitum Il. XXIII, 852., quocum Conington confert Soph. Ai. 140. — 489. Quo, in quam, ut saepe. Cf. IX, 206. honorem, quo tendis. Kritz. ad Sall. Iug. 66, 2., Schmid. ad Hor. Ep. I, 6, 10. et quae de usu Adverbb. woi, unde cett. ad Geo. III, 490. Aen. III, 663. VIII, 71. al. adnotavimus. — malo suspendit ab alto. Vid. ad XII, 511. — ,,490. ex Iliad. XXIII, 861. Cf. 11. III, 316 sq. [quibus locis Thiel. addit Soph. Elect. 609 sq.]" Heyn. - deiectam sortem, in galeam injectam. Cf. Caes. B. C. I, 6. corum sortes deiiciuntur. Epit. Iliad. 588. hunc locum sic imitatur: deiectis auratam regis Atridae sortibus in galeam. Cum aerea galea cf. Hom. II. XXIII, 861. — 491., primus [ante omnes: vid. ad II, 40.] locus eleganter pro sorte [locum praescribente], qui exit, ¿¿¿Joge, ¿¿jogowae, ut notum ex Homero." Heyn. Conington confert Hom. II. III, 325. zlijeos υρουσεν et VII, 182. Εθορε πλήρος. Ceterum cf. Val. Max. VI, 3, 4 (9.) coniectis in sortem omnibus tribubus Polliae, quae proxima exicrat, etc. - clamor secundus est acclamatio faventium. Sic supra v. 369. Dares ad pugilatum se accingit magno murmure virum. Ceterum vid. adnott. ad IV, 45. et cf. supra v. 338. Wagn. confert Sil. XVI, 467. mulgi clamure secundo. — 492. Hippocoon alibi nusquam commemoratur. Hyrtaci filius, ideoque Nisi frater (vid. supra ad v. 294.) a poëta fingitur; Hyrtacus autem inter principes fuit Troianorum. Vid. Hom. II. II, 837. et Apollod. III, 12, 5. — Ribbeck. in fine huis versus Punctum posuit, minus recte. — 493. modo cum Servio pro super (nur ehen, eben erst) positum accipio, etsi hoc "inane" dicit Handius. Turs. III. p. 644 sqq. paulo subtilius et de hoc loco et de XI, 141. dispatans, in quibus modo victorem victorem verum significare opinatur. Imme Modo victor est: qui modo vicerat, ut ap. Iuven. III, 73. populus modo victor et ap. Hor. Sat. I, 1, 16. eris tu, qui modo miles, Mercator, tu, consultus modo, rusticus. Urbanus modo temere per "propemodum. paene" explicat, addens: "nam secundus fuit." Cf. Ribbeck. Proleg. p. 167. — "victor, secundo loco, vid. supra v. 285. [ideoque unus ex m-

495

Consequitur, viridi Mnestheus evinctus oliva. Tertius Eurytion, tuus, o clarissime, frater, Pandare, qui quondam iussus confundere foedus In medios telum torsisti primus Achivos. Extremus galeaque ima subsedit Acestes, Ausus et ipse manu iuvenum temptare laborem. Tum validis flexos incurvant viribus arcus Pro se quisque viri et depromunt tela pharetris. Primaque per caelum nervo stridente sagitta Hyrtacidae iuvenis volucris diverberat auras; Et venit adversique infigitur arbore mali.

500

mero victorum]; simili modo tertia palma v. 339., unde hoc idem habet Silius XVI, 462. 503. Quod evinctus comas oliva est Mnestheus, ad eandem victoriam spectat; nec in eo haerendum, quod oleaginea corona supra v. 246. et 269. commemorata non est." Heyn. Cf. tamen v. 309. Conington Vergilium negligentiae accusat, qui non mominerit, Cloanthum, victorem in navali certamine, supra v. 246. lauro esse coronatum. — De evinciendi verbo vid. ad IV, 474., de nomine autem *Mnesthei* cum vi iterato ad Ecl. VI, 20. — 495. Verba tuus, o clarissime, frater repetuntur in Anth. Lat. I, 14, 23. — Eurytion hoc uno loco commemoratur, Pandarus autem, cuius frater ille dicitur, fuit Lycaonis fil., Lycius, sagittarius celeberrimus inter copias auxiliares Troianorum (cf. II. II, 827. IV, 88. V, 95.), a Diomede interfectus. (II. V, 277 sqq. Dictys II, 41. Hygin. f. 112.) — 496. "iussus, a Minerva. Vid. Hom. II. IV, 68 sqq. confundere foedus, turbare, συγχέειν, ut ipse Hom. Il. IV, 269. ἐπελ σύν γ' δοχι' έχευσαν." Heyn. Confundere foedus redit infra XII, 290. — 497. "telum torsisti; Pandarus enim emissa sagitta Menelaum vulneravit. Male veteres de hasta acceperunt telum." Heyn. Cf. XI, 773. XII, 461. — 498. Extremus - - subsedit explicator quodammodo verbis additis galeaque ima, de qua vi explicativa Copulae vid. adnott. ad Ecl. III, 34. VIII, 101. Aen. I, 111. II, 722. etc. — Acestes pro sorte Acestis, ut II, 201. Laocoon ductus sacerdos. — subsedit, delituit, remansit. Haec autem est Med. aliorumque bonorum librorum lectio, quam cum Wagn. restituinus. (Vid. ad Aen. III, 565.) Burm. enim et, qui eum sequitur, Heyn. ediderunt subsidit, quod qui libri exhibeant, prorsus ignoramus. — 499. "manu, sagitta manu emissa: quandoquidem manus pro ipsa opera et opere manuum dicitur." Heyn. Adiungenda tamen erit roboris notio, quo arcus tenditur. — temptare laborem, i. e. experiri, tolerare, legitur etiam apud Tibull. III, 4, 65., ubi vid. Huschk. Cf. etiam infra XI, 505. manu temptare pericula belli. — iuvenum. Medic. a m. pr. iuvenem, quam lectionem Peerlk. tamquam exquisitiorem praeferendam, vel certe commendandam censet. Legitur hoc Adiectivum apud Ovid. Met. VII, 295. Calp. Ecl. VII, 6. Plin. Ep. IV, 8. et alibi, sed ab hoc loco est alienum. — 500. flexos incurvant arcus. Vid. ad I, 659. Prisciani p. 996. Cod. w, Alcuin. Gramm. p. 2140. et Beda de orth. p. 2342. P. exhibent summis incurvant viribus, fortasse hunc locum confundentes cum IX, 744. (vel etiam IX, 531.) — 501. "Pro se quisque, καθ' ξαυτόν ξκαστος, h. e. είς δύναμιν. Sic Iliad. I, 272. και μαχόμην κατ' εμ' αὐτόν." Heyn. Sic etiam Servius: "pro qualitate roboris sui." Verba pro se quisque viri iterantur XII, 552. et in Anth. Lat. I, 170, 122. - 502. Primaque. Copulam in mediam rem ducere docet Wagn. Qu. Verg. XXXV, 10. nervo stridente sagitta. Cf. Geo. IV, 313. - 503. sagitta diverberat auras. Sic etiam VI, 294. umbras ferro diverberare, IX, 411. noctis umbras diverberare et Lucr. II, 151. sol (radiis) aërias diverberat undas. Cf. etiam eiusd. I, 223. et Burm. ad Nemes. Cyneg. 265. - 504. Et venit, i. e. et statim advenit, scopum attingit. De hoc usu Copulae vid. ad I, 82. Wagn. praeterea hic conferri iubet Geo. III, 252. Aen. VI, 547. VIII, 124. IX, 22. 117. X, 495. 877. — arbore, trunco, ligno. Intremuit malus timuitque exterrita pinnis
Ales et ingenti sonuerunt omnia plausu.
Post acer Mnestheus adducto constitit arcu
Alta petens pariterque oculos telumque tetendit.
Ast ipsam miserandus avem contingere ferro
Non valuit; nodos et vincula linea rupit,
Quis innexa pedem malo pendebat ab alto;
Illa Notos atque atra volans in nubila fugit.
Tum rapidus iamdudum arcu contenta parato

505

510

Probus Art. Gramm. 1. extr. legit adversae - - mali. Sed ubi de navis malo sermo est, semper masculinum genus obtinet, ubi de arbore, ex communi lege femininum. Errat enim Conington, X, 207. arborem (centenam) malum significare ratus, ubi potius de remis sermo est. — 505. "timuit pennis, h. c. plausit alis, trepidavit prae metu; ut Servius: terroren suum pinnis significans. - - Tenuius dictum fuisset tremuit pennis. At vero timuit pennis, tertio Casu, plane foret ieiunum." Heyn. Wagn. Ablativum utrique verbo exterrita timuit, non soli timuit, adiungendum putat. Ceterum cf. supra v. 215. — 506. omnia, totus locus. — plausu, non spectatorum, sed alarum columbae, ut v. 215. Vid. v. 516. Consentiunt mecum (praeter Coningtonem et Benoistum cum Servio facientes, cum Verg. transtulerit Hom. II. XXIII, 869. ἀτάρ κελάδησαν Άχαιοδ) ceteri recentiores editores et Steinmetz. in Progr. p. 10., quamquam Serv. haec adnotat: "plausu: alii pennarum dicunt, sed melius est spectantium favore: illud enim est incredibile," atque etiam imitator Vergilii in Anth. Lat. I, 171, 2. verbis ex co repetitis sonucrunt omnia plausu de hominum plausu usus est. Ribbeck. verba timuitque exterrita pennis cum toto r. 506. tamquam spuria et ex imitatione v. 215 sq. orta uncis inclusit, poetam, quae de ave additurus esset, omisisse ratus; in Proleg. tamen p. 50. ipse de iudicii sui veritate dubitat. — 507. Post (eum) acer Mnestheus. Accr Cerda ad oculorum aciem referre mavult. At est epitheton ornans. a virtute et alacritate omnino petitum. Cf. supra ad I, 14. et 99. — adducto arcu, quod Ovid. Met. I, 455. VIII, 357. Sil. I, 334. (ubi vid. Drak.) al. adducto nervo, et infra IX, 632. (ubi vid. adnott.) adducta sagitta. Conington comparat Hom. Il. IV. 123. νευρήν μέν μαζο πέλασεν. τόξω δε σίδηρων et einsd. XXIII, 870 sq. — 508. pariterque cett. Similiter Ovid. Met. II. 312. pariterque animaque rotisque Expidit, ad quem Iocum Ochsner. (p. 524 ed. Bach.) conferri iubet Dorvill. ad Char. IV. 4. p. 442. -- oculos telumque tetendit per zeugma, quamquam sagittar tendere aren pro arenm tendere legitur etiam apud Hor. Od. I, 29, 9.. neque aliter Himer. Or. XIV, 4. χυχλοῦσθαι βέλη pro τόξα. Vid. infra τ. 513. Tendere ferrum modo legimus v. 489., tendere lumina autem II. 405. --- 509 sqq. Cf. Hom. Il. XXIII, 865 sqq. — miscrandus, oxerlios, dicitur, quia re longe difficiliore iam perfecta hac victoria caret. Eodem fere sensu supra v. 201. et 329. legimus infelie. - 510. nodos et vincula (vid. supra v. 455.) rupit. Hom. l. l. v. 567. ἀντικού δ' ἀπὸ μήρινθον τάμε πιχρός διστός. Nodos et rincula eadem ratione coniunxit Lucr. VI, 356. -- 511. innexa pedem. Vid. ad Ecl. I, 54. (III, 106. al.) - 512 Notos atque in nubila fugit, in auras (ventos) et nubes, in caelum evelavit. Haud raro autem Praepositio ad duo nomina pertinens alteri demum adiungitur. Vid. 11, 654. VI, 416. 692. VII, 296. 543. VIII, 143. Her. Ep. II, 1, 31. Stat. Theb. VIII, 385. Burm. ad Ovid. A. A. I, 333. Bentl. ad Hor. Od. III, 25, 2. Schmid. ad Hor. Ep. II, 1, 25. Weichert, ad Val. Fl. VIII, 391. Bach, ad Ovid. Met. XI, 404. alii. Idem valet de Conjunctionibus nec, si etc. Vid. adnott. ad I, 544. et XI, 174. - in nubila, in auras, ut alibi in rentos. Cf. IV, 705. X, 527. etc. - Pro atra Ribbeck. ex Pal. et Gud. a m. pr. recepit alta, vulgarem lectionem ex v. 693, ortan ratus, ut videtur. - 513. rapidus, rapide, celerrime. (Vid. supra ad v. 357.) Hom l. l. v. 570. σπερχόμενος. — contenta tela; nam non solum Tela tenens fratrem Eurytion in vota vocavit, Iam vacuo laetam caelo speculatus et alis Plaudentem nigra figit sub nube columbam. Decidit exanimis vitamque reliquit in astris Actheriis fixamque refert delapsa sagittam. Amissa solus palma superabat Acestes, Qui tamen aërias telum contorsit in auras

515

520

arcus, verum etiam tela, sagittae, contendi dicuntur. Cf. infra v. 520. X, 531. Barth. ad Claud. in Eutrop. II, 168. et Burm. ad h. l. et ad Val. Fl. III, 136. — 514. ,, in vota vocavit: vid. supra ad v. 234. Fratrem Pandarum tamquam heroem invocasse puta [ut v. 483. Entellus Erycem invocat]; quod gravius est, quam si eius recordatione animum confirmasset, aut eius Manes invocasset, ut sibi propitii essent. Quod Eurytion hic facit, Merionae ars est ap. Hom. l. c. v. 870 sqq." Heyn. Ceterum Wagn. malit Vergilium scripsisse fratre in v. vocato; quod poëtam, hunc versum in emendandis relinquentem, propter antecedens arcu parato non fecisse putat. Peerlk. autem videtur suspicari Vergilium scripsisse: At rapidus --- vocavit; Tum vacuo l. c. speculatus et alis Plaudentem etc. Sed vid. Ribbeck. Proleg. p. 80. - 515. Cf. Hom. II. XXIII, 874. - vacuo, aperto, late patente, ut Geo. III, 109. vacuus aër, Aen. XII, 710. vacuum aequor, II, 528. vacua atria, ibid. v. 761. vacuae porticus cett. Conington comparat campos patentes Geo. IV, 77. — la eta m, quia mortem evitasse, libera esse sibi videtur; quare etiam addit poëta alis plaudentem. — 516. nigra figit. Pal. a m. pr. exhibet nigram figit et Gud. figit nigra. — 517. Decidit vitamque reliquit (pro: decidit vita relicta) in astris: animam in aere exspiravit. (Cf. Geo. III, 547. vitam sub nube relinquunt.) Nam astra aliquoties pro caelo s. regione, ubi nocte astra conspiciuntur, ponitur. Vid. adnott. ad III, 619. Serv. ad Aen. III, 567. et Barth. ad Stat. Theb. V, 24. Schrader. Obss. I, 3. coni. in auris, quod probat Peerlk., coll. Quinct. Decl. XIII. p. 278. apis in altum tollitur, vitamque in aura relinquit. (Quod Henry Tw. years V. p. 28. voc. exanimis adscripsit: ,,not lifeless, forthen vitam reliquit becomes tautologous; but without sense and volition" (cui Conington recte adversatur), id vir doctiss. nunc ipse retractat). — 518. Aetheriis, ut infra v. 838. Med., Rom. aliique Codd. Aëriis, quod Wagn. ex v. 520. huc translatum putat, ubi eadem deprehenditur lectionis varietas. Cum autem astra in aethere sint (de quo vid. ad Geo. II, 325.) non in aëre, Aetheriis longe aptiorem esse scripturam, idem Wagn. docet collato loco Cic. N. D. II, 15, 42. sidera aetherium locum obtinent, ubi ctiam commemoretur opinio illa, ex ipso aethere progigni sidera. — 519 sqq. "Acestes, cum iam non haberet, in quo cum ceteris sagitta contenderet, certamine iam absoluto, ne tamen omnino arcum semel intentum sine teli iactu laxaret, artem suam in eo declarat, quod longissime in altum emittit sagittam." Heyn. — superabat. Vid. adnott. ad Ecl. IX, 27. — 520. Prius cum Heynio et Wagn. edidi contendit, quod Heins. ex bonis libris receperat, cum sagittam torquere, contorquere a quoquam dictum esse dubitarem; nunc vero postquam Ladew. hos contulit locos: Curt. VIII, 14, 36. telum, quod unum forte non effluxerat, contorsit in cum et Lucan, I, 575. aut saevi contorsit tela Lycurgi Eumenis, non amplius cessavi lectionem contorsit cum Hauptio, Ladew., Ribbeckio et Benoisto ex Med. a m. sec., Pal., Gud. et Bern. II. recipere, cum telum torquere de hasta, iaculo vel fulmine Vergilio satis usitatum sit. Cf. supra v. 497. VI, 596. XII, 266. 461. Negari tamen nequit contenderat hastam a Vergilio scribi Aen. X, 521. (ubi vero alii Codd. pariter contorserat exhibent), et Nonium p. 260. lectionem contendit agnoscere. Sed cf. Ribbeck. Proleg. p. 212. Wagn. etiamnum vulgarem lectionem, quam ceteri recentiores editores servarunt, defendit in Philol. Suppl. I. p. 520. — 521. Librarii et antiquissimi editores, memores haud dubie v. 508., hunc versum varie vexarunt, ita ut Heyn. ob hanc ipsam lectionis varietatem (artemque patris, artemque paternam, artemque parans, artem pariter) et ob verborum

Ostentans artemque pater arcumque sonantem. Hic oculis subitum obicitur magnoque futurum

structuram totum versum immerito in dubitationem vocaret. Quam exhibuimus lectionem, etiam a Mario Vict. de rat. metr. III, 2. testatam Heins. ex optimis libris restituit; et tale quid addendum fuisse, ne pueriliter lusisse Acestes videretur, vere contendit Wagn. De voc. pater hominis auctoritatem indicante, quod hic Pronomini cadem ratione adiunctum est, de qua ad v. 262. huius libri diximus, vid. supra ad v. 424. Cf. etiam infra v. 533. 867. VII, 274. XII, 401. cett. Pater, ultima syllaba arsis et caesurae vi producta, ut etiam XI, 469. et XII, 13. et in voce puer Ecl. IX, 66. Quamquam enim soli arsi haec vis, quam ei tribuerunt Hermann. Handb. d. Metr. p. 41 sq. et Elem. doctr. metr. p. 40 sq., Schneider. Lat. Gramm. I. p. 745 sq. 752 sq. 767. Ramsh. Lat. Gramm. p. 1067. aliique priores et nuper rursus Bouterwek, Lucr. Quaest. p. 20. et Mueller de re metr. p. 322 sqq., nunc abiudicatur, tamen si etiam caesura accedit, ne Lachmannus quidem, qui ad Lucr. III, 27. p. 76. primus litem de hac re excitavit, prorsus de ea dubitat. Et sane caesurae omninoque sententiarum intervallo et intercapedini haec vis est vindicanda, quod iam Voss. Aristarch. II. c. 24-33. p. 202-235. et Wase de sen. p. 54 sq. intellexerunt, atque adeo soli arsi in locis, ubi poetae Latini Graecorum rationem imitantur, ut in que - - que  $(\tau \tilde{\epsilon} - \tau \epsilon)$ , non potest abiudicari. (Cf. adnott. ad Ecl. IV, 51.) Sed etiam de locis, qualis hic est, de quo agitur, nuper alia sententia prolata est. Postquam enim Lachm. ad Lucr. III, 1042. p. 206 sqq. et Ritschlius Proleg. Plaut. c. 13. p. 165 sqq. contenderunt, tertiam Personam Sing. Perf. iit et petiit et alias quasdam Verbi formas in t exeuntes (de qua cf. adnott. ad Geo. II, 81. cum addendis) ab initio longas fuisse et postea demum corripi coepisse, Fleckeisen. in Nov. Ann. phil. LXI. p. 17 sqq. longius progressus, hoc non solum ad omnes fere Verbi formes in t et r excuntes (it, et, or, ar, er), sed etiam ad Substantiva in or (Gen. oris) missa et Comparativos itemque p. 32. etiam ad formas pater et puer extendit, quo alios movit, ut latius etiam exspatiarentur. (Cf. W. Wagn. in Mus. Rhen. XXII. p. 111 sq. 422 sqq. et Buccheler. in Nov. Ann. phil. 1863. p. 325 sq. et Grundr. d. Lat. Decl. p. 9. 19. 47. 49. 50.) Si autem negari nequit, eiusmodi syllabas ab initio longas post Plauti tempora et in communi populi sermone et a poetis vulgo esse correptas, hoc certe concedendum videtur, in eiusmodi (epicorum maxime poetarum) locis, ubi producuntur, poetas arsi et caesura motos esse, ut priorem syllabarum mensuram revocarent, ideoque arsin, etiamsi non ipsa habuerit vim producendi, haud raro tamen producendi fuisse causam. Cf. potissimum, quae Corssen. de pron. I. p. 184 sq. 190. 439 sqq. et II. p. 232. contra Muellerum, ex parte vero etiam contra Lachmannum, sobrie disputavit. — artemque arcumque, arcus tractandi artem, peritiam, conspicuam illam in vi. qua sagitta fortiter et quam altissime emittebatur. — Adi. sonantem ipsius arcus praestantiam ostendit, quae cernitur in sonitu; nam alins aliv melius et gravius sonat. -- 522 sqq. Rem, quae vere evenerit aliquando. poëtam hic ante oculos habuisse et consilio suo accommodasse, vix potest dubitari; arundinem enim sagittae vi electrica ignem concipere pofuisse, quis neget? Ipsum autem prodigium, quod Argum. Aeneid. in Anth. Lat. Il, 192, 44. his verbis commemorant: Prodigium est cunctis ardens delapsa sagitta, quid sibi velit, admodum difficile est intellectu, quare Ladew., nihil omnino decernens, integrum relinquit, de quibus eventis poëts cogitare voluerit. Apertum est, Aeneam et lactum Acesten (v. 531.) hoc monstrum, cuius causa hic magnis cumulatur muneribus, pro bono omine habere, quod postea demum a terrificis vatibus magnum augurium rerum gravissimarum esse declaratur. Sed quarum? Vulgo interpretes (etiam Voss. in Progr. Crucen. p. 10. et Steinmetz. Progr. p. 7 sq., qui omnem difficultatem sublatam fore censet, si versum 524. eiicere vel vera pro sera scribere liceret) incensas mox Troianorum naves respici putant, quae tamen res minime erat tanti momenti, ut de ingenti exitu sermo esse posset, neque sera omina tum bene se haberent. Quare Heynius (cui etiam

Augurio monstrum; docuit post exitus ingens Seraque terrifici cecinerunt omina vates. Namque volans liquidis in nubibus arsit harundo] Signavitque viam flammis tenuisque recessit Consumpta in ventos: caelo ceu saepe refixa

**525** 

Bryce, Conington et Benoist. adsentiuntur) rectius cogitat de bellis Romanorum cum Siculis et Carthaginiensibus in Sicilia gestis, quae interpretatio cum verbis exitus ingens, sera omina et terrifici vates, tum loco et homini, cui monstrum obiicitur, apte respondet. Minus hoc valere puto de novissima Wagneri sententia, qui prius parum probabiliter de bello post Aeneae adventum in Italia inter Troianos et Rutulos gesto cogitavit, in recentiss. vero edit. apotheosin C. Julii Caesaris, cuius animam in stellam crinitam conversam crediderint, eo augurio monstrari censet (coll. Suet. Jul. 88.). Neque ad stabiliendam hanc opinionem sufficere videntur, quae addit vir doctiss.: ,, utrobique ludi divo parenti consecrati, utrobique stella crinita. Ac prope manifestum est, ludis ab Augusto editis visaeque eo tempore stellae crinitae deberi haec scite inventa a Vergilio. Nec haerendum in eo (?), quod Acestae obtigit illud ostentum; nam et ipse Troianus fuit et, id quod maximum est, evenerunt haec in honore Anchisae, proavi Divi Julii." (Quae Henry in Two. years V. p. 28 sqq. de toto hoc loco scripsit, ea vir doctiss. nunc omnia retractat.) Ceterum imitationes loci duae sunt, altera Statii Theb. VI, 938 sq., altera Silii XVI, 614 sqq. cett. — subitum. Med., Pal., Rom., Gud., Bern. II. III., alii minus recte subito, ut Med., Pal. et fragm. Ver. etiam II, 680. — monstrum, malum omen (vid. ad II, 171. III, 59. al.), futuri temporis ratione habita dicitur. Vid. supra. — magno futurum augurio, unde vates gravem divinationem possunt repetere. Cf. adnott. ad III, 89. et 376. Quare non opus est Peerlkampii coniectura magnoque futuri Augurio monstrum, i. e. monstrum, quod erat pro magno augurio rerum, quae acciderent; neque verum, quod Vir doct. ait, ad v. 530. provocans, monstrum iam nunc esse augurium, non futurum esse. — 523. exitus ingens de eventu magno et mirabili. — 524. sera Iahn. cum Broukh. ad Prop. III, 11, 55. et Burm. sic explicat: "quae sero intellecta et inventa sunt;" Serv. autem per gravia, haud dubie de cognatione aliqua vocc. serus et serius cogitans, in quam opinionem etiam inclinat Doederl. Syn. I. p. 78. Vide potius, quae supra adnotavimus. Peerlk. Vergilium de antiquis vatum Romanorum, imprimis Marcii, carminibus cogitasse putat, ut sensus sit: "Vates diu post omina illa in carminibus suis gloriam Romanorum, sed non sine multa caede ac sanguine parandam, praedixerunt." Wagn. comparat imitationem huius loci ap. Val. Fl. V, 260 sqq. Interea auguriis monstrisque minacibus urbem Territat ante monens semper deus, et data ser i Signa mali. — terrificus, vox poëtica, legitur etiam ap. Val. Fl. I, 786. terrificum sacrum. Praeterea cf. Lucr. II, 632. Ovid. Met. I, 179. et adnott. ad IV, 210. Quod ad ipsam rem attinet, cf. supra IV, 464 sq. — 525. liquidis in nubibus (ut VII, 699. liquida nubila), simpliciter pro in aëre puro, non ac si liquidae nubes aliis nubibus opponantur. Henry in Philol. XIII. p. 635 sq. interpretatur: "die reinen Wolken, die Wolken ohne alle Beimischung, wo nichts als Wolken waren;" nunc tamen hanc explicationem rursus rejicit, nescio quam aliam ei substituens. — 526. signavit viam flammis. Sic Stat. Theb. XI, 4. Signavit muros ultricis semita flammae; cum quo loco cf. Sen. Troad. 356. Et stella longa semitam trahens. Vid. etiam supra II, 693 sqq. ibique adnott. imprimis ad v. 697. — tenues recessit in ventos, in auras (cf. v. 512.) evanuit, in auris igne consumpta interiit. Sic Aen. IV, 705. in ventos vita recessit. - 527. caelo cen saepe refixa cett. Sermo est de stellis cadentibus. Cf. adnott. ad Geo. I, 365. et Aen. II, 693. — caclo refica, a coelo, cui astra affixa putantur (cf. supra IV, 4-2. et Plin. H. N. II, 8. in. siclera, quae affica diximus mundo), quasi resoluta et decidua. Cf. Hor. Epod. XVII, 5. Refica caelo devocare sidera. Wakef. ad Lucr. II, 162. et IV

Transcurrunt crinemque volantia sidera ducunt. Attonitis haesere animis Superosque precati Trinacrii Teucrique viri; nec maxumus omen Abnuit Acneas; sed laetum amplexus Acesten Muneribus cumulat magnis ac talia fatur: "Sume, pater; nam te voluit rex magnus Olympi Talibus auspiciis exsortem ducere honores. Ipsius Anchisae longaevi hoc munus habebis, Cratera inpressum signis, quem Thracius olim Anchisae genitori in magno munere Cisseus

530

535

193. sine causa coni. caclum. — 528. crinem ducunt, i. e. tractum scintillarum, quem, de stellis crinitis cogitans, crinem vocat. Lncr. II, 206 sq. Nocturnasque faces, caeli sublime volantes, Nonne vides longos flammarum ducere tractus? Cf. adnott. ad Aen. l. l. et Senec. N. Qu. I, 2., quen Burm. laudat. — 530. "nec omen abnuit Aeneas: igitur accepit tamquam lactum? certe quod ille putabat; nam claritatem nominis, famam et laudem, omnino fortunam insignem augurabatur ignis in aëre exardescens. Cf. Serv. ad v. 524. 530." Heyn. ,,Romani omen quodcunque casu oblatum in bonam partem explicare studebant, quod si potuit fieri, omen bonum erat. Ita VI, 193. VII, 118. IX, 21. XII, 260. Solebant autem semper, quando omen aliquod allatum erat, precari deos, ut infaustum averterent. Cf. III, 178." Goser. — 531. sed lastum cett. Heyn. temere praeserendam censet unius Cod. Rom. lectionem et laetum, quam ortan esse ex sct, una litera s duobus vocabulis inserviente, Aeneaset, iam Wagn. adnotavit. Vid. supra ad v. 163. Ceterum etiam h. l. poëta ante oculos habuit Homerum II. XXIII, 615 sqq. — 532. Muneribus cumulat. C. infra VI, 885. animum - - His saltem accumulem donis. — 533. voluit, ostendit his auspiciis. Primi pedes huius versus iterantur in Anth. Lat. I, 170, 140., ceteri ibid. I, 14. 13. — 534. Restitui nunc cum Ribbeckio, Bryceo, Ladew et Benoisto Med a m. pr., Pal., Rom et Gud a m. pr. lectionem exsortem honores, ut sententia hace sit: te exsortem (quamquam sorte ultimum constitutum victoria te non mansit) tamen erspectant honores tui. Singularis honorem, quam Wagn. et qui eum sequuntur, Haupt. et Conington, ex aliis libris receperunt (i. e. honorem extra sortem positum ideoque singularem), multo facilius accommodari potuit praecedenti voc. arsortem, quam contra Singularis in Pluralem mutari. etiamsi per se minime absona est sententia: quamquam tibi sorte non tributa erat victoria, tamen praeter ordinem accipies munus honorificum. Cf. etiam VIII, 551. — duccre. Vid. supra ad v. 385. — Versum 535. Hecker, in Mnemos, I. p. 393, sine justa causa deleri voluit. — 536, cratera (vid. ad Ecl. V, 68.) inpressum signis, impressis, i. e. insculptis, signis ornatum, opus anaglyphum; impressis autem signis simul crater ipse imprimitur; quare cadem ratione Liv. XXXVII, 10, 7. tabellas signo impressas commemorat. Cf. adnott. ad IV, 500. Impressus de opere anaglypho legimus etiam X, 497. Heyn. conferri iubet craterem Sidonium ap. Hom. Od. XV, 115. et Stat. Theb. VI, 531 sqq. in eiusmodi craters descriptione luxuriantem. Cf. etiam supra v. 267. — quem Thracius olim cett. Vid. supra ad v. 260. — 537., Cisseus, Thracum rex, cuius filia Hecuba. Cf. infra X, 706. Munker. ad Hygin. f. 91. notae ad Apollon. p. 759. De eodem Hom. Il. XI, 223." Heyn. Eleganter haec expressit Ovid. Met. XIII, 651 sqq. — "in magno munere, i. e. pro magno munere, proprie: loco s. in numero magnorum munerum. Cf. Aen XII, 854. [qui locus hue non quadrat; cf. potius VIII, 273.]. Sie & pro avrl. Vid. Viger. p. 610. et Wuellner. über die Casus u. Modi p. 93. Sine causa igitur vir doctus in Seebodii Bibl. crit. 1821. Fasc. II. p. 140. voc. in deleri iussit." Iahn. Vid. etiam Hand. Turs. III. p. 256 sq et quem Unger de Valg. Rufo p. 390. laudat, Schol. German. Arati Phaen. p. 76. Eandem (canem) postea ob medicinae causam Procricti in munere

**540** 

Ferre sui dederat monumentum et pignus amoris."
Sic fatus cingit viridanti tempora lauro
Et primum ante omnis victorem adpellat Acesten.
Nec bonus Eurytion praelato invidit honori,
Quamvis solus avem caelo deiecit ab alto.
Proximus ingreditur donis, qui vincula rupit,
Extremus, volucri qui fixit arundine malum.
At pater Aeneas nondum certamine misso

5**45** 

datam et (Liber Icario) in munere utrem plenum vino tribuit. Ipse etiam Hygin. Poet. Astr. II, 5. p. 432. pro coronam ei muneri dedit propter Codd. lectionem muncre scribi iubet in munere dedit. Conington comparat Graec. ly yauti noingal tivl ti. - 538. ferre dederat. Vid. supra ad v. 247. et I, 319. — Repetitur hic versus, Ferre in Esse mutato, infra v. 572., verba autem monumentum et pignus amoris etiam in Anth. Lat. IV, 340, 3. et VI, 84, 46. Ceterum cf. Aen. III, 486. et XII, 945. Ribbeck. (quem sequentium editorum nemo secutus est) invitis libris scripsit monimentum. Vid. ad III, 486. — 539. cingit tempora lauro. Vid. supra v. 246. Hor. Od. III, 25, 20. 30, 16. Ovid. Met. I, 451. eiusd. Fast. III, 254. cett. De exitu versus tempora lauro satis usitato Thiel. conferri iubet Markl. ad Stat. Silv. IV, 6, 98. — 540. primum ante omnes. Vid. ad II, 40. et IV, 342. — adpellat, hand dubie voce praeconis, ut supra v. 245. — 541. bonus Eurytion. Cf. infra v. 770. XI, 106 etc. — nec invidit honori Acestae praelato suo, i. e. non invidit Acestae, qui honore (praemio) ipsi praelatus erat, vel, ut Wagn. interpretatur: "Nec invidit Eurytion Acestae, quod ipsi praelatus, isque honor, quem ipse speraverat, ad illum translatus est." Sic alibi etiam epitheta poetis ab hominibus ad res transferuntur; velut VI, 743. infectum scelus (quo quis infectus est). Quare Oberlin. ad Tac. Hist. V, 1. (quem Wagn. laudat) minus recte contendit, praelatum hic nihil aliud esse, quam delatum. Ribbeck. solus ex uno Pal. a m. pr. recepit honore, quod (non minus quam honorem) iam Peerlk. proposuerat, recte tamen honori praeferens. Cf. infra IX, 655. Markland. in Epist. crit. p. 116. praeter necessitatem coni. praelato invidit honoris. — 542. Quamvis deiecit. Vid. ad Ecl. III, 84. deilere, nostrum herabschiessen. Hoc avem deilere redit XI, 580., hominem autem deiicere legimus ibid. v. 642. Caes. B. G. II, 27. B. C. I, 46. Nep. Thras. 3. alibi. Cf. etiam Geo. III, 422. et Drak. ad Sil. II, 96. - 543. Proximus ingreditur donis Heyn. interpretatur: "proximo loco praemio donatur Mnestheus." Cerda autem: "incedit gloriabundus cum donis." Mihi utraque explicatio coniungenda videtur: proximo praemio ornatus M. eo glorians ingreditur (vid. supra ad v. 68.); eademque videtur esse Wagneri sententia, qui donis neque cum proximus, neque cum ingreditur conjungendum, sed ad ortam ex utroque notionem rov devisgeneral referendum censet. Cf. etiam VI, 856. Serv. donis explicat ad dona, eademque ratione, quae mihi minus probabilis videtur, Conington (coll. Homeri enisalveir et Geo. I, 42.) ingreditur donis interpretatur "enters on s. attains the prizes." — 544. Extremus, Hippocoon, Hyrtaci filius. — 545 sq. "Nunc ludus Troiae instituitur a nobilibus pueris [in equis] actus, saepe ab Augusto exhibitus. Cf. Suct. Aug. 48. et interpp." Heyn. Addit autem Aeneas hunc Troise ludum, cuius supra v. 66 sqq. in programmate quodam ludorum edendorum nulla omnino facta est mentio, quasi pro corollario, ut spectatoribus nec opinantibus hoc ultimo spectaculo novam quandam et inexspectatam laetitiam obiiciat; quod etiam Henry bene perspexit de toto, qui sequitur, loco accurate disputans in Tw. years V. p. 31 sqq. De ipso autem Troiae ludo vid. infra ad v. 602. — nondum misso certamine, i. e. hoc sagittandi certamine nondum finito: vid. supra ad v. 286. Heyn. minus apte confert Cic. ad Div. V. 12. aute luclorum missionem, atque etiam Wagn. explicat: ,,certantium ac spectantium turba dimissa," quod haec verba significare non posse,

Custodem ad sese comitemque inpubis Iuli
Epytiden vocat et fidam sic fatur ad aurem:
"Vade age et Ascanio, si iam puerile paratum
Agmen habet secum cursusque instruxit equorum,
Ducat avo turmas et sese ostendat in armis,
Dic," ait. Ipse omnem longo decedere circo
Infusum populum et campos iubet esse patentis.
Incedunt pueri pariterque ante ora parentum
Frenatis lucent in equis, quos omnis euntes
Trinacriae mirata fremit Troiaeque iuventus.

550

555

bene docet Henry Tw. years V. p. 36 sq. — 546. ,, Custodem comitemque, infra v. 562. et 669. magistros, ex suo aevo adscivit Vergilius. quo nobilibus iuvenibus addebantur tales magistri vel custodes (Horstie Od. I, 36, 8. reges). Cf. supra v. 257. et infra VIII, 515.44 Heyn. Vid. etiam Heind. ad Hor. Sat. I, 6, 81. Comes codem sensu legitur XI, 33., alio autem X, 703. Verba Custodem ad sess - - vocat repetutur in Anth. Lat. I, 170, 77. — 547. Epytiden. Hoc nomen, quod infa redit v. 579., Vergilius ab Homero mutuatus est, apud quem II. XVII. 323. commemoratur Periphas Epytides (Epyti filius), Anchisae praeco et familiaris Aeneae. Epyti nomen legimus II, 340. — fidam sic fatur ad aurem, insusurrat ei, rem necopinatam et improvisam spectatoribus obiecturus. — ad aurem. Codd. quidam in aurem, quod ap. Ovid. Her. III, 23. et saepe ap. comicos legitur. Handius Turs. I. p. 78. haec scribit: "Equidem differre hace puto: in aurem dicere usurpari de occulto et clardestino sermone, ad aurem dicere de verbis familiariter et curiose proktis, tamquam in aure repositis, quod nos alia metaphora exprimere solemu, an's Her: reden;" Iahn. autem praeter diversum oris habitum collocation nemque inter ad aurem et in aurem fari nullum discrimen intercedere petat; atque etiam mihi hoc tantum discriminis videtur esse, ut in aures vocem magis suppressam et intentius studium rem alios celandi indicet. quam ad aurem; in quo mihi adsentitur Conington, praeterea companie Cic. Fin. II, 21, 69. cam tantum ad aurem admonerent -- ut caveret. - 548. Vade age. Vid. ad III. 462. — 550. avo, in honorem avi, cui ludi la-Sic infra v. 603. patri. — ducat turmas. Cf. Suet. Tib. 6. Troianis Circensibus ductor turmae puerorum maiorum. — 551. De verb ait post antecedens sic fatur vid. ad II, 78. (et infra XI, 41.) - Pre decedere Ribbeck, ex Pal. (quocum consentire videtur Gud., a pr. m. ehibens discendere) recepit lectionem discedere, quant in Proleg. p. 291 sie defendit: "Discedere de multitudine proprie dicitur, cf. II, 109. 641 XII, 184. 696.; eleccelit, qui relinquit locum: Aen. VI, 545. XI, 325., ve domum redit: Geo. II. 206. IV, 186." Sed etiam de multitudine dici decedere Ladew. in Append. p. 249. probat locis Geo. IV, 186. et Aen. XI. 325. - circo. Vid. supra v. 289. - 552. Infusus populus Forcellino interprete est ..magno numero circum ingressus ac totum occupamore aquarum inundantium." - campos patentes, vacuos, ut Geo. N. 77. - 553. Incedunt. Idem verbum de equitibus usurpatum legitur IV. 111. (ubi vid. adnott.) -- pariter, omnes codem modo ornati et armati Einer wie der Andere. Iteratur hie versus in Ausonii cent. nupt. 57. -554. lucent, armis phalerisque fulgent, splendent. Cf. infra v. 562. in equis Vid. v. 578. VII, 285. XI, 190. -- 555. quos mirata fremit, cum fremitu, i. e. fremente applausu, prosequitur. Cf. I, 559. cunci simul ore fremebant Dardanidae, ubi vid. adnott. Fremere Graecoras more cum Accus, quidem rei constructum, quae cum fremitu commemoratur, legitur etiam VII, 460 XI, 132. Liv. III, 38, 10. ibid. 62, 2. XXV. 28, 6. Tac. Ann. XIII, 13, alibi (cf. Boetticher, Lex. Tac. p. 18 sq.); mllum tamen mibi innotuit exemplum, ubi Accusativus personae addatur. C cum fremitu applaudatur: quare nunc potius cum Henrico Tre. years ? p. 37 sq. et Coningtone coniungo verba quos - - mirata, non quos - - fre

Omnibus in morem tonsa coma pressa corona; Cornea bina ferunt praefixa hastilia ferro, Pars levis humero pharetras; it pectore summo

mit. — Idem Conington nos inbet observare inventutem a pueris distinctam. - 556. in morem, ex more huius ludi (cf. Geo. I, 245. II, 250. Aen. VIII, 88. Hor. Sat. II, 1, 63. cett.), tonsa corona oleagina (cf. infra v. 774.), quae Heynio falso est arbori decerpta, quomodo intelligenda sit, docuimus ad Geo. III, 21. Verba Omnibus in morem tonsa coma iterantur in Ausonii cent. nupt. 65. — "coma pressa corona, coronati, et quidem, ut infra ex v. 673. intelligitur, ubi Ascanius galeam ante pedes proiecit inanem, corona super galeam imposita; qualis VII, 751. Fronde super galeam et felici comtus oliva. Coma tamen vel sic a corona (non a galea) pressa dici potuit, quatenus haec caput ambiebat." Heyn. Possumus quidem sumere, coronam ita circumdedisse galeae marginem, ut et ipsa inferiore parte sua comam attigerit; non tamen opus est his argutiis, cum vere Wagn. adnotet: "coma dicitur premi, ut omnis res subjecta alteri, etsi inter utramque aliquid (h. l. galea) intersit medium." Aliter tamen hunc locum interpretatur Peerlk., haec adnotans: Premere comam est fluentem coercere, colligare. Coma alioquin subter galeam per humeros fluitaret. Ramulus olivae impediebat," coll. Geo. I, 157. et Aen. IV, 147. Videtur igitur sumere, coronam sub galea cinxisse comas retortas et collectas, quod mihi minus probabile videtur; galea enim debebat capiti accurate apta esse, nec poterat coronae superimponi. Si autem putat, comas replicatas et colligatas fuisse corona super galeam imposita, non cogitat, ridiculum hoc exhibere spectaculum. Henry denique in Tw. years V. p. 38 sqq. aliam paulo subtiliorem proposuit explicationem: coma pressa, i. e. recisa (ut Geo. I, 157. premere falce pro amputare, coll. Hieron. Ezech. 44, 20. comas ad pressum tondere), tonsa corona, in formam coronae caput cingentis s. tonsurae, quam ecclesiastici vocant, detonsa, ut comae infra galeae marginem coronam quasi efficiant. Argumenta eius haec sunt: 1) si de vera corona sermo esset, poëta pro more suo addidisset epitheton quoddam (oleaginea, laurea etc.); 2) admodum mire corona galeae imposita diceretur premere comas; 3) verba in morem non quadrant ad hunc ludum, qui nunc primum instituitur, ex Suet. Aug. 45. autem locis aliisque constat pueros Romanos tonsas comas gessisse; 4) cum Stat. Silv. III, 4, 1. dicat aurum coronatum pro corona aurea, etiam Vergilio licuit tonsam coronam dicere pro capillis in formam coronae detonsis. Recte autem Conington observat, huic explicationi adversari locum X, 137., unde appareat, Ascanii comam non fuisse tonsam, sed fascia aurea circumdatam. (Nescio, num hac, an alia causa motus Henry interpretationem suam nunc reiiciat, quin autem recte reiiciatur, non dubito.) - 557. bina hastilia, ex more heroum: cf. I, 313. VII, 687. XII, 165. 484. Ovid. Met. XIV, 344. et Drak. ad Sil. VIII, 550. "Baebius Macer dicit a Caesare Augusto pueris, qui luserunt Troiam, donatas esse galeas et bina hastilia, ad quod Vergilium constat alludere." Serv. — cornea. Cf. IX, 698. et XII, 267. itemque III, 22 sq. — praefixa ferro. Sic meliores libri omnes, quorum auctoritatem cum Iahnio (quem vid. ad VI, 310.) et Wagn. secuti sumus. Heins., Burm., Heyn. et ex recentioribus editoribus unus Bryce cum uno alterove Cod. et editt. vulg. scripserunt praefixo, quo auribus magis consuli opinatur Heyn. Cf. etiam XII, 489. duo lenta praesixa hastilia ferro, ubi pariter unus Cod. praefixo exhibet; Ovid. Met. VII, 112. Praefixaque cornua ferro; Val. Fl. I, 837. galeis praefica rotisque cui domus; id. IV, 739. Bebryciis praefica tropaeis Tecta cett., in quibus locis omnibus praesizus non significat vorn angefügt, sed vorn versehen mit etwas. Alterius constructionis exemplum habemus v. c. Aen. VII, 817. praefiva cuspide murtus. — 558. Pars levis phuretras, politas, levigatas, ut supra v. 306. levato spicula ferro. Aliquot tamen Codd. Parsque leves, quales pueris non male convenirent, quemadmodum e. g. Ovid. Met. X, 518. Amoribus leves dat pharetras, Alcidae vero IX, 113. gravem; sed plurimis libris obsequendum, —

Flexilia obserti per collam circulus auri.
Tres equitum numero turmae ternique vagantur
Ductores: pueri bis seni quemque secuti
Agnine partito fulgent paribusque magistris.
Una acies iuvenum, ducit quam parvus ovantem
Nomen avi referens Priamus, tua clara, Polite,
Progenies, auctura Italos: quem Thracius albis
Portat equus bicolor maculis, vestigia primi

ذكذ

eq. auri obtorti. toti, ti orgentos." Heyn. Totios cuim ipoe noma habet ab arry in annuls inter se implicates outsets. Heavy content juliet leider. XIX, 31 - Pro it Med., Rom., Pal. in que legitar IEI. litera I inducta. Gud. alii perperam exhibert et; sed recte iam Servius è legendum esse censet. ...ne sit sel ecismus." — V. 559. cum ultimis se peri ris verbis iteratur in Ausmii cent. nupt. 65 sq. — 569. Tres hic, ut supra v. 305., cum Wagn. scripsimus; trus. quod vulgo editur. non mi quarto Casu videtur admittendum. .. Ternarium numerum ad tres P. R. tribus a Bemulo institutas refert Servius: saltem Centurias tres equitus respici dicere debetat. Cf. Liv I, 13." Heyn. — numero cadem ratine adiectum, qua supra v. 62. — terni. i. e. tres vid. supra ad v. 55., le cum huic simillimum; n li enim de tribus uniuscuiusque turmee ducbus cogitare. — ragantur. Cf. VI, 55. - 561. Durtores. Vid. supa ad v. 133. - bia acnos hie non pro duodenis s. duodecim case posta 'de que usu diximus ad 1. 71.. sed proprie intelligendum cose de dusbu senorum turmis, ex iis, quae supra exposuimus, apparet. — 562. agmise partito passive. ut apud alios haud raro: cf. Neue Forment. II. p. 233.; daodecim cuiusque turmae pueri bini equitabant — fulgent, ut sun v. 554. lucent. Cf. etiani VI. 526. fulgere in armis. — .. paribus mequatria vid. v 540. et 660. ut suum quaeque e trinis turma magistru haberet. Immo cum parce sint magistri, unaquaeque turma duos habest necesse est. Fortas-e ad turmas majorum puerorum respexit. Vid. Suet In 39. Octav. 33." Heyn. Sex autem Magistri, qui pueros docuerant et esercuerant, probe discernendi sunt a tribus ductoribus, qui ipsi erant puci et magistris debebant obedire, ut ex v. 669, apparet. — 563. Una acies Temere Peerlk.: ..Mallem prima Opponitur cetera pubes. Haec etime erat acies, sed extrema." De omisso temporis verbo vid. adnott. ad As. orantem. Vid. supra ad v. 331. - 564. .. Pareus hic Prismus Politae filius, Priami regis nepos. De Polite cf. Iliad. II. 791. e supra II, 526 sq. (ibique adnott). Heyn -- referens nomen me i. q. ferens, sed nomine suo in avi memoriam homines reducens. C. ctiam adnott, ad IV, 329. Ceterum apud veteres nepotes plerumque svi nomen gessisse, satis notum est. Cf. etiam XII, 345., ubi redeunt vert Nomine arum refereus. - Pro clara Ribbeck. ex Pal. a m. pr. recepit cara. Sed vulgarem lectionem practer ceteros Codd. etiam Prisc. p. 700 testatur. Pro Polite Med. et Pal. a m. pr. itemque Rom. Polite exhibent. (Vid. adnott, ad XI, 464.) 565. progenies, aucture Italox, sedem et domicilium in Italia collocatura et novac urbis conditis futura. Vergilius igitur Politae filium Politorii conditorem facit, quol Latii oppidum (de quo cf. liber meus geogr. III. p. 716.) alii cum Cater in Origg. a Polite ipso conditum referent, quem Verg. II, 526 sqq. in Iriae excidio occisum refert. - 566. Verba quem Thracius albis portst equus maculis repetuntur IX, 49. Thracia autem iam Hesiodo Op. et P. 507. Ιπποτρόφος dicitur; poëtae tamen etiam Thessaliae equos praestatissimos cum Thraciis videntur confudisse. - "albas maculas in praccipua aliqua corporis parte declarari puta, in pedibus, quos poetica ratice primi cestigia pedis dixit. et in fronte. Sunt. qui putent, Homerum I. XXIII. 453. poëtae ante oculos fuisse." Heyn. — Vestigia poëtis had raro dicuntur pro plantis pedum, quae imprimunt solo vestigia, signa pe

Alba pedis frontemque ostentans arduus albam. Alter Atys, genus unde Atii duxere Latini, Parvus Atys, pueroque puer dilectus Iulo. Extremus formaque ante omnis pulcher Iulus Sidonio est invectus equo, quem candida Dido Esse sui dederat monumentum et pignus amoris. Cetera Trinacriis pubes senioris Acestae

570

dum, tum pro pedibus omnino. Sic Ovid. Met. VIII, 570. nudae vestigia Nymphae Instruxere epulis mensas. Catull. LXIV, 162. Candida permulcens liquidis vestigia lymphis. Sen. Thyest. 1039. Abscissa cerno capita et avulsas manus Et rupta fractis cruribus vestigia cett. — primi pedis, i. e. imi iuxta ungulam. Ladew. confert Propert. III, 26, (21,) 11. At tu vix primas extollens gurgite palmas, cui Henry addit Val. Fl. VIII, 44. primis supplex declit oscula palmis. Verba vestigia primi Alba pedis iterantur in Ausonii cent. nupt. 39. — 567. frontem albam. Cf. Hom. II. XXIII, 454. De iterato epitheto albus vid. adnott. ad I, 449. — 568. Atys a Vergilio fingitur, quamquam a Livio I, 3, 8. Atys quidam inter antiquos reges Albanos nominatur. Atiam autem gentem commemoravit propter Atiam, Augusti matrem (Suet. Octav. 4.), de qua vid. etiam Vell. Pat. II, 59. De orthographia nominis praeter Herod. I, 7, 94. et Inscriptiones antiquas cf. Salmas. in Solin. p. 1137 sq. Noris. Epist. Cons. p. 469. interpp. ad Livii l. l., Stat. Theb. VIII, 544. et Cic. Ligar. 1. Osann. Annall. critt. p. 60. Weichert. Comm. I. de L. Vario poëta p. 7. not. 7. et Schneider. Gramm. Lat. II, 1. p. 282. — genus unde duxere. Cf. VI, 834. et I, 19. — Atii Coningtoni dubium videtur utrum sit Nom. Plur., ut v. 123. Romanus Cluentius, an Gen. Sing., ut v. 117. Memmi; recte tamen illud simplicius et probabilius esse censet. — "Latini, simpl. pro Romanis, ut sacpe alibi. Heinsius eo refert, quod Atii Aricia erant oriundi. Neque temere illa adiecta: pueroque puer dilectus Iulo, ut iam tum coniunctionis inter Atiam et Iuliam gentem tamquam semina prima iacta essent. Cf. Eckhel. Doctr. numor. Vol. V. p. 145. de numis gentis Atiae." Heyn. De vv. puero puer dilectus cf. 1, 684. V, 569. X, 600. et adnott. ad III, 159. et 329. Pro dilectus autem Med. (de quo tamen silet Ribbeck.) et Rottend. I. delectus, quod Iahn. (in contextu dilectus scribens) ad Geo. II, 8. p. 406. ed. II. praefert, ut valeat: "in Iuli sodalitium deductus;" quod mihi argutius videtur. Ceterum quaeritur, cur ceterorum equis accuratius descriptis unius Atyos non commeinoretur, praesertim cum v. 573. legatur: Cetera Trinacriis pubes - - Fertur equis. Fortasso aliquid excidit, aut potius totus locus a poëta non absolutus est, quod etiam versus imperfectus prodit. Etiam Ribbeck. "non dubitat, quin equum pueri descripturus esset poëta," ideoque lacunae signa post v. 569. adpinxit. Praeterea cf. Servius ad h. l. Provocat quidem Conington ad similem omissionem supra v. 118., quae tamen multo facilius excusari potest. — 570. ante omnis pulcher. Animadverte hic Positivum, cum alias ante omnes et ante alios cum Compar. aut Superl. soleat coniungi. Cf. adnott. ad I, 347. - 571., Sidonium equum [a Didone datum] dicere potuit etiam, qui ex Africa esset; nam Phoenicios equos non memini narrari." Heyn. Quod tamen vix probari potest. Immo Conington conferri inbet Ezech. 27, 14. et hunc equum, quem haud dubie Dido secum adduxerit, fortasse eundem esse censet, quo vectus Ascanius IV, 157. prodeat. - candida. Vid. ad Ecl. II, 46. - 572. esse ex Graecismo abundat: δωκε ξεινήϊον είναι. Vid. ad I, 319. — Ribbeck., qui hunc versum ut meram v. 538. repetitionem hic tibicinis modo loco interim positum censet (cf. etiam eius Proleg. p. 80.), etiam hic monimentum scribit. - 578. .. Cetera Trinacriis cett. Provide haec adiecta sunt. Poterat enim quaeri, unde Troianis classe advectis, imprimis ea actate, tot equi suppetierint." Heyn. Ribbeck. ex Pal. a m. pr., Rom., Bern. II., Menag. I. et Rottend. I. recepit Trinacrii, nesciens, ut profitetur, in quo libro Trinacriis legatur. Plurimi sane libri, Med., Pal. a m.

Excipiunt plausu pavidos gaudentque tuentes
Dardanidae veterumque adgnoscunt ora parentum.
Postquam omnem lacti consessum oculosque suorum
Lustravere in equis, signum clamore paratis
Epytides longe dedit insonuitque flagello.
Olli discurrere pares atque agmina terni
Diductis solvere choris rursusque vocati

**3**5

338

sec, Gud. Bern. I. a m. sec., Bern. III. etc. exhibent Trinacries, ut v. 555. — senioris Acestae, ut supra v. 301. — 574. Fertur equis simpliciter i. q. equitat. non cum emphasi, ut I, 476. et Geo. I, 514., quel adnotat Conington. — 575. Verba Excipiumt plausu leguntu etiam in Anth. Lat. I, 170, 145. - pavidos Serv. explicat: "glorie cupiditate sollicitos," ut Geo. III, 106. Corda paror pulsans, cum qui loco Heyn, conferri iubet Silium XVI, 431, 514, 579., rectius tamen ipu de puerilis aetatis verecundia et timiditate cogitans. Ceterum his veris redit poëta ad narrationem descriptione v. 556. sqq. interruptam. case quodammodo repetunt ca, quae supra legimus, cuntes mirata - - franc incentus. — gandentque tuentes, dum tuentur, non quod tuentur. C. adnott, ad II, 377. -- 576. veterum, i. e. seniorum; nam vetus, que proprie de omnibus dicitur, quae per longum tempus durabant, interduetiam de provectiore aetate usurpatur. Sic Liv. XLII, 47, 4. veteres emtores. Plaut. Merc. II. 2. 20. et Ter. Eun. IV, 4, 21. velus Aomo, Thul. 1, 5, 42. caput retus. id. IV, 1, 111. actus retus. et I, S, 50. per plessor mum reteres senes. ('f. etiam Doederl. Synon. IV. p. 89. Constat auten. veteres multum tribuisse corporis quoque et vultus similitudini inter patro et filios intercedenti, unde conclusionem fecerunt de eadem mentia ainique similitudine. Vid. Mitscherl. ad Hor. Od. III, 24, 21. et IV. 4, 24 Cf. etiam Aen. III, 432. IV, 329. Hor. Od. IV, 5, 23. Ovid. Tris. IV, 5. 31. etc. — 577. consessum. Vid. supra v. - 578. lustravere in equis, seil. oculis; postquam sessum oculis lustrantes praetervecti sunt. Iterantur haec verbs II. 190. — 579. Epitydes. Vid. supra v. 547. — longe, clamore longe & teque audiendo. — insonuit flagello; insonare enim, quod active use patum significat strepitum aliquem facere, interdum iungitur Ablativo rel qua fit strepitus. Sic Ovid. Met. XI, 161. Calamis agrestibus insonat ik Construitur vero etiam codem sensu cum Accus, eius vocis, quae ipus strepitum indicat, ut infra VII. 451. insonare verbera, quod sensu M differt ab insonare flagello. — 580 sqq. In hoe loco pulcherrimo dedirando occupatum fuisse Nochdenium in Erklär. Anmerk. zur Aeneis: Clas Encycl. P. V. Vol. I. p. 322 sqq., Heyn. memorat. Videtur eum respense Claud. IV. Cons. Honor. 539 sqq., quocum ctiam cf. Apuleius Met. X. 2 pyrrhicham describens. — discurrere pares, discurrant omnes bini a ad spectatores conversi, sed in tres turmas divisi; tum terni (tres tumae: vid. v. 560. et cf. adnott. ad Ecl. VIII, 73.) agmina solvunt diductis choris. i. c. quaeque trium turmarum agmen in duas aequals partes (choros) solvit, quarum una dextrorsum, altera sinistrorsum discelli (Sie nune etiam Wagn., qui prius locum aliter explicuerat. Nam si quique turma in tres partes divideretur, aut si terni aveherentur, ut duckcim essent catervae, trium unaquaeque puerorum (quae Heynii est sentestia , confusum praeberetur spectaculum. Accurate et pictura linea adiecta rem describit Ladew. - 581. diductis. Plures Codd. et inte hos Med. et Rom. deductie, quod lahn. et Ladew. (qui tamen in recentis sima edit. recte ad vulgarem lectionem rediit) non debebant recipere. De ductis significaret: in alium, remotiorem vel abditum locum ductis: be autem loco agmina solvanter, choris in varias partes diductis, discreti-Inde patet, vulgatam lectionem non esse sollicitandam; in verbis ente cum de et dis compositis, quae sexcenties confunduntur, Codd. auctorits non multum valet. -- cocati, a ducibus, iterum cocunt, se converto:

Convertere vias infestaque tela tulere.
Inde alios ineunt cursus aliosque recursus
Adversi spatiis alternosque orbibus orbes
Inpediunt pugnaeque cient simulacra sub armis;
Et nunc terga fuga nudant, nunc spicula vertunt
Infensi, facta pariter nunc pace feruntur.
Ut quondam Creta fertur Labyrinthus in alta

585

et oppositi inter se tela conferunt. — 582. Convertere vias, mutarunt cursum recurrentes et conversi inter se (adversi spatiis) velut pugnaturi denuo congressi sunt, donec in priorem locum redeuntes, binas partes in singulas turmas rursus coniunxerunt. Sic gressus convertere ap. Sil. XIII, 250., fugam convertere infra XII, 252. cett. — infesta tela (cf. II, 529.) tulere, i. e. intulere. Similiter ap. Silium IX, 519. ferentes hostili iugulo ferrum, ubi vid. Drak., et Ovid. Fast. V, 542. spicula ferre deae, ubi vid. Burm. Cf. etiam Geo. IV, 330. -- 584. Vulgo hic versus sic se habet parum numerose: Adversis spatiis alternisque orbibus orbes, et vv. adversis spatiis per inversionem poeticam pro: (ipsi) adversi spatiis posita accipiuntur. Sed non opus est hac inversione statuta, si cum Wagn. praeferimus paucorum sane Codd. (inter quos tamen Med. et Rom.) Iectionem adversi, qua etiam sonus ingratus evitatur; alternos autem est plurimorum et optimorum Codd. (inter quos Med.) lectio ab eodem Wagn. restituta, quam etiam non mediocriter iuvari puto parallelo loco VIII, 448. septenos orbibus orbes inpediunt. Secuti sunt recentiores editores omnes praeter Bryceum. Sensum autem horum verborum varie intellectorum Wagn. in min. edit. recte sic constituere videtur: "Pars fugiens cum, quo eluderet, ut fit, sequentem, in orbes quosdam equitaret, necesse erat etiam insectationem suos habuisse anfractus, qui secarent illos orbes et quodammodo suis orbibus implicarent." Sic autem pueri equitandi artem optime poterant ostendere. Aliter tamen de h. l. iudicat Henry, qui retractans ea, quae cum Wagn. consentiens scripsit in Philol. XIII. p. 637., nunc redire videtur ad explicationem in Tw. years V. p. 45. propositam, ubi reiiciens implicandi notionem, impedire proprie dictum accipit (,,impede, let, hinder") totumque locum sic fere interpretatur: Diducti chori in utroque circi fine se convertentes et adversi spatiis in orbem circumacti sibi obviam vehuntur, in medio circo sibi occurrunt et ita se invicem impediunt, quominus longius provehi orbemque conficere possint, unde oritur pugnas simulacrum et tunc demum fugiendi et persequendi spectaculum. Vide tamen, quae contra eum disputat Conington, singula verba non tam anxic explicanda esse ratus. Verba orbibus orbes impediunt iterum leguntur VIII, 448., quibus etiam poeta Anth. Lat. III, 81, 57. utitur sic mutatis: adversosque orbibus orbes. Ceterum cf. adnott. ad X, 361. — 585. pugnae simulacra ciere (quod Verg. infra v. 674. repetit, ut etiam ap. Silium XVI, 529. legimus bellique feri simulacra cientur), ex Lucretio petitum, apud quem II, 41. et 324. belli simulacra ciere legitur. Simulacrum enim haud raro est imitatio alicuius rei spectaculi causa ficta et verac rei opposita; pugnae igitur simulacrum (quod etiam Liv. XXVI, 51, 6. Sil. VII, 119. alibi legitur), est quod nos dicimus ein Scheingefecht, Scheintreffen. — sub armis, in armis, armati. Vid. v. 440. — 586. fuga Heins. ex Med., Rom. aliisque bonis Codd. restituit; vulgo fugae, quod temere defendit Wakef. ad Lucr. V, 969; "non enim, ut recte observat Heyn., fugae nudat quis tergum, sed dum fugit, fugiendo, fuga," quemadmodum hic Ablat. etiam I, 317. et IV, 155. usurpatus legitur. Wagn. comparat Lucan. IV, 713. nudataque foeda Terga fuga, infra v. 659. Geo. IV, 85. Aen. XII, 463. similesque locos. — spicula vertunt. Sic optimi Codd.; pauci quidam verrunt, vel versant, Rom. et Goth. II. torquent, "lapsu potius, etsi non infelici, quam consilio," ut censet Heyn. — 587. pariter, in unum agmen coniuncti. — feruntur, equitant. — 588 sqq. ,, Non poterat Vergilius superare vel assequi locum Homeri, quem inter pulcherrimos primum excitandum credo, Il. XVIII, 590 sqq. de DaeParietibus textum caecis iter ancipitemque Mille viis habuisse dolum, qua signa sequendi Falleret indeprensus et inremeabilis error: Haud alio Teucrum nati vestigia cursu Inpediunt texuntque fugas et proelia ludo, Delphinum similes, qui per maria humida nando

**590** 

dali choro [ab Hephaesto in scuto Achillis efficto]. Rem igitur sapienter traduxit ad similem rem, Labyrinthum, quem ea cum arte effinxit, ut inter eius flexus legendos ipse quasi errore ferri videaris; ita implexa verba; quae Plinio obversata puto XXXVI, 12, 192., ut ipse Vergilius Catulli memor fuisse videtur LXI, 112 sqq." Heyn. Labyrinthi autem commemoratione cursus implicationem optime indicari, quisque videt. De ipso Labyrin-tho Cretensi cf. praeter Catulli et Plinii ll. ll. Apollod. III, 1, 4. Verg. ipse infra VI, 27 sqq. Ovid. Met. VIII, 159 sqq. alii, quos laudavi in Pauly Realencycl. IV. p. 706. — "Creta in alta (cf. mox VI, 23.) propter Idam et alios montes; quamquam et omnis insula alta est, quippe mari altior. [Vid. adnott. ad Aen. III, 76.] — parietibus [parjetibus vid. ad Geo. I, 397. et alibi adnott.] caecis, qui [ianuis et fenestris non instructi] visum ac prospectum intercipiunt [cf. adnott. ad II, 19.], ut totum iter, qua pateat, aestimare nequeas. Ovid. Met. VIII, 158 sqq. caeca texta dixit. Sunt viae utrinque pariete cinctae. Igitur iter dixit textum, fabricatum, parietibus, inter duo parietes." Heyn. — ancipitem M. viis habuisse dolum, i. e. mille viis fallacibus effecisse, ut semper anceps maneas, quo debeas procedere. Wold. Ribbeck. confert Pacati verba Paneg. Theod. 38. incertum iter ancipiti ambage texebat. — 590. qua (vid. ad Geo. I, 90.) falleret, efficeret, ut laterent, ut non apparerent signa etc. Haec autem lectio est Med. et Bern. III. (qui tamen in marg. etiam alteram commemorat). Ribbeck. ex Pal., Rom., Gud., Bern. II. et Minoraug. recepit Frangeret, cum etiam Serv. scribat: "frangeret, deciperet, falleret." Recentiorum editorum nemo eum secutus est, quamquam Conington adnotat, Ribbeckii lectionem fortasse defendi posse Ioco Geo. IV, 400., duram tamen esse neque alteri praeferendam. — "signa sequendi, procedendi (ut poëtis Eneoda, sequi pro ire), h. e. notas viae et itineris, qua erat incedendum redituro. Cf. Ovid. 1. 1. v. 160 sq. et infra VI, 27 sq." Heyn. Sequi autem non solum apud poëtas (vid. supra IV, 361. 381. infra v. 620. VI, 361. VIII, 333. Ovid. Her. VII, 10. cett.), verum etiam apud solutae orationis scriptores ita usurpatum legitur, ut certum aliquem locum tamquam finem itineris petere significet, cum via ipsa quasi filum cogitetur. quo duce aliquis eo, quo velit, perveniat. Vid. Cic. ad Att. X, 18. Formias sequor, ib. III, 16. Epirum sequor, Flor. II, 11. orientem sequi al. --591. indeprensus (i. e. qui deprehendi non potest, quasi indeprensibilis) praeter h. l. legitur ap. Stat. Theb. VI, 563. vestigia indeprensa. Vid. etiam Bach. ad Ovid. Met. 1X, 711. Wagn. vocem recte explicat: ,,carens certis notis, quibus animadversis ex co te expedire possis." — irremeabilis (i. e. qui reditum non patitur, quia exitu destitutus est) redit infra VI, 425. Cf. etiam Sil. V, 41. et Sen. Herc. fur. 548. Inextricabilis error infra legitur VI, 27. Vergilius videtur memor fuisse Catulli LXIV. 114. ne labyrintheis e flexibus egredientem Tecti frustaretur inobservabilis error. — 592. Alio iam Heins, ex Med. et Moret. I. restituit pro vulg. aliter, quod fortasse fluxit ex Rom., cuius librarius, deceptus, puto, sequente syllaba Teu, exhibet ALIOTER, litera O post erasa. — nati pro filii, ut Geo. II, 523. III, 128. et alibi haud raro, etiam apud pedestris orationis scriptores (e. g. Sen. Controv. I, 2. Val. Max. V, 8, 7.) vestigia cursu inpediunt, cursus flexus implicant. Cf. v. 585. -593. texunt f. et pr. ludo, fingunt per ludum, ludendo (ut rursus infra v. 674.). Cf. supra v. 585. pugnae cient simulacra. - 594. Delphinum similes, quos agilitate imprimis excellere constat (cf. Cic. N. D. II. 35, 89. a Wagn. laud. et Plin. IX, 8, 7.); quare etiam in Circo Romano delphinorum potissimum simulacra in columnis constituta videntur. Cf. Dio

Carpathium Libycumque secant [luduntque per undas]. Hunc morem cursus atque haec certamina primus Ascanius, Longam muris cum cingeret Albam, Rettulit et Priscos docuit celebrare Latinos, Quo puer ipse modo, secum quo Troïa pubes;

Cass. XLIX, 43. Iuven. VI, 590. Alciat. Parerg. Iur. IV, 27. (et Pauly Realencycl. II. p. 384.) Recte autem Henry (Two. years V. p. 47.) non solam agilitatem, sed etiam pulchritudinem et nitorem delphinorum ("beauty, brilliancy and graceful agility") respici censet. Conington conferri iubet similem locum Apoll. Rhod. IV, 933. ως δ' ὁπότ' αν δελφίνες etc. maria humida. Serv. comparat Homeri ύγρα πέλευθα θαλάσσης. infra XII, 476. legimus humida stagna. - 595. Carpathium Libycumque secant. Heyn. pro Copula que malit ve, sine iusta causa. Verissime enim memorat Wagn., simplicem Copulam egregie indicare delphinorum velocitatem (de qua conferri iubet Cic. N. D. II, 35. ibique Creuzer.), qua modo e Carpathio mari in Libycum, modo e Libyco in Carpathium transcant. Vicina enim sunt maria, quare etiam ab luven. XIV, 278. coniunguntur. Carpathium nimirum (de quo vid. Mela II, 7, 13. Plin. IV, 12, 23. Hor. Od. IV, 5, 10. all.) est ea pars maris Aegaei, quae circa Carpathum insulam inter Cretam et Rhodum sita est; Libycum autem (cf. Mela I, 4, 2. II, 7, 17. Plin. V, 1, 1. Flor. III, 6, 10 etc.), quod Africae oram septentrionalem inter duas Syrtes alluit. Cf. liber meus geogr. II. p. 21. — Verba luduntque per undas, i. e. ludentes per undas (vid. infra ad v. 611.), cum in multis Codd. (inter quos Med. et Gud. a m. pr. Pal. et Minoraug., non vero Rom. et Bern. III.) desiderentur, Heynio et Weicherto (de verss. iniur. suspp. p. 76.) suadentibus, Wagn., Peerlk. et Ribbeck, prorsus deleverunt atque etiam Süpflius spuria habet. Per se tamen neque inepta sunt, neque otiosa, et vere Thielius memorat, in iis ipsis comparationis cardinem versari: "in derselben Art, wie die Delphine spielen, d. h. sich mannigfach unter einander mischend, spielten die Jünglinge." Quare ea retinenda, sed ob Codd. auctoritatem uncis includenda putavi, quod etiam ceteri recentiores editores praeter Ribbeckium fecerunt, qui conf. in Proleg. p. 79. Iahnius fortasse ab Aproniano resecta censet. Ceterum cf. Ovid. Met. III, 685. — 596. Hunc morem cursus, quod iam lahn. recipiendum censuerat, ex plurimis Codd. cum Wagn. restitui, quem etiam ceteri recentiores editores excepto Bryceo vulgarem lectionem retinente secuti sunt. Vulgo enim legitur hunc morem, hos cursus. Sed vere Wagn. censere videtur, Vergilium vix idem Pronomen in uno versu ter ita positurum fuisse, ut ubique sub ictum caderet. Burmanno tamen, qui conferri iubet Heins, ad Claud, in Ruf. II, 401. et Drak, ad Sil. II, 25., repetitio Pronominis elegantior videtur. Ceterum cum more cursus cf. III, 408. morem sacrorum. — primus, tamquam auctor huius ludi in Italia concelebrandi. Cf. Ecl. VIII, 24. Aen. IV, 548. VIII, 134. 319., quos locos congessit Wagn. Qu. Verg. XXVIII, 3. g. - 597. Longam muris cum cingeret Albam. Cf. Aen. 1, 271. - 598. Rettulit, repetiit, renovavit. Sic Claud. Laud. Stil. 1, 777. Neglectum Stilicho per tot iam saecula morem Retulit, Ter. Hec. prol. v. 7. et alt. prol. v. 21. 30. fabulam referre; Cic. Or. III, 20. nisi Atheniensibus, quod mysteria non referrent, succensuissem; Ovid. Fast. IV, 144. texit sua corpora myrto. Tuta fuit facto; vosque referre iubet etc. Thiel. referre pro simplici ferre positum omnemque locum per attractionem aliquam sic capiendum censet: Albam Longam retulit, quam m. cingeret; quod probare non possum. Immo hoc ipsum quam in min. edit. Heyn., ap. Iahn. (in priore edit., nam in altera recte cum editur) et Thiel. pro cum apparens, quid sibi velit, omnino me nescire fateor. Ceterum hunc locum respexit Senec. Troad. 777. nec stato lustri die Solemne referens Troici lusus sacrum Puer citatas nobilis turmas age. — "priscos Latinos h. l. ut antiqua Italia, et sic Latium antiquum infra VII, 38. Aliter prisci Latini in historicis et geographicis, dum antiquum Latium et novum iuxta ponitur." Heyn. Beckerum tamen

Albani docuere suos; hinc maxuma porro Accepit Roma et patrium servavit honorem; Troiaque nunc, pueri Troianum dicitur agmen. Hac celebrata tenus sancto certamina patri.

Hic primum Fortuna fidem mutata novavit.

Dum variis tumulo referunt sollemnia ludis,

Irim de caelo misit Saturnia Iuno

600

605

Handb. d. röm. Alterth. II, 1. p. 8. adn. 8. secuti cum Ribbeckio, Ladew., Wagn., aliis Priscos scripsimus, ut hic habeamus antiquam populi Latium ante Romam conditam in triginta oppidis foedere inter se iunctis incolentis appellationem. Cf. etiam VII, 710. — celebrare, scil. eo modo, Quo puer ipse, scil. celebraverat. — 600. Cf. VII, 602. porro Wakef. ad Lucr. II, 271. coll. Graeco έξης non male explicat: ,,per successionem. Roma habuit post decursum temporis, per manus ab altero alteri traditum ex ordine;" quae tamen interpretatio non flagitat coniecturam ab eo propositam *Excepit.* — 601. patrium honorem, ludum a maioribus institutum et posteris traditum. Honos simili significatione legitur etiam VIII, 268. et alibi. — 602. Troia nunc, scil. is ludus, vel potius is cursus, quod ex v. 596. potest repeti, dicitur, et pueri eum ludentes (dicuntur) Troianum agmen, quamquam etiam verbo Troia non antecedente scribi poterat pueri Tr. dicitur agmen, cum vel apud prosae orationis scriptores numerus Verbi interdum Praedicato accommodetur. Wagn. confert Liv. I, 1. Gens universa Veneti appellati. Henry (Tw. years V. p. 47. et Philol. XIII. p. 637.) et Conington minus probabiliter sic distinguunt: Troiaque nunc pueri, Troianum dicitur agmen, ac si constructio esset: pueri nunc (dicuntur) Troia, agmen dicitur Troianum. Nam ludus ipse vocabatur Troia. Sic Suet. Caes. 39. Troiam lusit. Vocatur ei etiam Iusus Troicus Claud. 21., et Troiae decursio Calig. 18., sicuti Tacito Ann. XI, 11. ludicrum Troiae. Serv. haec laudat Suetonii verba: Lusus ipse, quem vulgo Pyrrhichum appellant, Troia vocatur. Ceterum de toto Iudo satis antiquo et a Sulla iam edito (Plut. Cat. Min. 3.), ab Iulio Caesare autem restituto et imperatorum temporibus saepe facto cf. Dionys. Hal. XLIII, 23. XLVIII, 20. XLIX, 43. Suet. Caes. 39. (Aug. 43. Tib. 6. etc.) Tac. Ann. XI, 11. Claud. VI. Cons. Hon. 622 sq. Klausen Aeneas n. die Penaten p. 821 sqq., imprimis autem Goebel in Progr. Durenensi a. 1852. Gossr. supra ad v. 545. et Heyn. Exc. V. ad h. I. ludum, qui a Troianis temporibus deductus dicatur, ab initio curulem fuisse (coll. Xen. Cyr. VI, 1, 27.) et ex antiquis decursibus armatorum circa tumulum in exsequiis institutis (coll. Hom. Il. XXIII, 13 sq. Od. XXIV, 68 sqq. infra XI, 188 sqq. all.) repetendum putant. — 603. hac tenus per tmesin distractum, ut infra VI, 62. et alibi. Cf. Hand. Turs. III. p. 4. - sancio patri. Cf. supra v. 80. Ribbeck. Proleg. p. 80. huius versus exilitatem commentatorem magis quam poetam decere memorat. — 604. Hic. Ribbeck. ex Pal., Rom., Gud. et Bern. II. recepit Hinc. — "primum, cum ante nihil turbarum ludis obiecisset." Wagn. — Fortuna fidem mutata novavit, i. e. fidem mutavit et veterem novavit perfidiam. Conington comparat Plaut. Mil. IV, 1, 36. mutare fidem. — 605. De parte navium Aeneae a mulieribus Troianis incensis, quam rem non finxit poëta, sed ex historia traxit, vid. Heynii Exc. VI. ad h. l., qui praeter Dionys. Hal. I, 52., Conon. Narrat. 13., Steph. Byz. in Σκιώνη, Strab. VI. p. 262., Plutarch. Romul. 1. et de mulierum virt. non longe a pr., Lycophr. 919 sq. Aur. Vict. O. G. R. 10., alios, conferri iubet Rutgersii Varr. Lectt. I. 20. De loco, quo res facta sit, cum Vergilio consentit Dion. Hal. 1. 1. Alii Italiam inferiorem, alii Thessaliam memorant. — tumulo referent sollemnia. Cf. VI, 380. tumulo sollemnia mittent. Referunt repetitionem indicat, ut Geo. I, 339., ubi vid. adnott. Respexit hunc locum Sen. Troa. 782. sollemne referens Troici lusus sacrum. — V. 606. iteratur IX, 2. Ci. adnott. ad IV, 694. Hunc locum respicit Ovid. Met. XIV, 85. Quasum

Iliacam ad classem ventosque adspirat eunti
Multa movens necdum antiquum saturata dolorem.
Illa viam celerans per mille coloribus arcum
Nulli visa cito decurrit tramite virgo.

Conspicit ingentem concursum et litora lustrat
Desertosque videt portus classemque relictam.
At procul in sola secretae Troades acta
Amissum Anchisen flebant cunctaeque profundum
Pontum adspectabant flentes. Heu tot vada fessis

Et tantum superesse maris! vox omnibus una.

rates Iris Iunonia paene cremarat, Solvit (Aeneas). — 607. "ventos adspirat cunti, volantem incitat, properare facit; quod optime fit vento secundis alis immisso. Cf. supra IV, 223. et 240 sq." Heyn. Quod attinet ad constructionem cf. VIII, 373. dictis adspirat amorem (et IX, 525. adspirate canenti). — 608. multa movens, scil. animo, quod additur III, 34. et X, 890., i. q. alibi animo volvere, agitare. — necdum antiquum sat. dolorem. Cf. supra I, 4. et infra v. 781. Causae irae et doloris expositae sunt I, 25 sqq. De constructione vid. ad Ecl. I, 54. et Aen. I, 320. Ladew. ad h. l. adnotat, hunc Accus. plerumque cum Participio Perf. Pass. et Adiectivis, rarius cum aliis formis Passivi vel cum formis Activi coniungi. Ceterum cf. etiam infra v. 781. nec exsaturabile pectus. — 609. celerans. Med. celebrans. Vid. adnott. ad IV, 641. per arcum (cf. Ovid. Met. XI, 632. et remeat per quos modo venerat arcus) mille coloribus, i. e. ex mille coloribus compositum. Vid. ad I, 655. II, 765. al. — 610. Illa - - virgo. Vid. adnott. ad Geo. IV, 457. et supra ad v. 262. et 521. — cito tramite, declivi, in quo cursus citus est, ideoque pro cito cursu, volatu ipso. Similiter Prop. IV, 15 (III, 16), 26. facit assiduo tramite vulgus iter. — 611. concursum. Vid. supra v. 106 sq. Med. praebet consessum, quod ex v. 340. vel 577. petitum videtur. et litora lustrat Desertosque videt cett. Wagn. Qu. Verg. XXXIV, 3. recte explicat: et litora lustrans videt. Cf. adnott. ad Ecl. VI, 20. VIII, 97. Geo. II, 55. al. Quare non opus est Heynii coni. ut litora lustrat. - 612. desertos portus. Vid. supra v. 286 sq. Ceterum cf. locus simillimus II, 28. — 613. "Quod ludis non intersunt mulieres, sed solitariae in acta, axty, litore desident, ex antiqua decori ratione et moris severitate fit, quam tamen inter Graecos quoque posterioris aetatis usus temperavit." Heyn. Acta, vox Graeca in Latinum sermonem translata, legitur etiam Cic. Verr. II, 5, 25. et 31. Nep. Ages. 8. Val. Fl. I, 742. V, 96. al. (cf. Barth. Adverss. XLIV, 11.) et significat plerumque litoris sccessum anioenum vel etiam villam in ora maris sitam. Vid. Cic. Att. XIV, 8. ad Fam. IX, 6. (ibique Graev. et Cort.) pr. Coel. 15, 35. Mureti Varr. Lectt. I, 3. Turnebi Adverss. III, 1. et Burm. ad Quinct. Inst. VII, 3. p. 622. — sola, deserta, abdita. Vid. ad Ecl. X, 14. et Aen. XI, 569. -- secretae. Cf. VIII, 670. (et ibidem 610. aliosque locos). -- 614. Conington conferri iubet Hom. II. I, 349 sqq. — Anchisen flebant, ideoque in celebrandis inferiis adhuc occupatae erant. Cf. infra v. 652. — profundum Pontum adsp. flentes, "cui iterum se tradere cogantur. Facile ex Anchisae memoria ad hanc ducuntur cogitationem: scilicet ille et alii mortui sunt in longo itinere; iam quae nostrum certam sedem assequetur?" Gossr. Profundum substantive pro mari positum legimus XII, 263., ubi vid. adnott. Quanta autem gravitate flentes adiiciatur post flebant, non est quod doceam. — 615. vada, maria (vid. ad v. 158.), adiuncta tamen, ut videtur, periculorum notione, quae vada secum ferunt, cum sequantur v. tantum maris, i. e. tam longum per mare cursum. Ceterum cf. Geo. III, 343. tantum campi. — 616. superesse. De hoc Infinitivi usu Conington conferri iubet Madvig. §. 399., qui afferat Cic. ad Fam. XIV, 1. te - - in tantas acrumnas propter me incidisse! Adde ibid. XIV, 2, 2. Cic. Verr. V, 38, 100. de Div. II, 13, 30. aliosque locos. De eodem

39\*

Urbem orant; taedet pelagi perferre laborem. Ergo inter medias sese haud ignara nocendi Conicit et faciemque deae vestemque reponit; Fit Beroe, Tmarii coniunx longaeva Dorycli, Cui genus et quondam nomen natique fuissent; Ac sic Dardanidum mediam se matribus infert:

620

Infin. cum Accus. coniuncti usu in quaestionibus diximus ad Aen. I, 37. - vox omnibus una, scil. tantum superesse maris. Peerlk. tamen patat, locum sic distinguendum esse: vox omnibus una: Urbem orant; ut una omnium vox sit urbem orantium. In Anth. Lat. III, 81, 45. legitur vox omnibus una est. Cf. etiam Geo. IV, 212. Mens omnibus una. — 617. Urbem, sedem tutam et quietam, orant; taedet etc. Cf. locus similis IV, 451. - 618. haud ignara nocendi, i. e. nocitura, ut iam prius nocuerat. Conington comparat Hom. Od. IV, 460. ολοφώϊα εἰδώς. — 619. Conicit. Duo Codd. coniecit, quod non displicet Peerlkampio, ut sensus sit: Coniecit, et postquam coniecerat, statim reponit. — ,, vestem, versicolorem, qualis alibi Iridi tribuitur. Cum vestem deae dixit, insederit animo poetae species pallae [ad imos pedes demissae], qua deae vestitae in signis artificum conspiciuntur." Heyn. Vid. adnott. ad I, 404. Ex hoc loco petitum in Anth. Lat. VI, 84, 15. legimus faciemque deae vestemque reponunt. — 620. Fit Beroë cett. Heyn. confert Hom. II. III, 121., cui loco Thiel. addit similes Callim. in Cer. 43. Ovid. Met. III, 273. et infra IX, 649. — Tmarii Heins. ex pluribus Codd. edidit. Cum vero Tmarus (s. Tomarus) sit Epiri mons apud Dodonam situs (de quo vid. adnott. ad Ecl. VIII, 44.), Beroë autem infra v. 646. Rhoeteïa, i. e. Troiana, vocetur, Ouwens. Noctt Hagan. p. 624. et Voss. in Anm. u. Randgl. p. 214. practulerunt Servii, Donati et multorum recentiorum Codd. lectionem Ismarii (ad Ismarum, Thraciae montem, referendam), quam etiam Iahn. praestare censet, Lachmann. vero ad Lucr. IV, 1169. p. 272. recte reiicit. Alii libri Marii; quod qui amplectuntur, vel de Maronia, Thraciae urbe, a Marone dicta (Hom. Od. IX, 198.), vel de Marone, eiusdem regionis monte cogitant, vel etiam Marium Doryclum eadem ratione dictum putant, qua Telamonium Aiacem, Hicetaonium Thymoeten etc., cum certe Hom. II. XVII, 319. Marin inter principes Troianos numeret ideoque etiam de Maro cogitari liceat, quod nomen inveniatur ap. Silium VI, 74. 98. 136. et in inscriptionibus ap. Murat. p. 1767, 14. Gruter p. 334, 6. et Mommsen. L R. Neap. 718. legi credatur, ut Vergilium ad C. Marium alludere voluisse non improbabile sit; quae est Wagneri sententia in Philol. Suppl. I. p. 337. proposita, quare etiam in eius edit. recentiss. Marii legimus. Imarii tamen tamquam difficillima lectio praeferenda videtur; et possumus Beroën sumere cum Heleno in Epirum venisse ibique matrimonium iniisse, postes autem (interea fortasse viduam factam) hanc terram cum Aenea inde discedente reliquisse. Aliis tamen ad coniecturas confugiendum esse visum est. Et Hoffmann. quidem in Zeitschr. f. d. Oest. G. 1853. p. 419 sqq., etiam contra me disputans, cuius explicationem (fortasse non iniuria) argutam et infirmam censet, paulo audacius coni. miseri, vel etiam magni, ut ap. Val. Fl. II, 149. nec proles magni praeclara Dorycli, quamquam ibi de alio Doryclo sermo sit; auctor vero Progr. Leitm. a. 1868. p. 6. sq. Martii, quod duabus syllabis vult pronuntiatum, parum probabiliter. Ceterum hic Doryclus Epirota non confundendus cum Priami illo filio spurio, quem Aiax Telamonius occidit (Il. XI, 489.). Idem nomen etiam apud alios commemoratur. Cf. Interpp. ad Val. Fl. II, 149. — 621. "Cui sive ad Doryclum, sive ad Beroën referas, perinde est. Hoc alterum melius; quaterus in feminae auctoritate res posita; nomen tamen melius ad maritum referas." Heyn. Ideoque etiam cui rectius ad Doryclum refertur. Consentit mecum Benoist., adversatur Henry (Tw. years V. p. 50 sq. et Philol. XIII. p. 638.), qui coll. loco Aen. VII, 581. nomen utique etiam in feminam cadere docet et praeterea etiam ad Aen. XI, 340. provocat. Ceteri editores tacent. — genus est nobilitas generis, ut Geo. II, 240., ubi pa"O miserae, quas non manus, inquit, Achaica bello Traxerit ad letum patriae aub moenibus! o gens Infelix, cui te exitio Fortuna reservat? Septima post Troiae excidium iam vertitur aestas, Cum freta, cum terras omnis, tot inhospita saxa Sideraque emensae ferimur, dum per mare magnum

625

riter nomen adjungitur, et Aen. XI, 340.; quemadmodum etiam ap Cic Verr. II, 21, 51, IV, 36 in Phil X, 6, extr in Pis 38, 92, pr. Lig. 7, 20 alusque locis a Burm collatis. Conjunctivum (fuisset) posuit poëta, ut causam indicaret, cur dea Beroës formam sibi elegerit Fore enim, ut talis viri vidua apud Troianas auctoritate sua plurimum valeret, facile poterat sperare Chi igitur pro quippe cui vel cum ci dictum est; quod mio lahn. intellexit, simul commemorans, contorte hace explicare Wachsmuthum in Athenseo I p. 627. (Consentiunt nobiscum Wagn et Ladew, Hoffmann. vero l. l. etiam hic contra me disputans, sed Adverb quondam una curans, potice simul audit: si diutius vixisset) Alteram causam, quae Irim movisse videtur, ut Beroës potissimum formam inducret, indicat infra v 561; segra illa crat et absens, neque poterat interventu su deae consilium frustrare — 622. Sic, hac specie, hoc habitu. Cf. VII, 565 Altera Servii explicatio: "ista dictura" minus probabilis Dardanidum Vid. II, 242. et adnott. ad I, 565. et III, 21 Dardanidum matres, quae Ovidio Met XIII, 412 Dardanides matres et nostro infra v. 793 Troianas matres. - 623 sqq. "Artem agnosce, quod miscratione animis se insunut, antequam ad consilium suum proferendum descendit. In v 623 sq sententia fere, qualis supra I, 94 sq et III, 321, petita e loco communi, quo vitae in miseria exigendae mors praefertur " Heyn. quas non manus Achaica cett., i. e cum vos - - non traxerit quanto melius esset, vos morte ereptas esse omnibus miseriis, quas nune patimini et quae in posterum vos manent, et in patria terra sepultas Cf etiam adnott. ad II, 346. Manus autom hie non est die Hand, sed die Schaar, ut XI, 597. Ceterum tres Codd. Achaia; sed vid. adnott. ad Aen. I, 119. 624 patriae enb moenibus. Cf. I, 94 sqq. et III, 321 sqq. - Cum v 625 sq cf I, 755 sq. 626. Septima - - acstas Vid. I, 755 sq. ubi iam vidimus, hos duo locos vix inter se posse conciliari, cum ex V, 46. apparent, inter en, quae l. I. et quae l. V. narrantur, integrum annum esse exactum, et propteren libri I. clausulam spuriam haberi Iam Servius admetat: "cam septima - - aestas, unde apparet hanc octavam fuisse, quod et ab Anchisae morte indicat annus impletus. Ergo constat, quaestionem hanc unam esse de insolubilibus, quas non dubium est emendaturum fuisse Vergil um " Gosse quidem difficultatem studet removere, hace adnotans: ...ta sibi videtur finxisse rem Vergilius. Ante hiemem pervenit in Siediam ibique moritor Anchises, post exactam hiemem ex Sicilia facto discessu ad Carthagmis litus appelluntur (hace septima aestas erat) ibique usque in auctumnum commorantur; ita ut in Siciliam revertantur anno fere post Anchisae mortem, attamen septimo adhue anno," atque et.am Ribbeek. Proleg p. 78 sq censet, nostrum locum fortasse sic interpretandum esse. "ut aestatis notione totum annum complexa Iris significare statuatur, iam in eo esse ut septimam aestatem sequatur octavus:" quae omnia quam artificiosa sint, quisque videt. Cf etiam, quae Conrads p XI sq et Weidner, in Comm. suo p. 450. de hoc Vergilii errore verissime disputant -Cum verbis septima vertitur aestas, cum etc Conington comparat Cic. ad Fam XV, 14. Multi runt anni, cum ille in aere meo est 627 Verba sic construe: freta, tereus ferimur (cf. adnott. ad I, 67 et 524.) emensae sacu et sidera. - terrus omnis, litora multarum regionum, quae cursu maritimo tetigimus. - enho speta saxa, scopulos ipsius maris, novice destror Heyn minus recte cogitat de litoribus saxosis Ci. IV, 41 inhospita Syrtis - 628 Svilera et ipsa pertinere ad navigationem, bene observat Wagn. (Cf III, 517 et V, 25, Posita nimirum sunt pro tempestatibus, in quibus magnam vim habent sidera. Cf. Burm. ad Ovid Met. Italiam sequimur fugientem et volvimur undis.
Hic Erycis fines fraterni atque hospes Acestes:
Quis prohibet muros iacere et dare civibus urbem?

() patria et rapti nequiquam ex hoste Penates,
Nullane iam Troise dicentur moenia? nusquam
Hectoreos amnis, Xanthum et Simoenta, videbo?
Quin agite et mecum infaustas exurite puppis.
Nam mihi Cassandrae per somnum vatis imago
Ardentis dare visa faces. "Hic quaerite Troiam;
Hic domus est, inquit, vobis." Iam tempus agi res,

630

635

V. 251. Sie etiam Val Fl. V. 197. Tot freta. - - tot sidera passis - face. Quare etiam h. l. Peerlk. videtur commendare conjecturam patimur pro ferimer; dicit enim. orationem sic ordinandam esse: cum emense onmia freta et omnes terras patimur tot saxa inhospita et aidera. emensae pro emetientes. Vid. adnott. ad Geo. I. 206. Ceterum cf. supra v. 25. Conington comparat Soph. Old. T. 795. acrees vo locally exulromutris ybira. -- mare magnum. vastum. immensum. Lucr. II. 1. Suare mari magno turbantibus aequora ventis E terra magnum alterius spectare laborem cett. — 629. Italiam sequimur fugientem, recedentem, nunquam apparentem. Cf. VI. 61., qui totus locus cum hoc comparandus, et similem locum supra III. 496. De verbo sequendi vid. supra ad v. 590. - 630. Vid. supra v. 24. et I. 570. - 631. Quis prokibet, i. e. neme prohibet. Recepi enim nunc cum Wagnero (qui etiam cf. in Philol. Suppl. I. p. 343 sq., Ribbeckio, Ladew. (in recentiss. edit.), Coningtone et Benoisto Medicei a m. sec. mam a prima qui scriptum est. Goth. III., Dorph. H. V. aliorumque Codd, lectionem Quis, non tam. quod melius conveniat verbis antecedentibus Hic Erycis pines etc.. quan potius, qual vulg, lectio Quid, i. e. nihil omnino, prohibet (quam a plurimis Codd., inter quos Rom, et Bern, III., exhibitam ut prius ego et Ladew. sie etiam Siipfi. Peerlk., Gossr. Haupt. et Bryce receperunt atque Iahn, ad Ecl. I. 19, p. 361, ed. II. defendit's provocare posset fati cogitationem cf. v. 656. quo Iris rei suae ipsa officeret, ut docent Wagn, et Ladew. Accedit quod etiam Donatus quis legisse videtur, cum adnotet: ..non denegabunt cives necessariam civibus sedem." — muros iacere, ut saepe fundamenta incere, i. e. ponere. exstruere. Sic etiam Prop. III, 32. (II. 34,) 64. Iactaque Lavinis moenia litoribus. Solin. c. 25. iaciunt moenia Sen. Ep. 13. iacere rallum. — 632. nequiquam rapti. erepti, qui non datur locus ipsos tanquam deos tutelares in foco collocandi. (Cf. l. 375. II. 293. 717. Ceterum Copula et in nonnullis Codd. excidit, in aliis et ap. Macrob. VI. 6, 16. suppleta est repetita Interiectione o. quae Intericctionis anaphora Heinsio quidem longe elegantior. Wagnero autem iure nimis vehemens videtur. 633. Sententia hace est: non tandem aliquando de instauratis alio loco Troiae moenibus sermo erit? i. e. nullane erit unquam nova Troia, tam din iam nobis desiderata, cuius fama hominibus innotescat? Paulo aliter Gossrau: ..more colonorum, qui antiquae urbis nemina in nova referebant. Cr. III, 349." De Part. iam vocabulo negative adiuncta vid. ad Geo. II, 252. Aen. IV, 431. et Hand. Turs. III. p. 130 sqq. - 634. Hectoreos. Trojanos. Vid. I. 276. et supra ad v. 190. Sensas aperte hie est: nusquam videbimus flumina, quae. condendae urbi vicina Xanthi et Simoentis instar esse possint, in quae illorum nomina transfere possimus; i. e. omnino: numquam videbimus novam patriam, novam quai Troiam. Cf. etiam v. 756, et supra III, 349 sqq. Xanthus et Simois simili ratione conjunguntur X, 60. 636. Cassandrae (vid. ad II, 246. 402.) imago risa per somnum. ('f. adnott. ad II. 271. et III. 15). Ceterum Goth. III. et Lutatius ad Stat. Theb. IV. 133. hunc versum eshibent mutato verborum ordine N. m. per somnum Cass. cett. - 637. Verba Ardentis dare visa faces repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 362. -638. Hic domus est. Peerlk., Cassandram dicere non potuisse ratus

Nec tantis mora prodigiis. En quattuor arae
Neptuno; deus ipse faces animumque ministrat."
Haec memorans prima infensum vi corripit ignem
Sublataque procul dextra conixa coruscat
Et iacit. Arrectae mentes stupefactaque corda
Iliadum. Hic una e multis, quae maxima natu,
Pyrgo, tot Priami natorum regia nutrix:

,Non Beroe vobis, non haec Rhoeteia, matres,
Est Dorycli coniunx; divini signa decoris

hanc esse domum, nisi mentiri vellet, coni. esto. Immo Hic domus est vobis valet: Hic vobis a fato, a diis domus est constituta. — Idem Peerlk. etiam verba Iam tempus agi res, i. e. iam opportuna adest occasio rei gerendae (de constructione vid. adnott. ad Geo. I, 305. coll. cum Claud. R. Pros. I, 218. rem peragi tempus), Cassandrae tribuenda censet, ex qua ratione post res Puncto distinguendum esset. Sed arcte cohaerent haec verba cum sequentibus Nec tantis mora prodigiis, i. e. rei per somnum tam clare monstratae; Cassandrae species, quam per somnum sibi oblatam fingit simulata Beroë, non sinit nos morari. Ceterum Rom. et alii quidam Codd. exhibent agit, quod etiam Statius (Coningtoni laud.) videtur legisse, si respexit hunc locum scribens Theb. V, 143. dum tempus agit rem, Consulite; sed agi etiam Serv. et Consentius p. 2050. P. testantur. — Cum verbis Nec tantis mora prodigiis cf. infra v. 749. Haud mora consiliis. — 639. En quattuor arae. Vid. ad I, 461. Cum Accus. constructum legimus Ecl. V, 65. en quattuor aras. — ,, arae Neptuno. Ante ludos funebres commissos sacra debent esse facta Neptuno, ut in certamine navali adesset, unde arae adhuc titiones ardentes suppetebant. Quorsum autem arae quatuor? Servius: quatuor, quia singuli duces navium (vid. supra v. 115.), qui certaverant, singulas posuerant." Heyn. — 640. deus inse Wagn. Qu. Verg. XVIII, 2, b. recte explicat: ,,non humanum est, sed divinum consilium." — faces animumque (audaciam) ministrat. Vid. I, 150. ibique adnott. Ribbeck. recepit unius Cod. Rom. lectionem animamque cost. VIII, 403. — 641. infensum ignem, ut inimicum ignem Geo. IV, 330. Eadem ratione IX, 793. tela infensa et X, 521. hasta infensa memorantur. — 642. conixa. Cf. supra v. 264. ibique adnott. — coruscare transitiva vibrandi significatione legitur etiam VIII, 661., ap. Sil. I, 434. (cor. telum) Val. Fl. II, 228. (cor. ferrum) al. Ceterum Wagn. nos attentos facit ad numerorum praestantiam, cum spondeos, qui nisum egregie significent et exspectationem quam ma xime augeant, sequatur unus dactylus, rem non sine horrore quodam iam exspectatam breviter declarantem, caesura autem faciat, ut spiritum paulisper contineamus, et spondei rursus sequentes animum repentino audaciae facinore percussum praeclare exprimant. Comparat etiam similes locos XII, 728 sqq. et X, 336. — 643. Arrectae mentes. Vid. I, 579. II, 206. XI, 452. XII, 251. cett. Verba arrectae mentes stupefactaque corda repetuntur in Anth. Lat. III, 81, 15. -- 644. Iliadum. Vid. II, 580. III, 65. cett. - 645. Haec Pyrgo alibi non commemoratur. — Verba natorum regia nutrix repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 376. voc. regia in maxima mutato, quod e versu antecedente assumptum. — 646 sqq., Cf. supra I, 402. Servius ad h. l. haec habet: Non est dissuasio, ut quidam putant (scil. ne feminae Troianae credant, hanc esse veram Beroen, neque ei sidem habeant); sed magis hortatur persuadendo, numinis auctoritate." Heyn. — 646. vobis, ut nos: das ist euch nicht die Beroë. Cf. de hoc Dativo ethico, quem vocant, adnott. ad Ecl. VIII, 6. Non opus est igitur, ut Peerlkampio suasore ex paucis quibusdam Codd. recipiamus nobis. — Rhoeteïa, Tro-iana. a Rhoeteo promontorio. Vid. ad III, 108. et infra VI, 505. Conington repetit Cerdae adnotationem: "Observabis, solere Vergilium complere notitiam rerum variis in locis. Supra (v. 620.) dedit patriam mariti, nunc dat uxoris. Inde emergit plena haec cognitio, videlicet mulier Troiana Beroe nupsit in via Epirensi homini Doryclo." — 647. divini Ardentisque notate oculos; qui spiritus illi, Qui voltus vocisque sonus vel gressus eunti. Ipsa egomet dudum Beroen digressa reliqui Aegram, indignantem, tali quod sola careret Munere nec meritos Anchisae inferret honores." Haec effata. At matres primo ancipites oculisque malignis Ambiguae spectare rates miserum inter amorem

650

655

signa decoris. Vid. similem locum I, 402., ubi pariter e decore externi habitus Venus ab Aenea agnoscitur. — 648. Ardentes notate oculos. Conington conferri iubet Hom. Il. I, 199. — qui spiritus, quam divinus spiritus. — "Spiritum Servius male de odore [scil. ambrosio, cf. I, 403.] accipit. Nam ad dignitatem spectat, h. e. spiritus altus, sensus, adeoque gestus et oris species maiestatem habens et numen." Heyn. Cf. Cic. ad Qu. fr. I, 2. (a Coningtone laud.) L. Caecilium - - quem hominem! qua ira! quo spiritu! Verba qui spiritus illi iterantur in Anth. 1. 1. v. 383. - 649. Qui voltus, i. e. quam augustus vultus. Sic autem praeter alios, ut videtur, Codd., Med., Gud. a m. sec., Bern. III. et tres Pariss., quos cum plurimis editoribus (quibus nunc etiam Süpfl., Gossr., Ladew., Bryce, Conington et Benoist. adiungendi) secutus sum. Wagn. (quem sequuntur Pecrlk., Haupt. et Ribbeck.) contra optimorum Codd. auctoritatem edidit qui spiritus, Quis vultus (cf. eius Qu. Verg. XXII, 5. p. 607.), quod probare non possum, cum verba antecedentia divini - - oculos clare ostendant, etiam sequentia de qualitate vultus et vocis intelligenda esse (vid. ad Ecl. I, 19. et Aen. III, 608.) et iam per se vix probabile sit, Vergilium hic utramque Pronominis formam coniunxisse. (In min. tamen edit. etiam Wagnerum Qui vultus recepisse video.) — vocisque ex Med. aliisque libris pro vulg. vocisve cum Wakef. et Wagn. recepi, ne tot syllabis ab eadem litera v incipientibus aures laederentur. (Recentiores editores omnes praeter Bryceum et Benoistum nos secuti sunt.) Wakef. cum nonnullis Codd. etiam pro vel gressus edidit et gressus; sed haec alia res est; inter gressus enim et vocis sonum non tanta intercedit necessitudo, quanta inter vultum et vocem, quae haud raro coniunguntur, ubi de rebus sermo est, unde aliquis agnoscitur. Vid. I, 327. et Burm. ad Val. Fl. VII, 32. et ad Ovid. Met. XI, 637., ubi eadem ratione incessus, vultus, sonusque loquendi conjunguntur. Cf. etiam Ovid. Met. III, 609. — gressus. Cf. I, 405. ibique adnott. — 650. Ipsa; non audivi tantum ex aliis, eam aegrotare, sed ipsa aegram vidi. — 651. tali munere Heumann. ad Cic. Mil. 35. minus recte de ludis intelligit; ab his enim etiam reliquae mulieres remotae erant; immo poëta ipso interprete, qui addit: nec meritos A. i. honores, intelligendae sunt inferiarum caerimoniae, quibus peragendis etiamtum operabantur Troades. Cf. Geo. IV, 520. ibique adnott. — 652. munere, tam sollemnibus inferiarum caerimoniis, quae munus quasi habentur defuncto oblatum. Cf. Cic. in Vat. 12, 30. pro Sulla 19, 54. Plin. XXXIII, 3, 16. multique alii loci. — inferret, non interesset ferendis Anchisae inferiis. Vid. ad III, 66. — 653. Haec effata. Hoc hemistichion, quod plane desideratur in Goth. III., in aliis autem sic legitur: Haec est fata, a Grammatico aliquo adiectum censet Peerlk.; et sane facile eo caremus, quod iam Heyn. observavit. — 654. primo. Vid. ad Geo. IV, 310. — ancipites idem fere, quod sequens ambiguae, i. e. ambigentes, dubiae, incertae, quid faciant, utrum in Sicilia maneant, an navigent in Italiam; ita tamen haec coniuncta, ut illud, universe pronuntiatum, hoc altero accuratius explicetur. Cf. supra III, 47. Liv. I, 28, 9. et Lucan. IX, 46. animus anceps cett. Conington confert Tac. Ann. I, 7. ambiguus imperandi. Adde eiusd. Hist. II, 83. et III, 43. ambiguus consilii, futuri. —, oculis malignis, h. l. simpl. torvis, transversis, quales alibi maligni animi signum esse solent." Heyn. — 655. miser amor non solum est magnus, ut Heyn. interpretatur, sed potius, qui nimis Praesentis terrae fatisque vocantia regna:
Cum dea se paribus per caelum sustulit alis
Ingentemque fuga secuit sub nubibus arcum.
Tum vero attonitae monstris actaeque furore
Conclamant rapiuntque focis penetralibus ignem;
Pars spoliant aras, frondem ac virgulta facesque
Coniciunt. Furit inmissis Volcanus habenis
Transtra per et remos et pictas abiete puppis.

660

magnitudine aliquem miserum reddit. Sic etiam misere amare i. q. perdite amare. Ceterum cf. Ruhnk. ad Ter. Andr. III, 2, 40. et Heind. ad Hor. Sat. I, 9, 8. Verba miserum inter amorem repetuntur in Anth. Lat. III, 81, 40. — 656. fatis vocantia regnis. Ut fata (Geo. IV, 496. Aen. VI, 147. X, 472. ap. Silium IV, 510. al.) et terrae (supra I, 610.) vocant, ita nunc regna vocant fatis, quippe quae fatis Troianis destinata eos ut ad se veniant invitant. Vide Dietsch. Theol. Verg. p. 27.; fatis igitur i. q. secundum fata, ut Geo. I, 199. et Aen. X, 109. — 657. paribus alis, pariter libratis, ut supra IV, 252. Cf. Hom. II. V, 778. — 658. fuga, i. e. fugiens, celeriter se abripiens. Vid. supra ad v. 586. De fuga pro celeri abitu posita vid. ad Geo. III, 142. — "secuit arcum, i. e. fecit arcum lucidum evolando; nam per arcum, tamquam tramitem, evolare debuit. Cf. supra v. 609 sq." Heyn. Etiam Serv. recte explicat: "arcum fecit, secto coelo duxit," neque aliter Wagn.: "secando aërem fecit arcum." Adversatur quidem Henry (Tw. years V. p. 52. et Philol. XIII. p. 639.), cui haec verba nihil aliud significare videntur, nisi: redit per eundem arcum, per quem venerat, quod probare studet loco Ovid. Met. XI, 632. Remeat per quos modo venerat arcus et verbis Litus - ventosque seca-bat supra IV, 257.; sed recte observat Conington, sic perire totius loci vim et gravitatem. Iris enim, quae nulli visa viam per arcum celeraverut (v. 609 sq.), nunc debet omnibus aspectabilis ingentem arcum suum ducerc, ut dea agnoscatur et mulieres, antea adhuc ancipites et ambiguae, nunc attonitae monstris vere ad facinus suum patrandum impellantur. Minus recte igitur comparantur loci supra ad IV, 257. collecti. Ceterum v. 657. et 658. repetuntur infra IX, 14. 15. - 659. Tum vero (da nun freilich, da nun allerdings). Vid. ad Ecl. III, 10. adscripta et quae Henry (Tw. years V. p. 52. et Philol. XIII. p. 639.) de hoc loco disputavit. Cf. etiam locum nostro similem infra IX, 73 sq. — actae furore, ut X, 63. — 660. "focis penetralibus; focos penetrales dixit, qui in penetralibus (locis s. sacrariis) sunt; reete Donatus: ex interioribus partibus (domorum proximarum) incendia rapiebant. Opp. arae quatuor v. 639." Heyn. Foci penetrales etiam ap. Catull. LXVIII (LXVI), 102. inveniuntur. — ignem hic de torribus, lignis ardentibus intelligendum puto; nam arae, faces praebentes (v. 640.), non satis lignorum videntur suppeditasse. Verba Conclamant rapiuntque focis iterantur in Anth. Lat. I, 171, 10. - 661. frondem, serta, quae cingunt aras. Cf. II, 249. III, 25. etc. — 662. Volcanus (vid. ad Geo. I, 295.) - furit inmissis habenis. Vid. ad Geo. II, 364. et infra ad VI, 1. Imitantur h. l. Silius duobus locis IV, 682 sq. et XVII, 96., et (perversa ratione) Sulp. Sever. hist. p. 563. Totis habenis regnabat incenclium. Ceterum hic totus versus excepta prima voce iteratur in Anth. Lat. I, 178, 427. Gossr. non male comparat Schilleri nostri versus (de campana): "Wehe, wenn sie losgelassen - - wälzt den ungeheuren Brand." - 663. Transtra per et remos, ut Geo. III, 276. Saxa per et scopulos. Cf. adnott. ad Geo. I, 161. — puppes (ex) abiete, έξ ελάτης, pro νηες ελάτιναι: vid. adnott. ad I, 167., quamquam negari nequit, hunc Ablativum verbis pictas puppes paulo durius inseri. Ceterum cf. adnott. ad Geo. II, 68. et 1, 397. - "pictae, vel colore inductae, ut ap. Homerum μιλιοπάιτοι, vel propter pictam in puppi tutelam aut parasemon in prora pictum." Heyn. Hanc alteram explicationem qui cum Wagn. praeserunt, provocare possunt ad Hor. Od. I, 14, 14. Ovid. Trist.

670

Nuntius Anchisae ad tumulum cuncosque theatri Incensas perfert navis Eumelus, et ipsi Respiciunt atram in nimbo volitare favillam. Primus et Ascanius, cursus ut laetus equestris Ducebat, sic acer equo turbata petivit Castra, nec exanimes possunt retinere magistri. "Quis furor iste novus? quo nunc, quo tenditis, inquit, Heu miserae cives? non hostem inimicaque castra Argivom, vestras spes uritis. En ego vester

1, 4, 8. ct similes locos; equidem cum Peerlk. priorem amplector, cum Vergilius totam navem per partes indicare, et iuxta transtra et remor etiam puppes proprie intelligendae esse videantur. Meibom. de fabrica triremium p. 121. (quem Heins, iam taxat) sine causa coni. factas, Schrider. praeterea etiam textas. — 664. Anchisae ad tumulum (vid. supra v. 76.) cuneosque theatri. In tumulo explicando verbis seqq. deceptas, sed negligens adjectum Anchisae prius erravi, quod recte notavit Conington. Cunci in theatris vocabantur ordines sedilium, qui gradibus utrimque adsurgentibus in cunei formam divisi erant. Cf. Vitruv. V, 6. Suct. Aug. 44. Dom. 4. Iuven. VI, 61. etc. Quid h. l. per theatrum intelligendum sit, iam supra vidimus v. 286 sqq. — 665. perfert. Cf. XI, 825. ibique adnott. — Eumeli hoc uno loco fit mentio. — incensas Waga. Qu. Verg. XXIX, 6. pro Participio habet Graeco more usurpato, qua de re vid. adnott. ad II, 377. — 666. Respicient prima signif. positum pro: post se, a tergo conspicient. Vid. Cic. Tusc. V, 2, 6. Div. I, 24, 49. Ter. Phorm. V, 6, 23. Liv. XXI, 22, 7. XXX, 20, 7. cett. — in nimbo. Exspectaveris simplicem Ablativum; sed vide III, 557. — atram favillam, fumum cum cinere permixtum. Cf. III, 573. Auctor vero Progr. Leitmer. p. 7., qui quaerit: "Oder traut Vergil den Troianern ein so scharfes Gesicht zu, dass sie aus der Ferne im schwarzen Rauche noch schwarz Aschenflocken unterscheiden sollen?" coni. atro nimbo, quod sane fortasse rectius scripsisset poeta, ut per nimbum fumi nubes, per favillam cinis adhuc gliscens intelligeretur. - 667. Primus et Ascanius. Cf. de he usu Copulae adnott. ad Aen. I, 726. 803. et III, 263. — cursus ut -ducchat, sic etc., ideoque sicut erat, statim ex ipso ludo, nec vestitu nec equo mutato. Cf. etiam supra v. 388. 622. VII, 72. 668. etc. — 668. equo magis cum acer coniungendum videtur, ut Geo. III, 8.. quam cum petivit. - 669. castra, scil. nautica, classem. Vid. ad III, 519. magistri, custodes. Vid. v. 546. et 562. et cf. Ter. Phorm. I, 11, 21. Mc filiis relinquunt quasi magistrum iam a Servio comparatum. — exsnimes, quamquam tam celeriter eum sequuntur, ut exanimentur, deficiant - .. Ascanio autem, Heynio iudice, egregie aliquae partes hac in re tribuuntur, cum ex personae dignitate, tum ex actatis alacritate, tum sagciter respectu Iuliae gentis." — 670. Quis furor, vid. supra v. 659. Et sane tantus est mulierum furor, ut ne Ascanium quidem agnoscant, quanvis ipse clamet: En ego rester Ascanius! et galea deposita vultum apertum ostendat; nam infra demum v. 679. mutatae suos agnoscunt. (Adsertitur mihi Conington.) De Pron. quis vid. ad VI, 561. — novus, quen antea numquam in vobis animadvertimus, ideoque inopinatus et mirus quo tenditis? quid vultis? quo consilio hoc facitis? nostrum: 100 xoll thr himms? ut in Anth. Lat. 1, 117, 4. quo tenditis, inquit, Caclicola magni? Cf. etiam Calpurn. VI, 89., qui huius loci memor scripsit: Qui furitis? quae vos insania tendere inskit? - 671. miserae, quis parus opportuna faciunt. Cf. locus simillimus II, 42. O miseri, quae tanta in sania, cices? - civis gen. femin. legitur etiam Ter. Andr. I, 3, 16. Em IV, 7, 35. Cic. Balb. 24, 55. Nep. Them. 1. al. -- 672. vestras spec uritis, simul cum navibus; dum naves comburitis spes vestras praeciditis nam sine illis Italiam, ubi fata sedes nobis destinaverunt, contingere w possumus. Vid. etiam Tibull. I, 2, 100. Quid messes uris tuas? et prAscanius!" galeam ante pedes proiecit inanem, Qua ludo indutus belli simulacra ciebat. Adcelerat simul Aeneas, simul agmina Teucrum. Ast illae diversa metu per litora passim Diffugiunt silvasque et sicubi concava furtim Saxa petunt; piget incepti lucisque suosque Mutatae agnoscunt excussaque pectore Iuno est.

675

verbium illud vineta sua caedere apud Hor. Ep. II, 1, 220. Ad sententiam cf. Ovid. Met. XIII, 94. puppes, spem vestri reditus. — En ego. De Interiectione en cum Pronomm. coniuncta vid. Hand. Turs. II. p. 368. Sic cn ego etiam infra VII, 452., ap. Ovid. ex P. II, 3, 25. et Plin. XXI, 3, 9. — 673. galeam ante pedes proiecit, ut a mulieribus agnosceretur. Cf. Hirt. B. Afr. 16. Tum miles: Iam me, qui sim, intelliges. Simul cassidem de capite deiecit, ut cognosci ab eo posset. — inanem. Prius putabam, non sine iusta causa Peerlk. haerere in hoc epitheto, quod ridiculum vocat, cum coniunctum sit cum cogitatione galeae plenae Ascaniusque galeam cum capite proiicere non posset, et cuius loco coniicit aënam, apud Ovid. Fast. IV, 209. (galeas pars tulit inanes) aliam rem esse existimans, ubi galeae inanes commemorentur ad maiorem vim sonitus indicandam (quod etiam valet de loco Geo. I, 496., quem Conington comparat contra Henr. et memet ipsum disputans nostramque explicationem verbis,, a forced sense" obtrudere iudicans); quare ipse suspicabar, inanem (i. e. inane) fortasse ortum esse ex inani, ut legamus proiecit, inani Qua ludo, et inanem ludum vero bello oppositum habeamus; nunc vero Henry mihi persuasit, eundem sensum, quem hac coniectura efficere vellem, inesse ctiam Codd. lectioni, cum inanis galea nihil aliud sit, quam galea, quae ludo modo, non bello inservierit, quamque Ascanius proiiciat, ut se non hostem esse cognoscant. Comparat autem Vir doct. Stat. Theb. I, 482. et VI, 722., ubi leo, tigris inanis est mera pellis leonis, tigris, uon leo, tigris ipsa, quae propterea metum incutere non possit. Sic etiam prius Wagn. in min. edit.: ,,tegumentum capitis in speciem galeae formatum ludo aptum, non veram galeam, qua ictus telorum sustineas," et Ladew .: , ein Turnierhelm, ein Helm für Spiele." Paulo aliter autem, quamquam in summa rei sibi constans, Henry in Philol. XIII. p. 640. explicat: ,, ein harmloser, nicht länger furchtbarer Helm," et provocat praeterea ad locos Geo. I, 496. IV, 400. Aen. IV, 210. 449. VI, 269. 886. Gossravio denique inanis galea nihil aliud est, quam capiti exuta, ut ap. Ovid. l. l., contra autem ap. Silium X, 146. galca plena i. q. capiti imposita et ap. Claud. R. Pros. III, 218. galeam implere i. q. capiti imponere, camque explicationem etiam Wagn. in recentiss. edit. amplexus est. — 674. ludo, ut supra v. 593. — belli simulacra ciebat. Vid. supra ad v. 585. — 675. adcelerare intransitive dictum (sich beeilen) legitur etiam infra VI, 630. Cic. Cat. II, 4, 6. Liv. III, 27, 8. XXIII, 28, 3. XXVII, 28, 15. Nep. Att. 22, 1. alibi. — simul - - simul. Vid. adnott. ad Aen. I, 513. — 676. diversa per litora, per diversas litoris partes. — 677. concava saxa, antra, speluncas. Vid. etiam Geo. IV, 49. Commata post silvasque et saxa vulgo posita, Peerlkampio suasore, sustulimus, cum verba sic iungenda sint: furtim petunt saxa, sicubi sunt saxa concava. — 678. piget incepti pro taedet, vel potius poenitet. Vid. infra VII, 233. Ter. Phorm. III, 3, 21. Ne quid faxit, quod nos post pigeat. id. Heaut. Prol. 18. factum esse ul non negat, neque se id pigere. Iustin. XII, 6, 5. pigere eum facti coepit. — lucis, vitae. Vid. ad IV, 31. et cf. supra IV, 451. taedet caeli convexa tueri. — 679. mutatae, scil. mentem, .ut apud Claud. in Eutrop. II, 518. Mutati stupuere din sensuque reducto Paulatim proprii mirantur monstra furoris, qui haud dubie hunc locum ante oculos habuit. — "excussa pectore Inno, furor a Iunone iniectus; ut deus pectore accipi dicitur." Heyn. Wagn. conferri iubet Silium VII, 496. Fabium Exuerat mente et VIII, 33. Excute sollicito Fabium, Thielius autem Graec. ExalyoSed non idcirco flammae atque incendia viris
Indomitas posuere; udo sub robore vivit
Stuppa vomens tardum fumum lentusque carinas
Est vapor et toto descendit corpore pestis,
Nec vires heroum infusaque flumina prosunt.
Tum pius Aeneas humeris abscindere vestem
Auxilioque vocare deos et tendere palmas:
"Iuppiter omnipotens, si nondum exosus ad unum
Troianos, si quid pietas antiqua labores

685

680

σειν φοένα (Π. ΧΙΙΙ, 394.), Lucan. IV, 535. Plin. Ep. I, 18. Heins. et Drak ad Sil. II, 295. (immo 592) Tum vero excussae mentes. Adde ante omes ipsum Vergilium infra VI, 79. Stat. Theb. III, 93. II, 250. et Interpp. ad Sil. III, 697. - 680. vires Indomitas posuere. Vid. ad I, 302. -Ribbeck. recepit Pal. a m. pr. lectionem flamma (a m. sec. enim flammen exhibet, ut Med. et Gud. a m. pr.) — 681. "udo sub robore, sub materia desuper aquis iniectis irrigata, vivit, durat, ignem alit, stuppa, στύππη, qua coassatorum tignorum iuncturae stipatae sunt." Heyn. Quod attine ad voc. vivit Wagn. confert Ovid. Fast. III, 428. ignes vivite exstincti. et stuppam Serv. explicat collato Varronis loco apud Gellium XVII, 1 Liburni plerasque naves loris suebant, Graeci magis cannabo et stuppe. Stuppam autem rectius scribi, quam stupam, docet Schneid. Gr. Let. I. p. 427. Cf. etiam Oudend. ad Suet. Nor. 38. et Baumg. Crus. Clav. Sueton. p. 740. Et sic Med. hic non minus, quam ubicunque Adiect. stuppeus legtur. (Geo. I, 309. Aen. II, 236. VIII, 694.) — 682., tardum, quod densix est aqua vicina." Gossr. — 683. Est, comedit, consumit (vid. ad IV, 66.) vapor, i. e. incendium, effectu pro causa posito, ita tamen ut magis igni gliscens, quam ardens flamma significetur, ut ap. Ovid. Met. II, 811. (herbae) leni vapore cremantur et alibi. (Cf. etiam Lucr. I, 492. vapore fer venti naxa dissiliunt. Ovid. Met. III, 152. [Phoebus] findit vaporibus are et similes locos.) — toto corpore, sc. navium (nos: der Rumpf da Schiffes). — pestis, de incendio ut infra v. 699. et IX, 540. itemque ap Silium XIV, 304. Ex hoc loco in Anth. Lat. I, 178, 421. petuntur verb descendere corpore pestis Incipit. — 684. heroum, virorum robustorus Peerlk., temere in hoc vocabulo haerens, vel vires humanae vel vires Tercrorum legendum esse putat, Gentius autem Annot. crit. p. 24. Troum sires. - flumina, ut II, (86. fontes. Iteratur hic versus in Anth. Lat L 178, 428. voce heroum in herbarum mutata. -- 685 sqq. Non navius iacturam per se tam aegre fert Aeneas, sed spem navigationis sibi ereptas Cf. supra v. 672. Ascanii verba: Vestras spes uritis. — abscindent vestem signum est desperationis. Cf. XII, 609. Med. exscindere, qui merito improbat Huschk. ad Tibull. I, 10, 61., Rom. autem abscidere. Ce terum cf. Geo. II, 23. (ibique adnott.) et Aen. IV, 590. - 686. Auxilio vocare pro usitatiore vocare in auxilium. Sic auxilio venire ap. Na Thras. 3., auxilio mittere ap. eundem Timol. 1. etc. — 687. si nonder exosus es, i. e. odisti. Nam antiquiores dixerunt et odi et osus sus unde ecosus, qui odit. Cf. Aen. XII, 517. 818. Silius VI, 102. si culnis nondum Tarpcia exosus damnasti sceptra Quirini etc. Rarius apud sektae orationis scriptores haec forma invenitur, velut ap. Curt. VIII, 7, 12 et Flor. IV, 11. Passive ea utuntur Eutrop. VII, 23. Ob scelera universit exosus esse coepit, et Gellius II, 18. nos omnes diis exosos esse. Cf. dis Drak ad Liv. III, 34, 8. De omisso Verbo subst. vid. adnott. ad Am. l 237. et II, 25. Et hic quidem recte omitti poterat, cum praecedat Voct vus. Ribbeck scribit exosu's. Cf. adnott. ad I, 237. — ad nur Troianos pro usitatiore omnes ad unum, i. c. nullo excepto. Ab exempla vocis omnes in hac formula omissae sunt Cic. ad Fu X, 16. ad Qu. Fr. III, 5, 2. Liv. Epit. II. extr. Hirt. B. Afr. 70. Ammian. Marc. XIV, 7. et Curt. VII, 5, 32 Cf. Meyer. de part Latt. p. 24. Ochsner. ad Ecl. Cic. p. 258. et Hand. Turs. I. p. 104. — 20 si quid, el 11, wenn irgend noch. Cf. Hor. Ep. I, 18, 67. -, pietas 1.

Respicit humanos, da flammam evadere classi
Nunc, pater, et tenuis Teucrum res eripe leto;
Vel tu, quod superest, infesto fulmine morti,
Si mereor, demitte tuaque hic obrue dextra."
Vix haec ediderat, cum effusis imbribus atra
Tempestas sine more furit tonitruque tremiscunt
Ardua terrarum et campi; ruit aethere toto
Turbidus imber aqua densisque nigerrimus austris;
Inplenturque super puppes; semiusta madescunt

miseratio, qua miserias humanas numen respicit." Heyn. Cf. supra locus simillimus II, 536. itemque IV, 382. — 689. antiqua Thiel. recte interpretatur "spectata adhuc probataque semper." Verba si quid pietas - - Respicit humanos repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 4. Verba da flammam evadere classi sic construe: da classi evadere flammam, et cf. I, 66. 79. 319. ibique adnott. Evadere autem cum quarto Casu constructum legitur etiam IX, 560. Phaedr. IV, 5, 4. Suet. Caes. 74. alibi. Vid. Drak. ad Sil. Ital. XVI, 522. — 690. res eripe leto, interitu. Sic Liv. XII, 53. extr. tum me Iupiter O. M., domum, familiam, remque meam pessimo leto afficiat. - 691. quod superest. Vid. infra. - morti demitte. Vid. ad Aen. II, 85. Iahn. tamen ad Geo. II, 8. p. 404. ed. II. etiam hic, ut Aen. 11, 398., dimitte, quod Med. et alii Codd. exhibent, defendit. — 692. Wakef. male recepit unius Cod. Vratisl. lectionem tua meque obrue dextra, ne obiectum deesset, et ipse eadem de causa coni. me mitte tuaque. — quod superest. Iahn. cumque eo Conington Aeneam his verbis non sibi soli, sed omnibus (omni, quod superest) exitum apprecari censet; similique ratione Thiel. et Süpfl. verba quod superest sic interpretantur: omnes nos, quidquid Troianorum hic superest, alii vero (ut Ladew. et nunc etiam Wagn.) ad verba quod superest supplent Gen. classis, eaque ratio nunc mihi simplicissima videtur. Prius cum Wagn. et Gossr. verba quod superest adverbialiter posita habui (als Letztes noch, zuletzt noch, cum nihil aliud restet optandum) et ad demitte intellexi me, quod ex antecedentibus verbis Si mereor facile possit repeti. (Vid. etiam infra ad v. 796.) — dextra, gua fulmen iacit: propterea rubens dicta ab Hor. Od. 1, 2, 2. - 693. Iupiter Aeneae preces statim exaudit et imbribus demissis exstinguit incendium. (Iupiter pluvius.) — ediderat, ut infra v. 799. edidit et plenius placido edidit ore VII, 194. — effusis imbribus, ut Geo. II, 352. et IV, 312. Unus Goth. effusis nubibus, quod Peerlkampio elegantius videtur, cum mox sequatur turbicus imber. — 694. "sine more, immodice. Satis illustrant viri docti, v. c. Drak. ad Sil. XII, 449. Mihi videtur ita reddidisse poëta obvium illud ap. Homerum aliosque οὐ κατὰ κόσμον, h. e. autrows. At Servius sine exemplo interpretatur, quem fere sequuntur alii." Heyn. Cf. etiam Bach. ad Ovid. Met. IX, 730. Sine more, quod oppositum est formulae de more, nihil aliud sibi vult, quam praeter morem, contra quam vulgo fieri solet, imprimis ita, ut modum vulgarem excedat. Cf. VII, 377. VIII, 635. Coningtoni est i. q. "sine lege" coll. VI, 852. VII, 204. VIII, 316. Verba Tempestas sine more furit iterantur in Anth. Lat. I, 178, 318. — 695. ardua terrarum, montes. Vid. infra VIII, 221. XI, 513. coll. cum Tac. Ann. II, 9., ubi ardua castellorum. Ceterum vid. adnott. ad Geo. I, 393. II, 284. Aen. I, 310. 422. al. Medic., Pal., Gud. a m. pr. et alii Codd. exhibent trem. Ardua terrarum, et campis ruit etc.; sed ardua terrarum (montes) et campi (plani loci) coniuncta totam terram significant. — 696. turbidus imber, ut XII, 686. Turbidus autem est a vento ultra citraque coniectus; quo sensu saepe mare turbidum dicitur. Vid. Lucr. V, 998. Ovid. Her. XVIII, 7. Quinct. Inst. XII, 10, 19. cett. Conington potius cogitat de nigritudine imbris ventis effecta coll. VI, 296. et XI, 876. — densis austris. Vid. ad Geo. III, 196. et cf. Geo. I, 333. — nigerrimus autem, quod, quo densiores sunt pluviae, eo nigriores videntur. Cf. Geo. III, 278. — 697. Inplentur hoc imbre puppes (naRobora; restinctus donec vapor omnis et omnes Quattuor amissis servatae a peste carinae.

At pater Aeneas casu concussus acerbo
Nunc huc ingentis, nunc illuc pectore curas
Mutabat versans, Siculisne resideret arvis,
Oblitus fatorum, Italasne capesseret oras.
Tum senior Nautes, unum Tritonia Pallas
Quem docuit multaque insignem reddidit arte
Hac responsa dabat, vel quae portenderet ira
Magna deum, vel quae fatorum posceret ordo —

700

705

ves) super, i. e. desuper. Vid. ad Geo. II, 351. Wagn. in min. edit. aper explicat: ,,ita ut superfluat aqua;" quod verbo vix inesse potest. (In recentiss. tamen edit. haec iure omisit.) -- 698. vapor - - pestis. Vil supra ad v. 683. adnott. — 700. casu concussus acerbo. Cf. VI, 475. cusu concussus (al. percussus) iniquo ibique adnott. — 701. Homericus διάνδιχα μερμήριξε. — ingentes curas, ut Aen. I, 208. et alibi. Peerlk temere coni. ingenti - - pectore. — curas pectore versans mutabat, i. e. per vices versabat. nunc hanc, nunc illam volvens animo. Aliter tamen Dietsch. Theol. Verg. p. 28., qui putat, cum Latini dixerint mutare aliquid ex aliquo (Plin. H. N. II, 48, 49.), Vergilium pro ex curis liberius substituisse nunc huc nunc illuc versans. Similes sunt loci L 657. IV, 285, 630. Rom. et duo Burm. Codd. praebent motabat, quam lections varietatem iam deprehendimus III, 581. Peerlk., in hoc loco haerens, conicit Nutabut, coll. Ovid. Met. X, 375. Val. Fl. VII, 153. et Stat. VIII, 614. Ceterum cf. adnott. ad locum modo laud. IV, 285 sq. — 702. Sicelisne - - Italusne pro utrum Sic. an Ital. Vid. ad Acn. I, 308. — 763. Oblitus fatorum i. e. fati decretorum. Cf. v. 656. hace verba in Anth. Lat. I, 772, 145. — capesseret de consilio ac conatu capessendi, occupandi intelligendum. Italiam capessere iam legimus IV, 346., ubi vid. adnott. — 704 sqq., , Nautae nomen non obserrum inter cos Troianos fuit, a quibus Romanac gentes originem repetebant. Fuit enim Nautica gens, apud quam Palladii cura remanserat, ortum ducens a Naute vel Nautio, qui Minervae Poliadis sacerdos Palladius secum Troia absportasse narrabatur. Res nota ex Dion. Hal. VI, 69. et Servio ad h. l." [et ad III, 407.] Heyn. — Pallas Tritonia (vid. ad II. 171.) hunc docuit (scil. artem vaticinandi) unum, i. e. unum omnium maxime. Cf. I, 15. II, 426. XII, 143. Cic. Verr. IV, 1, 3. quae tibi une in amore atque in deliciis fuit etc. Heyn. conferri iubet Callim. in Lav. Pall. 123 sqq., ubi Pallas cadem ratione Tiresiam docuisse dicitur. — 766 Vulgaris lectio est Haec responsa dabat, quam aut ita explicant, # Haec sit Neutrum Plur. ad ea referendum, quae v. 709. sequantur, verbs autem vel quae - - ordo quasi per παρένθεσιν interposita, post quae per Copulam oratio continuetur et Subiectum sententiae perspicuitatis causa per Pronomen is iteretur, quae prius etiam mea fuit sententia, dum laba (coll. Kritz. ad Sall. Cat. 2, 4. et Iug. 14, 8., cui tamen hunc usum Propeminis arctioribus limitibus circumscribendum fuisse docet Dietsch. L l. coll Madvig. ad Cic. Fin. III, 4, 12. p. 364.) censebat, haec per emphasia dictum ad verba vel quae etc., i. c. talia quae, referendum esse, sed sind spectare ad ea, quae v. 709. sequantur; aut ita, ut Haec sit Nomin. Sing. scil. Pallas, et v. 706 sq. parenthesin efficiant, quae est Ruhkopfii, Henric (Tin. years V. p. 53 sqq. et Philol, XIII. p. 641, atque nunc etiam Wagner est opinio in Philol. Suppl. I. p. 406. eam defendentis. Sed hace omni satis quaesita esse, quisque videt; quare Heynio magis placet unius Col Moret. IV. scriptura Hic resp. d., Peerlk. autem coniicit Et respons dubat, et Dietsch. 1. 1. Hac (i. e. ea arte, qua eum unum insignem reldidit Pallas) responsa dabat, quam coniecturam, vel potius variam lectinem (nam in Bern. III. a m. pr. re vera sic legitur scriptum) cum Rib beckio, Ladew. et Benoisto nunc recepi ut simplicissimam difficultatis &

Isque his Aenean solatus vocibus infit: "Nate dea, quo fata trahunt retrahuntque, sequamur; Quidquid erit, superanda omnis fortuna ferendo est. 710 Est tibi Dardanius divinae stirpis Acestes: Hunc cape consiliis socium et coniunge volentem; Huic trade, amissis superant qui navibus et quos Pertaesum magni incepti rerumque tuarum est; Longaevosque senes ac fessas aequore matres 715 Et quidquid tecum invalidum metuensque pericli est, Delige et his habeant terris sine moenia fessi; Urbem appellabunt permisso nomine Acestam."

pediendae rationem. Ceterum responsum dare iam legimus Ecl. I, 44. ira deum, incendio classis significata. Sic etiam Aen. III, 215. ira deum pro re per iram deorum effecta legimus. "Nautes igitur (ut Dietschii verbis utar) consulentibus et signa, quibus dii iram suam ostendissent, explicabat et quid ad explenda fata faciendum esset, edocebat." Ceterum iram deorum et fatum eadem ratione distinxit Claud. Bell. Get. 171. seu fata vocabant Seu gravis ira deum. — 707. fatorum ordo. Cf. III, 376. — posceret. Vid. ad IV, 614. — 708. Isque, scil. Nautes. Dietsch. l. l. verissime addit: "Quod post interpositam longiorem parenthesin Subiectum Nautes per isque repetitur, anacoluthiae genus tale est, in quo nemo merito offendat. Wagn. Quaest. Verg. XXXV, 9." — solatus pro solans. Vid. ad Geo. I, 206. 293. et alibi adnott. — his vocibus infit, ut X, 860. talibus infit et ibid. v. 101. simpliciter Tum pater omnipotens infit, ut XI, 301. rec infit ab alto, XII, 10. ita turbidus infit, et Ovid. Met. IV, 476. ita infit. Alibi Infinitivus additur. Vid. etiam Aen. XI, 242. ita farier infit, Plaut. Marc. II, 1, 15. Asin. II, 2, .76. cett. Praeter poëtas unum Livium non nisi in primis libris (I, 23, 7. 28, 4. III, 71, 6.), quorum oratio ad poëticum dicendi genus accedat, hac voce uti (quae respondeat nostro anheben), vere observat Doederl. Synon. III. p. 160. — 709. quo fata (quae nos Italiam petere iubent) trahunt retrahuntque, i. e. rursus trahunt, iterum iterumque nos trahunt. Cf. adnott. ad IV, 438. XII, 866. et Iahn. ad Ovid. Trist. I, 7, 6. Verba quo futa trahunt retrahuntque sequamur repetuntur in Anth. Lat. I, 170, 61. Ceterum cf. similes loci supra v. 22 sq. et II, 387. — 710. Quidquid erit, quodcunque accidet, quemcunque eventum hoc portentum habebit, ut II, 77. fuerit quodcumque. — omnis fortuna, quaevis vitae conditio, in quam fata sequentes perveniemus. — ferendo est. Sic optimi libri, quos sequor cum Wagn. et Peerlk. Vind. n. 182., probante Dietschio Th. Verg. p. 28. et sequentibus editt. Aliquot Codd. deterioris notae omittunt verbum auxiliare, quod paulo subtilius defendit Wagn. — 711. "divinae stirpis, nam mater eum ex Crimiso flumine susceperat: vid. supra v. 38 sqq." Heyn. — 712. Pro consiliis multi Codd. consilii, quod non mirandum. Cf. autem infra IX, 199. — volentem, ξχόντα, non invitum, primis precibus commotum. Vid. III, 457. - 713. "amissis superant qui navibus sunt quatuor navium crematarum copiae." Heyn. Superare pro superesse. Vid. ad Ecl. IX, 27. Aen. II, 643. et supra v. 519. Aliter Wagn. (et Ladew.): ,,quibus recipiendis naves post quattuor amissas reliquae non sufficient." — 714. et quos pertaesum est cett. Vid. ad IV, 18. — 715. Longaevos senes, ut ap. Tibull. I, 8, 50. veteres senes, cum quo loco Wagn. etiam Homericum illud yequie malaiyeres (Il. XVII, 561.) comparat. Non autem merus est pleonasmus, sed summam senectutem indicat. — 716. quidquid de hominibus usurpatum, ut I, 601. quidquid ubique est Gentis Dardaniae, ubi vide adnott. — metuens pericli legimus etiam in Anth. Lat. I, 178, 370. -.. 717. Peerlk., temere haerens in verbo fessi post fessas matres v. 715. (cf. adnott. ad Ecl. VI, 16. et al.), malit poëtam scripsisse lassi. Ceterum cf. supra v. 615. — 718. Ad verba permisso nomine Serv. male intelligit ab Acesta, fortasse commotus verbo nolentem v. 712.; subintelligendum

Talibus incensus dictis senioris amici
Tum vero in curas animo diducitur omnis.
Et Nox atra polum bigis subvecta tenebat:
Visa dehinc caelo facies delapsa parentis
Anchisae subito talis effundere voces:
"Nate, mihi vita quondam, dum vita manebat,

potius ab Aenea; Aeneas magnum illum, qui videbatur antiquitati, honoren xilorov cessit Acestae, permisit, ut Acestes novam urbem de suo nomine appellaret. Cf. etiam Lactant. Inst. I, 22. Consentiunt mecum ceteri recentiores editores, dum Henry in Philol. XIII. p. 642. cum Servio facit. -- Acesta autem, nota illa urbs Siciliae, quae a Diodoro XIII, 6. XIV, 49. et Strab. VI. in. Aegesta, a Thucyd. VI. 2. Egesta, a Ptol. III. 4, 15. et Romanis (velut a Cic. Verr. IV, 33. in.) Segesta vocatur, cuiusque reliquiae in arduo monte ad rivum, qui in flumen 8. Bartholomaei effunditur, inveniuntur. (Cf. liber meus geogr. III. p. 802 sq.) — 719. Vulgo per amici Punctum ponitur, quod cum Wagn. in Comma mutavi, Colo, quo vulgo post omnis distinguitur, Punctum substituens. [Nunc vero quam parcissime distingueus etiam Comma omisi.] Incensus enim est Participius ita cum Partt. tum vero coniunctum, ut eae sensum illius repetentes respondeant nostro nun vollends; et hic locus arcte cohaeret cum v. 701 m. Cf. Liv. II, 29. Quo repulso tum vero etc. et Sall. Cat. 61, 1. Confedo proelio tum vero cerneres cum iis, quae ad Aen. II, 105. et supra ad v. 659., atque de Part. cleincle ad Aen. II, 391. adnotavimus. Idem iam Gliemannum in Iahnii Novis Annal. phil. et paed. Vol. III. fasc. I. p. 87. dere, Wagn. memorat. — Cum v. 720. Heyn. conferri iubet supra v. 701 sq. - Pro vulg. animum (quod, ab Heinsio ex pluribus Codd., Probe Gramm. I, 11, 1. et Servio restitutum, defenditur Aen. I, 579. animus arrecti, IV, 395. animum labefactus, infra v. 869. animum concuent d similibus locis) Med., Pal., Rom. et a m. pr. Gud. atque Bern. II. III pracbent animo, quod coll. VIII, 370. animo exterrita (cui addi potent X, 680.) Wagn. fortasse praeferendum censet et lahn. in ipsum contextus recepit, laudata Kreyssigii Comment. de Sall. histor. 1. III. fragm. 209. cumque nunc cum Ribbeckio et omnibus recentioribus editoribus praete Hauptium et Bryceum, etiam Wagn. ipso in edit. min., secuti sumus. Ir Anth. Lat. III, 81, 64. legitur animos. Cum ipsa sententia cf. IV, 25 - "De v. 721. cf. supra II, 8, 9. Poëtis Nox iter per coelum faciens inde ab Occidente media nocte culmen coeli tenet, ut Sol medio die: prona indi versus Orientem delata; ubi orto sole ipsa evanescit in Oceanum." Heys De Nocte bigis vecta locus imprimis memorabilis est in Orph. hymn! Cf. ctiam Theorr. II, 166. Eur. Ion. 1150. Orest. 177. Tibull. II, 1, 57. 8 Val. Fl. III, 211.; idem tamen Tibull. (vel potius Lygdamus) III. 4, 17. de quadrigis eius loquitur. Homerus et Hesiodus de curru Noctis nihil x moriae prodiderunt. — Ceterum de Part. Et hanc sententiam incipient vid. ad II, 751. — polus, nisi omnino pro caelo positus est (vid. ad I 90.), utique mediam noctem hic indicat. Thiel. laudat Bach. Geist d. Rom Eleg. p. 87. -- Punctum vulgo post tenebat positum cum Wagn, in Cole mutavimus, cum inter v. 721. et 722. protasis et apodoseos ratio interedat. Vid. Wagn. Qu. Verg. XXXV, S., qui cum h. l. comparat similime X, 256 sqq. - 722. dehine. Vid. ad I, 131. - facies, in quantu Anchisae similitudinem efficta, eloulor, simulacrum. Cf. II, 622. -"caelo delapsa, dictum ad sensum nostrum de iis, quae subito appr rent, nam ipse Anchises in Elysio agebat; ut ipse profitetur v. 733 a Non male tamen Servius hunc locum fortasse ita capiendum esse ait. intelligamus a Iove missam potestatem aliquam, quae se in Anchisae cor verteret vultum, cum ipse dicat: Ioris imperio huc venio." Eamque se tentiam recte sequentur Ladew., Conington et Benoist.] Quod antem a nisi Anchisae auctoritate inclinatur ad Nautae suasionem amplectedes Acneas, id toti consilio condendae coloniae Troianae auctoritatem et digitatem maximum conciliat." Heyn. — 723. effundere voces. Vid. suprasi v. 452. - Versum 724. e Catullo LXII (LXIV), 215. (Nate. mihi loss

Care magis, nate, Iliacis exercite fatis,
Imperio Iovis huc venio, qui classibus ignem
Depulit et caelo tandem miseratus ab alto est.
Consiliis pare, quae nunc pulcherrima Nautes
Dat senior: lectos iuvenes, fortissima corda,
Defer in Italiam. Gens dura atque aspera cultu
Debellanda tibi Latio est. Ditis tamen ante
Infernas accede domos et Averna per alta
Congressus pete, nate, meos. Non me impia namque
Tartara habent tristes umbrae, sed amoena piorum

730

iucundior unice vita) petitum esse, memorat Conington. Verba dum vita manebat redeunt VI, 608. et 661. atque leguntur etiam in Anth. Lat. IV, 183, 7. et in Wernsd. P. Lat. min. VI, 531. — 725. Vid. III, 182., ubi eadem Anchisae verba leguntur. — 726. Imperio Iovis huc venio. Cf. IV, 268. Heyn. praeterea confert Hom. II. II, 27. XXIV, 173. Aiòs de τοι ἄγγελός είμι. — qui ignem depulit. Ignem a love depulsum memorat, quo maior mandato auctoritas accedat, cum is deus praecipiat, qui modo tam luculentum benevolentiae in Troianos dederat documentum; quod recte observat Gossr. De verbo depellendi cum tertio Casu constructo cf. simillimos locos IX, 78. et 109., praeterque eos Ovid. Her. XIV, 130. Val. Fl. VI, 652. Ruddim. II. p. 150. et adnott. ad Ecl. VII, 47. et Geo. III, 155. — 728. pulcherrima, sapientissima. Cf. Ter. Eun. II, 3, 84. et III, 1, 26., ubi pulchre dicere legimus. Conington comparat supra III, 546. Praeceptis Heleni, dederat quae maxuma. — 729. iuvenes, fortissima corda, ut II, 348. iuvenes, fortissima pectora, ubi vid. adnott. Cf. etiam I, 303. V, 138. Geo. I, 123. 330. III, 106. cett. — 730. "gens dura. Vid. infra IX, 603 sqq. -- aspera cultu, quae cultu aspero, h. e. vita aspera, fera utitur. Sic ap. Hor. Od. I, 10, 2. feri cultus hominum recentum dicti sunt, ubi cf. Mitscherl." Heyn. A rebus, quarum superficies est iniqua, scabra, non levigata (vid. supra ad v. 267.), ad homines rudiores transfertur hoc epitheton. Cf. etiam adnott. ad I, 14. Ladew. comparat Liv. XLV, 30, 7. frigida haec omnis duraque cultu et aspera plaga est. Wagn. voc. dura naturae, aspera c. morum esse memorat. — 781 sqq. Huius ad inferos aditus prima semina iam III, 441 sqq. in Heleni vaticinio iacta esse, memorat Heyn.; causam autem huius rei per se non necessariae, cum pater etiam hoc ipso somnio filium omnia illa in Elysio exponenda docere et monere posset, Wagn. recte invenit in imitatione, cum νεχυομαντεία, quae in praestantissimis Odysseae partibus habeatur, poëtae ad ornandum carmen imprimis apta videri debuerit. — Pro Latio est unus Ribbeck. ex uno Pal. edidit est Latio; in Proleg. tamen p. 294. scribit: "Sed num tibist Vergilius hic scripserit, post ea, quae Lachm. ad Lucr. p. 198 sq. observavit, dubium est. — Dis, i. e. dives, vocatur ὁ Πλούτων (quod Graecum nomen et ipsum a πλούτφ deducendum), quia ei omnis terrena vis atque natura dedicata est omniaque et recidant in terras et oriantur e terris, quae sunt verba Ciceronis de N. D. II, 26, 66. — 732. Averna per alta, i. e. proprie per lacum Avernum (de quo vid. ad III, 386. et 442.); hic tamen antrum in valle ad Avernum sita intelligendum esse, per quod aditus ad inferos factus fuerit, memorat Heyn. — 733. Quod attinet ad Part. namque postpositam cf. Ecl. I, 14. III, 33. Geo. IV, 221. 392. Aen. VI, 72. 117. 861. VIII, 497. X, 401. 614. 815. omninoque adnott. ad Ecl. IV, 63. — 734. Cum omnes fere Codd. (Pal., Rom., Gud. etc., etiam Med. et Bern. a m. pr.) exhibeant tristes umbrae, hanc lectionem iam Heinsio et Heynio probatam nunc cum Bryceo, Ribbeckio et Benoisto restitui; ceterae enim scripturae tristesve (quam Haupt., Ladew. et Conington cum Wagn. receperunt) et tristesque (quam ego prius cum Iahnio et Bothio amplexus eram) ortae videntur a librariis, quibus, ut Wagnero Qu. Verg. XXXVI, 11., vulgaris appositio, Tartara, tristes umbrae, languida videbatur, imprimis cum sequantur verba amoena Concilia Elysiumque colo. Huc casta Sibylla
Nigrarum multo pecudum te sanguine ducet.
Tum genus omne tuum et, quae dentur moenia, disces.
Iamque vale; torquet medios Nox humida cursus
Et me saevus equis Oriens adflavit anhelis."
Dixerat et tenuis fugit, ceu fumus, in auras.
Aeneas "Quo deinde ruis? quo proripis? inquit,
Quem fugis? aut quis te nostris conplexibus arcet?"
Haec memorans cinerem et sopitos suscitat ignis
Pergameumque Larem et canae penetralia Vestae

740

735

piorum Concilia Edysiumque. Quamquam tristia vocantur omnia, que ad inferos pertinent (vid. IV, 243. VI, 534. 695. cett.), hic tamen tristes umbrac, cum amoenis piorum conciliis opponantur, strictiore sensu de sceleratorum Manibus intelligendae, qui Tartarum incolunt. Wagn. tamen et Ladew, varios locos significari censent et verbis *tristesce umbrae* indicari locun heroibus bello occisorum assignatum, tristem ac sole carentem, ut appelletur Deiphobo VI, 534. et 545. De forma Tartara vid. ad Geo. I. 36. -Epitheton amoenus, de quo cf. Kritz, ad Sall. Cat. 11, 5, et Doeden Lat. Synon. III. p. 35 sqq., magis ad locum, ubi sunt concilia, quam ad haec ipsa referendum. - 735. De Sibylla vid. infra VI, 10. casta dicitur, quia omnino ab amore erat aliena, imprimis autem propter fabulam ab Ovidio Met. XIV, 130 sqq. narratam. — 736. Cf. VI, 153. 243 sqq. sanguine est Ablativus instrumenti: sanguine victimarum Orci aditum tibi aperiet. -- multo autem pecudum sanguine pro multarum pecadum sanguine. Infra VI, 243. quattuor iuvenci mactantur. — nigrarus pecudum. Vid. adnott. ad v. 97. huius libri. - 787. Vid. VI, 756 sqq. - quae dentur moenia. Cf. III, 85. et 255. - 738. ,, Nox ad altisimum mediumque coeli culmen evecta iam declivi via fertur. Cf. v. 721." Heyn. Ceterum hace ita cohacrent: iamque vale; nam torquet cett., i. e. diutius hic manere mihi non licet; quare Wagn, recte post vale Colon psuit pro Puncto. Vid. Qu. Verg. XXIV, 1. - ,,De v. 739. vid. ad Geo. I, 250. Sentit umbra primos Solis orientis accessus. diluculo adveniente Umbras autem ac Manes lucem ac diem non ferre, omnium barbarorum superstitiosa opinione receptum est. Re itaque ad Solis cursum et equa revocata, sentit umbra Solis equos appropinquantes et iam sibi imminentes afflare se." Heyn. Gossr. comparat nostri poetae verba "ich wittre Morgenluft." — Oriens pro sole oriente. Vid. ad Geo. I, 250., ubi fere totum hunc versum iam legimus. — sacvus ex causa modo indicata, quis Anchisae umbram ad inferos redire cogit et invitam a filio separat. equis adflavit anhelis. Vid. Geo. I, 250. ibique adnott. - 740. tenuis non est Nominativus, sed Accus. Plur. cum auras coniungendus. Ci supra II, 791. et Geo. IV. 499. — ceu fumus. Vid. Aen. II, 794. ibique adnott. Iteratur hic versus prima voce excepta in Anth. Lat. I, 172, 33 — 741. Cf. similis locus Hom. Od. XI, 210. — deinde, "post breven hunc sermonem, antequam amplexum tuum petere potui." Wagn. Cf. adnott. ad III, 609. Serv. etiam hie verba male sic coniungit: Aeneas deinde. Quo ruis? inquit. - quo proripis, scil. te, quod alibi semper additu. hic autem ex analogia aliorum verborum, quae motum aliquem significant omittitur. Cf. adnott. ad I, 234. et al. - 742. Quem fugis? Vid. ad VI, 466. (et Ecl. II, 60.). Ceterum cum hoc loco cf. VI, 698. — 743. 20pitos suscitat ignis. Cf. VIII, 410. 541. Ovid. Met. VIII, 641. Indi foco tepidum cinerem dimovit et ignes Suscitat hesternos, et Stat. The I, 512. Sopitum cinerem - - Servabant etc. Thiel. conferri iubet Phynich. ap. Athen. XV. p. 700. et Polluc. Onom. VII, 178. - 744. Per Larem Pergameum alii ipsam Anchisae umbram intelligunt, cum patras animae pro Laribus habitae sint, alii Vestam; Heyn, autem, qui confemiubet III, 148 sq. 176 sq. et II, 293 sq., de Penatibus accipit, quos saep cum Laribus confundi constet. In simillimis tamen locis VIII, 542 sq

Farre pio et plena supplex veneratur acerra.

Extemplo socios primumque arcessit Acesten
Et Iovis imperium et cari praecepta parentis
Edocet et quae nunc animo sententia constet.
Haud mora consiliis, nec iussa recusat Acestes.
Transcribunt urbi matres populumque volentem
Deponunt, animos nil magnae laudis egentis.

750

et IX, 258 sqq. Larem et Penates coniunctos videmus. — "penetralia Vestae pro Vesta dixit. quae intima aedium parte velata et ab hominum adspectu intacta servabatur. — cana, vel propter antiquam religionem, ut I. 292. [ubi vid. adnott.] cana Fides, vel quod e senioribus diis, qui iam ante Iovis pueri regnum coelum tenuerunt, una est." Heyn. Prior ratio praeserenda videtur. — 745. Farre pio, mola salsa, de qua vid. ad Ecl. VIII, 82. Cf. Hor. Od. III, 23. extr. Mollivit aversos Penates Farre pio et saliente mica, Tibull. III, 4, 10. Farre pio placant et saliente sale, ibique Broukh. et Bach., Plaut. Amph. 740. (II, 2, 108.) Aut mola salsa hodie aut ture conprecatam oportuit etc. — plena acerra, i. e. ture; nam acerra est arca turalis, quae poëtis haud raro pro ipso ture ponitur. Cf. Hor. Od. III, 8, 2. Ovid. Met. VIII, 266. Fast. IV, 934. cett. et Brison. de form. I, 38. — 746 sqq. "Exsequitur meditata Acneas, arcessito Acesta: conditur nova urbs in Sicilia et paratur discessus." Heyn. Cf. simillimus locus III, 58. — primum. Vid. III, 437. arcessit. Plures Codd., inter quos etiam Med. (hic et VI, 119., alibi tamen, Geo. IV, 224. et Aen. X, 11., alteram formam exhibens) Rom., Gud. a m. sec. Bern. II. et III. et editt. ante Heins. in lucem emissae accersit, quam scripturam utpote labenti modo Latinitati condonandam Wagn. reiecit. Et hace sane vulgaris est opinio. Ex recentioribus cf. imprimis Herzog. ad Caes. B. G. I, 31. Fea ad Hor. Ep. I, 5, 7. et II, 1, 168. Bach. ad Tibull. I, 10, 33. Orell. ad Cic. Off. II, 15, 52. Obbar. in Seebodii Bibl. crit. 1828. ch. 15. p. 114. Steuber. ibid. 1830. I. p. 218. Ramsh. in Iahnii Annall. Indice lit. ad Vol. V. fasc. IV. p. 2. et Vol. IV. p. 39. alii. Nuper tamen forma accersere patronos nacta est Schneiderum Gr. Lat. I. 1. p. 257. Zumptium in Iahnii Annall. a. 1827. II, 3. Append. p. 3. Kritzium ad Sall. Cat. 40, 6. Doederl. Synon. III. p. 281 sq. Stürenburg. in Progr. anno 1839. edito (cf. Zeitschr. f. d. Alterth.-Wiss. 1840. fasc. 8. n. 97. p. 799.) alios, quibus ego adstipulatus sum in libello: Aufg. z. Bild. d. lat. Stils XI.VII, 39. p. 145. ed. VI. Neutra enim scribendi ratio ab aurea aetate aliena et tofa res a Codd. auctoritate pendere videtur, quae sane formae arcessere magis favet, quam alteri. De discrimine tamen significationis, quod Thielius (laudans etiam Wissovae Lectt. Tacitt. Spec. II. p. 11 sqq. et Struv. de decl. et coni. p. 215.) cum aliis suspicatur, non puto cogitandum esse. Ceterum cf. etiam Wagn. Orth. Verg. p. 417. et Ribbeck. Proleg. p. 388. — 748. constat scatentia pro vulg. stat sententia, stat mihi: vid. ad II, 750. Sic mens constat Liv. VIII, 19, 6., mihi constat Cic. Phil. XIII, 19, 42. et alibi. Mor. I. surgat, quod ex I, 582. vel IX, 191. huc translatum videtur. Vulgarem lectionem Wagn. iurc aptissimam censet Particulae nunc, i. e. postquam diu dubius haeserat. — 748. Haud mora consiliis; non diu deliberant, utrum consilia sequenda sint. Cf. supra v. 639. — 750. "Transcribunt urbi matres. Qui deducendi, ex vetere in novam civitatem transscribuntur. Iidem in colonium adscribi dicti sunt." Heyn. Cf. etiam Val. Max. II, 7, 9. turmas cquitum in funditorum alas transcripsit. ib. II, 7, 15. pedites in funditorum auxilia transcribere. Quod ad Dativum adiectum attinet, ef. infra VII, 422. Tib. I, 1, 5. me mea paupertas vitae traducat inerti, Ter. Hec. I. 2, 94. huic transtulit amorem, Stat. Theb. V, 633. onus illaetabile matris Transfundam gremio et plures similes locos. Ceterum hic versus in Anth. Lat. II, 192, 49. sic mutatus legitur: Transcribit matres urbi populumque volentem. — 751. "Deponunt [sie setzen ab], ut inutile onus recte autem Servius: "quasi de navibus," quod etiam Conington probat

Ipsi transtra novant flammisque ambesa reponunt Robora navigiis, aptant remosque rudentisque, Exigui numero, sed bello vivida virtus. Interea Aeneas urbem designat aratro Sortiturque domos; hoc Ilium et haec loca Troiam Esse iubet. Gaudet regno Troianus Acestes Indicitque forum et patribus dat iura vocatis.

755

coll. Hirt. B. Alex. I, 34.]. — animos nil m. laudis egentes, non desiderantes aut appetentes, non gloriae cupidos, sed ingloria et obscura vita, modo aerumnarum et laborum experte, contentos." Heyn. Cf. etiam infra XI, 27. Anth. Lat. I, 170, 36. et III, 81, 76. nil magnae laudis egentes Deponunt animos et Burmann. ad Val. Fl. I, 77. Contra arrecta et immensa landum cupido commemoratur supra v. 138. et infra VI, 823. Egeneli verbum Vergilius ubique cum Genitivo construit. Cf. Geo. II, 28. Aen. VII, 197. VIII, 299. IX, 88. XI, 343. Quod autem attinet ad voc. animos pro ipsis hominibus positum, ut supra v. 729. corda, vid. infra VI, 468. torva tuens animus et cf. V, 292. Nos eadem ratione utimu nostro Seclen. — 752. Ipsi, qui abitum parant, reficiunt classem. — reponunt, renovant, reparant, cum integris permutant. Vid. Geo. II, 262. Sil. I, 558. molem reponunt. Tac. Ann. I, 63. ruptos vetustate pontes reponeret, id. Hist. III, 34. reposita fora templaque munificentia municipum cett. Sic etiam Ovid. Fast. II, 63. templorum repostor. Quare non opus est Peerlkampii coniectura Ipsi transtra novant flammis ambesa, reponent Robora navigiis. --- 753. Iahn., qui recte post navigiis Comma posuit, haec adnotat: "Heins. post robora incidit, quod placet Heynio. Sed voc. navigiis et ad reponunt et ad aptant pertinet, et nostram distinctionen Servio probatam praesert etiam Weichert. de vers. hyperm. p. 17." Peerlk. Bryce et Benoist. adeo Semicolo post navigiis distinguunt, sed minus apte. Ceteri recentiores editores nobiscum faciunt. — aptant. Vid. III, 472. IV, 289. - 754. sed bello virida virtus. "Vim orationi addit inversio: sed tales, quibus sit ad bellum virtus vivida." Heyn. Cf. similis locus XI, 338 sq., ubi, ut hic, nihil interest, utrum bello Dativum, an Ablativum habeamus. Vivida virtus redit infra XI, 386. Thiel. confert viridum impetum ap. Hor. Od. IV, 4, 10. - 755 sqq. Cf. I, 423 sqq. urbem designat aratro. De hoc ritu Servio teste, qui eum accurate de scribit, egit Cato in Originibus haud dubie eodem loco, quem nobis servavit Isidor. Origg. XV. 2, 3. Cf. etiam Varro L. L. IV, 40. (V, 143. Mill) Plut. Rom. c. 10. id. Quaest. Rom. 24. et Drak. ad Sil. Ital. XIII, 117. Cf. etiam supra 1, 425., infra VII, 157. et Ovid. Fast. IV, 819. Conditores autem novae urbis parte vestis caput velati et stivam incurvam tenents ita aratrum regebant, ut omnes glebae intrinsecus caderent, et ita sulo ducto loca murorum designabant, aratrum suspendentes circa loca portarum. (Ubi portam vult esse, inquit Cato 1. 1., aratrum sustollat et porta et portam rocci.) — 756. "Supra I, 423 sqq. Aeneas sortito distribuit lecum aedibus futuris. Sortiturque domos. Cf. supra III, 137. Inve domosque dabam. - hoc Ilium et hace loca Troiam, non ut hoc nomine appellaverit; sed - - hanc novam coloniam pro Troia et Ilio esse vult, atque ad formam eius describit et partitur. Similis facies urbis ab Heleno in Epiro conditae supra III, 300 sqq." Heyn. Bene tamen Wagn. observat, hoc et haec non posse eandem rem significare, ideoque Ilium de ipsa urbe. Troiam vero de omni regione esse intelligendam, quod firmetur locis III. 302 350. V, 634. et Strab. XIII. p. 608. C. Idem pro vulg. sortitus, quod Burm. ex quinque Codd. Paris. in contextum recepit, recte restituit plurimorum et optimorum Codd. lectionem sortitur, quod etiam Peerlk. et posteriore editores omnes probant. — 757. "regno, nova regni sui accessione nova urbe." Heyn. — 758. indicit forum non est: locum fori designat: hoc enim Aeneas iam fecerat; sed cum indicere verbum sit iuris, form potius de iudiciis intelligendum, quorum exercendorum locus tempusque constituitur; quamquam etiam de concione populi intelligi potest. Heye

Tum vicina astris Erycino in vertice sedes Fundatur Veneri Idaliae tumuloque sacerdos Ac lucus late sacer additur Anchiseo.

760

Iamque dies epulata novem gens omnis et aris Factus honos; placidi straverunt aequora venti Creber et adspirans rursus vocat Auster in altum. Exoritur procurva ingens per litora fletus; Conplexi inter se noctemque diemque morantur. Ipsae iam matres, ipsi, quibus aspera quondam

765

haec adnotat: ,, Forum cum senatu iunctum haud dubie ad iudicia spectat. Acestes iudicia constituit, rem iudiciariam describit, tum patribus vocatis, senatu lecto et convocato, dat iura, ad Senatum fert de novis legibus scribendis. Vid. supra I, 426." Cf. adnott. ad I, 293. Peerlk. forum de concione accipit et seqq. sic interpretatur: "convocat senatum et in senatu ipse dat iura, ius exercet cum senatu." Wagn. tamen haec ultima verba rectius interpretatur: "describit muneris officiique senatorii rationem." Ceterum cf. Geo. IV, 562. Gossr. bene adnotat, Vergilium, qui senatum aliquoties commemoret, sed ita, ut modo consultandi potestatem ei vindicet (III, 58. VII, 246. XI, 234.), indicare voluisse formam Senatui ab Augusto datam nihil esse nisi renovatam antiquissimorum temporum institutionem. - 759 sqq. Veneris templum nobilissimum in Eryce monte Drepano vicino exstructum (vid. Polyb. I, 55. Dion. Hal. I, 53. Diod. XXIV, 1. Strab. VI. p. 272. Cic. Verr. II, 8. Tac. Ann. IV, 43.) poëta ad Troianos conditores refert. De ipso monte vid. ad Aen. I, 570. — 760. Veneri Idaliae. Vid. ad I, 681. — "Anchisae, tamquam heroi, Flamen cum luco sacro constituitur, tumulo Anchiseo, qui consecratus pro fano est, τὸ Άγχίσειον; lucus est τὸ τέμενος." Heyn. — lucus late sacer, i. e. lucus amplus et totus sacer. Conington conferri iubet III, 302 sqq., ubi Hectori similis honos habetur. — 762. Iamque etc. Exspectamus in sequentibus cum placidi etc. (vid. adnott. ad III, 135.); sed interdum hoc cum post iam, iamque omittitur, ut etiam IX, 459. — dies novem. Vid. supra ad v. 64. — 763. honos, sacrificia. Vid. ad I, 49. et IV, 207. — placidi st. ac. venti. Vid. ad Ecl. II, 26. IX, 57. et Aen. III, 69. — straverunt aequora venti. Vid. adnott. ad Ecl. IX, 57. et Ecl. II, 26. et cf. Anth. Lat. I, 14, 24. Subsidunt undae, straverunt aequora venti. -- 764., creber adspirans auster primitiva vi, increscens. Vid. supra III, 530. Ad totum locum cf. Val. Fl. I, 312 sqq." Heyn. Wagnero creber est validior nec intermissus. De coniunctis vv. creher adspirans vid. ad Geo. I, 163. II, 377. Aen. III, 70. al. Ordinem enim verborum hunc esse patet: Et creber adspirans vocat etc. - vocat in altum. Cf. locus simillimus III, 70. lenis crepitans vocat Auster in altum. — 765. procurva litora. Sic Geo. II, 421. procurva falx. — 766. Conplexi inter se. Sic Liv. VII, 42, 6. complecti inter se lacrimantes milites coepisse et Cic. ad Att. VI, 1. Cicerones pueri amant inter se. Ceterum cf. adnott. ad Aen. I, 234. — noctem diemque morantur. Cf. adnott. ad Aen. II, 648. — 767 sqq. Animadverte animi humani levitatem et inconstantiam. — Ipsae - ipsi Wagn. Qu. Verg. XVIII, o. recte explicat: "iidem, qui antea detrectaverant profectionem, iam cupiunt proficisci." Cf. adnott. ad Geo. III, 168. Quatuor tamen Codd. Burm. et Nonius p. 307, 28. Ipsae iam matres, ipsae, quod cum Heinsio probat Peerlk., cum quae sequantur verba, quibus aspera quondam etc., magis pertineant ad mulieres, quam ad viros senes, magnaque vis insit repetito ipsac, illa autem repetitio ipsac — ipsi minus grata accidat. Sed plurimorum et meliorum Codd. auctoritas eo minus vilipendenda, cum v. 770. sequatur Quos bonus Aeneas - - solatur. — quibus aspera quondam maris facies, qui horruerant, reformidarant vel adspectum maris. (Cf. etiam infra v. 848. salis placidi voltus.) His optime convenire videtur vulgaris lectio vv. seqq. et non tolerabile nomen,

Visa maris facies et non tolerabile numen, Ire volunt omnemque fugae perferre laborem. Quos bonus Aeneas dictis solatur amicis Et consanguineo lacrimans commendat Acestae. Tris Eryci vitulos et Tempestatibus agnam Caedere deinde iubet solvique ex ordine funem.

770

i. e. secundum Heyn. .. ut ne auditu quidem tolerabile esset; quemadmodum nos dicimus: die rom Meere nichts hatten sehen und hören wollen. Hanc tamen lectionem, ab Heinsio restitutam, ab Heynio servatam et ab Iahnio ad Aen. I, 8. p. 435 sq. ed. II. multis verbis defensam, etiam Dietschio Theol. Verg. p. 11. et prius certe Ladewigio probatam (qui tamen in recentiss, ed. ad alteram lectionem rediit) non nisi Med. a m. pr., Pal. et Nonius p. 307, 30. iuvant. Reliqui libri tantum non omnes et Serv. ad Aen. VI, 560. numen exhibent, pauci lumen aut caelum; quarum lectionum altera ex prima corrupta, ultima autem alterius interpretamentum videtur. Quae Codd. auctoritas me movit, ut Burm., Wakef. et Wagnerum in lectione numen, tamquam difficiliore et magis poetica, recipienda sequerer; nequé crat, cur Wagn., vel Schillero nostro in auxilium vocato (Schoner Gott, du solltest trügen?), mare numen dici posse multis verbis demonstraret. (Cf. v. c. supra II, 154. et similes locos, quibus, fortasse qui Dietsch. 1. l. negaverat, mare ipsum unquam pro deo habitum, vel numen s. divinam imperandi vim ei vindicatam esse, in Philol. Suppl. I. p. 344. practer locum Aen. XII, 197., ubi Latinus per Mare iurat, addit Hygin. praef. E.c Acthere et Die Terra, Caclum, Marc et brevi post ex Ponto et Mari Occaniticles, simul paulo subtilius contendens nomen maris intolerabile esse, non videri; ibid. autem p. 426. etiam Plauti locum Trin. IV. I, 1-7. hue trahit, ubi Mari (fluctibus salsis) tamquam numini supplicetur et Neptunus intolerandus, i. e. immanis, vesanus, dicatur.) Numen autem hic idem fere esse memorat, quod violentiam. Et sane, si vera est lectio, nihil potest significare, nisi potestatem aliquam praepollentem idea que formidabilem. Comma autem, quod Wagn, post facies servavit, utpote huic loci explicationi non conveniens, delevimus. Peerlk., Suepfl., Gossr., Ladew. in recentiss. ed., Henry in Philol. XIII. p. 612. (qui prits in Tw. years V. p. 58, lectionem cachum defenderat, nunc vero etiam ad Silium XVII, 50. provocat numen pelagi commemorantem) et Benoist nos secuti sunt, dum Bryce, Haupt., Ribbeck, et Conington nomen receperunt, quod Ameis, in Muetzellii Ephem. VII, p. 932, recte languidum censet et veritati repugnans. Ceterum de eadem lectionis varietate supra ad IV, 94 egimus. non tolerabile. Cf. Plauti locus modo comm. - 769. fugae. Vid. supra ad v. 658. Wagn. coll. I, 2. per iter profugientium explicat. Ceterum cf. III. 160. fugue laborem et supra v. 617. pelagi perferre laborem. - 771. consanguineo, homini eiusdem gentis. - lacrimans. Pium Aeneam decent hae lacrimae. 772. Eryci, tamquam heroi et Siciliae, unde solvunt, deo tutelari, cuius auxilium videntur implorare, ne in scopuloso mari Siculo naufragium patiantur. Vid. supra v. 392 402. 412 sqq. -- ., Tempestatibus. Nota res vel ex Hor. Epod. X. extr. Cf. supra III, 120," Heyn. Wagn. praeterea conferri iubet Cic. N. D. III. 20. Tempestates populi Romani ritibus consecratac sunt. - 773. "Caedere inhet solvique. Vid. ad Ecl. VI, S5. et Aen. III, 61. solvi - - funcm: λύσασθαι τὰ πείσματα, v. c. Orph. 1239. et al. Supra III. 639. funcm. quo naves ad litus religatae, ancorae loco, heroum tenpore " Hoga. Vid. etiam Geo. I, 457. ibique adnott. et Aen. III, 266. -Les ordine, deinceps, aliam navem post aliam. Vid. ad Geo. III, 341, et IV. 507. Minus recte Heyn, ita capit, "ut priore re [sacrificiis] expedita continuo ad alteram [ad solvendas naves] progressi sint." Serv. autem et Conington ex ordine explicant per rite. ut supra v. 53. et VII, 139., et hic quidem nostra interpretatione probata (quam ceteri recentiores editores omnes non minus quam Henry in Philol. XIII. p. 643. sequuntur) potics Pluralem funes requiri, temere contendit. Peerlk., non perspiciens causan

Ipse caput tonsae foliis evinctus olivae
Stans procul in prora pateram tenet extaque salsos
Porricit in fluctus ac vina liquentia fundit.
Prosequitur surgens a puppi ventus euntis:
Certatim socii feriunt mare et aequora verrunt.

775

At Venus interea Neptunum exercita curis Adloquitur talisque effundit pectore questus: "Iunonis gravis ira nec exsaturabile pectus Cogunt me, Neptune, preces descendere in omnis;

780

huius ordinis, ,, nisi portus fuisset adeo angustus, ut una modo navis intrare et exire potuerit," parum probabiliter coniicit ex litore. — 774. De hoc sollemni more pro secunda navigatione sacrificandi Heyn. conferri iubet Apollon. IV, 1595 sqq. — tonsae olivae. Vid. supra ad v. 556. et ad Geo. III, 21. Peerlk. ad h. l. tonsas et intonsas coronas eadem ratione differre censet, qua arbores tonsas (i. e. quae cura hominum in hortis colantur) et intonsas (quae sicut natae sint relinquantur neglectae), ut intonsa corona sit rudis, negligenter pexa, qualem rustici gerant, tonsa vero composita et eleganter pexa, qua urbani et elegantiores utantur. Oleagina autem corona non solum victores in certaminibus (vid. supra v. 309. et 493.), sed etiam sacerdotes et sacrificantes utebantur (cf. VI, 809. VII, 418. 750. Tibull. II, 1, 16.). — 775. 776. stans procul in prora. Aliquot Codd. deterioris notae exhibent Stans celsa in puppi, quod ex III, 527. huc translatum esse patet. — in prora. "Alias sacra flunt in puppi, hic in prora, quia discedit e portu." Wagn. - porricit. Vid. supra ad v. 238., ubi eundem fere versum iam legimus. Wagn. comparat Cic. N. D. III, 20. Nostri quidem duces mare ingredientes immolare hostiam fluctibus consueverunt. Ribbeck. etiam hic edidit proicit. vina liquentia. Vid. ibid. et cf. I, 432. Geo. IV, 442 cett. — Vs. 777 et 778. Pal., Gud. et Mentel. I. auctoritate cum Ribbeckio et Ladew. et Benoisto transposuimus, quo melior efficitur rerum ordo. — aequora verrunt. Vid. ad III, 208. Etiam hic pauci quidam Codd. vertunt. Cf. adnott. ad III, 668. Ceterum hunc totum versum iam legimus III, 290., ut antecedentem III, 130. -- 779 sqq. "Quod in historica narratione simpliciter extuleris: sccundo vento Cumas deferuntur Troiani, id poëta exornat deorum interventibus ac consiliis; quibus tempus hoc tanto magis indiget, quo minus alias intelligi potuisset, cur Iuno nullam novam nunc moram accessui in Italiam iniecerit." Heyn. -- exercita curis. Vid. supra v. 725. et III. 182. — 780. effudit pectore questus. Vid. supra v. 482. 723. et IV, 553. — 781. nec exsaturabile pectus, i. e. et inexsaturabile, ut vulgo legitur (de qua verba coniungendi ratione Thiel. conferri iubet Cort. ad Luc. I, 85. et Stat. Silv. I, 2, 254., ubi nec tristis Naso pro et non tristis N.). Sed meliorem lectionem iam Heins. ex optimis Codd. (Med., Pal., Rom., Gud., aliis, qui modo in vocc. nec et neque inter se different) restituit, et librarios Adiectiva simplicia, quae negationem adiectam habeant, saepe in composita mutasse, docet Cort. ad Lucan. III, 156. a Wagn. laudatus. Exsaturabilis απαξ λεγόμενον videtur: exsaturatus legitur infra VII, 269. Cic. Tusc. V, 35, 101. Stat. Theb. VI, 176 alibi; incxsaturabilis ap. Arnob. II, 40. p. 78. Orell., ut inexsatiabilis ap. Colum. VII. 10. ubi vulgo insatiabilis. Ceterum Schrader praeter necessitatem coni, nec e esaturabile numen, cum pectore v. 780, praecedat. - 782, preces descendere in omnes, se demittere ad preces omnis generis, vel ad hamillimas; descendinus enim ad res. quas aegre, nolentes volentes tacimus. Sic Caes. B. C. I. 9. ad omnia, id. B. G. VII, 78. ad sententimm. Civ. ad Fam. VIII. S. ad conditionem alienius descendere. Alia exempla suppeditant Ernest, in Clay, Cic. h. v. Herzog, ad Caes. B. G. VII, 33. Beneck. ad lustin. XV, 1. et Obbar. ad Hor. Ep. I, 9, 10. Fasc. V. p. 38. Gossr. et Conington comparant IV, 413. ire in lacrimas, Hor. Od. III, 29, 59, ad preces decurrere et Tac. Ann. I, 12. ad obtestationes proQuam nec longa dies, pietas nec mitigat ulla, Nec Iovis imperio fatisque infracta quiescit. Non media de gente Phrygum exedisse nefandis Urbem odiis satis est nec poenam traxe per omnem: Reliquias Troiae, cineres atque ossa peremptae

755

cumbere. Apte autem Ladew, adnotat, has preces Veneri imprimis molestas esse debere, cum Neptunus Troianis infestus ipsi in bello Troiano adversarius fuerit. - 783. Quam nec -- Nec quiescit. De hac iunctura verborum paulo duriore, qua Pronomen relat, in altero enuntiato alio Casa, quam que praecessit, intelligendum est. vid. Madvig. ad Cic. Fin. II. 21, 67. p. 259. et in Gramm. §. 326. a. p. 230 sq. Krueger. Gramm. §. 556. p. 747. Fabri ad Liv. XXI. 40, 10 Dietsch. ad Sall. Ing. 14, 16, p. 129. alii. Cf. etiam adnott ad Acu. III. 10. — longa dies pro longo tenpore, ut infra VI. 745. Cf. Lucr. I. 55% longa dici infinita actas; Ck. Att III. 15. dies lecut dolorem. id. de Div. I. 57. 131. multa adferre potuit dies. Ter. Heaut III. 1, 13, dies adimit negritudinem hominibus cett. - pietas, scil. Aeneae in illa placanda. Cf. v. c. supra III. 547. Verba pietas nec mitigut alla iterantur in Anth. Lat. I. 175, 399. - 784. fetisque ex Med., Rom., Pal., duobus Parr. aliisque bonis libris cum laba et Wagn, restitui pro vulg, fatisco, quod sane etiam fragm. Vat. et Gud. exhibent. Vid. ad Geo. I. 442. Secuti sunt ceteri recentiores editores prater Peerlk, et Bryceum, qui re retinuerunt. — infracta autem non est Adiectivum, quod significat non fractam, sed Participium verbi infringere, i. e. plane fracta. Cf. infra VII. 332. IX. 499. X. 731. XII. 1. Flor. II. 2, 23. Senec. de brev. I. 5. Barth. ad Stat. Theb. X. 793. Bentl. ad Hor. Od. III, 2, 15. Ruddim. I. p. 303. et Doederl. Lat. Syn. u. Etym. Vol. III. p. 222 sq. Conington comparat Ovid. Met. VI. 626. Infractaque constitit ira et cum omni sententia conferri iubet infra VII, 297. Heyn. hace adnotat: "Infringitur, dectitur fatis, cum videat, fata a se inverti an posse. Cf. XII, 793 sqq., uhi v. 800. est inflectere." — 785. media de gente Phrygum, media ex Troia. Miro modo Burm, medius capit pre mediocris positum, ut media gens sit vulgus, plebs, quae opponatur Aenese et sociis eius Locorum autem, quos confert. Ovid. Met. V, 205. XI, 283. VII, 432, et infra IX, 343., plane alia est ratio. — exedisse, confecisse. perdidisse. Cf. Lucr V. 1251. flammous ardor - - silvas exederat. Cart. III. 4, 10. monumento retustos exederat cett. et adnott. ad Aen. IV. 66. Henry Tw. years V. p. 59. praefert fragm. Vat. et aliorum quorundam (omnino octo Codd. lectionem excidisse, quam sane defendere poterat locis Aen. II, 637, et XII, 762., ubi vid. adnott.; sed praestat difficilior plurimorum et optimorum librorum lectio. - 786. .. Reliquias, Troianos urbe capta superstites (vid. infra). traxe per omnes poenas, omnibus calamitatibus ac malis versasse, iactasse: ut duci, agi. trahi per ultima per cuncta supplicia aliquis dicitur." Heyne. Vid. etiam supra III, 315. Ruhi. comparat Graecorum dicendi rationem. v. c. Eur. Iph. I. 958. (?) die nóvor t ayer. - trare pro traxisse, ut apud Lucr. III. 650. abstraze. Cf. quae de hac syncope ad Aen. 1. 201. adnotavimus, ubi addi potest VI, 57. directi et Corssen, de pron. II. p. 26 sqq. Non mirum autem est. Mel a m. pr., fragm. Vat. et Bern. II. a m. sec., aliosque Codd. praebere traxinne, Pal. et fragm. Vat. a m. pr. trasere. Vulgo hie locus sie distinguitur: nec poenam trase per omnem Reliquias; Troiac cineres cett.: sed nos cum Wagnero Codicis Med. rationem secuti sumus, cum reliquiae et cincres minus apte sibi opponantur. Troine autem non tantam vim habest. ut primum locum post graviorem distinctionem occupare possit, tota pe tius oppositio haec sit: non modo, dum stetit. Troiam quacunque ratione vexavit ira Iunonis, sed etiammum reliquias eius et cineres insequitur. Estionem nostram sequuntur ceteri recentiores editores praeter Bryceum) Ceterum his verbis imprimis classis combustionem spectari in promptu est Cinis autem et ossa haud raro conjunguntur. Vid. Claud. de laud. Stil. II, 415. Iuv. VIII, 146. Ovid. Met. VII, 521. cett. Peerlk., qui cum teInsequitur. Causas tanti sciat illa furoris.

Ipse mihi nuper Libycis tu testis in undis
Quam molem subito excierit: maria omnia caelo 790

Miscuit Aeoliis nequiquam freta procellis,
In regnis hoc ausa tuis.

Per scelus ecce etiam Troianis matribus actis

Exussit foede puppis et classe subegit

Amissa socios ignotae linquere terrae. 795

Quod superest, oro, liceat dare tuta per undas

Vela tibi, liceat Laurentem attingere Thybrim,

mere haeret in tot Substantivorum coacervatione, tum ex corruptis quibusdam lectionibus et Part. nec in pluribus libris omissa (quas mutationes omnes ab insolentiore illa forma traxe repetendas esse, nemo non videt) concludit, a Vergilio non traxe, sed traxisse scriptum esse (quod sane in aliquot Codd. legi supra vidimus), totum locum sic emendandum esse suspicatur: - - Urbem odiis satis est: poenam traxisse per omnem Reliquias ardet: cineres etc.; quam audaciam nemo, puto, probabit. — 788., causas. Vid. supra I, 8 sqq. X, 62 sqq. 89 sq. XII, 791 sqq." Heyn. - sciat: opus est, ut habeat eiusmodi causas, quae, ipsi modo cognitae, me latent. Callide autem Venus has causas, quae ipsam minime fugiebant, supprimit et dissimulat. — 789 sqq. Vid. supra I, 50 sqq., ubi hacc res narratur. Totus versus 789. iteratur in Anth. Lat. I, 178, 215. Omisimus autem cum Wagnero, Hauptio et Coningtone Comma vulgo post undis positum, cum melius coniungantur verba Libycis in undis - - excierit, quam tu mihi testis in Libycis undis. — 790. molem, fluctus ingentes a tempestate excitatos. Cf. I, 134. — maria omnia caelo miscuit. Vid. ibid. v. 133. Repetuntur haec verba in Anth. l. l. v. 318 sq. — V. 792. continet causam, cur nequiquam, frustra, Aeoli auxilio freta sit Iuno. Cf. ibid. v. 132 sqq. Iteratur autem hic versus imperfectus in Anth. l. l. v. 254. — 793—795. "Per scelus - actis, in scelus actis, pro vulgari: ad scelus adactis." Sic Heyn. in min. edit.; nam in maiori temere dubitaverat, utrum coniungenda sint verba per scelus exussit, an matribus per scelus actis. Quid autem sibi vellet matribus actis simpliciter et nonne verbo exussit adiectum est Adverb. foede? Per scelus igitur non est circumscriptio Adverbii, cui alibi Praep. per inservire solet. Vid. ad Aen. IX, 31. Ruhk. comparat Graec. Tragicorum δι' ύβρεως μολούσαι, ἀγόμεναι. Heyn. vero Hor. Od. I, 3, 26. Gens humana ruit per vetitum et nefas. — 794. subegit, filium meum. — "ignotae simpl. in aliena terra, respectu Italiae, quo tendebant." Heyn. Optimi quidem Codd., Med., Gud. a m. pr., Mentel. I., alii, praebent ignota terra; altera tamen lectio, quam praebent fragm. Vat., Gud. a m. sec. Bern. II. III. et Servius, videtur exquisitior et quomodo corrupta sit, apparet ex Rom. et Pal., in quibus legitur ignotae terra et ignota terrae. — 796. Quod superest auf cum oro est coniungendum, ut sensus sit hic: hoc unum mihi superest, ut te orem, ut ad tuum auxilium confugiam (quomodo etiam Henry Tw. years V. p. 60. et Philol. XIII. p. 643. locum intelligit comparans supra v. 691. Aen. IX, 156. Stat. Achill. 1, 48. et Silium XII, 258.); aut, quod videtur praestare, cum Wagn. de reliqua classe, de reliquis sociis capiendum, quae etiam Brycei, Ladew., Coningtonis et Benoisti est sententia. (Vid. supra ad v. 691. adnott.) Sic enim et Subiectum habemus verborum sequentium, et Neptuni responsum v. 813 sqq. his precibus optime convenit, quod bene perspexit Wagn. — Heyn. post quod superest male Colo distinxit. Paldamus in Caesaris Zeitschr. f. d. Alt.-Wiss. XII. (1854.) p. 242. pro liceat coniicit libeat, cum nemo Neptunum prohibere potuerit, aut si vis maior aliqua id potuerit, hacc potius, quam Neptunus compellanda fuerit. Sed non consideravit vir doct., mire dictum esse libeat tibi, liceat nobis, immo aptissimam esse anaphoram et locum sic explicandum: liceat (nobis) tibi (i. e. mari: cf. adnott. ad Ecl. IV, 32.) tuta vela dare. (Vid. infra.) — 797. "tibi

Tum Saturnius haec domitor maris edidit alti: "Fas omne est, Cytherea, meis te fidere regnis, Unde genus ducis. Merui quoque; saepe furores Compressi et rabiem tantam caelique marisque. Nec minor in terris, Xanthum Simoentaque testor, Aeneae mihi cura tui. Cum Troïa Achilles Exanimata sequens inpingeret agmina muris, Milia multa daret leto gemerentque repleti

608

905

Graeco more adiectum, per te, ool pro dià ol, tua opera, quantum per te licet." Heyn. Wagn. confert Geo. II, 5. et Lucr. I, 7 sq. tibi (Veneri) maves duedala tellus Submittit flores, tibi rident aequora ponti. (Cf. etim adnott. ad Geo. I, 15.) Negari tamen nequit, locos illos a Wagn. allate non prorsus ciusdem esse generis, et hoc tibi verbo licet adiunctum propter ambiguitatem minus placere; quare iam Heyn. maluit tuas, Peerlk autem coniecit mihi, et Gentius Annal. crit. p. 26. vela! illis; quae tames coniecturae cum audaciores videantur, nescio an Thiel., Ladew. et Comington rectius amplectantur alteram Heynii explicationem, ut conjungantu verha tibi vela darc et, quemadmodum alibi ventis dare vela, hic Neptum (domitori maris) vela dari dicantur. Cf. Geo. II, 41. Aen. (III, 9.) ef XII. 263. Henry (Tw. years V. p. 60. et Philol. XIII. p. 644. parum probabiliter tibi pro Dativo ethico habet, qui idem fere sit, quod nostrum sei se gut! - Laurens Thybris, quia Laurentinos agros attingit, Laurenti moenia praeterfluit. Cf. infra VIII, 537. et XI, 137. — 798. Verba Si concessa peto iterantur in Anth. Lat. I, 178, 394. — ea moenia, que speramus ibi, ad Tiberim, ab Aenea conditum iri. Vid. III, 100. — dest Vid. supra v. 737. III, 501. cett. — 800 sqq. Iure tuo potes confidence mare fore placatum et tranquillum, cum et ipsa ex eo sis nata et satis me Aeneae tuo favere scias. -- Cytherea. Vid. ad I, 257. - 801. Verla Unde genus ducis repetuntur in Anth. l. l. v. 59., totus autem, qui sequitur, versus ibid. v. 219. Ceterum cf. VI, 834. gemis qui ducis Olympo De Augodity Hortia, aradioustry practer Hes. Theog. 168-198. cf. Sen ad h. l. et Ovid. Met. IV, 535 sqq. -- 802. tantam. Vid. supra ad v 401. sacpe. Vid. imprimis I, 125 sqq. Sed etiam aliae tempestate commemorantur, quas Aeneas perpessus sit, ubi pariter Neptunus mari furorem mitigasse et Aeneam servasse putandus est, etsi hoc non centi verbis narratur. (f. III, 192 sqq. V, 10 sqq. cett.; ideoque iure Nepture utitur voc. saepe. Ribbeck. Proleg. p. 80. verba et rabiem t. c. marique ut satis otiosa inter tibicines ponit. - 803 sqq. "Respicit pugnam Achilis cum Aenea Iliad. XX, 79 sqq. 168 sqq., quem subducit victoris manibes Neptunus v. 290 sqq. Mox et Hectore ab Apolline e pugna evocato cache et fuga Troianorum fit versus urbem, parte fugientium in Scamandrum: Xanthum acta: unde pugna Achillis cum ipso Scamandro II. XXI." Hor - De Xantho, qui idem est cum Scamandro, et de Simoente vid. nott. ad Acn. I, 473. et I. 100. -- 804. Aencae tui; nam Venus ipal. 231. Quid mens Aeneus in te committere tantum, Quid Troes potuere! -805. inpingeret agmina muris, usque ad muros reiiceret. Sie etim Tac. Hisf. II. 41. hostes in vallum inpingere, et haud raro metaphone libido aliquem in aliquid inpingit et similia. Sen. Ep. 95. de ir Il. Lucan, VI. 106, al. Imitatur h. l. Stat. Theb. VII. 28. Oring imping Tyriis Doma againa maris, abi vid. Barth. Cf. etiam Hom H. XX 225, 295, et Gron, ad Sen, Here, für, 991. Fragin, Vat. a pr. m. edz bet inmitteret.) De ipsa re vid. Hom. II. XX. extr. 806. daret le Cf. Geo. III. 480. IV. 99. et formula in funccibus usitata Office Quie leto datus est (Festus p. 254, 34, et Varro L. L. VII, 42, Muell, C. E. mens Hellas u. Rom 1. 1. p. 170. nota 332.) Ceterum vid. adnott. Geo. III, 480. et Aen. II, 85. -- "gemerent repleti Amnes. Vid I XXI, 7 sigi. 218 sqq. Annes, nani Xantho auxilia aquarum tulit Simi

Amnes, nec reperire viam atque evolvere posset
In mare se Xanthus, Pelidae tunc ego forti
Congressum Aenean nec dis nec viribus aequis
Nube cava rapui, cuperem cum vertere ab imo
Structa meis manibus periurae moenia Troiae.
Nunc quoque mens eadem perstat mihi; pelle timorem.
Tutus, quos optas, portus accedet Averni.
Unus erit tantum, amissum quem gurgite quaeres;

ibid. v. 307 sqq." Heyn. Cf. Hor. Od. II, 20, 14. gementis litora Bospori (ubi Orell. comparat Soph. Ant. 592. στόνφ βρέμουσι δ' ἀντιπληγες ἀκταί) cum adnott. ad Geo. III. 133. et Acn. II, 631. - 807. Cf. Il. XXI, 219. De dicendi formula se evolvere, scil. in mare, cf. Burm. ad Lucan. II, 409. - 808. De Xantho vid. ad I, 473. — Pelidae etc. Cf. Hom. II. XX, 156-350., imprimis v. 318-339. Pelidae tunc ego etc. Eo ipso tempore, quo Troiam evertere cupiebam, Aeneam cum Achille longe fortiore congressum eripui et servavi. — 809. nec dis - aequis, plures enim dii Graecis favebant, quam Troianis. — viribus aequis, ut X, 357. 431. XII, 218. Hunc locum bis exscripsit Ausonius, in Epitaph. Troili (XVIII.) Hectore prostrato, nec dis nec viribus aequis, Congressus perii Troilus Acacidas, et in Periocha Iliad. 20. Tum Aeneam dis et viribus iniquis cum Achille congressum eripuit. Cf. etiam Epit. Iliad. 901. occurritque viro, sed non cum viribus aequis. — 810. Nube cava rapui. Vid. Il. XX, 320 sqq. et cf. supra ad I, 516. et II, 360. adnott. Pro rapui Rom, (de quo tamen tacet Ribb.), Pal. (? cui Ribb. vindicat lectionem rapui) et fragm. Vat. a m. sec. exhibere feruntur eripui, quod Iahnio praeferendum videtur; sed vere adnotat Wagn: "non eripuit tantum periculo et tutum praestitit; sed longe abstulit ab acie, i. e. rapuit; vid. Il. XX, 325 sqq." Cf. etiam Livius IV, 28. An deum aliquem protecturum vos rapturumque hinc putatis? — "cuperem cum cett., ut fuit Neptunus inter infesta Troiac numina. Vid. Hom. 1. 1. 34. et 313 sqq. (Cf. Aen. II, 610 sq.)" Heyn. vertere ab imo. Cf. II, 625. ex imo verti Neptunia Troia. - 811. Structa meis manibus. Vid. ad III, 3. "Causam irae enarrat idem Hom. XXI, 446 sqq., unde h. l. periurae, a periuro Laomedonte, mercedem propter muros exstructos ab eo ex condicto exactam negante." Heyn. Vid. ad Geo. I, 502. et cf. Aen. IV, 542. Relicienda igitur Med. a m. pr., Vat. fragm. et Dorvill. lectio periturae, fortasse ex II, 660. huc translata. Cf. etiam Burm. ad Ovid. Met. XI, 215. Ceterum Both., temere offensus Particula cum post breve intervallum iterata, edidit cuperem qui. Vid. lahn. ad I, 315. — 812. mens eadem perstat mihi. Vid. supra ad v. 748. -- pelle timorem. Sic Med. alique Codd., quos post Heins. secuti sunt reliqui editores praeter lahn., Ribbeck., Ladew. et Benoist. plurimorum Codd. (inter quos sane etiam Pal., Rom., Gud. et, ut videtur, fragm., Vat.) lectionem timores servantes. Wagn. quidem Qu. Verg. IX. p. 416. docet, Pluralem timores, qui alibi nusquam ap. Vergilium inveniatur, plures res timendas significare, hic autem sensum esse: "pelle istum timorem, ne eadem mens mihi non perstet," tamen, si ob Codicum auctoritatem Pluralem praeferendum censeas, aut cum Ladew., qui confert Lucr. II, 45. mortis timores, saepe recurrentem propter idem periculum timorem eo significari sumas, aut altiorem timoris gradum indicare, voluisse poetam statuas (qua de re cf. adnott. ad Aen. IV. 28. et add. ad Ecf. X, 76... Mc, ut Singularem retinerem, etiam id movit, quod, cum v. 814. quaeres legendum videatur. minus verisimile est. poetam codem versus exitu (- - rea) bis usum esse. quamquam huic rei soli non multum tribuerem. — 813. partus Averni, Cumas, ideoque Italiam. (f. III, 441. sq. VI, 2. Ceterum vid. supra ad v. 732. et ad Geo. II, 164. — 814. "Unus, Palinurus; cf. mox v. 833 sq. et VI, 337 sq.; quod episodium nunc praestruit; idem unum caput versu sequ. Male Serv. hoc ad Misenum refert, qui nec in navigatione periit, sed accessu iam ad Cumanum litus facto. Heyn. Etlam Wayn., Bryce et

Unum pro multis dabitur caput."
His ubi laeta deae permulsit pectora dictis,
Iungit equos auro genitor spumantiaque addit
Frena feris manibusque omnis effundit habenas.
Caeruleo per summa levis volat aequora curru;

Benoist. itemque, ut videtur, Ladew. et Conington, qui prorsus tacent, Palinurum intelligunt, et sane quisque hic primum cogitabit de re paulo post commemorata. Cum tamen Palinurus e fluctibus se servet (cf. VI, 355 sqq.), ut Neptunus de eo vix dicere possit Unum pro multis dabitur caput, quanvis ad cum quadrent verba amissum quem gurgite quaeres, contra ven Misenus vere in fluctibus pereat (cf. VI, 162 sqq.), nisi sumere volumu, Vergilium hic dormitasse sibique contradicere, unus ille, ad quem uterque versus 814. et 815. necessario est referendus, vix alius esse potest, atque Misenus. Servius quidem et Conrads. p. X. hic de duobus hominibus sermonem esse putant, et ita quidem, ut ille v. 814. ad Misenum. v. 815. vero ad Palinurum, hic contra, rectius certe, v. 814. ad Palinurum et v. 815. ad Misenum referat; sed quomodo Vergilius a lectore potest postulare, ut per repetitum unum alium, atque prius commemoratum intelligat? quaeres lectio est fragm. Vat., Med., Pal., Rom., Bern. II. III., Minorang. aliorumque (omnino 39 inter 41 ab Henr. collatos) Codd., quan nunc, etiam Henrico suasore, cum Ribbeckio, Coningtone et Benoisto pre vulg. quaeret recepi, cum minime absonum sit, hacc ad Venerem referi, si cogitamus, quanto amore filii causa omnes Troianos Venus completatur, quamquam, nisi tantus esset optimorum Codd. consensus, hanc cura magis ad Aeneam ipsum quam ad Venerem pertinere dixerim. Paulo subtilius tamen Conrads. 1. 1. adn. 1. lectionem quaeret sic defendit, ut dies, Veneri, quae ut dea scire debeat, ubi Palinurus sit vel futurus sit em non quaerendum fuisse. Hanc enim opinionem de numinum scientis omnia complectente si Verg. curasset, maximam Aeneidos partem omnia scribere non potuisset. Conington conferri inbet I, 250 sqq. et 390 sqq. Quaerere autem i. q. desiderare, nostrum vermissen. Cf. Hor. Od. III. 21 32. IV, 5, 16. Ovid. Met. II. 239. Prop. I, 9, 12. Tibull. II, 3, 26. Cc. Verr. III, 15, 46. etc. cum adnott. ad Aen. I, 217. — V. 815. repetitur is Anth. Lat. I, 170, 95. et 175, 103. — 816 sqq. In priore huius loci omtissimi parte poëtam ante oculos habuisse Hom. Il. XIII. 125 sq., in Heyn. observat. — lacta pectora permulsit, i. q. permulcendo let reddit, quae antea fuerant moesta, sollicita (cf. supra v. 770 sq.); de qu proleptico Adiectivi usu vid. ad Geo. II, 353. Aen. II, 736. III, 237. L Servii enim explicationem, ut laeta pectora exprimant perpetuum Vener epitheton qualqueidής, vix probaveris. — 817. Cf. Hom. n. XIII, 23. auro, iugo aureo, i. e. inaurato. Cf. III, 517. IV, 134. 148. V, 366. VI 245. 279. XII, 430. cett. et adnott. ad I, 739. Similiter Claud. Phoen. 9 auro frenat equum. Temere in h. l. haeserunt editores, ita ut Pierius (\* cundum Burm. ad Val. Fl. VI, 710.) conficeret pingit equos auro, Hersius Fingit equos auro, Wagn., coniecturae suae ipse non multum tribues Iungit equos Aura genitos, et Peerlk. satis audacter Hand mora, ing equos genitor. Aliquot Codd. minoris pretii (et omnino quidem 12 inte 48 ab Henr. collatos) pro auro (quod etiam testatur Serv. ad Aen. III 737.) praebent curru, a Ladew., quod miror, in contextu exhibitum. - ge nitor. Vid. ad I, 155. - spumantia frena (vid. ad IV, 135.) addit Vid. ad II, 51. - 818. omnis effundit habenas. Sicetis feris. metaphorice XII, 499. irarunque omnes effundit habenas. Vid. ad 6 II, 364. — Cum v. 819. sq. Heyn. conferri iubet supra I. 147. et 154 sg. levis saepe de volantibus (et celeriter currentibus) dicitur. Cf. ist v. 535. VI. 17. (XI. 868.) Eel. I, 59. etc. - curru volat (cf. I, 18 seil. genitor, quod et in protasi et in apodosi Subiecti vices sustinet. C Geo. III, 387. Aen. III, 616. et similes locos, in quibus Subiectum ale demum verbo temporis adiicitur, ut Aen. I, 115. (ubi vid. adnott.) 161.78 IV, 672. etc. — caeruleo curru: omnia enim, quae ad mare et de

Subsidunt undae tumidumque sub axe tonanti Sternitur aequor aquis, fugiunt vasto aethere nimbi. Tum variae comitum facies, inmania cete,

marinos spectant, caerulea vocantur. Cf. adnott. ad Geo. IV, 388. et Aen. III, 208. — 820. Subsidunt undae etc., quod Neptunus solo adventu suo efficit. Iterantur autem haec verba in Anth. Lat. I, 14, 24. Ladew. adnotat, videri Vergilium in hoc loco scribendo respexisse Scopae imaginem in Circo Flaminio apparentem et a Plinio XXXVI, 5. [§. 26.] descriptam. — sub axe tonanti, sub curru. Eadem synecdoche usi sunt Ovid. Her. IV, 160. Prop. IV, (III,) 3, 13. Sen. Herc. Oet. 1442. Val. Fl. V, 432. alii. — ,,Cf. VIII, 89.; sed nisi versus excidit, non tumidum, sed placidum videtur poeta scripsisse." Wagn. Equidem non video, quid hanc opinionem amplecti nos cogat. — 821. sternitur. Vid. supra v. 763. — aquis Coningtoni dubium videtur, utrum hic et VIII, 89. sit Ablativus ("with its waters"), an Dativus (,,a smooth surface is laid for the waters"). Mihi de Ablat. non videtur dubitandum. — Wagn. (quem Peerlk., Suepfl. et Gossr. secuti sunt) unius Cod. Med. a manu sec. lectionem fugiuntque ex aethere nimbi paulo cupidius in contextum recepit, cum vastus aether praeter h. l. apud Verg. non legatur, omninoque hoc Adiectivum, quo etiam poēta noster ita semper utatur, ut ultima syllaba sub ictum cadat, non elidatur, dicatur modo de rebus vi sua et magnitudine horrorem incutientibus, non de rebus admirandis, quibus causis in Philol. Suppl. I. p. 344. hanc addit, nusquam apud Vergilium talem elisionem ante quintum pedem reperiri. Sed unde tandem epitheton illud in omnes Codd. venit, nisi ab ipso Vergilio scriptum? Altera enim Med. lectio nihil videtur esse, nisi correctio librarii cuiusdam in ipso illo epitheto, imprimis cum elidatur, non minus quam Wagn, haerentis. Etsi enim in universum vera sunt, quae de significatione huius vocis disputat Vir doct. (cf. imprimis Doederl. Syn. III. p. 225 sq. et Boettich. Lex. Tac. p. 482 sq.), non ubique tamen foeditatis et horroris notio ei adiuncta est (cf. e. g. Claud. in Ruf. II, 134. Quid nunc divitiae, quid fulvi vasta metalla Congeries - - iuvant? Phaedr. I, 5, 5. cervus vasti corporis. Ovid. ex P. III, 2, 49. templa vastis innixa columnis etc.); et hic quidem fortasse defendi potest coll. Lucr. I, 925 sq. Pervideamus, utrum finitum funditus omne Constet, an immensum pateat vaste que profundum. Praeterea Iahn., in altera edit. et ipse Codd. lectionem recte defendens, quam mecum etiam Bryce, Haupt., Ladew., Ribbeck., Coningt. et Benoist. servarunt, verissime memorat, voc. aetheris h. l. apte eo epitheto ornatum esse, cum totus nubibus obductus nec ullis limitibus circumscriptus ideoque immensus esse videatur; elisionem autem voc. vasto non aliam esse, quam v. 831. una ardua, v. 843. ipsa aequora cett., et defectum Copulae neminem desideraturum, qui meminerit, poëtam captasse hanc sententiarum oppositionem: subsidunt undae aequorque, fugiunt nimbi, coll. Aen. V, 9. 150. 200. 216. et Ramsh. §. 190. — 822. Cum loco, qui sequitur, cf. Plinii locus supra laud., quem iam prius ipse contuli. — Tum (scil. sunt, quod etiam supra v. 285. VI, 552. VII, 732. et alibi eadem ratione omittitur: vid. adnott. ad Ecl. III, 108. Geo. II, 180. IV, 8. Aen. I, 237. IV, 202. al.) variae comitum facies (i. e. formae, Gestalten; vid. ad Geo. I, 506. et Aen. VII, 18.) pro: comites varia facie et adspectu. Ceterum Bothius, cui abruptior videtur haec oratio, coni. comitant, quae tamen forma (Ovidio Met. XIV, 259. ex P. I, 9, 47. II, 3, 43. aliisque usitata) apud Vergilium nusquam invenitur. Nihilominus negari nequit, non iniuria in hoc loco haerere Ribbeckium Proleg. p. 80., ,,cum desit Verbum, quod ex vicinis suppleri nequeat, et dextri lateris significatio, cui laeva manus - - opponatur v. 825." — "cete, belluae marinae, in comitatu Neptuni aliorumque deorum marinorum; Proteo quidem pro armentis ea pascente Odyss. III, 448 sqq. Geo. IV, 430 sqq." Heyn. Graeca huius voc. forma (τὸ κῆτος) utuntur etiam Sil. VII, 476. Stat. Achill. I, 55. atque Plin. IX, 50, 74. et XXXVI, 4, 7. Saepius apud Romanos cetus est masculini generis. Aliae eiusmodi formae Graecae sunt mele ap. Lucr. II, 412. 504. pelage apud eund. V,

はいまと

[3

3

1

Et senior Glauci chorus Inousque Palaemon Tritonesque citi Phorcique exercitus omnis; Laeva tenet Thetis et Melite Panopeaque virgo, Nesaee Spioque Thaliaque Cymodoceque.

Hic patris Aeneae suspensam blanda vicissim Gaudia pertemptant mentem; iubet ocius omnis

Attolli malos, intendi bracchia velis.

36. VI, 619. aliae. Cf. Schneid. Gr. Lat. II, 1. p. 509. - 823. Glasci chorus (i. e. Glaucus cum aliis diis marinis) ut supra v. 240. Phorci chorus (ubi vid. adnott.). De ipso Glauco non minus quam de Palaemone s. Melicerta vid. ad Geo. I, 437. — senior, ut omnes fere dii marini. Peerlk. praeter necessitatem coni. Et sequitur Glauci chorus. — 824. Tritones. Vid. ad I, 144. - "Phorci exercitus; deos marinos intelligo, propter v. 240. huius libri. Alioqui ad phocas et belluas marinas referam. Vid. Val. Fl. III, 727." Haec Heyn., qui etiam confern iubet Plin. XXXVI, 4, 7. [? hand dubie indicans locum supra laudatum XXXVI, 5, 4. §. 26., ubi chorus Phorci commemoratur.] Exercitus pro multitudine, ut Geo. I, 382. exercitus corvorum. Eodem sensu Phorci chorus supra v. 240. Sic cohors fratrum X, 328. et similia. Versus in verba exercitus omnis exeuntes legimus Aen. II, 415. XI, 171. 598. — Cum v. 825 sq. cf. Hom. II. XVIII, 39. 42. 45. et Geo. IV. 338 sq., in quem locum totus v. 826. hinc translatus. — tenet Med., Gud. a m. sec. aliorumque Codd. (omnino 34 inter 46 ab Henr. collatos), haud dubie etiam Rom. (qui scribit TENT) est lectio, quam cum Wagn. revocavimus. Vulgo tenent, quod ex Pal., Gud. a m. pr., Bern. Il. et Bern. III. a m. pr. recepit Ribbeck., quocum faciunt Bryce et Benoist, dum ceteri recentiores editores nobiscum Singularem praeferunt. Praeceptum est omnibus notum, in ciusmodi locis Plurali verbi opus esse, ubi plura Subiecta ita commemorentur, ut eam rem, quae verbo temporis significatur, coniuncta opera egisse putanda sint, Singulari autem, ubi plures eandem rem singuli et diversi, suo quisque loco et tempore suisque tantum viribus effecisse cogitentur. Cum tamen in multis locis a solo scriptoris iudicio pendeat, quomodo rem cogitari velit, poëtas vero interdum etiam metri ratio ad alterutrum numerum praeferendum commovere potuerit, haec res ad solam Codd. auctoritatem referenda videtur. Cf. Iahni longa ad h. l. disputatio cum iis, quae nos ad Ecl. I, 58. et alibi adnotavimus. - Thetis, dea marina satis nota. Nerei et Doridis filia, quae Peleo nupta Achillem peperit, non confundenda cum Tethye. Cf. Hes. Theog. 244. Iliad. XXIV, 60. XVIII, 432. Apollod. III, 13, 5 sq. ibique Heyn. p. 313. Apollon. IV, 807. 866. Catull. LXIV. alii. — Melite ab Hesiodo Theog. 246. Hom. Il. XVIII, 42. et Apollon. IV, 515. inter Nereides commemoratur. De Panopea vid. supra ad v. 240. "Ipsum phantasma deorum marinorum et monstrorum circa navem ludentium petitum est ex Apollon. IV, 930 sq." Heyn. — Versum 826. iam legimus Geo. IV, 338., ubi procul dubio spurius est. Quod attinet ad copulam iuxta voc. Nesner omissam, cf. locum Ovid. Met. VII, 464. eadem ratione constructur Florentemque Cythnon, Scyron planamque Scriphon Marmoreamque Paron. — 827. Hic. Vid. ad I, 728. — vicissim. Antea enim suspensus fuerat Aeneas et anxius, nunc in locum anxietatis gaudium succedit. Cf. adnott. ad Aen. IV, 80. - 828. Gaudia pertemptant mentem. Vid. I, 502. Latonae tacitum pertemptant gaudia pectus. Schol. Statii Theb. X, 227., utrumque locum commiscens, hunc affert Vergilii versum: Aenege tacitam pertentant gaudia mentem. — iubet - - attolli Mari tranquillo ventoque secundo spirante subito mali (ques appellentes deponunt) attolluntur et vela intenduntur. — 829. "intendi bracchia velis, de antennis agi vel ex Val. Flacci imitatione I. 126. constat, ubi Iuno videt Pallada velifero quaerentem bracchia malo; et duplicem poëtarum in his esse constructionem: vela intendere antennis et antennas intendere velis, satis notum est." Heyn. Vid. ad IV, 500. et 506. Sic v. c. Lucr. IV, 74. vela intenta theatris. Med. et Rom. praebent

Una omnes fecere pedem pariterque sinistros, Nunc dextros solvere sinus; una ardua torquent Cornua detorquentque; ferunt sua flamina classem. Princeps ante omnis densum Palinurus agebat Agmen; ad hunc alii cursum contendere iussi. Iamque fere mediam caeli nox humida metam Contigerat; placida laxabant membra quiete Sub remis fusi per dura sedilia nautae:

835

remis, quod ex v. 136. huc translatum. — 830. Una omnes fecere pcdem. "Satis constat, pedes nautis dictos fuisse funes, quibus inferiores veli anguli puppim versus adducuntur; et vento quidem secundo a puppi spirante, ad utrumque latus adducti vela ad ventum excipiendum expandunt, ut utroque pede currere diceretur navis (ut et ap. Apollon. II, 932. velum ξς πόδας άμφοτέρους intenditur); sin ventus - - obliquus esset, vel modo a dextra, modo a sinistra spiraret [quod tunc accidisse patet], uno pede s. fune intento, angulum veli inferiorem modo ab hac, modo ab illa parte explicant. Vid. Catull. IV, 21. Plin. II, 47, 48. Fundus rei in Hom. Od. X, 32." Heyn. Cf. etiam Iliad. I, 433 sqq. Odyss. V, 260. Eur. Hec. 930. Orest. 704. Iph. T. 1380. Apollon. II, 932. Lucan. V, 427. Ovid. Fast. III, 565. Cic. Or. III, 40. in. ad Att. XVI, 6. cett. Burm. ad Ovid. l. l. Meurs. ad Lycophr. 1015. Schneider, in Lexico Gr. v. nous et quos laudat Hand. ad Gron. Diatr. p. 90. — facere pedem, ut facere vela, expedire, parare. Vid. supra ad v. 281. — pariter, una, ut IX, 183. — 831. solvere (vid. IV, 574.) sinus (vid. ad III, 455. et supra v. 16.) nunc sinistros, nunc dextros exprimit nostrum laviren. — una (quod aliter fieri non potest) torquent detorquentque (vid. ad IV, 438.), prouti opus est, huc et illuc torquent, cornua scil. antennarum, ideoque ipsas antennas. Vid. ad III, 549. — 832. ferunt. Vid. adnott. ad Aen. III, 473. et IV, 430. — sua flamina, venti secundi. Vid. ad Geo. IV, 22. 190. Aen. II, 396. III, 493. V, 54. - 833. Princeps ante omnis. Vid. ad Aen. II, 40. coll. adnot. ad Geo. II, 475. — De Palinuro vid. ad III, 202. — 834. ad hunc, ad huius exemplum et imperium. Cf. Hand. Turs. I. p. 107 sq. — alii pro ceteri, ut ap. Liv. II, 23, 6. VII, 19, 2. 26, 9. XXIV, 1, 11. XL, 12, 19. alibi. Sic etiam Graeci interdum ällow pro of ällow dicunt. Cf. Reiz. de acc. incl. p. 74 sq. ed. Wolf. et Matth. Gr. Gr. §. 266. — 835. ,, Vid. ad II, 8. 9. Noctem deam in meta, summa parte, in vertice caeli, constitutam esse puta, quippe curru vectam: unde eius progressus est ad alteram caeli oram, ut in circo currus circa metam flexus tendit altera circi parte ad carceres." Sic Heyn. duas confundens explicationes. Prior est Servii, haec adnotantis: "Perite locutus est: nam medium caelum meta est ἀναβιβάζοντος circuli, qui medius est inter ortum et occasum," Cic. Div. II, 6, 17. Quando illa e regione solis facta incurrat in umbram terrae, quae est meta noctis et Plin. II, 10, 7. Neque aliud esse noctem quam terrae umbram, figuram autem umbrae similem metae ac turbini inverso (quos locos affert Conington). Altera vero, quam iuvat Ovid. Met. III, 145. Et sol ex aequo meta distabat utraque, est simplicior; alteram enim metam in circo qui attigit, medium cursum confecit (qui sane septies erat repetendus), ideoque media est nox; omnes circum dormiunt remiges, neque enim remis opus est. Solus Palinurus vigilat et gubernaculi clavum tenet (v. 852.); sed eum quoque in tanto silentio tandem somno opprimi (v. 854 sqq.), mirum videri non potest. — 836. laxabant. Cum dubitarem, num verbis membra laxare rei durautis notio inesse possit, immo nantae eo ipso temporis momento laxare videantur corpora, quo remigandi finem faciant, imprimis cum de Codd. lectione non satis constaret, cum Wagn. edideram laxarant, nunc vero, cum sciam, Med., Pal., Rom., Gud., Bern. II. et Minorang. Imperfectum exhibere, laxarant autem vel laxarunt deteriorum modo Codd. esse lectionem, illud cum Iahnio et omnibus recentioribus editoribus praeter Wagn. (qui etiam cf. in Philol. Suppl. I. p. 345.) et Bryceum recipiendum esse duxi. Cf. etiam IX, 225. — 837. sub remis, ad remos sedentes otiosi, nam vento

Cum levis aetheriis delapsus Somnus ab astris Aëra dimovit tenebrosum et dispulit umbras, Te, Palinure, petens, tibi somnia tristia portans Insonti; puppique deus consedit in alta Phorbanti similis funditque has ore loquellas: "Iaside Palinure, ferunt ipsa aequora classem; Aequatae spirant aurae; datur hora quieti. Pone caput fessosque oculos furare labori.

840

845

secundo spirante non opus erat remigatione. — per dura sedilia, per transtra. — 838. Somnum, Noctis filium Mortisque fratrem (Hes. Theog. 758.), quem Homerus II. XIV, 230 sqq. in Lemno insula, Ovid. Met. XI, 592. in spelunca aliqua apud Cimmerios, Stat. Theb. X, 84. apud Aethiopas, Lucian. Var. Hist. II, 32 sqq. in singulari aliqua insula Somniorun habitare fingunt, Tibull. II, 1. extr. pariter atque Vergilius cum Nocte e caelo descendentem producit. Omnino de Somno alato praeter Broukh. Heyn. ad Tibull. 1. I. vid. Passerat. ad Prop. I, 3, 45. et cf. adnott. ad Aen. VI, 867. — levis. Cf. supra v. 819. — ab astris, ex caelo. Vid. infra v. 853. supra v. 517. II, 153. cett. — 840. Te, Palinure, petens. Heyn, in Exc. VII. ad h. l. observat, Palinuri nomen in historis harum rerum haud dubie non fuisse obscurum, et poëtam hac narratione nunc commode usum esse ad rerum varietatem, ne extrema navigationis pars et traiectus e Sicilia in Italiam omni casu vacaret. Accedit, que Palinuri, Lucaniae promontorii, nomen huius rei famam servavit; de que, etiamnum Capo Palinuro vocato, cf. liber meus geogr. III. p. 497. Ceterum poëta ante oculos habuit Hom. Od. III, 278 sqq., ubi Phrontis, Meselai gubernator, simili ratione in medio cursu occidit. — somnia tristis pro somno exitiali. Hunc autem ordinem verborum Heins. ex bonis Codd. restituit; quod Wagn. iure probat. Epitheta enim a poëtis non facile praponuntur Substantivis, nisi ubi notioni accuratius describendae inservient ideoque pronuntiando premenda sunt. (Cf. Iahn. ad Verg. Moret. 29. Schmid. ad Hor. Ep. II, 1, 144. Obbar. ad eiusd. Ep. I, 2, 52. Vol. I. p. 122. alii.) Hic autem somni notio est premenda, qui modo rem tristem Palinuri mortem, adducit, non ipse per se tristis est res. — 841. Insonti cum singulari vi in fine enuntiati et in principio versus positum, cum seasus sit: et quidem insonti. Vid. adnott. ad Ecl. V, 21. VII, 50. al. consedit. Perf. est verbi considere, ut III, 565., ubi vid. adnott., coll Ecl. VII, 1. - 842. Phorbantem fortasse ex Iliad. XIV, 490. petil poëta, ubi Priami filius huius nominis, Ilionei pater, commemoratur. loquellas, verba. Varro L. L. V, 4. Hinc quidem loquellam direres verbum, quod in loquendo efferimus. Plerumque tamen adiuncta videtu notio vel incepti irriti, ut h. l., vel vanae garrulitatis, ut magis respondeat nostro Geschwätz; quamquam, hac voce omnino admodum raro usur pata, nihil certi hac de re proferri potest. Sic Lucr. V, 231. nutrici blunda loquella. Plaut. Cist. IV, 2, 76. Commoda loquellam tuam cett. Codd. quidam exhibent querelas. Verba funditque has ore loquellas repe tuntur in Ausonii cent. nupt. 93. et in Anth. Lat. I, 170, 78. Ceterus nunc cum Hauptio et Ribbeckio scripsimus loquellas. Vid. ad Geo. I, 379. - 843. ipsa, sua sponte. Vid. ad Ecl. IV, 21. Med. pro ipsa aequore exhibet sua flamina, quod ex v. 832. repetitum. — 844. "aequatae su rae [opp. vento obliquo] mediae inter utramque obliquitatem, ergo a puri non a dextro sinistrove latere spirantes." Wagn. Vid. supra ad v. St. Sic IV, 587. aequatis classem procedere velis, ubi vid. adnott. Ladevig. aequatae aurae nil sunt, nisi aequales venti oppositi tempestati per inter valla saevienti. Comparat Val. Fl. IV, 615. aequali transcurrat carbare aura. — Verba datur hora quieti iterantur in Anth. Lat. VI, 84, 57. - 845. Pone caput. Cf. XI, 830. leto posuit caput et Hor. Sat. II. 8 58. Rufus posito capite - - flere. - "furari exquisitius quam furus subtrahere, subducere, zdenteiv." Heyn. Simili ratione Apulei. Met. VII.: p. 191. Elm. (p. 459. Oud.) dixit se furari pro clam se abripere, et Nemes. ().

Ipse ego paulisper pro te tua munera inibo."
Cui vix attollens Palinurus lumina fatur:
"Mene salis placidi voltum fluctusque quietos
Ignorare iubes? mene huic confidere monstro?
Aenean credam quid enim fallacibus auris
Et ca eli totiens deceptus fraude sereni?"

850

neg. 45. Antigonam vocat furantem busta sororem, i. e. fratrem clam sepelientem. — 846. tua munera in ibo, ut inire magistratum (Cic. Phil. III, 1, 2. Verr. I, 10, 30. Liv. VIII, 20.), consulatum (Liv. II, 54. XXIV, 9.), honorem (Suct. Caes. 20. Calig. 1.), imperium (Suct. Tib. 67. Stat. Achill. I, 280.) etc. — 847. vix attollens lumina, non, ut Heyn. et Ladew. cum Servio explicant "[iam sola] numinis praesentia praegravatus [fere consopitus];" immo: eum vix curans, vix ad eius verba attendens, sed sine intermissione gubernaculum regens et sidera observans. Cf. v. 852 sq. (Adsentiuntur mihi Bryce, Conington et Benoist.) — "Cum v. 848 sqq. comparant Lucr. II, 556—559." Heyn. Adde eiusd. V, 1002 sq. — salis placidi. Vid. aduott. ad Aen. I, 35. — fluctus quietos, quia aequatae spirant aurae v. 844. — 849. huic monstro, mari tranquillitatem simulanti, sed horroris plenissimo, quod, Servio teste, "decepit multos infido ingenio et repente mobili." Thiel. conferri iubet Cort. ad Lucan. V, 705. Ceterum vid. adnott. ad Geo. III, 152., ubi addi possunt loci Aen. II, 245. III, 658. VIII, 198. — 850. Both., Iahn., Ribbeck., Ladew. et Benoist. quid enim? (τι γάρ; πῶς γὰρ  $o\dot{v}$ ; quidni? quid impedit?) per  $\pi\alpha\rho\epsilon\nu\vartheta\epsilon\sigma\iota\nu$  ironice adjectum putant, ut sensus sit hic: "Scilicet Aeneam huic monstro credam, qui fallacibus Austro et caelo sereno toties deceptus sum?" aliter enim Copulam et omni sensu esse destitutam et vv. quid enim postposita maxime offendere; atque similia etiam Peerlk. in Bibl. crit. novae Vol. V. P. I. p. 131. disputare memorat Wagn. In edit. tamen sua Peerlk. locum sic scribendum esse censet: Aeneam credam -- quid enim? - fallacibus auris Et caelo, toties deceptus fraude screni! ut seusus sit: Quid enim? Credamne Aeneam ventis infidelibus et caelo, cum sciam varietatem caeli, et ipsemet sacpe deceptus sim a caelo sereno, ab ipsa serenitate. Sed caelo (quam Pal., Gud. et Bern. III. lectionem a m. pr. sane etiam Ribbeck. recepit comparans infra v. 870. et post sereni signo exclamandi distinguens), antecedenti voc. auris accommodatum esse patet, et sereni non nisi dura ratione a caeli potest revelli. Lectionem caeli autem praeter Med., Rom. et alios bonos libros testatur etiam Schol. Hor. Od. I, 5, 6. Voss. denique in Anm. u. Randgl. p. 215. locum ita vult constitui: Aenean credam (quid enim fallacius?) auris et caelo, toties etc., ex parte Donatum secutus, qui scripsit: Aeneam credam (scil. huic monstro) — quid cnim fallacius austris et caelo? — totics etc. Sed recte Wagn. (quem mecum sequuntur Haupt., Bryce et Conington) vulgarem rationem tuetur. Iure enim duram et languidam orationem existere censet Vir doct., si ad vv. Aeneam credere repetere velimus huic monstro. Copulam autem et pro et quidem esse positam (vid. ad II, 86.), ut sensus sit: cum praesertim toties iam deceptus sim serenitate caeli, et explicet hic versus priora Mene etc. Neque aliter h. l. intellexit Hand. Turs. II. p. 398. (de quaestione quid enim docte disputans). Pro vulg. autem Codd., Donati et Prisciani VII, 4. p. 729. P. lectione fallacibus austris (quem tertium, non sextum Casum habendum esse, a credam pendentem, ex iis, quae modo disputata sunt, patet) Wagn. ex praestantissimis Codd. (inter quos Pal. et Bern. III. a m. pr.), Servio item et Pomp. Sabino restituit fallacibus auris, quem et ob hanc ipsam Codd. auctoritatem et ea de causa secutus sum, quod Austri non magis fallaces sunt, quam alii venti, ideoque generale aliquod ventorum nomen hic requiritur, aurae autem imprimis de vento secundo usurpantur. (Vid. ad III, 356.) Accedit, quod etiam supra I, 375. Med. pro auris (i. è. aures) exhibet austris (cf. étiam Burm. ad Ovid. Met. I, 107.), et quod Auster ex v. 764. in librariorum mente versari poterat. Quare probare non possum, vulgarem lectionem a Gossravio esse restitutam, quae Talia dicta dabat clavumque adfixus et haerens
Nusquam amittebat oculosque sub astra tenebat.
Ecce deus rarum Lethaeo rore madentem
Vique soporatum Stygia super utraque quassat
Tempora cunctantique natantia lumina solvit.
Vix primos inopina quies laxaverat artus:
Et super incumbens cum puppis parte revolsa
Cumque gubernaclo liquidas proiecit in undas
Praecipitem ac socios nequiquam saepe vocantem;

855

860

aptior sit tamquam ,,vocabulum generalius et felices maxime ventos (v. 844.) indicans." Ceteri recentiores editores omnes praeter Bryceum nobiscum auris receperunt. — V. 852. ex Hom. Od. III, 281. translatus est. Verbis clavumque adfinus et haerens cum toto versu sequente turpiter abutitur Auson. cent. nupt. 124 sq. — 853. Nusquam. Exspectaveris numquam, quod praebet Hamb. I. a m. sec. Sed cum id, quod nusquam fit, omnino non fiat, nusquam interdum etiam pro numquam ponitur, tempore cum loco commutato. Cf. Drak. ad Liv. III, 42, 4. et Hand. Turs. IV. p. 349 sq. Adsentiuntur mihi Bryce, Conington et Benoist. — amittebat, ultima syllaba arsis et caesurae vi producta. Vid. ad Ecl. I. 38. IV. 51. al., imprimis supra ad v. 521. — 854. "Somnus opprimit Palinerum obluctantem; ita ille obdormiscit. — ramum proprie accipio. Cf. Apollon. IV, 156. Ducta res ab aqua lustrali. Imitatus est locum Silius X, 355 sqq. - - Cf. supra I, 691 sq. III, 511." Heyn. Cf. imprimis IV, 244., ubi de virga Mercurii eadem vi soporifica praedita sermo est, Val Fl. VIII, 83 sqq. Cunctaque Lethaei quassare silentia rami Perstat, et adverso luctantia lumina cantu Obruit et Silius X, 356. oculisque quieten Irrorat, tangens Lethaca tempora virga. Ceterum cf. quae ad VI, 348. adnotavimus. -- 855. soporare, quod alibi est i. q. consopire, hic valet consopiendi vi instruere, qua tamen signif. non nisi Participium Perfecti usurpatur. Sic etiam infra VI, 420. et Claud. R. Pros. I, 284. - 856. Pro cunctanti Burm. coni. luctanti. Sed recte Heyn. vulgatam defendit. coll. Geo. II, 236. Aen. VI. 211. et XII, 940.; cum, qui resistat et reluctetur, bene cunctari dici possit. — natantia lumina (vid. ad Geo. IV, 496.) solvit (vid. X, 418.). Burm. et hic haerens coni. condit vel claudit. Sed vere Heyn.: "Vigilantis oculi sunt intenti. imprimis h. l. Pr linuri, qui in caelum sublatos oculos habebat, v. 853. Igitur remissi ili et a somno illabente relaxati solvi dicuntur; ut de somno perpetuum hoc. membra, corpus, lumina ab co solvi." Vid. etiam ad IV, 244., Solventer corpora, lumina, cum remittitur illa vis, qua agitantur." Wagn. Peerlk. cum Med. a m. pr. exhibeat quassant et Dorvill. lactantia, coni. supa utraque quassans Tempora, cunctanti luctantia l. s. - 857. "Vii laxaverat - - et proiecit, poëtica structura, ab Homero petita, pro cum proiecit (scil. Somnus Palinurum et mox v. 861. avolavit)." Hise Heyn., qui temere mavult Vergilium scripsisse ut superincumbens cett. sententia enim haec est: Cum primum quies laxaverat artus, proiecit pracipitem in undas. Vid. ad Geo. II, 80. Aen. II, 692. 803. III, 8. et laha. ad X, 465. — primos - - artus. Cf. I, 723. III, 69. 537. et adnott. se I, 442. — 858. "cum puppis parte, bene Servius: pro oeconomia. triduo natare potuerit; vid. VI, 349 sq." Heyn. Ceterum cf. huius leci imitatio apud Val. Fl. III, 37 sqq. Peerlk. verba cum puppis p. r. Cusque gubernaclo spuria censet, cum, si pars puppis esset revulsa, Aenes et socii audivissent et mox Aeneas, videns magistrum esse amissum, ipe gubernaculo subeat; atque etiam Gossr. iisdem de causis in hoc loco beret. - 859. Verba liquidas proiecit in undas repetuntur in Anth. Lat I. 170, 160. - 860. saepe rocantem. Med. alique Codd. voce vocante. ut IV, 680. VI, 217. 506. X. 873. XII, 638. Wagn. tamen (quem recentires omnes secuti sunt) recte vulgarem lectionem defendit coll. supr N. 382 sqq. Socii igitur omnes arto et gravi sopiti erant somno. -

Ipse volans tenuis se sustulit ales ad auras. Currit iter tutum non setius aequore classis Promissisque patris Neptuni interrita fertur. Iamque adeo scopulos Sirenum advecta subibat, Difficilis quondam multorumque ossibus albos, Tum rauca assiduo longe sale saxa sonabant: Cum pater amisso fluitantem errare magistro Sensit et ipse ratem nocturnis rexit in undis Multa gemens casuque animum concussus amici: "O nimium caelo et pelago confise sereno,

865

870

861. ales, ceu ales, eadem celeritate, qua aves sursum feruntur. — Pro ad auras aliquot Codd., inter quos Pal. et Gud., exhibent in auras. Utrumque dici poterat (cf. Wagn. Qu. Verg. X, 1.); ad auras etiam Geo. I, 408. legitur. — 862. Currit iter. Vid. supra ad v. 235. — 863. interrita, sine offensione, nullo adverso casu exterriti navigant. Ceterum cf. XI, 837. — 864 sqq. "Notus Homeri locus Od. XII, 39 sqq. 166 sq., quem Verg. ante oculos habuit. Adde Apollon. IV, 891 sqq. et Orph. Arg. 1268 sqq. Teneant adolescentes, non longe a Capreis in Sinu Paestano tres esse Sirenum petras, νήσους Σειρηνούσας, adversus promontorium Surrentinum, fluctuum allisione olim et naufragiis infames; Sirenes autem, puellaris formae speciem referentes, esse cultas templo et sacro in ipso promontorio." Heyn. Vid. etiam Aristot. de mir. auscult. c. 110. T. II. p. 729. ed. du Val. Strab. I. p. 22. V. p. 247. VI. p. 258. Mela II, 4, 9. Ovid. Met. XIV, 88. Heyn. ad Apollod. p. 15. 47. 85. et liber meus geogr. III. p. 743. — lamque adeo. Vid. ad II, 567. — 865. Difficilis. Conington comparat Cic. Div. in Caec. 11, 36. scopuloso difficilique in loco. - quondam, interdum (vid. ad II, 367.); nisi de uno tantum et certo tempore cogitandum, nimirum quo Ulysses his scopulis adpropinquavit. multorum, sc. naufragorum. — 866. rauca cum sonabant coniungendum. Vid. adnott. ad II, 53. — assiduo sale, assiduo fluctuum allisu. Cf. Lucr. I, 326. sale saxa peresa. — longe. Vid. supra ad v. 579. sonabant. Zulich. a m. pr. tonabant. Sed sonare verbum proprium de fluctibus, et litera sibila saepius repetita stridorem maris melius exprimi, non inepte censet Burm., coll. supra v. 169. II, 551. VII, 567. et Hor. Sat. II, 8, 78. Vid. etiam lahn. ad Aen. VI, 310.; qui ad h. l. sic disputat: "Hunc versum in parenthesi posuit Bothius [et cum eo etiam Ribbeck.]. Sed ex hac ratione etiam v. 865. parenthesi includendus esset. Uterque enim versus descriptionem scopulorum continet, et nexus est: scopulos subibat, cum pater etc." Omnis nimirum difficultas in eo est posita, quod poëta constructione mutata pro: tum - - sonantes scripsit tum saxa - - sonabant. Recte igitur ceteri recentiores editores omnes παρέν-George respuerunt. Peerlk. (cui adsentitur Gossr.) pro more suo utrumque versum 865. et 866. tamquam inficetos Vergilio abiudicandos esse suspicatur. Ceterum v. 866. iteratur in Anth. Lat. I, 178, 216. eumque etiam respicere videtur Avien. descr. 106. Illic instabili fama est sale saxa moveri. — 867. Undarum ad scopulos fractarum iam tantus est sonitus, ut Acneas e somno excutiatur. — fluitantem. Dorvill. fluctantem, quod tuetur Wakef. ad Lucr. IV, 75. Conington confert Lucr. III, 1052. Atque animi incerto fluitans errore vagaris. - 868. ipse ratem rexit. Cf. X, 215. Aeneas igitur in nave secum vehebat vicarium gubernaculum alterum, quo amissi loco uti poterat. — 869. animum concussus. Cf. supra v. 700. et adnott. ad v. 720. — 870 sq. O nimium etc. Hos versus continere Aeneae insidiarum a Somno structarum ignari exclamationem, cum per se patet, tum ex sequentis libri principio intelligitur (ubi vid. adnott.). Quod si statuimus, follitur repugnantia, quae intercedere videtur inter hunc locum et ea, quae v. 848 sqq. leguntur. De omissione verbi ait vel inquit, quod in tali loco additum magnopere frigeret, vid. adnott. ad Aen. III, 85. - "serenum, h. l. etiam de pelago: nisi ex nota forma Nudus in ignota, Palinure, iacebis harena."

interpretari velis, ut sit: caelo sereno pelagoque placido." Heyn. Qua interpretatione non opus est; nam etiam mare tranquillum iure suo serenum dici potest. Simillimus est locus Statii Silv. III, 2, 10. pontusque polusque serenus luceat, ubi vid. Markl. — 871. Nudus, i. e. insepultus. Cf. etiam adnott. ad Ecl. I, 60. Conington conferri iubet Soph. Ant. 409. - iacebis. Cf. II, 557. VI, 149. IX, 486. XI, 102. et adnott. ad I, 99. — in ignota harena, quod antiquis hominibus, patriae amantissimis, omnium tristissimum videbatur. Cf. e. g. Tibull. I, 3, 3. Me tenet ignotis aegrum Phaēacia terris; id. III, 6, 40. Flevisti ignota sola relicta mari, imprimis vero Ovid. Trist. III, 3, 20. Tam procul ignotis igitur morienur in oris? Et fient ipso tristia fata loco? Sic etiam in simili Catulli loco LXVI (LXVIII), 97. terra aliena. Heynius et Peerlk., cui adsentiri videtur Wilms. Progr. p. 19. locum sine dubio imperfectum a poeta relictum esse censens, vv. 870. et 871., quibus nihil dici potuerit frigidius et languidius, spurios censent, Gossrav. adeo haec adscribit: "Versibus 870. 871. et VI, 1. electis, versu VI, 2. melius claudes librum, et iterum expulsis v. 3-8, versu 9. novum incipies; "Wagn. vero horum versuum avdertar recte defendit. Ceterum Servius et Probus apud Pomp. Sabinum memorant, in Tuccae et Varii Commentariis Vergilianis primos duos libri VI. versus finire hunc quintum librum, Apronianum autem docere, principium libri VI. esse Sic fatur lacrimans; et hanc quidem rationem, quam Codd. nostri iuvant, illi praeferendam esse, quis Wagnero non concedet? Verba enim Obvertunt pelago proras a proxime antecedentibus Ex tandem Exboicis Cumarum adlabitur oris non nisi violenter possunt divelli et minus apte incipiunt novum librum, eiusmodi autem exordia, quale illud est: Sic fatur lacrimans, etiam apud Homerum deprehenduntur. Cf. II. VII. 1. Od. IX, 1. et XIII, 1. Nihilominus unus Ribbeck. hos duo versus quinte libro adiunxit.

## P. VERGILI MARONIS

## AENEIS.

LIBER SEXTUS.

## ARGUMENTUM.

Ad litus Cumanum advectus Aeneas templum Apollinis antrumque Sibyllae petit, iussus ab ea sacrificium facit, vota nuncupat et a Sibylla oraculum petit viva voce sibi edendum (1-76.); quo accepto rogat Sibyllam, ut se de itinere ad inferos doceat, ubi patrem convenire possit. Haec autem primum ei praecipit, quae ante descensum ad inferos sint agenda (77-155.). Ab ea digressus Aeneas peremti Miseni corpus in litore inventum vult comburere, in silva autem propinqua, unde Troiani lignum rogi struendi petunt, columbarum ductu ad aureum ramum pervenit, quo qui potitus est, veniam nanciscitur inferna loca adeundi (156-211.). Eo decerpto iusta fiunt Miseno, qui sub monte proximo inde ab eo appellato sepelitur. Aeneas autem mactatis hostiis deos inferos veneratus Sibylla duce per Averni fauces ad inferos descendit (212—263.). Sequitur descriptio locorum infernorum cum sede Luctus, Curarum, Morborum, Leti similiumque malorum, item Somniorum, cum Acheronte, Cocyto, Charonte et animis ad Stygem errantibus (264-336.). Ibi Aeneas etiam Palinurum invenit circa Stygiam paludem oberrantem, quem una in ulteriorem ripam traiicere cupientem Sibylla prohibet cenotaphiique et exsequiarum spe consolatur (337-383.). Post haec Charonte a Sibylla placato Aeneas traiicit Stygem Cerberoque medicatis offis sopito intrat in ipsum Orcum (384-425.), ibique iter faciens per loca infantium, tum falso crimine capitis damnatorum, pervenit ad sedem eorum, qui mortem ipsi sibi attulerunt, etiam eorum, quibus infelix amor causa fuit pereundi (426-449.). Ibi Didonem conspicit, quae, cum ei se purgare velit, indignabunda conspectum eius effugit (450-476.). Inde progressus ad sedem eorum, qui bello gloriam adepti sunt, Deiphobum invenit multis vulneribus lacerum, necisque eius indignum modum ab ipso edocetur (477-547.). Deinde ad laevam conspicit Tartarum, quem adire ipsi homini casto non licet, sceleratorumque poenas a Sibylla edoctus (548-627.) ad Ditis ipsius moenia contendit, aureumque ramum Proserpinae consecratum in ipso regiae limine defigit (628-636.). Post haec ad Elysium s. fortunatorum sedes iter instituit et a Musaeo ad patrem suum perducitur (637-678.). Ibi Anchises Aeneam animarum originem, purgationem et reditum in nova corpora edocet (679-751.), Albanorum Romanorumque regum recensum facit, ostendit filio nobilissimas animas in corporibus posterorum eius aliquando habitaturas et sic ad Iulii Caesaris et Angusti laudes descendit (752-854.), Marcellumque, Octaviae filium, immatura morte ereptum miris in caelum laudibus effert (855-888.), postremo quae bella eum in Italia exspectent, edocet (889-893.). Inde per eburneam portam ad Superos regressus Aeneas socios revisit relictisque Cumis Caietam petit (894—901.).

Sic fatur lacrimans classique inmittit habenas Et tandem Euboicis Cumarum adlabitur oris. Obvertunt pelago proras; tum dente tenaci Ancora fundabat navis, et litora curvae Praetexunt puppes. Iuvenum manus emicat ardens

5

De vv. 1. et 2. ab aliis superiori libro adiectis vide, quae ad l. V. extr. adnotavimus. In Anth. Lat. II, 193, 29. et 194, 31. sic in unum versum contrahuntur: Sic lacrimans tandem Cumarum adlabitur oris et Sic fatur lacrimans, Cumarum adlabitur oris. Peerlk. omne huius libri exordium, v. 1-8., excepto uno v. 2., levibus de causis spurium censet. Cf. etiam Gossr. ad 1. V. extrem., qui de huius libri v. 1. sic iudicat: "Quamquam lacrimare [heroibus] non habebatur indecorum (cf. I, 464.), tamen librum rerum dignitate gravissimum a lamentatione incipere non est decorum." Sic fatur lacrimans, Homeri ώς γάτο δακρυχέων (Il. I, 357 etc.). Praesente utitur poëta (fatur) post praegressum Aeneae sermonem, quia properat ad sequentia. Cf. XI, 718. et Wagn. Qu. Verg. VII, 4. -"classique inmittit habenas, excepto velis expansis vento, cursum urgebat classis Aeneas. Nota metaphora ab aurigatione, ut supra V, 662. de flamma vidimus: furit inmissis Vulcanus habenis." Heyn. Cf. adnott. ad Geo. II, 364. (ubi pro 299. lege 499. et adde Aen. XI, 889.) Ovid. Met. I, 280. Fluminibus vestris totas immittite habenas et ibid. VI, 709., ubi adeo de volante: Nec prius aërii cursus suppressit habenas, Quam cett. Imprimis autem cf. Val. Fl. I, 687. rolat immissis cava pinus habenis, et VIII, 139. fugit immissis puppis habenis. Noli autem putare habenis significari vela aut adeo rudentes (ut Henry Tw. years VI. p. 1. censet comparans Aen. X, 229. velis immitte rudentes), sed simpliciter est nota illa metaphora celeritatem modo cursus indicans, quae eodem iure etiam de navibus solis remis actis usurpari poterat. Cf. quae fuse de h. l. disputat Haeckerm. in Muetzell. Zeitschr. XII. p. 631 sq. - 2. tandem ad Aeneae desiderium tandem aliquando in Italiam veniendi, ideoque ad omne illud tempus referendum videtur, ex quo ille Troia profectus per maria terrasque errabat. Per se enim navigatio e Siciliae portu usque ad Cumas, imprimis vento secundo facta, longa dici non potest. — "Euboicis Cumarum oris, ad litus ('umanum. Liv. VIII, 22. Cumani ab Chalcide Euboica originem trahunt. Vid. Cluver. Ital. ant. IV. p. 1102. De conditoribus vid. Strab. V. p. 243. Urbis origines antecessisse videntur colonias Ionicas et Acolicas. Vid. Vellei. Pat. I, 4. et cf. Wernsd. P. Lat. Min. T. IV. p. 393. A posteriore certe tempore Cumas, a Chalcidensibus conditas, ad Aeneae actatem retraxit Vergilius. Cf. Gell. X, 16." Heyn. De Cumis autem, nobilissima Campaniae urbe (cuius reliquiae inter lacum di Patria et Fusaro inveniuntur), cf. liber meus geogr. III. p. 731 sq. Ceterum cf. leci huic simillimi Aen. III. 131. Curctum adlabimur oris et 569. Cyclopum adlabimur oris. Fortasse huius loci memor Ovid. Met. XIV. 155. scripsit sedibus Euboicam Stygiis emergit in urbem. — 3. Obvertunt pelago proras. Solebant enim veteres conversis navibus puppi appellere, quam remiges post se habebant, ut, prora in mare spectante. facilior esset abitus. Vid. Ruhk., qui conferri iubet Gronov. Obss. IV, 26. et Hemst. ad Lucian. T. I. p. 239 sq. Cf. etiam adnott. ad III, 277. et 549. atque Wagn, ad X, 268. — dente tenaci. Vid. ad I, 169., ubi de unco morsu ancorae sermo est. — 4. fundabat, i. e. fundo alligatas tenebat. Cf. Claud. de Mall. Cons. 113. Iam tibi compositam fundaverat ancora puppim. Alio sensu naves fundare (i. e. fundo, carina instruere) legitur ap. Plaut. Mil. III. 3, 43. Ovid. ex P. IV. 3, 5. et Her. XVI, 109. Ceterum cf. Aen. I. 168 sq. Ladew. comparat Lucr. IV, 808. fastigia posse Surarum ac feminum pedibus fundata plicari et adnotat, linperf. fundabat sequentibus ita adiectum esse, ac si scriptum esset: tum navibus ancora fundatis puppes praetexunt litora. — 5. puppes praetexunt litora, ut limbo vestis praetexitur. Sie Lucan. X, 537. densac praetexunt litora classes. Ovid. A. A. I, 255. practexta litora velis. Cf. etiam Ecl. VII, 12., ubi comparare poteram Auson. Mos. 45. Tu neque limigenis Litus in Hesperium; quaerit pars semina flammae Abstrusa in venis silicis, pars densa ferarum Tecta rapit silvas inventaque flumina monstrat. At pius Aeneas arces, quibus altus Apollo Praesidet, horrendaeque procul secreta Sibyllae,

10

ripam praetexeris ulvis, et Dissen. ad Tibull. III, 1, 11. — emicat. Vid. ad V, 319. Ex locis ibi allatis huc imprimis quadrat Aen. XII, 327. Emicat in currum. — 6. quaerit pars semina flammas cett. ad torrendas fruges. Cf. Aen. I, 174 sqq. et Geo. I, 135. semina flammae, σπέρμα φλογός, πυρός, αρ. Hom. Od. V, 490. et Pind. Pyth. III, 67. Olymp. VII, 87. Vid. etiam Lucr. IV, 331. V, 666. VI, 160. 200. al. — 7. Abstrusa in venis silicis. Vid. ad Geo. l. l. - densa ferarum tecta. Vid. infra v. 179., quem versum cum nostro confundens Lutat. ad Stat. Theb. I, 377. hunc sic laudat: Pars densa ferarum Excutiens stabula. Maronem secutus etiam Lucan. IV, 100. silvas vocat tecta ferarum, i. e. lustra. 8. ,,Quid est rapit? Si corripit, colligit, comportat [scil. ligna et arida sarmenta ad alendum ignem, quae sane per silvas, magnae copiae causa Plur. numero commemoratas, apte exprimi poterant: cf. adnott. ad III, 23.], nihil potest iciunius dici grandibus istis et turgidis verbis: densa ferarum tecta. Igitur poëta necessario ita accepit: rapit cursu, rapido cursu perlustrant silvas, ut vel fontem aquae investigent, vel ferarum praedam ad epulas exquirant, ut I, 192 sqq. Sic campum rapere dicitur equus [v. c. ap. Stat. Theb. V, 3. acrior et campum sonipes rapit] et asquora rapere navis." Heyn. Quam explicationem non improbatam Gossravio prius cum Iahnio et Thielio secutus sum (quod probant Bryce et Benoist.), nunc vero reiicio ab Haeckermanno edoctus verbum rapere hoc sensu dictum aperto quidem campo et mari accommodatum esse, non vero silvis et densis ferarum tectis, de venatione autem procul dubio poetam minus obscure scripturum fuisse. Quare nunc cum Schellero in Obss. in prisc. script. p. 315., Vossio in Anm. u. Randgl. p. 215., Wagnero, Ladew., Coningtone et Haeckerm. in Zeitschr. f. d. Gymn. XII. p. 632 sq. redeo ad antiquam Ruaei aliorumque explicationem de lignatione. Cf. etiam similis locus I, 174 sqq. — inventa flumina, non reperta, quia casu in ea incidunt, non quaerentes ea reperiunt, de quo discrimine utriusque verbi cf. Herzog. ad Caes. B. G. IV, 20. Doederl. Lat. Synon. II. p. 142 sqq. alii. Volebant autem Troiani in iis lavari, ut puri ad sacra instituenda accederent. -- 9 sqq. ,,Ad templum Apollinis, quod antiquissimum fuit in monte ad Cumas [de quo Henry Tw. years VI. p. 3. conferri iubet Iorio Guida di Puzzuoli etc. Nap. 1830.] et inde ad subiacens Sibyllae antrum tendit Aeneas. Id autem facit ex Heleni (III, 441 sqq.) et umbrae Anchisae monitu (V, 731 sqq.)." Heyn. Erant autem Sibyllae omnes vates Apollineae, habitantes iuxta templum huius dei celeberrimum. Ceterum de toto, qui sequitur, loco vid. Henry in Two. years VI. p. 1 sqq. — arces, templum in summo monte situm, per quod aditus est ad Sibyllae antrum. Vid. ad Geo. I, 240. et II, 535. (Cf. etiam infra v. 41. et ibi adnott.) — altus Apollo plerumque refertur ad templum dei in alto situm; sed simplicius est sumere, omnino ad dei maiestatem pertinere epitheton (der erhabene), ut X, 875. Ovid. Met. III. 284. XII, 505. Fast. III, 333. ex P. II, 3, 63. etc. (quae etiam Henrici est sententia l. l. p. 5 sq. et in Philol. XVII. p. 627.). Servius parum probabiliter de ipsius simulacri altitudine cogitat, haec Coelii de Apolline Cumano verba laudans: Et in fano signum Apollinis ligneum, altum non minus pedes XV. — 10. ,, Praesidet, templum et urbem tuens, πολιοῦxos." Heyn. Similiter Ianus ap. Ovid. Fast. I, 125. Praesideo, inquit, foribus coeli. — secreta horrendae Sibyllae Heyn. et Wagn. per inversionem explicant: horrenda secreta Sibyllae. Sed quidni Sibylla ipsa horrenda dici poterat? Cf. infra v. 47 sqq. et 77 sqq. Nonne etiam Hor. Sat. I, 8, 25. de Canidia et Sagana: pallor utrasque Fecerat horrendas adspectu? Adsentiuntur mihi Conington et Benoist., atque etiam Wagn. ipse mutata sententia in recentiss. edit. recte adnotat: ,,ipso adspectu,

Antrum inmane, petit, magnam cui mentem animumque Delius inspirat vates aperitque futura. Iam subeunt Triviae lucos atque aurea tecta.

Daedalus, ut fama est, fugiens Minoia regna, Praepetibus pinnis ausus se credere caelo,

15

qualis furore correptae vatis esse solet." Cf. etiam, quae Steinmetz. Progr. p. 17 sq. contra cos disputat, qui in ciusmodi locis epitheton a suo Substantivo divulsum ad aliud transferant. Forcell. horrendam hic per venerandam explicat: dubito, num recte, quamvis etiam Gossrau et Henry hanc explicationem amplectantur II. II., et ille quidem comparans infra VII, 172. (qui locus plane diversi est generis) et locos, ubi metus et metuere pro veneratione et venerando dicantur (Aen. VII, 60. Hor. Od. II, 19, 5. Ovid. Met. I, 323. Liv. XXII, 3.), hic vero aptius infra XI, 597. De Sibylla autem Cumana, quae modo Amalthea, modo Herophile, modo Demophile, a Vergilio autem infra v. 36. Deiphobe, Glauci filia, vocatur, et Tarquinio Prisco libros illos fatales vendidisse narratur, quorum fragmenta postquam libri ipsi incendio Capitolii sub Sullae dominatione combusti vel perditi erant, Augustus colligi et in templo Apollinis Palatini asservari iussit, cf. Dion. Hal. IV, 62. Aur. Vict. de O. G. R. 10. Plin. XIII, 13, 27. Tac. Ann. VI, 12. Ovid. Met. XIV, 132 sqq. Lactant. Inst. I. 6. Gellius I, 19. Suidas s. v. alii et Heynii Exc. V. ad h. l. De Sibyllis omnine (quo nomine veteres celeberrimam quamque vatem appellare consueverant) vid. Klopferi Lex. myth. II. p. 537 sqq. Scheiffele in Pauly Realescycl. VI. p. 1447 sqq. Heidebreede de Sibyllis. Berol. 1835. Dissen. ad Tib. II, 5, 77. alii. — procul - - petit. Templum igitur antrumque Sibyllae, quod Aeneas cum paucis petit comitibus (v. 40. 41.), a portu erant remota ubi ceteri Aeneae socii remanserant. Wagn. prius cum Heynio procul false ita explicuerat, ac si antrum Sibyllae procul a templo Apollinis fuisset; sed in recentiss. edit. etiam hic mutata sententia recte adnotat: "Petit templum antrumque procul ab eo loco sita, ubi ceteri Troiani in alio negotio occupati erant." — 11. "mentem animumque Homerico more πατά φρένα καλ κατά θυμόν [quae verba coniuncta omnes omnino animi vires complectuntur: cf. adnott. ad Acn. I, 304.]. — inspirat, indit e. mentem magnam, [ultra solitum] commotam et erdovoiwour, ut inspirare amorem, ignem Acn. I, 688., aut, quod malim, magnam eius menten afflat, incitat, movet." Heyn. Mentem inspirat Apollo, ut Sibylla recondita perspiciat, animum, ut etiam fortiter pronuntiet. Cf. Olivet. ad Ed Cic. p. 114. ed. 3. et Thiel. in Addend. p. 858. -- 12. Delius vates. Vid. ad Ecl. VII, 29. Apollo autem Iovis est vates, ut Sibylla Apollinis. Cf. supra III, 251. — 13. Ineunt lucum Triviae s. Hecates (vid. ad IV. 609.), cui omnis illa regio Averni sacra erat, et per eum veniunt ad tenplum (aurea tecta), quod ille cingebat. - 14 sqq. ,,Apparet fuisse famaz antiquam, templum Apollinis Cumanum a Daedalo esse exstructum. Videntur Siculi et Itali, quidquid apud eos mirae vel praeclarae artis erst. ad Daedalum retulisse. Colligas hoc vel ex Diod. IV, 78. [Cf. adnott. al Geo. IV, 179.] Horum igitur populorum ars aedificandi et sculpendi onginem suam a Creta habuisse videtur. Communis saltem narratio est. Daedalum ex Creta profugum in Sicilia a Minoe fuisse oppressum. At poeta, etiam famam secutus, Daedalum ex Sicilia quoque fuga evasise statuit. Praeclare Servius: Daedalus vero primum Sardiniam [recties fortasse Siciliam], ut clicit Sallust. Hist. II., post delatus est Cumas: d. templo Apollinis condito, sacratisque ei alis, in foribus haec universa de pinxit. Ceterum totum, qui sequitur, locum copiosius persecutus est & lius XII, 89 sqq." Heyn. De ipso Dacdalo praeter Diodorum IV, 76-72 Paus. I, 4. Apollod. III, 15, 8. 9. ibique Heyn. p. 348. Schol. Eurip. Hec. 838. Ovid. Met. VIII, 153 sqq. et quos infra ad v. 20. laudatos videbis. cf. Sillig. Catal. artif. p. 169 sqq. et Walz. in Pauly Realencycl. H. p. 82 sqq. — ut fama est. Cf. III, 551. si vera est fama. — Respicitur bic locus in Anth. Lat. I, 178, 140. et III, 105, 11. Daedalus arte sua fugi Minoia regna. — 15. Cf. Hor. Od. I, 3, 34. Expertus vacuum Daedelus

Insuetum per iter gelidas enavit ad Arctos Chalcidicaque levis tandem super adstitit arce. Redditus his primum terris, tibi, Phoebe, sacravit Remigium alarum posuitque inmania templa. In foribus letum Androgeo; tum pendere poenas

20

aëra Pennis non homini datis. — praepetibus pinnis. Vid. ad III, 361. et V, 251. et cf. Cic. Div. I, 47, 106. Hanc ubi praepetibus pinnis lapsuque volantem Conspexit. — se credere caelo. Cf. Ovid. Met. II, 377. Fit nova Cycnus avis, nec se caeloque Iovique Credit et Anth. Lat. 178, 141, ubi verba ausus se credere caelo repetuntur. De ipsa re Thiel. conferri iubet Ovid. Met. VIII, 183 sqq., ubi ipse Daedalus loquens inducitur. -- 16. Verba Insuetum per iter repetuntur in Anth. Lat. I, 14, 33. — "enavit (respexit ad Quinct. VIII, 6, 18.), usitata illa metaphora inter volatum et navigationem. Cf. Geo. IV, 59. [ibique adnott. imprimis Lucr. locus ibi laud. III, 590. Quam prolapsa foras enaret in aëris auras, quem Verg. hic videtur respicere, et Anth. Lat. III, 82, 47. Spe duce per medias enavit Daedalus auras]. Sic mox remigium alarum, ut supra I. 301." Heyn. — gelidas ad Arctos, in quibus verbis Heyn. et Peerlk. (qui adeo ad coniecturam confugit: gelidas en. ad auras) temere haeserunt, Wagn. recte interpretatur "versus Arctos," coll. Hand. Turs. I. p. 82. Cf. etiam Iahn. ad Ovid. Trist. p. 165. et Coningt. ad h. l. De Arctis ipsis vid. ad Geo. I, 138. — 17. Chalcidica super arce, Cuma-Vid. supra ad v. 2. Peerlk. haec adnotat: "Marius Plotius de Metris Chalcidicas arces. Hoc melius convenit cum v. 9. arces, quibus Apollo praesidet." Sed invitis Codd. nihil mutandum. — levis, tamquam volans; levis enim usitatum volantium celeriterque currentium epitheton. 819. (ibique adnott.) 838. XI, 868. — adstitit. Cf. I, 301. — 18. Redditus his primus terris. Cf. Flor. III, 6. Pompeius piratas, qui in aquas resiluerant, terrae reddidit, et Claud. B. Get. 41. Tua nos urgenti dextera leto Eripuit, tectisque suis redduntur et agris Damnati fato populi, virtute renati: ubi non minus, quam hic, conservationis et salutis recuperatae adiuncta est notio. — his terris poetice pro: hic, hoc loco terrae redditus (cf. adnott. ad I, 534.); quamquam etiam terra omnino spectari potest caelo opposita, ut etiam nos: dieser Erde zurückgegeben. Peerlk. tamen, cum his terris significaret, Daedalum Cumas post longam absentiam rediisse, ubi tamen nunquam fuerit, praefert unius Cod. Zulich. lectionem hic, quae ctiam Heynio non displicet. Scd recte observat Wagn., Pronomen Adverbii hic notionem includens magis esse poeticum. — "sacravit tamquam donarium ex voto. Cogita notum morem eorum, qui ex mari erant servati. Etiam templum ex voto factum videri potest." -- 19. Remigium alarum. Vid. ad I, 301. et cf. Apulei. Met. V. p. 169. Elm. (c. 25. p. 365. Oud.) remigio plumae raptum maritum (scil. Psyches, i. e. Amorem). - posnit templa. Cf. Geo. III, 13. aliosque locos. Pluralis autem templa inservit modo indicandae unius templi magnitudini. Cf. I, 726. II, 483. VIII, 137. etc. (Weidner. ad I, 427., ubi lectioni a nobis receptae praesert alteram theatris, de hoc usu Pluralis conserri iubet Spittae Quaest. Verg. 9.) — 20 sqq. Ianuae antiquorum templorum opere caelato ornatae fuerunt, ut etiam nostrorum maiorum mos ferebat; ideoque etiam templi Cumani valvis poëta eiusmodi ornamenta affingit. Non emm cum Gossravio has imagines Vergilii tempore vere in foribus illius templi fuisse crediderim. Ceterum Heyn. ad h. 1. adnotat: "Observa, quam callide narrationem in sculpturae argumentum mutaverit, et ad hoc cognoscendum otium fecerit Aeneae, praemisso Achate ad arcessendam Sibyllam. Talia autem anaglypha in templorum foribus ex metallo pretiosiore, h. l. ex auro (vid. infra v. 32.), antiquitas probare solebat. Cf. Geo. III, 26 sqq. Imitationem loci vide apud Silium III, 32." Cf. etiam similem locum supra 1, 453 sqq. In altera autem valvarum res Athenis, in altera res in Creta factae, ibi caedes Androgei et sortitio puerorum puellarumque Minotauro mittendorum, hic Pasiphaë cum tauro et Minotauro et LabyrinCecropidae iussi — miserum! — septena quot annis Corpora natorum; stat ductis sortibus urna. Contra elata mari respondet Gnosia tellus: Hic crudelis amor tauri suppostaque furto

thus cum Theseo, ideoque res arcte inter se cohaerentes servato temporis ordine erant effictae. Vide etiam infra ad v. 23. — De Androgeo, Minois et Pasiphaae filio, non confundendo cum eo viro, quem supra II, 370. commemoratum vidimus, et de variis mortis eius narrationibus vid. Apollod. III, 1, 2. et 15, 4 sqq. ibique Heyn. p. 344. Diod. IV, 60. Hygin. f. 41. Ovid. Met. VII, 456 sqq. VIII, 153 sqq. Catull. Epith. Pel. et Thet. 76 sqq. et Klopferi Lex. myth. I. p. 198 sqq. — Quamquam Med., Pal., Rom., Gud., Minoraug. aliique Codd. exhibent Androgei, tamen nunc cum omnihus recentioribus editoribus praeter Süpflium et Bryceum recepi Bern. IL III. aliorumque recentiorum Codd. itemque Servii, Prisciani p. 736. P. Charisii p. 71. P. Probi Inst. I, 4, 19. et Schol. Hor. Od. IV, 8, & lectionem Androgeo, i. e. Graecum Gen. Ανδρόγεω. a Nom. Ανδρόγεως, quam etiam fragm. Bob. de nom. et pron. 29. (Annal. Vind. p. 134) testatur his verbis: "Androgei aut, ut aliis placet, Anctrogeo, ut Penelei dextra aut, ut alii tradiderunt, Peneleo." Vid. adnott. ad Aen. II, 371. et 392. Ribbeck. Proleg. p. 204. atque Neue Forment. I. p. 132 sq. tum, porro (vid. ad II, 697.); sequitur enim altera imago (haud debie infra primam), poenam exhibens ob Androgei caedem Atheniessibus a Minoë irrogatam. — 21. Cecropidae Athenienses etiam Ovidio Met. VII, 502. Fast. III, 81. IV, 502. aliisque poëtis appellantur. miserum! Vid. ad I, 251. — septena corpora natorum per appositionem additur voci poenas, ut II, 139. Quos illi fors et poenas reposcest, ubi cf. adnott. Ceterum vid. ad I, 193. II, 18. V, 318. ,,Argutantur in numero Interpretes. Cum pueri septem septemque puellae mitterentur, quidni alterutrum tantum poni potuit? Heyn. - stat, adstat, urne, unde ductae erant sortes, quibus destinabantur in Cretam mittendi et Minotauro obiiciendi pueri puellaeque. Verba stat ductis sortibus urna iterantur in Anth. Lat. I, 170, 110. -23. Contra, ex adverso, e regione, i.e. h. quidem l. in altera ianuae valva. Hand. Turs. II. p. 113. coniungit contra respondet, coll. loco Curtii VII, 9, 1. Heyn. inter alia haec adnotat: "Porro poëta servat morem veterem anaglyphorum, quae plura argumenta deinceps posita cumulabant; nam de unitate argumenti parum solliciti erant antiquiores. Sunt tamen h. l. res inter se cognatae et ad eudem historiarum ordinem spectantes." Quare etiam respondet ("bilds das Gegenstück, den Pendant") Gnosia tellus rebus Athenis gestis. -Gnosia tellus. Vid. ad Geo. I, 222. et Aen. III, 115. V, 306. Ribbeck. etiam hie scripsit Cnosia. — elata mari, alta, sollemni insularum epitheto. Vid. ad V, 558. — 24 sqq. Turpem de Pasiphaë fabulam. que Solis filia ex tauri concubitu Minotaurum peperit, narrant Apollod. III, 1. 4. Hygin, f. 40. Diod. IV, 79. Ovid. Met. VIII, 136 sqq., sensum vero & notionem tam foeda allegoria involutam eruere conati sunt Heyn. ad Apollod, p. 217 sqq. et in Antiquar, Aufs. I. p. 20. Boettiger Vasengen. III. p. 25. Creuzer. Symbolik IV. p. 10 sqq. 53 sqq. Walz in Pauly Realencycle voc. Minotaurus T. V. p. 72 sqq. alii. — "crudelis amor, violentus, u alibi saevus, h. e. magnus, nimius." Heyn. Immo tanquam turpis brut animalis amor crudelis vocari videtur; nisi malis cum Wagn. quocus etiam ceteri recentiores interpretes consentiunt) explicare: ,,quia a Vener offensas suas crudeliter uleiscente Pasiphae iniectus erat; ' nam Pasiphae adulterium Martis et Veneris indicaverat Vulcano. Peerlk. (qui malit tarrus, ut taurus ipse vocetur amor Pasiphaës, quemadmodum apud Ovid Am III, 9. Delia, primus amor, et similia) minus recte: "crudelis, quia taute animal crudele et ferox." -- ,, supposta furto pro supposita tauro additero per furtum: πρυστοις γάμοις μιγείσα, ex nota Musaei formula. Nlim tamen putare, ipsam vaccam ligneam ipsumque flagitium expressur fuisse, sed Pasiphaën v. c. demulcentem taurum: cf. anaglyphum a

**25** 

Pasiphae mixtumque genus prolesque biformis Minotaurus inest, Veneris monumenta nefandae; Hic labor ille domus et inextricabilis error; Magnum reginae sed enim miseratus amorem Daedalus ipse dolos tecti ambagesque resolvit Caeca regens filo vestigia. Tu quoque magnam

**30** 

Winckelm. Mon. ined. tab. 94." Heyn. Furto pro furtim iam supra IV, 337. legimus. - supposta. Vid. VII, 283. et de contracta forma adnott. ad Geo. III, 527. etc. — 25. mixtum genus, ex homine et tauro mixtum, explicatur verbis adiectis proles biformis. Sic Ovid. Met. VIII, 133. Minotaurum vocat discordem fetum et VIII, 169. commemorat tauri geminam iuvenisque figuram. Respicitur hic locus in Wernsd. P. Lat. min. IV, 345, 142. Pasiphaae crimen mixtique Cupidinis iram, ubi III, 79, 12. etiam verba Veneris monumenta nefandae repetuntur. — 26. in est, in foribus, tamquam pars argumenti hic expressi. - Veneris monumenta nefandae (quae verba iterantur in Anth. Lat. III, 79, 12.) Heyn. interpretatur: "partus nefandi amoris." Venus pro amore. Vid. ad Ecl. IV, 32. V, 69. - 27 sqq. "Labyrinthus, Daedali opus, in Pasiphaës gratiam susceptum, ut Minotaurus in eo absconderetur. Sic Ovid. Met. VIII, 157. Hygin. f. 40. Apollod. III, 1, 4. 15, 8. Apud Homerum Daedalus in Ariadnae gratiam chorum s. saltationem Labyrintho similem effinxisse narratur II. XVIII, 595 sqq., quem locum respicit Vergilius h. l. et supra V, 588 sqq. At nunc in reginae, regis Minois filiae, Ariadnae, gratiam Daedalus Theseo iter per Labyrinthum filo monstravit, quod inventum alii poëtae ad Ariadnae sollertiam referunt." Heyn. — labor ille domus. Wagn. qui prius haec adnotaverat: "labor magnitudinem et admirabilem speciem istius aedificii spectare mihi videtur, ut operum labor Geo. II, 155, " in min. edit. rectius explicat: ,,labor, quem ipse labyrinthus creat exitum quaerentibus." Verba labor - domus eadem ratione coniuncta, qua VII, 245. Iliadum labor vestes. Adsentitur mihi Benoist., adversatur Conington, qui laborem Daedali, non in labyrintho errantium intelligit et domus Genitivum habet, coll. tecti inobservabili errore ap. Catull. 1. infra 1. - inextricabilis error, unde nemo facile se extricare et expedire potest. Sic ap. Silium IV, 548. inextricabile litus, et similiter ap. Plin. XX, 21, 86. inextricabilia stomachi vitia, i. e. quae removeri, sanari non possunt. Ceterúm cf. V, 591. irremeabilis error et ap. Catull. LXIV, 115. tecti inobservabilis error de Labyrintho. Vid. etiam Savar. ad Sidon. Apoll. Ep. II, 5. p. 129. Boethius et Augustin. ap. Meurs. Cret. II, 2. p. 67 sq. laudati ab Ungero de Valg. Rufo p. 483. - 28. regina, regis filia, Ariadne. (Vid. supra.) Eadem ratione regina pro regia virgine legitur Aen. I, 273. ap. Stat. Achill. I, 295. Val. Fl. V, 374. 386. 442. VI, 657. alibi. Vid. etiam infra ad IX, 223. adnott. Peerlk., nomen Thesei a poëta reticeri non potuisse ratus, si ille reginam de Ariadne (de qua omnes recentiores editores mecum cogitant), non de Pasiphaë antea commemorata, intelligi vellet, nomen tecti autem, cum domum praecesserit, facile desiderari, parum probabiliter coni. dolos Theseo ambagesque resolvit; quamquam negari nequit, ambigue poëtam scripsisse. — sed en im, etc., h. e. Sed ipse Daedalus (miserabatur enim amorem reginae) tecti ambages resolvit. Cf. adnott. ad Aen. I, 19. — 29. "Fallaciam viarum inter se implicatarum expedivit monstrato scilicet per filum, quod errantes gressus Thesei regeret, exitu." Wagn. - ipse, qui tamquam auctor Labyrinthi hoc optime posset. — dolos tecti. Cf. Catull. locus modo laud. — doli et ambages sunt flexus viae et errores Labyrinthi; Ovid. Met. VIII, 160. flexus error variarum viarum. Cf. etiam parallelus locus supra V, 589 sq. et Melac descriptio Labyrinthi Aegyptiaci I, 9, 5. — resolvit, explicat quasi et aperit, reditum et egressum monstrat. Cf. etiam Markl. ad Stat. Silv. V, 5, 82. Respicitur hic locus in Anth. Lat. III, 232, 22. filo resolvens Gnosiae tristia tecta domus. — 30. caeca vestigia (Thesei) Wagn.

Partem opere in tanto, sineret dolor, Icare, haberes. Bis conatus erat casus effingere in auro; Bis patriae cecidere manus. Quin protinus omnis Perlegerent oculis, ni iam praemissus Achates Adforet atque una Phoebi Triviaeque sacerdos, Deiphobe Glauci, fatur quae talia regi: "Non hoc ista sibi tempus spectacula poscit; Nunc grege de intacto septem mactare iuvencos

recte interpretatur per gressum, pedem temere errantem; cadem ration iam Schirach. p. 350.: "gressus, de quibus, quo ducant, mescimus." Cl etiam supra IV, 209. caeci in mubibus ignes ibique adnott. — regem. Duo Codd. legens, ut X, 814. Parcae fila legunt; at non agitur de Than filum legente, sed de Daedalo Thesei iter filo regente; quamquam etiam è Theseo ipso ap. Catull. LXIV, 113. errabunda regens tenus certig filo et ap. Prop. III, 6, (II, 14,) 7. Nec sic incolument Minois Th vidit, Daedaleum lino cum duce rezit iter legimus. Ceterum el. e supra III, 659. Verba autem legendi et regendi haud raro a liberii confunduntur. Cf. Burm. ad Ovid. Her. X, 104. — "Versaum 39—38 de Icaro suavitatem et vim facile sentis ex affectu et ex apostrophe el Icarum proficisci. Verba Ausonius imitatus est in Mos. v. 300 sq. [eess quem singere in auro Conantem Icarios patrii pepulere dolores." Hen — magnam partem - - kaberes, i. e. magna para ceses. Ct. II, i ibique adnott. -- opere in tanto. Conington comparat Lucr. VI, 64. opere in tali. — sineret dolor, omissa Praepositione si, ut saeps. Wi adnott. ad Geo. II, 519. — 82. bis. Schol. Barthii ad Stat. Theb. II, 48. memorat, numerum binarium esse rei imperfectae, termarium perfecta Sed vid. adnott. ad II, 792. — casus effingere in auro. Ct. I, 646. lata in auro Fortia facta patrum et Ausonii 1. modo laud. — 83. patris manus, i. q. paternae, patris; ut I, 643. patrius amor, Ovid. in Ibin. @ nex patria, Liv. VII, 5, 7. acerbitas patria, Cic. Am. 16, 46. anims p trius cett. Ceterum cum h. l. cf. Silius II, 139. Ter cecidit dextre. -,, Quin protinus, καὶ μὴν καί; et vero sane reliqua quoque signa pr lustrassent." Heyn. Cf adnott ad Geo. IV, 1. — omnia per symmetric pronuntiandum omnja. Vid. ad Aen. I, 2. (288. VII, 237. al.) coll. admit ad Geo. I, 397 Temere enim hunc versum in hypermetrorum numero habet Macrobius Sat. V, 14, 4. et Heinsius, quos recte resutat Weichert. de was hyperm. p. 23. Alii, velut Wakef. et Both., defendunt lectionem quae apparet in Rom. et Paris. 2., ut in aliis omnem, vel omnes. conferri iubet Bothium ad Sen. Herc. Oet. 48. p. 225. — 34. per legerent: nam praeter Achaten etiam alios socios secum duxit. Vid. v. 40 sq. C autem infra v. 755., ubi simplex verbum legere. Ceterum Scaurus de et p. 2260. P. scribi vult pellegeret, cui tamen orthographiae Vergilii Coll non favent. - praemissus Achates. Cf. I, 644. praemittit Achata iam cum Adforet, non cum praemissus confungendum. — 85. Phoen Triviaeque sacerdos. Vid. X, 537. — 36. Sibyllam Cumanam s. De pholen non male Glauci filiam (vid. ad III, 319.) vocari, cum ille (de p vid. ad Geo. I, 437. et III, 267.) inter deos fatidicos habeatur, iam lin memoravit. Ceterum vid. supra ad v. 10. - Verba fatur quae telis regi, quae, Cerda teste, in nonnullis Codd. desiderantur, Peerlk censet. Sed recte iam Heyn. observavit, omissa videri a librariis in # regis haerentibus, quo tamen nomine Aeneas etiam infra v. 55., supul 88. 544. 553. 575. et alibi appelletur. — 37. Cf. locus similis II. 521. ista spectacula, spectationem istarum rerum. Vid. ad IV, 237. VII, 595. etc. Respexit hunc locum Claud. in Eutrop. II. 365. non her spectacula tempus Poscere; totus autem hic versus repetitur in Anth. 14 I, 178, 160. Med. a m. pr. et Rom. praebent poscunt; sed poscit melies esse lectionem, iam Serv. recte iudicavit. — 38. grege de intectacil. iugo. Vid. ad Geo. IV, 540. et Hom. Od. III, 382. pous depire

Praestiterit, totidem lectas de more bidentis."
Talibus adfata Aenean — nec sacra morantur
Iussa viri — Teucros vocat alta in templa sacerdos.

40

Excisum Euboicae latus ingens rupis in antrum, Quo lati ducunt aditus centum, ostia centum; Unde ruunt totidem voces, responsa Sibyllae. Ventum erat ad limen, cum virgo "Poscere fata

45

— septem. Septenarius numerus erat sacer. Cf. V, 35. X, 329. — 39. de more. Fragm. Vat. et Bern. III. ex more, quod Ribbeck. hic fortasse praestantius censet. - bidentes. Vid. ad IV, 57. Verba lectas de more bidentes redeunt infra VIII, 544. - 40. iussa sacra, ut III, 547. iussi honores. Sic ap. Ovid. Met. IV, 32. Iussaque sacra colunt. — nec sacra morantur, scil. exsequi. In Anth. Lat. I, 170, 38. legimus dum sacra morantur. Conington confert Val. Fl. VII, 60. Haud ipse morabor, Quae petitis. — 41. alta in templa. Cf. supra v. 9. — 42 sqq. Heyn. de h. l. sic iudicat: "Locorum situm et faciem plane legentis animo eripiunt interpretes, dum hic antrum in adyto templi in Cumani collis latere positum esse putant. Templum Apollinis erat monti impositum, qui mox urbi pro acropoli fuit. Quod nunc memoratur antrum Sibyllae, in latere eius montis excisum, non longe ab eo loco abesse poterat. Ad hoc iam ex Apollinis templo abducit Sibylla Aeneam. Fallunt viros doctos alta templa, quae nunc non sunt Apollinis aedes, sed antrum Sibyllae, μαντεῖον." Quare Wagn. prius suasit, ut post voc. sacerdos Commate tantum incidentes vv. latus ingens cett. altis templis per appositionem adiuncta haberemus. De voc. autem templi quemvis locum rebus sacris destinatum indicante Thiel. conferri iubet Ochsner. ad Ecl. Cic. p. 306. Süpflius tamen, Conington et Henry (Tw. years VI. p. 6. et Philol. XVII. p. 627.) rectius cum Vossio alta templa de templo Apollinis intelligunt, unde cryptoporticus in antrum Sibyllae duxerit; eademque ratione etiam Wagn. et Ladew. in recentiss. editt. recte censent, "templum Apollinis hic intelligendum ita fuisse praecisae rupi applicatum, ut ea pro postica templi pariete esset, ex qua plurima (centum) ostia foribus clausa (v. 47. et 52.) totidem aditus (v. 43.) ad antrum Sibyllae praebuerint." Si igitur antrum Sibyllae non nisi per templum Apollinis poterat adiri, cadit causa, qua commotus Steinmetz. Progr. p. 12. Heynio adsentiendum esse putat, nullam scilicet apparere causam, cur Sibylla Aeneam in templum Apollinis vocet, in quo sacra non instituantur. Non male autem et idem Steinmetz. l. l. p. 13. de ostiis illis sic iudicat: "Aditus illi et ostia non nisi expandendo et diffundendo sono inservire poterant. Vergilius, quo maiorem a Sibylla editis maiestatem adderet, miraculum soni ostiis illis multiplicari commentus esse videtur. Aliter enim non intelligitur, cur ea memoraverit, cum aditus illi foribus occlusis aditum non praeberent;" quod eo probabilius, quod ad limen modo antri stant, quibus vaticinia Sibyllae canuntur. — Euboicae rupis, montis Cumani, quem Euboici Chalcidenses incolebant. Vid. supra ad v. 2. — "Multi erant in montis istius latere excisi aditus subterranei, per quos veniebatur ad totidem ostia sive ora (v. 53.) sive fores (v. 47.), quibus clausum erat antrum in medio monte excavato patens." Wagn. Sic etiam Henry in Tw. years VI. p. 7. et Philol. XVII. p. 628., qui comparat Ammian. XVII, 4. Urbem (Thebas) portarum centum quondam aditibus celebrem et Aen. XI, 525. Angustaeque ferunt fauces aditusque maligni. — excisum in antrum, ita ut antrum efficeretur. Simili, quamquam non prorsus eadem, ratione supra III, 533. Portus ab Euroo fluctu curvatus in arcum. Cf. etiam adnott. ad Geo. II, 448. Aen. I, 587. VII, 13. XI, 771. Ceterum hunc versum laudat Schol. Iuven. VI, 649. — 43. Vid. infra ad v. 81. Centum autem numerum rotundum esse pro multis positum, in promptu est. — 45. ad limen ipsius antri, ubi Troiani in templum vocati (v. 41.) resistunt. Cf. infra v. 124. Non tamen erat, cur Heyn. adnotaret: "Quod sane non potuit esse centum

Tempus, ait; deus, ecce, deus!" Cui talia fanti Ante fores subito non voltus, non color unus, Non comptae mansere comae; sed pectus anhelum, Et rabie fera corda tument; maiorque videri Nec mortale sonans, adflata est numine quando

ostiorum, sed tantum unius;" nam etiam de domo, quae plures habet ianuas, in universum licet dicere: Ventum est ad limen, i. e. ad domum ipsam, oppositam plateae, unde venimus. Cf. etiam Henry in Two. years VI. p. 9. et Philol. XVII. p. 628. Quare non opus est, ut cum Supflio discrimen statuamus inter limen et fores, i. e. ianuam e templo in antrum ducentem, et alios praeterea aditus et ostia antri extra templum, cui rationi etiam adversatur infra v. 81. — Poscere fata eodem modo dici de eo, qui quod fatum sit quaerat, quo dare fata de eo, qui fata praedicat (cf. adnott. ad Aen. I, 382.), vere memorat Gossrau. Cf. etiam Dietsch Theol. Verg. p. 28., qui docet, etiam ex Partic. dicta infra v. 73. adiecto apparere, fata hic non esse oracula (de quibus prius cum plerisque cogitavi), sed fati decreta per oracula enuntiata. Ceterum cf. infra v. 66 sqc. - 46. tempus est, i. e. ad poscenda fata. Vid. ad Geo. I, 305. Eadem ratione infra IX, 12. legimus nunc tempus equos, nunc - poscere currus. — deus, ecce deus! "Statim in aditu antri Sibylla dei afflatum sentit [vel recipit deum, incalescit deo, ut cum Ovidio loquar Met. XIV, 107. & II, 641. "Heyn. Cf. Ovid. Met. XV, 667. Deus en! deus en! Avies. descr. orb. v. 6. deus, en deus intrat Apollo I et similes locos. Ipsa verbs deus, ecce deus! hinc repetuntur in Anth. Lat. I, 172, 161. — 47. Ante fores ostiorum. Vid. supra ad v. 42. — unus, i. e. idem atque antes Vid. supra V, 616. — 48. "Non comptae mansere comae: atqui erat illae resolutae, ut in sacris mos erat [vid. ad II, 403.]; igitur nunc factae sunt horrentes (cf. Sen. Agam. 712.), seu iactatae (ut Tibull. II, 5, 66.). quod malim ex Val. Fl. I, 208 sq. imitatione." Heyn. De sparsis et horrentibus vaticinantium comis earumque furiosa iactatione vid. supra III, 370. et cf. praeter Sen. et Val. Fl. II. II. idem Sen. Oed. 230. Lucan. V. 155, 171. Catull. LXIII, 23. LXIV, 306. Quinct. Inst. XI, 3, 71. Eurip. Iph. Aul. 757 sqq. Huschkii Anal. crit. p. 81. et Dissen. ad Tibull. II, 5, 66.; de comendi autem vocabulo, proprio de capillis, Hor. Od. IV, 9, 13. Tibull. I, 8, 16. IV, 2, 10. Stat. Theb. VIII, 165. alios. — pectus and kelum. Cf. Lucan. V, 190. et Sen. Agam. 708. — 49. rabie fera, divino furore, quem dei praesentia inspirat; nam rabies de quavis vehemestiore animi affectione dicitur. Cf. Cic. Tusc. III, 26, 63. IV, 24, 53. Hor. A. P. 70. Ter. Eun. II, 3, 8. Petron. c. 94. cett. — "maior videri, w solent maiora visu esse, quae sensus animnmque miratione percellunt. No tum ex hoc ipso naturali sensu phantasma poëticum, ut dii, si hominibs appareant, maiores maioresque fieri dicantur." Heyn. Cf. adnott. ad Il. 773. Ceterum Wagn. Qu. Verg. XXX. p. 521. videri non habet Infinitivum absolutum, sed a voc. maior pendere putat, ut θαῦμα ἰδεσθαι, nives videri (ap. Hor. Od. IV, 2, 59.), lubricus adspici (ap. eund. Od. I, 19, 7.) ct similia; quod recte probant Ladew., Conington et Benoist. — 50. Nec mortale (i. e. divinum quid) sonans. Vid. I, 328. ibique adnott., quibus adde infra XII, 529. Gossrau confert Sen. Oed. 232. Pythiae emicat vasto fragore maior humano sonus. — adflata numine. Vid. ad I, 591. De ipsa re cf. V, 649. Dietsch. Theol. Verg. p. 5. verba numine iam propier dei pro Ablat. absolutis habet, locum sic explicans: ,,quando afflata est. cum numen dei, i. e. ipse deus, ei iam appropinquaret." Sed, ne urgean locum, quem vox quando obtinet, dubito, num simplex verbum adflandi probari possit. Heyn. aliam suadet huius loci distinctionem, ut post sonans Punctum, post dei Comma ponatur; eamque rationem secutus est Iahn. Sed vere memorat Wagn., hoc si poëta voluisset, non quando, sed ut. ubi, scripturum fuisse. Quando enim hic causalem, non temporalem habet significationem. Quod attinet ad locum, quem obtinet, cf. X, 366. et adnott. ad Ecl. IV, 63. Ceterum Peerlk. practer necessitatem coni. namine

Iam propiore dei. "Cessas in vota precesque, Tros, ait, Aenea? cessas? neque enim ante dehiscent Attonitae magna ora domus." Et talia fata Conticuit. Gelidus Teucris per dura cucurrit Ossa tremor funditque preces rex pectore ab imo: "Phoebe, gravis Troiae semper miserate labores, Dardana qui Paridis direxti tela manusque Corpus in Aeacidae, magnas obeuntia terras Tot maria intravi duce te penitusque repostas

55

tanto. — 51. Cessas in vota precesque? i. e. cur tardus es ad vota facienda? s. quid cessas vota facere? neque confundenda est haec constructio cum nota illa formula cessare in aliqua re, i. e. tardum esse in re facienda, quae iam coepta est. Thiel. et Gossrau supplent verbum ire, descendere, Gronov. autem ad Sen. Oed. 304. deos vocare. Cf. etiam similis locus II, 347., ubi audere in proelia legimus. Conington comparat Sen. Med. 406. Nunquam meus cessabit in poenas furor. Vota et preces autem saepissime confunguntur (vid. infra XI, 157. Sil. XII, 325. Mart. X, 28. Stat. Theb. XI, 616. al. et Markl. ad Stat. Silv. I, 2, 195.) et vota quidem facit Aeneas v. 69 sqq., preces v. 56 sqq. Wagn. hic confert Tib. II, 2, 10. En age, quid cessas? adnuet ille: roga. — 52. enim, nostrum denn - - ja. Cf. Hand. Turs. II. p. 390. - ante, scil. quam vota feceris. — de hiscent. "Antiqui sacerdotes, ut vulgus fraudarent, templa ita artificiose claudebant, ut fores nulla opera humana aperiri viderentur. Ita Castoris et Pollucis aedes (Romae) nullius hominum manu reserata patuit, Val. Max. I, 8, 1." Gossr. Ceterum vid. infra ad v. 81. — 53. "magna ora domus, interioris maioris antri, tamquam adyti fores, attonitae, ut rei inanimatae tribuatur sensus idem, qui eorum est, qui repente revelli fores audiunt [potius: qui dei alicuius praesentiam sentiunt: vid. infra]." Heyn. Attonitus, quod alibi dicitur de ipsis vatibus (Hor. Od. III, 19, 13.) et aliis, qui sunt divino spiritu et furore tacti (Aen. VII, 580. etc.), hic ad antrum refertur, in quo vates divino spiritu afflata versatur, quodque quasi stupens fores retinet clausas. (Cf. infra v. 81.) Süpflius attonitam domum reddit das begeisterte, gotterfüllte Haus; male Gossr.: "quae magno valvarum strepitu movetur." Rectius Henry (Two. years VI. p. 10. et Philol. XVII. p. 628. das betäubte, comparans hominem, qui stupore os aperire non potest, locosque Aen. V, 529. VII, 580. 814. Apul. Met. IV, 22. [extr.] imprimisque Lucan. II, 21. Attonitae tacuere domus et provocans ad Hildebr. ad Apul. Met. XI, 14. [p. 1036.]. — Verba Et talia fata (pro quibus Heins. maluit: Ut talia fata Conticuit, gelidus etc.) Peerlk. spuria censet atque etiam Gossr. abesse malit. — 54. gelidus tremor. Vid. ad II, 120. Non autem est, cur memorem, quanta vi sibi opponantur hic gelidus tremor et dura pectora. — funditque Heins. ex optimis Codd. (quibuscum conspirat Serv. ad Aen. V, 780.) restituit pro vulg. fuditque, quod accommodatum est antecedenti cucurrit. Sed vide adnott. ad Geo. III, 228. (De Cod. Pal., quem Wagn. fuditque exhibere refert, tacet Ribbeck.) — 56. Apollinem apud Homerum semper a Troianorum partibus stare, observavit Heyn., qui ad v. 57. haec adnotat: "Fundus Iliad. XXII, 359.; verum copiosius haec exsecuti erant poëtae cyclici, Arctinus in Acthiop. et Quintus 1. III. pr. Veneris et Apollinis precibus id dedisse Iovem, praeclare exponit Hor. Od. IV, 6, 21." Vid. etiam Ovid. Met. XII, 606., ubi Bach. conferri iubet Mythographos I, 36. II, 205. ed. Bod. Ceterum cum hoc versu cf. I, 597. O sola infandos Troiae miserata labores. Etiam Silius XII, 331. commemorat Troianos labores. — 57. direxti. Vid. ad I, 201. et V, 786. Ovidius Met. XII, 606. de eadem re scribit: Certaque letifera direxit spicula dextra. — tela manusque. Conington comparat Aesch. Agam. III. ξὺν δορί καὶ χερὶ πράκτορι. — 58. Aeacidae. Vid. ad Aen. I, 99. — obire pro cingere, circumdare, legitur etiam Aen. X, 483. Ovid. Met. V, 51. (indutus chlamydem, quam limbus obibat Aureus) alibi. — 59. duce te, monitis tuis, quod oraculum Massylum gentis praetentaque Syrtibus arva, Iam tandem Italiae fugientis prendimus oras; Hac Troiana tenus fuerit fortuna secuta. Vos quoque Pergameae iam fas est parcere genti, Dique deaeque omnes, quibus obstitit Ilium et ingens Gloria Dardaniae. Tuque, o sanctissima vates, Praescia venturi, da — non indebita posco

65

60

Apollinis secuti sunt. Cf. III, 154 sq. — penitus repostas, longe remotas et in intima Africae parte latitantes, ut terrae repostae III. 361. Cf. etiam infra v. 655. et *penitus reposta loca* in Wernsd. P. Lat. min. V. p. 1317. 6. Omnia autem. id quod vere adnotat Heyn., in maius aucta; quae etiam Massyli (de quibus vid. ad IV, 132.) et regio Syrtica (vid. ad IV, 41.) pro vicinis Carthaginiensibus corumque agro commemorantur. De syncopata forma repostus vid. ad Aen. I. 26., ubi addi potest Corsea. de pron. II. p. 22. Sic ctiam compostus I, 249., expostus X, 694., inpostu IX. 716. — 60. praetenta Syrtibus (Ablat.) arva, i. e. arva, quibu Syrtes praetentae sunt: aliter supra III. 692. Sicanio praetenta sinu (l'ativ.) innula. Schrader. sine causa coni. praetextaque. — 61. Sententia haec est: Cum tandem in Italiam prius semper nos fugientem pervenenmus, nunc certe. Phoebe, efficias, ut adversa fortuna nos secuta fuerit, i.e. non amplius sequatur, sed tandem aliquando finem habeat. — Iam tandem. Vid. X, 590. XII, 497. Liv. XXII, 12, 10. et al. Sic etiam ica denique II, 70. — Italiae fugientis oras. Vid. ad V, 629. et III. 496.; fugientis autem Accusativus videtur esse cum voc. oras conjungadus, cum Verg. soleat epitheton a Substantivo suo separare, quare etias in pluribus Codd. scribitur fugientes. Cf. etiam III, 496. Arva - Austrial semper cedentia retro. Quamquam qui fugientis Genitivum habent, prevocare possunt ad V, 629. - prendimus oras, ut fugientem (cf. XII. 775.) i. e. oras appellimus. Cf. etiam IV. 346. Italiam capessere. Punctus vulgo post oras positum cum Wagn, in min, edit., Ladew., Coningtone et Be noisto mutavimus in Semicolon, ut v. 62. quasi apodosin habeamus. — 62. Hat tenus. Vid. ad V, 603. et Iahn. et Bach. ad Ovid. Met. V, 642. - Troiana fortuna, i. e. adversa, infesta. Cf. V, 604. et Hor. Od. III, 3.61. Troiae renascens alite lugubri Fortuna tristi clade iterabitur. - fuerit secuta, optative, ut ap. Tibull. II, 5, 79. Hace fuerint olim, ubi vi Huschk, et Dissen. Cf. etiam Kritz, ad Sall, lug. 110, 3, et 4. Gernhard de vi et usu Coniunct, ap. Latt. Opusce, p. 90 sqq. Matth. Excurs, ad & Cat. IV, 6, 11. p. 241. alii. Sensus igitur est: Desinat iam adversa fer tuna nos persequi. - 63. Vos quoque, dii, deaeque, qui inimici & Troianorum, imprimis Iuno, Minerva et Neptunus. - Pergameae. Vi adnott. ad III. 133. - parcere. Aliquot Codd. minoris pretii parce. quod Heynio non displicet et a Wakef, receptum est. Sed verba iam ju est parcere genti sic etiam repetuntur in Anth. Lat. I, 170, 33. - \$1 Dique deaeque omnes, ut Geo. I, 21. - .. obstitit, invisa fuit: que consiliis nostris obsistunt, repugnant, ea invisa sunt." Heyn. Cf. Siz-XVII, 550. tantumne obstat mea gloria divis? Conington addit Pers. V. 163. an siccis dedecus obstem Cognatis? Ladew. coll. infra v. \$70. sq. ptius illam antiquitatis opinionem respici putat, ex qua nimia hominum fetuna movet deorum invidiam. - 65. Dardaniae. Vid. ad III, 156. C terum cf. II, 325. Ilium et ingens Gloria Teucrorum. - 66. Praescis cum Genitivo constructum etiam ap. Val. Fl. V, 529. (vox praescia surv Tac. Ann. VI, 21. XI, 29. alibi legitur. Vid. etiam infra XII, 452. da considere, fac vaticinio tuo, ut considere possimus. doce nos que modo id efficiendum sit. Dare autem vaticinantes dieuntur, quae scia datum iri a diis. Cf. etiam adnott. ad Aen. III, 85. De constructe dictum est ad (I, 66.) 1, 319. (V, 659.) al. Heyn. adnotat: "Tribuit antesuperstitio hoc vatibus, ut, quae praedicunt, videantur ipsi quasi effect et pro arbitrio constituere." Heyn. - non indebita fatis regui

Regna meis fatis — Latio considere Teucros
Errantisque deos agitataque numina Troiae.
Tum Phoebo et Triviae solido de marmore templum
Instituam festosque dies de nomine Phoebi.
Te quoque magna manent regnis penetralia nostris.
Hic ego namque tuas sortes arcanaque fata
Dicta meae genti ponam lectosque sacrabo,

70

quae mihi ex fatis debentur, quae iure meo postulare possum. Cf. adnott. ad Aen. III, 184. Alii minus recte distinguunt: da, non indebita posco, Regna etc. Tum enim in seqq. scribendum erat: Latio et considere Teucros. Burm, in omnibus eiusmodi locis fatis pro Dativo habet, equidem potius cum Peerlk. (quem vide ad h. I.) pro Ablativo (a fatis, ex fatis), quod probant Dietsch. Theol. Verg. p. 28 sq., Ladew., Conington et Benoist. Alia res est apud Val. Fl. V, 509., qui locum nostrum respiciens quidem, sed non plane imitatus, scripsit: Non aliena peto terrisve indebita nostris, et in Anth. Lat. III, 81, 81., ubi tantum verba da, non indebita posco repetuntur. — 67. Teucros longe gravius, quam nos; et magis etiam rem auget Penatium commemoratio: Errantisque deos. Cf. similis locus infra VII, 229 sq. — 68. agitata. Cf. XII, 803. — 69 sqq. "Ad templum in Palatio ab Augusto factum respici, ut Aeneas ex posterorum persona vota faciat, iam Serv. notavit. Cf. Suet. Octav. 29. Ex Vergilii verbis vix aliter iudices, quam cum Apolline Dianae quoque sorori fuisse id consecratum; ut in ludis saecularibus aliisque sacris consociatae fuere utriusque dei religiones. Ex Prop. II, 31, 15. [III, 29, 15.] apparet, Apollinis signum in co templo medium inter Latonam et Dianam stetisse." Heyn. — solido de marmore templum. Vid. ad Ecl. VII, 31., ubi adde Aen. VII, 688. Pro templum, quod Heins. ex Med. et Rom. restituit, Pal., Gud., Bern. II. III. aliique Codd. praebent templa, quod praefert Henry (Tw. years VI. p. 11 sq. et in Philol. XVII. p. 629.), cum gravius et augustius sit, quam Singularis, atque Verg. etiam alibi, nec minus Ovid. Met. XIV, 128. in eadem re narranda Plurali huius vocis utantur et inter 47 Codd. a se collatos quinque modo lectionem templum praebeant. Nemo tamen recentiorum editorum eum secutus est; Codices enim non numerandos, sed ponderandos esse scimus et Pluralis ex v. 41. videri potest huc translatus. — templum de marmore, ut Geo. III, 13. et Aen. IV, 457. Cf. adnott. ad Ecl. VII, 31. — 70. festos dies, ludos Apollinares\_ab Augusto institutos, qui quinto quoque die m. Iulii celebrabantur (cf. Liv. XXV, 12, 9.) et a Praetore urbano regebantur. (Liv. XXVII, 23, 5.) Cf. omnino Macrob. Sat. I, 17. et Krause in Pauly Realencycl. IV. p. 1203 sq. - instituam, quod proprie ad solos dies festos pertinet, per zeugma etiam ad templum refertur; quamquam etiam sine zeugmate Val. Fl. III. 426 dicit aras instituere. Wagn. praeter h. l. apte comparat eiusd. I, 15 sq. Ille tibi cultusque deûm delubraque genti Instituet, Conington vero simile zeugma Aen. I, 264. moresque viris et moenia ponet. — 71. manent de re futura, ut III, 503. VI, 84. VII, 319. 596. et alibi. — penetralia, templa, ubi libri Sibyllini Romae asservabantur, qui, prius in Capitolio depositi, ab Augusto sub Apollinis Palatini basi reconditi sunt. Cf. Suet. Octav. 31. Tac. Ann. VI, 12. et Tibull. II, 5, 1. ibique interpp. Neque aliter intelligendum esse Ovidium, docet Heyn., etsi ille rem ita efferat, quasi templum et sacra Romae habuerit Sibylla, Met. XIV, 128. Templa tibi statuam, tribuam tibi turis honorem. Cf. omnino Scheiffele in Pauly Realencycl. VI. p. 1151 sqq. — 72. tuas sortes arcanaque futa, quae ap. Tibull. II, 5, 16. abdita fata. Intellige autem fata oraculis enuntiata et cf. supra adnott. ad v. 45. — sortes, i. q. oracula. Vid. ad IV, 346. — 73. lectos viros, librorum Sibyllinorum custodes et interpretes ex ordine patricio et plebeio pari numero electos, ab initio duo, tum decem, postea quindecim, ex quo tempore, vel aucto fortasse eorum numero, remansit tamen Quindecimvirorum appellatio. Cf. Cic. Div. I, 2,

r

•

7

7

75

Alma, viros. Foliis tantum ne carmina manda, Ne turbata volent rapidis ludibria ventis; Ipsa canas, oro." Finem dedit ore loquendi.

At Phoebi nondum patiens inmanis in antro Bacchatur vates, magnam si pectore possit Excussisse deum: tanto magis ille fatigat

4. id. de har. resp. 13. Liv. V, 13, 6, X, 8, 2. Hor. Carm. saec. 70. Tac. Ann. VI, 12. XI, 11. XVI, 22. Dio Cass. XLIV, 15. LIII, 1. Gell. I, 12. alii et Ruhnk. Lect. in antiq. Rom. ed. Eichstad. Ien. 1822. VI. p. 11 sqq. — 74. Alma. Vid. infra v. 117. et adnott. ad Ecl. VIII, 17. — Foliu tantum etc. Adv. tantum (ut nostro nur) utuntur optantes, qui eam rem unam, quam proferunt, maxime urgent. Cf. v. c. Aen. VIII, 78. Exsequitur autem Aeneas Heleni praeceptum supra III, 441 sqq. et 457., ubi eadem fere verba leguntur. - carmina, vaticinia, ut Ecl. IV, 4. Aca III, 485. Liv. I, 45. et alibi saepe. — foliis no manda. Cf. III, 444. — 75. Cf. III, 448 sqq. — ludibria ventis. Sic Hor. Od. I, 14, 16. in comparatione rei publ. cum nave: Tu, nisi ventis debes ludibrium, care. Similiter navis pelagi luclibrium dicitur Lucano VIII, 710. et Claud. IV. Cons. Hon. 139. — 76. Ipsa canas, omissa Particula adversativa. Vid. ad IV, 433. De Pron. ipsa vid. supra ad III, 457. — Verba finem dedit ore loquendi Toll. ad Longin. 6. aliique ab alia manu assuta esse putant; temere. Ore loqui non solum Lucilius dixit ap. Nonium p. 155, 9. (Haec ubi dicta dedit, pausam facit ore loquendi), sed etiam Maro ipse I, 614. IX, 5. 319., ut ore effari II, 524. et III, 463. ore referre XI, 123. Sic etiam IV, 680. VI, 247. et al. voce vocare, voce referre I, 94. 203. infra v. 186. IX, 403. X1, 784. voce precari et similia. — 77 sqq. "Ornate omnia: a domandis equis translata verba (cf. 100. 101.) ad vatem quae nollet deum recipere, evocuateir. cum divina vis crederetur corps mortale, tamquam sui non capax, graviter vexare. - - - Non autem nisi cum spasmis et convulsis inter dolores membris vates, quippe ecstatici, issaniebant." Heyn. — Phochi nondum patiens. Sic Stat. Theb. X, 165. impatiensque dei fragili quem mente receptum Non capit. (Contrarium est ibid. v. 624. rates plenus Phoebo, vel apud Ovid. Met. XIV, 107 de cadem Sibylla: tandemque des furibunda recepto.) Imitantur locus nostrum Sen. Oed. 230. Incipit Lethaca (potius Letoa: cf. Heins. Adver-I, 17.) vates spargere horrentes comas, Et pati commota Phoebum, & Lucan. V, 174. bacchatur demens - per antrum - - Iratum te, Phode ferens. -- inmanis (pro inmaniter s. inmane, quod legitur Geo. III. 239. Aen. VII, 510. X, 726.), cum Verbo bacchatur coniungendum esse per tet. Cf. adnott. ad IV, 494. - in antro. Sibylla igitur interea antras ingressa est ciusque vaticinium foras (per auras v. 82.) perfertur ad aurs Aeneae comitumque eius, qui ante limen restiterunt. — 78. bacchatur. furibunda discurrit. Vid. ad IV, 301. - si possit. Cf. adnott. ad (Ed VI, 57.), Aen. I, 181. al. 79. excussisse, αοριστικώς pro: quam α lerrime excutere. Cf. adnott. ad III, 606. Excutere autem cleum enden ratione dictum, qua V, 679. excussa pectore Iuno, et hic quidem eo aptiscum metaphora ab equo ducta sit, qui invitus ab equite, quem studet de iicere, domatur. Cf. etiam Sen. Again. 791. dum excutiat deum (Cassadra), retinete, ne quid impotens peccet furor. -- ,,Quanto magis ill bacchatur, ideoque reluctatur, tanto magis ei deus instat, ut furorem com cipiat et vaticinia effundat." Heyn. Solent autem feroces equi fatigand s. exercendo domari. — "Fingitur equus a magistro premendo, h. e. dus premitur frenis (cf. supra I, 63.); ergo Phoebus domans Sibyllam, vi dir natrice mentem versans, ut ea incalescat, fingit premendo, pro premit." Heyn. Immo utrumque verbum habet vim suam: equi prement (dum frenis coercentur) finguntur (ad voluntatem equitis componuntur, coden dressirt). Cf. etiam Hor. Epist. I, 2, 64. fingit equum - - magister & Macrob. Sat. VI, 2. fingitque (equum) morando. Val. Fl. V, 534. hux locum sic imitatur: jingit placidis fera pectora dictis. Ceterum cf. etiss Aen. I, 53. et XI, 600. Alii, ut Peerlk. (quem iure vituperat Henry

Os rabidum fera corda domans fingitque premendo.

Ostia iamque domus patuere ingentia centum

Sponte sua vatisque ferunt responsa per auras:
"O tandem magnis pelagi defuncte periclis —

Sed terrae graviora manent — in regna Lavini

Dardanidae venient — mitte hanc de pectore curam —,

Sed non et venisse volent. Bella, horrida bella

Two. years VI. p. 12. et Philol. XVII. p. 629.), minus apte metaphoram repetunt ab argilla vel cera, quae digitis premitur atque ita fingitur et ad certain formani componitur; et Gronov. ad Stat. Theb. VI, 742. hunc locum iam contulit cum Plat. de Rep. II. p. 377. C., qui volebat, nutrices et matres πλάττειν τὰς ψυχὰς τοῖς μύθοις πολύ μαλλον, ή τὰ σώματα ταῖς xegalv. Cf. adnott. ad Aen. VIII, 365. — 80. Os rabidum. Sic etiam infra v. 102. In utroque loco Codd. confundunt rabidus et rapidus. Vid. ad Ecl. II, 10. et Geo. II, 151. — 81. Nunc demum antri ostia antea clausa (cf. v. 52 sq.) repente et sua sponte (vid. ad v. 52.) aperiuntur, ut vatis responsa inde erumpere (ruere, v. 43.) possint. Recte igitur Heyn., coll. Callim. in Apoll. 3. 6 sq.: ,,Putanda autem est Sibylla adytum ingressa, deo plena, ex adyto haec vociferari, voce per cava antri resonante; Acneam autem ante fores substitisse. Cf. v. 98. et 44." Cf. adnott. ad v. 42. Cum Part. iamque postposita cf. III, 588. — patuere. De hoc usu Perfecti vid. adnott. ad Geo. 1, 49. — 83 sqq., secundum Heleni praedictionem supra III, 458 sq. Cf. praeclarum locum Tib. II, 5, 39 sqq."

Heyn. — 84. terrae. Sic altera Codd. familia cum Med. et Pal., quam lectionem utpote difficiliorem cum Wagn. praetulimus vulgari terra, quam Rom. aliique Codd. exhibent. (Inter 43 Codd. ab Henr. collatos 30 terra, 13 terrae praebent.) Wagn. (quem in prima edit. temere secuti sumus), comparans III, 162. Geo. II, 290. Aen. XII, 130. et locos, ubi terrae idem est quod in terram, X, 555. XI, 87. Ovid. Met. II, 347. V, 122. etc., terrae pro in terra positum (vid. ad Geo. l. l. Aen. V, 481. et X, 555.) et graviora absolute capiendum putat. Sed cum loci a Viro doct. comparati non eiusdem sint generis, terrae autem, ut cognatum humi, alibi non nisi verbis sternere, fundere, procumbere et similibus sic adiungi soleat, nunc cum Heynio, Iahnio, Süpflio et Peerlk. ad terrae ex v. 83. pericula supplendum esse puto (coll. Aen. X, 57. et I, 598.), ut sensus sit: pelagi quidem periculis defunctus es, sed manent graviora terrae pericula (quam rationem etiam Gossr., Ladew., Coningt., Benoist. atque Wagn. ipse in edit. min. sequuntur). Quare etiam signum exclamandi, quod Wagn. prius post periclis posuit, sustulimus, et verba Sed terrae graviora manent nacev-Aera habemus, in quo nos sequuntur ceteri recentiores editores praeter Bryceum et Coningtonem antiquam loci distinctionem - - defuncte periclis! Sed terrae graviora manent. In regna etc. servantes. Etiam Henry Tir. years VI. p. 13. et Philol. XVII. p. 629. nobiscum consentit. Supflius praeterea tertiam proponit explicationem, ut terrae pro Dativo habeamus cum mancat coniungendo et locum sic capiamus: aber dem Lande bleibt noch Schwereres, ist noch Schwereres vorbehalten; quam probare non possum. — in regna Lavini. Nunc tandem manifestum de loco aditus ad Italiam vaticinium. Ante enim locus obscure tantum indicatus fuerat. Cf. II, 781. — in regna autem Lavinii est: in regionem illam, ubi Lavinium ab Aenea condetur et novum regnum fundabitur. Sibylla igitur anticipatione, quam vocant, utitur; quod non considerantes librarii quidam et antiquiores editores scripserunt regna Latini, quam lectionem Peerlk. alteri non debebat praeferre. Cf. I, 2. De contracta Genitivi forma vid. ad Ecl. I, 33. - 85. mitte curam. Cf. supra I, 203. maestumque timorem Mittite. Hor. Od. III, 8, 17. mitte civiles super Urbe curas. Liv. XXX, 3. curam ex animo miserat etc. Verba mitte hanc de pectore curam repetuntur in Anth. Lat. I, 172, 27. et I, 178, 257. 356. — 86. Sed non et renisse volent, per hyperbaton pro: sed etiam volent non venisse. Sequentia causam continent: nam bella - - cerno. Cf. infra VII, 736.

90

Et Thybrim multo spumantem sanguine cerno.
Non Simois tibi nec Xanthus nec Dorica castra
Defuerint; alius Latio iam partus Achilles,
Natus et ipse dea; nec Teucris addita Iuno
Usquam aberit, cum tu supplex in rebus egenis

patriis sed non et filius arvis Contentus. Cf. Heins. ad Ovid. Met. IV, 273. - Bella, horrida bella. Vid. adnott. ad Ecl. VI, 20. et Aen. II, 318. Horrida bella etiam VII, 41. legimus. -- 87. Iam Heyn. comparat Hom. II. VII, 329. Cf. etiam infra VIII, 539 sq. et X, 24. — Thybrim. Vid. ad II, 782. — 88. Eadem calamitatum series renascetur. Cf. infra X, 60 sqq. lam Servius adnotavit, per Simoin et Xanthum significari Tiberin et Numicum (de quo vid. adnott. ad VII, 150.). — Dorica castra Vid. ad II, 27. — 89. Defuerint. Vid. ad II, 77. — "Alies Achilles, Turnus, Veniliae Nymphae fil. Vid. infra X, 76. Nec hor sine veterum exemplo; v. v. Eur. Troad. 614 sq. et supra Ecl. IV, 34 etiam in vaticinio." Heyn. De hoc usu Adi. alius vid. adnott. ad Ecl. II. 73. Wagn. Qu. Verg. XXV, 10. vv. alius iam Achilles reddit: schon wieder ein Achill. Sed quis tandem Achilles iam antea Latio erat partus? Quod si fuisset, hic non alius, sed alter Achilles erat commemorandes. Ego potius locum sic capio: Ut antea Troiae Achilles, sic etiam nunc Latio (i. e. novo regno a Troianis in Latio condendo) ium (schon) partus est Achilles suus, i. e. hostis infestissimus. (Video nunc, etiam Handium in Tursell. III. p. 125. miratum esse illam Wagneri explicationem [in recentiss, tamen edit, recte a viro doctiss, mecum consentiente retractatam e hunc locum iis adnumerasse, ubi iam de re suo tempore certe futura ideque confidenter exspectata vel exspectanda ponatur, ut in nostro: er wird schou kommen, ubi plerumque per mox, statim explicari soleat.) — Dubiun tamen est, utrum Latio Dativus habendus sit, an Ablativus loci, que Wakefieldo (qui vero male explicat cx Latio), Coningtoni et Benoisto vide tur, ut suppleamus tibi. Alteri sane rationi favere videtur locus II, 781. Illic - - Parta tibi, quod tamen Pronomen cum hic omittatur, si aucte de Ablativo cogitari voluisset, satis ambigue scripsisset. Quod attinet si voc. partus cf. adnott. ad locum modo laud. - 90. dea. Venilia enim, quae Turnum peperit ex Dauno, antiquo Italiae heroë, dea marina fuise Nec Teucris addita Iuno cett. Ic perhibetur. Vid. ad X, 76. mere in h. l. turbas excitarunt interpretes. Addita nusquam aberit nid aliud est, quam: numquam desinet addita esse, i. e. attento animo Trisnos persequi, semper parata ad eos vexandos et violandos, Gr. Furenza Egodoos; vid. Lobeck, ad Soph. Ai. 611. Cf. etiam supra IV, 386. Of et inimicitiae notio per se quidem non inest vocabulo, neque hie aliter is telligendo, atque in iis locis, ubi comitem, socium se achlere legimus, t infra v. 525. et 777., a quovis vero lectore, qui iram Iunonis in Troisse cognitam habet, facile suppleri potest (ut hic quidem additus respondes nostro aufsässig); idemque valet de omnibus illis locis. quos editors afferunt, inducti a Macrobio Sat. VI, 4., qui, quasi ex antiquo loques genere additus idem esset quod infestus, inimicus, laudat hoc Lude fragm. (XIV, 6.): Si mihi non practor sict additus atque agitet me et (emendatum a Wagnero in Diar. schol. Darmst. 1830. ch. 24. p. 187.), c Servius adiungit Plaut. Aul. III, 6, 20. Argus, quem quonelam Iovi la custodem addidit. Heyn. comparat infra Aen. IX, 629. et Hor. Od. III. 4 78., putans scilicet. a custodibus, qui proprie addi dicantur custodiedis sed his ipsis molesti, difficiles, odiosi esse soleant, hoc vocabulum comminem illam significationem accepisse. Ceterum imitatur h. 1. Silius II, 34 agit addita Erinnys. Cf. etiam Schilleri nostri Maria Stuart. Act. IV. S 10. Sie ist die Furie meines Lebens, mir ein Plagegeist vom Schiche angeheftet. -- 91. Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 417. adhuc desail Punctum post aberit positum; in recentiss. tamen edit. cum Iahnio, le dew. et Hauptio et ipse Commate distinguit. Ribbeck., Conington et le noist., ut ego prius, Colon ponunt. cum tu. Vid. ad III, 10. b narratione autem per cum instituta poëta transit in exclamationem. Peak

Quas gentis Italum aut quas non oraveris urbes! Causa mali tanti coniunx iterum hospita Teucris Externique iterum thalami. Tu ne cede malis, sed contra audentior ito, Qua tua te fortuna sinet. Via prima salutis, Quod minime reris, Graia pandetur ab urbe."

95

cui Codd. lectio non satis sublimis videtur, malit quam tu supplex - -Quas gentes - - oraveris, omissa Copula, ut apud Sen. Oed. 7. Quantum malorum fronte quam blanda tegis, de qua re conferri iubet sua ad Hor. Od. III, 19. Gronov. ad Sen. Oed. 5. et Heumann. Poecil. T. II. p. 185. in rebus egenis, i. e. angustis, periculosis, in summa difficultate et discrimine, omni ope destitutus. Cf. infra X, 367. Plaut. Capt. II, 3, 45. Poen. I, 1, 1. et Stat. Theb. XI, 550. ibique Barth. - 92. quas non oraveris urbes. Cf. locos similes II, 745. III, 56. VI, 893. Eleg. ad Liv. Aug. 131 sq. Claud. in Mall. cons. 248. Stat. Silv. II, 1, 148. et Ruhnk. ad Rut. Lup. p. 122. Coningtou comparat Aesch. Agam. 556. 76 8' où στένοντες, οὐ λαχόντες ήματος μέρος. De ipsa re vid. infra VIII, 126 sqq., ubi Aeneas Evandrum et Agyllinos Etruscos auxilium vocat. — 93. coniunx, Aeneae futura, hospita. non Troiana, Lavinia, Latini filia, quam etiam Turnus in matrimonium petebat, ita nt illa, tamquam altera Helena, belli causa fieret; unde iterum. Cf. etiam aduott. ad III, 377. Ceterum verba Causa mali tanti coniunx repetuntur in Anth. Lat. I, 168, 5., ut sequens versus imperfectus ibid. I, 178, 204. et v. 95. ibid. I, 178, 167. - 95. audentior. Pauci quidam Codd. audacior, minus apte; nam audax cum vituperatione de eo dicitur, qui nimium audet, audens vero cum laude de eo, qui fortiter rem subit. Recte iam Nonius p. 442. Audacia et audentia hoc different, quod audentia fortitudinis sit, audacia temeritatis. Comparativus audentior legitur etiam ap. Val. Fl. IV, 284. Quinct. Inst. XII, 10. in Dial. de Or. 14. alibi, ut Superlativus Tac. Agr. 33. et Gell. VII, 2., contra ire antem apud Senec. Ep. 59. (interritus contra illa ibit). Ceterum cf. notissimus ille locus infra X, 284. audentes fortuna iuvat. — Qua. Prius cum plurimis editoribus retinui fere omnium Codd. lectionem Quam, quae tamen antecedenti Comparativo accommodata videtur et, ne inepta prodeat sententia. artificiosa modo ratione potest explicari. Quare, cum plurimi Senecae Codd. hunc locum afferentis Ep. 82, 18. qua exhibeant, hoc nunc cum Bryceo, Hauptio et Ribbeckio recepi, etiam Henrici iudicium secutus, qui, quamquam hanc lectionem in quatuor modo, vulgarem vero in septendecim Codd. invenit, tamen in Fleckeis. Novis Ann. phil. LXXIII. p. 457. coll. locis IX, 291. et XII, 147. (quibus adde I, 418. et II, 387.) eam praetulit, cum quam ineptam praebeat sententiam: "ito audentius, quam ire potes." Ribbeck. vero Proleg. p. 201 sq., ut inepta sententia evitetur, certe quam tua te Fortuna iubet legendum esse censet. Recepta autem lectio hanc probam continct sententiam: Quo plura et maiora mala tibi obstabunt, eo audentior progredere in via, qua te sors tua ire sinet. Nihilominus Steinmetz. Progr. p. 12., Wagn., Ladew. et Conington vulgarem lectionem (etiam a Schimmelpfeng. in Annal. modo laud. 1863. p. 69 sqq. et Zeyssio in Mus. Rhen. XIX. p. 633 sq. defensam, quos Ladew. laudat in Append. p. 249.) retinuerunt, quam paulo artificiosius cum contra coniungunt, ut sensus sit: eo audentior contra ito, quo minus ista te mala, s. fortuna tua (de qua Acneas iam v. 62. conquestus sit), sinere videbuntur (?). Alii ad confecturas confugerunt. Toup. enim coni. Quo tua te F. feret, quae coniectura, ut plane non necessaria, ita etiam minus apta est, cum Aeneas iam sciat, Italiam sibi esse petendam ibique sedes a fato constitutas. Neque magis probare possum Peerlkampii coniecturam - - sed, contra audentior, ito, Qua tua te F. vocat, quam ita explicat: Nec cede malis, sed contra mala audentior ito, qua via melior te vocat sors. — Via prima salutis, ut supra II. 387. qua prima - fortuna salutis Monstrat iter. Comparant Apollon. II, 388. - 97. Quod minime reris ne quis humile putet, Peerlk. comparat

11

144)

Talibus ex adyto dictis Cymaea Sibylla
Horrendas canit ambages antroque remugit
Obscuris vera involvens: ca frena furenti
Concutit et stimulos sub pectore vertit Apollo.
Ut primum cessit furor et rabida ora quierunt,
Incipit Aeneas heros: "Non ulla laborum,
O virgo, nova mi facies inopinave surgit;

Claud. R. Pros. III, 198. multoque minus, quod rere. Verba quod minim reris repetuntur etiam in Anth. Lat. I, 178, 246. — Graia ab urbe, Pallanteo, quam Evander cum Arcadum colonia in Palatino monte condidit. Inde Aeneas auxilia accepit contra Rutulos et Turnum. Cf. VIII, 54. et 341. — pandere viam legitur etiam infra XII, 626. ap. Val. Fl. II. 613. et Liv. IV, 15, 5. X, 5, 11. Vulgare est viam aperire (Acn. X, 561. XI, 884.). — 98. ex adyto. Vid. ad III, 92. — Recepinus nunc cum Ribbeckio, Hauptio, Coningtone et Wagn. in recentiss. edit. ex Med., Rom. Bern. II. III. aliisque Codd. lectionem Cymasa. Vid. adnott, ad Ed IV, 4. Ceteri recentiores editores vulgarem scripturam Chimica retinucrunt. — 99. ambages de verbis confusis, implexis, obscuris, quites res non clare indicatur, sed involvitur et obscuratur, imprimis de oraculis. Cf. Tac. Ann. II, 54. XI, 34. XII, 63. Lucan. I, 637 sq. Sen. Oedip. 216. Mart. Cap. I, 1. Sie etiam Sphingis aenigmata ab Ovid. Met. VII, 764. ambages vocantur. — remugit. Ladew. confert Silium XII, 323. cum mu girct Phoebo iam intrata sucerdos. Cf. etiam supra III, 92. — 100. "Eventa rerum obscuris verbis prodit. Imitatur locum Lucan. I, 637 sqq. [Verba Obscuris vera involvens repetuntur in Anth. Lat. I. 178, 333.] ea frena cett. Adeo concitaverat cam Apollo. Cf. v. 79 sq. ea fren roia, tam valida." Heyn. Wagn. vero ca refert ad antecedd. Obscura with involvens et hanc profert explicationem: "ita temperat Apollo concitatua Sibyllae pectus, ut ei non liceat simplicem rerum veritatem promere, set ut ambagum obscuritate involvat verbum," cui tamen non iniuria adversantur Ribbeck., qui opponit V. 147. cum VIII, 3. coll. et Conington. of haec verba cum Heynio omnino refert , to the whole description of be Sibyl's cestasy;" et sane non video, quomodo Wagneri interpretatio se quentibus verbis conveniat. Supervacanea autem est Ribbeckii coni. 4frena, i. e. estrenate. Ceterum verba ea frena furenti cum toto versa squente iterantur in Anth. Lat. I. 172, 31. -- 101. "stimulos fi. e. rei stim., quamquam Conington Pronomen cogitatione iterandum esse negat sub pect. vertit, h. e. in pectore figit, pectori subdit. Sed plus inst altero verbo, continuato seil. ictu." Heyn. Eadem verba repetuntur info IX, 718. Stimulo autem semel adacto et fixo non possumus iterata 🕬 stimulare, nisi cum moventes et vertentes. Quare non opus est, ut 223 Burmanno ad Val. Fl. VI. 603. de diversis temporibus cogitantes locat nostrum sic explicemus: Non tune primum furorem iniicit deus, sed similat iam ante ipsi iniectum. Peerlk, autem putat, magis Latinum fore pectora, cum, si stimuli in vel sub pectore vertantur, letale vulnus esciatur necesse sit; quod probare non possum, quamquam infra IX. 715 aliquot Codd. Accus. Plur. exhibent. 102. rabida ora. Vid. supra ri v. 80. Silius VII, 253, locum nostrum sic imitatur: fractus furor a rebida arma quierunt. --- 103. Non ut novos labores, qui mihi impendant cognoscam, te adii, nam ca omnia iam audivi (cf. III, 458, et V, 730 d consideravi; sed unum est, quod peto, ut adire liceat inferos et Anchist patrem. Comparant similes locos ap. Ter. Phorm. II, 1, 11 sqq. et Eur Thes. fragm. 392. Nauck. Latine redditum a Cicerone Tusc. III, 14. 2 — 104. Verba nova mihi facies inopinare surgit iterantur in Anth. La VI, 84, 35., ut priora O cirgo, nova mi facies in Ausonii cent. nupt S Contra Servium, mili "numquam in synaeresin venire, ne incipiat is blandientis adverbium" contendentem Ribbeck. provocat ad Ritschel. Prleg. Trin. p. 291. 347. ct Mus. Rhen. VII. p. 590 sqq. — facies, species

Omnia praecepi atque animo mecum ante peregi.

Unum oro: quando hic inferni ianua regis
Dicitur et tenebrosa palus Acheronte refuso,
Ire ad conspectum cari genitoris et ora
Contingat; doceas iter et sacra ostia pandas.
Illum ego per flammas et mille sequentia tela
Eripui his humeris medioque ex hoste recepi;
Ille meum comitatus iter maria omnia mecum
Atque omnis pelagique minas caelique ferebat,
Invalidus, viris ultra sortemque senectae.
Quin, ut te supplex peterem et tua limina adirem,
Idem orans mandata dabat. Gnatique patrisque,

genus. Vid. V, 822. VI, 560. Geo. I, 506. cett. — "surgit, occurrit, est. Scilicet audierat Aeneas omnia a patre V, 730 sq. et Heleno III, 458.; itaque iam ante animo conceperat, προύλαβε. Cf. Aesch. Prom. 101 sqq."
Heyn. — 105. Omnia praecepi. Vid. ad XI, 491. — peregi, rem ab omnibus partibus consideravi, omni cogitatione pertractavi; peragendi enim vocabulo, latissimo sensu usurpato, semper perficiendi, absolvendi, ad finem perveniendi notio adiuncta est. Supra IV, 475. eadem signif. legimus secum exigere. Ceterum hic totus versus îteratur in Anth. Lat. VI, 84, 59. — 106. Quando iterum pro quandoquidem, siquidem, ut supra v. 50. inferni ianua regis, palatii, regni aditus, in quo habitat rex inferorum. — 107. palus Acheronte refuso. "Servius et ex eo Pomp.: Avernum significat, quem vult nasci de Acherontis aestuariis; ut Avernus sit Acherontis (cui aestus tribuitur infra v. 296 sq.) ex inferis partibus exundantis et supra crateris sui labra exuberantis (refusi) aqua, emissarium; ductum id. ex Plat. Phaed. c. 62. v. 112. B. Steph. (Cf. etiam Val. Fl. IV, 594. Apollon. II, 745. Orph. h. XVII, 10.) - - Si quis tamen ipsis poëtae verbis insistat, ea vix aliter accipiet, quam paludem Acheronte refuso dictam esse pro paludem Acherontis refusi, h. e. aestuantis, avazu-Service. (Cf. Strab. V. p. 243. D.) Fuit scilicet in his ipsis locis ad Cumas palus Acherusia (Plin. III, 5. med. [§. 61.]), quam Maro memorare videri potest ad declaranda hace loca, in quibus aditus est ad loca infera; nec tamen per lacum, sed per antra vicina." Haec fere Hoyn., cui adsentior. De palude Acherusia, quae nunc Lago di Fusaro appellatur, cf. liber meus geogr. III. p. 526. — V. 108. repetitur in Anth. Lat. 1, 172, 71. et 178, 91. — 109. Contingat. Pal., Rom. et Gud. a m. pr. Contingam, male. — sacra ostia, Seia, Heyn. interpretatur: "quae cum horrore adimus." Latiore sensu valet: quae violari nefas est. Cf. infra v. 573. II, 686. etc. — 110. De ipsa re cf. II, 721 sqq. Iteratur hic versus in Anth. Lat. I, 178, 154. Similem locum supra II, 632. legimus. — 111. recepi, servavi et in tuto collocavi. Similiter II, 525. Hecuba Priamum recepit Ad sese et sacra in sede locavit. Vid. etiam I, 178. fruges receptas. — 112. Cf. supra II, 704. — maria omnia per zeugma cum ferebat coniungendum. Ceterum cf. I, 524. maria omnia vecti. — 118. Atque omnis etc. Peerlk. malit Mecum omnis. -- pelagi minas. Cf. Hor. Od. I, 12, 31. minax ponto unda recumbit. Tibull. II, 3, 46. hibernae minae etc. Med. et Wall. exhibent cuelique minas pelagique, quod, cum praecedant verba maria omnia, reprobandum. — 114. "Invalidus Io. Schrader. otiosum esse ratus, emend. Impavidus. Verum Anchises ferebat, etsi invalidus, fortius quam pro virium et aetatis modo et gradu." Heyn. Quare etiam post fcrebat cum Wagn. Commate distinximus; in quo nos secuti sunt posteriores editores praeter Bryceum et Benoistum. — sortem senectas; sors i. q. alicui debetur. Süpfl. comparat Liv. XXXV, 6. literae allatae Q. Minucii a Pisis, comitia suce sortis esse. — 115 sq. Cf. quae supra V, 735 sq. legimus. Pal. a m. pr., Rom. et Gud. Copulam et male omittunt. — 116. mandata dabat. Vid. V, 731 sqq., de concursu autem syllabarum data

Alma, precor, miserere; — potes namque omnia, nec te Nequiquam lucis l'Iccate praesecit Avernis; — Si potuit Manis arcessere coniugis Orpheus Threicia fretus cithara fidibusque canoris, Si fratrem Pollux alterna morte redemit Itque reditque viam totiens. Quid Thesea magnum,

120

da - - adnott. ad II, 27. IV, 421. et al. Ceterum si Vergilius librum V. post sextum scripsit, quod admodum probabile est, hunc locum postea demum ibi narratis videtur accommodasse, quod Conradsium p. XXIV. adnot. 1. negare non debuisse, iure memorat Ribbeck. Proleg. p. 62. gnati. Vid. ad Ecl. V, 22. Verba gnatique patrisque eadem ratione coniunguntur, qua IV, 605. natumque patremque. — 117. Alma, ut supra v. 74. Vid. ad Ecl. VIII, 17. — potes namque omnia. Peerlk., quamquam ipse afferens imitationem huius loci apud Sedulium [Carm. Pasch. IV. 194.] Praeceptor misercre, potes namene omnia, Icsu, tamen Vergilium aliter scripsisse censet, et memor formulae illius satis notae diverne γάρ (apud Hom. II. I, 393. Od. V, 27. Callin. in Apoll. 30. Lucian. Imag T. III. p. 287. etc.) et potes, namque potes (infra v. 366., ap. Val. Fl VIII, 145. Stat. Theb. X, 69. in Anth. Lat. 1. 178, 353. etc., de qua cf. Burm. ad Val. Fl. I, 13. et Interpp. ad Hor. Epod. X, 69.) temere coniicit - - miscrere; potes namque: optima nec te - - Hecate etc. Ceterum cf. quae Steinmetz. p. 15. de toto hoc loco parum probabiliter disputavit. -118. Nec nequiquam, ut Geo. I, 96. et IV, 38. — Hecate, cui hic lucus, per quem aditus est ad inferos (cf. infra v. 131. cum v. 139. 238.), sacratus. Vid. supra v. 35., ubi Sibylla Triria sacerdos vocatur. Adiectivum Avernus iam legimus Geo. IV, 493. De ipso Averno vid. ad III, 396. Ceterum hic versus fere totus iteratur infra v. 564. — 119 sq. "Aut supplendum alterum membrum: quidni et mihi adire inferos liceat? aut iunge miserere - - Si potuit." Heyn. Hoc verius, ut ctiam Wagn. censet; quamquam etiam tertia explicatio locum habet. Iahn. enim, cui Thiel. et Cnington adsentiuntur, verba et mi genus ab Iore summo v. 123. apodesis habet huius protasis: Si potuit cett., et vv. quid Thesea - - Alciden? per renthetice interposita accipit; quae tamen ipsa parenthesis habet, quod offendat. Ceterum imitationem huius loci vide ap. Stat. Silv. V, 3, 271 sqq. -- 119. Cf. de hac notissima Orphei et Eurydices fabula practer Orph. L.L. Apollod. I, 3, 2. Hygin. f. 164. Ovid. Met. X, 1 sqq. Sen. Herc. Oct. 1031 sqq. et Geo. IV, 453 sqq. - arcessere. Med., Rom., Gud. et Bern. III. a m. pr., Macrobii Sat. IV, 5, 3. et Charisii p. 201. P. Codd. scribunt accersere Vid. ad V, 746. — 120. cithara fidibusque. Eadem lyrae periphrasi utitu Hor. Od. III, 4, 4. - ,, fretus, usus. Homericum πεποιθώς vel πίστος: et in hac ipsa re Orph. Arg. 42. Παειέρη πίσυνος πιθάρη: simpl. pro: ope citharae. Cf. Acn. IV, 245. -- 121 sq. Ut cum Castore, qui mortali patre Tyndareo, natus erat, immortalitatem communicaret Pollux. Iove patre mtus, hoc a diis impetravit, ut quoties ipse ad inferos se contulisset, fratiinterim apud deos versari liceret. Hinc alternis sedes mutatae. fabulae Hom. Od. XI, 302 sq.; at vid. Pind. Nem. X, 103. [ibique Schol. et Apollod. III, 11, 2, cum Heynii adnot. p. 291. Etiam Theseus et Hercules memorantur, quatenus inferos adiere, vid. infra v. 122 sq. sibique alnott."]. Heyn. Iteratur hic versus in Anth. Lat. I, 172, 109. - 122. Itque reditque viam. Vid. ad IV. 468., Hor. I, 11, 65. (ibique Obbar et Orell.) et Prop. V. (IV.) 1, 36. Similis dictio est currerc acquor III, 191. (ubi vid. adnott.) et V, 235. Verbis Itque reditque viam turpiter abtitur Ausonius cent. nupt. 126. - Quid Thesea -- Alciden, ...qui mon. ut Orpheus et Pollux, aliqua deorum misericordia confisi, sed suis viribs freti descenderunt ad inferos." Wagn. Ceterum Comma, quod vulgo rel Thesea ponitur, cum Wagn. post magnum collocavimus, ne versus indganter incideretur et anaphora Particulae quid obscuraretur. Praeters ctiam Hercules, quem magnum esse iam per se constat, nimis evehereta prac Theseo, si ci loc epitheton tribueretur; alia enim ratio est loci Act

125

Quid memorem Alciden? et mi genus ab Iove summo."
Talibus orabat dictis arasque tenebat,
Cum sic orsa loqui vates: "Sate sanguine divom,
Tros Anchisiade, facilis descensus Averno;
Noctes atque dies patet atri ianua Ditis;
Sed revocare gradum superasque evadere ad auras,

V, 414., ubi magnus Alcides solus commemoratur. Iahn. quoque in altera edit., Süpfl., Ladew., Conington et Benoist. hanc rationem secuti sunt, Peerlk. autem, Gossr., Haupt. et Bryce vulgaris distinctionis patroni exstiterunt. — 123. Alciden. Vid. ad Ecl. VII, 61. — et migenus ab Iove (avo meo), ergo mihi idem licebit. Cf. I, 380. et Wernsd. P. Lat. min. III, 79, 16. et quis genus ab Ivve summo. — 124. arasque ten ebat. Vid. ad IV, 219. Arae autem constitutae erant in ipso templo Apollinis ante fores antri Sibyllini. Vid. supra ad v. 42. — 125. Cum Heins. ex Med. aliisque bonis libris pro vulg. Tum restituit, comparans I, 223. II, 679. VI, 190. 515.; eumque recte secuti sunt recentiores editores. Et vere Wagn. memorat, cum emphasin habere et munire transitum ad Sibyllae orationem gravitatis plenam; est enim idem fere, quod et tum, xal ιότε δή. Vid. ad II, 679. III, 10. supra ad v. 91. alibi. — orsa loqui, ut in Anth. Lat. 1, 147, 15. — Sate sanguine divom, ut VIII, 36. O sate gente deum. Cf. adnott. ad Geo. I, 278. Bene autem Serv.: ,,Unde Aeneas desiit, inde haec sumpsit exordium." — 126 sqq. Facilis est aditus ad inferos, sed admodum difficilis reditus. "Sententiam v. 126—128. interpretatur Seneca Herc. fur. 675 sqq." Heyn. — Heins. cum Med. (a m. sec.) aliisque Codd. recepit formam Anchisiada, cum poëtae Latini Vocativum eiusmodi nominum propriorum Romano more formare soleant Acacida, Oresta, Aecta cett. (vid. Nic. Heins. ad Ovid. Her. III, 87. IV, 9. Drak. ad Sil. It. XIII, 796. Ruddim. I. p. 48. Schneider. II, 1. p. 33.), et ipse Vergilius etiam supra III, 475. Anchisa scripserit (certe ex optimorum Codd., Gellii XV, 13, 10. et Nonii p. 281. et 286. auctoritate, quamquam Quinct. VIII, 6, 42. et Prisc. VII, 6. p. 730. formam Anchise tuentur). Plurimi tamen Codd. (et inter eos Med. a m. pr., Pal., Rom. et Gud.) praebent Graecam formam Anchisiacle, quam Iahn. (in edit. II. plura de hac re disputans) revocavit, quippe cui Vergilii Codd. in plerisque locis magis patrocinentur (ut Aen. I, 97. Tydide, IX, 653. Aenide, X, 161. Alcide etc.); eumque nunc ob Codd. auctoritatem cum Ribbeckio, Ladew., Coningtone et Benoisto secuti sumus, cum etiam infra v. 348. omnes Codd. Anchisiade exhibeant. Wagn. tamen (quocum faciunt ceteri editores praeter modo nominatos) servavit formam Anchisiada, utpote plenius quid sonanteni, non curans, ut ait, Horatium, qui Sat. II, 3, 187. ultimam Vocativi Atrida corripuerit, sed laudans Sil. XIII, 796. Aeacidā, et eiusd. XVI, 192. Dardanidā. -- descensus Averno, pro: ad, in Avernum: cf. adnott. ad Ecl. II, 30. (Geo. III, 480. Aen. II, 85. 276 etc.). Avernus enim hic non est lacus ille, de quo ad III, 386. et 442. diximus, sed pro ipsis inferis positus. Praebent autem hanc lectionem, ab Heins. restitutam, Med., Pal. a m. pr., Paris. III., alii. Iahn. etiam hic vulgatam servavit Averni, quam Wagn. ab iis profectam censet, qui Substantiva nescirent interdum eodem modo construi, quo Verba, unde sint facta, coll. Heusing. ad Vecheneri Hellenol. p. 264. Conington comparat Hirt. B. Gall. VIII, 40. Erat oppidanis difficilis et praeruptus eo descensus. — 127. Noctes atque dies. Vid. infra ad v. 556. — Ianuam Ditis Peerlk. ipsum Averni introitum esse putat. — atra autem ianua, quia omnia apud inferos atra sunt. Cf. Ovid. Met. IV, 438. nigri fera regia Ditis, ei. Her. II, 72. nigri regia caeca dei. Hor. Od. I, 24, 18. niger grex Manium, ibid. II, 13, 21. furva Proserpina. Aen. VII, 329. Allecto atra, ap. Silium II, 529. atra Tisiphone etc. Quare etiam diis inferorum nigrae hostiae mactantur. Cf. adnott. ad V, 97. 736. coll. iis, quae ad Geo. I, 129. et Aen. IX, 719. adscripsimus. Verba patet atri ianua Ditis iterantur in Anth. Lat. I, 172, 66. et 83. atque ianua Ditis legitur etiam in Gratii Cyn. 70. — 128. rcHoc opus, hic labor est. Pauci, quos acquus amavit luppiter, aut ardens evexit ad aethera virtus, Dis geniti potuere. Tenent media omnia silvae Cocytosque sinu labens circumvenit atro. Quod si tantus amor menti, si tanta cupido, Bis Stygios innare lacus, bis nigra videre

134

vocare gradum, ut IX, 125. revocare pedem. Cf. etiam Geo. IV, 453. — evadere ad - - auras. Cf. II, 458. Evado ad summi fastigia cdminis. — superas auras hic, ubi de inferis agatur, terram significan in promptu est (rà ārw opposita rois zárw) ideoque i. q. infra v. 762. aetheries aurac. Cf. Geo. IV, 486. ibique adnott. Alibi sane, ubi res ipsa in tem agitur, hace verba caelum et aethera indicare solent. Cf. Heins. et Burn. ad Ovid. Met. II, 437. - 129. Verba Hocopus, hic labor est, repetuntur in Anth. Lat. VI, 54, 34. Cf. etiam Quinct. Inst. VI, 2. Hoc oper cius, hie labor est. — Panci - - - potucre Cum igitur Aeneas vere remer verit, inde apparet eum esse virum eximia virtute et diis carissimum. Penci autem, de quibus cogitat, sunt Orpheus et Pollux, qui verbis quos acques a Iupp. indicantur, atque Theseus et Hercules, ad quos verba aut ardem erces etc. referenda. -- acquus i. q. propitius. Sic I, 479. non acqua Pallas i. q. l. 668. Inno iniqua; eademque ratione Imppiter acquas dicitur Horatio Ep. Il. 1. 64., ubi vid. Schmid., et in fragm. Laevii poëtae in Weichertii Poëtt. latt. rell p. 24., ubi vid. eius adnot. coll. cum Drak. ad Sil. 111. 2. et Heind. ad Hor. Sat. I, 5, 97. II, 3, 8. Ceterum ad hunc locum alludit Plin. Epist. L 2, 2. Nam vim tantam virorum panci, quos aequas amavit, adsequi posunt. -- 130. aut ardens etc., seil. Theseus et Hercules. - evezit adatthera virtus. Cf. 111, 158, tollemus in astra nepotes. I, 259, sublinenque feres ad sidera caeli Magnanimum Asnean. Senec. Herc. Oct. 1911. virtus mihi in astra et ipsos fecit ad superos iter. Cic. Legg. II, 8, 19. Hor. Od. III, 2, 21. III, 3, 9 sq. cett. et adnott. ad VI, 322. — 131. Die geniti, ut rursus infra v. 394. — Wagnero displicent vv. Tenent met-- - atro, cum hae res, quae reditum difficilem reddant, etiam ingrediatbus obstent, neque clarum sit, quidni per eas ingresso eadem via revet licuerit. Sed rectissime contra eum disputat Peerlk. his verbis: ..- - la finge imaginem Labyrinthi subterranci. Aditus late patet, nullae inite tenebrae, nitor lucis a tergo relictae viatorem aliquamdiu comitatur. 🗲 tius atque altius penetrat, spatia fiunt ampliora. sensim silvae. tenebraet flexuosi amnium cursus ita impediunt, ut remeandi non amplius sit 🔄 cultas. Ita fere descripsit Seneca Herc. Fur. 664 sqq. Conington Vers lium hie memorem fuisse putat Hom. Od. XI, 157 sqq. — "silvae wmoratae tenebrarum et caliginis significandae causa; ducta imagine # Averni lacus situ supra v. 118." Heyn. -- 132. De Cocyto vid. ad Geo III Ceterum Medic., Paris. VI. et alii haud dubie Codd. praebent Gre cam formam Cocytos, quam cum Wagn, revocavi. Vid. ad Ecl. VI, 1-Geo. II. 487. et al. (Nos secuti sunt Peerlk., Gossr., Ladew. et Haupte dum Süpfl., Bryce, Ribbeck., Conington et Benoist. Latinam forman 🦟 varunt.) — circumrenit Heins, pro vulg, circumfluit ex melioribus Cole omnibus restituit, magnam copiam exemplorum afferens verbi circum niendi pro circumdandi positi. Cf. imprimis Tac. Ann. II. 6. Rhenu modicus insulas circumveniens, Sall. Iug. 76, 2. Metellus valle fossive mocnia circumrenit, et Ammian. XXII, 8. multitudo circumrenientium riorum. — sinu bene de cursu fluvii sinuoso. — V. 133. Heins e-Quin si. Peerlk, autem malit: Sed si tantus amor, menti si tanta cura - situatus amor. (f II, 10. situata cupido. Wagn. junem pkr. que posteriores secuti sunt editt.) verbum substantivum, quod abest Pal. et in Med. punctis notatur tamquam delendum, omisit, coll. 349. 10. et Qu. Verg. XV, 9. Bryce modo et Conington rursus adiecerunt. P constructione capido cut innare vid. ad Geo. I, 305. et al. Totas vers (Quod in Scd mutato et addito verbo cst) repetitur in Anth. Lat. I. P. 413. - 134. Cf. Hom. Od. XII, 21 sq. Heyn. ad explicandum voc. bis cf.

135

Tartara et insano iuvat indulgere labori, Accipe, quae peragenda prius. Latet arbore opaca Aureus et foliis et lento vimine ramus, Iunoni infernae dictus sacer; hunc tegit omnis Lucus et obscuris claudunt convallibus umbrae. Sed non ante datur telluris operta subire, Auricomos quam qui decerpserit arbore fetus. Hoc sibi pulchra suum ferri Proserpina munus

140

fert Hom. Od. XI, 601 sqq., hacc adiiciens: "bis; quandoquidem et heroum inter deos receptorum umbrae in locis inferis habentur. Etsi nec hoc necesse. Nam Sibylla Aeneae, viventis tum, fata post mortem ignorare potuit." — innare cum quarto Casu constructum legitur etiam VIII, 651. Geo. II, 451. et III, 142.; alibi cum tertio. Cf. adnott. ad Geo. IV, 261. - 135. Tartara. Vid. ad Geo. I, 36. - insanus labor pro vulgari: magnum ausum, conatus difficillimus. Insamus enim interdum i. q. immensus, ingens, nimis magnus; qua de re Thiel. conferri iubet Taubm. ad Plaut. Trin. III, 2, 47. Drak. ad Sil. I, 251. et Heind. ad Hor. Sat. II, 2, 5. Cf. autem supra II, 776. Quid tantum insano iuvat indulgere dolori? — 136 sqq. Hunc locum ante oculos habuerunt Ovid. Met. XIV, 113. et Claud. R. Pros. II, 290 sqq. Latet in densa silva ramus aureus cum foliis aureis, quem ut Aeneas tamquam ramum ixerelaç (vid. VII, 154.) praeserat, supplex ad Proserpinam accedens, Sibylla velle videtur; qua in re poëta fortasse alludit ad Mercurii ψυχοπομπού virgam auream (vid. ad IV, 242.). Hacc enim simplicissima est locum expediendi ratio, quamquam Heynius etiam mysteriorum κλαδοιρόρους, δαλλοιρόρους et περιβραντήρια s. lustrationes frondibus aqua pura humentibus factas commemorat, quo alludi possit. Cf. eius Excursus VI. ad h. libr., ubi Vergilius in hoc loco scribendo fortasse Apollonii IV, 122 sqq. memor fuisse dicitur. — leutum vimen est virga ipsius rami. Cf. Geo. IV, 34. et Aen. III, 31. — 138. Innoni infernae, Proserpinae. Ovidio in loco parallelo Met. XIV, 114. dicitur Iuno Averna, et Claudiano R. Pr. I, 3. Iuno profunda. Vid. ad IV, 638. Eadem ratione Pluto IV, 638. vocatur Impriter Stygius. — sacer dictus, dicatus; qua signif. etiam simplex dicendi verbum usurpatur. Cf. Bentl. ad Hor. Sat. II, 2, 134. et Markl. ad Stat. Silv. III, 1, 82. - omnis Lucus, longe lateque circumdatus. Infra v. 186. dicitur silva immensa. - 140. datur subire. Vid. ad I, 319. al. - telluris operta, loca infera, sub terra latentia. Opertum substantive usurpatum, ut ap. (ic. Parad. 4. extr. in opertum bonae deac accedere. Sic etiam ap. cund. Div. I, 50, extr. et II, 55, 113. operta Apollinis, i. e. oracula. — 141. quam qui. Sic Med. aliique Codd., quos cum Wagn. secutus sum, qui hanc lectionem, ob impeditiorem structuram in Pal., Rom., Gud., Bern. II. III. in vulg. quam quis mutatam, recte sic explicat: non datur, nisi ci, qui ante decerpserit; cui interpretationi sine iusta causa in min. edit. niinis artificiosam substituit. In recentiss, tamen edit, recte haec adnotat: "Quod dici poterat quum decerpseris, id ad omnes, qui vivi ad inferos ire vellent, relatum poëta sic extulit quam qui decerpserit." Cf. adnott. ad Ecl. II, 71. et Geo. I, 104. Ladew., qui per bous, si quis explicans, bic comparat Cic. p. dom. 20, 51. poena est, qui receperit, p. Caec. 13, 39. uullum ius constitutum, qui obstiterit armatis hominibus, de Off. I, 11, 37. negat enim ius esse, qui miles non sit, cum hoste pugnare. (Ceterum in recipienda lectione qui omnes recentiores editores Wagnerum iure secuti sunt.) — auricomos fetus, ramum aureis foliis praeditum; comam enim poëtis de frondibus arborum dici, res in vulgus nota. Auricomus legitur ctiam Sil. III, 608. et Val. Fl. IV, 92., fetus autem non de fructibus, sed de surculis cum foliis usurpatum invenitur etiam infra v. 207. et ap. Ovid. Met. VI, 81. fetus olirae cum baccis. — 142. Hoc, hoc ipsum, non alind. Vid. ad IV, 46. et alibi. — sunm, sibi proprium. Vid. adnott. ad Geo. IV, 190. coll. cum iis, quae ad Ecl. I, 37. et Aen. III, 469. adscripta Instituit. Primo avolso non deficit alter
Aureus et simili frondescit virga metallo.
Ergo alte vestiga oculis et rite repertum
Carpe manu; namque ipse volens facilisque sequetur,
Si te fata vocant; aliter non viribus ullis
Vincere nec duro poteris convellere ferro.
Praeterea iacet exanimum tibi corpus amici —
Ileu nescis — totamque incestat funere classem,
Dum consulta petis nostroque in limine pendes.
Sedibus hunc refer ante suis et conde sepulchro.

sunt. Ex locis ibi collatis huc imprimis pertinet Ecl. III, 62. Phoebo ma semper apud me Munera. - pulchra Proserpina, utpote quae meruit, cur a Plutone raperetur. — ferri instituit, ut Ecl. V. 41. mandat ficri sibi, ubi vid. adnott. — 143. In rami cuiusque avulsi locum aliu succrescit. Verba non deficit alter leguntur etiam in Anth. Lat. III, 81, 48. — 144. Pro Aureus, quod sane languere non nego, imprimis cum » quantur verba et simili - - metallo, Peerlk. coni. Ramus (et e simili), qua emendatione non multum lucramur. Conington tamen singularem vim invenit in addito voc. Aureus. — simili metallo, i. c. eodem; quo sensu bet Adiectivum tum maxime est accipiendum, cum sequuntur Partt. ac. atque, ut, tamquam, velut Cic. Finn. IV, 12, 31. similem habuit vultum, ac i cett. Ter. Phorm. prol. 32. ne simili utamur fortuna, atque usi sumu cett. — frondescit. Cf. infra v. 208. auri frondentis. — 145. vestige oculis. Cf. XII, 467. Turnum vestigat lustrans. — rite non cum repertum, sed cum carpe confungendum esse patet, nam oportebat hunc ramum manu avelli, non ferro abscidi; quare etiam manu non pleonastice adiectum, ut alibi (vid. adnott. ad Aen. IV, 344.), sed indicat. Aenese, si forte ramus resistat, non gladio vel alio ferramento utendum esse. quel sequentia docent. (Conington tamen contra me disputat et manu pro more Verg., semipleonastie" adjectum censet.) -- 146. Verba ipse (sua sponte: vid. ad Ecl. IV, 21.) volens (cf. Geo. II, 500.) facilisque sequetur, i.e. facile decerpetur, opponi seqq. non viribus ullis - - ferro, quisque videt Negari tamen nequit, haec verba quodammodo adversari cum lento rimini v. 137. tum ramo cunctanti v. 211., ubi vid. adnott. Ceterum respicientu hace verba in Anth. Lat. II, 266, 1., ubi legitur mollis ceclensque seque tur. Conington apte conferri iubet infra XII, 423. - 147. Si te fate rocant, si tibi fatale est inferos adire. Cf. IX, 472. et adnott. ad V, 656. Haec verba repetuntur in Anth. Lat. I. 172, 113. — non viribus ullis. Cf. XII, 782. — 148. rincerc. Vid. infra ad v. 689. — cosvellere. Cf. 111, 24, 31. — 149 sq. Comparant Hom. 11. XXII, 386. "Errant Manes insepulti vel circa Stygem; impertitis autem iustis ad loca in fera admissi quietem recipiunt. Vid. Obss. ad Tibull. III, 2, 15. Piacelare autem sacrum v. 153. non tam ad purgandam classem a contact insepulti cadaveris valuisse videtur, quam ad placandos inferos, quos ent accessurus; omnino enim ad inferos non nisi expiati et placatis Manibes accedunt heroës." Heyn. -- 149. iacet. Vid. supra V, 871. ibique adnet. - 150. Hen nescis. Cf. Hor. Od. III, 24, 30. quaterus - hen nefol - rirtutem incolumem odimus, ibid. 1, 15, 19. tamen - heu serus - adulteros crines pulvere collines et similes locos, ubi heu eiusmodi breves parentheses inchoat. -- incestat funcre classem, quia insepultus iset Cf. adnott. ad II, 539. Funus pro ipso corpore mortuo, ut etiam infra VI. 510. IX, 491. et ap. Hor. Od. 1, 28, 19. Prop. I, 17, S. Lucan. VII, 829 alibi: cf. Barth. ad Stat. Theb. I, 36; incestare autem codem sensu legitu ap. Stat. Theb. XI, 120. et Claud. de Cons. Mall. Theod. 267. Coningtes conferri iubet Soph. Antig. 1016 sqq. -- 151. consulta, i. e. consilia. pendes, haeres. Cf. Flor. I, 13, 15. sex mensilnes barbari circa montes unum pependerunt. — 152. "Sedes de sepulcro. Alii admodum dure de terra accipiunt. Cur non comparant infra v. 371. et 328?" Heyn. Ade

Duc nigras pecudes; ea prima piacula sunto. Sic demum lucos Stygis et regna invia vivis Aspicies." Dixit pressoque obmutuit ore.

155

Aeneas maesto defixus lumina voltu Ingreditur linquens antrum caecosque volutat Eventus animo secum. Cui fidus Achates It comes et paribus curis vestigia figit. Multa inter sese vario sermone serebant,

160

poterat infra VII, 3. Cf. etiam Schirach. p. 580 sq. Negari tamen nequit, tum idem bis dici: sedibus suis refer et conde sepulchro; quare nescio an praestet altera Servii explicatio: "refer hunc naturalibus sedibus, i. e. terrae: nam in aqua perierat." Terra autem mater omnium rerum et propria hominum sedes habetur. Cf. etiam infra v. 508. et quae Burm. et ad h. l. et ad Ovid. Am. II, 11, 30. disputat. — conde sepulchro, ut supra III, 68. et in Anth. Lat. I, 178, 438. Ceterum cur hoc faciendum sit, apparet infra ex v. 328. – 153. Hoc sacrificium, quod fit infra v. 243. sqq., non spectare ad Misenum, sed ad potestatem inferos adeundi, per se patet. — Duc nigras pecudes, scil. ad aram. Vid. ad V, 736. et III, 119. et de verbo ducere ad IV, 636., ubi locum nostri simillimum legimus. — prima piacula, i. e. prius, ante diis offerenda; nam antequam descensus ad inferos licebat, sacro piaculari placandi erant Manes. De hoc usu voc. primus vid. ad I, \24. et cf. Wagn. Qu. Verg. XXVIII, 3, d. p. 632. Süpflius tamen prima propria significatione accipiendum putat, ut quatuor agnae nigrae sint prima sacra, quae deinde alia sequantur, coll. v. 243. et 249—254. Sed si Sibylla ipsa inter prima et altera sacra piacularia distingueret, nonne etiam horum diserte mentionem facere debebat? Ceterum respexit hunc locum Silius XIII, 405. mactare repostis Mos umbris — consueta piacula nigras Sub lucem pecudes. — 154. lucos Stygis et regna cett. ob meliorum Codd. auctoritatem cum Wagn. (quem etiam Peerlk., Gossr. et omnes fere recentiores editores sequuntur) restitui. Vulgaris enim lectio, ab Heinsio invecta et a Süpflio et Bryceo servata lucos Stygios, regna (quam exhibent Minoraug., Bern. II. III. atque a m. sec. Pal. et Gud.), quomodo orta sit, id docet corrupta Med. a m. pr. et Romani lectio Stygiis et regna, unde in aliis Stygios et regna, in aliis denique, cum metrum claudicaret, Stygios, regna factum est. Quae autem Wagn. Qu. Verg. XXXIII, 8. praeterea vulgatae lectioni adversari censet, non magni sunt ponderis. — 155. Verba pressoque obmutuit ore, de quibus cf. adnott. ad VII, 103., repetuntur in Anth. Lat. III, 181, 101. — 156. defixus lumina. Cf. VIII, 520. defixi ora tenebant, 1, 495. defixus haeret in obtutu, VII, 249. defixa obtutu tenet ora, Wernsd. P. Lat. min. IV, 593, 4. defixo lumine terrae et similes loci. De constructione vid. adnott. ad Ecl. I, 54. III, 106. al. — 157. Ingreditur, incedit. Vid. IV, 177. VIII, 309. et al. — caecos eventus, obscuros, non perspicuos; Aeneas enim Miseni sortem ignorans non perspicit, quo verba Sibyllae (v. 149 sqq.) pertineant. Vid. ad Geo. I, 89. 464. Aen. I, 356. al. - volutat animo secum. Vid. infra ad v. 185. — 159. Achates it comes. Vid. supra v. 34. — restigia figere non idem videtur esse cum vestigia ponere (Geo. III, 195. et al.), sed idem fere, quod infra v. 197. et 331. vestigia premere, h. c. tarde, pedetentim incedere et subinde subsistere, quod bene dicitur de hominibus sollicitis et multa secum volventibus. Conington, ceterum mihi adsentiens, tamen opinionem meam non iuvari memorat loco Lucr. III, 3. inque tuis nunc Fixa [potius Ficta: vid. adnott. meam] pedum pono pressis vestigia signis. — 160. Verissime Heyn.: "Ceterum mireris, cur non in Palinuri insepultum corpus incidat Aeneae cogitatio, qua tamen nulla prior esse debebat: nisi quod Miseni cadaver in proximo litore iacet, eiusque celebritas fuit magna propter promontorium ab eo appellatum;" neque video, quomodo Wagn. contendere possit, nihil hic mirandum esse apparere, si v. 160. secum explicemus: "multa varie coniectabant, quem

Quem socium exanimem vates, quod corpus humandum Diceret. Atque illi Misenum in litore sicco, Ut venere, vident indigna morte peremptum, Misenum Aeoliden, quo non praestantior alter Aere ciere viros Martemque accendere cantu.

165

diceret Sibylla;" nam hoc ipsum est mirum, quod omnino de hac re coniectare et incerti esse potuerint, cum quisque statim de Palinuro paucis horis ante amisso cogitare deberet. Neque video, quo iure Ladew. contendat, de Palinuro cogitari propter Sibyllae verba v. 149 sqq. nullo mede licuisse; nam si forte urget verba heu nescis, quaero, quid prohibeat, quominus de corpore Palinuri Aenea cum comitibus absente fluctibus eiecto cogitari potuerit? Quare non sine ulla causa Peerlk. de interpolatione cogitat et vss. 161, et 162, sie contrahendos censet: - - sermone serebant: Quum socium exanimem Misenum in litore sicco etc. Equidem tamen hunc locum potius inter cos retulerim, in quibus bonus Vergilius aliquando dormitasse censendus sit, mirorque neque Süpflium neque Gossravium in eo haesisse. Adsentitur mihi Conington, dum Benoist. Ladewigium sequitur. — vario sermonc. Cf. I, 745. et VIII, 309. Varias autem coniecteras de sensu verborum Sibyllinorum intelligendas esse patet. - serebant. Cf. Liv. XXIV, 31. et 32. colloquia serere cum aliquo, id. VII, 39. aliquid occultis sermonibus serere, Sen. Med. 26. querelas et verba incamun serere, Stat. Achill. II, 37. campum - - Alterno sermone serunt (uli tamen Queck. edit. terunt) etc. Idem Stat. Theb. VI, 942. locum nostran sic imitatur: Multa duces errore serunt. — 161. exanimem. dum Pal., Rom., Gud., Bern. II. III. exanimum scribunt, quod hic into socium minus gratum est et ex v. 149. facile repeti potuit. Ceterum vid. add. ad I, 484. — humandum. Cf. X, 493. et XI, 2. — 162. Atque. Vid. ad Ecl. VII, 7. et Aen. IV, 261. - 163. indigna morte Serv. reck explicat "miscrabili, non congrua eius meritis." — 164. Misenum Acolidem dicit, i. e. haud dubie eiusdem Aeoli Troiani filium, quem XII. 542. in pugna cum Latinis occubuisse narrat. — quo non praestantier alter cett.; erat enim tubicen classis (vid. III, 239.), quare ab Ovid. Met IX, 102. canorus Acolides vocatur. Cf. etiam Prop. et Statii II. infa laudd, et Heynii Exc. VII. ad h. l.; quod autem attinet ad dictionem. d Hom. II. II, 553. — De constructione praestantior ciere vid. ad Ed. N. 54. V, 1. 53. Geo. I. 254. Ceterum cf. etiam locus similis I. 544 sq 165. Acre, vel tuba, quam Iuven. II, 118. acs rectum vocat, ipse se tem Verg. supra III, 240. acs cavum, vel lituo (v. 167.), qui, leniter is flexus, a tuba recta non multum differebat. (Cf. liber meus Hellas n. Res I, 1. p. 172. adnot. 342.) Recte enim Heyn.: "In litui proprietate ne est haerendum. Sie lituum et tubam paucos intra versus memorat Stat Theb. VI, 228. 230. Tubicinem Misenum vocat Prop. IV, 17, (III, 18.) 3 tibicinem Stat. Silv. IV, 7, 19." Ladew. vero recte adnotat, veteres litequitibus, tuba autem peditibus signa dare consuevisse, quare, cum Hect de curru pugnare solitus fuerit. Miseno, qui propterea etiam Statio Silv. 7. 19. liticen Hectoris dicatur, apte lituum tribui. Ceterum hur versum bis respexit Silius VII, 605, et VIII, 488. Servius autem, quocuex parte consentit Donat. vit. Verg. §. 49. (Sueton. Reiffersch. p. 62, 6 st. idem de antecedente quoque versu referens, adnotat. Vergilium ab initantum prius scripsisse hemistichium Aere ciere viros, alterum vero subiraddidisse, cum librum VI. Augusto recitaret; quae si vera essent, inde aparcret. Vergilium etiam ceteros versus imperfectos expleturum fuisse, Es praematura mors hoc inpediisset, et falsa esse a Zillio in Progr. spo & merk. über d. unvollend. Verse der Aeneide. Lips. 1865.) de his versite disputata. (Cf. adnott. ad Aen. I, 534.) Vide tamen quae Conrads Quast Verg. p. XXVI. sq. et Ribbeck. Proleg. p. 63 sq. (etiam contra be disputans) de fabella illa (cui Gruppium in Minoe p. 183 sqq. suam qui dam admiscuisse memorat Ribbeck.) ut non probabili disseruerunt. verbis Martem accondere cantu Cerda invenit imitationem Aristo

Hectoris hic magni fuerat comes, Hectora circum
Et lituo pugnas insignis obibat et hasta.
Postquam illum vita victor spoliavit Achilles,
Dardanio Aeneae sese fortissimus heros
Addiderat socium, non inferiora secutus.

Sed tum, forte cava dum personat aequora concha,
Demens, et cantu vocat in certamina divos,
Aemulus exceptum Triton, si credere dignum est,
Inter saxa virum spumosa inmerserat unda.
Ergo omnes magno circum clamore fremebant,
Praecipue pius Aeneas. Tum iussa Sibyllae,
Haud mora, festinant flentes aramque sepulchri

Pac. 310. τον πόλεμον έχζωπυρήσετ' ένδυθεν χεχραμόες. — 166. Hectora circum. Cf. Hand. Turs. I. p. 59 sq. et adnott. ad Ecl. IX, 40. — 167. pugnas obibat, ut proelia obire ap. Lucr. IV, 968. — V. 168. ultimo voc. excepto iteratur in Anth. Lat. III, 181, 104. — vita spoliavit. Cf. XII, 935. corpus spoliatum lumine. — 169. Dardanio Aeneae, ut I, 494. — 170. sese Addiderat socium. Vid. Ecl. VI, 20. et Aen. II, 339. — "inferiora docte et Graeco more pro: inferiorem. τὰ ήττω pro τὸν ήττονα. Aeneam Hectori aequiparat, ut infra XI, 289. et al." Heyn. — 171. dum personat -- et vocat --, immerserat. Vid. ad Geo. IV, 560. et Aen. III, 616. — forte haud raro ad rerum, quae casu in unum idemque tempus cadunt, cohaerentium refertur: er blies eben, gerade — da. Sic paulo post v. 190. vix ea fatus erat - - cum forte cett. Cf. Hand. Turs. II. p. 734. - personare cum Accus. loci constructum, quem penetrat sonitus, legitur etiam infra v. 417. Hor. Ep. I, 1, 7. Cic. ad Div. VI, 18, 4. Claud. in Eutrop. II, 303. Petron. c. 121. Solin. 24. Sidon. Apoll. carm. 9. alibi. (sine eo supra I, 741., ubi vid. adnott.). Vid. etiam quae ad VII, 12. et 451. adnotavimus. — concha Heynio paulo durius pro tuba vel lituo posita videtur; equidem potius cum Peerlk. de vera coneha cogitandum puto. Si Misenus volebat Tritonem aemulari, qui concha marina pro tuba utitur (cf. X, 209.), ei eodem instrumento utendum erat, quod facile in litore poterat invenire. Cf. etiam Ovid. Met. I, 333 sqq., ubi Triton, conchae inspirare iussus, cavam sumit buccinam, i. e. concham ipsam, quae ei erat pro buccina, ut e seqq. verbis apparet. Consentiunt mecum Supfl., Wagn., Ladew. et Conington, qui etiam affert Hesychii locum v. zózlos: zózlos τοῖς θαλασσίοις έχρωντο πρό της των σαλπίγγων εύρεσεως. - 172. "Demens, Homericum νήπιος Iliad. II, 38. et saepe al.; qui enim sana est mente, non cum dis se comparabit." Heyn. Cf. etiam infra v. 590. IV, 562. et IX, 728. -- Verba vocat in certamina divos repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 133. Conington comparat provocare in aleam ap. Plaut. Curc. II, 3, 76. — 173. ,, exceptum, cf. supra III, 332. [et Ecl. III, 18.], ut ὑποδέχεσθαι, insidiis. Ductum autem hoc ex mythica ratione praestantiae designandae, ex qua provocare deum is, qui aliqua arte excellit, eiusque iram lacessere narratur." Heyn. Sic Thamyris et Sirenes cum Musis, Marsyas cum Apolline, Arachne cum Minerva certarunt cett.; de qua re Thiel. conferri iubet Wessel. ad Herod. I, 32. Valcken. ad eiusd. III, 40. et lacobs. Verm. Schriften. T. III. p. 354. — De Tritone vid. ad I, 144. De formula si credere dignum cf. adnott. ad Geo. III, 391., ubi comparare debebam si credere fas est apud Silium III, 425. Hic autem adiecta videtur a poëta, ut indicaret, se causam mortis Miseni inter fabulas referre; in quo mihi adsentitur Conington. Peerlk. tamen in ea haeret et hoc hemistichium pro Grammatici alicuius additamento habet. Sed nusquam apud Vergilium in media sententia versus imperfecti inveniuntur. — 175. fremebant. Vid. ad IV, 668. — 176. Verba Praecipue pius Aeneas iam legimus I, 220. — 177. Haud mora, sine mora. Vid. ad

Congerere arboribus caeloque educere certant. Itur in antiquam silvam, stabula alta ferarum, Procumbunt piceae, sonat icta securibus ilex Fraxmeaeque trabes cuneis et fissile robur Scinditur, advolvant ingentis montibus ornos. Nec non Aeneas opera inter talia primus Hortatur socios paribusque accingitur armis. Atque haec ipse suo tristi cum corde volutat

190

185

III, 207. — featinant insea Silyllae. Cf. adnott. ad IV. 575. — "ara sepulchri. 4701 v. 215. ingene pyra. a formae similitudine. cub in arae modum erstructa esset, alta et quatuor lateribus. Ara enim est omnis basis, aut quod ettis formam habet usumque, ut aliquid imponatur ut h. l. rogus, cui corpus exanime comburendum imponitur. Heyn. Et boe loco fluxit Silianus XV. 357. Alta sepulchri Protinus exstruitur caeloque educitur ara. Unare étiam dabitandum de lectione sepulchro, quan Ribbeck, ex Pal. et Gad. recepit et Prolog. p. 141 sq. defendere studuit. ab omnibus recentioribus editoribus spreta. Vid. etiam Ovid. Met. VIII. 479. Ante sepulchrales infelix adstitit aras, ubi aras nihil aliud esse quam rogum. v. 459 sq. docent, et Ovid. Trist. III. 3, 21. Cf. Drak. al Silii I. I. Burm. ad Val. Fl. V. 19. Oudend. ad Lucan. VIII, 736. ali Thiel, tamen ad v. 215. aram et pyram differre, et illud vocabulum pre prie intelligendum putat. — aram congerere eadem ratione dictum, qui Ecl. I, 67. culmen tugurii cespite congestum, ubi vid. adnott. — 178. caels (vid. ad II. 655. et Ecl. II. 30. educere. Cf. Silius XV. 389. caeloge educitur ara. Ceterum Heyn. cum h. l. conferri iubet Hom. Od. XII, II sqq. et II. XXIII. 114 sqq., quos poeta ante oculos habuerit, praetera autem II. VII, 417, 425 sq. XIV, 662 sq. 757 sq. et infra Aen. XI, 18 sqq. - certant educere. Vid. adnott. ad II. 33. et IV, 443. — 179 Qui hic sequitur locus, fluxit ex Hom. Il. XXIII, 114 sqq. et Ennii leest Macrobio VI. 2. p. 513. Ian. nobis servato (Ann. VI. fr. 11. p. 32. Vall. Cf. ctiam Silius X, 530 sqq. et similis locus infra XI, 135 sqq. Pro Iter Ter. Maur. p. 461. ad arbitrium scripsit Eitur, qua de re cf. Corse de pron. I. p. 208 sqq. et Ribbeck. Proleg. p. 207. et 418. — in autoquam nilvam. Cf. adnott. ad Geo. III. 219. Aen. I, 569. al. - stabil ulta ferurum, lustra sub alto fruticeto. Cf. Hor. Od. III, 12, 11 ac Intitantem Fruticeto excipere caprum ibique Orell. Sie stabula ferara etiam ap. Stat. Theb. 1, 377., nemora cum stabulis ap. Val. Fl. II. 477. alta autem stabula infra IX, 388. X, 723. Ovid. Met. V, 627. VI. 52 et alibi. (Cf. etiam VII, 95. alto luco, Geo. II, 390. saltus profined Lucr. V, 42. silvae profundac etc.) Idem fere significant supra v. 7. dose ferarum tecta. Iteratur totus versus in Anth. Lat. I, 172, 15. -- Cum 180. cf. Hom. Il. XXIII, 115 sq. - piceas proprie in rogis locum habet memorat Heyn. coll. Plin. XVI, 10, 18. - cuncis fissile robur Semditur. Cf. Geo. I, 144. - 182. advolvant, scil. pyrae, ut Geo. III. 35 montibus, i. e. de montibus. Wagn. ad N. adrolrere focis ulmos. 26. (ubi vid. adnott.) omissionem Praepositionis eo excusat, quod adroles montibus ornos positum sit pro: advolvunt ornos, montibus develvente Vid. paulo post ad v. 157. — 183. intertalia. Cf. IV, 663. media ist talia (ibique adnott.). — primus, ante ceteros, i. q. supra v. 176, prae pue. Vid. ad III, 437. - accingitur, se accingit, instruit (cf. 13.7) armis, i. c. securibus. Cf. v. 150. 185. ipse (i. c. secum solusie) rolutat. Cf. XII, 543. His actis alind genitor secum ipse rolutat et 2" nott. ad IV, 475. Praeterea cf. supra v. 157. I, 50. IV, 533. etc. - V. nuo trinti cum corde (i. e. ipse tristis) redeunt VIII, 522. multi et c. c. putabant. Sic alibi cum animo suo volvere (Sall. Iug. 6.), cum animo no considerare (Cic. Verr. III, 12, 20.), cum animo cogitare (Cic. Agr. 1 24, 64.) et similia haud raro. Secum corde volutare legimus I, 50. [ 533., animo secum rolutare VI, 157, et simpliciter secum rolutare si

Adspectans silvam inmensam et sic forte precatur: "Si nunc se nobis ille aureus arbore ramus Ostendat nemore in tanto! quando omnia vere Heu nimium de te vates, Misene, locuta est." Vix ea fatus erat, geminae cum forte columbae Ipsa sub ora viri caelo venere volantes Et viridi sedere solo. Tum maxumus heros Maternas adgnoscit avis laetusque precatur: "Este duces, o, si qua via est, cursumque per auras Dirigite in lucos, ubi pinguem dives opacat

190

195

v. 157. Ecl. IX, 37. Aen. X, 159. XII, 843. — 186. Vulgo voce precatur (quod exhibet Rom., dum in Longob. ore precatur legitur, quae vox etiam I, 614. II. 524. pleonastice adiicitur), ut IX, 403. et XI, 784. Vid. ad IV, 680. et infra v. 247. Wagn. vero, qui coll. Becker. Eleg. Rom. p. 229. voce vocare, voce precari et similia ubique claram magnamque vocem indicare contendit, quod ab h. l. alienum sit, recepit Med., Pal., Gud. aliorumque Codd. et Servii lectionem forte, his verbis adiectis: "Optime autem Aeneam poëta forte precatum dicit, quo ad insperati eventus exspectationem lectoris animus excitetur." (Cf. etiam Ribbeck. Proleg. p. 57. adnot.\*). Et sane cum forte vel ob repetitionem eiusdem verbi v. 190. (in qua non haerendum esse ad I, 315. II, 207. 633. alibi vidimus), vel ob Servii scholion, qui illud prorsus otiosum et ad solam metri sustentationem adjectum esse censet, facile in illas lectiones mutari potuerit, Wagnerum secutus sum, idemque post me fecerunt Iahn. in altera edit. et ceteri recentiores editores praeter Bryceum et Coningtonem. Vid. etiam Wilms. Progr. laud. p. 12., qui mecum Wagnero adsentiens ad comprobandam eius sententiam de significatione dictionis voce vocare Aen. IV, 681. VI, 247. 506. X, 873. XII, 483. atque Burm. et Bach. ad Ovid. Met. X, 3. et 507. conferri iubet. Nihilominus Henry in Philol. XVII. p. 630. (retractans ex parte quae scripsit in Tw. years VI. p. 15.) defendit lectionem voce precatur, quam in tribus modo Codd. invenit, dum 42 Codd. ab eo collati forte exhibent, quod ex v. 190. huc translatum censet. Peerlk. denique, quem Gossr. et Haupt. sequuntur, verba et sic forte precatur spuria et versum ab aliis aliter expletum censet. — 187. Si, i. e. o si, utinam. Vid. ad VIII, 560. — arbore, in aliqua arborum (ut Geo. III, 353.) Wagn. ad IV, 26. in arbore scribendum fuisse contendit, nisi sequeretur nemore in tanto. Sed vide, quae ipse ad Geo. I, 430. adnotavit. — 188. quando omnia vere locuta est (Hom. πάντα θεά νημεριέα είπεν); unde exspectandum erat, etiam alteram partem vaticinii arbore illa inventa exitum esse habituram Conington comparat Aesch. Agam. 1241. άγαν γ' άληθόμαντιν ελατείρας έφεις. — 190 sq. "Ostento vel augurio aliquo res profecto nunc cum maxime erat expedienda. Quale autem aliudo accommodatins Veneris matris avibus? etsi omnino faustum et laetum hoc auspicium. Sed poëta haud dubie in animo habuit Apollonium III, 540 sqq. Cf. v. 926 sqq." Heyn. Cf. quae hac de re ad Aen. I, 393. disputavimus. — Vix ca fatus erat: nescio, quo iure Peerlk. adnotaverit: ..tacitus, secum, πρὸς δν θυμόν; ' cum omnia potius de precibus verbis expressis et pronuntiatis cogitare nos iubeant. — 191. ipsa sub ora, gerade, unmittelbar vor sein Gesicht, i. e. sub adspectum. Vid. ad Geo. IV, 75. - 192. sedere, Perf. verbi sidere. Cf. infra v. 203. et adnott. ad III, 565. — 193. maternas avis. De columbis Veneri sacris cf. Hygin. f. 197. et Ovid. Met. XV, 386., ubi propterea Cythereïades vocantur. Pro adynoscit Med. teste Fogginio exhibet agnovit. — 194. Verba Este duces, o, si qua via est iterantur in Anth. Lat. I, 170, 2. — cursus pro volatu, ut Ecl. VI, 80. Cf. Heins. ad Ovid. Am. II, 6, 11., qui confert eiusd. A. A. II, 73. Stat. Theb. III, 563. alios. Similiter etiam de glandis plumbeae cursu per auram loquitur Lucr. VI, 179. et 307. — 195. Dirigite. Ribbeck. pro more suo Derigite cum Pal., Rom. et Gud. a m.

Ramus humum. Tuque, o, dubiis ne defice rebus, Diva parens!" Sic effatus vestigia pressit Observans, quae signa ferant, quo tendere pergant. Pascentes illae tantum prodire volando, Quantum acie possent oculi servare sequentum. Inde ubi venere ad fauces grave olentis Averni,

200

pr. Cf. eius Proleg. p. 402. – in lucos, ubi, i. e. in eam partem lucoren (s. luci), ubi etc. — opacat. Peerlk., cum unus ramus et admodum parvus (virga v. 144.) exigua umbra sua humum minime possit opacare, com dives opacat Arbor humum. Sed recte Heyn.: "Cogitandus est ramus cum frondibus et foliis; huic, etsi ex auro, poëta tribuit, quod commune est omni frondi, ut umbra obducat eam terrae partem, cui respondet suo ad solem positu. Et hoc est opacat humum." — 196. defice. Cf. Tibull. III, 4, 20. Somnus sollicitas deficit ante domus. Deficimus eum (vel, quod iden est, desumus ei), cui exspectatum auxilium non ferimus. — 197. Dira parens. Antiquae editt. praebent Alma parens, quod Pierius in Rom. (?) ct aliis Codd. se invenisse testatur. Ribbeck. de hac lectione prorsus tacet, quae ex II, 591. 664. aliisque locis facile oriri potuit. — vestigia pressit, substitit, incessum inhibuit. Vid. infra v. 331. et supra ad v. 159. Sic etiam Val. Fl. II, 424. Attoniti pressere gradum. Noli igitu hanc dicendi formulam confundere cum illa: premere alicuius vestigia, i e. eadem calcare vestigia, quae alius praecedens humo impressit. — 198. quae signa. Servius de augurio intelligit; sed rectius fortasse Peeik. negans hic de augurio proprie dicto cogitari posse, hacc adnotat: "Acnes, puto, observat, quae signa columbae ferrent, h. e. quo pergerent et is viam monstrarent, quam viam pergendo signarent." Etiam Conington que signa ferant simpliciter per ,,quid significent" interpretatur coll. II, 171. a signa dedit, i. e. significavit. Hunc locum sic reddit imitator Verg. in Anth. Lat. I, 178, 337. Exspectans, quie signa ferant. — 199. Loci, qui sequitur, memor fuit Silius XVII. 55 sqq. Servius multos distinguere at post pascentes, et sic etiam Med. (vid. infra ad v. 200.). Sed vere observat Wagn., hoc vocabulum superioribus additum esse otiosum, cum prodire vero coniunctum significare, interquiescentem interdum cibi quaereno causa volatum." Solent enim aves, et maxime columbae, pascendi caus modo humi residentes, modo rursus subvolantes loca proxima pererme "antecedentium et iter monstrantium ritu," ut Curtii verbis utar, qui N 7, 15. de corvis simillima refert. Ceterum cf. etiam quae Henry in Philel XVII. p. 630, contra alteram distinctionem voci pascentes vim ab h. l alienam tribuentem recte disputat. - 200. tantum, quantum possest Nescio, quid sibi velit Wagn. iudicans, Coniunctivum modum indicare re saepius factam: őour dei dúraerro. Coniunctivus enim per se nihil alisi significat, quam consilium columbarum (vel potius Veneris eas mittents • non longius volandi, quam quo oculi Teucrorum prospicerent, ne ex come conspectu abscederent; et repetitae rei notio potius voc. pascentes et to sententiae inest. (Adsentitur mihi Conington.) — servare. Vid. ad Ed III, 75. Geo. I, 335. et al. — Pro sequentum Moret. IV. sequendo, que lectionem, a Wakef. ad Lucr. I, 961. vulgari praelatam, Wagn. iure ingretam censet ,,ob praegressum modo eadem in sede volando." Peerlk, ce Aeneas solus esset, nec columbas sequeretur, sed staret columbas och observans, coni. oculi servare sequentes. Sed ubi poëta Aeneam, cuius so supra v. 184. commemorati sunt, hic solum fuisse narrat? atque etime de uno Aenea cogitasset, tamen in eiusmodi communi sententia Plurili # ei licuisset. Paldamus in Caesaris Zeitschr. f. d. Alt.-Wiss. XII. (1854.) 242. Puncto non post pergant, sed post Pascentes posito (ut Med. distiguit), pro sequentum conficit sequentem. ut de oculis columbarum sermo sit ? haec adiicit: "Imago columbarum dum pascunt pergentium verior & quam volando pascentium et abundantia ingrata est pascentes - colesi Sequitur autem Aeneas necessario, dum observat volantes porro." - M De Averno vid. ad III, 356. - grave olentis. Cf. infra v. 240 at

Tollunt se celeres liquidumque per aera lapsae Sedibus optatis gemina super arbore sidunt, Discolor unde auri per ramos aura refulsit, Quale solet silvis brumali frigore viscum

205

grave olens (quod Ladew., Coningt. et Benoist. in unum voc. contrahunt) iam legimus Geo. IV, 270. — 202. "Tollunt se celeres. Dicit eos alte volasse ad vitandum Averni odorem." Serv. Cf. infra v. 420. — 203. Optatis Wagn. recte refert ad votum et desiderium Aeneae sperantis columbas sibi monstraturas esse arborem illam aureum ramum ferentem, ut sedibus optatis sit i. q. ,,eo loco, quo eas considere optaverat Aeneas." Consentiunt nobiscum Ladew., Bryce et Benoist., dum Conington cum Heynio faciens, cui sedes optatae simpliciter sunt "arbor, quam volatu petierant," explicat: "having chosen their place to settle." — gemina super arbore. Sic optimi Codd. cum Prisc. XIV, 51. p. 1001., Arusiano p. 261. et Donato II, 16, 5., quorum lectionem, tamquam difficiliorem, cum Iahn. et Wagn. recentiores editores omnes iure receperunt. Vulgo (ut in Rom. et Longob.) satis frigide geminae (columbae), quod librariis debetur nescientibus, quid sit gemina arbor, quare Henrico (Two. years VI. p. 16. et Philol. XVII. p. 630.) hanc lectionem defendenti, quamvis eam in decem modo Codd. inter 49 ab eo collatos invenerit, adsentiri non possum. Heyn. (cui adsentiuntur Iahn. et Wagn.) ea significari putat arborem duplicis trunci in commune fastigium coeuntis; mihi tamen cum res ipsa, tum sequens discolor aura flagitare videtur Donati explicationem: ,,quae frondem duplicem materiamque portabat," quamvis Wagn., ob unum dumtaxat ramulum aureum totam arborem geminam dici posse, neget. (In recentiss. tamen edit. mutata sententia mecum videtur consentire.) Etenim si Heynii rationem amplectimur, gemina prorsus otiosum est epitheton, quod in eiusmodi loco, ubi singula omnia sunt gravia et significantia, eo magis offendat necesse est. Geminus autem sensu Graeci διφυής legitur etiam Ovid. Met. II, 555. (geminus Cecrops), II, 630. (geminus Chiron), XII, 459. (geminus Pyretus), Stat. Silv. III, 2, 35. (gemino corpore Triton) et alibi. Peerlk., et in optatis sedibus et in gemina arbore temere haerens, audaci conamine coni. Eminus optata Aeneae super arbore sidunt. — super arbore pro: in arbore, ut Ecl. I, 80. requiescere fronde super viridi, Stat. Theb. V, 589. modico super aggere et multa similia. Cf. Aen. I, 680. 700. VI, 203. 515. VII, 557. Ovid. Met. XV, 875. etc. Per se tamen patet, super pro in tum tantum poni posse, si de superficie vel summa alicuius rei suppositae parte agitur. Burm. male coni. sub arbore, quod raro columbas videamus arboribus insidentes; sed non cogitavit, de palumbibus sermonem esse. — sidunt. Respexit hunc locum Silius III, 255. optato vertice sidunt. — 204. Discolor, "nam per arborem viridem fulsit color aureus": Donatus. — "auri aura, splendor. Aura de luminis reverberatione. Vid. ad Geo. II, 47., ubi luminis aurae. Cf. Serv. h. l. et Mitscherl. ad Hor. II, 8, 21. Sic ignis fulminei aura, φάεος ἀὐτμή Callim. in Dian. 117. de vapore ignis, qui etiam longius dissita adurit." Heyn. Quamquam locus Georg. ab Heynio collatus huc non pertinet, tamen non haerendum puto in voc. aurae pro splendore, quem aurum effulget, repercutit, posito, cum etiam Macrob. Sat. VI, 6. et Priscian. Perieg. 1020. (aura viridi quae splendet iaspis, ex Dionys. 1120. Χλωρά διαυγάζουσαν ἴασπις) locum nostrum sic intellexerint, in quo etiam Serv., Nonius p. 245, 22. et Isidor. Orig. XVI, 8, 1. auri — auram testantur. Etiam Wagn. ad Aen. I, 546. adnotat: "Voc. aura apud Verg. significat interdum radios quosdam a re lucente vel splendente (auri aura VI, 204.) exeuntes sensumque videndi ferientes." Peerlk. vero, auram auri nihil aliud significare posse contendens, quam auri odorem, legi vult. D. uncle auro (quod in Rom. legitnr) per ramos virga refulsit, quod etiam Gossravio praeserendum videtur. — 205. De visco, frutice illo glutinoso, ex arborum, quercuum maxime, cortice enascente, unde glutinum paratur eiusdem nominis (Vogelleim: cf. Geo. I, 139.), cf. Plin. XVI, 44, 93. et XXIV, 4, 6.

43<sup>-</sup>

Fronde virere nova, quod non sua seminat arbos, Et croceo fetu teretis circumdare truncos: Talis erat species auri frondentis opaca Ilice, sic leni crepitabat brattea vento. Corripit Aeneas extemplo avidusque refringit Cunctantem et vatis portat sub tecta Sibyllae.

210

Nec minus interea Misenum in litore Teucri Flebant et cineri ingrato suprema ferebant. Principio pinguem taedis et robore secto Ingentem struxere pyram, cui frondibus atris

215

et Scrib. Larg. 82. et 214. — brumali frigore; tunc enim maturum est viscum. — 206. "quod non sua [vid. ad Ecl. I, 37.] seminat [suo se mine producit arkos [ideoque in aliena arbore natum]: ex vetere opinione, falsa tamen. Satis nunc constat, plantam esse parasiticam, cuius semina aves appetunt et rostro absportata in ramis arborum et cortice deponunt. - 207. croceo fetu, ex natura visci. Plin. XXIV, 4, 6. Optimum est - - extra fulvum, intus porraceum." Heyn. — truncos, i. e. ramos, u Geo. II, 63. Cf. etiam Ovid. Met. XIV, 115. — 208. Verba Talis eret species hinc repetuntur in Ausonii cent. nupt. 44. --- auri frondentia Vid. supra v. 144. - 209. bratten Med., Rom., Pal. (qui brattia prachet. quam formam vituperat (iramm. Eichenfeldii p. 444.) Bern. II. et III. \* cuti cum Ribbeckio, Hauptio et Wagn. edidimus Lachmanno suasore ad Luc. IV, 727. p. 253. Ceterum vid. Isidor. Orig. XVI, 18, 2.: Bractea dicitor te nuimima lamina από του βραχείν, quod est ήχείν, i. e. a crepitande (quam tamen vulgarem lectionem Lindem, e Codd, vestigiis mutavit). Differ autem a lamina, quae crassior est et durior. Praeter Lucr. 1. 1. cf. Martial VIII, 33, 6. IX, 61, 4. Ovid. A. A. III, 232, cett. et de ligneis bractes (Fournire) Plin. XVI, 43, 84. — Crepitare de stridore et strepitu rerum me tallicarum etiam Tib. II. 5, 73. Prop. IV, 10. (III, 11,) 43. alibi legitw Imprimis autem cf. Ovid. Met. X, 648. Medio nitet arbor in arco. Faim comam, fulvo ramis crepitantibus auro. — 211 "cunctantem, at tens lentus; et v. 137. lento vimine ramus, quippe ex auro. Sic Geo. II. 28. glehas cunctantes dixerat." Heyn. Negari tamen nequit, hanc vocem & versari versui 146, (quod recte a me observari ait Süpflius). neque suffet Wagneri explicatio: ",quippe inhaerentem arbori." In recentiss. vero est vir doct. Servium secutus acute haec adnotat: "Nimirum tanta est avidtas Acneae, ut non decerpere, sed vi refringere eum ramum, tarquam cunctantem, fingatur," idemque recte censet Ladew.; Peerlk, vero e ipse haerens in illa, quae videtur, contradictione duas profert coniecture Adductam et Cedentem, meliorem tamen medicinam ab aliis exspectat. Burm. commemorat Waddelii (Animady, crit. p. 22.) coniecturam Sector tem, quae minus etiam placet. --- 212. Nec minus (vid. Geo. 1, 393. Act III, 482. VI, 475. VIII, 465. X, 812. XI, 203. XII, 746.) et nec minus in terca (vid. Geo. II, 429, III, 311, Aen. I, 633, VII, 572, XII, 107.) frequen ap. Vergilium transcundi formula ad rem novam, quae codem fit tempor quo antea commemorata. - 213. cineri ingrato Heyn. recte interprettur "gratiam nec sentienti nec referenti;" neque aliter Sidon, Apoll. Es-IV. 2. Cf. etiam Cop. v. 35. Quid cineri ingrato servas bene olentia serbi (ibique Ilgen.) et Prop. 1, 3, 25. omniaque ingrato largibur mamera sonve (quod puella dormiens nescit munera sibi apponi). - suprema fere bant, i. e. feralia dona (Ovid. Met. IX, 213.), feralia munera (id. Trist III, 3, 81.) s. inferias. Cf. XI, 25, suprema munera et ibid. v. 61, supremum honorem. Sic v. c. Tac. Ann. I, 61. solvere suprema militibus. ferebant, ut III. 19. et alibi. - 215. "Rogum struxerunt taedis pir guibus ac lignis fissis: cf. Iliad. XXIII, 164 sqq." Heyn. - ingentere quo magis honoraretur defunctus; nam altitudo rogi accommodata es solebat maiori vel minori mortuorum dignitati. Cf. Kirchmann, de funt III, 1. p. 208. Ceterum patet, verba robore secto arcte cohaerere cum gentem, ut pinguem cum tuedis. Cf. locus simillimus IV, 505. — "froxIntexunt latera et feralis ante cupressos
Constituunt decorantque super fulgentibus armis.
Pars calidos latices et aëna undantia flammis
Expediunt corpusque lavant frigentis et unguunt.
Fit gemitus. Tum membra toro defleta reponunt
Purpureasque super vestes, velamina nota,
Coniciunt. Pars ingenti subiere feretro,
Triste ministerium, et subiectam more parentum

220

dibus atris Intexunt latera, faciunt latera ex ramis et lignis arbo rum nigricantium [taxorum, cupressorum et similium], ut tristis adspectus esset." Heyn. Cf. II, 16. sectaque intexunt abiete costas. — 216. fer alis cupressos. Feralis, a ferendo deductum (cf. Varr. L. L. V, 3. et Bocttich. Lex. Tacit. p. 195.), significat omnia, quae ad funera pertinent. Sic ferales cupressi etiam Ovid. Trist. III, 13, 21. leguntur, idemque sibi vult Silius X, 535. (ferale decus, maestas ad busta cupressos). Cf. etiam supra III, 64. ibique adnott. Imitatus est h. l. Stat. Theb. IV, 460. ara Erigitur - - frondes atque omne cupressus Intexit plorata latus cett., qui tamen pyram ipsam e cupressis constructam producit. — 217. decorantque s. f. armis (scil. ipsius Miseni). Heyn. putat rogum ita fuisse exstructum, ut trunci cupressini in tropaeorum vel ferculorum morem prominerent, quibus arma affigerentur; cui tamen explicationi adversari videtur locus XI, 193 sqq., ubi arma igni coniiciuntur, quare neque hunc locum aliter intelligendum censeo. Adsentiuntur mihi Ladew. et Conington, qui conferri iubet Hom. II. VI, 418. et Od. XII, 13. Ceterum de hoc usu arma aliasque res defuncto, dum vivebat, caras simul cum corpore eius comburendi cf. liber meus Hellas u. Rom. I, 1. p. 120. cum adn. 373. (ubi omnino de funere eiusque ritibus agitur). -- 218. Ad corpus mortui lavandum se accingunt. Heyn. comparat Hom. Il. XVIII, 349 sqq. et Od. XXIV, 44 sqq. — aëna undantia ad aquam in aënis bullientem spectant. Cf. etiam locus similis infra VII, 463. Verba et aëna undantia flammis iterantur in Anth. Lat. I, 178, 252. — 219. Expediunt. Vid. ad I, 177. 702. V, 209. Ad v. 219. Servius hunc laudat Ennii versum (Ann. III. fr. 8. p. 25. Vahl.): Tarquinii corpus bona femina lavit et uncit (in quo tamen potius Tarcuini scribendum esse docent Pinzger. in Ephem. lit. Ien. 1823. p. 126. et Ritschl. in Mus. phil. Rhen. VII. p. 598., quos sequitur Vahlen.). De hoc unguendi more vid. Plin. H. N. XIII, 1, 1. Plin. Epist. V, 16. Persius III, 103. Lucian. de luctu 11. Kirchmann. de funer. I, 7. p. 33 sqq. et liber meus modo comm. p. 169. adn. 332. — 220. Fit gemitus, lamentatio exoritur. Cf. Ter. Andr. I, 1, 101. ad sepulcrum venimus; in ignem imposita est; fletur, et similes locos. Ceterum cf. I, 725. fit strepitus. II, 209. fit sonitus et similes loci. -- defleta, fortius, quam simplex fleta. Cf. XI, 59. — 220 sq. Cf. Hom. II. XXIV, 795 sqq. toro, i. q. v. 222. feretrum — 221. "Velamina nota ex loquendi usu (cf. XI, 195. 196.) aliter vix accipias, quam, quibus ipse, dum vivebat, usus est. Etsi poëta ad suorum popularium morem respicere potuit, cum purpura cremandi mortuos (de quo laudant Cic. Legg. II, 23. Liv. XXXIV, 7.); tamen magis probabile fit, Homerum ante oculos fuisse poëtae Od. XXIV, 59." Heyn. Adde Hom. Il. XXIV, 795. Heynii explicationem veram neque interpretandum esse: vestes, quibus mortui velari solent, videtur etiam apparere ex XI, 195. munera nota, Ipsorum clipeos etc. -- 222. subiere feretro, constructio verborum minus usitata pro: subire feretrum. Sie etiam Prop. IV, 18, (III, 19), 14. subire deo et Stat. Theb. I, 406. subire uno tegmine. Alia ratio est corum locorum, ubi subire accedendi significatione cum tertio Casu construitur. Vid. ad III, 292. VII, 161. IX, 371. Ceterum ipsi subeunt feretrum, ut honorem, quo mortuum colant, significent. Cf. Suet. Iul. 84. Tac. Ann. I, 8. etc. - 223. Verba triste ministerium, quae etiam legimus in Auth. Lat. IV, 361, 3. et 370, 2., Heyn. pro exclamatione habet parenthetice interiecta, rectius vero

Aversi tenuere facem. Congesta cremantur Turea dona, dapes, fuso crateres olivo. Postquam conlapsi cineres et flamma quievit, Reliquias vino et bibulam lavere favillam, Ossaque lecta cado texit Corynaeus aëno. Idem ter socios pura circumtulit unda

225

Wagn. pro appositione ad vv. subiere feretro, scil. quod est triste ministerium. Cf. VIII, 497. IX, 53. X, 311. (XI, 383.) et similes locos. subiectam facem. Cf. Lucr. VI, 1285. subdebantque faces et de subiiciendi verbo Aen. II, 37. et XI, 186. — more parentum, i. q. XI, 186. more patrum, i. e. maiorum. — aversi, propter dolorem (ut ap. Ovid. Met. VII, 342. oculosque reflectunt Caecaque dant sacvis aversac vulners dextris). Cf. de hoc more Lersch. Ant. Verg. p. 86. — 224., Congesta; nam singuli ex omni populo munera ferebant. Cf. V, 101. Suet. Iul. 84. Stat. Theb. VI, 126. Sil. XVI, 308." Goser. — 225. ,In ignem conici puta tus, oleum; sed quid dapes? Verbo, puto, sacrificiali corpora boum, suum, ovium (vid. infra XI, 197 sq.) victimarum caesa et in ignem iniects significat poëta. Cf. Iliad. XXIII, 166 sq. Odyss. XXIV, 65." Heyn. Tria igitur commemorantur, tus, victimae, oleum. Etiam Arnob. VII, 51. commemorat tus cum carnibus tamquam alimenta ignium parentalibus coniunctissina mortuorum. Cf. Lersch. Ant. Verg. l. l. Nam Becheri rationem, qui in Obss. critt. Spec. I. p. 72. tus et oleum appositionis loco voc. dapes addita esse putat, ut dapes sint alimenta ignis, ipse verborum ordo dissuadet, quod rectissime sensit Iahn. Peerlk. tamen, tus et oleum aeque esse dapes atque victimas contendens, coll. Aen. III, 301. et Senec Oed. 307., hanc profert conjecturam satis audacem: congesta cremante Ultima dona super fuso crateres olivo. Sed etiam Silius XV, 390. (haud dubie locum nostrum respiciens) distinguit inter tura dapesque, et vox dapes etiam apud Senec. Oed. 557. et alibi praecipue de victimis dicitur. -- fuso crateres olivo. Crateres ipsos in ignem misisse veteres diis inferis sacrificantes, testatur Servius, laudans Stat. Theb. VI, 211, quem tamen locum non recte intellexit. — fuso prius explicui per effuso: rectius tamen Wagn. pro infuso positum accipit. Crateres igitur fuso olivo sunt i. q. crateres olivi Ecl. V, 68. De olivo pro oleo posite vid. ad Ecl. V, 68., de oleo autem sacris inferorum adhibito infra v. 254. et Ecl. V, 66. — Cum v. 226 sq. Heyn. conferri iubet Iliad. XXIII. 250 sqq. XXIV, 791 sq. Odysss. XII, 13 sq. et XXIV, 71 sq., ipsa autem verba v. 226. ex Iliad. IX, 212. translata esse memorat. -- 227. Reliquias et bibulam favillam pro: favillam ex ossibus crematis reliquam: cf. adnott. ad Ecl. II, 8. Bibulus de omnibus rebus dicitur, quae humores facile insugunt. Cf. Geo. I, 114. (ibique adnott.) II, 348. Ovid. Met. VI, 9. bib. lana, Plin. Ep. VIII, 15. bib. charta etc. — vino lavere. Cf. Plin. XIV, 12, 14. Stat. Silv. II, 6, 90. et liber meus mode comm. p. 120. cum adn. 376. Dubium tamen esse, utrum rogus, modo collecta vino conspersa fuerint, Becker in Gallo III. p. 293. memorat. 228. Ossaque lecta. De hac ὀστρολογία cf. Homerus II. II. et Tibull. III. 2, 9—27. — ,, cadum dixit pro urna: qιάλην memoraverat Hom. Il XXIII, 253. et λάφνακα XXIV, 795. de Achillis cineribus χφύσεον άμην φορῆα Od. XXIV, 74. Nota urnam ex aere: cuius generis non pauca. imprimis per Italiam inferiorem, reperta sunt in sepulcris, olim falso Etrusca dicta." Heyn. — Corynacus etiam infra IX, 571. et XII, 298. commemoratur. Codd., ut solent in nominibus propriis scribendis, variant; sed Koovraioς (a πορύνη) haud dubie vera est forma nominis. — 229. Sequitur facto funere sollemnis lustratio. — ter. Vid. infra v. 506. et adnott ad Ecl. VIII, 73. — socios circumtulit unda, ad analogiam constructionis verborum circumclare, circumfundere et similium paulo inselentias dictum pro: aquam circum socios tulit. (Wagn. confert infra X, 243. oras ambiit auro et Moret. 121. ambit crura ocreis. Praeterea cf. adnott. ad IV, 500. et Gossr. ad h. l.) Quare neque opus est, ut cum Heins. et Both. Spargens rore levi et ramo felicis olivae

Lustravitque viros dixitque novissima verba.

At pius Aeneas ingenti mole sepulchrum
Inponit suaque arma viro remumque tubamque
Monte sub aërio, qui nunc Misenus ab illo
Dicitur aeternumque tenet per saecula nomen.

235

His actis propere exsequitur praecepta Sibyllae.

Spelunca alta fuit vastoque inmanis hiatu,

Spelunca alta fuit vastoque inmanis hiatu, Scrupca, tuta lacu nigro nemorumque tenebris,

unius Cod. Zulich. lectionem puram - undam praeseramus, aut cum Maserio ad Val. Fl. III, 433. legamus circumluit; neque ut cum Servio (qui provocat ad Plaut. fragm. pro larvato te circumferam, quocum cf. Amph. II, 2, 143.), Fabrettio ad Col. Trai. p. 143. Casaub. ad Theophr. Char. p. 293. et Fabro ad Aristoph. Eccles. 126. circumferre a veteribus pro lustrare dictum esse statuamus. Aliter h. l. expedire studet Bach. ad Ovid. Met. V, 384. Cf. etiam similis locus Tib. I, 5, 11. Ipseque ter circum lustravi sulfure puro. Ceterum hunc locum afferunt Macrob. Sat. III, 1, 8. et Nonius p. 261, 29. — 230. spargens pro conspergens. Vid. ad Ecl. V, 7. - rore. Vid. ad Geo. IV, 431. — Pro Ablat. instrumenti, quem vocant, et ramo Both. praeter necessitatem coni. e ramo. — felix oliva (ut VII, 751.), utpote arbor fructifera et propterea etiam usum habens in sacris, quae superis diis flunt; contra infelix oleaster Geo. II, 314., i. q. sterilis et infaustus. Vid. adnott. ad Ecl. V, 37. Vulgo in lustrationibus non olivae, sed lauri ramo utebantur. (Cf. praeter alios Iuven. II, 158.) Tamen hariolatus videtur Donatus, qui Servio teste poëtam hoc Augusti causa mutavisse dixit, cum eo die, quo Augustus natus sit, in palatio laurus nata esset, quare ille dicere noluerit laurum ad officium lugubre pertinere. (Cf. etiam Ribbeck. Proleg. p. 182.) Sed etiam oleae usum fuisse in funebribus, discimus ex Plin. XXXV, 12, 46. — 231. novissima verba, non vale illud ter repetitum, de quo ad II, 644. et XI, 97. dictum, sed Servio auctore verbum Ilicet! quo dimittebantur, qui exsequias ierant. Ceterum cf. adnott. ad IV, 650. — 232. Aeneas haud dubie in eo ipso loco, ubi rogus fuerat, terra aggesta altum facit tumulum. Heyn. conferri iubet Hom. Il. XXIII, 255 sqq. et VII, 434. Adde Odyss. XII, 14. — "Huic tumulo imponit sua arma cett. sollemni more a multis illustrato, etiam ex sepulcris. Cf. Fabrett. ad Col. Trai. p. 374. Postea pro instrumentis his facile putrescentibus cippi ex saxo istis instrumentis insculpti positi." Heyn. Pronomen autem sua cum aliqua vi adiectum; quibus in vita usus erat, quae cara ei fuerant. Vid. infra IX, 273. et cf. Sanctii Min. II, 12. Eichstad. et Dissen. ad Tibull. III, 4, 59. Per arma autem, quo vocabulo quam lato sensu Romani usi fuerint, ad Geo. I, 160. vidimus, hic remum et tubam intelligenda esse, cum arma proprie dicta cum corpore combusta fuerint (v. 217.), probabiliter suspicatur Conington. — 233. Cf. Hom. Od. XII, 15. Videtur hunc locum respexisse auctor Epit. Iliad. 1054. Quadrupedesque adduntur equi currusque tubaeque. — 234. Monte sub aério. Vid. ad Ecl. I, 59. et Aen. III, 680. De Miscoo, Campaniae promontorio, quod etiamnum Punta di Miscoo dicitur, vid. Strab. V. p. 234. 242 sq. Mela II, 4, 9. Plin. III, 5, 9. Liv. XXIV, 13, 6. Tac. Ann. XIV, 4. alii et liber meus geogr. III. p. 496 sq. Heyn. cum h. l. comparat Hom. Od. XII, 14 sq. et Stat. Silv. III, 5, 98., quibus adde Prop. IV, 17, (III, 18,) 3. Qua iacet Troiae tibicen Misenus arcna. — V. 235. iteratur in Anth. Lat. I, 170, 162. Cf. autem infra v. 381. et VII, 412. — 236 sqq. Nunc ad sacrum Manibus faciendum se accingit Aeneas ex praecepto Sibyllae v. 153. — "His actis [quod redit XII, 843.] fuere qui nimis historicum putarent. Silius et alii imitando probarunt. Sil. VII, 730. quis actis. XVI, 275. his actis." Peerlk. — 237. "spelunca, Averno imminens (hinc tuta lacu) et alia, quam quae supra v. 42. memorata est." Heyn. — vastoque inmanis hiatu. Cf. Lucr. V, 376. patet inmani et vasto - hiatu. — 238. Scrupea. Vid.

Quam super haud ullae poterant inpune volantes
Tendere iter pinnis: talis sese halitus atris
Faucibus effundens supera ad convexa ferebat:
[Unde locum Graii dixerunt nomine Aornon.]
Quattuor hic primum nigrantis terga iuvencos
Constituit frontique invergit vina sacerdos
Et summas carpens media inter cornua saetas

240

245

Heins. ad Val. Fl. II, 518. — tuta, ad quam difficilis accessus. — 239. Cf. quae ad III, 442. de Averno adnotavimus. Conington cum hoc versu conferri iubet Apoll. Rh. IV, 601. et cum toto loco Lucr. VI, 740 sqq. - volantes. Vid. ad Geo. III, 147. et IV, 16. - 240. Tendere iter pinnis. Vid. ad VII, 7. Verbis talis sese halitus - - effundens foede abusus est Auson. cent. nupt. 113 sq. — 241. supera ad convexa, ad caelum. Cf. infra v. 750. et adnott. ad IV, 451. Ribbeck. recepit lectionem super, quam Rom. et a m. pr. Med. et Pal. exhibent, ut Adverb. super cum Particip. convexa coniungendum sit, vulgaris autem lectio ex v. 750. vel 788. VII, 562. X, 251. orta videatur. Posteriorum editorum nemo secutus est. — V. 242., qui non solum abest a libris melioribus, ut videtur, omnibus, in aliis autem a recentiore manu in margine adscriptus est (inter 46 Codd. ab Henr. collatos 33 eum a prima, sex a sec. manu exhibent, septem prorsus omittunt), sed etiam Servio et Nonio p. 14, 14. (qui hunc versum, si in Cod. suo legisset, ante omnia proferre et tribus antecedentibus a se laudatis adiungere debebat) prorsus ignoratur, haud dubie est spurius et, quod iam Heyn. vidit, ex Dionys. Perieg. 1151. rourend μιν καὶ φωτες επικλείουσιν Άορνον huc translatus; quare eum (licet a Wakef. ad Lucr. VI, 740.. Ruhk., Iahnio, Thielio et Henr. Two. years VI. p. 17. defensum) uncis inclusimus (in quo nos secuti sunt Süpfl., Gosst., Wagn. in edit. recentiss., Bryce. Conington et Benoist.); quanivis hoc labnio tacile largiamur, nominis etymologiam per se nihil offensionis habere. nec epici carminis rationi oppugnare. Cf. adnott. ad I, 109. et 265.) Wagn., qui eum prius prorsus e contextu exterminavit (quod etiam Ribbeck, fecit), non temere suspicatur, Vergilium, si huius versus aucter esset, haud dubie scripturum fuisse: Unde loco Graii dixerunt nomen Aornon vel Aorno, quod comprobare studet collatis locis Geo. I, 137. IV. 271. Aen. III, 18, 693. (idemque repetit Peerlk.); quamquam. qui Vergilium Lucretii imitatorem esse meminerit, opponere possit, hunc poëtam l modo l. scripsisse: Nunc age, Acerna tibi quae sint loca - - Expediam - -. Principio, quod Acerna vocantur nomine cett. et Vergilium ipsum infra v. 441. sic illos nomine dicunt. (Quae Henry in Tw. years VI. p. 17. sq. disputavit, nune retractat vir doct., versum tamen a Verg. scriptum esse, neque in Philol. XVII. p. 631. videtur dubitare.) -- 243 sqq. .. Totus hic sacrificii diis inferis facti apparatus apud plures poëtas exponitur. ductus ex Homeri pluribus locis, imprimis Od. X. 317. XI, 25." Heyn. - nigrantis terga invoncos (quae verba iterantur ex V, 97., ubi vid. adnott.) i. e. omnino nigros (cf. adnott. ad Aen. 1, 635.), diis inferis immolat ex praecepto Sibyllae v. 38. et 153. - 244. Constituit. Cf. V. 237. - invergit i. q. infundit. Servius autem inter fundere et vergere hoe statuit discrimen, ut illud sit "supina manu libare, quod fiat in sacris supernis" (ut supra IV, 61.), hoc vero "conversa in sinistram partem manu ita fundere, ut patera convertatur, quod in infernis sacris fiat." Sie Val. Fl. II, 611. vina invergere pelago. Plant. Curc. 1, 2, 12. Liquores in aliquem invergere. Cf. etiam Ovid. Met. VII, 246. ibique Bach. Qued ai ipsam rem attinct, cf IV, 61. ibique adnott. 245. "Et summus carpeus pertinet ad Homericum: All ő, τ' ἀπαρχόμενος κειταλης τρίχες b πυοί βάλλε. Iam inter victimae consecrationem, quae fit vino in capit libato et pilo tamquam pro anaexai; evulso et cremato, concipiuntur preces, v. c. Odyss. III, 445 sq. Itaque h. l. subiicitur: voce vocans Heceten." Heyn. Setae de omnium animalium pilis densioribus dicitur. pet

Ignibus inponit sacris, libamina prima, Voce vocans Hecaten Caeloque Ereboque potentem. Supponunt alii cultros tepidumque cruorem Succipiunt pateris. Ipse atri velleris agnam Aeneas matri Eumenidum magnaeque sorori Ense ferit sterilemque tibi, Proserpina, vaccam. Tum Stygio regi nocturnas incohat aras Et solida inponit taurorum viscera flammis

250

solum de suillis. Sic boum setae etiam Aen. VII, 790, leonum ibid. v. 667., equorum Cic. Tusc. V, 21, 62., cervorum Val. Fl. VI, 711. commemorantur cett. — 246. inponit. Cf. I, 49. IV, 453 etc. — libamina prima (ἀπαυχάς). Vid. adnott. ad v. 153. Peerlk. praeter necessitatem coni. imponit sacris libamina, primam Voce vocans Hecaten. — 247. Conington conferri iubet Apoll. Rh. III, 1209. — voce vocans. Vid. adnott. ad I, 614. IV, 680. et supra v. 186. Sic voce vocare etiam ap. Ovid. Her. X, 34., voce precari infra IX, 403. X, 785., voce referre 1, 94. 208. II, 524. etc. Verba Voce vocans Hecaten repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 334. - Caelo potentem, utpote Lunam s. Dianam. Vid. ad III, 681. et IV, 511. Ceterum cf. VII, 140. duplices Caeloque Ereboque parentes. — 248. ,, supponent cultros, subjectis, admotis infra subjugulo, ut Geo. III, 492. suppositi cultri, ex religione in sacris inferis notissima, ut prona et cernua mactaretur victima diis inferis." Heyn. Victimis contra superis diis immolandis culter imponebatur s. superne admovebatur. Cf. Voss. ad Geo. 1. 1. et Adam. Röm. Alterth. I. p. 576. Cerda conferri iubet Myrsili de reb. Lesb. 2. verba είωθασιν οι ίερεις τὰ έντομα τοις χάτω θεοις ει αγιζόμενα εν τῆ γῆ ἀποτεμνεσθαι τὰς κεφαλάς, οθτω γὰρ θύουσι τοῖς ύποχθονίοις, τοῖς δε οὐρανίοις ἄνω ἀναστρέφουσι τῶν ξερείων τὸν τράχηλον ση άζοντες, quae tamen inter Myrsili fragm. in Muelleri Fragm. histor. Graec. desiderari memorat Conington. - 249. tepidum cruorem (ut VIII, 106.) succipiunt (pro vulgari excipiunt: vid. I, 175.) pateris, "ne iam sacratus in terram cadat" (ut Donatus adnotat), vel potius, ut inde libari possit. Cf. III, 67. et V, 78. Succipiunt autem cum Hauptio, Ribbeckio, Wagn. in recentiss. edit. et Coningtone scripsimus fragm. Vat., Pal., Gud. a m. sec. aliosque libros secuti. Cf. adnott. ad l. modo l. - atri velleris agnam. Conington confert Stat. Theb. IV, 445. Velleris obscuri pecudes. -- 250. matri Eumenidum, Nocti (vid. ad VII, 331. et cf. XII, 846. cum Aesch. Eumen. 322. ab Heyn. laud.), magnaeque (eius) sorori, Terrae; utraque enim ex Chao procreata. Cf. Hesiod. Theog. 123 sq. et Hyg. fab. praef. in. Heyn. cum h. l. conferri iubet Silii locum hinc expressum X, 429 sqq. — 251. sterilem vaccam, quae deae - s numquam enitenti bene convenit. Sic etiam ap. Hom. Od. XI, 30. στείφαν βοῦν mactant. — 252. Stygio regi, Plutoni. Vid. ad IV, 638. snocturnas aras, quia difs inferis sacra fiunt noctu. Cf. adnott. ad V, 162. "aram puta in scrobe excisam, ut in sacris inferis; hinc humiles aras dixit Val. Fl. III, 426." Heyn. incohat. Sic scripsimus cum Hauptio et Ribbeckio Codd. Pal., Rom., Gud. et Bern. II. secuti. Vid. aduott. ad Geo. III, 42. Inchoure (vel potius incohare), ut omnino significat fundamentum lacere aliculus rei, ita etiam de aedificiis quibuscunque condendis susurpatum esse videtur. Servins tamen verbum sacrorum esse tradit. Sic etiam Cic. pr. dom. 51, 132. delubrum inchoare. Verba nocturnas inchoat wards leguntur etiam in Anth. Lat. I, 178, 323. — 253. "solida viscera, totam victimam. Viscera pro carnibus et crudis partibus etiam alibi leen guntur [vid. adnott. ad I, 211.]; diis enim inferis fiunt holocausta. Itaque flammam alendam oleum infunditur. Cf. Apollon. III, 1030 sq. 1190 Esq." Heyn. Sic solidus de tota aliqua re, nulla parte exempta, etiam Thibi legitur, ut ap. Ovid. Met. XII, 356. solidoque avellere trunco Annoam pinum magno molimine tentat. Iustin. XXX, 4, 3. Terrae motus solilas civitates absorbuit. Hor. Od. I, 1, 20. partem solido demere de die. -

1

Ú.

Pingue super oleum infundens ardentibus extis. Ecce autem, primi sub lumina solis et ortus Sub pedibus mugire solum et iuga coepta moveri Silvarum visaeque canes ululare per umbram

255

Varro ap. Nonium p. 405, 20, decem unnos solidos errare. — Cum v. 254. Conington conferri iubet Hom. II. XI, 775. -- supēr oleum. Sic insupēr apud Plaut. Merc. IV, 2, 2., sempēr apud Lucr. III, 2., inter apud Prop. III, 24 (II, 28.), 29. etc. Omnino cf. quae supra ad V, 521. adnotavimus Ribbeck. ex plurimis sane Codd. (fragm. Vat., Med., Pal., Rom., Gud. Bern. II. III., Minoraug. etc.) et Schol. Veron. (cf. Proleg. p. 198.) recepit superque, quem tamen posteriores editores non secuti sunt, cum vans de metro sollicitudo illam lectionem provocasse videatur (cf. adnott. ad l. 668.), quae adversetur usui Vergilii, copulam que nusquam alteri sententiae vocabulo adiungentis. Wagn. ad Qu. Verg. XII, 13. p. 533. in Cold. lectione scripturam superne latere suspicatur. — super-infundent Wagn. confert Soph. Antig. 426. έκ τ' εξκροτήτου χαλκέας ἄρδην πρόχα χυαίσι τρισπόνδυισι τὸν νέχυν στέφει. — infundens est Med. lectio is Heins. revocata. Vulgo fundens, quod (a ceteris Codd. tantum non omibus, ctiam fragm. Vat., Pal., Rom., Gud., Bern. II. III. et Minoraug. & hibitum) Jahn. restituit, iure propterea reprehensus a Wagn., qui protecat ad consuctudinem Vergilianam coniungendi vv. super iniicere, super incumbere cett. et ad similem locum Suet. Aug. 94. infuso super alient mero. Superfundere autem, quod significet "ita fundere, ut tota res mdeat," hic minus aptum esse censet. Cf. etiam supra IV, 120. (In alter edit. Iahn. Cod. Med. lectionem tacite revocavit, quam tamen Ribbed et Conington rursus deseruerunt.) Ceterum Ribbeck. poëtam post hunc versus unum vel plures versus additurum fuisse censet. — 255. "Tempus a note media usque ad noctem extremam intelligendum esse, et res et sacri hus mos docet. Vid. Silius XIII, 405. 413. 419. Apollon. III, 1028. 1190 sq. Cf. infra ad v. 535." Heyn. Quae sequentur, nihil aliud videntur signficare, quam sacro placatam esse Hecaten, et Aeneam ad loca infera simitti. — primi sub lumina solis et ortus, Er dià duoir. Med. 🗷 paucis aliis sub limina, quod placuit Heinsio. Sed recte Burm.: "Lim solis bene dicitur, cum agitur de loco ac regione, unde sol oritur; de tepore vero ortus rectius lumen." Non tamen reticendum, ap. Catull. LXII. 271. legi Aurora exoriente vagi sub limina Solis. - Lumina solis les mus etiam VII, 130. VIII, 68. ap. Lucr. I, 5. et alibi. — primi solic i. c. orientis. Cf. e. g. Ovid. Met. IV, 93. primo feriente cacumina we ubi Bach. confert Lucan. IV, 65. quidquid concrescere primus sol patit et oppos. supremo sole ap. Hor. Ep. I, 5, 3. Peerlk. tamen, cui non ferent videtur tautologia illa *primi lumina solis et ortus*, coni. primi mbito m luminis ortus, atque etiam Senecam Adv. subito hic legisse suspicatur, 🔁 locum nostrum imitatus Troad. 169. scripscrit: summa iam Titan 🕮 stringebat: ortus vicerat noctem dies: Cum subito caeco terra mugita fr mens Concussa etc. Sed, si vere hunc locum ante oculos habuit Seres tantopere ab exemplo suo recessit, ut etiam illud subito de suo addidir videri possit. Gentius Ann. crit. p. 28. coni. solis et orsusa. — Cun i 256. cf. supra IV, 490. Conington comparat Apoll. Rh. III. 1217. - xgire solum. Ovid. Met. XIV, 406. in loco huic simillimo scripsit let muitque solum et paulo post v. 409. et lapides visi mugitus edere roma Silius autem VI, 179. resonare solum tellusque moveri etc. — iuga ili varum Heyn, recte interpretatur per iuga montium silvis consita, e clorso nemorum ap. Hor. Sat. Il, 6, 91. et silvis iugosis ap. Ovid. As. 1. 9. Inga nemorum redit infra XI, 545., et Peerlk. non inepte compo Callim. in Cer. 386. ögos zára Jágziov ülns, ubi hic ipse Vergili le nihil mutandum esse doceat. Verba inga coepta moreri repetunce: Anth. Lat. II, 192, 21. — 257. canes Stygias intellige Hecaten commetes, de quibus vid. Apollon. III. 1216. (x361101 zires Eq. 36770110) Tri mann. ad h. l. Burm. ad Val. Fl. III, 228. Heind. et Orell. ad Her. & I, 8, 35. (ubi infernae canes dicuntur). Cf. etiam Ovid. 1. 1. v. 409.

Adventante dea. "Procul o, procul este, profani,"
Conclamat vates, "totoque absistite luco;
Tuque invade viam vaginaque eripe ferrum;
Nunc animis opus, Aenea, nunc pectore firmo."
Tantum effata furens antro se inmisit aperto;
Ille ducem haud timidis vadentem passibus aequat.

**260** 

Di, quibus imperium est animarum, umbraeque silentes

latrare canes. Pro visae haud pauci Codd. visi; sed visae meliores libri et Schol. Horat. ad Epod. II. tuentur. Cf. etiam adnott. ad Geo. I, 470. - visae ululare. Cf. Aen. III, 90 sqq. IV, 490. Propert. III, 8 (II, 16), 49. Vidistis toto sonitus percurrere caelo aliosque locos iam ad Ecl. IX, 58. allatos cum Donati scholio ad Ter. Eun. III, 2, 1. Aliter hunc locum intellexit Gossr., haec adnotans: "Visue recte dictum, nam cum, quae v. 256. narrantur, videat oculis, ululatum modo audit, concludit eum a canibus Hecates fieri, neque tamen certo scit." Peerlk. praeter ullam necessitatem coni. suevaeque canes. De verbo ululundi (Graec. ωρύεσθαι), quod de lupis legimus Geo. 1, 486. et Aen. VII, 18., Wagn. conferri iubet Sturz. de vocibus animalium in eius Opusc. p. 146 sq. Ceterum vid. adnott. ad Aen. IV, 609. Locus in Anth. Lat. I, 178, 342. sic iteratur: visaeque canes ululare per urbes. — 258., Adventante dea de Hecate esse intelligendum, nihil est quod dubites; si modo ceteros de his sacris locos poëtarum consulas, v. c. Apollon. III, 1211 sqq. Theocr. II, 35 sq. 10 sqq." Heyn. — Procul - - profani! Temere in hoc loco haesit Heynius, cum nulli commemorentur socii, qui Aeneam in hac via comitati sint. Recte enim Ruhk. et Thiel, in his verbis nil nisi vulgare illud exordium formulae receptionis inveniunt, quo Sibylla pro more suo utatur, ut audientiam sibi faciat, licet vere non adsint profani ab antro arcendi, et quo demum seqq. verba Tuque invade viam plenam vim suam accipiant. Wagn. autem omnes Aeneae socios hic per profanos significari censet, oppositos nimirum Aeneae, qui ramo aureo ex Hecates luco decerpto profanus esse desierit et ipsius numinis praesentiam iam ferre possit; et sic sane locus intelligendus erit, si priorem illam explicandi rationem probare dubitaveris. Ceterum de ipsa formula éxàs, éxàs, őστις άλιτρός (Callim. in Apoll. 2.), έκας, έκας, βέβηλοι (idem ap. Serv. ad h. l.), s. θύρας επιθέσθε βέβηλοι (Orph. ap. Iustin. Coh. ad Graec. 15. coll. Callim. in Cer. 3.) vid. Interpp. ad Callim. h. in Apoll. l. l. et ad Hor. Od. III, 1, 1. Cf. etiam Calpurn. Ecl. II, 55. Ite procul, sacer est locus, ite profani! et Claud. R. Pros. I. 4. gressus removete, profani! - 259. totoque absistite luco. Cf. Silius II, 371. toto absistite ponto, Senec. Herc. fur. 804. antroque toto cessit et similia. - 260. invade viam. Contrarium evadere viam legimus II, 731. — vagina eripe ferrum, scil. ad deterrenda monstra, quae ei obvia futura erant, ex Hom. Od. X, 535. et XI, 48. Cf. etiam IV, 579. vaginaque eripit ensem. Verba vaginaque eripe ferrum repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 50. — 261. Si animus et pectus ita coniunguntur (ut ctiam VIII, 151. IX, 249., ap. Val. Fl. VI, 288. al.), illud voc. animum fortem, audaciam, hoc mentem, ingenium significat. (Vid. Ladew. ad IX, 249.) Cf. quae de conjunctione vocum animus et mens ad I, 304. (et I, 26.) exposuimus. - nunc pectore firmo. Cf. Anth. Lat. I, 170, 1. nunc pectore firmo Este, duces. - 263. vadentem passibus aequat. Cf. III, 671. fluctus nequarc sequendo. — 264 sqq. Homerum aliosque poëtas secutus poëta, ad rem tam gravem atque difficilem se accingens, qualis est inferorum descriptio, ante omnia deorum inferorum auxilium implorat; quam subitam horum numinum et Manium appellationem "insignem habere vim ad animos excitandos et horrore quodam sacro imbuendos," vere observat Heyn., simul comparans Sen. Herc. fur. 658 sqq. Cf. V, 235. Di, quibus imperium pelagi est. — umbra eque silentes. Cf. infra v. 432. Ovid. Met. XV, 772. secles intrare silentum. Anth. Lat. IV, 13, 27. sedes non nosse silentum. Matius in Iliad. XIII. ap. Gellium IX, 14, 15. An maneat specii simulacrum in morte silentum. Quare apud Senec. Hippol. 221. TheEt Chaos et Phlegethon, loca nocte tacentia late, Sit mihi fas audita loqui; sit numine vestro Pandere res alta terra et caligine mersas.

Ibant obscuri sola sub nocte per umbram Perque domos Ditis vacuas et inania regna: Quale per incertam lunam sub luce maligna Est iter in silvis, ubi caelum condidit umbra

270

265

seus Adiit silentem nocte perpetua domum et Hor. Od. II, 13, 29. sedes ipsu, quas umbrae silentes incolunt, vocat sacrum silentium. — 265. Chaos. Vid. adnott. ad IV, 510. - Phlegethon instar omnium fluminum infernorum atque omnino pro locis inferis nominatur. Vid. etiam infra ad v. 550 sq. - loca nocte tacentia late. Sic Heins. ex Med. a m. pr., Rom. et aliis Codd. (quibus accedit fragm. Vat.) restituit; vulgo silentia, quod ob repetitionem admodum ingratam aut ex ipso versu antecedente ortum, aut ex IX, 190. adscitum censet Wagn. (Cf. etiam Ribbeck. Proleg. p. 307.) Ceterum etiam Ovid. Met. X, 30. haec conjungit: Per Chaos hoc ingen vastique silentia regni. — 266. Sit numine vestro, i. e. per numa vestrum, s. per potentiam et voluntatem vestram mihi liceat, nolite me potentia vestra vetare. Cf. adnott. ad Aen. I, S. et II, 623. cum iis, quae Dietsch Theol. Verg. p. 5. disputavit. Sic esse pro licere haud raro dici constat. Cf. adnott. ad Ecl. X, 46. et Geo. IV, 447. atque Gossr. ad h. l. Quar Peerlk. coll. Senec. Herc. fur. 658. suspicatur, etiam antecedentia verb fortasse sic scribenda esse: Sit mihi, Fas, audita loqui, ut Fas sit de eadem fere, quam Graeci 1/xην vel Νέμεσιν vocent; quod nemo facil probabit. - 267. Pandere. Vid. ad III, 179. et VII, 641. — caligine mersas. Cf. Stat. Theb. VI, 510, tandem caligine mersum Erigit - - capt. Fortasse hunc locum respexit Sen. Herc. fur. 660. ut iura abdita E operta terris liceat impune eloqui. -- 268. obscuri, epitheto ab umbn vel nocte poëtice ad ipsos homines tenebris circumfusos translato, ut slivi caccus (vid. ad Aen. I, 356. et al.). Cf. etiam Geo. IV, 424. Aen II, 135. infra v. 453. Mart. I, 50 (49), 16. obscurus umbra arborum cett. cum admit. ad Aen. III, 632. et VIII. 295. — sola Heyn. per inversionem dictur putat pro soli. Immo solus hic i. q. solitarius, vacuus; die einsame, od Nacht, per quam nemo obviam fit cuntibus. Vid. adnott. ad Aen. V. 613 et XI, 569. Ceterum pauci quidam Codd. (inter quos Gud. a m. pr.) eshibent obscura soli. per umbram Heins, restituit ex melioribus libris Vulgo per umbras. Sed vid. ad Ecl. VIII, 14. Verba sola sub nocte per umbram repetuntur in Ausonii cent. nupt. 101. - 269. domos, loca simpliciter, racuas, amplas, spatiosas. Vid. ad VII, 379. - inance regna, quia umbris modo inanibus (Ovid. Fast. V, 463. Trist. III, 11, 25 Stat. Theb. I. 93. cett.), corpore vacantibus incoluntur. Cf. Ovid. Me IV, 510. ad inania magni Regna redit Ditis. id. XI. 670. Indeplorate sub inania Tartara mitte. Hinc ap. Hor. Od. I, 4, 17. domus exilis Plant tonia, ubi vid. Mitscherl. — 270. per incertam lunam, cuius lux nubi bus incerta et dubia redditur, quae modo splendet, modo nubibus obduct obscuratur. Vid. ad III, 203, (Quae Henry in Two. years VI. p. 19 se etiam contra me disputavit, ea nunc vir doct, retractat. Ceterum ide lectionem incertam in 40, alteram inceptum (s. incoeptum) in novem med Codd. invenit. Cf. Philol. XVII. p. 631.) Schol. Lucani IX, 73. exhibper incertum lunae, quo etiam spectare videtur fr. Vat. a m. pr. leciincertum lunam. Cf. Ribbeck. Proleg. p. 217. Heyn. confert atdyny arτίην Apollonii IV, 1697. Quod autem ad Praep. per attinet, cf. II. 28. per amica silentia lunae et ibid. v. 340. oblati per lunam. - lux me Tigna, i. e. parca ideoque parva, infirma, tennis. Verba sub luce 📂 ligna hine repetit Auson, Cup. cruc. 5. Similiter ap. Mart. X, 96, 7, 8lignus ignis et ap. Lucan. IX, 500, parra unda maligna vena legio Contra ap. Hor. Od. II, 18, 10. ingeni benigna vena, i. e. larga, ut ein ap. Plaut. Bacch: III, 2, 17. molignus et largus sibi opponuntur. - 271. in silvis, "quae etiam exiguum illud lucis sua densitate possunt eripere:

Iuppiter et rebus nox abstulit atra colorem.
Vestibulum ante ipsum primisque in faucibus Orci
Luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pallentesque habitant Morbi tristisque Senectus
Et Metus et malesuada Fames ac turpis Egestas,
Terribiles visu formae, Letumque Labosque;
Tum consanguineus Leti Sopor et mala mentis

275

Donatus. Conington conferri iubet infra IX, 381. et Hor. Sat. II, 3, 48. velut silvis, ubi passim Palantis error certo de tramite pellit. — 272. Cf. Rutil. Itin. I, 218. — 273 sq., Ingeniose in faucibus et aditu locorum inferorum constituta ea, quae vel morti sunt vicina vel in morte sunt. Cf. Serv. Imitatores loci iam excitavit Cerda Silium XIII, 579 sqq. Senecam Herc. fur. 680 sqq. Claud. in Ruf. I, 29." Heyn. Adde Petron. de mut. reip. 255 sqq. Ut enim veteres vestibula et atria domorum variis simulacris et imaginibus ornare solebant (cf. Aen. VII, 177 sqq.), sic poëta Orci vestibulum variis numinibus incultum fingit, quae repraesentant res hominibus perniciosas et mortem accelerantes. Vestibulum autem, quod proprie erat locus vacuus ante domum (cf. Varro L. L. VII, S1. Gellius XVI, 5. Macrob. Sat. VI, 8. Isidor. XV, 7, 9. Beckeri Gallus II. p. 148 sqq. ed. 2. et liber meus Hellas u. Rom. I, 1. p. 194. cum adn. 9.), a Vergilio hic et Aen. II, 469. VI, 273. 555. 573. (et Cir. 216.) licentia poëtica pro parte domus ipsius, imprimis cubiculo illo usurpatur, ubi portae custos moratur. Cf. Lersch. Ant. Verg. p. 223. - primisque. Sic Med., Rom., Bern. II. aliique Codd., Macrob. Sat. VI, 8, 14. et Gellius XVI, 5, 11. Ribbeck. (quem tamen nullus posteriorum editorum secutus est) ex Pal., Gud., Bern. III. et Prisciani p. 1000. Codd. edidit primis omissa Copula. — Fauces autem Gellio XVI, 5. auctore Vergilius hic ,, vocat iter angustum, per quod ad vestibulum adiretur." Quid proprie fuerint fauces in domo Romanorum, apparet ex libro meo modo comm. I, 1. p. 197. Vid. etiam Becker. l. l. p. 180. Ceterum cf. Geo. IV, 467. Taenarias fauces, alta ostia Ditis. - 274. In Orci introitu habitant dii quidam auctores malorum, quae mortem arcessunt ideoque inferis semper recentes umbras adducunt. — ,, Curae, angores conscientiae, ut bene Serv., laudato Iuven. XIII, 193 sq. quos diri conscia facti Mens habet attonitos et surdo verbere caedit; itaque ultrices." Heyn. Claud. in Ruf. I, 38. simili sensu insomnes curas commemorat. Peerlk. igitur sine iusta causa coni. altrices - - Curae, ad altrices satis audacter mente repetens Gen. luctus. Ceterum tamquam personae apparent Curae etiam ap. Horatium Od. II, 16, 12. 22. et III, 1, 40. — posuere cubilia. Poëtae fortasse obversabatur versus Hesiodi Theog. 64. Παρ' δ' αὐτῆς Χάριτές τε καὶ Γμερος οἰκί' Εθεντο. Vergilium imitatus est Stat. Theb. II, 37. Illic exhausti posuere cubilia venti. — 275. tristis Senectus propter molestias cum ea conjunctas. Vid. simillimus locus Geo. III, 67. — 276. malesuada Fames, quae suadet rapinas, caedes et alia scelera. Heyn. confert Eurip. Electr. 375. άλλ' έχει νόσον πενία, διδάσχει δ' άνδυα τη χρεία κακόν et Sil. XIII, 555. Et deforme malum ac sceleri proclivis Egestas. Adde Hom. Od. XVII, 286 sqq. Hor. Od. III, 24, 42. Claud. in Eutrop. II, 180. Martial. XI, 88 (87), 3. et similes locos. Admodum raro autem illud Adiectivum invenitur in libris veterum. Plaut. Most. I, 3, 56. malesuadam vitilenam et Sidon. Apoll. Ep. VII, 5. malesuadam interpretem commemorat. — turpis Egestas, deformis, sordida; quare additur terribiles visu formae. Cf. etiam Lucr. III, 65. sqq. (cuius loci hic fortasse memor fuit Verg.). Silius XIII, 585. Et deforme malum ac sceleri procliris Egestas, et Oros. II. 4. Egestas turpis atque obscoena Fames. - 277. Terribiles visu formac. (f. XI, 271. Horribili visu portenta. — Letum. Vid. Geo. IV, 451. — Labosque pro vulg. Laborque Heins, e Codd. recte restituit; in nominibus propriis enim, si Codd. addicunt, antiquior et numerosior forma ubique praeferenda. Cf. adnott. ad Ecl. III, 56. Aen. III, 27. al. Ceterum hunc versum profert Seneca Ep. 104. — 278. "consanguineus

Gaudia mortiferumque averso in limine Bellum Ferreique Eumenidum thalami et Discordia demens Vipereum crinem vittis innexa cruentis.

In medio ramos annosaque bracchia pandit Ulmus opaca, ingens, quam sedem Somnia volgo

Leti Sopor ex Hom. Il. XIV, 231. Ύπνος κασίγνητος Θανάτοιο [d. etiam ibid. XVI, 682.]. Etiam Hesiodo Theog. 756 sqq. Somnus et More Nocte matre editi. De eius sede cf. etiam Ovid. Met. XI, 592 sqq. et Stat. Theb. X, 84. [Ipsa autem similitudo, quae inter eum et mortem intercedit, causa est, cur ei hic iuxta mala illa sedes assignatur.] - male mentis gaudia, ideoque talis mentis, quae et ipsa mala et scelesta est, quae gaudet sceleribus. Argutatur in epitheto Sen. Ep. 59, 2. [qui haet ad stoicam significationem revocat]." Heyn. Imprimis de invidia videtur cogitandum, quam nemo imitatorum omisit. Thiel. mala interpretatur per falsa, fallacia, ut opponantur veris gaudiis. Ceterum cf. Val. Fl. VI, 178. mala Leti gaudia et Stat. Theb. I, 229. mala gaudia matrum. — 271. averso in limine. Quae antea commemoravit poëta, in vestibulo conspiciebantur; nunc pergit ad ea. quae in ipso limine Orci apparent hur vestibulo opposito, adverso; in limine igitur respondet verbis v. 273. primis in faucibus Orci. — Bellum ut persona inducitur etiam Aen. I. 281 VII, 607. Hor. Sat. I, 4, 61. et alibi. -- 280. Ferrei, δισσυλλάβως. Vil ad Ecl. III, 96. VII, 6. Aen. I, 131. 698. etc. - "ferrei thalami, # ap. Homerum φάλαμοι, cubicula, ferreis claustris s. foribus. Ita Nurik παίδες έφεμνης ολκί' έχουσιν in foribus Tartari ap. Hesiod. Theog. v. 733. Cogitandum autem de servorum ianitorum cellis [de quibus cf. liber mes supra comm. I, 1. p. 195.]. Nunc pro ianitoribus in aditu locorum inferrum cum Bello et Discordia Eumenides. Eaedem tamen, nempe Tisiphon cum Sororibus, infra v. 570 sqq. in aditu Tartari collocatae memorantu. Non habeo, quod satis commode ad hanc difficultatem respondeam. Diene enim, cas hic habere suas sedes et per alia loca discursitare, fortasse ieiunum sit. Wagn. fortasse pro ratione muneris earum distinctas sede iis a poëta attribui suspicatur.] - Expeditior ratio ap. Ovid. Met. IV. 437 sq., ubi illae etiam ante fores, sed Tartari, sedent. Tertia earum sede commemoratur infra XII, 849 sq., ubi in limine regiae Iovis eaedem se tellitum loco excubare dicuntur, aliorum poëtarum more. Sed poëtae lie diversis in locis diversos sequi mythos." Heyn. Eadem ratione etia: Cerberum modo ad limina Orci, modo in ipso Tartaro habitantem finsi memorat Thiel., coll. Heynii Exc. VII. ad h. l. et Bacchio ad Tib. I, 3, 71. 281 Discordiae crines anguinei, ut Furiis, tribuuntur, quia ipea Fr riarum similis est agendi ratione. Constructio crinem vittis inneze (pro habens crinem vittis innexum) iam adfuit V, 511. Cf. omnino adnet. ad Ecl. I, 54. III, 106 etc. Verba crinem vittis innexa cruentis iterantu in Anth. Lat. I, 175, 325. — 282 sqq., Mirum phantasma, quod Somes sedem assignat in ulmo. Sed diis afatis, levibus, vagis bene ca convent et commentum subnatum poëtae suspicor ex Hom. II. XIV, 286 sqq., th Somnus a Iunone adductus in arbore considet, donec Iovem possit opprimere. Alibi in aditu Orci Somnia collocare sollemne est poetis. Odys XXIV, 12. παυ 'Ηελίοιο πύλας (occidentis Solis) habitat σημος 'Orelow." Haec Heyn., qui practerea comparat similes locos Silii XIII, 595 sqq. 6 Sen. Herc. fur. 690., quibus adde Ovid. Met. XI, 613 sqq. et Claud. Ruf. I, 29. Quamquam autem somnia alata sunt cogitanda, tamen non al sentior Henrico (Tw. years VI. p. 21. et Philol. XVII. p. 630.) avium se ciem et figuram ils tribuenti. Servius duo Somniorum genera distingut vera, quae Superi de caclo demittant, et vana, quae ex inferis veniant -In medio, scil. vestibulo; nisi comparans locum II, 512. cum Donst de atrio cogitare malis. Vid. adnott. ad locum modo coll. - bracchie pandit Ulmus. Cf. Silius XIII, 595. bracchia fundit Taxus, et Geo. I 296. (aesculus) late ramos et bracchia tendens. - 283. Epitheta opacs. ingens iam III, 619. coniuncta vidimus. -- volgo Heyn. vere explici per passim, catervatim; cf. adnott. ad III, 643. Ruhk. boc Adverbium

Vana tenere ferunt foliisque sub omnibus haerent. Multaque praeterea variarum monstra ferarum, Centauri in foribus stabulant Scyllaeque biformes Et centumgeminus Briareus ac belua Lernae Horrendum stridens flammisque armata Chimaera,

285

ferunt conjungendum esse censet. — 284. Vana. Cf. VIII, 42. Ne vana putes haec fingere somnum. — folisque - - haerent, i. e. haerentia. Cf. infra v. 550. cum adnott. ad Ecl. VIII, 3. (ubi addi possunt Aen. IV, 264. V. 402. X, 243. XII, 944.) et Geo. III, 283. — 285. Ut terrores inferorum augeat, varia monstra, vel potius simulacra s. είδωλα corum (vid. infra v. 292 sqq.), tamquam ibi degentia, poëta addit; eaque omnino ab antiquiore Graeca et Etrusca religione in illis locis collocata esse, Heyn. docet ex Aristoph. Ran. 143. 280 sqq. 475 sq. et magna sarcophagorum et vasorum copia recentioribus temporibus inventa, coll. Gorii Mus. Etr. T. II. p. 148. 182. et Boettigeri Vasengem. I, 3. p. 89. — praeterea, praeter mala supra v. 274 sqq. commemorata, ad quae nunc redit poëtae cogitatio; nam quae sequuntur, in foribus stabulant, somnia autem ulmo in medio posita insident. — monstra ferarum i. q. monstruosae ferae, ut VIII, 698. monstra deorum i. q. monstruosi dii. — 286. De Centauris, Ixionis et Nepheles (Diod. Sic. IV, 72.) filiis, h. e. ex nube procreatis, cf. Schol. ad Hom. Il. I, 268. Hyg. f. 62. Serv. ad Aen. VIII, 293. Ovid. Met. XII, 210 sqq. multique alii, imprimis vero quae Boettiger disputavit in Vasengemälde I, 3. p. 87 sqq. — in foribus stabulant, sunt in primo aditu Orci, tamquam in stabulo, quod monstris equinae formae optime convenit. Stabulare legitur etiam Geo. III, 224. Stat. Theb. I, 275. 457. al.; ante omnia autem conferendus est Silius XIII, 579., qui, memor huius loci, sic canit: Quanta cohors, omni stabulante per atria monstro, Excubat et manes permixto murmure terret! Saepius tamen verbi deponentis formam habet. — "Scyllae biformes, superne specie puellari, quae in belluam marinam desinit. Vid. ad Ecl. VI, 74. Hoc loco plura monstra Scyllaea ponuntur, ut Statius eloquitur Silv. V, 3, 280. [i. e. eiusmodi monstra, qualis fuit Scylla]. Nec assumenda est altera, Nisi f. Praeivit Lucr. V, 890 sq. IV, 734." Heyn. In utroque loco pariter Centauri et Scyllae coniunguntur. Cf. etiam Stat. Theb. IV, 533. Quid tibi monstra Erebi, Scyllas et inane furentes Centauros? et Orell. ad Lucr. V, 876. in Ecl. poët. Lat. p. 52. — 287. "centumgeminus Briareus, ut trigemini pro trinis, centumplex, i. e. centum capitibus instructus, seu centum manuum respectu, quia ἐκατόγχειρος ap. Hom. Il. I, 402 sq. [quod praefero]. Cf. etiam infra X, 565 sq." Heyn. Praeter h. l. non inveniri videtur hoc Adiectivum, nisi ap. Val. Fl. VI, 118., ubi Thebae, urbs Aegypti, centum portis instructae, centumgeminae vocantur. Geminus enim, sic cum numeralibus compositum, propriam vim suam plane amittit et tantum coniunctionis notionem servat. Cf. IV, 511. VI, 800. VIII, 202. Lucr. V, 28. tergemini vis Geryonat. Stat. Silv. I, 2, 181. septemgemina Roma. Tibull. III, 4, 8. tergeminum Cerberi caput. Hor. Od. I, 1, 8. (ubi vid. Orell.) Liv. VI, 7. Mart. III, 46, 8. etc. Briareus, qui etiam Aegaeon (et illo quidem nomine secundum Hom. l. l. a diis, hoc ab hominibus) appellabatur. ad centimanos pertinens, gigas erat L capitibus et C manibas praeditus, Coeli et Terrae filius, Gygis et Cotti frater, quo Iupiter utebatur ad Titanes in Orco custodiendos. Cf. Hom. II. I, 402. Hes. Theog. 147 sqq. Apollod. I, 1, 1. Ovid. Fast. III, 805. alii. Omnes autem eiusmodi Gigantes sub terram depulsos significare ingentes naturae vires in terra latentes, non est quod memorem. — belua Lernae, hydra Lernaea pluribus capitibus instructa et ab Hercule occisa, quae nomen habet a palude Argolidis. Cf. Apollod. II, 5, 2. Diod. IV, 11. Hygin. f. 30. infra VIII, 300. (Lernaeus anguis), Lucr. V, 26. (Lernaeu pestis, Hydra), Ovid. Fast. V, 405. et Met. IX, 69. (Lernaea echidna) etc. Etiam bestiarum animas in Orcum descendere Wagn. docet coll. Theorr. Id. XXV, 271. eiusd. Epigr. VI, 3. et Catullo III, 11 sq. De voce belua per unam l'scribenda cf. Wagn. Orth. Verg. p. 418. et Ribbeck. Proleg. p. 391. — 288. Horren-

2)

3

•

Gorgones Harpyiaeque et forma tricorporis umbrae. Corripit hic subita trepidus formidine ferrum Aeneas strictamque aciem venientibus offert Et, ni docta comes tenuis sine corpore vitas Admoneat volitare cava sub imagine formae,

dum stridens (quae verba repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 355.) can belua Lernae coniungendum, cum Chimaera suum iam habeat epitheton; et stridere proprie serpentes dici, Heyn. docet coll. Claud. R. Pros. I, 12 (angues Triptolemi strichent) et Drak. ad Sil. II, 537. Etiam in Med. pest stridens, non post Lernae distinguitur. — Chimaera, monstrum a Typhone et Echidna procreatum, quod, ex leonis, caprae et draconis corporbus compositum. Lyciae agros vastabat, donec a Bellerophonte occism est. Cf. Hom. II. VI, 150. XVI, 325. Hes. Theog. 304. 323 sq. Apolist I, 9, 3. II, 3, 1. ibique Heyn. Hygin. fab. 57. Ovid. Met. IX, 646. Hor. Od. I, 27, 24. II, 17, 13 etc. Eius effigie ornata Turni galea apparet VII 785. — Pro flammis armata (i. e. flammas exspirans) Wakef. march flammis animata, quae coniectura Viro ingenioso adeo placuisse videu ut ter eam proponeret, ad Eurip. Ion. p. 27., ad Lucr. II, 704. et al eiusd. V. 904. Conington comparat sagittam, armatam felle veneni III. 857. – 289. "Gorgonës Jultima syllaba ex more poëtarum Rom. et repta] in Hade iam Odyss. XI, 632., ubi Ulysses metuit, ne Gorgo si occurrat. Fugat Gorgonem Hercules ap. Apollod. II, 5, 12. p. 121." Her Hesiod. Theog. 277. potius in Oceano occidentali apud Hesperides, alii re lut Plin. VI, 31, 36. et Solin. c. 36.) ia labya sedem iis assignant. Ens autem Euryale et Medusa appellatae, quae serpentes pro crinibus habets iisdemque cinctae omnia adspectu suo in saxa mutarunt. Medusam, qu una sororum mortalis erat, a Perseo interfectam esse constat. Cf. prete 11. 11. Hes. Scut. Herc. 123 sqq. 216 sqq. Apollod. II, 4, 2. Ovid. Met. IV. 769 sqq. alii. De Harpyiis vid. ad III, 211., ubi eas in Strophadic habitantes offendimus. Quod ad eas hic in Orcum translatas attinct. Servii scholion: "Aut iam mortuas intellige, aut [quod mihi probabilis videtur) secundum Platonem et alios simulacra licet vivarum illuc fuse Nam dicunt esse omnium rerum ideas quasdam, i. e. imagines, ad quatu similitudinem procreantur universa." — "forma tricorporis umbrat. F tricorpore Geryone: τοισώματος ap. Aesch. Agam. 819. Imitatorem etian ?: in loco habuit Vergilius Silium XIII, 587 sq." Heyn. Geryon, Chrysaeiss Calirrhoë fil., rex Erythiae insulae in sinu Gaditano sitae. cui ob mirum 💝 poris robur veteres poëtae tria corpora, sex manus et pedes attribuunt: vero, quod tribus insulis Hispaniae vicinis, Balearibus et Ebusae, impreverit, tricorporem fictum esse suspicantur. Celeberrimus autem & boum praestantissimorum greges, quos, ipso interfecto, Hercules ablu-Cf. Hes. Theog. 287, 978. Apollod, H, 5, 10. Diod. IV, 17. Hvg. f. F. infra VII, 662. VIII. 202. Lucr. V, 28. Hor. Od. II, 14. 8. Prop. III. 2 9. Silius XIII, 587 sqq. alii et Iacobs. Verm. Schriften VI. p. 147 s. cum ipso Verg. infra VIII. 202. Ceterum ap. Servium Paris. alii qua versus leguntur (vid. Ribbeckii edit.), quos quidam dicunt a peets! loco relictos, sed ab eius emendatoribus sublatos. — 290 sq. Heys. fert Hom. Od. X, 535 sq. Xl, 48 sq. 218 sqq. et Apollon. I, 1259. Wr autem Apollod. II, 5, 12. — hic de tempore. Vid. ad I, 725. — trodus formidine redit IX, 169. - 291. stricta acies, ut II. 335 offert, intentat. Vid. Burm. ad Lucan. IX, 64. Ceterum cum vv. & pit ferrum - - strictumque ensem offert ef. simillimum locum supra IV. — 292. docta, omnino i. q. perita. harum rerum gnara: quamquas: nington adnotat, fortasse ctiam ab Hecate institutam (v. 565.) com posse. — "tennes ritas, sidula vita utentia, animas. Non admidiverse tennes vitas dixit Geo. IX, 224. — sinc corpore; habent w corporum speciem, corpora tenuia, umbratica, eidula: hine mox 18 corpora; sed non corpora viva v. 391. [Cf. Hom. Od. X. 521. 182] άμενηνα κάρηνα]. - 293. cava sub imagine formae, sub 3"

Inruat et frustra ferro diverberet umbras.

Hinc via, Tartarei quae fert Acherontis ad undas. Turbidus hic caeno vastaque voragine gurges Aestuat atque omnem Cocyto eructat harenam. Portitor has horrendus aquas et flumina servat Terribili squalore Charon, cui plurima mento Canities inculta iacet, stant lumina flamma,

300

forma corporis, h. e. inani, non solida. Sic II, 360. cava umbra." Heyn. De voc. imaginis vid. ad I, 353. Peerlk., cum imago et forma idem significent, coni. sine corpore formas Adm. vol. cava sub imagine vitae, i. e. vivi hominis. — voliture (atoger, Hom. Od. X, 495.) vox propria de umbris, simulacris levibus et incorporeis. Cf. v. c. simillimus Ovidii locus Met. XIV, 411. Claud. in Ruf. I, 126. Petron. c. 104. etc. Pro Praesentibus admoneat — inruat — diverberet exspectaveris Imperiecta. Hoc autem tempore poëta uti videtur, ut rem vividius depingat et oculis quasi legentium tamquam praesentem proponat. Praeter alios locos similes vid. imprimis supra 1, 58. V, 325 sq. et XI, 912 sqq., coll. cum Kruegeri Untersuca. Fasc. II. p. 256. et Ramsh. Gr. Lat. §. 193. Not. \*\*). -294. diverberet. Cf. V, 503. - 295. Hinc, sc. incipit, a foribus, limine totius Orci. In inferorum flummibus nominandis et collocandis veteres scriptores mire variant. Ex Vergilii narratione primus est Acheron, qui in Cocytum influit, medium ceterorum; tertius demum et intimus est Styx, quem alii primum ponere solent. Phlegethon s. Periphlegethon infra v. 551. commemoratur, Tartarum modo circumtlueus. Illi autem tres tiuvii omnem Orcum, etiam Elysium, cingentes finguntur, ut omnes traiiciendi sint iis, qui ipsum Orcum adire velint. Cf. Hom. Od. X, 513 sqq. et Plat. Phaed. c. 61. p. 112 sq., quos potissimum secutus videtur Maio, et Heynii Exc. IX. ad h. l. de fluminibus inferorum agentem. — 296. caenum non differre videtur a sequente harena. Wakef. ad Lucr. 1, 116. (ubi vastae lacunae ()rci commemorantur) coni, huic pro hic. — vasta voragine, cuius vasta est profunditas. Cf. Tibull. III, 3. extr. Me vocat in vastos amnes nigramque paludem Dives in ignava luridus Orcus aqua. Albinov. II, 6. It, redit in vastos semper onusta lacus etc. De voragine Acherontis et Stygis etiam VII, 569. IX, 105. et X, 114. sermo est. — Gurges non solum de mari, sed etiam de fluminibus dicitur. Vid. adnott. ad Aen. I, 118. - 297. Aestuat, quia vorticosus est amnis (vid. supra v. 107.); aestuare autem verbum propr. de mari turbido. — Cocyto, in Cocytum (vid. ad Ecl. II, 30. Aen. II, 36. et al.), eructat, eiectat; quod verbum substituit Statius h. l. imitatus Theb. IV, 522. liventes Acheron electat arenas (quocum cf. Ovid. Met. V, 353. sub qua resupinus arenas Electat, flammasque fero vomit ore Typhoeus ibique Heins.). Cf. Lucr. III, 1025. (1012.) I artarus horriferos eructans faucibus aestus, Silius X, 425. specus - - eructat acerbam Cocyti laxo suspirans ore patulem, et supra ad III, 576. — harenam, scil. fundi. Vid. ad I, 107. — 298 sqq. Memorabilis de Charonte locus, ex quo posteriores (velut Senec. Herc. fur. 764 sqq.) sua hauserunt. Homerus eiusque aetas Charontem non novit, cuius fabula, postea demum inventa, haud dubie ex Aegyptiorum mythologia in Graecam translata est. Cf. Heynii Exc. IX. ad h. l. — De Charonte portitore (quam appellationem non tam φ πουθμεί Graecorum, quam potius τῷ τελώι y respondere, neque a portando, sed a portorio, quod exigat a mortuis, deducendam putant: cf. Gronov. Obss. III, 20. p. 301. ed. Frotsch. Broukh. ad Prop. IV, 11, 7. et Gierig. ad Ovid. Met. X, 73. De Charonte, quem constat prodire in Aristoph. Ran. 180 sqq. et in Luciani dial. mort. XXII., haec vox etiam Geo. IV, 502. usurpata legitur, ubi vid. adnott. — 299. terribili squalore, habitu inculto et sordido, quare ! Tibull. I, 10, 36. eum vocat turpem navitum Stygeae aquae, Iuven. autem III, gi 265. tetrum porthmea. Alibi trux vel torvus appellari solet (cf. Prop. IV, 17, (III, 18,) 24. Stat. Silv. II, 1, 186.), infra autem v. 315. tristis. — 300. cunities inculta iacet, barba cana non ficta est beneque pexa, sed

Sordidus ex humeris nodo dependet amictus. Ipse ratem conto subigit velisque ministrat Et ferruginea subvectat corpora cymba, Iam senior, sed cruda deo viridisque senectus.

neglecta et horrida in pectus dependet. Cf. Ovid. Met. II. 673. segi crines per colla iacebant, id. A. A. III, 236. capilli ut iaceant fusi per tua terga, Calpurn. Ecl. VII, 62. quibus aspera mento Barba iacet cett. - stant lumina flamma Heynio nihil aliud videtur esse quam: flamma stat in oculis s. sunt lumina slammea. Rectius Wagn.: ,,stare saepe valet i. q: horrere, rigere; significantur igitur oculi duri, s. rigentes [immotil, et tlammei." Vide infra ad v. 471., XII, 408. Ecl. II, 26. et alibi. Ceterum plurimi et optimi Codd. (Medic. a m. pr., Pal. a m. sec., Rom., Gud., Bern. IL., alii, omnino 38 inter 47 ab Henrico collatos) praebent flammae, ut lumine flammae pro luminibus flammeis dictum sit, minus bene, quamquam Henry, retractans ea, quae scripsit in Two. years VI. p. 22 sq., in Philol. XVII. p. 632. hanc lectionem ab omnibus recentioribus spretam defendere studet. Aliquot Codd. minoris pretii ex librariorum correctura flammes, ut VII, 448., quae scriptura arrisit Heinsio et Heynio. — 301. "Vestitus naucleri, lacernam, pallii genus, illustrat Plaut. Mil. IV, 4, 41 sqq., abi palliolum ferrugineum, connexum in humero laevo, expapillato bracchio. nodus est seu proprie, seu fibulae. Cf. ad Aen. I, 320. IX, 776. Heya. Illud probabilius; nam fibula cum sordida veste et omni Charontis squalore vix conciliari possit. Vestem nodo in laevo humero facto adstrictam intellige. Pro Sordidus Schol. Stat. Theb. I, 110. Horridus; sed Codd. omnes in vulg. lectione conspirant, camque etiam tuetur Claudiani auctoritas, qui hoc versu exorsus est Epigr. XXXVIII. et Senecae imitatio Herc. fur. 766. Impexa pendet barba; deformem sinum Nodo coercet. — 302 sqq. Cf. : milis locus Sen. Oed. 165 sqq. — Ipse, non alius ministerio utens. Vil. ad Ecl. III, 69. Acn. III, 457. al. — conto. Vid. ad V, 208. — sabigit. Vid. ad Geo. 1, 201. — velis ministrat (quod etiam X, 218. legitur), h. e. ministerium praestat velis (tertio Casu), vela curat, ut ap. Stat. Theb. VII, 752. telis pariterque ministrat habenis. Ministerium omnine voc. servile et nauticum. Cf. Gierig. ad Ovid. Met. VIII, 645. Heins. mavult iungere: ministrat ratem velis (sexto Casu), ut ap. Tac. Germ. 44. naves velis ministrantur et ap. Val. Fl. III, 38. hunc locum imitatum ipe ratem vento stellisque ministrat, eandemque rationem cum Peerlk., qui conferri iubet Interpp. ad Val. Fl. l. l. Silium II, 674. et Gratii Cyneg. 315., etiam Gossr. et Benoist. amplectuntur, dum Bryce et Conington ambigunt, utrum velis pro tertio, an pro sexto Casu habendum sit. Weidner. vero ad I, 213. velis recte Dat. habens supplet rudentes coll. X, 227. velis inmitte rudentes. — 303. " erruginea cymba est xuavén, colore nigicante ex imbribus aquisque contracto." Heyn. Ruhk. conferri inbet Soph. Antig. 954. zelaival vaes. Cf. etiam Plaut. Mil. IV, 4, 3. palliolum ferre gineum, num is est color thalussicus et adnott. ad Geo. 1, 467. Idem sibi vult infra v. 410. caerulea puppis. — subvectat. Cf. VIII, 58. cymbe. Cf. Geo. IV, 506. — corpora. Vid. infra v. 391. et Geo. IV, 475. — 304. Iam senior. Secundum Gell. N. A. X, 28. et Censor. de die mi c. 14. Romani seniores vocabant, qui annum aetatis XLV. excesserant, nondum vero attigerant LX., ideoque senescere incipiebant; quo sensi etiam Vergilius hoc vocabulo semper utitur. Cf. II, 509. 544. 692. V. 172 409. 704. 823. etc. — "cruda (vigens) senectus frequentatum iam Gracis: ωμον γήψας, ωμογέψων." Heyn. Cf. v. c. Hom. II. XXIII, 791. « Od. XV, 357. Sic cruda et viridis senectus etiam ap. Tac. Agr. 29. invenitur; qui loci conferendi sunt cum iis, ubi crudus cortex (Aca IX, 743.), crudus palmes (Lucan. IV, 317.) et similia leguntur. Imprimis autem cf. Senec. Oed. 167. Quique capaci turbida cymba Flumina serve durus senio Navita crudo, cui, ut Tacito I. I., hunc ipsum versum obversatur esse patet, et Cort. ad Lucan. III, 357. Non multum differt alterum epith viridis, i. e. vegeta. Sic viridis iuventa supra V, 295., viridis iuventu ap. Ovid. A. A. III, 557., virides anni ap. Sil. I, 187. (ubi vid. Drak.)

Huc omnis turba ad ripas effusa ruebat,
Matres atque viri, defunctaque corpora vita
Magnanimum heroum, pueri innuptaeque puellae,
Inpositique rogis iuvenes ante ora parentum:
Quam multa in silvis autumni frigore primo
Lapsa cadunt folia, aut ad terram gurgite ab alto
Quam multae glomerantur aves, ubi frigidus annus

310

viride aevum ap. Ovid. Trist. IV, 10, 17., virentes anni ap. Sil. V, 413., senex viridis animo ac vigens ap. Sen. Ep. 66. in., viridis immunisque senectae ap. Val. Fl. I, 77. et similia alibi haud raro inveniuntur. Cf. Heins. ad Silii I, 185. — 305. Huc - - ad ripas. Cf. adnott. ad Ecl. I, 53. (III, 12. Aen. II, 18. III, 616. al.). — Vss. 306—308. leguntur etiam Geo. IV, 475 sqq., ubi vid. adnott.; et vv. 309. 310. admodum similes sunt iis, qui ibi antecedunt, v. 473. et 474. Cf. de ciusmodi versibus repetitis adnott. ad Ecl. V, 37. — Matres atque viri pro: mulieres virique legitur etiam in Auson. cent. nupt. 13. et Anth. Lat. I, 170, 135. — 307. Magnanimum. Hoc unum est Adiectivum, cuius Genitivum Plur. Vergilius hoc modo contrahere solet (Geo. IV, 476. et Aen. III, 704.). Cf. aduott. ad Aen. V, 174. – pueri innuptaeque puellae coniunguntur etiam in Auson. cent. nupt. 68. et Anth. Lat. I, 171, 11. - 808. Verba iuvenes ante ora parentum repetuntur in Anth. Lat. I, 170, 24. — 309 sqq. "Comparatio duplex, multis post Vergilium frequentata, fluxit ex Homero, altera Od. IX, 51. 52. II. II, 491. 492. et 800. (cf. Apollon. IV, 216 sq.); altera ex Il. III, 3 sqq. et II, 459 sqq. Ad quam multa supple animo tanta turba ex v. 305." Heyn. Cf. Geo. IV, 473. Respicitur hic locus in Wernsd. P. Lat. min. II, 225, 85. Quam multis foliis cadentilus Nudatur gelidis tacta uquilonibus. — autumni frigore primo. Cf. Geo. 11, 321. — 310. Lapsa cadunt. Haeserunt in hoc pleonasmo, qui videtur, et librarii et recentiores quidam editores; nam in Cod. Montalb. scriptum est Ipsa cadunt, et Wakef. in Silva crit. 1, 8. p. 16. coniecit Luesa cadunt. (Cf. etiam Gronov. ad Senec. Herc. Oet. 1163.) Sed labi non prorsus idem est, quod caclere; illud enim, quod, inchoativi verbi potestate praeditum, initium tantum declinationis et motus in inferiorem locum significat, respondet nostro sinken, sich senken, cum cadere sit nostrum fallen. Quare factum est, ut non modo Prop. V, (IV,) 4, 64. scripscrit Ipsuque in Oceanum sidera lapsa cadunt, sed etiam Cic. Off. 1, 22, 77. de manibus audacissimorum civium delapsa arma ipsa ceciderunt. Haec autem est verissima Doederleinii sententia, Synon. I. p. 128. prolata. Ceterum cf. quae lahn. ad h. l. de abundantia verborum docte disputavit, coll. locis IX, 89. 436. II, 169. VI, 339. similibusque et vid. quae nos ad Geo. 1, 500. adnotavimus. — ,, ad terram de calidiore plaga accipe, quam volatu trans mare petierant; ut v. c. de Aegypto narratur, quo sub hiemis initium ingentia agmina avium e nostris terris advolant." Heyn. Rectius cum Süpflio ad terram reddideris landeinwärts. Aves migraturae ex mari se colligunt in mediterraneis, ut deinde uno agmine calidiores regiones petant. — gurgite ab alto. Cf. infra VII, 704., ubi eadem verba redeunt, Lucr. V, 388. et alto gurgite ponti et adnott. ad Aen. 1, 118. et V, 33. — 311. Cf. Hom. II. III, 3 sq. et Apoll. Rh. IV, 238 sqq. frigidus annus, hiems, χειμών. (Cf. Hom. II. III, 4.) Schrader., cum frigore v. 309. praecedat, coni. Threicius annus, Burm. autem e paucis iisque recentioribus Codd. edidit frigicus amnis, ut Strymon intelligatur, quem poëtae saepe commemorent de gruum migrationibus canentes (vid. infra ad X, 264 sqq.). Sed recte Heyn., qui dubitat, num amnis simpliciter positus dici possit aves trans pontum fugare, plurimorum Codd. scripturam restituit, quam etiam Wakef. ad Lucr. 1. 1. Markl. ad Stat. Silv. I, 3, 8. et Guenther. in Athenaeo I, 2. p. 269. iure defendunt. Prorsus eadem varietas est apud Tib. IV, 8, 4., ubi Huschk. frigiclus annus edidit, Lachm., Dissen. et Rossbach. frigidus amnis, Bach. frigidus Arnus. Ceterum cum h. l. cf. Stat. Theb. IV, 1., ubi hiems horrens annus dicitur,

320

Trans pontum fugat et terris inmittit apricis.
Stabant orantes primi transmittere cursum
Tendebantque manus ripae ulterioris amore.
Navita sed tristis nunc hos nunc accipit illos,
Ast alios longe submotos arcet harena.
Aeneas miratus enim motusque tumultu
"Dic, ait, o virgo, quid volt concursus ad amnem?
Quidve petunt animae? vel quo discrimine ripas
Hae linquunt, illae remis vada livida verrunt?"
Olli sic breviter fata est longaeva sacerdos:
"Anchisa generate, deum certissima proles,
Cocyti stagna alta vides Stygiamque paludem,

i. e. ea pars anni, ubi omnia horrent, rigent, et Hor. Od. III, 23, 8., qui autumnum vocat pomiferum annum, Epod. II, 29. de hiberno anno loquens. Vid. etiam adnott. ad Ecl. III, 57. — 312. terris apricis. Vid. ad V, 128. Pro et terris Cod. Leid. et campis, quod placet Heynio; Wakef. autem ex uno Cod. Barth. atque oris temere in contextum recepit, quod iam v. 310. praecedat ad terram. Sed hanc vanam esse sollicitudinem, iam ad Ecl. VI, 16. vidimus, ubi addi possunt Geo. II, 125 sq. Aca. I, 504 sq. 553 sq. II, 204. et 208. VIII, 653. et 657. X, 772. et 776. XI, 173. et 175. atque Obbar. ad Hor. Ep. I, 1, 21. Vol. I. p. 46. — 313. De constructione orantes transmittere vid. ad Ecl. II, 34. — ,, transmittere cursum, h. e. transire. Figura Graeca est, ait Servius. Scil. vulgari more transmittimus (nos trans) amnem cursu, h. e. navigatione [vid. ad IV, 154.], tum vero doctius: ipse cursus transmittitur. Ita nagyuener τον πλουν." Heyn. — Similiter cursum transcurrere ap. Cic. Brut. 81, 282. (a Wagn. laud.) et supra V, 131. circumflectere cursum. -Cf. omnino adnott. ad I, 67. Ceterum Scaliger. Poet. IV, 48. (a Coningtone laud.) de hoc versu sic iudicat: "Ecce cum tractu morae videtu ipse versus stare." - 314. amore (desiderio, vid. ad Ecl. IX, 56. Ac. I, 171. II, 10.) ulterioris ripae. Hunc locum respicientes Quinct Decl. VI, 11. vitam post mortem futuram vocat ulterioris ripae stationem, et Apulei. Met. VI, 18. p. 416. Oud. scripsit: ad ulteriorem ripam subli cymba ducit commeantes. - 315. Navita tristis. Vid. supra ad v. 299. — accipit. Cf. infra v. 412. — 316. submotos arcet. Cf. adnot. ad Geo. I, 320. II, 353. Aen. I, 63. 659. etc. Codd. quidam male emotos, quae verba etiam ap. Ovid. Trist. II, 4, 41. IV, 9, 17. alibi confunduntar. Submovere et recipere (ut hic accipere) sibi opponuntur ap. Ovid. Fast III, 140., ubi vid. Heins. — 317. enim (natürlich). Vid. Geo. II, 509. (ibique adnott.) Aen. VIII, 84. X, 874. et Hand. Turs. II. p. 387. sqq. -318. Dic. Cf. adnott. ad I, 753. — 320. ripas linquunt, non receptar in cymbam. — vada livida verrunt, i. e. fluvium transeunt, dum Cheron remis vada verrit. De ipso verrendi voc. vid. ad III, 208. 668. et al - lividus autem sic usurpatum legitur etiam ap. Catull. XVII, 11. 12 Coningtone laud.) putidaeque paludis Lividissima - - vorago. — 321. Olli Vid. ad I, 254. - ,, longaeva. Nota est fabula de Sibylla ab Apolline amata, dei munere tot annos, quot arenulas manu hauserat, nacta. Vil Serv. [Ovid. Met. XIV, 147 sqq. et Salmas. Exerc. Plin. 52.] — 322. certissima: quod concesso aditu ad inferos cognitum; supra v. 130. 131. Heyn. Nam pauci dis geniti ex inferis redire potuere." cf. VIII, 301., ubi Hercules vera Iovis proles dicitur. — De Plumb deum pro Singulari (Veneris scil.) vid. adnott. ad Ecl. IV, 49. (ubi cars deum suboles legimus) Aen. I, 4. et IV, 282., quamquam haec etiam le tiore sensu dicta possunt accipi, ut de certo aliquo numine, vel patre vel matre, non cogitandum sit. (Cf. Wagn., qui comparat II, 236. IV, 251 VII, 98. X, 97. XI, 784. XII, 60., et Conington ad h. l.) — 323. "Cocy tum et Stygem appositione sermonis usus dixit, etsi vere divers

Di cuius iurare timent et fallere numen.

Haec omnis, quam cernis, inops inhumataque turba est; !325

Portitor ille Charon; hi, quos vehit unda, sepulti.

Nec ripas datur horrendas et rauca fluenta

Transportare prius, quam sedibus ossa quierunt.

Centum errant annos volitantque haec litora circum;

Tum demum admissi stagna exoptata revisunt."

330

Constitit Anchisa satus et vestigia pressit

Multa putans sortemque animi miseratus iniquam.

Cernit ibi maestos et mortis honore carentis

amnes." Heyn. Vid. supra ad v. 295. Stagna et paludem commemorat propter tardum Stygis limosi cursum. Cf. infra v. 369. et 416. et Geo. IV, 478 sqq. — V. 324. ex Hom. II. XV, 37. et Od. V, 185. sumptus (cum quibus locis cf. Il. II, 755. XIV, 271. et Hesiod. Theog. 400. 792 sqq.). Cf. etiam infra IX, 104. X, 113. et XII, 816. Sil. XIII, 568. Ovid. Met. III, 290. Stat. Theb. VIII, 30. et plures loci similes. — iurare et fallere, Ev dià duoiv, pro peierare. Iurare cum Accus. personae, per quam iuratur, satis frequentatum. Vid. infra v. 351. XII, 197. Tibull. IV, 13, 15. Prop. I, 15, 35. Ovid. Her. XVI, 319. XXI, 2. Sil. VIII, 102. et ex pedestribus unus instar omnium Cic. ad Fam. VII, 12. Pro numen Peerlk, sine iusta causa malit nomen. Nam Stygi, per quem dii iurant (cf. locos supra laud.), iure numen tribui potest. Cf. etiam Dietsch. Theol. Verg. p. 11. — 325. Cf. Hom. Il. XXIII, 71 sqq. — "inops, cui nemo opem tulit, iusta persolvit. [Cf. v. 333. mortis honore carentes.] Nam videtur argutari [immo vere argutatur] Servius, qui ab Ops, terra, ductum, insepultum apud veteres significasse narrat." Heyn. Neque minus argutatur Schol. Iuven. III, 267. (a Peerlk. allatus): Et nunc apud Athenieuses [Peerlk. coni. ethnicos] mortuis solent in ore nummum immittere, ut apud inferos non tamquam inopes errent; unde naulum Charon accipere solebat, ut Vergilius. Imitatur h. l. Auson. Mos. 4. Instetaeque iacent inopes super arva catervae. -- inhumataque turba. Cf. infra XI, 372. — 326. Portitor. Vid. supra v. 298. — quos vehit unda. Schrader. praeter necessitatem coni. quos vehit ille. — 327. ripas horrendas. Conington conferri iubet Soph. (Polyx.) fr. 478. — et rauca fluenta. Aliquot Codd. (omnino decem inter 43 ab Henrico collatos: cf. Philol. XVII. p. 633.) exhibent nec rauca fl., quod ferri non posse manifestum est. - datur (scil. Charonti - - fluenta (vid. IV, 143.) Transportare (mortuos). Vid. ad I, 66. 79. 319. al. Transportare, ut alibi traiicere, transmittere amnem, cum simplici Accus. constructum. Sic Caes. B. G. IV, 16. exercitum Rhenum, id. B. C. I, 54. milites flumen transportare etc. Cod. autem Leid. Transportare, suis quam sedibus etc., quod, cum prius saepe omittatur, Peerlkampio elegantius videtur. — 328. sedibus, sepulcro. Cf. supra v. 152. infra v. 371. VII, 3. Hor. Od. II, 13. 23. etc. — quierunt, coeperunt quiescere. Cf. IV, 523. et VII, 6. - 329. Centum errant annos, scil. qui sepulcro carent. Hoc unde Vergilius sumpserit, non constat; fortasse ipse finxit. — 330. stagna revisunt, tunc tandem reversi vere in cymbam recipiuntur et traiiciuntur. - 331. Anchisa satus. Cf. V, 244. 424. et vid. adnott. ad Geo. I, 278. — vestigia pressit. Vid. supra ad v. 159. et 197. — 332. Multa putans. Cf. infra VIII, 522. Silius VII, 519. Multa putans secum et Ruhnk. ad Ter. Eun. IV, 2, 4. — Ad v. 332. Servius paulo subtilius: Bene animo quasi rei praesago; ipse enim Aeneas insepultus iacebit, ut IV, 620. mediaque inhumatus arena." Medic. vero exhibet animi, quod nunc cum Ladew., Wagn. in recentiss. edit. (qui prius animi ex prima syllaba proximi vocabuli ortum esse censuerat) et Coningtone recepimus, quia X, 686. omnes meliores libri, Arusianus p. 246. L. et Serv. ipse sectionem animi miserata testantur, ut sit Casus locativus, quem vocant. Ceteri recentiores editores Ablativum retinuerunt. — 333. Revisit Aeneas Leucaspim et Lyciae ductorem classis Oronten, Quos simul a Troia ventosa per acquora vectos Obruit Auster aqua involvens navemque virosque.

335

Ecce gubernator sese Palinurus agebat, Qui Libyco nuper cursu, dum sidera servat, Exciderat puppi mediis effusus in undis. Hunc ubi vix multa maestum cognovit in umbra,

340

socios naufragio absumptos. Vid. I, 113 sqq., ubi tamen Leucaspis non commemoratus est. — mortis honore. Cf. tumuli honos X, 493. et γέρας θανόντων ap. Hom. II. XVI, 457. (a Coningt. laud.). — De forma Leucaspin vid. ad Ecl. IV, 32. V, 50. et Huschk. ad Tib. I, 7, 27. - Oronten cum Wagn. scripsimus (quem etiam ceteri recentiores editores praeter Bryceum secuti sunt), quamquam omnes Codd. (praeter Pal.) et Prisc. VII, 50. p. 757. Orontem exhibent. Vid. adnott. ad Aen. I, 458., de ipso autem Oronte vid. ad I, 113. — 335. Quos - - Obruit Auster. Conington conferri iubet Hor. Od. I, 28, 21. Me quoque - - Notus obruit undis. — vectos cum Wagn. interpretamur: dum vehuntur, mogevous Cf. adnott. ad Geo. I, 206. Aen. II, 514. et al. Ribbeck. ex Pal. a m. pr. recepit ab Troia. Vid. adnott. ad III, 149. — 337 sqq. Peerlk., mira kvitate ductus, omnem. qui sequitur, locum usque ad v. 383. (quem tamen a Statio Silv. V, 3, 127. hic lectum esse bene novit) spurium censet, his paucis verbis eum reiiciens: "Omne hoc de Palinuro episodium Vergilio vix dignum esse mihi videtur. Praeterea longius est, et tota res levier pro cetera rerum gravitate, nec cum argumento satis coniuncta; quamquam etiam in singulis locis multa invenit vituperanda. Manifestum auten est, Palinurum ex Homerico Elpenore (Od. XI, 51 sqq.) esse adumbratum. Ceterum vide, quae Steinmetz. Progr. p. 13 sqq. de hoc episodio iudicavit, et quomodo Conrads. p. X. imprimis ex v. 355-361. comprobare studet. hunc locum integrum Vergilio servandum esse, quod sine versibus illis Neptunus mentiretur, V, 814. Veneri pro Aenea supplicanti promittens, unus crit tantum etc.; nam nisi Palinurus e fluctibus se servasset. due potius, Palinurus et Misenus, essent submersi. — se agebat, incedebat, ut VIII, 465. et IX, 696. —, Libyco cursu, navigatione de Carthagine, post discessum tamen e Sicilia, haud longe a Sirenusis insulis Vid. supra V. sub f." Heyn. Cursu igitur, quod noli coniungere cum efsus, est i. q. in cursu: neque video, quo iure Peerlk. contendat, cursus Libycum nihil aliud significare posse, quam cursum versus Libyam s. Carthaginem. Quamvis autem Servius adnotet: "Bene Libyco, navigatio enim non a diverticulo, sed ab intentione accipit nomen," non tamen sine aliqua veritatis specie Conrads. p. XXIII. contendit, cursum a Sicilia per Tyrrhenum mare in Italiam directum nullo modo Libycum cursum appellari potuisse, quare in auxilium vocata admodum probabili opinione sua Vergilium sextum librum statim post quartum scripsisse, quintum ver postea demum addidisse (vid. infra ad v. 356.), hic de recto cursu Carthagine Cumas versum directo poëtam cogitasse suspicatur. (Sic autem nos mirum, alios etiam l. V. et VI. locos inter se discrepare, quos auctor nova carminis recensione haud dubie concordantes fecisset.) - Dum sidera servat, Exciderat. Cf. adnott. ad Ecl. VII, 6. Geo. I, 335. IV. 560. Aen. III, 616. De servandi verbo vid. supra V, 25. et adnott. ad Ed III, 75. et Geo. 1, 335. De ipsa autem re adversante quodammodo namitioni V, 854 sqq. vide infra ad v. 348. — 339. in mediis undis. Vil. ad XII, 255. Arusianus Mess. p. 240. ed. Lindem.: "Diligentiores quidam grammatici hoc ita dividi volunt: Cum in mediis undis esset, puppi ef sus exciderat." (Cf. etiam Hand. Turs. III. p. 296.) Wagn. tamen verbs potius sic intelligenda esse docet: in medio per mare Lib. cursu effusis, atque etiam Conington, "nimiam diligentiam" Grammaticorum illorum no tans, explicat: effusus in undas in medio cursu. — 340. in umbra. Vid. infra v. 452. Respexit autem hunc locum Silius XIII, 705. Iamque aderat Sic prior adloquitur: "Quis te, Palinure, deorum Eripuit nobis medioque sub aequore mersit? Dic age. Namque mihi, fallax haud ante repertus, Hoc uno responso animum delusit Apollo, Qui fore te ponto incolumem finisque canebat Venturum Ausonios. En haec promissa fides est?" Ille autem: "Neque te Phoebi cortina fefellit, Dux Anchisiade, nec me deus aequore mersit. Namque gubernaclum multa vi forte revolsum, Cui datus haerebam custos cursusque regebam,

350

345

multa vix agnoscendus in umbra Paullus. — 341. Quis te, Palinure, etc. Aeneam enim causa mortis latebat. — 342. Eripuit nobis. Cf. Silius XIII, 450. qui casus, ait, dux maxime, fessae Eripuit patriae. sub aequore mersit. Cf. Tibull. II, 5, 80. Prodigia merge sub aequo-.ribus etc. - 343. Verba mihi fallax haud ante repertus repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 410. Cf. Aesch. Cho. 552. Απόλλων, μάντις άψευδης τὸ nolv. — hand etiam his longe fortius quam non; nostrum in der That, wirklich nicht. Cf. Hand. Turs. III. p. 29. — 344. Hoc uno responso, de quo tamen nihil usquam legitur apud Vergilium. Veneri quidem hic casus a Neptuno praedictus est V, 814., non vero Aeneae ab Apolline. Ceterum iteratur hic versus in Anth. Lat. I, 172, 81. — 345. finis Venturum Ausonios. Vid. ad I, 307. — canebat. Vid. ad II, 124. — 346. "Cf. Iliad. XII, 164 promissa fides, eventus. Fides apud poëtas de certo eventu oraculorum, quibus deus fidem suam obstrinxit; quae praestita in veritatem et eventum certum abit." Heyn. Promissum fidem iam IV, 552. legimus. Cf. etiam Ovid. Fast. VI, 549. et Anth. Lat. I, 170, 156., ubi verba En haec promissa fides est repetuntur. Sic etiam Ovid. Fast. III, 366. pollicita fides. Scilicet cum fides ipsa in persolvendis promissis cernatur, poëtae etiam licet dicere ficles est promissa, pollicita. De Part. en in interrogationibus cum indignatione vel ironia prolatis, quae exclamationis formam induunt, cf. Ecl. I, 67 sqq. VIII, 7. Aen. IV, 534. et Hand. Turs. II. p. 360. — 347. Ille autem, omisso verbo dicendi, ut infra v. 695. Cf. adnott. ad I, 42. et III, 85. - cortina. Vid. ad III, 92. -- 348. Anchisiade. Sic etiam hic cum Iahnio, Ribbeckio, Ladew. Coningt. et Benoisto pro Anchisiada edidimus. Vid. supra ad v. 126. — ,, deus sive idem Apollo, sive omnino numen, deus aliquis." Heyn. Hoc verius, nam respondet Palinurus ad Aeneae quaestionem v. 341. Quis te deorum Eripuit nobis? Recte autem hoc dicit Palinurus, nam dormiens non sensit Somni insidias ideoque sibi soli adscribit casum suum. Negari tamen nequit, primo obtutu non minus v. 338. quam v. 350. videri narrationi illi de dormiente Palinuro V, 854 sqq. adversari; quare Conrads. p. XI. haec scribit: "An mentientem dicemus a Vergilio esse inductum Palinurum? qui cum V, 856 sqq. somno oppressus in mare decidisset, VI, 349 sqq. ait Namque gubernaclum - - cursusque regebam - - traxi mecum. Neque enim regebam pro regere solebam dictum esse, neque excusandi sui causa Palinurum paululum a vero deflexisse statuendum est. Nam ipse poeta narrat VI, 338. Qui Libyco nuper cursu, dum sidera servat, Exciderat etc. Itaque et res et tempora (vid. infra ad v. 356.) inter se discrepant." Sed recte Ribbeck. Proleg. p. 61. adnot. memorat, etiam ibi v. 852 sq. legi clavom adfixus et haerens Nusquam amittebat oculosque sub astra tenebat et v. 857. Vix primos inopina quies laxaverat artus et adiicit: "Ergo tenebat etiam tum gubernaculum necdum omnem curam navis regendae nisi in exiguum temporis momentum amiserat." Sic igitur hic locus non contradicit V, 859., ubi Somnus Palinurum in marc deiecit, neque opus est, ut cum Heynio mersit pronuntiatione premamus et pro submersit, mersum tenuit, positum sumamus coll. iis, quae v. 356. narrantur. Ceterum Conington comparat Ilioneum, qui I, 535. pariter ignoret Aeolum tempestatis auctorem. — Cum v. 349 sqq. cf. similia verba supra V, 858 sqq. — 350. cui hacrebam (non cui custos datus),

Praecipitans traxi mecum. Maria aspera iuro Non ullum pro me tantum cepisse timorem, Quam tua ne spoliata armis excussa magistro Deficeret tantis navis surgentibus undis. Tris Notus hibernas inmensa per aequora noctes Vexit me violentus aqua; vix lumine quarto Prospexi Italiam summa sublimis ab unda.

355

adhaerebam, quod manibus elabi non passus sum. (Cf. V. 852.) — datus custos, ut XI, 33. comes dutus. De conjunctione verborum cui kaereban cursus que regebam, pro: et quo cursus (navis) regebam, cf. adnott. ad Ecl. VIII. 3. Geo. III. 252. IV, 8. al. Ceterum custos gubernaculi nove dictum nec alibi inveniri videtur. -- 351. Praecipitans. Vid. ad Aca. II. 9. coll. adnot. ad I. 234. - .. Cogitandum, Palinurum gubernaculo ecum avulso insidentem natasse. Suavis autem fidei et amoris affectus in seqq. Maria aspera iuro cett." Heyn. — 852. Non ullum - - timerem. Med. a m. pr. illum, quod praeserendum videtur Peerlkampie, haec adiicienti: "Illum timorem, quem capiebam in mare decidens. Si quis subito in mare cadit, unus modo est metus, ne pereat. Ile metus, non crat hic tantus Palinuri, quantus erat pro Aenea;" quan explicationem nimis artificiosam esse, quisque videt. Quaeritur auten, utrum construendum sit: 'me' cepisse (concepisse) timorem, an timo rem cepisse (me). Illi rationi, quam ego propter addita verba pro me praesero, opitulantur loci, quales Liv. XXXIII, 27. capere metun et Ter. Heaut. II, 3, 96. accipere metum, huic, quam probare videtur Conington, ipsius Vergilii Geo. IV, 332. Aen. II, 384. V, 465. ab hoc editue collati. De omisso autem Accus. Subiecti me vid. adnott. ad II, 25. 432 al. - pro me, into tuoi, quod vulgo de me. Cf. XII, 48. pro me curan geris et Tac. Hist. IV. 58. Numquam apud vos verba feci, aut pro volis sollicitior, and pro me securior. — Cum verbis tantum - - quan Conington confert Cie Mil. 22, 58 Id quidem non tanti est, quam quod non inimici mentem satiavit. - 353. Ribbeck. cum Rufiniano de schen lex. p 251. R. ni scripsit pro ne, adversantibus omnibus Vergilii Codd. Cf. eius Proleg. p. 207. -- armis, gubernaculo. Vid. supra ad v. 233 d V. 15. Peerlk, temere haeret in hoc voc., quod de gubernaculo solo aliki nusquam legatur. -- ,.excussa magistro, exquisitior ratio pro vulg. magistro excusso, translato verbo ad locum, unde motio fit." Heyn. Insolentiorem constructionem (de qua cf. adnott. ad IV. 172. et 500. accommodatam esse antecedd. verbis spoliata armis, quisque videt. Ceterus 354. tantis surgentibus undis (quae verba repetuntu in Anth Lat. I, 178, 217.) Ablat. absol. esse, non Dativum a deficeret per dentem, ut supra v. 196., non est quod doceam. Med. exhibet urgentibus quod non mirum, cum praecedat vox in sibilam exiens. Vid. ad V. 531. a al. Ceterum haec verba omnemque Palinuri metum adversari iis, quae V. 862. legerimus, Peerlk. adnotavit. Sed dandum aliquid Palinuri ambitioni, qui, artis suae sibi conscius, navem se privatam summis periculis expestam esse putabat. Gossrau censet, haec excusari aliquo modo loco l. 866 sq. et Palinurum ca, quae statim possent fieri, iure suo timuise. Ceterum vide, quae ad v. 256. sq. adnotavimus. — 355. Comparat Hom. Od. V. 388 sqq. - 356. Vexit me, haud dubie gubernach. avulso insidentem. - riolentus aqua, violentos excitans fluctus. Orta videtur tempestas classe iam in portum invecta, nam prius tranquille mari et sereno caelo gavisa erat. Cf. V. 521. 844. 851. 862 sq. Vide tmen, quae Conrads, p. IX. huie opinioni opponit, ex temporis computaties petita. (Vid. infra.) - "aqua abundat post aequora: at in epico petita. ea copia ferenda." Heyn. Vid. ad Ecl. VIII, 87. Geo. II, 247. etc. - rit lumine quarto etc. Peerlk., in omnibus fere huius loci semel damest verbis haerens, hic quidem non sine iusta causa demonstrare studet, inter tempus, que Palinurus in mare deciderit, et tempus, que Aeneas cum coPaulatim adnabam terrae; iam tuta tenebam, Ni gens crudelis madida cum veste gravatum Prensantemque uncis manibus capita aspera montis Ferro invasisset praedamque ignara putasset.

360

venerit, summum horas circiter viginti octo intercedere potuisse. Quam difficultatem ita expediendam censet Conrads. p. XXIII., ut sumamus, quintum librum post sextum esse scriptum (quae etiam Ribbeckii Proleg. p. 61. admodum probabilis est opinio); si enim liber VI libri IV argumentum excepisse credatur, continuo omnia facillime se ipsa expedire, quae antea perplexa videri debuerint. — Ceterum lumen pro die legitur etiam ap. Ennium Med. fr. 8. p. 128. Vahl. (secundo lumine), Lucr. VI, 1196. (octavo lumine solis) al. Sic etiam infra v. 735. supremo lumine, i. e. mortis die. Eadem ratione lux ponitur supra III, 117. (tertia lux). — 357. summa sublimis ab unda, mari alto in gubernaculo sedens. Vid. ad v. 351. Hom. Od. V, 393. μεγάλου ύπο χίματος δοθείς. Iterantur haec verba in Anth. Lat. I, 14, 27. Ceterum cf. infra v. 385. prospexit ab unda, III, 647. ab rupe Cyclopas Prospicio, Lucan. II, 207. securus ab alto spectator, Prop. V, (IV,) 4, 29. et sua Tarpeia residens ita flevit ab arce, et Hand. Turs. I. p. 15. Ut hic prospicere (nach einem Orte vor sich hin blicken) cum Praep. ab conjungitur, sic alibi (VII, 288. XII, 134.) cum Praep. ex. — 358. Ladew. et Haupt. Servium secuti (et fortasse respicientes Aen. III, 397. et XI, 882.) sic distinguunt: adnabam; terrae iam tuta t. (ut sane in Med. interpungitur); sed verissime Wagn. Philol. Suppl. I. p. 418. censet, sic voc. terrae pondus accipere a sententia alienum, cum nil novi adiiciat, superflua autem non soleant in principio enuntiati poni; neque magni sunt ponderis, quae Ladew. in Append. p. 249. ei opponit. -tuta absolute, ut IX, 366. et XI, 871. — tenebam, Ni - - invasisset etc., i. e. tenebam et diutius tenuissem, ni etc., ut VIII, 522. cum corde putabant, Ni signum Cytherea dedisset. Vid. adnott. ad Geo. III, 562. coll. iis, quae ad Åen. I, 374. II, 54. IV, 19. adnotavimus et Iahn. ad Ovid. Trist. II, 97. — 359 sq., Palinurus navi excussus ad litus Lucaniae enataverat; sed a barbaris occisus promontorio nomen Palinurum dedit. — cum veste: aut ut ea et ipsa undis haustis gravaretur, aut ut cum abundet, ut interdum in poëtis solet." Heyn. Wagn. conferri iubet Soph. Oed. R. 17. of δε σύν γήσα βασείς ίερης, et adnott. ad IV, 588. V, 37. et IX, 816., quibus in min. edit. addit Cic. pro Sext. 38, 82. paenulam arripuit, cum qua (i. e. qua indutus) primum Romam ad comitia venerat et Plin. H. N. VII, 20, 19. vehicula cum culleis onusta. Cf. etiam Cat. R. R. 10, 2. iuga cum loris ornata, eiusd. 77. cum melle oblinere, Colum. de arbor. IV. 5. sulcum cum terra complere et Hand. Tursell. II. p. 145. Of. etiam infra VI, 645., ubi cum veste i. q. in veste XII. 169. De ipsa re cf similis locus supra V, 179. — 360. Heyn. conferri iubet Odyss. V, 428. 434., et, quod hic Lucani faciant, idem Laestrygonibus circa Formias tribui ab Homero Od. X, 118. adnotat. — uncis (manibus) Peerlkampio ridiculum videtur epitheton, cum tamen admodum bene exprimat studium hominis ungulas quasi terrae iniiciendi (sich ankrallen). Cf. etiam Geo. II, 365. capita montis, ramosos rupium radices; nam caput non minus imam, quam summam alicuius rei partem significat. Cf. adnott. ad Geo. II, 355. cum iis, quae de capite fluminum ad Geo. IV, 319. adscripsimus. Conington tamen Donati scholion "Aspera saxorum, quae ex montis radicibus, veluti capita, in mari exstant," vocat ,, curious," ipse (ut ego quondam) explicans: "he had crawled up the cliff and was clinging to the top." - Verba ignara putasset, pro quibus Wakef. e paucis Codd. deterioris notae recepit ignava petisset, bene defendit Wagn. Videntur enim litoris incolae spe praedae Palinurum, quem naufragium passum quidquid ex opibus servare potuisset secum gestare putarent, interfecisse, et se deceptos videntes corpus occisi in fluctus reiecisse. Ribbeck haec adnotat: "Post hunc versum exspectes poetam quaedam additurum fuisse: aut occicum esse Palinurum corpusque eius in mare coniectum, aut ipsum se metu Nunc me fluctus habet versantque in litore venti. Quod te per caeli iucundum lumen et auras, Per genitorem oro, per spes surgentis Iuli, Eripe me his, invicte, malis: aut tu mihi terram Inice, namque potes, portusque require Velinos; Aut tu, si qua via est, si quam tibi diva creatrix

365

in fluctus praecipitasse eisque haustum esse." — 362. ,, me corpus esse facile vides. Notissimum Homeri (Π. Ι, 3.) αὐτοὺς δὲ ἐλώρια τεῦχε πένεσει." Heyn. — Nunc me (sc. ab istis praedonibus interfectum) fluctus habet. Cf. I, 555. si te - - Pontus habet Libyae ibique adnott. et Ovid. Het. I, 361. si te modo pontus haberet cum Gierigii adnot. Pro habet Med, Goth. I., Bern. II. a. m. sec. et alii fortasse libri habent, quod sequenti versant originem debet. — versant que in litore venti; corpus modo fluctibus appellitur litori, modo ventis in mare rursus provolvitur. Heya. non inepte confert Eurip. Hec. 28. xeīµai o' ên' axraīc, allo s' èv nor του σάλω. Neutiquam igitur praeferenda paucorum quorundam Codi. lectio in litora. Ceterum cf. cum hoc loco Aeneae verba V, 871. -363 sq. ex Hom. II. XI, 66 sqq. fluxerunt. Similes loci apud veteres had rari. — Quod. Vid. ad II, 141. — Verba per caeli incundum lumes et auras repetuntur in Anth. Lat. I, 172, 143. Caeli aurae etiam issus VII, 543. et 786. commemorantur. — 364. per spes surgentis Iuli (quae verba repetuntur X, 524.), i. e. quas concipis ex Iulo adolescente - surgentis, crescentis, ut legitur in Anth. Lat. I, 173, 88. Vid. adnott. ad IV, 274., ad cuius loci exemplum hunc ab interpolatore formatun censet Peerlk. De Plurali voc. spei hic ex optimis Codd. et Macrob. Sat. V, 7, 12. ab Heinsio restituto (cui plus dignitatis et gravitatis inest, quam Singulari) Peerlk. conferri iubet Schulting. ad Senec. Contr. I. p. 104. — 365. "Eripe me his malis, huic calamitati, quod insepultus corpus iacet. Colorem sermonis mutuatus est Val. Fl. II, 490." Heye Ceterum hunc versum, quem etiam Eutrop. X, 13. et Oros. VII, 23. ladant, et cuius prius hemistichium repetitur in Anth. Lat. I, 172, 59., Trebell. Pollio in Vita Tetrici (Trig. tyr. 23.) huic imperatori adscribit, ignorans scilicet eum Vergilii esse, quo Tetricus tantum usus fuerit. - ta cum emphasi adiectum. Vid. adnott. ad Geo. II, 241. — terram miki inice, tumulum mihi exstrue, me sepeliendum cura. Non enim cogitate rim modo de humano illo antiquitatis more cuique corpori insepulto, quod inciderunt, humum vel lapides iniiciendi. (Cf. Senec. Declam & Hinc et ille venit affectus, quod ignotis cadaveribus humum congerime cett., et Interpp. ad Hor. Od. I, 28, 3. et Petron. c. 114.) Nam Aeness. corpore Palinuri invento, facile potuit iustum ei tumulum exaggerare. It scribendi autem ratione inice pro iniice cf. adnott. ad Ecl. VI, 19., ub addi potest Corssen. de pron. I. p. 309. — 366. namque potes. Vil supra v. 117. — portus Velinos per prolepsin. Velia enim, eadem La caniae urbs, quae Graccis Elea ('Eléa, cum digammate Feléa) appellabatur inter Pacstum et Palinurum promont, sita perque philosophos Eleaticos celebrata, Cyri demum temporibus a Phocacensibus, quos ille patria depulers est condita. Vid. Herod. I. 167. (Omnino autem de hac urbe, cuius requiae ad montem Stella prope Castell' a Mare della Brucca inveniunt eiusque nomine cf. liber meus geogr. III. p. 762 sq. et quae exposui Pauly Realencycl. VI. p. 2428 sq.) Similis prolepsis locum habet VIII. 361. XI, 262. al. Cf. Wagn. Qu. Verg. XXXIX. Quare paulo cupidité Peerlk.: "Inepta prolepsis. Quomodo enim Aeneas locum inveniret. qui vel nullo vel longe alio nomine appellaretur?" Gellius X, 16. iam Iulius Hyginum in hac prolepsi offendisse memorat. Cf. autem Iacobi Qu. q p. 186 sq., qui Freudenbergio p. 30. iudice Vergilium ab omni reprehersione defendit. — 367. si qua via est ex his locis in ipsum Elysius Servius viam hic metaphorice pro ratione positam censet, ut supra v. % et alibi; Conington vero mihi adsentitur. Ceterum cf. supra v. 194. -"diva creatrix ctiam VIII, 634. mater Aeneae, Venus; ut create pr parere." Heyn. Adde Catull. LXIII, 50. et Aur. Vict. Epit. 40. S.

Ostendit, — neque enim, credo, sine numine divom
Flumina tanta paras Stygiamque innare paludem —
Da dextram misero et tecum me tolle per undas,
Sedibus ut saltem placidis in morte quiescam."
Talia fatus erat, coepit cum talia vates:
"Unde haec, o Palinure, tibi tam dira cupido?
Tu Stygias inhumatus aquas amnemque severum
Eumenidum aspicies ripamve iniussus adibis?
Desine fata deum flecti sperare precando.
Sed cape dicta memor, duri solatia casus.
Nam tua finitimi longe lateque per urbes

creator pro patre Ovid. Met. VIII, 309. et Sen. Hippol. 888., et creare pro gignere, parere, infra X, 704. Hor. Od. IV, 4, 29. Ovid. Met. X, 18. alibi. — 368. sine numine divom. Vid. II, 777. — 369. innare flumina pro navigare per flumen. De constructione autem vid. supra v. 134. et adnott. ad Geo. II, 451. et IV, 261. — V. 370. ex Hom. II. XXIII, 75. ortus, ubi Patrocli umbra Achillem orat: καί μοι δὸς τὴν χεῖς, ολοφύρο-μαι. — me tolle. Cf. III, 601. Tollite me, Teucri. — 371. Sedibus placidis, in sepulchro. Cf. supra v. 152. 328. — "saltem, quia nautae semper vagantur, ut Serv. bene observavit." Heyn. Wagn. autem explicat: "quod unum est mortuo solatium" et Conington recte utramque interpretationem coniungendam censet. Desiderat Palinurus post longos errores maritimos sepulchri quietem in urbe a Troianis condita. — in morte, i. e. mortuus, redit infra v. 444. Cf. Hand. Turs. III. p. 265. — V. 372. affertur a Prisc. p. 1186. voc. vates in virgo mutato. — 373. dira cupido, insana et inexplebilis; optat enim Palinurus aliquid, quod contra fata est. Vid. infra v. 721. IX, 185. et Geo. I, 37. Dirus enim dicitur de omnibus rebus praeter modum gravibus, atrocibus, horrendis, imprimis etiam de male ominatis. Vid. ad II, 519. — 374. "amnem severum (h. e. tristem, horrendum) Eumenidum dixit eodem modo, ac si deorum inferorum, Proserpinae vel Hecatae, appellares." Heyn. Epitheton autem ab Eumenidum ipsarum severitate ad amnem translatum. Vid. adnott. ad (Ecl. IX, 46. et) Aen. VIII, 526. Ceterum cf. Geo. III, 37. Furias amnemque severum Cocyti. Cerda etiam ap. Stat. Theb. I, 89. et Claud. Ruf. I, 119 sq. Furias cum fluviis Orci coniungi memorat; unde tamen non sequitur, Heynii de h. l. sententiam esse falsam. — 375. adibis meliorum Codd. (Med., Rom. etc.) est lectio, quam cum Brunck., Heyn. et Wagn. (quem etiam posteriores editores omnes secuti sunt) recepimus, cum optime quadret ad Palinurum in alteram Stygis ripam transire cupientem. Vulgo abibis (ut in Mentel. II., Bern. III. a m. sec. et al.), quod Iahn. in priore edit. servavit (nam in altera et ipse adibis recepit) et Voss. p. 217. defendit. Servius utramque lectionem novit, sed vulgarem praesert. Ceterum de hoc Futuri usu in quaestionibus indignabundis vid. ad II, 578. — 376. Desine fata deum etc.; nam fata et fixa sunt atque magna et aeterna necessitate ducuntur secundum Senec. Ep. 77., qui versum nostrum laudat. Fata deum autem quo sensu dicantur, vidimus ad Aen. II, 54. — flecti precando, ut II, 689. precibus flecti. — 377. cape dicta memor, accipe, recipe quasi mente et cogitatione, audi et tene memoria. Cf. Hor. A. P. 368. hoc tibi dictum tolle memor ibique Orell. et Wolf. Analecten I. p. 191. Ceterum v. 376. et 377. iterantur in Anth. Lat. I, 172, 62 sq., ut 377. etiam ibid. I, 178, 161. — 378 sq. "Cum a barbaris, Lucanos edunt, qui posterius ea loca incoluerunt, occisus esset Palinurus, postea ii pestilentia laborantes a deo consulto responsum acceperunt, placandos esse Palinuri Manes." Heyn. Cf. Servius ad h. l. Temere autem interpp. (imprimis Markl. ad Stat. Silv. V, 3, 127. et Peerlk.) in h. l. haeserunt, cum absurdum esset, finitimos longe lateque actos dici, i. e. longe lateque habitantes seu, quod eodem rediret, finitimos longinquos. Sed nonne etiam

Prodigiis acti caelestibus ossa piabunt
Et statuent tumulum et tumulo sollemnia mittent,
Aeternumque locus Palinuri nomen habebit."
His dictis curae emotae pulsusque parumper
Corde dolor tristi; gaudet cognomine terra.
Ergo iter inceptum peragunt fluvioque propinquant.

gens magna, latam regionem incolens, alicui loco finitima dici potest, etsi pars tantum civium sedes ei vere vicinas vel propinquas tenet? Verba autem longe lateque - - acti non significare, multis locis illes finitimos ossa Palinuri platuros esse, sed peste tantum per omnem gentem longe lateque habitantem serpente illud futurum esse in vicinia ciu ipsius loci, ubi occisus ille fuerit, bene perspexit Wagn. Idem Vir doctu Semicolon vulgo post piabunt v. 379. positum recte in Comma mutavit, ut verba seqq. epexegesin continerent antecedentium: ossa piabunt, statuetes - -, mittentes. (Nos simplicissimae distinctionis studiosi nunc vel Comm omisimus.) Thiel. paulo contortius hunc locum sic explicat: Diversis locis sollemnia instituentur, ut ossa tua expientur; homines enim peste venti oraculis, ut id faciant, excitabuntur. Iahn. de eo conferri iubet Miscell Obs. V, 2. p. 64. — piabunt, placabunt. Conington confert Hor. Ep. II. 1, 143. Tellurem porco, Silvanum lacte piabant. Adde Ovid. Fast. I, 318. Met. XIII, 513. Prop. IV, 18, (III, 19,) 18. etc. — Cum v. 380. cf. III, 63 sqq. tumulo repetitum loco Pronominis ei. Vid. ad I, 554. Cf. etian similem Participii usum infra ad v. 422. commemoratum. — sollemnis mittent, inferias ferent, quod V, 605. tumulo sollemnia referre. Ceterun cf. etiam III, 63 sqq. — mittere de muneribus mortuis oblatis legimu etiam Geo. IV, 545. et Aen. IV, 624. - 881. De Palinuro, Lucaniae promontorio, quod etiamnum Punta di Palinuro vocatur, vid. Strab. VI. p. 252. Plin. III, 5, 10. Mela II, 4, 9. Liv. XXXVII, 11, 6. alii et liber meus geogr. III. p. 497. — Vss. 382. et 383. Peerlkampio tam humile et inficeti videntur, ut eum, qui Vergilio dignos esse contendat, vel omni elegantiae sensu destitutum, vel contra animi sententiam disputare arbitretur. - emotae. Similiter Hor. Od. IV, 15, 11. emovitque culpas, et h. l. imitatus Prudent. Psychom. 629. His dictis curae emotae, metus e labor et vis. — parumper, in aliquod tempus (eine Weile, eine Zeit lang), dolor pulsus, sed mox rediturns. Cf. Doederl. Synon. I p. 145 sqq. et Hand. Tursell. IV. p. 405. Errant igitur etiam Serv. ad h. 1., qui explicat per paulatim, et Nonius p. 378., cui idem est quod cito et velocite. - 383 Adject. cognominis legitur Plaut. Bacch. I, 1, 5. Plin. VI, 2, 2. Suet. Oth. 1. Vellei. I, 1. alibi. Cum forma Ablativi in e exeunte d Ovid. Met. I, 330. tricuspide telo Mulcet aquas; ibid. XV, 743. speck caeleste resumpta; id. Fast. III, 654. Amne perenne latens (ubi alii minu recte coniungunt perenne latens). Her. XVI, 277. a caeleste sagitta Figu cett. Ramsh. §. 28. not. 5. Schneider. II, 1. p. 221 sqq. alii. — terra. Ribbeck. (quem inter posteriores editores Ladew. modo et Benoist. secutisunt) recepit Med., Pal., Rom., Gud., Bern. II. III., Minoraug., Nonii p. 378, 14. et Servii Reg. lectionem terrae. Henry, quamquam hanc lectionem in 40, alteram in quinque modo Codd. invenit, tamen terra ut elegantis recte praetulit. (Vid. Philol. XVII. p. 633.) — 384. ergo, nostrum e nun: haec erat causa, ut etc. Poëtae enim, ut Hand. docet Tursell. II. p. 463 sq., in narrandis rebus Adv. ergo exprimunt eventum, qui ex antecedentibus vel ex causa antea dicta pendet. Cf. v. c. Sil. Ital. IV, 719. et 778. Ceterum vid. locus simillimus VIII, 90. Ergo iter inceptum celerasi -- Peerlk. pro peragunt malit pergunt, coll. Cort. ad Sall. Iug. 75. et Ter. Hec. I, 2, 119., sed contra Codd. auctoritatem nihil mutandum, inprimis cum etiam ap. Paullin. vit. Mart. I, 212. legamus ergo iter in ceptum peragit, haud dubie ex hoc loco petitum. (Ceterum vehementer er rat Vir doct., si pergere ex peragere contractum censet, cum potius, quod Perfecti forma clare demonstrat, ex perregere ortum esse constet.) Conington comparat Ovid. Fast. I, 188. peragat coeptum dulcis est games

Navita quos iam inde ut Stygia prospexit ab unda
Per tacitum nemus ire pedemque advertere ripae,
Hic prior adgreditur dictis atque increpat ultro:
"Quisquis es, armatus qui nostra ad flumina tendis,
Fare age, quid venias; iam instinc; et comprime gressum.
Umbrarum hic locus est, Somni Noctisque soporae;

390
Corpora viva nefas Stygia vectare carina.
Nec vero Alciden me sum laetatus euntem
Accepisse lacu nec Thesea Pirithoumque,

ster. — 385 sqq. "Charon umbras, non corpora, vehere solitus, aegre, ut Aeneam transvehat, adducitur. — ab unda, medio amne. [Vid. supra ad v. 357.] Io. Schrader. ingenioso lusu coni. ab ulva." Heyn. — 387. adgreditur dictis. Vid. ad III, 358. et IV, 92. — atque increpat ultro, ut IX, 127. et X, 278. Verbum frequentativum increpitat legitur X, 810. Ceterum totus hic versus voce *Hic* in *Rex* mutata repetitur in Anth. Lat. I, 170, 46. -- 389. Cf. Hom. Il. X, 85. - Verba Fare, age, quid venias repetuntur in Anth. Lat. I, 172, 88. et 178, 193. In seqq. vulgo iam istine et comprime gressum, uno tenore. Quod ferri non posse bene perspiciens, cum lectio *istic* non nisi deteriorum Codd. auctoritate nitatur, Wagn. mutata interpunctione loco succurrit, quem secuti sumus. Charon enim de Herculis et Thesei (v. 392 sq.) descensu ad inferos cogitans iam e longinquo Aeneam cum armis accedentem fari iubet, quid petiturus veniat; eique, cum non statim gressum inhibeat, indignatus acclamat: iam istinc, scil. fare, i. e. ex eo ipso loco, quo nunc es, responde neque antea ulterius progredere (cf. etiam eius Lect. Verg. in Philol. Suppl. I. p. 418 sq.). Vividior autem sic prodit oratio, quam si cum Lachmanno ad Lucr. III, 880. p. 189. (qui provocat ad Statium Theb. III, 347. hunc locum sic imitatum: iam illinc a postibus aulae Vociferans, Dantem in Purgatorio IX, 85. Ditel costinci) et Ennii fragm. ap. Cic. Tusc. III, 12, 26. (et de Or. III, 41, 164.) Nolite, hospites ad me adire; ilico istic - -Stetie, quod verbum Lachm. addit, arcte cohaerere putamus verba fare - - iam istinc. Loci vero illi nihil contra nos probant, cum fare etiam ad iam istinc necessario cogitatione repetendum sit. (Ceteri tamen recentiores editores Commatis ante et post iam istinc positis distin-Sic si locum cum Wagn. intelligimus, facile supersedemus Burmanni coni. ad Anth. Lat. p. 162. prolata: iam stringe et comprime gr. Peerlk. tamen minus probabiliter locum sic distingui suadet: iam, istinc, et compr. gressum, i. e. heus tu, age, istinc facesse, et comprime gressum, qua turbata constructionis ratione Vergilium iratum senis animum pulchre imitatum esse censet, comparans Acn. IX, 247. et similes locos. — comprime gressum. Cf. supra v. 197. vestigia pressit. — 890. Verba Umbrarum hic locus est iterantur in Anth. Lat. 1, 170, 83. - soporae, soporis plenae. Idem noctis epitheton legitur etiam Lucan. II, 236. Stat. Theb. I, 403. alibi. — 391. nefas vectare, scil. me; mihi non licitum est vehere. — 392 sq., Lectum est et in Orpheo, quod, quando Hercules ad inferos descendit, Charon territus eum statim suscepit. Ob quam rem anno integro in compedibus fuit. Inde ergo non laetatus, scilicet propter supplicium suum." Haec Serv. Heyn. praeterea comparat Hom. Od. XII, 88. de Scylla: Οὐδέ κέ τίς μιν Γηθήσειεν ἰδών, ουδ' εὶ θεος ἀντιάσειε et Il. XIV, 249 sqq. Conington hunc versum ad Apoll. Rh. III, 584. (οὐδὲ γὰρ Διολίδην Φρίξον μάλα περ χατέοντα Δεχθαι ένὶ μεγάρυισιν) exemplum formatum esse putat. — Verba sic coniunge: me accepisse, scil. in cymbam, Alciden (vid. ad Ecl. VII, 61.) euntem, i. e. iturum, navigaturum (vid. adnott. ad II, 111.), lacu, per Stygem (vid. supra v. 323.). Cf. Wagn. Qu. Verg. XXIX, 2, a. Süpflius tamen, Ladew. et Conington lacu cum accepisse, non cum euntem coniungendum putant, ut hic eandem constructionem habeamus atque Aen I, (.85. et VIII, 178. Sic autem euntem tam nude positum quam maxime offendit. Schrader. pro lacu temere coni. alveo vel alno. — 393. TheDis quamquam geniti atque invicti viribus essent. Tartareum ille manu custodem in vincla petivit, Ipsius a solio regis, traxitque trementem; Hi dominam Ditis thalamo deducere adorti." Quae contra breviter fata est Amphrysia vates: "Nullae hic insidiae tales; absiste moveri; Nec vim tela ferunt; licet ingens ianitor antro Aeternum latrans exsanguis terreat umbras,

400

**39**5

sea l'irithoumque. Vid. infra ad v. 617 sq. — 894. "Dis geniti [ut supra v. 131.], Theseus a Neptuno, Pirithous ab Iove. Vid. v. c. Iliad. XIV, 317 sq. et al. — essent post quamquam positum, quia hace verbs a cogitatione Charontis suspensa proferuntur; sensus est enim: quamquan sciebam et considerabam, eus dis genitos - - - esse. — 395 sq. "Fundu fabulae II. VIII, 367 sqq. [et Od. XI, 623 sqq.]. Varie autem a poëtis tractatus fuit Herculis ad inferos descensus. Cf. v. c. II. V, 395 aqq. Apollod. II, 5, 12. et ibi not." Heyn. — Tartareum custodem, Carberum. — manu. Vid. ad IV, 544. — in vincla petivit, vinctum alducere cupivit. Eadem dicendi formula usus est Quinctil. Inst. VII, 1, 54. in iis controversiis, in quibus petuntur in vincula, qui parentes suos non alunt. — 396. Verba Ipsius a solio regis non possunt cum sequentibus coniungi (ut a Bryceo factum), cum Copula que quinto demum sententiae verbo adiuncta quam maxime offendat (cf. adnott. ad Geo. I, 142. & imprimis ad IV, 22., ubi addi poterat Lachm. ad Lucr. II, 679. p. 113.), sed magna cum emphasi quasi per parenthesin sunt interposita et me minus ad in vincla petivit, quam ad traxit pertinent, quare ea cum Waga Commatis inclusimus, in quo nos secuti sunt Haupt. et Conington. Wakel vero, Iahn., Süpfl., Ribbeck., Ladew., Benoist. et Henry in Philol. XVII. p. 633 sq. unum Comma post regis ponentes coniungunt verba in vincla pervit a solio regis. Ceterum Cerberus, conspecto Herculo, catenas rupersi et tremens ad Plutonis solium confugerat. Vid. Senec. Herc. Oet. 1600. coll. cum eiusd. Herc. fur. 804. — 397. dominam, degrouper, Heye. proprie de Proserpina tamquam regina inferorum dictum putat, quam sue Charon dominam suam potest dicere; quamquam domina etiam commus est omnium dearum appellatio. Vid. ad III, 438. Cave autem, ne can Schellero in Lexico coniungas domina Ditis, i. e. uxor (aluxos degram) Ditis (de quo usu voc. domina cf. quos Obbar. laudat ad Hor. Ep. I, 1, 25. Vol. I. p. 152.); cum aperte vv. Ditis thalamo cohacreant. Verba thelamo deducere adorti repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 105. et 129. - 398. Amphrysia vates est sacerdos ab Apolline artem vaticinadi edocta, qui ipse Amphrysius dicitur ab Amphryso flumine, de quo vid. 2 Geo. III, 2. Heyn. hoc epitheton, quod Servius iure "longe petitum" est iudicat, minus recte deducit ab Amphryso s. Ambryso, Phocidis oppido in Delphorum vicinia sito, ut Amphrysia sit i. q. Delphica; sed Stephan Byz. auctoritas, qua sola niti videtur opinio, Ambryso s. Ambroso etias Amphrysi nomen fuisse, non tanta est, ut illam explicationem extra dubitationem ponat. — 399. hic. Fragm. Vat. a m. pr. hine; "non mak" Ribbeckio iudice. Verba Nullae nic insidiae ex h. 1. repetuntur i Anth. l. l. v. 56., ut seqq. Nec vim tela ferunt ibid. v. 257. — absists moveri, pelle iram et timorem. Eadem constructio minus usitata invenitur infra VIII, 403. XI, 408. et ap. Liv. XXXVI, 35, 4. -400 sqq. "Nec, ne Cerberus abducatur, aut Proserpina rapiatur, verendum tibi est." Heyn. - licet, scil. per nos, per Aeneam. - Pro ianiter untro Prisc. VII, 10, 52. p. 757. P. exhibet ianitor orci, quod ex VIII, 296. huc translatum. Etiam Seneca Ep. 85. hos duos locos confudit et is unum contraxit. Stygius ianitor Cerberus etiam Silio III, 25. dicitur, 11 Horatio Od. III, 11, 16. ianitor aulae. — vim ferunt pro inferunt, w X, 77. — 401. Acternum pro: in acternum. Vid. ad Geo. II, 400. Silies 1. 1. inde fecit antrum aeternum, in quo Stygius ianitor latratibus umbre

Casta licet patrui servet Proserpina limen.
Troius Aeneas, pietate insignis et armis,
Ad genitorem imas Erebi descendit ad umbras.
Si te nulla movet tantae pietatis imago,
At ramum hunc — aperit ramum, qui veste latebat —
Adgnoscas." Tumida ex ira tum corda residunt.
Nec plura his. Ille admirans venerabile donum

405

terret. — terreat umbras. Peerlk. adnotavit, Senecam, Herc. fur. 783. sic scribentem: Hic saevus umbras territat Stygius canis, apud Vergilium fortasse legisse territet umbras; quod non statim crediderim. 402. patrui. Fuit enim Proserpina Iovis et Cereris filia, ideoque Pluto eius patruus. — "servet limen. Servat domum, limen, thalamum, ex veteri [imprimis Graecorum, apud quos, Ruhkopfio adnotante, mulieres zaτάχλειστοι et θαλαμευόμεναι laudantur vivendi ratione, mulier casta, frugi, intra domum se continet, in publicum non prodit. Cf. infra VII, 52. 53." Heyn. Adde Geo. IV, 383. Peerlk. tamen, cui patrui limen servare ambiguum videtur, cum etiam significare possit: ,,custodit Plutonem, ne adulterium commissurus egrediatur, aut amicas domum accipiat" (!), temere coni. patruo, quod cum casta vult coniungi, satis mire. Ceterum limen servare legimus etiam II, 567. et VI, 575. Cf. adnott. ad VI, 556. — 404. imas - - ad umbras. Epitheton imas exemplis illustravit Burm. ad Ovid. Met. IV, 444. — Ad genitorem - - ad umbras. Repetitio Praepositionis non potest offendere, cum ad umbras nihil aliud significet, quam in Orcum. Cf. VII, 508. in medio - - in armis ibique adnott. — descendit. Cf. XII, 649. ad vos (Manes) descendam. — Erebi ad umbras. Cf. IV, 26. Pallentes umbras Erebi. — 405. Cf. simillimus locus IV, 272. — nulla, fortius quam non. Vid. ad Geo. I, 102. Aen. II, 583. IV, 232. al. Conington explicat per: nullo modo, coll. Ecl. X, 12. — pietatis imago, scil. animo obversans, cogitatio. Cf. IX, 294. X, 824., praeterea autem Ovid. Met. VI, 586. et XIII, 546. poenae in imagine tota est, ibid. XI, 472. al. — 406. At. Vid. de hoc usu Particulae post enuntiationes conditionales adnott. ad Geo. IV, 241. — aperit ramum, nudat, ut III, 206. Verbis ramum, qui veste latebat foede abutuntur Auson. cent. nupt. 105. et auctor alius Centonis in Anth. Lat. VI, 84, 64. et imitatur hunc locum auctor Ciris 279. aut ferro hoc - - aperit ferrum, quod veste latebat. — 407. Viso ramo aureo Proserpinae destinato Charon statim placatur; quare Sibylla nihil praeterea addit. — Tumida ex ira corda residunt. Residere a fluctibus maris et ventis ad animi affectus et cupiditates remittentes et defervescentes transfertur. Cf. Geo. II, 480. Cic. Tusc. III, 12, 26. cum tumor animi resedisset. Liv. II, 29, 6. cum irae resedissent. Ovid. Mct. VII, 76. pulsus resederat ardor cett. Ceterum haec poetae narrantis, non Sibyllae loquentis esse verba, pro quibus a quibusdam editoribus habentur, quisque videt. — ex ira, cum antea ira tumescerent. Quod attinet ad Praep. ex pro post positam, tenendum est, eam etiam in eiusmodi locis primam vim suam retinere, cum non tantum id, quod tempore posterius sit, sed quod ex aliqua conditione prodierit, significet et finitum tempus respiciat, ex quo aliud quid esse inceperit. Cr. Oudend. ad Lucan. IV, 719. Davis. ad Caes. B. C. I, 46, 4. 70, 3. Ruhuk. ad Ter. Andr. I, 1, 10., imprimis vero Bremi ad Nep. Timol. 3, 2. Kritz. ad Sall. Cat. 41. ad Iug. 36, 3. et Hand. Turs. II. p. 646. §. 5. (qui etiam Graecorum usum dicendi comparat, velut Xen. Cyr. I, 4, 28. yeläv έχ τῶν πρόσθεν δακρύων). Ceterum ut hic tumida ex ira corda, sic VIII, 40. tumor et irae coniunguntur. — 408. Nec plura his, scil. Sibylla addit; quod Subiectum sententiae tam facile intelligi potest, ut omissio offendere non queat. Iahn. in priore edit.: ,,Fortasse totus locus sic rectius legatur: - - residunt, Nec plura his ille (scil. regerit): admirans cett.;" quod recte improbat Wagn., simul reiiciens Censoris Ienensis sententiam, qui Diar. Lit. 1827. Suppl. 94. p. 366., coniungens quidem ille admirans, nihilominus etiam vv. Nec plura his ad Charontem spectare

Fatalis virgae longo post tempore visum Caeruleam advertit puppim ripaeque propinquat. Inde alias animas, quae per iuga longa sedebant, Deturbat laxatque foros; simul accipit alveo

410

statuerit. Iahnii autem ratio mihi displicet primum ob Pronomea ille magna tum vi in fine sententiae positum, cum tamen nulla adsit oppositio; deinde ob voc. his, ad quod quisque suppleat necesse est addit, non illud regerit, quod lahn. vult intelligi. Quod intelligens lahn. in altera edit. ad Nec plura his cum Servio supplet: "dicta sunt vel a Charonte vel a Sibylla," atque etiam Wagn. in ed. min. simul audit: ,,acta inter es;" uterque igitur his pro Ablativo habet, quod probare non possum, quanquam non adversabor, si quis hacc verba etiam ad Charontem referriideque addunt s. adduntur intelligi malit. (Consentiunt mecum Bryce, Coningt, et Benoist. Quid Ladew, statuat, ex eius scholio ., Weiter verliere sie beide kein Wort" non liquet.) Peerlk. hos duos versus sic contrabedos censet: Agnoscus: ille admirans venerabile donum, cetera ab interpelatore aliquo adiecta statuens. - 409. "futulis virgae, quam nemo decerpere poterat, nisi cui lato concessum erat [in Orcum descendere]; vil. supra v. 146 sq. — longo post tempore: igitur etiam Hercules et The seus cum ramo aureo venerant." Heyn. Ribbeck. etiam hic Codd. quodan secutus edidit pos tempore. — 410. caerulea puppis, eadem que t. 303. ferruginea cymba. Sic in Wernsd. P. Lat. m. III, 200, 21. caerula carinu. Cf. etiam adnott. ad V, 819. — 411. alias animas. Cum mtea animae (umbrae) nondum sint commemoratae, sed umbrae, quae in cymbam occupaverant, opponantur tantum Aeneae adhuc vivo, alice be loco ex notissimo illo Graecorum usu explicandum, ex quo v. c. dizeras ού χύρτος ουθε άλλο θει δρον, βού, και άλλα πρόβατα et similia. (Cl Heindorf. ad Plat. Phaed. §. 137. p. 234. Bornem. ad Xen. Anab. I, 5, & Poppo ad eiusd. Cyr. III, 2, 18. Boeckh. ad Plat. Min. p. 146. Erfurdt. al Soph. Oed. R. 5. Passow. ad Parthen. p. 50. Mueller. de var. rebus Granz. I. p. 35. alii.) Locus igitur sic explicandus: Ut Aeneam recipere posit alios (ceteros: vid. ad V. 534.) omnes, scil. animas, quae iam - - sedeban deturbat. Ex Latinis illum Graecorum usum imprimis imitatur Livius; w IV, 41. co missa plaustra iumentaque alia, i. e. praeter ea, quae im plaustris iuncta erant; V, 39. circa moenia aliasque portus, i. e. cira moenia et alia opportuna loca, veluti portas, etc. Cf. Walchii Emendi Liv. p. 55 sqq. Invenitur vero etiam ap. Ciceronem ipsum Verr. V. 10, 27 Veris initium non iste a Favonio neque ab alio astro notabat. — irs longa, transtra, sedilia cymbae, vectorum iam plenae. Novam huius ke interpretationem proposuit Tittler, in Fleckeis. Novis Annal, phil. LXXX p. 257., cum vulgaris adversetur v. 313 sqq. Non enim posse cogitari è cymba iam animarum plena, cum Charon demum aureo ramo conspercymbam ripae advertat cique propinquet (v. 410.) ideoque animae as nondum conscendere potuerint; quare iuga capit de elato ripae margine in quo sedeant animae orantes, ut transmittantur, quique a flumine es spectus apte ingum dici possit. Sed verissime Ladew. in Append. p. 28 opponit, huic explicationi imprimis adversari verbum seclebent, cum aniss traiectionem cupide exspectantes quietas sedisse vix credibile sit & etiam v. 313. Stabant orantes primi transm. cursum]; contra autem 1 absonum esse sumere, Charontem iam plenam cymbam remo propulise sed ramo conspecto revertisse, ut etiam Aeneam reciperet. — 412 De turbat. "Egregie Charontis ferox ac durum ingenium declaratum. etiam adnott. ad V, 175. | - laratque foros, tabulata vacuat." Her Vid. ad IV, 605. Tittler. illa ingorum explicatione coactus est etiam vocem alio sensu positam capere, quam satis artificiose intelligit de un situ ad cymbam, quem Charon Acneae aperiat turbam animarum ad lam propellens (Gassen der Schatten bildend). -- alreus de fundo maris à cavato legitur etiam Ovid. Fast. II, 407. III, 592. Sall. Ing. 18, 5. Li XXIII, 37, 17. Vellei. II, 107. alibi, omninoque pro parvo navigio es

Ingentem Aenean. Gemuit sub pondere cymba Sutilis et multam accepit rimosa paludem. Tandem trans fluvium incolumis vatemque virumque Informi limo glaucaque exponit in ulva.

415

Cerberus haec ingens latratu regna trifauci Personat adverso recubans inmanis in antro. Cui vates horrere videns iam colla colubris

trunco in alvei formam cavato ponitur. Cf. Scheffer. de mil. nav. I, 3. De synizesi eiusdem vocis vid. e. g. Ovid. Met. I, 423. XV, 624. al., omnino autem vid. ad I, 698. et alibi adnott. — 413. Ingentem Aenean ad corporis magnitudinem in heroë conspicuam referendum esse, nemo non videt. Levibus autem umbris destinata cymba Aeneae ponderi vix suffecit, ideoque gemuit sub pondere. Cf. v. c. Ovid. Met. IV, 449. sacroque a corpore pressum Ingemuit limen et vid. adnott. ad Geo. III, 133. et Aen. II, 631. Probus de nom. 53. p. 223. Endl. exhibet tremuit, vel memoriae lapsu, vel ex interpolato Cod., ut censet Ribbeck. Proleg. p. 205. — 414. "cymba sutilis sive ex coriis, sive vitilis et iuncea. Si Charontem Aegyptiorum in animo habuit, de papyracea cymba, barin Aegypti vocant, cogitare potuit." Heyn. Hoc parum probabile; illa autem duplex explicatio ita potest coniungi, ut cymbam ex iuncis nexam et coriis obductam sumamus. Wagn. conferri iubet Oudend. ad Apulei. Met. p. 416. et de epitheto rimosa Lucian. Dial. Mort. 22. το δε σχαφίδιον και υποσαθρόν έστι καὶ διαβψεί τὰ πολλά. Rimosam carinam commemorat etiam Paullin. vit. Mart. II, 2. a Wold. Ribbeck. laud. — multam paludem. Sic fons pro aqua fontis Geo. IV, 376., ubi vid. adnott. -- accepit. Cf. I, 222. Accipiunt inimicum imbrem. Ceterum hunc totum versum reprehendit Gruppe. in Minoe p. 209. — 415. incolumis, i. e. incolumes (ut in Med. et Benoisti edit. scriptum est) - - exponit. Iahn. tamen: ,,Vide an rectius ipsa cymba incolumis appelletur, quae pondere viri modo ita pressa est et laxata, ut disrumperetur;" quae mihi paulo artificiosior videtur explicatio, neque cum verbo exponit bene concilianda. (Adsentitur mihi Conington, neque dissentiunt Wagn. et Ladew.) -- 416. Cf. similis locus Geo. IV, 478. — Informi limo. Cf. Geo. IV, 478. Limus niger et deformis arundo. — exponit. Cf. X, 305. (navis) Solvitur atque viros mediis exponit in undis. — glauca in ulva. Cf. X, 205. arundine glauca. De Praepositione in altero demum membro posita vid. infra v. 692. et cf. adnott. ad I, 544. et V, 512. - 417 sqq., Orci et Proserpinae palatio, priscae vitae more, canis additus est custos iam ap. Hom. Il. VIII, 366., ubi ille ex Erebo ab Hercule adductus; et ap. Hes. Theog. 769 sq. Apud eundem nomen ipsum Cerberi invenitur v. 311., non apud Homerum. Commenta de eo pleraque Heracliis deberi videntur. Vid. Apollod. II, 5, 12. et not. p. 428 sqq. Schol. Iliad. VIII, 368." Heyn. - trifau.r alibi non legitur. Heyn. confert voces similiter compositas trifax, trilix, triceps. Ceterum trifaux latratus, i. e. ex tribus capitibus editus, ut apud Ovid. Met. IV, 451. tres latratus, ibid. X, 22. terna guttura, ap. Hor. Od. II, 19, 31. et III, 11, 20. os trilingue, ap. Tibull. III, 4, 88. tres linguae et similia de Cerbero tricipite haud rara. Apud Ovid. Trist. IV, 7, 16. eodem sensu trigeminus vocatur. Conington comparat Lucr. V, 28. tripectora vis Geryonai. -- 418. Personat. Vid. supra ad v. 171. -- inmanis fortasse ctiam ap. Hor. Od. III, 11, 15. dicitur Cerberus, quamquam Orell. hoc epitheton rectius cum aula videtur coniungere. Hic comparanda sunt verba totoque ingens extenditur antro infra v. 423. et III, 631. iacuitque per antrum Inmensus. — 419. Cerberus, insurgens in Aeneam, qui vivus loca infera adire conetur, offa soporata placatur, qua in re Vergilio Argonauticos scriptores ante oculos fuisse observavit Heyn., apud quos draco, velleris aurei custos, simili offa obiecta dometur. (Cf. etiam supra IV, 486.) Apud Statium autem, Theb. II. 26 sqq., qui sequatur Hesiodum Theog. 769 sqq., Cerberum Mercurii virga contactum sopiri. — horrere - - colubris. Cerberus enim pro iubis colli villisque

Melle soporatam et medicatis frugibus offam Obicit. Ille fame rabida tria guttura pandens Corripit obiectam atque inmania terga resolvit Fusus humi totoque ingens extenditur antro. Occupat Aeneas aditum custode sepulto Evaditque celer ripam inremeabilis undae.

423

430

capitis centum gestabat angues. Cf. Apollod. II, 5, 12. Hor. Od. III, 11, 17. Carberus, quamvis furiale centum Muniunt angues caput et Tibuli. I, 3, 71. espentum Cerberus ore Striclet ibique Bach. et Dissen. -- 420. ,, Offam intellige μελιττοῦταν, globulum ex pulte factum, sed admixto melle et papavere alisque seminibus et succis ita temperatum, ut vim soporificam haberet." Hen Cf. etiam Suidas s. v. μελιττούτα et Dissen. ad Tib. I, 2, 54. — Pro seporatam (cf. supra V, 855.) unus et item alter Cod. saporatam, que cum Turnebo (Adv. XXVIII, 45.) desendit Schirach. p. 593., cum clian pervetustus Prisciani (p. 705. P. s. VI, 11, 59.) Codex hanc lectionem prebeat, melli autem vim soporandi inesse nemo demonstraverit. Et hoc quidem verissimum (cf. etiam quae ad IV, 486. adnotavimus); sed soporaies (i. e. factam ex seminibus et frugibus, quae soporem afferrent) hic pa zeugma quoddam magis ad fruges medicatas, quam ad mel referendum, et hoc tantum offac conglutinandae et dulciori reddendae adhibitum ese puto; in consopiendi autem facultate omnem rei cardinem versari, ideogre vulgatam unice veram esse patet, quam unus ille Cod. Bamb. Priscissi infringere non potest; praesertim cum vox saporatus non nisi infimae Latinitatis esse videatur. (Consentiunt mecum posteriores editores.) Pecult sine iusta causa coni. Mella, soporatam etc., ut sensus sit: Obiicit offan melle conspersam et soporatam frugibus. — medicatis frugibus. Vil ad Geo. I, 193. et Aen. XII, 418. Non de solo papavere, sed omniso & granis et seminibus succo herbarum, quae vim aliquam in magicis rebr habeant, perfusis agi, vere docet Heyn. - 421. fame rabida, que il 356. improba ventri rabics. Sic ap. Sen. Herc. Oct. 1077. rabida situ Ceterum etiam hic plures Codd. *rapida*, de qua confusione vid. ad Ed II, 10. et Geo. II, 151. De producta Ablativi forma vid. Prisc. VII, 14. estr. p. 768. P. (qui praeter h. l. profert Lucr. I, 806. Lucan. X, 58. et In. XV, 102.) Schneid. Gr. Lat. II. p. 238. mea ad Lucr. l. I. et Bach. 2 Ovid. Met. VIII, 845. Alia exempla sunt Lucr. III, 732. VI. 695. Oxid Met. V, 165. XI, 369. Trist. I, 6, 9. cett. — 422. objectam. Poētae, imprimis Ovidius, ut vividiorem reddant orationem, sacpe verbum anteceder tis enuntiationis loco simplicis Pronominis demonstrativi iterant Participi Perfecti Pass. positum, quod solvendum est per simulatque, statim (velut Ovid. Fast. III, 21. Mars videt hanc visamque cupit; id. Met. II. 195. praesepia vidi Visaque deieci cett.); idenque dicendi genus ne pe destres quidem scriptores aspernantur (vid. Liv. I, 5. 10. II, 25. 28. XXII. 20. etc.). Vid. Heind. ad Hor. Sat. II, 3, 104. Iahn. ad Ovid. Trist. III. i. 11. Gierig. ad Ovid. Met. I, 33. Bach. ad Ovid. Met. I, 141. Orell. 2 Hor. Sat. II, 3, 104. Zumpt. S. 718. Ramsh. S. 171. III, 4. et Thiel st h. l. Cf. etiam supra v. 350. et adnott, ad I, 554. — inmania terge resolvit (quae verba repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 235.): somno of pus resolvitur, dealveral. Heyn. confert Apollon. IV, 150, quem in total h. l. poëta ante oculos habuerit: δολιχήν ἀνελύετ' ἄκανδαν. Ceterum de voc. terga vid. ad 1, 635., de solvendi autem verbo ad IX, 189. et 236. -423. Fusus humi. Cf. Geo. II, 527. fusus per herbam et Aen. I. 193 Corpora fundat humi. - totoque extenditur antro. Cf. supra II 631. Similiter ap. Sen. Herc. Oct. 209. tota iacuit sparsus in auk 424. Verba Occupat Aeneas aditum redeunt infra v. 635. custo de sepulto, sc. somno. Vid. ad II, 265. — 425. Eradit, transit, percurrit, ripam. Cf. adnott. ad II, 731., ubi adde Tac. Ann. XII, 35. evadere annem. - "inremeabilem undam co referunt interpp., quod non eadem via erat rediturus Aeneas. Cf. infra 599. Argutius hoc quam necesse. Naturam Stygis communem exprisi

Continuo auditae voces vagitus et ingens Infantumque animae flentes in limine primo, Quos dulcis vitae exsortis et ab ubere raptos Abstulit atra dies et funere mersit acerbo. Hos iuxta falso damnati crimine mortis. Nec vero hae sine sorte datae, sine iudice, sedes: Quaesitor Minos urnam movet; ille silentum

430

epitheton." Heyn. Transire enim, non redire hac unda animae possunt. De ipso Adiectivo minus usitato vid. ad V, 591. — ,, V. 426-540. de prima locorum inferorum regione agitur. Sedem in ea habent umbrae, quae maturiore, quam natura ferebat, morte inferos adierant." Heyn. --426. Verba voces, vagitus Infantumque an. flentes Wagn. Qu. Verg. XXXIII, 4. recte interpretatur: "flebiles voces et ingens vagitus infantum." Causam vero eius Henry l. 1. non in more recens natorum, sed in verbis adjectis in limine primo dulcis vitae - - acerbo invenit. — 427. Prius tantum vestibulum Orci (cf. v. 273.) Aeneas attigerat; nunc ipsum quasi limen eius ingreditur, qui cum domo comparatur. — Verba in limine primo Wakef. cum seqq. coniungit, Commate post primo deleto, ut de simine vitae sermo sit; quomodo etiam Lucan. II, 106. hunc locum intellexit, sic eum imitatus: Nec primo in limine vitae Infantes miseri nascentia rumpere fata. Tum vero abundant verba vitae e.csortes; et vulgaris distinctio, quae iam in Medic. apparet, atque etiam Macrobio Sat. IV, 3, 2. et Donato probatur, propterea praeserenda, quia haec auditae voces in limine primo Orci opposita sunt verbis v. 434. Proxima deinde tenent mocsti loca. Nihilominus etiam Henry in Philol. XVII. p. 634., provocans ad Silium XIII, 547., qui hunc locum imitatus scripserit turbaeque in limine lucis Est iter exstinctae, cum Aeneas Orci limen iam supra v. 273. et 279. transgressus sit, ad primo limine supplet lucis, quod lateat in verbis vitae exsortes atque eo facilius omitti potuerit, cum etiam infra XI, 423. et ap. Stat. Theb. II, 314. primo limine ita dicatur, ut tantum e connexu pateat, de quo limine sermo sit. — 428. exsortes, ἀκλήρους, expertes; ut ap. Liv. XXII, 44, 7. culpae, XXIII, 10, 3. amicitiae et foederis, Tac. Ann. VI, 6. periculi exsors cett. -- ab ubere raptos. Vid. VII, 484. — V. 429. atra dies pro morte etiam ap. Prop. II, 11, (III, 2,) 4. Silium V, 591. Val. Fl. V, 41. et alibi legitur. Ceterum satis miram de hoc loco sententiam protulit Muretus Var. Lect. XIII, 2. - mersit. Thiel. conferri iubet Weichert. ad Val. Fl. VIII, 66., qui doceat, mergencli verbum habere notionem obtegendi, obrnendi et claudendi. Imprimis autem usurpatur, si de malis agitur. Cf. infra v. 512. 615. VI, 429. XI, 28. Sic ap. Plin. VII, 40, 41. ultimis suppliciis mergere. — funere acerbo, ut ap. Cic. pr. domo 16. Sic Ecl. V, 20. funus crudele. Ceterum hic totus versus iteratur infra XI, 28. et in Anth. Lat. III, 240, 7. atque legitur etiam in inscr. Neap. 423. (6063. Orell.) Marini Atti Arv. 827. et Gruteri Thes. 1052, 10. v. 7. (qui loci Wold. Ribbeckio debentur), verba autem Abstulit atra dies repetuntur in Anth. Lat. IV, 20, 22, 118, 6., et quod seqq. verba attinet cf. ibid. IV, 119, 2. quos uno Lachesis mersit acerba die et 127, 2. ante diem mors illum mersit acerbo Funere. — 430. mortis non a crimine, sed a damnati pendere, vix est quod memorem. — Vss. 431 - 433., parenthetice interpositos, ad totum hunc locum, etiam ad seqq., spectare, iam Heyn. vidit; idque luculenter comprobare vv. Proxima deinde tenent loca, Wagn. docet. Verba sine sorte, sine iudice, Heyn. recte conjungit, ut sensus sit: non sine iudicibus sortito datis; omnia enim hic ad Romanorum leges iudiciarias de causis capitalibus accommodata. (Vid. infra.) Noli igitur sortem de ipsa sententia iudicis intelligere. Heyn. sic pergit: "Sedet quaesitor, s. index quaestionis, ut Romae in causa capitali praetor, cui ea quaestio obtigit, vel is, cui ille delegavit quaestionem; adsident ei iudices selecti, qui, sortitione nominum e decurils a iudice quaestionis facta. causae cuique contigerunt. Hinc h. l. quaesitor urnam monet, sortitur

Conciliumque vocat vitasque et crimina discit.
Proxuma deinde tenent maesti loca, qui sibi letum
Insontes peperere manu lucemque perosi
Proiecere animas. Quam vellent aethere in alto
Nunc et pauperiem et duros perferre labores!
Fas obstat tristique palus inamabilis unda

435

iudices; tum citat reos ad iudicium (silentum concilium vocat), ut de is cognoscatur; ritusque et crimina discit, audita utriusque partis oratione et testbus interrogatis." Imitati sunt h. l. Sen. Herc. fur. 731 sqq. (Non unus alle sede quiesitor sedens Indicia tropidis sera sortitur reis.) Stat. Theb. VIII. 21 sqq. et Claud. R. Pros. II, 332. De urna indicis inferorum cf. ctim Prop. V, (IV,) 11, 19. et 49. Hor. Od. II, 3, 26. III, 1, 15. (ubi arma ips moret nomen). Sen. Agam. 24. Stat. Silv. II, 1, 218. all. De Minoë. low et Europae filio, Rhadamanthi et Sarpedonis fratre, qui ob summan iusitiam, qua Cretenses rexerat, et ob leges optimas a se latas index inferrum constitutus est, vide Il. XIV, 321. Od. XI, 567. XIX, 178. Apollec III, 1, 2. alios et Walz. in Pauly Realencycl. V. p. 67 sqq.; de omni atem hoc loco Heynii Exc. ad h. l. de iudicibus inferorum agentem. -433. silentum (umbrarum: vid. ad v. 264.) concilium vocat, non t cum iis deliberet, sed ut corum vitas discat et de iis iudicet; ideque concilium nihil aliud est, quam conventus, et vocare ad se, in indicia vocare. Ascon. Pedianus ad Cic. Verr. Act. I, 10. male legit consilina & intelligit iudices ex umbris lectos, cademque lectio etiam invenitur in Pal et Gud. a m. pr.; sed vere censet Wagn., tum in seqq. et vitas et crimin discit Vergilium oportuisse scribere. Sic igitur Minos praciudicus quoddam habet, ut sontes ad Rhadamanthum mittat, qui cuique pro me rito suo poenae genus modumque constituat. (Cf. infra v. 566 sqq.) Re cedit igitur poëta a Graecorum mythis, qui Minoem, Rhadamanthun s Acacum simul iudicium de Manibus facientes fingunt. Cf. Heynii Exc. Il. ad h. l. -- 434 sqq. Proxima loca tenent, ut infra v. 746. "Magnas ad miserationem extulit sortem miserorum, qui sibi ipsi violentas marintulere, et quidem *insontes*, nullo crimine poll**uti, sed vita**e **ts**eë. propter acrumnarum molem, qua oppressos se videbant. " Heyn. Cf. Pre V, (IV.) 11, 17. Immatura liect, tamen hue non novia veni. Schrader. et *insontes* alienum videtur, praeter necessitatem coni. *infanda* vel *inte* Ceterum Conington Vergilium hic fortasse Lucretii III. 79 sqq. memore 435. Pro peperere duo Codd. (Moret. I. et Zulick fuisse suspicatur. reperere, cum qua scriptura Heyn, confert supra II, 645. ipse manum este inceniam (ubi famen vid. adnott.); sed Perfectum reperi primam syllder lucem perosi. Cf. IV, 451. Mortem orat; tacdet cohabet longam. 436. Proiecere animas, vitam, tamquam rem vis couresa tueri. Sie etiam Graeci ψυχήν προβάλλιστα. - (M. Oudend. )et despiciendam. Lucan, IV, 16, et Graev, ad Auson, p. 276. Videtur autem poëta ante on los habuisse Catull. LXIV, 81. Theseus pro caris corpus Athenis Prode optavit. Heyn. confert Ovid. Am 111, 9, 64. Sanguinis atepur animae pre dige Galle tuac, cui addi potest Hor. Od. I, 12, 37. - Verha Que vellent cett, ex Hom. Od. XI. 489 sqq. adumbrata esse, interpp. sim tant. Cf. ctiam Silius XIII, 605. acthere in alto. Vid. supra 200 128. - 438. "Fas h. l. iura inferorum; cum alibi omnino ad ium ! vina et naturae spectet." Heyn. Fas obstat. Vid. ad II. .. Bern. III. Minoraug., porro Med., Gud. et Bern. II. a m. sec. (ita tant ut in Med. superscripta correctio rursus erasa sit) omninoque 44 interiori ab Henr. collatos Codd. et Serv. Dresd. praebent lectionem Fata obstant. qui fluxit ex IV, 440., neque debuit ab Henrico (Tw. years VI. p. 24. et Pli. XVII, p. 635.) praeferri. Cf. etiam Ovid. Trist. II, 205. Eas prohibet Ribio etiam hic cum l'al, et Rom, scribit opstat. - palus Vid. supra v. 323, et c Pro tristique multi Codd. (inter quos Pal., Rom. et Gud., fortasse & Med., in quo extremae vocis literae erasae sunt) tristisque, qua lectione cepta, ne duo epitheta uni vocabulo adiungerentur, aut loco sic distint

tristisque palus, inamabilis unda, haec illis per appositionem addita x

Alligat et noviens Styx interfusa coercet.

Nec procul hinc partem fusi monstrantur in omnem
Lugentes campi; sic illos nomine dicunt.

Hic, quos durus amor crudeli tabe peredit,
Secreti celant calles et myrtea circum

Silva tegit; curae non ipsa in morte relinquunt.

440

pienda essent, aut (ut Ribbeck. et Benoist. fecerunt) etiam ex Med. a m. pr., Pal. et Gud. a m. pr. recipienda lectio undae. Sed praestat vulgaris lectio, quam ctiam tuetur locus parallelus Geo. IV, 479 sqq., ubi vv. 438. et 439., paucis verbis mutatis, iam legimus. Vid. igitur ibi adnott. Aliquot Codd. et Serv. Dresd. exhibent lectionem innabilis, quam cum omnibus recentioribus editoribus etiam Henry II. II. recte respuit. Receptam scripturam testantur etiam Gellius II, 6, 14. et Macrob. Sat. VI, 7, 15. - 439. Cum voc. Alligat cf. Lucan. II, 50. Massageten Scythicus non alliget Ister, ibique Cort. -- 440 sqq. De toto, qui sequitur, Ioco, in quo temere haeserunt interpretes, imprimis ob Eriphyles et Caenei commemorationem inter misere amantes (vid. infra), recte Ruhk.: "Dicere sufficit, miseras et miseros amore et misere vita defunctos ideoque lugentes h. l. produxisse poëtam: qui elegit, quae ipsi et suo saeculo placuerint, ut poëta, non ut historicus." - partem fusi in omnem: "Late patentes campos facit, non multitudinis causa, quam excepturi sunt, sed ut solitudinem in iis, quam quaerunt, habeant amantes." Heyn. Quod attinet ad voc. fusi cf. Lucan. IV, 670. non fusior ulli Terra fuit domino. — monstrantur. Cf. VII, 568. - 441. Campi lugentes: vid. infra ad v. 543. - nomine dicunt, ut supra v. 242. Sic infra VIII, 338. nomine memorare. Cf. etiam voce vocare (IV, 680. V, 860.) et similia. — 442 sqq. Fluxit hic locus ex Hom. Od. XI, 224 sq. 320 sq., cum quo Heyn. conferri iubet tabulam Polygnoti a Pausania X, 28. 29. descriptam (in qua etiam Phaedra, Procris, Eriphyle) et Ausonium in Cupid. crucif. locum nostrum disertius exornantem. — quos. Codd. quidem quas, quod praefert Peerlk., cum statim sequatur inter quas, et non nisi feminae in seqq. commemorentur, Vergilius autem, si hos campos lugentes etiam a viris habitatos voluisset, sinc dubio nonnullos commemorasset. Sed per se consentaneum est, etiam viros infelici amore perditos in illis campis versantes cogitasse poëtam, et unus certe Sychaeus infra v. 474. commemoratur; neque verum est, quod Peerlk. adiungit: "Sychacus habitare videtur in loco vicino, non in ipsis campis lugentibus. Ideo Dido refugit ex campis lugentibus in nemus umbriferum, ubi erat Sychaeus;" nam per nemus illud umbriferum nihil aliud significari videtur, quam myrtea silva campos circumdans (v. 443.), quae et ipsa has umbras tegere dicitur. Ceterum non solos miseros amantes ibi versari, docet qui sequitur nominum index, quod iam Wagn. adnotavit. - peredit. Med. a m. pr. et nonnulli alii Codd. peremit, quod tuentur Wakef. ad Lucr. VI, 1199. (coll. Tac. Ann. I, 53. Tiberius omnis spei egenam inopia ac tabe longa peremit), Peerlk., Haupt. et Ladew. (qui tamen in recentissima edit. ad nostram lectionem recte rediit). Sed Wagn. opponit Aen. IV, 66. est mollis flamma medullas (in Philol. Suppl. 1. p. 345. addens XII, 801. Nec te tantus edat tacitam dolor et Hom. II. VI, 202. δν θυμόν κατέδων, quod Cic. Tusc. III, 26. interpretetur Ipsc suum cor edens), et verbum rarius lectum facilius cum vulgari permutari potuisse censet, quam contra. Peredere legitur etiam Hor. Od. 111, 4, 75. Tib. I, 4, 18. Cic. Tusc. III, 12, 26. (ex poëta) al. et Particip. peresus Lucr. 1, 327. III. 414. Catull. LV, 31. al. - 443. Secreti calles. Schrader. temere coni. secretae valles; valles enim non possunt cogitari sine montibus; montes autem in Orco nemo umquam commemoravit. Calles contra bene conveniunt myrteae silvae, et secreti dicuntur, quia amantes solitudinem quaerere solent. — myrtea silva, quia sedes est misere amantium, myrtus autem Veneri est sacra. Vid. ad Ecl. VII, 62. Ceterum cf. Auson. Cup. crucif. 2. Myrteus amentes ubi lucus opacat amantes. — 444. curae, quales sunt amantium. Cf. IV, 1. - in morte.

His Phaedram Procrimque locis maestamque Eriphylen Crudelis nati monstrantem volnera cernit Euadnenque et Pasiphaën; his Laodamia It comes et iuvenis quondam, nunc femina, Caeneus, Rursus et in veterem fato revoluta figuram.

Vide supra v. 371. — 445. Cf. Hom. Od. XI, 321 sqq., unde hic locu fluxit. De Phaedra, Minois et Pasiphaës filia Theseique uxore, quae de amorem Hippolyti privigni se ipsa interemit, cf. Apollod. III, 1, 2., Paus. II, 32., Euripidis et Senecae Hippol., Ovid. Her. IV. — Procris, Ereckthei, regis Atheniensis, filia, a Cephalo, Phocidis rege, cui nupta erat, invito interfecta est in venatione, cum eum zelotypia commota clam secut esset et inter frutices latens ab eo pro fera haberetur. Cf. impimis Ovid. Met. VII, 672 sqq. et A. A. III, 695 sqq., praeteres attem Apollod. III, 15, 1. Hyg. f. 189. 241. Anton. Lib. 21. Process autem Wagn., quem secuti sunt ceteri recentiores editores praeter Rryceum, ex Med. et Serv. Dresd. restituit pro vulg. Procrin. - Eriphyle, Talai filia, Adrasti soror, quae aureo monili, Polynicis dono, capta Amphiarao, coniugi suo, persuasit, ut ad bellum Thebanum, in quo vata se periturum sciebat, proficisceretur, ob quam perfidiam ab Alcmacone fili occisa est. Vid. Hom. Od. XV, 244 sqq. Apollod. III, 6, 2. 7, 2. et 5. Diod. Sic. IV, 67. Stat. Theb. II, 299 sqq. IV, 187 sqq. alios. -446. nati volnera, a filio sibi illata. Cf. adnott. ad II, 436. - 447. Euadne (de qua scribendi ratione, pro Evadne, vid. adnott. ad VII. 389.) Capanei Argivi uxor, quae, coniuge in bello Thebano interfecto, in regi flammam se coniecit, ut simul cum eo combureretur. Vid. Eur. Suppl. 999 sqq. Apollod. III, 7, 2. Hyg. f. 243. et 256. Prop. I, 15, 21 aq. -- De Pasiphaë vid. supra ad v. 24. - Laodamia, Acasti filia, Protesis illius Thessali uxor, qui primus omnium Graecorum cecidit in belle Treiano, ab Hectore interfectus, a diis impetraverat, ut umbra interfecti coniugis sibi in conspectum veniret, in cuius amplexu exspiravit quemque in Orcum secuta est. Cf. Luciani Dial. Mort. XXIII. Ovid. Her. XIII. id. a P. III, 1, 110. et Catull. LXVIII, 74 sqq. alii. — 448. Caenis, Esti Lapithac filia, cum a Neptuno compressa esset, ab eo impetravit, ut in virum mutaretur essetque inviolabilis; postea vero hic Cueneus in pugus Lapitharum cum Centauris, cum aliter vulnerari non posset, congestis in eum arboribus suffocatus et Neptuni beneficio in avein conversus et. Apud inferos autem rursus in feminam mutatus esse dicitur. Cf. Orid Met. XII, 171-209. et 470-532. Hyg. f. 14. et 242. (Heyn. ad Apollod p. 73. Verheyk. ad Anton. Lib. p. 115 sq.) Quid autem hic sibi velit inter infelici amore perditas, minus clarum est. Revocavimus autem cum Wagn (quem praeter unum Bryceum editores me posteriores omnes secuti sunt omnium Codd. Iectionem Caeneus, quam Heinsius ex coni., sequentibes editoribus ante Wagn. omnibus probata, mutavit in Caenis, quod etias Peerlkampio et Dietschio Theol. Verg. p. 29. not. 223. necessarium videtu. cum quae femina feminarum comes eat, Cuenis appelletur necesse sit. Sei verba sic construe: et Caeneus quondam (in vivis) iuvenis, nunc (apud inferos) femina et fato rursus revoluta in veterem figuram; nam Caeneu cum per appositionem adiectum sit, nihil referebat, utrum post invenis, a post femina poneretur, genus autem Participii, ad feminam relatum. propterea offendere non potest, quod in hoc vocabulo, non in Caencu praecipua vis inest, ut vere adnotat Wagn., qui de Participio vel Adiectivo ad remotioris Substantivi genus relato conferri iubet Burm. ad Lucan. L 176. et ad Suet. Aug. c. 66. extr. Cort. ad Plin. Ep. V, 19. ad Cic. Epp ad Fam. V, 21, 14. et ad Lucani l. l. Oudend. ad Suet. Iul. c. 56. Mich. Heusing. ad Cic. Off. I, 23. Conr. Heusing. Praef. ad Cic. Off. p. XLVI. Alteram autem difficultatem, quod femina dicitur in veterem figuram revoluta, non invenis revolutus, idem Vir doct. ita studet expedire, ut dicat, Participium non semper ad ipsam actionem referri (quae hic est Caenei, viri facti, reversio ad priorem feminae naturam), sed saepe ctian

Inter quas Phoenissa recens a volnere Dido Errabat silva in magna; quam Troius heros Ut primum iuxta stetit adgnovitque per umbras Obscuram, qualem primo qui surgere mense Aut videt aut vidisse putat per nubila lunam,

ad conditionem, quae ex actione aliqua oriatur (hic ad recuperatam feminae formam et naturam); provocans ad Ruddim. II. p. 5. et Matth. Gramm. Gr. §. 440., qui Participium interdum non Subiecti, sed Praedicati genus sequi doceant, et comparans Sil. XI, 25. Iam vero Eridani tumidissimus accola, Celtae, Incubuere, ubi Celtae, non accola pro apposito habendum sit. Denique acute perspexit Wagn. (qui etiam cf. in Philol. Suppl. I. p. 345.), non iustam inter iuvenem, quae vox alterum sexum non excludat, et feminam intercedere oppositionem, ideoque, iam ut oppositionis ratio constaret, ad iuvenem addendum fuisse virile nomen Caenei; errat enim Gossr., iuvenem non nisi mascul. genere dici, nec unquam puellam s. virginem significare ratus; nam ut omittam eiusmodi locos, quales sunt Plin. VII, 36, 36. Cornelia enim iuvenis est, Claud. Praef. l. II. in Eutr. 23. amica iuvenis etc., sufficit tamen ad eum refutandum vel unus locus Phaedri II, 2, 5. animosque eiusdem pulchra iuvenis ceperat. Quae omnia una Ausoniana huius loci imitatione in Cupid. crucif. 20. Irrita dona quaerens, sexu gavisa virili, Maeret in antiquam Caenis revocata figuram 10velli non possunt. Ceterum vide locum similem Ovid. Met. XII, 531. Maxime, vir quondam, sed nunc avis unica, Caeneu, cum quo de collocatione Adverbiorum cf. Tib. III, 1, 23. vir quondam, nunc frater et alii. De pleonasmo rursus revoluta, Vergilio satis usitato, vid. ad Geo. I, 200. (Rursus et rursum sic adduntur Caes. B. G. IV, 4. VII, 9. Nep. Alc. 6, 5. Iustin. V, 4, 12. XLII, 2, 12. Curt. III, 11, 14. al.) Wakef. coniungit verba nunc femina Caeneus rursus atque etiam Ribbeck. Comma post Caeneus omisit. — in veterem figuram, i. e. in priorem, pristinam, ut I, 23. (ubi vid. adnott.) IV, 23. VIII, 332. XI, 280. al. et cf. Tibull. IV, 1, 63. veteres mutare figuras. — 450 sqq. "Episodium de Didone, merito suo laudatissimum, ad Homeri ductum de Aiace Iliad. [immo Odyss.] XI, 542 sqq. effinxit." Heyn. Respexit hunc locum Macrob. Sat. V, 2, 14. - recens a voluere, cum recente vulnere, vel potius statim post vulnus sibi illatum. Sic Varr. R. R. II, 8, 2. pullus asinimus recens a partu. Cic. N. D. III, 5, 11. Homerus, qui recens ab illorum actate fuit cett. Cf. Hand. Turs. I. p. 46. Manes autem in Orco eodem apparent corporis, quod videtur iis esse, habitu, quo e vita excesserunt. Cf. etiam infra v. 495 sqq. — 451. Errabat silva in magna. Cf. Auson. Cup. cruc. 5. errantes silva in magna. Comma vulgo post heros positum delevimus, cum conjungenda esse videantur quam inata (in quo omnes posteriores editores mecum consentire video). Wagn. tamen, cum sic Praepositio longius remota sit a Casu suo, anacoluthon potius statuit, suspicatus, Vergilium sic scribere voluisse: quam Troius heros adfatus est, sed post plura interposita, oblitum coeptae orationis, inseruisse illa Demisit lacrimas. Sed illud quam a iuxta stetit paulo longius remotum minus offendit, cum etiam pertineat ad sequens verbum agnovitque. (Nescio an nunc etiam Wagn., qui in min. edit. Comma illud et ipse omiserit, mecum consentiat.) 452. "Suavis comparatio Didonis aegre per umbram visae cum nova luna petita ab Apollonio IV, 1479 sq." Heyn. — per umbras (ut infra v. 490.), Wagn. (quem Süpfl., Peerlk., Gossr., Haupt. et Bryce secuti sunt) restituit per umbram, quae sane antiquiorum Codd., Servii et Donati est lectio, et obscuram umbram explicat per multam umbram, quod legitur supra v. 340. Sed vulgatam, praeterquam quod difficilior est, ipsa rei natura et comparatio, qua poëta usus est, flagitare videtur. Non enim clare et evidenter Didonem conspicit Aeneas, sed qualem qui surgere Aut videt, aut vidisse putat per nubila lunam; quare poëtae non licuit simpliciter scribere agnovit eam, sed agnovit obscuram, quam untea utrum vere videret incertus fuerat. Accedit etiam maior concinnitas oppositionis per um bras, per nubila; cui tamen non nimium tribuerim. Facile autem

Demisit lacrimas dulcique adfatus amore est:
"Infelix Dido, verus mihi nuntius ergo
Venerat exstinctam ferroque extrema secutam?
Funeris heu tibi causa fui? Per sidera iuro,
Per superos et si qua fides tellure sub ima est,

Pluralis in Singularem mutari poterat ob sequens Obscieram a librariis no intellectum; quod enim Wagn. opponit, hos potius sequens Obscuram in obscuras, quan antecedens umbras in umbram mutaturos fuisse, id miki quidem subtilius dictum videtur, praesertim cum etiam supra v. 268., in Ioco huic simillimo, lectiones umbras et umbram aut solo casu, aut ob sequentia nomina pluralia confusae sint. Iahn., et ipse lectionem esbram in altera edit. defendens, qualem non recte refert ad obscuram unbram, hac explicatione addita: "Agnovit Didonem per umbram ita obscuram, qualis obscuritas esse solet, quo tempore luna nubibus tecta surgit." (Ribbeck., Ladew., Coningt. et Benoist. nobiscum faciunt, atque clian Henry in Two. years VI. p. 26. et Phil. XVII. p. 635., quamquam praeferre videtur lectionem umbram, tamen obscuram ad Didonem refert.) qualem - - videt autem breviter pro: qualem videt lunam, qui can primo mense, i. e. tempore intermenstruo, primain s. novam per nubila surgere videt. Cf. adnott. ad Ecl. II, 71. Geo. I, 104. et supra v. 141. - Cum v. 454. cf. Ovid. Her. XVIII, 32. Aut videt aut acies nostra vi disse putat; eiusd. Met. II, 322. stella, Etsi non cecidit, potuit cecidisse videri et similes locos. Verba Aut videt aut vidisse putat repetuntur in Anth. Lat. I, 147, 4. et I, 178, 370. -- 455. Demisit lacrimas, its ut delaberentur in terram. Cf. Hom. Od. XVI, 191. δάκουον ήπε χαμάζε α Geo. IV, 542. demitte cruorem. Medic. et alii quidam Codd. Dimisit, quod Iahn. ad Geo. II, 8. p. 405. ed. II. defendit, quamquam in contextu recte retinuit Demisit. Nemo enim facile dixerit dimittere lacrimas, i. e. abire facere. Practerea etiam verba Demisit lacrimus repetuntur in Anth. Lat. I, 172, 91. — dulcique adfatus amore est. Cf. Hom. Od. XI, 552 τον μέν έγω επέισσι προςηύδων μειλιχίνισιν. - 456. νεντικ πυπτίπι (ut III, 310.), scil. ex flammis lucentibus supra l. V. in. Sic recentions interpretes omnes locum intelligunt. Antiquiores quidam Servio teste hoc referent ad verba Mercurii ab Iove ad Acucam missi supra IV, 563 sq. "sed hoc ipsum unde audivisset Aencas, debebat aliquo modo poeta praeparare," ut vere memorat Ribbeck. Conington apte confert Aesch. Suppl. 180. δρώ κόνιν, ἄναυδον ἄγγγιλον στραιού. Peerlk, tamen in h. l. haerens, cum nemo mortem Didonis Aeneae vere nuntiaverit, parum feliciter coni verus mihi tune metus ergo Venerat. - ergo. Ex eo, quod videt mortuam, concludit etiam ca, quae de morte eius accepit, esse vera. Particula autem cryo (also wirklich?) etiam alibi interdum admirationem aliquam cum moerore conjunctam exprimit. Cf. Hor. Od. I, 24, 5. Ergo Quintilium perpetuus sopor urguet? id. Sat. II, 5, 101. Ergo nunc Damu sodolis Numquam est? Ovid. Am. II, 7, 1. ergo ego sufficiam reus in noca crimina semper? etc. 457. extrema secutam. Cf. Iliad. VI, 412. XV. 495. (πότμον επισπείν) et Apollon. II, 18. εἴ τις κρατερή επιεψες αιάγκς. Cf. adnott. ad Aen. I. 219. Utrum de voluntaria morte agatur, ut hoc les. an de caede ab alio effecta, ut in illis locis, perinde est. Verba Funcris tibi causa fui repetuntur in Anth. Lat. I, 172, 152. et I, 178, 437., ut se quentia Per sidera iuro, Per superos ibid. 1, 172, 141. Cf. etiam supra III, 599. per sidera testor, Per superos. — 459. "si qua fides: si qui apud inferos aliud, quod fidem facere potest: id enim et ipsum ficles dici solet, ut supra II, 142." Heyn. Rectius Wagn.: ,,Si quod numen est apud inferos, per quod iurari's, fides orationis confirmari possit. (f. II, 142.; "quare etiam suspicatur fore, qui malit repetita Particula scriptum esse per si qua. Idem igitur est, ac si Verg. scripsisset: per deos inferes. apte autem Aeneam et per superos et per inferos deos iurare, cum ipse adhuc in vivis versetur, Dido autem, cui persuaderi velit, apud inferes. iam Wagn, memorat. Ceterum pro et si qua cett, scribi etiam poterat per

Invitus, regina, tuo de litore cessi.

Sed me iussa deum, quae nunc has ire per umbras,
Per loca senta situ cogunt noctemque profundam,
Imperiis egere suis; nec credere quivi
Hunc tantum tibi me discessu ferre dolorem.
Siste gradum teque aspectu ne subtrahe nostro.

Quem fugis? extremum fato, quod te adloquor, hoc est."
Talibus Aeneas ardentem et torva tuentem

si qua, et ita vere a Vergilio scriptum esse putat Pecrlk. Cf. adnott. ad II, 142. — tellure sub ima. Sic etiam in Anth. Lat. I, 103, 1. — 460. Cf. Catull. LXVI, 39. Invita, o regina, tuo de vertice cessi. Vere autem Aeneam dicere, Conington comprobat locis IV, 281. 332. 395. 448. — 462. senta, quae opponuntur levibus, sunt aspera, salebrosa; Orci igitur loca senta hic et ap. Ovid. Met. IV, 436. sunt vepribus et spinis obsita. Cf. etiam Westerh. ad Ter. Eun. II, 2, 5., ubi homo sentus, squalidus, pannis annisque obsitus commemoratur. Situs autem est squalor horrorque terrae incultae, sentibus, dumis, herbis noxiis obductae (vid. ad Geo. I, 72.); deinde pro rubigine, mucore omnibusque omnino sordibus ponitur. (Cf. etiam Schmid. ad Hor. Ep. II, 2, 118.) Exprimit igitur poëta Homeri (Il. XX, 65. Od. X, 512. XXIII, 65.) Αίδεω δόμον εὐρώεντα. Wagn. comparat Liv. XXII, 16. stagna perhorrida situ. — noctemque profundam, ut IV, 26. Conington confert Aesch. Eum. 387. ἀνηλίω λάπα δυσοδοπαίπαλα δερχυμένοιοι καλ δυσομμάτοις όμως. -- 465. Imperiis egere suis. Cf. Aen. VII, 240. ibique adnott. — nec credere quivi. Repetit haec verba Val. Fl. I, 84. — 464. Hunc, qualem te incessisse nunc video; ideoque hunc tantum idem fere est, quod talem tantumque. Cf. supra IV, 419. et Cic. Cat. III, 9, 22. Diis ducibus ad haec tanta indicia perveni. — ferre dolorem. Conington comparat Ecl. IV, 61. ferre fastidia. — 465. "Siste gradum praeclare ex Odyss. XI, 560.: et omni oratione discrtius mox silentium ex v. 562., quem iam Longini §. 9. iudicium nobilitavit. Ad v. 466. facile in mentem veniat Soph. Aiac. 871 sq." Heyn. — teque - - ne, pro nevc, ut III, 160. Tibull. I, 6, 20. (ubi vid. Bach.) et al. -- aspectu tertius est Casus. Vid. adnott. ad Ecl. V, 29. et Aen. III, 541. Hac voce in amplexu mutata verba teque aspectu ne subtrahe nostro redeunt infra v. 698. — 466. Quem fugis Wagn. ad I, 8. (ubi vid. adnott.) interpretatur: ,,qui fit, ut me fugias? cur me fugis?" recte, si summanı rei spectamus. Proprie tamen sic interpretandum videtur: Quem fugis? me enim, tui amantissimum, non est cur fugias. Nos prorsus eadem ratione: Vor wem fliehst du? pro du brauchst nicht vor mir zu fliehen, vel: entfliehe mir nicht. Vid. adnott. ad IV, 429. Sic etiam Ecl. II, 60. ct V, 742. Quem fugis? et Val. Fl. III, 270. Quos fugitis? ubi vid. Burm. Sententiae autem sic cohaerent: Cur me fugis, qui tibi quondam tam carus fui? Quodsi tibi nunc invisus sum, maueas modo per breve tempus, nam extremum est nunc, quod te adloquor. extremum quoci te adloquor, hoc est pro simplici: extremum te nunc adloquor; et quidem fato, voluntate fati, i. e. fata mihi numquam postea hoc concedent, ut te adloquar, nam etiam post mortem in aliis, atque tu, versabor locis; Peerlk. igitur sine iusta causa coni. Extremum, Dido, quod te adloquor, et Gentius p. 30. extremum, scito, quod etc. Cf. etiam Dietsch. Th. Verg. p. 29. adn. 424. et Wagn. ad II, 690. hunc locum sic explicans: "extremam fatum mihi concessit hanc, quam te adloquor adlocutionem." Potest etiam conferri dictio extrema gemere XI, 865. Ceterum verbis quod te adloquor, hoc est usus est auctor Medeae in Anth. Lat. I, 178, 272. — 467 sqq. Cf. Hom. Od. Xl, 563 sq. — ardentem, scil. ira. — "torna tuentem, ὑπόδοα ίδοῦντα, lentbat animum, lenire studebat eam iratam et torvis obliquisque oculis adspicientem; iam pro lenire eius animum dici poterat lenire eam animo et (qua) animum, κατά θυμόν." Hacc Heyn., cui adsentitur Thiel.; sed Lenibat dictis animum lacrimasque ciebat. Illa solo fixos oculos aversa tenebat, Nec magis incepto voltum sermone movetur, Quam si dura silex aut stet Marpesia cautes.

470

rectius Wagn. coniungit ardentem et torva tuentem animem tamquam Atcus. Obiecti ad verbum lenibat pertinentem; animum autem pro iracundis positum censet, quae per torvum adspectum declarari soleat, ut poëta de industria haec composuerit: torva tuens animus, cum omni difficultate facile remota scribere liceret: ardentem torva tuentis - - animum. Et sane animus torva tuens non audacius est dictum, quam IX, 637. animosque ad sidera tollunt, vel X, 259. animosque aptent armis, quos locos apte confert Süpflius, eoque minus potest offendere, cum iam supra V, 751. (ubi vid. adnott.) animos pro ipsis hominibus usurpatum legerimus. Cf. etian V, 292. Peerlk. tamen, coniectura huic loco medendum esse ratus, legi vult ardenti et torva tuenti, quod sane cuique in mentem venire potent, si omnino mutatione opus esset. Heyn. verba animum lacrimasque ciebet ab alia manu ad explendum versum imperfectum adiecta censet. Ceteran de Neutro Pluralis Adiectivi adverbialiter usurpato vid. ad Ecl. III. 8. IV, 43. Geo. III, 149. et de voc. torvus ad Ecl. II, 62. Torva tueri legitar etiam Val. Fl. II, 555. (ut ap. Lucr. V, 34. acerba tueri). Idem est torvi oculis spectare ap. Ovid. Met. VI, 34. A. A. III, 453. al. De Imperfecte rem cogitatam quidem et inceptam, sed nondum perfectam, vel constun modo rei perficiendae indicante cf. X, 801. XII, 152. 394. et praeter Viros doctos a Kritzio ad Sall. Iug. 27, 1. (ubi prorsus, ut h. l.: atrocitatea facti louiebant) et Obbario ad Hor. Ep. I, 7, 82. (Vol. I. p. 393.) laudatos vid. Matth. ad Cic. Mil. IV, 9. et ad eiusd. Sull. 17, 49. Rupert. ad Liv III, 21, 3. Beneck. ad Iustin. XXXV, 1, 3. Obbar. in Seebodii Archiv. cett. 1826. fasc. VII. p. 140. et in Ephem. schol. Darmst. 1833. p. 1231. Sillig. in Iahnii Aunall. 1819. I, 1. p. 28. alios. De forma lonibat vid. ad IV. 528. — lacrimas, non Didonis, sed suas, ideoque ciebat i. q. ipse furdebat. Cf. supra v. 455. et infra v. 476. A Didonis affectu, qualis is seqq. describitur, lacrimae prorsus abhorrent; idque comprobant Henry in Tw. years VI. p. 27. et Philol. XVII. p. 636. et Conington. qui comparat III, 344. Talia fundebut lacrimans longosque cichat Incasum fletus. Si quis autem contendat, ciebat hic esse i. q. ciere studebat ideoque nihil impedire, quominus cum Peerlk., Ladew., Wagn. et Benoisto de Didonis lacrimis cogitemus, quaero: quid Aeneae interesse poterat, ut Dido lacrimaret? Placare cam studet, non lacrimas ei elicere. Ut hic ciere lacrimas, sic etiam cicre fletus loco modo laud., gemitus Geo. III. 717., marmar Acn. I, 110., magitus XII, 104. — "In v. 469. Eurip Medea 27. Οὔτ' ὄμμ' ἐπαίρουσ' οὔτ' ἀπαλλάσσουσα γῆς πρόσωπον οίναι sata Vergilii animo videbatur Valckenario ad Hippol. p. 197." Heys. idenque censet Conington. Ceterum idem versus legitur I, 482. — 470. Cf. simillimi loci Ovid. Met. XI, 330. Quae pater hand aliter, quam cautes murmura ponti, Accipit; et III, 418. vultuque immotus codem Haeret, ut e Pario for matum marmore signum. — incepto sermone. "Plura addere parabat Acneas; sed hoc exordio, quo se purgare volebat Aeneas, non movetur Dida ut reliqua audiret; sie inceptus clamor mox v. 493." Burm. Cf. etian IV, 277. Peerlk., temere haerens in verbis voltum movetur et in vultus constantia cum rupe comparata, coni. mentem movetur. Quod attinet al constructionem cf. adnott. ad Ecl. I, 54. Acn. I, 320. V, 608. alibi. -471. dura silex. Cf. infra v. 602. et VIII, 233. cum iis, quae ad Ed I, 15. et ad Lucr. I, 572. adnotavimus. — Marpesia cautes. Marpess secundum Steph. Byzant. p. 445. mons erat Pari insulae, ubi marmor illad celeberrimum inveniebatur, cuiusque alia pars vocabatur Lygdus. (Cf. Plin. XXXVI, 8, 13. Oberl. ad Vib. Sequ. p. 336. et librum meum geogr. Ill p. 1028 sq.) Etiam Arnob. II. p. 76. Herald. de Marpesia rupe loquitar - stare autem i. q. immobilem esse. Cf. Santen. ad Prop. IV. (V.) 11. 4. (stant adamante viae) et interpp ad Tib. I, 1, 64. (nec in tenero de

Tandem corripuit sese atque inimica refugit
In nemus umbriferum, coniunx ubi pristinus illi
Respondet curis aequatque Sychaeus amorem.
Nec minus Aeneas casu concussus iniquo
Prosequitur lacrimis longe et miseratur euntem.
Inde datum molitur iter. Iamque arva tenebant

475

tibi corde silex), imprimis Dissen, qui multos laudat etiam de similibus formulis (velut: in corde silex et scopuli insunt, cor, pectus aere, ferro obductum, e ferro saxove conflatum est cett.) disserentes, Bach. in Geist d. R. Eleg. p. 43. et Orell. ad Hor. Od. I, 9, 1. (Vides, ut alta stet nive candidam Soracte). Cf. etiam ad Ecl. II, 26. VII, 53. Aen. II, 774. VI, 300. et alibi adnott. — 472. corripuit sese. Cf. XI, 462. Ter. Hec. IV, I, 3. III, 3, 5. alios. Similiter IV, 572. corripit e somno corpus, Lucr. IV, 998. corpus de terra corripere instant etc. - 473. nemus umbriferum haud dubie est myrtea silva supra v. 443. commemorata. — consunx pristinus, Sychaeus (de quo vid. ad I, 343.), eadem ratione explicandum, qua supra IV, 458. coniunz antiquus, i. e. aut omnino: qui quondam ei fuit coniux, aut prior maritus, ut Aoneas pro altero marito habeatur (de quo vocis usu Davis. ad Caes. B. G. IV, 14, 3. Duk. ad Liv. IV, 32, 10. Snakenb. ad Curt. VIII, 4, 2. Burm. ad h. I. et XII, 424.); quod enim alteri explicationi opponitur, Aeneam Didonis coniugem vere non fuisse, id nihil probat, cum Dido ipsa Aeneam in coniugis loco habuerit, ut ex IV, 431. apparet, quamvis ipse IV, 238. neget, se coniugis umquam practendisse faces. (Ribbeck. Proleg. p. 144. priorem amplecti videtur rationem.) — 474. illi respondet curis, i. e. eius curis, quae verba sequentibus aequat amorem, i. e. illius amori suo amore respondet, accuratius explicantur. De duplici autem Dativo cf. adnott. ad V, 172. Gossr. curis pro Ablativo habet, hac explicatione adiecta: ,,satisfacit illi curis, quas de ca habet;" sed cf. Silium VIII, 148., hunc ipsum locum exprimentem verbis curas cupiens acquare priores, et Stat. Theb. II, 364. pectore fielo Aequantem curas, qui loci priorem interpretationem iuvant. - 475. casu iniquo Wagn. interpretatur de contemptu, quo Aeneas se affectum videt a Didone implacabiliter irascente; sed huic explication adversari versum 476., Süpflius et Peerlk. verissime censent. Casu igitur non suo, sed Didonis, concussus est; ex implacabili enim ira et odio Didonis confecturam facit de ingenti dolore, quem ipse ei attulerit, et quo eam ad voluntariam mortem adduxerit, ideoque cum quadam poenitentiae affectione eam lacrimans prosequitur. (Consentiunt mecum ceteri recentiores interpretes.) Pro percussus autem, Cod. Rom. lectione, quam prius defenderat, nunc vero et ipse deseruit Wagn, cum Ribbeckio, Hauptio, Ladew., Coningt. et Benoisto recepi Med., Pal., Gud., Bern. II. aliorumque Codd. lectionem concussus, i. e. vehementer commotus, perturbatus. Cf. supra V, 700. Etiam IV, 444. Codd. quidam deterioris notae percusso male exhibent pro concusso. — 476. Pro vulgari lectione lacrimans, quam Wagn., Bryce et Haupt. servarunt, cum Ribbeckio, Ladew., Coningt. et Benoisto nunc recepi meliorum Codd. Pal., Rom., Gud., Bern. II. et Servii lectionem lacrimis, quam etiam Med. iuvare videtur a pr. m. lacrimas, ab altera demum lacrimans exhibens et sic fortasse docens, quomodo vulgaris lectio ex solo scripturae mendo orta sit, nisi malis cum Coningtone suspicari, auctorem mutatae lectionis memorem fuisse loci II, 107. Prosequitur pavilins. Cf. autem XII, 72. ne me lacrimis - - Prosequere cum VI, 898. IX, 310. XI, 107. — 477 sqq. Aeneas nunc peragrat campum priscorum heroum. — datum iter molitur Heynio nihil aliud videtur significare, quam viam peragit, cum poëtis moliri non solum de rebus magnae molis, sed ctiam de quacunque re dicatur. Rectius tamen et hic moliri de re ardua et difficili necdum tentata intellexeris. Progreditur enim Aeneas caligine involutus per silvam magnam (v. 451.) et loca sibi prorsus incognita. Iter moliri dixit etiam Stat. Silv. V, 2, 61., viam moliri infra

Ultima, quae bello clari secreta frequentant.
Hic illi occurrit Tydeus, hic inclutus armis
Parthenopaeus et Adrasti pallentis imago;
Hic multum fleti ad superos belloque caduci
Dardanidae, quos ille omnis longo ordine cernens
Ingemuit, Glaucumque Medontaque Thersilochumque,

480

legitur X, 477., viam et gressus moliri Claud. R. Pros. I, 278. et III, 438. Cf. etiam adnott. ad Geo. I, 271. et 329. — datum, quod Heyn. capere videtur pro: fortuito oblatum, τυχόν, Wagn. autem (quocum consentit Benoist.) explicat per ,, viam patentem ac se quasi offerentem progredienti, or possumus etiam ad fata referre: a fatis datum, concessum (cf. v. 537., ut etiam Ladew. et Henry in Philol. XVII. p. 636. explicant), aut cum Coningt. (qui comparat III, 460. cursusque dubit venerata secundos) ad Sibyllam, ut sit i. q. dictum, monstratum, de qua signif. egimus ad Ecl. I, 18. Peerlk. tamen, in hoc voc. haerens, coni. aut Inde suum m. iter (coll. verbis Graed poëtae αὐτὰρ ἐγω βασεῦμαι ἐμὰν ὑδὸτ) aut Inde adeo m. iter (coll. Stat. Silv. V, 2, 61. Iamque adeo moliris iter). -- ,, arva ultima, in his locis, quae circa Plutonis regiam, Elysium et Tartarum sunt. (Cf. v. 540.)" Heyn. Servius commemorat aliam distinctionem minus probabilem: area tenebant, Ultima quae etc. — secreta frequentant. Cf. VIII, 670. zcretosque pios. — tenebant. Pal. et aliquot Heinsii Codd. tenebat, quod defendit Markl. ad Statii l. modo l. atque etiam Ribbeck. Proleg. p. 294. fortasse melius esse censet; et sane Singularis magis convenire videtur antecedenti molitur et sequenti illi v. 479. Contra meliorum tamen Codd auctoritatem vulgatam deserere nolui; praesertim cum supra (v. 384. 415 cett.) ubique Aeneas et Sibylla coniuncti commemorentur. Etiam Peerlk et Gossr. Pluralem recte defendunt. — 479. 80. Primum Aeneae occurrunt tres heroes bello contra Thebas gesto nobilitati: Tydeus, Oenei, Calydonis regis et Peribocae filius, Diomedis pater, de quo cf. Hom. Il. IV. 372. V, 800. Apollod. I, 8, 6. III, 6, 1. 5. Diod. IV, 38. 65. alii. — 480. Parthonopacus, Arcas, ex vulgari narratione Atalantes vel ex Meleagre (Hyg. f. 70. ct 99.) vel ex Milanione (Apollod. III, 6, 3.) filius (quamquam àlii alios eius parentes nominant). Vid. etiam Apollod. I, 9, 13. III, 9, 3. 6, 3. Paus. II, 12, 7. III, 12. IX, 18. Eur. Suppl. 893. Hygin. f. 70. 71. 99. alios. — Adrasti pallentis imago. "Pallentis, tamquam umbrae. ideoque pro: et Adrastus. Male ctiam cum hoc Adrasto confundunt inertem illum Troianum II. VI, 37 sqq." Heyn. Adrasti autem inugo dictum. ut VII, 575. (ubi vid. adnott.) ora Galaesi et XII, 335. Formiclinis ora De Adrasto, celeberrimo Argorum rege, Talai et Lysimachae filio et Polynicis socero, qui unus e septem heroibus Thebas aggressis incolumis evasit, cf. Hom. II. II, 572. XXIII, 346. Pind. Ol. VI, 19. Nem. IX, 19. Pyth VIII, 68. Apollod. I, 9, 13. III, 6. 7. Hyg. f. 69. 70. al. Ceteri euim sex duces Polynices, Tydeus, Parthenopaeus, Capaneus (vid. supra ad v. 447.). Hippomedon et Amphiaraus (vid. ad v. 446.) in hoc bello occiderunt. – 481. multum fleti (πολύκλαυσιοι) ad superos pro: apud superos. i. e. apud homines in terra viventes (in der Oberwelt). Cf. infra v. 568. (680. II, 91. etc.) et Silius XIII, 607. non digna nec aequa Ad superos pase (Cf. etiam supra ad v. 128. adnott.) Ladew. eadem ratione ap. Cic. Phil XIV, 12, 32. ad inferos legi memorat. Conington tamen negat hanc esplicationem (in qua ceteri interpretes onnes mecum consentiunt) et coll v. 591. quis tantus plangor ad auras? intelligit questus in terra viventium ad caelum, ad deos missos. — "caduci pro negóries. nescio, an primo novaverit Vergilius; eius exemplo certe multi. — longo ordine pre vulgari: ingenti multitudine, ut II, 766." Heyn. Cf. etiam I, 701. et VI, 754 - 483. Glaucus (Antenoris filius, quem ab Aiace Telamonio interfectus refert Dictys IV, 7.) et qui sequuntur duo Troiani ab Homero nominantw Il. XVII, 216., tres autein Antenoris filii, Polybus, Agenor et Acamas Il XI, 59., et Polyphoetes quidam, quem Verg. facit Cereri sacrum.

Tris Antenoridas Cererique sacrum Polyphoeten
Idaeumque etiam currus, etiam arma tenentem.

Circumstant animae dextra laevaque frequentes.
Nec vidisse semel satis est; iuvat usque morari
Et conferre gradum et veniendi discere causas.
At Danaum proceres Agamemnoniaeque phalanges
Ut videre virum fulgentiaque arma per umbras,
Ingenti trepidare metu; pars vertere terga,
Ceu quondam petiere rates; pars tollere vocem
Exiguam: inceptus clamor frustratur hiantis.

Atque hic Priamiden laniatum corpore toto

i. e. Cereris sacerdotem, inter Troianos milites memoratur II. XIII, 791., ubi vel Πολυφήτην, vel Πολυφοίτην scribitur. Quare probare non possum, quod Ribbeck, ex uno Cod. Pal. a m. pr. recepit scripturam Polyboten, quamvis etiam Med., Rom., Gud., Bern. II. III. et Servii ad Aen. II, 714. Codd. quidam exhibeant Polyboeten, quod recepit Benoist. Omnino in scribendo hoc nomine Codd. mire fluctuant. Ceteri recentiores editores nobiscum Polyphoeten servarunt. Conington observat, infra XI, 768. distingui inter Cybelae sacrum et sacerdotem; ibi enim Chloreus nunc militans manet quidem Cybelae sacer, sed sacerdos esse desiit. — 485. "Idueus. Priami auriga, II. XXIV, 325., nisi de Daretis filio accipere malis Il. V, 11. 20." Heyn. Illud propter addita verba etiam currum cett. probabilius. De hoc autem Priami auriga et praecone cf. etiam II. III, 247. VII, 276. 381. et Dictys II, 27. -- etiam pro etiamnum, adhuc; quemadmodum Geo. III, 189., ubi vid. adnott. - 486. Circumstant, scil. Aenean. - Pro frequentes Pal. exhibet trementes, ,, hand male ut τρίζουσαι (Hom. Od. ω, 5 sqq.): cf. Aen. IV, 146. V, 555." adnotat Ribbeck. — 487. Nec vidisse semel Aencam satis est Manibus. - iurat usque morari, semper cum eo esse cupiunt. -- 488. conferre gradum. Sic Plaut. Merc. V, 2, 21. Contra pariter fer gradum et confer pedem. — veniendi discere causus. Supra 1, 414. legimus veniendi poscere causas. In utroque loco Codd. inter utrumque verbum fluctuant. — 489 sqq. Hunc locum, qui summam faciat de Aeneae virtute opinionem, ex Odyss. XI, 604. fluxisse, adnotat Heyn. Conferas autem cum eo simillimum Statii locum Theb. VIII, 1. - 490. per umbras rectius cum fulgentia, quam cum videre coniunxeris. Cf. supra v. 452. 491. Cf. Hom. Od. XI, 605 sq., ubi Manes eadem ratione metu trepidant Hercule adveniente. — trepidare. Infinitivum histor, in apodosi post Verbum finitum invenimus etiam VIII, 215. X, 299. 458. Ladew. etiam confert Liv. VIII, 28, 3. postquum aspernabantur flagitium aures, minis territare. - 492. Ceu quondam cett. Heyn. conferri iubet Iliad. VIII, 75. et XV, 320 sqq. Vid. autem supra II, 399. De Part. ccu in rerum similium comparatione pro quemadmodum, ut posita cf. Hand. Turs. II. p. 46., praeter hunc locum laudans Plin. IX, 6, 7. 37, 61. XIX, 12, 62. XXXVII, 9, 48. et Suet. Vitell. 17. Peerlk. sine ulla causa idonea verba pars vertere terga, Cen quondam petiere rates a Grammatico adiecta censet, qui putaverit, pars tollere vocem non solum posse stare, sed requiri hic alterum pars. - 493. ,, vocem exiguam, τρισμόν intellige, vid. Odyss. XXIV, 5 sqq." Heyn. Adde Iliad. XXIII, 101. et cf. Ovid. Fast. V, 458., ubi umbra Kemi visa est - - exiquo murmure verba loqui. Ceterum recte Peerlk. observat, non intelligendam esse vocem metuentium, sed eorum, qui animos sumerent et clamorem quendam bellicum inciperent. — inceptus clamor frustratur hiantis, conantur clamare, sed voce destituti hiant tantum. - 494 sqq. Episodium de Deiphobo, in quo Heyn, desiderat argumenti defectum, cum nihil suavitatis habeat videre hominem mutilatis membris nec virtute aut alia re miserationem moventem, bene defendit Ruhk., Deiphobum docens post Hectorem praestantissimum fuisse Troianorum et Aeneae amicum, fatum autem hoDeiphobum videt et lacerum crudeliter ora, Ora manusque ambas, populataque tempora raptis

495

minis (quo optime notatur Graecorum perfidia et crudelitas) egregiam ad describendum poëtae obtulisse occasionem, qui hacc Romanis suis placitura facile praevidere potuerit. Narrationem vero de Helenae perfidia Acnese personae quam maximae convenire et poeticae expositioni aptissimam esse. Heyn. ipse perspexit. Ante oculos antem habuit poëta Hom. Od. XI. 386 sqq. Peerlk. hoc quoque episodium (v. 494—547.), in quo multa invenit vituperanda, totum censet spurium: ,,est enim, inquit, longius pro vero huius libri argumento, et ipsum levius: et in multis versibus tanta apparet negligentia, ut Vergilium eos conscripsisse non credam." Quamvis autem concedendum sit, in singulis quibusdam huius episodii versibus, ut in aliis pluribus Acneidis locis, ultimam limam desiderari, inde tamen non sequitur, totum episodium, quod non solum omnes Codd. exhibent, sed etiam posteriorum auctoritas, qui singulos eius locos vel imitati sunt vel respexerunt (cf. adnott. ad v. 502. 511. 512. 513. 542. etc.), tuetur, Vergilio esse abiudicaudum. — 494. Atque. Vid. ad IV, 261. — laniatum Peerlk., cum statim sequatur lacerum, quod non valde differat a laniatum, coni. violatum, quod satis languidum esset. Neque verum est, utramque vocem non valde differre, quod statim videbimus. - Deiphobum iam II, 310. commemoratum vidimus, ubi vid. adnott. "Deiphobum in Helenae thalamo a Menelao oppressum etiam vide ap. Quintum XIII. 354 sq. Adde Dictyn V. p. 116." Heyn. Vid. etiam Tryphiod. 602 sq. Paulo aliter rem narrat Eurip. Troad. 860 sqq.; et secundum Dareten Phryg. 28. Deiphobus adeo in pugna a Palamede occisus est. — 495. lacerum ora (labia, nasum, aures). Putabant enim veteres, umbras caden specie in Orcum descendere, qua fuerint ex vita discedentes, Cf. Plat Gorg. p. 524. C. D. Ovid. Met. XI, 655 sq. Prop. V, (IV,) 7, 7 sqq. Mitscherl ad Hor. Od. I, 24, 15. et quos laudat Dissen. ad Tib. I, 10, 37. De constructione autem cf. adnott. ad Ecl. I, 54. Ceterum pro vulg. viclit lacrum Wagn., quem secuti sumus, edidit videt et lacerum. Praesens enim. quod prachent fragm. Vat., Pal., Rom., Gud. aliique Codd., vividiorem reddit rei inopinatae et horribilis narrationem; Copulam autem, a tribus Codd., inter quos Med. (cui Foggin. Perfectum, alii autem Praesens vindicant), exhibitam, in aliis vero spatio relicto indicatam, quam facillime absorbere potuit antecedens syllaba verbi videt (cf. Drakenb. ad Liv. XXXVI, 41. a Wagn laud.), eidem viro docto flagitare videtur usus Vergilianus, in eiusmodi epexegesi, ubi genere in universum posito singulae partes accuratius indicentur, Copulam non facile omittens (vid. adnott. ad Geo. I, 498. et alibi); cui tamen causae in Philol. Suppl. I. p. 346. potius hanc rectiorem substituit: cum laniatus (zerfetzt, mit klaffenden Wunden) et lacer (verstümmelt) aperte differant neque verba lacerum ora etc. epexegesis modo praegressorum sint, immo poeta dicat, ad laniationem accessisse ctiam lacerationem, quae sit exquisitioris crudelitatis, Copula carere orationem non posse. Quibus omnibus perpensis Wagnerum deserere nolui, quamvis ceteri recentiores editores omnes praeter Supflium lectionem vidit lacerum receperint. Verba Ora munusque ambas iterantur in Anth. Lat I, 170, 85. - 496. Peerlk. in hoc versu multa vituperat. ,, Vergilius, inquit, alio modo vocabula repetit, quam hic repetitur ora (ut Ecl. IX, 47 et Aen. II. 405.). Lacer ora recte dicitur, truncatus auribus et naso, sed quid lacer manus? Nihil aliud puto, nisi cui digiti sunt erepti. Sententis tamen poscit manus abscissas, truncatas, ut Serv. interpretatur ad v. 498 Ita lacer duplicem accipit significationem, ora laceratus, manus truncatus. Quis autem hunc ordinem probet, ut prius memorentur ora, tum memus in medio ponantur, deinde iterum ad ora veniatur? Nam in ore sunt nares." Sed quid impedit, quominus verba lacerum manus de solis digitie abscissis intelligamus? His enim praecisis manus non minus est deformats et inutilis, quam si tota esset amputata. (Vid. etiam ad v. 498.) Qued autem ad collocationem verborum attinet, poëta primum in universum dicit

Auribus et truncas inhonesto volnere naris.
Vix adeo adgnovit pavitantem et dira tegentem
Supplicia et notis compellat vocibus ultro:
"Deiphobe armipotens, genus alto a sanguine Teucri,
Quis tam crudelis optavit sumere poenas?
Cui tantum de te licuit? Mihi fama suprema
Nocte tulit fessum vasta te caede Pelasgum
Procubuisse super confusae stragis acervum.
Tunc egomet tumulum Rhoeteo litore inanem

505

**500** 

ora manusque, deinde demum accuratius exponit, quae partes oris mutilatae fuerint, de manibus autem non opus erat ut plura diceret, cum hic non nisi de digitis cogitari posset. De avadindonci denique ef. simillimus locus X, 821. quacque ad Ecl. VI, 20. et alibi adnotavimus. [Eiusdem generis fere omnes sunt dubitationes et reprehensiones huius loci a Peerlk. prolatae; quare plurimas earum silentio praeterire nobis liceat.] — 497. inhonesto, foedo, deformante. Cf. Ter. Eun. II, 3, 65. V, 4, 16. cett. Peerlk. tamen (coll. Ovid. Fast. II, 211. inhonestaque vulnera tergo accipiunt) inhonestum vulnus non nisi sensu morali dici putat de vulnere in tergo accepto. — 498. Vix adeo, kaum noch. Cf. Wagn. Qu. Verg. XXVI. et Hand. Turs. I. p. 146. — vix cum agnovit ob foedam debilitatem: ita mutilatus erat D., ut Aeneas eum vix agnosceret. Heyn. *vix* perperam ad tempus refert, hace adnotans: "vix agnovit et compellat, noto narrandi more Homerico, qui ex prisci aevi neglectu orationis ducendus est; pro: cum compellaret." (Cf. adnott. ad II, 692. 802. et alibi.) paritantem. Serv. minus recte: ,, Ne agnosceretur timentem;" neque verius Peerlk.: "Aenea conspecto laetari, non pavitare debebat. Si timebat, ne agnosceretur, conspectum Acneae aufugere poterat." Fingrabat quidem desiderio Aeneam alloquendi, sed tamen prae pudore timebat ad eum accedere tantopere deformatus. Cf. etiam II, 107. et XI, 813. — tegentem, studentem magis tegere, quam vere tegentem, brachiis haud dubie et manuum truncis. Cf. supra ad v. 468. adnott. — 499. Supplicia, membra supplicii sumendi causa detruncata. — notis, quales notorum, familiarium esse solent. Cf. infra v. 689. Val. Fl. I, 257. Et puer (Achilles) ad notas erectum Pelea voces Vidit etc. Schrader, temere coni. placidis. — Verba compellat vocibus ultro repetuntur ex IV, 304. — 500. arminotens. Vid. ad 11, 425. — Verba genus alto a sanguine Teucri legimus iam IV, 230. V, 45. De voc. generis pro uno ex posteris alicuius posito cf. adnott. ad IV, 12. Non enim adsentior Coningtoni, qui censet, genus pro Accus. haberi posse, ut VIII, 114. qui genus? et XII, 25. nec genus indecores. — 501. crudelis pocnas, ut infra v. 585. — optavit sumere, elegit, quas sumeret. Nam opto interdum i. q. placet, libet mihi, ubi optio datur inter plures res, et sic respondet Grace. noosleadar. Cf. Ter. Andr. IV, 5, 2. cum adnott. ad I, 425. et Drak. ad Sil. XIII, 689. Iteratur autem hic versus in Anth. Lat. I, 170, 11. — 502. Prius hemistichion, quod repetitur in Anth. Lat. I, 172, 150., sic imitatus est Lucan. X, 1025.: Cris tantum fata licere In generum volucre tuum, unde apparet ele te hic esse i. q. in tc. Ceterum cf. etiam Silius XIV, 670. tantumque licere Horruit. — suprema nocte, scil. Troiae, fatali illa excidii nocte. Redit infra v. 513. - 503. Pelasgum, Graecorum. Vid. II, 83. - 504. procubuisse, haud dubie non tantum "lassatum," ut Donatus explicat, sed graviter vulneratum, postquam multos occiderat Graecos, quae etiam Coningtonis est sententia. — confusae stragis, quia Graeci cum Troianis commixti iacent; quamquam Coningtoni concedo, hanc interpretationem non omnino necessariam esse. Ceterum cf. XI, 207. confusae caedis acervum. — 505. Respexit hunc locum Auson. Epitaph. 13., ubi Deiphobus: Non habeo tumulum, nisi quem mihi voce vocantes Et pius Aeneas et Maro composuit. - Rhoeteo litore. Vid. ad III, 108. Vulgo Rhoeteo in litore; sed

Constitui et magna Manis ter voce vocavi.
Nomen et arma locum servant; te, amice, nequivi
Conspicere et patria decedens ponere terra."
Ad quae Priamides: "Nihil o tibi amice relictum;
Omnia Deiphobo solvisti et funeris umbris.
Sed me fata mea et scelus exitiale Lacaenae

510

Praepositionem omittunt fragm. Vat. et Rom. itemque a m. pr. Pal. et Gud. quare cam (a Wagn, ctiannum defensam: vid. Philol. Suppl. I. p. 346.) Iahnio et Lachmanno ad Lucr. III, 374. p. 160. suasoribus cum Hauptio, Ladewa Ribbeckio et Coningt. nunc rejecimus, quamvis praeter ceteros Codd. etian Schol. Stat. Theb. VIII, 341. eam exhibeat. — tumulum inanem. Vid. ad III, 304. — 506. ter. Vid. ad Ecl. VIII, 73. Respicitur extremum illud Vale ter repetitum. Sic etiam Hom. Od. IX, 65. notr reva vor deller krάρων τρὶς ἐκαστον ἀνσαι. ('f. liber meus Hellas u. Rom I, 1. p. 176. adn. 377. et vid. supra II, 644. III, 65. V, 80. VI, 231. et infra XI, 97. - voce vocari. Vid. supra ad v. 427. - 507. "Nomen loco inditam et arma in tumulo constituta et fixa ex more (vid. supra v. 233.) locum scrvant, insigniunt, ita ut ille pro monumento tibi sit. Fuit igitur in Rhoeteo locus Δηιγόρου σήμα, aut fingit poëta illud fuisse." Heyn. Arma locum servant paulo insolentius dictum esse concedo; non tamen erat, cu Peerlk, inepte dictum censeret, qui praeterea non debebat de ipsius Deiphobi armis in sepulcro fixis cogitare, quae sane habebant hostes, neque satis subtiliter quaerere: "Et unde Aeneas seire poterat sepulcrum bephobi mansisse intactum?" Poterat enim Aeneas etiam alia arma in tamulo figere, ac si Deiphobi fuissent, neque ulla erat causa dubitandi, qui titulus et arma fixa etiamnum illum locum eo consecratum insignirest Ceterum cf. VII, 3. honos servat sedem. - te, h. e. corpus tuum. # supra v. 362. De hiatu et correptione vid. ad Ecl. II, 53. - 508. ponere, a. q. humare. Positus pro sepultus iam II, 644. et IV, 681. fegimus, ubi vid. adnott.; quare errat Peerlk. hace adnotans: "Ponere pro sepelire vix ita solum dicitur. Si iungis ponere terra, habes solum decdeus, quod significationem moriendi affert;" quod et ipsum non est verum Cf. v. c. Plaut. Bacch. I, 1, 73., ubi simplex Decedances legitur. Iunge igitur. patria ponere terra, i. e. humare in patria. Ponere cum simplici Ablat. legitu etiam Geo. III, 195. Acn. II, 182 VIII, 335. XI, 67. Consentiunt mecus ceteri recentiores editores praeter Gossravium, qui censet, iam collocatio nem verborum docere coniungenda esse patria decedens et ponere terra 509. Ad quae. Falsae lectiones atque hic vel atque huce ortae sur ex Med. et Pal. scriptura At quae. Commata, quibus vulgo Vocat. anim includitur, cum Wagn. sustulimus, quia Interiectio ab eo disiuncta est. nihil tibi relictum, nihil a te omissum, neglectum est, quod mibi gratificari posses, ita ut alii faciendum relinqueres. Verbum substantivas quod in antiquioribus editt. additur, nullius Cod. melioris auctoritate nite 510. Deiphobo cum emphasi pro mihi. Cf. adnott. ad I. &. ubi praeter hunc locum addi possunt III, 380. et X, 374. - funccit corporis mortui, ut supra v. 150. et infra IX, 491. et ap. Propert. I. E. A Haccoine parra moum funus arena leget? Quia ipsum mortui cons non invenerat Aeneas, umbrac tantum funcris commemorantur. -- 1881 bris autem Plurali numero, ut IV, 571. V, 81. alibi. Peerlk, etiam be 511. Dietsch, Theol. Var genus dicendi Vergilio indignum censet. p. 29. coll. Aldenh. p 15., qui doceat, hic discerni fata ab Helens scelere, cum dicatur fatale fuisse Deiphobo, ut per Helenae sels tam misere periret, recte quaerit: "Nonne inde perspicitur, sic es suisse Vergilium: ctiamsi, ut facinus aliquod fieret, fatis decretaesset, tamen eum, qui perpetraret, culpa non liberari?" Sed. saepe sit redeuntis ad superiorem orationem, sic hic esse respondent ad ea, quae Aeneas v. 501. interrogaverit, et explicari posse per: Sed. 42 niam istud quaeris, observat Wagn. Cf. etiam adnott. ad Ecl. I. 19 -

His mersere malis; illa haec monumenta reliquit. Namque ut supremam falsa inter gaudia noctem Egerimus, nosti; et nimium meminisse necesse est. Cum fatalis equus saltu super ardua venit Pergama et armatum peditem gravis attulit alvo, Illa chorum simulans euantis orgia circum Ducebat Phrygias; flammam media ipsa tenebat

515

scelus exitiale, ut II, 31. donum exitiale. - Lacaenae nomine Helenam iam II, 601. appellatam vidimus. Sic etiam ap. Auson. in epitaphio Deiphobi ex hoc Vergilii loco adumbrato ante versus supra comm. legimus Proditus ad poenum sceleratue france Lacaenae, et scelus exitiale Lacaenae hinc repetitur in Anth. Lat. I, 170, 4. Conington comparat Eur. Tro. 861., ubi Helena item simpliciter ή Λάκαινα dicatur. Bene autem Donatus observat, cum opprobrio cam dici Lacaenam, "quasi omnes, quae inde oriantur, tales sint, ut decipiant maritos et fallant." Similiter Ithaci appellationem supra III, 629. usurpatam vidimus. De Helenae fatis post Troiae eversionem vid. omnino II, 567 sqq. — 512. Verba His mersere malis repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 404. — mersere malis. Vid. supra ad v. 429. – haec monumenta, indicia sceleris sui in corpore meo deformato et mutilato. — 513. Cum hac narratione cf. II, 25. et 248 Wagn. conferri iubet Eurip. Hec. 898 sqq. Matth. videtur hunc locum Seneca Agam. 748. sic scribens: incertos geris, Deiphobe, vultus, coniugis munus novae. — Verba Namque - nosti Seneca affert Ep. 59. — falsa gaudia, quod re gaudebant, quae non erat, cum Graecos vere abiisse opinarentur. — 514. Egerimus. De duplici quantitate syllabarum rimus et ritis in Coni. Perf. cf. Neue Formenl. II. p. 396. — nimium meminisse necesse est, tam alte inustus est dolor illius noctis, ut numquam eius oblivisci possimus. Verba meminisse necesse est repetuntur Anth. l. l. v. 359. — 515. "saltu venit super, h. e. supergressus est, parte murorum deiecta, υπερέθορεν, υπερέβαινε." Heyn. Wagn. adnot. suam ad I, 680. conferri iubet. - 516. "gravis, ut feta armis. Vid. supra II, 234 sqq. (Cf. adnott. ad Aen. I, 274.) In h. l. ante oculos poëtae fuit locus ex Ennio [Alex. fr. II. p. 101. Vahl.] a Macrob. VI, 2. [p. 513. Ian.] servatus: Nam maximo saltu superavit gravidus armatis equus, Qui suo partu ardua perdat Pergama [quem locum Wagn. coll. Delrii Synt. p. 163. et Vossii Castigg. et Nott. in Fragmm. vet. trag. p. 14. sic refingendum censet: Nam maximo Saltu - - cquius, Partu suo qui cett., Vahlen autem, etiam superabit cum Vossio edens, sic: Suo qui partu [prodigioso] perdat Pergama ardua]. Cf. Lucretii locum ex codem adumbratum I, 478 sq." Heyn. - Pro alvo Med., Rom. et Macrob. Sat. VI, 2. alveo, quod non displicet Iahnio ad v. 509. - 517. chorum simulans, non enim vere Bacchum venerari, sed Graecis signum dare voluit Helena, quando omnibus arto somno oppressis urbem possent aggredi. Eadem ratione VII, 385 sqq. Amata simulato numine Bacchi adoritur nefas. — euantis Prisc. VI, 29. p. 690. male habet pro Genitivo; immo iunge circumelucebut Phrygias evantes orgia, εὐαζούσας τὰ ὄργια. Wagn. conferri iubet Soph. Antig. 148 sqq. -- Evare autem, i. e. Evoe clamare, s. Bacchanalia concelebrare, vox est rarior, quae, Participio tantum usurpata, praeter h. l. non nisi ap. Catull. LXIII, 392. Sil. I, 101. Apul. Met. VIII, 27. p. 214. Elm. et in carm. Syrinx inscr. 6. (Wernsd. Poët. L. min. II. p. 388) inveniri videtur. In omnibus vero his locis est verbum intransitivum; hic more Graecorum cum Accus. Obiecti orgia constructum legitur, ut sit i. q. evando s. laeto clamore celebrare. Ceterum Ribbeck. edidit cuhantis et de aspiratione secundae syllabae Lachmannum ad Lucr. p. 309. vult conferri. — 518. flammam, facem, taedam ardentem. Cf. Val. Fl. VIII, 302. armant picis unquine flammas, ubi vid. Burm. Heyn. haec aduotat: "Flamma s. face ab Helena sublata Achivis signum datum esse, narraverant etiam alii; at h. l. quomodo fraus ca fieri potuerit, probabilitas affertur maior, institutis in publica laetitia sacris Bacchicis,

Ingentem et summa Danaos ex arce vecabet.
Tum me confectum curis sommoque gravatum
Infelix habuit thalamus pressitque incentem
Dulcis et alta quies placidaeque simillima morti.
Egregia interea coniunx arma omnia tectis
Amovet et fidum capiti sabduxerat ensem;

121

thinso bacchantium ducto. Cl. supra IV, 302 seq. imfra VII, 376. 386. 550. Etai ad chori phantauna facile doduci potuit Euripideo loco Treal. 542 sq." Helena igitur sublata face, quam temebat ut depresiones (cf. VII. 397., Eur. Bacch. 145. Soph. Oed. T. 313.), Graccis dat signum venicali, que conspecte Agamemora contra la regia nave flammam effert, quae Sinoni daret signum aperiendi equi. (Cf. Aen. II, 256. ihique Serv.) - 519. summe ex erce, i. e. stans in summa arce, non: Damage ex arce advecat. Scimus autem ex II. 245., equum în arcem fuisse tractum. — 529. Pro Tum, quod tuentur Med., fragm. Vat., Rom., Bern. III., alii, Ribbeck, quem nemo recentiorum editorum secutus est, ex Pal., Gud. et Bern. Il a m. pr. recepit Tunc. - curis priorum dierum, quos Treinni inter silicitudines et labores belli exegerant; qua-e hace verha non contradicut versui 513. Schrader. tamen ingenii lusui indulgens comi. confectus doreis vel thiasis, coll. Stat. Silv. III, 1, 41., ubi same cadem verba legutur; caque coniectura admodum placet Gossravio, a Ribbeckio vero ale in contextum recepta est, qui parum apte confert infra v. 644. — somas gracatum. Sie ap. Ovid. Met. I, 224. gravis somno et ap. Prop. II, 2, 16. oculi somno, graves. Ceterum cl. locus parallelus II, 265. Coningua recte putat, Vergilium exprimere voluisse Homeri (Il. X, 98. Od. VI, 2) nepáro nel Enro ápquiror, áfraira. — 521. habuit, ut infra v. 67. (Anchisen) quis habet locus? Ecl. X, 9. aut qui vos saltus habuere? As. , 733. non me - Tartara kabent. Cf. etiam adnott, ad Ecl. VII, # (Aen. III, 147. IV. 551.) — Verba Infelix habuit thalanens repetuntur Anth. Lat. I, 170. 18. 522. (7. Hom. Od. XIII. 80. Enrog raygens. pointos, Indiano, ayzista faxos et Aen. IX. 445. Ceterum hune locus pugnare cum II, 567 sq. dudum intellexerunt interpretes; neque suffici ad poëtam defendendum, quod Heyn, et Ladew, dicunt, Helenam seder in maritum commisso tamen conscientia culpae suae latebras quaerere 🏲 tuisse; nam vere observat Wagn Qu. Verg. XL. 2.. non esse verisinik Helenam semel a Graecis receptam rursus ab iis discessuram fuisse. Quit non est, cur Vergilio, immemori corum, quae supra narravit, hic aliqui humani accidisse intitiemur. Peerlk., qui et illud libri II. episodium spe rium habet, huius auctorem antiquiorem esse, illius autem scriptorem & centiorem antiquioris versus non vidisse putat, unde factum sit, # multa (?) in utroque loco sibi adversentur. — 523. Coniuna, non Parits qui iam occisus erat, sed Deiphobi, cui post illius obitum nupserat. Cf. Ha Od. IV, 276 sqq. Dictys IV, 22. Conon 34. Tzetz. ad Lycophr. 168. Que modo hunc alterum coningem Graecis prodiderit, narrant idem Dictys !-12. et Quint. Smyrn. XIII. 354. - cyrcgia autem eadem ironia, q 93. egregia laus. Verba Egregia interea coniunx repetuntur in Anth. L. I, 172, 55. et 175. 242. - 524. Amoret ex Med. aliisque bonis libe (quibuscum conspirat Val. Prob. Gramm. I. p. 89. Lindem.) cum lis et Wagn. 1940s etiam ceteri recentiores editores praeter Bryceum et Ce ningtonem sequuntur restituimus. Vulgo Emoret, quod, quamvis legat in fragm. Vat. a m. pr., Rom. et Gud., tamen pro glossemate habendes nisi forte ortum est ex falsa Pal. a m. pr. lectione Et movet, quan ales manus non in Emoret, sed in Amoret mutavit. Amorere cum simple Ablativo constructum legitur etiam in Plaut. Truc. I, 1, 64. - subduzer ensem, iam prius, quain cetera arma amovit; ante omnia enim ensis di removendus, qui proximus erat. Quamquam Plusquampf. etiam sis # tione potest explicari, de qua diximus ad Aen. II, 258., quare nea que est, ut verba et sidum capiti subduxerat ensem cum Ribbeckio paresties habeamus, aut amplectaniur Schraderi coniecturam Limovet: ut fiden &

525

Intra tecta vocat Menelaum et limina pandit, Scilicet id magnum sperans fore munus amanti Et famam exstingui veterum sic posse malorum. Quid moror? inrumpunt thalamo; comes additur una Hortator scelerum Aeolides. Di, talia Grais Instaurate, pio si poenas ore reposco. Sed te qui vivum casus, age fare vicissim, Attulerint. Pelagine venis erroribus actus

530

Ceterum Wagn. conferri iubet Theocr. XXIV, 43. et Eur. Hec. 839. — 525. Verba Intra tecta vocat iterantur in Anth. Lat. I, 170, 78. — Pro tecta Schrader., ne idem vocabulum statim recurreret, coniecit septa, parum feliciter. Peerlk. etiam in hoc loco haeret, quem censet contradicere versui 437. libri II. Deiphobum enim, Priami filium, haud dubie in regia habitasse, ad regiam autem secundum illum locum fuisse ingentem pugnam, ideoque Deiphobum in tanto tumultu tam alte dormire non potuisse. Sed si sumimus, Deiphobum statim a primis Graecis regiam satis amplam et plura aedificia complectentem per Helenae fraudem ingressis occisum et tum demum expergefactis vigilibus circa ipsius Priami sedem atrox certamen exortum esse, hunc locum cum illo apte conciliari posse apparet. — V. 526. totus iteratur in Anth. Lat. I, 170, 97. et verba id sperans fore munus amanti ibid. 178, 221. — 527. famam exstingui. Cf. IV, 322 sq. Quod attinet ad cogitationem Helenae adscriptam Conington conferri iubet Hom. Il. VI, 358. — malorum, sceleris sui, utpote quae a Paride se abduci passa fuerit. Etiam hic versus totus iteratur in Anth. Lat. I, 178, 454. — 528. Menelaus eiusque comites inrumpunt thalamo. Hanc lectionem praebet Med. cum praestantioribus Codd., quos iure secuti sunt recentiores editores; quamquam Heyn. alteram scripturam irr. thalamos veram esse censet, coll. IV, 645. et XI, 879. Receptam tamen lectionem magis poëticam et tamquam difficiliorem mutationi magis obnoxiam fuisse, quisque videt. Etiam Silius irrumpere aliquoties cum tertio Casu construit: II, 378. (ubi vid. Drak.) IX, 365. X, 368. XII, 490. XIII, 176. — comes additur una cett. Cf. Ecl. VI, 20. supra v. 90. infra v. 777. VIII, 466. IX, 765. XI, 33. Stat. Theb. VIII, 184. et miseris comes additus armis etc. Additur autem est lectio fragm. Ver., Med., Gud. a ni. sec. aliorumque Codd., quam cum recentioribus editoribus omnibus praeter Bryceum et Ribbeck., qui servarunt Pal., Rom., Gud. a m. pr., Bern. II. aliorumque lectionem achlitus, nunc recepimus, quia melius respondet antecedenti irrumpunt. Ceterum comes additur i. q. comitem se addit. "Suave hoc et Homericum, vel in hac ipsa re (vid. Od. VIII, 517 sq.), quod nec ab hoc facinore Ulysses abest. Acolides ille, quatenus eius genus a Sisypho ductum, Aeoli f., a quo Anticlia mater ante nuptias cum Laërte factas fuerat compressa." Heyn. Cf. Soph. Ai. 190. et Phil. 417. a Coningt. laud., Hyg. f. 189. 201. et Tzetz. ad Lycophr. 344. Vides igitur, cum acerba irrisione Ulyssem hic Aeoliden vocari, qua et pater scelere deorumque contemptu infamis ei affingatur et mater impudicitiae coarguatur. Idem Ulyssi obiicit Aiax ap. Ovid. Met. XIII, 32. Cf. etiam Soph. Phil. 416. et Eur. Iph. Aul. 524. - 529. hortator scelerum Ulysses etiam Ovidio vocatur Met. XIII, 45. huius loci memori. Cf. supra II, 164., ubi scelerum inventor, et ibid. v. 125., ubi artifex sceleris vocatur. Hortator scelerum hinc etiam illatus in Anth. Lat. I, 178, 448. — Di, talia Grais etc. Cf. similes locos I, 603. II, 536. etc. et de Part. si in obtestationibus usurpata adnott. ad Aen. IV, 419. Coningt. confert Soph. Phil. 315. οίς 'Ολύμπιοι θεοί Δοίεν ποτ' αὐτοίς ἀντίποιν' έμοῦ παθείν. - 530. instaurate, rependite, qua significatione hoc verbum (de quo diximus ad II, 451. et VI, 63.) απαξ λεγόμενον videtur. Proprie tamen sic intelligendum videtur: facite, ut haec iterum accidant, sed Graecis. — pio s. p. ore rep.: si poenas iustas peto. Repetuntur haec verba in Anth. Lat. I, 178, 394. — 531 sqq. Cf. Hom. Od. XI, 155 sqq. — 582. Verba Pelagine venis erroribus

46'

An monitu divom? an quae te fortuna fatigat, Ut tristis sine sole domos, loca turbida, adires?" Hac vice sermonum roseis Aurora quadrigis Iam medium aetherio cursu traiecerat axem;

535

actus (quae iterantur in Anth. Lat. I, 178, 259.) non aliter possunt intelligi, nisi: pelagine erroribus ductus es ad illum locum, ubi aditus patet in Orcum, et ita casu tantum ad nos devenisti, an monitu divum? Descensum autem ad inferos patere ad Oceani fines antiquissimi putabant Cf. Hom. Od. X, 509. et XI, 13. Peerlk. tamen haec verba, quae spuria et ex VII, 199. orta suspicatur, nihil aliud significare posse censet, nisi: num tempestate de cursu deiectus et in Orcum delatus es? — 533. "ar quae te fortuna f. paulo durius dictum pro: an fortuna (sexto Casu) venis, quue te fatigat, h. e. casu adverso, fortuna infesta huc adductus." Hem. Rectius tamen Wagn, duas interrogationes in unam conflatas esse censet: an alia te fortuna fatigat? et quae est ea? coll. Aesch. Prom. 115. ϊκετο πόνων εμών θεωρός, ή τι δή θέλων, quod sit i. q. ή αλλυ τι θέλων; τί δη; Adversatur tamen Conington, qui coll. Ter. Adelph. III, 4. 22. an quid est amplius? et Plaut. Asin. III, 3, 127. an quid est melius! hic Pron. indefinitum agnoscit, ut in num quae etc. Peerlk. praesert Codd. quorundam lectionem aut quae. — fatigat i. q. vexat. Cf. v c Tibull. IV, 1, 152. Fortuna, ut mos est illi, me adversa fatigat. Veris quae te fortuna fatigat? repetuntur in Anth. Lat. I, 172, 89. — 534. sine sole domos. Vid. ad X, 636. Conington comparat avyllous domous derλίους μυχούς ap. Eur. Alc. 552. et Herc. fur. 607. et cum seqq. verbs άτερπέα χώρον ap. Hom. Od. XI, 94. — loca turbida, obscura, tenbricosa (trübe); quia aëre nubibus turbato oriuntur tenebrae. Cf. supra v. 296. coll. cum v. 462. Minus recte Heyn. haec ad solum Chaos refere videtur. - 585 sqq. Cf. Hom. Od. XI, St. et 465 sqq. Magnas hic z temporibus definiendis difficultates invenit Heyn. (et post eum Peerlk... quas iam Ruhk. tollere studuit; uterque tamen erravit in eo, quod Aeneam sacro magico instituto cadem nocte iam excunte orcum et adiisse et rursareliquisse statuit, ut iam ante solis ortum ad superas auras redient Rectius de h. l. iudicavit Vossius in Epistt. mytholl. T. II. ep. S sq., cr etiam Wagn, adsentitur. Is enim censet, sacrum quidem magicum it more noctu esse institutum. Aeneam vero, cum, quae de commoration eius apud inferos referantur, neutiquam tam brevi temporis spatio, quistum inter diluculum et ortum solis intercedat, transigi potuerint, per ttum insequentem diem apud inferos commoratum esse. Ex hac igitur retione Aeneas primi sub limina solis et ortus (v. 255.) in Orcum descendi. et omne antemeridianum et meridianum tempus in Orco pedetentim pede strando iisque omnibus, quae supra narrantur, non festinanter agents quaerendis, cognoscendis consumit: quod etiam v. 537. verba trakere town pus et v. 539. duccre horas indicare videntur. Iam vespera adpropinqui: Aurora enim, quam veteres una cum Sole totum iter per caelum emetr statuebant, ideoque Sol ipse (vid. ad V, 105.), iam medium axem (caelua vid. ad Geo. II, 271. et Aen. II, 512.) traiccerat (non nunc demum tracit), ergo tempus iam ad vesperam vergebat, et Sibylla propterea Aencal instigat verbis: Nor ruit, i. e. ingruit (ut II, 250. VIII, 369. X, 256. vel omnino adpropinquat; in quibus latet hacc sententia: multa superci nobis visenda et audienda; ideoque properandum est, cum ante solis " tum in terram nobis sit redeundum. Nam etiam noctem insequente: Aeneam cum Sibylla Orco perlustrando impendisse et sub ortum demis solis in terram rediisse, cum eadem illa causa, qua Vossiana huius le interpretatio nititur, tum ea, quae in fine huius libri narrantur, vidert flagitare. Non enim bene quadrarent verba v. 900 sqq. Ille viam scent naves cett., si Acneas nocte terram reviseret. (Eadem est Coningtons » hoe loco sententia.) Ceterum Aurorae in re ad inferos spectante mente nem non posse miram videri, adnotat Wagn., cum ea sint poetae. non S byllae verba. Ceterum cf. etiam, quae Ribbeck. Proleg. p. 182. nobisciconsentiens de hoc loco contra Caccinae Albini rationem ap. Macrob. Se

Et fors omne datum traherent per talia tempus; Sed comes admonuit breviterque adfata Sibylla est "Nox ruit, Aenea; nos flendo ducimus horas. Hic locus est, partis ubi se via findit in ambas: Dextera quae Ditis magni sub moenia tendit, Hac iter Elysium nobis; at laeva malorum Exercet poenas et ad impia Tartara mittit."

540

I, 3, 11. recte disputat. — Hac vice sermonum, cum hacc inter se colloquerentur. Vid. Ovid. Trist. IV, 4, 79. Cum vice sermonis fratrem cognovit, id. ex P. II, 10, 35. Saepe brevis nobis vicibus via visa loquendi et Val. Fl. II, 664. Hasque inter variis nox plurima dictis Rapta vices, et cf. Homericum ἐπέεσσιν ἀμείβεσθαι (Od. XI, 81. 465. al.). — Aurorae hic quadrigae tribuuntur, infra autem VII, 26. bigae, ut ap. Hom. Od. XXIII, 247. Cf. supra ad V, 721. adnotata. Sic ap. Tibull. (vel potius Lygdamum) III, 4, 17. etiam Nocti quadrigae assignantur. — 536. a x c m caeli. Vid. ad Geo. II, 271. Cf. etiam similis locus Geo. IV, 426. medium sol igneus orbem Hauserat. — Cum v. 537. Heyn. conferri iubet Hom. Od. XVI, 220. et XXI, 226. De Adverbio fors vid. ad II, 139. — datum. Vid. supra ad v. 477. — traherent. Vid. ad Aen. I, 748. et paulo post v. 539. horas ducere. Peerlk. hunc versum "indignum censet persona Aeneae, quem poëta faciat garrulum hominem, qui talia, digna indigna, nugans consilium patris conveniendi obliviscatur." — 538. comes admonuit. Cf. supra v. 292. Nescio, cur Conington interpretetur: "admonished him as a companion," ut positum sit pro: comitem admonuit. - adfata est, ut iam supra v. 321. et 398. - 539. Nox ruit. Vide supra. — Verba nos flenclo ducimus horas iterantur in Anth. Lat. I, 172, 158. — 540. "Inter haec ad bivium erant constituti; altera via praeter Ditis regiam ad Elysium, altera ad Tartarum ducente. [Conington conferri iubet Plat. Gorg. p. 524. A.] — ambas simpl. pro duas; bivium facit. [Rectius Wagn.: ,,in ambas, non duas, quia notum erat non esse plures; nam decrat tertius locus, quo tertia duceret."] Plutonis regiam intellige per Ditis mocnia. Cf. infra v. 630 sq." Heyn. — Versum 540. haud dubie respexit poëta Anth. Lat. III, 81, 53. Hic locus est partis semper sublimis ab illo. - 541. Iahn. Comma vulgo post Dextera positum delevit, cum Dextera quae idem sit quod quarum dextera; eumque cum Wagn. secutus sum, idemque fecerunt plerique editores. Supfi. locum sic distingui suadet: Destera quae (scil. est), Ditis - - tendit, quae ratio paulo durior videtur. — Ditis moenia. Vid. infra v. 630 sq. — tendit i. q. ducit. Ceterum cf. Sedul. carm. Pasch. II, 294. dextra bonorum Semita - - at lucra malorum Exercet poenas et ad impia Tartara mittit. — 542. Elysium pro: in Elysium. Vid. III, 507. iter Italiam et adnott. ad I, 2. -Voc. nobis (scil. Elysium adituris), quod Heyn. et Peerlk. frigidum esse censent, lahn. cum vi quadam malis, qui laevam viam ingrediantur, oppositum esse docet. — "at laena (via) malorum exercet poenas, h. e. ducit ad eum locum, in quo sunt, qui constituunt poenas; ideoque bene dicitur et ad impia Tartara mittit." Heyn. Poëtice igitur via ipsa, in qua scelerati ad poenas subeundas proficiscuntur, has poenas exercere dicitur. Verissime autem Wagn. docet, etiam h. l., ut alios plurimos, ita esse capiendum, ut unam enuntiationem in duas per Copulam nexas distractam esse cogitemus, et hic quidem sensus sit: laeva via ad Tartarum mittens s. mittendo poenas exercet, i. e. laeva via ad Tartara mittit, ubi mali puniuntur. Similes loci sunt Ecl. VI, 20. VIII, 97. Geo. II. 55. III, 417. Aen. III, 574. V, 611. VII, 658. VIII, 618. IX, 488. X, 883 907. al., de quibus egit Wagn. Qu. Verg. XXXIV, 3. Videmus igitur vv. et ad imp. T. mittit, quae Heynio adeo spuria videntur, sed a Sedulio 1. 1. hic lecta sunt, ad sensum esse necessaria. - Poenas exercere legitur etiam ap. Tac. Ann. I, 44., contra autem poenis exerceri infra v 739. Similiter iras exercere Geo. III, 152. Ceterum etiam hic cf. Sedul. 1. 1. - ad Tartara. Hac Praepos. Romanos fere semper uti, ubi Deiphobus contra: "Ne saevi, magna sacerdos; Discedam, explebo numerum reddarque tenebris. I decus, i, nostrum; melioribus utere fatis." Tantum effatus et in verbo vestigia torsit. Respicit Aeneas, subito et sub rupe sinistra.

545

de descensu ad inferos sermo sit, docet Thiel., coll. Gierig. ad Ovid. Met. III, 272. Voss. ad Tibull. III, 3, 37. et Bach. ad eiusd. I, 3, 58. — impia, quia impii in iis versantur. Sic v. 441. lugentes campi. Cf. adnott. ad I, 355. — 544. Ne saevi paulo fortius pro vulg. ne irascere. Cf. v. c. Ter. Andr. V, 2, 27. ah! ne saevi tantopere. Sie autem apud poëtas ne haud raro cum secunda Persona Imperativi coniungitur (cf. supra v. 95. XII, 564. Ecl. II, 17. Ovid. Met. III, 117. Fast. IV, 931. Plant. Merc. III, 4, 29. etc.), neque aliter in legum formulis (cf. Cic. Legg. II., 8. 9. III. 4. etc.). — magna sacerdos. Epitheton ad auctoritatem Sibyllae referendum esse patet. Sic ap. Tibull. I, 6, 43. sic magna sacerdos Est mihi divino vaticinata sono. Peerlk. temere quaerit: "Unde Deiphobes Sibyllam noverat? Aeneas primum de ca audivit ex Heleno III. 441." Nam nonne satis multa confabulati erant Aeneas et Deiphobus, ut hic ex illo audire posset, qua duce in Orcum pervenerit? - 545. ,, explese numerum haud dubie de reditu ad umbras, a quibus [parumper] discuserat, quarumque discessu suo numerum diminuerat, est intelligendum." Heyn. Cogitare autem debemus, a Plutone avaro numerum umbrarum securate observari, ita ut nemini eum deserere liceat, nam constat infere numerus tyranno secundum Senec. Hippol. 1153. Adsentitur nobis Conington, de usu verbi explere conferens Sen. Herc. Oct. 949. Vacat uns Danais: has ego explebo vices et Herc. Fur. 502. Deest una numero Denais: explebo nefas, qui tamen loci non prorsus ciusdem sunt generis. Etiam Ribbeck. Proleg. p. 166. recte sequitur simplicissimam huius leci explicationem. (Quae Henry in Philol. XVII. p. 636. de his verbis adsetavit, ca nunc recte retractat.) — "reddar tenebris: puta cos confabr lando processisse via versus Elysium. Caliginosa autem hacc citeriora loca esse satis vidimus." Heyn. Accuratius Wagn.: "Ventum erat ad bivien v. 541., ubi ob propinquitatem Elysii suo sole collustrati (v. 640 sq.) iam aliqua species diei apparebat." Iahn. conferri iubet Macrob. Somn. Scip. I. 13. et Ovid. Am. II, 6, 40. Peerlk. ctiam hunc locum temere reprehendit. -546. melioribus utere fatis, non: quan qui in Orco sunt (ut Serv. erplicat), sed: quam ego ipse usus sum, in quibus Deiphobus imprimis tristen exitum suum respicit. Cf. Aldenh. l. l. p. 21. et Dietsch. l. l. p. 29. Ceterum iteratur hic versus in Anth. Lat. I, 172, 132. et verba I decus, i, nostrum ibid. 178, 241., ut I decus etiam ap. Val. Fl. I. 56. — 547. Tantum effatus (est) et cett. Prorsus eadem ratione X, 877. Tantan effatus et infesta subit obvius hasta. Wagn. comparat Hom. II. XXII, 247 "Üς φαμένη και κερδοσύνη ήγήσατ Αθήτη, unde apparent, ad effate non supplendum esse Verbum auxiliare. Cf. tamen adnott. ad IX, 403. Cpula et hic habet vim Adv. statim, de qua vid. adnott. ad Aen. I, 82. et V, 504. Praeterea cf. quae ad Geo. II, 80. et Aen. 11, 692. adscripta sust. - in verbo i. q. cum hoc verbo, i. e. dum ultima verba dicebat, ideoque continuo. Sie etiam Graeci er ener pro oùr ener. Cf. Hand. Turs. III. ? 284 sqq. et quae de simili usu Praep. in disputarunt Heusing. ad Cic. Of I, 22, 2. Matth. ad Cic. Rosc. Am. 8, 22. Kritz. ad Sall. Cat. 2, 10. shi praeterea autem adnott. ad X, 856. - vestigia torsit, alio converti Cf. III, 669. ad sonitum rocis vestigia torsit. Aliquot Codd., inter que ipse Med. et Rom., vestigia pressit, i. q. substitit, Aenea ulterius pergente; quod lahnio restituendum videtur, Gossr. recepit atque char Haeckerm. in Zeitschr. etc. XII. p. 633 sq. multis defendit. Sed reck Wagn. vulgarem lectionem tuetur; cum enim se discessurum significet Dephobus v. 545., per se aptius esse restigia torsit, et cum addatur in cerbe. melius dici continuo abiit, quam continuo substitit; vestigia pressit suco ex v. 197. et 331. facile repeti potuisse. Recentiores editores, ut etiam Sopiet Peerlk., omnes torsit retinuerunt. - 548 sq. Dum ad Elysium pergust,

Moenia lata videt triplici circumdata muro, Quae rapidus flammis ambit torrentibus amnis, Tartareus Phlegethon, torquetque sonantia saxa. Porta adversa ingens solidoque adamante columnae, Vis ut nulla virum, non ipsi exscindere bello Caelicolae valeant: stat ferrea turris ad auras,

550

sinistra conspiciunt moenia, quae Tartarum cingunt, eiusque strepitum audiunt; quare Sibylla Aeneam docet, qui insint, ipsi enim adire eum non licet. "De Tartaro: qui omnino carceris faciem habet. Cura eius mandata Rhadamantho v. 566., pro carnifice est Tisiphone v. 571., pro ianitore Hydra v. 576." Heyn. Cf. loci paralleli Tib. I, 3, 67 sqq. Sil. XIII, 516 sqq. Stat. Theb. VIII, 1 sqq. Claud. in Rufin. II, 466 sqq. — Respicit. Wagn. ad Aen. II, 615. adnotat, hoc verbum saepe usurpari de eo, qui in aliam partem vel ad aliam rem convertat oculos, praeter hunc illumque locum comparans III, 593. et VII, 454. In uno tamen et altero horum locorum etiam prima et propria signif. potest intelligi. — Prius Comma non post Aeneas, sed post subito posui; nunc cum Peerlk., Ladew. et Haeckerm. 1. l. p. 634. distinctionem mutavi, cum sane subito maiore emphasi cum videt, quam cum respicit coniungatur. De copula postposita vid. ad Ecl. I, 34. IV, 63. Aen. I, 35. al. — ,, sub rupe, ex Homero, ubi inter Stygem et Cocytum Πέτρη τε ξύνεσις τε δύω ποταμών εριδούπων, Od. X, 515." Heyn. — sub rupe sinistra, i. e. sub sinistra parte rupis, ad quam viae discedunt in diversas partes. — 549. Moenia non tam domum, aedificium (vid. ad II, 234.) significare videntur triplici muro septum, quam potius illud ipsum spatium non tectum, quod triplici muro circumdatum et munitum est. -- lata, unde intelligitur sceleratorum multitudo. — "trip licem murum suppeditavit Hesiod. Theog. 726., sed ibi sublimior rei species." Heyn. — 550. Quae ambit - - Phlegethon. Cf. v. c. Tibull. I, 3, 67. scelerata sedes - - quam circum flumina nigra sonant. De Phlegethonte, qui etiam Pyriphlegethon dicitur et rarius, quam cetera inferorum flumina, commemoratur, vid. Odyss. X, 513. Plat. Phaed. c. 61. Culicis v. 271. 373. alii. — Tartareus autem vocatur, ut supra v. 295. etiam Acheron. — flammis torrentibus. Conington comparat pice torrentes ripas IX, 105. et X, 114. — torquetque, pro torquens. Vid. ad Ecl. VIII, 3. Geo. III, 283. Aen. V, 611. VI, 283. et alibi. Torquere autem i. q. secum volvere. Cf. Geo. III, 254. Conington confert Lucr. I, 288. volvitque sub undis grandia saxa. --552. Porta adversa, scil. venientibus. — columnas Heyu. recte de postibus accipit, coll. Hom. Il. VIII, 15. Evda σιδήρειαί τε πύλαι καλ χάλχεος οὐδός, quem poëta imitetur. — solido adamante. Vid. ad v. 69. De adamante durissimam omnino materiam significante ideoque poëtis haud raro pro ferro, aere posito cf. Mitscherl. et Orell. ad Hor. Od. I, 6, 13. et Lamb. ad eiusd. III, 24, 5.; Prop. V (IV), 11, 4. non exorato stant adamante viac (inferorum), id. IV, 10, (III, 11,) 9. Colchis flagrantes adamantina sub iuga tauros Egit. Ovid. Met. IV, 453. Carceris (Tartari) ante fores clausas adamante sedebant (Furiae), ibique Bach. Claud. Cons. Prob. et Olybr. 99. Mavors adamante coruscat. Ceterum de crebris huius versus elisionibus vid. adnott. ad Aen. II, 84. — 553. bello cum recentissimis editoribus (etiam Wagnero in recentiss. edit.) et Haeckerm. in Zeitschr. etc. XII. p. 635. ex fragm. Vat., Pal., Rom. et Gud. a m. pr. pro vulgari ferro nunc restitui, quod statim sequente voc. ferrea minus placet et ex IX, 137. huc transferri potuit, quamquam non reticendum, etiam imitatorem Vergilii in Anth. Lat. Burm. I, 178, 74. scribere non ipsi exscindere ferro Caelicolae valcant. Si autem Ladew. censet, sic perdi gradationem (viri - - Coelicolae, vis - - bellum), nescio, quidni eadem gradatio etiam in verbis vis - - ferrum inveniri possit. (Ceterum cf. etiam Wagn. in Phil. Suppl. I. p. 385.) - 554. Stat ct firmitatis et altitudinis notionem in se complecti videtur, in quo mihi adsentitur Conington. — turris, ut in palatio Priami II, 460., ubi stantem sub astra i. q. hic stat ad auras,

555

Tisiphoneque sedens palla succincta cruenta Vestibulum exsomnis servat noctesque diesque. Hinc exaudiri gemitus et saeva sonare Verbera; tum stridor ferri tractaeque catenae. Constitit Aeneas strepitumque exterritus hausit.

de quibus verbis cf. adnott. ad Ecl. I, 56. Ceterum Heyn. vere adnotat, verba in auras, in caelum tam propria esse poëtico sermoni ad altitudinem exprimendam, ut plane locum non habeat illa subtilitas quaerentium, ar aura sit in locis inferis; quamquam Serv. adnotat: "auras inferis congruas intelligamus;" Ribbeck. autem Proleg. p. 116. observut: "nescio m hyperbole usus sit poeta, ut altitudinem quasi usque ad superos extenderet." Per turrim autem idem Heyn. intelligit aedificium ingens, in altum eductum, et pro carcere vel ergastulo habendum, dequerrique. — 555. De Tisiphone vid. ad Geo. III, 552. — sedens - - succincta. In duobus Participiis Copula non coniunctis nemo haerebit, cum alterum ad corporis habitum, alterum ad vestitum sit referendum. Cf. omnino adnett ad Geo. I, 449. — palla eius cruenta ex Homero II. XVIII, 538. petita. De palla vid. adnott. ad Aen. I, 648., ubi nunc addi potest liber men Helias u. Rom I, 1. p. 109. Heyn. etiam comparat Stat. Theb. I, 169 sq. Verbs palla succincta cruenta repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 301. et 322. — 556. Vestibulum simpl. pro aditu. Sic Liv. XXXVI, 22, 11. urbis, XXV, 17, 4. castrorum, Cic. Legg. II, 24, 61. sepulcri vestibulum; id. Verr. V, 6. extr. in conspectu Italiae vestibuloque Siciliae. Infra v. 575. iterum commemoratur. Quid proprie sit vestibulum, docet libes mess modo comm. I, 1. p. 194. coll. cum adn. 12. p. 216. — servat, custodiam exercens, ut infra v. 575. Ovid. Met. X, 382. etc. Cf. adnott. ad Geo. IV, 383. et 459. Alibi omnino est i. q. locum aliquem per aliquod tempus tenere, nolle eum relinquere. Cf. supra v. 298. 402. VII, 62 etc. - ersomnis pro insomnis usurparunt etiam Sil. IX, 4. XVII, 109. (certe ex Heinsii coni. pro vulg. Ex somno) Vellei. II, 88. 127. alii. Prima signif. pro: ex somno excitatus, legitur ap. Hor. Od. III, 25, 9. -- noctes dies-Sic etiam supra v. 127. VIII, 94. IX, 488. (in Anth. Lat. I, 170, 30. III, 81, 31.). Saepius ex natura rei dies noctesque. Cf. Heind. ad Her Sat. I, 1, 76. et Herz. ad Caes. B. G. VI, 18. extr. Videntur autem Romani in hac dicendi formula id nomen praemittere, quod prius vel magis spectatur, quam alterum, ideoque hic, ubi de Orco sermo est, noctem. Ci Ter. Andr. IV, 1, 53. Eun. V, 9, 49. Cic. Finn. I, 16, 51. Or. I, 61, 260. Ovid. Met. II, 343. IV, 260. XII, 46. cett. — 557. Hinc exaudiri gemitus, ut IV, 460. Hinc crandiri voces. Verba et saeva sonare Verben iterantur in Anth. Lat. I, 178, 341. - 558. stridor ferri tractaeque catenae in unam notionem coniungenda videntur: stridor catenarum ferrearum, quae trahuntur. Ad hos Nominativos autem aut ex antecedentibus supplendum est exaudiri, aut, quod verius videtur, simplex Verbus substantivum, ut stridor (est) ferri positum sit pro: stridet ferrum. Cf. alnott. ad I, 639. Coningtoni dubium videtur, utrum tractue catenae Nomin. st. an Genitiv. - 559. Redii nunc cum Henr. (in Tro. years VI. p 29. et Philel. XVII. p. 636 sq.), Ladew. et Ribbeckio ad vulg. lectionem strepitumque exterritus hausit, quae, a fragm. Vat. a m. sec., Pal. a m. pr., Gud., Ben II. III. exhibita et ab Henrico in omnibus (39) Codd. ab eo collatis isventa, et difficilior et significantior est altera strepituque ext. haesit, qua prius cum Wagn, et ceteris recentioribus editoribus ex Cod. Med. auctoritate receperam. Si enim ex strepitu semel factum erat strepitu, facilliza etiam hausit ex Aen. III, 597. et XI, 699. in haesit mutari potuit, que in Pal. am. pr. strepitumque hausit, am. sec. strepituque haesit, in frage Vat. autem a m. pr. strepitumque haesit, a m. sec. strepitumque hami legitur. Temere autem Hoffmann, in Zeitschr. f. d. Oest. Gymn. 1865. p. 508. defendit fragm. Vat. et Cod. Rom. lectionem strepitumque exterits hacsit, iure reprehensus a Ribbeckio Proleg. p. 283., qui vere admest: ..Praeterea languidum constitit et hacsit, quod debebat dici hacsit et co-

560

"Quae scelerum facies? o virgo, effare; quibusve Urguentur poenis? quis tantus clangor ad auras?" Tum vates sic orsa loqui: "Dux inclute Teucrum, Nulli fas casto sceleratum insistere limen;

stitit, ut III, 597., contra quod strepitum procul exauditum territus haurire, h. e. arrigere aures, dicitur, pulchrum eique aptissimum est, qui statim v. 561. quaerit: qui tantus clangor ad auris?" Cf. etiam quae Haeckerm. in Muetzell. Zeitschr. XII. p. 635. vere disputat lectionem hausit defendens. Quae enim Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 347. opponit, υστερον πρότερον esse negans: "Primum enim Aeneas cohibuit gradum, sive constitit, et postquam hoc fecit, aliquantisper substitit codem loco, sive haesit, et additur causa, quare substiterit: strepitu exterritus; quae causa quia potissimum explicat, cur haeserit, propterea huic verbo adiuncta est, non superiori, ea subtilius quam verius disputata videntur. Ceterum cf. IV, 359. ibique adnott. — 560. Quae scelerum facies? ut Geo. I, 506. Vid. supra ad v. 104. et cf. Val. Fl. II, 216. Unde ego tot scelerum facies, tot fata iacentum Exsequar. Eodem sensu infra v. 626. scelerum formae. - 561. Urguentur. Sic Cod. Med. aliosque Codd. (ut Bern. II. III.) secuti nobiscum scribunt omnes recentiores editores praeter Bryceum, Ribbeck. et Benoistum, quorum alter adnotat, non solum Pal. et Rom., sed etiam Vel. Longum de orth. p. 2804. P., Cassiod. p. 2295. et Bedam p. 2348 sq. testari a Vergilio scriptum esse urgentur. Sed vide Wagn. Orth. Verg. p. 478. quique ibi laudantur. — quis tantus clangor. Sic nunc edidi pro vulg. qui plangor; quis enim tum solet adhiberi, ubi tanta est alicuius rei insolentia, ut dubitationem moveat, num quod eius nuncupandae nomen a quoquam inveniatur (cf. Iahn. p. 359. ed. II., qui etiam hic formam quis a se in contextum receptam malit); quod ad h. l. bene quadrat; quare dudum a memet ipso et omnibus recentioribus editoribus praeter Ribbeckium ad vulg. lectionem reversum, quam ex melioribus Codd. non nisi Rom. et a m. pr. Pal. exhibent, receptum est. (Video tamen, etiam Ribbeck. mutata sententia in Proleg. p. 283. praeferre lectionem quis.) (Vid. etiam Aen. II, 594. IV, 408. V, 670. VI, 866. IX, 36. X, 9. XI, 832. XII, 621. et similes locos et cf. omnino adnott. ad Ecl. I, 19.) Ciangor autem est lectio Pal., Gud. et Servii Codd. ad v. 554., quam nunc demum cum Ribbeckio et Ladew. recepi, cum plangor (quod praebent Med., Rom., Bern. II. III. alii) cum verbis quibusve urguentur poenis? conciliari nequeat, clangor autem ad ferri stridorem (v. 558.) commode referri possit. Ceteri recentiores editores servant lectionem quis plungor. — ad auras, in altum, scil. surgit. Vid. supra v. 554. Peerlk. tamen, hoc verbum omitti non potuisse ratus, coni. qui tantus plangor? Ad aures Tum vates etc., ut vates haec submissa voce loqui dicatur, atque etiam Ribbeck. (cf. eius Proleg. p. 115.) et Ladew., servata tamen vulgari loci distinctione, receperunt unius Cod. Pal lectionem ad auris. Sed in scriptura auras, quae est poëta dignior, cum ceteris libris melioribus etiam Serv. ad v. 554. consentit. — 562 Cf. supra v. 125., ubi mutato verborum ordine legimus Cum sic orsa loqui vates. — 563. casto. Vid. ad III, 409. coll. iis, quae infra ad v. 661. adnotavimus. — "insistere pro ingredi, et limen pro limini vel in limine." Heyn. Vid. ad Geo. III, 164. Ceterum non insistere per se spectatum esse i. q. ingredi. sed verba insistere limen coniuncta id significare, facile vides. Insistere cum Accus. constructum legitur etiam Geo. III, 164. Aen. XI, 573. ct alibi. , sceleratum, vid. Ovid. Met. IV, 455. et ad Tib. I, 3, 67. [ubi scelerata sedes]. Sceleratum est sceleribus [vel\_potius sceleratorum contactul contaminatum, ideoque impurum, incestum; itaque pii, puri, custi, arcentur ab hoc loco." Heyn. Cf. supra v. 441. 543. et adnott. ad I, 355. Henry (Tw. years VI. p. 30.) limen sceleratum dici putat, quod Furiae in eo sedeant; Hackerm. vero l. l. p. 636. comparans vicum sceleratum et viam sceleratam reddi vult Verbrecher-Schwelle vel Schwelle des Verbrechens. Ceterum hoc versu turpiter abutitur Auson. cent. nupt. 112. —

Sed me cum lucis Hecate praesecit Avernis,
Ipsa deum poenas docuit perque omnia duxit.
Gnosius haec Rhadamanthus habet, durissima regna,
Castigatque auditque dolos subigitque fateri,
Quae quis apud superos furto lactatus inani
Distulit in seram commissa piacula mortem.
Continuo sontis ultrix accincta flagello

570

565

564. me lucis praefecit, tanquam sacerdotem; nam sacerdotes praefici, pracesse templis sacrisque dicuntur. Totum fere hunc versum iam supra legimus v. 118. — 565. Ipsa. Vid. ad III, 457. et Ecl. VIII, 96. - ,, deum poenas, quas dii nocentibus statuerunt, ut ap. Auson in Cupid. crucif. 56. myrtus invidiosa deum poenis." Heyn. De quo usu Genitivi cf. Beier. ad Cic. Off. III, 8, 36. Matth. ad Cic. Manil. 15, 43. alii. Vid. etiam supra ad v. 446. Gentius p. 32. pro deum male coniecit adeo. -- Verba perque omnia duxit proprie esse intelligenda, neque tantum significare: narrando omnia percensuit, docent v. 582 sqq. (Adsertitur mihi Conington.) Ceterum cf. infra v. 888. — 566. De Gnosio i e. Cretensi: vid. ad Geo. I, 222. et Aen. V, 306.) Rhadamantho, Iovis et Europae filio, qui ob iustum imperium, quo plures insulas maris interni rexerat (cf. Apollod. II, 3, 11. III, 1, 2. et Diod. V, 80.), una cum Minoe fratre iudex inferorum constitutus putabatur, vid. Hom. Il. XIV, 321. 01 IV, 564. VII, 323. Plat. Gorg. p. 524. D. Axioch. p. 371. B. Ovid. Met IX, 440. alios, et supra ad v. 432. Heyn. haec adnotat: ,,Quod Rhadamanthum in Tartaro constituit, suo iudicio facit poëta. Est autem is non tam index aut magistratus, qui causas capitales persequitur, ut supra Minos v. 432., sed qui, Triumvirorum capitalium more, iudicum sententis exsequitur, supplicium sumit, et de inferioris ordinis hominibus funt grassationis, sacrilegii cett. reis ipse cognoscit." — Comma, quod cu Wagn. post habet posuimus, vulgo decst. Süpflins quidem haec adnomi: "Dass ich Wagner's Komma nach habet getilgt habe, wird keiner wie tern Rechtfertigung bedürfen;" mihi tamen illa ratio, ex qua durisis regna per appositionem adjunguntur Pronomini haec (scil. loca), per dignior et Vergiliano loquendi mori (cf. III, 106. 272. XI, 252.) accommdatior videtur. Etiam Iahn. in altera edit., Peerlk. et Conington Comes adiecerunt. Gossr. et ceteri recentiores editores cum Supflio omiserus Ceterum Henry I. I. et Philol. XVII. p. 637. adnotat, hic non agi de dome cilio et sede Rhadamanthi, qui potius, ut Acolus I, 56., in vicina arce sdem suam habere videatur. - 567. In verbis Castigatque auditqdo los prius hysteron proteron (de quo vid. adnott. ad Geo. I, 179 Ac II, 353. III, 602. al.) inveni, ut post me ctiam Bryce, Conington et le noist.; nune vero propter que ter repetitum adsentior Wagnero et Ladergio locum sic intelligentibus: alios dolum iam confessos castigat, ali audit confitentes, alios tormentis adhibitis cogit fateri. Castigare attes Henrico in Philol. l. l. hie (ut IV, 407.) non est i. q. punire, sed and quaestionem obiurgare, acerbe increpare, cum punitio sontium infra desc v. 570. sequatur. Doli vero mihi aliisque sunt scelera dolo malo etr missa, ut alibi francles, non latebrae et deverticula a maleficis quaesti ut Ladewigio videtur. - subigit fateri, tormentis adhibitis, ut triumviri capitalis quaestionem habentis. Respexit hunc locum Stat. The IV, 531 sq. -- 568 sq. commissa apud superos piacula, sela quibus expiandis opus est piaculo, i. e. expiationem scelerum. Sie pocula committere etiam ap. Liv. V, 32, 13. legitur. — .. quae que distulit, se. fateri, ideoque occultavit et effecit, ne in iudicium adirrentur et punirentur, in seram mortem, h. e. non reus factus, me ideo poenam eorum persolvit, dum viveret. furto lactatus inani, 4º latere deos et impune sibi abire putabat commissa, sed temere." Es Heyn., qui etiam confert Sen. Herc. fur. 729. et Stat. Theb. IV. 531. terum de furto vid. ad Geo. IV, 346. et Aen. IV. 337. atque de colier tione verborum cf. adnott. ad Geo. IV, 25. - 570. Ut Romae capTisiphone quatit insultans torvosque sinistra Intentans anguis vocat agmina saeva sororum. Tum demum horrisono stridentes cardine sacrae Panduntur portae. Cernis, custodia qualis Vestibulo sedeat? facies quae limina servet?

575

damnati ante supplicium virgis caedebantur, sic hic Tisiphone, quae carnificis personam agit, continuo, statim post factum iudicium, quatit sontes flagello, pro vulg. verberat sontes flagellum quatiens, castigat damnatos flagello (cf. v. 557. cum VII, 451.), quae tamen vox non minus ad accincta, quam ad quatit referenda videtur. Apud Stat. Theb. I, 112 sq. Tisiphonen altera manu hydram, altera titionem quatere, memorat Heyn. Cf. etiam Tib. I, 3, 69. Ovid. Met. IV, 448. et Culicis v. 216 sq. Süpflius quatere hic interpretatur fortstossen, forttreiben, coll. Ter. Eun. II, 3, 66. homo quatietur certe cum dono foras, atque etiam Wagn. interpretatur per elavres, coll. Cic. N. D. II, 42, 109. Arctophylax prae se quatit Arctum; neque aliter prius Ladew., qui tamen nunc, ut Haeckerm. in Zeitschr. etc. XII. p. 636., mecum consentit. Cf. etiam XII, 337. equos - -Turnus Fumantes suclore quatit et Val. Fl. VII, 149. hunc locum sic imitatus: Ipsum angues, ipsum horrisoni quatit ira flagelli. — Pro torvos aliquot Pierii Codd. exhibent tortos, ut Pal. a m. pr. turtos, quacum lectione Ribbeck. conferri iubet Geo. III, 38, 106. et Aen. VII, 378. Henry torvos in 36, tortos in tribus modo Codd. invenit. Negari tamen nequit, quae hic de Tisiphone narrentur, vix conciliari posse cum v. 555 sq., ubi ea sedens vestibulum servare noctesque diesque dicitur; neque magis clarum est, quid hic iterum sibi velit vestibulum cum custodia eius sedente, quam nisi eandem Tisiphonem esse voluit poëta, necessario debebat nominare. Ultima igitur lima in hoc loco desideratur, cui fortasse poëta post quaedam additurus erat. Cf. etiam quae Ladew. in Append. p. 250 sq. hac de re disputavit. — 572. Intentans anguis. Cf. VII, 346. ibique adnott. — agmina saeva sororum, Furiarum. Vid. supra IV, 469. Verba vocat agmina saeva sororum repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 146. et 302. — 578. Tum demum, damnatis ad Tartari portam abreptis vocatisque Furiis porta illa semper clausa aperitur. Sic Heyn, verissime. Nam hic quoque narrari, quae fieri soleant, in promptu est. Vulgo male interpretantur: Dum loquitur Sibylla, porta Tartari aperitur, mirorque etiam Ribbeckium hanc sequi rationem sane iam a Servio commemoratam et verbis Tum demum -- portae signa παρενθέσεως adpingere. — 574. sacrae portae. Cf. adnott. ad III, 57. -, Cernis, pergit Sibylla, custodia qualis, quae custos [ut IX, 166.] (scil. Tisiphone, non Megaera [ut Wagn. cum Servio putat], nec Hydra) vestibulo, ad aditum [quod Wagnero ante portas illas situm, diversum tamen videtur a vestibulo v. 556. commemorato], sedeat." Heyn. Süpflius tamen (cui Gossr. adsentitur), post Hydra Colo distinguens, haec verba ad Hydram refert, ut v. 576. quasi respondeatur ad antecedentia verba Cernis, custodia qualis etc., neque Tisiphone, sed Hydra custos vestibuli sit, et duplex Hydra distinguatur, altera vestibulum custodiens, altera saevior in interiore Tartaro degens. Sed primum illa ipsa respondendi ratio languidior et poëta minus digna videtur, deinde etiam sequentia verba Saevior intus habet sedem nimis nude et abrupte posita. Et cur omnino duae Hydrae? Contra vulgaris ratio: Cernis, qualis (iam) in vestibulo sedeat custos? etc. Intus (autem) saevior (ctiam) Hydra habet sedem etc., optime se habet, neque haerendum in duplici epitheto inmanis - - saevior, cum inmanis arcte cohaereat cum L atris hiatibus, saevior autem inserviat comparationi cum Tisiphone. Cf. etiam quae Henry Tw. years VI. p. 31. et Philol. XVII. p. 638. contra Süpflianam rationem recte disputat. Nihilominus etiam Haeckerin. 1. 1. docere studet, verba Cernis, custodia qualis etc. non ad Tisiphonem v. 555-72. iam satis descriptam pertinere, sed ad Hydram, quae hic dicatur vestibulo sedere et limen servare (cum Tisiphone v. 556. vestibulum servet) et demum portis apertis intus sedens conspiciatur. —

ţ

Quinquaginta atris inmanis hiatibus Hydra
Saevior intus habet sedem. Tum Tartarus ipse
Bis patet in praeceps tantum tenditque sub umbras,
Quantus ad aetherium cacli suspectus Olympum.
Hic genus antiquum Terrae, Titania pubes,
Fulmine deiecti fundo volvuntur in imo.
Hic et Aloidas geminos inmania vidi
Corpora, qui manibus magnum rescindere caelum

514

facies (vid. ad II, 622.) quae limina servet? ut supra v. 402. et II. 567. (vid. supra ad v. 556.) Idem bis dicitur ex magno terrore. Cf. omnino adnott. ad I, 547. — 576. atris hiatibus Hydra intus, intra portam, habet sedem. "At Hydra, inquis, in vestibulo orci v. 257. inter cetera monstra fuit recensita. Equidem Hydram non de una illa sò Hercule domita, sed simpliciter pro serpente monstroso dictam accipio." Heyn. Recte. Pertinet hoc monstrum Lernaeae hydrae simile omnino ad terrores Tartari augendos. — atris hiatibus. Cf. Geo. I, 129. ibique sinott. Conington suspicatur, Vergilium ad hoc verbum scribendum metun esse Lucretii loco, quem hic imitatus sit (vid. infra), ubi v. 418. cael hiatus commemoretur. — 577 sq. Ingressis per illas portas ipse aperitur Tutarus. Tartarus tantum tendit sub umbras, deorsum (ut ad assu v. 561. erat i. q. sursum), quantus prospectus est a terra ad caelum, 560 οὐρανός ἐστ' ἀπὸ γαίης, Iliad. VIII, 16. et Hesiod. Theog. 720 sqq. — 579 "cacli suspectus, h. e. prospectus per aërem, a terra ad Olympus. ad caelum [vid. ad Ecl. V, 56.; inde aetherium: vid. VIII, 319. X, 62]. XI, 867.]; nam ex Tartaro prospectus ad caelum esse nequit, cum infera ha sint sub terra, et subter ils demum Tartarus depressus iaceat. Talis cis Tartarus sub Hade ap. Hom. II. VIII, 13 sqq," Heyn. Petitus in Obs Miscell. III, 2. aliique sine causa pro caeli coniecerunt terra. Ladew. or iungit verba cacli Olympus putatque cacli adiici, ne quis de monte Olymp cogitet; sed cacli Olympus mihi poeta indignum videtur; immo verla ad actherium Olympum ad caeli suspectum propterea tantum addita pute. I oratio poetice exornetur. Henry autem locum sic capit: Quantum tera Tartarus sub Hadem, tantus est suspectus a caelo ad Olympum supra ca lum positum, quam explicationem probare studet coll. loco Aen. I. 23 ubi Olympus vertex carli dicatur. Iahn. de h l. conferri iubet Derall ad Char. p. 665. ed. Lips. Voc. suspectus pro altitudine usurpatum nE IX, 530. Ceterum cf. locus similis Lucr. IV, 418 sq. Despectum prode sub terras impete tanto, A terris quantum caeli patet altus hiatus. Aus poëta videtur ante oculos habuisse, Geo. II, 291 sq. et Aen. IV, 445 § Peerlk, in verbis caeli suspectus haerens, locum corruptum censet. tamen nullam in promptu se habere medicinam confitetur. Gentius and p. 34 hanc profert audacem coniecturam ad aetherium est oculis s. 0 -Cum v 580 sq. Heyn, comparat Hes. Theog. 129 sqq. Quod autem > verba attinet, cf. parallelus locus infra v. 648. Hic genus antiquam Tour pulcherrima proles, et quoad synesin generis et numeri genus Icrac, T. pubes, - - deiecti - - volvuntur, infra v. 84 V. 122 XI, 887 sqq. XII, 568. Ovid. Met. I, 160 sqq. illa proper - - scires e sauguine natos. XIII, 521 sq. Hoc pecus - - multae e Prop IV, 12. (III. 13.) 25 pacata inventus - - quorum cett et mit similes locos ap. Rudd. II. p. 4. et 398, et Ramsh. S. 158, b. De I tanibus. Caeli et Terrae filis (quare hic genus Terrae, ymsect. etiam Geo. I, 275.), vid. Hes. Theog. l. l. et 616. Apollod. I 3. Diod. III, 57. Heyn. ad Apollod. p. 9 sqq. et Klopferi Lex. Etc. 581. fundo volvantur in imo, in imum Tar rum detrusi. Repetuntur haec verba in Anth. Lat III, S1, 7 et 55. Conisci adnotat, exprimi robe Ynormormolous Homeri II. XIV, 279 Aloidis, Oto et Ephialte, Aloei vel potius Neptuni ex Iphimedia vid. adnott. ad Geo. 1, 280. - 583. inmania corpora. Eandem #

Adgressi superisque Iovem detrudere regnis. Vidi et crudelis dantem Salmonea poenas. Dum flammas Iovis et sonitus imitatur Olympi, Quattuor hic invectus equis et lampada quassans Per Graium populos mediaeque per Elidis urbem Ibat ovans divomque sibi poscebat honorem,

585

sitionem vide X, 430. imperdita corpora, Teucri, et cf. adnott. ad I, 193. - rescindere caelum, ut alibi rescindere vallum, turres etc. Cf. Claud. Gigantom. 31. rescindite turres sidereas. Sil. Ital. X, 367. neque enim sacris irrumpere muris, Poene, magis dabitur, nostrum quam scinderc cuelum et imprimis adnott. ad Geo. l. l. — 584. Conington comparat Aesch. Prom. 357. ως την Διός τυ αννίς, εκπέρσων βία (Typhoeus) et quod attinet ad voc. detrudere infra IX, 496. detrude caput sub Tartara. - 585. Salmoneus, Aeoli et Euaretes fil. fraterque Sisyphi, rex Elidis, qui co usque superbiae processit, ut, cum deum se haberi vellet, Iovis tonitrua et fulmina imitari conaretur, sed ab love irato fulmine ictus et in Tartarum detrusus est. Cf. Hom. Od. XI, 236. Hesiodi fragm. ap. Schol. Pind. Pyth. IV, 252. (fr. 32. Göttl.). Apollod. I, 7, 2. I, 9, 7. Diod. IV, 70. Lucian. Tim. c. 2. Manil. V, 91 sqq. Hygin. fab. 60. 61. 250. alii et Heynii Exc. XII. ad h. l. — crudelis poenas, ut supra v. 501. — Versum 586. Ribbeck. et cum eo Ladew. (qui in altera edif. eum inter v. 558. et 589. positum voluit, quod recte vituperat Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 347.) in recentissima edit. spurium et versus 590 sq. dittographiam esse censent; qua opinione sane omnis loci difficultas simpliciter tollitur. Omnium tamen Codd. et Prisciani p. 930. auctoritas versum tuetur, qui quomodo commode explicari possit, statim videbimus. — Dum imitatur Heyn. minus recte interpretatur: "cum imitatus esset;" Wagn autem hace breviter dicta putat pro: "poenas, quas meruit, dum imitatur." (In min. tamen edit. mutavit sententiam suam, ut ex mutata distinctione apparet; quae autem de usu Part. dum adiecit, ea recto retractat in Praef. p. VIII.) Rectissime, puto, A. Iacob. in Handii Turs. II. p. 310.: "Dum conditionem Salmonci istamque simulationem hominis indicat, quae poenis crudelibus erat interrupta atque finita." (Adsentitur mihi Conington, dum Benoist. cum Wagn. facit.) Aliter tamen Gossr., qui putat, in eo ipso constitisse eius poenam, quod etiam in Tartaro Iovem imitari iubeatur. ,,Quod, inquit, quam vanum sit cum cognoverit, in acternum tamen facere cogatur, quae potest acerbior poena excogitari? Simili modo ponitur Ixion v. 603." De coniunctione huius versus cum sequente Wagn. in min. edit. haec observat: "Nervosior hic verborum ordo, quam vulgaris ille: Hic, dum imitatur etc. Ovid. Met. VII, 131 sqq. Quos ubi viderunt hastas torquere - - Demisere metu voltumque animumque Pelasgi; " quod probans cum co et Ladew. mutavi vulgarem loci distinctionem a ceteris recentioribus editoribus servatam. Vulgo enim post poenas Commate, post Olympi vero Puncto distinguitur. — sonitus Olympi, tonitru. Wagn. conferri iubet Cort. ad Lucan. V, 633. — 587. lampada, faces, ut IX, 535., ap. Ter. Ad. V, 7, 9. Ovid. Her. XII. 137. Staf. Silv. I, 2, 4. et IV, 8, 59. de facibus nuptialibus. — quassans. Cf. IX, 521. quassabat Etruscam Pinum et fumiferos infert Mezentius ignes. 588., per Elidis urbem; novam urbem a Salmoneo conditani Salmoniam, ad Alpheum in media Élide sitam, intellige. Vid. Strab. VIII. p. 856. D. Apollod. I, 9, 7. Diod. IV, 68. |Serv. et cum co Wagn, potius de Olympia et ipsa in media Elide sita cogitant; et ille quidem addit: ,,Hinc est indignatio, quod in ea civitate Iovem imitabatur, in qua specialiter Iuppiter colitur."] Pisae nemora et Elidis agros suo more memorat imitator loci Val. Fl. I, 662 sq. — per Hellaclos urbes coni. Io. Schrader." Heyn. Coningtoni mediae per Elidis urbem videtur "a variety for mediam per Elidis urbem." Peerlk. sinc iusta causa malit mediasque per Elidis urbes. — 589. Ibat ovans legimus etiam ap. Stat. Theb. II, 621., Silium III, 409. et in Anth. Lat. I, 170, 150. —

E!

Demens! qui nimbos et non imitabile fulmen Aere et cornipedum pulsu simularet equorum. At pater omnipotens densa inter nubila telum Contorsit, non ille faces nec fumea taedis Lumina, praecipitemque inmani turbine adegit. Nec non et Tityon, Terrae omniparentis alumnum,

590. Demens, σχέτλιος, νήπιος, cum singulari vi versum exorditu adnott. ad Geo. I. 477. et Aen. III, 635. — nimbos i. e. tonitri etiam ap. Liv. XXXVII, 3. (nimbum ortum, ibi homines exanimatos) : significat tempestatem cum fulminibus et tonitribus coortam. Cf. Geo. I, 328. — 591. "aere et pulsu equorum, curru aereo, aem fortasse, quod additum ab aliis [cf. Manil. V, 92.], invectum eum es minis aereis in solo substratis, quas equorum ungulae pulsarent." Apud Apollod. l. l. Salm. pelles induratas et cum lebetibus ex cun spensas per solum trahit. - cornipedes (χερατόποδες) absol. pro usurpatur a Silio VII, 651., apud quem XIII, 338. etiam Panis, Ovid. Fast. II. 361. Fauni est epitheton. - pulsu ex optimis Codd. Pal., fragm. Vat. et Gud. a m. pr.) restituit Heins.; pauci alii (ut Bern. II. III. et a m. sec. Gud.) cursu vel curru, haud dubie ex int tamento. Cf. XII, 533. et Lucan. IV, 750. Quippe ubi non sonipes clangore tubarum Saxa quatit pulsu. — simularet lectio est Med., Pal., Gud aliorumque Codd., quam Heyn. (in min. certe edit.) et ! recte receperunt, et Wakef. quoque ad Lucr. V, 744. praetulit. Vul mularut, quod Iahn. in priore edit. servavit, alteram lectionem ex ll et IX, 728. factam esse suspicatus. Sed apertum est, Vergilium p 586. eandem rem non iterum narrare potuisse per Indicativum. se tius hic causam adiungere voluisse, cur dementem se gesserit Salme utpote qui crediderit, fulmen et tonitru se simulare posse; Demens simularet igitur i. q. adeo demens, ut simularet; quae res tam clar ut non videam, cur tam longam adnotationem adscripscrit Wagn.. qu men vere adnotat, Imperfectum rem saepius factam indicare. Quod ligens etiam Iahn, in altera edit, (ut recentiores omnes, praeter Bryc simularet recepit, coll. Cic. N. D. I, 10. deum dixit cam mentem esse. ex aqua cuncta fingeret. Ceterum ef. adnott. ad Aen. II, 346. -Verba At pater - - Contorsit Wagn. Qu. Verg. XXXVII, 5. sic cat: ..non tulit hoc Iupiter, sed contorsit telum." Sed cur opus est tentia illa, quam Wagn. suppressam censet: non tulit hoc Iupiter? ? aptissime sibi opponuntur: Salmoncus Iovem tonantem imitari ausus at Iupiter vero fulmine superbiam eius castigavit? -- den sa inter bila, nam quo densiores nubes, eo vehementiora esse solent fulmina dem verba legimus Geo. I, 445. - 593. telum Contorsit. (Y. II hastam - - Contorsit. - non ille (vid. ad Aen. I, 3.) faces nec mea taedis Lumina, quibus demens Salmoneus fulmen imitari ou erat; fumca autem tacdis lumina Wagn, recte interpretatur per lu fumo a taedis proficiscente involuta, i. e. lumina taedarum fumidara taedas fumantes. Cf. VII. 457. (atrum lumen), IX, 75. (piceum lume adnott, ad Geo. II, 309. Conington comparat Lucr. III, 304. irai faz mida et Aesch. Agam. 496. -- 594. "turbine, pro fulmine. ut s nimbi, turbines, procellae cum co esse coniunctae." Heyn. Intellige impetum fulminis instar turbinis ruentis, et cf. I, 45. XI. 284. Val. III, 75. 243. Lucan. III, 465. et similes locos, ubi de hastarum alierur telorum cum vi missorum turbine sermo est. - adeg it, scil. in Tu profunditatem Cf. IV, 25. adigat me fulmine ad umbras. — Cum v. sqq. Heyn. conferri iubet Hom. Od. XI, 575 sqq. Lucr. III, 997 sq. Accii Prometh. ap. Cic. Tusc. II, 10. De Tityo, Terrae filio, qui Lat vim afferre voluerat, et vel Apollinis vel Dianae vel utrinsque telis m fixus hnius libidinis poenam dabat in Tartaro, cf. etiam Hom. (1 324. XI, 576 sqq. Pind. Pyth. IV, 160. Apollod. I, 4, 1. ibique Her 91. Apollon. I, 761. cum Schol. Hyg. f. 55. alii, et ex poetis Latinis L Cernere erat, per tota novem cui iugera corpus Porrigitur, rostroque inmanis voltur obunco Inmortale iecur tondens fecundaque poenis Viscera rimaturque epulis habitatque sub alto Pectore, nec fibris requies datur ulla renatis. Quid memorem Lapithas, Ixiona Pirithoumque?

600

III, 997 sqq. (s. 984 sqq. Lachm.) Hor. Od. II, 14, 8. III, 4, 77. Ovid. Met. IV, 456. Am. III, 12, 25. Tib. I, 3, 73 sqq. Sen. Agam. 15 sqq. — ,, alumnum accipiam pro filio, ut Homer. γαίης ξρικύδεος υίόν. Volunt tamen Interpp., poëtam alteram narrationem sequi, qua ex Elara susceptus, a Tellure utero fuit gestatus." Heyn. Potius e terra, sub qua Iupiter gravidam Elaram irae Iunonis subtrahens occuluerat, in Iucem editum. Cf. praeter Apollod. et Apollon. ll. ll. Pherecyd. Fragm. p. 163 sq. ed. Sturz. — omniparentis. Hanc quorundam Codd. scripturam tuetur Lucretii exemplum, qui terram bis omniparentem dixit II, 706. et V, 260. (259.); alii Codd. (Med. a m. pr., fragm. Vat., Rom. etc.) cum Arusiano (p. 229. Lindem.) et Nonio (v. alumnus p. 243. Merc.) omnipotentis, quod legitur etiam in Anth. Lat. I, 45, 2., ubi verba terrae omnipotentis alumnum repetuntur; sed ex v. 592. repetitum videtur. Iahn. vero ob plurimorum Codd. consensum lectionem minus poëticam restituit, comparans Olympum omnipotentem X, 1. et XII, 792., cuius tamen, cum sedes sit deorum omnipotentium prorsus aliam esse, atque terrae, rationem, quae, tamquam tot monstrorum parens, rectius omniparens, παμμήτειρα, appellatur, quisque videt. Quare laudo Iahnium, qui in altera edit., mutata sententia sua, lectionem omniparentis cum recentioribus editt. omnibus receperit. — 596. Cernere erat. Vid. ad Ecl. X, 46. et Geo. IV, 447. — per tota novem cett. Homer, l. l.  $\dot{o}$   $\dot{o}$   $\dot{e}\pi$   $\dot{e}\nu\nu\dot{e}\alpha$   $\varkappa\dot{e}i\tau o$   $\pi\dot{e}\lambda\dot{e}\partial\varphi\alpha$ . Cf. Ovid. l. l. v. 457. novemque Iugeribus distentus erat. Tib. 1. 1. Porrectus novem per iugera terrae cett. — voltur. Homerus l. l. duo vultures commemorat. Uterque poëta habet sectatores suos. Cf. Broukh. ad Tibull. l. l. — 597. obuncus pro aduncus legitur etiam infra XI, 755. Ovid. Met. VI, 516. ap. eund. de nuce 115. ap. Claud. B. Gild. 470. al. et hic quidem a Med. et Macrobii V, 7, 14., Charisii p. 120. Probique art. min. 510. Codd. exhibetur; adunco legitur in Pal., Gud., Bern. II. ap. Macrob. IV, 4, 15. et Schol. Hor. Od. III, 4, 75. Quid velint fragm. Vat., Rom., Minor., Bern. III. et Cod. Med. Macrobii V, 7, 14. abunco scribentes, non liquet. — V. 598 sq. exprimi Homericum Δέρτρον ἔσω δύνοντες, immortale autem iecur esse Promethei ήπαρ άθάνατον ap. Hesiod. Theog. 523., Heyn. me-Inmortale dicitur, quia adesum semper renascitur. — tondens, depascens, devorans, ut III, 537. Geo. I, 15. Lucr. II, 659. al. et ap. Hom. Od. XI, 577.  $\gamma \tilde{v} \pi \epsilon - - \tilde{\eta} \pi \alpha \varrho$   $\tilde{\epsilon} \kappa \epsilon \iota \varrho o \nu$ ; imprimis cf. Silius XIII, 839. quae tondentur praecordia rostro alitis et Sen. Agam. 18. ubi tondet ales avida fecundum iecur. Pauci quidam Codd. minus recte tunclens. Peerlk. malit tondet, simulque commemorat, hunc locum exprimi ab Ambrosio in Tobia XII, 41. sic scribente: Echidna, foecunda poenis viscera trahens. - "fecunda poenis viscera [quae verba praeter Ambros. l. l. etiam auctor Medeae in Anth. Lat. I, 178, 64. repetit], iecur, quod renascitur ad novum supplicium, ut iterum erui possit." Heyn. Sic etiam Servius: ,,fecundas in poenam," ut igitur viscera largam continuandae poenae materiam praebere dicantur. Nescio tamen, an Conington, comparans viminibus salices fecundas Geo. II, 446., poenis rectius Ablativum habeat, ut significetur,,the punishment being conceived of as growing along with the materials of punishment." - epulis, ad epulas. Vid. adnott. ad Ecl. II, 30. Aen. II, 315. al. - rimatur: vid. ad Geo. I, 384. et Aen. XI, 748. Verbis autem rimantur epulis etiam Maecenas usus erat Seneca teste Epist. 114, 5. -- Cum v. 600. cf. Lucr. I, 992. At nunc nimirum requies data principiorum Corporibus nulla est. — 601 sqq. "Duos Homeri locos ante oculos habuit, Od. XI, 581. de Tantalo et v. 592. de Sisypho, fabulam tamen affert a vulgari ratione diversam: Ixionem et

日日本 日本十二十二

Quos super atra silex iam iam lapsura cadentique Inminet adsimilis; lucent genialibus altis Aurea fulcra toris epulaeque ante ora paratae

Pirithoum, ex Lapitharum genere oriundos, assidere epulis, saxo sa put minante ruinam. Ad Phlegyam Stat. Theb. I, 713., et ad Val. Fl. II, 192. 195. hoc idem supplicium transtulere. Tantali imminere saxum, alii commenti erant, interque eos Pind. Ol. I, & Eurip. Or. 6. et 980 sq., ubi cf. Schol., iisque antiquiores Alcaeus man. Vid. Schol. ad Pind. l. l.; adde Cic. Tusc. IV, 16. et Lucr. 1 sqq." Hoyn. Ex vulgari fabula (quam poëta alibi sequitur: vid. i v. 616. et Geo. III, 38. IV, 484.) Ixion, Phlegyac illius fil. et Piri Dia pater, qui a love in caelum receptus Iunonis adeo amplexus huius facinoris causa in Orco anguibus ad rotam alligatus perpet ea circumagi fingitur. Cf. Pind. Pyth. II, 39 aqq. Schol. Eur. 1192. et adnott. ad Geo. l. l. Secundum hune autem Vergilii locus ac Sisyphus et Tantalus poena affectus est, cum qua etiam Damocii ria ap. Cic. Tusc. V, 21, 61. conferri potest. (Vide tamen infra.) rithoo, quem candem cum patre pocuam dedisse nemo alius narri infra ad v. 618. — Cum vv. Quid memorem cf. supra v. 123. inf 483. et adnott. ad II, 101. -- 602. iam iam. Cf. adnott. ad II. cadentique. Copulam multi Codd. cum Rom. omittunt; sed re sum hypermetrum, quo bene pingitur saxum superimpendens, Weichert. de vers. hyperm. I. p. 22. Peerlk. haec de solo Tantale tuisse ratus, locum corruptum et sic emendandum censet: Quid bus atra silex etc., ut sententia haec sit: ,,Quid memorem Lapithes. et Pirithoum? Quid illos, quibus silex imminet?" Et hanc andece iecturam Vir doct. adeo Macrobii auctoritate confirmare studet, que hune locum respiciens Sat. I, 10. scripserit: atram eilicem la semper et cadenti similem illorum capitibus imminere, hand dubie Vergilium legisse contendit, quae ipse proponat; alioquin enim scri fuisse: super illorum capita imminere. (!) Negari tamen nequit, mere iam veteres Grammaticos in hoc loco offendisse. Et Servins certe seqq. verba lucent genialibus altis etc. de Tantalo dicta, Pom Sabinus neque antecedentia ad Lapithas referenda, sed cum seq iungenda esse putat; Donatus contra haec omnia v. 602-607. ad ] et Pirithoum spectare docet. Et sane, si locus sanus est, Donato a cogimur. Verba enim Quos super cett., sine Copula anteced adiecta, non nisi de Lapithis antea commemoratis intelligi posse, videt; sequentia autem cum his tam arcte cohacrent, ut vix ab iis et ad aliud Subicctum referri queant. Quod vero Vergilius divers diverse narrat Ixionis fabulam (id quod mirari Schraderum ad Mi p. 285. et Ouwens. N. H. p. 23. 35 sq., memorat Heyn.), id sane facile condonandum. Quare Punctum vulgo post acisimilis posita Wagn. in Semicolon mutavimus, quod etiam fecerunt omnes nobis riores editores praeter Bryceum. Ribbeck. tamen (qui etiam vid. i p. 62 sq.) post v. 601., quem ut a Vario et Tucca falso vel n vel illatum uncis inclusit, non sine veritatis specie lacunam statuit, Vergilius Tantalo commemorato explere voluerit, ideoque v. 602. pri super potius cum Cod. Rom. Quo super scribendum esse suspical 603. adsimilis etiam ap. Cic. N. D. II, 55. in Ovid. Trist. 1. 5, P. II, 2, 85. al. legitur. — "genialibus toris, positis ad epulas les quibas diem festum agentes Genio indulgere volebant], opipara tas habendas, quae ad hilaritatem invitant. Sic genialis hiems Geo. lubi vid. not." Heyn. De lecto geniali cf. quos laudant Schmid. et ad Hor. Ep. I, 1, 87., imprimis Paul. Diac. p. 94, 11. M. Graev. 1 pr. Cluent. 5, 14. Boottiger. in: Die Aklobrand. Hochzeit p. 124 Wüstem, ad Palast des Scaurus p. 58. Ceterum cum Adi. geniali Substantivo torus in unam notionem coalescat, non potest offendere al Adiectivum sine Copula adiectum. Cf. adnott. ad V, 24. coll. iis, qu Geo. I. 449. et alibi docuimus, et Dissen. ad Tibull. III. 5, 22. Ali Regifico luxu; Furiarum maxuma iuxta Accubat et manibus prohibet contingere mensas Exsurgitque facem attollens atque intonat ore. Hic, quibus invisi fratres, dum vita manebat, Pulsatusve parens et fraus innexa clienti, 605

tem torum iam II, 2. commemoratum vidimus. — fulcra sunt pedes vel alia basis lecti, et fulcra lucent toris pro: fulcra tororum lucent, positum videtur; quamquam etiam, si toros purpureos esse cum Süpflio sumimus, fulcra toris ipsis (per toros), qui purpurae splendorem cum iis communicant, lucere possunt; quae etiam Haeckermanni est sententia in Zeitschr. 1. l. p. 637., per fulcra totum lectum intelligentis, ut ap. Iuven. VI, 22. et Prop. IV, (V,) 7, 3. et comparantis VIII, 660. virgatis lucent sagulis. epulae paratae. Cf. I, 638. parant convivia. — 605. Regifico luxu, ut I, 637. regali luxu. Adiectivum autem regificus pro regius, magnificus praeter h. l. non videtur legi, nisi ap. Val. Fl. haec imitatum II, 652. Stant gemmis auroque tori mensaeque paratu Regifico. Adverbium regisce invenitur in loco Enniano ap. Cic. Tusc. III, 19, 44. (Androm. fr. 9. p. 104. Vahl.) et ap. Silium XI, 273. Ceterum in Adiectivis cum faciendi verbo compositis illud - - ficus interdum vim suam plane amittit. Sic ap. Cic. pro Sext. 57, 122. ingratifici Argivi, ap. Plaut. Mil. II, 2, 36. falsificus animus, ap. Catull. LXIV, 407. iustifica mens, ap. Silium XII, 474. mitifica mens. - ,,Assidet Furiarum maxima (quae etiam ap. Val. Fl. I, 817. commemoratur [cf. etiam supra III, 252.], dicta ut maxima natarum supra ad I, 521.; apud Eurip. Iph. T. 963. πρέσβειρα Έφιννύων. Stat. Theb. VII, 477. Eumenidum antiquissima) seu Megaera seu Alecto (nam Famem vix bene huc advocat Servius, laudato loco III, 252.), et vetat epulis frui; hoc plus dignitatis habet, quam fuga pomorum et aquae in Tantalo. Atrocius rem extulit Aeschyl. Eumen. 264 sqq." Heyn. Cf. etiam Barth. ad Stat. 1.1. et adnott. ad Aen. I, 521. Supra III, 252. Celaeno Harpyia se ipsa vocat Furiarum maximam. — 606. manibus iuxta contingere non abundare in promptu est. Cf. II, 167. Conington comparat Hom. II. IX, 221. οἱ δ' ἐπ' ὀνείαθ' ετοίμα προκείμενα χείρας ἴαλλον. Pro mensas octo Cod. mensam, sed Pluralem praeter optimos Codd. tuentur Schol. Hor. Od. I, 28. et Stat. Theb. I, 715. - 607. facem attollens. Cf. VII, 456. — intonat ore legitur etiam in Culice 177. et in Anth. Lat. I, 178, 346., ut Verbo simplici ore tonare supra IV, 510., ap. Claud. rapt. Pros. I, 83. et in Lucil. Aetna 56. (Wernsd. P. L. min. IV, 99.) — Cum v. 608 sqq. cf. Gratii Cyneg. 451 sqq. et Aristoph. Ran. 147 sqq., cuius loci hic memorem fuisse Vergilium putat Conington. Heynius, qui etiam cf. in Exc. VIII. ad h. l., docet, Vergilium in Tartaro suo constituendo philosophorum (imprimis Platonis Phaed. p. 83.) scripta respexisse et cum Homerus Tantali quidem, Tityi et Sisyphi poenas, quas in locis inferis luant, commemoret, sed non accuratius de hac re exponat, ipsum paulo ampliorem fecisse recensum scelerum, quibus supplicia illa in Tartaro constituta sint. -- invisi fratres. Cogita de Atreo et Thyeste, de Eteocle et Polynice aliisque exemplis clarissimis. — Verba dum vita manebat redeunt infra v. 661. — 609. pulsatus, i. e. mulcatus vel omnino male habitus. Cf. Sen. Contr. IX, 4. (ex leg. XII Tabb.) qui patrem pulsaverit, manus ei praecidatur et Stat. Silv. III, 3, 15. si quis pulsatae conscius uniquam [Markl. umbram] Matris, et inferna rigidum timet Aeacum urna. Conington affert fragm. legis, quae dicitur, Serv. Tullii, Si pa. rentem puer verberit, ast olle plorassit, puer divis parentum sacer esto. Constat autem, quanti habita sit a veteribus pietas in parentes quantumque scelus contrarium. Poëtae ante oculos fuisse Plat. de Leg. IX. p. 891. D. Steph., iam Heyn. adnotavit. Cf. etiam Paus. X, 28. et Cic. pr. Rosc. Am. 25, 70. de singulari parricidarum supplicio agens. Peerlk. Graec. alxluv et Burm. ad Ovid. Am. I, 7, 29. conferri iubet. — et fraus-Pauci Codd. et Nonius v. pulsare p. 372, 15. praebent aut fraus, quod etiam Markl. ad Stat. Silv. III, 3, 15. ex coni. restitutum voluit, cum

160

610

Aut qui divitiis soli incubuere repertis, Nec partem posuere suis, quae maxuma turba est, Quique ob adulterium caesi quique arma secuti Impia nec veriti dominorum fallere dextras,

Particulam ve excipere non possit simplex Copula; verum etiam alibi Copulam usurpari pro Particula disiunctiva, iam ad Geo. I, 442. Aen. II, 36. alibi vidimus, et in Qu. Verg. XXXVI, 12. Wagn. cum h. l. comparat simillimum infra v. 842 sqq., ubi gominatum aut in tertio membro sequitur simplex Copula que, non temere suspicatus, Vergilium, inter omnes poëtas studiosissime auribus consulentem, fortasse vitare voluisse duriorem sonum verborum aut fraus. -- "fraus innexa clienti, pro vulg. illata, uti fraule aliquis illaqueari dicitur. [Innectere iam supra IV, 51. metaphorice usurpatum legimus.] Comparata iam ab Interpp. Lex XII Tabb. Patronus si clienti fraudem faxit, sacer esto, et Hor. Od. II, 28, 23 sqq." Heyn. Cf. etiam Plut. Rom. c. 12. et Dion. Hal. Ant. II, 10. Ab Urbano hic intelligi praevaricatores, qui sint patroni clientium, memorat Ribbeck. Proleg. p. 167. in adn. - V. 610. iteratur in Anth. Lat. III, 81, 36. — incubuerc, ut Geo. II, 507., ubi vid. adnott. et adde Quinct. Inst. X, 1. velut clausis thesauris incubabit; Senec. de.ira L. p. 39. Acervis auri argentique incubat; Sulpit. Sever. Hist. I. p. 128. auro incubant; et Elmenh. ad Appul. Met. IV. p. 257. — repertie, i. e. partis, quo sensu et reperire et invenire usurpantur. Cf. Ruhnk. ad Ter. Andr. I, 1, 39. Westerh. ad eiusd. Heaut. I, 1, 60. Beier. ad Cic. Off. III, 31, 112. Orell. ad Cic. Div. I, 10. in. Goerenz. ad Cic. Finn. I, 7, 23. Kritz. ad Sall. Iug. 70, 3. et de codem usu v. εὐρίσκειν apud Graecos Valcken. ad Herod. IX, 6. — soli; cum neminem divitiarum suarum participem fecerint, sed solitarii cum iis vitam egerint. Peerlk. tamen, in hoc voc. haerens, "cum nemo, ne liberalissimus quidem, nisi mente captus, alteri concedat suis divitiis incubare," satis audacter coni. ori, h. e. auri (auri divitiis), Gentius autem p. 35. non magis feliciter olim. — 611. "nec suis. cognatis et affinibus, posuere partem, Edevro, statuerunt, tribuerunt [cf. Iuven. V, 135. Da Trebio; pone ad Trebium, a Coningt. laud.], tt solent homines ex vita humili magnas opes consecuti erga cognatos parperes esse duri et avari. Ad sententiam Servius laudat Hor. Serm. II, 2 103.: adde eundem Serm. I, 1, 75 sqq. 84 sq." Heyn. Cf. praeterea similes locos Geo. II, 507. Hor. Epod. I. 33. Martial. XII, 53, 3. cett. Perik. praeter necessitatem coni. promeere. -- quae maxima turba est, qurum magnus est numerus. Peerlk. confert Quinct. Decl. XII. p. 254. 4 vero universas familias fames exstincit, quae pars maxima est; Senec. de brev. vitae 13. qui in literarum inutilium studiis detinentur, quae in apud Romanos quoque mugna manus est; Sidon. Apoll. Pan. Maior. [515.] Coeperat ad rupis medium, quae maxima turba est, Interno squaler gelu; et Paullin. Carm. VII. [25.] Peccator autem, non et impius tanca Quae magna turba est, non resurget gloriae. — 612. Qui ob adulterius caesi, qui in flagranti delicto occisi sunt; quamquam apud inferos etim reliqui adulteri omnes puniuntur. Wagn. poëtam ad certos quosdam notosque homines, ut ad Sallustium a Milone loris caesum [cf. Var. & Gell. XVII, 15. et Schol. Hor. Sat. I, 2, 42.], spectasse non temere staffcatur. - "arma impia [ut XII, 31.], haud dubie bellorum civilium. sed de iis accipiendum, qui patriae bellum inferunt, non qui propulsat-Itaque concidunt Servii aliorumque metus, ne in Augustum peccet poeu." Heyn. Cf. etiam adnott. ad Ecl. I, 70. et Geo. I, 511. Rectius tames Wagn. non de bello civili cogitandum putat, quo commemorato non fer potuerit, quin Augustum pungeret poëta; sed haec verba cum seqq. ar iuncta ad bellum servile annis 651 653. gestum refert. (Consentiunt rbiscum Ladew, et Benoist., dum Conington haec verba a sequentibus x iungit et duo genera maleficorum distingui censet, et qui in patriam. qui in dominos peccarint, Bryce autem rem in dubio relinquit.) (2. autem attinet ad verba arma secuti cf. III, 54. 156. et XI. 161. 613. Fallere dextrax dominorum paulo insolentius positum videtur f

Inclusi poenam exspectant. Ne quaere doceri, Quam poenam aut quae forma viros fortunave mersit. Saxum ingens volvunt alii, radiisque rotarum Districti pendent; sedet aeternumque sedebit

615

fallere fidem dominis debitam et data dextra (sua dextra cum domini dextra coniuncta) sponsam. Heyn. per dominos intelligit patronos, ut hic de libertorum impietate et fraude in patronos agatur, cum servorum poenas commemorari indignum esset epici carminis gravitate. Sed iure Ruhk. dubitat, num patroni libertorum domini appellari possint, ipse potius cum Servio de servis cogitans, quos tempore bellorum civilium saepe in dominos infidissimos fuisse ex Appiano B. C. 1, 72. IV, 22. 29. 39. 51. et aliunde constet. Peerlk. (et cum eo Ladew.) v. 612. et 613., in quibus sane iam antiquiores haeserunt interpretes, spurios censet, cum adulterium veteribus non tam horribile scelus et bella civilia tangere periculosum fuerit neque Augusto gratum, verba autem nec veriti - - dextras iustum sensum non praebeant. Sed num avaritia maius est scelus adulterio? impia autem arma non opus esse ut de bello civili intelligantur, et ultimis verbis non tantam inesse difficultatem, modo vidimus. — 614. posnam exspectant, Aeaci iudicium metuentes. Vir doctus in Miscell. Obss. IV. p. 378. et Io. Schrader., haerentes in verbo exspectant, cum sceleratos istos non exspectare modo, sed re vera pendere poenas ex seqq. intelligatur, coniecerunt expendunt, quod probat Both., addita etiam altera coniectura exceptant. Sed verissime docet Wagn., exspectant pertinere ad totum genus corum, qui tales vel similes sint, quales modo dicti, sequens autem mersit ad eos, qui tales fuerint quique iam luant poenas. - 615. quae forma, quae suppliciorum species; singulis enim sceleribus sua statuta sunt supplicia ex more Romano, quem poeta sequitur. Minus probabiliter Hoegg. de diffic. quibusd. Verg. locis p. 15.: ,, Verba quae forma non pro quae forma poenae accipienda esse censeo, quippe quod idem fere significaret, quod verba proxime antecedentia quam poenam, sed pro forma scelerum; et fortunave mersit pro quae fortuna (Geschick) illos in perniciem ruit." Heyn. mersit minus recte explicat per excipit, manet, cum potius sit i. q. obruit. Totum autem locum sic intellige: Ne quaere doceri, Quam poenam, scil. exspectent, aut (neve quaere doceri) formam (poenae) et fortunam, quae mersit, de quo verbo cf. supra v. 429. et 512. De Indicativo, cuius Ioco Coniunctivum exspectaveris, cf. adnott. ad Geo. IV, 150. Peerlk. verba aut quae forma v. f. mersit, quae ipsi non satis clara et Latina videntur, spuria omnemque locum, ut infra videbimus, mira ratione turbatum censet. — 616. "Iterum poëta ad veteres mythos redit. Non necesse est, ut solum Sisyphum [de cuius saxo vid. adnott. ad Geo. III, 39.] et Ixionem respexerit; ideoque enallage numeri, quam inferunt viri docti, carere possumus." Heyn. — radiisque omnium Codd. est lectio, quam cum Wagn. revocavimus. Heyn. ex coni. edidit radiisve. Sed vid. Wagn. Qu. Verg. XXXIV, 1., qui docet, Copulas interdum pro iterato Adiectivo alius positas inveniri, et cf. adnott. ad Ecl. I, 64. Aen. 1, 701. et quae supra ad v. 609. adscripsimus. Ex recentioribus editoribus unus Bryce ad scripturam radiisve rediit. — "radiis rotarum [cf. Geo. II, 444.] districti [quod plurimi Codd., Med., fragm. Vat., Pal. a m. sec., Rom., Gud., alii corrumpunt in destricti, quamquam de membris in diversas partes compulsis sermonem esse patet] pendent, rotae illigatis membris distinentur, έπλ τροχοῦ κατατείνονται, petitum ab equuleo, tormenti genere. - - - At Ixionis rota [de qua vid. ad Geo. IV, 484.] a poëtis ita describitur, ut ille modo exteriori orbi alligatus, modo ipsis radiis illigatus, perpetuo rotae vertice circumageretur, ita ut poena in motu numquam intermisso spectanda esset. Contra Theseus sine ullo motu sedet saxo affixus." Heyn. De Theseo, qui cum Pirithoo Proserpinam ex Orco rapere molitus erat (vid. supra v. 397.), in aeternum sedente apud inferos, quae fabula multis modis a veteribus tractata est, Heyn. conferri iubet Rom. Od. X, 630 sq. Pausan. X, 28, 29. Ovid. Met. VII, 433 sqq. et

K.

Infelix Theseus, Phlegyasque miserrimus omnis Admonet et magna testatur voce per umbras: "Discite iustitiam moniti et non temnere divos." Vendidit hic auro patriam dominumque potentem

620

Winckelm. Monum. ined. n. 101., quibus adde Apollod. II, 5, 12. Schol. Apollon. I, 101. et Hellanici fragm. ed. Sturz. p. 115. Imaginem These apud inferos sedentis praebet Inghirami Gall. Om. III. Tab. 94. Ex aliorum narratione uterque perpetuo in inferis sedebat (cf. Diod. Sic. IV, 63.), cum alii contra Theseum ab Hercule liberatum esse, Pirithoum autem a saxo avelli non potuisse narrent. (Cf. Paus. I, 17. Diod. IV, 64. Apollod. II, 5, 12. Hor. Od. IV, 7, 27. alii.) — Cum vv. sedet aeternumque sedebit, continuum et immutatum rei statum fortius indicantibus, cf. Hor. Od. II, 13, 20. rapuit rapietque; eiusd. Ep. I, 7, 21. tulit et feret; I, 2, 44. labitur et labetur; Cic. Fam. V, 17. pendimus semperque pendemu; Ovid. Met. VIII, 350. colui coloque; IX, 624. ussit et urit, Grat. Cyneg. 66. flet adhuc et porro flebit similesque locos et de Graecis imprimis Schaefer, ad Soph. Antig. 151. et Stallbaum. ad Plat. Phileb. p. 6. – 618. "Phlegyas de Phlegyarum gente alii acceperant, quae Minyadem Boeotiae inhabitavit et propter impietatem a deo abolita fuit. (Vid. Pars. IX, 36. et Hymn. in Apoll. 278 sq.) Verum non de Phlegyis Maro, sed de Phlegya, Ixionis et Coronidis, e qua Aesculapium Apollo suscepit, patre, qui Apollinis templum Delphis incendit (vid. Serv.), accipiendus est. Iden iam docuerunt Interpp. ex Statii imitatione Theb. I, 712 sqq. et Val. Fl. II, 193 sqq." Heyn. Cf. etiam Lutat. ad Stat. l. l. et Muncker. ad Hygin. f. 79., quos Burm. laudat. — 619. magna voce pro umbris scil., quibus tantum τρισμός s. exigua vox. Vid. supra v. 493. — testatur, scil. verum esse, quod statim sequitur, monitum; testimonio miseriae suae comprobat, deos non esse contemnendos. — 620. Hic versus celeberrinus fluxisse videtur ex loco illustri Pindari Pyth. II, 39 sqq. Sewy & Egerusiσιν Ίξιονά ψαντι ταῦτα βροτοῖς λέγειν, ἐν πτερόεντι τροχῷ Παντά κ λινδόμενον Τον εθεργέταν άγαναις άμοιβαίς Εποιχομένους τίνεσθα. Vergilium ante oculos habuerunt Val. Fl. V, 125. et monitus non temme Phinei et Claud, B. Get. 647. Discite vesanae Romam non temnere gertes. Cf. etiam Valcken, ad locos quosdam N. T. p. 327. et Gesner. ad Claud. Praef. Eutrop. 11, 75. a Peerlk. laudati. "moniti, h. e. exemple meo, quod pro monitu est. Nec importunum et inutile hoc monitum protandum, cum in Tartaro inclusis poenitentiae locus nullus sit; poenae enim loco haberi potest haec ipsa admonitio, et vere ita exclamasse putandis est Phlegyas." Ileyn. -- Simplex verbum temnere pro contemnere legitu etiam VII, 226. ap. Val. Fl. V, 125. Hor. Sat. I, 1, 116. II, 2, 38. Ovid. A. A. III, 299. Tac. Hist. III, 47. et alibi. Recte autem Henry in Tw. years VI. p. 32 sq. et Philol. XVII. p. 638 sq. (comparans Aen. I, 542 sq. Apell Rhod. IV, 1098. Julian. Epist. 63. ed. Spanh., Claud. IV. Cons. Hon & aliosque locos) dicos interpretatur: , the divine commandment to be jut. das göttliche Gebot, gerecht zu sein." - V. 621. Sibylla post commements pauca suppliciorum exempla redit eo, unde v. 616. digressa erat, ad vari scelerum genera. Verba Vendidit hic auro patriam hine etiam repe tuntur in Anth. Lat. I. 147, 39. Auro vendere iam legimus I, 484. Hak autem versum cum sequente ex L. Vario paene integros traductos esse Ma crob. VI, 1, 39. testatur, qui hos servavit illius poetae versus: Vendici hic Latium populis, agrosque Quiritum Eripuit, ficit leges pretio ato reficit. Cf. Weichert. de L. Vario Comm. III. p. 22., qui putat, M. ir tonium hic significari, quem poëta scelerum poenas in Orco luentem intrduxerit; camque opinionem probare studet testimoniis Lucani IV, \$20 si Cic. Phil. II, 20, 21, 37, III, 4, V. 4, XII, 5. Dionis Cass. XLI, 3 & Wagn, autem (quem tamen video in edit. min. mutata sententis mess facere), cum duo crimina ponantur, proditionis alterum, alterum calunces iuris, haec ad duo homines referenda esse censet, quare etiam ConsInposuit, fixit leges pretio atque refixit;
Hic thalamum invasit natae vetitosque hymenaeos:
Ausi omnes inmane nefas ausoque potiti.
Non, mihi si linguae centum sint oraque centum,
Ferrea vox, omnis scelerum conprendere formas,
Omnia poenarum percurrere nomina possim."

625

Haec ubi dicta dedit Phoebi longaeva sacerdos: "Sed iam age, carpe viam et susceptum perfice munus;

quod vulgo post Inposuit apparet, in Semicolon mutavit (quod etiam ceteri recentiores editores praeter Süpflium, Hauptium et Ribbeckium fecerunt), cui tamen rationi non favere videtur duplex hic v. 621. et 623. positum. De Carione haec intelligere Muenscherum Obss. in Verg. Aen. p. 19 sq., idem Wagn. memorat. Equidem hos duo versus ad Antonium spectare, qui tribunatum suum Caesari et in consulatu multa decreta falsa vendebat, cum Weicherto suspicor, neque adsentior Heynio, qui haec omnia ad certos antiquitatis homines referre velle, inanem censet operam. — dominum potentem (ut III, 438.) Inposuit. Cf. Sall. Cat. 51, 28. Lacedaemonii devictis Atheniensilus triginta tyrannos imposuere (ubi vid. Kritz.). Lucan. III, 393. virum toti imponere mundo etc. — 622. pretio, corruptus. — leges fixit atque refixit, quia leges aereis tabulis incisae affigebantur parietibus Capitolii. Cf. lex Venuleii l. VIII. Dig. ad L. Iuliam peculatus: qui tabulam aeream legis - - refixerit, vel quid inde immutaverit, Lege Iulia peculatus tenetur. Cic. Phil. XIII, 3, 5. acta Antonii rescidistis, leges refixistis, id. ad Fam. XII, 1. cuius aera refigere debeamus. Tac. Hist. IV, 40. quique aera legum, vetustate delapsa, noscerent figerentque. Ovid. Met. I, 91. nec verba minacia fixo Aere legebantur cett. - V. 623. fortasse Thyestes, Pelopis et Hippodamiae fil., Atrei frater, spectatur, qui Pelopiam, quam filiam suam esse nesciebat, stupravit et ex ea Aegisthum genuit. Cf. Paus. II, 18. Hygin. f. 88. et Serv. ad Aen. XI, 262. — Vetitos hymenaeos invenimus etiam in Anth. Lat. I, 170, 139. Ceterum cf. adnott. ad I, 651., ubi inconcessos hymenaeos legimus. — V. 624. clausulae loco adiungi superioribus, bene intellexit Wagn., qui propterea Puncta vulgo in fine vss. 622. et 623. posita in Semicola mutavit, quam distinctionem plerique recentiores editores amplexi sunt; ego post refixit Semicolon, post hymenaeos Colon posui, quam rationem secuti sunt Süpfl. et Gossr. Unus Benoist. Punctum post refixit male restituit. - Verba Ausi omnes inmane nefas repetuntur in Anth. Lat. I, 170, 10. — ausoque potiti, quemadmodum ap. Ovid. Met. XI, 242. auso foret ille potitus, ubi vid. Burm. De voc. ausum vid. ad II, 535. Ceterum cf. adnott. ad II, 532. Conington comparat victorem propositi ap. Hor. Ep. I, 13, 11. — V. 625. cum initio sequentis legimus etiam Geo. II, 43., ubi vid. adnott. et adde Ovid. Met. VIII, 532. Fast. II, 119. Pers. V, 1 sq. Val. Fl. VII, 36. (ibique Wagn.) Silium IV, 527. et Claud. in Cons. Prob. 55. — 626. omnis scelerum conprendere formas. Cf. Senec. Ep. 122. Varia sunt et innumerabiles habent facies. Comprehendi eorum genera non possunt. Respexit hunc locum Cassiodor. Var. V, 42. p. 88. Sed apte iungendum est, quod ait de inferis Mantuanus: Quis scelerum comprchendere formas? quis omnia poenarum percurrere nomina possit? Ceterum cf. supra v. 560. Peerlkamp. totum, quem modo explicuimus, locum a librariis mire turbatum et ordinem versuum ab initio hunc fuisse suspicatur: 608-611. (Puncto post turba est posito; nam v. 612. et 613. spurios habet) 621-624. (Commate post potiti posito) 614. 615. (Quam poenam. Nam cetera huius versus non agnoscit: vid. supra.) 625-627. 616-620. 628 sqq. - 629. Sed iam age. Vid. ad Aen. III, 41. Med. praebet Et ium, quod haud dubie ortum ex Set iam. Heins. male coni. Eia age. — perfice munus pro: perfice muneris (i. e. rami aurei) oblationem, ut hoc utar labentis Latinitatis vocabulo. Sic etiam infra v. 637. munus perfectum. Sermonem autem esse de ramo aureo Proserpinae doAdceleremus! ait. Cyclopum educta caminis
Moenia conspicio atque adverso fornice portas,
Haec ubi nos praecepta iubent deponere dona."
Dixerat et pariter gressi per opaca viarum
Corripiunt spatium medium foribusque propinquant.
Occupat Aeneas aditum corpusque recenti
Spargit aqua ramumque adverso in limine figit.
His demum exactis, perfecto munere divae,
Devenere locos laetos et amoena virecta

635

**630** 

nando, per se patet. Cf. v. 632. et 636 sq. Ceterum verba susceptum perfice munus iterantur in Anth. Lat. I, 178, 271. — 630. Plutonis regia ferreos habet muros a Vulcano et Cyclopibus confectos. Heyn. conferri iubet Argorum moenia aerea ap. Stat. Theb. I, 630. et Mycenarum ap. Sen. Thyest. 406. cum Wassii adnot. ad Thuc. VIII, 26. et Schol. Eurip. Orest. 964. — Adceleremus, intransitive, ut V, 675., ubi vid. adnott. Verbs Adceleremus, ait iterantur in Anth. Lat. I, 172, 158. — , Cyclopum educta caminis, h. e. ferro cuso et ferruminato in Cyclopum fabricis." Heyn. Wagn. conferri iubet Lachmann. ad Prop. V (IV), 9, 3., qui ibi pro vulg. invictos montes coni. eductos montes, coll. praeter h. l. Aen. II, 460. XII, 674. et Lucan. II, 428. Adde Aen. II, 186. Lectionem autem educia praeter Med. aliosque Codd. testatur etiam Serv. et ad h. l. et ad XII, 874. Fragm. tamen Vat., Pal., Rom., Minor. atque a m. pr. Gud. et Bem. II. praebent ducta, ut, alio tamen sensu, ducere muros Aen. I, 423. legitur. Hic, ubi adduntur verba Cyclopum caminis, minus quadrat. Ceterum cf. similis Claudiani locus R. Pros. III, 117. Non mihi, Cyclopum quamvis exstructa caminis, Culmina fida satis. — 631. ,, adverso fornice portas: porta proprie ipsis erat adversa, et ea quidem in fornices ducta, arcuata." Heyn. - 632. haec dona, ipsum ramum aureum Preserpinae dicandum. Cf. infra v. 636. - praecepta deorum et nominatim Proserpinae. Cf. v. 142 sqq. - Peerlk. hunc versum tamquam "ingritum et nullius sententiae" exsulare iubet, cum Sibylla dicere non possit. sua ipsius praecepta (coll. v. 136. et 236.) se aliquid facere iubere. At vero cogitandum, Sibyllam haec praecepta (v. 142 sq.) non dedisse tamquam sua, sed vatem numine divino afflatam deorum modo praecepta proferre et sequi. — 633. gressi. Hoc Particip. verbi gradior non nisi ha uno loco reperitur. — per opaca viarum. Vid. Geo. I, 393. II, 284. Aen. I, 310, 422, 725. II, 332. Sic etiam per opaca locorum II, 725. legimus. - 634. Corripiunt spatium medium. Vid. I, 418. - 635. ..Videri potest Aeneas hoc ipso ramo aureo se adspersisse. Adumbratum havi dubie ex eo ritu, quo, qui templa intrant, se lustrant, περιβδαίνονια, quod purgationis symbolum fuisse, facile intelligitur. Adeundum auten Aeneae et nunc erat Elysium, locus si quis alius, sanctus et castus: non igitur aliena res lustratio." Heyn. -- Verba Occupat Aeneas aditus iterantur ex v. 424. — 636. recenti Spargit aqua etc. Sumptun hoc esse ab aqua lustrali cum ramis lustralibus in templorum aditu pesita, iam Wagn. adnotat. Cf. etiam IV, 635. ibique adnott. Recens autem aqua (ut Geo. III, 301. fluvii recentes) i. q. II, 719. flumen vivum et loco modo laud. fluvialis lympha. — adverso in limine, ut supra v 279. — 637. His exactis, ut supra v. 236. His actis. — perfecto munere, ramo deae dedicato. Peerlk. sine ulla iusta causa coni. perlato esnere; cum tamen apertum sit, haec verba respondere iis, quae supra t 629. legimus, susceptum perfice munus, atque etiam Silius II, 693, hur locum imitatus, scripscrit: Tum demum ad manes, perfecto munere, Erisnys, Iunone laudata, redit. - 638. "Traducta sunt ad Elysium sive sal terra, ut hic, sive in Insulis Fortunatis (ut ab Homero et Hesiodo cra Pindaro factum) collocatum omnia, quae sub mitiore caelo amoenitates loci facere possunt, iam ab Hom. Od. IV, 563 sqq. et ab Hes. Eqy. 13

Fortunatorum nemorum sedesque beatas.

Largior hic campos aether et lumine vestit

Purpureo solemque suum, sua sidera norunt.

Pars in gramineis exercent membra palaestris,

Contendunt ludo et fulva luctantur harena;

Pars pedibus plaudunt choreas et carmina dicunt.

Nec non Threicius longa cum veste sacerdos.

640

645

sqq." Haec Heyn., qui praeterea conferri iubet Pind. Ol. II, 109-194. eiusque Fragmm. a Schneidero collecta p. 21. [fr. 95. Bergk.] et fragm. Threnorum ap. Plutarch. Cons. ad Apollon. p. 120. C. et de occulte vivendo p. 1130. F. Ceterum cum h. I. cf. Elysii descriptiones ap. Tib. I, 3, 59 sqq. Val. Fl. I, 831 sqq. et Claud. de R. Pros. II, 277 sqq. — Devenere locos lactos. Vid. ad I, 307. Respexit hunc locum Val. Fl. I, 843. donec silvas et amoena piorum Deveniant. — amoena virecta. Amoeni vocabulum proprie de iucunditate locorum dici constat. Cf. Cort. et Kritz. ad Sall. Cat. 11, 5. Weberi Uebungsschule p. 75. alii. — virecta autem pro vulg. vireta cum Hauptio, Ribbeckio, Wagn. et Coningtone scripsimus omnium fere Codd. auctoritate. Vid. Wagn. Orth. Verg. p. 481. Cf. etiam Ribbeck. Proleg. p. 391. — 640. Cf. Hom. Od. VI, 44. et Lucr. III, 18 sqq. — , Largior aether (alsho, purior aer) patentior, liberior. Hinc Silius XIII, 550. de Elysio dixit: laxata lucida nocte Claustra nitent, et Aristoph. Ran. 155. "Οψει τε φως κάλλιστον ωσπερ ένθάδε." Heyn. — et (cf. adnott. II, 86.) lumine vestit. Sic iam Cic. in Phaenom. v. 60. Quem (Capricornum) cum perpetuo vestivit lumine Titan. Cf. etiam Lucr. II, 146. Quam - - soleat sol ortus - - Convestire sua perfundens omnia luce. — 641. purpureo, pulchro. Vid. adnott. ad Ecl. IX, 40. Aen. I, 591. V, 79. Iahn., cum optimi libri (fragm. Vat. a m. pr., Rom. et Gud. a m. pr., non tamen Med.) praebeant campus, coni. Largior hic campus (scil. est), aether et l. v.; quod mihi nimis languidum videtur. Peerlk. malit: Largior hic aether, et campos lumine vestit Purpureo. — solemque suum. "In Pindari loco altero est Sol, qui, in nostro orbe occidens, ad infera loca progreditur, in altero Sol perpetuus noctu aeque ac die (fere ut ap. Val. I, 844. ubi Sol totumque per annum durat aprica dies). Sed poëta suavius Solem Elysio suum, praestantiorem puta nostro Sole, ut cetera assignat. - - Imitatur Claud. de R. P. II, 282 sqq." Heyn. Cf. adnott. ad Geo. I, 242 sq. Wakef. Comma post suum sustulit, ut sua sidera sint Nominativus, coll. Manil. II, 775.; quod nemo facile probabit. norunt, nota habent, ut Geo. IV, 155. certos novere Penates. — 642 "Haec rursus ad Pindari ductum l. l. και τοι μέν εππείοις γυμνασίοις, τολ δε φορμίγγεσι τέρπονται. Expressa scilicet vita antiqua heroum Graeciae; ut una quaeque gens - - Elysii beatam sortem ad suos mores descripsit, eaque, quae beatam vitam suo sensu constituebant, eo transtulit." Heyn. — gramineis palaestris. Hic igitur palaestra prima signif. de loco usurpata; aliter Geo. II, 531. et Aen. III, 281. - 643. Contendunt ludo, ut IV, 108. contendere bello. Cum voc. ludus cf. V, 593. et 674. — fulva harena, ut V, 374. Ceterum animadverte copiam dictionis poëticae; nam vv. 642. et 643. nihil continent, nisi simplicissimam sententiam: Pars luctando exercetur. — 644. "pedibus plaudunt choreas, ut yoυεύειν χορόν, χορείαν, elegantius quam ducunt, sc. cum pedum plausu. Odyss. VIII, 264. Πέπληγον δε χυρόν σείον ποσίν." Heyn. Conington confert χρότον πεδών ap. Eur. Heracl. 583. Tro. 746. al. et Cirin v. 179. plauduntur pectine telae. — carmina dicunt, ut Geo. I, 350. De ipsa re cf. Val. Fl. l. supra l., ubi sic pergitur: thiasique chorique virorum carminaque. Tib. I, 3, 59. Prop. V, (IV,) 7, 61 sqq. Verba plaudunt choreas et carmina dicunt cum seqq. duobus verss. repetuntur in Auson. cent. nupt. 24 sqq. — 645. "Dandus choreis saltantium et cantantium suus doidos, lyricen, qui seu accineret, seu more veteris chori praeiret cantu et saltatione, ut choragus. Quis vero magis conveniens, quam Orpheus? qui de locis inferis plurima erat fabulatus, h. e. vetere philosopheObloquitur numeris septem discrimina vocum Iamque eadem digitis, iam pectine pulsat eburno. Hic genus antiquum Teucri, pulcherrima proles, Magnanimi heroes, nati melioribus annis,

rum more ac sermone poëtice exposuerat." Heyn. — longa cum veste. palla, citharoedarum veste. Vid. supra ad v. 555. Vestem demissam ac fluentem ad dignitatem et religionum maiestatem facere, non inepte adnotavit Heyn. — Cum veste. Vide supra ad v. 359. — sacerdos vocatur Orpheus vates propter orgia instituta et mysteria. Horatio A. P. 391. propterea appellatur sucer interpresque deorum, et Aristoteli Seóloyos. — V. 646. varie interpretantur. Heyn. (cui ego cum Thielio, qui conferri inbet Ochsner. ad Cic. Ecl. p. 323., et Iahnio nunc adsentior) obloqui transitive positum accipit pro: sonare facere, 4 dépyeoda, et numeris sextum Casum habet, ut sensus sit: Orpheus ad illa carmina fides numerose, εὐρύθμωι, loqui, sonare facit. Gossravio obloqui est i. q. accinere (accompagniren) coll. Ovid. ex P. III, 1, 17. non avis obloquitur, et Wagn. (qui in maiore edit. assensus erat Mucnschero Obss. in Verg. Aen. p. 21. locum sic explicanti; "per verba numerosa obloquitur chordis, h. e. ore canit ad septem chordarum sonos") in min. edit. vocem sic explicat: "Ad numeros modosque saltantium illorum et canentium accommodat (arrigeνεί) cantum lyrae έπταχόρδου." ut numeris sit Dativus, eandemque explicationem repetunt Ladew., Conington et Benoist. Peerlk. autem "Orpheus, inquit, discrimina septem vocum obloquitur numeris eorum, qui carmina dicunt. Sonos septem citharae accommodat ad sonos canentium. ita ut diversum semper sonum, modo altum, modo gravem, ex cithara eliciat." Qui cur discrimen faciant inter canentes alios et Orpheum citharizantem, non video; cum haud dubic etiam Orpheus ipse ad citharam canat. Süpfl. etiam hunc locum silentio praeterit et Bryce rem in dubio relinquit Henry autem in Philol. XVII. p. 639. obloqui explicat per loqui ob (ror) audientes, coram audientibus, coll. Plin. XXXVI, 16, [25.] de echo: dederat vocem saxis, respondentem homini, immo vero et obloquentem, Ovid. ex P. III, 1, 21. Non acis obloquitur et Ambrosii locis statim laudandis: quod si voluisset poeta, haud dubie Dativum Obiecti addidisset, imprimis cum numeris (quod Henry reddit per in Rhythmen) et pro Dativo et pro Ablativo haberi possit. De voc. numeri vid. adnott. ad Ecl. IX, 45. septem discrimina cocum igitur sunt septem diversi soni, quos edit lyra septem chordis instructa (de qua cf. liber meus Hellas u. Rom. I. 1 p. 295.). Ceterum Peerlk, commemorat, Ambrosium hunc locum bis imitatum esse, Hexaem, V. 14. Quaedam arcs ex institutione diversarum rocum obloquintur discrimina, et de Iacobo II, 9. Quis tam suavibus numeris septem vocum differentius oblocutus! Etiam Cassiodor. Var. II, 40. p. 36. (ab Ungero de Valg. Rufo p. 391, laud.) hunc locum respexit. Praeteres v. 646. et 647. repetuntur in Anth. Lat. VI, 54, 23 sq. — 647. Markland. ad Stat. Silv. III, 5, 64. coni. Iamque fielem, quod impense placet Heynio. Schradero Emend. p. 114. et Peerlkampio. Sed iure vulgatam lectionem defendit Wagn., ut cadem sint septem illa discrimina vocum s. eaedem chordae, quae modo molliorem ediderint sonum, nunc autem fortius quil sonent. Imitatur hune versum Sal. Bassus in Wernsd. P. Lat. min. IV. 263, 154. Sire chelyn digitis et eburno verbere pulsas, fortasse etiam Maximian. Eleg. IV, 11. nune niveis digitis, nune pulsans pectine chordus et verbis pectine pulsat churno abutitur Auson, in cent. nupt. 127. -Cum v. 648 sqq. Heyn. conferri iubet Hesiod. Eqy. 159. et 167 sqq. --De Tenero vid. adnott. ad III, 105. Ceterum coniungenda esse verbs genus Teneri, non Teneri proles, nisi per se iam clarum esset, luce elsrius probaret parallelus locus v. 580. Hic genus antiquum Terrae, Titania proles, quod etiam Henry in Tw. years VI. p. 34. et Philol. XVII. p. 640, adnotat. pulcherrima proles. Hoe epitheton, quod si corporis dignitatem referendum esse patet, idem Heyn. ex Hom. II. XX. 231 sqq. fluxisse putat: Ίλος τ' Ασσόρακός τε καὶ ἀντίθεος Γαιναήθης "Ος δή χάλλιστος γένετο θνητών ανθρώπων. — 649. nati melioribus

Ilusque Assaracusque et Troiae Dardanus auctor. 650 Arma procul currusque virum miratur inanis. Stant terra defixae hastae passimque soluti Per campum pascuntur equi. Quae gratia currum Armorumque fuit vivis, quae cura nitentis Pascere equos, eadem sequitur tellure repostos. Conspicit, ecce, alios dextra laevaque per herbam Vescentis la etumque choro Paeana canentis

655

annis. Cf. Hesiod. l. l. et Catull. LXIV, (LXI,) 22. O nimis optato saeclorum tempore nati, Herocs, salvete, deum genus. Nostro tamen loco non in universum de feliciore priorum saeculorum conditione, sed de Troiae maxime antiqua fortuna cogitandum videtur, quae magno cum affectu praesenti rerum statui opponitur. Conington vero contra me disputans, priorem rationem praesert. — 650. De Ilo, Trois et Calirrhoes sil., Ilii conditore, cf. Apollod. III, 12, 3. ibique Heyn. p. 299. et Lycophr. 29. 355. — Assaracum, Ili fratrem, qui simul cum patre Dardaniam rexit, Apollod. ibid. commemorat. Cf. etiam Hom. Il. XX, 332. Conon. Narrat. 12. et Verg. Geo. III, 35. — De Dardano vid. ad Aen. III, 167. — 651 sqq. "Rursus ad Pindari ductum 1. c. Paulo aliter haec tractata a Platone Rep. X. sub f. Retinent animae studia et artes prioris vitae: unde nata sunt tam diversa felicitatis in vita futura commenta per omnes populos ac doctrinas religiosas. Ad sui temporis negotia haec revocavit Ovid. Met. IV, 444 sqq. Melius Maro heroicam vitam expressit. Describit autem otia castrensia, v. c. Iliad. III, 135." Heyn. — arma currusque, ut supra v. 485. et I, 16 sq. — miratur currus, non quia inanes sunt, sed quod etiam in inferis eos conspicit, quibus heroes in terra gavisi fuerant. Haud pauci autem Codd. (etiam Med. et fragm. Vat. et a m. sec. Gud. et Bern. III.) mirantur; sed verissime Wagn. Qu. Verg. VIII, 2, a. hanc mirationem soli Aeneae convenire docet, qui haec nunc primum videat, non Sibyllae, cui haec omnia dudum sint nota. — currus inanes Heyn. et Süpfl. satis languide explicant per vacuos dominis; rectius Ruhk. et Wagn. (quibus etiam Gossr., Ladew., Bryce, Coningt. et Benoist. adsentiuntur): tenues, speciem magis curruum prae se ferentes, quam veros currus repraesentantes; quemadmodum omnia apud inferos elduda modo sunt ipsorum corporum. Sic etiam umbrae ipsae Ovid. Fast. II, 554. vulgus inanc dicuntur et ibid. V, 463. regna inania Ditis commemorantur. — 652. Stant terra defixae hastac. Cf. Hom. II. III, 135.; terra autem Heins. restituit ex bonis Codd. Vulgo terrae, quod exhibent fragm. Vat., Bern. II. et III. De constructione defigere terra cf. Burm. ad XII, 130. ad Ovid. Am. III, 2, 25. et eiusd. Met. VIII, 413. — 653. Per campum. Sic optimi Codd., Medic., fragm. Vat., Pal., alii, quorum auctoritatem cum Wagn. secuti sumus (cf. eius Qu. Verg. IX, 11. p. 529.) idemque fecerunt omnes editores me posteriores praeter Bryceum. Vulgo per campos, quod exhibet Rom. cum aliis. -- gratia currum, delectatio et studium curruum s. militiae curulis. (Cf. etiam VII, 402. Amatae gratia.) Ceterum currûm duabus syllabis non modo pronuntiandum, sed etiam optimorum Codd. praeter Pal. omnium, Servii, Prisciani VII, 18, 90. p. 779. et Anon. de nom. 39. p. 137. Endl. auctoritate scribendum, ut VII, 490. manûm, ap. Martial. II, 5, 3. passûm et similia, neque hunc versum hypermetrum esse, quod Prisciano I. I. non prorsus improbabile videtur, cum sequens versus a vocali incipiat, vix est quod doceam. — 654. cura equos pascere. Vid. ad I, 704. — nitentis. Cf. VII, 275. nitidi equi cum adnott. ad III, 20. et Ecl. VI, 4. pinques Pascere oportet oves. - 655. tellure repostos, conditos, mortuos, sequitur ad inferos. — 656. per herbam. Vid. adnott. ad Geo. II, 527., ubi addi poterat Aen. I, 214. — 657. Vescentes, epulas celebrantes; ut etiam infra VIII, 182 sq. Liv. XXXVII, 20. pars rescentes sub umbra et alibi. Wakef. ex coni. prorsus supervacanca edidit vertentes. De coenis autem genialibus (3allais) in Elysio celebratis Peerlkamp. conInter odoratum lauri nemus, unde superne Plurimus Eridani per silvam volvitur amnis. Hic manus ob patriam pugnando volnera passi, Quique sacerdotes casti, dum vita manebat, Quique pii vates et Phoebo digna locuti, Inventas aut qui vitam excoluere per artis, Quique sui memores alios fecere merendo;

660

ferri iubet Plat. Rep. II. p. 423. et Gesner. ad Claud. Rapt. Pros. II., 327. - ,, choro, in choro, chorum ducendo, ἀείδοντες Παιήονα, ut Iliad. XXII, 391. Achivi, et quidem in grato nemore, per quod, ut amoenitas loci maior esset, descendit amnis. Amnes sub terra ferri, vidimus iam Geo. IV, 366 sq." Heyn. - 658. odoratum lauri nemus. Cf. Ecl. II, 54 sq. - "Eridanum quod potissimum appellat, suspicor fabulis poetarum, qui Argonsitica scripserunt, deberi, a quibus plura videntur fabulose de Eridano tradita esse, fortasse etiam hoc, quod ad loca ille infera defertur. Cf. Apollon. IV, 627 sq. Nam hoc, quod [Padus, quem pro Eridano habere Romsnos, iam ad Geo. I, 482. vidimus] non longe a fontibus suis cuniculum subter terram per duo milia subit, poëtam adducere vix potuit, ut ad inferos eum relegaret." Heyn. Mihi tamen hoc ipsum imprimis veteres poètas movisse videtur, ut Eridanum ad inferna loca referrent. Quare non adsentior Heynio, Eridanum hic nil esse nisi fabulosum illum antiquorum poetarum amnom, quem ad geographicas rationes referre velle non minus vanum sit, quam Hyperboreos, Nysam et similia geographice velle constituere. Ceterum de ipso Eridano Wagn. conferri iubet Voss. ad Geo. p. 195 sqq. et Wernsdorf. ad Poët. Lat. Min. T. V. P. III. p. 1440 sqq. superne, "ad superos," ut recte Serv. in terra, nam etiam Eridanus s Padus (de quo vid. adnott. ad Geo. l. l.), ut multi alii fluvii (cf. Geo. IV, 366 sqq. et Lucr. VI, 540 sq.) fontes suos sub terra habere putabetur. Sic autem nunc cum Wagn. et Ladew. explico Henricum secutus in Tw. years VI. p. 34 sq. et Philol. XVII. p. 640. verissime de h. l. disputartem. — 659. Epitheton plurimus magnam aquae copiam et rapidum fluvii cursum significat. Cf. e. g. Ovid. Met. VIII, 582. et vid. adnott. ad Ecl. I, 33. VII, 60. (et Geo. III, 28.) - Eridani amnis. ut I, 247. urbs Patavi, VII, 714. flumen Himellae et multa similia. Ci adnott. ad v. 270. et praeter alios Schultz. de linguae Lat. appositione (Prenzl. 1843.) p. 18. — 660 sqq. Hunc locum pulcherrimum imitations expressum esse a Silio XIII, 533 sqq. et Val. Flacco I, 836 sqq., iam Heyn. memorat. — Manus - - passi. Vid. supra ad v. 580. — 661. Wagn. et Ladew. apte adnotant, Vergilium Augusto blandientem sacerdtibus proximum post eos, qui pro patria occubuerint, locum assignaviss. quia ille sacerdotibus despectis pristinum splendorem restituere summoper studuerit. — dum vita manchat, ut supra v. 608. — "Sacerdota casti, qui sacra caste, pure ac pie curaverant, dum vivebant." Heyn. V, 735. casta Sibylla. Ovid. Met. XV, 675. cognovit numina castus - - st cerdos. id. Fast. I, 587. Idibus in magni castus Iovis aede sacerdos. ibil II, 26. (ramus) qui - - Casta sacerdotum tempora fronde tegit cett. & etiam pius Acneas Horatio Carm. Saec. 42. vocatur castus, ut contra april eundem Od. III, 2, 30. incestus est i. q. impius. Omnino casti vocante omnes, qui abstinent a quovis piaculo. Cf. adnott. ad III, 409. cum Ck. Legg. II, 10, 24. — 662., pii, qui Phoebo digna loquuntur, grandis sublimia, praeclara canunt. Silius XIII, 538. Vates, qui -- nec dedignami parenti Carmina fuderunt Phocbo." Heyn. Cf. idem Silius XIV, ? Phoebo digna et Musis venerabere vatum Ora et praeterea Ecl. VII. # -- 663. vitam, mores hominum, ideoque homines ipsos. Sic etiam Sera Epist. 14. colere vitam et Consol. ad Marc. 18. artes, quae vitam ir struant. Cf. Burm. ad Phaedr. I. Prol. 4. et Davis. ad Max. Tyr. XII, a Peerlk. laud. Conington comparat Lucr. VI, 3. Et recrearant rike (Athenae). Respexit hunc locum Silius XIII, 537. qui lactas artes ritugcolendae Invenere viam. — 664. "Quique sui memores cett.: magni

Omnibus his nivea cinguntur tempora vitta.

Quos circumfusos sic est adfata Sibylla,

Musaeum ante omnis; medium nam plurima turba

Hunc habet atque humeris exstantem suspicit altis:

"Dicite, felices animae, tuque, optume vates,

Quae regio Anchisen, quis habet locus? illius ergo

Venimus et magnos Erebi tranavimus amnis."

illae et divinae animae, quae de genere humano bene meritae sunt; quibus vel una haec meritorum conscientia in altera vita perennem voluptatem allatura est. [Verba sui memores exprimunt gratam beneficiorum memoriam. Cf. IV, 539.] — merendo i. q. in vulgari sermone: demerendo, promerendo, bene merendo de aliis." Heyn. Cf. Plant. Amph. V, 1, 49. Ter. Hec. V, 1, 34. Cic. ap. Nonium p. 344, 22. (Quem periisse ita de republ. merentem doleo.) Hor. Od. III, 3, 13. id. Ep. I, 7, 24. Prop. V, (IV,) 11, 101. et multos alios locos. Gossrav. comparat Strab. X. p. 467. ευ είρηται τουτο, ανθρώπους τότε μάλιστα μιμείσθαι τους θεους, δταν εὐεργετῶσιν et Plin. II, 7, 5. Deus est mortali mortalem iuvare et hacc ad aeternam gloriam via. — "Pro a lios optimi libri omnes [fragm. Vat. a m. pr., Med., Pal., Rom., Gud., Bern. II. III. a m. pr. atque Servii Codd. et hic et ad IX, 256.] exhibent aliquos, quod si verum est, ex oppositione praecedentis vs. sic interpretandum est: Hic versantur, qui artibus inventis de omnibus, quique factis suis certe de nonnullis (aliquibus) bene meruerunt. Cf. v. 719. et Weberi Uebungsschule etc. p. 220. ed. II" Iahn. Receperunt hanc Codd. lectionem satis languidam Ribbeck. et Benoist. Wagn. vero sonum ter praegressi quique librariorum auribus obversatum corrumpendae lectioni locum fecisse suspicatur; quare ceteri recentiores editores praeter duos illos vulgarem lectionem retinuerunt, quam etiam Donatus ad Ter. Andr. II, 1, 31. Eun. III, 2, 5. Adelph. II, 1, 47. et Macrob. I, 8, 6. tuentur. Peerlk. tamen, temere haerens in hoc vocabulo, coniecit populos, et Hoffmann, in Zeitschr. f. d. Oest. G. 1853. p. 512. Salios, ut S. exciderit post memores et intelligendi sint, qui ob merita sua Saliorum carminibus celebrentur, quo poëta Augusto blandiri voluerit in Mon. Ancyr. tab. II, 18. de se dicenti: nomenque meum inclusum est in Saliare carmen; quam miram coniecturam recte refutat Dietsch. in Iahnii Annal. LXVIII. p. 533. — 665. Nivea vitta Servius putat poëtam ostendere, eos divinos honores meruisse, cum etiam dii fuerint vittati; certe viros sanctos hoc insigne, sacerdotibus et vatibus proprium, significat; qua de re Heyn. conferri iubet Val. Fl. I, 836, 840. Vid. etiam Geo. III, 487. — 667. "Quod Musacum potissimum nominat poeta, mirantur Intpp. Homerus sane Aeneae in inferis occurrere non potuit; turbatae fuissent temporum rationes. Cum autem de antiquioribus aliquis esset laudandus, Orpheus autem iam supra v. 119. memoratus esset, vix alius praeter Linum vel Musaeum surrogari potuit. Magna autem Musaei auctoritas propter religiones et teletas institutas. Ceterum ad Homerum in simili loco rem transtulit praeclare Silius XIII, 780 sqq." Heyn. Cum verbis medium nam plurima turba cett. cf. Hom. II. III, 226 sq. — 668. humeris exstantem: vates enim non minus quam heroes omninoque homines excellentes etiam procera corporis statura ceteros superare finguntur; humerorum autem latorum et exstantium in virili formositate celebranda primae fere sunt partes. Vid. Hom. II. III, 227. Εξοχος Αργείων πεψαλήν ήδ εὐρέας ωμους. Thiel. confert supra I, 589. V, 375. Ovid. Met. XII, 516. A. A. II, 504. Claud. VI. Cons. Hon. 166. alios. — 669. optume vates. Wagn. comparat Homericum ω λώστε in blanda allocutione usurpatum. Cf. infra XI, 294. XII, 48. — 670. quis habet locus? Cf. supra v 521. - illius ergo Venimus. Cf. Lucr. III, 78. nominis ergo. V, 1245. formidinis ergo. Cic. Legg. II, 23, 59. funeris ergo, ad Att. III, 23. in. legis ergo. Nep. Paus. 1. et Liv. XXXVII, 47. victoriae ergo al. et Hand. Turs. II. p. 441 sqq. — 671. Erebi amnis. Vid. ad IV, 510. — tranaviAtque huic responsum paucis ita reddidit heros:
"Nulli certa domus; lucis habitamus opacis
Riparumque toros et prata recentia rivis
Incolimus. Sed vos, si fert ita corde voluntas,
Hoc superate iugum, et facili iam tramite sistam."
Dixit et ante tulit gressum camposque nitentis
Desuper ostentat; dehinc summa cacumina linquunt.

At pater Anchises penitus convalle virenti Inclusas animas superumque ad lumen ituras Lustrabat studio recolens omnemque suorum

680

675

mus, traiecimus in Charontis cymba. Ribbeck. cum Med. a m. pr., Gud. a m. sec., Bern. II. III., Nonio p. 107, 13. et Paulo Diac. p. 83, 4. M. scripsit transnavinus. — 672. Verba paucis ita reddidit heros repetuntur in Anth. Lat. I, 170, 55. — 673. certa domus (nt VIII, 39.), su et propria, ab aliorum sedibus seiuncta. Sensus igitur: vagamur liberi per hos locos. Sic Hor. Ep. I, 15, 28. certum praesepc, et ibid. 7, 58. (ubi vid. Schmid.) certus lar, quos locos Thiel. comparat. Conington confert Geo. IV, 155. et Aen. VIII, 39. certos Penates. — lucis opacis, umbresis. Cf. III, 508. montes umbrantur opaci. Hor. Epist. I, 6, 5. valli opaca. Colum. VI, 22. opacissima nemorum ac montium pascua etc. iten Aen. VII, 84. Albunca opaca. Saepius sane opacus i. q. umbrifer (Aen. VI, 136. 208. 283. XI, 851. etc.) — 674. riparum toros, ripas altas e molli gramine vestitas, quae pro toro esse possunt. Vid. ad V, 388. recentia rivis, h. e. virentia propter vicinas aquas. — 675. si feri ita corde voluntas: si Anchisen convenire vultis. Thiel. conferri intet Lucr. VIII, 46. si fert ita forte voluntas et Drak. ad Sil. XVI, 294. -676. superate - - et sistam, i. e. et statim sistam, s. superato be iugo statim vos sistam. Vid. Ecl. III, 106. cum adnott. ad Geo. II, 59. et Aen. II, 692. - superate, ascendite. Cf. Claud. III. Cons. Hon. 46. adscensu vincere montes et Aen. II, 303. fastigia tecti Aclscensu super. -- facili tramite, facile iter praebente. - De Part. iam vid. adnor. ad IV, 566. -- "sistam, vos ad eum deducam facili et expedita via, quiles in Elysio omnino esse vias credere fas est. Anteit tum Musaeus ips, ubi e summo collis vertice locum ostenderat; tum Aeaeas et Sibylla alten parte collis descendunt, discessu scilicet a Musaco facto." Heyn. - 671. ante tulit gressum. Cf. infra XI, 99. gressumque in castra ferebat # Geo. IV, 360. qua iuvenis gressus inferret, ubi vid. adnott. — campo nitentes pingui gramine et floribus, ideoque omnino lactos, amoens. Vid. Geo. I. 153., adnott. ad Aen. III, 20. et Gierig. ad Ovid. Fast. IV. 126. Ceterum cf. supra v. 640. — 678. linquunt, Aeneas et Sibelle Ceterum cf. adnott. ad III, 140. — Cum v. 679 sqq. Heyn. confert Hom. Od. XI, 151 sqq., qui simul adnotavit, egregio artificio poëtam remits instituere, ut Anchises in ipso animarum, quae in hanc vitam transiture sint, recensu ab Aenea deprehendatur, quo nactus sit occasionem placitus illud philosophorum huc traducendi, quod animas iam ante huius viu ingressum alicubi fuisse et humana corpora animasse doceat. Respictu autem hic locus in Anth. Lat. II, 192, 58. penitusque in valle wiest Agnoscitque suam prolem monstrante parente. - 680. superum ad le men. Cf. Ennius Ann. I. fr. 64. p. 17. Vahl. Cum superum lumen se intempesta tenerct. Incr. VI, 857. Quom superum lumen tanto feren fructur. Sie supra II, 91. superac orac. — ituras, fato volente, inbest Cf. infra v. 755. et adnott. ad II. 111. Sic v. c. Sall. Iug. 14, 1. greniam co miscriarum venturus cram pro: quoniam fato mihi destinate est co miscriarum venire. -- 681. studio, studiose. Vid. ad IV, 641. "Recolimus animo proprie praeterita; h. l. simpl. recensere, exquir. et addiscere futura facta et res fortiter gestas." Heyn. Cf. Cic. Pt. XIII, 20, 45. quae si tecum ipse recolis, i. e. reputas. Considerat ante Anchises, qualis quisque corum futurus sit apud superos. Id autem fecisi

Forte recensebat numerum carosque nepotes
Fataque fortunasque virum moresque manusque.
Isque ubi tendentem adversum per gramina vidit
Aenean, alacris palmas utrasque tetendit
Effusaeque genis lacrimae et vox excidit ore:
"Venisti tandem tuaque exspectata parenti

685

Anchisen, quod iam praeceperit instantem Aeneae adventum (v. 690 sq.), vere adnotat Wagn. - 682. Forte, non casu, sed, ut supra v. 171., nostrum eben, gerade. — recense bat numerum. Cf. Geo. IV, 436. numerumque recenset. — 683. fata et fortunas Dietsch. Theol. Verg. p. 29. recte sic distinguit, ut fata significent, quae immutabili necessitatis lege Aeneae posteris constituta, fortunae autem, quae illis, dum illa fata exsequantur, eventura sint. Similiter Wagn.: "Fata, quibus summa totius vitae regitur: fortunas, casus intervenientes vel secundos vel adversos." — manus, vix aliud quid significare possunt, quam fortia facinora, de qua tamen signif. dubitant Peerlk. et Dietsch. 1. 1., ita ut ille coni. animosque, hic autem vocabulum ab ipso Vergilio positum, quod facinora significaret, hac glossa eiectum esse suspicetur. Quodammodo tamen comparari potest similis certe locus Lucani I, 388. (a Dietschio ipso laud.) Cohortes - - promisere manus, itemque Stat. Theb. VIII, 305. (a Ladew. laud.) Quae (Tellus) - - Prometheasque manus Pyrrhaeaque saxa Gignis. — 685. alacris Nominativum esse, non Accusativum cum palmas coniungendum, quod Substant. iam habet epitheton suum utrasque, iam Serv. observavit. Wagn. comparat supra V, 380. Ut enim apud antiquiores forma Adiect. in er etiam feminino genere usurpatur (velut ap. Lucr. IV, 161. celer origo etc.), sic contra forma in is interdum masculino. utras que palmas pro: utramque palmam; nam etiam de duabus rebus arcte inter se coniunctis et simul agentibus (imprimis ubi nos dicimus ein Paar, v. c. de manibus, pedibus, auribus) Romani interdum plurali huius vocabuli numero utuntur. Vid. ad V, 233. Oudend. ad Caes. B. G. I, 53, 4. Drakenb. ad Liv. XXXVI, 16, 5. Kritz. ad Sall. Cat. 30, 4. Guenther. et Daehn. ad Nep. Dat. 11, 2. Beneck. ad Iustin. I, 10, 17. et IX, 7, 8. Ramsh. Gramm. §. 156. 7. idemque in Iahnii Annall. phil. et paedd. 1826. I, 2. p. 369. alii. — Peerlk. existimat, repetitum tetendit non esse castigati scriptoris, Vergiliumque scribere potuisse aut palmas et brachia pandit, aut Isque ubi nitentem etc. Sed vide Geo. II, 292 sqq. multosque similes locos et cf. adnott. ad Ecl. VI, 16. et al. — 686. genis, "palpebris: Ennius de dormiente: Imprimitque genae genam." Serv. Vid. Ennii trag. fr. inc. 18. p. 148. Vahl., cum quo loco cf. eiusd. fragm. ap. Festum p. 343. M. (Trag. fr. inc. 61. p. 76. Vahl.) Pandite sulti' (i. e. si vultis) genas et corde relinquite somnum. Praeterea vid. Ovid. Met. XIII, 562. expilatque genis oculos, id. ex P. II, 8, 66. Exustaeque tuae mox, Polypheme, genae. Prop. V, (IV,) 5, 16. Cornicum immeritas eruit unque genas, et Val. Fl. VII, 257. audi atque attolle genas, nam etiam de toto oculo usurpatur, de palpebris etiam ap. Plin. XI, 37, 56. 57. XXIII, 1, 24. XXXII, 9, 31. - vox excidit ore. Vid. II, 658. (IX, 113.) Cic. Sull. 26, 72. pr. dom. 39, 104, al. — 687. exspectata omnium fere Codd. est lectio, etiam Schol. Crucq. ad Hor. Od. I, 23. auctoritate comprobata, quam cum Wagn. revocavimus, ut sensus sit: tua pietas, quod dudum speraveram (venisti tandem), vicit iter durum; neque verum esse dixerim, quod Heyn. opponit, ipsum quidem Aeneam exepectatum fuisse (coll. II, 282. et VIII, 37.), pietatem autem paulo durius exspectatam dici. Cf. autem Anchisae ipsius praeceptum supra V, 731 sq. Vulgarem lectionem spectata, in qua etiam offendit insolita productio brevis syllabae ante literas sp (cf. adnott. ad XI, 309.), Henry in uno modo Cod. Monac. invenit, dum in 44 Codd. ab eo collatis exspectata, in uno Dresd. exoptata legitur. Cf. Philol. XVII. p. 640. — parenti cum vi pro mihi. Cf. Tib. I, 7, 55. At tibi succrescat proles, quae facta parentis (tua) augeat, et Prop. V, (IV.) 6, 10. Pura novum vati (mihi) laurea mollit iter cum adnott. ad II,

695

700

Vicit iter durum pietas? datur ora tueri, Nate, tua et notas audire et reddere voces? Sic equidem ducebam animo rebarque futurum Tempora dinumerans, nec me mea cura fefellit. Quas ego te terras et quanta per aequora vectum Accipio! quantis iactatum, nate, periclis! Quam metui, ne quid Libyae tibi regna nocerent!" Ille autem: "Tu me, genitor, tua tristis imago Saepius occurrens haec limina tendere adegit. Stant sale Tyrrheno classes. Da iungere dextram, Da, genitor, teque amplexu ne subtrahe nostro." Sic memorans sargo fletu simul ora rigabat. Ter conatus ibi collo dare bracchia circum, Ter frustra conprensa manus effugit imago, Par levibus ventis volucrique simillima somno. Interea videt Aeneas in valle reducta

79. et IV, 31. — 688. Vicit iter, effecit, ut nullis periculis, nullis difficultatibus deterritus, iter conficeres. Cf. Catal. XI, 48. Saepe mare dendo vincere. Alibi vincere viam, iter dicitur de eo, cui ardui mentes sunt superandi. Cf. Mart. V, 23, 5. Claud. III. Cons. Hon. 46. cett. Conington conferri iubet supra v. 148. Geo. I, 145. et III, 289., ubi sincere de difficultatibus dicatur. — 689. audire et reddere voces, ut I, 469. --- notas. Cf. supra v. 499. -- 690. "Aeneam vivum ad loca infera descensurum esse, Anchises iam ante praevidisse putandus; nam iden nocturnis monitis filii pietatem permoverat, ut ad se videndum descenderet. Cf. VI, 115." Heyn. — 691. Tempora dinumerans, cum desderio et sollicita cura diligenter numerans (sorglich nachzählend). Sie etim Ovid. Met. XI, 573. Acolis interea tantorum ignara malorum Dinumera noctes; et dinumerare horas ap. Plin. II, 73, 75. — cura, spes cus aliqua sollicitudine coniuncta. Servius minus probabiliter: "nec decepit » dulcissimus filius. Nam Vocativus (?) est mea cura, i. e. tu: et dicta est sicut [X, 132.] Veneris instissima cura," cui loco addere potent Ecl. X, 22. et Aen. 1, 675. -- 692. Cf. V, 627 etc. Ad terras ex seq. per acquora Praepositionem supplendam esse patet. Vid. adnott. ad V. 512. - 693. Accipio. Conington comparat VIII, 155. et cum seqq. ver bis IV, 14. — 694., Libyae regna: iustus de Didonis amoribus mets. ne iis ab Italia retineretur filius." Heyn. — 695. tua tristis imago. Cf. N. 353. turbida imago. -- 696. "saepius occurrens, v. c. supra V, 722 4 Nam semel memorari satis erat. Cf. IV, 351. et VI, 115." Heyn. adegit tenderc. Sie etiam infra VII, 113. ap. Tac. Ann. XI, 10. III 22. XIV, 4. XV, 35. al. adigere cum Infin. coustruitur. — tendere such limina, ut I, 554. tendere Italiam. - 697. stant classes. Vid. ad III 277., de Plur. autem classes cf. III, 403., ubi etiam legimus steterint classes.sale Tyrrheno. Cf. III, 385. salis Ausonii aequor ibique adnott. da iungere dextram. Vid. ad I, 66. et 408. Conington conferri itse Hom. Od. XI, 210 sqq. -- 698. amplexu. Vid. adnott. ad Ecl. V, & Voce ampleau in aspectu mutata haec verba iam legimus supra v. 45 - 699. memorans pro simplici dicens. Cf. I, 327. II, 75. 650. etc. fletu ora rigabat. Cf. Ovid. Met. XI, 419. ter fletibus ora rigarit. -V. 700-702. iam legimus Aen. II. 792-794., ubi vid. adnott. Gossan hic minus apti et ex illo loco ab alio quodam huc translati videntur, sus etiam Ribbeck, versum 702, spurium censet, qui omittitur in Pal, et Ban II. neque a Servio respicitur. — V. 700. Macrob. Sat. V, 7, 5. pro it exhibet erat, "fortasse recte" censet Ribbeck., cum supra v. 32. leganz Bis conatus crat. - V. 703. sqq. petitos esse ex Platonicis mythis. Pr rum fundus in Pythagoreorum opinionibus substructus esset, Heyn. else

Seclusum nemus et virgulta sonantia silvae Lethaeumque, domos placidas qui praenatat, amnem. Hunc circum innumerae gentes populique volabant; Ac velut in pratis ubi apes aestate serena Floribus insidunt variis et candida circum Lilia funduntur; strepit omnis murmure campus.

705

vavit; etsi enim opinio de reditu animarum in vitam communis fuerit antiquitati, doctrinam tamen de bibenda ante reditum Lethe Platoni (de Rep. X. p. 621. A. Steph.) peculiarem videri. -- reducta vallis, i. e. sinum, anfractum efficiens, legitur etiam infra VIII, 609. Sic sinus reductus I, 161. — 704. nemus et virgulta etiam infra VII, 674. coniunguntur, eademque ratione ap. Ovid. Met. VIII, 339 sq. nemus et silva. — virgulta autem sonantia silvae, quae voci nemus per epexegesin adii-ciuntur, est Med. a m. pr., Pal., Rom., Gud. a m. pr., sched. Sangall., Bern. II. et aliquot Servii Codd. lectio, quam ob tantum optimorum librorum consensum nunc cum Gossr., Ribbeckio, Ladew. et Benoisto restitui, cum vulg. lectio (per se fortasse poeta dignior) virg. sonantia silvis (quam Heyn. explicat per "[densa] virgulta silvarum [ut Geo. II, 2. virgulta silvestria] sonantia adeoque omnino silvae sonantes, vento motae, "comparans XII, 522. virgulta sonantia lauro et III, 442. Averna sonantia silvis) facile ex ipso loco modo comm. oriri potuerit. Ceteri recentiores editores praeter illos silvis retinuerunt, quod etiam Haeckerm. in Zeitschr. etc. XII. p. 637 sq. defendit. Wagn. pro silvis, quod et ipse ex III, 442. adscitum putat, coni. silva, quod de ipsorum fruticum densitate interpretatur, conferens III, 22 sqq. et virgulta vento mota, quo densiora sint, eo magis strepere memorans. Quam tamen explicationem satis probabilem magis etiam Plurali numero iuvari dixerim. Ceterum Heyn. etiam Elysium suos Zephyros habere verissime memorat (coll. Hom. Od. IV, 567. et Pind. Ol. II, 129 sq.) — 705. Lethe in finibus Elysii praenatat, praeterfluit. Prae enim in verbis compositis interdum i. q. praeter. Cf. Hor. Od. IV, 3, 10. Sed quae Tibur aquae fertile praefluunt, ibid. IV, 14, 26. Aufidus, Qui regna Dauni praefluit Apuli. Liv. I, 45. infima valle praefluit Tiberis etc. Servius haec adnotat: "Praenatat, praeterfluit: Nam non natant aquae, sed nos in ipsis natamus. Ennium igitur secutus est, qui ait: fluctusque natantes." (Ann. fr. inc. 119. p. 84. Vahl.) Conington comparat campos natantes apud Lucr. V, 488. VI, 267. 1142. (Vid. ad Geo. III, 198., ubi etiam paulo aliter campi natantes.) Imitatur autem Ennium etiam Ovid. Fast. IV, 292. Tiberinus campo liberiore natat. — 706. Causam huius frequentiae vid. infra v. 748 sqq. — "gentes maius sunt; nam in gente populi. Cf. infra X, 202. Vid. Gronov. ad Liv. V, 34, 5." Heyn. Gens enim ad communem originem spectat, populus autem eos comprehendit, qui iisdem legibus et institutis, eadem civitatis forma utuntur, ita ut una gens facile in plures populos divisa cogitari possit. Vid. infra X, 202. Geo. IV, 4 sq. et cf. praeter libros synonymicos Kritz. ad Sall. Cat. 10, 1. et, qui cum eo consentire videtur, Beneck. ad Iustin. VII, 2, 12. Paulo aliter statuit Herzog. ad Caes. B. G. VI, 10. - In comparatione, quae sequitur v. 707 sqq. ex Hom. Il. II, 87 sqq. translata, (cf. etiam supra I, 430 sq. Geo. IV, 188 sqq. et 51 sqq.) recte Wagn. mutavit distinctionem, Commatis, quae vulgo post ac et pratis apparent, deletis et post funduntur Semicolo posito, cum velut ubi coniungenda sint, quemadmodum alibi velut cum. Vid. ad Aen. I, 148. II, 626. IV, 402. et XII, 908. Heyn. LOT, PANELL verba minus recte sic coniungit: Ac strepit omnis murmure campus, veluti in pratis, ubi cett. De Part. Ac, quae hic non est copula, vid. ad Aen. l, 148. Ceterum pro vulg. veluti cum Wagn. ex Pal., Rom., Gud. et aliis libris recepimus formam velut, in quo ceteri recentiores editores nos secuti sunt, quamquam fragm. Vat., sched. Sangall. et Med. veluti exhibent. Vid. ad IV, 402. — aestate serena, ut apes Geo. IV, 59. per aestatem liquidam nare et Aen. I, 430. aestnte nova labore exerceri dicuntur. - 709. strepit, omissa Copula. Cf. I, 148-53. IV, 402-407. IX,

710

715

Horrescit visu subito causasque requirit
Inscius Aeneas, quae sint ea flumina porro,
Quive viri tanto conplerint agmine ripas.
Tum pater Anchises: "Animae, quibus altera fato
Corpora debentur, Lethaei ad fluminis undam
Securos latices et longa oblivia potant.
Has equidem memorare tibi atque ostendere coram,
Iampridem hanc prolem cupio enumerare meorum,
Quo magis Italia mecum laetere reperta."
"O pater, anne aliquas ad caelum hinc ire putandum est

59 - 64. XII, 365 - 67. 715 22. (quos locos comparat Ladew.). - 710. Verba Horrescit visu subito iterantur in Anth. Lat. I, 147, 3. - 711 "porro simpliciter potest iungi: causasque requirit porro, vel porro, scil. rogat, quae sint cett. Sed doctior ratio est: quae sint ea fluming porro, h. e. πόζοω, πάζοωθεν παραζόξωνια, longo inde cursu praetexentia campum." Heyn. Sic porro pro procul etiam ap. Plaut. Rud. IV. 3. 95. Ubi tu hic habitus? Porro illic longe usque in campis ultimis et Plin. Ep. V, 6, 15. campi deinde porro. Causam, cur Vergisius scripserit ea flamina, non hace flumina, paulo subtilius exponit Wagn. Qu. Verg. XVII. 5.; scilicet "minus curare Aeneam nomina fluvii, quam illud mirari, quale sit hoc flumen, quod circum innumerabiles vagentur animae, et quare il fiat, requirere. (Gr. non τι ψείμα, sed πυϊόν τι ψεύμα)." Conington simplicius ea pro illa positum in oratione obliqua respondere censet Prosomini haec in oratione recta. - 713. altera corpora. ,, Cum aliae animae primum corpus intrent, aliae iam purgatae in novum corpus intrae cogantur, nunc de hoc altero genere cogitandum est." Heyn. - fato debentur. Vid. adnott. ad Aen. III, 184. et supra ad v. 67. - 714. ad fluminis undam, ut III, 389. et X. 833. - potant ad undam, pr: latices potant, ad amnem, in litere constitutae, procumbentes. — "securor ab effectu, ut morhos pallidos dicunt. Nam ex oblivione malorum traquillitas nascitur, cuius comes securitas." Heyn. Cf. Ovid. ex P. II, 4. 2 secura pocula Lethes et Ialm. ad Ovid. Trist. IV, 1, 45. Respexit hus locum Silius XIII, 555 Lethacos potat latices, oblivia mentis. Ceterus Lethacus amnis vel flurius (de quo vid. Simonidis fr. 116, 6, p. 751. Bergk., Plat. Rep. X. p. 621. A. Aristoph. Ran. 186. al.) etiam infra t 705. et 749. commemoratur. Cf. etiam adnott. ad Geo. I, 78. - Secsros latices reddere τον Αμένητα ποταμόν Platonis 1. 1., adnotat Ce nington. — 716. Has, animas certas quasdam ex reliquarum numero. C Wagn. Qu. Verg. XX. 3. Ribbeck, hunc versum uncis inslusit, hac air: adiecta: ., Vm. 716., quem non interpretatur Servius, poeta primo commine in schedas effusum postea in eius vicem v. 717. elaborato omitti ve luerat, sed relictum in textu delere religioni habuerunt amici." - 717 Iustam sententiarum coniunctionem desiderans Heyn. coni. Iampridem. " prolem, quod Brunck. in contextum recepit, et Wakef. pro enumerati c. coni. edidit et numerare; sed verissime Wagn. in Varr. Lectt. ad Geo. i 245. docet, Iampridem ad utrumque versum 716. et 717. referendum ideque bis cogitandum esse ent Geo. I, 245. Semper et Aen. XI, 504. Seig repetitum autem vocabulum vim habere Copulae repetendae, iam ad E IV, 6. et al. vidimus. Iahn. (qui etiam cf. ad I, 90.) Copulae onissis nem potius ab iterato Pronomine demonstr. has - - hanc repetit; Perli autem locum sie distinguendum eenset: ostendere coram Iampridem, in prolem etc. Ceterum Heyn, lectori in mentem revocat supra V, 737 In genus omne tuum, et quae dentur moenia, disces. - 718. .. Italia " perta, h. e. ad Italiam accessu; post longos scil. errores. [Fragm Vr. a m. pr. et Rom. exhibent Italiam repertam: cf. supra ad IV, 692. sdr: Iidem Codd., Vat. tamen demum a m. sec., Med. vero et Bern. III. a m. F. perperam lactare.] -- 719 sqq. Inest nescio quae vis et deivorns enzi in hac Aeneae oratione cum indignatione aliqua rogantis: suavitas atta

**720** 

Sublimis animas iterumque ad tarda reverti
Corpora? quae lucis miseris tam dira cupido?"
"Dicam equidem nec te suspensum, nate, tenebo,"
Suscipit Anchises atque ordine singula pandit.
"Principio caelum ac terras camposque liquentis

"Principio caelum ac terras camposque liquentis Lucentemque globum Lunae Titaniaque astra

725

tanto maior, si Homerici Achillis (Od. XI, 487.) indignum vitae amorem [quem tamen in heroë Homerico minime reprehendendum esse, verissime docet Wagn.] memineris. Vides in hoc quoque progressum philosophiae factum inde ab Homerica aetate." Heyn. Quod attinet ad omissum nomen loquentis et verbum dicendi Serv. adnotat: "Nova brevitas. Nam dicendo pater qui loquatur ostenditur." — 719. ad caelum, quod supra v. 128. ad superas auras. — 720. Sublimis, i. e. sursum tendentes (cf. I, 259. et V, 255.), cum ire coniungendum esse patet. Vid. ad I, 415. — ad tarda ex Codd. tantum non omnibus cum Wagn, restitui idemque fecerunt ceteri recentiores editores praeter Bryceum; quod enim vulgo legitur in tarda, nisi in paucis quibusdam Pierii Codd., nusquam invenitur. Wagn. inter utramque lect. hoc interesse putat, ut reverti ad corpora, iter intrandum respiciens, studium modo indicet in corpora redeundi, in corpora reverti autem ipsum introitum; et illud quidem melius convenire verbis seqq. quae lucis miseris tam dira cupido? infra autem v. 751. in corpora reverti scriptum esse propter adiectum velle. Peerlk. comparat Claud. R. Pros. I, 62. Rursus corporeos animae mittuntur in artus. — Cum verbis tarda corpora cf. infra v. 731. — 721. lucis, superarum aurarum, i. e. vitae in terris agendae, cui opponitur nox, tenebrae Orci. Cf. infra v. 761. 828. et 888. Geo. IV, 255. 472. et adnott ad Aen. I, 546. Inde etiam apparet, nihil absoni esse in hac lucis cupidine, quamvis Manes etiam in Elysio solem suum habeant (v. 641.); quod etiam Henry in Philol. XVII. p. 640. memorat contra Wagn. disputans. Ceterum cf. supra v. 373. Unde - - tibi tam dira cupido? — 722. Respexit hunc locum Sulpic. Sever. p. 567. Nec te diutius tenebo suspensum. Cf. etiam Geo. II, 46. non hic te - - per ambages et longa exorsa tenebo et Lucr. VI, 245. Expediam, neque te in promissis plura morabor a Coningt. laud. — 723. Suscipit, quod alibi excipit, ὑπέλαβε, ὑπολαβών ἔψη. Cf. Varro R. R. I, 2. Suscepit Stolo: Tu, inquit, invides etc. Med., Pal. et a m. sec. fragm. Vat. scribunt Suspicit; sed vulgarem lectionem praeter alios Codd. (inter quos Rom. et Gud.) tuetur etiam Prisc. p. 1212. P. — ordine singula pandit. Cf. III, 179. ibique adnott. — 724 sqq. In hoc praeclaro loco conscribendo, de quo Heyn. singulari excursu agit, XIII. ad h. 1., poëta non immemor videtur fuisse Lucr. V, 68 sqq. Heyn. commentarii loco esse Ciceronis versus de Div. I, 11., alios autem Hom. II. XIX, 483 sqq. comparare memorat. — V. 724. et 725. quatuor elementa significari in promptu est. - Principio. Wagn., qui explicat: ,,ut ab hoc ordiar s. sumam principium" comparat Cic. de Fin. I, 6. [in.] Principio in physicis Epicurus totus est alienus. — terras. Aliquot Codd. (inter quos fragm. Vat. a m. pr., Pal., Rom., Gud.), Probus 13, 28. 15, 18. K. et Beda de trop. 378. C. terram, quod praeserendum censent Wakes. ad Lucr. IV, 70. et Iahn. atque recepit Ribbeck. Equidem cum Wagn. (quocum etiam ceteri recentiores editores faciunt) plurimos Codd. secutus sum, cum Vergilius duo Substantiva ita coniungere amet, ut, si fieri possit, alterum singulari, alterum plurali numero efferatur. Cf. Wagn. Qu. Verg. IX, 2, b. et adnott. ad Ecl. IV, 40. Sic caelum et terrae etiam Geo. IV, 222. Aen. I, 58. VII, 571. coniunguntur; quamquam etiam caelum et terra legitur Aen. I, 133. et IV, 184., quorum tamen locorum non prorsus eadem est ratio. Cf. ibi adnott. — campos liquentis, mare, quod alibi aequor maris, ponti dicitur. Vid. ad Geo. I, 469. coll. adnot. ad Aen. V, 128. Sic infra X, 214. campos salis aere secabant (ubi vid. adnott.), Plaut. Trin. IV, 1, 15. campi caerulei, Lucr. V. 480. campi natantes, Ovid. Met. XI, 356. campi aquarum, Cic. Arat. 373. Neptunia prata et Aesch. Pers. 115. πόντιον άλσος. - 725. globus Lunae. Sic etiam ap. Lucr. l. l. v. Spiritus intus alit totamque infusa per artus Mens agitat molem et magno se corpore miscet. Inde hominum pecudumque genus vitaeque volantum Et quae marmoreo fert monstra sub aequore pontus. Igneus est ollis vigor et caelestis origo Seminibus, quantum non noxia corpora tardant

730

70. Lunaique globus, et stellarum globi ap. Cic. Somn. Scip. 3. cett. -- ,, Titania astrā. Ex iis, quae ap. Diodorum III, 57. et V, 66. exponuntur, nihil facile huc revocari potest; nec sidera ad Titanes referri scriptorum usu est cognitum. Igitur Servius sequendus, qui altero loco Solem interpretatur. Dictum scil. poëtico more pro: astrum Titanium, h. e. Titanis (ut IV, 119.) s. Solis, ut Titania Luna vel Diana saepius memoratur Apollonii exemplo: Tityvis IV, 54., ubi vid. Schol." Heyn. Uterque enim, Sol et Luna, fratres sunt Titanum. Wagn. tamen nescio an rectius haec antecedentibus ita subiecta censeat, ut per epexegesin quandam Lunam et Solem simul significent, quasi diceres: lunam, ac non lunam solum, sed utrumque astrum Titanium; quae ratio fulciri poterat utroque Phoebo ap. Ovid. Mc. I, 338. et sidere utroque ap. Petron. 119. In Piurali tamen étiam de un sole usurpato non haerendum esse, docent loci Ovid. Met. XIV, 172. sidera solis et Val. Fl. II, 364. Saturnia sidera a Coningt. collati. Wakef. ad Lucr. IV, 70. et Trappius coni. Titanaque et astra; Peerlk. autem, quamquam ipse commemorat, Codd. lectionem etiam iuvari Hieronymi T. IV. p. 362. auctoritate, satis audacter scribi iubet micantia astra, eamque coniecturam fulcire studet loco Ambrosii de Spir. Sancto II. [5, 36.], qui hunc locum respiciens scripserit: Gentiles homines, quod caelum ac terras, lusas quoque stellarumque micantium globos spiritus intus alat, suis versibs indiderunt. Sed quisque videt, locum nostrum ab Ambrosio liberius es expressum. -- ,, Spiritus et mens, ut quy è et vous, h. e. anima mudi quae omnia permeat [et alit, sustentat et vi procreandi instruit]; cumpe universo corporis speciem induisset poëta, recte pro partibus artus pesuit. Sic de terra Geo. II, 325 sqq." Heyn. Cf. etiam infra ad v. 78 sq. et supra ad IV. 336. -- 726. totamque infusa per artus etc., v etiam per artus hominum. Vid. IV, 336. Cf. etiam Stat. Theb. I. 416. totosque infusa per artus Maior in exiguo regnabat corpore virtus -727. magno se corpore misect omissa Praepos. cum, ut VIII. 514 XII, (445.) 838. et ap. Lucr. III, 233. aura mixta vapore. Henry Inyears VI. p. 37. et Philol. XVII. p. 641. magnum corpus de terra mode intelligit coll. Geo. II. 327, et Pervig. Ven. 55.; cui tamen recte adverse tur Conington. — 728 sq., Inde, ex hac mente mundi omnia sunt, i. c animam et vitam habent. Cf. Geo. IV, 212-226." Heyn. Rectius War. "ex hac consociatione quasi patris, spiritus illius, et matris, elementorus generantur animalia." - volantum. Vid. Lucr. II, 1083. et adnott & Geo. III, 541. Ceterum huic loco similem legimus Geo. IV, 223. - 72 ., marmorco aequore, quod splendet sole, ex Homerico ala magneta II. XIV, 273. Marmor pro mari, ut Geo. I, 254. et Aen. VII, 28. Pracis rant iam Ennius ap. Gell. II, 26. [Ann. XIV. fr. I. p. 57. Val. Verrunt extemplo mare marmore flavo. Lucr. II, 766., Catull 63. Heyn. Cf. etiam adnott. ad Geo. I, 254. — monstra hie de emile bestiis marinis intelligenda, quarum sane multae monstrosa forms > signes sunt. - 730 sqq. "Illis seminibus, h. e. his animabus, ex mismundi, tamquam ex igne scintillae, petitis, et in humanum corpus tr ductis, inest ignea vis qualis aetheris est) et aetherea natura. Her Respondet autem Anchises his verbis ad ca, quae Aeneas v. 719. regive rat. Cum toto loco ef. Silius XV, 71 sqq., de igneo autem vigores; aetherea, quae seminibus inest, quia ipsa illa anima mundi aetherese s naturae, Cic. Tusc. I. 9, 19. III, 1, 2. de Rep. p. 81. Heinrich. Wytter ad Plutarch, de ser. num. vind. p. 35. Creuzer. ad Cic. N. D. III. 14.6 Tennemann. Gesch. d. Philos. T. IV. p. 59. et de seminibus adnott. Geo. II, 151. — De forma ollis vid. ad I, 254. — 731. "nozia co"

Terrenique hebetant artus moribundaque membra.

Hinc metuunt cupiuntque, dolent gaudentque, neque auras
Dispiciunt clausae tenebris et carcere caeco.

Quin et supremo cum lumine vita reliquit,

735
Non tamen omne malum miseris nec funditus omnes

pora, quandoquidem vim divinae flammae obtundit terrestris natura corporis." Heyn. Plures Codd. (cum Pal. et Gud.), quos sequuntur Ribbeck. et Benoist., inverso ordine corpora noxia. Sed meliorem lectionem ex melioribus libris tuentur Med., fragm. Vat., Rom., alii et Macrob. S. Scip. I, 14, 15. Peerlk., haerens in voc. seminibus, verba sic transponenda censet: - - origo, Noxia seminibus quantum non corpora tardant, ut haec sit totius loci sententia: "Spiritus et mens agitant hanc rerum molem, per omnes eius artus infusa: ex hac mente divina homines et animalia vitam accepere. Animabus hominum est origo coelestis; sed corpora, origini coelesti, seminibus, noxia, eum originem ac semina, igneum vigorem tardant; artus et membra mortalia eum vigorem hebetant." -- tardant - - hebetant. Cf. V, 395. gelidus tardante senecta Sanguis hebet. — 732. moribunda membra, mortalia. Vid. ad Geo. III, 488. — 733. ,, Hinc metuunt cupiuntque [scil. animae: vid. v. 720, et 730.], a corporis contagio animorum perturbationes et cupiditates proficiscuntur." Heyn. Verbis enim metuendi et cupiendi, gaudendi et dolendi omnium cupiditatum complexum significare veteres, adnotat Thiel. laud. Cic. Tusc. III, 11, 24. IV, 6. et Schmidio ad Hor. Ep. 1, 6, 13 sq. - Verba Hine metuunt - - gaudentque repetuntur in Anth. Lat. III, 81. 24. — aaras Wagn. coll. I. 546. per lucem, Henry autem (in Tw. years VI. p. 38. Philol. l. l. et Nov. Ann. phil. LXVIII. p. 618.), quem iure sequentur Ladew., Conington et Benoist., rectius per caelum explicat, cum etiam Aen. II, 759., ubi de noctis tempore sermo sit, legamus furit aestus ad auras. Praeterea confert II, 158. III, 422. 576. V, 520. X, 898. Geo. II, 291. III, 530. In illo autem, ad quem Wagn. provocat, loco auram et lucis et aëris notionem in se complecti vidimus; nusquam autem aura (vel aurae) simpliciter lucem significare potest. — 734. Dispiciunt Heins, restituit ex pluribus libris, neque aliud quid sibi vult plurimorum Codd. (Med., Pal., Rom., fragm. Vat., aliorum) lectio Despicient, quam minus recte defendunt Wakef ad Lucr. II, 741. et Iahn. ad Geo. II, 8. p. 405. ed. II. (qui explicat: spectant illuc, ubi lucem et auras esse putant) et receperunt Ladew. (qui tamen in recentissima edit. rursus ad dispiciunt rediit) et Haupt. Alii denique (ut etiam Servii et Donati ad Ter. Andr. V, 4, 34. Codd. quidam) Respicient. Dispicere Wagn, docet proprie de iis dici, qui antea caeci, vel in tenebris versati (nictantes), primum lucem videant, et in Philol. Suppl. I. p. 347. hoc commendari censet verbis adiectis clausi tencbris et carcere caeco, causam indicantibus, quare dispicere non possint. Cf. Cic. Finn. IV, 23, 64. II, 30, 97. et, ubi metaph. usurpatur, Tusc. I, 19, 45. Or. post red. 3. ad Att. II, 20. Liv. XLIV, 6, 17. Ter. Andr. II, 5, 16. et similes locos, et vid. Ernestii Clav. Cic. h. v. et Boetticher. Lex. Tac. p. 158. Henry vero in Tw. years VI. p. 40 sq. et Philol. XVII. p. 641. defendit antiquarum editt. lectionem Respicient, cum dispicere praeterea apud Verg. non inveniatur et hic minus aptum sit. - clausac (scil. animac, quod ex v. 720. repetendum: vid. adnott. ad VIII, 270.) tenebris et (explicative: vid. ad Ecl. III, 34. et Aen. I, 111.) carcere caeco corporis. "Nam corpus vinculis animi tenebrisque assimilatur, quibus ille offuscatur, et a libera rerum contemplatione retrahitur. Cf. Somn. Scip. sub f." Heyn. De corpore tamquam carcere animi cogitato Thiel. conferri iubet Wyttenb., Heind., imprimisque Stallb. ad Plat. Phaed. c. 6. p. 62. B. (qui etiam cf. ad Cratyl. p. 400. C.), Wagn. vero Plat. Gorg. §. 79. -- 735 sqq. "Adeo materiae s. terrestris corporis sordes inolescunt animabus, ut iis ne dissolutis quidem a corpore illae facile elui possint. Itaque purgationes fiunt operosae aqua, aëre, igni, in locis inferis." Heyn. — supremo lumine, ultimo vitae die, ut ap. Lucr. I, 547. supremo tempore.

Ľ

H

45\*

Corporeae excedunt pestes, penitusque necesse est Multa diu concreta modis inolescere miris. Ergo exercentur poenis veterumque malorum Supplicia expendunt: aliae panduntur inanis Suspensae ad ventos; aliis sub gurgite vasto Infectum eluitur scelus aut exuritur igni.

740

— vita reliquit. Cf. id. Lucr. V, 64. quem vita reliquit. — 787. corporeae pestes, perturbationes, cupiditates (cf. v. 733.), quas tamquam animi morbos, ulcera, cicatrices, maculas, sordes cogitatas esse memorsi Heyn., unde repetenda sit animarum nudatio coram Rhadamantho ap. Plat. Gorg. extr. p. 356 sq. et Plutarch. de ser. num. vind. T. II. p. 563 sq. Vid. Heindorf. et Wyttenb. ad hos Plat. et Plut. locos et cf. similis Tacià locus Ann. VI, 6. — ,.V. 738. inversa est oratio. Debebat sequi: nec er cedunt - sed penitus incluerunt, concreverunt: unde v. 746. concreta labes. Hoc ita extulit: nec mirum hoc; quin necesse est, multa, multum vitii, diu, per tam longum vitae tempus, concreta inolescere p. m. m." Heyn. Haud rare autem Latinis simplex Copula, quae vim explicandi habeat (vid. ad Ecl. III, 34. et al.), post verba negativa ita ponitur. ut Particulae adversativae vicibus fungi videatur. Cf. v. c. Ovid Met. XII, 521 sq. Felix morte sua nec te, mea nata, peremptam Adepicit, & vitam pariter regnumque relinquit. Heusing. ad Cic. Off. III, 6, 16. (sulle nobis societas cum tyrunnis et potius summa distractio est). Goerenz. M Cic. Legg. 1, 14, 41. (qui nihil alterius causa faciet et omnia commodis suis metietur). Schmid. ad Hor. Ep. II, 1, 53. Kritz. ad Sall. Cat. 20, 17 et Iug. 31, 20. Matth. ad Cic. pr. Mur. 34, 71. Hertel. ad Tac. Agr. 39. et Thiel. ad h. l. — concreta. Cf. concreta labes infra v. 746. — modis miris. Vid. ad I, 354. Ceterum Fea in Saggio di nuove Illustr. p. 127. coni. aholescere, quod iam Heyn. et post eum Henry in Two. years VI. p. 41. recte rejecit. Vid. v. c. Claud. in Ruf. II, 504. en pecus inustae Deformant maculae vitiisque inolevit imago. Cf. etiam Geo. II. 77. Idem fere est Aen. II, 77. rei alicui increscere. — 739. Fingit poëts. nullam animam, corporis terrestris vinculis expeditam, omnes statim erporis sordes exuisse, sed cunctas apud inferos demum lustrari, s. per virias poenas et supplicia ab iis sordibus purgari et liberari. Eiusmed autem purgationem eo aptius hic commemorari adnotat Heyn., ,;cum ian in sacris et initiis lustrationibus et expiationibus adsueti essent veterus hominum animi." -- Exercentur poenis. Vid. ad III, 182. Supra v. 543. poenae ipsae exercentur. — veterum malorum. Cf. supra v. 52. - 740. A sollemnibus purgationum et lustrationum ritibus hace pe-Pro varia autem scelerum natur tita esse, non est quod doceam. lustratio fit aut aëre (ad ventos panduntur), aut aqua (sub gurphe cluitur scelus, aut igni (exuritur igni). - Verba Supplicia expendunt legimus etiam in Anth. Lat. I, 170, 24. Cf. autem infra Il 255. ibique adnott. Sequentia panduntur suspensae ad ventos Cerds et Henry (Tw. years VI. p. 44.) ad crucem referunt. quam rationem for tasse probandam censet Conington: mihi Servius rectius de ventilation videtur cogitare, quamquam quae addit de oscillis Geo. II. 389. comue moratis, minus huc quadrare censeo. - inanis. Vid. ad Geo. IV, 196. Henry Tw. years VI. p. 43. inanis non habet Accus. ad ventos referendar. sed Nomin., ut sensus sit: ,, are hung up for the winds to blow through their unsubstantial forms." - 741. ali is sub gurgite vasto etc. C supra I, 118. iu gurgite vasto et quod ad ipsam rem attinet, Ovid Ma XIII, 951 sqq. — 742. Infectum scelus, i. e. quo se infecerunt, like sceleris. Cf. adnott. ad v. 541. Alteram explicationem: ,,eluitur, ut p infecto sit, i. e. non facto." recte reiicit Wagn., Gossrau tamen defender studet, cui iure adversatur Conington. Cf. etiam de verbo inficiendi 627 nov. ad Senec. Ep. 91. Wagn. confert Cic. ad Att. I, 13, [3.] hoc, que infectum est. - el uitur. Cf. Ovid. Met. XI, 141. Spriniferumque ma fonti - - Subde caput, corpusque simul, simul clue crimen, et Sen. Ep =

Quisque suos patimur Manis; exinde per amplum Mittimur Elysium et pauci laeta arva tenemus,

Diu in istis vitiis iacuimus; elui difficile est; non enim inquinati sumus, sed infecti. — 743 sqq. Locus inter difficillimos habitus et ab editoribus vario modo tentatus. Heyn. de eo sic iudicat: "Ut nunc versus se excipiunt, aut nova in Elysio fit aut inchoata ante animarum purgatio in Elysio absolvitur, quod omnino novum est et insolens. Nam si vv. 743. 744. iam peracta purgatione in Elysium missae sunt animae, quomodo iterum v. 745. sequi potest Donec longa dies cett., h. e. donec purgatae fuerint?" Quare hic vir doct., Trappium et edit. Parmens. secutus, versus sic transponendos censet, ut vv. 743. et 744. post v. 747. collocentur, quam transpositionem etiam Brunck. et Both. probant atque Ribbeck., vulgarem rafionem a Wagn, in Emend. Verg. p. 41. frustra defendi iudicans, re vera effecit, quem tamen posteriorum editorum nemo secutus est; alii vv. 745-747. post v. 742. collocandos, alii denique aut vv. 743. et 744. aut vv. 745-747. spurios esse statuerunt. Fuerunt tamen etiam, qui locum defenderent et nulla transpositione facta omnia bene cohaerere censerent. Fea enim in Nuove illustrazioni sulle Egloge Georgiche di Virgilio p. 127. et 131 sqq. putat, secundum Vergilium purgationem ipso itinere per Elysium facto demum absolvi; quod tamen cum per se minus probabile videtur, tum propterea non placet, quod non tantum de itinere per Elysium facto, sed de longa et quieta commoratione in lactis arvis (lacta arva tenemus, D. longa dies cett.) sermo est. Eandem fere sententiam proponit Thiel., qui censet, nihil impedire, quominus commorationem animarum in Elysio pro altero quasi gradu purgationis et iterata quadam curatione (eine Nachkur) habeamus, qua animae, priusquam ad superos redeant, in primum et nativum statum prorsus restituantur. Accuratius etiam Iahn. in altera edit.: ,,Post lustrationem factam animae purgatae ad campos Elysios perveniunt; sed ibi bifariam distribuuntur. Pleraeque enim solummodo Elysium transcunt et recta via ad fluvium Lethen pergunt, ut in nova hominum corpora redeant [potius: brevissimum modo tempus in Elysio versantur et purgatione cito perfecta mox in nova corpora redeunt], paucae diutius in arvis lactis Elysii vivunt, donec diuturna vacatione omnem corporis labem abiecerint, ut post mille annos purissimae ad superos revertantur ibique probatissimorum hominum animae fiant." Negari tamen nequit, Vergilium hanc sententiam paulo obscurius et brevius, quam debebat, protulisse; quare statuerim, poëtam hunc locum, festinanter modo in chartam coniectum, alteri recensioni perficiendum et limandum reliquisse. Wagn. omnem difficultatem sublatam censet Particula donce per cum tandem explicata; sed ante omnia vir doct. probare debebat, hoc significare posse Particulam eoque sensu a veteribus vere usurpatam fuisse, quod iure negavit Hand. Turs. II. p. 295. (Cf. adnott. ad Geo. III, 558.) Henry denique Tw. years VI. p. 42 sq. et Philol. XVII. p. 642 sq. versum 742. arcte cohaerere censet cum verbis Donec longa dies etc. v. 745., atque v. 743. et 744. quasi per παρένθεσιν esse interiectos (ut II, 434.), quibus Anchises dicat, cum modo breviore, modo longiore purgatione opus sit gradu improbitatis respondente, sibi et amicis suis Troianis purgationis tempus brevissimum fuisse; quod quomodo ex Vergilii verbis erui possit, non perspicio. — Verba Quisque suos patimur Manes vulgo cum Servio ita capiunt, ut voc. Manes, quod alibi deos inferos (ut X, 34. XII, 646. Geo. IV, 489. 505.) adeoque Furias (ut X, 39.) significet, hic dictum sit pro conditione, qua Manes sint, i. e. pro ipsis poenis, suppliciis; coll. Auson. Ephem. 57. si poenitet, altaque sensus Formido excruciat, tormentaque sera gehennae Anticipat, patiturque suos mens saucia Manes, et Stat. Theb. VIII, 84., qui locus minus huc quadrat; et ita sanc intellexit hunc locum Paullinus Poem. V, 57., verba quisque suos patimur Manes in carmen suum transferens, eandemque rationem etiam Val. Flaccum III, 389. quodammodo iuvare dixeris, qui h. l. aperte imitatus scripsit: Quisque suos sontes inimicaque pectora poenis Implicat cett. Quare etiam Gossrau eandem amplectitur interpretationem;

Donce longa dies perfecto temporis orbe Concretam exemit labem purumque relinquit

et sane negari nequit, hanc summam esse sententiae, modo etiam conditio Manium simul respiciatur, qua illas poenas patiuntur. Ideoque Heyn. (cui adsentitur Iahn. in priore edit.) sic explicat: "omnes patimur haec supplicia (subimus illas purgationes tormentorum similes), non quidem quales nunc sumus, animae corpori inclusae, sed quoad suos quisque Manes, pro vulg. nostrum omnium Manes patiuntur, omnium Manibus ista patienda sunt." Sed hic Accusativus absolutus habet profecto, quae offendant; quare equidem, Manes pro ipso Accusativo ()biecti habens, locum sic capio: quisque nostrum eas patitur vexationes (tria enim genera purgationis antes commemorata sunt), quae purgandae Manium suorum naturae (i. e. iis moribus, quibus praeditus ex vita discedens inter Manes receptus est, et que ab initio etiam inter Manes versans retinet) his vel illis vitiis commaculatae sunt convenientissimae. Pati igitur Manes suos ("seinen sündhaften Seelenzustand hüssen") eadem fere ratione dictum, qua expendere seelus pro exp. poenam sceleris et similia et quod ad constructionem attinet. cf. VII, 21. ne monstra pii paterentur talia Troes, i. e. conversionem in talia monstra. Eandemque fere loci explicationem proponunt Münscher Obss. in Verg. Acu. 22., Thiel. multa de h. l. disputans, Iahn. in ed. II., Bryce (cuius longa adnot, minus clara est, qui tamen ad v. 450, totum hunc locum inde a v. 724. satis recte in linguam Anglicam transtulit. Ladew., Wagn. in recentiss. demum edit. (qui coll. Ovid. Tr. V. 14, 12, Divitis ad manes nil feret umbra suos recte sic distinguit inter manes et umbras, ut, quod in vivo homine corpus, id in mortuo sit umbra, quod animus, manes; quare cum animus causa sit omnium peccatorum, sos manes pati interpretatur: "poenas libidinum atque omnis pravitatis sus pati") et Henry in Philol. XVII. p. 642 sq. In mai. edit. Wagn. memonbilem censet lectionem Codd. Gud. ap. Arusianum p. 257. Lindem. mores. quae mihi ex glossemate orta videtur. Wachsmuth. in Athenaeo I. p. 269. pro suos Manes coni. suas poenas vel suos menses, et Peerlk. Quient suum patimur Manes, i. e. Animae expendunt malorum suorum supplica cui coniecturae tantum tribuit, ut adiiciat: "Verbo non opus est, ut emetdatio tam simplex commendetur." Praeterea de h. 1. egerunt Bauer. 2 Sanct. Min. II. p. 365. I. F. Wagner. de locis quibusd. Verg. etc. p. 5.6 Hoegg. I. I. p. 14., quorum commenta praetereo. Süptlius hic quoque tecet. De notissima autem verborum confunctione quisque patimur suos M cf. Ruhnk, ad Ter. Heaut. I. 1, 71. Drak, ad Liv. II. 22, 7. Cort. ad La can. I, 498. Oudend. ad Caes. B. I, 39. Kritz. ad Sall. Cat. 6, 2, 7, 1. Hertel, ad Tac. Agr. 3. Dachn. ad Nep. Them. 4, 2. Bach. ad Ovid. Mc I, 59. et V, 212. Ruddim. II. p. 369. Zumpt. §. 367. alii. — existic postquam tam diu purgationi fuimus obnoxii. -- per Elysium nor slum est ad Elysium, ut Heyn, interpretatur, sed proprie intelligerius Vid. supra ad v. 743. Ceterum sunt, qui lacta arra ab Elysio distinguant haud dubie haerentes in voc. pauci, de quo etiam Heyn.: .. Tenet et aratur nos, quod pauci in loca lacta mittantur; quid igitur sit de ceters: Eorumne purgationes absolvuntur nullo tempore? Nam ii, qui ad Tarre rum relegantur, ne ad purgationes quidem admitti, nec admitti posse to dentur." - Rectius: pauci, quia plerique ita sunt vitiis infecti, ut mil purgatione plane ab iis liberari possint. Servii opinio, quae minus pos gentur animae, eas ad corpora redire, et statim quidem, quae male inrint, quae melius, tardius, recte reiicitur a Wagn., cum huius deetris apud Verg. nullum inveniatur vestigium. Peerlk. verba exinde per eplum - - arra tenemus spuria habet. - 745. Donec longa da longum tempus ad purgationem constitutum (cf. V, 783. ibique ada " etc. Ergo etiam in Elysio continuatur purgatio et demum puriore aura (v. 640.) prorsus perficitur, quo facto animae in terram redeuri novis induuntur corporibus. - perfecto temporis orbe, deficie post tempus, h. e. mille annos. Vid. v. 748. et cf. Pauli ad i-4, 4. verba ότε ήλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου. — 746. concretar in

Aetherium sensum atque aurai simplicis ignem. Has omnis ubi mille rotam volvere per annos, Lethaeum ad fluvium deus evocat agmine magno, Scilicet inmemores supera ut convexa revisant Rursus et incipiant in corpora velle reverti."

Dixerat Anchises natumque unaque Sibyllam

750

bcm. Vid. v. 738. — relinquit, quod praebent Med., fragm. Vat., Bern. II. a m. pr., alii, Iahnius iam restitui iusserat, et vere restituit Wagn., quem (ut omnes recentiores editores praeter Bryceum) secuti sumus; vulgatum enim reliquit (quod exhibent Pal., Rom., Gud., alii) antecedenti exemit accommodatum videtur; de Praesente autem Perfectum sequente, quo significatur res priorem secuta et ex ea orta, vid. adnott. ad Geo. III, 228. et Aen. II, 465. — "purum aetherium sensum, mentem illam (sensus pro affectione animi, et hinc pro animo ipso) ex aethere deductam [cf. Geo. IV, 220.]; cumque idem aether sit ignis purissimus, explicative subjicit: atque aurai simplicis ignem. De igni auram proprie dici, ut de luce, supra v. 204. vidimus. Itaque anima tandem ad pristinam integritatem aetheriam restituitur." Heyn. Videtur autem Vergilius spectare Pythagoreorum et Stoicorum doctrinam, quae mentes hominum ex universa mente divina esse delibatas (ein Ausfluss od. Theil des aetherischen Weltgeistes) statuit. Cf. Cic. Cat. mai. 21. de N. D. I, 11, 27. Senec. Ep. 120. idemque in Cons. ad Helv. 6. etc. Idem sibi vult Hor. Sat. II, 2, 79. divinae particulam aurae commemorans, ubi vid. Orell. Ceterum cf. Geo. IV, 220 sq. Hotting. ad Cic. de Div. I, 11, 17. Lamb. et Heind. ad Hor. Sat. II, 2, 79. Rupert. ad Silium XV, 71. et Goerenz. ad Cic. Legg. I, 12, 33. — aurai simplicis ignem. Wagn. confert Cic. Tusc. I, 18, [42.] Calidior est vel potius ardentior animus, quam est hic aer crassus atque concretus. — De forma aurai (quam hic exhibent Bern. III. atque a m. sec. Gud. et Bern. II., testanturque Serv. ad VII, 464., Prob. Inst. I, 18, 10. et Anon. de nom. I. p. 127. Endl.) vid. ad III, 354. — 748. Has omnis, scil. animas hoc modo purgatas. — Verba ubi mille rotam cett. Heyn. recte sic interpretatur: "ubi mille annorum rota voluta, h. e. circumactus orbis est," et volvere rotam per: "exigere tempus in orbem rediens." (Cf. Geo. II, 295.) Servius haec adnotat: "Rotam volvere per annos: exegerunt statutum tempus per annorum volubilitatem. Est autem sermo Ennii" (cf. Hessel, p. 148.). Quem autem Ennii locum Servius respexerit, nescimus; vix enim esse potest versus ille ab Isidoro Orig. XVIII, 36. servatus (Ann. fr. inc. 84. p. 80. Vahl.) Inde patefecit radiis rota candida caclum. Idem Heyn, confert Ciceronis locum in Somn. Scip. 2. cum actas tua septenos octics solis anfractus reditusque converterit, et mille annos ex Plat. Rep. X. p. 615. A. et Phaedro p. 1223. D. Steph. sumptos esse, Silium autem XIII, 555. annos in lustra mutasse. et Ciceronem in Somn. Scip. s. f. omnino multa secula, Pindarum contra in fragm. ap. Plat. Men. p. 415. B. ed. Frf. [s. p. 81. Steph.] (in Fragmm. Pindari ex Threnis III. p. 36 sq. [s. fr. 98. Bergk.]) novem modo annos commemorare docet. Peerlk. pro rotam sine iusta causa coni. aevum. - 749. "deus evocat, non hic de Mercurio agitur, quod putant Intpp., sed est o daluwr, indefinite. Vid. Plat. Rep. X. p. 765. E." Heyn. Ceterum cf. supra v. 714 sq. — agmine magno, ut Geo. 1, 381. - 750. supera convexa, caelum, ut supra v. 241. Vid. ad IV, 451. -751. Vulgo distinguunt post revisant, et Rursus cum seqq. coniungunt; sed vere memorat Wagn., hic non eam esse vim Particulae rursus, ut inde nova sententia recte ordiatur: quare secutus est Cod. Med. rationem. qui post rursus incidit, eandemque rationem etiam Peerlk., Süpfl. et Bryce amplexi sunt; in min. tamen edit. cum Gossr. Comma prorsus omisit, ut rursus ad utrumque sententiae membrum pertineret: eaque ratio (quam nobiscum etiam Haupt., Ladew., Coningt. et Benoist. sequuntur) sane optima videtur. De pleonasmo rursus reviscre vid. ad Geo. I, 200. et supra ad v. 449. — incipiant velle reverti, ut ipsae desiderium ad

Conventus trahit in medios turbamque sonantem Et tumulum capit, unde omnis longo ordine posset Adversos legere et venientum discere voltus.

755

"Nunc age, Dardaniam prolem quae deinde sequatur Gloria, qui maneant Itala de gente nepotes, Illustris animas nostrumque in nomen ituras,

superas auras revertendi sentire incipiant; velle enim liberam, non coactam voluntatem eius significat, qui ultro, ɛxwr, aliquid facit. Nondum autem omnes revera incipiunt reverti, sed tantum incipiunt velle reverti, quis singulis animis exspectandum est tempus, quo id cuique liceat. Thiel. conferri inbet Bach. ad Tib. IV, 2, 11. Heind. ad Hor. Sat. I, 4, 111. et Dachn. ad Nep. Att. 4, 2. praeterea autem Tib. I, 2, 94. III, 4, 4. Prop. III, 6, 4. Ovid. Her. XXI, 57. Cic. Coel. 37, 73. cett. Respexit hunc locum Silius XIII, 558. mille peractis - - redeunt in corpora lustris. — 753. "turbam sonantem, de strepitu, ex Odyss. XXIV, 5. val de reliousu Σποντο. Cf. Hor. Serm. I, 8, 41. et supra v. 707 sqq." Heyn. Verba turbam sommtem legimus etiam XII, 248. — 754. tumulum capit, ut XII, 562. — longo ordine. Vid. supra v. 482. — 755. "adversos, el adverso incedentes animas, legit, recenset, recognoscit [oculis cernit, quo tamen sensu hoc verbum alibi vix invenies positum, quamquam oculis perlegere supra v. 34. scriptum vidimus]." Heyn. — posset est plurimorum Codd., inter quos Med. et Rom., lectio, quam pro vulg. possit (etiam a fragm. Vat. et Gud. exhibita) cum Wagn. revocavimus, cum etiam Nonius v. legere p. 133. exhibeat possent, librarii autem post Praesentia Imperfectum potius in Praesens, quam Praesens in Imperf. mutasse putandi sint. Wagn. Vergilium fortasse terminationem it ter redeuntem vitare reluisse putat: per se enim utraque lectio bonum sensum praebet. Imperfectum nimirum, quid Anchises fecerit et quo consilio, tamquam rem praeteritam simpliciter narrat; Praesens autem narrationem interrumpit, et rem ipsam, quae agitur, tam vivide nobis ante oculos ponit, ut narrantem poëtam paene obliviscamur et Anchisem ipsum consilium prodentem audire videamur. Quare, si interna modo causa respicienda esset, Praesens amplecterer; externae tamen causae Imperfectum praeferri iubent. Iahn. in priore edit. Praesens (quod etiam Thiel. et Bryce receperunt), in altera (m ceteri editores Wagnero posteriores omnes) Imperf. praetulit. Ceterum ef. etiam adnott. ad I. 297. - 756 sqq. Cf. I, 19 sq. Admodum prudenti indicio poëtam rem ita instituisse, ut ab ipso stirpis progenitore in filii. eiusdem gentis auctoris, gratiam hic recensus exhiberetur, Romanis hard dubie incundissimus et genti Iuliae quam maxime commendabilis, Heya iam observavit. — Dardaniam prolem quae sequatur gloria cett. Enarrabo clara facta et fata posterorum tuorum. - de inde, post tuum aevum, postero tempore. Sie supra v. 561. quae te circumstent deinde pericula, i. e. post hunc casum, futuro tempore. Infra v. 890. bella, quie deinde gerenda, i. e. post hoc tempus. Geo. IV, 225. hue reddi deinde, i. e. post vitam transactam etc. Cf. etiam adnott. ad III, 609. et V. 741. - 756. Nunc age. Vide adnott. ad Geo. IV, 148. - 757. ,, qui maneant [tibi], exspectandi sint [vid. supra v. 71, et 84. III, 505, etc.] nepotes Itala de gente, de nova stirpe in Latio ex Lavinia suscipienda." Heyn. Ceterum cf. ad I, 686. 111, 602. et al. adnott. — 758. nostrum in nomen ituras pro vulg.: futuras ex nostra gente et nomen nostras (i. e. Troianum) propagaturas, ut in simili Lucani loco VI, 375. Solus is alterius nomen cum venerit undae, Defendet Titaresus aquas. Confer. etiam possunt dicendi formulae in nomen adsciscere, assumere, pro: in familiam adoptare, ap. Tac. Ann. III, 30. Plin. Ep. VIII, 18. al. ..Quid autem Anchises hace exponere et futuras res praedicere potest, ad divnandi munus pertinet, quod ille a Venere acceperat. Vid. supra II. 687 sq. et al." Heyn. Servius haec adnotat: "Cetera, quae hic intermiss sunt, in ἀσπιδοποιία commemorat," i. e. VIII, 728 sqq., quare, etiam HerExpediam dictis et te tua fata docebo. Ille, vides, pura iuvenis qui nititur hasta, Proxuma sorte tenet lucis loca, primus ad auras Aetherias Italo commixtus sanguine surget Silvius, Albanum nomen, tua postuma proles, Quem tibi longaevo serum Lavinia coniunx

760

nio iudice, in hoc recensu multa sane poëtae praetermittenda erant, ne bis eadem narraret. — 759. Expediam dictis. Vid. ad III, 379. et 460. - tua fata Aldenh. p. 18., Gossr. et Ladew. ita acceperunt, ut fata Aeneae dicerentur, quae posteris eius eventura essent, ut, cuius quantique populi progenitor futurus esset, a patre doceretur, Dietsch. autem Theol. Verg. p. 30. coll. infra v. 889 sqq. sic potius explicat: quae tibi instent, cum in Italiam perveneris. Ceterum iteratur hic versus in Anth. Lat. I, 178, 414. - 760 sqq., Gens Iulia ab Ascanio seu Iulo ducta, qui patri successit et Albam Longam condidit (cf. supra I, 267 sq.); sed reges Albani a Silvio, qui ex Lavinia posthumus Aeneae natus erat. Haec est fama, quam h. l. poëta sequitur. Alii Ascanii filium et successorem Silvium faciunt. Alii aliter tradunt. Vid. Liv. I, 3. Aur. Vict. O. G. R. 16. 17. Dion. Hal. I, 70. Ovid. Fast. IV, 40. et Serv. ad h. l." Heyn. — Vides parenthetice interpositum, ut in Cir. 267. et Sil. III, 622. Sic etiam apud Ovid. Met. VII, 756. cernis. Vid. Gronov. Obss. IV, 18. et Interpp. ad Silii 1. 1., de Graecis autem, qui eodem dicendi genere utuntur (¿¿çãs), Valcken. ad Eur. Phoen. 726. et Brunck. ad Soph. Philoct. 832. Heyn. existimat, scribi etiam posse vides? Sed recte adversatur Peerlk., qui docet, interrogatione plerumque orationem magis concitatam indicari, sedato autem pectore loquentes dicere vides, idque huic loco unice aptum esse, cum in habitu Silvii nihil sit tanta admiratione dignum. - pura hasta, non ferro praefixa, δόρυ ἀσίδηρον, i. e. sceptrum, insigne regium. Wagn. vero et Ladew. fortasse rectius cum Servio cogitant de eiusmodi hasta praemio fortitudinis bellicae donata. Nam sane etiam triumphantibus hasta pura tribuitur a Propertio V, (prius IV,) 3, 68. et Suetonio Claud. 28. — 761. Proxuma tenet sorte lucis loca (cf. supra v. 434. et V, 132.), huic primum sors continget in regiones lucis, ad superas auras i. e. in vitam ex inferis redeundi. Vid. supra ad v. 721. Cum Vergilius in Elysio saepe lucos commemoret, Peerlk., ut ambiguum vitetur, profert coniecturam luci; qua tamen, si vere loco inesset ambiguitas, nihil nos lucrari quisque videt. Quod attinet ad sortem, Conington conferri iubet Hor. Od. II, 3, 25 sqq. — 762. ad auras Aetherias. Vid. supra ad v. 128. Lachm. ad Lucr. III, 405. p. 167. etiam hic scribi vult aërias, ut V, 520.; sed Ribbeck. recte opponit infra v. 790. -- Italo commixtus sanguine. Cf. VIII, 510. mixtus matre Sabella. - surget. Med. exhibet surgit, ut v. 765. educit. — 763. Silvius, Aeneae filius ex Lavinia, quare Italo commictus sanguine dicitur. — "Albanum nomen, h. e. Albanus, Albae Longae rex. Nec male tamen sic accipias: nomine inter Albanos domestico appellatur Silvius. Quo ducere potest Livius 1. 1. mansit Silvius postea omnibus cognomen, qui Albae regnarunt. [Vide tamen XII, 515. ibique adnott.] Argutias veterum Grammaticorum super postuma proles vid. ap. Gellium II, 16. [qui Silvium Aenea iam sene tardo seroque partu editum esse refert]." Heyn. Henry (Tw. years VI. p. 44. et Philol. XVII. p. 641. postumam prolem de infante post patris mortem edito intelligit (quo sensu postumus ap. Plaut. Aul. II, 1, 40. Varr. I. I. IX, 38. alibi invenitur), ideoque serum versu sequ. explicat sero conceptum. Simplicius tamen est cum Caesellio ap. Gellium 1. 1. sumere, postumum hic esse postremo loco natum, ut etiam Neue Formenl. II. p. 77 sqq. statuit. Conington putat, Vergilium exprimere velle Homeri דּחָלעיyerov, cum postumus secundum Gaii Inst. I, 147. et Ulpian. Dig. XXVI, 2. etiam dicatur, qui patre adhuc vivo post testamentum iam factum natus sit. — 764. serum. Cf. infra VIII, 582., ubi Evander senex de Pallante:

Educet silvis regem regumque parentem, Unde genus Longa nostrum dominabitur Alba. Proxumus ille Procas, Troianae gloria gentis, Et Capys et Numitor et qui te nomine reddet Silvius Aeneas, pariter pietate vel armis Egregius, si umquam regnandam acceperit Albam. Qui invenes! quantas ostentant, aspice, viris! Atque umbrata gerunt civili tempora quercu:

770

765

mea sola et sera voluptas. — 765. Educet silvis. "Fabulae de Silvio in silvis educto locum fecisse videtur nomen ipsum, ut fabulis de Romalo et Remo ficus Ruminalis et similitudo vocis ruminis, h. e. mammae."

Heyn. -- educet pro educabit, ut infra iterum v. 779. VIII, 413. Plant. Curc. IV, 2, 32. Ter. Heaut. II, 1, 14. Cic. ad Div. VI, 5. Hor. A. P. 244. (ubi tamen pro eclucti rectius legi videtur deducti) Drak. ad Liv. XXI. 43, 15. et Ruhnk. ad Ter. Andr. I, 5, 39. Adversatur tamen Conington, qui educet hic et v. 779. pro pariet positum censet atque comparat Plant. Poen. I, 2, 143. et Plin. X, 54, 75., ubi educere significet "bring forth."
— regem regumque parentem. Cf. IX, 642. Dis genite et genitere deos. — 766. Unde genus etc. Cf. I, 6. et V, 123. — Longa Alba, non Albae Longae, quia, si nomini urbis locum indicantis, u b i aliquid fit, Adiectivum adiicitur, non facile Casus locativus, quem vocant, usurpatur. (M. Schmitthenner Ursprachlehre p. 264. Frid. Rosenii Prokus. corporis radicum sanscritarum p. 12. sq. Hoffmann, in Censura Gramm. Ramshorn is Iahnii Annall. a. 1828. II, 1. p. 24. Beneck. ad Iustin. XIX, 2, 8., non neglectis tamen iis, quae contra illos disputat Kochius in Procemio ad Lexicon geograph. p. XIII sq., cui certe in eo non adsentior, quod Alle Longa hic significare putat von Alba L. aus, von Alba L. her. Cf. potius supra I, 285. victis dominabitur Argis et III, 97. Hic - - cunctis deminabiliur, oris. Cognomen autem etiam a pedestris orationis scriptoribus interdum ita praemitti ipsi nomini, docet Livii exemplum I, 8. Ceterum vid. adnott. ad Aen. I, 271. — 767 sq. "Nec omnes Albanorum reges, nec ordine suo recitat: poëta est, non historicus; ipsa nominum antiquitate carmini dignitatem et gravitatem parari bene intelligebat. — proximu ergo, qui adstat. [Nam sextus fuit rex Albanorum, ut Numitor tertius decimus.] Meminit Capyos, quod Capys, Assaraci f., Aeneae fuerat ares. Itaque Anchises refricat in hoc gratam patris sui memoriam." Heyn. -Verba Troianae gloria gentis repetuntur in Anth. Lat. I, 147, 7. -768. qui te nomine reddet, i. e. referet. Cf. V, 564. et XII, 348. No mine arum referens cum IV, 329. — 769. pariter egregius pietate relarmis, i. c. vel pictate, vel armis, sive pictatem, sive fortitudines spectas; nam Particulae vel, aut. sive apud poetas Rom. Graecorum men interdum semel tantum ponuntur, ubi proprie iterandae sunt. Sic Catul IV. 19. lacra sire destera. - 770. si umquam cett. Servius name. Acneam Silvium vix anno quinquagesimo tertio recepisse regnum a tuter. qui in illud invasisset. De voc. requandam pro regendam vid. ad III. 14. et cf. infra v. 793. — 771. Qui iuvenes! quantas cett. Se distinguunt recentiores editores inde a Wakef., neque aliter Cod. Mei Vulgo paulo languidius: Qui iurenes quantas ostentant, uno tenore. -772. Alque lectio est Codd. fere omnium, quam cum Iahn. et War (quos etiam posteriores editt. omnes secuti sunt) pro vulg. At qui revot vimus; quorum ille in priore edit.. Copulae vim explicaturus. ex antecdentibus Qui - - quantas assumit quam, ut sensus sit bie : Quamque ubruta gerunt, in altera vero Commate post circs et exclamandi signo per queren posito hane sententiam esse putat: .. Quam praestantes inverse. quantas vires estentant atque quantum virtutibus civilibus excellunt! 🚎 tragen sie ihre Stirnen beschattet com Laube der Bürgerkrone": E: vero, recte hanc rationem spernens, cum non quaeratur, quam vel magis ic minus umbrata suerint tempora, Particulae atque hic cam vim incese cenet

Hi tibi Nomentum et Gabios urbemque Fidenam, Hi Collatinas inponent montibus arces, Pometios Castrumque Inui Bolamque Coramque.

775

ut comparandis rebus similibus inserviat, ideoque hacc sententia efficiatur: Adspice, qui iuvenes! quantas ostentant vires! i. e. quam fortes sunt. Atque iidem civiles gerunt coronas ob cives in colonias deductos et novas urbes conditas, ergo quia pacis artibus de civibus optime merchantur. (Cf. de hac signif. Particulae atque, ex qua respondet nostro und eben so auch, Hand. Turs. I. p. 475 sqq.) Thiel. Particulae hic augendi et amplificandi vim attribuit, ut sit i. q. et adeo, ja auch. Heyn. perperam edidit At, qui - - - quercu, Hic tibi etc., qua paucorum Codd. lectione a regibus modo nominatis distinguuntur alii nescio qui coloniarum conditores, quos hic non diserte nominari iam per se mirum videri debet; tum vero etiam, quod bene perspexit Wagn., huic rationi adversatur v. 778., ad quem vid. adnott. Ribbeck. autem quaerit: "An utque?" — umbrata. Cf. Lucr. II, 628. ninguntque rosarum Floribus umbrantes matrem comitumque catervas. Stat. Theb. VI, 554. umbratus tempora ramis etc. — gerunt. Cf. v. c. Tibull. III, 6, 2. Semper sic hedera tempora vincta geras. (Aen. I, 319. II, 277. etc.) — 773 sqq. Ab Alba Longa XXX colonias deductas esse memorat Heyn., coll. Dion. Hal. III, 31. Liv. I, 3, 7. Aur. Vict. O. G. R. c. 17. et Ryckio in Diss. de pr. Ital. col. p. 455. - Nomentum, in Sabinorum agro ad Alliae fontes situm, unde via Nomentana nomen accepit, una cum Fidenis et Crustumerio a tribus fratribus Albanis multis annis prius quam Romam conditum et postea Sabinis subjectum esse tradit Dion. Hal. II, 53. Cf. de eo, nunc la Mentana appellato, Strabo V. p. 349. Plin. III, 12, 17. Steph. Byz. p. 501. et liber meus geogr. III. p. 640. Ceterum poeta infra VII, 712. oblitus est, quae hic scripserat. — Gabii, haud ignobile Latii oppidum, inter Romam et Praeneste situm, etiam Albae Longae colonia (Dion. IV, 53.), quamquam Solinus c. 8. scribit: Notum est, Gabios a Galacio et Bio, Siculis fratribus, constitutas. Rudera eins apud oppidum Castiglione reperiuntur. Cf. librum meum comm. III. p. 723. -- Fidenae, in extrema valle Tiberina inter Romam et Veios quaerendae, ex historia Romana satis notae sunt. Forma singularis numeri legitur etiam ap. Tac. Ann IV, 62. Silium XV, 90. Plin. XVI. 4, 5.; prima autem syllaba alibi solet produci. Cf. Hor. Ep. I, 11, 8. Prop. V, (IV,) 1, 36. Iuven. VI, 57. X, 100. Sil. XV. 90. Vestigia huius urbis inveniuntur in colle prope Castel Giubileo. Vid. liber meus geogr. ibid. - 774. "Collatia in ils collibus sita, qui inter viam Praenestinam et laevam Anienis ripam visuntur. Vid. Cluver. Ital. ant. p. 663." Heyn. Quamquam haud procul a Roma situm, Sabinorum tamen erat oppidum. Cf. Liv. I, 38, 1, 57, 9. Nunc vocatur Castellaccio. Vid. librum mcum comm. ibid. -- Qui vulgo post v. 774. inscritur versus Lande pudicitiae celebres, addentque superbos in nullo Codice nec ulla edit. antiquiore apparens Fabricii Lampugnani I. C. V. Mediolanensis fraude illatus esse dicitur; quare eum Ribbeckium et recentissimos editores secutus prorsus e contextu removi. (Prius asteriscis notatum propterea tantum in contextu servavi, no versuum numeri eo omisso turbarentur, quod tamen sub fincm totius libri minorem habet offensionem.) Iahn. conferri iubet Weichert, de verss. iniur. suspp. #. 60. - 775., Pometii s. Pometini, eorumque urbs Suessa Pometia, communi scriptorum consensu Volscorum, non Latinorum nomini accensentur. Itaque Cluver. p. 1018. et 1024. alique Vergilium poëtica licentia in hoc usum esse omninoque vetus Latium finibus latioribus ad Circeios usque definiisse putant. Livio sane II, 16. duae coloniae Latinae iure Latii Roma deductae) Pometia et Cora. Enimvero etsi Volscorum facta est urbs Suessa una cum Cora, tamen urbes inter Latinas eam aliquando fuisse dubitari nequit. Vid. Plin. III, 5, 9." Heyn. Situs eius accuratius indicari nequit. — Castrum Inui (quem antiqui Itali inter Faunos et Panes colebant: cf. Liv. I, 5. Macr. Sat. I, 22. Spangenberg. de veteris Latii religg. domest. p. 63. et Hartung. Relig. d. Römer. II. p.

Haec tum nomina erunt, nunc sunt sine nomine terrae. Quin et avo comitem sese Mavortius addet Romulus, Assaraci quem sanguinis Ilia mater Educet. Viden, ut geminae stant vertice cristae,

178.), idem est Rutulorum oppidum, quod etiam zer' leoxiv Castrum dicitur Ovidio Met. XV, 727. et Silio VIII, 361. Vid. Cluver. Ital. ant. III, 5. p. 978. Male hoc Castrum Inui ad Castrum novum, non longe a Centumcellis ad mare situm revocavit Servius (et cum eo Mannert IX, 1. p. 375.), deceptus fortasse Rutilii errore I, 227 sq. Sed vid. Cluveri Ital. ant. II, 2. p. 489. Drakenb. ad Silii l. l. Dempster Etr. Rom. IV, 32. p. 105. Gori Mon. Etr. II. p. 148. et Müller Etr. II. p. 63. — Bola, Acquorum oppidum, cis Anienem situm, cuius situs incertus est. Cf. liber meus geogr. III. p. 722. Bolanos (cum Coranis et Pometiis) foederi Latino adscriptos fuisse docet Dionys. V, 61, Cf. etiam Liv. IV, 49. et Plin. III, 5. — Cora autem Latii fuit oppidum montanum, haud procul a Velitris situm, postes cum Volscis foedere iunctum. Cf. Dionys. III. p. 175. Liv. II, 16, 8. 22, 2. Oppidulum Cori continet eius reliquias. Cf. Abeken Mittelital. p. 75. et 148. — 776. Unus Cod. Med. a m. pr. praebet sine nomine gentes, quod Heinsio placuit; atque etiam in uno Cod. edit. Viner. 1826. sine nomine gentes scriptum est. Sed contra ceterorum omnium librorum auctoritatem nihil mutandum. Ceterum cf. II, 558., ubi sine nomine corpus, Val. Fl. II, 587., qui Hellespontum dicit angustas quondan sine nomine fauces, et Sil. XII, 316. sine nomine vulgus. — V. 777. Wagn., in maiore edit. paulo artificiosius interpretatus, in minore simplicius et rectius sic explicat: "Quin etiam ista anima, Bomuli futura in terris, prodibit in vitam, avum Numitorem prosecutura." Vulgo cum Servio interpretantur: avito sese iunget imperio, h. e. una cum avo regnabit, donec Romam condet. Thiel. sic explicat: in eiusdem, qua avus floret, laudis societatem veniet, se adiunget; Iahn. autem minus probabiliter ess pro avis dictum putat, quem Pluralem Merula ad Ennium p. 251. adeo in contextum recipi iubet (cf. Iahn. ad Geo. IV, 141.), et Heyn. addit legendum esse putat, quod invenitur in Cod. 7. edit. Vinar. et ed. Ven. Praeteres commemorandum est, Servium (qui etiam cf. ad I, 273.) arum hic non ad Numitorem, sed ad Aeneam referre, cum Ennius et Naevius Iliam Aeneac filiam ideoque Romulum Aencae nepotem fuisse perhibeant (de qua opinione a Vergilio aliena cf. Niehuhr Röm. Gesch. I. p., 233. Ritter in Mus. phil. II. p. 482. et Vahlen in Quaest. Ennianis p. XXVIII. sq.), ut igitur hic Romulus una cum Acnea inter deos relatum iri dicatur. Ceterum se addere comitem legimus etiam ap. Claud. R. Pros. I, 231., ut se addere socium Aen. II, 339., se dare comitem ap. Ovid. Met. V, 250.. venire comitem alieui ap. eund. Her. XIII, 163. et similia. Cf. etiam Liv. I, 56. Brutus filiis regis comes additur et supra v. 528. - Mavortius Romulus. Cf. I, 276., ubi Marortia Romae moenia commemorantur; quamquam hoc epitheton etiam ad alios homines (IX, 685. Mavortius Haemon) aliasque terras (III, 13. Thracia Mavortia) transfertur. — 778. Assaraci quem sanguinis cett. , quem Rhea Silvia, Troiana stirpe oriunda partu edet." Heyn. Assaraci adiective accipiendum esse, vere adnotat Wagn. comparans Pompilium sanguinem ap. Hor. A. P. 292. Cf. autem, quae de hac Adiectivorum forma adnotavimus ad III, 602. IV, 552. al. De ipso Assaraco, Anchisae avo, vid. ad I, 284. - Ilia mater. Cf. I. 274. - 779. Educet, educabit. Vid. supra v. 765. - viden, ut stant cett. Aliquot Codd. stent et signet; sed vid. adnott. ad Ecl. IV, 52. et Goss. ad h. l. Ceterum apostrophus, qui vulgo his formis decurtatis viden, setin, ain etc. ex Grammaticorum (ut Prisc. de Accent. c. 2. p. 1297. P.) praeceptis appingitur, Wagnero iudice rectius omittitur, cum litera e Particulae ne etiam ante consonas (ut III, 319. X, 668.) abiiciatur, et si abiectae literae causa apostropho opus sit, duo potius hamuli requirantu vide'n', sati'n', ai'n' etc. In Cod. Med. apostrophus nusquam adiectus cernitur. Servius adnotat: "[Syllaba] den' naturaliter longa est, brevem tamen eam posuit secutus Ennium," in cuius tamen fragmentis nobis servatis

Et pater ipse suo superum iam signat honore? En, huius, nate, auspiciis illa incluta Roma Imperium terris, animos aequabit Olympo Septemque una sibi muro circumdabit arces, 780

viden' non legitur. (Cf. Vahlen p. 179.) De ipsa re cf. Fleckeisen. in Novis Ann. phil. LXI. p. 39. et Neue Forment. II. p. 334. — geminae cristae, i. e. galea duplici crista ornata, stant, horrentes eminent (vid. ad Ecl. VII, 53. et Aen. II, 774.); quem militarem viri habitum iam nunc bellicosum eius ingenium declarare, recte sensit Heyn., qui haec adiungit: "An duplex crista in galea Martis aliquod peculiare insigne sit, dubito, nec ex Val. Max. I, 8, 6. [cui Peerlk. nimium tribuit] doceri posse puto. - -At ipsa galea [cum duplici crista] perpetuum, quantum memini, Romuli insigne est." — 780. Servius, cuius explicationem tuentur Muenscher. Obss. in Verg. Aen. p. 23., Henry et Conington, superum pro Accusativo habet: eum superum, i. e. deum, pater, Mars, signat honore; sed quis credat, Vergilium in tali verborum coniunctione tam ambiguo voc. superi pro deo usurum fuisse? Alii, velut Ruddim. II. p. 49. et Iahn., locum sic capiunt: pater, Mars, eum signat honore suo, i. e. superûm honore, quam interpretationem collocatio verborum maxime iuvare videtur, Henry vero (Two. years VI. p. 45 sq. et Phi-Iol. XVII. p. 644.) et cum eo Ladew. patrem quidem et ipsi de Marte, honorem autem de galea intelligunt et superum ad vitam inter superos, i. e. homines, referent, ut sensus sit: Mars iam nunc filium ornat insigni illo, quod ei apud superos proprium erit, h. e. virum in bello fortissimum fore indicat; quae, si superum hoc vere significare potest, sane simplicissima est explicatio. Heynius denique (cui Wagn., Ribbeck. et Benoist. adsentinntur) verba sic coniungit: Et pater superum, Iupiter (qui tamquam pater artis vaticinandi omnia praevidet) ipse eum signat suo honore, i. e. "dignitate viri et corporis virtute arguit, eum aliquando in numerum immortalium adscriptum iri; vel, ut Wagn. explicat: "conspicuum facit ea dignitate oris, quae in ipso, Iove, exsplendescit," quae ratio iam ob verborum ordinem omnium minime placere potest. Quare Peerlk. iure haerens in voce superum pro ea legi vult puerum, quae coniectura non temere arridet Coningtoni, cum puerum praecedente voc. suo facile in superum mutari potuerit. — Versum 781. Isidorus Orig. XV, 1. Ennianum esse perhibet; Merula autem et Planck. ad Ennii Med. p. 2. Ennii nomen ex verbis ab initio positis En huius ortum esse putant, quod, si Servii adnot. cum Isidori loco comparamus, satis probabile videtur, quamquam contrarium docere conatur Spangenb. p. 24. Possumus vero etiam suspicari, ab Isidoro hunc versum confusum esse cum illo, qui legitur in Ann. fragm. 42. (p. 73. Vahl.), Augusto augurio postquam inclita condita Roma est. - huius auspiciis Heyn. explicat: "per haec prima urbis initia et fundamenta a Romulo iacta," quam significationem vocis ausp. iure negat Wagn., illa verba recte referens ad regnum Romuli talibus auspiciis condendum, quibus futura dignitas et magnitudo Romae cognosci possit, et Particip. condita vel nata, quod facile omitti potuerit, cogitatione adii-ciens. Negari tamen nequit, hanc Participii omissionem paulo duriorem et insolentiorem esse, quare nescio, an Peerlk. iure praeferat aptam sane et facilem Burmanni coniecturam En, huius nata auspiciis etc. Ceterum cf. adnott. ad IV, 103. — 782., Imperium ad terrarum fines proferet, virtute et magnanimitate superabit omnes mortales et animos dis virtute pares habebit." Heyn. — aequabit igitur duplici significatione positum, primum proprie, imperio suo totum amplectetur orbem terrarum, tum figurate (ut Geo. IV, 132. regum aequabat opes animis): virtute par erit diis. Pro unimos Heumann. coni. annos (ut de aeterna Roma cogitandum sit), Schrader. autem famamque, fortasse memor similis loci I, 287. (Ceterum cf., quae de h. l. scripsit Ribbeck. Proleg. p. 145.) — V. 783. legitur ctiam Geo. II, 533., ubi vid. adnott. Propter Peerlk. tamen monendum, verba sic esse construenda: una (quod septem arcibus s. collibus magna cum vi opponitur) muro circumdalit sili septem arces, ut sili sit Dativus

Felix prole virum: qualis Berecyntia mater Invehitur curru Phrygias turrita per urbes, Laeta deum partu, centum conplexa nepotes, Omnis caelicolas, omnis supera alta tenentis. Huc geminas nunc flecte acies, hanc aspice gentem Romanosque tuos. Hic Caesar et omnis Iuli Progenies, magnum caeli ventura sub axem. Hic vir, hic est, tibi quem promitti saepius audis, Augustus Caesar, Divi genus: aurea condet Saecula qui rursus Latio regnata per arva

785

790

commodi; ille enim Vir doct., comparans Graecorum περιβάλλεσθαι olzíaς μεγάλης (de quo conferri iubet Wyttenb. ad Plut. Mor. I. p. 681.), coniungit sibi circumdabit arces et muro pro Dativo videtur habere, cum explicet: "habet arces pro muro;" quam perversam rationem nemo facile probabit. — 784. "Augusta imago Cybeles per Phrygiam invectae (ex rita sacrorum), quae est Deum Mater, confusa cum Rhea et Terra. Assimulatur Roma, quae tot magnos ac divinos viros tulit. Nam de divinis honoribus in Caesares delatis non agitur." Heyn. Haec comparatio, quacum cf. Lucr. II, 601 sqq., imprimis 607 sqq., eo aptior, quod Rhea Romuli mater habebatur. Cf. etiam Geo. II, 167 sqq. Frequentiam fortium virorum aped antiquos summam urbium laudem fuisse, Thiel. adnotavit, coll. Lucr. L. 729. Ovid. Met. XV, 422. et Langio Verm. Schriften. p. 127. - Berecyntia s. Berecynthia (nam etiam Graeci nomen duplici ratione scribunt, et Codd. ubique in eo fluctuant, ita tamen ut adspiratio minore auctoritate nitatur: cf. Spanh. ad Callim. in Dian. 246. et Bach. ad Ovid. Met. XI, 16.) dicitur Cybele a Berecynto, Phrygiae monte ipsi sacro (cf. liber meus geogr. II. p. 339.); ut omnino omnia, quae ad eius cultum pertinent, Berecyntia vocantur (cf. Hor. Od. I, 18, 13. IV, 1, 22. Ovid. Met. XI, 16. Pers. I, 93. cett.). Des ipsa aut Berecyntia mater aut absol Berecyntia appellatur etiam infra IX, 82. 619. et Ovidio Fast. IV, 335. — 785. turritam ob coronam muralem Deorum matrem vocat etiam Prop. V, (IV,) 11, 51., ut turrigeram Ovid. Fast. V, 224. VI, 321. alii. Cf. etiam Prop. IV, 16, (III, 17;) 35. Vertice turrigero insta dea magna Cybebe. — V. 786. itemtur in Anth. Lat. VI, 84, 68. -- 787. supera alta tenentes Heyn. comparat cum Hom. ὑπέρτατα δώματ' έχοντες. Supera pro caelo etiam ap. Lucr. VI, 83. Cic. Acad. IV, 39, 123. 41, 127. N. D. II, 6, 17. 33, 83. et alibi hand raro. — supera alta autem, ut VII, 562. supera ardua. Ribbeck. quem posteriores editores non secuti sunt, cum Rom., Pal., Med. a m. pr. et Bern. II. scripsit super alta. — 788. "nunc, quoniam ab Albanis rebus transit ad Romanas?" Wagn. Verba Huc geminas nunc flecte acies repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 438. et VI, 84, 29. - hanc gentem, Iuliam. — 789. Iuli Progenies; ab Iulo enim, Acneae et Creusae filio, stirpem ducebant Iulii. — 790. caeli ventura sub arem, sub caclum, in vitam, ut supra v. 761. legimus ad auras uetherias - - surget. Donatus: "Sub axe caeli sunt omnes, qui fruuntu luce; sed hic dictum est, non tantum ituros in lucem, verum etiam merito virtutis usque ad ipsum caeli axem esse venturos." Ceterum cf. 24nott. ad Geo. II, 271. et Aen. II, 512. Repetuntur haec verba in Anth. Lat. I, 170, 99. - 791 sqq. Locus splendidissimus de Octaviani Augusti laudibus. De duplici mensura Pron. hic (Hic vir, hic est) vid. adnott. ad IV, 22. - 792. aurea condet Saecula. Cf. Ecl. IV, 9. surget gru aurea mundo. Dictio autem condere suecla, alio tamen sensu, legitur ap Lucr. I, 1103. (1090. Lachm.). Thiel. confert Hor. Carm. sacc. v. 59 sqq. — Divi genus, Caesaris in numerum deorum recepti filius adoptivus undo sollemne illud: Caesar Augustus, Divi filius. — Sequuntur laudes Augusti prinium propter pacem Romanis restitutam (v. 792 sqq.), tam fines imperii victoriis prolatos (v. 794 sqq.), denique propter expeditione in terras remotissimas et itinera ad ordinandas provincias suscepta (v. 41) sqq.). - 793. "Latio: debebat sequi per appositum arvis requatis, sed

Saturno quondam, super et Garamantas et Indos Proferet imperium; iacet extra sidera tellus, Extra anni solisque vias, ubi caelifer Atlas

795

variavit: per arva regnata [vid. supra v. 770.] quondam Saturno, quae sunt ipsum Latium. Vid. infra VIII, 319 sqq. [De Saturno autem aureo saeculo regnante cf. adnott. ad Ecl. IV, 6. (9. et Geo. II, 538.)] — 794 sqq. Fines imperii in Africa et Asia dilatatos intellige; etsi rebus in maius auctis." Heyn. - super, i. e. ultra: cf. Ruddim. II. p. 326. Wagn. quidem, cum Indi et Garamantes extremi hominum habiti sint, per Part. super (hic non minus quam in similibus locis, velut Lucan. IV, 333. et VIII, 162 sqq.) "loca ista ipsa, longissimo videlicet intervallo distantia, non autem ulteriora designari" putat; sed verba sequentia, quae et ipsa rem in honorem Augusti augent, imprimisque similia illa extra sidera, extra Solis vias, me movent, ut illam explicationem praeseram. (Video etiam Peerlkampium, qui verissime censet, maiorem esse laudem ultra extremos homines processisse, quam extremos cognitos vicisse, Bryceum, Coningtonem et Benoistum mecum facere atque Wagnerum ipsum in recentiss. edit. adnotare: "Augustus imperium proferet ultra terminos illos orbis terrarum, quos norunt Romani.") — "Garamantes victi sunt a L. Corn. Balbo, cuius triumphum Fasti Capitolini VI. Kal. April. a. 735. memorant. Cf. Plin. V, 5. [§. 36.] Solin. c. 31. In extrema igitur vitae Vergilii haec incidunt." Heyn. Garamantes (de quibus vid. adnott. ad Ecl. VIII, 44.) victi legatos miserunt ad Augustum et foedus sanxerunt, quod poeta Romanus signum habet deditionis. Cf. Strab. XV. p. 719. -- "super Indos spectat partim ad signa a Phraate reddita a. 734., partim ad Indorum legationem ad Augustum missam, cum in Syria versaretur. Vid. Strab. XV. p. 719. et Dion. LIV, 9. [Hor. Carm. Saec. 55. Prop. IV, (III,) 1, 15. alios et cf. loci imitationem ap. Silium VIII, 409 sqq. Heyn. De Augusti laudibus ob Indos, Parthos omninoque remotissimos Orientis populos devictos praeter ipsum Verg. Geo. II, 170. IV, 560. et Aen. VII, 605 sq. cf. Hor. Od. I, 12, 53 sqq. IV, 14, 41 sqq. 15, 7. Ep. I, 18, 56. I, 12, 27. Sat. II, 5, 62. Prop. III, 1, (II, 10,) 13 sqq. IV, (III,) 1, 15. IV, 3, (III, 4,) 1. Ovid. Fast. V, 579 sqq. A. A. I, 177. Suet. Oct. 21. Dio Cass. LIV, S. etc. multique viri docti, quos laudat Obbar. ad Hor. Ep. I, 12, 27. Fasc. V. p. 157. (Ceterum cf. etiam, quae de h. l. Ribbeck. scripsit Proleg. p. 60.) — 795. Proferet imperium. Cf. Ovid. Met. V, 372. iacet extra sidera cett. Pedestris orationis scriptor sic perrexisset: et super cam terram, quae iacet cett., sed, ut adnotat Wagn., ,,fervore quodam poetico abreptus neglexit pocta usitatam sententiarum iuncturam." Peerlk. tamen, offensus hac orationis inversione, qua Heyn. enthusiasmum adiuvari censet, pro iacet coniicit quaque, i. e. et qua tellus iacet extra anni solisque vias. Per sidera enim duodecim illa signa intelligenda, quae Zodiacum efficiunt. Ribbeck. verba iacet extra - - - aptum parenthesin facit. — 796., Solis viac, proprie sunt inter Tropicos Cancri et Capricorni per eclipticam. Sic ap. Aratum Phaen. 319 sqq. nelío10 zélev301 et äλησις. Servius laudat Lucan. III, 253., in quo Aethiopes extra Zodiacum positi esse dicuntur. Romani quidem ab una parte vix ad Tropicum Cancri pervenerunt, multo minus ab altera parte arma ultra Aequatorem protulerunt. - - Sed poëtae licuit haec amplificare; ideoque ultra sidera, h. e. Zodiacum, ultra Solis vias et anni, qui illo solis decursu conficitur, ad cas Africae plagas designandas, quae ultra notas terras - - versus austrum tum erant repertae let tamquam altera mundi pars spectari solebant]. - - Respici autem a Marone Candacen victam et Aethiopiam supra Aegyptum a C. Petronio copiis peragratam probabile fit; qua de re vid. Strab. XVII. p. 820 sqq." Heyn. Solis vias per Zodiacum euntis et redeuntis etiam Tibull. II, 4, 17. commemorat. Ceterum cf. etiam Aen. I, 287. ibique adnott. In Anth. Lat. I, 178, 459. legimus Ultra anni solisque vius. -- Verba caelifer Atlas Keil. in Philol. II. p. 166. veterem interpretationem esse suspicatur, cum Probus ad Ecl. VI, 31. p. 353. hic legerit

Axem humero torquet stellis ardentibus aptum. Huius in adventum iam nunc et Caspia regna Responsis horrent divom et Maeotia tellus Et septemgemini turbant trepida ostia Nili. Nec vero Alcides tantum telluris obivit, Fixerit aeripedem cervam licet aut Erymanthi Pacarit nemora et Lernam tremefecerit arcu;

800

maximus Atlas, ut supra IV, 481. — V. 797. iam supra legimus IV, 482., ubi vid. adnott. Quod hic Axem humero torquere, idem IV, 247. de eodem Atlante caelum vertice fulcire. — 798. "Splendide etiam hoc enuntiavit, quod futura Augusti magnitudo multis signis ac praesagiis fuit ostensa; quasi in remotissimis quoque terris ciusmodi signa animadversa fuerint. Fundum rei videbis ap. Suct. Octav. 94. - - Scilicet superstitione stultissima laborabat Augustus. Vid. Sueton. c. 92. - - Adulationis autem genus isto tempore non obscurum erat, venditare imperatoribus vaticinia ac praesagia, quibus ipsis iam olim imperium aut insignis aliqua felicitas fuisset ostensa." Heyn. - Caspia regna, populi circa mare Caspium degentes, imprimis Hyrcani et Bactriani, Parthorum imperio subiecti, et Macotia tellus, Scythae ad paludem Maeotidem viventes, et Niliostia, i. e. Aegyptii (cf. VIII, 711.) ideoque omnino Orientis populi, iam nunc horrent in eius adventum, i. e. animis in exspectationem adventus Augusti intentis iam nunc horrorem sentiunt, tempus adventuri Caesaris Deorum oraculis significatum horrent. Procul dubio autem haec lectio praeferenda est alteri in adventu, quam Codd. quidam minoris pretii et cum iis Pal. et Gud. a m. sec. exhibent. — 800. turbant, scil. se. i. e. turbantur (vid. ad Aen. I, 234.), trepidant. Cf. Lucr. II, 125., ubi simili ratione commemorantur Corpora, quae in solis radiis turbare videntur. Ceterum vid. etiam infra ad v. 857. et ad Ecl. I, 12. adnott. — septemgemini Nili ostia. Sic septemgeminus Nilus etiam ap. Catull. XI, 7., ap. Ovidium autem Met. 1, 422. Nilus septemfluus, ibid. XV, 753. septemflua flumina Nili, et V, 187. septemplex Nilus, ut ap. eund. Trist. II, 189. septemplex Ister, cui etiam septem ostia tribuuntur. Voc. septemgeminus praeterea non legi videtur, nisi ap. Statium de Roma septicolli Silv. I. 2. 191. et IV, 1, 6. Cf. autem adnott. ad VI, 287., ubi centumgeminus Briareus commemoratur. — 801 sqq. "Expeditiones et itinera Augusti [ad ordinandas provincias iisdem annis, quibus haec scripsit Vergilius, a. U. C. 732 sqq. suscepta: cf. Heyn. ad v. 792.] commemorat comparatione facta cum vago (ap. Hor. Od. III, 3, 9.) Hercule et Baccho." Heyn. Nam cervam Cerynitidem sequens usque ad Hyperboreos venisse traditur Hercules (cf. Pind. Ol. III, 24.), quare poëta immenso spatio inter hos et Peloponnesum interiecto, ubi ille aprum Erymanthium cepit et hydram Lernaeam interfecit, significare vult ingentem ambitum expeditionum Augusti. - aeripedem cervam. "Cerynitis cerva etiam Graecis χαλκόπους, qua voce pedum robur ideoque velocitatem prisci homines declarabant; poëtae rei miraculum ut servarent, epitheton retinuerunt acripedem." Heyn. Ci. Silius III, 39. Martial. IX, 104, 7. Auson. Idyll. 19. cett. Apertum est igitur, errare Grammaticos. Servium ad h. l. Diomedem II. p. 437. Charisium IV. p. 249. p. et Pompeium p. 449. Lindem., qui aeripedem per synaloephen pro aëripedem, aërios pedes habentem, ποδήμενον, i. e. velocem, dictam esse putant. - 802., Fixerit haud dubie ad telum pertinet; atqui debuit cerva viva capta esse. Vid. Apollod. II, 5, 3. Aut igitur alium auctorem secutus est poëta, aut locutus est minus accurate: figere pro capere." Heyn. Quod ut statuamus, non opus est, nam etiam secundum Euripidem (Herc. fur. 378.) Hercules cervain interfecit. Ceterum cf. Ecl. II, 29. figere cervos ibique adnott. - Pro aut Erymanthi Markland, ad Stat. Silv. V, 2, 48. coni. atque Erym., quod sequatur et Lernam, aut sequ. versu alterum aut pro ct. Sed vid. supra ad v. 609. et II. 127. De Erymantho egimus supra ad V, 445. - 803. Pacarit nemora, apro occiso. Sic Ovid. Met. VII, 405. Theseus, Qui virtute sua biNec, qui pampineis victor iuga flectit habenis, Liber, agens celso Nysae de vertice tigris. Et dubitamus adhuc virtutem extendere factis,

805

marem pacaverat Isthmon, scil. latronibus occisis. Cf. etiam Ovid. Her. IX, 13. et Senec. Herc. fur. 442. etc. Sic ap. Silium II, 483. (ubi vid. Drak.) Hercules vocatur Nemeae pacator. Conington conferri iubet similem locum Hor. Ep. I, 2, 45. incultae pacantur vomere silvae. Lectionem autem Pacarit pro vulg. Placarit ex optimis Codd. Heins, restituit. De crebra utriusque vocis permutatione vid. quos laudat Obbar. ad Horatii l. l. Vol. I. p. 120. Ceterum Wagn. adnotat, satis ineptam hic esse inter Herculis errores apri Erymanthii et hydrae Lernaeae commemorationem, pro quibus pecudes Geryonis abactae vel mala aurea ex Hesperidum hortis petita aptius commemorari potuerint, ita ut haud dubie h. l. emendaturus fuisset poëta, si licuisset; cervae autem ob causam supra iam expositam recte mentionem fieri. Ladew. vero, cervae persecutione hostes fugientes, quos Augustus persecutus sit, pacatis Erymanthi nemoribus provinciarum seditiones ab eo exstinctas, hydrae Lernaeae caede easdem iam primo tempore oppressas, et Bacchi commemoratione ordinem legibus fundatum, quem Augustus in omnibus imperii partibus restituerit, indicari acute suspicatur. (Omnino de his tribus Herculis laboribus cf. Metzger. in Pauly Realencycl. III. p. 1164 sq.) Peerlk. (cui adsentitur Gossr.) utrumque versum 802. et 803. spurium censet praeter necessitatem. — 804 sq. "De Bacchi ex India triumpho agit; in ea Nysa urbs cum monte Mero, qui et ipse Nysa dictus. Infinitae de his fabulae, collectae a Nonno in Dionys. Praeter Diod. II, 38. cf. Strab. XV. p. 687." Heyn. Cf. etiam Ovid. Fast. III, 465. et Met. I, 20 sq. Conington comparat Hor. Od. III, 3, 13 sqq., ubi pariter Bacchus post Herculem commemoretur. De ipso oppido et monte vide quae scripsi in libro meo geogr. II. p. 510. et in Pauly Realencycl. V. p. 404. (v. Nagara) et 794. (v. Nysa). — qui flectit iuga, biinges tigres: cf. v. sequ. et Val. Max. IV, 4, 5. quae (manus) modo arantium boum iugum rexerant, triumphalis currus habenas retinuerunt. — pampineis habenis, pampino circumvolutis et implexis. Conington confert Pers. I, 101. Lyncum Maenas flexura corymbis et cum sequ. versu Catull. LXII (LXIV), 390. vagus Liber Parnasi vertice summo Thyiadas - - egit. — 805. De nomine Liberi vid. ad Ecl. VII, 58. tigris. Cf. Hor. Od. III, 3, 14. Ovid. Met. III, 668. cett. — 806. Verba Et dubitamus adhuc? repetuntur in Anth. Lat. I, 178, 274. ,, Et dubitamus, pro dubitas. Miscuit personam suam [quo leniatur obiurgatio, quae his verbis inest: cf. adnott. ad Geo. II, 433.]. Est autem sensus: cum tibi tanta sit praeparata posteritas, dubitas virtutem factis extendere, i. e. gloriam?" Haec iam Servius rectissime; neque aliter Heyn. et Brunck., haec adnotans: ,, Virtutem eo sensu posuit, quo Graeci ἀρετήν, pro nominis celebritate, gloria virtute parta; quem iure laudat Wagn., de ἀρετή pro evocita posita conferri iubens Wass. ad Thuc. I, 33. et Bekkeri Anced. Gr. Vol. I. p. 443., omninoque de virtutis alicuius vel vitii nomine pro laude vel crimine inde redundante posito Schaef. ad Soph. T. I. p. 244. et ad Anthol. Pal. T. III. p. 973. Cf. etiam simillimus locus infra X, 468. famam extendere factis. Simili certe ratione verbum extendendi usurpatum legitur ap. Silium II, 511. extendam leti decus atque in saecula mittam, et ibid. IX, 375. brevis hoc vitae quodcunque relictum Extendemus, ait. Cf. omnino Obbar. ad Hor. Ep. I, 5, 11. Vol. I. p. 257. Ribbeck. (quem unus Conington sequitur) ex Pal., Rom., Bern. III. et Minoraug. (quibuscum ex parte conspirant Gud. et Diomedis p. 411. Codd. virtutem - - mires exhibentes) recepit lectionem virtute extendere vires (quae iam Iahnio non displicuerat), nescio tamen, quo sensu; nam vires pro imperii potentia dici vix poterat, atque Wagn. efiam dubitat, num vires extendere Latinum sit, et vires ex praegresso virtutem ortum suspicatur. Ut Burm., qui coni. virtute extendere famam, sic etiam Hoffmann. in Zeitschr. f. d. Oest. G. 1853. p. 513. loco coniectura succurrendum esse censet, et cum virtute et vires verae lectiones videantur, virtute autem extendere vires

Aut metus Ausonia prohibet consistere terra? Quis procul ille autem ramis insignis olivae Sacra ferens? nosco crinis incanaque menta Regis Romani, primam qui legibus urbem

\$10

iusto sensu destitutum sit, reiiciens priores coniecturas suas virtulem expendere factis, aut virtute expendere vires ("die Tugend und unere Kräfte mit einander abzurägen, an der Tugend unsre Kräfte zu üben"), potius virtuti extendere vires ("für die Tugend unsre Kräfte anzuspannen") legendum esse suspicatur, quod nimis quaesitum videtur. Peerlk. autem voci extendere substitutum vult verbum satis languidum ostendere. Vulgarem lectionem praeter Med. et Servium tuetur etiam parallelus libri X. locus modo comm., ad quem vide adnott. — 807. Firmatur Aenese animus ad sedem in Latio figendam. Peerlk. censet, hunc versum aptissimum fuisse ad dehortandos viros principes ab Italia relinquenda, de quo Metellum (Liv. XXII, 53.), C. Iulium Caesarem (Suet. Caes. 79.), Augustum (Hor. Od. III, 3. coll. Fabri Epist. II, 43.), alios cogitasse constet. - Pro consistere supra IV, 349., ubi eadem verba leguntur, scriptum est considere. — Ribbeck. (qui etiam cf. in Proleg. p. 64.) post v. 807. transposuit v. 826-835., cum inter Camillum et Mummium Caesaris et Pompeii bellum civile incommodo immisceatur. Sed quamquam negari nequit, hic aptiore loco eos poni potuisse, tamen contra omnium Codd. auctoritatem vulgarem versuum ordinem mutare audacius videtur, quare nemo posteriorum editorum Ribbeckium secutus est. — 808 sqq. Cum bac enumeratione Heyn. nobis conferre suadet locum Manilii I, 756 sqq. de animabus magnorum virorum in sideribus viae lacteae constitutis. — Primus commemoratur Numa rex, sacrorum publicorum apud Romanos auctor celeberrimus (de cuius nomine cf. Corssen. de pron. I. p. 439. ed. IL). Verba autem Quis procul - - sacra ferens? Aeneae esse, non Anchisae, putat Wagner., qui propterea Nosco, a quo verbo Anchisae responsio incipiat, maiore litera initiali scripsit. Nos in prima edit. Wagnerum temere secuti sumus; praestat enim haec omnia Anchisae verba habere, qui non statim videns, Numam esse, qui se obviam ferat, se ipse quasi interroget: Quis procul ille autem etc.? tum vero, ubi diligentius intuens Numam agnoverit, addat: nosco crines etc. Sic ctiam Peerlk. Gossr., Ribbeck. et Conington locum intelligunt, quorum ille confert loces similiter conformatos Val. Fl. V, 579. Quis procul ille virum nobis, que balteus asper Subligat! atque Paullin. Carm. XXII, 204. Quis procul ille hominum placidis se passibus adfert? et v. 208. nosco virum etc., ex que loco concludit, Paullinum apud Vergilium pro autem fortasse legisse kominum. — ramis insignis olivac. Vid. Geo. III, 21. — 809. "Sacra ferens, proprie de sacerdotibus. Vid. ad Geo. II, 476., h. l. bene de sacrorum et religionum conditore. — crincs incanaque menta. Tr lis eius imago est in numis gentis Calpurniae, Marciae et Pomponiae. C Ursini Imagg. n. 95. et Dionys. II, 58." Heyn. — incana. Cf. Ovid. Met. VIII, 804. Labra incana situ. Colum. VIII, 2. incana barba. Catull. LXIV. 346. incani crines. Plin. XXIV, 19, 113. incanus color rorismarini etc. Deducendum est autem hoc Adiect. (quod docet Gossr.) a Verbo incanescende (quod Geo. II, 71. et al. legitur; ut infractus (V, 784.) ab infringende incurrus ab incurrandi etc.), neque significat rem valde canam (ut vuk explicant), sed paene canam. -- 810. primam qui. Sic (pro vulg. primu. quod ex recentioribus editoribus unus Bryce servavit) Med., Rom. et plarimi Codd. (41 inter 45 ab Henr. coll.), quos cum Heinsio iure secutus es Wagn. (cum etiam Spartian. in vit. Hadr. c. 2. idem exhibeat), primas autem pro Adv. primum, primo. Vid. adnott. ad Ecl. VI, 1. (Geo. I. 12 al.) Drakenb. ad Sil. II, 235. (ubi prorsus similiter: stat primam urban - - invadere) et Bach. ad Ovid. Met. XI, 278. Aliam tamen explicationes nuper proposuit Süpflius, primam urbem pro nova (clie neue, junge Stad accipiens, coll. Hor. Sat. I, 3, 99. prorepserunt primis animalia terris tous der jungen, neu geschaffenen Erde); de cuius tamen veritate nobis lices

Fundabit, Curibus parvis et paupere terra Missus in imperium magnum. Cui deinde subibit, Otia qui rumpet patriae residesque movebit Tullus in arma viros et iam desueta triumphis Agmina. Quem iuxta sequitur iactantior Ancus, Nunc quoque iam nimium gaudens popularibus auris. Vis et Tarquinios reges animamque superbam

815

dubitare, donec certiora voc. primus hoc sensu usurpati exempla prolata fuerint. — legibus urbem fundabit, (primis) legibus urbi datis eam constituet et firmabit. De ipsa re Thiel. conferri iubet Liv. I, 19. et Ovid. Fast. III, 277. Henry (Tw. years VI. p. 48.) comparat Iustin. II, 7. Solon - - qui velut novam civitatem legibus concleret. — 811. Curibus - missus, ut Geo. II, 385. Troia gens missa. — Cures, nobilissimum Sabinorum oppidum, a Tiberi orientem versus situm, Titi Tatii et Numae Pomp. patri a, unde Romani, cum Sabinis coniuncti, Quiritum nomen accepisse dicuntur. Cf. Strab. V. p. 158. Dion. Hal. II. p. 113. Flor. I, 2. alii. Reliquiae eius supersunt in vico nunc Correse appellato. Cf. liber meus geogr. III. p. 640. — 812. Missus in imperium magnum. Cf. XI, 47. Mitteret in magnum imperium. Silius XIII, 854. origine parva In longum imperium Consul (veniet). — "Cui deinde subibit etc. Liv. I, 22. Tullus Hostilius: Hic non solum proximo regi dissimilis, sed ferocior etiam Romulo fuit." Heyn. — Ribbeck. cum aliquot veteribus Pierii Codd. scripsit quoi, cum etiam Med. a m. pr. qui et Rom. quid exhibeaut. — 813. resides viros et desueta agmina. Sic I, 722. resides animos et desueta corda coniuncta vidimus. Cf. etiam VII, 693. Desuetus cum tertio Casu coniungitur etiam infra VII, 693. et ap. Silium III, 576. Paullatim antiquo patrum desuescit honori. Cf. Ruddim. II. p. 72 sq. — triumphis, victoriis omninoque bellis. — 815 sq. Quem iuxta sequitur. Cf. Anth. Lat. III, 81, 52. Hunc inxta sequitur. "De Anco Marcio, quasi is favorem populi captaverit ideoque superbior in patres fuerit, alios auctores habuisse Maronem necesse est, quam quos Livius et Dionysius ceterique sequentur, qui ad nos pervenerunt. Ex Servio servatum videtur, quod Pomp. Sabinus adscripsit: "Ancus Marcius - - vivente Tullo aegre ferebat, cum e stirpe regia se iactaret (erat Numse nepos ex filia), praelatum sibi Tullum. Itaque statuerat favore populari Tullum regem cum tota familia occidere." Heyn. Peerlk. Ancum potius tamquam amplificatorem urbis propter nimium aedificandi studium iactantiorem, i. e. vitae splendore famam venantem, dici arbitratur; quod minus probabile videtur. Servium Tullium plane omitti potuisse negantes Burm. et Peerlk. locum mutandum esse censent, et ille quidem Cod. Franciani lectionem probat: Hunc quoque, sc. sequitur (quam duram ellipsin nemo facile probabit) iam nimium cett., ut designetur Serv. Tullius, quem populo studuisse utique scriptores quidam referent (vid. Dionys. IV, 8.); hic autem coni. Et qui iam nimium gaudet (quod sane apparet in Hamb. 1.) popularibus auris; nomine enim Servii addito non opus esse, quippe quem iam successionis ordo et popularis aura (coll. Livio I, 40. 47. 48.) satis significent. Heyn. putat, Servium fortasse omissum esse utpote alienigenam et in servitute natum; mihi vero Pomp. Sabini opinio videtur simplicissima, qui Servium inter Tarquinios bene numerari posse censet. — 816. popularibus auris, favore et studio populi. Hor. Od. III, 2, 20. et Cic. de har. resp. 20. extr. utuntur Singulari et hic pro Cluent. 47. in. eodem sensu ponit ventum popularem. Cf. etiam Senec. Herc. fur. 169. et similes loci. — 817. superbam, magnam et excelsam. Cf. I, 21. (ibique adnott.) III, 475 etc. Peerlk., cum voc. superbus cum Tarquiniis iunctum non nisi de Tarquinio Superbo accipi possit (?), temere coni. Vis et T. reges anima e que superba e Ultorem Brutum, i. e. vis videre et reges Tarq. et Brutum, ultorem Tarquinii Superbi, Ribbeck. autem post v. 817. fortasse unum versum excidisse suspicatur. Utrumque in hoc loco sine iusta causa offendere, etiam Coningtonis est sententia. Ceterum hunc locum

Ultoris Bruti fascesque videre receptos?
Consulis imperium hic primus saevasque secures
Accipiet natosque pater nova bella moventis
Ad poenam pulchra pro libertate vocabit,
Infelix! Utcumque ferent ea facta minores,
Vincet amor patriae laudumque inmensa cupido.
Quin Decios Drusosque procul saevumque securi

820

ante oculos habuisse Silius videtur XIII, 811. Vie et Martigenae thalamos spectare Quirini? — 818. Ultoris, scil. et libertatis publicae et lacui Lucretiae pudoris. Cf. Lucan. V, 207. Regnaque ad ultores iterum redountia Brutos. — fasces receptos Heyn. recte explicat per regiam dignitatem et imperium a regibus in Consules translatum. Idem igitur significat, quod ap. Lucanum l. l. regna recepta. Ceterum cf. Liv. II, 3-5. - 819. Wagn. prius primum, post primus edidit, atque etiam in Philol. Suppl. I. p. 348. fluctuat inter utramque lectionem nec quidquam decernere audet, "priusquam uter Heins. [qui in Med. primus videtur invenisse], an Fogginius [qui primum habet] verum viderit, a Ribbeckio didicerimus." Hic autem et ipse ad Foggin. modo provocat. Henry in 34 Codd. a se collatis primum, in quatuor tantum primus invenit. — sacvas secures. Sie iam Lucr. III, 1009. (996. Lachm.) et V, 1233. fasces sasvasque secures. — 820. nova bella moventis. Cf. Cic. Off. I, 11. extr. Ovid. Met. IX, 404. XII, 621. — 821. Ad poenam vocabit. Conington comparat VIII, 495. ad supplicium reposcunt. — 822. "Bruti factum qui reprehenderent, iam Vergilii tempore fuisse credendum est; itaque ab Anchise adiectum: utcumque ferent, in quamcunque partem hoc factum interpretaturi sint posteri, ipse in sumendo a filiis supplicio sequetur id, quod patriae amor et gloriae cupiditas suadebunt." Heyn. Quam loci interpretationem etiam Conington iure probat. Macrob. Sat. IV, 6, 18. et Augustin. de Civ. Dei III, 16. coniungunt verba Infelia utcumque ferent etc. et lie quidem locum sic explicat: ,,quomodo libet ea facta posteri ferant, i. e. post ferant et extollant, qui filios occidit infelix est;" quam rationem minus probabilem esse, non est quod doceam. — minores, posteri. Vid. ad I, 532. 733. Vossius in Anm. u. Randgl. p. 220. minores perperam intelligit de iunioribus Bruti aequalibus molli enervatoque animo huius severitatem vituperantibus. Imitatur hunc locum Val. Fl. III, 455. nostrice luent ea facta minores. — Ceterum Macrobii Codd. praebent fata (que ante Heins. hic vulgaris erat lectio) nepotes pro: facta minores. — 823. patriae amor vincet, scil. paternum amorem; quod Val. Max. V, & sic expressit: Exuit patrem, ut consulem ageret, orbusque vivere quan publicae vindictae deesse maluit. Ladew, potius simul audit malam femam, quam notionem ex verbis utcumque ferent etc. repetendam censet; et Muenscher. Obss. in Verg. Aen. p. 24. quaerit: quid tandem vincst amor patriae? et ipsam înfelicitatis cogitationem intelligendam esse temere arbitratur. — inmensam laudis cupidinem, in qua hacrest Heyn. et Schrader., Wagn. recte defendit, interpretans per "cupiditaten consummatissimae verissimaeque gloriae, quae ita in republica maxime ele-cescat, si nostrum commodum communi posthabeamus saluti. Ceterum d. V, 138. laudumque arrecta cupido. — 824. Brutum aptissime sequenter Decii et Torquatus. Decii (iam Geo. II, 169. commemorati) pater et filius, qui se pro patria devoverunt, alter bello Latino a. U. C. 414. (vid. Liv. VIII, 9, 10. Aur. Vict. de vir. ill. 26. Flor. I, 14. alice), alter Gallico vel Etrusco, a. U. C. 459. (vid. Liv. X, 28. Aur. Vict. de vir. ill 27. Flor. I, 17. Zon. VIII, 1. alios). Cicero Tusc. I, 37, 89. et Fins. II. 19, 61. etiam tertium adiungit Decium nepotem, qua de re vid. Kühner. et Goerenz. ad hos ll. Beier. ad Cic. Off. III, 4, 16. et Matth. ad Cic. pt. Sext. 21, 48. Omnino cf. Haakh. in Pauly Realencycl. II. p. 876 eqq. -Drusi, Liviae ex ea gente ortae causa laudati. Ex iis imprimis clari X Livius Salinator, Consul a. U. C. 535. et 547., quo anno Hasdrubalem vicit ad Metaurum fl. (cf. Liv. XXVII, 48.), et M. Livius Drusus Trib. pl. a

825

Aspice Torquatum et referentem signa Camillum. Illae autem, paribus quas fulgere cernis in armis, Concordes animae nunc et dum nocte premuntur, Heu quantum inter se bellum, si lumina vitae Attigerint, quantas acies stragemque ciebunt! Aggeribus socer Alpinis atque arce Monoeci

830

U. C. 632. et 663. (Vid. Teuffel. in Pauly Realencycl. IV. p. 1108 sqq.) Alii etiam de Druso, Liviae f., eiusque victoriis de Germanis reportatis male cogitant, quas in tempora post Vergilii mortem incidere constat. Ceterum Rom. et Schol. Iuven. VIII, 254. exhibent Brutos; sed Drusos etiam Serv. testatur. (Cf. etiam Ribbeck. Proleg. p. 217.) — 825. De T. Manlio Torquato Imperioso, Cos. a. U. C. 407. 410. et 414., vid. Liv. VIII, 7. — "referentem signa Camillum: retulit, recepit signa a Gallis capta in pugna Alliensi. Cf. Liv. V, 37. et 49." Heyn. --V. 826 sqq. De Iulio Caesare et Pompeio sermonem esse, quisque videt. A Ribbeckio v. 826—835. inter v. 807. ct 808. inseri iam supra vidimus. — "paribus armis, utpote uterque Romanus, ut Geo. I, 459. paribus concurrere telis Romanos videre Philippi [ubi vid. adnott.]." Heyn. In bello non civili arma utrimque sunt imparia. — fulgëre (ut alibi fervere, stridere, scatere et similia) ex superioris sacculi more (cf. Senec. N. Qu. II, 56.) legitur etiam Lucr. V, 1099. (ubi vid. adnot. mea) VI, 160. 165. et saepius, Val. Fl. VIII, 284. al. Cf. Nonius X, 12. Prisc. VIII. p. 838. et IX. p. 866. P. atque adnott. ad Geo. I, 456. Sic infra VIII, 676. effulgere. Ceterum fulgere de splendide armatis iam V, 562. legimus. Eodem sensu ibid. v. 554. lucere. — 827. ,, nocte, ante ingressum vitae, quae supra lux erat v. 761. et mox v. 828. lumina vitae." Heyn. Vidimus quidem Elysium suo sole collustrari (v. 640 sqq.); sed hic, ubi non Elysium et Tartarus, sed vita in terra et commoratio inter Orci Manes sibi opponuntur, de inferis locis omnino cogitandum, quae vulgo tenebris involuta putantur (vid. infra v. 887.), et de notissimo illo in lucem edi, cui h. l. nocte premi oppositum; quae etiam Wagneri est sententia. -- premuntur omnium fere Codd. (Med., Pal. 'a m. sec., Gud. etc.) est lectio, revocata ab Iahn. et Wagn., quos recentiores omnes secuti sunt. Vulg. prementur (quod exhibent Rom., Pal. a m. pr., Bern. II. a m. sec., alii) Wagn. verae lectioni ab iis substitutum putat, qui si premuntur legeretur, otiosam ducerent Copulam. Sed idem Vir doct. rectissime verba et dum nocte premuntur per epexegesin superioribus adiecta censet a poëta, cui illud nunc nimis tenue et angustum videretur. De usu autem Copulae in epexegesi vid. ad I, 111. et al. Cum voc. premuntur cf. Hor. Od. I, 4, 16. Iam te premet nox fabulaeque Manes, ibique Intpp. — 828. si, pro cum, quando. Vid. ad Ecl. II, 27. Geo. I, 7. Aen. V, 64. - lumina vitae. Cf. VII, 771. et adnott. ad Aen. I, 546. Wakef. ex paucis Codd. minoris pretii edidit limina vitae, quasi vero Pompeius et Caesar statim sub vitae initium bellum inter se gessissent. Immo lumina vitae et noctem Orci sibi opponi, iam supra vidimus. (Cf. etiam Henry in Philol. XVII. p. 642., qui lumina in 36, limina in quinque modo Codd. invenit.) — 829. Ciebunt. Cf. I, 541. bella cient et V, 585. pugnae cient simulacra etc. - 830. socer, Caesar. Iuliam enim, Iulii Caesaris filiam, Pompeio nuptam fuisse, satis notum. aggeribus Alpinis, per Alpium montes ex Gallia Transalpina veniens. Aggeres autem dicuntur montes, quia terris, quas cingunt, sunt pro aggeribus s. propugnaculis. Sic Sen. Herc. Oet. 168. Peliona, Ossam et Olympum vocat Thessalicos aggeres. — "arce Monoeci, h. e. promontorium cum templo et portu Herculis Monoeci, sub Alpibus maritimis non longe a Nicaea sitis, qui nunc Monaco est." Heyn. Cf. Strab. IV. p. 201 sq. Plin. III, 5, 7. Steph. Byz. p. 471. Ammian. X, 10. Lucan. I, 405 sqq. ibique Intpp. et liber meus geogr. III. p. 549. Videtur autem hic locus ob ipsius Herculis memoriam commemorari; cum Caesarem, ex Gallia exercitum contra Romam adducentem, hunc locum non attigisse, sed alia via profectum esse constet; ubi enim perinde est, quem locum alicuius reDescendens, gener adversis instructus Eois.
Ne, pueri, ne tanta animis adsuescite bella
Neu patriae validas in viscera vertite viris;
Tuque prior, tu parce, genus qui ducis Olympo,
Proiice tela manu, sanguis meus!
Ille triumphata Capitolia ad alta Corintho
Victor aget currum caesis insignis Achivis.
Eruet ille Argos Agamemnoniasque Mycenas

835

gionis commemorent poëtae, eiusmodi locorum mentionem facere solent, qui legentibus res mythologicas et historicas in memoriam revocent; et hic quidem, ubi de Iulio Caesare agitur, Herculis memoria ab Augustei aevi scriptore satis apte excitatur. (Cf. supra v. 801 sqq.) — 831. adversis Eois: Pompeius enim copias suas in Oriente collegit. Cf. viribus Orientis infra VIII, 687. — 832., Ne, pueri, ne. Color orationis, qui Iliad. VII, 279. de Hectore et Aiace singulari certamine pugnantibus: Μηχέτι, παίδε φίλω, πολεμίζετε, μηδέ μάχεσθον." Heyn. Pueri autem quo iure dicantur Caesar et Pompeius, ad V, 296. vidimus. Imitatur h. l. Claud. B. Gild. 286. Ne consanguineis certetur cominus armis, Ne, precor. — adsuescite bella, i. e. adsuescendo discite. Eadem verbi constructio invenitur ap. Liv. XXI, 33, 4. invia ac devia adsueti, quem locum post Doederl. in Synon. I. p. 69. cum hoc confert Wagn. Cf. etiam Ruddim. II. p. 137. Burm. ad Ovid. Trist. III, 3, 7. et Fabri ad Livii 1. 1. Gossr. vero assuescere hic pro Verbo activo et animis pro Dativo habet, coll. Hor. Sat. II, 2, 109. qui pluribus assuerit mentem corpusque superbum. — Cum v. 833. Heyn. comparat imitationem Lucani I. pr. populumque potentem In sua victrici conversum viscera ferro, et cum v. 834. Statii Theb. III, 239. vos, o superi, meus ordine sanguis, Ne pugnate odiis. "Argutum magis quam verum esse arbitror, quod ad clementiam Caesaris v. 834. et 835. referunt. Cur Caesarem potissimum appellet, causa allata est in hoc ipso: genus qui ducis Olympo, sc. per Iulum s. Ascanium, genus meum." Heyn. -- 834. genus qui ducis Olympo. Cf. V. 801. Unde genus ducis! - 835. Proiice tela manu. Cf. Stat. Theb. III, 643. Proficite arma manu. Caes. B. Civ. III, 98. Cum plures arma prolicerent. (Aen. V, 102. 673. etc.) — Pro sanguis meus Iul. Rufinianus p. 265. R. exhibet sanguis pius, quod non erat, cur Heynio praeferendum videretur. Sanguis meus, i. e. tu, qui sanguis meus es, ideoque non prorsus, i. q. mi sanguis. Cf. Statii l. modo l., et August. ap. Gellium XV, 7, 3. are, mi Cai, meus ocellus incundissimus, i. e. qui meus es ocellus. Cf. adnott. ad Aen. I. 664. et Iani Gramm. poet. Lat. p. 92. Vocat. meus legitur etiam ap. Plautum Pers. V, 1, 13. Poen. I, 2, 153 sq., Frontonem Ep. ad M. Caes. II, 16. III, 21. IV, 6. al. Vid. Neue Forment. II. p. 134. - V. 836. et 837. ad L. Mummium Achaicum spectare, in promptu est: quem ea potissimum de causa hic commemorari adnotat Heyn., quod Graccos bello Achaico confecto profligaverit, quae res ad Troiani hominis sensum grata auditu esse debuerit. — triumphata Corintho. Vid. ad Geo. III, 33., ubi adde Hor. Od. III, 3, 43. triumphatis Medis et Tac. Ann. XII, 19. nc (Mithridates) triumpharetur, hic a Ladew. laud. Pluralis autem Capitolia redit VIII, 347. 653. Sic etiam Palatia Geo. I, 499. Aliorum scriptorum locos collegit Neue Forment. I. p. 411. Cum ipsa sententia cf. I, 283 sqq. — 837. Victor aget currum. Cf. Geo. III, 17. victor ego - - agitabo ad flumina currus. — Ad quem v. 838. sqq. pertineant, dubium videri potest. Ad eundem Mummium referri non posse (quae est Gossravii sententia), imprimis ex v. 839. apparet. Veteres interpretes de Curio Dentato vel Fabricio, Pyrrhi victoribus, cogitant, qui rex Epiri, genus ab Achille ducens, Ennio quoque Aeacides vocetur. vero non quadrat v. 838.; quare Heyn. rectius L. Aemilium Paulian significari putat, Perseum autem ab eo victum propterea Aeaciden vocari. quod reges Macedonici, ad Heraclidas pertinentes, maternam stirpem ab Olympiade, Neoptolemi, Epiri regis, filia, deduxerint; coll. Iust. VII, 6.

Ipsumque Aeaciden, genus armipotentis Achilli, Ultus avos Troiae, templa et temerata Minervae. Quis te, magne Cato, tacitum aut te, Cosse, relinquat? Quis Gracchi genus aut geminos, duo fulmina belli, Scipiadas, cladem Libyae, parvoque potentem

840

Prop. V, (IV,) 11, 39. Te, Perseu, proavi simulantem pectus Achilli, Quique tuas proavo fregit Achille domos, et Silio XV, 291 sq. Hic (Philippus, Persei pater) gente egregius, veterisque ab origine regni Aeacidum sceptris proavoque tumebat Achille. Eandem loci explicationem etiam Wagn. sequitur, qui tamen vere memorat, Vergilium "effusius favere Paulo, qui minime talis fuerit, qualis a poeta praedicetur;" unde num recte concludat, haec ab eo inter emendanda relicta esse, alii viderint. Muenscher. Obss. in Verg. Aen. p. 25 sq. potius Q. Caecilium Metellum Macedonicum, Andrisci s. Pseudophilippi victorem, intelligendum esse putat; quod mihi quidem non persuasit. Ceterum iam Hyginum in hoc loco offendisse, prodit Gellius X, 16, 14., qui haec eius verba affert: "potest medius eximi versus (839.), qui de Pyrrho importune immissus est, quem Vergilius procul dubio exempturus fuit." (Cf. Ribbeck. Proleg. p. 119.) Peerlk. pro more suo difficultates tollendi vv. 838-840. spurios habet. -- Eruet, cum etiam ad Aeaciden referatur, latiore sensu capiendum pro vincet, prosternet, profligabit. Ceterum vid. supra II, 5. Argos autem et Mycenas pro tota Graecia poni, iam ad I, 284. V, 52. et alibi vidimus. — 839. Achilli. Vid. ad Il, 476. — 840. Ultus avos Troiae, i. e. maiores, ita tamen, ut pietatis et venerationis notio adiuncta sit. Thiel. confert . Ovid. Fast. VI, 657. Met. XV, 415. Iuv. VI, 162. VIII, 143. aliosque lo-Haec verba causam continent, cur huius potissimum Romanorum victoriae mentio iniiciatur. ,,Quid enim, quaerit Heyn., ad Troianorum sensum laetius cogitari poterat, quam Achillis posteros aliquando Troianis esse poenas daturos calamitatis Troianis illatae et eversae urbis adeoque templorum Troiae violatorum et dirutorum?" Unde etiam patet, haec verba, quae Gossr. multo melius ad Mummium quadrare putat, non minus apte de Aemilio Paulo dici. Uterque quidem iniurias Romanorum maioribus, Troianis, illatas vindicavit a Graecis, sed Aemilius Paulus etiam ab ipsius Achillis nepotibus. — templa temerata Minervae spectant cum ad notissimum illud Aiacis facinus (de quo vid. ad I, 41. et II, 403.), tum ad palladium raptum (de qua re cf. II, 165 sqq.). Conington conferri iubet Eur. Tro. 69. 85. Temerare est temera audacia violare res sacras, ut ap. Tibull. III, 5, 7. nulli temeranda viro sacra. Cf. etiam Ovid. Met. VIII, 744. X, 695. XV, 75. Val. II. I, 627. 801. etc. — 841. "Notissimi in rebus Romanis viri. Cato est maior, M. Porcius [Censorius], qui et ab aliis inter magnos viros memoratus est et hic inter Cossum et Gracchos bene locum habet; etsi Uticensem in Augusti gratiam omisisse videri non debet. Vid. Hor. Od. I, 12, 35. et infra VIII, 670." Heyn. De Catone vid. ad VIII, 670. — tacitum hic ipsum est Participium Perf. Pass.: de quo tacetur: sensus est enim: quis te relinquat ita, ut tacearis. Sic Cic. ad Div. III, 8. Prima duo capita epistolae tune tacita mihi relinquenda sunt cett. — De A. Cornelio Cosso, Consule a. 428. a. Chr. n., qui Tolumnio, Veientium principe, interfecto primus Romanorum post Romulum spolia opima retulit, vid. Liv. IV, 19. 20. Plut. Rom. 16. Marcell. 8. Val. Max. III, 2, 4. Aurel. Vict. de vir. ill. c. 25. et Prop. V, (IV,) 10, 25 sqq. — 842. Gracchi genus respicit maxime Ti. Sempron. Gracchum, Consulem a. 215. et 213. a. Chr. n., bello Punico II. clarum eiusque nepotem eodem nomine insignem, patrem Tiberii et Caii, tribunorum, qui Consul fuit a. 177. et 163. a. Chr. n., et Praetor a. 179. egregiam de Celtiberis victoriam reportavit. (Cf. Liv. XL, 35. 44. XLI, 7. Cic. Brut. 20, 4. de Or. I, 9. etc.) -- 843. ,, Scipiadas: int. Africanum maiorem et minorem; nam adjectum: clades Libyae, Carthaginis alter victor, alter eversor. fulmina belli de Scipionibus proprio aliquo modo dictum: imitatus est Silius VII, 106. ubi nunc sunt fulmina gentis Scipiadae? Praeivit Lucr.

Fabricium vel te sulco, Serrane, serentem? Quo fessum rapitis, Fabii? tu Maximus ille es, Unus qui nobis cunctando restituis rem. Excudent alii spirantia mollius aera,

845

III, 1047. [1034. Lachm.] Scipiades, belli fulmen, Carthaginis horror cett." Heyn. Vid. adnott. ad Geo. IV, 561. Sic etiam Cic. pr. Balbo 15, 34. de Scipionibus illis in Hispania occisis: Cum duo fulmina nostri imperii - - On. et P. Scipiones exetincti occidissent. Homeri locus II. XIII, 242. (ad quem vid. Koeppen.), ubi Idomeneus propter armorum fulgorem dστεροπή luelos vocatur, minus huc quadrat. De Graeca forma Scipiades (pro Scipionides) cf. Geo. II, 170. (ubi praeter hunc locum adde Heind. ad Hor. l. ibi laud.) et quod attinet ad alteram formam Scipiadae Iuven. II, 153. Sic Lucr. I, 27. Memmiades, et ipse Verg. Aen. VIII, 638. Romulidae. — parvoque potentem Fabricium. De simplici Copula que post Particulas disjunctivas aut - - aut vid. adnott. ad Geo. I, 442. et Aen. II, 37. Muenscher. Obss. in Verg. Aen. p. 27. parvo potentem explicat: "qui parva re familiari contentus ob ipsam parsimoniam et continentiam cum prudentia et fortitudine coniunctam in rebus publicis gerendis plurimum valuerit." Simplicius ita cape: qui etiam in parva re domestica ob parsimoniam et continentiam dives est. Sic potens etiam alibi fere i. q. opulentus. Cf. Ter. Eun. II, 3, 61. Quis is est tam potens cum tanto munere hoc? ibique Ruhnk.; Plaut. Epid. I, 2, 50. Est Euboicus miles locuples, multo auro potens; Phaedr. I, 24, 1. Inops potentem dum vult imitari, et Hor. Od. II. 18, 13. nec potentem amicum largiora flagito. Sententia igitur eadem est, quae ap. Silium I, 609. castaque beatos Paupertute patres et in similibus locis. Parvum autem eodem sensu legitur ap. Hor. Sat. II, 2, 10. parvo contentus et al. (Consentiunt mecum omnes recentiores interpretes praeter unum Henricum in Two. years VI. p. 49. et Philol. XVII. p. 645. qui, contra me disputans et minus apte comparans Aen. I, 80. et 664. potens, quod nusquam sit i. q. dives, explicat powerful, im Besitze con Einfluss u. Macht.) De ipso autem C. Fabricio, legato illo Romanorum ad Pyrrhum misso, cf. Dionis et Dionysii fragm. in Maii script. Vet. Nova Coll. II. p. 173 sqq. 510 sqq. Appian. Samn. 10. Plut. Pyrrh. 20. Liv. Epit. XIII. Flor. I, 18. Eutr. II, 12. -844. De C. Atilio Regulo Serrano, cui agrum suum colenti (et serenti quidem, unde cognomen eius deducunt) propter virtutis gloriam Dictatura delata est, cf. Plin. XVIII, 3, 4. Cie. pr. Rosc. Am. 18, 50. Val. Max. IV, 4, 5. Rutil. Itin. I. 558. Grat. Cyn. 312. alii et Perizon. Animadv. hist. c. 1. — sulco serentem, ut XII, 520. conducta tellure serebat. -- 845. Quo fessum rapitis, i. e. me longa oratione fessum, cum tam multa de Fabiis dicenda supersint, ut Heyn. recte explicat. Ceterum cf. Hor. Od. III, 25, 1. Quo me, Bacche, rapis tui Plenum? Rom. exhibet gressum; sed fessum praeter ceteros Codd. omnes etiam Serv. tuetur. — V. 846. de Fabio Maximo Cunctatore Ennio debetur (Ann. XII. p. 98. Hess., s. Ann. IX. fr. 8. p. 47. Vahl.), qui sic scripsit: Unus homo nobis cunctando restituit rem. Eundem versum etiam a Cic. Off. I, 24, 84. et de Sen. 4, 10. repetitum respexit Sen. de Benef. IV, 27. Fabius, qui cunctando restituit rem. temerarius cst? Cf. etiam Ovid. Fast. II, 241 sq. et Liv. XXX, 26. Ceterum pro restituis, quae est Med. aliorumque bonorum Codd. lectio, Rom. ciusque familia (etiam Bern. II. III. a m. pr.) praebet restitues, quod Vossius l. l. p. 220. huic loco, in quo ubique Futura legantur, magis accommodatum censet, neque Ribbeckio displicet. Macrob. Sat. VI, I, 23. et Nonii p. 252, 25. Codd. exhibent restituit, quod ap. Ennium legitur. Sed constat, poëtas etiam res futuras tempore praesenti enarrare, quo vividius legentes illas sibi proponant tamquam praesentes. Vid. ad IX, 21. -847. Comparantur Romani cum aliis, i. e. Graccis, qui artium elegantia et literarum laude excellebant. -- Excudent (ducent, orabunt etc.) est Futurum concessivum, ut apud Hor. Od. I, 7, 1. Laudabunt alii claram Rhodon; I, 20, 10. Tu bibes uvam; III, 23, 12. Victima pontificum secuCredo equidem, vivos ducent de marmore voltus, Orabunt causas melius caelique meatus Describent radio et surgentia sidera dicent: Tu regere imperio populos, Romane, memento;

850

res tinget; Liv. III, 54, 9. Ibi felici loco - - tribunos plebis creabitis etc. Alibi in éiusmodi locis Coniunctivum Praesentis usurpari constat; sed Futurum magis exprimit certam exspectationem, rem, quam concedimus, vere esse eventuram. Quod si Conington vult dicerc, hic inveniens ,, the language of prophecy," ei non adversabor. - spirantia aera, statuae, quae vivos reddere videntur. Cf. Geo. III, 34. Claud. B. Get. 612. raptaque flagranti spirantia signa Corintho, et Hor. Od. IV, 8, 13 sq. Sic etiam Stat. Silv. 1, 3, 48. Vidi artes veterunque manus variisque metalla viva modis, idemque Theb. II, 215. vivis certantia vultibus aera. - aera pro signis acneis praeter Statii 1. modo 1. etiam Geo. I, 480. et ap. Hor. Ep. II, 1, 241. legimus: aera Fortis Alexandri vultum simulantia, et mollis vox propria de eiusmodi signis, tam artificiose ad similitudinem verorum corporum fictis, ut carnis mollitiem habere videantur (in quo mihi adsentitur Conington). Vid. Quinct. XII, 10, 7. Cic. Brut. 18, 70. Hor. A. P. 33. et cf. adnott. ad Ecl. III, 45. Ceterum Heyn. conferri iubet Pindari Ol. VII, 91—99. — 848. Credo equidem nostrum ich will es glauben, i. e. es mag sein, ich gebe cs zu, quo sensu alibi (II, 704. et XII, 818.) Cedo equidem dicitur, quod propterea Markl. ad Stat. Silv. I, 2, 21. etiam huc vult translatum, ubi sane in Pal. a m. pr. legitur. Sed ceterorum Codd. omnium lectio est servanda. Non prorsus eodem sensu Credo equidem usurpatum videmus IV, 12. et X, 29. Recte autem Gossr. sensum huius loci sic exponit: "Omnia alia aliis concedam neque Romanos cum iis comparaverim in rebus, quibus illi pares esse possunt et superiores; imperium orbis penes unum est populum Romanum." — ducent de marmore vultus. Ducere, ut Graecum Elavreir (Hom. II. XII, 269. XX, 270. etc.), primum dicitur de artificibus ex lento metallo varias res procudentibus (vid. infra VII, 634. Tib. I, 3, 47. nec ensem Immiti saevus duxerat arte faber. Plin. VII, 73, 38. Idem (Alexander) edixit, ne quis ipsum alius quam Lysippus ex aere duceret. Appul. Flor. I. quin solus effigiem regis Polycletus aere duceret cett.), vel ex alia materia molli fingentibus (velut Vitruv. II, 3. lateres ducere, Pers. V, 40. et Iuven. VII, 237. cera vultum ducere), deinde vero etiam transfertur ad marmor et alia, quae natura sunt dura et extendi non possunt. — de marmore. Vid. ad Geo. III, 13. et Aen. IV, 457. Auctor carm. in Anth. Lat. I, 125, 3. hunc locum sic imitatur: Docta manus vivos duxit de marmore sensus (vultus? cf. Interpp.). -- 849. "Graeci porro praestabant eloquentia et quidem forensi (Orabunt causas melius [pro quibus Peerlk., ne Vergilius de Romanorum oratoribus detrahere videatur, temere coni. Narrabunt causas rerum, quo, Gossravio vere memorante, poëta non minus offecisset Lucretii laudibus]), et philosophicis mathematicisque studiis; at enim, id quod poëtam decebat, ex iis unum genus posuit Maro, astrorum scientiam: caeli meatus, h. e. siderum cursus, describent, definient in sphaers caelesti, radio, virga; petitum a geometricis figuris, quae in pulvere ducebantur, ut Ecl. III, 41. [ubi vid. adnott. Quanti autem veteres imprimisque Graeci caeli siderumque cognitionem fecerint, satis constat. Cf. Geo. II, 475 sqq. Hor. Ep. I, 12, 16 sqq. Ovid. Fast. I, 295 sqq. cett.] At Romanis proprias artes contendit, ut imperent terrarum orbi et aut in foederum aequas leges recipiant, qui se ad corum amicitiam applicent, aut eos, qui arma sumant, debellent." Heyn. Ceterum ut hic caeli meatus (quos Henry Tw. years VI. p. 50. minus probabiliter ad caeli circulos, lacteum, tropicos, aequinoctialem et zodiacum, refert) et sider a coniunguntur, sic Geo. II, 477. caeli viae et sidera. Cum verbis autem Describent radio cf. Ecl. III, 41. Descripsit radio - - orbem. -851. regere imperio populos. Cf. Lucr. V, 1127. regere imperio res velle et regna tenere. Vid. etiam ad I, 230. et 340. Quod attinet ad Hae tibi erunt artes, pacisque inponere morem,
Parcere subiectis et debellare superbos."
Sic pater Anchises atque haec mirantibus addit:
"Aspice, ut insignis spoliis Marcellus opimis

855

compellationem Romane, Conington conferri iubet Hor. Od. III, 6, 2. Adde eiusd. Sat. I, 4, 85. — De nota illa praecipiendi formula per Imper. memento cum Infin. expressa vid. Ecl. III, 7. Hor. Od. III, 29, 32. Epod. X, 4. Ep. I, 8, 16. Tibull. I, 8, 27. Prop. III, 12, (II, 19,) 27. Iuven. IX, 93. etc. — 852. Ribbeck. ex Pal. a m. pr. recepit Haec - - artes. Cf. adnott. ad Geo. III, 305. — pacis inponere morem, leges, conditiones; ut infra XII, 112. pacis dicere leges. Vid. ad I, 264. Vere autem Henry Tw. years VI. p. 51. et Philol. XVII. p. 645. coll. Geo. I, 60. Aen. VI, 621. 774. et Lucan. III, 393. docet, inponere non esse i. q. simplex ponere, ut Heyn. censet, sed longe fortius indicare victos coactos esse, ut vitae pacatae adsuescerent, quomodo etiam Wagn. et Ladew. nunc locum explicant. Pro pacis Ribbeck. recepit paci; cum vero Codd. auctoritas utrique lectioni pariter faveat (Henry pacis in 23, paci in 22 Codd., et in uno Gud. a m. pr. pacis, a sec. paci invenit), retinui, quod per se aptius est, idemque fecerunt ceteri recentiores editores praeter Benoistum. Wagn. vulgarem lectionem defendit coll. Livii loco IX, 14. aliis modum pacis et belli facere. — 853. parcere subjectis. Hanc, quam simulabant Romani, clementiam et moderationem erga victos ad ipsum Augustum transferre Horatium C. Saec. 51. (bellante prior, iacentem Lenis in hostem), Heyn. memorat. Cf. etiam Prop. IV, 18, (III, 19,) 28. (Minos) Victor erat quamvis, acquus in hoste fuit. Claud. de B. Gild. 99. quem semper in armis Horribilem gentes, placidum sensere subactae, id. laud. Stilich. III, 216. Ovid. Am. I, 2, 52. Sall. Cat. 9, 3. Liv. XXX, 42. XLV, 8. Tac. Ann. XI, 24. et similes locos de Romanorum in victos hostes clementia et aequitate agentes. — 854 sqq. "Sequitur locus - - de C. [immo M.] Marcello, Octaviae f., ad quem ut deduceretur oratio, M. Claudium Marcellum bello Punico II. clarum induxit. [Cf. Liv. Epit. XX. et Silius XII, 178 sqq.] Narrationem de hoc loco coram Octavia lecto habet Pseudodonatus in Vita Verg. §. 47. et Serv. ad v. 861. Adde Sen. Cons. ad Marciam c. 2." Heyn. (Cf. Diss. de Verg. vita et carmm. not. 58.) Burm. temere haerens in verbis: haec mirantibus addit: Aspice cett., minus recte hunc locum comparat cum Liv. IV, 6. in., ubi post consules sequitur respondit. scil. alter consulum, eiusd. VII, 30, 4., ubi verba Legati locuti sunt sequitur Singularis arbitror, cum unus modo legatus verba faciat, et similibus. Hic enim Anchises solum filium adloquitur, non Sibyllam, ad quam haec omnia non pertinent; hace mirantibus autem est i. q. cum hace (hoc visum et vaticinium) mirarentur (Aeneas et Sibylla adstans). - 855. Aspice, ut - - ingreditur. Vid. supra ad v. 779. Sic in Anth. Lat. I. 168, 1. Adspice, ut insignis - - lustrat. -- "spoliis opimis, occiso Insubrium Gallorum duce Vindomaro [quod factum est apud Clastidium primo eius Consulatu a. U. C. 532.), Liv. Epit. XX. [Plut. Marcell. 6 sq.] Vid. Perizon. Animadvv. c. VII. Eadem sunt v. 859. tertia arma capta, h. e. tertia spolia opima post Romulum et Cossum (de quo vid. supra v. 841.], suspendet Quirino, h. e. Romulo. Atqui ex Romuli instituto Iovi Feretrio ferebantur spolia opima (vid. Liv. I, 10.), ibique et tunc reposita fuisse certum est. Prop. III. [immo IV. vel secundum recentiorem divisionem V], 10. fin. Nunc spolia in templo tria condita. Sed potuit posterioris aevi religio Romulum Iovi adiungere; vel potest dictum esse, quia urbis conditori omnia posterorum facta praeclara in laudem cedunt." Haec fere Heyn. Servius tamen haec adnotat: "Possumus et, quod est melius, secundum legem Numae hunc locum accipere, qui praecepit, prima opima spolia Iovi Feretrio debere suspendi, quod iam Romulus fecerat; secunda Marti, quod Cossus fecit; tertia Quirino, quod fecit Marcellus;" idemque narrant Plutarch. in vita Marcelli c. 8. et Festus p. 189. Muell. — 856. viros supereminet omnis. Etiam I, 501. et X. 765.

Ingreditur victorque viros supereminet omnis!
Hic rem Romanam magno turbante tumultu
Sistet, eques sternet Poenos Gallumque rebellem
Tertiaque arma patri suspendet capta Quirino."
Atque hic Aeneas — una namque ire videbat
Egregium forma iuvenem et fulgentibus armis,
Sed frons laeta parum et deiecto lumina voltu —:
"Quis, pater, ille, virum qui sic comitatur euntem?
Filius anne aliquis magna de stirpe nepotum?
Qui strepitus circa comitum! quantum instar in ipso!

860

865

ap. Ovid. Met. III, 181. Trist. I, 2, 49. Avien. 610. et alibi supereminere cum Accus, objecti construitur. — 857. rem Romanam. Cf. Ennii Ann. fr. inc. sedis 10. p. 68. Vahl. Qui rem Romanam Latiumque augescere vultis et ibid. fr. 41. p. 73. Moribus antiquis res stat Romana virisque. — tumultus Romanis significat subitum bellum, cui celeriter succurrendum est; quare imprimis repentinae hostium, Gallorum maxime, incursiones tumultus vocantur. Cf. Cic. Phil. VIII, 1, 2. Servius infra ad VIII, 4. Ernestii Clav. Cic. Kreyssigii Gloss. Liv. h. v. et Kritz. ad Sall. Cat. 59, 5. — Turbare absolute pro turbas ciere legitur etiam Ecl. I, 12., ubi vid. adnott. Cf. etiam supra ad v. 800. Verba turbante tumultu hinc repetuntur in Anth. Lat. I, 170, 104. — 858. sistet, grave verbum, quod Iovis Statoris memoriam iniicit. Cf. Liv. I, 12. Conington conferri iubet Suet. Aug. 28. Salvam ac sospitem rem publicam sistere in sua sede liceat et Liv. III, 9. XVI, 20. nec sisti posse civitatem. — eques, equestri certamine. Nescio, an Henry (Tw. years VI. p. 53. et Philol. XVII. p. 646.) et Conington verba eques sternet recte explicent per καθιππάσεται, ungulis equi sui proteret, proculcabit. — Poenos, quia eo duce Romani primum Hannibalem vicerunt ad Nolam, ubi equitatus egregiam praestitit operam. (Cf. Liv. XXIII, 16. et Plut. Marcell. 11.) Magis etiam hoc valet de victoria equestri, quam Marcellus de Gallo rebelle caeso Vindomaro reportavit. (Vide supra.) -- 859. capta. Cf. adnott. ad II, 765. Markl. ad Stat. Silv. V, 2, 148. praeter necessitatem coni. rapta, coll. Geo. III, 32. Aen. X, 449. et 462. Sed capta Ribbeck. memorat defendi lege de spoliis opimis, quae ap. Festum p. 186. M. exstet. Ceterum vide supra ad v. 855. — Cum v. 860 sqq. Heyn. conferri iubet imitationem ap. Silium XIII, 778 sqq. et Eur. Phoen. 102 sqq. 147 sqq. — De laudibus M. Marcelli, Octaviae filii, quem Augustus adoptaverat generumque fecerat, ut sibi in imperio succederet (Dio Cass. LIII, 30.), quique vix annum XVII. natus a. U. C. 731. diem supremum obiit, cf. Hor. Od. I, 12, 45 sqq. Vellei. II, 93. Sen. Cons. ad Marciam c. 2. alii. Summam de eius virtutibus populo susceptam fuisse exspectationem, satis constat. Cf. Dio Cass. III, 30. -una, scil. cum Marcello illo. — 861. Verba Egregium forma iuvenem repetuntur in Anth. Lat. I, 172, 1. et 47.. Cf. etiam infra X, 435. — fulgentibus armis, ideoque bellicosum. — 862. frons lacta parum, scil. quam exspectari potest, omen est praematurae mortis. — 863. Quis Prisc. XII, 3, 15. hunc versum afferens recte sic interpretatur: "Cum ignoratur propria eius qualitas, quaeritur nomen." Cf. adnott. ad Ecl. I, 19. — sic, quemadmodum antea descriptus est; tam tristi specie. Conington vero, cum hac explicatione praeoccupetur v. 866., sic hic omnino significare censet, thus as we see." — 865. Qui strepitus circa comitum, unde favor popularis cognosci potest. — Qui autem pro quis (quod prius cum Wagn, et Iahnio edideram) nunc cum Ribbeckio, Ladew., Coningtone et Benoisto ex Pal. et fragm. Vat. a m. pr. restitui, cum hic non interrogationem, sed exclamationem habeamus. — quantum instar in ip so prius Servium secutus insolentius dictum habui pro: quanta similitudo ei est cum illo Claudio Marcello (quinquies Consule), quem comitatur, quod maxime ad augustum corporis habitum spectare putavi: nunc vero, perlectis iis, quae Henry in Two. years VI. p. 54. et Philol. XVII.

Sed nox atra caput tristi circumvolat umbra."
Tum pater Anchises lacrimis ingressus obortis:
"O gnate, ingentem luctum ne quaere tuorum;
Ostendent terris hunc tantum fata neque ultra
Esse sinent. Nimium vobis Romana propago
Visa potens, Superi, propria haec si dona fuissent.

870

p. 646. de vera significatione vocis instar exposuit, cum eo, quem etiam Ladew. et Conington sequentur, explico: ein Mann von welchem Gehalte! (nescio enim, quo vocabulo Latino hoc apte exprimi possit, cum pretium non satisfaciat; Britannici interpretes modo laud. utuntur vocibus amount et standard), quae tamen viri qualitas etiam conspicua oris totiusque corporis dignitate proditur; quare iam Heynius censuerat vocem instar hic "nove positam esse pro exemplo magnae dignitatis, specie augusta corporis," cum verba antecedentia, quae sine dubio ad popularem favorem referenda sint, aliquid exspectare iubeant, quod dignitatem oris et maiestatem corporis commendet. Ceterum Ladew. vere adnotat, vices Genitivi voci instar alibi adiecti (cf. II, 15. VII, 707.) hic sustinere Pronomen, ut quantum instar sit i. q. quantae rei instar. Peerlk., qui hoc quantum instar Latinum esse negat, coni. quanti instar in ipso! quod sic interpretatur: "Qui strepitus circa hunc puerum! Quot comites! Sed ipse, quam est instar omnium! In uno illo plus inesse videtur, quam in omnibus aliis. Adeo singulos et cunctos externa specie superat," coll. Aen. VII, 707. et Senec. Ep. 7. Unus mihi pro populo est. Ceterum vulgo editur in ipso est. Sed verbum substant. desideratur in optimis quibusque Codd.; quare a nobis pariter atque a Wagn. et Iahnio reiectum est; in quo etiam ceteri recentiores editores praeter Bryceum nos secuti sunt. Cf. etiam Wagn, Qu. Verg. XV, 7., qui in exclamationibus (velut Ecl. III, 101. Aen. I, 460. X, 850.) illud vulgo a Vergilio omitti docet. — Cum v. 866. cf. Hom. Od. XX, 351. De Nocte et Morte alatis cf. II, 360. (ubi nox atra cava circumvolat umbra). VIII, 369. Anthol. Gr. III, 25. epigr. 69. Winckelm. Monum. incd. n. 27. Passerat. ad Prop. I, 3, 45. Broukh. et Heyn. ad Tib. II, 1, 89. alii. Noctem autem, quae caput Marcelli circumvolat, triste omen praematurae mortis esse patet. — 867. ingressus, scil. est non addito Infinitivo verbi dicendi, ut IV, 107. sic contra est ingressa Venus. Verba lacrimis ingressa obortis iterantur in Anth. Lat. I, 172, 139. -Peerlk., Wagn., Conington et Wilms. in Progr. p. 17. Commate post Anchises distinguentes ingressus pro Participio habent et cum verbis Tum Anchises simul audiunt dixit (de qua ellipsi vid. adnott. ad Aen. I, 335.) — V. 868. primo pede excepto iteratur in Anth. Lat. I, 178, 412. — Gnate Wagn. (quem omnes recentiores editores praeter Süpfl. et Bryceum secuti sunt) ex Med. restituit, quamquam fragm. Vat., Pal., Rom., Gud., alii Codd. nate scribunt. Cf. adnott. ad Ecl. V, 22. — tuorum. Cf. supra v. 651. suorum. — 869. Ostendent terris cett. Heyn. comparat locum hine expressum Tac. Agr. 13. monstratus fatis (i. e. a fatis) Vespasianus (ad quem vid. Walchium p. 213 sq.), et Peerlk. addit alterum eiusd. cap. Agr. Tacit. locum, qui hunc nostrum respiciat: D. Iulius potest videri (Britanniam) ostendisse posteris, non tradidisse. De opinione autem non soli antiquitati propria, Deos homines nimia quasi virtute insignes terrae invidere ideoque praematura morte eripere, Thiel. conferri iubet Herodot. III, 40. Ruhnk. ad Rut. Lup. p. 137. ed. Frotsch. et Blomfield. ad Aesch. Pers. 368. Cum aperte idem, quod hic fatis, postea v. 871. diis tribuatur. Dietsch. Theol. Verg. p. 30. hanc contradictionem, quae videtur, hac adnotatione tollere studuit: "Ex fatis in terras pervenire debebat Marcellus, sed quoniam simul in fatis erat hoc, ne quis diis par esset magnitudine ac felicitate, dii eum brevi erepturi erant." Ceterum pro tantum aliquot Codd. natum, quod recte reiicit Dietsch. l. l., ,,quod ad virilem aetatem pervenerit Marcellus, unde appareat, Vergilium non de futura, sed de praesente eius magnitudine loqui debuisse; 'idemque recte respuit ieiunam Wexii coniecturam ad Tac. 1. 1. p. 255. propositam hunc magnum. SequenQuantos ille virum magnam Mavortis ad urbem
Campus aget gemitus! vel quae, Tiberine, videbis
Funera, cum tumulum praeterlabere recentem!
Nec puer Iliaca quisquam de gente Latinos 875
In tantum spe tollet avos, nec Romula quondam
Ullo se tantum tellus iactabit alumno.
Heu pietas, heu prisca fides invictaque bello
Dextera! non illi se quisquam inpune tulisset
Obvius armato, seu cum pedes iret in hostem, 880
Seu spumantis equi foderet calcaribus armos.
Heu, miserande puer, si qua fata aspera rumpas!

tia sic construe: Romana propago visa (est) nimium potens (futura esse). Conington confert XII, 827. Sit Romana potens Itala virtute propago. — propria, perpetua, stabilia. Vid. ad Ecl. VII, 31. (et Aen. I, 73.). — 873., Campus aget gemitus virorum: noto more pro: in campo agetur, erit, gemitus (ut άγεσθαι pro έχεσθαι, είναι) in funere Marcelli. De publico hoc in Marcelli funere luctu vid. Dio Cass. III, 30." Heyn. — Gemitus agere (quod hinc arripuit Ambros. de Obitu Valent. §. 3., a Peerlk. citatus), eadem ratione dictum, qua Geo. III, 203. Lucr. III, 488. et Cic. Verr. II, 4, 66. agere spumas, Geo. II, 130. venena agere et similia. Cf. etiam infra IX, 814. Silius XIII, 658 sqq. hunc locum imitatus substituit dare gemitus. Campus autem est Campus Martius, ubi Marcellus in Mausoleo Augusti (de quo vide infra) sepultus est, quare ille additur, i. e. celeberrimus, omnibus notus. De ipsa re cf. Dio. Cass. LIII, 30 sqq. (iam supra laud.). — vel quae. Peerlk. malit heu quae. — Ti-berine, scil. pater (vid. ad Geo. IV, 355.), ut plene scriptum est Geo. IV, 369. ap. Ennium Ann. I. fr. 37. p. 11. Vahl. al. Cf. etiam infra VIII, 31. Tiberinus absolute pro Tiberi legitur etiam VII, 30. Prop. V, (IV,) 2, 7. Ovid. Fast. IV, 292. VI, 105. alibi. — 874. quae funera, quam luctuosa, quae lamenta in funere. Schrader. temere coni. munera. Plur enim funera de uno funere usurpatus, ut supra IV, 500. et infra IX, 486. — "tumulum recentem, Mausoleum Augusti in Campo Martio ad ripam Tiberis, quod sexto suo Consulatu (a. U. C. 726.) exstruxerat. Sueton. c. 100. Strab. V. p. 236." Heyn. Haud dubie hunc locum ante oculos habuerunt Silius XIII, 658 sqq. et Ammian. XXV. p. 329. — 876. in tantum spe tollet avos pro vulg.: tantam de se spem avorum excitabit. Sic etiam Graec. llπίσιν lπαίρειν. — Romula tellus pro Romulea. Sic Romula gens ap. Hor. Od. IV, 5, 1. Cf. adnott. ad Aen. I, 686. III, 602. IV, 552. al. - 878. "Egregia inversio, dum post illa, neminem Romanorum cum ipso posse comparari, pergendum erat: non iactabit se tantum ullo alio alumno Roma nec pietate, nec fide, nec virtute." Heyn. — Heu pietas etc. "Ita loquitur, qui cum summo desiderio cogitat, quantum amissum sit in adolescente tantae pietatis, fidei, fortitudinis." Wagn. Verba Heu pietas, heu prisca sides iterantur in Anth. Lat. I, 178, 22. — priscam fidem a posteriorum temporum Romanis saepe celebrari constat. Cf. v. c. Ter. Ad. III, 3, 89. homo antiqua virtute ac fide et Hor. C. Saec. 57. cum Aen. I. 292. — invicta bello Dextera. Cf. X, 609. vivida bello dextera. — 879 sqq. Comparant Hom. Od. IX, 49 sq. — se tulisset Obvius armato. Cf. X, 552. Obrius ardenti sese obtulit ibique adnott. — tulisset, si vitam longius producere ei licuisset. Ceterum cf. adnott. ad II, 136. — 880. Obvius. Cf. I, 314. sese tulit obvia. X, 380. obvius fit Lausus. X, 734. obvius occurrit etc. — pedes iret. Cf. VII, 624. et X, 453. — 881. armi hic latiore sensu positi pro lateribus equi, quae ab armis incipiunt; nam armi ipsi calcaribus non fodiuntur. — 882. miserande puer, ut X, 825. et XI, 42. Verba Heu miserande puer repetuntur in Anth. Lat. I, 168, 20. — "Si qua [scil. via, ratione: vid. ad Ecl. IX, 14. et Aen. I, 676.] fata rumpas, si fatorum ordinem dissolvere, tam durum fatum effugere tibi liceat, tu ad M. Marcelli, b. Punico II. clari, nomen ac gloTu Marcellus eris. Manibus date lilia plenis, Purpureos spargam flores animamque nepotis His saltem accumulem donis et fungar inani Munere." — Sic tota passim regione vagantur

885

riam es perventurus. Nomen autem [quo omnes illas laudes tamquam in unum complectitur poeta, ac si eo commemorato quodvis additamentum supervacaneum sit] sub finem est memoratum, pleno iam erumpente animi affectu." Sic Heyn. Rectius tamen, nisi fallor, Wagn. nobis suadet v. 882. signum exclamandi ponere, ut sensus sit: utinam rumpas aliquo modo fata aspera! utinam praematuram mortem effugias! de qua significatione Part. si vide adnott. ad Aen. VIII, 560. (Consentiunt nobiscum Ladew., Benoist. et Dietsch. Theol. Verg. p. 30.) Henry autem (Tw. years VI. p. 57. et Philol. XVII. p. 647.) aliter iudicat, et, quamquam verba Tu M. eris recte de ipso Octaviae filio intelligit, tamen antecedentia cum Heynio conditionem continere censet, quae contorta modo ratione inter se conciliari possunt. Nihilominus etiam Süpfl., Haupt., Bryce, Ribbeck. et Conington post rumpas non signo exclamandi, sed Commate distinguent, ideoque cum Henrico faciunt. Fata rumpere autem, ut apud Livium I, 42, 2. Nec rupit tamen fati necessitatem humanis consiliis. Sen. Herc. fur. 566. Fatum rumpe manu et Val. Fl. IV, 458. nec rumpere fata Morte licet. Verba vero Tu Marcellus eris, post quae Peerlk. nonnulla excidisse temere suspicatur, non refero ad antiquum illum Marcellum (tu alter eris Marcellus), sed ad ipsum Octaviae filium, hoc sensu: tu, qui nunc hic versaris inter animas, aliquando ad superas auras rediturus, in terra eris Marcellus ille, Augusti populique Romani deliciae. Sequentia autem cum antecedentibus sic cohaerent: At tibi non continget fata aspera rumpere, immo tenera aetate moriere (cf. v. 869.). Iustis igitur funebribus, quantum licet, hic defungar. Heyn. haec adnotat: ,,Illa v. 883-885. Manibus date lilia plenis cett. molliora forsan sunt, quam pro Anchisae herois persona et temporibus; Vergiliani potius aevi habenda talis luctus testandi elegantia. Sunt tamen per se pulcherrima" et Gossr. haec observat: "Summum animi affectum, qui tandem in verba Tu Marcellus eris erumpit, sequitur mollis lamentatio." Ceterum cf. Anth. Lat. IV, 122, 21. manibus dabo lilia plenis et Ecl. II, 45. (quem locum una cum nostro respexit Ambros. versibus infra laud.). Cf. etiani infra XII, 173. Dant fruges manibus salsas. -- Date (mihi) lilia (ut) spargam eadem fere ratione dictum, qua IV, 683. Date, vulnera lymphis abluam, ubi vid. adnott. - 884. purpureos flores de rosis intelligit Thiel., quae saepe cum liliis confungantur. Sed mire hoc dictum videtur: date mihi lilia. ego rosas spargam; quare purpureos flores de ipsis liliis accipiendum puto. Cf. adnott. ad Ecl. IX, 40. Aen. I, 591. et V, 79. cum Plin. XXI, 5, 11 sq. Est et ruhens lilium, quod Graeci xolvov vocant; alii florem eius cynorrhodon. Sunt et purpurea lilia. De hoc flores spargendi more cf. Kirchmann. de funer. I. 11. Inde ap. Stat. Theb. VI, 58. sepulcrum est picturatus morituris floribus agger. Cf. etiam quae de coronatis tumulis mortuorum adnotavimus ad Aen. V, 79. Ceterum hunc locum ante oculos habuerunt Ambros. de obitu Valent. §. 56. Non ego floribus tumulum eius adspergam. Spargant alii plenis lilia calathis, et Sulpit. Sever. de Martino 22. Ac, licet inani muncre, solum ipsum flore purpureo d suave redolentilus sparge graminibus, quos Peerlk. confert. — "animam accumulem donis, nota elegantia pro vulgari: dona, flores. in animam accumulem. [Cf. adnott. ad v. 229. et quod attinet ad accumulundi verbum. V, 531. Acesten Muneribus cumulat.] — inani munere eo sensu, quo XI, 51. 52. [et Ovid. Met. II, 340., i. e. quod mortuum in vitam revocare non potest omninoque ab eo non sentitur]." Heyn. De hoc munere supremo cf. XI, 25. egregias animas - - decorate supremis Muneribus. Hi potissimum versus quantopere commoverint Augustum, vix verbis exprimi posse narrant Grammatici. Cf. Schmid. ad Hor. Sat. II, 1, 246. — 886. Sic. talia confabulantes. (Cf. etiam v. 897 sq.) Tumulum igitur, in quo antes

Aëris in campis latis atque omnia lustrant.

Quae postquam Anchises natum per singula duxit
Incenditque animum famae venientis amore,
Exin bella viro memorat, quae deinde gerenda,
Laurentisque docet populos urbemque Latini
Et quo quemque modo fugiatque feratque laborem.

Sunt geminae Somni portae, quarum altera fertur

890

Cornea, qua veris facilis datur exitus umbris; Altera candenti perfecta nitens elephanto,

895

steterant (v. 754.), iam deseruerunt. — 887. Aëris in campis, campis aëriis, i. e. in nebulosis, caliginosis. Cf. Auson. Cup. cruc. 1. Aēris in campis, memorat quos Musa Maronis. Hoyn. adnotat: "Occurrit tamen hic nova difficultas, cum in Elysio caligo non esse debeat secundum v. 640. Scilicet ereptum iis est caelum nostrum, nam in inferis sunt, et habent aërem suum, aetherem illum purum et apertum. Campi aëris, qui tali aëre pro caelo fruuntur; coll. Stat. Silv. V, 3, 286. Ite pii Manes - -Et monstrate nemus, quo nulla irrupit Erinnys, In quo falsa dies cae-loque simillimus aether. Wagn. autem recte docet, cum loca infera ex more a veteribus tenebricosa dicantur, poetam (etsi Elysium suo sole collustretur), hic et v. 827. more semel usurpato loqui, quemadmodum etiam in Elysio versantes aetheris et lucis vocabulis utantur ad supera loca significanda (v. 436. 721. 761 sq. 828.). Ruhk., cui etiam Gossr. adsentitur, coniungit verba regione aëris, coll. supra II, 737. regione viarum; quod, quamquam prius probavi, nunc repudio coll. illo Ausonii loco, quem Wold. Ribbeck. affert. — 888. per singula duxit. Cf. supra v. 565. — 889. famae venientis amore, i. e. venturae, futurae. Cf. VII, 98. IX, 21. X, 801. XII, 13. Unus Med. exhibet famae melioris amore, quod ex IV, 221. fluxit. — 890. Exin (quod respondet antecedenti postquam, ut III, 464. postquam - - dehinc, ibid. 450. cum - - deinde etc.: cf. etiam adnott. ad Aen. II, 391.) i. q. tum, post haec, ubi in narratione ad aliam rem transitur. Forma exin (quae non solum est poëtica: cf. Hand. Turs. II. p. 666., qui profert Ciceronis testimonium Or. 45, 154. dein etiam saepe et exin pro deinde et exinde dicimus) poëta usus videtur, quia statim sequitur deinde. — viro apte pro ei, cum de bellis gerendis sermo sit. deinde. Vide supra ad v. 756. — Nova bella cum Laurentibus, i. e. Latinis, et Rutulis gerenda; nam quae sequuntur Laurentisque docet populos cett. dicta per inversionem pro: quae bella gerenda sint cum populis Laurentibus. De Laurento autem et Laurentibus vid. infra ad VII, 63. Ceterum haec ante oculos habuit Ovidius Met. XIV. 118. sic scribens: (Aeneas in Orco ab Anchisa) didicit quoque iura locorum, Quaeque novis essent adeunda pericula bellis. — V. 892. iam adfuit III, 459., ubi vid. adnott. — 893 sqq., Cum emittendus esset Aeneas e locis inferis porta alia, quam qua ingressus erat, incidit in duplices Somni portas, quibus veteres Somnia prodire luserunt. Fundus Odyss. XIX, 562 sqq. Somnia sedem habere in Orci vestibulo, supra vidimus v. 274. 282 sqq."

Heyn. Cf. etiam Hor. Od. III, 27, 41. ibique Interpp. Burm. Somni a Somnium deducere maluit, probante Lessingio in libro Wie die Alten den Tod gebildet haben p. 80. Sed somnus mittit somnia: vid. Ovid. Met. XI, 623. et Lambin. ad Hor. Od. III, 27, 41. ab Iahn. laud. — Sunt geminae Somni portae, ut VII, 607. Sunt geminae Belli portae. — 894. facilis datur exitus. Cf. Anth. Lat. III, 81, 47. quamvis facilis datur exitus inde. — veris umbris vita functorum, quales dormientium animis obversantur. Interdum enim mortuorum umbras somniantibus sese offerre, ut Furiarum loco poenas expetant (coll. Prop. V, (IV,) 7, 87.), easque esse has veras umbras, Heyn. memorat. Cf. adnott. ad IV, 571. — 895. Wagn. verba candenti perfecta elephanto apposita censet voc. nitens, ut totus locus sic se habeat: altera Sed falsa ad caelum mittunt insomnia Manes. His ubi tum natum Anchises unaque Sibyllam Prosequitur dictis portaque emittit eburna, Ille viam secat ad navis sociosque revisit;

cornea proptereaque obscurior, nitens altera, ut elephanto perfecta. Conington verba perfecta nitens censet significare posse perfecte nitens, ut alibi saxosus sonans, lenis crepitans et similia (de qua re diximus ad Aen. VIII, 559.); quod minns est probabile. Cf. potius V, 267. cymbia argento perfecta, Cic. Verr. IV, 28, 64. candelabrum e gemmis clarissimis perfectum et similes locos. De elephanto pro ebore posito vid. ad Geo. III, 26. — 896., Altera porta meliore quidem materia est, scil. ebore, sed ex ea Manes, h. e. inferi, mittunt ad caelum, ad homines, falsa insomnia: procedunt hac altera porta non ipsae umbrae, sed phantasmata umbrarum seu Larvae, Horatii Od. III, 27, 41. imago vana, quae porta fugiens eburna, somnium ducit. Falsa igitur insomnia hic non sunt somnia fallentia, quae falsa rerum specie illudunt. Interpretatur locum Statius Silv. V, 3, 288." Haec fere Heyn. Wagn. confert Tib. II, 6, 37. Ne tibi neglecti mittant mala somnia Manes, Moestaque sopitae stet soror ante torum. Cf. etiam hac de re Mitscherl. ad Hor. Epod. V, 92 sqq. et Lobeckii Aglaoph. T. I. p. 302. De voc. insomnia vid. ad IV, 9. — 897. His - - dictis. Peerlk., qui putat dictis aliquem prosequi nihil aliud significare posse, quam aliquem postremum salutare et certis quibusdam verbis compellatum dimittere, ideoque si his dictis a Vergilio scriptum esset, omnino requiri ipsa illa dicta, quibus Anchises usus fuisset, coni. Hic, ubi - - dictis, portaque emittit, eamque coniecturam etiam Ladew. (postea tamen ad Codd. lectionem reversus) et Haupt. amplexi sunt. Verum sane est, his dictis non satis cohaerere cum prioribus, nam quae sit portarum ratio, poëta exponit, non Anchises; sed pertinent haec verba ad omnia illa, quae supra narrata sunt. Contra vero loci significatio est supervacanea, et dictis prosequi non addito accuratiore indicio, quae et qualia sint dicta, vix ferendum videtur. Vid. etiam Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 407. Ribbeck. (quem Conington et Benoist. secuti sunt) ex fragm. Vat., Rom., Pal. et Gud. a m. pr. recepit His ibi; sed ubi praeter Med. etiam agnoscit Probus Inst. 1, 9, 8. — 898. porta emittit eburna. Cf. Auson. Idyll. VI, 103. portaque evadit eburna, in quo loco, qui ex hoc Vergiliano fluxerit, cum praecedant verba pulsa tandem caligine somni, Henry in Tw. years VI. p. 58. et Philol. XVII. p. 648. paulo audacius concludit, non solum Ausonium hunc totum Aeneae accessum ad inferes pro somnio eius habuisse, sed etiam Vergilium ipsum rem aliter cogitari noluisse. — emittit. Quando hoc factum videatur, supra docuinus ad v. 535 sqq. Wagn. adnotat, in soluta oratione dicendum fuisse: His dictis tum prosecutus Aeneam ex altera Somni porta — nam geminae sunt -emittit, et confert I, 530 sqq. III, 163 sqq. VII, 563 sqq. — 899. viam secat, τέμνει την οδόν, viam sectam sequitur. Cf. IV, 257. V, 658. XII. 268. ibique adnott. — sociosque revisit. Cf. Silius XIII, 895. Tum luetus socios iuvenis portumque revisit et Anth. Lat. II, 192, 60. Haec ubi percepit, graditur sociosque revisit. - 900. Caieta (hic per prolepsin commemorata: vid. libri sequentis initium) Latii erat oppidum L millia passuum a Neapoli septemtrionem versus remotum, nunc Gaeta appellatum. Vid. Strab. V. p. 233. Diod. IV, 56. Plin. III, 5, 9. Flor. 1, 16. Amm. Marc. XXVIII, 22. Silius VIII, 531. alii et liber meus geogr. III. p. 710. (ubi nescio quo casu miro irrepserit locus Geo. III, 80.). — recto litore, i.e. recta secundum litus via, est optimorum Codd. et Servii lectio a Wagn. restituta, qui vulgatam recto limite interpretamentum habet verae lectionis et comparat infra VIII, 57. Ipse ego te ripis et recto flumine ducam, et Liv. XXI, 31. Postero die profectus adversa ripa Rhodani mediterranea Galliae petit, qui tamen Livii locus minus huc quadrat. (Cf. etiam Henry in Tw. years VI. p. 59. et Philol. XVII. p. 648., qui Med. et fragm. Vat. lectionem litore, quam etiam Serv. ad Aen. III, 16. et

Tum se ad Caietae recto fert litore portum. Ancora de prora iacitur; stant litore puppes.

900

VIII, 57. et Donat. testantur et omnes recentiores editores praeter Bryceum amplexi sunt, omnino in 44, limite vero in duobus modo Codd. invenit.) Ingratam autem eiusdem vocis repetitionem huic lectioni tuendae non obstare, Wagn. docet coll. locis VII, 853. 179 sq. VIII, 242 sq. 396 sq. Melius tamen huc referes eiusmodi locos, quales sunt Aen. Il, 74 sqq. (ubi vid. adnott. ad v. 76.) III, 523. V, 385. etc.; nam sententiae sic cohaerent: se ad portum fert recto litore; Ancora - iacitur; stant (igitur) litore puppes. Cf. etiam adnott. ad Ecl. VI, 16. et al.; recto autem litore sane eadem ratione dictum, qua VIII, 57. recto flumine, i. e. recto fluminis cursu. Eadem ratione Homerum librum XI. Odysseae et Silium Punicorum librum XIV. finire, Pomp. Sabinus observat. Ceterum Peerlk. duo postremos huius libri versus, quos non solum omnes Codd. exhibent, sed etiam Ovid. Met. XIV, 120 sq. et 154 sq. videtur ante oculos habuisse, propter illam ipsam voc. litoris repetitionem et dictionem se fert recto litore, quae vix aliter, quam de itinere terra per ipsum litus facto intelligi possit, ideoque satis levibus de causis spurios censet. Paulo graviora sunt argumenta, quibus Gossr. hos versus oppugnat, sic iudicans: "Haec prolepsis vix ferenda, si quae statim sequentur l. VII. considerantur. Quaerimus enim, cur iam appulerint ad Caietam, cur non usque ad Tiberim navigaverint? An ut possit ibi mori Aeneae nutrix? Iam quae sequuntur VII, 4 sqq. bene cum v. 898. iunguntur, mediis omissis. Et habemus exsequias Miseni, non Caietae." Et sane negari nequit, hos ultimos libri versus esse inter eos, quos poëta haud dubie postea correxisset, si ipsi per fatum licuisset. Ribbeck. certe versum 901. in suspicionem vocat, qui iteratur ex III, 277. et a Med., Pal. et Rom. in ultima modo libri pagina ex hibetur, antecedentem vero a Vergilio scriptum esse non dubitat.

## ADDENDA.

(Hoc alterum volumen iam a. 1869. typis exscribi coeptum, sed cum opere ad medium fere librum tertium progresso bellum exortum diuturnae intermissionis causam intulisset, anno demum 1872. in officina typographica absolutum e. Quare etiam ad Aeneidis I.—III. iam multis additamentis opus esse intelleximus.)

A. Weidner., vir doctiss., qui Aeneidis I. et II. copioso commentario Lipsiae a. 1869. edito bene illustravit, mecum consentit in his locis: I, 4. (vi superum), 5. (dum conderet), 8. (quo numine laeso), 19. 20. (contra Ladew. disputans), 22. (volvere Parcas), 24. (prima), 29. (super aequore toto), 45. (infixit), 48. (adorat), 79. (concilias), 161. (in sinus reductos), 164. (scaena), 193. (humi), 195. (deinde), 262. (longius volveus), 293. (ferro et compagibus artis), 323. (tegmine), 355. (crudeles aras - - nudavit), 372. (componet), 421. (magalia quondam), 479. (interea), 494. (miseranda videntur), 505. (media testudine), 518. (cunctis), 608. (convexa lustrabunt), 613. (primo), 661. (domum ambiguam), 664. (mea potentia solus), 698. (mediam se locavit), 703. (longam penum), 704. (adolere Penates), 724. (rina coronant), II, 12. (refugit), 20. (armato milite), 31. (donum exitiale Minervae), 45 sqq. (de dittographia, quam Ribbeck. sumit, dubitans), 56. (maneres), 77. (fuerit), 99. (conscius), 121. (fata, Nomin.), 186. (dum vela, darent si forte, dedissent), 138. (dulces natos), 145. (his lacrimis, Dat. ultro), 146. (manicas atque vincla), 178. (numen reducant), 226. (effugiunt). 236. (rotarum lapsus), 246. (fatis futuris, Dat.), 251. (involvens umbra), 256. (ibat - - extulerat - - laxat), 272. (raptatus bigis), 287. (nec me - moratur), 315. (bello), 330. (bipatentibus), 347. (audere in proclia), 345. (super et his), 349. (audentem extrema), 350. (cupido sequi), 422. (primi arma, recte Ribbeckii coniecturam reliciens), 423. (ora sono discordia signant), 443. (nituntur gradibus), 487. (cavae aedes), 521. (defensoribus istis), 529 sq. (infesto voluere et premit hasta), 554. (Haec finis Priami. fatorum etc.), 557. (iacet), 602. (tibi - - evertit), 738. (misero fatone); dissentit vero in his:

dissentit vero in his: I, 13. (longe), 55. (claustra montis. 82. (impulit in latus), 107. (harenis, Abl. loci), 116. (aliam), 120. (Achati), 126. (alto = ex alto), 135. (Quos egol quos non a qui, sed a quis deducens), 187. (hic), 188. (verba fidus quae tela gerebat Achates spuria iudicans), 211. (deripiunt), 216. (mensae), 224. (dispiciens), 233. (ob Italiam), 259. (sublimen), 271. (Longam Albam), 259. (spoliis Orientis), 317. (Eurum), 320. (nodus), 343. (ditissimus auri), 367. et 368. (quos spurios censet), 396. (captas respectare), 418. (corripere viam), 427. (theatris. 445. (facilem victu), 447. (condebat et numine divae), 448. (nexae), 466 sqq. [vid. infra], 497. (invenum), 544. (iustior pietate), 547. (occubat umbris), 548. (ne te poeniteat), 636. (dii), 661. (bilinguis), 697. (aulaea), 711. (quem spurium habet), 719. (insidat), II, 16. (intexunt), 54. (si fata deum - non laeva fuissent), 67. (turbatus), 70. (quid denique), 87. (primis ab annis), 290. (alto), 322. (res summa), 390. (in hoste), 396. (haud numine nostro), 433. (Danaum manu, non Danaum vices), 442. (postes), 464. (tabulata — altis sedibus), 497. (Exit), 567. (lamque adeo), 574. (incisated), 579. (quem versum spurium censet), 585. (merentes), 616. (limbo), 678. (relinquor). — Praeterea vero etiam multis aliis in locis ex hoc commentarial laude dignissimo largum fructum percipies.

787

Loci huius voluminis, quos Phil. Wagner. in Lectt. Verg. Philologi Suppl. I. insertis tractat, sunt hi: I, 8. p. 400. — I, 109. p. 387. — I, 211. p. 315. — I, 216. p. 400. — I, 220. et 393 sqq. p. 401. — I, 322. et 378. p. 387. — I, 426. et 448. p. 376. — II, 3. p. 415. — II, 56. (179.) 187. p. 315. — II, 290. et 349. p. 376. — II, 432 sqq. p. 415. — II, 497. p. 316 sqq. — II, 503. p. 334. — II, 554. p. 416. — II, 616. 683. et 691. p. 334. — II, 738. p. 402. — (II, 778. p. 335.) — III, 76. p. 335. — (III, 82. et 149. p. 338.) — III, 319. p. 338. — III, 340 sq. p. 338. et 377. — III, 545. p. 402. — III, 558. 614. et 625. p. 378. — III, 627. 652. 684 sqq. p. 379. — III, 690. p. 380. — III, 702. p. 381. — IV, 98. p. 382. — IV, 217. p. 402. — IV, 256 sqq. p. 382. — IV, 273. p. 383. — IV, 285. p. 339. — IV, 408. p. 383. — IV, 435. p. 403. — IV, 464 sq. p. 340. — IV, 471. p. 403. — IV, 528. p. 340. — IV, 541. et 593. p. 341. — IV, 587. p. 403. — IV, 640. et 641. p. 384. — (ÍV, 651. p. 343.) — IV, 662. p. 385. — V, 139. p. 403. — V, 167. p. 343. — V, 274. p. 333. — V, 281. p. 385. — V, 520. et 631. p. 343. — V, 581. p. 385. — V, 706. p. 406. — V, 734. 768. et 821. p. 344. — (V, 836. p. 345.) — VI, 88 sqq. p. 417. — VI, 357 sqq. et 389. p. 418. — VI, 442. p. 345. — VI, 495. et 505. p. 346. — VI, 553. p. 385. — VI, 558. p. 346. — VI, 586. p. 347. — 4, 640. 641. p. 384. — VI, 643. et 648. p. 345. — VI, 662. p. 385. — VI, 734. p. 347. — VI, S20. p. 348. — VI, S98. p. 406. — Collegimus autem eos ordine versuum collocatos, ne forte unus alterve a nobis in commentario omissus, cum priorem modo Wagneri sententiam repetat, lectorum fugiat notitiam. Ceterum cf. Vol. I. p. 541.

Ad Aeu. I, 7. Cf. etiam Haeckerm. in Muetzellii Zeitschr. etc. XIX. p. 45.

- I, 8. Cf. idem ibid. atque etiam in X. p. 103.

- I, 11. irae. Pluralis vehementiam irae indicat, ut Ecl. IX, 56. X, 6. Aen. I, 350. IV, 28. et V, 354. amores ardorem amoris. Vid. adnott. ad Aen. IV, 28. Unger. de Valg. Rufo p. 226 sq. et Weidner. ad h. l.

- 1, 18. si qua. Locis allatis adde IX, 512. et XI, 128. Cum verbis esse tendit, i. e. cupit, ut sit, cf. Hor. Ep. I, 19, 16. tenditque disertus haberi. Ceterum vid. adnott. ad

11, 220.

- I, 19. Cf. etiam Haeckerm. l. l. p. 45.

I, 26. repostum. Cf. etiam X, 694. Lucr. I, 1059. Corssen. de pron. II. p. 22. ed. II. et Neue Formenlehre II. p. 435.

I, 30. Danaum. Sic etiam v. 96. 598. 754. et saepius. Eandem contractam Genitivi formam in populorum nominibus invenimus I, 555. II, 281. III, 53. IV, 228. VI, 60. 92. 503. 589. VIII, 513. IX, 728. X, 41. 81. 448. XI, 171. 308. alibi. Cf. Neue Forment. I. p. 114 sq. Vide etiam infra ad v. 40. — Genit. Achilli legimus etiam II, 275. III, 87. VI, 840., ut Ulixi Ecl. VIII, 70. (ubi vid. adnott.) Aen. II, 7. 90. 436. III, 273. 613. 691. et Oronti I, 220. Cf. Neue 1. 1. p. 339. et Weidner. infra ad v. 120.

1, 31. arcebat Latio. Adde V, 742. complexibus arcet. — Longe non esse i. q. diu, sed de spatio intelligendum significare ,,longe repulsos, summotos, non opus esse putabam ut commemorarem. Weidn. tamen comparat V, 428. retro

longe.

- I, 32. circum etiam Geo. I, 235. Aen. I, 466. II, 515. 564. III, 75. IV, 145. VI, 166. 329. VII, 379. VIII, 285. et alibi Casui suo postponitur. Omnes Vergilii locos, ubi Praepositiones postponuntur, collegit Neue Formenl. II. p. 555., qui antea p. 554. egit de locis, ubi inter Subst. et Praedicatum suum collocantur.

- I. 10. Argivom. Sic etiam V, 672., ut II, 318. et XI, 266. Achivom. Cf. etiam adnott. ad Geo. I, 238. et II, 542.

cum iis, quae supra ad v. 30. adscripsimus.

- I, 41. Loco I, 120. Ilionei adde VII, 249. et IX, 501. Alia huius synizesis exempla sunt Nerei VIII, 383. X, 764., Promethei Ecl. VI, 42., Pelei Aen. XI, 262., Therei Ecl.

VI, 58. Huc pertinent etiam Typhoco IX, 716. et Menestheo X, 129. Cf. omnino Neue Forment. I. p. 338.

Ad Aen. I, 45. Loco Ennii p. 274. Hessel. adde: sive p. 144. Vahlen.

- I, 46. Ast. Cf. etiam Aen. IV, 488. VI, 316. VII, 395. IX, 727. et Corssen. de pron. II. p. 278., qui ast ex at set ortum censet. A Plauto hanc formam alienam esse docet Ritschl. Proleg. Plaut. p. 516. et Opusc. II. p. 431.

Proleg. Plaut. p. 516. et Opusc. II. p. 431. I, 48. bella de singulis certaminibus: Vid. adnott. ad II, 439.

I, 52. Hic - - antro. Vid. adnott. ad Ecl. III, 12. et Aen. VI, 305.

- I, 56. Neglexi adnotare, etiam Ladew. nobiscum cogitare de arce Aeoli iuxta montem sita, cui tamen adversatur Ley in Vergilianae interpretationis (Aeneid. l. I.) Spec. (Progr. Saraepont. a. 1869.) §. 4. p. 11 sqq. docte de Aeolo Vergiliano disputans.

I, 67. navigat acquor. Vid. etiam Schmid. ap. Hor. Ep. II, 2,

125. et Weidner. ad Aen. I, 524.

I, 70. dissice. Cf. VII, 339. et XII, 308. Omisi autem adnotare, dissice pro disice positum et literam s propterea modo geminatam esse, ut syllaba fieret longa. Cf. Lachm. ad Lucr. II, 951. p. 128. et Weidner. ad h. l. — Idem Weidn. Servium secutus, qui adnotat: "Physice exprimit motum aëris, i. e. Iunonis, ventos creare" bene exponit causam, cur Aeolus lunoni obedire debeat, cuius nomen Graecum IIoa veteres a voce dio deduxerint.

- I, 73. Conubjo. Vid. etiam Bergk. in Zeitschr. f. d. Alt.-Wiss. 1851. p. 217 sqq. coll. iis, quae Ritschlius contra eum disputat Opusc. II. p. 596 sqq. et Lachm. ad Lucr.

V, 85. p. 280.

I, 76. De omisso verbo dicendi vid. infra ad v. 135. et Weidner. ad h. l.

83 sqq. Etiam de hac tempestatis descriptione Ley in libello

modo comm. §. 5. p. 16 sqq. disseruit.

- I, 109. In Philol. Suppl. I. p. 387. Wagner. hunc versum propter ingratam Pronominis elisionem quae in aut prorsus reiiciendum, aut mediisque ex Med. recipiendum esse suspicatur.

- I, 113. Oronten. Sic etiam VI, 334., ut Acesten I, 558. 570. V, 30. 531. 540. 746. et Anchisen II, 597. 747. III, 82. 179. 710. V, 614. VI, 670. VII, 134., quamquam Nomin. in es, Genit. in ae et Ablat. in a mittitur. Cf. Charis. I, 15. p. 51. et Neue Formenl. I. p. 36 sq.

I, 115. De asyndeto rem statim secutam indicante cf. etiam ad-

nott. ad X, 658.

I, 116. Etiam Weidner. comprobat Ribbeckii coni. aliam, ut v. 117. scripturam vortez, quamquam alibi ap. Verg. ubique

invenitur vertex. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 481.

- I, 118. Gurgitem poetis omnino pro mari dici negat Kappes. III. p. 10 sq. et hic de profunditate maris videtur cogitare, cum comparet Schwabii nostri versus (der Reiter u. der Bodensee): An den Schlund, an die Tiefe bodenlos Hat gepocht des rasenden Hufes Stoss et Es sieht sein Blick nur den grässlichen Schlund, Sein Geist versinkt in den schwarzen Grund. Ceterum comparat hos locos: Geo. IV, 321. 387. 395. Aen. III, 421. V, 33. 160. 209. VI, 741. VII, 704. IX, 23. X, 559. XI, 913. XII, 114.

I, 120. Etiam Weidn. amplectitur lectionem Achati. Vid. supra

ad v. 30.

- I, 123. Accipiunt. Vid. adnott. ad VI, 414. — inimicum. Vid. ad IX, 315.

I, 140. Vestras, Eure, domos. Cf. etiam IX, 257. et adnott.

ad IX, 525.

- I, 144. adnixus legimus etiam III, 208. IV, 583. 690. V, 226. IX, 229. 744. XII, 92. Sic conixus IX, 769., enixus III,

327. 391. VII, 320. VIII, 44., obnixus Geo. III, 222. 233. IV, 81. Aen. IV, 332. 406. V, 206. IX, 715. X, 359. XII, 105. 721., subnixus I, 506. III, 402. Cf. Neue Forment. II. p. 417 sqq.

Ad Aen. I, 145. tridenti. Vid. infra ad II, 610.

Simplici Ablativo materiae alibi ex adiicitur. Cf. IV, - I, 167.

138. et V, 266.

Weidner. Dativum silici non male sic explicat: "Verg. 1, 174. wählte den Dativ statt des Abl., um den Stein gewissermassen als ein lebendiges Wesen darzustellen, dem man das Feuer raubt. Der Abl. würde bedeuten: den Funken aus dem Steine herausschlagen, so dass dieser als todte Materie dabei passiv bleibt."

Etiam Weidn. cum Gossravio meae interpretationi oppo-- I, 181. nit verba interiecta Phrygiasque biremes et adoptat Cha-

risii et Servii lectionem si qua.

I, 189. Verba capita alta ferentis redeunt infra III, 678.

vina. Plur. numero, ut saepe. Cf. locos in Neue For-1, 194.

menl. I. p. 412. collectos.

ante mala. Cf. Cic. Verr. V, 12, 29. semper Praetores, **- 1,** 198. Phil. VII, 3, 8. semper laudator, de N. D. II, 66, 166. sacpe praesentia, Catil. II, 12, 27. lenitas adhuc, Liv. III, 6, 3. ministeria invicem etc. Multos locos huc pertinentes collegit Schneider, in Novis Annal, phil. LXI, p. 254. Praeterea cf. etiam Zumpt. §. 262. Madvig. §. 210. et Naegelsb. Stil. §. 75.

Accestis. Cf. etiam Corssen. de pron. II. p. 26 sqq. et 1, 201.

Neue Formenl. II. p. 418 sqq.

Experti, scil. estis, quod etiam V, 192. supplendum, ut 1, 202. sumus II, 25., es haud raro (vid. infra ad v. 237.), est Ecl. I, 54. VIII, 24. Geo. IV, 89. Aen. IX, 675., crant Aen. I, 362. etc.

Weidnero Servium sequenti (qui adnotat: "maiores ipsas 1, 216. apponebant mensas pro discis") et comparanti III, 255 sqq. et VII, 116. mensae sunt "jede Unterlage der Speisen, runde Scheiben, zuweilen von Brot, auf denen man das Fleisch u. die übrigen Speisen verzehrte."

I, 232. Weidn. signum exclamationis etiam post potuere poni posse et quibus in nam iis solvendum esse censet.

Etiam Weidn. Particulae ob loci significationem vindicat

et interpretatur vor oder gegen Italien hin.

volventibus annis. Viris doctis laudatis adde Neue For-I, 234.

menl. II. p. 103 sqq.

I, 233.

dicione. Vulgarem scribendi rationem per t etiam Doc-1, 236. derl. Reden u. Aufs. I. p. 368. et Schultze. Orth. Quaest. decas p. 11 sqq. defendunt. Sed vide Fleckeisen. L tit. p. 14. 16. Huebner. in Nov. Annal. phil. LXXVII. p. 356

sq. et Corssen. de pron. I. p. 51 sq. Conington mutata sententia in Additions p. 534. Comma post Pollicitus positum in Punctum mutari iubet. Ribbeckii scribendi rationem pollicitu's, ut V, 687. exosu's et X, 827. laetatu's, quam probat Weidner., cum Ribbeckio Proleg. p. 154. provocans ad Mueller. de re metr. p. 301 sqq., reiicit etiam Th. Bergk. in Nov. Annal. phil. LXXXIII. p. 638. Quod autem attinet ad tertiam Pers. est, eiusdem viri doct. disceptatio cum Ritschlio de ca apud Plautum aut omittenda aut non omittenda (cf. Zeitschr. f. d. Alt.-Wiss. 1850. p. 340. 1851. p. 230 sqq. — Mus. Rhen. VII. (1850.) p. 599 sqq. Opusc. II. p. 608 sqq. etc.) ad Vergilium quidem non pertinet, non tamen reticendum, etiam apud hunc Hauptium et Ribbeckium Codd. vestigia secutos (cf. Wagn. Orth. Verg. 433 sq. et Ribbeck. Proleg. 419.) saepe recepisse aphaeresin (Ecl. VI, 11. ullast, VI, 74. secutast, VII, 43. annost, Geo. II, 257. difficilest, III, 98. ventumst etc.), quam Lachm. ad Lucr. I, 993. p. 66 sqq. et III, 954. p. 199 sqq. etiam Lucretio et omnibus omnino poetis vindicat. Ex recentioribus tamen Vergilii editoribus nemo eorum vestigia pressit.

Ad Aen. I, 244. De Timavo eiusque fontibus praeter adnott. ad Kel. VIII, 6. cf. Daniel. Handb. d. Geogr. III. p. 179. a

Weidn, laud.

- I, 248. Weidnero arma non sunt Waffen, sed Schiffegeräthe.

- 1, 254. olli. Locis allatis adde V, 358. 580. XI, 236. et XII, 867. Ollis legitur VI, 730. et VIII, 659. Cf. Neue Formenl. II. p. 151 sq.

I, 259. Omisi adnotare, Ribbeckium etiam hic edidisse sublimen, quod Weidn. probat. Sed vide adnott. ad Geo. I, 242.

I, 262. De Copula postposita vid. ad Ecl. I, 34. IV, 63. al. et

Weidn. ad Aen. I, 333. et 353.

- I, 265. De numero ternario in omnibus institutis publicis antiquissimae Romae praevalente Weidn. conferri iubet Schwegleri Röm. Gesch. I. p. 344. 451. 616. et Rubino Vorgesch. p. 13 sqq. (Ceterum cf. etiam adnott. ad Ecl. VIII, 73. et Aen. XI, 189.)

I, 269. In Ennii loco allato pro mugit rectius legitur vagit.

I, 273. Sacerdos femin. genere legitur etiam IV, 483. 509. VI, 35, 41. 321. 544. 628. VII, 419. 659. Cf. Neue I. p. 623.

I, 289. Weidn. tamen de redditis a Parthis signis et captivis Romanorum cogitat Vergiliumque extremo vitae anno hunc librum retractantem haec addidisse suspicatur.

I, 312. comitatus passive usurpatum etiam II, 580. IX, 48. et X, 186. legimus. Vid. Neue II. p. 204 sq. Cum simplici

Abl. etiam II, 590. et X, 196. construitur.

1, 317. Etiam Weidn. amplectitur coniecturam Eurum.

- I, 318. kumeris suspenderat. Cf. adnott. ad XII, 511., ubi legimus curru suspendit. Recte autem Weidn. kumeris (vel potius umeris, ut ipse scribit) et curru Casum locativum, non Dativum esse docet.

I, 320. sinus collecta. Locis ad Ecl. I, 54. collatis praeterea adde Geo. IV, 357. Aen. I, 589. II, 210. 219. 221. 273. III, 47. VI, 470. — Nodum Weidn. minus probabiliter de strophio intelligit, de quo vide etiam librum meum Hellas u. Rom I, 1. p. 111.

- I, 322. Wagner. in Philol. Suppl. I. p. 387., ut evitetur elisio Pronominis quam hic, paulo audacius coniicit si quam

palantem.

- 1, 323. Weidn, quoque Ribbeckii lectionem tegmina recte rejicit.

I, 343. coniunx pro marito, ut infra v. 354. II, 519. 572. 777. III, 317. IV, 21. 324. 338. 458. et saepius. (H. Neue I. p. 616. — Huetii coniecturam ditissimus auri cum Ribbeckio etiam Weidner. defendit.

I, 346. De auspiciis nuptialibus omnibusque nuptiarum ritibus nunc etiam cf. librum meum *Hellas u. Rom* I, 1. p. 250 sqq.

I, 350. amorum. Vid. supra ad v. 11.

I, 367. ct 368. ctiam Weidn. spurios esse censet.

- I, 378. Iam Heynius censuerat, Pron. qui, quod non comparent in Moret. I., melius omitti, eique eadem, quam modo attulimus, causa adstipulatus est Wagner. l. l. p. 387.

- I, 396. Etiam hic Weidn. cum Ribbeckio lectionem respecture defendit, iure autem eius coniecturam capsos repudiat. Ceterum versum 398. spurium iudicans evitat sane huius loci difficultatem et satis simplicem eius proponit explicationem.

- I, 426. Weidn. quoque hunc versum non a Vergilio scriptum esse iudicat. In sequ. autem versu cum Ribbeckio amplectitur lectiones lata et theatris, Pluralem permagnum amplumque theatrum indicare ratus. Neglexi enim adnotare, lata non solam Peerlkampii coniecturam, sed etiam

sched. Vatic. esse lectionem a Ribbeckio fortasse iure

receptam.

Ad Aen. I, 441. De templis corum deorum, in quorum tutela urbes erant, in media urbe exstructis cf. Vitruv. I, 7. Lucian. de dea Syr. §. 28. et Movers. *Phoen.* I. p. 611. Deam autem hic a Verg. Iunonem appellatam esse Carthaginiensium *Tanit* in inscriptt. saepe commemoratam docet Weidner.

I, 442. Qui coniungunt verba primum signum, etiam ad I, 723.

III, 69. et V, 857. provocare possunt.

I, 449. cardo (non Angel, sed Zapfen). Cf. quae de ianuis Romanorum exposui in libro meo Hellas u. Rom I, 1, p. 194 sq.

- 1, 455. Weidn. recte quidem reiicit Ribbeckii coniecturam internationem internationem internationem internationem internationem internatione emendandum.

I, 458. De utraque Accus. forma Achillen et Achillen cf. etiam

Neue I. p. 319. Ceterum vide supra ad v. 113.

- I, 466. Weidner., ad v. 418. accuratius de h. l. disputans, non de picturis in pariete porticus apparentibus, sed de sculpturis Atticae, quam nos vocamus (des Giebelfeldes), in duas partes divisae cogitat, cuius tamen neque forma neque magnitudo ad has octo imagines complectendas apta mihi videtur.

I, 479. Etiam Weidn. contra Ribbeckianam versuum transposi-

tionem disputat.

1, 492.

I, 480. et ferebant pro: ferentes. Cf. II, 344. ibique adnott.

I, 488. exanimum. Sic etiam VI, 149. et XI, 110., ut IV, 8. (ubi vid. Wagn.) unanimam atque X, 425. et XII, 131. inermum (contra vero I, 487. II, 67. et XI, 672. inermis, inermem). Cf. omnino Neue II. p. 65 sqq.

Weidn. suspicatur, Vergilio hic obversatam esse imaginem, quae repraesentaverit Penthesileam re vera medio

in proelio cingulum delabens denuo subnectentem.

I. 497. Etiam Weidn. cum Burmanno iuvenes de muliebri Didonis comitatu intelligit, ut comparatio cum Diana melius procedat. Sed quis non videt, hanc totani comparationem aliquo modo claudicare? Quare etiamnum cogito de virili comitatu et iisdem armatis, qui v. 506. commemorantur.

- I, 534. De his versibus imperfectis cf. etiam adnott. ad VI, 165. Non tamen reticendum, etiam Weidnerum ad h. l., ad I, 559. II, 65. et 467. consentire cum Zillio aliisque hos versus a Vergilio consulto non absolutos esse suspicantibus, de aliis vero eiusmodi versibus. ad quos non quadrat haec suspicio, prudenter tacere. Vix autem nobis velit persuadere, Vergilium alios versus aliquando absolvendos, alios vero omnino non absolvendos reliquisse.

I, 543. at pro: at saltem. Weidn. conferri iubet Wicherti Stil-

*lehre* p. 263 sqq.

i, 544. Etiam Schenkl. in Zeitschr. f. d. Oest. Gymn. 1852. p.

205. ct Weidner, conjungunt verba iustior pietate.

- 1, 547. Quod attinet ad morem eandem notionem primum affirmative, tum negative proferendi Weidn. comparat Herodoti locos a Gebhardto in Progr. gymn. Hof. 1858. collatos.

- 1, 565. Acneadum. Sic II, 242. Dardanidum, VII, 305. Lapithum, XI, 296. Ausonidum, III, 550. et VIII, 127. Graingenum, III, 20. caelicolum etc. (Caprigenum vero III, 221. et omnigenum VIII, 698. descendit a Nom. caprigenus, omnigenus.) Cf. Neue I. p. 17 sq.

- 1, 566. Hunc versum Silius II, 358. sic imitatur: Sed Libyae

clades et primi incendia belli aggerat etc.

- I, 648. Cf. liber meus *Hellas u. Rom* I, 1. p. 98 sq. - I, 654. 655. Cf. idem liber p. 325 sq. adn. 283. et 284.

- 1, 661. Weidn. epitheton bilingues proprie dictum putat: et punice et grace loquentes.

Ad Aen. I, 669. Etiam Weidnero adhuc dubium videtur, utrum ultima syllaba hic, Geo. III, 76. IV, 222. et V, 284. natura longa sit, an potius caesurae et arsis vi producatur. Cf. adnott. ad Ecl. I, 38. II, 53. (cum addendis) et Aen. V, 521.

- I, 669. nostro doluisti dolore. Weidn. comparat Hor. A. P. 101. Ut ridentibus arrident, ita fentibus adeunt Humani vultus, scil. flentes, et Liv. XL, 54, 8. saepe querenti querens et ipse aderat atque conferri inhet Doederl. Reden u. Aufs. II. p. 181 sq. et Nackium in Mus. Rhen. III. p. 328 sq.

- I, 677. accitu. Cf. Neue Forment. I. p. 521.

- 1, 680. Weidn. super cum Accus. constructum (VII, 537. VI, 504. IX, 444 etc.) motus, cum Ablat. vero (Ecl. I, 80. Aen. I, 700. VI, 203.) quietis notionem exprimere censet, quamquam ipse addit: "Oft sind natürlich beide Anschausgen möglich." Neue vero Forment. II. p. 551. hoc discrimen non agnoscit et Accusativum tum tantum necessario requiri putat, si super sit nostrum darüber kinaus.

I, 685. gremio accipiet. Cf. VIII, 177. toro et pelle leonis accipere, (fortasse etiam VI, 393., ubi tamen rectius verba lacu suntem, quam lacu accipere coniungi videntur).

I, 697. Cum věnit - - iam - - se locavit. Hanc temporum coniunctionem, quam Charis. II. p. 226. Diomed. I. p. 392. K. et Prisc. XVIII. p. 253. parum feliciter explicare studeant, Weidn. iure prorsus singularem esse censet. — Idem cum Heynio et Henrico aulaea de vestibus stragulis lecto iniectis intelligit.

I, 698. De triclinii ratione nunc cf. liber meus Hellas a. Rom I, 1. p. 185. adn. 419. Hic in quovis lecto non modo tres, sed plures convivas accubuisse in promptu est. Weidner. ex v. 510 sq. et 518. concludit, quindecim Troianos adfuisse, quibus haud dubie totidem Carthaginienses responderint, ut omnino triginta convivae coenae interfuisse videantur.

I, 702. mantelia. Vide librum meum modo comm. I, 1. p. 14. et 57. adn. 115.

I, 711. Etiam Weidn. hunc versum spurium censet, tres autem sequentes iure contra Ribbeckium defendit.

- I, 719. insidat Weidn. non proprie dictum accipit, sed explicat per sich allmählig in's Herz senken, coll. Quinct. X, 7, 2. memoriae insidere et Ovid. Met. X, 252. credit tactis digitos insidere membris.

- I, 724. Sequitur compotatio, in qua maioribus poculis utuntur. Cf. liber meus modo comm. I, 1. p. 134., ubi p. 210 sq.

de omnibus Romanorum vasis potoriis exposui.

- I, 726. De laquearibus et lychnis pensilibus vide, quae ibidem p 125. 180. adn. 407. et p. 208. disserui.

- I, 741. Formam Atlans Med. etiam IV, 481. VI, 796. VIII, 136. 140. 141. exhibet, ut III, 703. Acragans et VIII, 101. Pallans in codem vel aliis Codd. et Scholl. apparet. Cf. Neue I. p. 148.

- II, 3. Infandum dolorem. Cf. quae Weidner. ad I, 525. de vocc. infandus et nefandus (imprimis contra Doederl.

Etym. u. Syn. II. p. 150.) disputat.

- II, 22. regna, i. e. regnum magnum, amplum. Vid. adnott. ad VII, 217.

- II, 25. Dele verba, quae tamen redit etc." et cf. quae supra ad I, 202. addidimus.

- II, 27. Praeter locos allatos cf. Geo. I, 74. siliqua quassante, IV, 174. Fama malum, VI, 116. mandata dabat (IV, 175. ira irritata, IV, 238. parere parabat) similesque locos.

- II, 46. fabricata passive, ut IX, 145. Cf. Neue II. p. 210., qui multos locos (ut Ovid. Met. I, 259. VIII, 669. Fast. V, 137.), etiam pedestrium scriptorum, collegit.

793

Ad Aen. II, 62. Weidn., ut Peerlk., sine iusta causa in hoc loco haerens proponit coniecturam versare domos (i. e. novam patriam), cui tamen ipse non multum tribuit, ut litem adhuc sub iudice esse censeat.

II, 70. Weidn rectius conjungere videtur quid denique, ut XII, 793., et denique reddit per nun eigentlich, coll.

Hor. A. P. 267. aliisque locis et Wicherti Stillehre p. 164 sq. II, 75. Etiam Weidn. Ribbeckii coniecturam recte reiicit, ipse vero v. 74. et 75. spurios habet, cum etiam v. 76. invito Vergilio adiectus hunc locum a primis editoribus ad arbitrium constitutum esse doceat.

II, 77. Quod attinet ad Fut. exactum, si de re certissime futura sermo est, pro simplici Fut. positum, praeter locos allatos cf. etiam Aen. IX, 282. X, 334. XII, 316., Weidn. ad h. l. et imprimis Madvig. Opusc. II. p. 64-111.

II, 82. inclutam fama gloriam non ad sortem Palamedis, sed ad utiliter ab eo inventa spectare, de quibus agat Welcker. Trag. p. 129 sqq. 500 sqq. et Ep. Cycl. II. p. 99. 101. 106. 1029., docet Weidn.

- II, 84. Cum verbis Insontem in fando indicio, quae indignationem et dolorem prodant, Weidn. comparat Ter. Andr. 129. in ignem in positast et conferri iubet Naekium in Mus. Rhen. III. p. 337.

II, 87. Weidn. verba primis ab annis (i. e. ab ineunte actate)

cum comitem coniungenda esse putat.

- II, 99. in volgum. Cf. etiam Neue 1. p. 679. — Pro arma, quam vocem recte explicuisse mihi videor, Weidn. parum feliciter coniicit ansam.

II, 103. Etiam Weidn. cum Wagn. audire recte putat passive

capiendum esse pro appellari.

- II, 106. ars Pelasga est perfidia. Sic fortasse ap. Val. Fl. III, 45. soliti rediere Pelasgi, i. q. quales esse solent, i. e. perfidi.

II, 114. Weidn. scitantem explicat per: qui scitaretur, vel potius

scitari iussum.

II, 129. Composito. Vid. etiam Neue II. p. 498.

II, 144. non digna Weidnero fortasse rectius non sunt Sinone,

sed omnino quocumque homine indigna.

- II, 145. Miseresco personaliter usurpatum legitur etiam VIII, 573. et X, 676. Sic commiseresco in fragm. Ennii ap. Nonium p. 472. (p. 116. Vahl.) Cf. Neue II. p. 482.

- II, 182. digerere Weidnero simpliciter est auslegen, deuten.

- II, 217. ora credita. Cf. etiam Neue II. p. 188.

- II, 247. non umquam. De litote cf. multi viri docti ab Obbario in Nov. ann. phil. LIX. p. 152. laudati.

II, 255. Weidn in verbis amica silentia lunae recte, puto, Hen-

ricum sequitur.

- II, 303. De scalis domus Romanae Weidn. conferri iubet Marquardti Röm. Alterth. V, 1. p. 244. Vid. etiam librum meum Hellas u. Rom I, 1. p. 195. et 202.

- II, 313. De Romanorum tuba cf. idem liber meus I, 1. p. 172.

- II, 318. Panthūs, quod nomen Vocativo Panthu (Πάνθοε) paulo post redit v. 322. et 429., unum est huius contractionis exemplum pobis potum. Cf. Nene I. p. 132

exemplum nobis notum. Cf. Neue I. p. 132.

- 11, 322. Weidn. in verbis Quo res summa loco? simplicem invenit loci notionem: "Wie steht es oben auf der Burg?" et seqq. verba quam prendimus arcem? cum Weicherto interpretatur: "welchen andern (?) Zufluchtsort sollen wir ergreifen?" Sed arcem sic per summam rem indicari potuisse valde dubito, quare retineo explicationem a me propositam, quam Silii locus collatus maxime iuvat. Nescio enim, quo iure Weidn. contendat, verba quam prendimus non posse significare qualem s. quo statu inveniemus?

Fuimus Troes, fuit Ilium. Weidn. de hoc dicendi ge-Ad Aen. II, 325. nere conferri iubet Madvig. in Gramm. §. 340. et in Opusc. II. p. 83 sq. librumque suum Stilübungen p. 160.

П, 330. De portis et ianuis Romanorum cf. liber meus comm. I, 1. p. 194. et 217.

II, 348 sqq. Weidn. hunc locum bene defendit contra Peerlk. et Ladew.

II, 371. Androgeos. Cf. Neue I. p. 132.

11, 377. sensit delapsus. Vid. etiam Ditzen. de quibusd. locis Verg. (Emden. 1865.) p. 9. et Weidn. ad h. l.

II. 3**59**. clipeos. Vid. adnott. ad IX, 709.

in hoste Weidn. explicat: undique ab hoste circumventus **- 11, 390.** sensumque totius loci sic constituit: ab hoste circumventum quacunque ratione vitam et salutem defendere oportet, quae dolus an virtus appelletur nihil refert, arma tantum requiruntur. Ea autem, quae nunc in rem

futura videntur, hostes ipsi dabunt.

П, 396. Weidn. cum Dietschio contendens non noster esse non posse i. q. non favens, non propitius nobis, aut verba haud numine nostro pro Ablat. absol. habenda esse suspicatur, ut ex verbis antecedentibus suppleatur vadente et sententia haec sit: vadimus inmixti Danais, numine nostro non diutius nobiscum vadente, nos sequente, aut verba sic esse coniungenda: Danais inmisti haud numine nostro, i. e. invito numine nostro, ntraque autem ratione numen nostrum esse daimora dyadóv.

II, 425. Pro Penelei alios legisse Peneleo, ad Aen. VI, 20. vide-

bimus.

II, 433. Etiam Weidn. cum Peerlk. verba sic construit: ,.et, si fata fuissent, ut Danaum manu caderem, meruisse me, ut corum manu caderem," cui rationi ordinem verborum parum favere censuimus.

meruisse. Sic etiam IV, 317. V, 355. 801. XII, 931.: 11, 434. contra *mereor* II, 690. IV, 547. V, 692. Vid. Neue II.

p. 223 sq.

- II, 164. Weidn., qui de toto Priami palatio accurate egit, table lata non in ipsa domo, sed in turri quaerit et hanc non in tecto palatii, sed iuxta palatium exstructum fuisse censet.
- Qualis ubi redit IV, 143. IX, 563. XI, 492. et XII, 451. 11, 472. ut qualis cum legimus III, 679. et XII, 331. De comparationibus a voc. qualis incipientibus omnino cf. Weidner, ad II, 223.

Vide supra ad v. 330. 11, 450.

- De claustris ianuarum apud Romanos ef. liber metis 11, 491. aliquoties comm. I. 1. p. 217.
- Etiam Weidn, scribit Exit et pro contracta Perfect 11, 497. forma habet.

De cavaedio nunc vide, quae scripsi in libro meo Ila-11, 512.

las u. Rom P. I. Vol. I. p. 219. adn. 33.

Vacua atria. Pro v. 716. lege 761. et delendo loc H, 528. XII, 710. substitue VII, 379. Ceterum Weidn. duplices proponit explicationem, aut dus weite, geräumige, and das seiner Bewohner beraubte 1. Hoc alterum rection esse puto.

**- 11**, 535. De Subst. ausum ef. Neue II. p. 253.

Nuntius, non nuncius, scribendum esse docent Fleck 11, 547.eisen. L tit. p. 21. Corssen. de pron. I. p. 51. et Bram bach. Neugestalt. d. Lat. Orthogr. p. 219.

Weidn. coniicit Sors tetulit, quamvis Vergilius hac and П, 555. tiqua Perfecti forma (de qua conferatur Neue II. P 357.) alibi non sit usus.

II, 567-588. etiam Weidn., contra Peerlk. et Ribbeckium dispu tans, Vergilio vindicat; versum modo 579. ex interpola

tione ortum censet. Wagneri argumenta (ab eo tamen postea retractata) repetens et Ladewigio contradicens.

Weidn. Haeckermanno videtur adsentiri. Ad Aen. II, 585.

Ultricis flammas. Sic VI, 274. ultrices curae, IV, 473. Ц, 587. et 610. ultrices Dirae, VI, 570. ultrix Tisiphone, XI, 590. ultrix sagitta. Cf. ctiam Ecl. VIII, 13. victrices lauri et III, 54. victricia arma. Vid. Neue II. p. 13.

tridenti. Sic etiam I, 145. II, 418. 610. et ap. Silium 11, 610. III, 53., ubique in fine versus. Alii Abl. tridente utun-

tur. Cf. Neue I. p. 241.

11, 616. Weidn, in contrarias sententias distrahitur; quamquam enim recipit et explicat lectionem limbo, tamen etiam adiungit, nimbum fortasse intelligi posse de nube (,,der von Blitzen umleuchteten Donnerwolke"), quae circumdet fulgentem aegidem, coll. Prelleri Gr. Myth. I. p. 94. et O. Iahn. in Gerhardi Denkm. u. Forsch. 1863. LIX. n. 175. p. 69.

II, 645. Weidn, recte quidem relicit vitae manu sibi exhauriendae cogitationem, sed cum ceteris interpretibus ad

manu intelligit hostis.

Weidn. pro isti coniicit istim, de quo Adverbio agat II, 661. Ritschl. Opusc. II. p. 453. Cf. etiam Ribbeck. in Nov. Annal. phil. LXXVII. p. 186.

vix - - subitoque. Cf. etiam Weidner. ad I, 82. H, 692.

per opaca locorum. Omisi comparare VI, 633. per 11, 725.

opaça viarum.

Etiam Weidn. Ribbeckii coniecturam fato mi iure repu-H, 738. diat et misero non Dativum habet ad Aeneam referendum, sed Ablativum cum fato coniungendum.

Weidn, et ipse hunc versum contra Peerlk, et Ribbeckium 11, 749.

defendit.

- II, 792-794. Weidn. versum modo 794. hic vult servatum, qui hine in librum VI. illatus, ut contra v. 792 sq. inde huc translati videantur.
  - Etiam Neue II. p. 416. fumat recte pro Praesente habet. Ш, 3. III, **75.** Arquitenens. De hac orthographia cf. Wagn. Orth.

Verg. p. (Ribbeck. Proleg. p. 442.) Corssen. de pron. I.

p. 71. 73. et Brambach. l. l. p. 226.

Omisi adnotare, Ribbeckium scribere monimenta, quae 111, 102. scribendi ratio sane iam ante Augusti aetatem in usum venire coepit. Sed multo sacpius inscriptiones antiquae exhibent monumenta. Cf. Corssen. de pron. 1. p. 333. et Brambach. l. l. p. 119.

Idem pro iidem. Cf. etiam Neue II. p. 141. III, 157.

III, 257. Ambesas, ut IX, 537. adesus. De duplici forma comesus et comestus cf. Neue II. p. 442.

III, 319. Etiam Schenkl, in Zeitschr. f. d. Oestr. Gymn. 1852. p. 394. mecum consentit in defendenda lectione Audromache.

III, 321. Quod attinet ad Ribbeckii scribendi rationem crus, haec forma apud Plautum probanda sit (cf. Ritschl. Opusc. II. p. 409.), alia tamen res est ap. Vergilium. cuius Codd. ei non patrocinantur. Cf. etiam quae Corssen, de pron. I. p. 107, 468, 470, contra eam disputavit.

cnixac. Hoffmann. in Zeitschr. f. d. Ocstr. Gymn. III, 327. 1852. p. 419. defendit Adverb. enixe, quod sane ap. Donatum ad Ter. Andr. IV, 1, 52. et Charis. p. 54. P. legitur, sed quem iustum sensum praebeat non perspicio, cum alibi semper intentum aliquid efficiendi. non vero perpetiendi studium indicet.

III, 386. Circae. Sic infra v. 487. Andromachae, VIII, 139. Cyllenae, VIII. 157. Hesionae etc. Etiam Horatius et Ovidius Genitivum nominum, quae Nom. in c, Ac-

cus. in on mittunt, ubique sic formare solent. Cf. Neue 1. 1.

Ad Aen. III, 427. De formis pristis, pistris, pistrix praeter Ritschlii 1. 1. (qui iteratur in Opusc. II. p. 460 sq.) cf. Buttmanni Lexil. I. p. 108. Vid. etiam adnott. ad V, 154.

- III, 458. 459. Etiain Conrads Quaest. Verg. p. V. ea, quae libro VI, 84 sqq. narrantur, his parum respondere docet.

- III, 472. velis aptare. Cf. etiam adnott. ad VIII, 80. et Weidn. ad I, 552.

- III, 487. Andromachae. Vid. supra ad v. 386.

- III, 542. quadrupes, uno loco Écl. V, 25. excepto, ubique est generis masc. Cf. praeter nostrum locum VII, 500. X, 592. XI, 714. et Neue I. p. 634.

- III, 573. candente favilla; sed VI, 896. candenti elephanto et IX, 563. candenti corpore. Cf. Neue II. p. 46.

- III, 618. Etiam Regel. Quaest. Verg. Spec. p. 25. dapibus crucntis Ablativum qualitatis, non cum Ladew. Ablativum materiae habet.

- III, 625. Etiam Schenkl. in Zeitschr. f. d. Ocst. G. 1852. p. 394. defendit lectionem exspersa limina.

- IV, 587. Hermannus l. l., ut coniecturam suam arquatis (i. e. arcuatis, "in arcuum speciem inflatis nec secundo tantum, verum etiam vehementer urgente vento impulsis") defenderet, comparavit Ovid. Met. XI, 590., ubi arcuato item tribus syllabis pronuntiandum sit.

| • | • | • |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|   |   | • | • |   | • |   |   | •• |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   | • |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   | , |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   | •  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| • |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   | • |   |   |   |   | • |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |

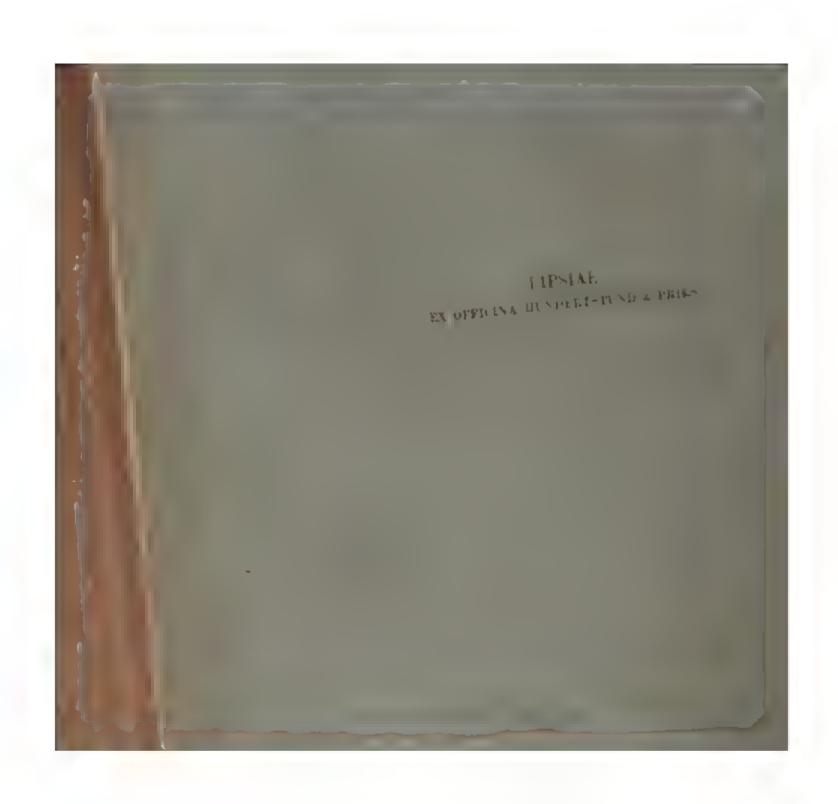



| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
| • |  |  |  |

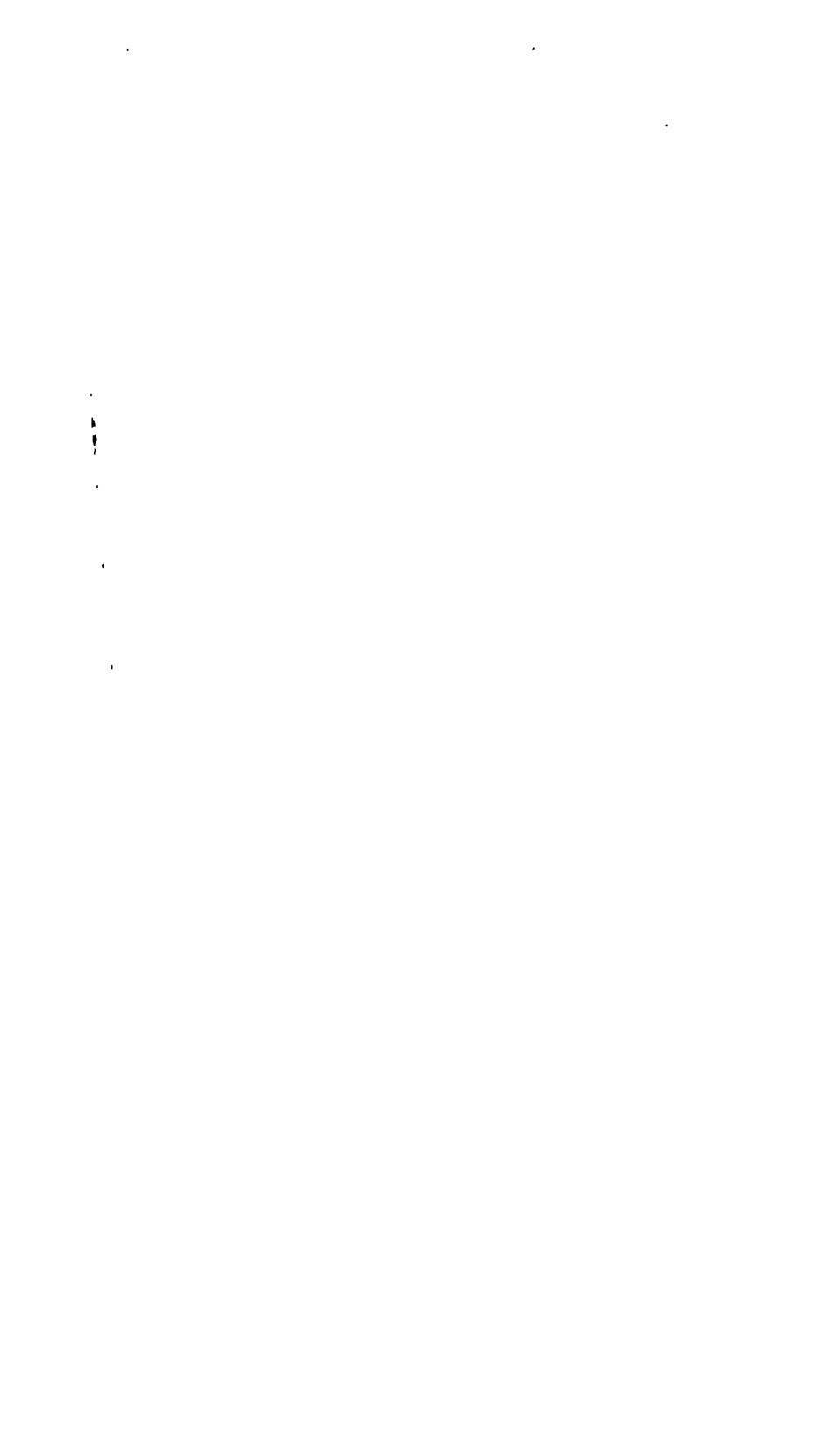

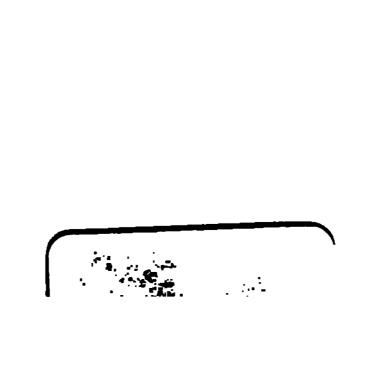

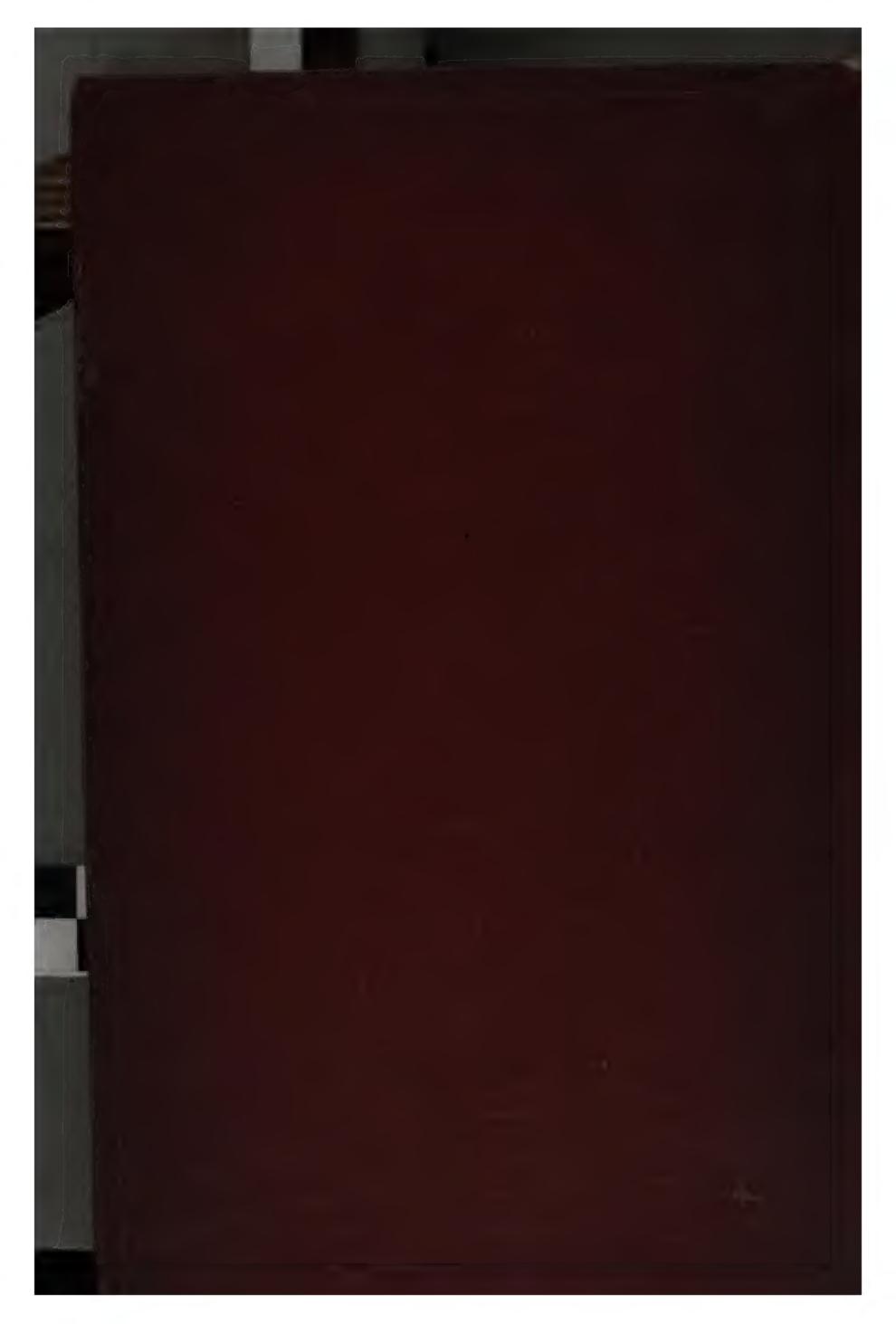